# BULLARIUM

## **ROMANUM**

# BULLARUM DIPLOMATUM ET PRIVILEGIORUM

# SANCTORUM ROMANORUM PONTIFICUM TAURINENSIS EDITIO

COLLECTIONE NOVISSIMA PLURIUM BREVIUM, EPISTOLARUM, DECRETORUM ACTORUMQUE S. SEDIS
A S. LEONE MAGNO USQUE AD PRAESENS

CURA ET STUDIO

COLLEGII ADLECTI ROMAE VIRORUM S. THEOLOGIAE ET SS. CANONUM PERITORUM

OUAM

#### SS. D. N. PIUS PAPA IX

APOSTOLICA BENEDICTIONE EREXIT

#### TOMUS VIII

A GREGORIO XIII (an. MDLXXII) ad SIXTUM V (an. MDLXXXVIII)

AUGUSTAE TAURINORUM
SEB. FRANCO ET HENRICO DALMAZZO EDITORIBUS
M DCCC LXIII

Huiusce operis Editores Taurinenses, Legum beneficio se uti velle pro additionibus notisque, declarant, ita ut, sine eorum facultate, aliquid praelo iterum committere liceat nemini.

#### LECTORI BENEVOLO SALUTEM

Ouid caussae fuerit cur huic volumini in vulgus edendo duos ferme annos immorati simus, dicere haud vacat, ne recantemus ea, quibus iam alias lectorum aures defatigavimus. Non equidem nobis quidquam est miserius quam impedimentis ambagibusque detineri, nec quidquam optatius quam laboriosis atque festinatis studiis properare. At haud voti sententia compotes effecti sumus, incidimusque in Scyllam cupientes vitare Charybdim. Licet sero, verum aliquando tamen Magni Romani Bullarii octavum volumen excipe, Lector optime, ut soles, comiter honesteque. Illud Mainardianae editionis tertiam et quartam tomi IV partem complectitur; quarum prima Pontificis Optimi Maximi Gregorii XIII acta ab initio pontificatus ad annum usque mplxxxi capit; altera vero eiusdem Summi Antistitis ad regiminis sui extremum reliqua monimenta refert, unaque simul immortalis Sixti papae V priores tres dominationis annos. De quorum magnitudine, gravitate, praestantia, deque in Iesu Christi catholicam et apostolicam Ecclesiam utilitate si quis fortasse anceps dubiusque haereret, is non modo rubricarum syllabum, verum etiam rerum indicem (quem accuratissime, quantum quantum licuit, non absque diuturno labore, concinnavimus) momento temporis percurrat delibetque; videbit profecto quam verissime a divo Hieronymo scriptum: «Ex quo intelligimus Ecclesiam usque ad finem mundi concuti quidem persecutionibus, sed nequaquam posse subverti; tentari, non superari: et hoc fiet quia Dominus Deus omnipotens, sive Dominus Deus eius, id est, Ecclesiae, se facturum esse pollicitus est; cuius promissio lex naturae est » (Comment. in Amos, lib. III, cap. IX, ed. Vallars., tom. VI, pag. 358).

Utere labore nostro, Lector benevole, nosque habeto in Domino commendatos.

Augustae Taurinorum, kalendis decem. M DCCC LXIII.

Editores Taurinenses
SEB. FRANCO ET HENRICUS DALMAZZO

#### **INDICULUS**

#### SS. PONTIFICUM CONSTITUTIONUM

QUAE IN TOMO VIII

EXTRA ORDINEM CHRONOLOGICUM VAGANTUR.

(Vide Adv. praepositam indiculo tomi x).

| Datum A. L                                                                                                         | Pag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Datum A. D.                  | Pag.                                                                      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Datum A. L  21 Augusti  5 Aprilis 1 Octobris  1 Martii  25 Maii 5 Decembris 15 Iulii 13 Aprilis                    | PIUS IV.  1560 De benignitate 32  PIUS V.  1567 Alias emanarunt 32 1567 Ex omnibus applicationibus 314  GREGORIUS XIII.  1572 In praecelsa militantis Ecclesiae 505 1572 Æquum reputamus 515 1572 In supereminenti 519 1574 Ut ceteri 56                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 Octobris 1579 Dum attenta | 560<br>362<br>365<br>369<br>332<br>373<br>115<br>394<br>194<br>390<br>376 |  |  |  |
| 13 Aprilis 15 Iulii 15 Octobris 27 Martii 1 Aprilis 28 Aprilis 12 Iulii 18 Decembris 1 Maii 29 Ianuarii 29 Aprilis | 1574 Ut ceteri       56         1575 Decet Apost. Sedem       526         1575 Copiosus in misericordia       541         1575 Pro apostolicae servitutis       544         1576 Ad apostolicae dignitatis       530         1576 Sacrosanctae R. Ecclesiae       534         1576 In supereminenti       537         1576 Romani Pontifices       634         1576 Apostolicae Sedis       391         1578 Inter multiplices       196         1579 Provisionis nostrae       314         1579 Censuerit R. Pont       59 | 1 Maii 1585 Rationi congruit | . 624<br>. 685<br>. 765<br>. 632<br>. 670<br>. 802<br>. 985<br>. 681      |  |  |  |
| Adv. relique                                                                                                       | Adv. reliquas Sixti V Constitutiones extra ordinem vagantes require in indiculo qui praemittitur tomo ix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                                           |  |  |  |

<sup>1</sup> At forsan legendum 1580, et tunc in loco suo bulla reperiretur.

<sup>2</sup> At tum ista tum seqq. duae bullae, quae in edit. Main. sunt signatae an. 1580, videntur potius datae an. 1581, quo in casu in suo ordine reperirentur.

<sup>3</sup> At puto legendum 1588, nam ponitur pontif. anno III, quo in casu suo ordine bulla reperiretur.

<sup>4</sup> Ed. Main. legit 1586, at erronce; ed. Cherub. habet 1589.

#### Tom. viii, pag. vii.

Paginam hanc iterum damus accuratiorem et completiorem.

#### **INDICULUS**

#### SS. PONTIFICUM CONSTITUTIONUM

QUAE IN TOMO VIII

EXTRA ORDINEM CHRONOLOGICUM VAGANTUR.

#### (Vide Adv. praepositam indiculo tomi x).

|     | Datum A. 1    | D.   | Pag.                            | 1   | Datum A. I  | <b>)</b> ,                      | Pag.  |
|-----|---------------|------|---------------------------------|-----|-------------|---------------------------------|-------|
|     |               |      | PIUS IV.                        | 21  | Februarii   | 1580c Pro excellenti            | . 362 |
|     |               |      |                                 | 7   | Martii      | 1580d Pietatis et christianae . |       |
| 21  | Augusti       | 1560 | De benignitate 32               | 10  | Martii      | 1580e Ut sanctissimum           |       |
|     |               |      | •                               | 1   | Maii        | 1581 Almam Urbem nostram.       |       |
|     |               |      | PIUS V.                         | 28  | Maii        | 1581 Christianae nobiscum       |       |
|     |               |      | F105 4.                         | 7   | Iulii       | 1581 Ne per praeinsertas        | . 335 |
| 30  | Aprilis       | 1566 | In eminenti 3                   | 23  | Decembriș   | 1581 Dubiis quae emergunt .     |       |
|     | Aprilis       | 1567 | Alias emanarunt 32              |     | Augusti     | 1582 Ex debito                  |       |
| 1   | Octobris      | 1567 | Ex omnibus afflictionibus, 314  | 7   | Novembris   | 1582 Cupientes                  |       |
|     |               |      |                                 | 3   | Decembris   | 1582 Aliàs emanarunt            | . 194 |
|     |               | GP.  | EGORIUS XIII.                   | 5   | Decembris   | 1582 Consueverunt               | . 413 |
|     |               | (110 | BOOMOO AIII.                    | 1   | Ianuarii    | 1583 Exposcit debitum           | . 404 |
| 1   | Martii        | 1572 | In praecelsa 505                | 1   | Ianuarii    | 1583 Cum, sicut exponi          | . 405 |
| 25  | Martii        | 1572 | Æquum reputamus 515             | 26  | Iulii       | 1583 Cum aliàs                  |       |
| 5   | Decembris     | 1572 | In supereminenti 519            | 23  | Iunii       | 1584 Immensa Dei                | . 480 |
|     | Iulii         |      | Ut ceteri 56                    |     |             |                                 |       |
| 13  | Aprilis       |      | Decet Apost. Sedem 526          |     |             | SIXTUS V.                       |       |
| 25  | Iulii         | 1575 | Copiosus 541                    | 1   | maii        | 1585 Rationi congruit           | . 583 |
| 15  | Octobris      | 1575 | Pro apostolicae 544             | (Ał | esque die e | t mense) 1585 In caeli throno   | . 593 |
| (Ir | ncertae data  | ea)  | Sanctissimus Dominus 133        | 5   | Februarii   | 1586 Laudabilis                 | . 624 |
| 27  | Martii        | 1576 | Ad apostolicae dignitatis . 530 | 1   | Maii        | 1586 Æquum arbitramur           | . 765 |
| 1   | Aprilis       | 1576 | Sacrosanctae R. E 534           | 7   | Maii        | 1586 Divinae charitatis         | . 632 |
| 28  | Aprilis       | 1576 | In supereminenti 537            | 26  | Iunii       | 1586 Cum nos nuper              | . 670 |
|     | Iulii         |      | Romani Pontifices 634           | 3   | Octobris    | 1586 Cum sicut accepimus        | . 770 |
| 18  | Decembris     | 1576 | Apostolicae Sedis 391           | 15  | Novembris   | 1586 Dum ad uberes              | . 802 |
| 25  | Maii          |      | Cogit muneris apost 181         | 22  | Ianuarii    | 1587/ Immensa aeterni Dei       | . 985 |
| 1   | Maii          |      | Inter multiplices 196           | 23  | Aprilis     | 1588 Cum adeo pium              | . 681 |
|     | Aprilis       |      | Consuevit Rom. Pont 59          | 21  | Octobris    | 1588 Ad Romanum                 | . 955 |
| 29  | Ianuarii      | 1579 | Provisionis nostrae 314         | (At | sque data)  | Immensa aeterni Dei             | . 985 |
| 30  | Octobris      | 1579 | Dum attenta                     | 25  | Novembris   | 1589s Sanctissimus D. N. dixit  | 816   |
|     | At ponitur st |      |                                 |     |             |                                 |       |
|     |               |      | 580, et tunc esset in ordine.   |     |             |                                 |       |
|     |               |      | 1581, et tunc essent in ordine. |     |             | -11                             |       |

f At puto legend. 1588, nam ponitur pontif. ann. 111, quo in casa bulla suo ordine reperiretur.

g Ed. Main. legit 4586, at erronce; ed. Cherub. habet 4589.

### GREGORIUS XIII

PAPA CCXXVIII

#### Anno Christi MDLXXII

ത്തതവരു

An. C. 1572 Gregorius decimus tertius, Italus, Bononiae ortus an. MDII, Hugo antea dictus, Christophori de Boncompagnis filius, S. R. Ecc. presbyter cardinalis tituli S. Sixti, creatus tertio idus maii MDLXXII, coronatus in festivitate Pentecostes XIII kal iunii, vixit in pontificatu annos duodecim, menses decem, dies viginti et octo; creavit cardinales triginta quatuor; obiit die decima aprilis an. MDLXXXV; eius cadaver ad basilicam S. Petri in sacello, quod ipse construxerat et Gregorianum nuncupaverat, conditum fuit. Vacavit Sedes dies duos.

Bull. Rom. Vol. VIII.

Ī.

An. C. 1572

Statuit quod in causis forum ecclesiasticum concernentibus, in Indiis occidentalibus et insulis maris Oceani regi Hispaniarum subiectis, si a sententiis pro tempore latis appellari contigerit, ab episcopo ad metropolitanum, a metropolitano ad ordinarium viciniorem appelletur, absque rescripto Sedis Apostolicae 1.

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exposcit debitum pastoralis officii, cui, Exordium. disponente Domino, providemus, ut litium i Ex Regest. in Secret. Brev.

dispendiis, quae in foro ecclesiastico pro tempore tractantur, ea, qua fieri potest, celeritate succurratur.

- § 1. Exponi sane nobis nuper fecit Series facti. carissimus in Christo filius noster Philippus, Hispaniarum rex catholicus, quod in partibus civitatum, terrarum et locorum, oppidorum et dominiorum Indiarum terrae firmae et insularum maris Oceani. ob locorum a Romana Curia distantiam, difficile admodum rescripta apostolica haberi queunt, et propterea appellationes, quae a quibusvis sententiis in causis tam criminalibus quam aliis quibuscumque forum ecclesiasticum concernentibus pro tempore latis interponuntur, difficulter admodum recipi et admitti possunt; ac propterea incolarum praedictorum dispendiis, quae ex litium longitudine proveniunt, valde consultum foret, si duae sententiae pro tempore latae rem iudicatam facerent, et ab illis amplius appellare non liceret. Quare idem Philippus rex nobis humiliter supplicari fecit, ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. § 2. Nos, qui populorum quorumlibet
- potest.
- Appellatio in quietem et commodum, quantum cum Indis ab epi-scopo ad metro. Domino possumus, libenter procurapolitanum flori mus, eumdem Philippum regem a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, volumus et apostolica auctoritate decernimus quod in omnibus regnis, terris et dominiis Indiarum terrae firmae et insularum maris Oceani, et alias quomodocumque et qualitercumque nuncupatis, dicto Philippo regi mediate vel immediate subjectis,

quandocumque, in causis tam criminalibus quam aliis quibuscumque forum ecclesiasticum concernentibus, a sententiis pro tempore latis appellari contigerit, si sententia ab episcopo lata, ad metropolitanum:

- § 3. Si vero prima sententia ab ipso Si prima cenmetropolitano promulgata fuerit, ad or-politano lata dinarium viciniorem, absque aliquo alio fuerit, ad epi-Sedis Apostolicae rescripto appelletur; rem appelletur interponi poteet si secunda sententia primae sententiae ni. conformis fuerit, vim rei iudicatae obtineat, et executioni per eum, qui eam tulerit, quacumque appellatione non obstante, demandetur: si vero illae duae, sive ab ordinario et metropolitano, sive a metropolitano et ordinario viciniore latae, conformes non fuerint, tunc ab altero metropolitano vel episcopo, a quo prima lata fuit sententia, ad viciniorem eiusdem provinciae episcopum appelletur, et duas ex ipsis tribus sententias conformes, quas etiam vim rei iudicatae habere volumus, is, qui ultimo loco iudicaverit, exequatur, quacumque appellatione non obstante.
- § 4. Decernentes omnia et singula, alias quam ut praemittitur intentata et facta, iudicia nullius prorsus roboris et momenti fore, et quascumque, modo praedicto non servato, interponendas appellationes, nullas, irritas et inanes existere; sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam loci ordinarios et causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 5. Non obstantibus constitutionibus Derogatio conet ordinationibus apostolicis; ac quibus- trariorum. vis, etiam municipalibus et particularibus, illarum partium legibus, statutis et consuetudinibus, etiam iuramento,

Clausulae.

confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis iudicibus, tam ordinariis quam delegatis, et quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis quomodolibet concessis, confirmatis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac yice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

sumptorum.

§ 6. Ceterum, quia difficile foret prae-Fides tran- sentes litteras ad singula quaeque loca deferri, volumus et similiter apostolica auctoritate decernimus quod illarum transumptis manu alicuius notarii publici subscriptis etc.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv maii MDLXXII, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 15 mafi 1572, pontif. anno 1.

II.

Pro congregatione S. Benedicti in regno Portugalliae deputatio executorum litterarum Pii V super erectione dictae congregationis 1.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori ac archidiacono de Vermoin in ecclesia Bracharen. et ministro monasterii per ministrum gubernari soliti Sanctissimae Trinitatis Ulyxbonensis, Ordinis Redemptionis Captivorum, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Iustis petentium votis libenter annuimus, eaque favoribus prosequimur opportunis. Dudum siguidem felicis recor-

1 Ex Regest. in Secret. Brev.

dationis Pio Papa V praedecessore nostro emanarunt litterae tenoris subsequentis.

§ 1. Pius episcopus, servus servorum Pli V, consti-Dei, ad perpetuam rei memoriam. In tutio super ereeminenti dignitatis apostolicae specula, sationis. meritis licet imparibus, divina dispositione vocati, ad ea libenter intendimus, per quae, eliminatis singulis religiosorum Ordinum abusibus et incommodis, quae in eos tractu temporis diversimode irrepserunt, antiquis suis praerogativis et pristinae dignitati restituantur; et ut id facilius subsequi possit, catholicorum regum vota, quae ad id tendere conspicimus, libenter ad exauditionis gratiam admittimus, aliasque desuper disponimus, prout, rerum et temporum qualitate pensata, conspicimus in Domino salubriter expedire. Sane charissimus in Christo filius noster Sebastianus, Portugalliae et Algarbiorum rex illustris, exponi nobis nuper fecit quod ipse, dudum provide considerans quamplura monasteria Ordinis Sancti Benedicti, in suo Portugalliae regno consistentia, partim ob praelatorum suorum, qui eis hactenus praefuerunt vel illa in commendam obtinuerunt, negligentiam malumque regimen, partim ob depravatos in eis pro tempore existentium monachorum mores. ab antiqua illa dicti Ordinis disciplina et religione ita discessisse, ut ibi nulla formae regularis observantiae vestigia superesse videantur; ac propterea, afflictis ibi praefatae Religionis rebus succurrere, illaque in eodem regno suo, ad divinae Maiestatis honorem et gloriam, meliori quo posset modo reparare desiderans, cum praesertim illam in Italiae et Hispaniarum provinciis aliisque locis feliciter florere prospiceret, duos spectatae religionis et prudentiae ipsius Ordinis monachos reformatos ex provincia Castellae accersivit, quorum opera virtuteque una congregatio monachorum Ordinis huiusmodi in Portugalliae regno huiusmodi, adinstar Castellae seu Sanctae Iustinae de Padua vel Cassinensis congregationum,

institui posset. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, tam sanctum et necessarium opus absque nostra et Sedis Apostolicae auctoritate ad optatum finem perduci facile nequeat, idem Sebastianus rex nobis humiliter supplicari fecit, ut eiusdem Religionis S. Benedicti restaurationi salubriter in dicto regno consulere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, qui votis quibuslibet, praesertim regularis disciplinæ observationem concernentibus, quantum cum Deo possumus, libenter annuimus, eumdem Sebastianum regem a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, unam congregationem omnium et singulorum monasteriorum virorum Ordinis Sancti Benedicti huiusmodi in eodem regno existentium, quae de iure patronatus ipsius Sebastiani regis existunt, sub invocatione eidem Sebastiano regi benevisa, etiamsi ipse illam ab uno ex dictis monasteriis denominari, monasteriumque huiusmodi illius caput esse, vel aliquam in ea præeminentiam seu praerogativam habere volucrit, ad praedictarum congregationum instar, cum solitis eius privilegiis, facultatibus, favoribus, indultis et gratiis, auctoritate apostolica, tenore praesentium, ex certa scientia, perpetuo erigimus et instituimus; necnon illi sic erectae omnia et singula dicti Ordinis S. Benedicti monasteria virorum, in dicto regno consistentia, et de iure patronatus ipsius Sebastiani regis existentia, ut praefertur, quaecumque, quotcumque et qualiacumque sint, et per quoscumque,

etiam venerabiles fratres nostros S. R. E. cardinales et legatos de latere, in titulum, commendam vel administrationem vel alias obtineantur, vel actu nunc quovis modo vacent, etiamsi tanto tempore vacaverint, quorum omnium provisio, iuxta Lateranensis statuta concilii aut alias canonicas sanctiones, ad Sedem Apostolicam legitime devoluta existat, et de illis etiam consistorialiter disponi consueverit seu debeat, super illis quoque inter aliquos, etiam cardinales praefatos, lis pendeat indecisa, cum dilectis filiis illorum prioribus, conventibus, monachis quibuscumque, sine tamen praeiudicio facultatis disponendi de monasteriis virorum in regno praedicto consistentibus et de iure patronatus Sebastiani regis existentibus huiusmodi, illorum occurrente vacatione ac iurium Sedis praedictae, auctoritate et tenore praedictis, subiicimus, supponimus, incorporamus et aggregamus; illique ac eius monasteriis, prioribus, conventibus et monachis praedictis, quod de cetero omnibus et singulis privilegiis, praerogativis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, facultatibus, indulgentiis, favoribus, indultis et gratiis, tam spiritualibus quam temporalibus, quibus congregationes praedictae et earum quaelibet, suaque monasteria eorumque personae in genere vel in specie, etiam ex aliorum Ordinum communicatione et ex concessionibus apostolicis et alias utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, non solum ad earum instar, sed pariformiter et aeque principaliter, absque ulla prorsus differentia. uti, potiri et gaudere libere et licite valeant, concedimus et indulgemus; nec non alterum ex duobus monachis praefatis, per ipsum Sebastianum regem, ut praefertur, accitis, aut alium dicti seu alterius Ordinis religiosum virum, ad hoc per eumdem Sebastianum regem nomi-! nandum, in visitatorem et reformatorem generalem congregationis et monasteriorum huiusmodi, ac omnium et singulorum prioratuum et aliorum locorum regularium dicti Ordinis S. Benedicti, necnon abbatum, priorum, conventuum, monachorum et aliarum personarum suarum, exceptis tamen ex illis cardinalibus prædictis, ad decennium tantum constituimus et deputamus; illique sic constituto et deputato, ut monasteria, prioratus et alia loca, ac abbates, priores, conventus et personas congregationis erectae huiusmodi iuxta concilii Tridentini decreta visitare, tam in capite quamin membris reformare, delinquentesque et inobedientes ac rebelles carcerare, castigare et punire, ac regularia congregationis praedictae instituta illuc introducere, ac congregationis erectae monasteria et prioratus huiusmodi in commendam pro tempore obtinentes, cuiuscumque status existant, etiamsi cardinalatus honore praefulgeant, ad congruas fructuum, reddituum et proventuum portiones illorum conventibus praedictis, ad hoc ut ipsi, ibi regulariter, tranquille et commodius vivendo, liberius Altissimi beneplacitis vacare possint, assignandum et cum effectu tradendum, etiam sub censuris ecclesiasticis, ac pecuniariis necnon monasteriorum et prioratuum aliorumque beneficiorum et officiorum per eos pro tempore obtentorum privationis poenis, aliisque opportunis iuris et facti remediis cogere et compellere, ac quascumque ordinationes et statuta aliarum congregationum huiusmodi in toto vel parte assumere, necnon alia ad salubre regimen congregationis ac monasteriorum et personarum huiusmodi conducibilia, licita tamen et honesta ac dicto concilio non contraria, condere, quae, postquam condita forent, ctiam ex tunc, prout ex ea die, dicta auctoritate

apostolica confirmata et approbata sint et esse censeantur eo ipso. Congregationem quoque seu generale capitulum ipsius sic erectae congregationis, hac prima vice, ubi et quando sibi videbitur, sub similibus censuris et poenis, convocare et indicere illique praesidere, necnon per eum statuta et ordinata, sub eisdem censuris et poenis, et quacumque appellatione remota, debitae executioni demandare et demandari facere; necnon inobedientes et rebelles sibique non parentes, censuras et poenas huiusmodi incurrisse declarare illasque etiam iteratis vicibus aggravare et interdictum ecclesiasticum apponere, auxiliumque brachii saecularis, si opus sit, invocare, ceteraque in praemissis necessaria et opportuna, necnon omnia et singula ea, quae generales ministri Ordinis Mendicantium in sui Ordinis domibus, et circa ea, alias tamen iuxta ipsius Ordinis regularia instituta, et sine praeiudicio iurium Sedis praedictae, ac eorumdem monasteriorum fundatorum voluntatem, facere, exercere et exegui similiter possit et valeat, auctoritatem et facultatem concedimus; et insuper quod de cetero in ipsa erecta congregatione constitutio felicis recordationis Clementis Papae III, praedecessoris nostri, quae incipit In sinqulis, quoad visitatorum electionem, alias tamen iuxta erectae congregationis instituta, necnon alia dicti Ordinis S. Benedicti reformationem concernentia, observari debeat, statuimus et ordinamus. Decernentes quod si dicto decennio durante generalis reformator, per Sebastianum regem nominandus huiusmodi, decesserit, vel idem Sebastianus rex illum amoveat, liceat eidem Sebastiano regi alium ipsius loco, et secundi ac tertii loco, vel etiam ulterius etiam alium nominare, ita tamen quod post dictum decennium congregatio erecta huiusmodi illorum loco alios, iuxta

dictae congregationis Cassinensis statuta, et alias iuxta illius privilegia, eligere debeant et teneantur, qui eo ipso dicta auctoritate apostolica constituti, cum eisdem anctoritate et facultate sint et esse censeantur; necnon praesentes litteras, ac praemissa omnia et singula in eis contenta, nullo unquam tempore, quovis quaesito colore vel ingenio, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae defectu notari vel impugnari posse, sed illa omnia et singula valida et efficacia fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri et inviolabiliter observari; sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam cardinales praedictos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Non obstantibus piae memoriae Bonifacii Papae VIII, etiam praedecessoris nostri, et aliis apostolicis constitutionibus; ac monasteriorum et Ordinis Sancti Benedicti praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis ac litteris apostolicis eidem Ordini Sancti Benedicti, illius superioribus et personis, cum quibusvis clausulis et decretis, etiam imperatoris et regum contemplatione, aut alias quomodolibet concessis, confirmatis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de eis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio habenda, vel aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specia- | tenorem, pacifice frui et gaudere, non

liter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo omnino liceat hanc paginam nostrae absolutionis, erectionis, institutionis, subiectionis, suppositionis, incorporationis, aggregationis, concessionis, indulti, constitutionis, deputationis, statuti, ordinationis, decreti et derogationis infringere, aut ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo sexto, pridie kalendas maii, pontificatus nostri anno I.

§ 2. Nos igitur, cupientes dilectis filiis abbatibus, prioribus, monachis et praesatarum literarum, quapersonis congregationis Sancti Benedicti rum executio huiusmodi, de opportuna iudicum, qui sibi in praemissis efficacis defensionis praesidio assistant, deputatione providere, eorumdem abbatum, priorum, monachorum et personarum huiusmodi supplicationibus in hac parte inclinati, discretioni vestrae per praesentes committimus et mandamus quatenus vos vel duo aut unus vestrum, per vos vel alium seu alios, litteras praedictas et in eis contenta quæcumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte abbatum, priorum, monachorum et personarum huiusmodi seu alicuius eorum fueritis requisiti, solemniter publicantes, sibique in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciatis, auctoritate nostra abbates, priores, monachos et personas erectione, institutione, subjectione, suppositione, incorporatione, aggregatione. concessione, indulto, constitutione, deputatione, statuto, ordinatione, decreto, derogatione et aliis praemissis, iuxta dictarum litterarum continentiam et

Confirmatio

III.

permittentes eos seu eorum aliquem desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 3. Non obstantibus praedicta Boni-Deregatio confacii praedecessoris, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis, ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede Apostolica deputati, extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque propterea procedere, aut alii vel aliis vices suas committere audeant vel praesumant; et de duabus diaetis in concilio generali edita, dummodo ultra tres aliquis, auctoritate praesentium, ad iudicium non trahatur; ac aliis apostolicis constitutionibus, necnon omnibus illis, quae in dictis litteris expressum fuit non obstare, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum. anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, octavo kalendas iunii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 25 maii 1572, pontif. anno 1.

Facultas religiosorum Societatis Iesu eligendi conservatores in eius causis, ac iurisdictio ipsorum conservatorum ex indulto Pii V 1.

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam reimemoriam.

Æquum reputamus et rationi consonum Exordium. ut ea, quae de Romani Pontificis gratia processerunt, licet, eius superveniente obitu, litterae apostolicae desuper confectae non fuerint, suum sortiantur effectum.

§ 1. Dudum siquidem felicis recordationis Pio PP. V, praedec. nostro, pro parte tionem Societadilectorum filiorum praepositi generalis et religiosorum Societatis Iesu exposito quod, cum dicta Societas, benedicente Domino, longe lateque esset propagata, ac ad Dei laudem et honorem militantisque Ecclesiae profectum in dies augeretur, et propter diversa bona temporalia, quae collegia scholarium sub eorum cura instituta possidebant, conservanda et recuperanda, lites aliaque forensia frequentes subire necessario cogeretur, exindeque fieret ut eius personae, quae, animarum saluti implicitae, litium anfractus, qui ab eorum institutis valde dissonabant, evitare cupiebant, ab earum ministerio, non sine animi sui dolore, cum animarum huiusmodi dispendio distraherentur; et eidem praedecessori, pro parte eorumdem praepositi generalis et religiosorum, asserentium eorum bona a quorumcumque locorum ordinariorum iurisdictione libera et exempta ac sub Romani Pontificis et Sedis Apostolicae protectione alias recepta fuisse, humiliter supplicatout eorum quieti, more pii patris, ac alias in praemissis oppor-

1 Hanc Religionem primo loco approbavit Paulus III, ut in eius const. xxxIII, Regimini, tomo vi, pag. 303, ubi alia de ea indicavi.

tune consulere de benignitate apostolica | tatem collegiaque huiusmodi, super terris, dignaretur.

§ 2. Idem praedecessor, qui ad gratos Pius V ei Deo et universae reipublicae christianae omnibus causis utiles et necessarios fructus, quos Socieconservatores et indices eli-tatis praedictae personae in vinea Domini gore possint; semper proferebant, debitum respectum habebat, facere nullo modo poterat quin ipsis ea concederet, per quae ipsi eorumque res et bona a noxiis, iustitiae ministerio, praeservarentur; eosdem praepositum generalem et religiosos ac eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existebant, ad effectum infrascriptorum dumtaxat consequendum, absolvens et absolutos fore censens, huiusmodi supplicationibus inclinatus, sub datum videlicet octavo kalendas iunii, pontificatus sui anno tertio, eidem Societati singulisque illius personis ac eorum familiaribus, clericali charactere tamen insignitis, ut in quibuscumque causis, tam civilibus quam criminalibus ac mixtis, etiam in eis in quibus actores vel conventi rei forent, ipsis, contra quascumque communitates et collegia huiusmodi, omnes et singulos archiepiscopos, episcopos ac abbates, necnonalias personas in dignitate ecclesiastica constitutas, ac metropolitanarum et aliarum cathedralium ecclesiarum canonicos, ac eorumdem archiepiscoporum et episcoporum vicarios in spiritualibus et officiales generales ubilibet constitutos, in suos possent assumere conservatores et judices ordinarios, indulsit.

§ 3. Ipsis vero sic electis, vel duobus psique iudi- aut uni eorum, ut, per se vel alium seu res et conser alios, etiam si sint extra loca, in quibus vatores amplam de qua hic in conservatores et indices deputati forent, risdictionemba- eidem Societati efficacis defensionis pracsidio assistentes, non permitterent Socie-

locis, domibus, possessionibus et iuribus, necnon fructibus, censibus, redditibus et proventibus ac quibuscumque aliis bonis, mobilibus et immobilibus, spiritualibus et temporalibus, necnon privilegiis et indultis, eis et dictae Societati, tam apostolica quam ordinaria et alias rite regia auctoritatibus concessis, et aliis rebus ad dictam Societatem, communiter vel divisim, spectantibus, a quibuscumque personis, tam saecularibus quam ecclesiasticis, ac quacumque auctoritate et superioritate fungentibus, quoquo modo indebite molestari, vel eis gravamina, damna aut iniurias irrogari: facerentque, cum ab eisdem Societate aut personis vel procuratoribus suis seu aliquo ex eis forent requisiti, super restitutione locorum, terrarum, domorum, possessionum, iurium et bonorum, mobilium et immobilium, reddituum quoque et proventuum ac aliorum quorumcumque bonorum; necnon privilegiorum et indultorum, eis tunc et protempore concessorum, observatione; necnon de quibuslibet molestiis, iniuriis, damnis, tunc praesentibus et futuris, in illis videlicet quae iudicialem requirerent indaginem, summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii; in aliis vero prout eorum qualitas exegisset, iustitiae complementum, occupatores seu detentores, praesumptores et iniuriatores huiusmodi, necnon cotradictores quoslibet et rebelles, etiamsi alias quam ut praefertur qualificati existerent, quandocumque et quotiescumque expedisset, auctoritate apostolica, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, eos, quos sententias, censuras et poenas per eosdem conservatores seu iudices pro tempore latas incurrisse eis constitisset, eas incurrisse declararent, et

beant;

9

quoties opus fuisset, etiam iteratis vicibus aggravarent, necnon auxilium brachii saecularis invocarent, commisit et mandavit. Ac insuper, si per summariam informationem per eos super his habendam, ipsis constitisset quod ad loca, in quibus occupatores, praesumptores, molestatores et iniuriatores huiusmodi ac alios, quos litterae tunc desuper conficiendae concernerent, pro tempore morari contigisset. pro monitionibus et inhibitionibus ipsis ac citationibus eis faciendis, tutus non pateret accessus, iudicibus et conservatoribus huiusmodi monitiones et citationes praefatas ac inhibitiones quaslibet, per edicta publica locis publicis affigenda, de quibus esset verisimilis coniectura quod ad ipsorum monitorum, citatorum et inhibitorum notitiam pervenire valerent, faciendi; necnon eisdem occupatoribus, detentoribus, praesumptoribus, molestatoribus, iniuriatoribus, contradictoribus et rebellibus, etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis ac etiam pecuniariis eorum arbitrio moderandis, inhibendi; ac quibusvis inhibitionibus, eis pro tempore, etiam praetextu quarumcumque litterarum conservatoriarum seu privilegiorum apostolicorum quibuslibet concessorum et concedendorum, pro tempore factis, non obstantibus, eorum iurisdictionem libere exercendi; loca, ad quae eos declinare contigerit et in quibus scienter stare permissi forent, ecclesiastico interdicto subiiciendi, plenam et liberam facultatem concessit. Ac monitiones, requisitiones, inhibitiones et citationes sic factas perinde ipsos monitos, requisitos, inhibitos et citatos arctarent, ac si eis personaliter factae, insinuatae et intimatae forent.

§ 4. Ac tunc desuper conficiendis litteris Et istam con- et in eis contentis dispositionibus, per quascumque de- quascumque derogationes, in quibusvis rogationes non aliis litteris apostolicis gratiam vel iustitiam minutam con-seri decrevit; et mixtim continentibus, per eumdem præ-

decessorem et Sedem Apostolicam, etiam cum derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, et per quas carumdem litterarum tunc desuper conficiendarum tenor, ac si de verbo ad verbum in eis insertus foret, pro expresso haberetur, quibuscumque personis, seu in eorum favorem, etiam motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine concessas et factas ac faciendas et concedendas, nullatenus derogatum censeretur aut derogari posset, nisi tenor earumdem tunc desuper conficiendarum litterarum de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, foret in illis insertus, et derogatio pro tempore facta huiusmodi per trinas distinctas litteras eumdem tenorem continentes, tribus similiter distinctis vicibus, eidem Societati intimata et insinuata foret, et quod aliter earumdem litterarum tunc desuper conficiendarum pro tempore factae derogationes nemini suffragarentur.

§ 5. Quodque quilibet iudicum et conservatorum praefatorum valeret prosequi ipsis iudicibus articulum, etiam per alium inchoatum, alium inchoatum, prosequi quamvis idem inchoans nullo foret ca-posse declaranonico impedimento praepeditus; quodque cuilibet conservatorum et iudicum eorumdem, ab eodem die octavo kalendas iunii esset in praemissis omnibus ac eorum singulis, coeptis et non coeptis, tunc praesentibus et futuris, perpetua potestas et iurisdictio attributa, ut eo vigore eaque firmitate possent in praemissis omnibus, coeptis et non coeptis, tunc praesentibus et futuris, et pro praedictis procedere, ac si praedicta omnia et singula coram eis coepta fuissent, et eorum ac cuiuslibet ipsorum iurisdictio de praemissis omnibus et singulis per citationem vel modum alium perpetuata legitime extitisset; sicque per quoscumque iudices et commissarios et causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpre-

gavit;

tandi facultate et auctoritate 1, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum ct inane decrevit.

§ 6. Non obstantibus piae memoriae Contrariis Bonifacii Papæ VIII, etiam praedecessoris omnibus dero- nostri, qua cavebatur ne quis, extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocaretur; seu ne iudices a Sede praedicta deputati, extra civitatem vel dioecesim in quibus deputati forent, contra quoscumque procedere praesumerent; et de duabus diactis in concilio generali edita, dummodo non ultra tres diaetas aliquis, vigore earumdem litterarum tunc desuper conficiendarum, extraheretur; et quibusvis aliis apostolicis ac in, provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus; ac quibusvis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis regibus, ducibus, comitibus ceterisque, cuiuscumque dignitatis, qualitatis et præeminentiae ac Ordinis, etiam Mendicantium, et conditionis existentibus personis, in genere vel in specie, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, quomodolibet, etiam iteratis vicibus, concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus idem Pius praedecessor, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac deverbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad id servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in

> 1 Indicari et definiri debere; ac ex tunc, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, addit Inst. Soc. Iesu (a. T.).

> illis tradita observata, inserti forent, pro

sufficienter expressis habens, illis alias in suo robore permansuris, ea vice dumtaxat specialiter et expresse derogavit, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Voluit insuper idem Pius praede- Transumptis cessor quod litterarum tunc desuper con- di voluit. ficiendarum transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, ac sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhiberetur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur si forent exhibitae vel ostensae.

suae bullae cre-

§ 8. Ne autem de absolutione, indulto Sed quia, ipet aliis praemissis, pro eo quod super illis superveniente, ipsius Pii prædecessoris, eius superveniente expedita, ideo obitu, litterae confectae non fuerunt, va- hic Pontifex de eins validitate leat quomodolibet haesitari, ipsaque So- non dubitari decietas illorum frustretur effectu, volumus et similiter apostolica auctoritate decernimus quod indultum et alia praemissa perinde a dicto die octavo kalendas iunii suum sortiantur effectum, ac si super illisipsius Pii praedecessoris litterae confectae fuissent, prout superius enarratur. Quodque praesentes litterae ad probandum plene absolutionem, indultum et alia praemissa ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum. anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, vili kal. iunii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 25 maii 1572, pontif. anno 1.

#### IV.

Prohibitio depingendi sive miniandi aut venales proponendi agnusdei a Romano Pontifice benedictos.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Omni certe studio et opera a nobis Causa hulus procurandum est ut ea tollantur quae probibitionis.

non conveniunt, ac nostrum et aliorum bonorum piorumque christifidelium animos offendunt. Itaque, provide considerantes certas formas innocentissimi Agni imagine figuratas, et per Romanos Pontificesstatutis temporibus consecrari solitas, sicut agni puri et mundi a Summo Pontifice benedicuntur, ita ab omnibus postmodum immaculatas, non autem auro et coloribus ullis depictas, sed in sua albedinis munditie sanctificatas, congruenti cum reverentia teneri et conservari debere.

niandi seu ve-

§ 1. Statuimus et ordinamus ac, sub Prohibitio de- excommunicationis poena ipso facto incurpingendi autmi-renda, prohibemus et interdicimus ne quisnales habendi quam, sive vir sive mulier, saecularis aut tifice benedi- ecclesiasticus, etiam regularis Ordinis, ille sit, et quocumque gradu, conditione, statu. nomine, dignitate et honore praecellat, posthac in perpetuum agnusdei per Romanum Pontificem pro tempore existentem benedictos depingere, inficere, minio notare vel aurum aut colorem aliquem illis imponere, aut quiddam aliud super inducere, neque depingi aut miniari facere, nec illos venales proponere seu tenere, quovis praetextu qualibetve de causa, audeat. Verum eos albos et mundos, Agnum illum purum et innocentem repraesentantes, qui occisus pretiosissimo sanguine suo nos redemit, decenter ac reverenter a cunctis haberi, deferri et custodiri praecipimus, et ita ab omnibus fieri et censeri debere decernimus.

prohibitionem publicent.

- § 2. Mandantes omnibus et singulis lo-Ordinarii hanc corum ordinariis per universum christianum orbem constitutis eorumque vicariis in spiritualibus generalibus ut praesentem nostram constitutionem et prohibitionem in suis quisque civitatibus et dioecesibus statim publicare procurent, ita ut ad omnium notitiam quamprimum pervenire
- § 3. Quicumque vero inobedientes fue-Contravenientium poenae. rint, praeter excommunicationis poenam,

quam, ut praesertur, incurrent, etiam aliis poenis, ipsorum ordinariorum seu vicariorum arbitrio, plecti et mulctari volumus et iubemus.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et Clausulae deordinationibus apostolicis ceterisque con-rogatoriae. trariis quibuscumque.

Fidos tran-

§ 5. Volumus etiam quod praesentium litterarum exemplis, etiam impressis, manu sumptorum. notarii publici subscriptis et sigillo alicuius praelati ecclesiastici obsignatis, plena eademque prorsus fides ubique adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, octavo kalendas iunii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 25 maii 1572, pontif. anno 1.

V.

Confirmatio constitutionis Pii V de non alienandis et infeudandis terris et locis sanctae Romanae Ecclesiae 1.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Inter ceteras quae ad Romani Pontificis Exordium. curam ac sollicitudinem pertinent, illud quoque non mediocri studio providendum est ut res ecclesiastica sarta tecta usquequaque conservetur, quod cum de aliis omnibus, tum praecipue de iis, quae specialis iurisdictionis Romanae Ecclesiae sunt, curare debet, ne ulla usquam illorum imminutio fiat.

- § 1. Cuius rei causa felicis recordationis Pius V pro-
- 1 Hanc const. LIII Pii V, Admonet, habes in tomo vii, pag. 560, et ibi eius extensiones indicavi. Quibus adde quod hic Pontifex die in aprilis molxxxi in consistorio declaravit, sub dicta bulla Pii V comprehendi etiam concessiones guberniorum, quæ ultra triennium de locis S. R. E. fieri contingeret.

hibuit alienari Pius Papa V, praedecessor noster, ut talium distractionibus omnem viam, quantum in ipso erat, in perpetuum praecluderet, litteras edidit in hacc verba: Pius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam. Admonet nos suscepti 1.

tionem.

§ 2. Cum autem eæ litterae ad retinen-Hic Pontifes dam Sedis Apostolicae dignitatem valde illius constitu- pertineant, nobis nihil optabilius suit, cum primum ad summi apostolatus apicem divina nos clementia evocavit, quam ut ipsis primo quoque tempore praesentium nostrarum robur adiungeremus. Quocirca praedictas litteras et omnia in eis contenta, auctoritate apostolica, tenore praesentium, comprobamus confirmamus et innnovamus, volumusque eas perpetuo observari.

nalis.

§ 3. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poe-hanc paginam nostrae comprobationis, confirmationis, innovationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, sexto kalendas iunii 2, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 27 maii 1572, pontif. anno 1.

> > VI.

Contra famigeratores nancupatos menantes, eorumque scripta recipientes, et fumosos libellos scribentes et mittentes 3.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ea est rerum humanarum infelicitas, ut

1 Omittitur tenor, quia habes in Pii V constit. Lin, cit. in nota ad rubr. 2 Cherub. legit augusti. 3 Consonat const. ccxvIII Pii V, t. vII, pag. 969.

non vetera tantum vitia pertinaciter adversus omnem legumlatorum solertiam luctentur, et quamvis acribus compressa suppliciis renascantur, sed nova etiam in dies et superioribus saeculis ignota succrescant. Quo nos, pro iniuncto nobis divinitus munere, diligentius adiuti, par est ut et illa coerceamus, et horum, quae se nunc primum offerunt, antequam se corroborent, radices ipsas, si qua ratione possumus, amputemus.

Famigerato-

§ 1. Cum igitur haud ita pridem in Urbe nostra secta quaedam emerserit hominum improbe curiosorum, qui quoscumque de publicis privatisque negociis vel aliunde rimari possunt, vel ipsi etiam pro sua libidine comminiscuntur, domi forisque facta, infecta, vera, falsa, nullo discrimine proponunt, recipiunt et scriptitant, ita ut huius rei iam artem quasi quamdam instituerint; ac plerique eorum, etiam vili mercedula conducti, harum rerum commentariolos, ex falsis plerumque vulgi rumoribus, incerto auctore collectos, huc illuc missitent, aut etiam, tamquam primum ex Urbe ad diversa loca missos, deinde iisdem ex locis in Urbem remissos circumferant ac venditent, quibus non tantum de praeteritis arbitratu suo nugantur, sed etiam quid ex hac aut illa re eventurum sit, stolide vaticinantur.

> Prohibitio huius artis, pœ-

§ 2. Nos, qui et facile prospicimus et rerum experimentis edocti sumus quæ quan- nis adiectis. taque mala ex eo proveniant, cum et saepius sparguntur falsa pro veris, seu directe seu oblique, ac quodam quasi colore quaesito, multorum existimatio et fama violatur, his ac talibus incommodis occurrere cupientes, huius constitutionis auctoritate prohibemus ne quis in posterum tales commentarios conficere, neve ab aliis confectos recipere, describere, spargere aut ad alios mittere audeat. Qui horum quid fecerit, ipso facto perpetua ignominiae nota affectus, sine ulla spe veniae.

legum de famo-

Publicatio.

sis libellis

ad triremes, aut perpetuo aut ad tempus, pro admissi criminis qualitate, damnetur. Qui vero huiusm. commentariorum aut scriptorum quicquam undecum, et a quocumq. receperit, id quamprimum Urbisnostræ gubernatori significare et cidem omnia confirmatio consignare debeat. Quod si non fecerit, ipsum poenis praedictis decernimus subiacere, antiquis iuribus contra scribentes aut mittentes libellos famosos editis nihilominus in suo robore duraturis.

§ 3. Volentes praesentium exemplis, Exemplorum etiam impressis, notarii publici manu fides. et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae obsignatis, eamdem illam ubique fidem, in iudicio et extra, adhiberi, quae praesentibus adhiberetur si essent exhibitae vel ostensae.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, kalendis septembris, pontificatus nostri anno primo.

> Anno Incarnationis dominicae MDLXXII, indictione xv, die vero sabbati vi mensis septembris, pontificatus SS. in Christopatris et D. N. D. Gregorii divina providentia Papae XIII anno 1, affixae et publicatae fuerunt Romae ad valvas S. Ioannis Lateranensis et S. Petri ac Cancellariae Apostolicae et in acie Campi Florae, ut moris est, per nos Ioannem della Guardia et Scipionem de Octavianis, SS. D. N. Papae cursores.

Philibertus magister cursorum. Dat. die 1 sept. 1572, pontif. anno 1.

VII.

Facultas Ordinis, tam fratrum quam monialium, Eremitarum S. Augustini. permutandi et alienandi bona cuiuscumque monasterii in evidentem eius utilitatem, cum licentia vel approbatione prioris generalis dicti Ordinis 1

#### Gregorius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Dum ad uberes salutiferosque fructus, quos, benedicente Dom., sacer dilectorum filiorum fratrum Eremitarum Sancti Augustini Ordo in vinea Domini protulit et in dies proferre non cessat, debitum respectum habemus, ac plane agnoscimus quod ii, tamquam huius Sedis speciales filii, tam verbum Dei per urbes et regiones disseminando, quam ubique varia charitatis opera adimplendo, nos in huius pastoralis officii onere coadiuvare non cessant, facere nullo modo possumus quin eos, speciali quadam huius Sedis benevolentia prosequentes, ea sibi favorabiliter concedamus, per quae eorum indemnitati monasteriorumque suorum utilitati potest salubriter provideri.

§ 1. Exponi sane nobis nuper fecerunt Causa huius iidem fratres Eremitae quod saepenumero accidit ut, pro aliqua urgenti necessitate vel utilitate monasteriorum, domorum et locorum dicti Ordinis, tam virorum quam mulierum, illorum bona locare, alienare, permutare vel in emphyteusim seu livellum dare expediret, ac quandoque contingit ut conditio semel oblata, si praetermittatur, maximam afferat iacturam; praeterquam quod difficile admodum existit pro singulis minimis commutationibus et aliis contractibus ad Sedem praefatam recurrere, ac id non sine ipsius Ordinis in paupertate fundati inquietudine esse potest. Quarè iidem fratres Eremitæ nobis humiliter supplicari fecerunt, ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

1 Aliae extabant pontificiae dispositiones circa hanc facultatem, sed eas praetermisi, hac contentus uti pleniore. Cetera autem de hoc Ordine vide in const. xxix Alex. IV, Licet, tom. 111, pag. 635.

Exordium.

§ 2. Nos, felicis recordationis Sixti IV Concessio fa- et Leonis X ac aliorum Romanorum Poncultatis alie-nan i bona Or-tificum praedecessorum nostrorum vestidins, cum li-giis inhaerere volentes, ipsosque fratres probatione prio- Eremitas et eorum quemlibet a quibusvis ris genera-lis, et dum- excommunicationis, suspensionis et intermodo flat in dicti aliisque ecclesiasticis sententiis, cenlitatem dicti Or suris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, eisdem fratribus Eremitis, ut ex nunc de cetero perpetuis futuris temporibus fratres et moniales dicti totius Ordinis Eremitarum Sancti Augustini, omnium et quorumcumque monasteriorum. domorum et locorum eiusdem Ordinis, ubilibet nunc et pro tempore consistentium, libere et licite possint et valeant quaecumque bona stabilia et immobilia seu quasi stabilia, cuiuscumque qualitatis. quantitatis et valoris et in quocumque loco existentia, eorumdem monasteriorum. domorum et locorum vendere, alienare et permutare, et etiam in emphyteusim seu ad livellum, etiam ad longum tempus, concedere, et pro precio, affictu, pactis, modis et formis hinc inde conveniendis, licentiam et facultatem apostolica auctoritate, tenore praesentium, concedimus. Proviso tamen quod fiant pro commoditate vel utilitate ipsorum monasteriorum, domorum et locorum, et quod consensus duarum partium ex tribus partibus fratrum vel monialium illius monasterii, domus vel loci, cuius dicta bona erunt, accedat et interveniat; et quoad concessionem in emphyteusim, dummodo illa non fiat ultra duas generationes vel nominationes, absque alia a nobis vel successoribus nostris Romanis Pontificib. pro tempore existentibus, aut Sede Apostolica vel illius de latere legatis seu nunciis, aut

ctiam locorum ordinariis petenda vel obtinenda licentia seu confirmatione; ita tamen quod, loco consensus Sedis Apostolicae, dilectus filius prior generalis dicti Ordinis nunc et pro tempore existens, re diligenter examinata et evidenter utili comprobata, habeat, prout sibi ex nunc perpetuo concedimus, potestatem ratificandi huiusmodi locationes, concessiones, venditiones et alienationes ac contractus. Sic quod ubi talis ordo non fuerit servatus, locatio, concessio, venditio et alienatio ac contractus aliter facta, nulla et invalida nulliusque roboris ac momenti existant; et donec praefatus prior generalis modo praefato non ratificaverit, possessio remaneat et remanere intelligatur penes ipsos fratres seu moniales dicti monasterii seu domus aut loci sic locantis et alienantis, ac ita in praemissis sic perpetuo declaramus et decernimus. Et nihilominus, ex nunc prout ex tunc et e contra, postquam locationes, concessiones, venditiones et alienationes ac contractus, servatis supra narratis, pro tempore facti et per dictum priorem generalem ratificati fuerint, ut praefertur, seu consensus eiusdem prioris generalis intervenerit, easdem locationes, concessiones, venditiones, alienationes et contractus ac inde secuta quaecumquae, necnon instrumenta et scripturas desuper pro tempore confecta approbamus et confirmamus ac perpetuae firmitatis robur obtinere debere statuimus, omnesque et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, quomodolibet supplemus. Decernentes, quoad utilitatem seu commoditatem monasteriorum, domorum et locorum praefatorum, 1 assertioni duarum partium ex tribus partibus fratrum vel monialium illius loci cuius bona erunt, postquam ratificatio facta fuerit, illasque et illa necnon praesentes et in eis contenta validas et efficaces, ac valida et efficacia

1 Deest fortasse standum (R. T.).

perpetuo fore, necnon ab omnibus obser-! vari debere; ipsosque et cum eis contrahentes praefatos, super praemissis et inde secutis quibuscumque, per quoscumque, quavis auctoritate, quomodolibet molestari vel impediri non posse; necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

facultas executorum.

§ 3. Quocirca venerabilibus fratribus Deputatio et nostris Ioanni episcopo Albanensi, cardinali de Montepolitiano nuncupato, Ordinis fratrum Eremitarum Sancti Augustini protectori, et Alexandro patriarchae Alexandrino, Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, ac Bartholomaeo episcopo Amerino, Cancellariae Apostolicae regenti, nunc et pro tempore existentibus, per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, requisiti, solemniter publicantes, eisque et eorum cuilibet in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant easdem praesentes et in eis contenta quaecumque ab omnibus, quos illa concernunt, integre et inviolabiliter observari. Non permittentes eos aut eorum aliquem desuper contra earumdem praesentium tenorem quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 4. Non obstantibus felicis recordatio-Derogatio con. nis Bonifacii Papae octavi, praedecessoris trariorum. nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres

diaetas quis, vigore praesentium, ad iudicium non trahatur, et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis quibusvis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio ac alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiam si de illis ac totis eorum tenoribus specialis, specifica, individua et expressa mentio habenda, autaliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque; seu si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die v septembris, millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 5 sept. 1572, pontif. anno 1.

#### VIII.

Institutio militiae S. Mauritii martyris, sub Regula Cisterciensi, ac sub regimine Emanuelis Philiberti Sabaudiae ducis suorumque successorum, qui dictae militiae magni magistri perpetuo 1 sint 1.

#### Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Christiani populi corpus sic summa Dei Christianae providentia cernitur constitutum, ut quemrelpublicae ve- admodum ecclesiasticis personis propria est operatio attributa, ita strenuis et fortibus viris, tamquam Christi athletis, sua benemerendi occasio sit oblata. Cum ad eum quoque finem Deus saecularem principibus potestatem dederit, ut debitum sanctae religioni praestent famulatum, atque his inter se cohaerentibus, et militiae praesidio sacerdotum pietas in suo officio protegatur, et militum virtus amore religionis augeatur, unde illius sides et gloria sit propaganda. Id vero summo conatu hoc tempore esse agendum, ut quam maxima christianae et catholicae fidei adiumenta comparentur, reipublicae christianae gravissima vulnera ab haereticis Satanae ministris inflicta et ab eisdem ac infidelibus imposterum impendentia mala satis aperte nos admonent ac, inter ceteras christiani populi partes, his praecipue malis, haereticorum venenis, dolis, insidiis atque oppressionibus, obnoxiæ conspiciuntur Sabaudiae et finitimae regiones, ob vicinitatem adiacentium quorumdam locorum, praesertim Genevae, a qua ipsa haeresum contagio et pestis circumquaque serpsit atque manavit.

§ 1. Itaque, cum dilectus filius nobilis Ducis Sabau- vir Emanuel Philibertus Sabaudiae dux, diae propositio prosua praestanti pietate ac prudentia, hæc militia S. Mau-diligenter considerans, in animum indu-

> 1 Huic militiæ hic idem Pontifex univit postea aliam militiam S. Lazari Hierosolymitani, ut in const. x, de qua S. Lazari militia vide plene notata in const. xLIII Pii V, Sicuti, tom. vII, pag. 516. -Bullam hanc cum originali membranaceo, quod in tabulario Ordinis Augustæ Taurinorum asservatur accuratissime conferentes, mendis non paucis expurgavimus (R. T.).

xerit ad alia, quae ipse consuevit, tuendae ritti, et petitio et augendae catholicae religionis causa, in locis ditioni suae subiectis adhibere remedia, illud etiam adiungere, ut ex delectis omnis generis christiani populi militibus, unam huius sanctae Sedis auctoritate conficiat militiam Beati Mauritii martyris nuncupandam, quem idem Emanuel Philibertus dux et eius antecessores, ut praecipuum suum ac rerum suarum protectorem, eximio ac perpetuo studio et veneratione sunt prosequuti, idque nobis exponi fecerit, ac simul supplicari ut hoc ei impartire dignaremur.

§ 2. Nos optimum illius consilium ac Pontificis colipso maioribusque eius clarissimis et praepropositione, et stantissimis principibus dignum animum concessio dieta meritis in Domino laudibus commendantes, ac prospicientes ipsam sic constituendam militiam maximo usui et praesidio fore non solum ipsis Sabaudiae et Pedemontis provinciis, sed toti etiam Italiae, ad sustinendos et propulsandos quosvis haereticorum et infidelium impetus, ac opportunissimum ibi propugnaculum, munimentum et auxilium habituros esse nos ecclesiamque Romanam ac universam christianam rempublicam in ipso militiae robore ac talis ducis maxima virtute rerumque bellicarum summa et saepe cognita peritia, illi super hac re, prompto ac libenti animo annuendum, piosque eius conatus speciali favore et gratia duximus prosequendos.

§ 3. Quare ipsum Emanuelem Phili- Ipsaque instibertum ducem a quibusvis excommuni- Mauritii sub Recationis, suspensionis et interdicti aliisque gula Cistercionecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, Sabaudiae, qui si quibus quomodolibet innodatus existit, lium scutorum ad effectum praesentium dumtaxat conse-de propriis bo-nis tribuere dequendum, harum serie absolventes et ab-beat. solutum fore censentes, eius supplicationibus inclinati, unam militiam, ad laudem et gloriam Dei omnipotentis, qui Dominus est exercituum, et per quem reges

dotem 15 mil-

regnant ac principes imperant, et fidei lab hac eius primaeva erectione vacantem, catholicae in dictis Sabaudiae et Pedemontis regionibus defensionem, ac universae Italiae totiusque christianae reipublicae salutem et commodum, sub invocatione Sancti Mauritii martyris et Regula Cisterciensi nuncupandam per universum christianum orbem, cuius suprema sedes et militum conventus in loco ab codem Emanuele Philiberto duce in Sabaudia statuendo et assignando perpetúo sit; et in ipsa militia unum magistrum magnum vocandum, supremam eiusdem militiae dignitatem pro uno magistro, qui illius caput existat, cum eo, qui sibi expedire videbitur, militum et ministrorum numero. Qui milites cum unica tantum et virgine conjugati, ad habitum et professionem regularem admitti; seu qui pro tempore admissi fuerint, matrimonium cum simili virgine et unica dumtaxat contrahere possint; alias vero ipsi castitatem coniugalem et obedientiam expresse profiteantur; cum mensa magistrali, officiis, iuribus, iurisdictionibus et insignibus consuetis, aliarum huiusmodi militiarum instar, ex nunc prout postquam ipse Emanuel Philibertus dux dotem annui redditus quindecim millium scutorum de propriis et patrimonialibus bonis suis illi constituerit, et e contra, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus. Ac illi sic erectae eiusque mensae dictam dotem quindecim millium scutorum etiam perpetuo applicamus et appropriamus, ita ut liceat eidem Emanueli Philiberto duci et pro tempore existenti magno magistro bonorum dictae dotis corporalem possessionem seu quasi libere apprehendere ac perpetuo retinere, fructusque et proventus in suos et dictae militiae usus et utilitatem convertere, cuiusvis licentia minime requisita. Et nihilominus magistratum praedictum, cuius fructus, redditus et proventus nulli sunt,

cum omnibus iuribus et pertinentiis suis praedicto Emanueli Philiberto duci eiusque successoribus omnibus Sabaudiae ducibus, qui pariter magni magistri esse debeant, in perpetuum concedimus et assignamus.

§ 4. Ipsisque praeterea et ipsorum sin- Facultas magni gulis liberam facultatem tribuimus, ut magistri miliquotquot illis visi fuerint milites nobiles recipiendi, aut optima virtute cognitos, vel alias pro eorum arbitrio vel statuto qualificatos, ex omnibus nationibus, post factam ab ipsis, iuxta formam praesentibus annotatam, catholicae fidei professionem, ad habitum et regularem professionem admittere.

§ 5. Ac etiam in quibuscumque mundi partibus prioratus, baiulivatus, præceptorias et alia beneficia dictæ militiae crigere;

§ 6. Eisque sic erectis patrimonialia et Bona laicalia laicalia bona eorum, qui illa relinquere gnandi. voluerint, dotis nomine assignare;

§ 7. Ius patronatus fundatoribus seu lus patronatus dotatoribus id petentibus valide, reser-servandi, vare; quod sic reservatum idem robur eamdemque vim et efficaciam obtineat, quod obtineret si per nos concessum foret;

§ 8. Necnon provincias et nationes di- Provincias et videre ac ex erigendis dictae militiae be-randi, neficiis, quae prioratus, quae praeceptoriae, quae superiora vel inferiora beneficia esse; eaque et eorum singula quos fructus habere; et tam ipsa quam illa obtinentes, quae onera supportare; ad illa quoque admittendi, quibus qualitatibus suffulti esse, et quibus legibus subiacere debeant; aliaque ad usum militiae huius necessaria decernere et declarare.

§ 9. Atque tam de praedictis quam aliis statuta conquibuscumque rebus et negociis occur- dendi. rentibus quaecumque statuta condere, facere et ordinare, illaque, postquam condita et ordinata fuerint, quotiescumque visum fuerit, pro eorum arbitrio et volun-

tate interpretari, mutare, alterare, limitare, corrigere seu in meliorem formam reducere, aut in totum delere, aliaque de novo edere, ac quascumque poenas apponere, et ad illorum executionem procedere valeant.

§ 10. Decernentes supradicta firmitate Decretum ir- perpetua consistere, ac irritum et inane quicquid secus super illis per quoscumque, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 11. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque.

> Forma vero professionis fidei per singulos milites praestanda haec est, videlicet.

§ 12. Ego N. firma fide credo et profi-Forma pro- teor omnia et singula quae continentur. ressionis didei in Symbolo Fidei, quo sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet: Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Oui cum Patre et Filio simul adoratur ct conglorificatur, qui locutus est per pro-

apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum; et expecto resurrectionem mortuorum; et vitam venturi saeculi. Amen. Apostolicas et ecclesiasticas traditiones reliquasque eiusdem Ecclesiae observationes et constitutiones firmissime admitto et amplector. Item sacram Scripturam, iuxta eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione sacrarum Scripturarum, admitto, nec cam umquam, nisi iuxta unanimem consensum Patrum, accipiam et interpretabor. Profiteor quoque septem esse vere et proprie sacramenta novae Legis a Iesu Christo Domino nostro instituta, atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis necessaria, scilicet, Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Extremam Unctionem, Ordinem et Matrimonium. Illaque gratiam conferre, et ex his Baptismum, Confirmationem et Ordinem sine sacrilegio reiterari non posse. Receptos quoque et approbatos Ecclesiae catholicae ritus in supradictorum omnium sacramentorum solemni administratione recipio et admitto. Omnia el singula quae de peccato originali et de iustificatione in sacrosancta Tridentina synodo definita et declarata fuerunt, amplector et recipio; profiteor pariter in missa offerri Deo verum, proprium et propitiatorium sacrificium, pro vivis et defunctis, atque in sanctissimo Eucharistiae sacramento esse vere, realiter et substantialiter Corpus et Sanguinem, una cum anima et divinitate Domini nostri Iesu Christi, tierique conversionem totius substantiae panis in Corpus, et totius substantiae vini in Sanguinem, quam conversionem catholica Ecclesia transubstantiationem appellat. Fateor etiam sub altera tantum specie totum atque integrum Christum verumque sacramentum sumi. Conphetas; et unam sanctam catholicam et stanter teneo purgatorium esse, animas-

que ibi detentas fidelium suffragiis iuvari; similiter et sanctos una cum Christo regnantes, venerandos atque invocandos esse, cosque orationes Deo pro nobis offerre, atque corum reliquias esse venerandas. Firmiter assero imagines Christi ac Deiparae semper virginis, necnon aliorum sanctorum habendas et retinendas esse, atque eis debitum honorem ac venerationem impartiendam. Indulgentiarum ctiam potestatem a Christo in Ecclesia relictam fuisse, illarumque usum christiano populo maxime salutarem esse affirmo. Sanctam catholicam et apostolicam Romanam Ecclesiam, omnium ecclesiarum matrem et magistram, agnosco, Romanogue Pontifici beati Petri apostolorum principis successori ac Iesu Christi vicario veram obedientiam spondeo ac iuro. Cetera item omnia a sacris canonibus et oecumenicis conciliis, ac praecipue a sacrosancta Tridentina synodo tradita, definita et declarata indubitanter recipio atque profiteor, simulque contraria omnia atque haereses quascumque ab Ecclesia damnatas et reiectas et anathematizatas, ego pariter danno, reiicio et anathematizo. Hanc veram catholicam fidem. extra quam nemo salvus esse potest. quam in praesenti sponte profiteor et veraciter teneo, eamdem integram et immaculatam usque ad extremum vitae

Sanctio poen.

gelia.

§ 13. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, decimo sexto kalendas octobris, pontificatus nostri anno 1.

spiritum constantissime, Deo adiuvante,

retinere et confiteri, atque a meis subditis

seu illis, quorum cura ad me in munere

meo spectabit, teneri, doceri et praedi-

cari, quantum in me crit, curaturum

ego idem N. spondeo, voveo ac iuro, sic

me Deus adiuvet et haec sancta Dei Evan-

Dat. die 16 septemb. 1572, pontif. anno I.

IX.

Dat facultatem iudicibus suecularibus principatus Catalonie et comitatus Rossilionis et Geretaniae facinorosos et latrones, ctiam clericos et aliquod tenue beneficium obtinentes, ad loca sacra confugientes, ab illis extrahere et iudici ecclesiastico tradere; clericos autem vestibus saecularibus indutos in flagranti crimine deprehensos, tamquam latrones et viarum crassatores, in eo habitu in quo reperti sunt, usque ad ultimi supplicii poenam inclusive punire absque incursu censurarum.

#### Gregorius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis nuper fecit charissimus in Christo filius noster Philippus Hispaniarum rex catholicus, quod principatus Cataloniae et comitatus Rossilionis et Ceretaniae, sibi in spiritualibus subiecti, a pluribus annis citra valde turbantur et vexantur a latronibus et facinorosis hominibus, qui, armati et simul coadunati, per illam regionem passim vagantur, vias pro libito obsident, viatoresque aggrediuntur, spoliant et occidunt; domos quoque saepe expugnant, diripiunt et incendunt, stupra, raptus, sacrilegia et omnis generis crimina nefarie committendo; et licet idem Philippus rex multa huic morbo remedia adhibuerit, tamen, ob locorum illarum partium asperitatem vel ob propinquitatem provinciae Galliae, ex qua plurimi delinquentes in ipsos principatum et comitatus confluunt, et, ibi commissis per eos latrociniis et aliis gravioribus delictis, in loca tuta repente sese recipiunt, ita ut magistratus eorumque familiam illos persequentem facile eludant et frustrentur; plerumque etiam evenit quod scelerati huiusmodi facinorum suorum poenas saepe subterfugiunt, sicque

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Facti series.

maiores animos ad delinquendum sumunt, propterea quod, dum ministri iustitiae saecularis eos persequuntur, ad ecclesias confugere soliti sunt, unde aut extrahi non possunt, vel extracti, immunitatem Ecclesiae praetendentes in eum, unde extracti sunt, locum, restitui obtinent.

praesumunt.

§ 2. Quidam vero, non contenti se priut ma tonsura esse initiatos, non ut divigum effogiant, nis inserviant, sed ut iudicium saeculare tonsuram en facilius effiugiant malitiose et fraudulenter quod benefi- aliquod tenue beneficium ecclesiast. sibi conferri procurant, nec tamen in habitu clericali incedunt; aut aliquibus clericalibus funguntur muneribus, verum habitu sæculari induti vagantur, liberiusque delinquunt, nullaque in eos ecclesiastica animadversio exercetur, quoniam laici existimantur. A iustitia vero saeculari deprehensi, statim tamquam clerici et beneficium ecclesiasticum habentes ad ordinarios ecclesiasticos declinant, a quibus aut nulla aut leviori poena affecti dimittuntur, ad vindictam in eos qui ipsos persecuti sunt et ad graviora scelera committenda se accingentes. Quare idem Philippus rex nobis humiliter supplicari curavit ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

dit:

§ 3. Nos igitur, honestis catholicorum Delinquentes regum votis, quantum cum Domino posclesia estrahi sumus, paterne annuere volentes, huiusposse conce- modi supplicationibus inclinati, latrones ac facinorosos huiusmodi, illorumque fautores, receptatores et clericos, etiam quatuor minoribus ordinibus insignitos, etiam beneficium tenue aliquod obtinentes, ab ecclesiis et aliis locis sacris avellere per iudices saeculares licere, cum eiusmodi genus hominum immunitate ecclesiastica gaudere valde indignum sit, ita tamen ut dicti saeculares iudices, facinorosos ipsos Bos tamen ac- a locis praedictis extractos, iudici eccleclesiastico iu siastico, ad causas contra personas ecclesiasticas in principatu et comitatibus prae-

decernit.

dictis atrocia crimina committentes alias a Sede Apostolica deputato, pro iustitia in eos administranda, consignare teneantur.

§ 4. Quod si clerici praedicti, etiam in Clerici saeculaquatuor minoribus ordinibus constituti, ribus vestibus quatuor minoribus ordinibus constituti, indusi in flaetiam tenue aliquod beneficium obtinen- granti crimites, vestibus laicalibus induti, in flagranti tamquam publicrimine crassandi per vias deprehensi fue-dicibus saccurint, tamquam in publicos latrones et via-laribus puniri rum crassatores, saecularibus iudicibus in eo, in quo reperiuntur, habitu, usque ad ultimi supplicii poenam inclusive, absque metu censurarum, in ipsos animadverti posse, tenore praesentium, concedimus; inhibentes omnibus et singulis locorum, Inhibitio ordietiam exemptorum, ordinariis et eorum nariis ne imofficialibus et quibuscumque aliis iudici- nant. bus ecclesiasticis, quocumque nomine nuncupatis, ne saeculares magistratus, iudices et ministros praedictos super praemissis quomodolibet impedire, molestare aut perturbare audeant vel praesumant.

§ 5. Ac decernentes praesentes litteras de subreptionis vel obreptionis vitio aut intentionis nostrae seu quovis alio defectu notari vel impugnari ullo umquam tempore nullatenus posse; sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis ct eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter,

§ 6. Non obstantibus praemissis ac ge-Derogatio conralis concilii et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; privilegiis quoque, indultis et exemptionibus apostolicis, etiam saecularibus et regularibus personis, Ordinibus, monasteriis, ecclesiis et aliis sacris locis necnon congregationibus, superioribus eorumdem,

contigerit attentari.

Clausulae.

sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam irritantibus et alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, innovatis, concessis et approbatis. Quibus omnibus, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis ac insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Tusculi, die prima octobris, millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 1 octobris 1572, pontif. anno 1.

#### X.

Unio militiae S. Mauritii martyris et militiae S. Lazari Hierosolymitani, sub denominatione Ss. Mauritii et Lazari, et regimine Sabaudiae ducis magni magistri perpetui.

### Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Pro commissa nobis, nullis nostris exisolicitudo gentibus meritis, sed sola Dei benignitate, ecclesiarum omnium ac piorum religiosorumque locorum cura et sollicitudine, in eam nos cogitationem assidue incumbere decet, qua potissimum ratione providere possimus ut ex eis quam maxima et quam uberrima ad sanctam Dei religionem et fidem catholicam atque universum populum christianum commoda proveniant, ordine etiam et consuctudine in illis mutata, sicut rerum usus et eventus ac ipsa temporum ratio et qualitas docuerit expedire.

§ 1. Cum autem nos pridem, ad Dei Recensetur omnipotentis laudem et tidei catholicae institutio militiae S. Mauritii gloriam, in Sabaudiae et Pedemontis re-

nae reipublicae salutem et commodum, v.i. militiam S. Mauritii martyris, sub Regula Cisterciensi, per universum christianum orbem, cuius suprema sedes et militum conventus in loco a dilecto filio nobili viro Emanuele Philiberto, Sabaudiae duce, in ipsa regione Sabaudiae assignando et statuendo, perpetuo sit, et in eadem militia unum magistratum, magnum vocandum, supremam eiusdem militiae dignitatem, pro uno magistro, qui illius caput existat, cum eo, qui sibi expedire videbitur, militum et ministrorum numero. qui milites etiam cum unica et virgine tantum conjugati ad habitum et professionem regularem admitti, seu qui pro tempore admissi fuerint, sic dumtaxat contrahere possint, et alias castitatem coniugalem et obedientiam expresse profiteantur; cum mensa magistrali, officiis, luribus, iurisdictionibus et insignibus consuetis, aliarum huiusmodi militiarum instar, ex tunc, prout postquam dictus Emanuel Philibertus dux dotem annui redditus quindecim millium scutorum de propriis et patrimonialibus bonis illi constituisset, et e contra, erexerimus et instituerimus, ac illi sic erectae dictam dotem perpetuo applicaverimus et appropriaverimus, magistratumque praedictum, a primaeva ipsius erectione vacantem, eidem Emanueli Philiberto duci eiusque successoribus omnibus Sabaudiae ducibus, qui duces pariter et 'magni magistri essent, concesserimus et assignaverimus; ac praeterea ipsis, ut quotquot sibi viderentur no-

biles aut optima virtute cognitos vel alias

pro ipsorum arbitrio vel statuto qualifi-

catos, ex omnibus nationibus, ad habitum

et regularem professionem admittendi; ac etiam in quibuscumque mundi partibus

dictae militiae prioratus, baiulivatus,

praeceptorias et alia beneficia erigendi;

provincias et nationes dividendi, aliaque

gionibus defensionem, totiusque christia- de qua supra

tunc expressa faciendi, liberam licentiam tribuerimus, sicut litteris nostris super his confectis latius continetur.

fractus proven-

§ 2. Nos postea, diligenti meditatione Enarrantur considerantes ipsam de novo erectam et turi, si dicta conficiendam militiam magnos absque nova militia S. dubio fructus, tali praesertim ductore atmilitiae S. La- que magistro, fidei catholicae esse allaturam, sed multo tamen maiores, si aliis adiumentis et auxiliis fulcita atque munita fuerit; ac praeterea cernentes militiam hospitalis S. Lazari Hierosolymitani, sub Regula S. Augustini, iampridem magistri regimine destitutam, nobilem illam quidem et antiquam, sed ipsa vetutaste ac temporum iniuria valde deiectam et prolapsam esse, optimum nobis visum est si hanc veterem illi novae et nunc nascenti adiungeremus, ut quod hac in ipso initio per se agere perfecte non posset. id, alterius adiuta auxilio et viribus geminatis, fortior sit ad agendum, atque citius et facilius hae simul iunctae optatos Ecclesiae Dei et christiano populo fructus afferre possint.

§ 3. Id vero facere instituimus cum Maxime quod eo quod Emanuel Philibertus et pro temduas triremes pore existens dux et magister praedictus, pro Sede Apo-stolica prom-annexionis huiusmodi ratione, duas trireptas tenere de- mes dictis militibus instructas pro Sedis Apostolicae defensione contra haereticos, infideles, piratas et quoscumque alios eius hostes continue de suo manutenere debeat.

utriusque mili-Lazari:

§ 4. Quare eumdem Emanuelem Phili-Unio itaque bertum ducem et magnum magistrum a ttae firmatur, quibusvis excommunicationis, suspensiosub denomina-tione Sancto- nis et interdicti aliisque ecclesiasticis senrum Mauritii et tentiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causas, latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, motu proprio, non ad ipsius Emanuelis Philiberti du-

cis vel alterius pro eo nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera liberalitate et certa scientia nostra ac de apostolicae potestatis plenitudine, militiam S. Lazari praedictam, cum illius magistratu ac omnibus et quibus cumque illius prioratibus, praeceptoriis, hospitalibus et aliis beneficiis regularibus, eorumque membris, grangiis, castris, villis, domibus, possessionibus, proprietatibus, fructibus et bonis, tam mobilibus quam immobilibus ac semoventibus, iuribus et actionibus universis, necnon ecclesiis, cappellis, terminis et pertinentiis quibuscumque, ad dictam militiam S. Lazari spectantibus, quaecumque, quotcumque, qualiacumque et ubicumque sint, non tamen aliis ecclesiis, piis locis et militiis canonice unita, quae ab his, quibus unita sunt, avocari, aut illorum ratione quemquam molestari noluimus, ac etiam exceptis iis quae in regnis et dominiis carissimi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum regis catholici existunt, eidem militiae Sancti Mauritii, quae in posterum militia Ss. Mauritii et Lazari nuncupetur, auctoritate apostolica, tenore præsentium, ita perpetuo unimus, annectimus et incorporamus, ut post hac in perpetuum praedictus Emanuel Philibertus et pro tempore existens Sabaudiae dux, militiae Ss. Mauritii et Lazari magister sit et appelletur.

§ 5. Ac prioratus, praeceptoriae et alia Militiamque beneficia militiae S. Lazari, et ea obtinen-sit duci Sabautesaliique milites, servientes, cappellani et diae magno mapersonae, curae, gubernationi et iurisdi- petuum. ctioni ipsius ducis et magni magistri in omnibus et per omnia subsint, prout suo antea magistro suberant, eique tamquam membra capiti obediant et obsequantur; liceatque eidem duci et magistro corporalem possessionem militiae S. Lazari eiusque magistratus et aliorum unitorum prædictorum, per se vel alium seu alios, propria auctoritate,

Executores

libere apprehendere et perpetuo retinere, fructusque, redditus et proventus in suos et dictae militiae usus et utilitatem convertere, dioecesani loci vel cuiusvis alterius licentia minime requisita.

et veterem immntand:.

debeant:

tatur.

- § 6. Insuper his, qui praeceptorias Facultas ha-Sancti Lazari in titulum seu commendam bitum tradendi vel aliter quovis modo obtinent, habitum, per dictum ducem et magistrum militibus Ss. Mauritii et Lazari designandum, suscipiendi; et eidem Emanueli Philiberto duci et magno magistro, his, qui habitum Sancti Lazari iam susceperunt et deferunt, novum, dimisso antiquo, volentibus, tradendi; eos vero, qui dictum Sancti Lazari habitum, nondum susceperunt, ad novum habitum, ut praefertur designandum, suscipiendum et deferendum, opportunis remediis compellendi. auctoritate et tenore prædictis, facultatem concedimus.
- § 7. Volentes et dicta auctoritate sta-Triremes, de tuentes eumdem Emanuelem Philibertum paratae haberi et pro tempore existentem ducem et magnum magistrum in perpetuum, unionis huius ratione, ad duas triremes dictis militibus instructas, pro nostra et Romani Pontificis pro tempore existentis ac Sedis Apostolicae, contra praedictos et quoscumque alios, defensione continua manutenendas teneri, et ad id efficaciter obligatum existere.

§ 8. Ut autem praedicta omnia cer-Principes ne tiorem consequantur effectum, omnes impediant executionem hor- et quoscumque reges, respublicas, duces, marchiones, principes et quosvis civitatum et locorum dominos hortamur et rogamus attente, ac eorum subditis in virtute sanctae obedientiae mandamus ut praedictis, quantum in se est, faveant; et quominus illa suum sortiantur effectum impedire, perturbare vel molestare, quovis quaesito colore, non audeant.

§ 9. Decernentes irritum et inane quic-Clausulam sub- quid secus super his a quoquam, quavis

auctoritate, scienter vel ignoranter, con-lativam appotigerit attentari.

§ 10. Quocirca, venerabilibus fratribus nostris archiepiscopo Taurinensi, et Ni- deputat; cæensi et Montis Regalis episcopis, per apostolica scripta, motu simili mandamus ut ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte Emanuelis Philiberti, et pro tempore existentis ducis et magni magistri, fuerint requisiti, solemniter publicantes, eique in praedictis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra litteras ipsas ab omnibus, quos illae concernunt, inviolabiliter observari, non permittentes eos per quoscumque quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 11. Non obstantibus felicis recorda- contrarite detionis Bonifacii Papae octavi, praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas quis, vigore praesentium, ad iudicium non trahatur, ac nostra de unionibus committendis ad partes et valore exprimendo; necnon Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon hospitalis praedicti S. Lazari, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis militiae praedictae, illius que magistris, conventibus, militibus et administratoribus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu et scientia similibus, ac alias quomodolibet, et iteratis vicibus concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, ctiamsi de illis ac totis eorum tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari, aut extra vel ultra certa loca ad iudicium trahi non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXXII, idibus novembris pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 13 nov. 1572, pontif. anno 1.

#### XŁ.

Occurrente vocatione ecclesiae Goanensis, metropolis ecclesiarum Indiae Orientalis, ob nimiam ab Urbe distantiam, episcopus Conchinensis ad illam accedere et eius administrationem suscipere tenetur, ibique pontificalia excrcere, relicto in sua ecclesia Conchinensi idoneo vicario, donec ecclesiae Goanensi per Sedem Apostolicam sucrit provisum, et pastor eo accedere potuerit 1

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Pastoralis officii cura nos admonet Exordit m. 1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

ut de singularum orbis ecclesiarum statu sollicite inquiramus, et ne illae, praesertim quae primates existunt, diuturnae vacationis incommodis maneant expositae, sedulo prospiciamus.

§ 1. Sanc ex carissimi in Christo filii Causa consti nostri Sebastiani, Portugalliae et Algar- tutionis eden biorum regis insinuatione accepimus quod, quoties Goanensem ecclesiam, quæ metropolis et ecclesiarum Indiae Orientalis primas existit, vacare contingit, propter civitatis Goanensis ab Urbe, ubi Romanus Pontifex ut plurimum residere solet, terra marique distantiam, longamque et difficilem navigationem, biennio integro, et si post mensem ianuarii vacatio occurrit, triennio fere eam pastorali praesentia ac solatio carere oportet, cum breviori tempore illius vacatio ad Sedem Apostolicam deferri, et pastor illi pro tempore praefectus accedere nequeat, ex eoque ecclesiam ipsam Goanensem pastore destitutam non modica pati in spiritualibus et temporalibus detrimenta, hominum mores corrumpi, ecclesiasticam disciplinam relaxari, gentiliumque et infidelium partium illarum ad Christi fidem conversionem, ab iis, qui praedicare et promulgare eam illis deberent, negligi, aliaque non levia damna et incommoda inde exoriri; Conchinensem vero ecclesiam in iisdem Indiae partibus consistentem, quae ipsi ecclesiae Goanensi metropolitico iure subest, pastoris sui absentiam ad tempus commodius sufferre posse, et episcopum Conchinensem in Goanensi ecclesia residendo, ecclesiae suae Conchinensi indemnitati consulere valere, rebusque necessariis prospicere, eiusque praesentiam ecclesiae Goanensi plurimum fore utilem et fructuosam.

§ 2. Propterea cupientes, pro mune- Episcopus Conris nobis, licet immeritis, divinitus in-chinensis eccleiuncti debito, praemissis incommodis duatae pastore occurrere, apostolica auctoritate, praesen- administratio-

siae Goanen.vi-

nom suscipiat tium tenore, statuimus et ordinamus quod, I donec novus e-piscopus ad eam occurrente pro tempore vacatione eccle-

ous.

siae Goanensis, venerabilis frater nunc et pro tempore existens episcopus Conchinensis, vacatione huiusmodi intellecta, ad Goanensem ecclesiam cum gratia apostolicae benedictionis accedere, et in ea aut eius dioecesi personaliter residere, et eiusdem ecclesiae Goanensis curam, regimen et administrationem suscipere debeat et teneatur, et eamdem ecclesiam Goanensem, donec ei fuerit per Sedem Apostolicam de pastore provisum, et pastor ipse ad illam valeat se conferre et in spiritualibus et temporalibus gubernare, dimisso apud ecclesiam Conchinensem idoneo vicario seu gubernatore ab ipso episcopo depu-Facultas exer- tando; eidemque episcopo Conchinensi cendi pontifi-calia et quae- praecipimus ut, onus huiusmodi devote qua munera, suscipiens, verbi Dei praedicatione, saepisco- crificiorum oblatione, bonorum operum exemplo, aliisque pastoralibus muniis incumbens, gregem sub ecclesia Goanensi praedicta consistentem in veritate ponat et regat; sibique in dicta ecclesia Goanensi eiusve dioecesi ex praedicta causa residenti, ut inibi pontificalia officia omniaque alia et singula, quae archiepiscopus Goanensis de iure vel consuetudine exercere et facere consuevit, facere, gerere et exercere valeat, etiamsi talia sint, quae speciali nota designari debuissent, concedimus et indulgemus; eumque interim, ob non residentiam apud ecclesiam Conchinensem, censuris et poenis contra non residentes a sacris canonibus et oecumenicis conciliis ac per nos novissime facto decreto inflictis minime subiacere, eadem auctoritate declaramus atque decernimus.

§ 3. Mandantes, in virtute sanctæ obe-Mandatum de dientiæ, dilectis filiis capitulo, clero, poobedientia et obsequio prae- pulo atque vassallis ecclesiae Goanensis standis episco-po Conchinen, huiusmodi ut dictum episcopum Con-

Bull. Rom. Vol. VIII.

chinensem ad eos ex causa praedicta accedentem debitis cum reverentia et honore excipiant, ac omnibus suis salubribus monitis et mandatis intendant, pareant et assistant, ac consueta et archiepiscopo Goanensi debita servitia ipsi episcopo Conchinensi praestent et exhibeant.

Clausulae.

§ 4. Ac decernentes sic, in praemissis, per quoscumque iudices et commissarios, etiam S. R. E. cardinales et Sacri Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et interpretari debere; irritumque et inane, si secus super his a quoquam contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus quibusvis apo- Derogatio constolicis ac, in provincialibus et synodalibus universalibusque conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus; dictaeque ecclesiae Goanensis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, capitulo et aliis praedictis, sub quibuscumque tenoribus et formis, quomodolibet concessis, approbatis et innovatis ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xni decembris molxxii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 13 dec. 1572, pontif. anno 1.

#### XII.

Confirmatio privilegiorum eremitarum Camaldulensium et concessio quod ipsi, pro eorum necessitatibus, frumentum et oleum ab uno ad alium eorum locum transferre possint 1.

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Sedis Apostolicae copiosa benignitas Exordium. 1 Ex Regest. in Secret. Brev.

piis quarumlibet sub Religionis iugo et l regulari observantia Domino militantium personarum votis libenter annuit, et illis quae ab eadem Sede pro ipsis personis, eorumque locis processisse dignoscuntur uberioris interdum apostolici muniminis adminiculum adiicit, ut eo firmius illibata persistant, quo frequentiori fuerint apostolico praesidio stabilita.

§ 1. Sane, pro parte dilectorum filiorum Facti series. maioris, visitatorum, priorum, fratrum et personarum societatis eremitarum S. Romualdi, Camaldulensis Ordinis, nobis exhibita petitio continebat quod, licet alias dicta societas per felicis recordationis Leonem Papam decimum, praedecessorem nostrum, apostolica auctoritate instituta, ac ipsa et eius cappellae, eremitoria, ecclesiae, monasteria, loca et quaecumque bona ac cetera alia eiusdem societatis et ad illam pro tempore pertinentia. tam per eumdem Leonem quam etiam per diversos alios Romanos Pontifices, quamplurimis privilegiis, indultis, concessionibus, facultatibus, gratiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, etiam ab omnibus decimis aliisque oneribus et impositionibus quibuscumque, necnon etiam indulgentiarum concessione, usuque et participatione nium et singularum indulgentiarum aliorumque privilegiorum et bonorum aliis Ordinibus, societatibus et locis concessorum, tam per simplicem quam novam concessionem et iteratis etiam vicibus confirmationem et innovationem, etiam vivae vocis oraculo, respective decorata et munerata esse dignoscantur, prout in variis eorumdem praedecessorum aliisque desuper confectis litteris dicitur plenius contineri.

pluratio.

§ 2. Nihilominus, pro eorumdem maio-Fisher sup- ris, visitatorum, priorum et fratrum parte, fuit nobis humiliter supplicatum ut praedictis et in eis contentis, pro illorum subsistentia firmiori, robur apostolicae confirmationis adiicere, et alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

apostolici favoris praesidium libenter im- maldulonsibus pendimus, omnium et singularum litte-concessorum. rarum huiusmodi, super praedictis emanatarum, et inde secutorum quorumcumque tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnia et singula privilegia, indulta, concessiones, facultates, gratias, immunitates, exemptiones, libertates, etiam ab omnibus decimis, collectis, exactionibus, gabellis, taleis, datiis, tractis, subsidiis caritativis, impositionibus, quibusvis personis, quacumque auctoritate, etiam ratione visitationis ordinariae, impositis, ac aliis quibuscumque, tam ordinariis quam extraordinariis, oneribus et impositionibus, quocumque nomine censeantur et sint, ac indulgentiarum concessiones, usumque et participationem omnium et singularum indulgentiarum, peccatorum remissionum, gratiarum, concessionum, facultatum, immunitatum, exemptionum, privilegiorum, præeminentiarum, praerogativarum, libertatum, favorum, licentiarum et indultorum apostolicorum aliorumque quorumcumque beneficiorum et bonorum, qualiacumque sint, omnibus et singulis Ordinibus, congregationibus, societatibus et monasteriis, sub approbatis claustris degentibus seu militantibus, eorumque superioribus generalibus, provin-

cialibus et particularibus, monachis seu re-

ligiosis, commissis, oblatis, novitiis, familiaribus, servitoribus, benefactoribus et

aliis quibuscumque personis et locis, con-

iunctini vel divisim, in genere vel in specie

vel alias quomodolibet concessorum, so-

cietati eremitarum S. Romualdi, Ordinis

Camaldulensis, eiusque maiori, visitatori-

bus, prioribus, fratribus et personis huius-

§ 3. Nos igitur, qui Religioni deditis Confirmatio pri-

modi, tam per praefatum Leonem quam I etiam Clementem VII, Paulum III, Iulium III, Paulum IV, Pium IV et Pium V, praedecessores nostros, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibus et aliis decretis hactenus quomodolibet concessa, confirmata et innovata, quatenus in usu sint, apostolica auctoritate, ex nostra scientia et de apostolicae potestatis plenitudine, tenore praesentium, approbamus, confirmamus et innovamus, ac praesentis nostri scripti patrocinio communimus.

missorum.

§ 4. Necnon omnes et singulos tam iuris Facti defectus quam facti defectus, si qui forsan intervaliditate prae- venerint in eisdem, supplemus, et nihilominus, potiori pro cautela, ut illa omnia et singula, prout eisdem societati et eremitis per praedecessores nostros huiusmodi concessa fuerunt, quatenus in illorum usu, ut praefertur, existant, libere illis omnibus et singulis uti, frui et gaudere possint et valeant, dicta auctoritate et de novo concedimus.

modo.

§ 5. Necnon eis, ut de cetero perpe-Facultas trans- tuis futuris temporibus, pro ipsorum netum et oleum cessitatibus et exigentia, frumenta et oleum, ab uno ad alium locum pro ipso- quod habebunt, sive a personis saecularum usu tantum- ribus emptum, sive etiam a quibuscumque pro eleemosyna datum et acceptum existat, de uno ad alium ex eorum ecclesiis, cappellis, eremitoriis et locis, ad ipsorum usum tantum, transferre et asportare possint, libere et licite valeant, indulgemus per praesentes.

§ 6. Quocirca universis et singulis pa-Commissio e- triarchis, archiepiscopis, episcopis, abbarecutionis prae-sentium littera- tibus et aliis in dignitate ecclesiastica constitutis personis, necnon praefatorum patriarcharum, archiepiscoporum et episcoporum in spiritualibus vicariis et officialibus generalibus per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo

aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte modernorum et pro tempore existentis maioris, visitatorum, priorum et fratrum ac eremitarum et personarum praedictorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra litteras et in eis contenta huiusmodi firmiter observari, ac singulos, quos litterae ipsae concernunt, illis pacifice gaudere; non permittentes eos desuper contra earumdem litterarum tenorem a quoquam indebite molestari: contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, necnon, legitimis super his habendis servalis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, interdictum ecclesiasticum imponendo, et auxilium brachii saecularis, si opus fuerit, invocando.

§ 7. Non obstantibus praemissis ac qua- Derogatio concumque prohibitione, generali vel speciali, trariorum. frumentum et aliud non extrahendi, per quoscumque, etiam Romanos Pontifices, in contrarium editis, omnibusque aliis, quae in dictorum Pontificum praedecessorum nostrorum aliisque litteris, desuper praemissis confectis, expressum fuit non obstare, et quas, brevitatis causa, hic particulariter non recensemus, quibus omnibus et singulis, illarum totales, veros et veriores tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod inter-

dici, suspendi vel excommunicari non l tiam praedecessor noster, victui quoque possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris die xxII decembris MDLXXII, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 22 decem. 1572, pontif. anno 1.

## XIII.

Declaratio circa eleemosynas monialibus servantibus clausuram praestandas 1.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Deo sacris virginibus, quae, contemptis illecebris saeculi, divinis se obseguiis manciparunt, aequissimum est praecipua quadam a nobis ac singulari sollicitudine provideri, tum ut ab eis omnia, quae sanctum ipsarum propositum impedire possent, removeantur, tum etiam ut eis, in cultu Dei caste ac religiose permanentibus. quae ad victum necessaria sunt, subministrentur.

vare iubet 2.

§ 1. Et quidem, post sacri concilii Tri-Tridentinum dentini decretum, quo constitutio felicis clausuram ser- recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, quae incipit Periculoso, renovatur, prohibens ne aut ipsis monialibus ex monasteriis suis egredi, aut ulli, cuiuscumque sexus aut ordinis, personae ad cas ingrediliceat, et praeterea universis episcopis praecipitur ut in omnibus monasteriis sibi subiectis, ordinaria, in aliis vero Sedis Apost. auctoritate clausuram sanctimonialium, ubi violata, diligenter restitui, ubi vero inviolata, conservari maxime procurent, piac memoriae Pius Papa V, e-

> 1 Ad haec, vide etiam Pii V constitutionem xIII, Circa, tom. vii, pag. 447. 2 Concilii Tridentini decretum istud habes in sess. xxv, cap. v.

et necessitatibus ipsarum prospicere cupiens, cum superiora illa approbasset atque innovasset, eademque omnia etiam in monialibus quarumcumque militiarum, etiam Hierosolymitanae, omnibusque aliis tacite vel expresse Religionem professis, quocunique nomine censerentur, locum habere decrevisset, ne illae quicquam detrimenti in necessitatibus suis hac occasione paterentur, etiam praecepit locorum ordinariis et superioribus earum, ut fidelium eleemosynas per conversas non professas vel professas quidem, sed aetatis saltem quadraginta annorum et iampridem conversas, quae in domibus contiguis, extra tamen monasterium, degerent, colligendas curarent, ita tamen ut praedictae conversae neque clausuram aliarum monialium, nisi in casibus permissis, ingrederentur, nec ex illis ipsis habitationibus suis ad tales eleemosynas colligendas, sine permissu ordinariorum aut superiorum suorum, exire possent. Quod si ne hoc quidem sufficere videretur, idem Pius praedecessor mandavit ipsis ordinariis et superioribus ut negocium darent aliquibus personis piis tales eleemosynas colligendi, aliaque arbitratu suo prospicerent, quae ad sublevandam monialium inopiam expedire iudicarent.

§ 2. Cum autem, sicut accepimus, mul- Causa huius tae moniales, etiam quae Tertiariae vocantur, sub solemni Religionis voto perpetuaque clausura degentes, aliaeque talibus litteris comprehensae et in ipsa clausura permanentes, multis praeterea ad se sustentandas necessariis egeant, neque usque ad hoc tempus ullo sufficienti remedio earum necessitatibus subventum sit. Quin etiam aliae Tertiariae citra ullum solemne huc usque votum vivant, quae ad suas suorumve domos neutiquam rediturae essent, sed sub solemni Religionis voto et clausura praedictis permanerent, si earum

constitutionis.

congruae sustentationi provideretur: nos, qui illas necessariis rebus destitui nolumus, certioresque facti sumus in multis civitatibus, oppidis, villis aut aliis locis, tam in ecclesiis et monasteriis, quam hospitalibus, collegiis, confraternitatibus et aliis locis piis, etiamque a privatis hominibus, tum ecclesiasticis tum laicis, multas ac diversas eleemosynas Christi pauperibus erogari, considerantes in eiusmodi personas vel in primis exercendam esse charitatem, quae, voluntaria paupertate suscepta, ab omni hominum commercio segregatae, Deo serviunt, et assiduis precibus iram Ipsius ob peccata conceptam a christiano populo deprecantur; illud quoque cogitantes, si eis ad tales eleemosynas petendas ad loca praedicta conferre se liceret, vix fore ut praedicta monasteria, ecclesiae, loca ac personae eis singulis non tantum saltem tribuerent, quantum singulis aliis pauperibus eodem concurrentibus solent, universo illi Deo devotarum mulierum generi de opportunae ac sufficientis subventionis auxilio providere cupientes:

isto Pontifice mosynarum pro darum.

§ 3. De nobis attributae potestatis ple-Et modo ab nitudine statuimus et ordinamus ut omapplicatur mo- nes et quicumque patriarchae, primates, nialibus clausu-ram servantibus archiepiscopi, episcopi et alii ecclesiamedietas elee-rum praelati, necnon abbates, priores, Christi paupe- praepositi et alii ecclesias patriarchales, stitu destituto- primatiales, metropolitanas, cathedrales erogan- et alias ecclesias necnon monasteria, prioratus, praeposituras, canonicatus, praebendas, dignitates, personatus, administrationes, officia, ceteraque beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, saecularia et S. Benedicti, S. Augustini, Cisterciensis, Cluniacensis, Præmonstratensis, Cartusiensis, Camaldulensis, S. Basilii, Cassinensis, alias S. Iustinae, Montis Oliveti, S. Salvatoris, ac Lateranensis, et Cruciferorum, seu fratrum S. Hieronymi, necnon Praedicatorum, Minorum, Mini-

morum, et Carmelitarum, Eremitarum eiusdem S. Augustini, Servorum B. Mariae, S. Clarae, et quorumcumque aliorum, tam virorum quam mulierum, etiam Mendicantium, Ordinum et congregationum et militiarum, regularia, etiam de iure patronatus laicorum, etiam nobilium, ducum, regum et aliorum principum existentia, in titulum, commendam, administrationem et alias quomodocumque obtinentes; necnon rectores, gubernatores, confratres, administratores ceterique omnes, qui, ratione illorum necnon capitulorum, conventuum, mensarum, hospitalium, etiam laicorum et per laicos administrari solitorum, christifidelium confraternitatum, scholarum, collegiorum ac aliorum piorum locorum quocumque nomine nuncupatorum, et in quibusvis mundi partibus consistentium, quae singulis annis, mensibus, hebdomadis vel diebus ex ecclesiarum, monasteriorum, prioratuum, officiorum, dignitatum et beneficiorum ac congregationum, hospitalium, confraternitatum, scholarum, collegiorum, piorum et aliorum locorum praedictorum fructibus, redditibus et proventibus, pauperibus Christi aliquas eleemosynas in pane, frumento, farina, vino, eduliis, pecunia seu aliis ad victum vel vestitum pertinentibus, etiam ad supplicationem et preces, et per cedulas et bolettina aut alias distribuere et elargiri ab immemorabili tempore consueverunt, aut alio quocumque iure tenentur, ex dictis fructibus, redditibus et proventibus; et quoad hospitalia praedicta, ex iis quae, servata in illis actuali hospitalitate, supersunt seu supererint; necnon quaecumque personae particulares, etiam laicae, vel universitates, etiam laicorum, quae testamento, ultima voluntate vel alia dispositione, etiam inter vivos, aliquales tales eleemosynas facere tenentur, dimidiam partem omnium et quarumcumque eleemosynarum et largitionum huiusmodi, quocumque nomine nuncupaturam, quocumque tempore et modo distribui solitarum, etiam si speciali nota dignae, et secundum pias defunctorum aut aliorum voluntates, sub certa forma ab eis in testamento 1 vel alia quacumque dispositione, distribuendae sint (dummodo non in certas personas, nec ad certos usus pios alios quam victus et alimenta pauperum distribuantur), quibuslibet praedictarum monialium, etiam Tertiariarum, sub solemni Religionis voto et perpetua clausura de cetero viventibus, et in terris et locis, quorum pauperibus huiusmodi eleemosynae distribuuntur, consistentibus, vere, realiter et cum effectu, et absque ulla eleeniosynarum et largitionum huiusmodi petitione, exactione et conquisitione aut alia desuper a nobis expectata iussione aut mentis nostrae declaratione, ac quibusvis mora, subterfugio ac exceptione cessantibus et eiectis, dare atque distribuere omnino teneantur, et quam dimidiam partem nos illis applicamus.

et applicent et mosynas;

§ 4. Ut autem praemissa omnia cum Ordinarii 10- caritate et pietate procedant, et efficacicorum exigant ter suum effectum sortiantur, universis distribuant hu- et singulis patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis locorum ordinariis per apostolica scripta mandamus ut quisque, per se vel alium seu alios, ad praesentium executionem in suis civitatibus et dioecesibus procedens, ab ecclesiis, monasteriis, hospitalibus, confraternitatibus, scholis, collegiis, locis, et ecclesiasticis ac laicis personis prædictis, etiam quomodolibet exemptis, dimidium eleemosynarum huiusmodi exigant, ac pro portione, ut ordinariis ipsis locorum aequum esse videbitur, singulis pauperum monialium, etiam Tertiariarum, monasteriis huiusmodi suarum civitatum et dioecesum, etiam si aliis superioribus subiectae sint, cum effectu distribuant. Nos enim eisdem lo-

1 Deest forsitan posita (R. T.).

corum ordinariis, etiam tamquam Apostolicae Sedis delegatis, ac cuilibet illorum tam per se quam alium vel alios, præmissa faciendi, ac etiam contradictores quoslibet et rebelles per poenas pecuniarias, eorumdem ordinariorum et cuiuslibet illorum arbitrio infligendas et opplicandas, ac in subsidium sententias, censuras et poenás ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, quacumque appellatione postposita, respective compescendi, auxiliumque brachii saecularis invocandi, aliaque in praemissis et circa ea necessaria et opportuna faciendi, gerendi, mandandi et exequendi, plenam et liberam facultatem et auctoritatem concedimus et impartimur.

§ 5. Insuper, quia valde rationi con- Consanguinesonum est ut etiam ii, qui ipsis moniali- lium et alios bus, etiam Tertiariis, indigentibus praefa- hortenturuteistis consanguinitate aliqua sunt coniuncti, bus caritative aliquod in praemissis subsidium conferant, cum ratio sanguinis et debitum caritatis et honestatis id postulet, singulis locorum ordinariis committimus ut omni eos officio et diligentia monere eisque persuadere studeant; parentes vero et fratres ac alios, ad quos illas, si in saeculo permansissent, dotare pertinebat; vel ad quos bona et successiones devencrunt; et qui, si eas nuptui tradidissent, multo amplius, quam ingredientibus monasterium dedissent; vel qui, si eas nunc domi retinerent, vel si ad illorum domos redirent, cas alere tenerentur, quibuscumque viis ipsis hencvisis inducant ut monialibus, etiam Tertiariis, praedictis, iuxta eorum facultates, caritative subveniant, scituri id sibi etiam ad animarum salutem plurimum profuturum.

§ 6. Ceterum, quod attinet ad conversas professas, quas praedictus Pius prae- constitutionis decessor per praedictas litteras, sub certis ca conversas conditionibus ibi contentis, permisit posse professas et non manere extra monasteria pro colligendis

eleemosynis, eisdem locorum ordinariis iniungimus ut, quibus monasteriis praedictarum monialium, quotidianis laboribus computatis, supradicta vel alia qualibet ratione, de sufficienti subventione et sustentatione provisum esse cognoverint. easdem conversas sub eadem clausura cum aliis monialibus reducant, neque a suis monasteriis amplius exire permittant. Conversas vero non professas et profiteri nolentes, dimisso habitu, domum remittant, neque alias in futurum, nisi professionem suo tempore emissuras, atque sub perpetua clausura mansuras, in monasteria huiusmodi recipi permittatur. Quod autem idem Pius praedecessor statuit, de cetero nullas alias conversas professas recipi amplius, etiam de consensu suorum superiorum, posse, ita esse intelligendum declaramus, praeter illas conversas, quae extra monasterium in domibus contiguis degerent. Eleemosynarum vero praedictarum contributionem et applicationem durare et valere decernimus, ac suos effectus ad plenum sortiri debere, donec numerus monialium, etiam Tertiariarum huiusmodi (quem per ipsos locorum ordinarios, etiam in monasteriis ab eorum cura et regimine quomodocumque exemptis, cum illarum superiorum interventu, stabiliri et ordinari, neque supra illum numerum alias recipi posse, etiam de consensu superiorum suorum, volumus et mandamus), ita imminutus fuerit, ut reliquae moniales, et Tertiariae, ex propriis redditibus monasteriorum ipsorum vel consuetis eleemosynis se commode sustentare queant: super quo eorumdem ordinariorum conscientiam oneramus, ita tamen ut, decedentibus singulis ex tribus earumdem monialium partibus, tertiae quoque earumdem eleemosynarum partis distributio, et sic successive, in totum extinguatur, atque in pristinum statum sub debitis aut solitis oneribus revertantur et |

remaneant. Declaramus praeterea nullis monialibus, etiam Tertiariis, licere habere ostium, per quod ex monasterio introiri possit ipsarum monialium ecclesiam exteriorem in quam saecularibus ad missas et divina officia patere solet accessus, sed omnino muro obstruendum, neque itidem licere monialibus, etiam Tertiariis, egredi a ianua monasterii, quae est pro clausura ipsius monasterii, etiam ad claudendum aliam ulteriorem ianuam, qua patere solet aditus saecularibus venientibus vel ad rotam vel ad crates seu loca colloquiis destinata, quae vulgo parlatoria vocantur, vel ad pulsandum ipsam ianuam clausurae; quae loca, cum saltem pro causis praedictis patere soleant saecularibus, extra clausuram censeri debent, etiam quo tempore clausa sunt.

§ 7. Insuper quoscumque dominos et Domini temmagistratus temporales in Domino horta- in praemissis, mur, monemus et requirimus ut, ad om- ordinariis. nem ipsorum ordinariorum aut alicuius ipsorum petitionem vel simplicem requisitionem, illis in praemissis assistentes, omnem opportunum favorem et auxilium praestent et exhibeant.

§ 8. Ipsis denique patriarchis, archiepi- Ordinarii fascopis, episcopis et aliis locorum ordinariis et observati præcipimus et mandamus ut has præsentes hanc constitunostras litteras (quarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis eamdem ubique fidem, in iudicio et extra, adhiberi debere volumus, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae) singuli in sua civitate et dioecesi publicent ac publicari, easque, iuxta earum continentiam et tenorem, una cum praedictis ac aliis praedicti Pii V et aliorum praedecessorum nostrorum litteris et constitutionibus et iussionibus, pro integra clausurae instauratione, custodia et firmitate editis, inviolabiliter observent et observari faciant.

trariorum.

§. 9. Non obstantibus testatorum et Derogatio con- aliorum voluntatibus ac fundationibus, et Bonifacii praedicti de una, et concilii generalis de duabus, non tamen tribus diaetis, ac quibusvis aliis apostolicis necnon, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus; ac quibusvis ecclesiarum, monasteriorum et illorum Ordinum, hospitalium, militiarum, confraternitatum, collegiorum et aliorum piorum locorum praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus; privilegiis quoque, indultis, exemptionibus, libertatibus, gratiis et litteris apostolicis, ecclesiis, monasteriis et Ordinibus, hospitalibus, confraternitatibus, collegiis et piis locis, ac eorum superioribus et personis, quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie ac alias quomodolibet concessis, confirmatis, approbatis et pluries innovatis, etiam si in eis caveatur expresse quod illis nisi sub certa inibi expressa forma aut alias derogari non possit: quibus omnibus et singulis, etiam si de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si supradictis vel quibusvis aliis ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras aposto-

I licas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, tertio kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 30 decem. 1572, pontif. anno 1.

## XIV.

Confirmatio privilegiorum et gratiarum Levantinis civitatis Anconae a Summis Pontificibus concessorum; et quod, decedente aliquo ex ipsis, cuius haeres non sit praesens, corum consul faciat inventarium per manus notarii, cum assistentia viri probi ab episcopo Anconitano deputandi; et quod nullus hebracus Italus, qui acceperit merces vel sit eorum debitor, aliquod beneficium quinquennale vel alterius dilationis contra eosdem desuper obtinere possit 1

#### Gregorius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Dudum emanarunt a felicis recordationis Pio Papa V, praedecessore nostro, litterae in forma brevis, tenoris subsequentis, videlicet.

Exordium

- § 2. Pius Papa V, ad futuram rei memoriam. Alias emanarunt a piae memoriae Pio Papa IV, etiam praedecessore nostro, litterae tenoris subsequentis, vide-
- § 3. Pius Papa IV, ad perpetuam rei Pii IV const. memoriam. De benignitate Sedis Apostolicae provenire dignum est ut quoscumque, etiam christianae religionis expertes, qui in conquirendis convehendisque mercibus ad usum ditionis temporalis
  - 1 Ex Regest. in Secret. Brev.

sanctae Romanae Ecclesiae laboriosam operam praestant, a noxiis, quantum potest, praeserventur, et ut ea, quae proinde emanasse dicuntur, quo firmiora sint, apostolico praesidio solidentur.

§ 4. Nuper siguidem, pro parte univer-Facti series. sitatum Hebraeorum, Turcarum, Graecorum et aliorum utriusque sexus mercatorum partium Orientalium, civitatem Anconitanam et alia loca sanctae Romanae Ecclesiae subjecta incolentium, nobis expositum fuit quod alias, per felicis recordationis Paulum Papam III, praedecessorem nostrum, accepto quod antea dilectus filius noster Guido Ascanius Sfortia. Sanctae Mariae in Via Lata diaconus cardinalis, noster, tunc eiusdem praedecessoris, camerarius, eisdem Hebraeis, Turcis, Graecis et aliis mercatoribus, ut quietius et cum maiori securitate in civitate et aliis locis praedictis cum eorum mercibus degere possent, concesserat dictis Hebraeis, Turcis, Graecis et aliis Orientalibus ut liceret eis, pro eorum commoditate et animi satisfactione, unam scholam seu synagogam ad eorum voluntatem amovibilem, in unoquoque loco Status Ecclesiastici, in quo ipsos residere contingeret, erigere, quae sua ipsorum Orientalium libera esset; ita quod nullus alius Hebraeus aut alia universitas Hebraeorum vel cuiusvis alterius nationis quam Orientalis in ipsa schola seu synagoga imperium seu superioritatem haberet, quae tamen honesto loco servaretur; et si ipsi illam transferre vellent, nullam ob id licentiam a notario petere cogerentur; ita tamen quod illa cuipiam ecclesiae vicina non esset, ne aliquam scandali causam in vicinia habuerit; ac quod dicti Graeci, Turcae, Hebraei aut alii Orientales a civitate Anconitana aut quovis alio loco, in quo ipsi residerent, tam ratione belli cum infidelibus, quam ex alia causa, soluto ordinario datio, libere, cum omnibus eorum rebus et personis, prout ipsi viderentur, recedere, nec propterea aut quovis debito vel alia causa represaliari possent, sed, soluto ipso datio ordinario, liberi existerent, exceptis causis in quibus ipsi pro se vel aliis essent obligati.

§ 5. Quodque nemini, sive christifideli Emptio mersive turcae aut mauro vel hebraeo, inter- Anconitana nediceretur aut prohiberetur, seu directe mini prohibenvel indirecte prohiberi posset quominus merces per dictos hebraeos Orientales tam in civitate Anconitana quam ad quemvis alium Ecclesiae locum conducendas emerent, sed omnibus emere integrum esset, absque metu alicuius poenae, etiam in proclamationibus de mandato cuiusvis superioris seu officialis publicatis et publicandis expressae, exceptis rebus communiter prohiberi solitis de loco ad locum sine certa dispensatione conduci.

§ 6. Nullusque Hebraeus, Turca, Grae- Nemo Oriencus aut alius Orientalis teneretur reci- in hospitium repere milites aut illis domicilium dare aut cipere tenetur, aut ad id quidalicui, etiam ex Hebraeis, qui ipsos mili-quam contributes hospitarentur, contribuere, nec propterea ab eorum habitationibus expelli possent, aut aliqua eorum res, tam de supellectilibus quam pecuniis, eiici, dummodo habitationes eorum non essent coniunctae muris civitatis vel alicui suspecto loco.

§ 7. Et quod in causis ipsorum Hebraeo- Index ordirum, Graecorum, Turcarum et omnium narius in rum causis. aliorum Orientalium, in quibus de eorum interesse ageretur, tam in civilibus quam in criminalibus, nullus officialis se intromittere posset, sed omnis dictarum causarum commissio fieri deberet per gubernatorem Anconitanum seu illius iudices et consulem ipsorum Orientalium aut eius substitutum, quorum iurisdictio non in solidum, sed coniunctim intelligeretur, et differentias inter ipsos Orientales solus consul aut eius substitutus, differentias vero inter ipsos Orientales et alios

respective vertentes dictus gubernator cum dicto consule vel eius substituto coniunctus respective cognoscere deberet, sed in causis criminalibus dictus consul vel eius substitutus vocari et moneri deberet, data sibi copia intentionis causae cum competenti termino ad se de re informandum, et ad pro inquisiti defensione, si voluerit, interveniendum; et omnis actus seu processus alias factus ipso iure nullus et invalidus existeret, et hoc intelligendum esset quoad illos qui in civitate Anconitana et illius territorio et non alibi degerent, cui iudicio dicti Orientales tam active quam passive subjecti existerent.

Ecclesiastico. ventum luerit.

§ 8. Quodque dicti Orientales constringi Orientales non possent, quamvis ob causam, tam cipossunt in cau- vilem quam criminalem, etiam quod corsis, quae origi-nem non habe- poralis poena venisset imponenda, dumant in Statu modo causa ipsa originem non haberet, nisi aliter con- aut contractum vel perpetratum foret in Statu Ecclesiastico, aut expresse per instrumentum vel cedulam conventum non fuisset quod, ubi reperti fuissent, ad solvendum cogi possent (exceptis causis contra christianum); et occurrente aliquo maleficio, cuius causa venisset ultimum supplicium imponendum, dicti iudices possent formare processum, illoque formato et publicato, accusatorem et testes et processum huiusmodi cum delinquente Romam mittere, ubi talis causa terminari deberet, exceptis testibus, nisi forent requisiti per iudicem in Urbe deputandum, et causis concernentibus servitium principis et celeritatem poscentibus.

§ 9. Et quia dicti Hebraei, Turcac, A bannimentis Graeci et alii Orientales ibant et redibant. sunt exempti et etiam sub bannimentis quae ab officiali-Hebraeo- bus locorum fieri contingerent, declaraverat ipsos Orientales ab omni poena, per huiusmodi bannimenta imposita et imponenda, exceptos esse, dummodo per civi-

tatem seu locum, in quo moram traxissent, arma non deferrent, nec noctu ultra solitum sine lumine irent, ex certis rebus et sive bannimentis communiter prohibitis; dictique Orientales, Hebraei, Turcae et Graeci sub decimarum, vigesimarum et aliorum onerum, tam ordinariorium quam extraordinariorum, impositionibus, Hebraeis et per Hebraeos pro tempore impositis non comprehensi, sed ipsi cum eorum rebus et personis ab illis liberi et immunes intelligerentur, nisi liquide apparuisset huiusmodi Levantinos ibi domicilium elegisse et contraxisse, non autem attenta forma statutorum, sed iuris communis.

§ 10. Quodque omnes Orientales mari Libertas Ovel terra undecumque, cum familia et rientalibus conmercibus vel sine ipsis, venientes, et fi- etiam sine merdem sanitatis deferentes, possent portum cibus in civitate et civitatem seu locum, absque aliqua solutione et sine impedimento ingredi, et inibi stare, et quo vellent libere se conferre, notificata tamen prius eadem fide dicto gubernatori vel deputatis ad curam; ac ctiam quod dictis Orientalibus, He- Datium altebracis, Graecis et Turcis datium aliquod alterari aut aliquod extraordinarium, tam in rebus quam in personis, augeri non posset; personae quoque Orientales ad quartam partem eius, quod lucrarentur, ulterius non cogerentur nec cogi possent, quominus proxenetae artem huiusmodi exercerent.

§ 11. Ipsique Hebraei, Turcae et Graeci Absolutio eo et alii Orientales ab omni poena legati, poena. et per constitutiones, bannimenta, maleficia vel quasi, inter ipsos vel quemlibet ipsorum quomodocumque et qualitercumque incursis, perpetratis, factis vel dictis. in genere vel in specie, directe vel indirecte, tam cognitis quam incognitis, absoluti essent, et liberi et franchi intelligerentur, ita quod desuper neque per viam accusationis, neque ex officio inquiri pos-

cessa manendi

sent, sed perinde haberentur ac si ea die 1 nati essent, concessa ipsis omni indulgentia et remissione plenarie, etiam in foro contentioso; et quod Michelettus Hebraeus, qui omnium scandalorum, quae in civitate Anconitana occurrerant, causa et fomentum fuerat, ab ipsa civitate et illius territorio perpetuo exularet, ut inibi quiete et in pace viverent.

netur singulis

§ 12. Et, si placeret eidem praedeces-Gubernator sori, per suas litteras dicto gubernatori An-Anconitanus te-conitano res expedienda committeretur, annis Orienta- et pro ipsorum Orientalium securitate idem gubernator Anconitanus teneretur et obligatus existeret singulis annis, sicuti retroactis tunc temporibus consueverat, sub poena publica, proclamari facere quod nemo deberet dictis Hebraeis, Graecis et Turcis ac aliis Orientalibus molestiam inferre, patrem pro filio ad poenam obligando; et in hebdomada sancta, dum clausi manent, ne illos quovis modo ab aliquo molestari possent, custodiri faceret, dummodo, quoad hebdomadam sanctam, de more se domi honeste continerent, de mandato ipsius prædecessoris concesserat. Praefatus praedecessor, eorumdem Hebraeorum, Turcarum, Graecorum et aliorum mercatorum supplicationibus in ea parte inclinatus, capitula ipsa, quae in Camera Apostolica inspici et diligenter examinari et de vulgari italico in latinum sermonem verti fecerat,

probavit.

§ 13. Ac omnia et singula in eis con-Levantinorum tenta per suas in forma brevis litteras, ex Paulus tertius certa scientia approbavit et confirmavit, annuit et ap- ac ab omnibus, quos ea tangebant, firmiter et inviolabiliter observari debere decrevit, supplens omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerant in eisdem; nihilominus, pro potiori cautela, ea omnia et singula quæ per praefatum Guidonem Ascanium cardinalem et camerarium eisdem Hebraeis, Turcis, Graecis et aliis mercatoribus con-

cessa fuerant, irritanti decreto desuper interiecto, de novo concesserat, prout in eisdem litteris plenius continetur.

§ 14. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, dicti Hebraei, Graeci, privilegierum. Turcae et mercatores cupiant capitula et litteras praedictas huiusmodi, pro illorum subsistentia firmiori, etiam nostro patrocinio communiri; nos, attendentes illorum commercium huiusmodi magno dictae nostrae ditioni adiumento esse, ac sperantes per diuturnam eorum cum christianis conversationem, Spiritus Sancti cooperante gratia, ad agnitionem verae fidei tandem pervenire posse, illorum supplicationibus in hac parte inclinati, litteras et capitula praedicta, et, prout illa concernunt, omnia et singula in ipsis litteris et capitulis contenta, necnon inde secuta quaecumque, licita tamen et honesta, et quatenus tempore piae memoriae Iulii Papae III, etiam praedecessoris nostri, fuerint in usu, apostolica auctoritate tenore praesentium, approbamus et confirmamus, ac illisperpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, necnon omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus.

§ 15. Decernentes omnia et singula praefata suos plenarios effectus sortiri; sicque per quoscumque iudices, tam ordinarios quam delegatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 16. Quocirca venerabili fratri episco- Mandatur epo Amerino, et dilectis filiis Leonardo tarum littera-Triumpho, canonico ecclesiæ Anconitanæ, rum. ac vicario venerabilis fratris episcopi in spiritualibus generali, per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium

Confirmatio

Clausulae.

seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Hebraeorum, Turcarum, Graecorum et aliorum mercatorum Orientalium praefatorum seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi, tirmiter observari; ac ipsos Hebraeos, Turcas et Graecos praedictos omnesque alios et singulos, quos litterae ipsae quomodolibet concernunt, illis pacifice frui et gaudere; non permittentes eorum aliquem per quoscumque desuper quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; ac legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas praedictas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 17. Non obstantibus praemissis ac Derogatio con- constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac Anconitanae aliarumque civitatum, provinciarum, terrarum, locorum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis et pro tempore existentibus dictae civitatis Anconitanae gubernatori seu legato aut vicelegato vel quibusvis aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, nec non quavis consideratione atque quibusvis causis quotiescumque concessis, litteras et capitula praedicta, ac, prout

approbatis et iteratis vicibus innovatis. Ouibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, alias de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdicti, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxI augusti mdlx, pontificatus nostri anno primo. Hieronymus Martinengus.

§ 18. Cum autem nobisnuper, proparte dictorum Hebraeorum, Turcarum, Grae-terarum litcorum et mercatorum, fuit humiliter supplicatum ut praeinsertas litteras huiusmodi, pro illorum maiori validitate et observantia, nostrae firmitatis robore communire, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur, nos, considerantes illorum commercium Statui temporali nostro Ecclesiastico non mediocri commodo esse et adiumento, spemque habentes quod ipsi. inter christianos conversando, per divinae bonitatis gratiam et Spiritus Sancti illustrationem, ad viam veritatis et ad sanctae fidei agnitionem aliquando pervenire poterunt, eorum in hac parte nobis humiliter porrectis supplicationibus inclinati,

Confirmatio

illa concernunt, omnia et singula in ipsis litteris et capitulis contenta, necnon inde secuta quaecumque, licita tamen et honesta, et quatenus tempore eiusdem Pii praedecessoris fuerint in usu, dummodo, quoad synagogam quam ipsi Anconae habent, illa sit separata ab habitatione christianorum et in remota parte posita; quoad vero alias synagogas eorumdem, illae intra ghettum aliorum Hebraeorum constituantur et serventur: quoad absolutionem et remissionem poenarum, occasione meleficiorum per eos perpetratorum, dummodo delicta contra fidem vel crimina laesae maiestatis non existant, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis nostrae robur adiicimus: necnon omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus.

Clausulae.

§ 19. Decernentes omnia et singula in praeinsertis litteris huiusmodi contenta suos totales ac plenarios effectus, iuxta praesentium nostrarum tenorem, sortiri, ac per eos, ad quos spectat, debitae executioni demandari, inviolabiliterque ab omnibus observari; sicque per quoscumque iudices et commissarios, quacumque auctoritate fungentes, tam ordinarios quam delegatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quavis instantia, ubique iudicari et diffiniri debere; irritumque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 20. Et nihilominus dilectis filiis gu-Executio prae- bernatori provinciae nostrae Marchiae Andictarum litte- conitanae, et Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, ac vicario venerabilis fratris episcopi Anconitani in spiritualibus generali, nunc et pro tempore existentibus, per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo |

aut unus eorum, per se vel alium seu alios. praeinsertas ac praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte eorumdem Hebraeorum, Turcarum et Graecorum et aliorum mercatorum Orientalium seu cuiusvis eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque et corum singulis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant, auctoritate nostra dictas et praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi, ut praefertur, firmiter observari; ac ipsos Hebraeos, Turcas, Graecos et alios mercatores omnes et singulos, quos ipsæ litterae quomodolibet concernunt, illis pacifice frui et gaudere. Non permittentes eorum aliquem per quoscuinque, contra illarum tenores. quovis modo indebite molestari, perturbari vel inquietari; contradictores quoslibet et rebelles per poenas, etiam pecupiarias, sibi visas, ac demum per sententias et censuras ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; ac legitimis super his habendis servatis processibus, poenas, sententias ac censuras praedictas, etiam iteratis vicibus aggravando, invocato seu adhibito etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 21. Non obstantibus constitutionibus Derogatio conet ordinationibus ac litteris apostolicis, etiam nostris, desuper emanatis, necnon omnibus illis, quae idem Pius praedecessor in dictis suis litteris voluit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque. Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vaprilis molxvii, pontificatus nostri anno II. Caesar Glorierius.

§ 22. Cum autem nobis nuper, pro parte Confirmatio dictorum Hebraeorum, Turcarum, Grae- rarum. corum et mercatorum fuerit humiliter supplicatum ut praeinsertas litteras, pro illarum maiori validitate et observantia, approbare, aliasque in praemissis oppor-

Clausulae.

tune providere de benignitate apostolica | dignaremur, eisdem moti rationibus, quibus praedecessores nostri praedicti inducti sunt, eorum in hac parte nobis humiliter porrectis supplicationibus inclinati, litteras prædictas necnon omnia et singula capitula, concessiones, indulta et decreta in eis contenta, licita tamen et honesta, et quatenus sint in usu, apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque plenariae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, omnesque et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenerint quomodolibet in eisdem, supplemus.

nationis defun-

§ 23. Necnon Hebraeos, Turcas, Grae-Decedente cos et mercatores praefatos amplioribus aliquo Orien- favoribus et gratiis prosequentes, statuihaeres praesens mus et ordinamus quod ex nunc, deinnorum inven- ceps et in perpetuum, quando aliquis ex bet a consule dictis Orientalibus pro tempore decedet, quorum haeredes non sint praesentes, ne bona dilapidentur, tunc eorum consul faciat fieri inventarium per manus notarii publici, cum praesentia testium et assistentia unius viri probi ab episcopo Anconitano deputando, de omnibus rebus. bonis, pecuniis et effectis dicti defuncti, qui debeant remanere in manibus eiusdem consulis, prout solitum est fieri. Quodque nec gubernator dictae civitatis vel alterius loci, nec quivis alius, se super praemissis ullatenus immiscere vel interponere neque dictum consulem super his molestare, perturbare vel impedire possit nec debeat.

debitorum frui praefatos.

§ 24. Quodque nullus Hebraeus Itali-Hebraeus Ita- cus, qui acceperit vel accipiat merces seu licus beneficio quinquennali mercantias aut quasvis alias res a dictis aut alio savore Hebraeis, Graecis et Turcis et aliis Oriennon potest con- talibus, vel qui sit corum debitor, aliquod tra Orientales beneficium quinquennalis vel alterius dilationis contra eosdem Orientales desuper obtinere possit nec debeat, etianisi a Sede Apostolica aut nobis vel Romanis Pontifi-

cibus successoribus nostris obtinuerit vel obtineat, nihilominus illud sibi nullatenus suffragetur, nec eo uti possit, illoque non obstante, contra ipsum, in iudicio et extra, perinde ac si tale beneficium non obtinuisset vel obtineret, procedi et executio fieri possit et debeat.

§ 25. Decernentes praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, nullo umquam tempore, de subreptionis vel obreptionis vitio seu intentionis nostræ defectu notari, impugnari aut invalidari non posse; sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 26. Quocirca eisdem gubernatori pro- Commissio pro vinciae nostrae Marchiae Anconitanae et executione. Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori ac vicario venerabilis fratris episcopi Anconitani, nunc et pro tempore existentibus, per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus corum, per se vel alium seu alios, praeinsertas et praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit ac quoties pro parte eorumdem Hebraeorum, Turcarum, Graecorum et aliorum Orientalium seu cuiusvis eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque et eorum singulis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra dictas et praesentes litteras ac in eis contenta huiusmodi, ut praefertur, firmiter observari; ac ipsos Hebraeos, Turcas, Graecos et alios Orientales ac omnes et singulos, quos ipsae litterae quomodolibet concernunt, illis pacifice frui et gaudere; non permittentes corum aliquem per quoscumque, contra

illarum tenores quovis modo indebite molestari, perturbari vel inquietari. Contradictores quoslibet et rebelles per poenas, etiam pecuniarias, sibi visas, ac demum per sententias et censuras ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; necnon legitimis super his habendis servatis processibus, poenas, sententias et censuras praefatas, etiam iteratis vicibus, aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 27. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con- et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus illis, quae in praeinsertis expressum est non obstare.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vigesima tertia februarii, millesimo quingentesimo septuagesimo tertio, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 23 feb. 1573, pontif. anno 1.

## XV.

Reductio ad terminos iuris communis et concilii Tridentini trium constitutionum a Pio V, pro Ordinibus Mendicantium aliisque editarum.

Gregorius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

In tanta rerum et negotiorum mole, qua Romanus Pontifex ex omnibus mundi partibus assidue premitur, vix vitari potest ne aliqua interdum exiliant, quibus postea recognitis, necesse est moderationis remedium adhibere.

§ 1. Cum itaque alias felicis recorda-Pius V privilegia multa tionis Pius Papa V, praedecessor noster, Mendicantibus auditis gravaminibus quae fratribus Or-

> 1 Ut videre est tomo vii, const. Lvii, Elsi, pag. 573.

dinum Mendicantium ab ordinariis locorum et parochialium ecclesiarum rectoribus multis modis inferri dicebantur super sacris canonibus et lectionibus habendis, confessionibus audiendis, poenitentiis iniungendis, fratribus ad ordines promovendis, celebratione missarum, cura animarum, sacramentorum ministratione, sepulturis, quarta funeralium, legatis, donationibus, eleemosynis, collectionibus aliisque huiusmodi iuribus necnon decimis et diversis oneribus, ac etiam super statu et regimine sanctimonialium ipsis fratribus subiectarum, formatione processuum, censurarum publicatione, processionibus, praecedentia, locorum acquisitione certisque aliis rebus tunc expressis, multa per quasdam suas litteras pro dictis fratribus non modo statuerit, sed et quae iam in concilio Tridentino decreta fuerant, ad haec pertinentia, declaraverit, multague præterea privilegia eisdem, decimoseptimo kalendas iunii, pontificatus sui anno secundo.

§ 2. Et deinde ea omnia diversis aliis Et illa exten-Ordinibus et congregationibus Regularium dit ad dines; non Mendicantium, etiam per modum communicationis, concesserit.

- § 3. Postea per quamdam suam con- Et alia decrestitutionem de vicariis perpetuis parochia- vicarias 1; libus ecclesiis unitis, per ordinarios locorum instituendis, et portione illarum vicariis assignanda editam, alia, super constitutione fratrum eorumdem ad exercitium curae animarum in eis parochialibus ecclesiis, quae domibus et locis suis unita sunt, decreverit.
- § 4. Demum, animadverso quod ea omnia, multis dubitationibus involuta magnisque difficultatibus obstructa, multas magnasque dissensiones, altercationes et lites inter praedictos locorum ordinarios

1 Ut videre est tomo vii, const. LXXII, Ad exequendum, pag. 628.

et fratrum ipsorum Ordines, non sine gravi divini cultus et animarum detrimento ac populorum scandalo, concitaverant, contra ac ipse sperabat et praeter suam expectationem, ut qui interdum conquereretur multa aliter alioque sensu a se prolata fuisse, quam litteris expressa essent. Cupiens his mederi incommodis, primum illa omnia quae Regularibusaliorum Ordinum quam Mendicantium communicaverat et secundum praemissa concesserat, motu proprio restrixerit. Deinde plenius providere volens, prioribus litteris a se, quoad ipsos Mendicantes, magna in parte moderatis, omnes et quascumque alias litteras, quae de aliis Ordinibus et congregationibus extra Mendicantium Ordines de Observantia nuncupatos emanaverant, omnino aboleverit, causas omnes iam de his etiam in Romana Curia pendentes ad se advocando, lites extinguendo, ac formatos super illis processus latasque sententias annullando, quemadmodum aliis suis litteris in registro proxime compertis, nunquam tamen publicatis, plenius continetur.

lam 1.

§ 5. Postremo circa confessariorum Re-Deinde circa gularium, etiam Mendicantium, approconfessiones a- bationem, iuxta concilii praedicti decretum faciendam, etiam lectores in theologia graduatos et certos alios tunc expressos comprehendi debere declaraverit.

§ 6. Nos, hac tanta varietate cognita, Hie Pontifex quae etiam ex multiplici litterarum et omnes praedictas constitutionum editione procedit, praetiones Pii V re- sentibus et futuris discriminibus occurnosiuris et con- rere volentes, de nobis attributae potecilii Tridentini; statis plenitudine, statuimus et ordinamus de praedictis et aliis omnibus litteris et constitutionibus, quae ab eodem praedecessore, eisdem de rebus, pro quorumcumque Regularium, etiam Mendicantium, Ordinibus et congregationibus quomodolibet emanarunt, ac omnibus et quibuscumque in eis contentis, eam deinceps dis-

1 Ut videre est in tomo vII, const. ccIII, pag. 958.

positionem atque decisionem pro subiecta materia futuram esse, quae sive ex iure veteri sive ex sacris dicti concilii decretis, sive alias legitime ante dictarum litterarum et constitutionum editionem erat et, si ipsae non emanassent, futura fuisset, ad quam dispositionem et decisionem suumque pristinum et integrum statum ac terminum illa omnia reducimus. Quin etiam tollimus et abrogamus omnia irritantia et alia decreta, necnon prohibitiones, declarationes, mandata et quaecumque alia ipsis litteris et constitutionibus apposita et alias eorum occasione vel causa facta, his nostris statuto, ordinationi et reductioni adversantia, quibuscumque illa sint concepta formulis ac praeservationibus, declarationibus, modificationibus, restitutionibus, mentis attestationibus, derogatoriarum derogatoriis, aliisque fortissimis, efficacissimis et inviolabilibus clausulis, etiam motu et potestatis plenitudine similibus, et ex certa scientia, etiam pro conservatione status regularis, et ex quibuscumque aliis urgentissimis causis, quotiescumque roborata. Decernentes illa oninia pro nullis et infectis haberi, omnesque supradictos illarum usu, commodo et effectu carere.

§ 7. Ac omnes lites et controversias, Lites secunquae coram quibusvis iudicibus, sive or-dum hane bull. dinariis sive commissariis, etiam causarum Palatii Apostolici auditoribus et S. R. E. cardinalibus, etiam de latere legatis, praedictarum litterarum et constitutionum occasione, super praemissis iam motae sunt, necdum decisae aut finitae, vel etiam quae iam decisae sunt, si modo tractum habeant successivum, easque rursus et inter quoscumque excitari in posterum contingat, secundum praedictam dispositionem nec aliter decidendas.

§ 8. Futura vero dubia et difficultates, Dubiorumque dequandocumque et ubicumque orientur, clarationes Sedi ad nos et Sedem Apostolicam, ubi et ce-servat.

tera quae ad decreta dicti concilii pertinent, quotidie declarantur, omnino referenda esse.

§ 9. Necnon irritum et inane quicquid Decretum ir- secus super his per quoscumque, scienter ritans vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 10. Mandantes itaque, in virtute san-Praeceptum ctae obedientiae, praesentes ab omnibus observantiae. ubique episcopis et locorum ordinariis, necnon ecclesiarum praelatis, rectoribus fratribusque praedictis ac ceteris, ad quos pertinet, semper inviolata observari.

trariorum.

§ 11. Non obstantibus praemissis accon-Derogatio con- stitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon ecclesiarum, monasteriorum, conventuum, domorum, locorum et Ordinum quorumcumque, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam Mare Magnum et Bulla Aurea nuncupatis, dictis ecclesiis, Ordinibus et congregationibus quomodolibet concessis et confirmatis; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, expressa, individua et ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

candi

§ 12. Ut autem praesentes omnibus lussio publi- plenius innotescant, volumus earum exempla fieri et etiam imprimi, illisque notarii publici manu et curiae ecclesiasticae vel praelati aut personae in dignitate ecclesiastica constitutae sigillo obsignatis, eamdem illam prorsus fidem, in iudicio et extra illud, ubique locorum adhiberi, quae adhiberetur eisdem praesentibus, si essent exhibitae vel ostensae.

Bull. Rom. Vol. VIII.

Nulli ergo omnino etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo tertio, kalendis martii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 1 mart. 4573, pontif. anno 1.

#### XVI.

Ouod omnibus liceat in quacumque die octavae Sanctissimi Corporis Christi processionem solemniter facere in honorem suae festivitatis 1

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Cum interdum contingat Romanum Pontificem aliquas concessiones et gratias elargiri, quas postmodum experientia rerum magistra docet in alterius praeiudicium resultare, mirum nemini videri debet, si tandem, praeiudicio cognito, gratiae ipsae sic concessae in melius reformentur, prout et populi devotio exposcit ac, rerum et temporum qualitate pensata, conspicitur in Domino salubriter expedire.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda- Pius V iussit Grafini fratrum tionis Pio Papae V, praedecessori nostro, Praedicatorum pro parte dilecti Ioannis Gallo Ordinis cere solemnem Praedicatorum et theologiae professoris, processionem Corporis Christi exposito quod, licet in omnibus fere con-facere in die ventibus provinciae Hispaniae Ordinis prae- octavam. dicti solemniter fieri consuevisset processio Sanctissimi Sacramenti Corporis Christi die dominica infra octavam illius festivitatis, idque ab immemorabili consuetudine, propterea quod dicti Ordinis Religio, utpote a B. Thoma de Aquino docta, peculiarem semper gesserat devotionem erga sanctissimam Eucharistiam, unde cum magno apparatu et frequentia populi ea-

1 De huius festivitatis institutione et aliis eam concernentibus, dixi apud const. xix Urb. IV, Transiturus, tom. III, pag. 705.

Exordium.

dem festivitas a fratribus Ordinis huiusmodi celebrari solebat. Nihilominus, ante aliquot annos, aliqui alii partium illarum religiosi, praesertim in civitate Salamantina, contendebant eisdem die et hora festivitatem seu processionem huiusmodi celebrare, populum ad se trahentes, et ornamenta, quae ipsis fratribus Ordinis huiusmodi concedi solebant, conquirentes, unde et populi devotio minuebatur, et aliquando viri timorati, videntes religiosos pro huiusmodi rebus inter se contendere, offendebantur; eiusdem Ioannis supplicationibus inclinatus, eidem Ordini Praedicatorum, ut in omnibus et singulis civitatibus, terris, oppidis et locis, tam dictae provinciae quam extra et alias ubilibet, in quibus ab immemorabili consuetudine fratres dicti Ordinis processionem huiusmodi dicta die dominica infra octavam eiusdem Corporis Christi solemniter celebrare soliti fuerant, eisdem fratribus Ordinis Praedicatorum dumtaxat, eadem die dominica solemnem processionem eiusdem Corporis Christi celebrare liceret, ita ut nulli super eo illos impedire seu eodem tempore vel die eamdem processionem facere possent et deberent, perpetuo concessit et indulsit, ac aliis praedictis desuper districtius inhibuit, aliaque fecit, prout in dictis litteris plenius continetur.

sionem celebrastivitatis:

§ 2. Nos tamen, attendentes id non sine Hic modo Pon- divini cultus diminutione esse aliquo modo tilex omnibus licere decernit posse, cum omnes ad unam et eamdem dictam proces- dumtaxat ecclesiam confluentes, in ea re, in quacumq. commode recipi sicque processioni huiusvam dietae te- modi interesse nequeant, praeter id quod inibi saepe contingit ut, propter populi frequentiam sic confluentem, varia scandala et iurgia oriantur, et populus ipse spirituali venerationis Sacramenti huiusmodi multiplici fructu privetur; reque propterea diutius discussa, honestum esse censentes litteris praedictis modum ali-

quem praebere, illarum tenorem, ac si de verbo ad verbum praesentibus insertus foret, pro plene et sufficienter expresso habentes, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera deliberatione et certa scientia nostris, universis et singulis clero et clericis ac personis ecclesiasticis, tam saecularibus quam quorumvis Ordinum, Religionum et militiarum regularibus, ut, litteris Pii praedecessoris huiusmodi non obstantibus, liceat ipsis, tam die ipsa dominica infra octavam Corporis Christi, quam aliis totius octavae prædictae diebus, processiones suas celebrare, nec super eo, tam ab Ordinis Praedicatorum huiusmodi quam aliis quibuscumque personis, etiam praedictarum aut quarumvis aliarum litterarum, privilegiorum vel concessionum praetextu, seu alias quomodolibet molestari, inquietari vel perturbari, nec etiam aliquibus censuris vel poenis, etiam ecclesiasticis, innodari, seu illas incurrere possint, tenore praesentium concedimus et permittimus.

§ 3. Et nihilominus, pro potiori prae- Et bullam Pri missorum cautela, litteras Pii praedecessoris huiusmodi harum serie penitus et omnino, quoad effectum prohibitionis celebrandi processiones huiusmodi, cassamus, irritamus et annullamus, viribusque et effectu evacuamus, et, tamquam tales minime attendi vel eisdem fratribus Praedicatoribus suffragari posse, volumus.

§ 4. Districtius inhibentes eisdem fra- Observantiam huius constitutribus Ordinis Praedicatorum et quibusvis uonis culcumaliis personis, cuiuscumque dignitatis, que praecipit; status, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, in virtute sanctae obedientiae, ac sub excommunicationis maioris latae sententiae, necnon suspensionis et interdicti aliisque arbitrio nostro moderandis, infligendis et imponendis poenis, ne contra praesentium litterarum tenorem venire, aut suprascriptos vel quoscumque alios,

quorum interest, intererit aut interesse poterit quomodolibet in futurum, quominus praemissa libere fieri possint, per se vel alium seu alios, publice vel occulte, directe vel indirecte, tacite vel expresse, quovis quaesito colore vel ingenio, impedire audeant vel praesumant.

tivis ornat;

§ 5. Decernentes quoque praesentes lit-Eamque clau teras nullo umquam tempore de subreptionis aut obreptionis vitio aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu, ctiam ex eo quod interesse habentes vocati non fuerint, notari, impugnari, invalidari, ad terminos iuris reduci nullatenus posse, minusque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas et de novo concessas esse.

§ 6. Sicque ab omnibus censeri, et ita Decretum 11- per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi facultate, iudicari debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

deputat;

§ 7. Et nihilominus universis et singu-Executoresque lis venerabilibus fratribus nostris patriarchis, archiepisc., episcopis ac dilectis filiis ceteris locorum ordinariis, necnon illorum et eorum vicariis seu officialibus in spiritualibus et cuilibet ipsorum in solidum, motu simili, per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte alicuius seu aliquorum et quorumcumque in praemissis interesse habentis vel habentium fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in præmissis

efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant praemissa omnia et singula ab omnibus, quos illa concernunt, inviolabiliter observari, ac praedictos interesse habentes illis pacifice frui et gaudere. Non permittentes eos desuper per prædictos fratres Ordinis Praedicatorum vel eorum conservatores, iudices, defensores seu protectores aut quoscumque alios, quavis auctoritate quomodolibet indebite molestari, contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 8. Non obstantibus litteris praedecessoris huiusmodi cum inde sequutis et aliis lit; praedictis; necnon piae memoriae Bonifacii Papae VIII, etiam praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas quis, vigore praesentium, ad iudicium non trahatur, et aliis apostolicis necnon, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus; ac quibusvis, etiam dicti Ordinis Praedicatorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem Ordini illiusque superioribus et personis ac quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie ac alias quomodolibet concessis, confirmatis, approbatis et innovatis, et Bulla Aurea ac Marc Magnum nuncupatis; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis teno-

Contraria tol-

ribus specialis, specifica et expressamentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praedictum, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si fratribus Ordinis Praedicatorum eorumque conservatoribus ceterisque praedictis et quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

eredi jubet.

§ 9. Ceterum, quia difficile foret prae-Transumptis sentes litteras ad quaeque loca, in quibus publicatio huiusmodi facienda erit, deferri, volumus et similiter apostolica auctoritate decernimus quod praesentium transumptis, etiam impressis et manu alicuius notarii publici subscriptis, ac sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensa.

> Datum Romae apud Sanct. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xi martii mplxxiii pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 11 martii 1573, pontif. anno 1.

#### XVII.

Institutio festivitatis sub invocatione Rosarii B. Mariae Virginis, prima dominica die mensis octobris, in ecclesiis vel cappellis Rosarii duplici maiori officio celebrandae, pro gratiarum actione de victoria die VII dicti mensis octobris parta contra Turcas 1

# Gregorius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Monet Apostolus in omnibus gratias

1 Hoc bellum paravit Pius V, et aliqua statuit in constitutionibus coxiii, coxvii et coxx, tomo vii, pag. 957, 967 et 972. De sodalitate autem Rosarii, vide Sixti IV const. xxi, Ea quae, tom. v, pag. 268.

agere; monent quoque sacrarum litterarum historiae insignia Dei beneficia, tum Deo gratias feut ei, a quo accepta sunt, meritae refe-rendas, praerantur gratiae, tum ut fideles, quibus qua populi licollata sunt, illorum memores, ad divinum cultum magis in dies excitentur, solemnibus annuis festivitatibus celebranda esse. Onod cum multoties institutum fuerit, tum vero maxime cum Deus patrum nostrorum populum suum a servitute Ægyptiaca per manum fortem liberavit.

§ 1. Nos itaque, qui non minora bene- El quia die vii ficia quotidie a Deo optimo maximo ac-octobris anni praeteriti popucipimus, inter quae illud singularissimum lus christianus superiore anno ab ineffabili ipsius clemen- victoriam hatia nobis concessum fuit, ut Turcarum buit, ideo bic classis, et numero longe superior et prae- versariam meteritis elata victoriis, a christianorum classe tiarum actiones in virtute Domini Dei Sabaoth decertante, instituere dedie vii octobris, non longe a Corinthiaco sinu penitus devicta et quassata fuerit; qua nempe victoria universum populum christianum ab impiissimi tyranni faucibus divino munere ereptum fuisse inficiari nemo potest; Apostoli praecepto parere, et sanctorum Patrum exempla sequi volentes, ut huius ingentissimi beneficii anniversaria habeatur memoria in-

§ 2. Quia vero preces ad Deum oblatae Memor quod B. Dominicus, eo gratiores ad illius conspectum ascen- ad iram Dei pladunt, quo dignioribus intercessoribus et candam, Rosarii pio aliquo orandi modo offeruntur, me-instituit. mores beatum Dominicum Ordinis Praedicatorum institutorem, cum et Gallia et Italia a perniciosis premeretur haeresibus, ad iram Dei placandam et Beatissimae Virginis intercessionem implorandam, piissimum illum orandi modum instituisse, quod Rosarium seu Psalterium Beatissimae Virginis Mariae nuncupatur.

stituere omnino decrevimus.

§ 3. Animadvertentes quoque eadem die Et quie dicte septima, quae tunc fuit dies dominica pri- die vii, quae tunc fuit dies dominica pri- die vii, quae tunc fuit dies dominica prima dicti mensis octobris, fraternitates om-dominica, Rones sub dicti Rosarii nuncupatione militan-

Festivitates

ctoria multum credi potest,

tes processio- tes per universum orbem, iuxta earum | nes de more laudabilia instituta et consuetudines, propro dicta vi- cessionaliter incedentes, pias ad Deum pie preces effudisse, quas per intercessionem Beatissimae Virginis ad dictam victoriam consequendam multum profuisse pie credendum est; operae pretium nos facturos esse existimavimus, si ad tantae victoriae coelitus procul dubio concessae memoriam conservandam, et ad gratias Deo et Beatissimae Virgini agendas, festum solemne sub nuncupatione Rosarii, prima dominica mensis octobris singulis annis celebrandum, institueremus.

prima dominicelebrari iu-

§ 4. Quocirca motu proprio et de apo-Hicideo Pen. stolicae potestatis plenitudine, ad laudem uifex festum sub Dei et Domini nostri Iesu Christi, cius-invocatione Rosarii, qualibet que gloriosae Virginis Matris, tenore ca dicti mensis praesentium, decernimus ut de cetero, octobris in ecclesiis, ubi sit perpetuis futuris temporibus, qualibet altare Rosarii, prima die dominica mensis octobris, per universi orbis partes, in iis videlicet ecclesiis, in quibus altare vel cappella Rosarii fuerit, ab omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, festum solemne, sub nuncupatione Rosarii praedicti, sub duplici maiori officio, adinstar aliarum solemnium festivitatum, celebretur et sanctificetur; eademque die Officium de Beatissima Virgine novem lectionum more ecclesiastico persolvatur et recitetur.

servativae.

- § 5. Decernentes praesentes, quas per-Clausulaeprae- petuo valere volumus, nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis seu alio vitio, vel intentionis nostrae aut alio defectu notari, argui vel impugnari posse, sed plenarios effectus sortiri debere.
- § 6. Et ita per quoscumque iudices, Clausula sub. quavis auctoritate fungentes, etiam caulata. sarum Palatii Apostolici auditores et S. R.
  - 1 Hoc festum communiter S. Mariæ de Victoria nuncupatur.

E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi aut interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et interpretari et definiri debere; ac ex nunc irritum et inane etc.

§ 7. Contrariis quibuscumque non ob- Quibuscumque stantibus.

non obstanti-

§ 8. Volumus autem quod praesentium transumptis etc.

Exemplorum

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die 1 aprilis MDLXXIII, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 1 aprilis 1573, pontif. anno 1.

#### XVIII.

Constitutio super abolendo usu duellorum ac bandositatum in regnis Aragoniae et Valentiae ac principatu Cataloniae et comitatibus Rossilionis, cum gravissimis poenis 1

### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memeriam.

Ad Romani Pontificis auctoritatem pertinere dignoscitur ut abusibus quibuslibet, qui hominum malitia irrepserunt, quantum potest, ubique provideatur.

Exordium.

§ 1. Sane, licet alias diversi Romani Series consti-Pontifices praedecessores nostri, provide manorum Ponattendentes quam detestabilis esset duel- tificum, qui dulorum usus, fabricante diabolo, et cruenta runt. corporum morte, animarum etiam perniciem procurante, introductus: cupientesque ut ille a christiano orbe penitus exterminaretur, diversimode, et praecipue felicis recordationis Iulius Papa II, per quamdam suam perpetuo valituram ac motu proprio confectam constitutionem, duellorum huiusmodi usum damnaveritet improbaverit; ac tam ipse quam piae memoriae Leo X et Clemens VII ac postremo

1 Ex Regest. in Segret Brevium.

Pius IV, Romani Pontifices et praedecessores nostri, per diversas eorum litteras, in terris Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subiectis, per quoscumque, quavis auctoritate et potestate ac nobilitate fulgentes, sub excommunicationis latac sententiae poena, ex quacumque causa, etiam a legibus permissa, fieri omnino prohibuerint; et taliter pugnantes ubique impune capi posse et puniri pro homicidio vel vulnere, iuxta iuris communis dispositionem, nulla eis consuetudine suffragante, statuerint; corporaque in duello, in terris Ecclesiae mediate vel immediate subjectis facto, morientium in sacro sepeliri interdixerint, sub simili excommunicationis poena et interdicti ecclesiastici; omnibus et singulis utriusque sexus ducibus, comitibus, marchionibus, domicellis, baronibus et aliis temporalibus dominis, vicariis, communitatibus et universitatibus civitatum, terrarum et locorum praedictae Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectorum mandantes ne de cetero, perpetuis futuris temporibus, aliquibus, cuinscumque dignitatis et nobilitatis forent, et ex quacumque causa, etiam a legibus non improbata, locum seu campum liberum ad duellum seu alias ad pugnandum tutum aut quomodolibet assignarent, traderent et concederent, aut assignari, tradi et concedi facerent vel permitterent; ac ipsi certantes, comitantes, consulentes, adhaerentes, fautores, necnon cartas certaminis subscribentes et publicantes, in excommunicationis latae sententiae, a qua non nisi per Romanum Pontificem et in mortis articulo absolvi possent, et quatuor millium ducatorum Camerae Apostolicae applicandorum poenam pro qualibet vice incurrendam; et si huiusmodi constitutionis violatores ultra dictam primam vicem forent, ultra dictas poenas, feudi clesia obtinuissent, privationem incurrere, necnon carceribus mancipari et detineri, ac ad illarum executionem omnino procedi posse decreverint; et si ecclesiastici forent, omnibus et singulis ecclesiis, monasteriis, dignitatibus et aliis beneficiis ecclesiasticis per eos obtentis, seu in quibus et ad quae ius sibi competebat, co ipso privati, et ad illa et alia in posterum obtinenda inhabiles existerent; necnon illa, tamquam per privationem huiusmodi vacantia, ab aliis impetrari possent, revocando omnes et singulas concessiones duellorum, quovis modo, per quoscumque quibusvis concessas; et pugnantes ipsi non solum poenis praedictis subiacerent, sed, eorum memoria perpetuo damnata, bona proscripta et Camerae Apostolicae eo ipso confiscata essent; duces quoque, barones, comites, marchiones et domini temporales, vicarii, feudatarii, eorum capitanei, communitates quoque civitatum, terrarum et locorum eidem Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectorum, campum ad pugnandum praestantes, ultra praemissa, ab omni iure, quod in territoriis suis obtinebant, ipso facto caderent, illudque ad Cameram Apostolicam devolveretur et devolutum esse censeretur, absque alia declaratione desuper facienda: qui vero ad talia cruenta spectacula convenissent, si nobiles, quingentorum; si mediocris fortunæ, centum; si vero ignobiles, viginti quinque ducatorum, necnon excommunicationis et perpetuae maledictionis poenam incurrerent, et locus ipse ecclesiastico subiaceret interdicto, ac si praemissa omnia etiam per concilii Tridentini decreta comprobata et efficacissime innovata fuerint.

licae applicandorum poenam pro qualibet vice incurrendam; et si huiusmodi constitutionis violatores ultra dictam primam vicem forent, ultra dictas poenas, feudi seu vicariatus, quem a dicta Romana Ectivica di constitutionis violatores ultra dictam primam vicem forent, ultra dictas poenas, feudi seu vicariatus, quem a dicta Romana Ectivica di constitutionis violatores ultra dictam primam vicem forent, ultra dictam primam vicem forent prima

Facti series

rum partium incolas privatam sibi adstruere legem non dubitasse, et tam illius vigore quam pessimae consuetudinis, quae inibi invaluit, praetextu asserere licere ipsis, praesertim si nobiles fucrint, ut ubicumque agitur de tuendo honore aut reparando, aut iniuria propulsanda, ab amicida discedere, inimicitias et factiones inter se exercere, satellites et variigeneris armatos homines ducere et privatim habere, amicos et necessarios ad arma excitare, damna vicissim hostiliter quoquo modo afferre, et, ut ibi dici solet, bandositates exercere, in grave animarum suarum periculum ac praeiudicium plurimorum.

ditatu

§ 3. Nos, animo revolventes praemissa. Mala quae ex quae in regnis, principatu et comitatibus oriun- praedictis fiunt, eo maiori egere remedio, quam duella ipsa, quo per exercitum banditatum huiusmodi graviora quam ex duellis ipsis oriuntur et subsequuntur mala; huius enim detestandae rei occasione, quamplurimi ibi fiunt sicarii et praedones, qui, cum a potentioribus factionum capitibus, qua quisque potest maiori manu et numero, privatis odiis inimicitiisque exercendis foventur, etiam in diversas alias caedes et latrocinia ac sacrilegia aliaque crimina prorumpunt, dignum, quin potius debitum, auctoritate nostra esse censuimus iis opportuna adhibere remedia.

aui in duéllo armorum usum

§ 4. Hac itaque nostra perpetuo vali-Poena in eos, tura constitutione sancimus et decernimus pugnaverint aut quod omnes et singuli, etiamsi duces, habuerint, et lo- principes, marchiones, comites, barones et alii domini temporales fuerint dictorum regnorum, principatus et comitatuum, qui in duello pugnaverint aut duellorum vel gladiatorum usus exercuerint, locum aut campum libere ad pugnandum concesserint vel assignaverint, vel etiam pro sua vel amici aut propinqui, consanguinei vel affinis iniuria vin-

dicanda, aut alias simultates, bandositates nuncupatas, exercere praesumpserint, et praemissorum occasione satellites et armatos homines vocare, aut apud se vel in terris et dominiis vel domibus suis aut alibi, publice vel occulte, recipere aut retinere vel fovere propria auctoritate ausi fuerint; quique necessarios, consanguineos, affines et amicos in factionem et partes suas contra aliquem vel aliquos excitaverint; omnesque qui iverint aut arma pro praemissis sumpserint; quique super his rebus alteri consilium, auxilium vel favorem praestiterint, auctoresve aut suasores fuerint; necnon qui sub praetextu abusus huiusmodi aliquem provocaverint aut illi quomodolibet vim intulerint, quique eam praetensam legem aut consuetudinem licitam et non omnino damnatam esse asseruerint, excommunicationi, anathemati, maledictioni, perpetuae infamiae, diffidationi criminibusque laesae maiestatis, seditionis, rebellionis, confiscationis et privationis statuum et dominiorum ac feudorum et vicariatuum et omnium aliorum bonorum suorum, necnon inhabilitatis ad illa et alia imposterum obtinenda, ac interdicti, omnibusque aliis censuris et poenis ecclesiasticis, etiam temporalibus praedictis, per litteras praedictas contra duellantes et alios praedictos quomodocumque et qualitercumque comminatis, quas contravenientes eo ipso et absque alia declaratione incurrant, et intestabiles fiant.

§ 5. Subiicimus poenas praedictas, et Ecclesiasticis si ecclesiastici fuerint, etiam omnibus et bonis privantur, singulis ecclesiis, monasteriis, dignitati-fuerint. bus et aliis beneficiis ecclesiasticis per eos obtentis, seu in quibus et ad quae ius eis competit, eo ipso et absque alia declaratione privati, et ad illa et alia imposterum obtinenda inhabiles existant; necnon illa, tamquam per privationem huiusmodi vacantia, ab aliis impetrari possint, volumus et decernimus.

rint, et in ad-

Poens in ia- quoscumque, quacumque auctoritate et dices, qui se-potestate praeditos, qui aliquid secundum duelli iudicave- eam legem aut consuetudinem decrevevocatos, qui re- rint, privationis iudicaturae et magistraospatrocinavo tuum aliorumque per eos obtentorum; necnon advocatos et procuratores, qui, sub eiusdem legis aut consuctudinis praetextu, aliquem vel aliquos patrocinati fuerint aut defenderint, inhabilitatis ad alios patrocinandum et ad honores poenas eo ipso incurrant.

Extensio poe- et singula, prout per Iulium et Leonem narum.

et Clementem ac Pium praedecessores praedictos statuta et ordinata, inhibita, decreta et mandata fuerunt, in omnibus et per Derogatio con- ac omnes concessiones duellorum et exer-

§ 7. Et nihilominus praemissa omnia

trariorum.

omnia, quoad bandositates praedictas exercentes, extendimus et ampliamus; citii bandositatis huiusmodi, et facultates desuper praedictis seu aliis quibuscumque personis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, sub quibusvis formis et verborum expressionibus, forsan concessas, approbatas et innovatas, legemque et consuetudinem praedictam harum serie revocamus, cassamus et annullamus ac reprobamus, ac quaecumque iuramenta, per quascumque personas, quacumque dignitate, etiam marchionali, ducali, regia vel alia dignitate, praeditas, ac etiam per locorum gubernatores ac iustitiae praesidentes, forsan de observando praetensam legem seu consuetudinem aut forum super praemissis disponens, cos non ligari, ipsosque ad illorum observationem minime teneri declaramus.

§ 8. Mandantes omnibus et singulis commutator venerabilibus fratribus nostris patriarchis, prael. constitu-tionis notitia archiepiscopis et episcopis, ceterisque ecomnibus facien- clesiarum praelatis, quacumque auctoritate et dignitate fulgentibus, etiamsi sanctae Romanae Ecclesiae cardinales fuerint,

§ 6. Insuper, judices et magistratus in virtute sanctae obedientiae ac sub excommunicationis maioris, aliisque arbitrio nostro moderandis poenis, quatenus praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, in eorum necnon singulorum partibus et aliis ecclesiis, ubi id necessarium esse iudicaverint, publicent seu publicari faciant auctoritate nostra.

> § 9. Non obstantibus praemissis ac Derogatio conconstitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus illis, quae singuli praedecessores nostri praedicti voluerunt in singulis litteris praedictis non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque: aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

> > Fides tran-

§ 10. Ceterum, quia difficile foret praesentes litteras ad singula quaeque loca, in quibus publicari debent, deferri, volumus quod illarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae; ac ne aliqui ex praemissorum ignorantia se excusare possint, volumus quod earum transumpta, etiam, ut praefertur, impressa, et singulis cathedralium et metropolitanarum ecclesiarum regnorum, principatus et comitatuum praedictorum valvis affixa, verae et realis publicationis vim et effectum sortiantur, ac omnes et singulos, quos illac concernunt, perinde afficiant, ac si singulariter et personaliter singulis intimatae fuissent.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv maii mplxxIII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 45 maii 4573, pontif. anno II.

#### XIX.

Concessio facultatis iudicibus saecularibus regnorum Aragoniae et Valentiue facinorosos et latrones, etiam clericos in minoribus ordinibus constitutos, etiam aliquod tenue beneficium obtinentes, nuniendi etc., absque incursu censurarum etc. 1

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

facti series.

- § 1. Exponi nobis nuper fecit charissimus Exordium et in Christo filius noster Philippus, Hispaniarum rex catholicus, quod Aragoniae et Valentiae regna, quorum ipse etiam rex existit, a pluribus annis citra, valde turbantur et vexantur a latronibus et facinorosis hominibus, qui armati et simul coadunati per illam regionem passim vagantur, vias pro libito obsident; viatoresque aggrediuntur, spoliant et occidunt; domos quoque saepe expugnant, diripiunt et incendunt, stupra, raptus, sacrilegia et omnis generis crimina nefarie committendo; et licet idem Philippus rex multa huic morbo remedia adhibuerit, tamen desiderio suo hactenus frustratus existit, ob diversas causas et propinguitatem provinciae Galliae et principatus Cataloniae, ex quibus plurimi delinquentes in ipsa Aragoniae et Valentiae regna confluent, et ibi, commissis per eos latrociniis et aliis gravibus delictis, in loca tuta repente sese recipiunt, ita ut magistratus eorumque familiam illos persequentes facile eludant et frustrentur; plerumque etiam evenit quod scelerati huiusmodi facinorum suorum poenas saepe subterfugiant, sicque maiores animos ad delinguendum sumant.
  - § 2. Propterea quod, dum ministri iustitiae saecularis eos persequuntur, ad ecclesias et alia loca sacra illi statim confugere soliti sunt; unde aut extrahi non

possunt, vel extracti, immunitatem ecclesiae praetendentes, in eum, unde extracti sunt, locum restitui obtinent. Quidam vero non contenti se prima tonsura esse initiatos, non ut divinis inserviant, sed ut iudicium saeculare facilius effugiant, malitiose et fraudulenter aliquod tenue beneficium ecclesiasticum sibi conferri procurant, nec tamen in habitu clericali incedunt, aut aliquibus clericalibus funguntur muneribus, verum habitu saeculari induti vagantur, liberiusque delinquunt, nullaque in eos ecclesiastica animadversio exercetur, quoniam laici existimantur; a iustitia vero saeculari deprehensi, statim tamquam clerici et beneficium ecclesiasticum habentes ad ordinarios ecclesiasticos declinant, a quibus aut nulla aut leviori poena affecti dimittuntur, ad vindictam in eos, qui ipsos perseguuti sunt, et ad graviora scelera committenda se accingentes.

- § 3. Quare idem Philippus rex nobis humiliter supplicari curavit ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.
- § 4. Nos igitur, honestis catholicorum Glericos deregum votis, quantum cum Domino pos-linquentes ex sumus, paterne annuere volentes, huius- velli posse a iudicibus secumodi supplicationibus inclinati, latrones laribus conceet facinorosos huiusmodi illorumque fautores et receptores, etiam clericos, etiam quatuor minoribus ordinibus insignitos, etiam beneficium aliquod tenue obtinentes, ab ecclesiis et aliis locis sacris avellere per iudices saeculares licere, cum huiusmodi genus hominum immunitate ecclesiastica gaudere valde indignum sit, ita tamen ut dicti saeculares iudices facinorosos ipsos a locis praedictis extractos iudici ecclesiastico ad causas contra personas ecclesiasticas in regnis praedictis atrocia crimina committentes alias a Sede apostolica deputato; et ubi tales iudices deputati non fuerint, loci ordinario ecclesiastico, pro iustitia in eos administranda,

consignare teneantur; ipsisque loçorum ordinariis, praesentium litterarum vigore, per se vel alium seu alios, contra omnes et singulos praedictos, etiamsi ab eorum iurisdictione exempti quomodolibet fucrint, et quos homicidii et assassinii et atrocium criminum reos esse constiterit, et ad curiae saecularis traditionem per denunciationem, accusationem, inquisitionem, aut ex mero officio vel ad procuratoris fiscalis instantiam et alias iuxta iuris formam, absque ipsius iudicis seu loci ordinarii vel deputandorum huiusmodi irregularitatis aut infamiae macula velincursu, auctoritate nostra procedere libere et licite valeant, per praesentes plenam et liberam facultatem impartimur.

§ 5. Quodque si clerici praedicti, etiam Clerici lai- in quatuor minoribus ordinibus constituti, bus induti, si in etiam tenue aliquod beneficium obtinennagranti crim tes, vestibus laicalibus induti, in flagranti fuerint reperti, ultimo supplieio crimine crassandi per vias deprehensi afficiendi a iu- fuerint, tamquam in publicos latrones et viarum grassatores a saecularibus iudicibus in eo, in quo reperiuntur, habitu, usque ad ultimi supplicii poenam inclusive, absque metu censurarum, in ipsos animadverti posse, tenore præsentium concedimus; inhibentes omnibus et singulis locorum, etiam exemptorum, ordinariis et eorum officialibus et quibuscumque aliis indicibus ecclesiasticis, quocumque nomine nuncupatis, ne saeculares magistratus, iudices et ministros praedictos super praemissis quomodolibet impedire, molestare aut perturbare audeant vel praesumant.

Clausulae

§ 6. Ac decernentes praesentes litteras de subreptionis vel obreptionis vitio aut intentionis nostrae seu quovis alio defectu notari vel impugnari ullo umquam tempore nullatenus posse; sieque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et diffi-

niri debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Non obstantibus praemissis ac ge- contrariorum neralis concilii ac quibusvis aliis consti- derogatio. tutionibus et ordinationibus apostolicis; privilegiis quoque, indultis et exemptionibus apostolicis, etiam saecularibus et regularibus personis, Ordinibus, monasteriis, ecclesiis et aliis locis sacris, necnon congregationibus et superioribus corumdem, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam irritantibus, et alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, innovatis, concessis et approbatis. Quibus omnibus, illorum tenores, uti de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis auibuscumaue.

§ 8. Ceterum, quia difficile foret pracsentes litteras ad singula regna praedicta sumptorum. et alia loca, in quibus de eis fides facienda est, deferri, volumus et dicta auctoritate decernimus quod illarum transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxIII iunii mplxxIII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 23 iunii 1573, pontif. anno II.

#### XX.

Confraternitatem Sanctissimi Sacramenti in ecclesia B. Mariac supra Minervam, Ordinis Praedicatorum, nec non alias in aliis institutas, indulgentiis exornat 1.

## Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Pastoris aeterni, qui, ut humanum Exordium et genus ab illius inimici manib. liberaret, in causa constitu-

1 Ex Bullar, Ord. Praedic., tom. v, pag. 320.

Fides tran-

ara crucis immolari, et in peccatorum nostrorum remissionem pretiosissimum Sanguinem suum effundere non dubitavit; ac in ultima coena, quam, cum discipulis suis Pascha celebrans, manducavit, in tanti beneficii memoriam, eis Carnem suam in cibum, et Sanguinem suum in potum, divina et incomprehensibili ordinatione, exhibuit, dicens: Haec quoticscumque feceritis, in mei memoriam facietis, vices, licet immeriti, gerentes in terris, et profunda meditatione recolentes, eam esse huius sacrosancti Sacramenti sublimitatem et excellentiam, ut numquam satis plene coli, numquam digne, quae nostra est imbecillitas, adorari valeat, facere nullo modo possumus quin christifideles, quos omnem operam impendere omnemque diligentiam adhibere conspicimus ut Christi Corpus huiusmodi honorificentissime in ecclesiis custodiatur, et in processionibus deducatur, ac ad infirmos deferatur, pieque a christifidelibus suscipiatur, ad praemissorum ferventius exercitium, indulgentiis videlicet et peccatorum remissionibus, crebro invitemus; ut ii quorum gubernium nobis est commissum, tanti beneficii memoriam saepissime recolentes, illius institutori gratias sinceris agentes affectibus, quod ex se ipsis habere non possunt, per huiusmodi exercitia facilius consequantur; ad quod peragendum etiam nos ipsos magis incitat, dum agnoscimus hac ratione permotum felicis recordationis Urbanum Papam quartum, praedecessorem nostrum. sanctissimi Corporishuiusmodi festivitatem indixisse, et ad illius celebrationem eosdem christifideles indulgentiarum concessione invitasse.

§ 2. Cupientes itaque piam christifide-Indulgentiam lium confraternitatem, sub invocatione plenariam statis eiusdem Corporis Christi, in ecclesia dotribus concedit, mus B. Mariae supra Minervam, Ordinis Praedicatorum, rite institutam, et a piae memoriae Paulo Papa III, etiam praede-

cessore nostro, approbatam et confirmatam, ex qua, sicut accepimus, uberes fructus provenerunt, specialibus favoribus et gratiis exornari, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus dictam confraternitatem intrantibus, qui tempore ingressus sui, ac iis ex confratribus, qui in die festo Corporis Christi aut eius octavae, vere poenitentes, peccata sua confessi fuerint, et Sacramentum huiusmodi sumpserint, et similiter eisdem confratribus, etiam poenitentibus et confessis, in ipsorum mortis articulo, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus et elargimur.

§3. Praeterea eisdem confratribus utrius- Necnon illam que sexus, extra Urbem existentibus, stationum Urqui in diebus, in quibus stationes in ecclesiis in Urbe et extra illam existentibus habentur, altare seu locum, in quo Sacramentum custoditur, visitaverint, et septies Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam recitantes, pro exaltatione fidei catholicae et extirpatione haeresum et infidelium oraverint, easdem indulgentias, quas consequerentur si ea die illam ecclesiam in Urbe et extra eam visitarent, in qua ipsa statio habetur; insuper eisdem confratribus huiusmodi altare seu locum visitantibus, et ut supra orantibus, sexta quaque feria, centum dies; singula vero die in Coena Domini eisdem confratribus vere poenitentibus et confessis septem annos et totidem quadragenas.

§ 4. Rursus, eisdem confratribus qui ad altare ipsius in tertia dominica cuiusli-alias indulgentias pro piis ebet mensis, et in feria quinta in Coena peribus. Domini, Eucharistiam pie susceperint, decem annos et totidem quadragenas; ulterius, tam ipsis confratribus quam aliis christifidelibus utriusque sexus, dum ad aegrotos defertur, associantibus, et iis

Nonnullasque

qui, id facere impediti, ad sonum parvae campanae genuflexi, semel Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam recitaverint, et pro infirmo oraverint, quoties id fecerint, centum dies; iis vero confratribus, qui Sacramentum ipsum in processione, post maiorem missam eadem tertia dominica fieri consueta, associaverint, centum dies; et similiter eisdem confratribus vere poenitentibus et confessis, qui sepulcrum in dicta ecclesia Beatae Mariae, feria quinta in Coena Domini construi solitum, visitaverint, septem annos et totidem quadragenas de iniunctis sibi, seu alias quomodolibet debitis, poenitentiis relaxamus.

§ 5. Postremo, quia difficile esset cer-Quo in loco tum locum, in quo Sacramentum repotum servandum natur, ubique unisormiter constituere; idcirco, ut Sacramentum ipsum vel in medio altaris maioris vel in alio commodiori loco, arbitrio loci ordinarii, si ecclesia in qua confraternitas celebratur, saecularis; si vero regularis fuerit, arbitrio eiusdem ecclesiae superioris, reponatur et constituatur.

gationis ali. rum

§ 6. Et ut huius sanctissimi Sacramenti Facultas agere- celebritas tanto in maiori veneratione haconfraternita- beatur, quanto per diversas orbis partes latius diffundetur, ut gratias et indulgentias praedictas, praeter quam eas, quae ratione stationum Urbis lucri fiunt, aliis sanctissimi Sacramenti confraternitatibus extra Urbem erectis et erigendis, per transumpta, manu unius saltem ex ministris ad id deputatis, qui in sacro presbyteratus ordine constitutus existat, subscripta, gratis communicari valeat, eidem confraternitati concedimus, litteris super praesentibus conficiendis perpetuo duraturis.

rariorum.

§ 7. Non obstantibus praemissis ac apo-Derogatio con- stolicis mecnon, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem

quod, si dictae confraternitati aliqua alia indulgentia per nos perpetuo vel ad tempus nondum elapsum concessa fuerit, praesentes nostrae nullius sint roboris vel momenti.

§ 8. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo tertio, octavo idus augusti, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 6 augusti 1573, pontif. anno II.

#### XXI.

Nova institutio collegii Germanici in Urbe pro scholaribus nationis Germanicae pic ibidem educandis et instruendis, cum assignatione annui redditus privilegioque exemptionis a decimis et pedaqiis.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Postquam Deo placuit omnipotenti, qui, Causae conex summa misericordia et bonitate sua, stitutionis. vocat ea quae non sunt tamquam ea quae sunt, humilitatem nostram ad universalis Ecclesiae regimen vocare, ex eo tempore nos, eiusdem adiuvante gratia, ea cogitare et urgere non destitimus, quae, sicut officii nostri ratio postulat, ad divinum ubique cultum et ecclesiasticam disciplinam restaurandam et augendam, animarumque salutem procurandam maxime cognovimus pertinere. In primis vero animo recolentes amplissimam Germaniae provinciam, quae, perpetuis superioribus saeculis, inter ceteras fortissimae ipsius nationis laudes atque virtutes, tanto sincerae fidei et christianae religionis cultu eminere solebat, ut reliquis christianae reipublicae partibus non minori exemplo quam ornamento atque decori esset, nunc

tot tantisque in ea, instinctu Satanae, excitatis de religione dissidiis, ita miserandum in modum afflictam et deformatam esse, ut nemo, vel mediocri pietate praeditus, sine lacrymis tam gravem animarum iacturam recordari, nedum intueri queat; eam praecipue curam suscepimus, ut quibuscumque possimus modis, nullis laboribus nullisve sumptibus parcentes, apta sanandis illius vulneribus remedia adhibeamus.

ait in Urbe coltionis Germanimansit.

§ 1. Ac praeter alia, quae et litteris scri-Iulius III ere- bendis et nunciis in quasdam Germaniae legium Germa- partes hac ipsa de causa mittendis agere nicum, ad alen- aggressi sumus, considerantes felicis redum pueros na- cordationis Iulium Papam III, praedecescae, sed quasi sorem nostrum, optimo quidem consilio. collegium in Urbe alendorum, et latinis. graecis hebraicisque litteris, logica, physica aliisque liberalibus disciplinis et sacra demum theologia ac piis et christiano homine dignis moribus instituendorum Germanicae nationis puerorum causa erexisse, ut ii, non per se solum boni doctique evaderent; sed, ad patriam remeantes. habendis concionibus ac disputationibus, refellendis haeresibus, fideique orthodoxae veritati dilucidandae et defendendae, ac praeterea exercendae animarum curae, aliisque piis et sanctis operibus apti et idonei essent, et quam maximum in ecclesia Dei fructum ex se proferrent; tamen id eius coeptum atque conatum, tum propter obitum ipsius, tum ob varias, quae postea sequutae sunt, temporum et rerum difficultates, parum processisse nullumque incrementum suscepisse, quin potius quasi destitutum ac praetermissum esse, quoniam nec redditus ullus, nec quicquam fere certi attributum eo collegio fuerat, et ob id exiguum admodum puerorum huiusmodi numerum, prae magnitudine provinciae et messis quae in ea est, hoc tempore ali et institui.

§ 2. Nos propterea, ad opus hoc eidem i et Cherubinius (R. T.).

nationi adeo utile et salutare totis viribus Hicigitur Ponpromovendum, animum et mentem no-illud erigit; stram convertimus. Quocirca 1 omnipotentis laudem, sanctaeque ipsius Ecclesiae incrementum, praecipuamque Germanicae nationis salutem et commodum, motu proprio et ex certa scientia nostra, auctoritate apostolica, collegium praedictum Germanicum appellandum renovantes, illud rursus et de integro in alma Urbe nostra erigimus et instituimus. Volumusque in eo post hac non minus quam centum pueros, ex universa Germania septentrionalibusque illi adiacentibus regionibus colligendos, dictis scientiis ac disciplinis necnon sacris canonibus institui atque erudiri.

§ 3. Ad quorum substentationem reddi- Et pro illius tus annuos decem millium aureorum at- sustentatione tribuere ipsi collegio decrevimus; eiusque ducatos decem rei causa, unionem, annexionem et incorporationem monasterii Ss. Sabae et Andreæ dictae Urbis, olim Ordinis Cisterciensis, hospitali nostro Sancti Spiritus in Saxia de Urbe a felicis recordationis Pio IV, praedecessore nostro, praedicta auctoritate perpetuo factas, dilecti filii Bernardini Cirilli, praeceptoris dicti hospitalis, ad. hoc accedente consenu, harum serie perpetuo dissolventes, monasterium ipsum, cura et conventu carens, suppressis in eo, si quidem adhuc sint, Ordine, statu et essentia regularibus, cum illius ecclesiae, cellis, aedificiis, proprietatibus, bonis, iuribus, iurisdictionibus et actionibus quibuscumque, praedicto collegio perpetuo unimus, annectimus et incorporamus: illique in specie in perpetuum dotis nomine concedimus, donamus, attribuimus et assignamus quatuor ipsius monasterii fundos, videlicet Montis Mariae Magnae. Montis Mariae Parvae, Quartinoli de Palo. et Quarti Sancti Sabae vocabulos, pro quibus dilectus filius nobilis vir Paulus Giordanus Ursinus, dux Brachiani, domicellus

1 Quocirca ad Dei omnipotentis legunt Matthaei

applicat annuos

Romanus, annuum veetigal mille et ducentorum aureorum solvere teneatur; praeterea fundum Turris de Valle, qui hoc tempore locatus est mille et centum aureis; item pedicam de Turre Cennorum, annui redditus ducentorum aureorum; pedicam Grotonem appellatam, annui redditus centum et quadraginta aureorum; pedicam in dogana, sub annua responsione quinquaginta aureorum Darium familiae locatam; molam frumentariam prope ecclesiam Sancti Pauli, locari solitam aureos quinquaginta annuos; canones octoginta aureorum ex vineis ecclesiae Ss. Sabae et Andreæ, pro decimis percipi solitos: in quibus omnibus aedibus, aedificiis, fundis, vectigalibus, bonis, proprietatibus, redditibus, emolumentis, iuribus et actionibus universis, idem collegium ita plene succedere, subrogare et substitui, idemque ei ius directi et utilis dominii competere decrevimus, quod hospitali S. Spiritus quovis modo competebat aut competere poterat in futurum; eamtainen conditionem adiicientes, ut summa duorum millium octingentorum et quinquaginta aureorum, quae ex dictis redditibus annuatim constituitur, tantum detrahatur quantum impendi necesse fuerit pro oneribus monasterii et ecclesiae Ss. Sabae et Andreæ, cuius haec bona crant, sustinendis: videlicet, pro pensione fratribus dicti Ordinis Cisterciensis, qui ipsius monasterium Ss. Sabae et Andrew inhabitabant et ad ecclesiam S. Crucis in Hierusalem traducti fuerunt ibique degunt, persolvenda, quingenti aurei; pro victu et stipendio quatuor ministrantium in ipsa ecclesia Ss. Sabae et Andreæ, trecenti aurei; pro fabrica, utensilibus aliisque rebus necessariis, quinquaginta aurei; quibus deductis, duo supersunt aureorum millia annui proventus. Assignamus praeterea eidem collegio annuam pensionem mille

nibus pilei appellatis totius collegii venerabilium fratrum nostrorum S. Romanae Ecclesiae cardinalium, singulis mensibus pro rata percipiendam; reliqua autem sex millia et octingentos aureos, qui conficiendae summae decem millium aureorum desunt, ex fisci et Camerae nostrae Apostolicae pecuniis quotannis numerari volumus, distributa in menses singulos, pro rata parte, solutione, quoad de totidem reddituum summa in bonis stabilibus, ecclesiasticis vel saecularibus, eidem collegio a nobis fuerit provisum: ita quod liceat dilectis filiis rectori et aliis ministris dicti collegii corporalem possessionem monasterii, bonorum, proprietatum, fundorum, censuum, iurium, iurisdictionum ceterorumque praedictorum, per se vel alium seu alios, propria auctoritate, libere apprehendere et perpetuo retinere; ac fructus, redditus, proventus illorum in dicti collegii usus et utilitatem convertere, cuiusvis licentia desuper minime requisita. Ceterum cum Societatis presbyterorum Iesu, in hoc educandorum instituendo-bernium concedit presbyteris rumque puerorum munere, diligentia, Societatis lesu; fides, integritas, et in aliis huiusmodi collegiis et in hoc ipso satis cognita sit atque perspecta, volumus idem collegium atque scholares, sub ipsorum, sicut adhuc fuit, regimine, institutione, doctrina atque obedientia esse.

Huiusque gu-

§ 4. Necnon collegium ipsum ipsiusque Exemptionem rectores, gubernatores, magistros, prae- a iurisdictione senatoris, couceptores atque scholares pro tempore in sulum, etc.; eo existentes, eorumque bona, mobilia et immobilia, cuiuscumque qualitatis et quantitatis, in dicta Urbe vel extra, ac alias ubique locorum consistentia, ab omni iurisdictione, correctione, visitatione, dominio, superioritate et potestate pro tempore existentis senatoris et consulum ac conservatorum et reformatorum dictae Urbis, necnon rectoris studii generalis et ducentorum aureorum ex distributio- | aliorumve quorumcumque iudicum et of-

ficialium, in ipsa Urbe vel alias ubilibet men cardinalium protectorum, qui pro Regentibus et constitutorum:

que a decimis

§ 5. Illaque ac in propriis corum rebus Exemptionem- et bonis cum eis contrahentes a solutione et gabellis con- et exactione quorumcumque pedagii, gacedit, quod me-lius declarat in. bellae, bollettini, decimarum et cuiusvis alterius, tam ordinarii quam extraordinarii oneris, ex quacumque causa impositorum et imponendorum, eximimus et prorsus liberamus, ac sub beati Petri et Sedis Apostolicae atque nostra protectione suscipimus, nobisque et dictae Sedi immediate subiicimus, ac liberos, immunes et exemptos declaramus.

Studii Urbis tribuit:

§ 6. Atque insuper eidem collegio et Privilegia scholaribus, rectoribus et gubernatoribus, ut omnibus et quibuscumque privilegiis, exemptionibus, libertatibus, facultatibus et indultis, quibus Studium generale almae Urbis et illius rector doctoresque et in co legentes quovis modo utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, non solum ad eorum instar, sed aeque et pariformiter, uti, potiri et gaudere valeant in omnibus et per omnia, concedimus et indulgemus, illaque eis communicamus.

omnibus officialegium desuper molestent;

- § 7. Necnon senatori, consulibus, con-Inhibetque servatoribus, reformatoribus, rectorique libus ne col- et aliis iudicibus, officialibus et personis praedictis, ac pro tempore existenti S. R. E. camerario, praesidentibusque et clericis Camerae Apostolicae ac quibusvis commissariis ad exactionem decimarum et aliorum quorumcumque onerum praefatorum pro tempore deputatis, ne, quarumcumque litterarum eis sub quibuscumque tenoribus et formis concessarum praetextu, collegium, scholares, rectores et gubernatores praedictos seu eorum aliquem, in praemissis quomodolibet molestent seu molestari permittant, districtius inhibemus.
  - § 8. Et praeterea regentibus ac superioribus dicti collegii, cum assistentia ta-

tempore constituti fuerint, seu alicuius superioribus 1 conceeorum, vel de ipsorum consilio et expresso dit facultatem ut una cum proconsensu, illos, quos in dicto collegio et tectoribus posalibi per debitum tempus studuisse, ac ad gradus proscientia et moribus idoneos esse repere-movere, etc.; rint, in praedictis facultatibus ad baccalaureatus, licentiaturae doctoratusque et magisterii gradus, servata forma concilii Viennensis, iuxta universitatis eiusdem Urbis consuctudinem, seu alias promovendi, et ipsorum graduum solita insignia cis exhibendi: quodque in facultatibus supradictis sic promoti illas legere et interpretari ac de cis disputare, et quoscumque gradui seu gradibus huiusmodi convenientes actus exercere; ac omnibus et singulis privilegiis, gratiis, favoribus, praerogativis et indultis, quibus alii in praedicta seu aliis Universitatibus et alibi, iuxta illius et aliarum Universitatum huiusmodi constitutiones et mores, ad gradus praedictos promoti, de iure vel consuctudine, utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, uti, potiri et gaudere possint ac debeant, perinde ac si gradus praedictos in ipsa Universitate, iuxta consuetudines et mores praedictos, suscepissent, concedendi et indulgendi, liberam, cadem auctoritate, damus facultatem et potestatem.

§ 9. Ut vero etiam eiusdem collegii conservationi bonoque regimini, tam in his collegii protecquae ad scholarium institutionem et di- regimine; sciplinam, quam quae ad victum, vestitum aliaque huiusmodi necessaria pertinent, opportunius consulatur, et promptum eis paratumque auxilium sit, venerabiles fratres nostros Ioannem Moronum Ostiensem et Alexandrum Farnesium Praenestinensem episcopos, ac dilectos filios Marcum ab Altemps S. Georgii, Ptolomæum Comensem S. Agathae, ac Ludovicum Madruccium S. Honuphrii titulo-

eiusdem collegii protectores et defensores constituimus et deputamus; quorum consilio et ope, tam supradicta quam quaecumque ad eosdem in collegio admittendos scholares retinendosve atque de beneficiis ecclesiasticis providendos spectantia agantur, statuantur et ordinentur. Dantes eisdem et pro tempore existentibus protectoribus plenam et liberam facultatem et auctoritatem, pro salubri directione et conservatione dicti collegii, ipsiusque bonorum et rerum ac iurium, tam temporalium quam spiritualium, oeconomos, advocatos, procuratores aliosque ministros et officiales in eo deputandi amovendique, et alios eorum loco sufficiendi; ordinationes praeterea et statuta (aegua tamen et honesta sacrisque canonibus et concilio Tridentino non repugnantia) faciendi et edendi; eaque, cum opus visum fuerit, revocandi, immutandi, corrigendi aliaque de novo condendi, quae postquam facta, edita, revocata, immutata et correcta fuerint, perinde haberi volumus ac si auctoritate apostolica approbata et confirmata essent; illaque ab omnibus rectoribus, magistris, scholaribus aliisve personis in collegio servientibus et ministrantibus, inviolabiliter observari, ac iuxta eorumdem dispositionem a quibusvis iudicibus, sublata quavis aliter iudicandi facultate, iudicari et definiri debere; et si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inanc decernimus.

rogal;

§ 10. Non obstantibus nostra de unio-Contraciis de- nibus committendis et valore exprimendo, ac Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, ac aliis apostolicis constitutionibus; necnon hospitalis et Urbis praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis et eisdem senatori,

rum, S. R. E. presbyteros cardinales, I ribus, camerario, universitatibus ac earum collegiis, rectoribus et personis aliisque praedictis, necnon praedictae Urbi et populo Romano, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam iteratis vicibus concessis, approbatis et innovatis; necnon litteris unionis, concessionis et applicationis monasterii praedicti eidem hospitali, etiam in compensationem aliorum iurium cessorum vel oblatorum, etiam intuitu hospitalitatis et quibuscumque aliis causis, factis; quibus oninibus, illorum tenores, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

> § 11. Ut vero etiam temporalibus commodis spiritualia munera addamus, qui- scholaribus dibus fidelium devotio et merita crescere gitur. magis et augeri possint, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate nostraque confisi, omnibus et singulis scholaribus, qui in id collegium recepti fuerint, in ipso ingressu, ac deinde in exitu, si quidem, confessi et contriti, sacram communionem devote perceperint, atque etiam si eodem in collegio decedere eos ab humanis contigerit, in mortis articulo. plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, concedimus et elargimur.

> > Clausulae.

Indulgentias

Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae MDLXXIII, octavo idus augusti, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 6 augusti 1573, pontif. anno II.

Sequitur amplior concessio exemptionis a datiis etc.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ut ceteri de republica benemeriti immunitate interdum iuvandi sunt, ita maconsulibus, conservatoribus, reformato- xime corum ratio hac in re habenda est,

Exerdium.

ptio a datiis e

gabellis.

quos ad fidei catholicae incrementum in sinu nostro confovemus.

§ 1. Quocirca, ut collegium Germanicum Amplior exem- pridem a nobis in Urbe nostra de integro institutum, in quo non minus quam centum pueros ex universa Germania septentrionalibusque illi adiacentibus regionibus colligendos, liberalibus scientiis ac disciplinis necnon sacris canonibus et theologia institui atque erudiri volumus, et ad illorum sustentationem redditus annuos decem millium aureorum ipsi collegio perpetuo attribuimus, speciali privilegio prosequi volentes, motu proprio deque nostra mera liberalitate, collegium praefatum eiusque res et bona quaecumque, praesentia et futura, ac ipsius collegii scholares et alios in co degentes, ab omnibus et singulis portarum, molendinorum farinae, trium pro centenario ac quatuor iuliorum pro quolibet vegete vini solvi solitorum, aliisque datiis, vectigalibus, angariis ac terrae marisque gabellis et dohanis, ordinariis et extraordinariis, hactenus quomodolibet impositis, et in posterum, quandocumque, quavis occasione vel causa, etiam de necessitate exprimenda, imponendis, etiam ad instar exemptionis dilectorum filiorum Camerae Apostolicae clericorum, etiam ratione Ripae et Ripettac, dohanae terrae ac etiam grasciae nuncupatae Urbis praedictae, necnon carnium, vinorum, pannorum lini, lanae, serici, et quarumcumque aliarum rerum ad humanum victum et vestitum necessariarum, ex toto Statu nostro Ecclesiastico et quibuscumque aliis locis extra dictum Statum consistentibus, ad collegium praefatum, tam per terram quam per mare et aguam dulcem ac alias quomodolibet, conducendorum, ac etiam iam ad dictam Urbem quomodolibet conductorum ac in ea existentium, pro codem collegio, in magna seu parva quantitate, tam in barchis quam in magazenis et alias

ubilibet emendorum, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo eximimus et liberamus, liberaque, immunia et exempta esse volumus.

§ 2. Districtius inhibentes omnibus et Inhibitio ne singulis tam Urbis quam Status praedicto- super molesterum, gabellarum, datiorum et vectigalium tur. corumdem datiariis, conductoribus seu appaltatoribus ceterisque ad quos spectat et spectare poterit quomodolibet in futurum, ne collegium praefatum illiusque scholares et personas, vel pro eis agentes, et corum bona quaecumque aut eorum quemlibet, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio, molestare, impedire vel perturbare audeant seu praesumant. Quinimo, eis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant ipsos et corum quemlibet immunitate, exemptione et aliis praemissis pacifice frui et gaudere. Ac decernentes irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

constitutionibus et ordinationibus aposto-trariorum. licis; necnon dictae Urbis et dohanarum praedictarum ac quorumcumque tribunalium et curiarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem tribunalibus et curiis, illorumque iudicibus necnon appaltatoribus et dohaneriis praedictis, ac quibuscumque aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu et scientia similibus ac alias quomodolibet, etiam iteratis vi-

cibus concessis, approbatis et innovatis;

quibus omnibus, etiam si, pro sufficienti

eorum derogatione, de illis eorumque to-

§ 3. Non obstantibus praemissis ac Derogatio con-

tis tenoribus specialis, specifica et expressa ac individua mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

ptorum.

§ 4. Volumus autem quod praesentium Fides transum- transumptis, etiam impressis, manu notarii publici eiusdem collegii secretarii subscriptis, et sigillo communi eiusdem collegii munitis, eadem prorsus fides, in iudicio et extra, ac alias ubicumque opus fuerit, adhibeatur, quae adhiberetur eisdem praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, idibus iulii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 15 iulii 1574, pontif. anno 111.

### XXII.

Declarationes constitutionis a Pio V vditue circa electionem et munus ministre generalis aliorumque praclatorum Ordinis fratrum Minorum S. Francisci de Observantia, ac formam et qualitatem novitiorum recipiendorum etc. 1

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Consuevit Romanus Pontifex, cui universi christifideles curae sunt, de Religioni adscriptis viris, ut in regularis observantiae candore iidem conserventur,

1 De toto Ordine Franciscano notavi in Honorii III constitutione LXVII, Solet, tom. III, pag. 394. Et signanter de his fratribus de Observantia scripsi ad Leonis X const. xxvII, Ite. tom. v, pag. 692. specialem cogitationem suscipere; quod si aliqua per praedecessores suos ad eum finem statuta sunt, quae, experientia docente, minime expedire cognoscit, declarationibus aliisque rationibus non desinit prospicere.

§ 1. Accepimus nuper felicis recordationis Pium Papam V, praedecessorem lectionem praenostrum, per suas in forma brevis litte- latorum 1. ras, quarum seriem praesentibus pro expressis habemus, circa Ordinem fratrum Minorum de Observantia salubriter in via Domini dirigendum, inter alia de ministro generali, commissario et procuratore, ctiam generalibus et provincialibus, ut co in capitulo, quo absolvi debent, diffinitores non essent, neque vocem haberent, statuisse.

§ 2. Nos cam praedecessoris ordinatio- Huius Pontinem, nonnullis de causis, quae rationi ficis declaratio maxime consonae sunt, adducti, ad eum lectionem. actum coarctamus, dum in officio, quod gesserunt, successor eligitur.

- § 3. Dictarum vero litterarum partem, Pii v ordinaquae ante dictae proxima est, in qua ca-tio de discessu vetur ut iidem omnes minister generalis capitulo. et alii praedicti, facta successoris electione, discedant,
- § 4. Nos ita declaramus ut, statim facta Hujus Pontirenunciatione officii, discedere debeant; ficis declaratio ut si qui cos accusare velint, durante scessum. tempore syndicatus, libere id facere possint; eo autem finito, iuxta seriem dicti Ordinis generalium statutorum, in diffinitorio recipiantur.
- § 5. Ac dum per easdem litteras praecipiebatur quod provincialium ministro- natio circa subrum electio libere per vota secreta fieret, subornatos pro ita ut commissarius generalis vel qui electioni praesideret, si formam praedictam transgredi, seu electores quominus libere eligerent quovis modo impedire convictus

electionibus.

1 Vide Pii V const. exem, Pastoralis, tom. vii, pag. 917.

in electionibus omnibus vel ante eas, per sex menses, pro se vel pro alio subornasset, excommunicationis sententiam, a qua non nisi per Romanum Pontificem pro tempore existentem, praeterquam in mortis articulo, absolvi posset, et voce activa et passiva perpetuo careret.

ficis declaratio communicatio-

§ 6. Facultatem, quoad casus praedictos Huius Ponti-Romano Pontifici dumtaxat per dictum quoad praedi- praedecessorem reservatam, etiam minictorum subornantium et sub-stro et commissario generalibus, quando ornatorum ex- de ipsis non agitur, in omnes eventus praedictos impartimur. Quod autem de subornato et eo, pro quo subornatio fieret, qui subornantem non detulisset, ut eamdem excommunicationis poenam incurreret, per dictum praedecessorem statutum fuit, penitus abolemus.

§ 7. Et quod disponebatur de officio Pii V ordi- generalis ministri, quod per octo annos natio circa tem-pus quo prae- duraret; commissarii vero ac procuratolati duraront in ris generalis necnon provincialis, per qualud reeligi non tuor, ipsique, semel officio functi, ad possent. idem eligi non possent, nisi post sexdecim annos.

ficis declaratio

§ 8. Nos ad statutorum generalium dicti Huius Ponti- Ordinis seriem et formam reducimus, circa tempus. quibus dicitur expresse quod officia semel redectionis 1. exercentes ab eis quae gesserunt per duplum temporis vacare debent, ita ut duae electiones celebrentur antequam ad cadem officia iterum eligantur.

§ 9. Corrigimus etiam litterarum prae-Huius Ponti- dictarum eam partem, in qua statuitur d. bullae Pii v quod nec commissarius generalis in micirca electio- nistrum seu procuratorem generales, nec gen. in procu- minister generalis in procuratorem vel ratoremete 2, commissarium generales, nisi post dictos sexdecim annos, eligi possint; dantes et concedentes eis ad quos spectat, facultatem commissarium generalem in mini-

> 1 Hodie circa tempus servatur Leonis X bull. xxvii, Ite, tomo v, pag. 692. 2 Ad hoc vide aliam declarationem quae mox subsequitur.

fuisset, officio privatus existeret. Qui vero ( strum seu procuratorem generales , et e converso, etiam immediate postquam aliquo ex dictis officiis functi fuerint, etiam lapsu temporis praedicto non expectato, pro tempore eligendi.

§ 10. Praeterea ex eisdem litteris, quod de duobus discretis, quorum consilio ge- logiae lectores. neralis minister uti deberet, mandatum fuerat, cum expertum sit dictos discretos habere nequaquam Ordini praedicto expedire; quodque de sacrae theologiae lectore, qui quatuor cursus absolvisset, ut activa et passiva voce in provinciali capitulo uteretur, in eisdem statuebatur, tollimus.

§ 11. Decernentes de novo quod, quoad illos, qui ex mahometanorum, iu-bullae Pauli IV daeorum vel haereticorum damnatorum dentes ab haedescendunt origine, servetur quod piae memoriae Paulus Papa IV, praedecessor noster, per suas in forma brevis litteras, sub datum videlicet vigesima quarta aprilis MDLIX, pontificatus sui anno quarto, statuit.

§ 12. Non obstantibus litteris praedi- clausulae dectis, in partibus per nos alias declaratis et reformatis, quas in reliquis firmas esse volumus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die octava septembris, millesimo quingentesimo septuagesimo tertio, pontificatus nostri anno II.

Seguitur alia declaratio praeinsertae constitutionis, et alterius Pii V. de qua ibidem.

Consuevit Romanus Pontifex etc. 1.

§ 1. Ad tollendam autem omnem am- Declaratio dibiguitatem et difficultatem, quae super tionum circa istis nostris vel praedecessoris nostri ver-vocem praedabis oriri inter fratres praedictos pos-scessum eorumsent, ita ut sequitur, quid circa prae-torio.

dem a diffini-

1 Omittitur haec narrativa, quia ipsa bulla est quae praecedit.

dicta servari velimus, expressius declaramus; volentes omnes praedictos, scilicet generalem ministrum, commissarium et procuratorem generales, vel commissarium curiae, non debere admitti in diffinitorio capituli generalis, in quo a suis officiis absolvantur, neque in eo loco vocem habere, dum is actus agitur in quo syndicatus sui rationem reddere tenentur, sic quod minister generalis, facta officii renunciatione, antequam successor eligatur, discedat ex diffinitorio, ut, eo absente, libere agere possint contra eum, si qui ex provinciis accusare eun velint. et ullas habeant versus eum quaerelas; quo actu finito, in omnibus aliis actibus et electionibus et diffinitoriis adesse possit et vocem habere, in quibus, secundum generalia Ordinis praedicti statuta, adesso et vocem habere possit. Idem de commissario generali respective servetur. Sic, quod commissarius generalis, post redditam syndicatus sui rationem, in aliis actibus et electionibus vocem habere possit, in quibus, secundum statuta generalia, vocem habere commissarii generales hactenus potuere. Provinciales quoque ministri, post redditam syndicatus sui rationem, possint et debeant in diffinitorio admitti, et vocem in reliquis actibus capituli provincialis electionibusque habere. Idem de procuratore generali commissarioque curiae observetur, respectu capituligeneralis, quod scilicet sint de diffinitorio, vocemque in omnibus actibus et electionibus capituli generalis habeant, praeterquam dum is actus agitur in quo syndicatus sui rationem reddere tenentur. Neque enim acquum censemus ut, iis qui negociorum Ordinis habent experientiam et notitiam exclusis, per solos generalem et diffinitores novos, rerum Religionis non ita gnaros aut expertos atque opus esset, de illis pronuntietur, statuatur et diffiniatur. Declarantes etiam non esse men-

tis nostrae aut voluntatis, generalem ministrum aut commissarium generalem Ordinis concessa illis per statuta generalia, voce privare, aut a capituli generalis diffinitorio excludere, nisi tum dum de particulari uniuscuiusque eorum accusatione et correctione agitur et deliberatur.

Alia decla-

§ 2. Eam autem partem litterarum nostrarum, qua dicimus « corrigimus etiam ratio. litterarum praedictarum eam partem in qua statuitur quod nec commissarius generalis in ministrum seu procuratorem generales, nec procurator generalis in ministrum vel commissarium generales, nisi post sexdecim annos, eligi possint, dantes et concedentes eis, ad quos spectat, facultatem commissarium generalem in ministrum seu procuratorem generales, et e converso, etiam immediate postquam aliquo ex dictis officiis functi fuerint, etiam lapsu temporis prædicto non expectato, pro tempore eligendi », pariter mutandam decrevimus, ut omnino, iuxta praedecessoris nostri decretum, illi, qui ministri fuerint, commissarii aut procuratores generales vel curiae commissarii, non possint, nisi post sexdecim, a sua ab officiis praedictis absolutione, finitos annos, in generales ministros, commissarios aut procuratores vel curiae commissarios eligi aut assumi, quatenus, dum in officiis praedictis fuerint, ablata illis omni ambitionis occasione, totos se ad ea, quae suarum partium esse dignoscuntur, sincere diligenterque agenda convertant et intendant, omni ambitus cogitatione abiecta. Ministri autem provinciales per duplum temporis officii ministeriatus, postquam absoluti a tali officio fuerint, in ministros provinciales reeligi non possint. In reliquis, litteras nostras praedictas firmas esse volumus atque in suo permanere robore.

§3. Ad ea autem quae in praedictis prae- Declaratio condecessoris nostri litteris, contra recurren-stitutionis Pii V tes ad saecularium et aliquarum extra tionem favorum dictum Ordinem personarum favores, ad estra Religio-

aliquod officium in Ordine habendum, statuta sunt, aliquid addendum censuimus. Nam, dum aliquae extra dictum Ordinem personae pro aliquo fratre officium quodpiam, vel per se ipsos vel per nuncios suos aut per litteras, petebant, negare dicti fratres consueverunt se ullo modo dictas personas ad praedicta sollicitasse. Idem quoque dictae personae facere solitae erant, negantes se a dictis fuisse fratribus sollicitatas ad tale pro eis faciendum officium, sicque ad eorum correctionem, qui contra praedictam praedecessoris nostri ordinationem faciebant, procedi nullo modo poterat. Unde, ut huic malo obviam convenienti eatur remedio, statuimus et decernimus quod is frater, pro quo saecularis aliquis, cuiuscumque gradus aut conditionis fuerit, et quaecumque alia extra dictum Ordinem persona rogaverit et petierit, verbo litterisve aut nunciis, seu alias quomodocumque, per se vel alios, ut aliquod illi officium in Ordine praedicto detur, ipso facto activa passivaque voce privatus sit, ad omniaque Ordinis officia inhabilis habeatur, nisi legitime constiterit aliquem ex malitia rogatorem huiusmodi subornasse, ut illi, pro quo rogarent aut scriberent, occasione huiusmodi statuti, nocerent et praeiudicarent, ut pro eo quod amicos suos extra Ordinem, officium eorum favore assequendum, maiori utantur de cetero diligentia ad hortandos et rogandos ne ullum pro ipsis officium petant, aut, ad aliquod pro illis habendum officium, suum interponant favorem.

Clausulae derogatoriae.

§ 4. Non obstantibus praemissis, necnon omnibus illis, quae in litteris praedictis concessum fuerit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vigesima nona aprilis, millesimo quingentesimo septuagesimo nono, pontificatus nostri anno vii.

#### XXIII.

Statuit quod de cetero nominationes ad beneficia vel officia ecclesiastica per collatores Universitatis Studii generalis Lovaniensis, vigore litterarum Sixti IV faciendae, quae intimandae erant ordinariis, intimentur per affixionem ad valvas locorum, ubi ipsi collatores resident; et restituit eius privilegia in pristinum, adversus quascumque revocationes 1.

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Facti series.

§ 1. Nuper cum per nostras litteras privilegia et indulta nominandi ad beneficia vel officia ecclesiastica vacatura alias Universitati Studii generalis oppidi Lovaniensis, olim Leodiensis nunc vero Mecliviensis dioecesis, per felicis recordationis Sixtum IV, et facultati artium eiusdem Universitatis per Leonem X concessa, et postea per Adrianum VI et Clementem VII, Romanos Pontifices praedecessores nostros, confirmata, approbavimus et confirmavimus, prout in eisdem litteris, sub datum kalendis martii, pontificatus nostri anno 1, expeditis, plenius continetur, animadvertimus in litteris privilegiorum Universitatis huiusmodi, per Sixtum IV praedecessorem praedictum concessorum, contineri quod nominati ad aliqua beneficia seu officia ecclesiastica teneantur ordinariis collatoribus nominationem de se factam praesentare seu insinuare, neque possint sibi provideri facere de aliquo beneficio vel officio ecclesiastico, occurrente eius vacatione, ab executoribus in eisdem litteris Sixti deputatis, nisi prius ipsi ordinarii collatores, ad id requisiti, litteris Sixti parere recusaverint, aut per triduum huiusmodi beneficium vel officium ipsis conferre vel assignare neglexerint vel distulerint.

i Ex Regest. in Secret. Brev.

§ 2. Quae quidem cum ipsis nominatis Causa constitu dispendiosa ac laboriosa existant, et interea temporis alii in ipsis beneficiis intrudantur vel intrudi possint, nos, volentes huiusmodi incommodis occurrere et adversus ea Universitati praedictae providere, motu proprio, non ad alicuius super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera deliberatione nostra, ac ex certa scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, de cetero insinuationem seu praesentationem huiusmodi sufficienter facta intelligi debere, si fiat per litteras ad valvas ecclesiae affixas, illarumque relicta copia in loco solitae residentiae ipsorum collatorum, si eorumdem collatorum praesentia commode haberi non poterit, etiamsi collatores ipsi, quibus huiusmodi nominationes Universitas praedicta facere teneretur, et sint cardinales, collegia, conventus, episcopi, archiepiscopi et S. R. E. cardidinales ac alii quicumque, ad quaecumque beneficia, etiam in metropolitanis et cathedralibus ecclesiis sita, absque ulteriori requisitione facienda, vel corumdem ordinariorum collationem expectando, praesentium tenore, perpetuo statuimus, decrevimus et declaramus.

talem.

§ 3. Et insuper eamdem Universitatem Privilegia con- et facultatem artium amplioribus favoricedit et ad ea bus et gratiis prosequi volentes, litteras stituit Universi- nostras superapprobatione, confirmatione, ampliatione, ut praemittitur, expeditas, illarum tenores hic pro sufficienter expressis et insertis habentes; ac omnes et quoscumque defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplentes; dictasque Universitatem et artium facultatem earumque personas adversus quascumque constitutiones, concessiones in praeiudicium corumdem privilegiorum et contra illorum tenorem et formam, a quibusvis, sub quibuscumque tenoribus et formis, etiam motu proprio et scientia similibus emanatis, in pristinum et in eum statum, in quo ante praemissa quomodolibet erant, quatenus opus sit, restituentes et plenarie reintegrantes, eamdem vim et robur ac va-

liditatem obtinere volumus, ac si motu et potestate similibus concessae et expeditafuissent; illasque et praesentes nullo umquam tempore, etiam ex quacumque causa, de subreptionis vel obreptionis vitio aut intentionis nostrae seu alio quopiam defectu ullatenus notări posse; et sic, in omnibus et singulis praedictis casibus et eventibus, per quoscumque iudices et commissarios, ctiam sacri Palatii Apostolici auditores et S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate: ac irritum et inane decernentes quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, iudicari et diffiniri debere.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Derogatio conet ordinationibus apostolicis, etiam aliis trariorum. quae in dictis nostris litteris obstare voluimus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem quod praesentium transumptis, manu alicuius notarii publici sumptorum. subscriptis etc.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die viii septembris MDLXXIII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 8 septem. 4573, pontif. anno II.

#### XXIV.

Gregorius Papa XIII restituit generali et visitatoribus omnium praelatorum electionem; quartum addit visitatorem; capitulum generalect omnia officia triennalia declarat; post triennium ad alias praelaturas assumi, non autem in cisdem confirmari posse decernit; procurator generalis ut eligatur iuxta ritum aliorum praelatorum, ac in officio confirmari valeat, benigne concedit. 1

Gregorius Papa XIII dilectis filiis salutem et ap. benedictionem.

Consuevit Romanus Pontifex, cui uni-

1 Ex Bull. Canon. Regul. Congr. Sanctissimi Salvatoris, pag. 163, par. 1.

Clausulae.

Fides tran-

facti series.

Proœmium et versi christifideles curae sunt, de Religioni adscriptis viris, ut in regularis observantiae candore, sublatis quibuscumque impedimentis, conserventur, cogitationem suscipere. Ea igitur intentione adductus felicis recordationis Pius Papa quintus, praedecessor noster, animadvertens plura scandala, perturbationes ac mala in congregatione vestra exorta et excitata fuisse, pro illius generali reformatione suas litteras sub data videlicet vi decembris, millesimo quingentesimo septuagesimo primo, pontificatus vero sui anno vi, quibus illis obviaretur, edidit; in eisdemque praecipue, inter alia, de prioribus aut abbatibus sive praepositis, iuxta cuiuslibet monasterii eiusdem congregationis titulum, ac vicariis conventualibus, non ut antea in capitulo generali consueverat, sed in capitulis cuiuslibet monasterii, in quibus ultra sex canonicorum numerus esset, per secreta suffragia, iuxta concilii Tridentini decreta eligendis, decrevit, prout in eisdem litteris latius explicatur.

nes praelati.

§ 1. Cum autem, sicut nobis dilecti A generali et filii Raphael a Cento, visitator, et Petrus visitatoribus e-ligi possunt om- Franciscus Bononiensis, eiusdem congregationis procurator generalis, exponi curarunt, ex praemissa reformatione fructus, quos eamdem proferre posse ratio ipsa plane persuadebat, consecuti non fuerint, et propterea opportune circa ea omnia nobis prospiciendum esse censentes, vobis pro generali capitulo de more celebrando in unum congregatis, ut si in eligendo praedictos praelatos conventuales alia ratione uti expedire duxeritis, idque maior pars vestrum existimaverit, dictis praedecessoris litteris non obstantibus, ad priorum vel abbatum aut quovis alio nomine nuncupatorum conventualium praelatorum novam electionem, iis, qui in officio et praelatura adhuc sunt, prius absolutis et Additur quartus liberatis, in capituli definitorio, quarto visitatore adiuncto, ut novem personarum

numerus constituatur, per secreta suffragia, et in reliquis omnibus dictarum litterarum praedecessoris forma servata, ctiam generalem confessionem et absolutionem, iuxta earumdem praedecessoris litterarum seriem de capitulis conventualibus disponentium, praemittendo, quibus aliqua alia in parte detrahere aut ullatenus derogare non intendimus, procedere valeatis, auctoritate apostolica, tenore præsentium, facultatem concedimus et impartimur.

§ 2. Volumus etiam quod eorumdem priorum seu abbatum ac reliquorum prae- triennalia delatorum conventualium officia in posterum triennalia sint, sicut generale capitulum singulis etiam trienniis celebratur. Quo Posttriennium trienni tempore elapso, iidem, qui mona-praelatiad alias steriis et aliis eiusdem congregationis locis sumi valent; praefuerint, ad alias praelaturas assumi et eligi, necnon ad reliqua monasteria et loca transferri possint; in eisdem tamen ultra triennium, nec confirmationis nec novae confirmati neelectionis via, sub quovis praetextu esse queant.

praelaturas as-

In eisdem

§ 3. In proximo vero capitulo tantum unus ex dictae congregationis canonicis, generalis eliqui ad illud convenerint, loco quarti visi- tum ceterorum tatoris adsciscatur, pro novem persona- confirmari porum numero praedicto explendo. In officio vero procuratoris generalis dictae congregationis committendo, et in eligenda persona ad illud, simili forma, qua in electione praelatorum conventualium, procedatur. Quo in munere procurator ipse, id suadente congregationis utilitate, etiam ultra triennium confirmari possit.

§ 4. Quod si contingat, triennio huius- Officis extramodi durante, priorem generalem, visita- ordinarie vatores, procuratorem ctiam generalem aut nice provideapraelatos vel vicarios conventuales vita fungi aut ab officio deponi iuxta regularia ciusdem congregationis instituta, canonice de illis provideatur.

§ 5. Decernentes ex nunc praelatos et pro-

visitator.

Electiones curatorem generalem sic postmodum praefactac, canoni- sentium auctoritate electos, canonice elecae declarantur. ctos fore, et ab omnibus ut praefertur censeri, et per quoscumque, ad quos id pro tempore spectabit, iudicari et definiri debere: irritumque esse et inane quidquid secus super his a quoque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

ti ai iorum.

§ 6. Non obstantibus litteris praedictis Derogatio con- ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, dictaeque congregationis illiusque monasteriorum et conventuum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis illorumque superioribus et personis concessis et confirmatis; quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vigesimatertia martii, anno millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 23 martii 1574, pontif. anno II.

#### XXV.

Forma observanda in electione abbatissarum monasteriorum monialium congregationis Cassinensis Ordinis S. Benedicti 1

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex nostri pastoralis officii debito ad ca libenter attendimus, per quae monaste-

1 De aetate et qualitate abbatissarum habes in Conc. Trid., De Regularibus. Et de ista congregatione vide etiam const. subsequen, cum ibi indicandis.

riorum quorumlibet, praesertim vero sanctimonialium, quae, relictis huius mundi illecebris, sese earum sponso Iesu Christo Salvatori et Domino nostro perpetuo manciparunt, prospero statui et felici directioni consulitur; quod potissimum ex animi nostri voto successurum conspicitur, si in abbatissarum ipsorum monasteriorum monialium, dum pro tempore vacant, electionibus omnis dilatio et tergiversatio, quantum fieri possit, removeatur, et ad electionem ipsam quanto citius procedatur, ne alias monasteria ipsa diutinae vacationis abbatissarum sentiant incommoda.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, in electionibus abbatissarum monasteriorum monialium, sub cura, regimine et gubernio congregationis Cassinensis, alias S. Iustinae de Padua Ordinis S. Benedicti, existentium, dum eorum vacatio pro tempore occurrit, duae partes ex tribus partibus vocum seu votorum vel suffragiorum monialium ipsorum monasteriorum requirantur, et ea de causa saepenumero multae difficultates et discrepantiae ac scandala oriantur, priusquam vota seu suffragia unita et concordantia usque ad dictum numerum requisitum inveniri et haberi possint.

§ 2. Nos, in praemissis opportunum remedium adhibere volentes, motu proprio, tas monistium non ad alicuius nobis super hoc factae regimini conpetitionis instantiam, sed ex certa nostra nensis subioscientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, quod ex nunc deinceps, perpetuis futuris temporibus, dilecti filii nunc et pro tempore existentes dictae congregationis visitatores ac abbates seu praelati respective, quibus moniales ipsorum recommendatae, seu sub quorum regimine, gubernio et cura, ut praesertur, existunt, toties, quoties faciendarum electionum

1 Scias autem vota secreta esse debere ex Conc. Trident., sess. xxv, De Regularib., cap. vi.

Causa huius constitutionis.

abbatissarum huiusmodi pro tempore casus 1 evenerit, in eventum quod dictae moniales praedictorum monasteriorum, in electionibus ipsarum abbatissarum faciendis, per duo scrutinia non convenerint, possint, valeant et debeant ipsorum monasteriorum monialibus proponere duas vel tres eiusdem monasterii moniales, quas ad regimen et gubernium aptiores esse iudicaverint, gravantes in hoc eorum conscientiam, et illa ex dictis duabus vel tribus monialibus sic propositis, quae plura monialium vota, sive suffragia in sui favorem habuerit, sit et esse censeatur legitime et canonice electa in abbatissam ipsius monasterii, et tamquam talis in abbatissam monasterii huiusmodi per eos, ad quos spectat et spectabit, omnino institui seu confirmari debeat; neque de cetero electiones dictarum abbatissarum, alias quam ut praefertur et per praesentes disponitur, fieri possint nec debeant, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo statuimus et ordinamus.

dicta congregacirca eiusmodi lectionem.

§ 3. Necnon etiam visitatoribus et ab-Praelatorum batibus seu praelatis praefatis, ut duas vel tionis facultas tres moniales, modo et forma praemissis abbatissarum e- ac ad effectum praedictum, proponere, necnon moniales dictorum monasteriorum ad easdem duas vel tres moniales sic pro tempore eis propositas acceptandum, et unam ex ipsis duabus vel tribus, ut praefertur, eligendum, aliaque praemissa omnia et singula necnon per praesentes disposita observandum, etiam sub excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, etiam saepius aggravandis, ceterisque iuris et facti remediis opportunis, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, etiam quacumque appellatione, recursu et reclamatione postpositis penitus et semotis, auctoritate nostra cogere et compellere, aliaque in praemissis et infrascriptis ac circa ea ne- | vel quavis firmitate alia roboratis, statutis

cessaria seu quomodolibet opportuna facere et exercere libere et licite possint et valeant, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo, concedimus et indulgemus, ac plenam, liberam, amplam et omnimodam desuper licentiam, potestatem, facultatem et auctoritatem impartimur; necnon etiam dictis monialibus ipsorum monasteriorum, ut praesentibus nostris ac visitatoribus, abbatibus et praelatis praedictis in praemissis omnino pareant, in virtute sanctae obedientiae et sub indignationis nostrae necnon aliis poenis districte praecipiendo, mandamus.

§ 4. Praesentes quoque de subreptioris Clausula praevel obreptionis seu nullitatis vitio aut in- servativae huius constitutionis. tentionis nostrae vel quovis alio defectu notari vel impugnari aut alias quomodolibet infringi vel retractari nullatenus umquam posse, sed eas semper validas et efficaces existere, suosque plenarios effectus sortiri et obtinere; necnon ab omnibus, quos praemissa concernuut et in futurum concernent, perpetuo, inviolabiliter et ad unguem observari, sicque in praemissis ab omnibus censeri; ac ita per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus et declaramus.

§ 5. Non obstantibus felicis recordatio- Clausulae denis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris rogatoriae omnium contrarionostri, de una, et concilii generalis de rum. duabus diaetis, dummodo quis ultra tres diaetas vigore praesentium ad iudicium non trahatur, et quibusvis aliis apostolicis provincialibusque et synodalibus constitutionibus et ordinationibus; necnon monasteriorum et Ordinum praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica

ct consuctudinibus; privilegiis quoque, l indultis et litteris apostolicis, illis illorumque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et efficacissimis et insolitis clausulis et decretis, in genere vel in specie ac alias in contrarium quomodolibet concessis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica ac expressa et individua mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac ac si verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum, de indulto huiusmodi, mentionem.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die decimasexta aprilis, millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, pontificatus nostri anno II. Dat. die 46 aprilis 4574, pontif. anno II.

#### XXVI.

Innovatio constitutionum Engenii IV circa potestatem definitorum et visitatorum congregationis Cassinensis, alias Sanctae Iustinae, monachorum Ordinis S. Benedicti, et prohibitio ambitus necnon appellationis a praelatis einsdem congregationis 1.

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Nihil in unaquaque religiosa familia, in In Religione qua obedientia firmissime iactis funda-

> 1 Quae respicient istam congregationem vide in Iulii II const. н, Super, t. v, pag. 400.

mentis, plerique fideles in claustris Altis-nihil utilius osimo famulari student, acque arbitramur superiores. esse utile quam supremam in eisdem auctoritatem gerentibus, omni contentione exclusa, ca qua decet reverentia, universos parere, eorumque dictis audientes esse, necnon a regularis observantiae professorum pectoribus bonorum asseguendorum nimiam cupiditatem exulare.

§ 1. Utque haec, divina assistente gra- Haec ut vigeat tia, maxime in congregatione monachorum in congreg. Cassinensi hic Ponde Observantia congregationis Cassinensis, tifex exoptat. alias S. Iustinae de Padua, Ordinis S. Benedicti, quae vitae sanctitate claruit, ex sententia nostra succedant, antiquas constitutiones approbandas, et in illarum transgressores duriores poenas proponendas, et alias opportune providendum esse censemus, prout in Domino conspicimus expedire.

§ 2. Accepimus enim quod, licet alias felicis recordationis Eugenius Papa IV, decrevit dillinipraedecessor noster, sub Datum Romae generalis obeapud S. Petrum anno Domini MCCCCXXXII, praestari, et ad nono kalendas decembris, pontificatus sui et destitutioanno II, inter alia, voluerit in capitulo nem abbatum generali eiusdem congregationis singulis annis celebrando, novem definitores ex monachis dictae congregationis eligi, qui vocem in capitulo haberent, sicque electos, totum capitulum praefatum repraesentare, eorumdemque definitorum statutis, constitutionibus, ordinationibus, definitionibus et correctionibus singulos congregationis eiusdem monachos, cuiuscumque dignitatis, status, gradus sive conditionis existerent, in omnibus efficaciter parere, ac huiusmodi definitores de monasteriis et locis illorumque bonis, prout viderent expedire, disponere; necnon ex monachis, tunc praesentibus et futuris, quos ad id idoneos iudicavissent, in abbates pro tempore vacantium monasteriorum ac prioratuum huiusmodi, alias, iuxta dictae congregationis constitutiones, ordinatio-

nes et statuta, eligere sive nominare, necnon ad corum beneplacitum taliter electos. absque aliqua etiam causae cognitione. a regimine etiani dictorum monasteriorum et prioratuum, quibus tunc pracfuerint, et quae tune propterea vacare censerentur, absolvere et amovere posse.

vari, ctiam si cam 1.

§ 3. Idque per alias litteras datas Flo-Voluitque ser- rentiae, pontificatus sui anno quarto, abbatiae vaca- decreverit, dum, occurrente vacatione rent apud Sedem Apostoli- monasteriorum et prioratuum dictae congregationis, etiam apud Sedem Apostolicam vacantium, quavillis ratione providendum esset ordinavit, prout in singulis eiusdem praedecessoris litteris plenius continetur.

trectant.

§ 4. Nihilominus nonnullos dictae con-Nonnullitamen gregationis monachos, eius, quam Deo monachi superiorum manda-voverunt, obedientiae plane oblitos, praetis obedire de- fatis superioribus, in electione et amotione abbatum, et aliorum ad corumdem nutum et beneplacitum monasteriis et aliis officiis absolvendis et liberandis, aut ad illa eligendis et nominandis, adversari et contradicere, et cum illis ad contentiones devenire; alios vero, ne contra cos veluti inobedientes vel alia etiam ex causa, aut ex quantumvis gravi crimine et excessu procedi possit, contra ciusdem congregationis statuta et ordinationes, varias appositiones et subterfugia aut alia impedimenta afferre vel interponere; necnon, absque corumdem superiorum licentia, in his quae ad morum correctionem et regimen administrationemque congregationis eiusdem pertinent, iurisperitos et alios consulere temere ausos fuisse et nunc praesumere; quosdam etiam, porfessionis et Regulae, quam sub humilitatis habitu professi sunt, immemores, reperiri, qui sic ambitione dignitatum et officiorum ecclesiasticorum in dicta congregatione consequendorum, quo facilius

1 Haec autem decreta non observantur.

de congregationis rebus et personis ad corum libitum disponant, se efferri patiuntur, ut ad ecclesiasticorum et saecularium principum auxilia vel occulte vel palam recurrant, et a S. R. E. cardinalibus aliisque praelatis commendatitias litteras propterea expetant, et novi aliquid semper, ut optati compotes fiant, in corum animae perniciem parando ac moliendo, eiusdem congregationis quietem cum animarum illorum periculo non modico perturbent.

§ 5. Nos igitur praemissis occurrere nie ideo Ponac eiusdem congregationis monachorum decernit; honori et quieti, quos in visceribus gerimus caritatis, necnon ad deterrenda maleficia, gravioribus etiam poenis propositis, consulere cupientes, ac dictarum praedecessoris litterarum seriem, ac si de verbo ad verbum inscrerentur praesentibus, pro expressis habentes, motu proprio et ex certa nostra scientia, singulas praedecessoris praefati litteras, in ea parte, qua illae auctoritatem illorum, qui pro tempore regendae congregationi deputati erunt, respiciunt, quod ad eorum nutum et beneplacitum abbates et alios, quovis nomine nuncupatos, dictae congregationis praelatos vel officiales eligere, et electos, similiter absque aliqua causae cognitione, servatis alias ipsius congregationis constitutionibus, ab officio amovere et absolvere possint, apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus; et quatenus etiam opus sit, easdem quoad praemissa dumtaxat innovamus; quodque contra eos, qui in praemissis eisdem superioribus, in electionibus vel amotionibus huiusmodi, contradicere vel se opponere aut cum illis contendere praesumpserint, per poenam privationis officiorum, quae obtinuerint, ac personae correctionem et carcerationem animadvertatur, statuimus.

§ 6. Cumque idem praedecessor di-

declarat;

Iudicia contra strictius inhibuerit ne cui praelatorum marie et appel- vel monachorum dictae congregationis, ab latione remota institutis, ordinationibus 1 et mandatis capituli generalis, sive praesidentis aut visitatorum vel rectorum eiusdem congregationis, ad quemcumque, etiam Sedem Apostolicam, nisi de speciali indulto Summi Pontificis liceret appellare, quamcumque appellationem, si aliquam quandoque interponi contingeret, cum inde secutis, irritam decernendo; si autem contra aliquem praelatum vel monachum dictae congregationis, civiliter aut criminaliter ageretur, secundum statuta et consuetudines congregationis praefatae, iuris communis apicibus, dilationibus, terminis et litium anfractibus omissis, procedi debere mandaverit, eiusdem pracdecessoris exemplo adducti, quod, quandocumque contra monachos iudicium ex quavis causa institui contigerit, summarie, simpliciter et dè plano, ac sola facti veritate inspecta, necnon omni et quacumque appellatione remota, agi.

§ 7. Appellantes vero, aut de nullita-Appellantes tibus sententiarum, processuum et aliorum coerceri man-quorumcumque contra se decretorum vel consultoribus; actorum dicentes, vel aliquod aliud impedimentum interponentes, illis non obstantibus, privatione officiorum et carceris poenis itidem affici, et ad ulteriora in causis, quas pro tempore agitari continget, privationisque, carceris et aliarum poenarum propterea inflictarum executionem procedi posse volumus; easdemque poenas ad eos etiam monachos, qui a iurisperitis aut aliis quihusvis personis extra dictam congregationem, absque corum superiorum licentia, in his quae ad obedientiam aut correctionem eiusdemve congregationis regimen pertinebunt, consilium capient, extendimus.

§ 8. Ac omnes et singulos monachos Ambientibus congregationis praefatae, cuiuscumque ot corum com- actatis, gradus, conditionis, præeminen-

1 Cherub. addit correctionibus (R. T.).

tiae et litteraturae existentes et quacumque plicibus poena dignitate praefulgentes, qui, ad praelaturas imponit; et alia officia dictae congregationis assequenda intenti, ad principum et praelatorum, de gremio dictae congregationis non existentium, favores recurrerint, vel etiam pactis, pollicitationibus aliisque viis, directe vel indirecte, palam vel occulte, ad dignitates seu officia in congregatione praefata obtinenda aspiraverint, vel aliis minus legitimis et honestis rationibus ea obtinere quaesiverint, illorumque complices et fautores, ad quascumque praelaturas, dignitates et officia, spiritualia vel temporalia, et praesertim in ipsa congregatione, obtenta et obtinenda, perpetuo inhabiles declaramus, ac obtentis, praelaturis, dignitatibus, administrationibus vel officiis eo ipso privamus, ac privatos voce tum activa tum passiva carere decernimus et declaramus.

§ 9. Et, in virtute sanctae obedientiae, Promotiones ac sub excommunicationis latae sententiae, inbet: omnibus dictae congregationis monachis, qui pro tempore regimini dictae congregationis deputati erunt, praecipientes districteque mandantes ne aliquos, precibus, litteris vel favoribus principum vel praelatorum aut aliorum extra dictum gremium existentium adducti, ad cuiusvis generis praelaturas, dignitates, officia, administrationes et gradus promovere praesumant; immo, promovendorum meritis et virtutibus tantum inspectis, quod Dei causam agant memores sint, quo magis puro et sincero corde, nulla privata aut mundana affectione commoti, in electionum negocio procedant. Decernentes electiones et promotiones ad monasteria, sic litteris aut aliis favoribus principum et praelatorum vel aliorum extra gremium, ut praefertur, existentium, eorumque precibus aut pollicitationibus iniuste ac indebite extortas, nullas

invalidasque esse, et adversus eos, qui

his minus legitimis rationibus ad regenda monasteria vel prioratus aut alia officia se eligi aut assumi obtinuerint, per eiusdem congregatioms superiores quandocumque procedi, et, rei veritate cognita, condignis poenis, tamquam publicae dictae congregationis quietis perturbatores, affici posse et debere. Et ita per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales. sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi auctoritate et facultate indicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 10. Non obstantibus quibusvis apo-Contrariis de- stolicis ac, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, ac dictorum congregationis et Ordinis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis et illorum superioribus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, concessis et confirmatis; quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice, motu et scientia similibus, latissime derogamus ac derogatum esse volumus, contrariis quibuscumque. Aut si praefatis congregationi et monachis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab Apo-

stolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 11. Ac, ut harum litterarum notitia ad omnes dictae congregationis monachos credi iubet. facilius deveniat, volumus illas in generali dictae congregationis capitulo singulo quoque anno publice legi, illasque in dicto capitulo lectas sic arctare, ac si legitime unicuique intimatae fuissent, illarumque exemplis, vel impressis, manu scribae dicti capituli vel notarii publici subscriptis, et sigillo praesidentis ipsius congregationis vel alterius in dignitate ecclesiastica constituti obsignatis, eamdem prorsus fidem haberi, quae praesentibus haberetur, si eædem exhiberentur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvII aprilis MDLXXIV, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 47 aprilis 1574, pontif. anno II.

### XXVII.

Ordinationes circa electionem praepositi generalis et aliorum praelatorum congregationum monachorum Eremitarum Sancti Hieronymi de Observantia, eorumque studia et accessus ad Urbem.

### Gregorius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Pro nostri muneris officio et caritate paterna, qua omnes religiosorum Ordines prosequimur, quaecumque ad illorum statum salutaremque tranquillitatem pertinere arbitramur, ea, adiuvante Domino, instituere nitimur atque studemus.

§ 1. Inter eos autem ad congregationem monachorum Eremitarum S. Hiero-monachorum S. Hiero-monachorum s. nymi respeximus, quae paucorum nu-eius instituto mero continetur, utpote cuius monachi annales, et ii et fratres ad centum sexaginta vix ascen- per tres annos

Transumptis

Exordium.

habet priores

possunt, et po-dunt, et ex antiquis constitutionibus et stea per annum vacare debent, consuctudinibus priores habet annales; necnon in codem monasterio, in quo prioratus officium aliquem gerere contigerit, vel aliis eiusdem congregationis monasteriis possunt singulis annis, usque ad tres annos tantum, in priores de novo eligi, ita tamen ut, triennio elapso, quo rursus in priores eligi valeant, ab huiusmodi officio saltem per annum vacare debeant.

§ 2. Haec autem assidua mutatio plu-Ex qua fro- rium desideria ita excitat, ut nonnulli, quenti mutatio- professionis, quam in habitu sinceritatis casio praebetur. et humilitatis Deo voverunt, immemores, ambiendis illius dignitatibus et officiis assidue incumbant, quo magis pro corum libito de rebus et bonis ad camdem congregationem pertinentibus disponere possint; effraenata vero hac cupiditate sic nonnulli efferri patiuntur, ut principum saecularium et aliorum auxilia et favores plerumque occulte, quandoque etiam palam, expetant illosque implorare non vercantur, diversa super his pacta ineundo; seditiones excitando, praensationes 1, quas practicas vocant, exercendo, in maximum christifidelium scandalum ac publicam dictae congregationis perturbationem, quae ad labefactandum religiosorum statum apertissime tendunt.

eisque prioratus

§ 3. Nos igitur, his incommodis per Hie ideo Pon- novas editas ordinationes occurrendum utex praesentes, esse consentes, motu proprio el ex certa priores amovet, esse consentes, motu proprio el ex certa etalios deputat, scientia ac de apostolicae potestatis plea futuro capitulo nitudine, modernos dictae congregationis assignari man- priores, ab officiis prioratuum huiusmodi absolvimus et amovemus; necuon dilectos filios Hieronymum Cremascum, modernum praepositum generalem, Martinum, Iulium, Constantinum, Deodatum, Urbanum, Aloysium Comensem, Hippolytum, Eusebium, Leandrum, Angelicum Lòcatum, Felicem et Stephanum, Dominicum et Timotheum in priores monasteriorum

1 Cherub. legit praesentationes (R. T.).

eorumdem, loco praedictorum, eligimus. Assignationem autem corumdem prioratuum unicuique priori per nos electo, a generali capitulo faciendam, remittimus.

§ 4. Ac ex ipsis prioribus Hieronymum, Definitores Deodatum, Urbanum, Aloysium, Euse- d. capitali alibium, Leandrum, Angelicum Locatum, priorum constituit: Felicem et Stephanum, pro hac vice dumtaxat, in eiusdem congregationis definitores constituimus et deputamus.

§ 5. Priores vero huiusmodi in posterum perpetuo priores durare decernimus, ste eligendos perpetuo prionisi aliquis, sic eius exigentibus demeritis, res remanere decernit; priorali dignitate privandus esset; qui privati, ad dieta officia in posterum exercenda inhabiles postmodum existant.

Priores po-

§ 6. Ultra autem tres annos priores in sed codem monasterio administratione eiusdem monasterii non triennio tantum permaneant, sed illi aliis monasteriis ad-permanere, et aliis ministrandis praeficiantur et ad illa trans- præfici inbet. ferantur; ac triennium huiusmodi a capitulo generali proximis temporibus celebrando numeretur.

§ 7. Possit tamen idem generale capi- Capitulum tatulum, quos iudicaverit expedire, de uno men singulis annis cos transad aliud monasterium regendum, singulis ferre valet. annis transferre.

§ 8. Quod si aliqui ex supranominatis, Capitulum proqui in priores per nos, ut praefertur, ele-priorum ut supra cti fuerunt, prioratus sibi delatos acce-deputatorum vaptare recusaverint, aut cos vel statim vel subrogate popaulo post dimittere voluerint, tunc, et eo casu liceat capitulo generali proxime celebrando, hac vice dumtaxat, corum loco alios dictae congregationis professores, ctiam si de numero vicariorum, ut infra dicetur, non extiterint, in priores eligere ac illos subrogare, et ad prioratus huiusmodi officia exercenda per tempus praedictum deputare.

§ 9. Practerea, cum antealiceret quem- Pracposit ge cumque monachum, in presbyteratus or- neralem, visita- tores, consultodine constitutum, in praepositum gene-res et diffinitoralem, visitatorem et consultorem eligere, priorum eligenet, dummodo vocem haberet in generali cernit;

expedire.

capitulo praedicto, etiam in definitores illi omnes assumi valerent, et multitudo vocem et suffragium in electione habentium et eligendorum maximam pareret confusionem, propter varias illicitasque pactiones et pollicitationes quas praemissorum occasione ineunt, nos, huiusmodi malo obviare volentes, quod iidem omnes, praepositus videlicet generalis, visitatores, consultores et definitores ex numero priorum ab ipsismet prioribus tantum 'eligantur mandamus, praeterquam in S. Alexii de Urbe et S. Pauli civitatis Albanensis monasteriis, in quibus, pro evitandis expensis et incommodis, duos ex illis monachis, qui ad ibi degendum, aut eorum alter, constituentur pro tempore, etiam si priores non essent, visitatores deputari posse permittitur, qui tamen, uti eorumdem monasteriorum visitatores, in generali praeposito vel definitoribus eligendis vocem non habeant; quoad reliqua autem, concessa sibi per generale capitulum auctoritate fungantur.

§ 10. Insuper, ex causis praedictis vitan-Procuratores dique ambitus gratia, eos procuratores, monasteriis miscos ad ca- qui ab unoquoque monasterio ad generale pitulum gene- capitulum destinantur, ut de statu monactiva carere de- steriorum, a quo missi fuerint, generale capitulum praedictum plane edoceant, et ea omnia, quae ad illud pertinent, postmodum referant, necnon vocem in electione praepositi generalis et definitorum tam activam quam passivam habeant, illa in posterum volumus`carere.

§ 11. Ad haec, si medio tempore a ce-Vacante aliquo lebrato capitulo generali usque ad aliud prioratu, prio- celebrandum alicuius monasterii prioracapitulum gene- tum quomodocumque et ex quavis causa rale differenda vacare contigerit, novi prioris electio usque ad capitulum generale proxime celebrandum, nec ultra differenda crit. Et interim monasterii vicarium, quamvis alterum <sup>1</sup> per praepositum generalem, cum

> 1 Hunc locum ita legit Cheruh. . Monasterii vicarius vel quivis alter... deputandus erit (R.T.).

voto consultorum, per modum provisionis dumtaxat deputandum.

§ 12. Nec aliquis ad prioratum assu- Priores ex vimendus crit, nisi et tempore vacationis sunt. et tempore electionis sit alicuius monasterii vicarius.

§ 13. Vicariorum autem electio per capitulum generale facienda erit, ut est electio ad quos moris. Quod si medio tempore aliqua vicariatuum officia quomodocumque vacare contigerit, cum voto consultorum generalis praepositus poterit monachos in vi-

§ 14. Ad evitandam etiam extra clau- Monachis exstra monasteriorum monachis praefatis tra claustra levagandi ac discurrendi occasionem, mona-vel profiteri vechos ad quodcumque gymnasium vel pu- steriis certo blicam academiam quibusvis amplissimis modo permitit; privilegiis suffultam, ad audiendas cuiusvis facultatis lectiones, accedere, aut illas publice vel privatim profiteri prohibemus. In propriis autem monasteriis, dummodo in facultatibus vel in theologia magisterii vel licentiaturae aut alios gradus suscipere non audeant, ipsis, arbitrio praepositi generalis, dumtaxat litterarum studiis a iure permissis operam dare concedimus.

carios eligere, prout ea in re duxerit

§ 15. Monachorum praedictorum nullus, Accessum ad absque expressa licentia a venerabili fra- Urbem, absque tre nostro loanne episcopo Ostiensi, car- praepositi gedinali Morono nuncupato, nunc dictae prohibet; congregationis et pro tempore existente apud nos Sedemque Apostolicam protectore, aut a praeposito generali in scriptis obtenta, ad almani Urbem nostram, sub quovis praetextu, se conferre audebit; si secus fecerit, carceris, a quo per integrum annum, ad poenam inobedientiae luendam, detinebitur, ac vocis tam activa quam passivae privationis aliisque, etiam gravioribus, arbitrio pro tempore generalis praepositi imponendis poenis plectendus crit.

§ 16. Sub eisdem poenis edicimus ne aliquis dictae congregationis, Ordinem ex-

ris electio ad est, etc.

sas congregabus interdicit;

negocia velcau- presse professus, in Urbe vel alibi procusas congrega-tionis vel eius ratores aut negociorum gestores aut alio locorum omni- nomine nuncupatos, circa causas et negocia ad dictam congregationem universam vel illius monasteria aut regularia loca quomodolibet, directe vel indirecte, spectantia vel pertinentia, constituere audeat.

§ 17. Demum, praepositum generalem Praepositum ex prioribus in posterum eligi debere; et generalem ex prioribus et ad capituli generalis auctoritate electum, ultra annum eligi annum in generalatus officio minime permandat; severare posse.

irritat;

praecipit;

§ 18. Sicque et non aliter in praemissis Aliter gesta per quoscumque judices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari definirique debere, prædictaque omnia firma et inviolabilia fore et esse; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

§ 19. Quocirca moderno et pro temomnes prao- pore existenti praeposito generali ac unidicta observare versis et singulis dictae congregationis monachis per apostolica scripta, illis etiam in virtute sanctae obedientiae praecipiendo, mandamus ut praesentes litteras humiliter recipiant, et quaecumque in ipsis continentur, alia desuper a nobis non expectata iussione aut mentis nostrae declaratione, firmiter custodiant, et in omnibus illis studiose ac reverenter obedire pro-

generali mandat;

curent.

§ 20. Quin etiam ipsi praeposito gene-Publicationem rali praecipimus ut easdem praesentes, in tionis eiusdem- omnibus eiusdem congregationis monasteque executio- riis, necnon ab omnibus monachis praedo- dictis inviolabiliter faciat per se vel alium observari; quoscumque contradictores et rebelles ac etiam reclamantes eisque auxilium vel favorem, publice vel occulte,

directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio, praestantes, tam ecclesiasticos quam laicos, cuiuscumque dignitatis, gradus, ordinis et conditionis fuerint, per censuras et poenas ecclesiasticas ceteraque iuris et facti remedia opportuna, appellatione postposita, compescendo, censurasque et poenas, etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 21. Non obstantibus felicis recorda- contrariis de-

tionis Bonifacii Papae octavi, praedeces-rogat; soris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, et quibusvis apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; ac dictorum congregationis et Ordinis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis et illorum superioribus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, ac consistorialiter ac alias quomodolibet concessis, ac etiam pluries confirmatis et innovatis; quibus omnibus, ctiam si, pro sufficienti illorum derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio aut quaevis alia expressio seu aligua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, formas, datas, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis habentes et insertis, illis alias in suo robore permansuris, hac vice, motu et scientia ac potestatis plenitudine paribus, latissime derogamus ac derogatum esse volumus, contrariis quibuscumque; aut si praedictis congregationi et monachis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 22. Per hace autem antiquis dictae con-Constitutiones gregationis constitutionibus et laudabilibus Ordinis, quo ad casus hie non consuetudinibus, more utentium in dicta expressos, et congregatione comprobatis; aut statutis, praepositi generalis deputa- etiam forsan iuramento, confirmatione a Pio V prae- apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; vel privilegiis, indultis vel litteris apostolicis super praemissis forsan emanatis, nisi quoad casus expressos, in nihilo penitus detrahere, aut litteris piae memoriae Pii Papae quinti circa deputationem moderni praepositi generalis derogare non intendimus; quinimmo, tempore deputationis expleto, capitulo generali

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvi maii MDLXXIV. pontificatus nostri anno iii.

praepositi eligi possit.

minime ademptam esse volumus facultatem quominus idem ad officium generalis

Dat. die 26 maii 4574, pontif. anno III.

### XXVIII.

Confirmatio et extensio gratiarum, privilegiorum et indultorum Ordinis Cisterciensis monachorum S. Benedicti; novaeque ordinationes pro feliciori eius regimine 1

### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Proæmium.

Superna dispositione, cuius inscrutabili

4 Alias ordinationes ad eumdem finem statuerunt Eugen. III in const. L, Sacrosancta. tom. II, pag. 582; Clemens IV in constit. v, Parrus, tom. III, pag. 729; Benedictus XII in constit. 1V, Fulgens, tom. IV, pag. 330; Pius IV in const. LXXXVII, In eminenti, tom. VII, pag. 260; ac Pius V in const. CLVII, Ex innumeris, tom. VII, Bull. Rom. Vol. VIII.

providentia ordinationem suscipiunt universa, in supereminenti apostolicae dignitatis specula, meritis licet imparibus, constituti, ad ea, per quae sacrae Religionis Cisterciensis Ordinis, nobis et Sedi Apostolicae immediate subiecti, status feliciter dirigatur, et regularis vitae institutio, iamdiu a sanctis viris tam pie et religiose tradita et constituta, conservetur; et si quid deperire inceperit, Domino concedente, reformationem suscipiat, et in suum pristinum statum réflorescat; ac denique personae sub suavi Religionis huiusmodi iugo Domino, secundum Regulae suæ puritatem, famulantes, sua in pacis et quietis suavitate vota reddere, et fructus in Dei Ecclesia uberiores proferre valeant, libenter intendimus; et his quae per Romanos Pontifices praedecessores nostros propterea concessa et ordinata fuisse reperiuntur, etiam nostrae approbationis robur adiicimus, ac alias desuper statuimus, ordinamus, moderamur et reformamus, prout in Domino conspicious salubriter expedire.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda- Pius IV contionis Pio Papa quarto, praedecessori no- firmavit antistro, pro parte bonae memoriae Ludovici, nes et indulta Ordinis et alia olim abbatis monasterii Cistercii, Cabilo- statuit in eius nensis dioecesis, exposito quod, licet sacci Cisterciensis Ordo in summa puritatis et devotionis perfectione per multa retroactorum annorum saecula, ac tamdiu exemplari religiosorum suorum vita atque sanctimonia, non solum in regno Franciae, ubi supremum eius caput, videlicet Cistercii praefatum, cum aliis quatuor illius praecipuis, nempe Firmitatis, Pontigniaci, Claravallis et Morimundi, Cabilonensis pradictae et Antisiodorensis ac Lingonensis, respective dioecesis monasteriis, filiabus Cistercii nuncupatis, sed etiam per alia fere universa christiani orbis climata, ci m

pag. 813. De institutione autem huius Ordinis ac aliis eum concernentibus vide in Paschalis II constit. III, Desiderium, tom. II, pag. 210.

const. LXXXVII.

bonae famae et virtutum odore eximioque religionis decore, ad aedificationem militantis Ecclesiae, quamdiu, inxta sanctorum Patrum institutiones et regularia illius instituta, praefatis aliisque monasteriis de monachorum dicti Ordinis personis provisum, eiusque laudabilia instituta, ritus, consuetudines et privilegia firmiter observata fuerint, Domino cooperante, floruisset; nihilominus tunc a pluribus annis citra, praesertim postquam pleraque monasteriorum ac prioratuum suorum aliis quam dicti Ordinis personis commendari, ac ab corum superioris obedientia per exemptionum, unionum aliasque diversas vias tamquam membra a suo corpore divelli, abstrahi et dismembrari coeperant, specioso illo regularis disciplinae candore paulatim offuscato, universi Ordinis status in miserabilem dispersionem et desolationem prolapsus erat; et in eadem expositione subjuncto quod tantis huius olim Deo mortalibusque gratae Religionis incommodis aliter quain per antiquorum statutorum, consuetudinum, rituum et privilegiorum praedictorum undique convulsorum et diversimode oppressorum restitutionem mederi non posse videbatur, praefatus praedecessor, supplicationibus ipsius Ludovici abbatis in ea parte tune inclinatus, antiqua privilegia, per quoscumque Romanos Pontifices I suos eidem Cisterciensi Ordini et eius capitulo generali indulta et concessa, per suas litteras

§ 2. Et deinde piae memoriae Pius Papa Pius V eadem quintus, etiam praedecessor noster, codem confirmavit et erga praefati Cisterciensis Ordinis bonum quacdam alia de novo concessit statum et reformationem zelo et animi pro reformatio- propensione affectus, antiqua illa eidem Ordini, ut praefertur, concessa privilegia et indulta per suas litteras etiam approbavit et confirmavit, ac litteris Pii quarti, praedecessoris eiusmodi, etiam suae ap-

approbavit, confirmavit et innovavit, et alia

1 Adde praedecessores (R. T.)

desuper statuit et ordinavit.

probationis robur adiecit; necnon nonnulla alia opportuna, pro temporis conditione, praefati Cisterciensis Ordinis reformationem concernentia, de novo cidem Ordini et capitulo generali concessit et indulsit, prout in singulis litteris praefatis plenius continetur. Cum autem firmiora sint ca quibus Sedis praedictae saepius intercedit auctoritas:

§ 3. Nos, cupientes ut illa, quae pro Hic modo Pondicti Ordinis, cuius decus et integritatem tifex eorumdem bullas approbat, ac pristini candoris restitutionem non mi- et omnes ordinori quam praedicti praedecessores nostri uta dicti Orzelo affectamus, salubri directione tam pie volens quod abac sancte statuta sunt, inconcussa per-bas et praelati petuo remaneant, omnium et singularum visitent et corimmunitatum, libertatum, exemptionum, conservationum, facultatum, ordinationum, statutorum, privilegiorum, indultorum et aliarum gratiarum, necnon litterarum Pii quarti et Pii quinti, praedecessorum huiusmodi, tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, motu proprio, non ad abbatis generalis et superiorum Ordinis huiusmodi vel quorumvis aliorum instantiam, sed de nostra mera liberalitate et ex certa nostra scientia, omnes et singulas ab abbate monasterii Cistercii aliisque superioribus et capitulo generali Ordinis huiusmodi, eiusque deputatis, immunitates, libertates et exemptiones quibusvis, tam virorum guam S. Catharinae Caietanensis et S. Mariae de Coelestia nuncupatae, Venetiarum, aliisque monialium monasteriis, ac prioratibus et aliis regularibus locis dicti Ordinis, ac dilectis filiis abbatibus et prioribus, dilectisque in Christo filiabus abbatissis et priorissis, necnon conventibus, capitulis et personis corumdem, tam in Gallia, Italia, Hispania, Portugallia, Germania, Anglia et Scotia, quam alibi ubilibet consistentibus; ita quod, immunitatibus, libertatibus et exemptionibus huiusmodi non obstantibus, pro tempore existentes abbas

nationes et stadinis confirmat, generalis nuncupatus et alii superiores dicti Ordinis corumque vicarii, iuxta ipsius Ordinis instituta, monasteria, prioratus et loca praedicta ac illorum personas, tam in capitibus quam in membris, visitare libere et licite valeant;

abbas praefatus illa tantum visitare possint.

§ 4. Ac quaecumque privilegia et in-Indulta apo dulta apostolica visitandi monasteria, tam pis et aliis con- virorum quam mulierum Ordinis huius- $_{\rm cadem-loca\ li-}^{\rm visitandi}$  modi, quibusvis venerabilibus<br/>fratribus no  $\cdot$ mitantur, ita ut stris patriarchis, archiepiscopis et episcoet superiores pis, ac dilectis filiis aliis locorum ordinariis, abbatibus et aliis, quam generali Cisterciensi praedicto, ac aliis quatuor primis nuncupatis quatuor monasteriorum filiarum Cistercii nuncupatorum praesatorum abbatibus, ceterisque superioribus eiusdem Ordinis ad id ab ipso generali capitulo deputatis personis, cuiuscumque status, gradus, ordinis et præeminentiae existentibus, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et dictam Sedem, etiam ad quorumvis imperatorum, regum, reginarum, ducum et aliorum principum instantiam, vel etiam motu proprio et ex certa scientia, etiam consistorialiter et cum causae cognitione, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, ctiam derogatoriis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, hactenus quomodolibet concessa, et etiam iteratis vicibus approbata, et apostolicas et alias litteras desuper confectas et inde secuta quaecumque, ad hoc dumtaxat ut abbati generali et aliis superioribus Ordinis eorumque vicariis monasteria huiusmodi, ut praefertur, visitare liceat, apostolica auctoritate, tenore praesentium, moderamur et limitamus.

§ 5. Inhibentes patriarchis, archiepisco-Inhibitio con- pis, episcopis et aliis superioribus prae-

tra episcopos latis, videlicet sub interdicti ingressus ecdientes illos in clesiae ac suspensionis a divinis; abbatibus visitationibus 1. vero et aliis inferioribus praelatis ceteris-

4 Hoc idem statuit Pius IV, in const. cit.

que quibuscumque personis, sub excommunicationis latae sententiae poenis, ne abbatem generalem et alios superiores Ordinis eorumque vicarios praefatos, quominus visitationes, iuxta regularia Ordinis instituta huiusmodi, libere facere possint, per se vel per interpositas personas, directe vel indirecte, aut alias quoquomodo impedire audeant vel praesumant.

§ 6. Ipsis autem monasteriorum et aliorum locorum praedictorum abbatibus, moniales onnes abbatissis, prioribus, conventibus, mona- tes et alios suchis, monialibus et personis, ut generalem tantes, sub poealiosque abbates, superiores et vicarios nis hie exprespraefatos, ut praefertur, visitare volentes, benigne recipiant, cisque et corum mandatis, in concernentibus corum visitandi officium huiusmodi, pareant et humiliter obediant, in virtute sanctae obedientiae, et sub similis excommunicationis poena districte praecipiendo mandamus.

§ 7. Et insuper universa et singula privilegia, pracrogativas, immunitates, exemptiones, libertates, conservatorias, facultates, indulta et alias gratias Cistercii et quatuor filiabus nuncupațis monasteriis ac Ordini eiusque capitulo generali, definitoribus et aliis superioribus praefatis, per piae memoriae Paschalem secundum, Callistum etiam secundum, Eugenium tertium, Alexandrum etiam tertium, Lucium similiter tertium, Honorium pariter tertium, Gregorium nonum, Innocentium quartum, Sixtum etiam quartum, praesertim commendas et commendatarios monasteriorum et aliorum locorum Ordinis huiusmodi concernentia, et quod commendatarii pro tempore existentes nullam in monasteria dicti Ordinis sibi commendata et eorum monachos iurisdictionem exerceant, et quoscumque alios Romanos Pontifices praedecessores nostros et Sedem huiusmodi hactenus quomodolibet concessa.

1 Hoc habetur etiam in dicta constit. Pii IV.

ordination um et Ordinis 1.

§ 8. Necnon ordinationes et statuta ab Confirmatio exordio fundationis eiusdem Ordinis usstatutorum d. que in praesentem diem in dicto capitulo concorditer edita, ctiam si in usu esse desierint, dummodo per lapsum temporis immemorabilis, videlicet centum annorum, in desuetudinem non abierint; ac practerea super contributionibus, per omnia et singula eiusdem Ordinis monasteria abbati Cistercii seu capitulo generali praedictis faciendis et solvendis, ac, prout illa concernunt, omnia et singula alia in litteris apostolicis aliisque documentis desuper confectis contenta et inde secuta quaecumque, licita tamen et honesta, ac decretis concilii Tridentini non adversantia, eisdem auctoritate et tenore, ex certa scientia, confirmamus et approbamus, ac illis perpetuae et inviolabilis firmitatis et nostrae approbationis robur adiicimus, omnesque et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus; necnon, potiori pro cautela, cadem omnia et singula privilegia, praerogativas, facultates, exemptiones, quatenus sint in usu, conservatorias, indulta et alias gratias, eisdem modo et forma, quibus Ordini eiusque abbatibus, capitulo generali et superioribus praedictis per dictos praedecessores concessa sunt, illis de novo, anctoritate et tenore praedictis, concedimus et innovamus.

In monasteriis quam eiusdem

nachis.

§ 9. Et praeterea quod in monasteriis dicti Ordinis, quae diversis personis, etiam commendatis a- si episcopi, archiepiscopi, patriarchae et liis personis S. R. E. cardinales existant, de praesenti Ord. instituide- commendata etiam reperiuntur, et in fubet mensa con-ventualis di turum commendari seu alias quoquomostincta ab ab- do, alias quam Ordinis ipsius personis, conciens pro mo- cedi continget, ubi non fuerit, instituatur mensa conventualis, ab abbatiali mensa distincta et separata, cum annuis fructibus, redditibus et proventibus, iuxta monasteriorum ipsorum facultates, competentibus et honestis, pro sufficienti conventus

1 Hoc habetur in dicta constitutione Pii IV.

et monachorum aliorumque religiosorum eiusdem Ordinis numero, in unoquoque ex ipsis monasteriis per ipsos generalem et ceteros Ordinis ipsius superiores aut corum vicarios ordinando. Quam quidem mensam, quia etiam aedificiorum et locorum ad disciplinae monasticae observationem pertinentium, scilicet templorum, ornamentorum, iocalium, librorum ecclesiasticorum, dormitorii, refectorii aliorumque locorum regularium, necnon monasteriorum clausurae necessariis et ordinariis reparationibus faciendis obligatam et obstrictam esse volumus, ut in ea instituenda expensarum annuarum ad hæc necessariarum ratio habeatur statuimus et mandamus, ac ad camdem mensam sic instituendam congruosque redditus assignandos ipsi commendatarii omnino teneantur, et ad id etiam per censuras ecclesiasticas, fructuum, reddituum et proventuum sequestrationes et alia opportuna iuris remedia cogi possint et debeant.

§ 10. Et quia, sicut accepimus, in Religiosi almultis dieti Ordinis, tanı virorum quam terius Ordinis instrusi in locis mulierum, monasteriis quamplures Men-huius Ordinis dicantium aliorum Ordinum religiosi ciantur aut eutriusque sexus, ab immemorabili tempore faciant profescitra, se intruserunt et persaepe intrudere sionem. praesumunt, quod illi vel inde realiter et cum effectu eiiciantur, vel saltem habitum infra annum suscipiant, ac professionem regularem eiusdem Cisterciensis Ordinis expresse emittant, debitamque obedientiam et reverentiam illius abbati generali et reliquis superioribus praedictis praestent, ac divinum officium secundum ipsius Ordinis morem celebrent, seque regularibus eius institutis omnino conforment. Quodque monachi, in monasteriis et prioratibus eiusdem Ordinis aliis piis locis pro tempore unitis, annexis et incorporatis degentes, sint et remaneant sub obedientia et correctione abbatis generalis aliorumque superiorum Ordinis Cister-

aut inde eii-

ciensis praefatorum et suorum vicariorum, I in omnibus et per omnia, perinde ac si uniones, annexiones et incorporationes huiusmodi non emanassent, etiam si in illis aliter caveretur, et usus, non tamen a tempore immemorabili, ut praesertur, contrarius obtineat, quae, contra statuti huiusmodi tenorem, nemini suffragentur.

possint in ab-

§ 11. Quod nullae alterius Ordinis mo-Moniales al- niales, nisi causa legitima subsistente, quando recipi in abbatissas monasteriorum monialium dicti Ordinis assumi, vel si assumantur, in eisdem monasteriis recipi possint, nisi immediato patre superiore praesente, qui habitum illis exhibeat, et ab eis tria substantialia vota necnon iuramenta observandi statuta dicti Ordinis ac secundum ea vivendi recipiat.

onmia tenentur

§ 12. Quodque omnia et singula mo-Monasteria nasteria Ordinis huiusmodi, tam virorum ad contributio- quam mulierum, ubicumque existentia, nes solvendas abbati et capi- seu corum abbates vel priores, ctiam commendatarii abbatissaeque vel priorissae, in signum obedientiae et superioritatis, solita regalia, videlicet contributiones solitas, abbati monasterii Cistercii et capitulo generali praedictis, omni exceptione, recusatione, praescriptione et alia excusatione penitus cessante, annuatim solvere teneantur, et ad id compelli possint sub excommunicationis latae sententiae poena, eadem auctoritate statuimus et ordinamus.

etiam commenciantur ad clausuram.

§ 13. Et insuper, ut monasteria Cister-Monasteria ciensis Ordinis huiusmodi, quorum quamdata et de jure plurima, ut accepimus, praesertim in patronatus lai-corum, officiis utraque Sicilia consistentia, aut debitis destituta, resi- officiis destituta, aut monachis ob non praestitam alimoniam deserta aut omnino collapsa, retecta, reclusa, patentia reperiuntur, et ut profana habentur, ad conventum, disciplinam et bonam frugem revocentur, de apostolicae potestatis plenitudine etiam statuimus et ordinaOrdinis, tam in utraque Sicilia quam ceteris omnibus orbis partibus constituta, ctiam commendata, ac etiam de iurepatronatus laicorum quocumque modo existentia, quae convulsa, diruta et extenuata existunt, reficiantur, et ad debitam clausuram reducantur. Ac, pro faciliori praemissorum executione, conveniens pecunia statuatur, et quotannis in id opus, donec absolutum fuerit, erogetur, ac in eisdem et ceteris locis, quemadmodum corum facultates ad id fuerint sufficientes, competens monachorum et ministrorum numerus restituatur.

§ 14. Ipsorumque quoque ecclesiae, In ecclesiis sacristiae, dormitoria et officinae vasis, videantor vestimentis, libris, sacra et communi usum monachosupellectili ac ceteris omnibus ad divi-divinum, misnum cultum et monasticum usum ne- officia in eisdem cessariis convenienter instruantur. Missae quotidie celepraeterea sacrificium et alia divina officia, nocturna et diurna, quotidie in choro, psallendo iuxta ritum dicti Ordinis, sine intermissione celebrentur. Insuper, ubi sacra lectio, iuxta concilii Tridentini dispositionem, haberi non poterit, praeter cos libros, qui ad divini officii et chori usum necessarii sunt, saltem biblia et catechismus ad parochos ante aliquot annos editus, item opera sancti Bernardi, et si qui alii ad honestam monachorum occupationem haberi poterunt, habeantur, nisi de illis in assignatione mensae conventualis iam prospectum reperiatur, ita tamen ut de his omnibus, necnon vasis, vestimentis et cetera supellectili praefata, semel receptis, omnes conventus rationem reddere debeant.

§ 15. Et ut novitii ea, qua decet, di- Novitii vero sciplina informentur, unum aut duo mo-duobus monanasteria in quacumque provincia, ubi steriis uniuscucommode fieri poterit, ordinentur, in qui-ciae. bus magistri etiam ceterorum monasteriorum novitios divini officii rationem et mus ut omnia monasteria et loca dicti regularis observantiae instituta doceant,

sacque et alia

ita ut quodlibet monasterium suis necessaria suppeditet, et si nullos habuerit, alii pro eo eiusque impensis recipiantur et instruantur.

§ 16. Omnia aedificia conventus quoconventus quoversus claudantur, portae non nenullo modo im- cessariae obstruantur; clathri fenestris, pediantur a ubicumque opus fuerit, infigantur; templa, sacristiae, capitula, dormitoria, revel aliis. fectoria, infirmariae et omnino aliae claustri partes nihil profani patiantur; nec conventus horreum, penu, praesepia nec prorsus ulla promercalia abbatum, commendatariorum, conductorum aut aliorum recipiant; nec illa a commenda-

grediantur 1.

§ 17. Mulieribus omnibus, cuiuscum-Muheres loca que qualitatis, dignitatis et aetatis, ingressus claustri et aliorum locorum regularium, etiam aedium partis, quae ab abbatibus, commendatariis, prioribus aliisve ministris, etiam divisim, possidentur, sit penitus interdictus; et si secus factum erit, tam ingredientes quam recipientes, excommunicationis sententiam incurrant; carcer quoque ad correctionem monachorum, ubi non est, constituatur.

tariis, pensionariis aliisve de claustro

non existentibus occupentur, sed illis

solum proprii claustrales utantur, prout

ad divini officii celebrationem regularemque observantiam fuerunt constituta.

fiat in quolibet nium iurium et bonorum.

§ 18. Et in omnibus monasteriis inven-Inventacium tarium omnium praefatorum necnon inmonasterio om- strumentorum fundationum, dotationum, auctoritatum, exemplarium omniumque munimentorum conscribatur, et in formam authenticam redigatur, illudgue et cetera omnia praefata fideliter asserventur; sicubi vero locorum quicquam producendum crit, exemplum ab archetypo desumatur et transmittatur, nisi talis contigerit necessitas, ut ipsum exemplar producendum sit, quod tunc in fidem

> 1 Hoe strictius vetuit Pius V in eius bulla xxix, Regularium, tom. VII, pag. 487.

alicuius probati deponatur, qui idonce caveat illud ipsum quamprimum reportandum.

§ 19. Illa quoque monasteria locis patentibus constituta, quae, propter Turca-existentia inlocuis non tutis rum seu praedonum vel haereticorum in- transferantur ad loca vicina. cursiones tunc<sup>1</sup> servari non poterunt, facto deipsorum iuribus, litteris, auctoritatibus, tabulis, monumentis atque omni prorsus supellectili mobilibusque bonis, iocalibus et rebus fideli inventario, et, si opus erit, earum omnium depositio fiat apud personam fide et facultatibus idoneam, ita ut nihil omnino inde, sine consensu expresso et speciali mandato conventus, moveri valeat, in civitates oppidave vicina transferantur.

§ 20. Ceterum, ad restituendam monasticam disciplinam, et restitutani con-finant sollicite et prudenter. servandam, Cistercii et ceteri patres abbates in capitulo generali provideant diligenter ut omnes visitationes sollicite et prudenter ac cum pietate fiant, salutem animarum, religionis zelum, perpetuum cultum divinum, clausuram, obedientiam et cetera omnia, quae ad mores, correctionem et religiosorum aedificationem pertinent, procurando. Quibus in rebus, ubicumque non sunt mensae conventuali assignati redditus, qui hoc onus ferre possint, abbates et commendatarii ac alii quicumque administrationem spiritualium et temporalium visitandorum monasteriorum habentes, necessaria omnia ministrare, ac contributiones et sumptus pro gerendis aliis communibus negotiis, dictae Sedis auctoritate impositas, ac etiam ad brachii saecularis adhibitionem praestare.

§ 21. Visitatores ac solitos et necessarios ipsorum famulos et iumenta debita visitatore de hospitalitate recipere et eisdem in omni- bent a combus auxiliari omnino debeant, et ad id mendatariis. etiam censuris et poenis ecclesiasticis per

1 Cherub. legit tute (R. T.).

capitulum ac etiam per ipsos visitatores I nibus, cuiuscumque gradus et dignitatis compellantur.

sed ad superio. res deferant.

§ 22. Ne porro deserendi monasterii commendatarii occasio monachis praebeatur, quod ex vanihil detrahant de necessariis gandi libertate illis a commendatariis obmonachorum, et lata, ut expensis parcant, plerunique evenon eliciant, nit, praecipimus et interdicimus ne ulli omnino commendatarii quicquam, vel minimum, de mensa et aliis necessariis detrahant neque ullo modo diminuant, aut quempiam, etiam propter delictum, eiiciant; sed quotiescumque monachi quid admiserint, quod quidem animadversione dignum sit, id quamprimum priori claustrali, vel, si gravius sit delictum, visitatori significent, qui correctionem iuxta Ecclesiae et dicti Ordinis statuta faciat, qui, si ultra sex menses distulerit, co inso sitab officio depositus, et ad illud ceteraque omnia Ordinis eiusdem officia triennio inhabilis censeatur, statimque praesidentes correctionem huiusmodi aliis committere teneantur.

§ 23. Ad haec, volumus et mandamus Acchivium ut apud dictum monasterium Cistercii hat Cisteren constituatur, constitutumve restituatur arin quo index ordine composinessiorum actus omnium aliorum monasteriorum, inium eorum prioratuum, ecclesiarum et beneficiorum dicti Ordinis in omni parte orbis constitutorum, etiam in commendam obtentorum vel unitorum, habeatur', et item distinctum cuiusque inventarium sive repertorium bonorum, proprietatum, rerum, iurium et actionum omnium, necnon exemplum authenticum instrumentorum, privilegiorum, fundationum, donationum, litterarum, auctoritatum et monumentorum quorumcumque conficiatur, confectumque fideliter asservetur.

§ 24. Revocamus quoque et abolemus Revocatio in- omnia et quaecumque privilegia, auctodultorum et li-centiarum ha- ritates, licentias, dispensationes et indulta bendi aliquid Cuinsque privati rerum et bonorum usus, proprium.

monachis dicti Ordinis, per quoscumque Românos Pontifices praedecessores nostros ac nos et dictam · Sedem eiusque legatos ex quibuscumque causis, ctiam motu proprio et ex certa scientia concessa, confirmata et innovata, quibuscumque concepta formulis, ac clausulis et decretis suffulta, quorum omnium tenores praesentibus haberi volumus pro expressis, ac volumus illa omnia vires et effectum de cetero non habere; quin etiam visitatores et ceteros omnes qui in huiusmodi proprietarios severe, non animadverterint, ad officia huiusmodi et alia ipsius Ordinis ministeria perpetuo inhabiles esse.

§ 25. Ceterum, ut vicina plebs egena, pro Religionis consuetudine et instituto, pauperibus subconfoveri, ac ceteri piam et fidelem re-mendatarii. rum administrationem collaudare possint, eisdem commendatariis praecipimus ut in suis monasteriis pauperes eleemosynis pro modo facultatum prosequantur.

Eleemosynas ministrent com-

§ 26. Quia vero nihil aeque dissolute et Appellatio non indisciplinate vivendi licentiam adfert daturad legatos vel nuncios aquam impunitatis spes, camque non ita postolicos pridem tam nonnulla eiusdem Ordinis mo- tis et aliorum nasteria quam illorum personae ex eo superiorum bunancisci coeperint quod, a sententiis et decretis per ipsius Ordinis generalem aut eius vicarios in provinciis deputatos contra se latis ad nostros et dictae Sedis legatos et nuncios provocando, poenas in se constitutas eludere satagunt, in antiquorum statutorum, consuetudinum, rituum et privilegiorum praefatorum praefudicium, et ipsius Ordinis superiorum contemptum; ideo, ne abusus et incommoda luiusmodi tractu temporis altius irrepant providere volentes, motu, scientia et potestate similibus, statuimus et ordinamus ac districte praecipimus et interdicimus ne ulli omnino dictae Sedis fegati vel proprietatis, possessionis et dominii, om- I nuncii appellationes a sententiis et de-

cretis per abbatem generalem vel eius vi- | carios aut superiores praefatos latis vel promulgatis, ut praefertur, pro tempore interpositas, ullo modo recipiant aut admittant, neque de illis cognoscant, seu, illarum vel quocumque alio praetextu, monasteria, prioratus aut alia loca eiusdem Ordinis visitent; sed, quotiescumque ad illos aliquid in monachos aut personas huiusmodi animadversione dignum deferri contigerit, iuxta formam commendatariis circa delicta monachorum et personarum earumdem per nos, ut praefertur, praescriptam, vicarium ipsius Ordinis in illa provincia institutum monendum curent, qui delinquentes, sub poena superius ad id constituta, exemplariter corrigere et punire teneatur. Decernentes appellationes, provocationes aut quascumque alias reclamationes a monachis et personis huiusmodi ad dictos legatos seu nuncios vel locorum ordinarios, ut praefertur, pro tempore interpositas vel interponendas, ac processus desuper habitos vel habendos, necnon inde secuta vel sequenda quaecumque, nullius fore roboris vel momenti, ac generalem abbatem et vicarios necnon superiores praefatos, ad correctionem et punitionem delinquentium monachorum et personarum Ordinis hujusmodi, appellationibus 1, provocationihus et reclamationibus huiusmodi nequaquam obstantibus, procedere posse et debere.

§ 27. Praesentes quoque litteras de sub-Clausulae prae- reptionis vel obreptionis aut nullitatis servativae hu-ius constituțio- vitio, seu intentionis nostrae defectu, quovis praetextu quaesitove colore vel ingenio, nullatenus notari, argui vel impugnari posse; neminemque illas, quavis de causa, etiam iustissima, impugnantem, in iudicio vel extra, audiendum esse; nec illas, sub quibusvis similium vel dissimilium concessionum gratiarumque revocationibus, suspensionibus, limitationibus,

1 Cherub, legit applicationibus (R. T.).

modificationibus, derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices ac Sedem praedictam, etiam imperatoris, regum, reginarum, ducum et aliorum principum intuitu et contemplatione, aut in corum vel etiam nullius favorem, sub quibuscumque tenoribus et formis, accumquibusvis clausulis, ac etiam vim contractus aut legis seu statuti perpetui inducentibus decretis, et alias quomodolibet concessis et concedendis, ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, desuper quomodolibet editis et edendis, aliquatenus comprehendi, neque illis aliquo unquam tempore, ctiam per Sedem praefatam derogari posse, nec derogatum censeri, nisi de toto tenore et data praesentium expressa mentio habita, et derogatio, suspensio, revocatio, limitatio, modificatio aliaque praemissa de Cistercii aliorumque quatuor primorum nuncupatorum abbatum praedictorum expresso consensu facta fuerint; et si aliter derogari, revocari, suspendi, limitari aut emendari contigerit, huiusmodi derogationem, revocationem, suspensionem, limitationem, correctionem et emendationem nullius esse roboris vel momenti; et quoties illae vel illa emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, et de novo, etiam sub quacumque data per ipsum abbatem monasterii Cistercii pro tempore existentem eligenda, concessas esse et censeri.

§ 28. Sieque per quoscumque indices pecretum iret commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam S. R. E. cardinales aut causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter indicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

facultates.

§ 29. Et nihilominus omnibus nostris! Deputatio e et dictae Sedis legatis et nunciis, ubicumque existentibus, ac locorum ordinariis, necnon Ordinis praefati conservatoribus, ipsorum singulis per apostolica scripta mandamus quatenus praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte abbatum, vicariorum, visitatorum et aliorum praefatorum seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, ipsisque efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant, auctoritate nostra, abbates, vicarios, visitatores et alios praefatos, confirmatione, approbatione, adiectione, suppletione, concessione, statuto, ordinatione, innovatione, praecepto, interdicto, renovatione, abolitione, ac sui generalis voluntate, mandatis, decretis nostris aliisque praemissis pacifice frui et gaudere; ac praesentes litteras ab omnibus, quos illae concernunt, inviolabiliter et inconcusse observari; non permittentes abbates, vicarios, visitatores, superiores ac alios praefatos desuper contra earumdem praesentium tenorem, quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles per praefatas ac alias sententias, censuras et poenas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 30. Non obstantibus praemissis et Clausulae de- sanctae memoriae Bonifacii Papae octavi, rogatoriae. pariter praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, aliisque apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; necnon quibuslibet, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel

quavis firmate alia roboratis, statutis et consuctudinibus, declarationibus, inhibitionibus et decretis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, legatis, nunciis et ordinariis praefatis ac aliis quibusvis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu simili, etiam consistorialiter aut alias quomodolibet concessis, ac etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quævis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum veriores tenores, formas, datas et decreta in eis apposita, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et sufficienter derogatum esse decernimus; necnon omnibus illis, quae in litteris Pii IV et Pii V ac aliorum praedecessorum praefatorum expressum fuit non obstare, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem

§ 31. Ceterum, quia difficile foret easdem praesentes ad diversa loca provin- transumptis huciasque circumferre, volumus et dicta auctoritate decernimus quod illarum transumptis seu exemplis, etiam formis impres-

Fides danda

An. C. 1574

sis, manu alicuius publici notarii subscriptis, et sigillo abbatis generalis aut alicuius ex aliis superioribus Ordinis huiusmodi munitis, plena et indubia ac ca prorsus fides ubique, etiam in iudicio, adhibeatur, quae ipsis originalibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die XII iunii 1, millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 12 iunii 1574, pontif. anno III.

#### XXIX.

Declaratio super executione brevium seu litterarum apostolicarum de capienda possessione beneficiorum ecclesiasticorum, cum interpretatione concilii Tridentini, sessione xxiv, capitulo xx 2.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ad Romani Pontificis providentiam circumspectam pertincre dignoscitur dubia super sacrorum conciliorum decretis pro tempore insurgentia, sic suae declarationis oraculo dilucidari et interpretari, ut exinde litium dispendia inter fideles quoslibet valeant submoveri.

§ 1. Accepimus sane nuper quod, li-Romanus Pon- cet multoties Romanus Pontifex, ut providoque praeci- siones et gratiae per eum de beneficiis pro pere ul post tempore vacantibus ac suae et Sedis Aposessio et fructus beneficio- stolicae dispositioni et ordinationi reserstolicae reser- vatis, in favorem diversarum personarum vatorum, nomine eiusdem Se- sibi gratiarum et acceptarum factae, edis apprehen xecutioni debitae demandentur; et ne litterae apostolicae sub plumbo dequandoque e- super expediuntur) beneficia ipsa ab alimandat quibus indebite occupentur, aut aliqua in inpossessionem spiritualibus et temporalibus detrimenta

> 1 Cherub. legit iulii (R. T.). 2 Contra impedientes executionem litterarum apostolicarum vide Clementis VII const. xLVII, Romanas, tom. vi, pag. 163.

sustineant, nonnumquam corporalem possessionem ipsorum beneficiorum et illis annexorum iuriumque et pertinentiarum quomodocumque Sedis et Cameræ Apostolicarum nominibus apprehendi, ac omnes et quoscumque fructus, redditus et proventus beneficiorum et annexorum eorumdem percipi, exigi, eosque integros personis praedictis, postquam ipsae litteras sub plumbo expeditas haberent, una cum dicta possessione consignari; quandoque vero, dum litterae sub plumbo huiusmodi expeditae existunt, ut ius suum unicuique illorum conservetur, et temerariorum audacia debita castigatione compescatur, ac ipsae litterae apostolicae facilius debitae executioni, ut par est, demandentur, provisos de beneficiis in corporalem, realem et actualem possessionem beneficiorum et annexorum, iuriumque et pertinentiarum praedictorum induci, et inductos in ca manuteneri, amotis quibuslibet intrusis detentoribus ab eisdem, aliasque fieri et exequi, per diversas suas in forma brevis et sub annulo Piscatoris confectas litteras, mandet et praecipiat, certis inibi modo et forma tunc praescriptis dilecto filio causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori seu aliis executoribus desuper deputatis, quibus omnino parendum esset.

§ 2. Nihilominus nonnulli, beneficiis Multi tamen, praedictis inhiantes, ac gratias praedictas adimpediendam executionem dicludere eorumque intrusiones et detentio- ctarum litteranes improbe tueri satagentes, executionem rum, dicebant litterarum in forma brevis huiusmodi, et causas omnes in prima instanfacultatem per eas ipsis executoribus at-tia spectare ad ordinarios, extributam diversis dubiis et cavillationibus ceptis causis a remorentur, et processus per cosdem exe-speciale rescricutores desuper habitos et formatos ac plum commitinde secuta quaecumque, nulla et invalida nulliusque roboris vel momenti esse neque attendi debere contendunt, sub practextu quod in decreto sacri concilii Tridentini, sessione vigesimaquarta, capitulo

rum apostolica-Pontifice per

rum Sedi Apodantur, donec expediantur, et provisos ipsos

induci, etc.

vigesimo, dispositum fuerit quod causae I omnes ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes, ctiam si beneficiales sint, in prima instantia coram ordinariis locorum dumtaxat cognoscantur, exceptis his, quae iuxta canonicas sanctiones apud Sedem praedictam sunt tractandae, vel quas ex urgenti rationabilique causa iudicaverit Summus Pontifex Romanus, per speciale rescriptum Signaturae suae, eius manu propria subscribendum, committere aut avocare. Verum, cum decretum huiusmodi concilii concessionem praedictarum litterarum in forma brevis et illarum executionem nihil officiat, neque per illos causa seu instantia introducantur, sed mere executive procedi mandetur, litterae quoque in forma brevis, annulo Piscatoris munitae, non minoris sint efficaciae et auctoritatis, quam rescripta Signaturae Romani Pontificis, eius manu propria subscripta.

praedictis.

§ 3. Nos, in his nostrae debitae decla-Ideo hic Pon- rationis cautelam adhibentes, ac provisohuiusmodi litte- rum praedictorum ius adversus dubia et rarum executio- cavillationes huiusmodi, aequitate et iunon posse ex stitia suadentibus, praeservare volentes, necnon praedictarum et quarumcumque litterarum in forma brevis super capienda possessione nomine Camerae huiusmodi. aut in favorem litterarum sub plumbo expeditarum, tam a praedecessoribus nostris quam nobis et dicta Sede hactenus concessarum, tenores, aclitis et causæ, si quae desuper executae sint, statum et merita, nominaque et cognomina iudicum, executorum et collitigantium, præsentibus pro sufficienter expressis habentes, motu proprio, non ad ipsorum provisorum aut aliorum nobis pro eis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex certa scientia ac de mera nostra deliberatione, decernimus et declaramus per concessionem litterarum in forma brevis et sub annulo Piscatoris super capienda possessione quorumcumque beneficiorum dispositioni apostolicae reservatorum seu affectorum, Sedis et Camerae Apostolicarum nominibus apprehendenda, et eiusdem possessionis in favorem provisorum ab ipsa Sede de eisdem beneficiis, postquam litteras sub plumbo super provisionibus huiusmodi habuerunt expeditas, relaxatione, necnon assistentia ipsis provisis, litteras desuper sub plumbo expeditas habentibus, praestanda, et aliorum inibi expressorum executione facienda, quae mandata executiva sunt, et summariam dumtaxat causarum, propter quas illae emanarunt, cognitionem requirunt, decretis concilii huiusmodi non contraveniri, nihilque praeiudicii illis inferri, vel eorum formam in aliquo violari, neque id dici aut censeri, vel executionem litterarum earumdem propterea in aliquo suspendi sive remorari, aut facultatem litterarum executoribus concessam impediri; sed executores ipsos et ab eis deputatos subexecutores, facultates sibi per easdem litteras, ut praefertur, concessas, uti, frui, gaudere, et contra illis non parentes ad declarationem incursus poenarum et censurarum in eisdem litteris in forma brevis contentarum, ac invocationem brachii saecularis procedere; acalia omnia et singula in eisdem litteris contenta, illarum tamen forma servata, facere et exegui libere et licite potuisse et posse; necnon processus desuper habitos et formatos, habendosque et formandos, ac indesecuta et sequenda quaecumque, firma, valida et efficacia fuisse et esse et fore, suosque integros et plenarios effectus sortiri debere in omnibus et per omnia.

§ 4. Praesentes quoque litteras de sub- Clausulae praereptionis vel obreptionis vitio aut inten- servativae. tionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari vel invalidari nullatenus posse.

§ 5. Sicque in praemissis omnibus et Decretum irsingulis per quoscumque iudices et com- ritans.

missarios, quaeumque auctoritate fungentes, etiam Palatii Apostolici auditores et sanctæRomanae Ecclesiae cardinales, sublata cis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, indicari et definiri debere; necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

tium poonae.

§ 6. Districtius inhibentes, in virtute Contravenien- sanctae obedientiae, omnibus et singulis, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis et præeminentiae existentibus, et quavis, etiam episcopali, archiepiscopali vel alia maiori dignitate, et ecclesiastica, etiam cardinalatus honore fulgentibus, et quavis saeculari potestate fungentibus, ne decreto et declarationi nostris praedictis, quovis quaesito colore, directe vel indirecte, contravenire audeant vel praesumant.

deputatio et facultates.

- § 7. Et nihilominus universis et singulis Executorum nostris et dictae Sedis nunciis ac locorum ordinariis eorumque officialibus, quatenus ipsi et eorum singuli, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte provisorum et executorum et subexecutorum praedictorum seu quarum cumque aliarum personarum in praemissis potestatem 1 habentium vel alicuius ex eis fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant, auctoritate nostra, praedictos provisos et executores et subexecutores seu alios in praemissis interesse habentes, eorumque singulos, decreto, declaratione. inhibitione et aliis praemissis pacifice frui et gaudere, ac praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi, ab omnibus, quos illa concernunt et concernent quomodolibet in futurum, inviolabiliter observari. Non permittentes aliquem desuper contra illarum tenorem quomodolibet indebite mo-
  - 1 Cherub. et Matth. legunt interesse (R. T.).

lestari. Contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas, etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 8. Non obstantibus felicis recordatio- Clausulae denis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris rogatoriae. nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis, auctoritate praesentium, ad iudicium non trahatur, aliisque apostolicis necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Exemplorum

§ 9. Ceterum, quia difficile foret praesentes litteras ad singula loca, ubi opus fides. fuerit, deferre, volumus et dicta auctoritate decernimus quod earum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides, in iudicio et extra, adhibeatur, quae ipsis originalibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum 1, sub annulo Piscatoris, die x iulii, millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 10 iulii 1574, pontif. anno III.

1 Matth. habet S. Marcum (R. T.).

#### XXX.

Iurisdictio et facultates S. R. E. cardinalium protectorum collegii Germanici in Urbe 1.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

Pro nostri muneris officio aequum est providere ut qui in scholis bonarum disciplinarum 2 operam dant a perturbationibus, quantum potest, liberentur.

§ 1. Quocirca, collegium Germanicum lurisdictio car- pridem a nobis in Urbe nostra institudinalium pro-tectorum col- tum, in quo non minus quam centum l egii cognescen-di eius causas pueros, ex universa Germania septentriosummarie etc. nalibusque illi adiacentibus regionibus colligendos, liberalibus scientiis ac disciplinis, necnon sacris canonibus et theologia instrui atque erudiri volumus, et ad illorum sustentationem redditus annuos decem millium aureorum ipsi collegio perpetuo attribuimus, speciali privilegio prosequi volentes, motu proprio, venerabilibus fratribus nostris Ioanni Ostiensi Morono, et Alexandro Praenestino episcopis, Farnesio, ac dilectis filiis nostris Marco S. Georgii ab Altaemps, et Ptolomaeo S. Agathae Comensi, ac Ludovico S. Onuphrii titulorum Madrucio nuncupatis, presbyteris cardinalibus, eiusdem collegii protectoribus et defensoribus a nobis constitutis, ac eorum cuilibet, omnes et singulas causas civiles, criminales et mixtas dicti collegii, illiusque collegialium, scholarium, rectorum, magistrorum, œconomorum, advocatorum, procuratorum aliorumque ministrorum et officialium pro tempore existentium, collegium praedictum illiusque res, iura, actiones et bona concernentes dumtaxat, tam active quam passive, per se ipsos aut quemlibet ipsorum vel eorum aut cuiuslibet ipsorum auditorum seu auditores aut alium vel alios,

> 1 De institutione et privilegiis eius attende in constit. xxi, Postquam, pag. 52. 2 Deest forte studio aut quid simile (R. T.).

qui eis videbuntur, etiam summarie, simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii, necnon manu regia, nullaque tela iudiciaria servata, sola facti veritate inspecta, atque etiam omni et quacumque appellatione remota, audiendi, cognoscendi, decidendi et fine debito terminandi, vel etiam delegandi, et et ad hunc effectum quoscumque citandi; ac quibus et quoties inhibendum fuerit, etiam sub poenis pecuniariis et aliis eorum arbitrio ac, in subsidium iuris, censuris ecclesiasticis, inhibendi, ceteraque omnia in praemissis et circa ea quomodolibet necessaria et opportuna faciendi et exequendi, liberam, auctoritate apostolica, tenore praesentium, concedimus facultatem.

§ 2. Decernentes irritum et inane, si Decretum irsecus super his a quoquam, quavis aucto-ritans. ritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus Derogatio conet ordinationibus apostolicis; ac stylo Pa- trariorum. latii et Romanae Curiae; necnon quorumcumque tribunalium Urbis praedictae, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem tribunalibus et curiis illorumque iudicibus, etiam eiusdem Palatii auditoribus, ac quibusvis aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu et scientia similibus, aut alias quomodolibet, in genere vel in specie, ac alias concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si, pro sufficienti eorum derogatione, de illis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica et expressa, individua ac de verbo ad verbum, non autem per

clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiuşmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vive dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Exordium.

§ 4. Volumus autem quod praesentium Fides danda transumptis etc., etiam impressis, manu transumptis, et sanctio poena- notarii publici dictique collegii secretarii subscriptis, et sigillo communi eiusdem collegii munitis, cadem prorsus fides, in iudicio et extra illud ac alias ubicumque opus fuerit, adhibeatur, quae adhiberetur eisdem praesentibus, si exhibitae forent vel ostensae.

> Nulli ergo omnino hominum etc. Si quis autem hoc attentare, etc.

> Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, idibus iulii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 15 iulii 1574, pontif. anno III.

## XXXI.

Iurisdictio inquisitorum hacreticae mavitatis in eos qui, ad ordinem presbyteratus minime promoti, missus celebrant et poenitentiae sacramentum ministrant.

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Officii nostri partes sedulo praestare tenemur ut dubia, quae variis doctorum opinionibus hinc inde diversa sentientium agitantur, et ad iurisdictionem sancti-simi Officii Inquisitionis haereticae pravitatis pertinent, nostrae declarationis oraculo (prout ratio ipsa suadere videtur) dilucidentur, ut nulla cuiquam dubitandi occasio in posterum relinquatur.

- § 1. Ad aures nostras siquidem nuper pervenit multos esse qui publicent an qui non sunt in contra cos qui, in sacro presbytera- teratus et mistus ordine non constituti, missas cele-sas celebrant brare et confessiones ac absolutionem toribus hacre-ticae pravitatis impartiri ausi fuerint, per Officium san- puniri possint. ctissimae Inquisitionis haereticae pravitatis in Hispaniarum regnis institutum et illius inquisitores procedendum vel etiam animadvertendum sit, ac hi, qui talia patraverint, per inquisitores praedictos puniri debeant. Nani, etsi multorum sententia affirmetur praedictum delictum ab inquisitoribus plectendum esse, hisce praesertim temporibus, quibus haeretici temere audent proferre vel saeculares eorum sacramentorum ministros esse posse, non desunt tamen hi qui contrariac adhaerent opinioni, unde plerumque per eorumdem regnorum inquisitores diversa feruntur in huiusmodi causis suffragia.
- § 2. Nos itaque, ut omnis difficultas dubitatioque tollatur, animadvertentes quod possint. cos, qui presbyteratus ordine non sunt insigniti, et se in administrandis dictis sacramentis ingerunt, facto catholicam veritatem impugnare, quae solos presbyteros ministros eorumdem sacramentorum constituendo, illis dumtaxat, quibus eadem munera congruere existimavit. committi voluit, eorum qui, in preshyteratus ordine non constituti, missas celebrant, ac confessiones, ut praefertur, audiunt, cognitionem et punitionem etiam ad Inquisitionis Officium et inquisitores ante dictos pertinere, ita ut, huiusmodi delicti ratione, adversus eos inquirere, procedere, ac culpabiles re-

Dubium an

Declaratio

pertos punire, Officium et inquisitores praedicti valeant, apostolica auctoritate, praesentium tenore, perpetuo declaramus et definimus.

aliter judicetur.

§ 3. Et ita ab omnibus et singulis or-Et ita et non dinariis et delegatis iudicibus, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis anctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

tibus.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Quibuscum- et ordinationibus apostolicis, necnon iuribus municipalibus, legibus regionum 1 praedictorum, pragmaticisque sanctionibus, ac statutis et consuctudinibus civitatum et locorum quorumcumque dictorum regnorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis forsan per nos ac quoscumque alios Romanos Pontifices praedecessores nostros, sub quibusvis verborum formis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia seu de apostolicae potestatis plenitudine, vel ad supplicationem regum, ducum et aliorum principum concessis et confirmatis; quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die vi augusti MDLXXIV, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 6 augusti 1574, pontif: anno 111.

1 Regnorum, Cherub. (R. T.)

### XXXII.

Confirmatio ct innovatio constitutionum Romanorum Pontificum, ne alumina infidelium ad christianorum partes importentur 1.

# Gregorius episcopus servus · servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Muneris nostri debito incumbit Exordium et ut, quae a Romanis Pontificibus, pracde-facti series. cessoribus nostris, pro christianae reipublicae utilitate, statuta et decreta fuerunt, ea rata et firma manere atque ab omnibus diligenter observari curemus. Quocirca, cum felicis recordationis Iulius II, Paulus III, Iulius etiam III et Pius IV, praedecessores nostri, prohibuerint ne infidelium alumina ad christianorum regiones et loca adveherentur et importarentur, gravissimis censurarum, anathematis, amissionis bonorum aliisque, contra inobedientes eorumve socios, fautores et auxiliatores, propositis poenis, idque propter iustas rationes et causas fecerint, nos, volentes quae ab ipsis antecessoribus ita sancita fuerunt ad debitum effectum perduci, omnes corum hac de re editas litteras et constitutiones, tenore praesentium, approbamus et innovamus eisdem censuris et poenis; ac omnibus et approbatio christifidelibus, cuiuscumque status, gra- pradecessorum dus, ordinis et conditionis existentibus, de re editarum. praecipimus et interdicimus ne adversus praescripta agendo, alumina ipsa infidelium ad christianorum partes quovis modo audeant importare, aut importantibus praebere consilium, auxilium vel favo-

Confirmatio

§ 2. Non obstantibus constitutionibus Derogatio conet ordinationibus apostolicis; statutisque transcrum. et consuctudinibus, etiam municipalibus, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis

4 Ex Regest in Secret Brevium.

Exordium.

quoque, indultis et litteris apostolicis quibusvis personis, publice vel privatim, sub quibuscumque tenoribus et formis, concessis, approbatis et innovatis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 3. Ut autem praesentes litterae in o-Fides tran- mnium notitiam facilius perveniant, vosumptorum. lumus earum exemplis, manu notarii publici subscriptis etc.

§ 4. Nulli ergo omnino hominum li-Clausulae com- ceat hanc paginam nostrae approbationis, min doriae. 3 praecepti, interdicti et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, idibus septembris, pontificatus nostri anno III. Dat. die 13 septemb. 1574, pontif. anno III.

#### XXXIII.

De acdificiis et iure congrui, ac iurisdictione et facultatibus S. R. E. camerarii et magistrorum viarum Urbis 1

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Quae publice utilia et decora esse huic almae Urbi ratio ipsa atque usus docuit,

4 Hoc officium in Urbe antiquissimum reintegravit Martinus V in constit. xv, Etsi in cunctarum, tom. IV, pag. 716; et eius iurisdictionem ampliavit Sixtus IV in constit. xxv. Et si de, tom. v, pag. 275; Leo X in constit. XX, Inter, ibid., pag. 655; ac Pius IV in constit. cxx, Inter, tom. vii, pag. 386. Pius V omnes corum dispositiones ad terminos iuris reduxit in constitutione exc., Ad hoc nos., ibid., pag. 910. Idcirco iste Pontifex dictum officium innovat, et facultates iurisdictionemque praescribit, ampliat et declarat

ea privatis cupiditatibus ac commodis praeferenda censemus.

§ 1. Cum itaque felicis memoriae Pius Papa V, praedecessor noster, nonnullas constitutionis. per felicis recordationis Sixtum IV. Leonem X et Pium etiam IV, similiter praedecessores nostros, ad ornatum Urbis editas constitutiones, una cum decreto Camerae Apostolicae de inquilinis in emptionibus domorum praeferendis, tamquam iuris communis correctorias, et quae, nimis late a iudicibus interpretatae, causam iniuriae quamplurimis pauperibus inferendae praeberent, duobus editis scriptis, quorum solam signaturam sufficere voluit, motu proprio abrogasset et ad viam iuris communis reduxisset, dilecti filii S. P. Q. R., abrogationem et reductionem huiusmodi aegre ferentes, initio pontificatus nostri et alias persaepe, publico decreto a nobis enixe postularunt supplices ut litteras praefatas Pii V, uti decori publico ac multorum civium commoditati infensas, tollere, pro nostro erga hanc almam Urbem paterno amore, dignaremur. Quam rem dum nos diutius differimus, plurimorum eamdem ob causam querimonias expostulantium substinuimus, quin etiam intelleximus publicum ipsius Urbis ornatum differri, et magnifica aedificia iampridem inchoata, propter nimiam quorumdam cupiditatem, interrupta pendere, plurimosque ea de causa aedificandi consilium abiecisse. Quibus malis, quo minimo civium nostrorum ac curialium detrimento fieri possit, mederi cupientes, cum etiam in litteris Sixti ac Leonis et Pii quarti huiusmodi multa addenda et minuenda ac alias animadversione digna appareant, opportunum arbitrati sumus, omnibus praedictis Sixti, Leonis et Piorum litteris antiquatis et abrogatis, quae ab illis ad publicum Urbis illiusque districtus ornatum, aëris salubritatem ac privatorum

Causa huing

etiam commoditatem provide tunc ordi- | nata fuerant, ea magis commoda his temporibus ratione moderata, simulque ea, quae nos de novo statuenda duximus, constitutione complecti omnia, ne publicum bonum ac decus iacere diutius pateremur.

publicis dirigendis:

§ 2. Itaque dictas ac quascumque alias Abrogatio con- praedecessorum litteras, quatenus ad alicirca disposita quod eorum, quae his nostris litteris in hac constitu- continebuntur, pertinent, deque aliquo tas camerarii eorum statuunt aut disponunt, antiquancogendi domi- tes et abrogantes atque penitus revocannos locorum ad tes et tollentes, de potestatis nobis tripro viis et locis butae plenitudine, statuimus quod qui pro tempore fuerint S. R. E. camerarius atque aedificiorum et viarum Urbis magistri, quacumque Urbis parte necessarium atque utile fore cognoverint, possint, pro viis, areis, plateis aliisque locis publicis, sive veteribus dirigendis et ampliandis, sive novis ducendis et constituendis, cogere dominos domorum et locorum quorumlibet, tam ecclesiasticos quam saeculares, quacumque dignitate praeditos, ut vendant conservatoribus aut syndico eiusdem Urbis domos et loca, quae camerarius et magistri praedicti ad id necessaria duxerint, sive illa domini ipsi habitent, sive aliis locare soliti sint, pretio a magistris praedictis statuendo,

§ 3. Ubi vero aliquas ruinas esse per-Domosque di- ceperint locave aperta viis publicis haeliaque loca va- rentia, ne lacerae atque inhabitatae docua existentia penes vias pub- mus interruptaque spaciis interiacentibus licas claudend. viarum septa Urbi deformitatem atque incommoditatem afferant, curent ipsi camerarius et magistri eas celeriter sarciri. Itaque quoscumque dominos, sive directos sive utiles, domorum dirutarum vel arearum aliorumve locorum vacuorum secus vias publicas iacentium, gravibus poenis propositis, brevique ipsorum arbitrio praesinito tempore, cogant domos dirutas vel areas aliave loca huiusmodi

ab eis possessa muro saltem claudere, murumque ipsum ad cam altitudinem, quae proxima aedificia proximosque muros acquet, vel ad aliam, quamipsi praescripserint, attollere. Eamque ob causam iidem camerarius et magistri, si ipsis visum fuerit, interdicant interim inde dominis exactionem, ac conductoribus, si qui forte fuerint, solutionem pensionum seu canonum aut censuum, easque faciant in huiusmodi opus ipsosmet conductores impendere, quas cum conductores ita impenderint, domini acceptas ferre debeant; cum vero impendere iussi neglexerint, opus quod in tempore, iuxta huiusmodi praescriptum, factum non fuerit, sua ipsi impensa perficient. Quod si vel nulli sint conductores, vel pensiones interca temporis debitae satis operi non sint, neque tamen domini possidentes domos dirutas aut areas locave aperta huiusmodi sic clauserint, ex tunc, praefinito tempore elapso, si utiles tantum domini sint, ab utili eorum dominio omnique iure, quod inde eis competebat, cecidisse intelligantur, locaque ipsa ad directos dominos libere, cum onere tamen illa ita claudendi, devoluta sint eo ipso; si vero etiam directum dominium, sive per proxime dictam devolutionem sive alias habeant, liceat praedictis camerario et magistris, postquam sic praefinitum ipsis dominis tempus defluxerit, tum exigendis propositis poenis, tum aliis, crescente contumacia, ctiam gravioribus et saepius incutiendis, eos plectere; tum vero etiam captis ex aliis illorum bonis pignoribus, cisque per subhastationem de more distractis, pecuniam cogere, unde murus et praescriptum opus omnino perficiatur; vel si hac quoque ratione non profecerint, loca eadem, modo domini ipsi illa incolant 1, propositis ad hoc semel vel pluries edictis, quibuscumque personis illa novis aedificiis instaurare, vel saltem sie clau-

1 Illa non incolant legit Cherub. (R. T.).

dere volentibus locare, aut in emphyteusim, etiam ad longum tempus vel ad unius aut plurium personarum sive successivarum sive nominandarum vitas atque cliam perpetuo, concedere, vel etiam vendere, aut alias alienare pro pensione aut canone aut pretio quod reperiri poterit, ita quidem ut ex pluribus hoc casu oblatoribus, si quis rei particeps aut consors fuerit, is prae omnibus obtineat, nisi forsan et ipse in claudendo negligens fuerit; praeter hunc autem, vicini ceteris et, inter vicinos, qui magis indiget, vel qui vicinus est a pluribus partibus; inter ceteros vero, qui plus quique ad maiorem Urbis ornatum aedificare voluerit praeferatur, iudicio eorumdem camerarii et magistrorum.

soluto pretio;

§ 4. Pro privatis autem aedificiis simi-Ædificantes liter aut novis construendis aut veteribus propinguo uti, ampliandis, liceat cuicumque quovismuro sibi propinguo libere uti, eique tigna, lapides aliamque materiam acdificii sui totumque ipsum aedificium iniungere et annectere, etiani si murus is ad vicinum suum totus pertineat, persoluto tamen eiusdem muri dimidio pretio, ad eam aestimationem, quam duo periti, quorum singulos singulae partes elegerint; vel, illis discordibus, ipsi viarum magistri declaraverint.

adiungere;

§ 5. Et si inter duas domos viculus forte Viculosque sive intercapedo trium circiter, ut solet; orum domibus palmorum intersit, liceat ei qui primus in altera earumdem domorum acdificare coeperit, habita tamen ab ipsis magistris licentia, totum sibi viculum, nullo persoluto pretio, occupare ac domui suae adiungere, domunique ad vicini murum producere, muroque, ut supra dictum est, communiter uti.

§ 6. At si quis domum, fundum solumve Vicinos etiam habens, ibi acdificari voluerit, illi camecogere ad cis rarius el magistri praciali cogant vendi dovicina aliis 10- mos aliaque loca cidem domui, fundo, sua passus fuerit, an ipse velit aliam e-

solo vicina, quae cortun domini non in- cata vel etiam colunt, sed locare solent, quaeque iidem aucto pretio ad camerarius et magistri huiusmodi aedi-duodeemam vel ficio utilia et necessaria putaverint, pretio tem. tamen aucto duodecima eius parte ultra aestimationem modo praedicto faciendam. Et nihilominus, si aedificium ipsum insigne futurum sit; eique perficiendo aliqua domus, etiam a domino habitata, vel hortus aliusve locus muris clausus opportunus cohaereat, eo casu (dummodo aedificium iam coeptum sit, idque a duobus saltem lateribus cohaereat domui, horto vel loco huiusmodi, illiusque aestimationem quadruplo sit excessurum) cogant dominum, etiam sic habitantem, ut domum, hortum vel locum vendat, aucto tamen dicto pretio ad quintam eius partem, dataque ipsi domino sex mensium dilatione post factam venditionem, quo interim ibidem permanens aliam sibi habitationem parare possit.

§ 7. Praeterea, cum, ob ducendam sive Domini dodirigendam viam, vol ob aliud opus pu-mas parum atblicum, aliqua pars alicuius domus, quam tum Urbis codominus sine ulla fraude tunc habitaret, continguos, domandato dictorum magistrorum dirufa tantes, eis venfuerit, unde domus habitationi domini dere. Et si plures sint doincommoda efficiatur, ut familiam non mini, electio datur ei, qui capiat, si iuxta, illam fuerit alia domus minorem iactuannua pensione vel alias locari solita, ram passus est cuius coniunctione huiusmodi incommo- suam sarsit. ditati subveniri possit, ut id fiat, cogant eam domino domus dirutae, si ibi deinceps habitaturus sit, vendi pretio quod supradicto modo aestimatum fuerit. Quod si diversorum dominorum domus huiusmodi iacturam passae locari solebant, non autem habitari, alio ipsorum dominorum petente, cogatur alius domum suam sic dirutam vel excisam vendere, constituto pretio ad aestimationem praedictam, had tamen distinctione habita, ut detur optio illi, qui minorem iacturam in

mere. Quin etiam, si quis post huiusmodi 1 ruinas, propter publicum aliquod opus factas, propriam domum, ca de causa aliqua parte dirutam vel excisam, quam ipse habitare solebat, sarserit, eique alia domus similem passa iacturam contigua sit, quam dominus similiter habitans intra tempus a magistris praefinitum neque sarserit neque muro clauserit, sed deformem reliquerit, velitque is, qui suam sarsit, truncam illam sibi contiguam suae conjungere et aedificare, ac propterea pretio ut supra dictum est aestimando, et amplius addita eiusdem pretii quinta parte, emere, cogatur cius dominus, licet habitans, ita vendere.

ditionem esse

§ 8. Sed et cum aliqua domus sive fun-Vendere vo- dus, aut solum, volente sua sponte dodebent vicinis mino, vendendum erit, teneatur venditor intimare, ipsi-que ac empto. perquirere a vicinis, quotquot erunt, qui res iurare ven- rem aliquam immobilem illi contiguam veram, allo quin habuerint (etiam si se empturos nullo vicini retrahunt modo antea professi sint) an aliquis eodie scientiæ 1. rum velit rem vendendam emere, eisque pretium atque omnia pacta et conditiones, quibus cum alio vere omnique procul fictione contraxit, intimare; perquisitio autem et intimatio fiat per unum ex cursoribus seu mandatariis personaliter quidem, si reperti fuerint; sin autem duorum cursorum seu mandatariorum diligentia reperiri commode non poterint, fiant domi dimissa copia; absentibus autem ab Urbe, docto extraiudicialiter et summarie coram eisdem camerario et magistris eos abesse, fiant per publicum edictum, locis, quibus in Urbe consuetum est, assignandum 2. Quibus ita factis, iurent tam venditor quam emptor, apud acta notarii dictorum magistrorum, venditionem de huiusmodi re, iam factam et intimatam, esse veram, et in ea eiusque

> 1 Imo debent intimare etiam inquilino, ut mox sequitur. 2 Fortasse affigendum (R.T.).

pretio non intercessisse dolum vel fraudem aut simulationem aliquam.

§9. Post hace sivicini praedicti se eisdem Vicini autem, pretio ac pactis et conditionibus emptu- quibus vendiros non deliberaverint et ibi aedificaturos fuerint, si emere voluerint, non promiserint, praesentes scilicet intra debent hoc dequindecim dies; absentes vero intra triginta a die praestitorum huiusmodi iuramentorum: rursus tam praesentes quam absentes, intra alios quindecim dies ab huiusmodi declaratione et promissione, si fiat, omnia, iuxta ea quae in venditione intimata continebuntur, non praestiterint, pretiumque, si quod in illa solutum fuerat, non persolverint, et de aedificando ibi ad certam summam certumque tempus, ac sub certa poena, prout ab eisdem magistris praescriptum fuerit, se non obligaverint, illis posthabitis, venditio cuicumque alii facta maneat et rata sit. Qui vero intra utrumque dictorum terminorum praedicta impleverit, ei, ceteris exclusis, venditio sic fieri debeat. At si perquisitio et intimatio ita factae. iuramentaque ita praestita non fuerint, quaecumque venditio de ea domo sive solo, cuicumque alii facta, nullum ius emptori tribuat, et quoad illum pro infecta sit, quamdiu vicini intra annum a die quo illam resciverint, se opposuerint. Siquidem aliquo ipsorum intra dictum annum petente, seque, ut praedictum est, obligante ad aedificandum, et pretium emptori (si is illud accipere, et emptioni suae renunciare, ac ratione illius, prout camerarius et magistri mandaverint, cavere volucrit) restituente, alioquin pretium ipsum deponente, venditio ei facta censeatur, et perinde ex illa in rei possessione inducatur, expulso inde dicto primo emptore, ac si cum eo et ad eius commodum celebrata esset; rescivisse autem, quoad hoc attinet, intelligatur,

4 Imo inquilini praeferuntur vicinis nolentibus aedificare, ut mox sequitur.

solum, rem scilicet fuisse venditam, licet neque pretium neque alias conditiones aut qualitates perceperint, post dictum vero annum maneat prima venditio, neque hac de causa a quoquam amplius impetretur.

que, buiusmodi rant.

- § 10. Ceterum eo casu quo perquisitio Simulatores- et intimatio praedictae fient, si in illa venque, ouiusmoai venditione, pœ ditione aliqua simulatio, praesertim circa nas bie ex- pretium augendum, admissa fuerit, tum venditio nulla sit, tum simulatores ipsi alter re, alter pretio privati sint, ipsumque pretium ipsaque res Camerae Apostolicae applicentur eo ipso. Et praeterea iidem simulatores poenis falsi, et, si iuraverint, ctiam periurii, puniantur.
- §11. Eadem omnia et in inquilino locum Inquilinis e- habeant, cum domus, volente domino, præfata fieri de- venalis erit, videlicet ut etiam ipsius dobet, et ipsi mus inquilino, si quis erit, perquisitio et nentur content. intimatio fiant modo praedicto; ipseque, in venditione, non autem mdi- si emere voluerit, tum intra eosdem terficare; vicini autem eis prafe- minos, tum deinceps cadem faciat, quae runtur, si mdi-vicini facere debent; excepta dumtaxat oblatione et obligatione de aedificando. Etenim inter inquilinum et vicinos ea sit distinctio ut, volentibus aedificare vicinis, inquilini nulla ratio habeatur, sed tantum vicinorum. At illis non promittentibus aedificare, inquilino, etiam si aedificaturus non sit, idem ius in emptionem competat, quod vicinis, si aedificare vellent, secundum praedicta competeret.

ribus concurpræferendus.

ficare velint;

§ 12. Verumtamen quando in singulis Vicinis plu- casibus praedictis, sive coactae sive sponrentibus, quis tanea venditionis, duo vicini fuerint, quorum aedificiis vendenda res opportuna existat, et propterea illam sibi quisque ex hac constitutione vendi postulet, is obtineat, qui magis illa indiguerit; aut si uterque acque indigeat, inter utrumque dividatur, quatenus utrique commoda portio tribuatur. At si huiusmodi portio-

quorumque modo perceperint, vel hoc | tur, cuius aedificio a pluribus partibus vel alias magis adhaeserit. Si vero alteri tantum divisio inutilis futura sit, nihil illi, sed tota alteri detur. Quod si nulla fuerit aedificantium indigentia, is praeferatur qui magis fuerit vicinus; vel, in vicinitate pari, is qui plus quique ad maiorem Urbis ornatum, iudicio eorumdem camerarii et magistrorum, aedificare voluerit.

> § 13. Praeter supradictos autem vicini- Edificare votatis casus, si quis domum aliumve fun-lentes in restadum aut solum in emphyteusim aliumve teusim titulum, perpetuo vel ad unius aut plu- tinebunt a carium personarum vitam, pro annuo ca- merano et manone aliave responsione, concessum ha- liberationem, prastita alia re beat, ibique aedificare velit, liceat eisdem stabili eiusdem camerario et magistris, co petente, do-pretti et red-ditus, cum onemum, sundum aut solum huiusmodi ab ribus que e-runt in re sic cius directi domini, licet nolentis, pro-liberala. prietate, dominio ac iure, nec non a canonis seu responsionis praestatione eximere et liberare, alia re stabili prius constituta, pretii, commoditatis, redditus ac bonitatis saltem paris, quae loco illius liberata sit quoad omnia, et ad eumdem directum dominum, ratione proprietatis. dominii, devolutionis et alias cuiuscumque iuris et oneris, eisdem modo et forma, pertineat, quibus illa pertinebat; translato quoque ad istam huiusmodi canone sive responsione, cum augmento quintae illius partis, et insuper, praestita idonea cautione, et etiam facta per illum, qui aedificaturus est, obligatione omnium suorum bonorum, tum quod res in quam facta est huiusmodi translatio libera est, tum etiam de evictione in ea forma, qua in Urbe praestari solet.

§ 14. In rusticis quoque praediis, ut Vinem aut canillorum nitori, ad honestam in illis ho-neta intra milliaria tria ab minum commoditatem salutaremque sive Urbe existentia et locari solita animi sive corporis refectionem, aliqua vendenda sunt ratione consulatur, illud observetur ut vicinis habentiqui vineas aut canneta intra tria ab Urbe maiores et nones utrique fuerint inutiles, tota illi de- | milliaria sive partiariis colonis aliqua parte

concessa, obmerario et ma-

fructuum sive aliis pecunia solent locare, cogi possint eadem vendere, pretio aestimando, ut supra dictum est, et amplius duodecima eiusdem pretii parte, iis qui prope illas vineas possident, quas colunt sua impensa, dummodo emptorum vincae sint non solum maioris pretii et mensurae, sed magis ctiam et cultae et aedificiorum structuris conspicuae, hisque omnibus illa tantopere superent, ut magna inter utraque adsit inaequalitas, iudicio eorumdem camerarii et magistrorum. Non possint autem cogi ut partem tantummodo earum vendant.

§ 15. li vero qui usque ad duodecim Prædiola de- ab Urbe milliaria habent praediola menintra xii mil- surae decem dumtaxat vel pauciorum ruliaria ab Urbe existentia, et brorum, quas linguas seu pedicas dimaioribus pra- cunt, contigua maioribus aliorum praevel ea interse- diis quae casalia appellantur; item ii vendenda sunt. quoque, ex quorum casalibus similes linguae seu pedicae eiusdem mensurae in aliorum intra idem spatium duodecim milliarium constituta casalia excurrunt eaque intersecant, ut a duobus ut minus lateribus linguae ipsae a vicinis casalibus circumdentur, cogi possint, sive ipsi colant sive aliis locent, illas vendere, constituto pretio ad aestimationem de qua supra dictum est, adiectaque eiusdem pretii quinta parte.

ad pia loca specommisso.

§ 16. Quaecumque autem supra statuta Declaratio sunt, tum de urbanis tum de rusticis praecirca venditio- diis aut sponte aut coacte vendendis, vel nes prædictas, etiam a directis dominis liberandis, ea locoacte fiendas, cum habeant omnino, sive praedia ipsa etiam in bonis sint ecclesiastica, et ad quascumque ecau pia ioca spectantibus aut clesias et basilicas, etiam dictae Urbis, subjectis fidei- etiam patriarchales, aut cuiusvis Ordinis monasteria et, miam Mendicantium, domos aliaque loca religiosa, necnon hospitalia, etiam nationum aut regularium militiarum, sodalidatesque aut confraternitates ceteraque pia loca pertinentia, dummodo

spitalibus religiosisque ac piis locis huiusmodi, neque intra illorum septa consistant, sive sint privatarum personarum cappellae et oratoria vel domus aut loca servandae hospitalitati destinata, modo hospitalitas inibi iam neque exerceatur actu neque amplius exerceri debeat, sive sint laicalia et cuicumque fideicommisso, substitutioni, successioni vel dispositioni obnoxia, et tam haec laicalia quam illa ecclesiastica, corum, qui illa reliquerunt seu dederunt, ultima vel alia voluntate alienari prohibita, ac quocumque onere gravata,

§ 17. Sed quoties casus evenerit, quo Facultas cameres aliqua hac constitutione vendi debeat, strorum, si is ad quem pertinet cam vendere, bis forma procemonitus a camerario et magistris, cum bus in quibus, assignatione convenientis termini ad ve-vendere aliqua niendum, id recusaverit vel malitiose dis-bona iaxta for-mam huius contulerit, tunc camerarius et magistri, vice stitutionis; ac nomine recusantis vel differentis, rem ipsam vendant, cum promissionibus, obligationibus, renunciationibus, pactis, etiam poenalibus, et clausulis consuctis, pretiumque quod inde cum eius augmento proveniet, apud aedem sacram vel personam fide et facultatibus idoneam deponant. Deinde, si res ecclesiastica erat, vel etiam si laicalis, sed quod sciatur fideicommisso similivi dispositioni subiecta alienarive prohibita aut onere gravata, antequam emptor eius possessionem assequatur, pretium ipsum totum in aliquorum bonorum immobilium emptionem utiliter convertatur, cavente de evictione etiam ipso emptore, et ad id omnia bona obligante, denturque bona inde empta domino rei venditae. Quo facto, venditio rei illius nequaquam rescindi aut etiam impugnari possit, praetextu quarumviş obstantium dispositionum, sive etiam in utilitatem ecclesiae aut loci vel personae cuiusquam. Et insuper res illa vendita libera sit et neque contigua ecclesiis, monasteriis, ho- exempta ab omnibus huiusmodi disposi-

tionibus, prohibitionibus et oncribus, eaque ad bona, in quae illius pretium conversum est, sint translata. Et exinde bona ipsa dictae venditae rei loco remaneant, eisdemque prorsus dispositionibus, prohibitionibus et oneribus subiaceant, quibus illa subiacebat, sintque nihilominus de evictione illius emptori obligata eo ipso.

nem.

§ 18. Sin autem res vendita neque ec-Et procedendi clesiastica erat neque eiusmodi vinculis quis consensit obnoxia habebatur, et qui eius dominus • vendere iuxta fuerat venditioni ita factae consentire velit, ac fideiussores de evictione praestare, pretium illi solvatur. Quod si huiusmodi fideiussores praestare noluerit vel etiam non potuerit, emantur ex ipso pretio, arbitrio eorumdem camerarii et magistrorum, vel loca montium non vacabilium, vel alia bona immobilia, de quorum evictione idoneis fideiussoribus sit cautum, eaque dicto domino tradita sint loco similis cautionis pro re vendita, donec aliter emptori idonee caveatur; et interim vendi aut alias alienari nullo modo possint. Verum usquequo pretium, vel ex pretio alia res empta, ut praefertur, domino tradatur, pensio, quae ex ipsius rei venditae locatione percipi solebat vel percipi verisimiliter potuisset, eidem ab emptore persolvatur.

candum, atque exponendam a

§ 19. Curent etiam camerarius et ma-Facultas eo- gistri ut quisquis, per causam aedificandi, rumdem prw- huius constitutionis favore uti voluerit, ei pus ad adifi- ante omnia, consideratis tum ipsius tum ibi loci qualitatibus, summam, quam aedifiexponenciam a cando, ut minimum, impendere, ac temfavore huiusce pus quo inchoasse quoque perfecisse deex causa rdifi- beat, propositis quas voluerint poenis, praescribant, isque ad praescriptum huiusmodi promittat, et se bonaque sua omnia arctissime obliget, subiturus omnino poenas ipsas nisi promissa praestiterit, omni purgatione morae ex quo-

competenti penitus sublata. Et nihilominus compellendus ab eisdem camerario et magistris, vel promissa perficere, vel quae propterea emit, et etiam illis vicina, quorum occasione emit, et in quibus se aedificaturum proposuerat, loca et domos aliis aedificare volentibus, iusto pretio, sicut supradictum est, aestimando, absque ullo augmento, vendere.

§ 20. Sed ne aliquorum impunitas, qui, Qui emerunt ut accepimus, beneficio litterarum Sixti dictarum litteet Leonis ac Pii quarti, dum illae vige-rarum Sixti IV, Leonis X ac rent, abusi, domos et loca ex illarum dis-Pii IV, et adipositione acquisita, infabricata adhuc re-runt, debent ea tinent, aliis admittendi similia audaciam adimplere infra praebeat, iidem camerarius et magistri illos omnes, qui a viginti annis citra loca aliqua ex dictarum litterarum dispositione emerunt, seque in illis aedificaturos promiserunt nec praestiterunt, cogant ea omnia, quae tunc facere debebant, intra spatium sex mensium a die praecepti eis hac de re faciendi, implere, alioquin poenas praemissas ab iis exigant omnino. Et praeter illas, loca eadem dominis quibus ablata fuerunt, si ipsi velint, eodem pretio, quod tune solutum fuit, restitui, vel illis nolentibus, aliis, qui ibi aedificaturi sint, pretio, ut supradictum est, aestimando. vendi compellant.

§ 21. Ceterum poenae omnes, quas in- Applicatio locurrent, qui adversus constitutionem hanc  $_{\text{rum}}^{\text{cis}}$  piis poenaseu camerarii et magistrorum pro ipsius darum ob conconstitutionis executione mandata vel decreta admiserint, piis locis dictae Urbis ita applicatae sint, ut illi ex ipsis locis irrevocabiliter debeantur, pro quo primum poenae ipsae post illarum incursum petitae fuerint, ad quam petitionem, lapsis ab huiusmodi incursu iginta diebus, nisi dicti camerarius et magistri illas iam pro eorum debito exegerint, quilibet in dicta Urbe vel in Romana Curia iudex ad illarum exactionem in lesinenter procecumque iure et etiam canonica aequitate | dat, donec eidem loco vere et integre

sex menses.

persolutae fuerint. Nullo autem dictorum locorum petente, noster in Urbe vicarius, eas de manu dictorum camerarii et magistrorum acceptas, vel, eis ab ipso interpellatis negligentibus, ab corum debitoribus exactas, inter dicta loca, iuxta eorum indigentiam, arbitrio suo distribuat.

§ 22. Nos enim, ad supradicta omnia Facultas came- et singula faciendum et exequendum. strorum proce- inque illis et pro illius summarie, simdendi summa- pliciter et de plano, solaque veritate inexecutione su-specta, ac manu regia, etiam ex officio procedendum, plenariam, expeditam liberamque auctoritatem et potestatem camerario scilicet in ecclesiasticas, eidemque et magistris viarum praedictis in laicas, ac quoad poenas praedictas vicario ac singulis Urbis vel Curiae iudicibus huiusmodi, in quascumque personas, de eadem potestatis plenitudine, praesentis constitutionis auctoritate, tribuimus et demandamus.

tans.

§ 23. Decermentes eadem omnia et sin-Decretum irri- gula quae supra statuta sunt, si quando in aliquo casu de corum sensu controversia continget, in eam partem interpretanda esse, quae ad Urbis ornatum magis facere videbitur; ac semper et ubique, sive in iudicio sive extra iudicium, favorabilia censeri. Et ita ab omnibus iudicibus, etiam Palatii Apostolici auditoribus et cardinalibus, sublata quavis aliter interpretandi et iudicandi potestate, interpretari et iudicari debere; et si secus fiat, fore irritum et inane.

galoriæ.

§ 24. Non obstantibus praemissis, ac Clausula dero- felicis recordationis Symmachi et Pauli II de rebus Ecclesiae non alienandis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; legibus etiam imperialibus; dictaeque Urbis atque ecclesiarum, monasteriorum et locorum religiosorum sive piorum, Ordinumque, quorum bona huiusmodi fuerint, statutis et consuetudinibus; necnon, testantium voluntatibus aliisque dispositio-

nibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque et litteris apostolicis, eisdem ecclesiis, monasteriis et locis corumque superioribus, capitulis et conventibus, seu populo Romano aliisque quibuscumque concessis, et quibusvis aliis Sedis Apostolicae indulgentiis, per quae praesentium executio, et per eas tributae iurisdictionis explicatio posset quomodolibet impediri vel retardari; quibus omnibus, corum tenores pro plene et integre expressis habentes, de potestatis plenitudine praedicta, derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Nulli ergo etc. Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimoquarto, kalendis octobris, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 1 octobris 1574, pontif. anno 111.

### XXXIV.

Conceditur facultas deputatis principatus Cataloniae, nunc et pro tempore existentibus, percipiendi distributiones quotidianas in absentia 1.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Pastoralis officii sollicitudo nos admonet, et Apostolicae Sedis benignitas persuadet ut votis illis gratum praebeamus assensum, per quae ecclesiasticarum personarum quarumlibet, praesertim ecclesiasticae libertati assidue invigilantium, valeat opportunitatibus provideri.

§ 1. Dudum siquidem, pro parte deputatorum et auditorum computorum generalis principatus Cataloniae, felicis recordationis Eugenio Papae IV, praedecessori nostro exposito quod, cum ad guberna-

1 Ex Regest, in Secret. Brevium.

Exordium.

Facti series.

tionem, protectionem et tuitionem immunitatum et libertatum, necnon utilitatem communem et bonum regimen eiusdem principatus, personae sex numero, duae videlicet ecclesiasticae et reliquae saeculares, qua in civitate Barchinonensi moram trahentes, et in domo ad hoc ibidem ordinata certis diebus insimul convenire tenebantur, quarum tres deputati, et reliqui tres auditores computorum erant, singulis trienniis eligi consuevissent; et personae ecclesiasticae sic dictae, quae etiam quandoque pontificali et abbatiali sive alia dignitate fungebantur, pro eo quod, gubernationi, protectioni et tuitioni huiusmodi insistendo, ab ecclesiis, monasteriis, quibus pracerant, et beneficiis ecclesiasticis, quae obtinebant, absentes existerent, iuxta ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum corumdem diversa statuta, consuetudines et ordinationes, illorum fructibus, redditibus et proventibus seu aliquibus eorum portionibus privarentur; ac propterea eidem praedecessori, pro ipsorum deputatorum et auditorum parte, humiliter supplicato ut super eo providere de benignitate apostolica dignaretur; idem praedecessor, attendens quod dictae personae ecclesiasticae non minus consulebant publicae quam privatae utilitati, quodque gubernationi, protectioni et tuitioni principatus huiusmodi, ac praesertim Ecclesiastici Status, insistebant fideliter et devote; ac propterea personas ecclesiasticas praedictas condigno favore prosegui cupiens, eisdem et pro tempore deputato et auditori ecclesiasticis eorumdem computorum, et eorum cuilibet, ut, deputationi et auditioni computorum huiusmodi, tam in dicta civitate quam alibi insistentes. fructus, redditus et proventus omnium et singulorum ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum praedictorum per eos pro tempore obtentorum, ipsorumque fructuum, reddituum et proventuum portiones

cum ea integritate libere perpetuo percipere valerent, distributionibus quotidianis dumtaxat exceptis, cum qua illos perciperent, si in eisdem ecclesiis, monasteriis ac beneticiis personaliter residerent; et ad residentiam in eisdem interim minime tenerentur, nec ad id a quoquam inviti valerent coarctari, auctoritate apostolica, de speciali gratia, indulsit, proviso tamen quod ecclesiae, monasteria ac beneficia huiusmodi debitis propterea non fraudentur obsequiis, et deinde piae memoriae Clemens Papa VII, etiam praedecessor noster, indaltum huiusmodi eadem auctoritate approbavit et innovavit, prout in suis et dicti Eugenii praedecessoris litteris desuper confectis plenius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut exhibita nobis Causa constinuper pro parte dilectorum filiorum mo- tutionis edendernorum deputati et auditoris ecclesiasticorum computorum principatus huiusmodi petitio continebat, ipsi, ratione deputationis et auditionis computorum huiusmodi, propria domicilia quaecumque, etiam valde remota, derelinguere, et ad dictam civitatem se transferre, et ibidem per triennium moram trahere; ac, ut statum suum decenter iuxta dignitatis officii huiusmodi exigentiam tenere valeant, magna expensarum onera de necessitate subire cogantur, et fructus beneficiorum illarum partium plerumque adeo tenues existant, ut ex illis, absque distributionibus quotidianis, commode sustentari, et onera antedicta perferre non valeant, pro illorum parte nobis fuit humiliter supplicatum ut eis in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur, attendentes quod eorum Deputato et auditori eccleabsentia, qui reipublicae causa absunt, siast principa-tus Catalonie illis non debet esse damnosa, et propterea facultatem con-acultatem conipsos deputatos et auditores ecclesiasticos piendi distribu-amplioribus favoribus et gratiis prosequi nas, etiamsi volentes, et a quibusvis excommunicatio- absentes fue-rint.

nis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, eisdem et pro tempore existentibus deputato ac auditori ecclesiasticis, ut deinceps, triennio praescripto durante, non solum fructus, redditus et proventus ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum praescriptorum, sed etiam iura, obventiones et emolumenta quaecumque ac distributiones quotidianas, etiam solis praesentibus et divinis officiis interessentibus dumtaxatdari et per eos lucrari solita, cum ea integritate, cum qua illa perciperent, si omnibus divinis officiis tam diurnis quam nocturnis interessent, percipere libere et licite valeant; ita quod super integra perceptione huiusmodi, per locorum ordinarios seu quosvis alios quomodolibet molestari, impediri vel perturbari, aut aliqua etiam minima parte distributionum praestantem propter absentiam huiusmodi privari nequeant, dicta apostolica auctoritate, tenore praesentium, de speciali gratia indulgemus. Decernentes irritum et inane quidquid secus super his per quoscumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

præsentium litierarum.

§ 4. Quocirca venerabili fratri nostro Executores episcopo Amerino et dilectis filiis Barchinonensi ac Gerundensi ecclesiarum archidiaconis per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dictorum deputati et auditoris ecclesiasticorum pro tempore existentium seu alterius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque

in præmissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra eos et eorum alterum, dicto triennio durante, indulto praedicto pacifice gaudere, ac iuxta illius tenorem eis et ipsorum procuratoribus, eorum nomine, etiam distributiones quotidianas integre ministrari. Non permittentes eos per locorum ordinarios et dilectos filios ecclesiarum capitula et monasteriorum conventus seu quoscumque alios contra huiusmodi indulti nostri tenorem quomodolibet indebite molestari; contradictores per censuras et poenas ecclesiasticas et alia remedia opportuna, appellatione postposita, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

nis Bonifacii Papæ VIII, praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine sux dioecesis ad iudicium evocetur; seu ne iudices a Sede praescripta deputati, extra suam civitatem vel dioecesim in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere praesumant, et in concilio generali edita de duabus diaetis, ac aliis apostolicis necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; necnon ecclesiarum, etiam in quibus saecularia, et monasteriorum aliorumque regularium locorum, etiam in quibus regularia beneficia huiusmodi forsan fuerint, seu a quibus ipsa regularia beneficia dependere contigerit, et Ordinum, quorum illa extiterint, iuramento, confirmatione ap. vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et con-

suctudinibus, ctiam si de illis observandis,

et non impetrandis litteris ap. contra ea aut

§ 5. Non obstantibus felicis recordatio-

etiam ab alio vel aliis impetratis seu alias quovis modo concessis non utendo, fuerit ab eis praestitum hactenus, vel imposterum praestare contigerit iuramentum. Necnon privilegiis, indultis et litteris apostolicis, quibusvis ecclesiis et monasteriis illorumque praelatis, capitulis, conventibus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quavis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret; tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ac omnibus illis, quae Eugenius et Clemens praedecessores praefati in suis litteris praefatis voluerunt non obstare, contrariis quibuscumque. Aut si locorum ordinariis ac capitulis et conventibus praefatis aut quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede concessum seu imposterum concedi contingat quod distributiones quotidianas divinis officiis non interessentibus ministrare minime teneantur; et ad id compelli, aut quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem; et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de qui-

bus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis.

§ 6. Nulli ergo omnino hominum liceat Clausulæ comhanc paginam nostrae absolutionis, indulti, decreti, mandati et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationen omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, kalendis octobris, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 1 octobris 1574, pontif. anno III.

### XXXV.

Ut deputati nunc et pro-tempore existentes principatus Cataloniae se immiscere possint in criminalibus 1.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Romanum decet Pontificem perso- Exordium et narum sibi fidelium et devotarum, praeser- tionis edendæ. tim publicae utilitati iugiter insistentium, precibus libenter annuere, illasque favoribus prosequi opportunis. Sane pro parte dilectorum filiorum deputatorum et auditorum computorum generalis principatus Cataloniae nobis nuper exhibita petitio continebat quod, licet ad gubernationem, protectionem et tuitionem immunitatum et libertatum, necnon utilitatem communem et bonum regimen dicti principatus, personae sex numero, duae videlicet ecclesiasticae et aliae quatuor saeculares, quarum tres deputati et reliquae tres auditores computerum nuncupantur, singulis trienniis eligi consueverunt, et personae sie electae in civitate Barchinonensi, trien-

4 Ex Regest. in Secret. Brevium.

nio huiusmodi durante, continuo commo- I rari, et in certis diebus in domo ad hoc designata insimul convenire teneantur. ut in causis omnibus eorum iurisdictionem non nisi coniunctim valeant quoquomodo exercere; sententiae quoque super deputatorum et auditorum protectorum 1, tam ecclesiasticorum quam saecularium, nominibus proferantur. Nihilominus, quando de causis criminalibus agitur, deputatus et auditor ecclesiastici, ne aliquam propterea contrahant irregularitatem, ab aliorum deputatorum et auditorum saecularium consessu recedant, et sententiae super causis criminalibus huiusmodi saecularium deputatorum et auditorum praedictorum nominibus dumtaxat proferantur.

§2. Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, in causis criminalibus praedictis ipsorum deputatorum et auditorum saecularium munus in hoc tantum consistat. ut causas ipsas certis eorum accessoribus. iustitia mediante, terminandas committant, et postmodum accessores eorumdem relationes audiant, sententiasque desuper ab eisdem accessoribus dictatas et subscriptas, ipsorummet auditorum et deputatorum saecularium nominibus, faciant publicari; et si modernis et pro tempore existentibus deputato et auditori ecclesiasticis concederetur quod etiam ubi de causis criminalibus praefatis tractatur, absque conscientiae scrupulo seu alicuius irregularitatis incursu, cum aliis interesse valerent, et quod sententiae illorum etiam nomine proferri seu publicari deberent statueretur, ex hoc profecto inter eosdem deputatos et auditores aequalitas servaretur, nec imposterum eorum tribunal, prout hactenus, quasi claudicans appareret; personarum item ac rerum ecclesiasticarum auctoritati atque conservationi, cum deputatus et auditor ecclesiastici praedicti libertati ecclesiasticae potissimum invigilent, amplius consuleretur;

1 Forte legendum: Sententiae quoque super causis civilibus deputatorum et auditorum praedictorum (R. T.).

quare pro parte omnium deputatorum et auditorum praefatorum nobis fuit humiliter supplicatum quatenus in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur, deputatos et auditores praedictos a quibusvis excommunicationis, auditor ecclesuspensionis et interdicti aliisq. sententiis, siastici adesse censuris et poenis, a iure vel ab homine, cetciis deputaquavis occasione vel causa, latis, si qui- in causis cribus quomodolibet innodati existunt, ad minalibus, abseffectum praesentium dumtaxat conseque- scrupulo; a voto dum, harum serie absolventes et absolu-stincant. tos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, concedimus et indulgemus ut deputatus et auditor ecclesiastici praedicti, praesentes et futuri, in perpetuum, etiamsi pontificali aut alia ecclesiastica dignitate praediti, ac etiam in sacris ordinibus constituti sint vel fuerint, in causis criminalibus praedictis cum aliis deputatis et auditoribus saecularibus praedictis, etiam si exinde membrorum mutilationes seu quaevis aliae ultimi supplicii poenae subsequantur, absque conscientiae scrupulo, seu inhabilitatis vel irregularitatis aut alicuius poenae incursu, licite interesse valeant. Quodque sententiae desuper ferendae omnium deputatorum et auditorum, tam saecularium quam ecclesiasticorum, praedictorum nominibus deinceps, omnino proferantur, dummodo ipsi deputatus et auditor ecclesiastici a voto in his debeant abstinere.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac ecclesiarum, etiam in quibus beneficia huiusmodi forsan fuerint, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus contrariis quibuscumque.

§ 5. Nulli omnino hominum liceat hanc Clausulm compaginam nostrae absolutionis, concessionis et indulti infringere, aut ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare prae-

tamen se ab-

Derogatio contrariorum.

facti series.

sumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, kalendis octobris, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 1 octobris 1574, pontif. anno III.

### XXXVI.

Statuitur ut quicumque in ecclesiis requorum Hispaniarum inservientes, etiamsi iuxta novum missale et breviarium missas et alia divina officia celebraverint. fructus et distributiones quotidianas pro celebratione alicuius specialis festivitatis relictas lucrari raleant, cum diversis aliis ordinationibus 1.

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Significavit nobis nuper charissimus in Exordium et Christo filius noster Philippus Hispaniarum rex catholicus, a pluribus tidelibus varias celebrationes festivitatum in honorem diversorum sanctorum et sanctarum Dei. prout unicuique suggessit devotio, in ecclesiis regnorum Hispaniarum et illis adiacentibus insularum institutas fuisse, emolumentis pro distributionibus quotidianis inter eos, qui, divinis obsequiis in eisdem ecclesiis mancipati, officio in eorumdem sanctorum honorem celebrando interfuissent, dividendis ad id constitutis: ex quibus forsan pleracque festivitates ex nuper editi breviarii ac missalis praescripto celebrari non debent; necnon per plures etiam reges vel alios saeculares principes aut ecclesiae Dei praelatos, non solum pro similibus festivitatibus sanctorum, quae missali et breviario praedictis minime continentur aut nequaquam in eis comprehensae sunt, quibusdam in

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

ecclesiis celebrandis, quosdam redditus legatos et ctiam pro distributionibus, ut praefertur, verum etiam relictos fuisse in alicuius insignis victoriae memoriam, pro gratiis Deo agendis; quandoque idem factum fuisse, prout bonae memoriae Franciscus Ximen, dum vixit, S. R. E. cardinalis, arce de Oran tunc capta; idemque Philippus rex bello navali prope Corinthiacum sinum insigni victoria de Turcis proximis annis reportata, instructissimaque eorum classe, dextera Domini faciente virtutem, pene deleta, in ecclesia Toletana inter alia fieri curarunt; quae festivitates cum, ut praefertur, ex praescripto breviarii et missalis novissime editorum non celebrentur, apud nonnullos dubitandi occasionem subortam esse an divina officia, illaque iuxta nuper editi missalis et breviarii formam, celebrantes de eo Sancto, quem celebrare bona sua relinquentes voluerunt, ut prius fructus et distributiones dicta de causa constitutas lucrentur, et iidem ecclesiarum praedictarum servitiis adscripti illas tuta conscientia consequi et percipere valeant, et an dictarum victoriarum pro Christi nomine tot laboribus et sanguinis effusione consecutarum commemoratio aliquo modo retineri possit.

§ 1. Nos igitur, auctoritatem nostram Facultas conin praemissis interponendam esse, Philippo ceditur ut flat rege praedicto id vehementer desiderante, eius festivitatis existimantes, etiamsi iuxta novum missale quorum celeet breviarium missae et alia divina officia ce- bratione arque lebrabuntur, quicumque in dictis ecclesiis fructus fuerunt deservientes fructus et distributiones quotidianas, pro celebratione alicuius specialis festivitatis relictas, ut antea dum festivitates iuxta pias voluntates fidelium celebrabantur, secura conscientia lucrari, exigere et levare, easdemque in suos usus et utilitatem convertere valeant, auctoritate apostolica, tenore praesentium, declaramus; eisdemque, ut de eodem Sancto pro

An. C. 1574

Clausulae.

quo officium fuisset ex voluntate fidelium [ celebrandum, in missa conventuali celebranda, commemorationem per congruam orationem, iuxta nuper editi missalis formam, facere possint, facultatem impartimur.

quo in loco.

§ 2. Praeterea statuimus quod in ec-Commemoratio clesiis, in quibus dotes per reges, princiquomodo lacienda sit et pes aut praelatos vel alios quoscumque, pro festis in breviario aut missali non comprehensis celebrandis, constitutae fuerunt, ut praefertur, quod de ea festivitate in dicta ecclesia, in qua illa instituta fuerit, dumtaxat, et non extra illam, commêmoratio fieri possit post orationem diei tam in officio quam in missa occurrente, vel post missam diei cantare aliam missam de huiusmodi festo votivo seu dotato; ubi vero de partis victoriis erit agendum, si in illa die occurrat festum duplex, de ipso festo duplici officium et missa fient, et nona lectio legatur de ipsa victoria, et de illa fiet commemoratio, tam in officio quam in missa, per antiphonas et versiculos suos et orationem de gratiarum actione; si autem in ipsa die occurrat festum simplex vel semiduplex vel feria, totum officium et missa fient de ipsa victoria, prout hactenus de illo facere soliti erant, cum commemoratione Sancti simplicis vel semiduplicis ac etiam feriae, si de illis erit de quibus, dum occurrit festum, commemoratio facienda est.

debent, præter senti constitu-

§ 3. Decernents per praesentes admi-Ad alia non nistratores, capitula, dignitates vel peresse obstrictos sonatus in dictis ecclesiis obtinentes, illafesta celebrare rumque canonicos, beneficiatos et alias ea quae prac- personas quascumque dictarum ecclesiatione declarat. rum, quocumque nomine nuncupatarum, ad alium, quam ut praescriptum est, recitandi modum, et ritum ac morem observandum minime teneri, nec ad id per aliquos, etiam si devolutionis bonorum poena, testamentis, legatis, codicillis aliisque quibuscumque dispositionibus ad favorem ec-

clesiarum illorumque ministrorum factis, adiecta esset, si in eis contenta non adimpleverint, per aliquos, etiam locorum ordinarios vel quavis alia auctoritate fungentes, cogi vel compelli posse, ac pracsentes litteras ullo umquam tempore revocari vel immutari valeat, sed semper perpetuo firmas et validas existere; et ita per quoscumque iudices et commissarios quavis auctoritate fungentes, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; necnon, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane.

- § 4. Non obstantibus praemissis ac voluntatibus corum, qui ad favorem singularum ecclesiarum praedictarum de bonis suis disposuerunt, quas ad effectum praesentium, quatenus opus sit, commutamus; necnon litteris felicis recordationis Pii Papae V, praedecessoris nostri, in breviario et missali, ac clausulis ipsismet breviariis et missali praeinsertis; necnon omnibus in eis contentis prohibitionibus et clausulis derogationibusq.; ac in provincialib. et synodalib. conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; ac quarumcumque ecclesiarum praedictarum, forsan iuramento, confirmatione apostolica velquavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis dilectis filiis capitulis aliisque superioribus et personis concessis et confirmatis; quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus.
- § 5. Ut autem praesentes litterae omnibus, quos illae quomodolibet respiciunt, sumptorum. innotescant, illarum exemplis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo etc.

Fides tran-

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xii octobris, millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 12 octobris 1574, pontif. anno III.

### XXXVII.

Privilegium doctorum Romanorum publicelegendi in quacumque facultate in generali Studio almae Urbis 1.

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Cupientes universos almae Urbis nostrae Causa const. origine civium filios ad bonarum litterarum cognitionem et doctrinam, pro communi et publica utilitate, dictaeque Urbis ornamento et honore, paterna caritate et Sedis Apostolicae munificentia atque liberalitate allicere, ut ipsis et etiam ceteris ad virtutem calcar honorificum et fructuosum addatur; motu proprio, non ad alicuius super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex certa nostra scientia ac de mera nostra liberalitate, dilectis filiis senatui et populo Romano.

- § 1. Quod ex nunc deinceps et perpetuis Doctores ex futuris temporibus omnes et singuli ado-Romae natis lescentes et iuvenes doctores, ex patre et ad legendum avo Romae natis, Romani, et excedentes vigesimum secundum suae actatis annum, qui in Studio seu gymnasio publico dictie Urbis in quacumque facultate pro tempore legere voluerint, ad lecturam huiusmodi, facta tamen prius per eos, coram dilectis filiis nostris S. R. E. cardinalibus super eodem Studio seu gymnasio deputatis ac illius rectore et reformatoribus pro tempore existentibus, una lectione, admitti debeant, cum salario vigintiquinque scutorum quolibet anno pro unoquoque, qui,
  - 1 Huius Studii erectionem et alia quae ipsum concernunt vide in Bonif. VIII const. xx, In supremae, tom. IV, pag. 166; et Leonis X const. IV, Dum suavissimos, tom. v, pag. 568.

ut praefertur, legere voluerit, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo concedimus et elargimur. Necnon eisdem doctoribus, ut praefertur, qui in eodem gymnasio munus legendi subibunt, dictum salarium annuum vigintiquinque scutorum ipsis et eorum cuilibet, debitis et consuetis in eodem Studio seu gymnasio temporibus, ac de et ex eiusdem Studii seu gymnasii redditibus, proventibus, vectigalibus et aliis emolumentis universis per eos, ad quos spectat et pro tempore, spectabit, persolvendum, motu et auctoritate similibus, constituimus et assignamus; ipsosque ad lecturam huiusmodi recipi et admită. et salarium eis et eorum singulis persolvi debere, ut praefertur, decernimus.

- § 2. Mandantes propterea dilectis filiis Executorum conservatoribus Camerae dictae Urbis, ac rectori et reformatoribus dicti Studii seu gymnasii, praesentibus et futuris, aliisque omnibus et singulis, ad quos id quomodolibet spectat et pro tempore spectabit, quatenus praesentes nostras litteras recipiant et admittant ac inviolabiliter observent, et al omnibus, quos ea quomodolibet concernunt et concernent, observari mandent et faciant; necnon doctoribus legentibus huiusmodi de dicto salario, debitis, ut praefertur, temporibus. annuatim respondeant, et etiam faciant ab aliis responderi realiter et cum effectu. Et si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vernoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.
- § 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac Studii seu gymnasii necnon Urbis huiusmodi, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis superioribus et personis, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac

Derogatio contrariorum;

An. C. 1574

cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu simili ac consistorialiter et alias in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die xu octobris MDLXXIV, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 12 octobris 1574, pontif. anno III.

# XXXVIII.

Erectio ecclesiae Burgensis in metropolitanam 1

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Universis orbis ecclesiis, Eo disponente qui cunctis imperat, et Cui ctiam 2 obediunt, meritis licet insufficientibus, praesidentes, in circuitu agri dominici oculos nostrae mentis vigilis more pastoris levamus. inspicientes quid ecclesiarum ipsarum statui et decori maxime conveniat, et divino fulti praesidio Illius, qui cuncta ex sua benignitate ad fidelis populi sui salutem disponit, ad ea, quae ad dignitatem et statum ecclesiarum huiusmodi augendum pertinent, officii nostri partes libenter convertimus, praesertim ubi catholicorum regum preces id exposcunt, nosque in Domino idem conspicimus expedire.

Causa consti-

- § 1. Cum itaque ecclesia Burgensis Sedi tutionis eden-Apostolicae immediate subjecta, de jure
  - 1 Ex Regest, in Secret. Brevium. 2 Legimus omnia (R. T.).

patronatus charissimi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum regis catholici, ex privilegio apostolico, cui non est hactenus in aliquo derogatum, cui dilectus filius noster Franciscus tituli S. Crucis in Hierusalem presbyter cardinalis Paceco de Toledo nuncupatus, ex dispensatione apostolica, praest, ceterarum omnium eius partis regni Castellae, quae vetus appellatur, antiquissima et nobilissima, et cleri dignitate ac numero, et dioecesis amplitudine praestare noscatur; itidemque civitas sua dicti regni caput et Camera Regia vocata, dictaque dioccesis illustrium virorum copia maxime insignes sint, apud quos etiam verae religionis cultus, et summa in Romanos Pontifices dictamque Sedem observantia omni tempore emicuit.

§ 2. Nos, ad utramque meritis hono- Divisio eccleribus augendam et promovendam adducti, siarum Pampipiis quoque supplicationibus praedicti laguritan. a iu-Philippi regis excitati, post habitam cum chiepis. Caesafratribus nostris maturam deliberationem, raugustanensis. de corum consilio atque apostolicæ potestatis plenitudine, ad laudem, gloriam et honorem omnipotentis Dei, et universalis Ecclesiae exaltationem, Pampilonensem et Calaguritanensem ecclesias, quae de simili iure patronatus praedicti Philippi regis sunt, earningue civitates et dioèceses, cum omnibus et quibuscumque earum territoriis etterminis, ac dilectos filios earum singularum clerum et populum universum, cum suis collegiatis, parochialibus et aliis ecclesiis, necnon monasteriis utriusque sexus, ceterisque beneficiis et officiis ecclesiasticis, cum cura et sine cura, saecularibus ct quorumvis Ordinum regularibus, necnon hospitalibus, domibus, collegiis et locis religiosis quibuscumque, a provincia Caesaraugustanensi, cui metropolitico iure subsunt, tenore praesentium, perpetuo dividimus et separamus; et ab archiepiscopi pro tempore existentis ac dilectorum filiorum capituli Caesaraugustanensis su-

risdictione ar-

perioritate, potestate, subjectione, visita-1 tione, correctione acomni et quacumque alia iurisdictione, necnon a solutione iurium quorumcumque ratione iurisdictionis, subjectionis et legis metropoliticae, ita ut ipse aut sui in praedictis se post hac interponere non audeant quoquomodo seu praesumant, etiam perpetuo eximimus et liberamus.

§ 3. Ac dictam ecclesiam Burgensem Erectio eccle- in metropolitanam ecclesiam, et sedem in metropolita- episcopalem Burgensem in archiepisconam, cui subii- palem, archiepiscopalisque et metropolitani praesulis sedem et provinciae caput, pro uno deinceps archiepiscopo, qui pallii et crucisusum, aliorum archiepiscoporum more, habeat, omnibusque aliis insignibus archiepiscopalibus, necnon privilegiis, honoribus et praerogativis archiepiscopis debitis et concessis gaudeat, prædicto iure patronatus ad ipsam ecclesiam Burgensem dicto Philippo regi salvo remanente, similiter perpetuo erigimus et instituimus, ac nomine, titulo et honore archiepiscopali et metropolitano decoramus.

pilonen, et Ca laguritan.

§ 4. Praeterea ecclesiae Burgensi prae-Ecclesias Pam- dictae Pampilonensem et Calaguritanensem civitates et dioeceses pro sua metropolitana provincia; ac Pampilonensem et Calaguritanensem ecclesias modernosque et pro tempore existentes illarum praesules, pro suis et pro tempore existentis archiepiscopi Burgensis suffraganeis, qui, tamquam membra capiti, eidem archiepiscopo Burgensi iure metropolitico subsint; provinciae quoque Burgensis praedictae clerum et populum universum, pro corumdem ecclesiae et archiepiscopi Burgensis provincialibus, quorum singulorum causae et querelae ad dictum archiepiscopum Burgensem iuxta sacrorum canonum statuta referantur, concedimus et assignamus. Decernentes ex nunc irritum et inane, si secus super iis a quoquam, quavis aucto-

ritate, scienter vel ignoranter, contingerit attentari.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et Derogatio conordinationibus apostolicis, ac Pampilonen-tratiorum. sis et Calaguritanensis necnon Caesaraugustanensis ecclesiarum prædictarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem ecclesiis illarumque praesulibus et administratoribus ac capitulis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia, aç de simili apostolicae potestatis plenitudine, consistorialiter ac de fratrum eorumdem consilio, ac alias quomodolibet, etiam pluries concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac'si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, de consilio et potestatis plenitudine similibus, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Nulli ergo omnino hominum liceat clausulae comhanc paginam nostrarum divisionis, sepa- minatoriae. rationis, exemptionis, liberationis, erectionis, institutionis, declarationis, concessionis, assignationis, decreti et derogationis infringere, vel ei ausu, temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

extendit.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, XI kalendas novembris, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 22 octobris 1574, pontif. anno III.

# XXXIX.

Confirmatio et extensio constitutionis Bonifacii VIII editae contra dantes aliquid vel promittentes vel recipientes pro obtinenda gratia vel iustitia apud Sedem Apostolicam.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ab ipso pontificatus nostri principio, quam maxime possumus, enitimur atque Exordium. contendimus ut domus et Curia nostra sordibus expurgetur.

§ 1. Cui salubri consilio incumbens, fe-Bonif. octa-licis recordationis Bonifacius Papa VIII vus excommunicavit et anathematizavit omnes vel recipientes. clericos, religiosos et laicos utriusque sexus, sive familiares Curiae, sive undecumque alios, qui aliquod pactum facerent, seu quid parvum vel magnum promitterent etc. 1

§ 2. Sed hoc scelus ita hodie in mores Hic Pontifex inductum est, ut plerique, cupiditate imet ad l'autores probi quaestus, potentiorum suffragationibus adnixi, huiusmodi negotiorum expeditiones hac illac conquirentes, turpissime nundinentur; alii alios, quos gratia praestare arbitrantur, donis pollicitationibusque ambiant; quidam etiam se talium operam atque industriam pretio et muneribus quaesiisse affingant. Quae cum pessima sint, et Curiae praedictae existimationem gravissime offendant, in eos qui talia agunt animadvertendum fore arbitrati, constitu-

> 4 Residuum praetermittimus, quia est in tomo IV. pag. 126.

> > Bull. Rom. Vol. VIII.

tionem praedictam, cum suis censuris et poenis omnibus, innovamus, easdemque omnes extendimus ad audentes qualecumque horum facinorum, quae adscripsimus, dantesque illis et aliis supradictis auxilium, consilium vel favorem.

§ 3. Quin etiam eos omnes omni benefinas imponit; cio et officio ecclesiastico et saeculari, sive temporali sive perpetuo, ipso iure privamus ac privatos esse declaramus; et praeterea infamiae subiectos perpetuo, ac inhabiles ad illa et alia esse volumus. A quibus etiam, prout quaeque res erit, tales poenae exigantur, ut 1 ceteris sint exemplo.

§ 4. Illis tamen qui rem adhuc inco- Revelantibus gnitam complicesque ac fautores et socios 648 condonat. retexerint, impunitas concedatur.

Aliasque pe-

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo quarto, nonis novembris, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 5 nov. 1574, pontif. anno III.

### XL.

Ouod subcollectores et commissarii nuntii apostolici in regno Neapolitano, eius dumtaxat iurisdictioni subiaceant, in causis criminalibus contra eos promovendis.

Gregorius Papa XIII dilecto filio magistro Antonio Saulio, utriusque Signaturae nostrae referendario, moderno et pro tempore existenti in regno Neapolitano nuncio et collectori nostro generali.

Cupientes, pro nostri officii cura, indemnitati dilectorum filiorum Camerae nostrae Apostolicae ministrorum, ne illi molestiis, litibus vel incommodis fatigentur, quantum cum Deo possumus, opportune providere, motu proprio et ex certa scientia maturaque deliberatione nostra, tenore praesentium, statuimus et ordinamus.

1 Cherub. legit quae loco ut (R. T.).

fori pro sub-Neapolis.

§ 1. Quod omnes et singulae causae, Privilegium nunc motae et pro tempore movendae, collectoribus quorumvis praetensorum excessuum, criet commissariis minum et delictorum per quoscumque sublici in regno collectores et commissarios, tam generales quam particulares, in quibuslibet provinciis et civitatibus et dioecesibus istius regni Neapolitani, per te et pro tempore isthic existentem nostrum et Sedis Apostolicae nuncium et collectorem generalem deputatos commissorum, a te et pro tempore existente nuncio solum, non autem a quibusvis aliis iudicibus, etiam locorum ordinariis, deinceps in futurum, non modo durante corum officio, sed etiam post ipsum dimissum, donec vixerint, audiri, cognosci et decidi possint et debeant. Aliisque iudicibus et locorum ordinariis, ne in illis sese, quovis praetextu seu quaesito colore, intromittere quoquomodo ullatenus audeant vel praesumant, districtius inhibemus.

§ 2. Sicque per quoscumque iudices et Clausula subla- commissarios, quavis auctoritate fungentes, ta et decretum sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

in contraveni-

§ 3. Quocirca tibi et pro tempore exi-Facultas nuntii stenti nuncio, contradictores quoslibet et rebelles, etiamsi episcopali aut archiepiscopali dignitate fungentes fucrint, sub interdicti ingressus ecclesiae ac suspensionis a divinis, quoad episcopos et archiepiscopos; quo vero ad inferiores, sub pecuniariis arbitrio vestro declarandis et applicandis poenis; et denium sub sententiis et censuris ecclesiasticis, et per alia iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendi, brachiumque saeculare ad hoc, si opus fuerit, invocandi, ceteraque ad id necessaria faciendi, mandandi et exequendi, plenam et liberam

per casdem pracsentes, facultatem concedimus et potestatem.

§ 4. Non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium forsan concessis et confirmatis, quibus omnibus, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis, alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque; seu si aliquibus, communiter vel divisim, ab cadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum. sub annulo Piscatoris, die iv ianuarii MDLXXV, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 4 ian. 1575, pontif. anno 111.

### XLI.

Reformatio curiae de Sabellis, marescalli almae Urbis.

Gregorius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Dum recte administrandae ubique iustitiac rationes omnes bene constitutas et cupimus et pro nostro munere veterique studio, quo possumus, enitimur, haud postrema esse debet minorum huius Urbis tribunalium cura, in quibus quicquid delinquitur eo deterius contingit quo pauperiores afficit, quibus in re tenui et acrius ex iniuria damnum et difficilius remedium afferri solet.

contrariorum.

mationis.

§ 1. Dum igitur nuper officium mare-Causa refor- scallatus Sedis Apostolicae dilecto filio nobili viro Bernardino de Sabellis, marescallo dictae Sedis, concesserimus, volentes eidem officio non minus de legum praestantia, quam de viri solertia esse prospectum, ut in illius curia de Sabellis nuncupata, tum iudicia tum cetera ad id munus pertinentia, ad iusti et recti normam directa. sine sorde peragantur, infrascripta haec, quorum aliqua pridem a Iulio II et Paulo IV felicis recordationis, praedecessoribus nostris, licet prudenter constituta, iam in usu non erant, ibi deinceps inviolate servanda perpetuo statuimus et ordinamus atquè etiam innovamus.

deputctur.

- § 2. Iudex ibi ius dicturus gratuito a Index grainito marescallo deputetur; adeo ut neque iudici dare, neque marescallo accipere propter hoc quidquam liceat, etiam mutui aliove nomine, quavis de causa, vel ante vel post deputationem, etiam auctoritate sive praetextu cuiuscumque consuetudinis aut etiam indulti a Sede Apostolica concessi; illa enim improbamus, hoc autem revocamus expresse.
- § 3. Deputatio vero fiat ad annum dum-Et ad annum, taxat, quo finito, finitum etiam sit eius bili causa ad iudicis officium, nisi propter aliquam rabiennium, tionabilem causam 1 omnino non excedat. semel tantum fieri possit.

stare caveat.

- § 4. Antequam, incipiat exercere offi-Sindycatuique cium, caveat idoneis fideiussoribus de stando syndicatui. Finito officio, etiamsi nec querelatus nec requisitus fuerit, offerat se syndicatui coram gubernatore Urbis et auditore Camerae; illi vero quadraginta diebus syndicatum absolvant, iudicemque, prout iure faciendum erit, vel liberent vel condemnent et puniant; quod si intra dictorum dierum numerum non fecerint, camerarius S. R. E., qui tunc erit. duos viros deputet, qui intra alios viginti dies huiusmodi syndicatum peragant. Lapsis autem dictis terminis, pro absoluto habeatur.
  - 1 Causam prorogandum visum fuerit; sed prorogatio alium annum omnino etc. Ita cum Cherub. legimus (R. T.).

§ 5. Commentariensis et capitanei nec-Commentariennon executoris eiusdem curiae munia per sis, capitaidoneos et fidos ministros gerantur, et toris officia neque vendantur neque locentur ullo mo- nec locentur. do, neque quicquam pro illis habendis aut exercendis, quovis nomine et praetextu, solvatur sive respondeatur; qui aliquid solverint sive responderint, officio privati sint et publice fustigentur. ->

§ 6. Notariorum officia ibi duo tantum- Notarii sint modo habeantur, duoque soli notarii sint, neque hic numerus aliquo praetextu augéri umquam possit.

An. C. 4575

§ 7. Ceterum de causis criminum capi- ludex non cotalium, item de illis criminibus, pro qui- gnoscat causas pro quibus stabus poena corporis afflictiva vel iure vel tuta est poena statutis vel hannimentis a maioribus magistratibus promulgatis est imposita, neque marescallus neque iudex ab eo deputatus cognoscant.

§ 8. Sed de aliis minoribus delictis, nisi Neque alias, iam in alio tribunali iudicium de illis fi- ventum: nitum aut prius coeptum fuerit, cognoscere possit.

§ 9. Numquam tamen salvum condu-Significationesctum aut significationem, ut vocant, vel cedat. in levissimis delictis et praetextu cuiusvis dependentiae, concedant, nisi forte reus data fideiussione relaxatus esset; aliter concessum vel concessam ceteri iudices non servent.

§ 10. In quacumque autem causa cri- Fiscus citetur minali, quae in hac curia coepta fuerit, in causis cricitetur procurator fisci in omnibus illis dem curiae. terminis et actis, in quibus solet in aliis curiis Urbis citari.

- § 11. Praeterea in quacumque causa ibi Poenarum socoepta proferatur omnino sententia, sive tentur. absolvendo sive condemando. Et si quae solutiones poenarum in eadem curia recipientur, scribantur in libro ad hoc ordinato, singulisque solutionibus subscribat ipsemet reus, vel si is nesciverit, ipsius procurator vel alius in causa defensor.
  - § 12. In civilibus vero causis, a grava- Appell. detur,

n causis civi- minibus in dicta curia illatis appelletur ribus, personis plerumque attentantur, ibus, ad A. C. ad auditorem.

§ 13. Postremo exactiones illas, quae a Tributum non mulieribus inhonestis singulis annis sinexigatur ab in-honestis muli- gulisque sex mensibus aut alias, sub nomine tributi, ficri solebant, omnino prohibemus, proposita marescallo illas attentanti poena privationis officii inso facto incurrenda.

rogatoriac

§ 14. Non obstantibus dictae curiae, Clausulae de- etiam longissimi et immemorabilis temporis, observantia; ac confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis, consuetudinibus et stylo; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis illi vel pro tempore existenti marescallo ex quavis causa concessis, et etiam saepius confirmatis; quibus omnibus, illorum tenores hic pro integre expressis habentes, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino etc.

Datum Romæ apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo quinto, sexto kal. februarii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 27 ian. 1575, pontif. anno III.

### XLII.

Prohibitio appellandi per religiosos Ordinis S. Francisci de Observantia a praelatis eiusdem Ordinis ad tribunatia saecularia, vel mutandi ordinationes ministri generalis; permissioque habendi recursum ad ipsum ministrum vel protectorem aut Romanum Pontificem 1.

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Quoniam nostro pastorali potissimum incumbit officio, ut ea, quae ausu temerario ab ecclesiasticis, praesertim regula-

1 Alia de hoc Ordine attende in Leonis X const. xxvII, Ite, tom. v, pag. 692.

quantum nobis ex alto conceditur, opportunis remediis compescamus et removeamus.

§ 1. Ideiro cum, referente dilecto filio Causa fratre Christophoro de Capite Fontium, probibitionis. fratrum Minorum de Observantia Ordinis S. Francisci generali ministro, non sine animi nostri molestia, nuper intellexerimus nonnunguam quosdam religiosos et religiosas Ordinis sui huiusmodi, Dei timore postposito et suae professionis immemores, ut in eorum malefactis et inobedientia se diutius confoveant, ab iis, quae per praelatos eiusdem Ordinis, etiam guardianos sive provinciales vel commissarios ab ipso generali ministro pro tempore deputatos, acta sunt et decreta, ad tribunalia saecularia appellare, et ad ea temere confugere.

Appellandi a

§ 2. Auctoritate apostolica, tenore præsentium, praecipimus et inhibemus, sub praelatis huius ordinis ad saeexcommunicationis latae sententiae pæna, cularia tribunalia prohibitio. a qua non nisi a nobis seu Romano Pontifice pro tempore existente, praeterquam in mortis articulo, absolvi possint, necnon privationis perpetuae officiorum per eos obtentorum, et.inhabilitatis ad illa et alia quaecumque dicti Ordinis officia exercenda, ac vocis, tam activae quam passivae, eo ipso incurrendis poenis, ne quis provincialis aut alius, cuiuscumque dignitatis, status, gradus et conditionis, Ordinis huiusmodi religiosus aut religiosa ad ipsa tribunalia saecularia, quovis prætextu aut quaesito colore, ut praefertur, appellare, vel illa propterea quoquomodo adire audeant vel praesumant, sed si se a praelatis suis gravari praetendant, ad generalem ministrum ipsius Ordinis seu illius protectorem aut vice-protectorem in Romana Curia, vel ad nos sive Romanum Pontificem successorem nostrum, supremum in Ecclesia Dei iudicem, sicut antiquitus semper consuetum fuit, recursum

provinciis

sitandis.

habeant, unde illis brevi manu iustitia [etiam iuramento, confirmatione apostoministrabitur.

§ 3. Declarantes nihilominus non modo Contravenien- eosdem religiosos et religiosas contratium eorumque fautorum poe- facientes in dictas poenas incidere, verum etiam eorum quomodolibet directe vel indirecte fautores et consultores illas quoque incurrere.

§ 4. Praeterea sub poenis praedictis Et resisten- prohibemus ne quis provincialis aut guarmissis dianus vel cuiuscumque alterius gradus vi- religiosus aut religiosa ciusdem Ordinis, ab ipso ministro generali missis pro visitandis provinciis commissariis resistere, nec eis se opponere aut contradicere seu se rebellem exhibere, ipsos quacumque de causa vel quaesito colore non recipiendo, audeat neque debeat.

§ 5. Volentes eumdem ministrum gene-Facultas mini- ralem, quotiescumque sibi expedire videmittendi com- bitur, quos voluerit commissarios ad quascumque sui Ordinis utriusque familiae provincias, quibusvis consuetudinibus ac statutis per quaslibet personas in contrarium factis non obstantibus, libere mittere posse.

ta ab ipsis commissariis.

missarios.

§ 6. Insuper, quia, ut etiam accepimus, Ministri pro-aliquando nonnulli ministri ex visitatis mutent ordina- provinciis per commissarios ad hoc ab ipso generali ministro deputatos, quae a dictis commissariis recte et salubriter ordinata et gesta fuerunt rescindere, mutare aut contemnere solent, sub omnibus et singulis poenis supradictis expresse prohibemus ne quisquam ab eisdem commissariis facta et ordinata mutare, alterare aut pervertere sine expressa licentia et permissione ipsius ministri generalis, qui solus ea mutare valeat, ullo modo praesumant. Decernentes irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Non obstantibus constitutionibus Clausulae deet ordinationibus apostolicis; ac quibusvis, | exorientes (R. T.). rogatoriae.

lica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium quomodolibet concessis et firmatis; quibus omnibus, corum tenores praesentibus, ac si de verbo ad verbum insererentur, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, etc., die octava aprilis MDLXXV, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 8 aprilis 1575, pontif. anno III.

# XLIII.

Declarat concessiones, gratias, privilegia etc. concessa et concedenda, tam in genere quam in specie, militiis de Spatha, de Calatrava et Alcantara, in Castellae et Legionis regnis, ad militias de Spatha et de Avis Portugalliae extendi, inhaerendo vestigiis Nicolai V et Iulii II ac Pauli III, praedecessorum, cum deputatione iudicum etc. 1.

### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Ex Apostolicae Sedis, in qua, meritis licet insufficientibus, divina disponente clementia, constituti sumus, benignitate procedit ut super eis, quae personis sub regulari habitu contra Christi nominis aemulos, pro ortodoxae fidei ampliatione et conservatione, continue militantibus per eiusdem Sedis çlementiam circumspectam pro tempore concessa reperiuntur, an ad alias eiusdem professionis extendantur personas, ambiguitatis scrupulos pro tempore exercentes 2 declarationis nostrae ministerio delucidemus, ac in his

1 Ex Regest, in Secret, Brevium. 2 Forsan

Procemium.

officii nostri partes favorabiliter impar-

§ 1. Sane charissimus in Christo filius Militiae regu- noster Sebastianus Portugalliae et Algarlares in Portu-biorum rex illustris, qui militiarum Sancti Iacobi de Spatha, Sancti Augustini de Avis Cisterciensium Ordinum regni Portugalliæ magnus-magister seu perpetuus administrator per Sedem Apostolicam deputatus existit, tam suo quam dilectorum filiorum magistrorum conventus, priorum, commendatorum, praeceptorum, fratrum, militum et aliorum religiosorum ac personarum militiarum praedictarum nominibus, nobis nuper exponi fecit quod, licet ex diversis Romanorum Pontificum, et praesertim felicis recordationis Nicolai V et Iulii II et Pauli III, praedecessorum nostrorum, privilegiis et concessionibus praedictae militiae, in eodem regno adversus Mauros aliosque fidei catholicae hostes antiquitus per Sedem praedictam sulubriter institutae, illarumque tunc et pro temp. existentes magistri, conventus, priores et commendatores, praeceptores, fratres seu administratores et milites eorumque singuli, necnon personae et loca, domus et ecclesiae militiarum earumdem. perpetuis futuris temporibus omnibus et singulis privilegiis, praerogativis, concessionibus, indultis, libertatibus, conservatoriis, indulgentiis, exemptionibus, honoribus, litteris apostolicis et aliis gratiis magistris seu administratoribus, conventibus, prioribus, commendatoribus, praeceptoribus, fratribus et militibus eiusdem Sancti Iacobi et de Alcantara militiarum in Castellæ et Legionis regnis institutarum, et quovis modo ab ipsis Romanis Pontificibus et Sede praedicta concessis et in posterum concedendis, et quibus illi utebantur, potiebantur et gaudebant, ac uti, potiri et gaudere possent quomodolibet in futurum, uti, potiri et gaudere, ac si eis, in quem concessae fuissent; et loco | laeisonem.

iudicum in litteris apostolicis regnorum Castellae et Legionis militiis huiusmodi pro tempore concessis deputatorum, alios iudices, in dignitate tamen ecclesiastica similiter constitutos, in dicto regno Portugalliae, qui eamdem potestatem haberent quam iudices in eisdem litteris deputati habebant seu habere possent quomodolibet in futurum, deputare libere et licite possent et valerent.

pulosis locorum ordinariis eiusdem regni Portugalliae certis praetensionibus dubi-

§ 2. Nihilominus a nimium forsan scru- causa constitu-

tari contingit eædem litterae, per piae memoriae Pium Papam quintum, etiam praedecessorem nostrum, sub datum quinto idus ianuarii, pontificatus sui anno primo, procurante charissimo in Christo filio Philippo rege catholico, qui militiarum in Castellae et Legionis regnis institutarum huiusmodi perpetuus administrator per camdem Sedem deputatus existit, concessae, privilegiorum, indultorum, conservatoriarum et aliarum gratiarum ipsis militiis regnorum Castellae et Legionis concessorum praedictorum praeservatione et innovatione, militiis regni Portugalliae et Sebastiano regi et pro tempore existentibus magnis magistris, conventibus, prioribus, commendatoribus, praeceptoribus, fratribus, militibus, personis, ecclesiis, domibus, locis, bonis, possessionibus, iuribus et iurisdictionibus militiarum regni Portugalliae huiusmodi suffragari, et illis gaudere possint vel debeant: et exinde effectus litterarum Pii praedecessoris huiusmodi, quoad regni Portugalliae militias illarumque singulas personas praedictas, frequenter impeditur et retardatur; militiaeque regni Portugalliae et illarum personae huiusmodi

saepenumero gravamina, iniurias et in-

commoda substinent, in earum detrimen-

tum, ac privilegiorum, indultorum et fa-

cultatum sibi concessorum praedictorum

niarum et Lusitaniae.

§ 3. Cum autem, sicut cadem expo-Militia S. Ia- sitio subiungebat, magistri, conventus, coni do Spatha eadem est in priores, commendatores, praeceptores, regnis Hispa fratres, milites et aliae personae eiusdem Sancti Iacobi de Spatha, sive in Legionis, Castellae et Aragonum, sive in Portugalliae seu Algarbiorum regnis constituti sint, eiusdem professionis existant, et sub cisdem regularibus institutis militent, neque alia inter eos differentia, quam quod in diversis reguis consistant, fore dignoscatur; ac praemissa in favorem ipsius militiae de Spatha et de Avis, in quem concessa appareat; et neutiquam conveniens videatur ut militiae praedictae, etiam si in diversis regnis institutae; diverso iure fulciri aut inniti debeant, prasertim quod fere semper in omnibus et per omnia per alios Romanos Pontifices praedictos aequiparata fuerint; ac propterea idem Sebastianus rex nominibus praedictis nobis humiliter supplicari fecitquaterus ambiguitatis praedictae scrupulos, antequam altius irrepant ac iurgiorum et litigiorum materiam parturiant, declarationis nostrae ministerio submovere, et alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur

gia militiis reextendit;

§ 4. Nos igitur qui, praeter commune Omnia privile- debitum, quo ex apostolatus officio cetein ris fidelibus debitores existimus, militias regnis Hispa-regni Portugalliae illarumque personas sa ad easdem huiusmodi eo specialius paterna dilectione gnis Lusitaniae complectimur, quae, pro tuitione praedictae fidei eiusque propagatione atque praesidio, contra immanissimos christiani nominis hostes, Mauros scilicet et alias barbaras nationes, cum proprii effusione cruoris et vitae periculo, continue decertare facti evidentia cognoscimus; eumdemque Sebastianum regem a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine,

quomodolib, innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, corumdem Nicolai, Iulii et Pauli, praedecessorum prædictorum, vestigiis inhaerentes, omnemque dubitationem in præmissis removere volentes, necnon omnium et singul, privilegiorum, concessionum, indultorum, conservatoriarum et aliarum gratiarum, per quoscumque Romanos Pontifices prædecessores nostros et Sedem praedictam eisdem militiis, tam in Legionis et Castellae quam Portugalliae regnis praedictis institutis, illarumque magnis magistris seu administratoribus, conventibus, prioribus, commendatoribus, praeceptoribus, fratribus, militibus et personis praedictis, ac desuper confectarum et dictarum Pii praedecessoris litterarum tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnia et singula privilegia, praerogativas, immunitates, exemptiones, libertates, facultates, indulgentias, conservatorias, indulta et alias gratias militiis Castellae et Legionis regnorum huiusmodi, ac praedicto Philippo regi et pro tempore existentibus administratoribus, conventibus, prioribus, commendatoribus, praeceptoribus, fratribus, militibus et aliis personis ecclesiasticis, domibus, locis, bonis, possessionibus, iuribus, iurisdictionibus militiarum in Castellae et Legionis regnis institutarum huiusmodi, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem eamdem hactenus quomodolibet, tam in genere quam in specie, concessa et in posterum concedenda, cisdem modo et forma, quibus. concessa sunt et in posterum concedentur, ad militias regni Portugalliae ac Sebastianum regem et pro tempore existentes magnos magistros seu administrator., convenquavis occasione vel causa, latis, si quibus | tus, priores, commendatores, praecepto-

res, fratres, milites, personas ecclesiasticas, domos, loca, bona, possessiones, iura, iurisdictiones militiarum in regno Portugalliae institutarum huiusmodi extendi, et illa eis in omnibus et per omnia, et pariter, pariformiter et aeque principaliter, absque ulla prorsus differentia, ac si militiis regni Portugalliae et Sebastiano regi ac pro tempore existentibus magnis magistris seu administratoribus, conventibus, prioribus, commendatoribus, praeceptoribus, fratribus, militibus, personis ecclesiasticis, domibus, locis, bonis, possessionibus, iuribus, iurisdictionibus militiarum regni Portugalliae huiusmodi specifice et expresse concessa fuissent et concederentur, perpetuo suffragari, ac illis uti, potiri; necnon, loco iudicum in privilegiis et aliis litteris apostolicis regnorum Castellae et Legionis militiis huiusmodi pro tempore concessis deputatorum, dilectos filios cappellanum maiorem praedicti regis et successorum regum Portugalliae, archidiaconos Polevenza, Bracharensiset Elborensisecclesiarum nunc et pro tempore existentes in dicto regno Portugallia, qui eamdem potestatem habeant quam iudices in eiusd. litteris et privilegiis deputati habent seu habere poterunt quomodolibet in futurum, deputatos esse; nec desuper per praedictos ordinarios seu alios, cuiuscumque gradus, status, conditionis, ordinis, præeminentiae et qualitatis existentes etiam cardinalatus honore fulgentes, molestari, perturbari aut inquietari posse; ipsasque militias regni Portugalliae, illarumque singulares personas in eodemmet statu, in quo militiae regnorum Castellae et Legionis illarumque personae huiusmodi quomodolibet existunt et pro tempore reperientur, etiam perpetuo conservari debere; et ita intentionis praedictae praedecessorum fuisse et etiam nostrae esse et perpetuo fore, apostolica auctoritate, tenore praesentium, decernimus et declaramus.

§ 5. Et nihilominus, pro potiori cau- Eadem omnia tela, eadem omnia et singula privilegia, privilegia pro potiori cautela pracrogativas, exemptiones, facultates, in- de novo concedulgentias, conservatorias, indulta et alias gratias eisdem modo et forma, quibus militiis Castellae et Légionis regnorum carumque superioribus et personis huiusmodi, ut praefertur, concessa sunt et in posterum concedentur, ad militias regni Portugalliae illarumque superiores et personas huiusmodi similiter perpetuo extendimus, illaque eis, auctoritate et tenore praedictis, modo tamen et forma in litteris Pii V praedecessoris huiusmodi contentis, concedimus et indulgemus.

§ 6. Decernentes praesentes litteras nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari vel impugnari posse, nec illas sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus. suspensionibus, modificationibus, limitationibus, derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus, comprehendi; sicque per quoscumque iudices, etiam commissarios quavis auctoritate fungentes, etiam S. R. E. cardinales ac causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis ac cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; ac ex nunc irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Quocirca venerabili fratri episcopo Deputatio ere-Amerino et dilectis filiis cappellano ma- cutorum. iori praedicti Sebastiani regis moderno et pro tempore existenti et archidiacono Elborensi per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte praedicti regis moderni et pro tempore existentium magni magistri seu ad-

Clausulae.

ministratoris, conventuum, priorum, commendatorum, praeceptorum, fratrum, militum, personarum, ecclesiarum, domorum, locorum, bonorum, possessionum, iurium, iurisdictionum militiae regni Portugalliae huiusmodi seu alicuius eorum desuper requisiti fuerint, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra litteras huiusmodi et in eis contenta quaecumque firmiter observari, ac singulos, quos eædem litteræ concernunt, illis pacifice gaudere, non permittentes eos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari; contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo.

trariorum.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con- et ordinationibus apostolicis; ac militiarum prædictarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis; necnon quibusvis declarationibus, inhibitionibus et decretis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, etiam consistorialiter, ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa, individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expresso habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis ac insertis haben-

tes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumbue.

§ 9. Volumus autem quod privilegiorum, Fidestransum. indultorum et aliarum gratiarum praedi- ptorum. ctarum ac etiam praesentium litterarum transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die viii iuniimplxxv, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 8 iunii 1575, pontif. anno iv.

# XLIV.

Revocatio licentiarum et indultorum quibuscumque mulieribus concessorum ingrediendi monasteria cuiuscumque Ordinis regularium; prohibitioque utendi eiusmodi licentiis pro casibus necessariis concedendis, praeterquam ipsis necessitatibus urgentibus; et declaratio quod praelati monialium, in casibus necessariis, et paucis comitati religiosis, ingredi possint.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ubi gratiae et indulta ab hac Sede concessa successu temporis incommodum afferre noscuntur, expedit illa salubri praesidentis consilio submoveri.

§ 1. Proinde sanctimonialium quieti et Revocatio II. tranquillitati consulere, ac omnia, quae centiarum inillas a spiritualium rerum cogitatione et nasteria moniaexercitio avocant, impedimenta tollere, Ordinis cuiuspericulaque et scandala ab eis removere cupientes, auctoritate praesentium, revocamus et abolemus omnes et quascumque licentias ac facultates ingrediendi monasteria, domus et loca monialium, ac etiam virorum quorumvis Ordinum, quibusvis, etiam comitissis, marchionissis,

Exordium.

ducissis et aliis, cuiuscumque status et conditionis mulieribus, ac etiam omnes et quascumque licentias ingrediendi monasteria, domos et loca ipsarum sanctimonialium quibuscumque viris, etiam eiusdem status et dignitatis, tam a praedecessoribus nostris, quam etiam a nobis et Sedis Apostolicae legatis aut aliis ex quibusvis quantum cumque urgentibus causis, sub quibuscumque tenoribus, et etiam derogatoriarum derogatoriis, revocatorum restitutoriis aliisque efficacioribus clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine, atque ad imperatoris, regum, reginarum aliorumve principum contemplationem vel supplicationem concessas, confirmatas et etiam iteratis vicibus renovatas. Cassamusque et annullamus litteras desuper confectas et processus habitos per easdem.

licentiarum.

§ 2. Inhibentes eisdem, qui illas obti-Prohibitio et nucrunt, sub excommunicationis poena ponae steria mona-ingre. ipso facto incurrenda, super qua a nemine dientium vigore nisi a Romano Pontifice (praeterquam in mortis articulo ) absolutionis beneficium possit impetrari 1, ne, ipsarum licentiarum praetextu, monasteria huiusmodi quovis modo ingredi audeant.

§ 3. Abbatissis vero necnon abbatibus, Ponne religio- conventibus ac aliis monasteriorum utriussorum eos ad- que sexus superioribus et personis, quocumque nomine vocentur, districte praecipimus, sub cadem excommunicationis poena necnon privationis dignitatum, beneficiorum et officiorum suorum, ac inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda, ne in monasteria, domos et loca sua, quemquam, praetextu huiusmodi licentiarum et facultatum, ingredi faciant vel permittant.

§ 4. Quin etiam, sub eisdem poenis Prohibitio u- ipso facto incurrendis, prohibenius atque tendi licentiis interdicimus omnibus et quibuscumque cessariis con- personis ecclesiasticis et saecularibus, ac

1 Cherub. et Matth., imperfici (R. T.).

etiam Ordinum quorumcumque, etiam cedendis, nisi Mendicantium, regularibus, ne, praetextu tates urgeant licentiarum ab episcopis vel superioribus, quibus illas concedendi in casibus necessariis tantum ex decreto concilii Tridentini tribuitur, ne monasteria ipsa monialium pro libito, sed necessitatibus urgentibus dumtaxat 1. praesumant.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac clausulae deconstitutionibus et ordinationibus apo-rogatoriae. stolicis; monasteriorumque et Ordinum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, exemptionibus et indultis apostolicis, illis eorumque superioribus praedictis, acaliis quibuscumque per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et dictam Sedem, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis, concessis et confirmatis, ac etiam iteratis vicibus innovatis; quibus omnibus, corum tenores, perinde ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Quoniam autem difficile esset praesentesad omnialoca perferri, volumus earum exemplis, cliam impressis, manu notarii publici et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eamdem fidem in iudicio et extra illud ubique locorum adhiberi, quae adhiberetur praesentibus, si essent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo quinto, idibus iunii, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 13 iunii 1575, pontif. anno IV.

1 Ingredi, neve moniales, sub eisdem poenis illos aliter admittere praesumant. Ita laudati (R. T.).

Fides tran-

tutionis.

Sequitur declaratio dictae constitutionis quoad praelatos monialium.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Dubiis, quæ emergunt, declarationis re-Causa consti- medium expedit adhibere. Cum igitur super eo quod optima primum ratione concilium sanxit Tridentinum, deinde in constitutione felicis recordationis Pii Papae V, praedecessoris nostri, nonis iulii, pontificatus sui anno tertio, atque item nostra idibus iunii, pontificatus nostri anno quarto editis, fuit provisum ne cui in posterum, nisi in casibus necessariis septa monasteriorum monialium ingrediendi concederetur licentia; a nonnulis dubitatum fuisse sciamus circa personas, quae alterius ad id licentia non indigent, sed sui auctoritate officii nituntur, an liceat eis pro libito suae voluntatis huiusmodi septa ingredi, vel potius servare debeant ipsi quoque regulam a concilio praescriptam.

riis ea ingredi valeant.

§ 1. Nos, omnem haesitationis materiam Declaratio quod tollere, et viam scandalis praecidere, ac praelati mona-steriorum mo- sanctimonialium quieti consulere volentes, nialium in ca-sibus tantum-harum tenore, auctoritate apostolica, demodo necessa claramus praelatos omnes tam saeculares quam regulares, quibus cura et regimen monasteriorum monialium quovis modo incumbit, facultate sibi ex officio attributa ingrediendi monasteria praedicta ita demum uti posse, si id faciant in casibus necessariis, et a paucis, iisque senioribus ac religiosis personis, comitati. Quocirca universos et singulos episcopali seu maiori ac etiam cardinalatus dignitate praeditos, necnon quorumvis Ordinum abbates, priores, ministros et alios quoscumque superiores regulares harum serie monemus ut facultate huiusmodi, qui cam habent, praeterquam in casibus, ut praefertur, necessariis, neutiquam utantur.

§ 2. Quod si contrascerint, eadem au- Contravenienctoritate apostolica statuimus atque de-tium ponae. cernimus, qui pontificalis dignitatis fuerint, eos pro prima vice, qua contrafecerint, ingressu ecclesiae interdictos; pro secunda, a munere pontificali et a divinis suspensos; ac deinceps ipso facto absque alia declaratione, excommunicatos existere; regulares vero omni officio ac ministerio privatos excommunicationi similiter subiacere.

§ 3. Non obstantibus apostolicis ac in Derogatio. generalibus et provincialibus conciliis e- contrariorum. ditis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis quibusvis ecclesiis earumve praelatis aut Ordinibus, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque fortioribus, efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus decretis, quovis modo concessis, approbatis et innovatis, etiam si illis caveretur expresse quod nemo interdici, suspendi vel excommunicari posset per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam de indulto huiusmodi mentionem, quibus eorumque totis tenoribus, per inde ac side verbo ad verbum insererentur præsentibus, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Quoniam vero difficile esset etc. Fides transum-Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxIII decembris MDLXXXI, pontificatus nostri anno x.

# XLV.

Ecclesiam Sancti Nicolai de Praefectis de Urbe de novo in parochialem praeficit 1.

Gregorius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Pastoralis officii cura nobis, meritis licet imparibus, ex alto commissa nos ad-1 Ex Bullar. Ord. Praedic., tom. viii, pag. 334.

Exordium.

monet et inducit ut circa statum ecclesiarum quarumlibet prospere dirigendum sollicite intendentes, quae per Romanos Pontifices praedecessores nostros, ex causis tunc apparentibus, interdum concessa sunt, si ecclesiis ipsis et illarum personis incommodo sint non mediocri, ac cultus divini salutisque animarum iacturam inducant, in ea parte revocemus, et ad pristinum et debitum statum reducamus, aliasque desuper disponamus, prout personarum, rerum et locorum conditionibus pensatis, conspicimus in Domino salubriter expedire.

et sinopsis con-Pii V.

§ 1. Dudum siguidem ecclesia tunc pa-Facti series rochialis Sancti Nicolai de Praesectis et sinopsis constitutionis S. nuncupata, regionis Campi Martii de Urbe per resignationem dilecti filii Brancadori Tornaboni de Petriculo, olim ipsius rectoris, de illa, quam tunc obtinebat, in manibus felicis recordationis Pii Papae quinti, praedecessoris nostri, ad effectum sibi de canonicatus et praebenda ecclesiae S. Laurentii in Damaso, etiam de Urbe, quos dilectus filius Robertus Fontana, olim ipsius ecclesiae Sancti Laurentii canonicus, tunc obtinebat, pro ipsa ecclesia S. Nicolai provideretur, nec aliter, sponte et alias libere factam, et per eumdem prædecessorem admissam vacantem, idem praedecessor, ex certis tune expressis causis, motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, curam omnimodam parochianorum jusque et exercitium parochiale universum a dicta ecclesia per suas litteras perpetuo abdicavit, illaque ac dilectos filios universos et singulos eiusdem ecclesiae S. Nicolai tunc parochianos utriusque sexus ad ecclesiam S. Laurentii in Lucina similiter de Urbe, quae etiam tunc parochialis existebat, parum inde remotam et alioquin capacem, transtulit, et in parochianos adscripsit, ac inssit illos ad eam tranisre ac per dilectos filios illius archipresbyte-

rum, rectorem et ceteros ad quos id spectaret eos in suos recipere, ita ut deinceps illi aeque ac ceteri dictae ecclesiae S. Laurentii in Lucina parochiani haberentur, et in eos omnia iura et officia parochialia exercere deberent; ecclesiam vero Sancti Nicolai huiusmodi, etiamsi sub titulo presbyteri cardinalis eiusdem ecclesiae Sancti Laurentii in Lucina existeret, et ab eo vel alio et quocumque loco dependeret, nomine, titulo et denominatione rectoris et ecclesiae parochialis in ea perpetuo suppressis et extinctis; ipsaque ecclesia S. Nicolai, omni prorsus cura, titulo et dependentia vacua et expedita remanente, cum illi forsan annexis, ac omnibus et singulis aedibus, bonis, proprietatibus, possessionibus, censibus, iuribus, iurisdictionibus et pertinentiis suis domui Sanctæ Sabinae pariter de Urbe, Ordinis fratrum Praedicatorum de Observantia nuncupatorum provinciae Lombardiae, ac dilectis filiis illius priori et fratribus per eos pro domo sui Ordinis habendam, regendam et possidendam, ac iuxta ipsius Ordinis ritus et mores reformandam et administrandam perpetuo donavit, concessit et assignavit, ac etiam ipsi domui perpetuo appropriavit, ita quod liceret eisdem priori et fratribus, per se vel alium seu alios, corporalem possessionem ecclesiae Sancti Nicolai et annexorum necnon proprietatum, possessionum et aliorum praedictorum, propria auctoritate, libere apprehendere et perpetuo retinere, ac eidem ecclesiae S. Nicolai in divinis deservire, illiusque ac dictorum annexorum fructus, redditus et proventus in eius et dictae domus commodum ac utilitatem convertere, dilecti filii 1, tunc sui, Iudicii tituli eiusdem ecclesiae S. Laurentii in Lucina aut alterius presbyteri cardinalis vel cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita, inhibitione sub censuris et poenis contra quoscumque praemissorum executionem

1 Deest forte nostri (R. T.).

quovis quaesito colore impedientes et molestantes, ac irritanti aliisque diversis decretis desuper adjectis, prout in ipsis litteris plenius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut exhibita nobis nu-Causa constitu- per pro parte dictorum olim parochianor. tionis edendae. eiusdem ecclesiae S. Nicolai petitio continebat, praefata ecclesia S. Laurentii in Lucina adeo suae parochiae, praesertim post translationem huiusmodi, limites extenderit, ac tot parochianorum cura illi immineat animarum, ut illius archipresbyter et ministri curae huiusmodi excrcitio ea, qua vellent ac deceret, diligentia incumbere non valeant, si ipsa ecclesia S. Nicolai, prout ante translationem huiusmodi habebat, proprium deinceps haberet rectorem, qui populum suae curae commissum diligenter custodiret, ex hoc profecto cura huiusmodi commodius et diligentius exerceretur, necnon alia parochialia tam Sancti Laurentii in Lucina quam S. Nicolai ecclesiis huiusmodi incumbentia onera facilius supportarentur. Quare pro parte eorumdem olim parochianorum dictae ecclesiae S. Nicolai nobis fuit humiliter supplicatum quatenus ipsos eidem ecclesiae Sancti Nicolai adversus litteras praedictas restituere, ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

roch, ecclesiae

§ 3. Nos igitur, qui circa animarum Derogatio con- curam prospere et fructuose exercendam stitutionis S. Pii V et resti- eo impensius officii nostri partes interpotutio iuris pa- nimus, quanto illa ceteras omnes superat s. Nicolai de et excellit, eosdem olim parochianos dictae ecclesiae Sancti Nicolai et eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon litte-

rarum praedictarum tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, abdicationem curae parochianorum et translationem universi iuris et exercitii parochialis ac suppressionem extinctionemque nominis rectoris ac denominationis et effectus parochialis, nec non, quoad hoc tantum, litteras huiusmodi, apostolica auctoritate, tenore praesentium, revocamus, cassamus, irritamus et annullamus viribusque omnino evacuamus, ac pro nullis et infectis viribusque vacuis haberi et censeri; cetera vero in suo robore remanere volumus; necnon ecclesiam Sancti Nicolai et illius rectorem pro tempore existentem et, qui antea fuerunt, parochianos huiusmodi, adversus abdicationem, translationem, suppressionem et extinctionem ac litteras prædictas, in pristinum et eum, in quo, antequam illae emanarent, quomodolibet erant, statum, auctoritate et tenore praedictis, restituimus, reponimus et plenarie reintegramus in omnibus, et per omnia, perinde ac si abdicatio, translatio, suppressio et extinctio praedictae numquam factae extitissent.

§ 4. Decernentes ecclesiam Sancti Ni- lurium parecolai praedictam de cetero, ut prius ante in pristinum abdicationem, translationem, suppressio- restitutio. nem et extinctionem huiusmodi existebat, parochialem ecclesiam et, qui antea fuerunt, illius parochianos pariter existere, nec illi propter praemissa aliquid detractum seu in aliquo quomodolibet derogatum, aut dictae ecclesiae Sancti Laurentii in Lucina aliquid propterea acquisitum censeri posse aut debere; ac ecclesiam Sancti Nicolai praedictam eiusque parochianos, qui ante abdicationem, translationem, suppressionem, extinctionem prædictas erant, regi et gubernari; eisdemque parochianis sacramenta omnia, quae ad rectorem, qui antea erat, de iure vel consuetudine spectabant, per unum ex fratribus

dictae domus Sanctae Sabinae ad lioc idoneum, per præfatum priorem pro tempore deputandum, et a dilecto filio nostro in alma Urbe et illius districtu vicario generali approbandum, administrari.

Clausulae.

§ 5. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes etiam causarum Palatii Apostolici auditores et sanctae Rom. Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque decernimus et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

contrariorum.

§ 6. Non obstantibus praemissis et no-Derogatio stra de non tollendo iure quaesito, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon ecclesiae Sancti Laurentii in Lucina et domus ac Ordinis praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis'firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, tam Iudice et aliis aliarum ecclesiarum, sub quibus forsan dicta ecclesia Sancti Nicolai consistit, presbyteris cardinalibus, quam priori et fratribus ac Ordini praedictis, illorumque superioribus et personis ac quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantib. et aliis decretis, in genere vel in specie, tam per praefatum Pium quam alios quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac etiam nos, etiam motu, scientia et potestate similibus, etiam consistorialiter, de fratrum nostrorum consilio, ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa ac individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Nulli ergo omnino hominum liceat Conclusiones. hanc paginam nostrae absolutionis, revocationis, irritationis, annullationis, evacuationis, voluntatis, restitutionis, repositionis, reintegrationis decretorum et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum. anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo quinto, nono kalendas iulii, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 23 iunii 1575, pontif. anno IV.

#### XLVI.

Ordinationes a collegio physicorum necnon a collegio aromaturiorum Urbis observandae, corumque in prima, et auditoris Curiae causarum Camerae Apostolicae in secunda instantia iurisdictiones.

# Gregorius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Cum officio pastorali incumbat gregem sibi commissum, secundum iuris tramites ac etiam iuxta facti exigentiam, vigili cura gubernare, ac abusus et pravas corruptelas introductas, litesque et controversias, ex quibus maxime resultant dispendia partium et totius populi damnum maximaque iactura, non sine vitae periculo; pro viribus tollere; acceperimus autem inter collegium medicorum almae Urbis nostræ et collegium aromatariorum,

Exordium.

circa modum visitationis apothecarum, iurisdictione, poenarum applicatione ac rebus aliis diu controversum fuisse, et quotidie hinc inde querelae ad aures nostras deferantur.

nitio effectum non sortita,

§ 1. Ac volentes has controversias et Prima diffi- differentias omnino et in perpetuum extinguere, vivae vocis oraculo, dilecto filio nostro Francisco tituli S. Mariae in Porticu Alciato, ac bonae memoriae Ioanni Paulo tituli Sancti Pancratii presbyteris cardinalibus ab Ecclesia nuncupatis, ut tam collegium medicorum, quam collegium aromatariorum, ac separatim et in contradictorio, audirent, iura ipsa viderent, nobisque referrent; et cum pluries hoc fecissent, et deinde, re imperfecta, ab eadem Urbe dictum Ioannem Paulum cardinalem recedere contigisset, in locum illius similis memoriae Iulium S. Theodori diaconum cardinalem de Aquaviva nuncupatum deputavimus, qui simul cum praedicto Francisco cardinali differentias praedictas et iura medicorum et aromatariorum audiverunt et cognoverunt, nobisque retulerunt, et, relatione facta, quaedam capitula ab ipsis concepta motu proprio confirmavimus et observari mandavimus, prout in schedula dicti motus proprii, manu nostra signata, sub Datum videlicet Romae apud Sanctum Petrum, kalendis decembris, pontificatus nostri anno II, apparet.

finitio, \_ nunc firmata.

§ 2. Cumque deinde pro parte collegii Postrema dif- medicorum praedictorum iterum fuerit supplicatum super novis rationibus et iuribus audiri, nos, ut omnis materia et occasio conquerendi et reclamandi in perpetuum tolleretur, commisimus eidem Francisco et Iulio cardinalibus ut medicorum et aromatariorum collegia iterum audirent; et cum differentiae iam fere sopitae essent, ab humanis, sicut Altissimo placuit, dictus Iulius cardinalis decessit; unde nos, cupientes has differentias quanto citius terminari, commisimus dicto Francisco

cardinali informato, ut iterum (si opus esset) audiret collegium medicorum et deinde nobis referret; qui Franciscus cardinalis, iterum de novo medicorum et aromatariorum collegiis huiusmodi auditis, nobis retulit medicos et aromatarios huiusmodi ad infrascripta capitula convenisse et concordasse, videlicet.

- § 3. Quod nemini liceat artem aroma- Super aromatatariam, magistri institoris sive apothece tione, si aropraepositi aut quovis alio nomine ac titulo, matarias non approbati exerexercere, nisi antea a protomedico eiusque cent; consiliariis et ab aromatariorum consulibus examinatus probatusque fuerit; qui secus fecerit, vigintiquinque ducatorum poena mulctetur; éaque de re soli protomedicus et consiliarii eius in suo solo tribunali, vocatis etiam aromatariorum consulibus, inquirant, procedant, cognoscant, decidant, puniant; sed in singulis actibus cum dictorum consulum aromatariorum consilio; quod si a protomedico et consiliariis non probabitur, tunc recta via ad pro tempore existentem causarum Curiae Camerae Apostolicae generalem auditorem, pro eius decisione, eatur, et deciso eo articulo in quo protomedicus et consiliarii non probabunt consilium consulum aromatariorum, revertatur in reliquis cognitio et decisio ad ipsos solos protomedicum et consiliarios, qui in aliis sequentibus actibus idem observare teneantur.
- § 4. Patentes autem approbationis iuxta stylum et solitum sient.
- § 5. Nullus aromatarius ex simplicibus composita medicamenta conficiat, eadem rum tione, vigintiquinque ducatorum poena propo- ex simplicibus sita, nisi prius simplicia huiusmodi in-dicamenta conspecta et probata sint a protomedico et rata forma bir consiliariis, aut certe al) aliis idoneis per-tradita; sonis protomedici iussu, praesente etiam uno aliquo ex collegii medicis, qui semper interesse debeat, donec omnis inspectio absolvatur. Qui contrafecerit, in eum pro-

Patentium expeditione;

composita me-

tomedicus et consiliarii inquirant et animadvertant de consilio consulum aromatariorum, servata forma et modo expresso in proximo praecedenti capitulo, et non alias, aliter nec alio modo. Quod si protomedicus et consiliarii simplicia inspicere, aut alios ad hanc inspectionem, ut supra, deligere rogati, praetermittent, mulctentur arbitrio collegii medicorum; quod si iterum, lapso triduo, rogati negligant, liceat aromatariis solis sua composita facere.

aromatariarum;

§ 6. Protomedicus semel, iterum ac Visitatione saepius in eodem anno, et deinde quoties id expedire iudicaverit, per se aut per alios a se eligendos, ut supra dictum est, una cum consulibus aromatariorum, omnia simplicia et composita medicamenta inspiciet, eaque ostendere aromatarii sine recusatione debeant, ut quae proba et idonea videbuntur probari possint; quae vero tamquam mala et vitiosa reiiciantur, ea in capitulo legitimo die, quo ius dicetur, publice comburantur, iique apud quos inventa fuerint, luant poenas contentas in motu proprio felicis recordationis Pauli IV, praedecessoris nostri, cui nolumus in hac parte derogare. Qui non obtemperaverit, a protomedico et consiliariis, de consilio consulum aromatariorum, servata semper forma, de qua in primo capitulo, et non alias, ut supra, eadem poena coerceatur, ut multis incommodis et periculis, quae facile oriri possint, occurratur.

medicamento-

§ 7. Nulli aromatario liceat rem medi-Venditione cinalem in medicamentum redactam, elective evacuantem, neque scamoneatam aut valde opiatam vendere, donare aut ullo modo cuiquam viro vel mulieri capiendam dare, nisi id ei verbo aut scripto imperarit medicus physicus, qui ex alicuius probati collegii auctoritate doctor aut licentiatus aut denique is sit, cui in Urbe medicinam exercere sit permissum.

Qui deliquerit, a protomedico et consiliariis eius eadem poena puniatur.

§ 8. Nemini venena aut res venenatas Rerumque vedent, nisi eis constet, ad quem usum expetantur. Qui contrafecerit, eadem vigintiquinque ducatorum poena, protomedici et consiliariorum sententia. mulctetur.

§ 9. Librum habeat, in quo diligenter Libro receptamedicinas omnes a medicis imperatas, rum; quas vulgo receptas vocant, nec usquam alibi describat. Qui secus fecerit, a protomedico et consiliariis quinque ducatorum poena plectatur.

§ 10. Res omnes, quae usu quotidiano Rebus retinenet more ad medicinam pertinent, aromatarii in suis apothecis habeant atque asservent; quaenam vero res illae sint, protomedicus et collegium medicorum et et consules aromatariorum declarabunt, easque in indice notatas et descriptas singulis aromatariis dabunt. Teneantur autem aromatarii infra mensem a die declarationis huiusmodi, sive intra aliud certum tempus, protomedici et consiliariorum suorum arbitrio praefiniendum, res illas sibi, sive parce sive copiose, pro cuiusque facultate, emere. Qui neglexerint, decem, ducatorum poenam subeant, deque eo protomedicus et consiliarii de consilio consulum aromatariorum, et servata forma, de qua in primo capitulo, et non alias, ut supra, cognoscant et puniant, citent, inquirant, procedant, seu cognosci, puniri, citari, inquiri et procedi ac alia faciant, quae in praemissis et circa ea necessaria fuerint seu quomodolibet opportuna.

§ 11. Ne cui det aromatarius rem me- Vendendisque; dicinalem a medico praescriptam, nisi ad pondus, quod quidem in pagella, quam receptam dicunt, diserte expressum sit, rem ipsam appendet. Delinguenti protomedicus et consiliarii quinque ducato-

rum poenam irrogent.

An. C. 1575

§ 12. Singulis annis protomedicus, con-Pretio rerum siliarii et consules aromatariorum, coram riae praescri- dictae Camerae praesidentibus, rebus artis aromatariae certum pretium constituant, ne quis de iniusto pretio iure queri possit; quod si quo minus id fiat per consules steterit, quivis ex ipsis, et quoties in eo peccavit, ducatos vigintiquinque pendat poenae nomine. Cognitio autem constitutionis pretii ad protomedicum et consiliarios, de consilio consulum aromatariorum, servata semper forma de qua in primo capitulo, et non alias, aliter nec alio modo, pertineat; animadversio autem in consules ad solum protomedicum et eius consiliarios, a quibus si consules se gravari putaverint, adeant dictum auditorem Camerae, qui quod iuris erit praecipiat exequatur.

§ 13. Negue medico sive physico sive Societate inter chirurgo cum aromatario, neque aromamatarios inter- tario cum medico societatem ullo modo inire liceat; qui aliter fecerit, vigintiquinque ducatorum poena a collegio medicorum, si medicus fuerit; si vero aromatarius, a consulibus aromatariorum afficiatur.

a taxatione pretii;

§ 14. Si in rebus medicinalibus a taxa-Appellatione tione consulum eorumque calculis appellatum sit, et protomedicus et revisores, ex forma constitutionum artis aromatariorum, adeantur; qui si discordes intra se fuerint, de eo dictus auditor cognoscat et decidat.

ministrandis ab aromatariis;

§ 15. Nulli physico, nulli chirurgo aut Medicinis sub- cuivis alteri medicinam aut rem ad medicamentum pertinentem cuipiam, praeterquam ex iusta aliqua causa a protomedico et eius consiliariis in scriptis probanda, vendere liceat, nisi prius ea res in aromataria sit consignata, et per ipsum aromatarium subministrata. Qui secus fecerit, a collegio medicorum, si medicus fuerit; si vero aromatarius vel extraneus,

ab aromatariorum consulibus vigintiquinque ducatorum poena plectatur.

§ 16. Protomedicus, per se aut per a- Protomedici vilium a se electum, uno praeterea aliquo sitatione aroex medicorum collegio adhibito, ut supra explicatum est, quoties ei libucrit, etiam extra ordinationem, apothecas aromatariorum visitare, inspicere et perquirere libere quidem possit; nihil vero, absque consiliariis et consulibus aromatariorum, damnare aut improbare possit; liceat ei tantum, arbitratu suo, quae voluerit obsignare, et ne quisquam iis utatur interdicere, quoad ipsius protomedici et consiliariorum iudicio, de consilio, ut supra, consulum, de tota re definiatur, servata forma de qua in primo capitulo, et non alias, aliter nec alio modo.

§ 17. Quod autem ad fraudum occasio- Librorum arones tollendas facit, aromatariorum libris  $_{d\,\varepsilon_{i}}^{malariorum\ fl-}$ ultra tres annos fides in iudiciis ne habeatur, nisi aut instrumentum publicum aut syngrapha exhibeatur, quae fidem faciat, quaeque cum nominibus et rationibus in eisdem libris descriptis consentiat, aut certe constet de diligentia ab aromatariis infra dictum tempus adhibita adversus debitores ob causas in libris notatas, planumque sit per debitores ipsos stetisse quo minus solverent, aut aliter aromatariis caverent, ut postremo nomina et partitae, ut appellant, in libris descriptae, a debitoribus recognitæ, corumdem subscriptione comprobentur, non obstante dispositione dicti Pauli et aliorum forsan praedecessorum contrarium determinante.

§ 18. Quivis, etiam occlesiasticus, quan- consulum arotum ad medicamenta et cetera ad artem matariorum iuaromatariam spectantia, consulibus aromatariorum subiectus sit, atque apud illos et non alibi querelae de huiusmodi rebus habeantur et decidantur, servatis servandis. Hi vero, ex praescripto statutorum tam dictae Urbis quam artis suae, cognoscant et procedant.

tra Urbem.

§ 19. Nemo, cuiusvis conditionis sit, Moratoriarum ob res medicinales et aromatarias soluprohibitione; tionis dilationem, quam notoriam 1 aut cinquinam vocant, impetrare possit.

§ 20. Quotiescumque ad visitandas ta-Visitatione aro- bernas aromatarias, quae extra Urbem matariarum exsunt, medicus ex Urbe mittendus erit, ne is forsan artis aromatariae imperitum sibi comitem adiungat, protomedicus, qui visitatoris designandi ius obtinet, urbanis aromatariis id denuntiet, atque ab eis exquirat habeant ne aliquem peritum et idoneum hominem, qui medico illi in huiusmodi visitationis munere comes et minister esse velit; quo invento, protomedicus utrisque eam visitandi provinciam delegabit, curabitque aromatario viaticum competens praestari; quod si aromatarii negligentes ea in re fuerint, solus protomedicus hunc etiam eligat. Si autem protomedicus non adnunciaverit, in vigintiquinque ducatorum a syndicis, tempore syndicatus, poena mulctetur.

sitandum aronato:

§ 21. Medicus vero ad visitandum de-Medico ad vi-stinatus, singulas apothecas et officinas matarias desti- aromatarias, non ficte aut fallaciter, sed vere visitet atque inspiciat, et debitis pocnis puniat, idque se fecisse, testimonio publico allato, doceat; si contrafecerit, protomedici et consiliariorum communi decreto, vigintiquinque ducatorum poenam subeat; quae poena pro numero apothecarum, quas non inspexerit, toties ab eo exigatur.

ne.

§ 22. Ut autem pecuniae, quae ab iis qui Ponarum exa- his decretis non obtemperaverint poenae nomine exigetur, ratio constet, singulis annis a protomedico et consulibus unus depositarius ex aromatariis coniunctim eligatur, penes quem pecunia omnis ex huiusmodi mulctatione collecta deponatur, cique ex poenis exigendis certum stipendium, protomedici et consulum arbitrio, statuatur, ita tamen ut antea de reliqua summa restituenda idoneam cau-

1 Moratoriam, Cherub, (B. T.).

tionem praebeat. Is autem in fine cuiuslibet anni, de poenis exactis protomedico et consuli aromatariorum rationem reddat. Duo autem libri rationum fiant, quorum alter apud protomedicum, alter vero apud consules sit.

§ 23. In partiendis vero poenis et mul- Earumque parctis, quae ex delictis et contraventionibus titione, urbanorum aromatariorum sive alias et ex quacumque causa, etiam extra visitationem, a quibuscumque exigerentur, piae memoriae Pii Papae V, etiam praedecessoris nostri, motus proprius servetur, qui datus est die duodecima augusti, pontificatus sui anno quinto. Ita videlicet ut quarta pars medicorum collegio attribuatur, reliquae hospitali S. Laurentii in Miranda, non obstante altero posteriore eiusdem Pii V motu proprio, quo pecuniae omnes poenae nomine colligendae, domui dicti hospitalis attribui videbantur.

§ 24. Si ex cuiusvis accusatione aut de- Earundemque nunciatione aliquem ex aromatariorum applicatione; vel medicorum numero adversum haec decreta deliquisse constiterit, tunc ex integra summa, qua reus mulctabitur, quarta pars a protomedico et consiliariis eidem accusatori aut denunciatori statim adiudicetur; quod reliquum erit, a depositario conservetur, ut in fine anni, inter collegium medicorum et hospitale aromatariorum, ratione paulo ante dicta dividatur.

§ 25. Cognitio et declaratio an aliquis Cognitione quoadversus supradicta decreta deliquerit et que ac declarain poenam inciderit necne eiusque poe-gressionum; nae exigendae iussio ad eos solos et in ea forma pertineat, quibus in ipsis singulis capitulis decretorum expressis verbis definitum est; quoties autem his decretis protomedico et eius consiliariis, de consilio consulum aromatariorum, ut supra, aliquod mandatum est, ita semper intelligatur ut tam in inquirendo quam in procedendo, citando, cognoscendo, declarando, decidendo et puniendo et in

An. C. 1875 Approbatio

quoscumque alios actus similes faciendo, ipsorum consulum aromatariorum consilium petere teneantur; quod si protomedicus et consiliarii minus probaverint, neque cum iis consenserint, tunc eatur recta ad auditorem praedictum, qui manu regia, omni et quacumque appellatione remota, cognoscat et decidat, et deinceps servetur forma supra in primo capitulo expressa.

ctione:

§ 26. Idem auditor his omnibus decre-A. C. iurisdi- lis exequendis praesit, ac quibus in rebus solis protomedico et consiliariis cognoscendi et decidendi puniendique facultas, absque alio consilio consulum aromatariorum, data est, liceat aromatariis, si quando se iniuste laedi conquerantur, coram eodem auditore de eorum iniuriis. agere, qui pariter manu regia, omni et quacumque appellatione remota, eos audiat, et, prout iuris erit, praecipiat et exequatur, et quos calumniose conquestos esse repererit arbitrio suo mulctet; mulctasque hac ex causa exactas physicorum collegio et hospitali praedicto in totum applicet.

§ 27. onsules aromatariorum ex eo-Conventa rum decretorum facultate cum protomeconsiliariorum dico et consiliariis de re aliqua in consilium venire debent, protomedici domum adeant quoties ab eo fuerint vocati, facta prius praecedenti die intimatione, quod si venire neglexerint, protomedicus et consiliarii absque consulibus omnia agere et decernere possint.

Papae approba-

§ 28. Quare, pro parte medicorum et Supplicatio pro aromatariorum praedictorum, nobis fuit humiliter supplicatum ut capitulis praedictis, pro illorum subsistentia firmiori, robur apostolicæ confirmationis adiicere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 29. Nos igitur eosdem medicos et a-

romatarios illorumque singulares personas a quibusvis excommunicationis sus-Papac. pensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, ac statum et merita causarum huiusmodi praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, dicta statuta et decreta, de medicorum et aromatariorum praedictorum consensu, apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus; ac illa inviolabiliter, in perpetuum et singulis futuris temporibus, per protomedicum et collegium medicorum ac consules et collegium aromatariorum, pro tempore existentes, et alios quoscumque inviolabiliter observari; processusque et acta quaecumque in causis huiusmodi facta cassari et annullari; ac medicis et aromatariis perpetuum silentium imponi et impositum esse volumus, prout cassamus et silentium imponimus.

§ 30. Et ita tam per dictum auditorem clausula sublaet eius in civilibus locumtenentem pro ta etc. tempore existentem, quam etiam per alios quoscumque iudices, etiam Rotae auditores ac S. R. E. cardinales, decerni et indicari debere; irritumque et inane si, secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

§ 31. Et ita perpetuae scientiae et vo- Clausulae praeluntatis incommutabilis nostrae esse dicimus, neque has nostras litteras de subreptionis vel obreptionis vel intentionis nostrae fraudatae vel alio quopiam vitio notari, impugnari, revocari, moderari vel annullari posse; et quoties illas annullari, moderari, revocari, impugnari

rogatoriae.

vel notari contigerit, totics in pristinum | statum repositas, reintegratas et restitutas esse: et illis nullatenus derogari, nisi constiterit de trina derogatione separata, intercedente uno anno inter unam et aliam etiam consistorialiter, et accedente consensu amborum collegiorum, et cum insertione praesentium, volumus et mandamus.

§ 32. Non obstantibus rescriptis felicis Clausulae de-recordationis Iulii III et Pauli IV ac Pii V et aliorum praedecessorum nostrorum; ac capitulis factis per quondam Caesarem Brancatium et cardinalem de Salviatis; dictaeque Camerae decretis vel confirmationibus seu declarationibus; statutis dicti collegii medicorum, etiam iuramento et auctoritate apostolica confirmatis, quorum tenores et formas, ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, haberi volumus pro expressis, consuetudinibus et usibus quibuscumque; quibus omnibus et singulis, ad effectum praesentium dumtaxat, derogamus et derogatum esse intendimus ac praecipimus, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die prima iulii, millesimo quingentesimo septuagesimo quinto, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 1 iulii 1575, pontif. anno IV.

### XLVII.

Dismembratio provinciae Fluvii Ianuarii ab ecclesia S. Salvatoris Brasilii, et crectio in vicariam perpetuam 1

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

In supereminenti militantis Ecclesiae specula, meritis licet imparibus, divina dispositione constituti, ad universa orbis loca ac provincias, praesertim, omnipo-

1 Ex Regest in Secret. Brev.

tentis Dei misericordia, per catholicos reges et principes ab infidelibus et barbaris nationibus recuperata et acquisita, aciem nostrae meditationis reflectimus: utque in locis ac provinciis ipsis plantetur, et plantata confirmetur radicitus christiana religio, eorumque incolae et habitatores, propriorum prælatorum assistentia et regimine suffulti, proficiant semper in fide. et quod in temporalibus sunt adepti, non careant in spiritualibus incremento, opem et operam libenter impendimus efficaces. prout eorumdem regum exposcit devotio. nosque, locorum et rerum circumstantiis mature pensatis, ad fidei ortodoxae conservationem et propagationem, animarumque salutem et profectum conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Exponi nobis sane nuper fecit cha- Facti series. rissimus in Christo filius noster Sebastianus Portugalliae et Algarbiorum rex illustris, quod alias, cum inter ceteras provincias progenitorum suorum auspiciis repertas et acquisitas, ac sub eius temporali dominio reductas, provincia Brasilii, in partibus occidentalibus consistens, longe lateque se extenderet, illiusque incolae et habitatores, divinae legis expertes, absque aliqua fidei ortodoxae institutione viverent; praedicti progenitores pio affectu moti, ac desiderantes in dicta provincia Brasilii, Illius gloriosissimi nominis cultum, Cuius est orbis terrarum et plenitudo eius ac universi qui in eo abitant, propagari, et incolas praedictos ad lucem veritatis perduci, totque animas Deo lucrifieri, non sine gravium expensarum et sumptuum mole, ad provinciam Brasilii huiusmodi, pro gentilium et aliorum infidelium ad dictam fidem conversione et ad Apostolicae Sedis obedientiam reductione, ac humani generis Redemptoris agnitione et veneratione, diversos religiosos, et praesertim presbyterorum regularium Societatis Iesu

personas vitae exemplo et morum honestate insignes, multa quidem doctrina et lectione praeditos, transmiserunt, et inibi Dei cultum ac ministros ecclesiasticos paulatim introduci, necnon ecclesias, monasteria, collegia et alia pia loca aedificari et fabricari, ac illa paramentis et ornamentis ecclesiasticis fulciri, et tandem in sinu Omnium Sanctorum, Baia de todos los Santos nuncupato, partium Brasilii huiusmodi, unam cathedralem ecclesiam sub invocatione S. Salvatoris nuncupatam. de iure patronatus praedicti Sebastiani regis, ex privilegio apostolico, cui non est hactenus in aliquo derogatum, existentem, et ad praesens pastoris solatio destitutam, sub certis modo et forma tunc expressis, apostolica auctoritate, erigi et institui, ac eidem ecclesiae sic erectae certum tunc expressum oppidum pro civitate, et sinum Omnium Sanctorum huiusmodi necnon provinciam seu partem terrae Fluvium Ianuarii nuncupatam, oramque in dictis partibus Brasilii, tam versus partem septentrionalem quam meridionalem. ac alias consistentia loca et terras pro dioecesi, ipsarumque civitatis et dioecesis incolas et abitatores pro clero et populo concedi et assignari etiam procurarunt.

tutionis eden-

§ 2. Cum autem, sicut eadem expositio Causa consti- subiungebat, in dictis partibus Brasilii, benedicente Domino, oppida, loca et terræ, illorumque incolae et habitatores huiusmodi tam christiani quam gentiles ita multiplicasse noscantur ut episcopus Sancti Salvatoris pro tempore existens, ob ipsius dioecesis per duo millia et septingenta milliaria se extendentis amplitudinem, frequentissimorum ac longe lateque dissitorum locorum et terrarum copiam, necnon provinciae seu partis terræ Fluvii Ianuarii huiusmodi distantiam, marisque incommoda ac difficilem et dispendiosam navigationem, piratarumque illic discurrentium periculum, curae, regimini et admi-

nistrationi sui gregis in partibus Fluvii Ianuarii huiusmodi consistentis, prout eius pastorali officio incumbit, commode, nec sine incolarum et habitatorum alterius partis suae dioecesis, videlicet sinus Omnium Sanctorum huiusmodi, salutis dispendio et ipsius vitae periculo, intendere nequeat; ac exinde incolae et habitatores Fluvii Ianuarii huiusmodi nec fidei doctrina nec pie vivendi præceptis commode instrui; aut si quid deliquerint, facta haud corrigi ab episcopo suo possint; illorumque multitudo copiosa ministrorum numero, specialisque pastoris, qui eos spirituali et coelesti pabulo personaliter pascat et reficiat, illorumque animarum saluti, ac in his, quae ad divini cultus fideique catholicae conservationem et incrementum necessaria et proficua esse dignoscuntur, specialiter intendat, assistentia et regimine, ne ob eiusdem pastoris carentiam et penuriam, quod tanta cura seminatum fuit, inter tot tribulos et spinas suffocetur et intereat, non parum indigere dignoscantur, si dioecesis ipsa in duas partes divideretur, eiusque rei causa tota provincia seu pars terrae Fluvii Ianuarii et exinde usque ad terminos et limites quibus gubernium temporale eiusdem Fluvii Ianuarii extenditur, ab ecclesia et dioecesi Sancti Salvatoris huiusmodi penitus separaretur et dismembraretur, illaque sic separata et dismembrata in vicariam seu administrationem spiritualem Fluvii Ianuarii nuncupandam, pro uno vicario seu administratore in spiritualibus Fluvii Ianuarii nuncupando, qui inibi omnimodam spiritualem et ecclesiasticam ac ordinariam et quasi episcopalem iurisdictionem tam in foro interiori quam exteriori haberet et exerceret, erigeretur et institueretur, ex hoc profecto provincia Fluvii Ianuarii huiusmodi felicioribus proficeret incrementis, illiusque cleri et populi praedictorum saluti,

ac dictae fidei profectui et exaltationi, divinique cultus incremento, ac tot incommodis et animarum periculis opportune consuleretur. Quare idem Sebastianus rex nobis humiliter supplicari fecit quatenus eamdem provinciam seu partem terrae Fluvii Ianuarii ab ecclesia et dioecesi Sancti Salvatoris huiusmodi perpetuo separare et dismembrare, ac inibi vicariam seu administrationem praedictam erigere et instituere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

petuam.

§ 3. Nos igitur, qui Dei cultum et il-Erectio pro-lius incrementum ac provinciarum saluvinciae Fluminis Prem directionem, cum animarum chrinis lanuarii in vicariam per- stifidelium salute et spirituali consolatione, intensis desideriis affectamus, huiusmodi supplicationibus inclinati, ad omnipotentis Dei laudem et gloriam, ac gloriosissimae eius genitricis Virginis Mariae totiusque curiae coelestis honorem, et ipsius fidei catholicae exaltationem, eam dioecesis Sancti Salvatoris partem, in qua provincia seu pars terrae Fluvii Ianuarii huiusmodi consistit, ut praefertur, cum illius territorio, oppidis, villis, locis, necnon clero, populo et personis ac monasteriis, ecclesiis, collegiis et piis locis ac beneficiis ecclesiasticis, saecularibus et quorumvis Ordinum regularibus, ab ecclesia S. Salvatoris et dioecesi praedictis perpetuo separamus et dismembramus, et ab omni subjectione, jurisdictione, superioritate, correctione, visitatione et potestate pro tempore existentis episcopi Sancti Salvatoris eiusque vicariorum et officialium, ac a solutione quorumcumque iurium cidem episcopo et dilectis filiis capitulo dictae ecclesiae Sancti Salvatoris per clerum, populum et personas Fluvii Ianuarii huiusmodi, ratione subjectionis, iurisdictionis, superioritatis aut visitationis, etiam dioecesis; ita quod de cetero praedictus episcopus Sancti Salvatoris

aliquam iurisdictionem spiritualem, praeterquam in his quae sunt ordinis, demptis inferius expressis, in oppida, terminos, territoria, villas et loca, ac clerum, populum, personas, monasteria, ecclesias et pia loca necnon beneficia sub separatione et dismembratione huiusmodi comprehensa, exercere; nec eadem beneficia, quae antea ad ipsius collationem, provisionem, institutionem vel quamlibet aliam dispositionem pertinebant, conferre, seu de illis providere aut alias disponere; fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta per eum in Fluvio Ianuarii illiusque terminis, territoriis, oppidis, villis et locis praedictis, ratione visitationis aut legis dioecesis, percipere nullatenus possit, dicta auctoritate, etiam perpetuo, eximimus et totaliter liberamus; ipsamque provinciam Fluvii Ianuarii sic separatam et dismembratam in vicariam seu administrationem spiritualem provinciae Fluvii Ianuarii nuncupandam, et pro uno presbytero saeculari vel cuiusvis Ordinis regulari vicario seu administratore in spiritualibus provinciae Fluvii Ianuarii nuncupando, in theologia seu decretis graduato, vel alias, praevio examine seu iudicio deputatorum senatus mensae regiae, conscientiae et Ordinum militiarum, in quo complures viri, tam saeculares quam regulares, litterarum scientia moribusque et virtute insignes reperiuntur, habiles et idonei ad alios docendum, approbato, ac per ipsum Sebastianum et pro tempore existentem Portugalliae et Algarbiorum regem perpetuis futuris temporibus, etiam hac prima vice, libere, nullius ad id requisito consensu, etiam ad tempus sibi benevisum, deputando et constituendo.

§ 4. Qui, deputationis et constitutionis Facultates vihuiusmodi vigore, absque alia Romani cari in praedi-cta provincia. Pontificis vel episcopi Sancti Salvatoris pro tempore existentis aut cuiusvis alte-

rius confirmatione, approbatione, com- tam in capite quam in membris, inquimissione, licentia vel consensu, curam, regimen et administrationem provinciae Fluvii Ianuarii ac cleri ac populi tam christiani quam gentilis, necnon oppidorum, terrarum et locorum in illius districtu, limitibus et terminis praedictis consistentium habere, ac inibi praedicare et praedicari facere, gentilesque praedictos ad orthodoxæ fidei cultum convertere. et conversos in eadem fide instruere et confirmare, eisque Baptismi gratiam et Confirmationis sacramentum impendere, ac tam illis sic conversis quam aliis omnibus fidelibus in provincia Fluvii Ianuarii ac illius oppidis, terris, villis, locis, territoriis, districtu, limitibus et terminis praedictis pro tempore degentibus, et eo declinantibus sacramenta ecclesiastica et alia spiritualia munia, non autem ea quae sunt ordinis, ut praesertur, ministrare et administrari ctiam facere et procurare; ac quaecumque beneficia ecclesiastica sub'separatione et dismembratione huiusmodi comprehensa, et quae antea ad ipsius episcopi Sancti Salvatoris collàtionem, provisionem, institutionem seu quamvis aliam dispositionem pertinebant, iure tamen patronatus Sebastiano et pro tempore existenti regi praedicto ad ipsa beneficia ex privilegio apostolico vel alias quomodolibet competente semper salvo et illaeso remanente, conferre et de illis disponere, et in eis instituere; calices, campanas, vestimenta, corporalia et alia paramenta et ornamenta ecclesiastica conservare et benedicere; ecclesias, coemeteria et loca ecclesiastica, sanguinis et scminis effusione sive alias quomodolibet polluta vel profanata, aqua per ipsum benedicta reconciliare; ipsasque ecclesias ·et loca sub eius districtu comprehensa ac illorum personas visitare; ac in illorum statum, regimen, statuta, consuetudines, vitam, ritus, mores, delicta et disciplinam,

rere; necnon, evangelicae et apostolicae doctrinae sacrorumque canonum et generalium conciliorum decretis et institutis inhaerendo, et prout occasio rerumque qualitas exegerit, quaecumque mutatione, correctione, emendatione, punitione, revocatione ac etiam ex integro editione indigere cognoverit, reformare, mutare, corrigere, punire et etiam de novo condere; necnon beneficiales matrimonialesque et quascumque alias ecclesiasticas et civiles, et ad forum ecclesiasticum quomodolibet pertinentes causas, motas et inchoatas ac interim movendas, cum earum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis, audire, decidere et fine debito, prout iuris fuerit, terminare; seu causas ipsas alii vel aliis idoneis, modo et forma praedictis, ac cum simili vel limitata potestate pariter audiendas, decidendas et terminandas, delegare; ac denique plenam, meram et omnimodam spiritualem et ecclesiasticam ac ordinariam iurisdictionem, tam in foro interiori quam exteriori, habere: et eam ac omnia et singula alia, quae pro tempore existens episcopus Sancti Salvatoris in illis partibus hactenus habere, gerere et exercere debuit, potuit et consuevit, similiter et pariformiter, nullaque prorsus differentia, exceptis tamen iis quae, ut dictum est, sunt ordinis, prout divini cultus augumento ac ipsorum cleri et populi animarum saluti expedire cognoverit, gerere, exercere, facere et exequi cum omnibus et singulis aliis privilegiis, facultatibus, exemptionibus, libertatibus, iurisdictionibus, præeminentiis, favoribus, gratiis, indultis, quibus in de Ormuz et Mozambica ac Cofola necnon Moluco aliisque provinciis et locis erectae administrationes, et illarum pro tempore deputati administratores, simililer ordinariam, ut praefertur, iurisdictionem inibi habentes, utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere potuerunt et poterunt quomodolibet in futurum, auctoritate et tenore praedictis, similiter perpetuo erigimus et instituimus.

Clausulae.

§ 5. Decernentes easdem praesentes litteras nullo unquam tempore, ex quavis causa, etiam ex eo quod illa dicta ecclesia Sancti Salvatoris pastoris solatio destituta, nec ei curatore deputato, vel alias interesse habentibus minime vocatis, de subreptionis vel obreptionis vitio aut intentionis nostrae vel alio quovis defectu notari vel impugnari, aut in ius vel controversiam vocari, aut contra illas restitutionem in integrum, reductionem ad terminos iuris aut quodvis aliud gratiae vel iustitiae remedium impetrari posse. causamque vel causas, propter quas praemissa concessa fuerunt, minime verificari, aut ob id viribus carere, minusque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, limitationibus, suspensionibus aut aliis contrariis dispositionibus, etiam eis in toto vel in parte derogantibus vel obviantibus, etiam a nobis et dicta Sede quomodolibet pro tempore emanatis nullatenus comprehendi; sed semper validas et ab illis prorsus exceptas, et quoties illae emanabunt, aut sub eis quovis modo comprehendi viderentur, toties in pristinum et eum, in quo, antequam illae emanarent, statum, erant restituas et plenarie reintegratas ac denuo concessas esse et censeri; et ad hoc. ut sub illis non comprehendantur, vim validi et efficacis contractus inter nos et dictam Sedem ac Sebastianum et pro tempore existentem regem praedictum initi et stipulati, obtinere, et omni tempore suos plenarios et integros effectus sortiri; sicque per quoscumque iudices et commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus praemissis et qui- Derogatio conbusvis apostolicis ac in provincialibus et trariorum. synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus; nec non dictae ecclesiae Sancti Salvatoris, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, ac fundatione, erectione et institutione; privilegiis quoque et indultis et litteris apostolicis eidem ecclesiae Sancti Salvatoris et illius praesuli pro tempore existenti ac praedictis capitulo et aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio et ex certa scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, ac etiam consistorialiter vel alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio facienda esset, eorum tenores ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis ac insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem, statuimus et ordinamus quod clerus et populus aliique sunt ordinis ab incolae et habitatores, tam sub per prae-vatoris iurisdisente: erecta Fluvii Ianuarii quam de ce-cione provintero earumdem praesentium vigore eri-declarat non gendis vicariis seu administrationibus esso ptam. praedictis comprehensi et comprehendendi, in his quae sunt ordinis, ut prae-

fertur, ad praedictum episcopum Sancti Salvatoris pro tempore existentem, habitis tamen a suis vicariis seu administratoribus ad id litteris dimissorialibus, recurrere teneantur. Quodque Fluvii Ianuarii et alii praesentium vigore pro tempore deputati vicarii seu administratores, ratione personarum suarum dumtaxat, visitationi, correctioni, superioritati et iurisdictioni praedicti episcopi Sancti Salvatoris pro tempore existentis subsint; et a sententiis diffinitivis tantum, aut vim diffinitivarum habentibus, et quarum gravamen per appellationem a diffinitiva reparari nequeat, per episcopos, vicarios seu administratores aut eorum officiales pro tempore latis, appellationes ad eumdem episcopum Sancti Salvatoris pro tempore existentem interponi, ipsarumque appellationum causae per eum cognosci, decidi et fine debito, prout iuris erit, terminari possint.

Datum Romae apud Sanctum Petrum. sub annulo Piscatoris, dei xix iulii MDLXXV, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 19 iulii 1575, pontif. anno IV.

### XLVIII.

Tollit censuras et poenas in litteris Pii V contentas contra agitantes tauros in Hispaniarum regnis, quoad laicos et milites, dummodo in sacris non sint. et agitationes taurorum diebus festis non fiant 1

## Gregorius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

§ 11. Exponi nobis nuper fecit carissi-Causa consti- mus in Christo filius noster Philippus tationis. Hispaniarum rex catholicus quod, licet felicis recordationis Pius Papa V, prae-

4 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Bull. Rom. Vol. VIII.

decessor noster, periculis fidelium occurrere volens, per suam constitutionem, omnibus principibus christianis ceterisque personis in ea expressis, sub excommunicationis et anathematis et aliis censuris ac poenis prohibuit ne in eorum locis spectacula, ubi taurorum aliarumque ferarum et bestiarum agitationes exercentur, fieri permitterent, aut illis quomodolibet interessent, prout in eadem constitutione latius continetur; nihilominus idem Philippus rex, regnorum suorum Hispaniarum utilitate motus, quae ex agitatione taurorum huiusmodi provenire solita erat, nobis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos, ipsius Philippi regis nobis in Poenas a Pio V hac parte humiliter porrectis supplicatio- in taurorum anibus inclinati, excommunicationis, anathematis et interdicti aliarumque ecclesiasticarum sententiarum et censurarum in ipsius Pii praedecessoris constitutione contentas poenas, in eisdem Hispaniarum regnis, quoad laicos ac fratres milites tantum quarumcumque militiarum, etiam praeceptorias et beneficia ipsarum militiarum pro tempore obtinentes, dummodo dicti fratres milites sacris ordinibus initiati non fuerint, et agitationes taurorum festis diebus non fiant, auctoritate apostolica, tenore praesentium, tollimus et amovemus; praemissisque aliis in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Proviso tamen per eos, ad quos spectabit, ut exinde alicuius mors, quoad fieri poterit, sequi non possit.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxv augusti MDLXXV, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 25 augusti 1575, pontif. anno iv.

### XLIX.

Reintegratio licentiarum et facultatum fratrum et militum hospitalium et militiarum, tam S. Iacobi de Spatha, quam de Calatrara, et etiam de Alcantara, testandi et disponendi de corum bonis 1

## Gregorius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Exordium

Romani Pontificis providentiae et benignitatis proprium est, ubi aequitas suadet ac catholicorum vota exposcunt, quae generaliter a praedecessoribus suis statuta sunt, moderari, illaque interdum tollere, quae facultatem testandi et disponendi de bonis, quae sub regulari habitu militiarum degentes personae possident, adimunt.

de Calatrava et revocavit 2.

§1. Licet enim felicis recordationis Pius Pius V facul- V, praedecessor noster, per suam perpetuo tatem testan i valituram constitutionem, inter alia, militum S. La-valituram cobi de Spatha, omnes et quascumque licentias et facultade Alcantara tes testandi et alias quomodolibet disponendi, et ad certam quantumvis modicam summam et quantitatem, de rebus. fructibus et bonis immobilibus, mobilibus et semoventibus, inter alios, ad magistros, priores praeceptores milites, fratres et personas militiarum et hospitalium videlicet Sancti Iacobi de Spatha de Calatrava et Alcantara militiarum Hispaniarum, ratione procceptoriarum, hospitalium et beneficiorum coclesiasticorum, etiam saecularium, et aliorum Ordin. regularium, ac pensionum, fructuum quorumcumque provenientibus, necnon facta usque tunc, non tamen effectum sortita, vigore licentiarum et facultatum praedictarum testamenta et alias dispositiones huiusmodi, etiam si per easdem licentias et facultates disponeretur quod dimidia vel alia pars rerum et bonorum

> 4 Vide de eiusmodi militiis in Adriani VI constitutione IV, Dum intra, tom. VI, pag. 13. 2Vide Pii V const exil, Sucrosanctum, tomo vii, pag. 709.

praedictorum militiis, hospitalibus, domibus et locis, unde illa provenirent, vel aliis piis locis relinquerentur, revocaverit et aboleverit, decernens testamenta, donationes et alias dispositiones, quas. praetextu privilegiorum, facultatum, dispensationum et indultorum praedictorum sic revocatorum, ac contra dictarum litterarum tenorem per quoscumque, etiam apostolica auctoritate, fieri, vel factas prosequi contigerit, tamquam subreptitie extortas, nullius prorsus roboris vel momenti esse, nec per eas ins aut titulum, etiam coloratum, cuiquant acquiri posse, et alias prout in eiusdem praedecessoris litteris latius explicatur.

§ 2. Nihilominus carissimus in Christo Philippus Hisfilius noster Philippus Hispaniarum rex paniarum rex, huic Pontifici catholicus, Sancti Iacobi de Spatha, de exponit revo-Calatrava et de Alcantara militiarum per-dictis militis petuus administrator, apostolica auctori- damnosam estate deputatus, animadvertens plerosque pro upporex militibus militiarum praedictarum pro ne. fide catholica tuenda et conservanda arma induere, et ei rei plerumque perpetuam operam (ut veros Christi athletas decet) navare; alios vero gravibus negociis pertractandis esse distentos, et ex earumdem militiarum stabilimentis aut etiam apostolicis indultis, libere uxores ducere posse, et in habitu militari, quamdam religiosorum imaginem referre, nihilque hominibus, praesertim militibus praedictis, gratius evenire posse intelligens quam ut libera eis sit de bonis, quae viventes possident, tam in ultima voluntate (quando amplius velle non possunt) quam alias, disponendi tributa potestas, propterea nobis humiliter supplicari fecit ut ex consueta Sedis Apostolicae benignitate opportune circa praemissa providere dignaremur.

§ 3. Nos igitur commodis militum Qui Ponsifex militiarum praedictarum quibus idem dat facultatem Philippus rex praest, consulere, ac Phi-

lippi regis voluntati hac in parte satisfa-1 cere volentes, constitutionisque praedictae seriem, ac si de verbo ad verbum insereretur praesentibus, pro expressa habentes, illam necnon omnes illius effectus, quoad hoc ut Sancti lacobi de Spatha et de Calatrava et de Alcantara prioribus, praeceptoribus et aliis ipsarum militiarum obtinentibus beneficia, et quovis nomine nuncupatis militibus, quaecumque licentiae et facultates testandi et alias quomodolibet disponendi de rebus, fructibus et bonis mobilibus, immobilibus et semoventibus, ut praefertur, suffragentur, eædemque licentiae et facultates in posterum valeant, ac perpetuam roboris firmitatem obtineant, suosque effectus plene sortiantur penitus et omnino, apostolica auctoritate, tenore praesentium, tollimus et abolemus.

eorumdem, quo-

§ 4. Necnon testamenta et alias dispo-Testamentaque sitiones, in vim licentiarum, facultatum rum causa inte- et consuetudinum praedictarum iam congra est, plena-rium effectum dita, disposita et ordinata, quae, prædicta sortiri decernite edita constitutione, iuxta testatoris vel disponentis voluntatem effectum minime sortiri potuerunt, et quorum causa adhuc integra est, et medio hoc tempore nihil novi acciderit adversus einsdem constitutionis dispositionem, omniaque et singula, quae in ca continentur, in cum, in quo, antequam a dicto Pio praedecessore constitutio praedicta edita fuisset, quomodolibet erant, statum restituimus et reponimus et plenarie reintegramus; suosque plenarios et integros effectus, impedimentis omnibus sublatis quae ex dicta constitutione provenerunt, sortiri debere volumus, statuimus et ordinamus; omnesque et singulas carumdem trium militiarum militibus praesentibus et futuris testandi et alias disponendi de bonis prædictis concessas facultates et consuetudines, potiori pro cautela, approbamus et firmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus.

- § 5. Sicque, in praemissis omnibus et Clausula subsingulis, per quoscumque iudices ordina- lata. rios earumdem militiarum et delegatos et quoscumque alios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et sanctae Romanae Ecclesiae cardinales ( sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate), ubique iudicari et definiri debere; irritumque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari decernimus.
- § 6. Non obstantibus praemissis aliis- Derogatio con que constitutionibus et ordinationibus a- trariorum. postolicis, tam per dictum quam per quoscumque alios Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos, sub quibuscumque tenoribus ac formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu proprio et certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine concessis, etiam iteratis vicibus approbatis; quibus omnibus, etiam si de eis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua mentio aut quaevis alia expressio habenda esset, illorum tenores praesentibus pro expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque.
- § 7. Volumus autem quod praesentium Transumptotransumptis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vr octobris MDLXXV, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 6 octobris 1575, pontif. anno IV.

L.

Quod pruelati Ordinis fratrum Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum benedicere possint vasa, vestimenta et ornamenta ecclesiastica 1.

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Exposcit pastoralis officii cura nobis ex alto commissa, ut singulorum christifidelium, praesertim sub suavi Religionis iugo Altissimo famulantium, votis rationi non contradicentibus favorabiliter annuamus.

concessionis.

§ 1. Sane pro parte dilecti fratris Causa buius Francisci Bochet, in theologia magistri, Parisiensis, Ordinis Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum vicarii generalis, in Romana Curia residentis, nobis nuper exhibita petitio continebat quod, licet dilecti provinciales, vicarii et ministri praedicti Ordinis in Hispaniarum regnis consistentes, qui triennales dumtaxat existunt, casulas, tunicas, albas et mappas et alia vestimenta et ornamenta ac etiam vasa ecclesiastica ad divinum officium peragendum necessaria ac solita et consueta benedicendi a Sede Apostolica licentiam habeant; nihilominus provinciales, vicarii et ministri Ordinis praedicti in Galliis, Flandria ac provincia Provinciae, aliisque Galliarum regnis et dominiis consistentes, qui ad vitam eligi et deputari consueverunt, cadem licentia hactenus minime usi sunt, nec in futurum, absque speciali indulto nostro, uti possunt; cuperet idem Franciscus sibi ac provincialibus et aliis vicariis et ministris eiusdem Ordinis, in Galliis, Flandria et provincia Provinciae huiusmodi aliisque Galliarum regnis et dominiis nunc et pro tempore existentibus, licentiam praedictam per nos concedi. Quare

> 1 De hoc Ordine vide in Innocentii III constit. xvII, Operante, tom. III, pag. 133.

nobis humiliter supplicari fecit ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

cisci postulatis grato concurrentes affe- cultatis de qua ctu, ipsumque a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, ac licentiae huiusmodi et litterarum desuper expeditarum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati. eidem Francisco ac aliis vicariis generalibus, provincialibus et ministris dicti Ordinis, in Galliis, Flandria et provincia Provinciae huiusmodi, aliisque Galliarum regnis et dominiis nunc et pro tempore existentibus, casulas, tunicas, albas, zonas, mappas, corporalia et alia quaecumque ornamenta ac vasa ecclesiastica (illis tamen exceptis quibus sanctum chrisma applicandum est ) benedicendi. iuxta tenorem licentiae vicariis, ministris et aliis praedictis regnorum Hispaniarum concessae tantum, licentiam, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo

concedimus et indulgemus; illamque ad

eosdem Galliae, Flandriae Provinciaeque

huiusmodi ac aliorum Galliarum dominio-

rum et regnorum vicarios, provinciales

et alios praedictos, nunc et pro tempore

existentes, etiam perpetuo, extendimus

et ampliamus; ipsosque, ut de cetero

illa uti, frui et gaudere libere et licite

valeant, in omnibus et per omnia, per-

"inde ac si illis principaliter eadem licen-

tia, apostolica auctoritate, concessa fuis-

set, decernimus.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus Derogatio conet ordinationibus apostolicis, necnon o- trariorum,

§ 2. Nos igitur, honestis eiusdem Fran- Concessio fa-

mnibus illis quae in litteris eiusdem licentiae expressa sunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vii octobris MDLXXV, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 7 octobris 1575, pontif. anno IV.

## Ll.

Professio orthodoxae fidei a Graccis emittenda 1.

# Sanctissimus dominus noster dominus Gregorius, etc.

Ego N. firma fide credo et profiteor forma profes- omnia et singula quæ continentur in Symbolo fidei, quo sancta Romana Ecclesia utitur, videlicet.

Artie. 1

§ 1. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine: Deum verum de Deo vero. Genitum non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die secundum Scripturas. Et ascendit in coelum; sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos; cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem; qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur,

1 De materia Graecorum vide in Innocentii IV const. xxxv, Sub catholicae, tom. III, pag. 580.

qui loquutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum Baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

- § 2. Credo etiam, suscipio atque pro- Artic. n. fiteor ea omnia, quae sacra oecumenica synodus Florentina super unione Occidentalis et Orientalis Ecclesiae definivit et declaravit, videlicet quod Spiritus Sanctus a Patre et Filio aeternaliter est, et essentiam suam suumque esse subsistens habet ex Patre simul et Filio, et ex utroque aeternaliter, tamquam ab uno principio et unica spiratione, procedit. Cum id quod sancti doctores Patres dicunt, ex Patre per Filium procedere Spiritum Sanctum, ad hanc intelligentiam tendat, ut per hoc significetur Filium quoque esse, secundum Graecos quidem, causam, secundum Latinos vero, principium subsistentiae Spiritus Sancti, sicut et Patrem. Cumque omnia quae Patris sunt, ipse Pater unigenito Filio suo gignendo dederit, praeter esse Patrem; hoc ipsum quod Spiritus Sanctus procedit ex Filio, ipse Filius a Patre aeternaliter habet, a quo aeternaliter etiam genitus est. Illamque verborum illorum Filioque explicationem, veritatis declarandae gratia, et imminente tunc necessitate, licite ac rationabiliter Symbolo fuisse appositam.
- § 3. Item, in azymo sive fermentato pane Artie. III. triticeo corpus Christi veraciter confici. Sacerdotesque in altero ipsum Domini corpus conficere debere, unumquemque scilicet iuxta suae Ecclesiae, sive Occidentalis sive Orientalis consuetudinem.
- § 4. Item, si vere poenitentes in Dei ca-Addo. 17. ritate decesserint, antequam dignis poenitentiae fructibus de commissis satisfecerint et omissis, eorum animas poenis purgatorii post mortem purgari, et ut a poenis huiusmodi releventur, prodesse

eis fidelium vivorum suffragia, missarum scilicet sacrificia, orationes et eleemosynas et alia pietatis officia, quae a fidelibus pro aliis fidelibus fieri consueverunt secundum Ecclesiae istituta. Illorumque animas, qui, post Baptisma susceptum, nullam omnino peccati maculam incurrerunt, illas etiam, quae post contractam peccati maculam, vel in suis corporibus, vel iisdem exutae corporibus, prout superius dictum est, sunt purgatae, in coelum mox recipi, et intueri clare ipsum Deum trinum et unum sicuti est, meritorum tamen diversitate alium alio perfectius; illorum autem animas, qui in actuali mortali peccato vel solo originali decedunt, mox in infernum descendere, poenis tamen disparibus puniendas.

Artic. v.

§ 5. Item, sanctam Apostolicam Sedem et Romanum Pontificem in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis apostolorum, et verum Christi vicarium totiusque Ecclesiae caput et omnium christianorum patrem ac doctorem existere, et ipsi in beato Petro pascendi, regendi et gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse, quemadmodum etiam in actis oecumenicorum conciliorum et in sacris canonibus continetur.

Artic. vi.

§ 6. Insuper profiteor ac recipio alia omnia, quae ex decretis sacra oecumenicæ generalis synodi Tridentinae, sacrosancta Romana et Apostolica Ecclesia, etiam ultra contenta in supradicto fidei Symbolo, profitenda ac recipienda proposuit atque praescripsit, ut sequitur.

Artic. vii.

- § 7. Apostolicas et ecclesiasticas traditiones reliquasque eiusdem Ecclesiae observationes et constitutiones firmissime admitto et amplector.
- § 8. Item, sacram Scripturam, iuxta ferre, a eum sensum quem tenuit et tenet sancta randas.

mater Ecclesia, cuius est iudicare de vero sensu et interpretatione sacrarum Scripturarum, admitto; nec eam umquam, nisi iuxta unanimem consensum Patrum, accipiam et interpretabor.

Artic. 1x.

§ 9. Profiteor quoque septem esse vere et proprie sacramenta novae legis a Iesu Christo Domino nostro instituta, atque ad salutem humani generis, licet non omnia singulis necessaria, scilicet Baptismum, Confirmationem, Eucharistiam, Poenitentiam, Extremam Unctionem, Ordinem et Matrimonium: illaque gratiam conferre, et ex his Baptismum, Confirmationem et Ordinem sine sacrilegio reiterari non posse.

§ 10. Receptos quoque et approbatos Ecclesiae catholicae ritas in supradictorum omnium sacramentorum solemni administratione, recipio et admitto.

Artic. ..

§ 11. Omnia et singula, quae de peccato originali et de iustificatione in sacrosancta Tridentina synodo definita et declarata fuerunt, amplector et recipio. Artic. El.

Artic. x11.

§ 12. Profiteor pariter in missa offerri Deo verum, proprium et propitiatorium sacrificium pro vivis et defunctis, atque in sanctissimo Eucharistiae sacramento esse vere, realiter et substantialiter Corpus et Sanguinem, una cum anima et divinitate, D. N. Iesu Christi; fierique conversionem totins substantiae panis in Corpus, et totius substantiae vini in Sanguinem, quam conversionem catholica Ecclesia trasubstantiationem appellat.

§ 13. Fateor etiam sub altera tantum Artic. xiii specie totum atque integrum Christum verumque sacramentum sumi.

Artic, xiv

§14. Constanter teneo purgatorium esse animasque ibi detentas fidelium suffragiis iuvari. Similiter et sanctos una cum Christo regnantes, venerandos atque invocandos esse, eosque orationes Deo pro nobis offerre, atque eorum reliquias esse venerandas.

Artic, xv.

§ 15. Firmissime assero imagines Christi 1 ac Deiparae semper Virginis necnon aliorum sanctorum habendas et retinendas esse, atque eis debitum honorem ac venerationem impartiendam.

Artic. xvi.

§ 46. Indulgentiarum etiam potestatem a Christo in Ecclesia relictam fuisse, illarumque usum christiano populo maxime salutarem esse affirmo.

§ 17. Sanctam catholicam et Apostolicam Romanam Ecclesiam omnium ecclesiarum matrem et magistram agnosco, Romanogue Pontifici. B. Petri apostolorum principis successori ac Iesu Christi vicario, veram obedientiam spondeo ac iuro.

§ 18. Cetera item omnia a sacris cano-Artie. xviii. nibus et oecumenicis conciliis, ac præcipue a sacrosancta Tridentina synodo, tradita, definita et declarata indubitanter recipio atque profiteor; simulque contraria omnia et schismata atque haereses quascumque ab Ecclesia damnatas et reiectas et anathematizatas ego pariter damno, rejicio, anathematizo et abiuro.

§19. Hanc veram catholicam fidem, extra Iterata sponsio. quam nemo salvus esse potest, quam in prosenti sponte profiteor et veraciter teneo, eamdem integram et inviolatam usque ad extremum vitae spiritum constantissime, Deo adiuvante, retinere et confiteri, atque a meis subditis vel illis, quorum cura ad me in munere meo spectabit, teneri, doceri et praedicari, quantum in me erit, curaturum, ego idem N. spondeo

§ 20. Voveo ac iuro. Sic me Deus ad-Juramentum, iuvet et haer sancta Dei Evangelia.

#### LII.

Quod liceat fratribus ct monialibus Ordinis Beatae Mariae de Monte Carmelo bona etiam stabilia, pro necessitate vel utilitate monasteriorum, alienare 1.

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ex incumbenti nobis apostolicae servitutis officio, ad ea libenter animum no-

1 Alia, quae hunc Ordinem respiciunt, indieavi tibi in Honorii III constit. LXXVIII, Ut rivendi, tom. III, pag. 415.

strum convertimus, per quae religiosam vitam ducentibus personis, quae assiduos labores profide catholica constanter tuenda et defendenda sustinent, inter quas familia fratrum Ordinis gloriosissimae Dei Genitricis semperque virginis Mariae de Monte Carmelo iure enumerari potest, commodis et utilitati opportune consulatur.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fe- Ordo Carmelicerunt fratres dicti Ordinis quod saepe- Papae pro pronumero accidit ut pro aliqua urgenti ne- visione alienancessitate vel utilitate monasteriorum, do-currente aliqua morum et locorum dieti Ordinis, tam vi- utilitate. rorum quam mulierum, illorum bona alienare vel permutare expediret, ac quandoque contingit ut conditio semel oblata. si praetermittatur, maximam afferat iacturam, praeterquam quod difficile admodum existit, pro singulis faciendis permutationibus et aliis contractibus, ad Sedem Apostolicam recurrere, ac id non sine fratrum ipsius Ordinis molestia fieri potest. Quare iidem fratres nobis humiliter supplicare fecerunt ut in praemissis providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos, ipsos fratres et eorum quem- Hicideo Ponlibet a quibusvis excommunicationis, sus-facultatem aliepensionis et interdicti aliisque ecclesia- nandi bona, e-tiam stabilia, sisticis sententiis, censuris et poenis, a iure ne aliqua Sedis vel ab homine, quavis occasione vel causa, terius licentia, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, eisdem fratribus ut ex nunc de cetero, perpetuis futuris temporibus, fratres et moniales dicti totius Ordinis Carmelitarum, omnium et quorumeumque monasteriorum domorum et locorum eiusdem Ordinis, ubilibet nunc et pro tempore consistentium, libere et licite possint et valeant quaecumque bona stabilia et immobilia seu quasi

Apost. vel al-

stabilia, cuiuscumque qualitatis et quantitatis et valoris, et in quocumque loco existentia, eorumdem monasteriorum, domorum et locorum, vendere, alienare et permutare pro precio, pactis, modis et formis hinc inde conveniendis, licentiam et facultatem apostolica auctoritate, tenore praesentium concedimus; proviso tamen quod praemissa omnia fiant pro commoditate vel utilitate ipsorum monasteriorum, domorum et locorum, et quod consensus duarum partium ex tribus partibus fratrum vel monialium ipsius monasterii, domus vel loci, cuius dicta bona erunt, accedat et interveniat, absque alia a nobis vel successoribus nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus aut Sede Apostolica vel illius de latere legatis seu nunciis aut etiam locorum ordinariis pe-

tenda vel obtinenda licentia seu confir-

sensus duarum lis 1.

matione.

- § 3. Ita tamen quod, loco consensus Se-Dummodo alie- dis Apostolicae, dilectus filius prior gepro commedita- neralis dicti Ordinis nunc et pro tempore te vel utilitate monasteriorum, existens, et diligenter examinata et re et accedat con- evidenter utili comprobata, habeat, prout ex tribus par-sibi ex nunc perpetuo concedimus, potetibus frairum statem ratificandi huiusmodi permutaloci, et consentiones et alienationes ac contractus; sieque, genera- ubi talis ordo non fuit servatus, concessio, venditio, alienatio ac contractus desuper aliter facti, nulli et invalidi nulliusque roboris ac momenti existant, et donec praedictus prior generalis modo praedicto non ratificaverit, possessio remaneat et remanere intelligatur penes ipsos fratres seu moniales dicti monasterii seu domus aut loci permutantis et alienantis, ac ita in praemissis perpetuo declaramus et decernimus. Et nihilominus, ex nune prout ex tunc et e contra, postquam permutationes alienationesque necnon contractus, servatis enarratis, pro tempore facti
  - I Imo requiritur quod fiat investimentum. ut hic infra ad finem.

et per dictum priorem generalem ratificati fuerint, ut praefertur, seu consensus eiusdem prioris generalis intervenerit, easdem permutationes et alienationes ac contractus et deinde segunta quaecumque, necnon instrumenta et scripturas desuper pro tempore confecta, approbamus et confirmamus ac perpetuae firmitatis robur obtinere debere statuimus.

- § 4. Decernentes, quod ad utilitatem Utilitas autom seu commoditatem monasteriorum, domo- et necessitasrum et locorum praedictorum, assertione sertione dictarum duarum duarum partium ex tribus partibus fra- partium/ratrum trum vel monialium illius loci, cuius bona alienantium 1. erunt, postquam ratificatio facta fuit, illas et illa necnon praesentes et in eis contenta, validas et efficaces, ac valida et efficacia in perpetuo fore, necnon ab omnibus observari debere; ipisque et cum eis contrahentes praedictos super praemissis et inde seguutis quibuscumque, per quoscumque, quavis auctoritate, quomodolibet molestari vel impediri non posse; necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 5. Quocirca venerabili fratri episcopo Maceratensi, et dilectis filiis causarum hulus conces-Curiae Camerae Apostolicae generali auditori, et Cancellariae Apostolicae regenti, nunc et pro tempore existentibus, per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit et quoties pro parte eorumdem fratrum Carmelitarum vel monialium aut alicuius eorum super his fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque et eorum cuilibet in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant easdem praesentes et in eis contenta quaecumque ab omnibus, quos illa
  - 1 Ad hoc, vide quod hic infra sequitur ad fin.

Executores

concernunt, integre et inviolabiliter observari. Non permittentes eos aut eorum aliquem desuper contra earumdem praesentium tenorem quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, consuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

nit;

§ 6. Non obstantibus felicis recorda-Clausulas con-tionis Bonifacii Papae octavi de una, et gatorias appo- in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas quis vigore praesentium ad iudicium non trahatur, et piæ memoriæ Symmachi ac Pauli Papæ secundi, prædecessorum nostrorum, de rebus Ecclesiae non alienandis, vel alienatis recuperandis, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, monasteriorum, domorum et Ordinis praedictorum statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis quibusvis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, et irritantibus ac aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio ac alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiam si de illis ac totis eorum tenoribus specialis, specifica, individua et expressa mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et l

expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque; seu si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 7. Volumus autem quod, si ad alienationem bonorum stabilium, ex causa ma-non antea fleri ioris utilitatis aut alia ratione suadente, repertum sit indeveniendum erit, alienationes bonorum tilius Ordini; ad monasteria et domus eiusdem Ordinis spectantium non antea fiant, quam cum reperta fuerint bona eisdem monasteriis et domibus utiliora, in quibus pretium rerum huiusmodi alienatarum unico contractu, realiter et cum effectu, investiatur vel convertatur; alias alienatio ipsa sit ipso iure nulla.

Transumptis

§ 8. Volumus autem quod praesentium transumptis, manu alicuius notarii publici eredi iubei. subscriptis et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, etiam impressis, eadem prorsus fides, in iudicio et extra, adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die tertia februarii MDLXXVI, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 3 februarii 1576, pontif. anno IV.

## LIII.

Facultas ordinario Hispalensi in perpetuum ut tamquam loci ordinarius in casibus ad iurisdictionem ordinariam pertinentibus; in aliis vero Officium Inquisitionis concernentibus, adhibitis inquisitorib. Hispalensibus, absolvere possit ab omnibus peccatis, etiam haeresis etc., ac in pristinium restituere; necnon sacerdotibus captivis licentiam baptizandi pueros a matribus oblatos, dare possit etc. 1

# Venerabili fratri archiepiscopo Hispalensi Gregorius Papa XIII.

# Venerabilis frater, salutem et ap. benedictionem.

Officii nostri partes exequimur cum poenitentibus, qui, misera infidelium servitute oppressi, a fide catholica desciverunt, illico pietatis ianuam reseramus.

constitutionis.

§ 1. Nuper siquidem exponi nobis fe-Causa edendae cit charissimus in Christo filius noster Philippus Hispaniarum rex catholicus, quod, postquam plerique forsan utriusque sexus christiani, diversis temporibus in Maurorum et Turcarum potestatem redacti, fidem catholicam deseruerunt et ab illa apostatarunt, nonnulli etiam masculi se circumcidi passi fuerunt, habitumque infidelium pubblice gestando, uti Mauros et infideles se gesserunt; aliqui autem se Mauros esse asseverarunt; nonnulli ex eis, tacti dolore cordis intrisecus, eorum peccati poenituisse, divinamque misericordiam in eo implorasse; inter quos aliqui ad christianos sacerdotes eis in locis in eadem captivitate retentos, pro absolutionis beneficio obtinendo, ac ut sanctae Romanae Ecclesiae et illius gremio reconcilientur, recurrerunt; alii autem publice se christianos esse profitentes, Maurorum habitu palam derelicto, nunquam intentionis eorum fuisse infidelium sectam sequi dixerunt; id vero quod'eo usque ab eis extrinsecus demonstratum fuerit, causa petiendae libertatis factum fuisse dixerunt, ut aliquando ad christianorum loca accedere, et se in libertatem revocare possent; quorum sermone infideles indignati, ut ferreis manubiis et compedibus revinctos, in tetros detrudunt carceres pessimeque afficiunt; demum aliqui in infir-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

mitate et articulo mortis constituti, corde christianos se fuisse et esse affirmant, neque umquam animo a fide catholica avertisse aut de ca male sensisse dicunt.

§ 2. Omnes igitur praedicti poenitentes in captivitate redempti, per praedictos sa- quibus absolcerdotes sanctae matri Ecclesiae, extra quam nulla salus, reconciliari, et ab excessibus et delictis ab eis commissis, de quibus corde contrito et ore eisdem sacerdotibus confessi fuerunt, per confessionis et poenitentiae sacramentum absoluti, et ad sanctissimae Eucharistiae et aliorum Ecclesiae sacramentorum participationem restitui instanter postulant; his accedit quod nonnullae mulieres, quae animo et corde Christi fidem colere dicunt, natos suos eisdem sacerdotibus baptizandos offerunt, curantque eosdem natos ab eisdem sacerdotibus baptismatis aqua, more Romanae Ecclesiae, ablui. Quare dictus Philippus rex nobis humiliter supplicari fecit ut in praemissis ac aliis casibus similibus, qui iam acciderunt, vel in posterum, donec vixerit, evenire poterunt, eorum captivorum animarum saluti prospiciendo, ex consueta Sedis Apostolicae benignitate opportune providere dignaremur.

§ 3. Nos igitur, huiusmodi supplicatio- Facultates connibus inclinati, ac etiam corumdem ca-rio Hispalen. ptivorum miseriae et infirmitati more pii pro dde. patris compatiendum esse censentes, fraternitati tuae, de cuius prudentia et probitate plurimum in domino confidimus, et cuius eximiam fidem atque integritatem optime cognitam habemus, ut tamquam loci ordinarius, quoad casus tam expressos quam qui postmodum evenerint, ad ordinarii iurisdictionem spectantes et pertinentes; quo vero ad casus qui Officium S. Inquisitionis respicient, adhibitis praesentibus et qui pro tempore fuerint inquisitoribus eiusdem archiepiscopatus, cosdem, qui tam praedictos errores, exces-

Apostatae poenitentes a

sus et crimina commiscrint, quam in l alios, fidem catholicam corde vel facto deserendo vel alias quomodolibet ab illa pro tempore apostatando, inciderint, se humiliter et pura mente, cordeque sincero et contrito, ac cum certo proposito ab illis et aliis similibus in posterum abstinendi et alias integre peccata sua fidelibus sacerdotibus, si corum copiam habere potuerint, confessi fuerint, ab eisdem erroribus, criminibus et excessibus, etiamsi in illos semel vel bis aut etiam pluries relapsi fuerint, et propterca notam requirerent magis specialem; necnon a quibusvis excommunicationis, etiam maioris, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, tam a iure communi quam per quascumque apostolicas, provinciales et synodales constitutiones, ac ab homine, contra quoscumque talia vel similia excessus, errores et crimina, etiam praedictis graviora, committentes, inflictis et illatis seu inferri comminatis, per te vel alios, quos ad id tu quandocumque expedire cognoveris, semel vel pluries ac quoties tibi quomodolibet opportunum fore videbitur, deputandos, iniuncta eis pro modo culpae salutari poenitentia, pro qualitate factorum, arbitrio tuo, ac quoad casus, qui Officium Inquisitionis concernunt, inquisitorum praedictorum adhibito consilio, absolvendi, sanctaeque matri Ecclesiae reconciliandi, et ad illius gremium constituendi; acquascumque poenas propter eadem delicta incursas remittendi; omnemque inhabilitatis et infamiae maculam sive notam per eos eorumque filios et descendentes quomodolibet contractam absolvendi; eosque in pristinum et eum, in quo; antequam praemissa committerent, erant, statum restituendi, reponendi et plenarie reintegrandi; ac eisdem sacerdotibus captivis per te, quando tibi visum fuerit, in genere vel in specie subdelegandis, ut ubi | nores praesentibus pro expressis haben-

non fuerint proprii sacerdotes, pueros a matribus oblatos iuxta Ecclesiae ritum et morem baptizandi, habita tamen prius promissione a matribus infantium eos in fide catholica educandi et quamprimum fieri poterit in ecclesia sistendi, ut ibi caeremoniae et ritus ab eadem Ecclesia in Baptismo ordinati suppleantur, amplam et liberam, apostolica auctoritate, tenore praesentium, facultatem concedimus et impartimur.

§ 4. Necnon tibi, quando et quoties, ut praefertur, expediens esse iudicaveris, ut sibus. non solum in praedictos casus et eventus, tamquam loci ordinarius in casibus ordinariae iurisdictionis, quam etiam in aliis, qui pro tempore occurrerint, ad Sanctissimae Inquisitionis Officium prædictum pertinentibus, adhibitis dicti archiepiscopatus inquisitoribus, ut praefertur, de opportuno tam absolutionis quam alio remedio eisdem captivis, pro eorum animae salute, providere, ceteraque omnia et singula, tam in praemissis quam aliis casibus, qui evenient, necessaria et opportuna facere et exequi, et ad ea facienda et exequenda quoscumque quandocumque subdelegare libere et licite valeas, auctoritate et tenore praedictis, indulgemus.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac in provin- contrariorum. cialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis; legibus Regni, pragmaticisque sanctionibus in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum te-

Deregatio

sumptorum.

tes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Ceterum, quia difficile foret prae-Fides tran-sentes litteras ad singula quaeque loca, ubi necesse fuerit, deferri, volumus et apostolica auctoritate decernimus quod transumpto praesentium litterarum, sigillo alicuius praelati ecclesiastici munito, et manu notarii publici subscripto, eadem fides, tam in iudicio quam extra illud, ubique locorum adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvIII februarii MDLXXVI, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 28 febr. 1576, pontif. anno IV.

#### LIV.

Iurisdictio et facultates praefecti annonae Urbis et totius Status Ecclesiastici.

#### Gregorius Papa XIII, motu proprio, etc.

Inter ceteras pastoralis officii nostri cu-Exordium. ras, quibus assidue premimur, libenti illam fovemus animo, per quam in Statu nostro Ecclesiastico annona et abunde inveniri et communi haberi precio possit, nostrique ex hoc subditi, quoad fieri possit, subleventur.

et maxime infrascriptis.

§ 1. Quare, cupientes insignem probi-Deputatio An- tate et experientia virum, qui, prout res graefecti anno. expostulat ipsa, nos adire quotidie, cuncta nae, cum facul- ad annonam huiusmodi pertinentia collalegiis consuetis, turus, commode possit, de dilectorum tamen filiorum Camera nostræ Apostolicæ clericorum praesidentium numero iuxta antiquam hactenus observatam consuetudinem, praeficere; ac de fide, probitate, integritate, prudentia et multiplici rerum gerendarum experientia dilecti filii An-

dreæ Spinolae, in utraque Signatura nostra referendarii dictaeque Camerae clerici praesidentis, nobis affatim perspectis, plurimum in Domino confisi, sperantesque ca, quae eius curae demandaverimus, omni cum laude gesturum et executurum fore; motu simili etc., eumdem Andream, frumentariae annonae almae Urbis et reliqui Status nostri Ecclesiastici generalem praefectum, ad nostrum et dictae Sedis beneplacitum, cum honoribus, oneribus, facultatibus et auctoritatibus, iurisdictione, privilegiis, exemptionibus et praerogativis solitis et consuetis, ac dilecto filio nostro Caesari Brumano, tunc eiusdem Camerae clerico praesidenti et dictae annonae nuper praefecto, et quibusvis aliis ad huiusmodi praefecturae officium annonae hactenus deputatis quomodolibet in hunc usque diem concessis, apostolica auctoritate, harum serie, approbantes et ratificantes, omnia et quaecumque per eum hactenus gesta, facta et ordinata hucusque, de novo constituimus, facimus et deputamus.

§ 2. Dantes illi in praemissis omnibus Facultas cogenet singulis plenam facultatem et auctori- di quoscumque tatem, tam in praesata alma Urbe quam dum corum frumenta et leguquibusvis aliis nobis et S. R. E. mediate mina, vel immediate subjectis provinciis, civitatibus, oppidis et locis, frumenta ac legumina, cuiusvis generis seu speciei, annotandi et describendi, seu annotari et describi faciendi; ac universas et singulas utriusque sexus personas, cuiusvis status, gradus, ordinis, dignitatis et præeminentiae existentes, eidem S. R. E. mediate vel immediate subiectas, tam ecclesiasticas quam saeculares, etiam si personae saeculares huiusmodi ducali, marchionali et comitis vel alia maiori, ecclesiasticae vero, episcopali, archiepiscopali, patriarchali <sup>4</sup> vel alia maiori dignitate seu dignitatibus praefulgeant, ac etiam si cardinalatus fungantur honore, vel etiam maiores

1 Cherub. addit primatiali (R. T.).

existant, ad veram frumentorum et leguminum, quae ipsos tempore desuper publicandorum edictorum seu bannimentorum habere continget, quantitatem, etiam in scriptis medio iuramento denunciandum; quarum denunciationum notulam etiam ad dilect, filium Aloysium cardinalem Cornelium, necnon et pro tempore camerarium nostrum, deferri volumus, sub censuris ecclesiasticis ac pecuniariis, necnon manifestæ rebellionis læsæque maiestatis, ac dominiorum et aliorum bonorum suorum confiscationis, aliisque eius arbitrio imponendis et applicandis, ceterisque poenis, etiam quibusvis eidem Andreæ videbitur, etiam per publicum edictum in locis sibi benevisis affigendum vel alias publicandum, monendi et requirendi.

§ 3. Eisque ne frumenta et legumina Elprohibendi huiusmodi extra dictum Statum Ecclesiane illa aspor-tentur de loco sticum, neque de loco ad locum, etiam ad locum sine loca eiusdem Status, sine eiusdem Andreæ licentia asportare ullo modo audeant, sub similibus poenis inhibendi; inobedientes seu contravenientes quoslibet in censuras et poenas praedictas incidisse et incurrisse declarandi, aggravandi et reaggravandi, invocato etiam auxilio brachii saecularis; necnon executiones quaslibet, tam reales quam personales, fieri mandandi.

super commit-

- § 4. Praeterea quoscumque in præmis-Fraudesque de sis fraudes committentes vel alias noxios tentes coercen- et delinquentes mulctandi, ac quibusvis etiam ultimi supplicii vel aliis corporis afflictivis poenis condemnandi; et seu ipsos ac praedictos inobedientes seu non parentes a quibusvis censuris et mulctis, ac, ut praefertur, afflictivis, etiam ultimi supplicii, poenis absolvendi et liberandi, desuperque cum eis concordandi et accordandi, componendi et transigendi, ac quascumque sibi benevisas concordias, compositiones et transactiones faciendi.
  - § 5. Item, quascumque frumentorum et leguminum huiusmodi quantitates co-

gendi; ac emptionis et mutui vel alio quo- Frumenta quovis titulo pro preciis et modis, de quibus undique cogensibi videbitur, acquirendi: proptereaque di et emendi quasvis pecuniarum summas mutuo vel benevisir, aliter capiendi; ac super praemissis omnibus et singulis cum quibusvis mercatoribus et aliis personis quibuslibet conventiones et partitas quascumque, etiam cum quorumvis donativo, cum mutuantibus donandorum 1 promissione et donatione, faciendi; ac desuper contractus et instrumenta quaelibet, cum pactis, conditionibus, capitulis et clausulis sibi benevisis celebrandi et ineundi; ac pro illorum observatione praefatam Cameram et omnia illius bona, praesentia et futura, in quavis, etiam pleniori ipsius Camerae forma, obligandi.

officiales et ministros opportunos aut alias di cum salariis sibi benevisos deputandi; et hactenus quo- ab eo declarandis. modolibet deputatos revocandi et removendi, prout nos harum serie quoscumque commissarios, officiales et ministros super huiusmodi frumentorum negocio hactenus, etiam per nos, quomodolibet deputatos revocamus et removemus; eorumque provisiones et salaria declarandi; eisque illas et illa, ac aliis, quibus opus fuerit, quasvis pecuniarum summas et quantitates, ex frumentorum et leguminum huiusmodi venditione conventionibusque seu partitis ineundis vel alias huiusmodi rei frumentariae negocio quomodolibet provenientes, solvi et exbursari mandandi; omnesque et singulos quarumvis civitatum annonæ præfectorum a nobis hactenus quomodolibet deputatorum ministros, quovis nomine nuncupatos, quos circa huiusmodi annonae negocium se quomodolibet ingessisse constabit, ad sibi seu a se deputandis de a se gestis et administratis rationes et computa reddendi, et reliqua, si quae sint, restituendi, per similes censuras et poenas

1 Dandorum, Cherub. (R. T.).

aliaque iuris et facti remedia opportuna

§ 6. Necnon quoscumque commissarios, Ministros de-

na faciendi.

pelli faciendi.

§ 7. Ac denique cetera omnia et singula Ceteraque ad huiusmodi rei frumentariae negocium omnia necessaria et opportu- quomodolibet pertinentia gerendi, exercendi et exequendi; ac edicendi seu edici et proclamari faciendi necessaria et opportuna, quaeque omnes clerici praesidentes Camerae huiusmodi, dum simul coadunati et congregati ipsam Cameram faciunt et repraesentant, facere, gerere, exercere et exequi, ac edicere seu edici et proclamari facere possit et valeat; unumque vel plures loco sui cum simili vel limitata potestate substituendi et eius arbitrio removendi.

tus et alii ompraefecto.

§ 8. Mandantes propterea dilectis filiis Officiales Sta- camerario et thesaurario generali nostris nes obediant necnon clericis praesidentibus dictae Camerae ceterisque ad quos spectat et in futurum spectabit, ut has nostras in praefata Camera admittant, et in illius libris describi et registrari faciant, desuperque patentes litteras et alias scripturas opportunas expediant et expediri mandent, auctoritate nostra et Sedis Apostolicae; et legatis de latere corumque vicelegatis, ac tam dictae Urbis quam aliarum provinciarum, civitatum et locorum nobis et S. R. E. mediate vel immediate subjectorum quorumcumque gubernatoribus, locatenentibus, praetoribus, vicariis et aliis quovis nomine nuncupatis officialibus et iustitiae ministris, necnon communitatibus et universitatibus, corumque magistratibus et personis publicis et privatis, in virtute sanctae obedientae et sub indignationis nostrae poena, etiam strictius inhibendo, ne eumden Andream aut eius pro tempore ministros, in praemissis vel aliis ad dictum rei frumentariae negocium pertinentibus, ullo modo vel contemptu 1 impediant vel remorentur aut molestent; immo eius et et corum nomine requisiti, illi et illis desuper opportune faveant et assistant, eius-

1 Legimus cum Cherub. obtentu (R. T.).

cogendi et compellendi, cogique et com- [que et corum mandata, edicta seu proclamationes aut alias ordinationes exequi mandent et faciant realiter et cum effectu.

> § 9. Non obstantibus praemissis ac qui- Clausulae debusvis constitutionibus et ordinationibus, etiam apostolicis; necnon statutis et reformationibus, etiam iuramento etc. roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolic., etiam eisdem personis et earumdem Urbis, civitatum, provinciarum, oppidor. et locorum populis, communitatibus seu universitatibus, necnon tam ecclesiasticis quam saecularibus ceterisque supra designatis et aliis quibusvis personis, etiam super extractione frumentorum et legaminum, etiam per Sedem Apostolicam et Cameram pracfatam, in genere vel in specie, tam ex causa onerosa, ac sub quibuscumque tenoribus et formis ac alias quomodolibet concessis et concedendis; quibus omnibus, etiam si pro illorum sufficienti derogatione, de illis etc., eorum tenores etc., illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse harum serie latissime derogamus, illaque adversus praemissa nullatenus suffragari posse seu debere decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 10. Decernentes praesentium nostra- Sola signatura rum solam signaturam sufficere, et ubique, in iudicio et extra, in Romana Curia et extra, plenam fidem facere, regula contraria non obstante; seu, si eidem Andreæ videbitur, desuper litteras, etiam per breve nostrum, etiam cum omnium et singulorum praemissorum pleniori specificatione et expressione, ac quarumcumque scripturarum desuper necessariarum ad verbum, si videbitur, insertione, aliisque clausulis et cautelis necessariis et opportunis, adeo quod contraria quaecumque prorsus tollantur et non obstent, simul vel separatim, expediri posse.

ptorum.

§ 11. Ipsarumque praesentium et etiam ! Fides transum-dictarum litterarum transumptis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis et sigillo alicuius curiae ecclesiasticae seu personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eamdem prorsus fidem adhiberi, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Papae subscrintio.

Placet, motu proprio. U.

Die vii maii mdlxxvi admissa fuit in Camera Apost., et per RR. PP. DD. clericos registrari mandata, quam ego not. infrascriptus in lib. Divers., fol. 39, registravi.

#### LV.

Quod religiosi et personae Societatis Iesu ad publicas processiones accedere non cogantur 1

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Quaecumque sacrarum Religionum instituta offendere, et illarum personarum functiones et salutaria ministeria retardare noscuntur, nostrum nos incitat officium de medio removere.

§ 1. Sane, licet, sicut accepimus, dilecti Haec Societas filii praepositus generalis et alii presbyto non cogitur teri religiosi Societatis Iesu, ab illius pritre ad publicas maeva erectione, a Sede hac Apostolica iuxta divinae vocationis directionem emanata et per nos etiam confirmata, ad divinum officium privatim tantum et non in communi seu in choro recitandum teneantur; ac, propter ipsius Societatis tam multa collegia et seminaria, quae specialem postulant instituti religiosi modum, necnon ministeriorum illius amplitudinem ac difficultatem et in ecclesia Dei utilitatem, ex antiqua consuetudine iam inde ab huiusmodi erectione recepta, observatum, decretoque etiam generalis eorum

> 1 Alia de hac Societate vide in constit. xxxI Pauli III, Regimini, tom. vi, pag. 303.

congregationis desuper edito, ne ad publicas supplicationes seu processiones quivis ex illius personis accederet, nisi ubi propter haereticorum vel gentilium conversionem aut alias expediens esse pro tempore existens generalis ipsius Societatis praepositus iudicaret, ordinatum fuerit.

§ 2. Nihilominus nonnulli locorum or- Ordinarii tamen dinarii, forsan concilii Tridentini auctori- cogebant vigore tateet decreto moti, dictos presbyteros ad sess. xxv, cap. supplicationes praedictas procedere nuper coegerunt, non sine illorum functionum ac ministeriorum retardatione.

§ 3. Nos igitur, qui præfatos presbyteros Hic modo Ponet religiosos dictae Societatis a studiis, causis, eam electionibus, praedicationibus, confessio- ximit ab huiusnibus audiendis et aliis verbi Dei mini- tionib. publicis. steriis ac pietatis operibus, quibus continue laudabiliter incubuerunt et incumbere non desistunt, quavis ex causa, distrahi nolumus; considerantes in Ecclesia Dei non deesse alios Ordines Religionum, qui vel ex instituto, vel absque propriarum functionum impedimento, supplicationibus huiusmodi interesse, aliaque publica divina officia exercere sancte continenterque valeant, in praemissis opportune providere, ipsosque praepositum, presbyteros et eorum singulos specialibus favoribus et grațiis prosequi volentes, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis. censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio, non addictorum praepositi et presbyterorum vel aliorum pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de mera nostra deliberatione, praepositum ac omnes et singulos presbyteros ac religiosos et personas alias omnes dictae Societatis, ubique locorum existentes, ab interessentia supplica-

tionum seu precum aut processionum huiusmodi, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo eximinus et liberamus.

§ 4. Districtius inhibentes quibusvis lo-Nulli igitur eam corum ordinariis, etiam patriarchali vel archiepiscopali dignitate, ac etiam cardinalatus et legationis Sedis Apostolicae honore praesulgentibus, et aliis personis, quacumque auctoritate fulgentibus, ne modernos et protempore existentes praepositum et alios presbyteros et religiosos Societatis huiusmodi ad processionibus praefatis interessendum, quavis occasione, causa seu quovis praetextu, ingenio vel colore, directe vel indirecte, mediate vel immediate, cogere, aut eos desuper praemissis molestare, perturbare vel inquietare, seu molestari, perturbari aut inquietari facere audeant vel praesumant seu permittant.

putatio.

§ 5. Quocirca venerabilibus fratribus Executorum patriarchis, archiepiscopis et episcopis ac Societalis de dilectis filiis eorum vicariis in spiritualibus aut officialibus generalibus, et Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, necnon abbatibus, prioribus præpositis, decanis, archidiaconis, canonicis et capitulis ac aliis, ad quos id quomodolibet spectat et spectabit, per easdem praesentes mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dictorum praepositi, presbyterorum et religiosorum Societatis huiusmodi vel alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant eos praemissis omnibus et singulis pacifice frui et gaudere, non permittentes eos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per sententias,

opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§6. Non obstantibus felicis recordationis Derogatio con. Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo non ultra tres diaetas quis vigore praesentium ad iudicium trahatur, et aliis apostolicis, necnon in generalibus, provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 7. Volumus autem quod earumdem Transumptorum praesentium transumptis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvi iulii MDLXXVI. pontificatus nostri anno v.

Dat. die 16 iulii 1576, pontif. anno v.

## LVI.

Quod confessores, in vim privilegiorum Cruciatae sanctae eligendi, neminem ab incursu et lapsu in haeresim absolvere possint.

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Officii nostri partes sedulo praestare tenemur, ne gratiae et privilegia a Sede Apostolica ad animarum salutem emanata, in illarum detrimentum interpretentur aut extendantur.

§ 1. Nuper siquidem accepimus noncensuras et poenas ecclesiasticas aliaque | nullos curiosa et subtili magis quam vera

interpretatione praetendere, in vim privilegiorum Cruciatae sanctae ab eadem Sede concessorum eligendi confessores. qui a nonnullis criminibus et excessibus absolvere possint, a lapsu et incursu in haeresim absolvendi facultatem et auctoritatem saltem in foro conscientiae habere.

de qua in rub.

§ 2. Nos autem, omnem dubitandi oc-Declaratio, casionem in praemissis removendam esse existimantes, ne circa id ullo tempore hacsitari contingat, motu proprio et ex certa nostra scientia, felicis recordationis Pii Papae V, praedecessoris nostri, ac nostrae intentionis nunquam fuisse vel esse, dictis confessoribus aliquo modo absolvendi ab incursu et lapsu in haeresim, quod crimen, uti ceteris gravissimum, speciali nota est dignum, facultatem concedere, nec illam per dictum praedecessorem et nos unquam concessam fuisse vel esse censeri; aut ipsis confessoribus dictorum privilegiorum auctoritate electis absolutionem impartiri licuisse neque in posterum licere; aut absolutiones, iam forsan eo casu sub datorum privilegiorum praetextu per confessores impensas nemini suffragari potuisse sive posse, auctoritate apostolica, tenore praesentium, decernimus et declaramus.

missarii Crueiaetc.

- § 3. Et ut christifideles supradictae de-Facultas com- clarationis commodius notitiam habere tae illam in possint, licentiam et facultatem concedivulgari idioma-te redigendi mus commissario generali dictae Cruciatae illam de latino sermone in vulgari. iuxta linguam provinciae ubi publicatio ipsius Cruciatae facienda erit, redactam, una cum facultatibus dictae Cruciatae et per modum exceptionis, in suo loco, sive in totum sive ad partem imprimi posse facere, in contrarium facientibus guibuscumque non obstantibus.
- § 4. Ceterum, quia difficile foret prae-Fides transum- sentes litteras ad singula quaeque loca, in ptorum. quibus de eis fides facienda erit, deferri, Bull. Rom. Vol. VIII.

volumus et dicta auctoritate decernimus guod illarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii apostolici subscriptis, et sigillo dicti commissarii seu alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis originalibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxII septembris, millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 22 sept. 1576, pontif. anno v.

## LVII.

De confraternitate Recommendatorum B. Mariae Virginis, Confalonis postea nunsupata, Romae, anno MCCLXIV, a nonnullis patritiis Romanis instituta; ac de modo orandi, sive corona a S. Bonaventura eius confratribus praescripta, indulgentiarumque elargitione.

Gregorius Papa XIII universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis salutem et apostolicam bénedictionem.

Pastoris aeterni, Qui non vult mortem sed conversionem peccatoris, vices, licet immeriti, gerentes in terris, christifideles singulos, praesertinf piis sodalitatibus, ad caritatis et misericordiae opera exercenda, sub gloriosissimae Virginis Mariae nomine et vexillo institutis, adscriptos, ad devotionis sinceritatem erga Salvatorem et Dominum nostrum Iesum Christum, Cui, pro ipsis ab acterna morte redimendis in ara crucis immolato, nulla condigna reverentia nullusque satis congruus honor ulla ratione posset umquam exhiberi, per amplius augendum, frequentesque et efficaces orationes sibi, tam pro eorum quam aliorum christifidelium, etiam defunctorum, animarum salute, devote ef-

Exordium.

fundendum, esca spiritualium alimentorum, indulgentiis videlicet et peccatorum remissionibus, libenter invitamus, ut exinde, suorum abolita macula delictorum, promissae redemptionis fructum facilius consegui, et ad sempiternae gloriae beatitudinem feliciter pervenire mereantur.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, su-Sodallias Bea- perioribus temporibus, videlicet de anno tae Mariae Con-falonis de anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo MCCLXIV in Ur- quarto, in alma Urbe nostra admodum eta Pontificibus insignis societas Regulae Recommendasis privilegiis; torum eiusdem B. Mariae Virginis primo, et deinde Confalonis nuncupata, per nonnullos patritios Romanos et alios eximios ac egregios viros, ex revelatione insius B. Mariae Virginis, ut pie creditur, canonice instituta, ac insignibus et praeclaris privilegiis, indulgentiis aliisque peccatorum remissionibus per diversos Romanos Pontifices praedecessores nostros decorata.

corona, pro mofratribus.

§ 2. Et inter cetera, pro illius felici di-Et quaedam rectione, et animarum dilectorum filiorum do orandi a ipsius societatis confratrum tune et pro S. Bonaventura tempore existentium salute, corumque devotionis incremento, et divini nominis ac eiusdem Beatae Mariae Virginis honore et gloria, per sanctum Bonaventuram, tunc in humanis agentem et Ordinis fratrum Minorum de Observantia nuncupatorum professorem, pie statuta et ordinata, eisdem confratribus certa, facilis, commoda et omnibus pervia orandi et Altissimo preces effundendi ratio et forma, corona nuncupata, praescripta fuerit, videlicet quod ipsi confratres, loco horarum canonicarum, viginti quinquies Orationem Dominicam et toties salutationem Angelicam, cum versu incipiente Gloria Patri, in fine psalmorum recitari solito, necnon septies Orationem Salutationemque huiusmodi cum versiculo Defunctorum nuncupato. qui incipit Requiem aeternam, et eius responsorio recitare tenerentur.

§ 3. Ipsis autem confratribus sub huiusmodi forma pie orantibus varias indul- varie indulzengentias et peccatorum remissiones con-tiae concessae cessas fuisse, multorum fide dignorum testimonia a suis maioribus quasi per manus tradita et accepta comprobent. Ceterum, propter diuturni temporis huiusmodi lapsum illiusque varias calamitates ac iniurias, de concessionibus indulgentiarum et remissionum huiusmodi, aliter quam ut praesertur, non constet.

§ 4. Nos, cupientes ut ipsa societas, Hic modo Poncuius confratres praedicti, ut etiam ac-tifex, ut illi fer-ventius d. fercepimus, in virginibus pauperibus nuptui mam orandi observent et alits singulis annis tradendis, missis et aliis piis operibus divinis officiis in corum oratorio cele- ardentius stubrandis, aliisque piis operibus, non sine summo religionis et caritatis christianae fervore intenti, laudabiles effectus producere non cessant, et ad quam dilectus filius noster Alexander tituli Sanctae Mariae in Via presbyter cardinalis Sfortia nuncupatus, viceprotector, et Angelus Capranica, ac Hortensius Frangipanis, necnon Ioannes Dominicus Guelphus, et Valerius de Valle, patritii Romani moderni custodes eiusdem Societatis, dilecti filii, singularem gerunt devotionis affectum, prosperis incrementis jugiter proficiat, et in debita veneratione habeatur; ac non solum illius, sed etiam quarumcumque aliarum et nunc aggregatarum et deinceps aggregandarum societatum confratres pro tempore existentes, eo ferventius et libentius formam orandi huiusmodi cum devotionis incremento observent, et recitationi coronae praefatae intendant, quo exinde maioribus donis spiritualibus se refectos fore conspexerint, de omnipotentis Dei

§ 5. Omnibus et singulis utriusque se- Indulgentias hic xus christifidelibus in confratres, tam Con- enunciatas elarfalonis quam aliarum ei aggregatarum et aggregandarum societatum huiusmodi pro

misericordia, ac beatorum Petri et Pauli

apostolorum eius auctoritate confisi:

Eisdemque

tempore receptis, qui forma praescripta i huiusmodi oraverint, et dictam coronam devote recitaverint, dominicis et aliis festivis, viginti; ceteris vero non feriatis diebus, decem annos de eis iniunctis vel alias quomodolibet debitis poenitentis, quo die praedictorum id fecerint, apostolica auctoritate, tenore praesentium, misericorditer in Domino relaxamus. Dietis vero confratribus in Nativitatis et Resurrectionis ac Pentecostes Domini nostri Iesu Christi ceterisque tam in illius quam eiusdem B. Mariae Virginishonorem celebrari solitis festivitatibus eamdem coronam etiam recitantibus, quo die festivitatum id fecerint plenariam omnium peccatorum suorum, de quibus ore confessi et corde contriti fuerint, indulgentiam et remissionem, auctoritate et tenore praedictis, concedimus et elargimur. Declarantes eamdem indulgentiam assequi etiam illos ex confratribus praedictis, qui, eorum vita durante, singulis diebus, cessante legitimo impedimento, eamdem coronam similiter recitaverint, et in mortis articulo confessi et contriti decesserint; seu id facere nequeuntes, contritionis signa exhibuerint et ostenderint, vel ad minus ter in qualibet hebdomada eamdem coronam recitantes, et in illorum mortis articulo dictam coronam supra se habentes, sanctissimum nomen Iesu ore seu saltem corde invocaverint. Et insuper, ut animarum christifidelium, tam vivorum quam defunctorum, saluti per amplius consulatur, eisdem confratribus, nunc et pro tempore existentibus, ut coronam praedictam quadragesimalibus et aliis temporibus ac diebus, quibus in ecclesiis dictae Urbis et extra illius muros existentibus stationes sunt indictae, recitando, omnes et singulas indulgentias peccatorumque remissiones tam pro se quam per modum suffragii pro confratribus in Christi caritate defunctis, pro quibus illam recitaverint, consequentur, quas con-

sequerentur, si eisdem temporibus et diebus ecclesias ipsas pro eisdem stationibus et indulgentiis deputatas personaliter visitarent. Et postremo, ut si ipsi confratres, pariter confessi et contriti, singulis secundis feriis cuiuslibet mensis, ac etiam die commemorationis defunctorum coronam ipsam cum versiculo et responsorio praedictis incipiente Requiem aeternam, genibus flexis, pro cuiuscumque confratris anima, quae Deo in caritate coniuncta ab hac luce migraverit, pariter recitaverint, per huiusmodi recitationem anima ipsa, eorumdem Domini nostri Iesu Christi et beatissimae Virginis Mariae ac beatorum apostolorum Petri et Pauli aliorumque sanctorum meritis suffragantibus, a purgatorii poenis liberari valeat, eisdem auctoritate et tenore, etiam concedimus et indulgemus.

§ 6. Praesentibus litteris, quas sub qui- Clausulae praebuscumque similium vel dissimilium in- servativae. dulgentiarium revocationibus, limitationibus, suspensionibus ac aliis contrariis dispositionibus comprehendi, quavis, etiam dicta, auctoritate, etiam per nos et pro tempore existentes Romanos Pontifices successores nostros et Sedem Apostolicam, aut alias ex quacumque, quantumvis urgentissima ac necessaria, causa, etiam in favorem basilicae eiusdem Sancti Petri de Urbe, Cruciatae sanctae vel expeditionis contra infideles, ac etiam motu proprio et ex certa scientia, in genere vel in specie, et alias quomodolibet factis et emanatis, nullatenus umquam comprehensas; et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, ac de novo, etiam sub quacumque, etiam posteriori, data per pro tempore existentes ipsius societatis Confalonis custodes eligenda, concessas, restitutas et plenarie reintegratas esse, fore et censeri, ac confratribus et aliis praedictis suffragari debere decernimus, perpetuis futuris

temporibus valituris, etiam si societati et l illius confratribus praedictis aliqua alia indulgentia, perpetuo vel ad tempus nondum elapsum duratura, per nos vel Sedem camdem concessa fuerit.

Fides transumntorum.

§ 7. Volumus autem quod praesentium transumptis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xII octobris, millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 12 octobris 1576, pontif. anno v.

#### LVIII.

Quod pro Religione elericorum regularium Societatis Iesu ubique ecclesiae et domus aedificari possint, non obstante privilegio aliis Ordinibus concesso et concedendo, quod prope corum loca nova monasteria constitui nequeart.

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Salvatoris Domini nostri Iesu Christi, Oui caritas est et Deus pacis, his in terris vices, licetimmeriti, gerentes, ca quae pacis sunt, praesertim cum militantis Ecclesiae firmamentum omnisque filiae Sion decor in animorum conjunctione, pace et tranquillitate versetur, nosque unum in Christo corpus simus, pro nostri debiti officio, tamquam ipsius mystici corporis caput, quaerentes, litium quarumvis, quae fraternam dilectionem lacerant, maxime vero quae inter religiosas personas ventilantur, occasionibus obvianius, exortasque, quantum cum Deo possumus, cousopimus.

etus.

§ 1. Sane, ut accepimus, licet dilecti Societatis Iesu filii presbyteri venerabilis Societatis Iesu multa sunt pia in vinca Domini, tamquam fructiferi palmites, in toto fere orbe, tam in continendis in via mandatorum christifidelibus, infirmis in fide consolidandis, aegrotisque

reducendis, ovibus dispersis et lupis vespertinis leonumque famelicis catulis in devorationem expositis reclamandis et defendendis, quam etiam iis, quae extra ovile Christi sacrosanctique imperii nostri tutelam, sub ignorantiae iugo, in obscuris et tenebricosis lucis ac desertis per montuosas ac difficiles vias aberrant, convertendis, et ad nationes catholica religione imbutas, et ad immanes barbarasque divini cultus politicique ornatus ignaras gentes, ferino potius quam humano more viventes, sese extendentes, optimum et uberrimum fructum attulerint, et in dies maiori cum sollicitudine afferre, zizania extirpare, bonum semen revocare, plantare, terrasque incultas evangelico sulco ac ecclesiasticae disciplinae vomere eruderare non cessent.

§ 2. Ac dudum, propter ipsius Societa- Ideoque Paulus tis tam utiles tamque necessarias functio- III eius institunes, quas tum in domibus per frequentem vit 1. Poenitentiae et Eucharistiae sacramentorum administrationem et ad corum frequentationem sectandam exhortationem prædicationemque et spiritualia exercitia ac alia verbi Dei ministeria, tum in collegiis per lectiones tam bonarum litterarum quam philosophiae etiam et theologiae ad iuventutem bonis moribus et litteris imbuendam, ex ipsius Societatis primaeva instituti erectione ac divina vocatione, magno Dei beneficio et Ecclesiae spirituali emolumento, exercet, felicis recordationis Paulus l'ana tertius speciali privilegio, ut quaecumque domos, ecclesias et collegia aedificare, vel concessa recipere et inhabitare posset, indulserit.

- § 3. Et deinde piae memoriae Iulius, Et etiam Iulius etiam Papa tertius indultum huiusmodi III 2. confirmaverit.
- § 4. Et successive recolendae memoriae Pius IV con-Pius quartus, praedecessores nostri, idem cessit indultum.
- 1 Ut in constitutione xxxIII, Regimini, tom. VI, sanandis, confractis alligandis, et abiectis | pag. 303. 2 Const. xi, Exposcit, t. vi, pag. 422.

confirmavit.

indultum, etiam intra centum quadraginta cannas Ordinum Mendicantium, de novo concesserit.

§ 5. Nosque postremo, cum lis et causa Hie Pontifex seu controversia aut quaestionis materia desuper, occasione certae domus per ipsos presbyteros a dilecto filio comite de Orgaz Toleti emptae, concessionem eiusdem Pii praedecessoris confirmantes, emptionem dictae domus recte factam et in ea presbyteros ipsos habitare posse et debere declaraverimus, et alias prout in singulis litteris apostolicis desuper confectis plenius continetur.

Societas adhuc molestatur,

quitur;

- § 6. Nihilominus praefati presbyteri a Quia tamen diversis dictorum Ordinum religiosis diversimode, vigore seu praetextu privilegiorum huiusmodi cannarum, adhuc, prout de facto, tam in Mexicana quam in Guaxicana novae Hispaniae civitatibus, non sine animi nostri displicentia, molestantur, immo et excommunicationis sententia interdum feriuntur, in christiani populi scandalum non modicum.
- § 7. Nos igitur, attendentes dictam So-Hic Pontifex cietatem, quae, quamvis collegia habeat disponit ut se- annexa, et haec redditus pro studentium necessitate habere possint, inter Mendicantium Ordinum Religiones, per sanctae memoriae Pium Papam quintum, similiter praedecessorem nostrum, per quasdam suas in forma brevis litteras, sub die septima mensis iulii, pontificatus sui anno sexto, expeditas, adscripta et declarata. ac privilegiorum Ordinum Mendicantium particeps effecta fuit, ex eius instituto et constitutionibus apostolica auctoritate confirmatis, bona stabilia possidere non posse, sed incertis eleemosynis fideliumque largitionibus et subventionibus vivere, nec minus quam ceteros Mendicantes Ordines in excolenda vinea Domini assidue laborare, immo nec alios iuxta se domos et monasteria aedificare prohibere,

iudicium aliis religiosorum monasteriis ex Societatis domorum, collegiorum et ecclesiarum vicinitate provenire, ex eo quod, propter diversam functionum et instituti rationem, Societas ipsa nec chori usum habet, nec ad funerales associationes accedit, nec defunctorum funera nisi rara, nulla item missarum vel sepulcralia stipendia, nullas sepulcrorum vel cappellaniarum fundationes, nullam denique prorsus eleemosynam, quae ad quodvis ipsius Societatis ministerium vel opus dirigi intelligatur, admittit. Ac, prout nostrum nos invitat officium, inconvenientibus huiusmodi obviare, ac scandala quaecumque et contentionum, praecipue inter religiosas personas, occasiones removere, necnon tam salubribus dictae Societatis ministeriis quae, pro eorum dignitate ac maiori fidelium fructu, in locis aptis, ubi maior seges et frequentior populi consuetudo viget, exerceri et ministrari debent, viam potius aperire quam impedimenta ulla obiici permittere volentes.

§ 8. Motu proprio ac de apostolicae potestatis plenitudine, non ad alicuius cannarum quinobis super hoc oblatae petitionis instan-dinibus concestiam, sed de nostra mera deliberatione, huius Societaeosdem presbyteros eorumque singulos a tis, revocat, non obstante nova quibusvis excommunicationis, suspensio-concessioneper nis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; ac supradictarum litterarum, necnon et aliorum Ordinum privilegiorum et in eis contentarum clausularum tenores, ac alia etiam forsan circa praemissa de necessitate exprimenda, praesentibus pro expressis habentes; ac privilegia dictorum Ordinum super non neve ullum aut certe quam minimum prae- aedificatione infra dictas cannas, quoad

sum, respectu

dictam Societatem tantum, suspendentes, revocantes ac invalidantes; silentium perpetuum quibusvis super praemissis aut corum aliquo, vigore cuiusvis confirmationis aut ampliationis et de novo concessionis dictarum cannarum a Sede Apostolica, quomodolibet et pari motu, etiam consistorialiter, ac cum quibusvis praesentium derogationibus specifice factis obtentarum et in futurum obtinendarum, contra praesentium tenorem venientibus imponentes.

cedit;

§ 9. Eisdem presbyteris et Societati, ut El facultatem quaecumque domos, collegia, ecclesias domos ubique et alia aedificia erigere, ac per eos ubivis fabricandi con- locorum erecta inhabitare; acquaecumque loca, domos, ecclesias, oratoria et alia cuiuscumque structurae aedificia, sibi quomodolibet relicta vel oblata, recipere, acceptare, emere, possidere et retinere; ac in eis omnia et singula functiones, lectiones et ministeria, in aliis eiusdem Societatis domibus, collegiis, ecclesiis et aliis locis fieri et exerceri solita, habere, facere et exercere libere et licite possint et valeant, earumdem praesentium tenore, de speciali dono gratiae, concedimus et indulgemus. Eosque a quibusvis censuris et poenis, in illos praemissorum occasione forsan latis, absolvimus.

cietatis omnia confirmat;

§ 10. Necnon indulta per Paulum, Iu-Privilegia So- lium et Pium, praedecessores nostros praedictos, et nos eis, ut praefertur, concessa et confirmata, cum omnibus et singulis in eis contentis concessionibus, privilegiis, facultatibus, praerogativis et aliis gratiis. declarationibus, derogationibus aliisque quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, irritantibusque et aliis decretis et clausulis, approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis sirmitatis robur adiicimus.

§ 11. Necnon oppositionem et contra-Clausulas prae-dictionem quorumcumque, quovis titulo, servativas apvigore, praetextu, colore, ipsis presbyteris

praeiudicium afferre, ac praesentes litteras de obreptionis seu subreptionis vitio aut intentionis nostrae defectu notari vel impugnari, suspendi, revocari, annullari, invalidari aut ad viam iuris reduci, vel contra illas attentari non posse neque debere; sed illas perpetuo validas, efficaces et illibatas existere, et ubi aliquid contra eas extorqueri et obtineri contigerit, illas nihilominus in suo pleno et integro robore, absque eo quod desuper impetranda sit a Sede praedicta illarum confirmatio, restitutio, revalidatio vel nova concessio, permanere; irritumque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, in posterum contigerit attentari, decernimus. Ac quasvis excommunicationis sententias, vigore talium privilegiorum cannarum, contra dictos presbyteros vel Societatem latas et ferendas, cos vel eorum aliquem nullatenus afficere posse declaramus.

piscopis, episcopis ac dilectis filiis abbatibus, prioribus et aliis personis in dignitate ecclesiastica constitutis, per praesentes, pari motu, mandamus quatenus ipsi vel eorum quilibet, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit et quoties pro parte dictorum presbyterorum aut alterius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in premissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra eos decreto, confirmatione, indulto aliisque praemissis pacifice gaudere, ac easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque perpetuo inviolabiliter observari. Non permittentes eos super eisdem prae-

missis vel eorum aliquo, per quorum-

cumque Ordinum, etiam Mendicantium,

religiosos, seu locorum ordinarios, aut

alios quoscumque iudices et personas, cu-

nerabilibus fratribus patriarchis, archie-

§ 12. Quocirca universis et singulis ve- Executores

iuscumque status, gradus, ordinis et conditionis existant, et quacumque, etiam pontificali, regia vel alia auctoritate fungantur, publice vel occulte, directe vel indirecte, tacite vel expresse, quovis quaesito colore vel ingenio, impediri, molestari, perturbari vel alias quomodolibet inquietari; contradictores quoslibet et rebelles per censuras ecclesiasticas et alia opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 13. Non obstantibus praemissis ac Contrariis de- piac memoriae Bonifacii Papae octavi, etiam praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo non ultra tres diaetas quis auctoritate praesentium ad iudicium trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; nenon dictorum Ordinum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem Ordinibus illorumque superioribus et personis etiam super non aedificandis ecclesiis, domibus, collegiis, et aliis aedificiis aliarum Religionum intra centum quadraginta cannas ab eorum coenobiis, conventibus vel monasteriis et domibus, ac aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis, per quoscumque Romanos Pontifices concessis, confirmatis et innovatis, acomnibus aliis quae nos et praedicti praedecessores nostri in singulis litteris praedictis voluimus non obstare. Quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non tamen per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma servanda foret, tenores illorum, ac si de verbo ad l

verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, motu simili, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apotolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indultohuiusmodi mentionem.

§ 14. Volumus autem et eadem auctoritate decernimus quod ipsarum transum- credi iubei. ptis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo alicuius praelati vel personae in dignitate ecclesiastica constitutae aut curiae ecclesiasticae vel etiam generalis praepositi ipsius Societatis munitis, in iudicio et alibi, ubi opus fuerit, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur eisdem presentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxx octob. MDLXXVI, pontificatus nostri anno y.

Dat. die 30 octobris 1576, pontif. anno v.

#### LIX.

Iurisdictio protomedici et collegii physicorum almae Urbis quoscumque medicos in ea medentes examinandi, et non repertos idoneos ab exercitio medicinae expellendi atque coercendi 1

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

In apostolicae dignitatis culmine, meritis licet imparibus, divina dispositione

1 Eiusdem collegii et protomedici auctoritatem in Urbe doctorandi et iurisdictionem causas ad artem spectantes cognoscendi habes in Iulii III constit. xxvi, Merilis, tom. vi, pag. 471.

Transumptis

Procmium

constituti, ad ea nostrae considerationis ( aciem libenter dirigimus, per quae, provisionis nostrae auxilio, artis medicinae ministerium recte et fideliter exerceatur: et ne in eo nonnullorum imperitia errores in alterius iacturam fiant, nostri pastoralis officii partes libenter impartimur, prout, temporum qualitate pensata, id perspicimus salubriter expedire.

constitutionis.

- § 1. Cum itaque, sicut accepimus, in causa buius Urbe nostra a diversis medicis et artem medicinae exercentibus, etiam publice doctoratis et privilegium doctoratus etiam a publicis et generalibus Studiorum Universitatibus habentibus, quamplurimi et gravissimi errores, medendo et artem medicinae exercendo, etiam in hominum perniciem et grave damnum, committantur, dum nempe dicti medici non admodum experti ea remedia et praesidia, quae non conveniunt, quinimmo contraria et diversa utcumque praescribantur, adhibeant et consulant, etiam interdum vel saepius experientiam et periculum dictae artis in rebus dubiis et ipsis incognitis, cum maximo et evidenti hominum vitae discrimine, faciendo.
- risdictionis de qua in rubr.
- § 2. Nos, pro nostri pastoralis officii concessio iu- debito, huic gravi malo occurrere et in praemissis opportune providere volentes, dictorum filiorum protomedici et collegii physicorum dictae Urbis in hac parte supplicationibus inclinati, eisdem protomedico nunc et pro tempore existenti ac collegio physicorum dictae Urbis, in eadem Urbe omnes et singulos ac quoscumque artem medicinae exercentes, etiam medicos publice et in publicis gymnasiis vel Universitatibus quibuscumque doctoratos et promotos, exceptis tamen illis medicis qui, longo usu tam in stationibus medicorum sive collegiis habitis quam alias, in exercitio medicinae probi et periti communiter existimantur, ad se examini subiiciendum, et per interdictio-

nem exercitii medicinae compellere, et per ipsum protomedicum et duos alios de eodem collegio examinare, et illos, quos ad medicinam exercendam non idoneos nec sufficientes repererint, exercitio medicinae huiusmodi in ipsa Urbe prorsus interdicere, seu ab ipso exercitio, ad tempus et donec et quousque, studio mediante, ad melius profecerint, suspendere; aut eis, ne dictam artem, nisi cum praesentia vel consilio alterius vel aliorum medicorum idoneorum, et a dictis protomedico et duobus de collegio huiusmodi approbatorum, ullatenus exercere audeant nec debeant prohibere. Ac in contrafacientes aut contradicentes quoslibet quasvis poenas ipsi collegio benevisas et arbitrio eiusdem collegii piis usibus applicandas infligere, illasque ab eis exigere, omniaque et singula alia in praemissis et circa ea necessaria seu quomodolibet opportuna facere et exercere libere et licite valeant ac etiam debeant, apostol. auctoritate, tenore praesentium, concedimus 1, sicque etiam perpetuo statuimus et ordinamus. Necnon eisdem protomedico et collegio, in et super praemissis omnibus et singulis, plenam, liberam, amplam et omnimodam facultatem, licentiam, potestatem et auctoritatem impartimur.

§ 3. Ac etiam protomedicum et colle- Inhibitio contra gium huiusmodi eorumque deputatos et omnes deputandos super praemissis omnibus et singulis ac illorum executione, per quoscumque, quavis auctoritate et quocumque quaesito colore, ingenio vel praetextu, quomodolibet molestari vel impediri non posse decernimus. Mandantes praeterea dictis medicis, qui, ut praefertur, non idonci nec sufficientes pro tempore reperti fuerint, ut, in virtute sanctae obedientiæ et etiam sibi per collegium praedictum comminandis et infligendis poenis, eiusdem collegii mandatis parcant et obediant.

1 Cherub. addit et mandamus (R. T.).

quaerant servantiam.

§ 4. Necnon dilectis filiis Curiae cau-Officiales eis sarum generali auditori, gubernatori, vifaveant, et hu-ius constitut. cario et senatori ac conservatoribus Caob- merae dictae Urbis, ceterisque ius dicentibus, ecclesiasticis et saecularibus, quavis auctoritate fungentibus et functuris, ac iustitiae ministris dictae Urbis, et quibusvis aliis personis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis existentibus, quatenus ipsi et eorum quilibet, eisdem protomedico et collegio in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, praesentes nostras recipiant et admittant ac inviolabiliter observent; et ab omnibus, ad quos spectat et spectabit, observari mandent et praecipiant; faciantque protomedicum et collegium huiusmodi praemissis omnibus pacifice et quiete uti, frui et gaudere; nec permittant cos per quemlibet, contra earumdem praesentium tenorem, quoquomodo molestari aut impediri; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas, etiam pecuniarias, aliaque opportuna iuris et facti remedia, quacumque appellatione remota, compescendo; ac censuras ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

bus.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac pri-Quibuscumque vilegiis doctoratus in medicina, dictis medicis, qui, ut praesertur, non idonei nec sufficientes pro tempore reperti fuerint, quomodolibet et etiam per quaecumque gymnasia, collegia et Universitates, etiam generales, ac etiam praevio rigoroso examine, etiam publice facto, concessis et concedendis; necnon quacumque praescriptione, etiam longissimi temporis, quo ipsi tales medici, etiam absque aliqua contradictione, medicati fuerint, et artem praedictam, etiam palam et publice, nemine contradicente, exercuerint; ac regula nostra de non tollendo iure quaesito, si opus sit, aliisque constitutionibus et ordinationibus; dictaeque Urbis et quorumcumque gymnasiornm, collegiorum stitutione 1, Ad sacram, tom. v, pag. 97.

Bull. Rom. Vol. VIII.

et Universitatum Studiorum, etiam generalium, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, legibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam illis corumque superioribus et personis, ac etiam dictis medicis, qui pro tempore non idonei, nec sufficientes, ut praefertur, reperti fuerint, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio et consistorialiter ac alias in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, ac in posterum concedendis, confirmandis et innovandis. Ouibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus, specialis, specifica et expressa mentio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad id servanda esset, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 6. Volumus insuper quod praesen- Fides exemplotium transumptis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die i novemb. molxxvi, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 1 nov. 1576, pontif. anno v.

## LX.

Declaratio concordatorum inter Sedem Apostolicam et nationem Germanicam circa collationes beneficiorum ecclesiasticorum in mensibus reservatis 1.

## Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Quae in Ecclesiam Dei incommoda in- Exordium.

1 Ista concordata firmavit Nicolaus V in con-

ferunt, nostra nos expedit animadver-! sione removere.

§ 1. Cum itaque, per litteras felicis re-Nicolaus y cordationis Nicolai Papae quinti, nationi statuit ordina-Germanicae, pro illius unione et concorponere de be- dia cum Sede Apostolica, inter alia, contibus in mensi- cedatur, ut quoties, aliquo vacante benebus Sedi Apost. reservatis, nisi ficio ecclesiastico in mensibus ianuarii, fuerit a dicta martii, maii, iulii, septembris et novembris, in quibus vacantium Germaniae beneficiorum ecclesiasticorum dispositio dictae Sedi specialiter reservata est, non apparuerit intra tres menses a die notae vacationis in loco beneficii quod alicui de illo apostolica auctoritate provisum fuerit, ex tunc et non antea, ordinarius vel alius ad quem illius dispositio pertinet de illo disponere possit: et saepenumero contingat ut, antequam inquisitio, quam plerumque, etiam in concursu plurium, sive in partibus sive apud dictam Sedem, fieri oportet in vitam, mores et doctrinam eorum, quibus de dictis beneficiis per Sedem eamdem providendum est, compleri possit; aut antequam de ipsis provisionibus, seu de mandatis, quae ad inquisitiones et provisiones huiusmodi faciendas ab eadem Sede impetrantur vel motu proprio procedunt, litterae apostolicae conficiantur; vel etiam antequam mandata ipsa a iudicibus, ad quos directa sunt, recipiantur vel recepta expediantur; interdum quoque, litteris apostolicis expeditis et gratia purificata, seu mandatis praedictis receptis et inquisitione completa, antequam omnimoda executio perficiatur, propter diversa impedimenta, quae frequenter succedunt, tempus trium mensium, ex quo vacatio beneficii in loco ipsius nota est, expiret, ac proinde ordinarii locorum aut alii, ad quos talium beneficiorum dispositio, cessantibus apostolicis reservationibus, pertinet, lapso tempore praedicto, licet, priusquam illud laberetur, provisionis sive alterius dispo-

sitionis de illis a dicta Sede iam gratia facta fuerit (quod ipsum ad tribuendum et quaerendum ius satis superque esse certa iuris interpretatione frequenter declaratum est), illa tamen conferre contendant. Qua de causa multis religione et pietate insignibus, quando ii, post ostensum virtutis et doctrinae suae specimen atque inde emensos labores et sumptus, beneficiis potiri deberent, alii praeoccupatores, obtentu ordinariae collationis huiusmodi, contra adversantur.

§ 2. Nos, indignum rati quod temporis Hic Pontifex mora, quam ad perscrutandum accura-dictam constitius talium probitatem, industriam et alia tutionem Nicorequisita intercedere pro utilitate Ecclesiae necesse est, locum iniuriis aperiat; attendentesque verha praedicta in loco beneficii cum verbis notae vacationis, quae protinus antecedunt, coniungi, et ad illa dumtaxat referri, ac voluntatem concedentis sensumque concessionis et litterarum praedictarum sic esse ut dispositio beneficii intra tres menses a dic notae vacationis a Sede praedicta fieri, deque gratia facta alicubi apparere debeat, quemadmodum, re inter utriusque iuris interpretes iampridem controversa, summa ratione iudicatum apparet; vix enim est ut itineribus non modo infestis aut prohibitis, quod fere semper alicubi contingit, sed etiam expeditis, quis ex tam longinguis regionibus ad dictam Sedem profectus, et in ea ad expediendum negocium vel paulisper moratus, in easdem se recipere tanta temporis angustia possit. Quocirca, aequitate et iustitia suadentibus, praesentium auctoritate, declaramus concessionem Nicolai Papac et litteras praedictas locum omnino non habere, quod ordinarii aut alii collatores praedicti, post lapsum trium mensium ex die notae vacationis in loco beneficii, disponere possint de ullis beneficiis praedictis, alias sub concessione et litteris

praedictis comprehensis, extra Romanam Curiam in mensibus praedictis quoquomodo vacantibus vel vacaturis, de quibus intra dictum tempus trium mensium per Romanum Pontificem ac dictam Sedem qualiscumque gratia vel dispositio aut concessio facta fuerit. Ne tamen cuiquam licitum sit factam a Sede praedicta dispositionem huiusmodi in longum obtegere, illi, quibus deinceps gratiae huiusmodi concedentur, carum concessionum fidem et testimonium, intra tres menses a die notae vacationis in loco beneficii huiusmodi, vel dictis collatoribus significare, vel in ipso beneficii loco publicare quoquomodo teneantur.

§ 3. Decernentes omnes et quascumque Decretum ir- dispositiones de dictis beneficiis ab eisdem collatoribus post significationem seu publicationem huiusmodi pro tempore factas, nullas et invalidas nulliusque roboris vel momenti fore. Sicque, in quibusvis causis pendentibus et futuris iudicari debere; necnon irritum et inane quicquid secus super his ab eisdem collatoribus aut quibuscumque aliis, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Quod si forte quisquam collato-Inobedientium rum praedictorum fuerit praesentium violator, eum a beneficiorum et officiorum collatione tamdiu suspendimus, donec ipse, veniam petens, restitutionis gratiam a Sede praedicta meruerit obtinere.

Exemplorum

§ 5. Ceterum volumus ut praesentium transumptis etc.

Sanctio poena-

§ 6. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, kalendis novembris, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 1 nov. 1576, pontif. anno v.

## LXI.

Vinea et vineola extra Portam Flaminiam collegio Germanico, pro recreandis scholaribus donantur 1.

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Quoniam collegium German., quod Collegio Gerin Urbe pridem instituimus, divina favente instituto clementia, magno iam refertum numero scholarium, in quibus sustentandis certos annuos redditus assignavimus, animadvertimus nullum scholaribus ipsis a nobis hactenus fuisse concessum locum, ubi partim studii assiduitate fessi, partim morbo debilitati paululum interdum recreari et vires recipere possint.

§ 2. Nos igitur huic rei vineam extra Vincam de qua Portam Flaminiam dictae Urbis, in loco nat Gregorius. Pesaioli nuncupato sitam, quae ab uno Bernardini Piscina, et ab alio civis Fontanelli Urbinaten, dilectorum filiorum, a reliquis vero duobus lateribus dicti Pesuioli et Portae Pincianae viis publicis terminatur, et ad Cameram nostram Apostolicam spectat, ab eaque iuste possidetur, opportunam existimantes; dictorumq. scholarium, quorum non minus pietatem et erga bonas artes amorem studiorumque frequentiam in dies magis augeri summa cum animi voluptate conspicimus, et commoditati et honestae hilaritati prospicere volentes; necnon dilectos filios modernos dicti collegii rectorem et administratorem ac scholares praedictos ac singulas eiusdem collegii personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, motu proprio,

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

non ad alicuius super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex mera liberalitate et ex certa scientia nostris, ac de apostolicae potestatis plenitudine, vineam praedictam et illi continguam vineolam, quae viginti duas terrae petias insimul circa conficiunt, et super quibus, ut accepimus, census seu responsio annua quatuor barilium musti domui Sanctae Mariae Magdalenae Convertitarum dictae Urbis impositus seu imposita existit; necnon duo arundineta ad ipsam vineam pertinentia, quae uno seu una unius scuti auri in auro abbati; et altero seu altera censibus seu responsionibus annuis duorum scutorum similium priori et fratribus monasterii Sancti Laurentii extra muros praedictae Urbis, Ordinis Sancti Augustini canonicorum regularium, persolvendis, onerata reperiuntur, etiam si super illis lis coram quibuscumque iudicibus et inter quascumque personas, cuius statum praesentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa, cum omnibus et singulis illorum membris, iuribus et pertinentiis universis, eidem collegio, salvis tamen censibus seu responsionibus huiusmodi, perpetuo, gratiose et liberaliter, in eiusdem collegii dotis augumentum, apostolica auctoritate, tenore praesentium, donamus, concedimus, applicamus et appropriamus.

§ 3. Ipsumque collegium in omni jure In iuribus Ca- et ad omne ius, quod eidem Camerae ex merae Aposto-licae super di- vinea, vineola, arundinetis ac iuribus præctis vinea et dictis vel ad illa quomodolibet competegium substituit. bat aut competere poterat, etiam quoad possessionem, dicta auctoritate substituimus et subrogamus, illaque in dictorum scholarium favorem transferimus, ita ut liceat rectori et administratoribus praedictis corporalem possessionem vineæ, vineolae et arundinetorum huiusmodi, per se vel alium seu alios eorum nominibus, tentatorum vitio, libere apprehendere et retinere, eorumque fructus, redditus et proventus ac emolumenta quaecumque colligere, exigere et levare, ac in suos, et eiusdem collegii usus convertere, cuiusvis licentia desuper minime requisita.

- § 4. Quod ut, sublatis omnibus impedimentis, liberius facere valeat, locationes et sequestra quaecumque super dictis vinea, vineola, arundinetis eorumque fructibus, etiam eiusdem Camerae nomine. aut pro eius interesse seu etiam mandato nostro facta et apposita, motu simili revocamus, relevamus et tollimus.
- § 5. Decernentes praesentes litteras Clausulae praenullo umquam tempore de subreptionis servativas vel obreptionis seu nullitatis vitio, etiam ex eo quod monialium, abbatis, prioris et fratrum praedictorum consensus requisitus non fuerit, vel intentionis nostrae aut alio quopiam defectu notari, argui aut in controversiam, ad quorumvis instantiam adduci, etiam restitutionis in integrum vel reductionis ad terminos juris, aut alias quomodolibet revocari impugnarive posse; nec ex eo quod praemissa verificata non sint, aut quod ii, quorum interest, vocati non fuerint, easdem litteras per subreptionem obtentas censeri, et propterea viribus carere. Neque rectorem et administratores praedictos ad verificandum praemissa, vel ad probandum iura et titulos auctorum suorum coram quocumque ordinario aut delegato iudice compelli, nec ad huiusmodi praesentes litteras infra tres menses ab earum data in Camera registrandas vel insinuandas teneri, neque ob eam causam quod registratae insinuataeque non fuerint, nullas et irritas ac nullius momenti fore, neque denique rectori et administratoribus praedictis personarum mutationem opponi unquam valere.
- § 6. Sicque per quoscumque iudices, e- Clausula subpropria auctoritate, absque spolii et at- | tiam commissarios, etiam causarum Palatii lata.

Apostolici auditores et Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane fore, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Quocirca dilectis filiis sanctae Ro-Huius bullae manae Ecclesiae camerario, praesidentiregistratio in libris Camerae. bus et clericis Camerae praedictae aliisque, ad quos id spectat, praecipimus, quatenus quamprimum ab eiusdem collegii procuratoribus fuerint requisiti, praesentes litteras in libris Camerae registrari ac describi, ac litteras patentes camerales desuper in ampla forma et gratis expediri faciant.

cutorum.

§ 8. Mandantes etiam venerabilibus fra-Deputatio exe- tribus nostris Ioanni Ostiensi sanctae Romanae Ecclesiae cardinali Morono nuncupato, et Hieronymo olim Maceratensi, et Paulo nuper Pennensi et Andriensi episcopis, per praesentes, quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte rectoris et administratorum praedictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, ac illis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra, rectorem et administratores praedictos donatione, concessione, applicatione, appropriatione, substitutione, subrogatione, revocatione, relaxatione, decreto et aliis praemissis pacifice frui et gaudere; ac si opus fuerit rectorem et administratores praedictos vel eorum procuratorem, illius nomine, in corporalem possessionem vineæ, vineolae et arundinetorum iuriumque et pertinentiarum praedictorum inducant auctoritate nostra, et defendant inductos, amotis quibuslibet illicitis detentoribus ab eisdem;

facientes ipsis vel procuratori praedicto de vineæ, vincolae et arundinetorum iuriumque et pertinentiarum praedictarum fructibus, redditibus et proventibus integre responderi; non permittentes eos vel procuratorem praedictum desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles ac praemissis non parentes, per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo; necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas incurrisse declarando, illasque etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae diœcesis ad iudicium vocetur; seu ne iudices a Sede Apostolica deputati contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere praesumant; et de duabus diaetis in concilio generali edita, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium non trahatur; necnon Simmachi, quae incipit Non liceat Papae; ac Pauli II necnon Pauli IV et Pii etiam IV et aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, ac etiam nostris de rebus Ecclesiae non alienandis et alienatis recuperandis; necnon altera eiusdem Pii IV, prædecessoris, sub Datum videlicet octavo idus augusti, pontificatus sui anno sexto, qua etiam cavetur ut qui gratias

seu concessiones aliquas Romani Pontificis,

etiam praedictae Camerae interesse quovis

modo concernentes impetraverint, easdem, intra tres menses a die illarum impetra-

tionis, in eadem Camera praesentare, ibi-

que registrari facere teneantur, alioquin,

extra suam civitatem vel dioecesim, nisi

§ 9. Non obstantibus felicis recordationis Derogatio con-Bonifacii Papae VIII, qua cavetur ne quis trariorum.

dictis tribus mensibus elapsis, gratiae et l concessiones huiusmodi nullae irritaeque censeantur et sint, ac nemini omnino suffragentur; et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac dictae Camerae, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium quomodolibet, etiam per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros et Sedem Apostolicam, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, ac cum quibuscumque declarationibus et decretis, in genere vel in specie, ac alias quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, etiam si de illis illorumque totis tenoribus specialis, specifica et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio, aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, eorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et espressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xx novembris MDLXXVI, pontificatus nostri anno v.

Dat die 20 nov. 1576, pontif. anno v.

LXII.

Indulgentia plenaria conceditur omnibus christifidelibus, qui processioni Sanctissimi Sacramenti interfuerint, ut in constitutione 1.

## Gregorius Papa XIII universis christifidelibus prae. sentes litteras inspecturis salutem et apostolicam benedictionem.

Reddituri de commisso nobis grege dominico in extremo rationem, summis, ut tenemur, affectibus cunctos christifideles, quos a iustitiae tramite hostis humani generis saepe divertit, nostro piissimo Redemptori, qui non mortem, sed poenitentiam desiderat peccatorum, ab omni labe mundatos restituere, cosque sibi acceptabiles et bonorum operum efficere cupimus sectatores, ut ipsi, per grata et accepta Deo opera, Illius, qui misericordiarum Pater est, gratiam et misericordiam valeant facilius promereri.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, processio Sanctissimi Sacramenti in ec-concessae christifidelibus, ut clesiis Ordinis fratrum Praedicatorum pro- in constitutiovinciae Hispaniae dominica infra octavam Sanctissimi Sacramenti singulis annis fieri consueverit, nos, ut christifideles eo libentius devotionis causa dictae processioni intersint, quo ex hoc dono coelestis gratiae conspexerint se uberius esse refectos, dilecti etiam filii nostri Michaelis, tituli S. Mariae super Minervam presbyteri cardinalis, Alexandrini nuncupati, qui dictum Ordinem, dum in minoribus esset, expresse professus est, precibus nobis super hoc humiliter porrectis benigne annuentes, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, qui dictae processioni, in ecclesiis praedictis, dicta die dominica infra octa-

Exordium.

1 Ex Bullar. Ord, Praed., tom. v, pag. 347.

vam Sanctissimi Sacramenti de mane faciendae, devote interfucrint, et ibi pias ad Deum preces pro sanctae Romanae Ecclesiae exaltatione, infidelium conversione. haeresum extirpatione, ac concordia inter christianos Principes confovenda et alias, prout unicuique suggeret devotio, effuderint, plenariam omnium peccatorum suorum remissionem et indulgentiam, apostolica auctoritate, tenore praesentium, concedimus et elargimur, praesentibus ad viginti annos dumtaxat valituris.

concessa fuerit.

§ 2. Volumus autem quod, si dictae Dummodo alia processioni interessentibus aliqua alia indulgentia in perpetuum vel ad certum tempus nondum elapsum duratura per nos concessa fuerit, praesentes litterae nullius sint roboris vel momenti.

plorum.

§ 3. Ceterum, quia difficile foret prae-Fides transum- sentes litteras ad singula quaeque loca. ubi necesse erit, deferri, decernimus quod transumptis praesentium, sigillo alicuius praelati ecclesiastici munitis, et manu notarii publici subscriptis, eadem sides ubique adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die decimaquarta decembris molxxvi, pontificatus nostrianno quinto.

Dat. die 14 dec. 1576, pontif. anno v.

### LXIII.

Institutio collegii Graecorum in Urbe, pro scholaribus nationis Graecae pie alendis et instruendis, cum annuorum reddituum assignatione et indultorum concessione.

## Gregorius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

In apostolicae Sedis specula, disponente Domino, meritis licet imparibus, constituti ad universarum gentium populorumque randam, ita nos esse agnovimus debitores, ut, non minus longe quam iuxta positis caritatis et vigilantiae nostrae studium impartientes, quod expedire censemus hucusque pro viribus exequamur.

§ 1. Itaque, cum christiani orbis partes Graeci imperio mentis nostrae oculis perlustramus, inter et scientia evarias horum temporum aerumnas, ingens sed ad praesens animum nostrum subit miseratio Graecae calamitate et nationis, quae diu olim litterarum scien- ignorantia, et a tiarumque eruditionis praestantia et im-deviarunt. perii floruit sublimitate, postea Turcarum subjecta tyrannidi, ad extremam fuit redacta calamitatem, et, quod miserrimum est, corporum servitutem secuta est captivitas animorum, quia in tantam scientiarum omnium ignorationem Graeciae populi devenerunt, ut vix ullus inter eos reperiatur, qui illas profiteri et alios docere possit; atque adeo omnes, qui episcoporum, presbyterorum alteriusque ecclesiastici ordinis gradum inter eos obtinent, foedissimis ignorantiae tenebris obvoluti, sacrae theologiae rudes, catholicorum dogmatum ignari, et ab orthodoxorum religionis semita et S. R. E. omnium matris et magistrae obedientia recedentes, in varios errores et schismata prolapsi sunt, et laicos in eamdem erroris foveam secum pertraxerunt.

§ 2. Quocirca, cupientes antiquam et Hic Igitur Poncelebrem nationem ab huiusmodi igno- tifex, volens eos ad salutis viam rantiae et errorum caligine ad veritatis et lumen redulucem et salutis viam revocare, nullum collegium Graead id aptius remedium a nobis existima- corum erigit, vimus posse adhiberi, quam si in alma hac ne reddituum; Urbe nostra collegium erigatur, in quo pueri et adolescentes Graeci ex ipsa Graecia et aliis provinciis ac locis, ubi commorantur, conquisiti, alantur, et Graecis litteris, liberalibus disciplinis ac scientiis, sacra praesertim theologia, ecclesiasticis praeterea ritibus a viris probatae fidei et doctrinae sedulo instituantur, ut, post-Christi fidem colentium salutem procu- quam in catholicae fidei firmitate soli-

dati fuerint, et in huiusmodi studiis profecerint, ad corum patriam et loca redeuntes, alii, qui monasticam vitam maluerint profiteri, ceteros monachos et religiosos catholice instruere, et ad monasticam disciplinam regularemque observantiam, a qua penitus declinasse videntur, iuxta sanctorum Patrum instituta, revocare studeant; alii autem qui in clerum adscribentur, nationis suae populis prodesse et præsse, animarum curam exercere, verbum Dei sincere praedicare, populos ab erroribus et schismate removere, et ad salutarem orthodoxae fidei veritatem reducere possint; reliqui vero qui in laicali vita permanserint, publice per civitates aliorum Graecorum filios eiusdem fidei rudimenta et veritatem litterasque et artes liberales edocere, ac similiter in orthodoxae religionis cultu continere valeant; atque ita, divina favente gratia, sperari possit ut sana et integra fidei praedicatio et doctrina in ipsa Graecia et totius praeterea Orientis partibus aliquando restituatur, priscorumque gentis eiusdem Patrum lumina clarescant. Proinde, ad omnipotentis Dei gloriam, sanctae fidei catholicae exaltationem, animarum eorumdem Graecorum salutem. ac perpetuam ipsorum cum Ecclesia Romana unionem, motu proprio certaque scientia deque apostolicae potestatis plenitudine, unum collegium Graecorum puerorum et adolescentum in eadem Urbe nostra, loco ad id statuendo, auctoritate apostolica, tenore praesentium, erigimus et instituimus, eigue dotis nomine centum scuta auri, ex nostris et Camerae Apostolicae pecuniis, donec aliter opportune provideatur, in singulos menses solvenda, assignamus. Praeterea, cum cathedralis ecclesia Chisamensis insulae Cretae certo modo vacaverit et vacet ad praesens, nos considerantes ecclesiam ipsam clero populoque Latino, exceptis paucis quibusdam I

canonicis, qui tamen ab immemorabili tempore, sive ob tenuitatem praebendarum sive alias ob causas, ibi numquam resederunt, sed Cydoniae ibi propinguae habitare soliti sunt, omnino carere, convenire iudicavimus subsidium aliquod collegio praedicto in substentationem scholarium ex huius ecclesiae fructibus applicare, donec, Deo dante, talis constitui possit episcopus, qui etiam clero et populo Graeco sacramenta et quae sunt pontificalis ordinis valeat ministrare. Quare omnes dictae Chisamensis ecclesiae fructus, redditus et proventus, omniaque iura, obventionies et emolumenta, exceptis ducentis scutis, annue administratori seu vicario, qui a nobis eidem ecclesiae deputabitur, persolvendis, et annua pensione 1 scutorum auri similium, quam venerabili fratri nunc episcopo Miloviensi, ut commodius substentari possit, assignari decrevimus, ipsi Graecorum collegio a nobis erecto, ad annos quindecim, eadem auctoritate apostolica, applicamus, attribuimus et assignamus, ita ut ab ipsius collegii procuratoribus, propria auctoritate, ca omnia exigi, percipi et levari, praediaque, domus et bona quaecumque locari, aliaque ad id opportuna et necessaria fieri possint.

§ 3. Volumus autem idem collegium, Exemptionem illiusque rectores, oeconomos, magistros, a superiorinate ordinariorumet praeceptores atque scholares pro tempore aliorum in eo existentes, et eorum domesticos, officiales et ministros, ipsiusque collegii bona mobilia et immobilia, cuiuscumque qualitatis et quantitatis, in dicta Urbe et extra ac alias ubique locorum consistentia, exempta esse ab omni iurisdictione, correctione, visitatione, dominio, superioritate et potestate pro tempore existentis senatoris, conservatorum, reformatorumque dictae Urbis, necnon rectoris Studii generalis, vicarii Urbis et ordinariorum locorum aliorumve quorumcum-

1 Centum addunt Cherub. et Matth. (R. T.).

vel alias ubilibet constitutorum. Collegiumque ipsum, etiam propriis eius rebus et bonis cum ipso et eius nomine supradicta 1 contrahentes a solutione et exactione omnis et cuiuscumque pedagii, gabellae, bullettini, decimarum et cuiuscumque alterius, tam ordinarii quam extraordinarii, oneris, ex quacumque causa impositorum et imponendorum, eximimus et prorsus liberamus, ac sub beati Petri et Sedis Apostolicae atque nostra protectione suscipimus, nobisque et dictae Sedi immediate subiicimus, ac liberos, immunes et exemptos declaramus.

elargitur;

§ 4. Eidemque quoque collegio et scho-Privilegia stu-laribus rectoribusque et oeconomis, omdii Urbis eius-que doctorum nibus et quibuscumque privilegiis, exemptionibus, libertatibus, facultatibus et indultis, quibus Studium generale almae Urbis et illius rector doctoresque, in eo etiam actu legentes, quovis modo utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possunt quomodolibet in futurum, ad eorum instar pari modo uti, potiri et gaudere valeant, in omnibus et per omnia, concedimus et indulgemus, illaque eis communicamus.

Officialibus obmandat praedi-

- § 5. Necnon senatori, conservatoribus, servantiam de- reformatoribus, rectorique et aliis iudicibus, officialibus et personis praedictis, ac pro tempore existenti S. R. E. camerario praesidentibusque et clericis Camerae Apostolicae, ac quibusvis commissariis ad exactionem decimarum et aliorum onerum praefatorum pro tempore deputatis, ne quarumcumque litterarum eis sub quibuscumque tenoribus et formis concessarum praetextu, collegium, scholares, rectores, oeconomos, officiales et ministros praedictos seu eorum aliquem in praemissis quovis modo molestent seu molestari permittant districtius inhibe-
  - § 6. Et praeterea regentibus ac supe-

21

1 Deest forsan auctoritate (R. T.). Bull. Rom. Vol. VIII.

que iudicum et officialium in ipsa Urbe I rioribus dicti collegii, cum assistentia tamen cardinalium protectorum, qui pro gradus promotempore fuerint, sive alicuius eorum, vel cultatem; de ipsorum consilio et expresso consensu, illos, quos in dicto collegio et alibi per debitum tempus studuisse, ac scientia et moribus idoneos esse repererint, ad baccalariatus, licentiaturae doctoratusque et magisterii gradus, servata forma concilii Viennensis, iuxta Universitatis eiusdem Urbis consuetudinem seu alias, promovendi, et ipsorum graduum solita insignia eis exhibendi; quodque sic promoti facultates, quibus studuerunt, legere et interpretari, ac de eis disputare, et quoscumque gradui seu gradibus huiusmodi concernentes actus exercere, ac omnibus et singulis gratiis, favoribus, praerogativis et indultis, quibus alii in praedicta seu aliis Universitatibus et alibi, iuxta illius et aliarum Universitatum huiusmodi constitutiones et mores, ad gradus praedictos promoti, de iure vel consuetudine utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, uti, potiri et gaudere possint et debeant, perinde ac si gradus praedictos in ipsa Universitate iuxta consuctudinem et mores praedictos suscepissent, concedendi et indulgendi liberam, eadem auctoritate, tribuimus facultatem.

> § 7. Insuper, ut ipsius collegii conservationi bonoque regimini, tam in his quae collegii depuad institutionen et disciplinam, quam quae ad victum et vestitum aliaque huiusmodi necessaria pertinent, opportunius consulatur, dilectos filios nostros lacobum S. Mariae in Transtyberim Sabellum, et Guglielmum S. Laurentii in Panisperna Sirletum, ac Iulium Antonium S. Bartholomaci in Insula Sanctae Severinae titulorum presbyteros, nec non Antonium S. Mariae in Cosmedin diaconum Carafam, nuncupatos cardinales, eiusdem collegii protectores et defensores constituimus et

Protectores

deputamus, quorum consilio et ope supradicta et alia quaecumque ad eosdem in collegio admittendos scholares retinendosve spectantia agant, statuant et ordinent. Dantes eisdem et pro tempore existentibus protectoribus plenam et liberam facultatem et auctoritatem, pro salubri directione et conservatione dicti collegii illiusque bonorum et rerum ac iurium, tam spiritualium quam temporalium, oeconomos, advocatos, procuratores aliosque ministros et officiales in eo deputandi amovendique, et alios eorum loco sufficiendi; ordinationesque et statuta, licita tamen et honesta sacrisque canonibus et concilio Tridentino non repugnantia, faciendi et edendi, eaque cum visum fuerit, revocandi, immutandi, corrigendi, aliaque de novo condendi, quae, postquam facta, edita, revocata, immutata et correcta fuerint, perinde haberi volumus ac si auctoritate apostolica approbata et confirmata essent, illaque ab omnibus rectoribus, magistris, scholaribus aliisve personis in collegio servientibus et ministrantibus inviolabiliter observari; ac iuxta eorumdem dispositionem a quibusvis iudicibus, sublata eis quavis aliter iudicandi facultate, iudicari ac definiri debere; et si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

Clausulae de- et ordinationibus apostolicis; et dictae rogatoriae. Urbis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem

senatori, conservatoribus, reformatoribus, camerario, Universitatibus ac earum collegiis, rectoribus et personis aliisque praedictis, necnon praefatae Urbi et populo Romano, sub quil uscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et

§ 8. Non obstantibus constitutionibus

decretis, etiam iteratis vicibus, concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo omnino hominum etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo septimo, idibus ianuarii, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 13 ianuarii 1577, pontif. anno v.

#### LXIV.

Declaratio quod spolia regularium extra claustra vagantium spectant ad R. Cameram Apostolicam, iuxtu constitutiones Pauli III et aliorum praedecessorum.

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Officii nostri partes sedulo praestare tenemur ut dubia, quae, ab aliquibus falso sub practextu vel nimis subtiliter excitata, in Camerae nostrae Apostolicae praeiudicium tendunt, declaratione nostra dilucidentur.

§ 1. Nuper accepimus quod, etsi feli- Pius 1V 1 cis recordationis Pius Papa IV, praede- au terminos iucessor noster, constitutionem et quae-constitutionum reduxit bullam cumque in illa contincrentur per piae xxiii Pauli IV2, memoriae Paulum Papam IV, etiam prae- in qua applidecessorem nostrum, contra apostatas e- regularium deditam, per quam, inter cetera, decrevit claustra monabona quaecumque mobilia et immobilia, steriis, in quiac census, redditus et proventus, iura et professi fueactiones per regularem Ordinem professos, extra claustra suorum regularium locorum, etiam de licentia suorum superiorum, degentes, tempore quo extra claustra huiusmodi fuissent acquisita, etiam si acquisitiones huiusmodi ab ipsis pro-

1 Const. IX, tom. VII, pag. 27. 2 Tom. VI, pag. 538.

Exordium.

An. C. 1577

fessis ex redditibus beneficiorum eccle-] siasticorum, cum cura vel sine cura, per eos obtentorum seu detentorum, aut ex propria industria seu artificio, mercatura vel ex testamento sive successione ab intestato quorumvis consanguineorum, affinium vel amicorum suorum aut quorumcumque aliorum factae essent, non fisco aut Camerae Apostolicae, sed Religioni aut monasteriis, in qua seu quibus primo professi fuissent, eo ipso applicata fuisse et censeri debere, ad iuris et sa-

crarum constitutionum formam redu-

cebant.

xerit.

§ 2. Necnon praefata bona regularium Sed ex constit. extra claustra, ut praefertur, degentium, isive Mendicantium sive non Mendicanspolia specta-bant ad Came- tium, aut militiarum professorum, etiam ram. At multi si loca et canonicales portiones aut dignitates in cathedralibus vel collegiatis ecclesiis cuiusvis Ordinis regularis, obtinuerint, ac episcopali, archiepiscopali, patriarchali, primatiali vel quavis alia praefulserint dignitate, post eorum obitum, ad eamdem Cameram Apostolicam, et iuxta constitutionem felicis recordationis Pauli Papae III, super spoliis, sub datum videlicet tertio nonas ianuarii, pontificatus sui anno tertio, promulgatam, legitime spectent et pertineant, idque per Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos, dum collector generalis ad recuperandum spolia regularium specifice deputatus fuit, aperte demonstratum extiterit, ac in possessione illa exigendi ac recuperandi eadem Camera merito semper fuerit; nihilominus nonnulli, vano sub dictae constitutionis Pauli IV, praedecessoris praefati, praetextu, contrarium aliquando asserere non dubitarint.

§ 3. Nos omnem circa praedicta dubi-Ideo Pontifex tandi occasionem dimovere, simulque, declarat bona acquitate et iustitia suadentibus, eiusdem Cam. Apostol. Camerae indemnitati, ne in dies molestiis spectasse et incommodis afficiatur, consulere vo-

1 Tomo vi, pag. 317.

lentes, praesentium auctoritate; declara- iure, iuxta bulmus res et bona quaecumque per dictos las Pauli III et regulares extra claustra ecclesiarum, mo-decessorum. nasteriorum, domorum et quorum cumque regularium locorum degentes, quocumque iure et actione, sive ex causa testati sive intestati, acquisita et in posterum acquirenda, vel ad eos delata, in quibusvis provinciis, dominiis, regnis et locis consistant, nisi iidem, ad quos illa spectaverint, sufficienti fuerint testandi aut de illis disponendi facultate suffulti, eaque legitime usi fuerint, ad eamdem Cameram pleno iure pertinuisse et spectare; ac bona quaecumque eorumdem sub spoliorum nomine comprehensa per ipsam Cameram, eiusque nomine a quibuscumque illa quardoque occupantibus et detinentibus recuperari ac vindicari potuisse et posse, ač iuxta Pauli III et aliorum pracdecessorum nostrorum litteras eadem Camera Apostolica in huiusmodi bonis spolia noncupatis vere universaliter succedere, quod ipsa Camera prae ceteris haeredibus et successoribus ampliori est privilegio munita, cuique merito magis favendum est, dum in eam rerum et bonorum dominium ac possessio, nulla traditione praecedente, transeat, in quacumque bonorum et spoliorum, sive ad saeculares sive ad regulares, dum viverent, spectantium successione, quibuscumque in rebus sive pecuniis illa consistant, etiam si nominatim aut alia speciali nota illa designanda essent, quae ad eamdem Cameram iure spoliorum pertinuerunt et pertinebunt, in posterum, omni prorsus fictione penitus cessante, ius et nomen veri haeredis in eisdem spoliis habere, illiusque naturam sortiri, ac veri haeredis privilegiis et iuribus in quibuscumque bonis, pecuniis, iuribus et actionibus uti antehac potuisse et nunc posse; idque eorumdem praedecessorum ac nostrae etiam intentionis semper fuisse et esse auctoritate praesentium declaramus.

§ 4. Sicque per quoscumque iudices Decretum irri- in quibusvis causis, etiam per appellationem aut alias pendentibus et futuris, ac in quacumque causa vel instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; necnon quiquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentatum forsan est hactenus vel in posterum contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

rius generalis.

§ 5. Mandantes dilecto filio magistro Executor depu- Ludovico Tabernae, notario et thesaurario, tatur thesaura-necnon spoliorum ad dictam Cameram pertinentium in universa Italia collectori generali nostro, eiusque in dictis officiis successoribus, quatenus praesentem nostram declarationem et in ea contenta quaecumque inviolabiliter observari curet et faciat, non permittendo eamdem Cameram contra illius seriem, quacumque ratione vel causa, aut quovis quaesito colore vel ingenio, directe vel indirecte, molestari aut perturbari; contradictores quoslibet et rebelles, per opportuna iuris et facti remedia, ac demum per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo; necnon legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando. invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatoriae.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus et Clausulae de- ordinationibus apostolicis; necnon ecclesiarum et Ordinum vel militiarum, cuius illae fuerint, monasteriorumque vel regularium locorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus: privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis earumdem ecclesiarum praesulibus, capitulis, ac monasteriorum regu-

lariumque locorum conventibus, illorumque Ordinibus, superioribus et personis, necnon civitatibus, provinciis, dominiis et regnis, in quibus bona vel pecuniæ collocatae, aut illarum redditus percipiendi forsan fuerint, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, et ad favorem Religionis concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa, non autem per clausulas generales idem importantes mentio aut quævis alia expressio habenda esset, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem; et quibuslibet aliis privilegiis et indulgentiis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quæ, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus praesentium impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis; quæ, quoad hoc, volumus eis nullatenus suffragari.

§ 7. Ceterum praecipimus praesentium Fides transumexemplis etc.

ptorum.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxi ianuarii molxxvii, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 21 ianuarii 1577, pontif. anno v.

LXV.

Nonnullae ordinationes et statuta congregationis Cussinensis, alias Sanctae Iustinae de Padua, Ordinis Sancti Benedicti, circa officium diffinitorum et aliorum, qui præesse debent regimini eiusdem congregationis 1

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Procenium.

Commissum nobis ex alto regendae militantis Ecclesiæ ministerium, coadiuvante Domino salubriter exequi cupientes, circa illa versari libenter nos oportere credimus. per quæ Ordinum quorumlibet religiosarumque congregationum prospero statui felicique directioni rite consulatur. Quo fit ut, si noxia quædam in illis, tam circa vitae regularis observantiam quam debitam in suorum praelatorum electionem, offendamus, illa, ne in Ordinum et congregationum ipsarum detrimentum et iacturam latius serpant, per solertis nostrae provisionis remedium, ita resecare studeamus ut deinceps singularum regularium personarum singulis suis muneribus pure et laudabiliter intendentium omnis ambitus dignitatis et præeminentiæ suspicione semota, sui instituti conservandi studium, Religionis item zelus ac devotionis fervor, mores denique probati ceteris fidelibus transeant in exemplum, ac exinde gratus omnipotenti Deo famulatus accrescere dignoscatur. Quod, ut facilius succedat, aliqua congregationum et Ordinum huiusmodi statuta, consuetudines et privilegia diversis diversa ratione temporibus emanata, interdum augere, moderari ac alias condere consultissimum fore sumus arbitrati.

§ 1. Nos itaque, animadvertentes quod causa constitu- a felicis recordationis Eugenio Papa IV, tionis edendae. praedecessore nostro, dilectis filiis diffinitoribus congregationis Cassinensis, alias Sanctae Iustinae de Padua, Ordinis San-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

cti Benedicti, ratione sui diffinitoriatus officii, tanta est attributa potestas ut ipsi statuta et constitutiones condere et ordinare, necnon de ipsius congregationis monasteriis, prioratibus et locis eorumque bonis, ad ipsius tamen congregationis utilitatem, disponere, ac eos ex illis monachis, quos ad id idoneos iudicaverint, in abbates et priores pro tempore vacantium monasteriornm et prioratuum eligere, et pro libito eorum voluntatis, etiam absque aliqua causae cognitione, eos a regimine et administratione monasteriorum et prioratuum huiusmodi, quibus praefuerint, absolvere, destituere et amovere, aliaque multa in eiusdem Eugenii praedecessoris desuper confectis litteris expressa facere possint; quodque a piæ memoriæ Adriani Papae VI, etiam praedecessoris nostri, in hunc usque diem abbates ipsi diffinitores non aliter quam morte perempti a suo diffinitoriatus officio removentur; sicque congregatio ipsa, veluti iisdem perpetuis administrata rectoribus, continuo gubernatur.

§ 2. Hine sicut diffinitores, pro sua officiorum perhuiusmodi perpetuitate conservanda, factionibus aliisque malis artibus uti ab omnibus facillime iudicetur; nam ubi, qui semel abbates, diffinitores sunt electi, abbatum aliorum vitia dissimulando, et si quæ ab aliis in medium proferantur, ea tuendo, illos ita sibi devincire nituntur, ut ipsi vota sua non solum sibi semper deferant, sed alios etiam, ut idem faciant, hortentur, rogent ac praesentent, utpote qui amicos sic certos errorumque suorum fautores ac defensores perpetuos in capitulis generalibus habituros certo sciant, sicque congregationis ipsius constitutionibus diffinitores huiusmodi superiores si vel solutos existimantes, ambitione aut dominandi aviditate adducti, prave potius imperare velle videntur, quam regularibus statutis obtemperare.

§ 3. Praeterea, nonnullorum monaste-Damna quae riorum ex quibusdam provinciis satis iu-Inde sequuntur. stae querelae audiuntur, quod, licet ipsorum abbates non minus quam exteri ad diffinitoriatus officium debite et salubriter exercendum apti esse videantur, ac perinde atque aliarum provinciarum monasteria dictae congregationis onera sustineant, ab huiusmodi tamen diffinitorum officiis segregentur et excludantur electione; aut si forsitan quempiam ex eis eligi contingat, is paris perpetuitatis praetextu fretus, sic monasteriis illius provinciae dominatur, ut in eis nihil, nisi quod ipse solus arbitratur, fieri aut exequi possit; quodque abbates, priores, decani, cellerarii et novitiorum magistri, non pro monasteriorum utilitate vel decentia, sed, personarum meritis nusquam attentis, pro abbatum diffinitorum huiusmodi libera et forsan depravata voluntate, deputantur. Hinc fit ut discordiæ, seditiones et odia inter eiusdem congregationis monachos et personas oriri, ac proinde monasteria ipsa male administrari saepenumero contingat, in gravem totius Ordinis et congregationis iacturam, vilipendium pernitiosumque exemplum.

tollit officii diffinitoriatus.

§ 4. Nos igitur, perpetuitatem in dif-Perpetuitatem finitoriatus officio congregationis huiusmodi, veluti praedictorum malorum radicem hucusque abusu quodam et corruptela diutius, quam par exstitit, observatam, penitus abrogare et amputare, ac nimiæ aviditatis notam prorsus tollere, immo concordiam et unitatem inter monachos ipsos stabilire et confovere, necnon dictae congregationis salubriori directione providi pastorismore consulere volentes, motu proprio, non ad alicuius ipsius congregationis vel alterius pro ea nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione, quaecumque privilegia, litteras, constitutiones, consuetudines et indulta, etiam apostolica, et praesertim dicti

Eugenii, Leonis etiam decimi et Adriani sexti, praedecessorum, hactenus super eadem quomodolibet emanata, quoad ea dumtaxat quæ his praesentibus, in toto vel parte, aliqua ratione contrariari videbuntur, primitus et ante omnia revocando, moderando et alterando, haec, quæ sequuntur, perpetuis futuris temporibus irrevocabiliter observanda, statuta et ordinationes facimus atque condimus.

§ 5. In primis videlicet quod deinceps Unus pro quoofficium diffinitoriatus capituli generalis libet monastedictae congregationis, elapso biennio, va-nium definitor, cet; ita ut qui superiori capitulo generali diffinitores fuerint, duobus immediatis subsequentibus capitulis diffinitores eligi non possint; ac unus tantum et non plures. dictum Ordinem in eodem monasterio professi simul in eodem capitulo diffinitores esse valeant.

Oui nequit

- § 6. Quoniam autem ipsi diffinitores etiam visitatores creari possunt, ac se esse eodem visitator, ipsos quodammodo eligentes in officio et administratione totius congregationis, ratione sui visitationis officii, per annum perseverare velle videntur, et accidere posset ut ipsi diffinitores et visitatores, pro creandis abbatibus et prioribus, aliisque ipsius congregationis illiusque monasteriorum officiis demandandis, inter se convenirent et paciscerentur, adeo ut huiusmodi visitatorum electio, non ad congregationis et Religionis profectum, sed diffinitorum implendam cupiditatem, facta videri posset. Idcirco, quod de cetero, qui in uno capitulo fuerit diffinitor, illo anno visitator esse non possit.
- § 7. Deinde, cum officium ipsum visitatoris pro monasteriorum reformatione et morum correctione institutum esse noscatur, ne hominum malitia, quod plerumque fit, illud ad proprii affectus executionem, et ad captandos animos abbatum pro electione diffinitoriatus, vitia dissimulando, traducere possit, quod in posterum

Et vicissim.

qui superiori anno visitatores fuerint deputati, proxime subsequenti capitulo in diffinitores eligi non possint.

dantur.

§ 8. Ut autem visitatores ipsi officium Visitatoribus sibi commissum diligentius exequantur, propria munia in scriptis tra- nec de ignorantia se valcant quomodo. libet excusare, quod diffinitores capituli generalis singulis annis tradant binis quibuscumque visitatoribus cedulam, in qua descripta sint non solum ca, quæ de visitatoribus dictae congregationis constitutiones mandant observari, sed etiam alia, quæ diffinitores tam in genere quam in specie ac particulari cuiusque monasterii decentiae et utilitati expedire iudicaverint, ad hoc ut de his omnibus tam diffinitores ipsi quam infrascripti conservatores ab eisdem visitatoribus, adimpleto eorum visitationis officio, possint exquirere.

§ 9. Et ne contingat ut quibus Regula Diffinitores dicti Ordinis et congregationis illorumque nou sint ab constitutionum custodia atque executio ritate immunes; commissa est, cum in maxima sint potestate, nisi ex aliis pendeant, ipsi etiam quandoque leges egrediantur, dissimulent, solvant, obliviscantur et ignorent; ne ullus ita auctoritate ceteris praestare se putet, ut aliquid temere contra Regulam et Ordinem huiusmodi audere, et constitutiones omnibus propositas impune violare possit; atque diffinitores officia sua diligentius exequantur; ceterique abbates omnes Regulæ et constitutionum omnium scientiam et cognitionem ampliorem acquirant, cum earum rationem alii sint reddituri, alii vero exacturi.

§ 10. Quòd, electis et renunciatis diffi-Conservatori. nitoribus capituli generalis, singulis annis bus rationem reddant gesto, eligantur ab ipsis abbatibus, de eorum numero, his exemptis qui superiori capitulo diffinitores et illo anno visitatores extiterint, tres, in quos plura convenerint suffragia, quos conservatores Regulae et constitutionum dictae congregationis appellari, ac locum immediate post diffini-

tores in capitulo generali habere volumus, qui superiorum diffinitorum et visitatorum acta diligenter perpendant, scilicet an iuxta Regulam et dictae congregationis constitutiones, secundum Dei timorem ac animarum salutem et Religionis profectum, omnia administraverint; quibus, rite inspectis, suam desuper sententiam in scriptis redigant, et singuli iam propria manu confirment et subscribant, in quibus si aliqua reprehensione digna invenerint, pro qualitate culpae expressa causa, in reos poenas decernant; illorum autem sententiam praesidens, dum absolvitur capitulum generale, coram omnibus legat, et quae desuper opportuna fuerint exequatur.

§ 11. Insuper, ut diffinitores et visitatores ex abbatum, abbates vero ex gendi. priorum, et priores ex decanorum numero eligantur; quod postea diffinitores aut visitatores quempiam ad quamcumque dignitatem seu officium promovere aut proponere nequeant, nisi promovendi ipsi a sex visitatoribus, qui tribus annis continuis bene monasteria visitaverint, in quibus dicti promovendi habitabant, eo munere seu dignitate vel officio digni fuerint iudicati.

§ 12. Hinc enim efficitur ut omnes

cuiuscumque gradus monachi studiosius generalis offiin officio persistant, dum reprobari quisque in mandandis oneribus turpius dedecet, quam praeteriri; tandem, ut conservatores praedicti eo liberius ac maiori cura et sollicitudine officio suo fungantur, quo illius rationem sibi reddendam fore perspexerint, praeterguam quod a diffinitoribus et conservatoribus sequentis capituli erunt iudicandi, quod dilectus filius modernus et pro tempore existens dictae congregationis procurator generalis, in virtute sanctae obedientiae, ac privationis suæ procurationis officii, necnon inhabilitatis

ad illud et alia quæcumque ipsius congre-

gationis dignitates, gradus et officia dein-

Procuratoris

ceps obtinenda, aliisque gravioribus ar-, bitrio nostro et Romani Pontificis pro tempore existentis infligendis poenis, si aliquos ex conservatoribus praefatis sui muneris oblitos praemissorum observationem negligere vel executioni debitae non demandare animadverterit, cos, quantocius fieri poterit, nobis scu Romano Pontifici pro tempore existenti, vel ipsius congregationis cardinali protectori denunciare omnino teneatur et debeat.

tium poenac.

§ 13. Districtius inhibentes singulis Contravenien- abbatibus, diffinitoribus, visitatoribus, conservatoribus, procuratoribus, prioribus, decanis ac aliis quibuscumque ipsius congregationis monachis, quacumque dignitate, gradu vel praeminentia fungentibus, ne, sub indignationis nostrae, necnon excommunicationis latae sententiae, quam contrafacientes eo ipso incurrere volumus, ac praedictis privationis et inhabilitatis et aliis, etiam gravioribus, nostro et Romani Pontificis arbitrio huiusmodi infligendis poenis, audeant sive praesumant, quovis praetextu seu colore vel ingenio, directe vel indirecte, per se vel alium seu alios, voluntati, ordinationibus et statutis per praesentes factis, in aliqua, etiam quantumvis minima, sui parte contravenire, aut illorum observationem differre, seu revocationem vel annullationem aut moderationem aliquo unquam tempore procurare. Quinimo districte praecipiendo mandamus eisdem quatenus illa, uti salubria ac ad felicem prosperumque suae congregationis statum tendentia, recipiant, observent et penitus executioni debitae demandent.

§ 14. Decernentes statuta et ordina-Clausulae tiones per nos, ut praefertur, facta et conpraeservativae. dita, praesentesque litteras, sub quibusvis revocationibus, suspensionibus, limitationibus autaliis contrariis dispositionibus, a nobis et Romanis Pontificibus successoribus nostris, quacumque ratione, causa vel intuitu, ac etiam imperatoris, regum

et aliorum principum instantia et consideratione, pro tempore emanatis, comprehendi; illisque per quascumque litteras apostolicas, ac etiam quasvis clausulas. generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias efficacioresque et insolitas clausulas, ac etiam irritantia decreta sub quacumque verborum expressione in se continentes, derogari aut derogatum esse vel censeri nullatenus posse scu debere, nisi earumdem praesentium tenor de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, et causa urgens ac sufficiens expressa, et per trinas distinctas litteras eumdem tenorem continentes, tribus similiter distinctis vicibus dictae congregationis capitulo generali, illiusque diffinitoribus, visitatoribus, conservatoribus et aliis monachis legitime intimatae fuerint, ac exinde appareat Romanum Pontificem illis expresse derogare velle; et aliter factae revocationes, derogationes, suspensiones vel alterationes nemini suffragari; ac diffinitores, visitatores, conservatores, abbates et alii congregationis monachi huiusmodi eisdem litteris derogatoriis, revocatoriis ac suspensionem vel alterationem inducentibus, et decretis super illarum processibus, necnon executoribus et subexecutoribus, eorumque mandatis et monitionibus parere minime teneri, sed eis firmiter resistere, et huiusmodi lítterarum revocatoriarum seu derogatoriarum executionem impedire, nec ratione resistentiae huiusmodi censuris ecclesiasticis per eosdem executores et subexecutores innodari posse.

§ 15. Et sic, in praemissis omnibus et Clausula subsingulis, per quoscumque iudices ordina-lata. rios et commissarios, quavis auctoritate fungentes, et causarum Palatii Apostolici auditores seu eorum locumtenentes, et S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari

et diffiniri debere; irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

trariorum.

§ 16. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con et ordinationibus apostolicis; ac Ordinis et congregationis praedictorum illorumque monasteriorum et locorum singulorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, Ordini et congregationi singulisque monasteriis et locis, necnon abbatibus, diffinitoribus, visitatoribus et aliis monachis praedictis, tam per eosdem Eugenium, Leonem et Adrianum, quam alios Romanos Pontifices praedecessores nostros ac Sedem Apostolicam, etiam per modum statuti perpetui, aut etiam contractus seu quasi, vel alias quomodolibet et ex quibusvis causis, etiam motu simili et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, necnon cum quibusvis efficacissimis et insolitis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam iteratis vicibus, in genere vel in specie, etiam consistorialiter, ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, ac quocumque tempore longissimo, etiam forsan immemorabili, observatis.

§17. Quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, ac forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et ex-

presse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, a supradicta sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 18. Ceterum, quia difficile foret has Fides transumnostras ad singula quaeque loca, ubi opus ptorum esset, deferri, volumus quod illarum exemplis, manu cardinalis protectoris aut alterius personae in dignitate ecclesiastica constitutae, aut etiam eiusdem congregationis praesidentibus subscriptis, sigilloque eiusdem procuratoris sive personae ecclesiasticae aut praesidentis huiusmodi obsignatis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae ipsis originalibus, si exhiberentur, adhibenda esset.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xn februarii, millesimo quingentesimo septuagesimo septimo, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 12 feb. 1577, pontif. anno v.

#### LXVI.

Revocatio cuiusdam legis seu consuetudinis super honore tuendo, ex quo homicidia nascuntur in regnis Aragonum, Valentiae ac principatu Cataloniae et comitatibus Rossilionis et Ceritaniae, cum poenis 1

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Humani generis hostis acerrimus sic aliquando mentes hominum excaecat, ut ab odiis et inimicitiis ad caedes et homicidia committenda eos impellat, cruentaque corporum morte salutem animarum in extremam perniciem seu discrimen adducat.

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Exordium.

suetudinem exius causa .

§ 1. Volentes igitur huic tam apertae Infestam cou- diabolicae fraudi quibus possumus ratioponit, que con- nibus occurrere, et ex christianorum ocustitutionis hu- lis iniectam erroris caliginem dimovere, cum accepimus in regnis Aragoniae et Valentiae, ac principatu Cataloniæ, necnon comitatibus Rossilionis et Ceritaniae aliquos illarum partium incolas et habitatores privatam sibi adstruere legem non dubitasse; et tam illius vigore, quam pessimae consuetudinis, quae inibi invaluit, praetextu, asseratur licite ipsis, praesertim si nobiles fuerint, ubicumque agitur de mundano, quod dicunt, honore tuendo aut reparando vel iniuria propulsanda, ab amicitia discedere, inimicitiasque et factiones inter se, et, ut ibi dici solet, bandositates exerceri, satellites et varii generis armatos homines ducere et privatim habere, amicos et necessarios ad arma excitare, damna vicissimhostiliter quoquomodo inferre, in grave animarum suarum periculum et praeiudicium plurimorum.

§ 2. Nos, animo revolventes praemissa Quamcumque valde abominanda et detestanda esse, et, sucudinem tol- quod peius est, huius detestandae rei occalii, quae ea de re observetur, sione et alios quamplurimos sicarios et praedones evadere, qui dum a potentioribus factionum capitibus, qua quis potest maiori manu et numero, privatis odiis inimicitiisque exercendis foventur, et alias in diversas alias caedes et latrocinia ac sacrilegia aliaque crimina prorumpunt; hae nostra perpetuo valitura constitutione, quamcumque legem, quae super praemissis statuit, et consuctudinem, quae pro lege forsan observatur, tamquam a religione et christiana pietate omnino alienam, penitus explodimus, damnamus, tollimus, abrogamus et abolemus, ac a dictis regnis, principatu et comitatibus penitus exulare iubemus.

§ 3. Sancimusque omnes et singulos, Oui consilium etiam duces, principes, marchiones, coauxilium mites, barones, alios dominos temporales

et quoscumque alios dictorum regnorum, impertiti fueprincipatus et comitatuum, qui, pro sui rint, eamdem vel amici aut propinqui, consanguinei vel cuiusvis alterius iniuria vindicanda, inimicitias, simultates, bandositates nuncupatas, exercere praesumpserint, et praemissorum occasione satellites et armatos homines evocare, aut apud se, vel in terris et dominiis, vel domibus suis aut alibi, publice vel occulte, alere, recipere aut retinere vel fovere ausi fuerint; quique necessarios, consanguineos, affines et amicos in factionem et partes suas contra aliquem velaliquos excitaverint; omnesque, qui eadem fecerint aut illis causam dedcrint, et qui arma pro praemissis quomodolibet sumpserint; quique super his rebus alteri consilium, auxilium vel favorem praestiterint, auctoresque et suasores fuerint; necnon eos, qui, sub praetextu abusus huiusmodi, aliquem provocaverint, vel illi quomodolibet vim intulerint, quique eam praetensam legem aut consuetudinem licitam et non omnino damnatam esse asseveraverint; ac eosomnes, qui in dictis partibus, cum armis homicidia et latrocinia et alia scelera committendo, seu vias infestando, inveniri contigerit, excommunicationi, anathemati, maledictioni aeternae, interdicto omnibusque aliis censuris et poenis ecclesiasticis, eo ipso et absque alia declaratione incurrendis, omnino esse subjectos, ac a Corporis Christi unitate, qui auctor est pacis et concordiae, omnino praecisos, eorumque absolutionem nobis et Romano Pontifici pro tempore existenti, praeterquam in mortis articulo, reservamus.

§ 4. Et si personae huiusmodi ecclesiasticae fuerint, etiam omnibus et singulis municationis. ecclesiis, monasteriis, dignitatibus et aliis beneficiis ecclesiasticis per cos obtentis, seu in quibus et ad quae ius eis competit, 1 necnon quascumque pensiones annuas et illorum loco fructuum reservationes, illis

1 Forte add. privati existant (R. T.).

Poena excom-

apostolica auctoritate reservatas, concessas et assignatas, cessare, expirare ipso facto; ac eos, qui ad illarum solutionem tenentur, ad illas persolvendas aut pracstandas minime teneri, nec propterea aliquas censuras aut poenas in litteris apostolicis huiusmodi reservationum contentas incurrere, similiter eo ipso et absque alia declaratione privamus, et ad illa et alia in posterum obtinendå inhabiles existere, necnon illa, tamquam per privationem huiusmodi vacantia, per alios a nobis et Sede Apostolica impetrari posse decernimus.

carere sepultura decernit.

§ 5. Ii vero qui ex causis praedictis Ecclesiastica pugnaverint et occisi fuerint perpetuo ecclesiastica careant sepultura; ac eosdem omnes, qui, dictae pravae consuetudinis praetextu aut alias, inimicitias ac bandositates praedictas exercere, et eos omnes, qui his de causis arma sumere ausi fuerint, aut quidquam contra praesentium litterarum auctoritatem commiserint, poenas contra pugnantes in duello vel locum ad monomachiam concedentes, aut alias circa idem singulare certamen committendum et illi interessendo delinquentes. per concilium Tridentinum latas et irrogatas, incurrere omnino declaramus.

Clausulee

§ 6. Sieque per quoscumque judices et ordinarios et delegatos, quavis auctoritate et potestate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate iudicari et diffiniri debere; irritumque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

praeceptum.

§ 7. Praecipimusque omnibus et sin-Publicationis gulis venerabilibus fratribus, patriarchis, archiepiscopis et episcopis, ceterisque ecclesiarum praelatis, quacumque auctoritate et dignitate fulgentibus, etiamsi sanctae Romanae Ecclesiae cardinales fuerint, in virtute sanctae obedientiae, ac sub interdicto ingressus ecclesiae, cui praefuerint, ac suspensionis a regimine et administratione eiusdem ecclesiæ, illiusque fructuum perceptione, pontificalium exercitio, aliisque arbitrio nostro incurrendis et moderandis poenis, quatenus praesentes litteras et in eiscontenta quaecumque in eorum necnon singulorum parochialibus ecclesiis, ubi id necessarium esse iudicaverint, ut moris est, publicent seu publicari faciant, auctoritate nostra, et diligenter observari curent.

- § 8. Non obstantibus praemissis ac Derogatio conconstitutionibus et ordinationibus aposto-trariorum. licis, ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.
- § 9. Ceterum, quia difficile foret praesentes litteras ad singula quaeque loca deferri, volumus quod illarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur. quae ipsis originalibus litteris adhiberetur. si forent exhibitae vel ostensac.
- § 10. Ac ne aliqui ex praemissorum ignorantia excusari possint, volumus quod nis modus. eorum transumpta, etiam, ut praedicitur, impressa, et in singulis cathedralium et metropolitanarum ecclesiarum regnorum, principatus et comitatuum praedictorum valvis affixa, verae et realis intimationis vim et effectum sortiantur, ac omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde afficere, ac si personaliter singulis intimatae fuissent.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv februarii MDLXXVII, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 15 feb. 1577, pontif. anno v.

An. C. 1577

Fides tran-

Pubblicatio-

### LXVII.

Confirmatio gratiarum et privilegiorum archihospitali S. Spiritus in Saxia de Urbe concessorum, quatenus concilio Tridentino et sacris canonibus non sint contraria, illorumque communicatio inter omnia loca Ordinis 1.

### Gregorius Papa XIII, adperpetuam rei memoriam.

Exordium.

Si inter praecipuas virtutes, quas theologicas dicimus, cari, as principem locum obtinet, iactis fidei et spei fundamentis, ut huius virtutis effectus, qui insignes nobis ante oculos obversantur, ac praesertim in archihospitali nostro Sancti Spiritus in Saxia de Urbe elucent, dum in cuiusvis generis languentes, vulneratos infirmosque curando, infantibus expositis alendis, puellis nubilibus in matrimonium collocandis, summo christianae vietatis studio officia exercentur, illa non solum co in archihospitali conservari, verum etiam in dies augeri summa ope curandum nobis est, eamque ob causam facile induci patimur ut his, quae a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus, et ad eius archihospitalis, et ab illo dependentium locorum decus et ornamentum et pauperum subventionem concessa sunt, apostolicae firmitatis robur adiiciamus, aliasque desuper disponamus, prout in Domino conspicimus expedire.

stit. cit. in nota ad rubricam.

- § 1. Dudum siquidem Innocentius Papa Innocent. III tertius, qui dictum archihospitale fundaciexit in Urbe hospitale s. Spi- vit et instituit, ac deinde successive pleritus, et Sixtus rique Romani Pontifices praedecessores vit, ut in con-nostri, inter quos Sixtus Papa quartus idem archihospitale maxime auxit, cupiens illud ac eius bona et iura perpetuo conservari, defendi et protegi, idem archihospitale illiusque praeceptoriam, quae
  - 1 Privilegia vide in Sixti IV const. xxvi, Religionis, tom. v, pag. 289. Et cetera quae hospitale respiciunt, vide in Innoc. III const. XL, Inter, tom. III, pag. 189.

conventualis aut caput aliarum praeceptoriarum hospitalis et Ordinis praedictorum existit, et a qua omnes aliae praeceptoriae per fratres eiusdem archihospitalis teneri solitae dependent, ac personas, quæ eius curam gerunt, ab eodem archihospitali dependentes praedictas praeceptorias, prioratus, oratoria, ecclesias, cappellas, membra, grangias ac in eis respective institutas et rectas confraternitates illarumque confratres variis indulgentiis, etiam plenariis, facultatibus, privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus et gratiis, tam spiritualibus quam temporalibus, etiam per solam signaturam aut vivae vocis oraculo, in genere et in specie, tam per viani communicationis sive extensionis privilegiorum, quibuscumque, tam Mendicantium quam non Mendicantium, Ordinibus concessorum, ornarunt et decorarunt ac locupletarunt; illaque antea concessa confirmarunt et approbarunt, ad omnia loca praedicta ab ipso archihospitali dependentia extenderunt et ampliarunt, et alias prout in singulis dictorum praedecessorum litteris desuper confectis plenius continetur.

§ 2. Cum autem ea firmius subsistere Confirmat bic Pontifex indulac maiorem vim etrobur obtinere noscan- gentias et pritur, quo sæpius fuerint apostolica aucto-vilegia dicu ritate communita, propterea dilectus filius clausula quate-Theseus Aldrovandus, modernus eius ar- et sacris canochihospitalis praeceptor, nobis humiliter nibus et conc. supplicari fecit ut in praemissis eiusdem traria; Thesei praeceptoris honesto desiderio satisfacere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, gravium onerum, quae dicto archihospitali incumbunt, dum facultas redditusque omnes in pauperum miserabiliumque subventionem erogantur, rationem habendam esse censertes, et propterea nedum privilegia et facultates et alia eidem archihospitali et ab eo dependentibus locis, illorumque personis

ac quibusvis, intuitu dicti archihospitalis, concessa conservanda, verum etiam, quantum cum Deo nobis licet, augenda esse existimantes; ac quarum cunique indulgentiarum, privilegiorum, facultatum, exemptionum, immunitatum, indultorum et cuiusvis generis gratiarum, cum quibusvis, clausulis et decretis, tam per dictos quam quoscumque Rom. Pontifices, quibusvis praedictis ac aliis forsan rationibus, concessarum tenores, et prout illa concernunt, omnia et singula in eis contenta praesentibus pro expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, omnia et singula privilegia, facultates, gratias, exemptiones, immunitates, libertates, indulgentias, peccatorum remissiones, concessiones et indulta supradicta et alia guæcumque, sive dicto archihospitali sive eius praeceptori, ac ab eodem archihospitali dependentibus prioratibus, praeceptoriis, oratoriis, cappellaniis, membris, grangiis et locis, necnon illorum respective ministris et officialibus, ac tam in dicto archihospitali quam alibi institutis confraternitatibus et confratribus, quandocumque et qualitercumque concessa, indulta et approbata, quatenus sint in usu ac sacris canonibus et concilio Tridentino non contraria, ex certa nostra scientia, denuo, apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus ac innovamus, illisque perpetuæ et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, ac præsentis scripti patrocinio communimus; omnesque et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus; eademque omnia et singula, quæ per dictos praedecessores concessa fuerunt, prout per illos concessa, indulta et elargita extiterunt, quatenus, ut praefertur, sint in usu, adversus quascumque contrarias dispositiones restituimus, reponimus et plenarie reintegramus.

§ 3. Illaque omnia et singula dicto ar-

chihospitali aut in eo institutae confra- Locisque omternitati aut quibusvis certis et signatis nibus dicti Ordilocis dumtaxat forsan concessa, universis cat. et singulis, quæ ab eodem archihospitali dependent, prioratibus, praeceptoriis, ecclesiis, cappellaniis, hospitalibus, oratoriis, eremitoriis, grangiis, membris et locis ac confraternitatibus illarumque confratribus, et quæ illis in vim privilegiorum praedictorum iam fuerunt et in posterum uniri contigerit, illorumque ministris ac servientibus communicamus, concedimus et impartimur, eademque omnia ad illa extendimus et ampliamus.

An. C. 1577

- § 4. Decernentes praesentes litteras, Clausulæ præsub quibusvis similium vel dissimilium servativae. gratiarum revocationibus, suspensionibus aut derogationibus similium gratiarum, indulgentiarum, concessionum et aliorum quorumcumque nullatenus comprehendi, sed semper ab illis exceptas esse censerique debere; ac de subreptionis vitio seu intentionis defectu notari aut impugnari non posse, sed validas semper et efficaces existere, ac perpetuo suffragari.
- § 5. Sicque et non aliter, in praemissis omnibus et singulis, per quoscumque ritans. iudices, ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; irritumque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.
- § 6. Quocirca venerabilibus fratribus nostris sacri collegii sanctae Romanae deputatio et fa-Ecclesiae cardinalium decano, ac Cancellariae Apostolicae regenti, et causarum Curiae Camerae Apostolicae auditori generali, nunc et pro tempore existentibus, per apostolica scripta committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecum-

Decretum ir-

que, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte dicti Thesei et pro tempore dicti archihospitalis praeceptoris aut aliorum, in praemissis ius et interesse quomodolibet habentium vel dependentium, fuerint requisiti, solemniter publicantes, illique in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra Theseum et pro tempore praeceptorem praedictum et alios quoscumque confirmatione, approbatione aliisque praemissis, iuxta praesentium continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere, non permittentes illos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari, perturbari et inquietari. Contradictores quolishet et rebelles ac praemissis non parentes; per sententias, censuras et poenas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, illos sententias; censuras et poenas incurrisse declarando, necnon etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatoriae.

§ 7. Non obstantibus felicis recorda-Chausulae de- tionis Bonifacii Papae octavi de una, et concilii generalis de duabus diactis, dummodo quis vigore praesentium ultra tres diaetas ad iudicium non trahatur, ac piae memoriae Pii Papae V, praedecesso rum nostrorum, revocatione dictarum indulgentiarum, cum clausula manus adiutrices porrigentibus, quas, dempta ea clausula, nec alias, suffragari volumus, in provincialibusque et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; necnon aliorum hospitalium, monasteriorum, ecclesiarum, etiam cathedralium vel metropolitanarum, tam Mendicantium quam non Mendicantium Ordinum, confraternitatum piorumque locorum quorumcumque statutis et consuetudinibus, etiam iu- | pag. 191.

ramento, confirmatione apostolica velquavis firmitate alia roboratis, stabilimentis, usibus et naturis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem vel alicui corum, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio ac ex simili scientia et de apostolicae potestatis plenitudine, etiam forsan consistorialiter, concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, eorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 8. Ceterum, quia difficile foret etc. Transumpto-Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv martii MDLXXVII, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 15 martii 1577, pontif. anno v.

### LXVIII.

Parochia Sancti Salvatoris ad Turrim Militum de Urbe unitur parochiæ Sancti Onirici 1

Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ex iniuncto nobis desuper apostolicae servitutis officio, ad ea liberter intendi-

1 Ex Bull. Ordinis fratr. Praedic. tom. VII,

mus, per quæ ecclesiarum omnium, praesertim curam animarum habentium. commodo et utilitati valeat salubriter provideri.

licam reserva-

§ 1. Dudum siquidem omnia beneficia Beneficiorum ecclesiastica, cum cura et sine cura, apud vacantium apud Sedem Apostolicam tunc vacantia et in antea vacatura, collationi et dispositioni nostrae reservavimus, decernentes extunc irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Cum itaque postmodum parochialis ecclesia Sancti Salvatoris ad Turrim Militum de Urbe, per liberam resignationem dilecti filii Matthiæ Baroccio de Cento, nuper ipsius ecclesite rectoris, de illa, quam tunc obtinebat, in manibus nostris sponte factam et per nos admissam, apud Sedem eamdem vacaverit et vacet ad praesens, nullusque de illa praeter nos rite disponere potuerit sive possit, reservatione et decreto obsistentibus supradictis.

Simonettis sup-

§ 2. Et sicut exhibita nobis nuper, pro Matthaeus de parte dilecti filii Matthæi de Simonettis, plicat pro u. perpetui vicarii parochialis ecclesiæ Sancti nione de qua in Quirici, etiam de Urbe, petitio continebat, si dicta ecclesia Sancti Salvatoris, quæ ruinam minatur et pene destructa est, et illius fructus adeo tenues existunt, ut ex eis illius rector vivere et onera illi incumbentia sustinere minime potest, dictae ecclesiæ Sancti Quirici illiusque perpetuæ vicariæ perpetuo uniretur, annecteretur et incorporaretur, et cura animarum dilectorum filiorum parochianorum dictae , ecclesia: Sancti Salvatoris ab eadem abdicaretur, illaque dicto Matthæo et pro tempore existenti vicario dictae ecclesiæ Sancti Quirici perpetuo demandaretur, ex hoc profecto tam ecclesiæ S. Salvatoris quam curae parochianorum huiusmodi salubrius consuleretur, pro parte Matthæi et Matthiæ praedictorum nobis humiliter supplicatum quatenus eamdem ecclesiam

Sancti Salvatoris dictae ecclesiæ S. Quirici seu vicariæ perpetuo annectere, unire et incorporare, ac curam praedictam ab eadem ecclesia Sancti Salvatoris abdicare, illamque dicto vicario demandare, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

An. C. 1577

§ 3. Nos igitur, qui dudum, inter alia, Annuus valor uniendorum bevoluimus quod petentes beneficia eccle-neficiorum. siastica aliis uniri tenerentur exprimere verum annuum valorem secundum communem extimationem etiam beneficii, cui aliud uniri peteretur, alioquin unio non valeret, et semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interest; ipsosque Matthæum et Matthiam a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon dictae ecclesiæ Sancti Quirici seu vicariæ fructuum, reddituum et proventuum verum annuum valorem praesentibus pro expresso perpetuo habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ecclesiam Sancti Salva- \* toris huiusmodi, cuius fructus, redditus et proventus triginta quatuor ducatorum auri de Camera, secundum extimationem praedictam, valorem annuum, ut dictus Matthæus asserit, non excedunt, sive praemisso sive alio quovis modo, aut ex alterius cuiuscumque personae seu per similem resignationem dicti Matthæi vel cuiusvis alterius de illa, in Romana Curia sive extra eam, etiam coram notario publico et testibus sponte factam, aut constitutionem felicis recordationis Ioannis Papae XXII, praedecessoris nostri, quæ incipit *Execrabilis*, vel assecutionem alterius beneficii ecclesiastici, quavis auctoritate collati, etiamsi tanto tempore

Clausulae.

vacaverit, quod eius collatio, iuxta Lateranensis statuta concilii, ad Sedem Apostolicam legitime devoluta, ipsaque ecclesia S. Salvatoris dispositioni apostolicæ specialiter vel alias generaliter reservata existat, et super ea inter aliquos lis, cuius statum præsentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa, dummodo eius dispositio hae vice ad nos pertineat, cum omnibus iuribus et pertinentiis suis, eidem ecclesiæ Sancti Quirici seu illius perpetuæ vicariæ, apostolica auctoritate, tenore praesentium, unimus, annectimus et incorporamus, et curam praedictam ab eadem ecclesia Sancti Salvatoris abdicamus, illamque dicto Matthæo et pro tempore existenti ipsius ecclesiæ S. Quirici rectori seu perpetuo vicario demandamus, ita quod liceat Matthæo præfato, per se vel alium seu alios, corporalem possessionem ecclesiae S. Salvatoris iuriumque et pertinentiarum praedictorum, propria auctoritate, libere apprehendere et perpetuo retinere, illiusque fructus, redditus et proventus in suos et dictae ecclesiæ Sancti Quirici usus et utilitatem convertere, cuiuscumque licentia desuper minime requisita.

stitutione.

- § 4. Ne vero dictus Matthias nimium Unio eccle- dispendium patiatur ex resignatione huris, ut in con- iusmodi, de alicuius subventionis auxilio providere volentes, eidem Matthiæ fructus, redditus et proventus dictae ecclesite Sancti Salvatoris, una cum usu, utilitate et libera administratione domorum et aliorum bonorum ad eamdem ecclesiam Sancti Salvatoris spectantium et pertinentium, quoad vixerit, exceptis sex barilibus vini ex redditibus ipsius ecclesiae S. Salvatoris dicto Matthæo per eumdem Matthiam annis singulis persolvendis, ipsius Matthæi ad id expresso accedente consensu, auctoritate et tenore praesentium, reservamus, concedimus et assignamus.
  - § 5. Decernentés nostras praesentes lit-

teras, etiam ex eo quod interesse habentes ad hoc vocati non fuerint, seu alias ex quavis causa, de subreptionis, obreptionis seu nullitatis vitio aut intentionis nostrae defectu notari vel impugnari nullatenus posse, sed illas semper validas et efficaces existere, suumque plenarium effectum sortiri; sicque in praemissis ab omnibus, quacumque auctoritate et dignitate fulgentibus, censeri et observari debere; nec non, prout est, irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Quocirca venerabili fratri nostro episcopo Amerino, et dilectis filiis nostro in alma Urbe vicario generali, ac Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus corum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Matthæi et Matthiæ praedictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, illiusque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra Matthæum unione, annexione et incorporatione, ac Matthiam praedictos reservatione fructuum, reddituum et proventuum huiusmodi, iuxta praesentium continentiam et tenorem pacifice gaudere et frui, non permittentes eos desuper a quoquam quomodolibet indebite molestari; contradictores dicta auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo.

§ 7. Non obstantibus priori voluntate Derogatio connostra praedicta; ac piae memoriae Bonifacii Papae VIII, etiam praedecessoris nostri, necnon Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas nisi casibus a iure permissis fieri prohibentis, et aliis apostolicis constitutionibus contrariis quibuscumque.

Deputatio

§ 8. Aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in dicta Urbe speciales vel generales dicta Sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem litteras et processus habitos per easdem et inde seguuta quaecumque ad dictam ecclesiam Sancti Salvatoris volumus non extendi, sed nullum per hoc eis, quoad assecutionem beneficior. aliorum, præiudicium generari; et quibusvis aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in eisdem litteris mentio specialis; seu si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

nientes tiones.

§ 9. Nulli ergo omnino hominum li-In contrave- ceat hanc paginam nostrae absolutionis, unionis, annexionis, incorporationis, abdicationis, demandationis, reservationis, concessionis, assignationis, decreti, mandati et voluntatis infringere, vel ci ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac BB. Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo septimo, nono kalendas maii, pontificatus nostri anno quinto.

Dat. die 23 aprilis 1577, pontif. anno v. Bull. Rom. Vol. VIII.

### LXIX.

Facultas instituendi confraternitates sanctissimi Corporis Christi in reano Franciae, cum indulgentiarum elargitione 1.

Dilecto filio Christophoro de Capite Fontium, Ordinis fratrum Minorum de Observantia ministro generali.

## Gregorius Papa XIII. Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Ut erga sanctissimum Eucharistiæ Facuntas ert-Sacramentum omnium gratiarum fontem ternitates pro ubilibet, praesertim in Gallia, ubi, ob ex- cultu augendo citatas, humani generis hoste instigante, mum Eucharihaereses ac bellicos tumultus, divinus mentum. cultus admodum refrixit, christifidelium excitetur devotio, illaque in dies magis augeatur, tibi, de cuius religionis zelo ac probitate plurimum in Domino confidimus, et qui ad propugnandam fidem catholicam, quam de dicto etiam Sacramento, tum in scribendis libris, tum in concionibus de eo ad specialem Galliam habitis, multum hactenus laborasti, ut inquibusvis civitatibus et ecclesiis parochialibùs, per ipsam Galliam constitutis, quas ad id habere devotionem compereris, confraternitates sub eiusdem sanctissimi Eucharistiae Sacramenti invocatione erigere et instituere; necnon, postquam erexeris et institueris; una cum consilio confratrum, qui in dictis confraternitatibus conscribentur, quaecumque statuta et ordinationes licita et onesta circa earum bonam directionem et tranquillum statum condere, et condita, prout expediens fuerit, mutare, et alia de novo edere valeas, auctoritate apostolica, tenore praesentium, facultatem concedimus.

§ 2. Praeterea ipsarum confraternita- Indulgentine tum, ut praesertur, instituendarum au- fiatribus congumento et profectui, animarumque sa- fratriam intran-

concessae con-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

luti consulere volentes, de omnipotentis; Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, qui aliquam ex confraternitatibus praefatis ingredientur, die corum ingressus, si contriti et confessi communicaverint; necnon confratribus ipsis et eorum singulis, qui contriti et confessi ter in vita et amplius in festo Corporis Christi seu illius octava communicaverint, ac in mortis articulo constituti, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem elargimur.

ciantibus;

- § 3. Atque eisdem confratribus, qui ss. sacra- sanctissimum Sacramentum huiusmodi, dum ad infirmos deferetur, devote associaverint, seu, legitimo impedimento detenti, associari fecerint, centum dies; ipsisque confratribus, qui processionibus et divinis officiis per praedictas confraternitates celebrandis interfuerint, etiam centum dies.
- § 4. Insuper mulieribus sororibus con-1 mulicibus fraternitatum ipsarum, quibus, propter socoribus: honestatem aut aliquod impedimentum, extra domum vagari non licet, si quoties signum campanae audiverint, semel Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam, genibus flexis, recitaverint, similiter centum dies.

altare SS Sacramenti:

§ 5. Praeterea eisdem confratribus u-Visitantibus triusque sexus confraternitatum, ut praefertur, instituendarum, visitando altare eiusdem sanctissimi Sacramenti, et inibi septies Orationem Dominicam et toties Salutationem Angelicam, pro exaltatione sanctae Romanae Ecclesiae ac haeresum extirpatione, officium recitando in diebus, in quibus stationes in ecclesiis in Urbe et extra illam existentibus habentur, easdem indulgentias consequantur, quas consequerentur, si ea die illam ecclesiam in

Urbe et extra eam visitarent, in qua ipsa statio habetur.

- § 6. Rursus eisdem confratribus altare Et certis anni seu locum, in quo Sacramentum praefa-diebus; tum custodietur, visitantibus et orantibus, sexta quaque feria, centum dies; singula vero die in Coena Domini, eisdem confratribus vere poenitentibus et confessis, septem annos et totidem quadragenas; in tertia vero dominica cuiuslibet mensis, et in feria quinta maioris hebdomadae ad altare praefatum Eucharistiam pie suscipientibus, decem annos et totidem quadragenas; eisdem confratribus, qui dictum Sacramentum in processione singulo quoque tertio dominico die cuiuslibet mensis associaverint, etiam centum dies.
- § 7. Deinde omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, qui singula Christi fideliquaque sexta feria cuiuslibet hebdomadae altare confraternitatum sanctissimi Sacramenti huiusmodi devote visitaverint, et ibi pias ad Deum preces effuderint, decem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis et eorum cuilibet poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus.
- § 8. Contrariis non obstantibus quibus- Derogatio concumque praesentibus, quarum exemplis, desque tranetiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo suo vel-alicuius alterius in dignitate ecclesiastica constitutae personae munitis, camdem prorsus fidem adhiberi volumus, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae, perpetuis futuris temporibus duraturis.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vui maii MDLXXVII, pontificatus nostri anno v.

Dat. die 8 maii 1577, pontif. anno v.

Omnibus

### LXX.

Iurisdictio S. R. E. cardinalis archipresbyteri et iudicis causarum capituli canonicorum et aliarum personarum sacrosanctae Lateranensis ceclesiae 1

### Gregorius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

constitutionis.

Cum, sicut accepimus, sacpe contingat Causa buius dilectos filios capitulum, canonicos, beneficiatos, clericos, cappellanos, cantores, sacristas, ministros et alias personas ecclesiae Lateranensis prosuis, ratione archipresbyteratus, et dictae ecclesiae negociis, rebus et bonis, per diversa tribunalia distrahi, et exinde variis sumptibus et expensis et molestiis defatigari.

- § 1. Nos, cupientes corum indemnita-Avocatio qua- tibus hac in parte opportune providere, rumrum-1. cau- ac illorum intuitu personas ipsas a simitium ecclesiam, libus sumptibus, expensis et molestiis exis. lo. Lateran., mere, ac favore prosequi gratiae speciacoram quocum-que iudice Ro. lis, a quibusvis excommunicationis, suse vertentium pensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, aiure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas causas civiles et beneficiales, spirituales, profanas, meras et mixtas ac ctiam criminales, inter ipsosmet capitulum, canonicos, beneficiatos, clericos, cappellanos, cantores, sacristas, ministros et personas huiusmodi, carumque litium consortes seu quomodolibet ab eis causam habentes, in Romana Curia, coram quibuscumque iudicibus, ordinariis
  - 1 Hanc basilicam Gregorius XI et Pius V et alii ceteris Urbis et orbis ecclesiis maiorem esse declarant, ut in ipsius Gregorii XI const. IV, Super, tom. IV, pag. 534; et Pii V const. CXLVII, Infirma, tom vii, pag. 794.

vel delegatis, seu executoribus quavis auctoritate fungentibus, etiam almae Urbis vicario, gubernatore, senatore et conservatoribus ac aliis iudicibus, necnon Camerae Apostolicae clericis, causarum Curiae eiusdem Camerae seu Palatii Apostolici auditoribus, vel eorum locatenentibus, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, super quibuscumque bonis, etiam emphyteuticis, censibus, canonibus, responsionibus, fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, actionibus, creditis, debitis, pecuniarum summis et aliis rebus capitulum et ecclesiam huiusmodi tangentibus, etiam in vim cameralium et aliarum quarumcumque obligationum, etiam cum iuramento et quibuscumque renunciationibus factarum, in prima vel secunda aut alia ulteriori instantia indecisas pendentes, in eisdem statu et terminis in quibus reperiuntur, ab ipsis iudicibus ad suos harum serie avocamus.

§ 2. Illasque etiam, quatenus de novo Deputatio atinchoandas, et quascumque alias similes jusdem ecclevel dissimiles causas civiles et beneficia- siae ad audien omnes causas les, seu spirituales et profanas, meras et ipsius ecclemixtas, ac etiam criminales, citra tamen summarie etc. poenam sanguinis et corporis afflictivam, quas de cetero, perpetuis futuris temporibus, inter capitulum, canonicos et singulos alios praedictos ac eorum quemlibet, litis consortes et causam habentes praedictos, superbonis, censibus, responsionibus, fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, actionibus, creditis pecuniarum summis, obligationibus, etiam cameralibus, ceterisque rebus praedictis, etiam in actis causarum huiusmodi latius deductis et deducendis, cuiuscumque qualitatis, quantitatis et annui valoris, et illorum occasione moveri et exoriri contigerit, cum omnibus et singulis suis incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis, dilecto filio Marco tituli Sancti Georgii in Velabro presbytero car-

chipresbyterie-

dinali Altemps nuncupato, et aliis pro tempore existentibus archipresbyteris dictae ecclesiae, tam coniunctim quam divisim, per se seu vicarium seu vicarios ad id ab eis deputatos seu deputandos, summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sed sola facti veritate inspecta, et, quatenus opus sit, executive et manu regia, absque terminorum substantialium et alicuius telae iudiciariae observatione, sine confectione regestri seu extractus, etiam singulis diebus et horis, ac etiam quarumcumque feriarum, praeterquam in honorem Dei indictarum vel indicendarum, temporibus, audiendas, cognoscendas, decidendas et fine debito terminandas committimus et mandamus.

bedientes co-

- § 3. Sibique dictas partes respective Facultas eius- sua, communiter vel divisim, interesse pudem in Curia et tantes, etiam in executione citationis seu inhiben., et ino- citationum desuper decernendarum nominandos, in dicta Curia vel extra, docto tamen, etiam extraiudicialiter, de non tuto accessu, citandi; ac quibus et quoties oportuerit, sub censuris ecclesiasticis et pecuniariis poenis, suo arbitrio moderandis et ampliandis, etiam per simile edictum inhibendi; et in eventum non paritionis, poenas et censuras praedictas incurrisse declarandi, aggravandi. reaggravandi; ac brachii saecularis auxilium invocandi; vel, loco sententiae seu sententiarum per eum ferendarum, mandatum seu mandata executiva in forma solita et consueta decernendi; illudque et illa ac quicquid per eum iudicatum fuerit exequendi; expensas quascumque taxandi et moderandi.
- § 4. Necnon capitulum, canonicos et Canonicosque alias dictae ecclesiae personas ab excomcom. absolven. municationis aliisque sententiis, censuris et poenis, simpliciter vel ad cautelam. prout iustum fuerit, absolvendi.
- § 5. Necnon adversus lapsum temporis Et fatalia pro- et fatalium, si necesse fuerit, restituendi; rogan, et adversus lapsam et quatenus lapsa non sint, eorum arbirestituendi; trio prorogandi.

§ 6. Attentataque et innovata quaecum- Auentata reque, prout iuris fuerit, revocandi; omnia-vocandi etc.; que alia et singula in praemissis necessaria seu quomodolibet opportuna faciendi, dicendi, gerendi, exercendi et exequendi.

§ 7. Necnon iudici seu iudicibus, coram quibus causas huiusmodi, per viam num causis, appellationum a sententiis dictae eccle-feriis, siae latis interpositarum introduci con-dendi. tigerit, dictis feriis indicendis, ac modo et forma praemissis, ad illarum totalem et celerem expeditionem procedere possint, plenam, liberam et omnimodam facultatem et potestatem et auctoritatem concedimus et elargimur.

§ 8. Decernentes causas huiusmodi a Ab archipresdicto cardinali et pro tempore archipres-bytero causae non bytero existente veleius vicario praedicto possint, nisi a nullo unquam tempore avocari posse, et citato. quascumque illarum avocationes nullius roboris vel momenti fore, nisi illae per speciale rescriptum, nostra vel pro tempore existentis Romani Pontificis manu signatum, etiam cum praesentium litterarum de verbo ad verbum facienda insertione, motu simili, vocatis et citatis Marco cardinali et pro tempore existente archipresbytero et capitulo praedictis, factae fuerint.

Pontifice, ille

§ 9. Irritum quoque et inane, si secus Decretum irsuper his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 10. Non obstantibus feriis et aliis Clausulas praemissis, ac regula Cancellariae Apostolicae prohibente mandata executiva alias quam sub plumbo expediri; necnon aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; stylo Palatii et aliarum dictae Urbis curiarum et tribunalium; ac Universitatum, collegiorum et locorum statutis et consuetudinibus iuramento roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis illorumque iudicibus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque effi-

cacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, vel alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia expressio habenda foret, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiii iunii MDLXXVII, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 13 iunii 1577, pontif. anno vi.

### LXXI.

Erectio eremitorii del Tardon in monasterium Ordinis S. Basilii, eiusque et aliorum monasteriorum d. Ordinis in regnis Hispaniarum aggregatio eidem Ordini, cum privilegiorum concessione.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Cogit muneris apostolici ratio de omnium religiosorum statu nos esse sollicitos, atque eorum curam suscipere diligentem, qui, reiectis mundi delitiis et illecebris, antiquorum sanctorum Patrum exemplo, in solitudines concesserunt, ieiuniis, orationibus et coelestium contemplationi assidue insistentes, ut, cum talium numerum alicubi auctum intelligimus, ipsorum vitam et mores, sub certa alicuius approbatae Regulae norma, ad Dei gloriam et eorumdem salutem provide dirigamus.

§ 1. Ad nostram siquidem pervenit no-Matthaeus de titiam quod, cum viginti abhinc vel cirla Fuente cerciter annis quondam Matthaeus de la vitam degit, et Fuente Halmiruete, Toletanae dioecesis, multi eum se- dum soli Deo placere studeret, una cum

duobus vel tribus sociis in eremum del Tardon, Cordubensis dioecesis, se recepisset, et in ea proprio labore victum parans, pauperem vitam duceret, nonnulli alii eius exemplo et religiosae vitae fama commoti, saeculi curis posthabitis, eamdem vivendi rationem amplexi sunt, et se illi socios adiunxerunt; ipsum praeterea Matthaeum per loci ordinarium ad sacros et presbyteratus ordines fuisse promotum.

§ 2. Et licet eremi cultores inter se di- Qui, habita stinctas cellulas inhabitarent, eos tamen notitia constit. consuevisse ad eumdem Matthaeum, tam- quae est in toquam eorum patrem et superiorem, a 725, Regulam S. quo in via Domini instruerentur, recur-Basilii professi rere, statutisque horis in quodam oratorio ad pie orandum simul convenire, ac sub dicti Matthaei voluntaria obedientia degere, huncque vivendi morem eo usque fuisse servatum, donec ad eorum notitiam constitutio felicis recordationis Pii Papae V, praedecessoris nostri, deducta fuit, qua sancitum est, ab iis, qui in congregationibus sub obedientia voluntaria viverent, quorum habitus a presbyteris saecularibus esset distinctus, prout ipsorum erat, professionem omnimo esse emittendam, electa ab ipsis una, sub qua degerent, ex Regulis approbatis.

§ 3. Nam, postquam idem Matthaeus et Et domos in socii constitutionis huius certiores facti ipso eremo habitare coepefuerunt, Regulam S. Basilii, eorum vivendi runt, monachoinstituto, ut censuerunt, magis accom-vendo, et divimodatam, ad cuius praescriptum Altissi-na conventuamo pium exhiberent in habitu humilita- et necessaria ad victum protis obsequium, delegerunt. Et deinde Mat- priis laboribus thaeus, professionem iuxta dictam Regulam emittere volens, presbyterum ex suis sociis eremitis, in cuius manibus profiteretur, suo arbitrio elegit, et in eius manibus tria vota, iuxta Regulam praedictam, quantum in se fuit, professus est. Reliqui vero omnes erémitae in dicti Matthaei manibus similem professionem emi-

rum more viparando.

serunt et, derelicto cellularum usu, in domos apud eremum del Tardon, ut praefertur, et Vallis de Galleguillos, Hispalensis dioecesis, propriis corum manibus ad monasterii formam constructas clausuraque munitas, numero quadraginta et ultra demigrarunt, ut religiosorum et monachorum more viverent, prout de praesenti vivunt; horasque canonicas in choro, et missas conventualiter, quemadmodum in aliis monasteriis fieri consuevit, iuxta Romanum usum celebrarunt; necessariaque ad vitam propriis manuum laboribus, iuxta eorum institutum, parando, nec eleemosynas petierunt nec oblatas acceperunt.

tus fuit.

§ 4. Religiosisque in praedictis locis Ipseque Mat-sic, ut praefertur, redactis, idem Matthacus abbatis munere functus thacus in utrisque domibus, quasi illae fuit. Ecque mortus, Didacus Vidal abbas crea- lorum, qui periti habebantur. consilium sequutus, abbatis munere, donec vixit, sine canonica provisione functus fuit, et post eius obitum, credentes religiosi praedicti monasteria veri et legitimi abbatis regimine esse destituta, alium religiosum ex eorum numero, videlicet dilectum filium Didacum Vidal, in eiusdem Matthaei locum elegerunt.

§ 5. Cum autem iidem eremitae prae-Quia tamen dictam professionem in manibus eius, eorum profes-sio nulliter e- qui illam recipiendi facultatem non hamissa crat, et bebat, emiserint, cademque professio rianon erant e- nulla et invalida reddatur, ac del Tardon nasteria Ordi- et Vallis de Gallequillos domus et eremitoria huiusmodi in monasteria Ordinis S. Basilii adhuc canonice erecta non fuisse nec esse constet.

instituit;

§ 6. Nos, dictorum eremitarum statui Ideo hic Pon- opportune consulendum esse existimanstem erigit, et tes, ipsosque et corum singulos a quiin illis dignita-tem abbatialem busvis excommunicationis, suspensionis et alia officia et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si

quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, ad omnipotentis Dei gloriam et religionis christianae propagationem praedicta del Tardon et Vallis de Galleguillos eremitoria seu domos in monasteria dicti Ordinis S. Basilii, cum suis ecclesiis et conventibus, necnon mensis, sigillis, arcis aliisque omnibus insignibus ad id requisitis et consuetis, ac in singulis dignitatem abbatialem, administrationes et officia in aliis monasteriis ipsius Ordinis haberi solita, pro abbatibus et monachis ad iustum numerum conventus, monasticum cultum et regularem disciplinam ibidem observaturis, perpetuo erigimus et instituimus. Ac illis sic erectis eorumque mensis bona, census, actiones et iura omnia suarum cuiusque domorum seu eremitoriorum sic in monasteria erectorum perpetuo applicamus et appropriamus.

§ 7. Ac ipsorum monasteriorum sic Illisque dat erectorum abbatibus, conventibus in suis charistiam in quisque ecclesiis praedictis sanctissimum eccles. Eucharistiae sacramentum cum debitis alia officia cohonore et reverentia habendi et relinendi; Missale et Bremissas et alia divina officia latina lingua, viarium nuper restituta: secundum consuetudinem seu ritum Romanae Ecclesiae, et iuxta Breviarium et Missale Romanum ex decreto concilii Tridentini novissime restituta, et iussu praedicti Pii Papae edita, donec aliud Sedi Apostolicae expedire videbitur, celebrandi, recitandi et cantandi licentiam tribuimus.

§ 8. Ipsaque sic erecta monasteria del Monasteriaque Tardon et de Galleguillos, ac etiam mo- in reguis Hisnasterium S. Mariae de Oviedo eiusdem paniarum construenda su-Ordinis S. Basilii, Giennensis dioecesis, a biicit Ordini S. fel. rec. Pio Papa IV erectum et institutum, protectione Seet a nobis, per nostras litteras in forma dis Apostolicas and recipit, et ab brevis, monachis eiusdem Ordinis in Italia omni ordinaexistentibus, sub unius abbatis seu prae-ctione liberat. sidentis generalis in toto Ordine eligendi

Basilii, et sub

obedienta, subjectum ac perpetuo coniunctum, et quaecumque alia monasteria eiusdem Ordinis S. Basilii in Hispaniarum regnis in posterum construenda et erigenda, dicto Ordini S. Basilii, sub obedentia futuri et pro tempore existentis abbatisseu vicarii generalis eiusdem Ordinis, aggregamus, annectimus et incorporamus; eademque sic erecta et erigenda monasteria, eorumque abbates et monachos sub immediata nostra et Sedis Apostolicae protectione recipimus; illaque et illos ab omni ordinarii iurisdictione, auctoritate et potestate eximinus penitus et liberamus.

rum, in qua libet triennio.

§ 9. Ita tamen ut tam del Tardon et Endem mona- Gallequillos, quam de Oviedo et alia in steria consti-tuant inter se dictis regnis sub eadem Regula in futurum unam provin- construenda et erigenda monasteria, ut dam Hispania- praesertur, postquam constructa et erecta provinciale ca- fuerint, unam faciant et inter se constipitulum liat quo- tuant provinciam Hispaniarum nuncupandam, in qua provinciale capitulum unoquoque triennio per abbates et monachos, a conventibus singulorum monasteriorum suorum deputandos, celebretur; et in eo unus visitator eligatur, qui, cum primum electus fuerit, eo ipso apostolica auctoritaté confirmatus censeatur, nulla alia requisita confirmatione, nisi eidem capitulo abbatem vel vicarium eiusdem Ordinis generalem contigerit praesidere vel esse praesentem, cuius auctoritate co casu omnino debeat confirmari; dictaeque provinciae monachi secundum Regulam eiusdem Sancti Basilii, quam profitentur, de cetero vivere.

o monachi utantur.

§ 10. Atque ut monachi praedicti del Hobitaque ni- Tardon et de Galleguillos in habit u cum reliquis dicti Ordinis monachis, etiam in Italia existentibus, conveniant, loco habitus grisei seu brunei coloris, cuiusmodi in praesentiarum gerunt, monasticum habitum nigrum, prout etiam alias monachis dicti monasterii de Oviedo per dictas nostras litteras concessimus, deferre; et ita | tur, celebrando, eligant.

in posterum reliqui omnes eiusdem Ordinis et provinciae monachi futuri, eodem habitu regulari uti debeant.

§ 11. Praeterea eisdem ac provinciae Ilispaniarum monasteriis quibuscumque, Sancti Basilii et ac aliis membris et locis ab ea dependen- Cassin. congregationis contibus, illorumque abbatibus, praelatis, cedit. monachis et personis omnia privilegia, indulta, immunitates, praerogativas, exemptiones, libertates, gratias et indulgentias Ordini S. Basilii praedicti, necnon congregationi Montis Cassini alias Sanctae Iustinae de Padua, Ordinis S. Benedicti, tam per nos quam per alios Romanos Pontifices praedecessores nostros Sedemque praedictam, alias in genere vel in specie quomodolibet concessa (quatenus usu recepta sint, et concilii Tridentini decretis aliisque sacris canonibus et ipsius Ordinis S. Basilii institutis non adversentur), concedimus et elargimur.

§ 12. Ac insuper, ut eadem monaste- Monachi ceria feliciter in via Domini dirigantur, prae-lebrent quanto dictorum omnium monasteriorum dictae lum provinciaprovinciae conventibus et monachis praccipimus ut quamprimum provinciale capitulum eorumdem monasteriorum provinciae Hispaniarum celebrent, in quo usque ad numerum viginti, eorum abbates et conventuum discreti seu procuratores et monachi habitu vel professione in eisdeni monasteriis, tam de Oviedo quam del Tardon et de Gallequillos, antiquiores, donec tot monasteria dicti Ordinis S. Basilii in eadem provincia erecta fuerint, quot illorum abbates et conventuum discreti seu procuratores in eodem capitulo congregandi eumdem numerum viginti constituant, conveniant.

§ 13. Atque in eo ex monachis eiusdem provinciae unum, quem magis ad id habi- que ad trienlem et idoneum duxerint eligendum, in ex monachis eorum visitatorem ad triennii tempus, et, provinciae Ilieo completo, successive in provinciali capitulo, tertio quoque anno, ut praemitti-

Privilegia

§ 14. Qui omnem in quibuscumque Visitatoria monasteriis praedictae provinciae iurisdiprovinciae ni-spaniar, facul- ctionem habeat et exerceat, ipsorumque monasteriorum monachos tam in capite quam in membris visitet, corrigat et reformet, salva semper et reservata dicti abbatis seu vicarii eiusdem Ordinis generalis pro tempore existentis, etiam in praemissis, obedentia, auctoritate et superioritate; ac capitulis provincialibus huiusmodi praesit et electioni abbatum, quorum munus etiam triennale erit, per monachos singulorum monasteriorum faciendae, assistat, vel ad assistendum electioni huiusmodi alium ex dictae provinciae monachis specialiter deputet.

sint abbati seu rali Ordinis.

§ 15. Praedictus autem visitator provin-Visitator, ab- ciae Hispaniarum huiusmodi, necnon dictae provin- monasteria, abbates, monachi et personae ciae subjecti dictae provinciae Hispaniarum praedicto vicario gene- abbati seu vicario generali universi Ordinis Sancti Basilii in Italia, pro tempore eligendo, constituendo vel deputando, subiecti existant et ab eo dependeant. Ita ut idem abbas seu vicarius generalis pro tempore existens, tam in dictum eiusdem provinciae Hispaniarum pro tempore visitatorem, quam in praedicta et alia omnia eiusdem provinciae erecta et erigenda monasteria, abbates, priores et alios praelatos ac monachos et personas pro tempore existentes, plenam et omnimodam iurisdictionem, auctoritatem et superioritatem habeat; dictumque visitatorem, monasteria, abbates, priores et praelatos ac monachos et personas, tam in capite quam in membris, visitare, corrigere et reformare, simul vel ad partem, valeat; ipsique visitator, abbates, priores et praelati ac monachi et personae dicto abbati seu vicario generali pro tempore existenti tamquam membra capiti subiaceant, eiusque monitis et mandatis, in praemissis et aliis omnibus, omni prorsus appellatione, reclamatione et recursu postpositis, parere, obedire; illumque, cum ad eos vel dicta monasteria divertere, seu pro visitatione huiusmodi aut alias accedere contigerit, honorifice et benigne recipere et pertractare teneantur.

§ 16. Idemque visitator provinciae His- Visitator conpaniarum in eiusdem abbatis generalis venire debet in electione abbaelectione pro tempore facienda ac aliis batis generarebus ad universum Ordinem S. Basilii pertinentibus, pro quibus pertractandis aliarum provinciarum visitatores et superiores evocabuntur, convenire debeat.

§ 17. Ac in electione abbatis generalis Et habet vohuiusmodi idem visitator activam et pas- et passivam. sivam vocem habeat.

§ 18. Necnon eidem visitatori et aliis In capitulo in capitulo provinciali congregatis, tam possint ordinahac prima vice quam in posterum singulis tiones concilio ridentino et trienniis, quaecumque statuta et ordina- Ordinis contiones, licita et honesta, sacris canonibus sacris canoniac praedicto concilio Tridentino dictique bus non contrariae. Ordinis regularibus institutis ac generalibus illius ordinationibus et constitutionibus non contraria, condendi; et, postquam condita fuerint, illa in toto vel in parte, iuxta rerum et temporum qualitates, mutandi, reformandi; illaque in toto vel in parte tollendi et abrogandi; aliaque de novo statuendi, quae tamen ab abbate seu vicario dicti Ordinis generali et, in eius defectu, a S. R. E. cardinali eiusdem Ordinis protectore, qui tunc erit, approbari debeant, licentiam et facultatem concedimus.

stitutionibus et

§ 19. Ceterum personis eremitoriorum pegentes in seu domorum del Tardon et de Galle- dictis eremitoriis, si profesguillos, sic in monasteria erectorum, et ea-sionem Ordinis rum statui quamprimum consulendum iere volgerint esse rati, dilectis filiis praedictis S. Mariae recipiantur in monachos; et S. Benedicti Hispalensis, Ordinis eiusdem S. Benedicti, monasterior. abbatibus per apostolica scripta mandamus ut ipsi vel alter eorum illos singulos in monachos et in fratres suorum quemque monasteriorum del Tardon et de Galleguillos admit-

S. Basilii emit-

tant, et ab eis professionem regularem ! dicti Ordinis S. Basilii, si illam sponte emittere voluerint, recipiant, facientes eos sincera ibi in Domino caritate tractari.

num professio-

§ 20. Sed et eos, qui in praedictis domi-Et post an- bus seu eremitoriis del Tardon et de Galnem emittant. lequillos, sub voluntaria obedientia, per annum et ultra iam permanserint, statim ubi praesentium notitiam habuerint, ad profitendum, ut praefertur, omnino teneantur; quod ut faciant praecipimus per praesentes.

decimis.

§ 21. Postremo, animadvertentes eosa dem del Tardon et de Galleguillos, post praetensam professionem in dicti Matthaei manibus sic, ut praefertur, emissam, pro vere professis habitos fuisse, decernimus et declaramus illos, iuxta exemptiones ac privilegia Ordinis S. Basilii vel alias concessa, ad solutionem decimarum frugum et animalium ac aliarum rerum, quae ex suarum manuum labore a die professionis praetensae huiusmodi usque ad haec tempora collegerunt, ac in posterum usque ad novae professionis tempora colligent vel administrabunt, minime teneri, nec obligatos fuisse aut esse, nec ad id per locorum ordinarios aut alios quoscumque, ad quos decimarum earumdem collectio spectat, cogi sive compelli posse.

ritans.

§ 22. Irritumque et inane quicquid se-Decretum ir- cus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Quin etiam eos universos et singulos a solutione praedicta absolvimus et liberamus.

deputatio facultates.

§ 23. Quocirca venerabili fratri nostro Executorum patriarchae Alexandrino et dilectis filiis archidiacono Hispalensi ac abbati Sanctae Fidei in ecclesia Granatensi per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte praedictorum | liter et expresse derogamus, ceterisque

et aliorum, quorum interest, intererit aut interesse poterit, aut praesentes litterae quomodolibet concernunt, fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis assistentes, faciant auctoritate nostra easdem litteras et quaecumque in illis continentur firmiter observari. Non permittentes eos vel eorum aliquem desuper a quibuscumque indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles ac praemissis non parentes, per iuris et facti remedia opportuna, ac demum, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis servandis processibus, illos sententias, censuras et poenas huiusmodi incurrisse declarando, illasque etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 24. Non obstantibus piae memoriae Clausulae de-Bonifacii Papae VIII, prædecessoris nostri, rogatoriae. de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis vigore praesentium ad iudicium non trahatur, et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac Ordinis praedicti illiusque monasteriorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie; ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus habenda esset mentio specialis, perinde ac si de verbo adverbum insererentur praesentibus, pro expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, speciacontrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 25. Volumus autem praesentium Fides exem- exemplis etc. nlorum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo septimo, octavo kalendas iunii, pontificatus nostri anno sexto.

Dat. die 25 maii 1577, pontif. anno vi.

### LXXII.

Absolvit regem Portugalliae et alias personas deputatas a quibusvis censuris et poenis ob commercia cum saracenis ac infidelibus habita, et merces ad eos delatas; ac vi et successoribus suis, innorando indulta super hoc a Martino, Eugenio et Calixto concessa, facultates clargitur licchtiam concedendi subditis in futurum cum eisdem infidelibus commercium habendi 1

Carissimo in Christo filio nostro Sebastiano Portugalliae et Algarbiorum regi illustri Gregorius Papa XIII.

Carissime in Christo fili, sal. et ap. benedictionem.

§ 1. Exponi nobis fecisti quod alias, Facti series, postquam felicis recordationis Calixtus Papa III, praedecessor noster, vestigiis similis recordationis Martini V et Eugenii IV, Romanorum Pontificum etiam praedecessorum nostrorum, inhacrendo et ex certis tunc expressis causis, bonae memoriae Alphonso, Portugalliae et Algarbiorum regi tune in humanis agenti, eiusque suc-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

cessoribus eorumdem regnorum regibus pro tempore existentibus, ac ab eis deputandis seu quibus id duxissent committendum personis quibuscumque, ut cum quibusvis saracenis et infidelibus de quibuscumque rebus et bonis ac victualibus emptiones facere; necnon quoscumque contractus inire, transigere, pacisci et mercari et negotiari; ac merces quascumque ad ipsorum saracenorum et infidelium loca, dummodo ferramenta, lignamina, funes, naves seu aliquarum armaturarum genera non essent, deferri: ea dictis saracenis et infidelibus vendere; aliaque omnia et singula in praemissis et circa ea necessaria vel opportuna facere, gerere et exercere, absque alicuius spiritualis vel temporalis poenae incursu. possent et valerent apostolica auctoritate concesserat et indulserat.

§ 2. Tu, post concessionem et indultum Causa constihuiusmodi, pro eorumdem regnorum et tutionis edenaliorum tuorum dominiorum vastissimo maris Oceani tractu ex magna eorum parte se protendentium bono publico, ac castellorum et populorum ditioni tuac temporali subditorum utilitatibus commoditatibusque procurandis et necessitatibus sublevandis, plerosque incolas et habitatores dictorum regnorum et dominiorum, ac etiam Anglos et forsan alios alienigenas, cum saracenis et infidelibus praedictis ac etiam diversis aliarum nationum a fide catholica aberrantium hominibus mutua commercia exercere, et eius rei causa, illos ad caput de Guer et alia in partibus Africae, tuae conquistae dicta auctoritate subjectis, consistentia loca transigere, eosque vicissim ad regna et dominia praedicta venientes recipere, commeatusque, merces et alias res ad communem vitae usum pertinentes ultro citroque vendere et emere permisisti, cisque per te et alias ad id a te deputatas personas licentiam desuper concessisti.

- § 3. Et licet ex mutuis commerciis praedictis non modica rerum penuria in dictis regnis et dominiis sublevetur, communique utilitati et commoditati consulatur, nec huiusmodi commercia sine vassallorum et subditorum praedictorum damno et incommodo intermitti possunt; tamen, quia per te et personas deputatas praedictas, etiam ante concessionem licentiarum huiusmodi, forsan intellectum fuerat Anglos praedictos ad partes saracenorum et infidelium huiusmodi arma et alia prohibita deferri solitos et delaturos esse, dubitas tam te quam personas deputatas praedictas, ex concessionibus licentiarum huiusmodi, excommunicationis ac alias censuras et poenas, in similia perpetrantes a iure vel sacris sanctionibus aut alias promulgatas, incurrisse, beneficioque et usu concessionis et indulti praedictorum eo ipso privatos fuisse et esse.
- § 4. Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, tu bellum iamdiu adversus saracenos et alios infideles praedictos, pro illis a partibus Africae et aliis conquistae regni Portugalliae subiectis locis propulsandis et expugnandis, ac religionis christianae finibus dilatandis, a tuis progenitoribus coeptum et etiam per te continuatum, ex tua erga religionem ipsam devotione magno cum fervore prosequi intendas, et ad id commercia praedicta plurimum opportuna fore noscantur, tam tuo quam personarum praedictarum nominibus, nobis humiliter supplicari fecisti quatenus tibi statuique tuo ac eisdem personis deputatis, pro vestrarum respective conscientiarum securitate, de absolutionis beneficio, et alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.
- § 5. Nos igitur, qui non solum salu-Absolutio a tem, sed etiam utilitatem ac commoda censuris for- quaerimus singulorum, huiusmodi sup-

- plicationibus inclinati, te et singulas per- ut in constitusonas deputatas praedictas a quibusvis tione. excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, etiam temporalibus, per te et dictas personas deputatas forsan incursis, et excessibus huiusmodi, in utroque foro, auctoritate apostolica, tenore praesentium, absolvimus et totaliter liberamus; ipsasque poenas tibi et singulis personis praedictis remittimus ac condonamus, ac omnem inhabilitatis et infamiae maculam sive notam exinde forsan contractam penitus abolemus; teque et singulas personas huiusmedi in pristinum et eum, in quo ante praemissa quomodolibet eratis, statum restituimus, reponimus et plenarie reintegramus.
- § 6. Et nihilominus concessiones et indulta quaecumque, tam a Martino et Eu-quae alias hac genio ac Calixto praedictis, quam aliis fuerant, confirquibuscumque Romanis Pontificibus similiter praedecessoribus nostris, super praemissis commerciis exercendis, pro tempore existentibus Portugalliae et Algarbiorum regibus et ab eis deputatis et deputandis personis huiusmodi concessa, singulasque eorumdem praedecessorum desuper confectas litteras ac in illis contenta quaecumque confirmantes et approbantes, illasque innovantes, maiestati tuae tuisque successoribus, dictorum regnorum regibus pro tempore existentibus, et personis ad id a te seu ab eis deputandis, ut de cetero, quotiescumque expediens fore iudicaveris vel ipsi iudicaverint, incolis et habitatoribus praedictis, cuiuscumque status, gradus, ordinis et nationis fuerint, ad caput de Guer huiusmodi et ceteras Africae partes, etiam belli tempore, commercii causa, se transferendi, ac ibidem commeatus, merces, victualia et quascumque alias res, non tamen in litteris die Coenae Domini legi solitis prohibitas, deducendi, trans-

Bacceptio re- vehendi et trasportandi, ac ultro citroque Coonao Domini, vendendi, seu pro aliis mercibus et rebus quibuscumque permutandi, aut alias distrahendi; necnon emptionis et venditionis, pactionis, transactionis, distractionis, mercaturae, negotiationes et quoscumque alios contractus, a iure tamen alias non prohibitos, exercendi; ceteraquae in his et circa ea necessaria seu quomodolibet opportuna tantum faciendi et pertractandi licentiam concedere libere et licite, absque conscientiae scrupulo, aut aliquarum censurarum seu poenarum spiritualium vel temporalium, aut peccati seu transgressionis incursu, possis et valeas, ipsique successores tui ac deputandae personae huiusmodi possint et valeant; nec tibi aut illis seu incolis aut habitatoribus praefatis in culpam vel noxam imputari debeat, auctoritate et tenore praedictis, de speciali gratia, indulgemus.

§ 7. Non obstantibus praemissis ac apo-Derogatio stolicis necnon, in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus, prohibitionibus editis et decretis, ceterisque contrariis quibuscumque.

nendam.

§ 8. Volumus autem quod tu et sin-Satisfactio in- gulae personae praedictae, quae absoluiungitur ad-tionem huiusmodi gaudere voluerint, implendo pæni-tionem tentiam a con-fessario impo- poenitentiam, quam idoneus et ab ordinario approbatus confessor, ad id per te et singulas personas praedictas eligendus, propter praemissa tibi et cis duxerit iniungendam, adimplere teneatis et personae ipsae teneantur.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxix iulii molxxvii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 29 iulii 1577, pontif. anno vi.

### LXXIII.

Erigitur in Urbe collegium ecclesiasticum Adolescentum Neophytorum 1.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Vices Eius nos, licet immeriti, gerentes in terris, qui vult omnes homines salvos fieri et ad agnitionem veritatis venire, nostram in omnes partes apostolicae sollicitudinis curam et charitatis affectum ita debemus extendere, ut non modo haereticorum et schismaticorum ab orthodoxæ fidei semita aberrantium resipiscentiam, sed eorum etiam, qui, in infidelitatis tenebris ambulantes, misere pereunt, praesertim iudaeorum, conversionem veramque salutem exoptare, ac totis viribus quaerere non cessemus.

§ 1. Hoc sane animo nos iampridem Institutio perssingulis diebus sabbati in certo oratorio dicationis diein alma Urbe iudaeis Christum Salvato- Hebraeos. rem nostrum, olim antiquis eorum patribus ac prophetis promissum, annunciari et praedicari iussimus; quo factum est ut nonnulli ipsorum, superna eis gratia et misericordia affulgente, illuminati, Christi fidem susceperint et haptizati sint, et nunc etiam frequenter tam dicti iudaei quamalii, abnegata mahumetica impietate, quam sequebantur, eadem gratia inspirante, baptizentur.

§ 2. Proinde fidei christianae propa- Causa constigatione et incremento huiusmodi, quan- ctionis collegii tum possumus, incumbentes, atque tam Neophylorum. saluti et eruditioni eorum puerorum et adolescentum, qui ex iudavorum, turcarum et maurorum similiumque mahumetanorum genere nuper ad Christi fidem conversi sunt et in dies, Deo iuvante, convertentur, prospicere, quam etiam providere volentes ut ex eis prodeant operarii ad opus Evangelii idonei, qui in ipsa

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Proæmium.

Urbe ceterisque Italiæ locis, atque adeo in omnibus terrarum orbis partibus, in quibus iudæi et infideles degunt, christianae fidei mysteria, etiam propria illorum lingua, sive Hebraa sive Arabica, explicare, docere et praedicare possint et valeant, nihil opportunius esse censuimus quam proprium collegium ad eosdem instituendos erigere; ad Dei igitur omnipotentis gloriam, sanctaeque fidei christianæ exaltationem, in eadem alma Urbe et loco ad id eligendo, unum collegium ecclesiasticum, Adolescentum Neophytorum vocandum, motu proprio, ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, tenore praesentium, erigimus et instituimus, quod quidem pro duabus partibus constet ex iis, qui a iudaismo; pro tertia vero, ex illis qui a mahumetismo recedentes, sive Turcae sive Mauri sive alterius cuiusvis nationis, christianam fidem recenter amplexi sunt, vel saltem, eis non existentibus, ex parentibus neophytis procreati sint; ipsique collegio, dofuerit provisum, sustentationis causa et dotis nomine, centum aureos ex nostris et Camerae Apostolicae seu mensa Data-

redditus.

Designatio nec de aliis redditibus a nobis sufficienter riatus pecuniis in singulos menses solvendos assignamus.

§ 3. Volumus autem idem collegium Privilegia illiusque rectores, economos, magistros, concessa fami-liaribus allisque praeceptores atque scholares pro tempore eiusdem colle- in eo existentes, et eorum domesticos, officiales ac ministros, ipsiusque collegii ac illorum bona mobilia et immobilia, cuiuscumque qualitatis et quantitatis in dicta Urbe et extra ac alias ubique locorum consistentia, exempla esse ab omni iurisdictione, correctione, visitatione, dominio, superioritate et potestate pro tempore existentis senatoris, conservatorum reformatorumque dictae Urbis, necnon rectoris Studii generalis, vicarii Urbis et

rumcumque iudicum et officialium, in ipsa Urbe velalias ubilibet constitutorum; ipsumque collegium et eos in propriis eorum rebus et bonis cum ipsis contrahentes a solutione et exactione quorumcumque (ut vocant) pedagii, gabellae, bollettini, decimarum et cuiusvis alterius, tam ordinarii quam extraordinarii, oneris, ex quacumque causa impositorum et imponendorum, eximimus ac prorsus liberamus, ac sub Beati Petri et Sedis Apostolicae atque nostra protectione suscipimus et collocamus, nobisque et dictae Sedi immediate subiicimus, ac liberos, immunes et exemptos declaramus.

- § 4. Eidem quoque collegio, scholaribus, rectoribus et oeconomis, ut quibuscumque privilegiis, exemptionibus, libertatibus, facultatibus et indultis, quibus Studium generale almae Urbis et illius rector doctoresque in eo etiam actu legentes quovis modo utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, ad eorum instar et pari modo uti, potiri et gaudere valeant in omnibus et per omnia, concedimus et indulgemus, illaque eis communicamus.
- § 5. Necnon senatori, conservatoribus, reformatoribus rectorique et aliis iudicibus, officialibus et personis praedictis, ac pro tempore existenti S. R. E. camerario, praesidentibus et clericis Camerae Apostolicae, ac quibusvis commissariis ad exactionem decimarum et aliorum onerum praefatorum pro tempore deputatis, ne, quarumcumque litterarum eis sub quibuscumque tenoribus et formis concessarum praetextu, collegium, scholares rectores, occonomos, officiales et ministros praedictos seu corum aliquem in praemissis quavis modo molestent seu molestari permittant, districtius inhibemus.
- § 6. Et praeterea regentibus et supe- Facultas concuiusvis ordinarii locorum aliorumve quo- rioribus dicti collegii, cum assistentia ferendi scien-

regentibus et tamen cardinalium protectorum, qui pro | superorius e-iusdem collegii tempore fuerint, seu alicuius corum, vel de ipsorum consilio et expresso consensu, illos, quos in dicto collegio et alibi per debitum tempus studuisse, ac litterarum scientia et moribus idoneos esse repererint, ad baccalaureatus, licentiaturae doctoratusque et magisterii gradus, servata forma concilii Viennensis, iuxta Universitatis eiusdem Urbis consuetudinem seu alias promovendi, et ipsorum graduum solita insignia eis exhibendi; quodque sic promoti, facultates, in quibus studuerint, legere et interpretari, ac de eis disputare, et quoscumque gradui seu gradibus huiusmodi convenientes actus exercere; ac omnibus et singulis gratiis, favoribus, praerogativis et indultis, quibus alii in praedicta seu aliis Universitatibus et alibi, iuxta illius et aliarum Universitatum huiusmodi constitutiones et mores, ad gradus praedictos promoti, de iure vel consuetudine utuntur, potiuntur et gaudent, uti, potiri et gaudere possint ac debeant, perinde ac si gradus praedictos in ipsa Universitate, iuxta consuetudines et mores praedictos, suscepissent, concedendi et indulgendi, liberam eadem auctoritate damus facultatem et potestatem.

designatio.

§ 7. Ut vero ipsius collegii conserva-Protectorum tioni bonoque regimini, tam in his quæ ad institutionem et disciplinam, quam quæ ad victum, vestitum aliaque huiusmodi necessaria pertinent, opportunius consulatur, dilectos filios nostros Gulielmum Sirletum Sancti Laurentii in Panisperna, et Iulium Antonium S. Bartho-Iomæi in Insula S. Severinae titulorum presbyteros, necnon dilectum filium Philippum Vastavillanum S. Mariæ Novae diaconum, S. R. E. cardinales, eiusdem collegii protectores constituimus ac deputamus, quorum consilio et ope supradicta et alia quaecumque ad eosdem in collegio

dimittendos spectantia agantur, statuantur et ordinentur: dantes eisdem et pro tempore existentibus protectoribus plenam et liberam facultatem et auctoritatem, pro salubri directione et conservatione dicti collegii illiusque bonorum et rerum ac iurium, tam temporalium quam spiritualium, oeconomos, advocatos, procuratores aliosque ministros et officiales in eo deputandi amovendique, et alios eorum loco sufficiendi, ordinationesque et statuta, licita tamen et honesta sacrisque canonibus et concilio Tridentino non repugnantia, faciendi et edendi; eaque, cum visum fuerit, revocandi, immutandi, corrigendi, aliaque de novo condendi, quae, postquam facta, edita, revocata, immutata et correcta fuerint, perinde haberi volumus ac si auctoritate apostolica approbata et confirmata essent; illaque ab omnibus rectoribus, magistris, scholaribus aliisque personis in collegio servientibus et ministrantibus inviolabiliter observari, ac iuxta eorumdem dispositionem a quibusvis iudicibus, sublata eis quavis aliter iudicandi facultate, iudicari et diffiniri debere; etsi secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

§ 8. Volumus quoque ut idem colle- Contrariorum gium non teneatur ad praesentandum et registrari faciendum has litteras in Camera Apostolica, prout constitutione felicis recordationis Pii Papae IV, praedecessoris nostri, octavo idus augusti, anno vi sui pontificatus edita, cautum est; sed perinde valere, ac roburet firmitatem suam obtinere ac si tempore ab ipsa constitutione praescripto in eadem Camera praesentatae ac registratae fuissent.

§ 9. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac dictae Urbis, iuramento, confirmatione apostoadmittendos scholares retinendosve ac lica vel quavis firmitate alia roboratis,

statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem senatori, conservatoribus, reformatoribus, camerario, Universitatibus ac corum collegii rectoribus et personis, aliisque praedictis, necnon praedictae Urbi ac populo Romano, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibuscumque clausulis et decretis, etiam iteratis vicibus concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

ritans.

§ 10. Nulli ergo liceat hanc paginam no-Decretum ir- strae erectionis, institutionis, assignationis, voluntatis, exemptionis, liberationis, susceptionis, collationis, subjectionis, declarationis, concessionis, indulti, communicationis, inhibitionis, dationis, constitutionis, deputationis, decreti et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo septimo, kalendis septembris, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 1 sept. 1577, pontif. anno vi.

#### LXXIV.

Clerici regulares congregationis Sancti Pauli Decollati, absque licentia cius praepositi generalis, ad alium quemcumque Ordinem, praeter Cartusianum, transire nequeunt 1

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemirm.

In specula supremae dignitatis, dispoi Huius congregationis institutionem et alia eam tangentia vide apud Clementem VII, constit. xLV, Vota, tom. VI, pag. 160.

sitione divina, meritis licet insufficientibus, constituti, inter multiplices curas, quibus rerum negociorumque varietatibus obruimur, ad ea, ex debito pastoralis officii nobis commissi, sollicite nos intendere decet, per quæ personæ religiosae in regularis vitae ac ecclesiasticae disciplinae norma, coadiuvante Domino, salubriter conservari valeant, et quae his contraria esse noscuntur, per nostrae providentiae studium penitus evellantur.

§ 1. Exhibita siquidem nobis nuper, Causa huius pro parte dilectorum filiorum praepositi generalis et clericorum regularium congregationis S. Pauli Decollati, Barnabitarum nuncupatorum, petitio continebat quod, licet ipsi ad animas pretiosissimo Domini Iesu Christi sanguine redemptas eidem Domino lucrifaciendas semper dictae congregationis religiosos, ab eorum adolescentia, bonis moribus ac litteris imbuere omni ratione studuerint, et ea in re nullis umquam sumptibus neque laboribus pepercerint; nihilominus nonnulli ex dictis religiosis, ob scientiam per eos congregationis praedictae auspiciis acquisitam, tumidiores effecti, immemoresque officii sui ac beneficiorum ab ipsa congregatione acceptorum, cum primum in litteris ita versati et eruditi reperiuntur, ut et proximorum saluti et dictae congregationi adminiculo esse possent, libertatem appetentes, tamquam ingrati filii, congregationem ipsam, ad effugiendam obedientiam et observantiam, quæ in ea arctissime custodiuntur, sub arctioris vitæ praetextu, deserunt, ac, quod gravius est, etiam ipsius congregationis personas, ritus et mores maledictis insequentes, alios quoque variis multisque laxioris vitae pollicitationibus subvertere non cessant. Quare, pro parte praepositi et clericorum praedictorum, nobis fuit humiliter supplicatum quatenus incommodis huiusmodi occurrere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

siano, etc.

§ 2. Nos igitur, qui religiosos quoslibet Prohibitio in suis regularibus institutis laudabiliter alios Ordines, continere omni studio affectamus, praeexcepto Cartu- positum et clericos praedictos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo statuimus et ordinamus, ac sub excommunicationis sententia, per contrafacientes, eisque consilium, auxilium vel favorem praestantes, ipso facto incurrenda, et a qua, præterquam in mortis articulo constituti, ab alio quam Romano Pontifice vel ipsius congregationis praeposito generali pro tempore existente absolvinon possint, districte praecipiendo interdicimus quod de cetero nullus dictae congregationis religiosus, cuiuscumque conditionis, sive clericus sive laicus fuerit, ipsam congregationem, post vota per eum secundum illius institutiones emissa, praetextu cuiusvis indulti ab eodem Romano Pontifice pro tempore existente, seu illius maiori pœnitentiario aut aliquo Sedis Apostolicae nuncio vel legato, etiam de latere, impetrati vel impetrandi, absque speciali et expressa pro tempore existentis praepositi praedicti licentia desuper obtenta, exire, aut ab ea recedere, etiam ob frugem melioris vitae aut strictioris observantiae aut alio quaesito colore, ad quemvis alium, etiam Minorum vel aliorum fratrum Mendicantium aut Cisterciensium vel S. Benedicti aut aliorum monachorum, Ordinem transire, vel etiam per superiores Ordinum et monasteriorum huiusmodi (Cartusiensi Or- |

dine dumtaxat excepto) recipi seu admitti possit seu praesumat.

§ 3. Quodque is qui pro tempore ab formaque ipsa congregatione ad Cartusiensem vel, scribitur. de licentia praedicta, ad alium Ordinem huiusmodi transire voluerit, ad Cartusiensem videlicet infra tres menses, a die quo ab ipsa congregatione recesserit; ad alium vero Ordinem huiusmodi, infra tempus ei a pro tempore existente praeposito praedicto praefigendum, accedere, ac illorum monasteria seu domos et loca actu ingredi. Et si in eis permanere noluerit aut non possit, absque ulla mora, ad dictam congregationem redire teneatur.

§ 4. Et nihilominus, si quis ex clericis Ponae contradictae congregationis animo indurato con-venientibus intrarium tenere praesumpserit, vel a dicta congregatione, post emissionem votorum huiusmodi, absque licentia praedicta, exire, et in saeculo velalio, etiam regulari, loco degere praesumpserit, liceat praefato generali seu aliis dictae congregationis praepositis et superioribus eosdem transgressores et exeuntes tamquam apostatas, etiam invocato, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, summarie, simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, ad dictam congregationem revocare, eosque capere et carcerare ac debitis pœnitentiis subiicere. Decernentes ex nunc irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Quocirca venerabilibus fratribus nostris patriarchae Alexandrino et archie-huius constide depiscopo Mediolanensi ac archipresbytero putatio et faecclesiae Mediolanensis per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte praepositi et clericorum praedictorum fuerint requisiti,

An. C. 1577

solemniter publicantes, illisque in pracmissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus, ad quos spectat, inviolabiliter observari, ac praepositum et clericos praefatos illis omnibus pacifice frui et gaudere; non permittentes eos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet ac rebelles et praemissis non parentes, per praedictas ac alias sententias, censuras et pænas ecclesiasticas ceteraque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras ac pænas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii sæcularis.

rogatur.

§ 6. Non obstantibus felicis recorda-Contrariis tionis Bonifacii Papae octavi, praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel diœcesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suæ diæcesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices, qui a dicta Sede deputati fuerint, contra quoscumque procedere, vel aliis vices suas committere praesumant, et de duabus diætis in concilio generali edita, dummodo ultra tres diætas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis constitutionibus et ordinationibus; necnon quorumcumque monasteriorum, hospitalium, militiarum et Ordinum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, ac exemptionibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis restitutionibus, praesentationibus ac mentis attestativis ac derogatoriarum derogato-Bull. Rom. Vol. VIII.

riis, aliisque fortioribus, efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam intuitu, consideratione et ad supplicationem imperatoris, regum, ducum aliorumque principum, necnon S. R. E. cardinalium, et de illorum consilio acmatura deliberatione prius habita, seu etiam motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine concessis, confirmatis ac etiam multiplicatis vicibus innovatis, quorumcumque tenorum existant, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 7. Ceterum, quia difficile foret etc. Exemplis fides Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo septimo, idibus septembris, pontificatus anno vi. Dat. die 13 septem. 1577, pontif. anno vi.

### LXXV.

Prohibitio sal exterum mercandi in locis Sedis Apostolicae mediate et immediate subjectis.

### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Ex incumbenti nobis apostolicae servitutis officio, ad ca libenter intendimus per quæ subditorum nostrorum commoditati, et Camerae Apostolicae indemnitati opportune consulatur.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, Causa huius, constitutionis. quantitas salis, quod in salinis civitatis nostrae Curiæ, ob necessariam dilectorum filiorum illius civium et incolarum substentationem, quotannis conficitur, et a

Exordium.

Clausulae de-

Camera Apostolica certo convento pretio [ emi consuevit, adeo aucta sit, ut nonnisi congrui temporis spatio distrahi possit; et ex hoc, nisi remedium opportunum adhibeatur, vel ipsos cives et incolas ab ulteriori eiusdem salis fabrica, non sine gravi corum dispendio, cessare, vel ipsam Cameram pecuniarum recuperatione, quas pro dicto pretio erogal, frustrari oporteat.

S. R. E.

§ 2. Nos, cupientes, ut par est, non Prohibitio solum eorumdem civium et incolarum, morcandi sal exterum in lo- quos paterna benevolentia prosequimur, verum etiam indemnitati eiusdem Camerae opportune prospicere; ac felicis recordationis Iulii Papae III, praedecessoris nostri, vestigiis inhaerentes, motu proprio et ex certa scientia nostra, quod de cetero in civitatibus, terris et locis sanctae Sedi Apostolicae immediate subjectis, nulli prorsus locorum universitati, collegio, communitati vel privatis personis, quavis dignitate, etiam archiepiscopali, cardinalatus vel maiori, ecclesiastica vel laicali, fulgentibus, sal exterum, et illud praesertim quod ab oris Dalmatiae seu orientalibus vel meridionalibus et aliis mundi regionibus advehitur, in publicos vel privatos usus mercari liceat, et sub excommunicationis latae sententiæ, et quoad communitates aut universitates. mille, et quoad reliquas privatas personas et collegia personarum ecclesiasticarum, centum ducatorum auri de Camera, et amissionis salis exteri huiusmodi, Camerae pracfatae applicandorum, ipso facto per quemlibet contravenientem et pro qualibet contraventione incurrendis pænis, auctoritate apostolica, tenore præsentium, statuimus et ordinamus.

deputatio et facultates.

§ 3. Mandantes dilectis filiis legatis, Executorum praesidentibus et gubernatoribus provinciarum et illorum locatenentibus, ac locorum gubernatoribus et aliis officialibus, ad quos pertinebit, in virtute sanctae obchuiusmodi inviolabiliter observari faciant, contemptores et inobedientes per opportuna facti et iuris remedia compescendo.

§ 4. Non obstantibus praemissis ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII. praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diætis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, tam generalibus quam provincialibus; necnon, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis quomodolibet concessis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem atque decernimus Fides exemquod praesentium transumptis, manu alicuius Camerae Apostolicae notarii\_subscriptis, et sigillo dilecti filii nostri et S. R. E. camerarii munitis, ca prorsus fides adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvn decemb., millesimo quingentesimo septuagesimo septimo, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 17 dec. 1577, pontif. anno vi.

Sequitur extensio paecedentis constitutionis.

### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Alias emanarunt a nobis litterae tenoris Affertur consubsequentis, videlicet: Ex incumbenti dons. etc. ut supra.

§ 1. Cum autem mentis ac voluntatis nostrae fuerit non modo immediate, sed et extensio dietiam mediate nobis et Apostolicae Sedi tionis. subjectos, in pracinsertis litteris comprehendi; idcirco, motu proprio et certa nostra scientia similibus, tenore praesentium, dientiae, ut statutum et decretum nostra l decernimus et declaramus etiam mediate

nobis et dictae Sedi subjectos in dictis litteris fuisse comprehensos, easque etiam ad hoc validas et efficaces fuisse, esse et fore; ac illos, qui post earum datam hactenus quomodolibet eis contravenerunt. et ex nunc in futurum contravenient, pœnas praedictas incurrisse et incurrere in omnibus et per omnia, perinde ac si in eisdem litteris de mediate et immediate subiectis specialis, specifica et expressa mentio facta fuisset. Sicque ab omnibus censeri et iudicari debere; necnon irritum et inane quicquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter. contigerit attentari.

rogatoriae.

plorum.

§ 2. Non obstantibus omnibus, quae in Clausulae de- dictis litteris voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 3. Volumus etiam quod praesentium Fides evem-transumptis, manu notarii Camerae Apostolicae subscriptis, et sigillo nostri et sanctæ Romanae Ecclesiae camerarii munitis, plena ubique fides adhibeatur, ac si originales litterae exhiberentur.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die III decembris MDLXXXII, pontificatus nostri anno XI.

#### LXXVI.

Prohibitio extrahendi de locis Status Ecclesiasticitriticum, hordeum, legumina, animalia et omnis generis fruges et frumenta, cliam ex bonis ecclesiasticis collecta; vel impediendi illa afferentes ad Urbem; aut ca emendi, praeterquam pro usu suo suarumque familiarum unius anni; necnon revocatio licentiarum et indultorum extrahendi, etiam ex causa onerosa concessorum.

### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Volentes pro nostra pastorali sollicitu-

vitae usum et sustentationem concernunt, in Statu nostro Ecclesiastico, honesto pretio habeantur, vestigiis quoque felicis recordationis Pii Papae V, praedecessoris nostri, inhaerentes.

§ 1. Motu proprio et ex certa scientia nostra, omnibus et singulis communita- extrahendi frutibus, universitatibus ac personis, tam laicis quam ecclesiasticis, ctiam quorumvis Ordinum regularibus, cuiusvis status, conditionis et ordinis existentes, etiam archiepiscopali et episcopali vel alia maiori dignitate fulgentibus, ac etiam baronibus, domicellis et dominis temporalibus Status nostri Ecclesiastici ac Sanctae Sedi Apostolicae immediate subjectis, in virtute sanctae obedientiae et sub indignationis nostrae ac excommunicationis latae sententiae poenis, tenore praesentium, inhibemus ne, quovis praetextu, directe vel indirecte, cuiusvis generis frumenta, blada et legumina atque animalia quaecumque extra Statum Ecclesiasticum extrahere et asportare audeant seu pracsumant. Eos vero qui contra inhibitionem nostram huiusmodi commiserint, ultra praedictas, etiam amissionis frumentorum, bladorum, leguminum et animalium praefatorum, necnon quinque scutorum pro qualibet salma frumenti, bladorum et leguminum huiusmodi, et duorum scutorum pro quolibet capite animalis, poenas, fisco et Camerae nostrae Apostolicae applicandas, ipso facto incurrere volumus ac decernimus.

§ 2. Mandantes dilectis filiis Aloysio Executorum denutatio el fatituli S. Marci presbytero cardinali Cor- cultates. nelio nuncupato, nostro et S. R. E. camerario, necnon magistro Andreæ Spinolae, dictae Camerae clerico et annonae praefecto, quatenus ipsi praecipuam in praemissis curam habentes, praesentes nostras litteras et in eis contenta quaecumque ab omnibus, quos illa concerdine providere ut ea, quae communem | nunt, firmiter observari executionique

debitae demandari, necnon in provinciis, ! civitatibus, terris et locis Status Ecclesiastici praefati, ubi opus fuerit, publicari et notificari curent, ac ad exactionem poenarum praedictarum, quacumque appellatione remota, quibusvis opportunis iuris et facti remediis procedant et procedi faciant. Contradictores ac praemissorum executionem quomodolibet impedientes per praedictas et alias pecuniarias ac sibi visas poenas, etiam omni appellatione cessante, compescant. Super quibus omnibus aliisque circa ea necessariis et opportunis plenam et liberam per casdem praesentes ipsis concedimus facultatem.

rogatoriae

§ 3. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis; necnon statutis, consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis communitatibus, universitatibus ac personis quibuscumque, ctiam, ut praefertur, qualificatis, etiam motu simili vel alias quomodocumque et qualitercumque concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus corum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Fides exemplorum.

§ 4. Volumus autem praesentium transumptis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xviii decembris MDLXXVII, pontificatus nostri anno vi. Dat. die 18 decemb. 1577, pontif. anno vi. Sequitur latior prohibitio extrahendi frumenta etc. extra Statum Ecclesiasticum, et impediendi afferentes illa ad Urbem, et emendi ultra usum unius anni, et renovatio indultorum.

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Inter multiplices nobis ex alto commissi pastoralis officii curas, ad cam libenter intendimus, per quam in Statu nostro Ecclesiastico annonae abundantia habeatur, et subditi nostri in rerum humano victui necessariarum copiosa affluentia late vivant, neque illarum penuria opprimantur. Quod ut fiat, experientia rerum magistra docente, id maxime necessarium esse cognovimus ut ne ipsa annona e Statu nostro praedicto extrahatur, utque ad almam Urbem nostram undique libere afferatur, neque afferentibus ullum impedimentum praestetur, neque aliqui, propriis commodis studentes, contra publicam utilitateni de his rebus monopolia facere valeant, omni studio provideamus.

§ 1. Ideireo nos, pro nostri officii de- Probibilio exbito, in praemissis opportune providere trahendi, ut in rubrica. volentes, motu proprio et ex certa nostra scientia ac matura deliberatione, quod nulli nobis et S. R. E. mediate vel immediate subjecti, cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis existant. etiam si barones, domicelli, comites, marchiones vel duces et domini temporales, aut episcopi, archiepiscopi, patriarchae, vel etiam S. R. E. cardinales extiterint, sub excommunicationis maioris ac laesae maiestatis criminis, dominiorum et bonorum suorum confiscationis, feudorum amissionis et quorumvis privilegiorum suspensionis et aliis, etiam pecuniariis, arbitrio nostro imponendis etapplicandis, ac etiam in publicis edictis et proclamatibus per praefectos annonae pro tempore tam hactenus editis et emissis quam l in futurum edendis et emittendis, quae

nos ex nunc, prout ex tunc, apostolica auctoritate approbamus et confirmamus, contentis censuris et poenis, triticum, hordeum, legumina ac omnis generis frumenta et fruges, etiam ex bonis ecclesiasticis collecta, a terris et locis dicti Status nostri Ecclesiastici, absque expressa nostra et a nobis obtenta in scriptis et manu nostra signata licentia, extrahere vel extrahi facere.

2. Nullique ex praedictis eorum Prohibitio subditos et vassallos aut alias quascumimpediendi, ut que personas, quominus triticum, horin rubrica; deum, legumina, frumenta et fruges praefata, a quibusvis locis eis subiectis, quovis praetextu, ctiam moliturae aut cuiusvis alterius oneris solutionis, ad almam Ur-

bem nostram afferant, prohibere, aut per se vel alium seu alios directe impedire audeant; quin potius illis sic afferentibus omnem opem et favorem praestent.

§ 3. Ac insuper nulli aliquam tritici,

Emendi ultra hordei, leguminum, omnisque generis frumentorum et frugum quantitatem, nisi pro suo suarumque familiarum unius anni dumtaxat usu, emere valeant; et contrafacientes poenas incurrisse declarentur et aggraventur ipso facto, statuimus atque decernimus.

facultates exe-

usum

anni.

§ 4. Mandantes dilecto filio Aloysio ti-Deputatio et tuli S. Marci presbytero cardinali Cornelio nuncupato, nostro et S. R. E. camerario, ac dictae annonae praefectis, ut contra eos, qui statuto et decreto nostro huiusmodi in aliquo contravenerint, manu regia et nulla tela iudiciaria servata, procedant, ac eos poenas praedictas incurrisse declarent, aggravent, interdicant, et brachium saeculare in cos adhibeant.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Licentia, etiam et ordinationibus apostolicis ac quibusvis rosa, revocan- statutis et consuctudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis, litteris ac gratiis aposto-

licis, eisdem personis ac civitatibus, terris et locis ac quibusvis aliis per Cameram aut per nos et praedecessores nostros, in genere vel in specie, etiam ex causa onerosa, ac sub quibuscumque tenoribus et formis forsan concessis, confirmatis et saepius innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis expressio habenda aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, latissime derogamus, et ad effectum praedictum ad beneplacitum nostrum suspensa esse volumus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Et ut praemissa omnia ad notitiam Forma et efomnium deducantur, ne aliquis de hisignorantiam praetendere possit, volumus quod praesentes litterae per aliquos Curiae nostrae cursores ad basilicae Principis apostolorum de Urbe et Cancellariae Apostolicae valvas et in acie Campi Florae affigantur; et cum inde amovebuntur, earum exempla in eisdem locis affixa remaneant. Mandantes quoque legatis, vicelegatis, gubernatoribus et aliis dictorum locorum officialibus quatenus praesentes publicent et publicari faciant. Et quod earum transumptis, etiam impressis, manu notarii pubblici subscriptis et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem fides adhibeatur, quae adhiberetur eisdem praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die i maii MDLXXVIII, pontificatus nostri anno vi.

#### LXXVII.

Exemptio Religionis clericorum regularium Societatis Iesu a solutione et praestatione decimarum et aliorum onerum quorumeumque 1.

### Gregorius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Evordium.

Pastoralis officii cura nobis, meritis licet imparibus, ex alto commissa nos admonet ut nostrae provisionis efficiatur ministerio quod ea, quae religiosis quibuslibet, praesertim sub sacratissimi nominis Iesu, totius humani generis Redemptoris, vexillo, ad illius honorem et gloriam, proximorumque spiritualem profectum, ac orthodoxæ fidei defensionem et propagationem in terris militantibus, ab Apostolica Sede provide concessa reperiuntur, sublatis quibuslibet impedimentis, suos, ut par est, debitos effectus perpetuis futuris temporibus sortiantur.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fe-Constitution's cit dilectus filius Everardus Mercurianus, causa. ctc. 2.

avit 3.

§ 2. Et successive piae memoriae Pius Pius IV ex- Papa quartus, etiam praedecessor noster, Pauli III ampli- exemptionem ac, cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis, litteras ipsius Pauli praedecessoris desuper confectas, necnon inde secuta quaecumque, per suas litteras ex certa scientia confirmaverit, approbaverit et ctiam plenarie innovaverit; ac, pro potiori cautela, universam Societatem praedictam, omniaque et singula eius domos, etiam probationis, et collegia, ubilibet consistentia, praesentia et futura, eorumque personas, fructus,

> 1 Istam exemptionem iam concesserat Paulus III in constitutione LXV, Livet, tom. VI, pag. 394, et etiam Pius IV hic relatus. Sed iste Pontifex eam declarat et ampliat. Cetera autem de hac Societate notata sunt in eiusdem Pauli III constitutione xxxIII, Regimini, ibidem, pag. 303. 2 Omittitur haec narrativa, quia ipsa bulla est in loco citato in nota ad rubricam. 3 Eius bullam non posui, uti hîc sufficienter relatam.

redditus, proventus, etiam bonorum ecclesiasticorum, saecularium et regularium quorumcumque, illis pro tempore unitorum, aliasque res et bona quaecumque a quibusvis decimis, etiam papalibus, praedialibus, personalibus, quartis, medietatibus et aliis fructuum partibus, subsidiis, etiam caritativis, et aliis ordinariis oneribus, etiam pro expeditione contra infideles, defensione patriae, ac alias quomodolibet, etiam ad imperatorum, regum, ducum et aliorum principum instantiam, pro tempore impositis, etiam si in illorum impositione caveretur quod nulla prorsus exemptio cuiquam adversus illa suffragaretur: ita quod Societas eiusque domus, etiam probationis, collegia, fructus, res et bona praefata semper ab illis absque declaratione desuper facienda, excepta essent et esse censerentur, perpetuo liberaverit et exemerit, prout in singulis litteris praedecessorum huiusmodi plenius continetur.

§ 3. Nihilominus, quia in illis nulla de sed dubium constitutione recolendae memoriae Inno-faciebat quod non erat derocentii Papae tertii, similiter praedeces- gatum cap. Nusoris nostri, in concilio generali super decimis edita, quae incipit Nuper, expressa et specifica mentio facta, nec ei specialiter et expresse derogatum fuit, idem praepositus dubitat singulas litteras praedictas de subreptionis seu nullitatis vitio notari, ac Societati illiusque domibus, collegiis et personis minus utiles reddi, aut illa super exemptione huiusmodi molestari vel perturbari posse tempore procedente.

§ 4. Nos igitur, qui votivum ipsius So- Hicideo Pon cietatis profectum sincero paternae cari-tilex camdem tatis affectu libenter amplectimur, eisdem terato concedit Societati illiusque domibus, etiam probationis, collegiis et personis, ne propterea dictarum litterarum frustrentur effectu opportune providere volentes; ipsumque praepositum et singulares per-

per de decim

sonas Societatis huiusmodi a quibusvis i excommunicationis, suspensionis et interdicti allisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; necnon singularum litterarum praedictarum verioses tenores. ac quarumcumque litium et causarum super praemissis iam forsan motarum statum et merita, nominaque et cognomina iudicum et collitigantium, ac titulos et iura eorum, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, ipsius praepositi supplicationibus in hac parte inclinati, volumus, ac Societati illiusque domibus, etiam probationis, collegiis et personis praedictis eadem auctoritate concedimus quod singulae litterae praedictae, cum exemptionis ceterisque omnibus et singulis in eis contentis clausulis et decretis, processusque habiti per easdem ac inde secuta quaecumque valeant, plenamque roboris firmitatem obtineant; et eis, quibus concessæ existunt, perpetuo suffragenturin omnibus et per omnia, perinde ac si in illis de constitutione Innocentii praedecessoris et sacri concilii generalis huiusmodi specifica et expressa mentio facta, eique specialiter et expresse derogatum fuisset, prout nos eidem constitutioni, ad effectum praemissum, specialiter et expresse, harum serie derogamus. Decernentes ita in quibuscumque causis, pendentibus et futuris, per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus litis pendentiis, si Obstantia tol- quae sint, et aliis praemissis; ac Innocentii praedecessoris et seu generalis conci-

lii huiusmodi aliisque apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus, ac omnibus illis, quae in singulis litteris praedictis expressum fuit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem quod earumdem Fidem tranpraesentium transumptis etc.

sumptis tribuit.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die 1 ianuarii MDLXXVIII, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 1 ianuarii 1578, pontif. anno vi.

### LXXVIII.

Confirmatio gratiarum, exemptionum atque indulgentiarum congregationis fratrum Iesuatorum S. Hieronymi.

Gregorius Papa XIII. Dilecti filii, salutem et ap. benedictionem.

Spectatus, qui in castitatis, paupertatis Causa huius et obedientiae praeceptis diligenter et constitutionis. exacte custodiendis in vobis elucet, Religionis zelus, quo duce, coelestis beatitudinis assidua contemplatione, sive corporis afflictione sive orationis sanctae studio contra humani generis adversarium vos communitis, nos inducunt ut his, quae a praedecessoribus nostris ad vestrae congregationis decus, commodum et ornamentum ac animarum salutem concessa sunt, apostolicae firmitatis robur adiicaciamus, aliasque desuper disponamus, prout in Domino conspicimus expedire.

§ 1. Dudum siquidem felicis recordationis Martinus Papa quintus, praedecessor hanc congreganoster, vestrae congregationis, quae tunc bavit. essent et in posterum forent, personas, oratoria, domos atque loca, constructa et construenda, ubicumque forent constituta, cum personis, iuribus et pertinentiis necnon possessionibus, rebus et bonis sub Sedis Apostolicae protectione suscepit.

runt.

§ 2. Ac deinde piae memoriae Euge-Alii Pontifi- nius Papa quartus, Nicolaus quintus, Pius cos alias gra- secundus, Sixtus quartus, Innocentius octavus, Alexander sextus, Iulius secundus, Leo decimus, Adrianus etiam sextus, Clemens septimus, Paulus tertius et Iulius etiam tertius ac Paulus quartus et Pius quartus et forsan alii Romani Pontifices praedecessores nostri, congregationis eiusdem utriusque sexus personas variis indulgentiis, etiam plenariis, ac peccatorum remissionibus, et facultatibus, privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus et gratiis, tam spiritualibus quam temporalibus, etiam per solam signaturam ac vivae vocis oraculo, ac alias per litteras sub plumbo et sub annulo Piscatoris concessas, in genere vel in specie, tam principaliter eidem congregationi, quam per viam communicationis sive extensionis privilegiorum, tam in Mari Magno nuncupatis quam aliis litteris quibuscumque, iam Mendicantium Ordinibus concessorum, contentis, ornarunt et decorarunt ac locupletaruut, illaque antea concessa confirmarunt et approbarunt, ac perpetua roboris firmitate consistere voluerunt.

§ 3. Necnon ultimo loco recolendae memoriae Pius Papa quintus, etiam praenum Mendican- decessor noster, omnia et singula privilegia, facultates, immunitates, exemptiones, gratias, libertates, indulta, tam tunc per ipsum, quam quoscumque alios Romanos Pontifices praedecessores nostros et Sedem Apostolicam quomodolibet Mendicantium Ordinibus concessa, ad vos vestramque congregationem, fratres, domos, ecclesias et loca quaecumque, quoad ea quae vestrae Regulae et modo vivendi non repugnarent, extendit et ampliavit, vosque vere Mendicantes et sub Mendicantium Ordinibus esse et comprehendi debere; necnon omnia et singula concilii Tridentini decreta pro Mendican- lin eisdem, supplemus.

tibus huiusmodi declarata et modificata, ctiam pro vestra congregatione huiusmodi declaravit et modificatus fuit, et alias, prout in singulis praedictorum praedecessorum litteris desuper confectis plenius continetur.

§ 4. Cum autem ea maiorem vim et Quae omnia robur obtinere noscantur, quae saepius confirmat; fuerint auctoritate nostra communita, ac pro parte vestra, qui praedicta auctoritate nostra communiri et approbari mirum in modum desideratis, nobis fuit humiliter supplicatum ut in praemissis petitiones ad exauditionis nostrae gratiam admittere, vobisque satisfacere de benignitate apostolica dignaremur; nos igitur, vos specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, privilegiorum, facultatum, exemptionum, immunitatum, indultorum et cuiusvis generis gratiarum, per dictos et quoscumque alios Romanos Pontifices, quibusvis, etiam specialibus, rationibus concessorum, tenores praesentibus pro expressis habentes, omnia et singula privilegia, facultates, gratias, exemptiones, immunitates, libertates, indulgentias ac peccatorum remissiones (citra tamen clausulam porrigendi manus adiutrices) et concessiones, etiam per vos, sufficienti ad id facultate suffultos, ad vestrae congregationis aggregatos, infraternatos nuncupatos, extensas, ac indulta supradicta quomodocumque et qualitercumque concessa et approbata (quatenus sint in usu, ac sacris canonibus et concilio Tridentino non contraria), ex certa nostra scientia denuo in perpetuum apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, praesentisque scripti patrocinio communimus; omnesque et singulos, tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint

apponit;

§ 5. Decernentes praesentes litteras sub Clausulas prae- quibusvis similium vel dissimilium graservativas et uecretum irritans tiarum revocationibus, suspensionibus aut derogationibus indulgentiarum, concessionum et aliorum quorumcumque nullatenus comprehendi, sed semper ab illis exceptas esse etc. Sicque et non aliter etc.

deputat;

§ 6. Quocirca venerabilibus fratribus pa-Executores triarchae Venetiarum, archiepiscopo Mediolanensi ac episcopo Bonomiensi, sive eorum in spiritualibus vicariis generalibus per praesentes mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte vestra aut alicuius ex vobis et pro tempore dictae congregationis fratribus nunc et in futurum fuerint requisiti, solemniter publicantes, vobisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra vos et pro tempore dictae congregationis fratres et alios quoscumque confirmatione, approbatione, suppletione, decreto aliisque praemissis, iuxta praesentium continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere; non permittentes vos et vestrae congregationis pro tempore fratres per quoscumque indebite molestari, perturbari aut inquietari; contradictores quoslibet ac rebelles et in iis, quae praemissa concernunt, non parentes, per opportuna iuris et facti remedia, ac demum per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo; necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

> § 7. Non obstantibus praemissis, ac Bull. Rom. Vol. VIII.

similis memoriae Bonifacii Papae octavi, Clausulas deropraedecessoris nostri, de una, et concilii iungit; generalis de duabus diaetis, dummodo quis, vigore praesentium, ultra tres diaetas ad iudicium non trahatur, ac quibusvis aliis apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus; necnon dictae congregationis et Ordinis S. Hieronymi, ac Regulae S. Augustini, sub qua militatis, necnon aliorum tam Mendicantium quam non Mendicantium Ordinum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem vel alicui eorum, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis. irritantibusque et aliis decretis, etiam motu proprio et ex simili scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, eorum tenores praesentibus pro expressis habentes illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; necnon omnibus illis, quae dicti praedecessores in corum litteris voluerunt non obstare, contrariis quibuscumque.

§ 8. Ceterum, quia difficile foret praesentes litteras etc.

Tramsumptis oredi jubet.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die i februarii MDLXXVIII, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 1 febr. 1578, pontif. anno vi.

#### LXXIX.

Iurisdictio S. R. E. cardinalium protectorum et indicum causarum Domus Piae ad recipiendas et pie alendas mulieres peccatrices poenitentes, in Urbe institutae 1

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Proœmium.

Cupientes Domum Piam nuncupatam, in Urbe nostra per felicis recordationis Pium Papam IV, praedecessorem nostrum, pro mulieribus peccatricibus et conversis ac poenitentibus institutam, in qua eædem, cognoscentes se a via salutis aberrare, se recipere possent, ibidemque deliberare valerent an vellent nubere seu moniales effici, ac pro eiusdem domus regimine et gubernio erectam confraternitatem illarumque personas specialibus gratiis et favoribus prosequi, et, iuxta debitum pastoralis officii, eorum occurrere dispendiis quaerimus; et ut in via Domini, molestiis quibuscumque quam primum sublatis, proficiant salubriter intendimus.

§ 1. Ne igitur domus et confraternitatis causae consti- huiusmodi personae gravibus incommodis et dispendiis affici contingat, dum per diversa Urbis nostrae tribunalia, pro variis causis, rebus et negotiis, ligitare cogerentur.

S 2. Motu proprio et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas causas, lites, mus Piae cum facultatibus infrascriptis, et minales, profanas, spirituales, meras et mixtas, nomine dictae domus vel in ca degentium personarum ac confraternitatis, seu eius administratorum, gubernatorum et deputatorum, ac monialium seu mulierum in eadem domo degentium, seu

1 Erecta fuit haec Domus Pia tempore Pii IV. et eius regimen spectabat ad sodalitatem Duodecim Ss. Apostolorum nuncupatam, ut in eius const. cvii, *In Apostolicae*, tom. vii, pag. 329.

quae inde egressae et nuptui traditae, vel monasticam vitam amplexae fuerint, contra alias quascumque personas, cuiuscumque gradus, dignitatis, ordinis, conditionis et præeminentiae existentes, universitates, societates congregationes, monasteria aut alia loca pia, in quibus domus sive personae praedictae rei vel actoris partes substinuerint, etiamsi coram S. R. E. camerario, clericis et praesidentibus Camerae Apostolicae, ac Curiae causarum dictae Camerae generali auditore, necnon vicario, gubernatore et senatore dictae Urbis, causarum appellationum capitanco, et causarum Palatii Apostolici auditoribus, et eiusdem S. R. E. cardinalibus, aliisque iudicibus, ordinariis seu delegatis, hucusque motas et pendentes, de et super statu ac bonis tam dictae domus quam mulierum in illa degentium, necnon quibuscumque locationibus, venditionibus, legatis, fideicommissis, testamentis, haereditatibus ac illarum discussionibus, necnon quorumcumque iurium et actionum cessionibus, aliisque inter vivos contractibus, etiam vigore obligationis in forma Camerae, executionibus, revocationibus, bonis, rebus, iuribus et actionibus ad dictam domum sive eius nomine confraternitatem, eiusque gubernatores, administratores et deputatos, moniales ac mulieres huiusmodi, tam coniunctim quam divisim, ac tam active quam passive, spectantibus et pertinentibus, in quacumque instantia, quorum omnium et singulorum statum et merita, necnon iudicum et collitigantium nomina et cognonima ac qualitates, ceteraque, etiam de necessitate exprimenda, praesentibus pro expressis habentes, in statu et terminis, in quibus nunc reperiuntur, quatenus instructae non sint, harum serie ad nos advocantes, illasque omnes et singulas, motas et pendentes, ac quam et quas domus et

confraternitas ac gubernatores, administratores et deputati, necnon moniales et mulieres ibidem degentes penitus et omnino <sup>1</sup> contra easdem personas, universitates, collegia, congregationes, confraternitates, monasteria et alia huiusmodi pia loca, pro rebus, bonis, haereditatibus, iuribus et actionibus huiusmodi, dilectis filiis nostris Marco Sitico S. Georgii in Velabro de Altemps, et Ptolomaeo S. Agathæ titulorum commen. nuncupatis cardinalibus presbyteris, eiusdem domus ac confraternitatis apud nos Sedemque Apostolicam protectoribus, una cum illarum emergentibus, dependentibus, incidentibus, annexis et connexis, summarie, simpliciter et de plano, ac sola facti veritate inspecta, ac sine strepitu et figura iudicii, per se ipsos aut alios ab eis deputandos, in quacumque instantia, usque ad finem audiendas, cognoscendas et fine debito terminandas, committimus et mandamus.

§ 3. Ipsosque Marcum et Ptolomaeum Iudices depu- cardinales, ac nunc et pro tempore existentes protectores domus et confraternitatis praedictarum, in dictis causis motis et movendis, pendentibus et in futurum movendis, in iudices ordinarios, cum facultate easdem causas in quacumque instantia usque ad finem, per se ipsos vel alios eorum auditores, illas cognoscendi, decidendi et terminandi, facimus, constituimus et deputamus.

et extra:

tandi:

- § 4. Ac cum potestate citandi et inhi-Citandi et in bendi quos et quibus ac quoties opus hibendi in Curia fuerit, in Curia et extra eam, etiam per edictum publicum, constito, etiam summarie, de non tuto accessu; eisdemque ac quibusvis aliis eiusdem Urbis iudicibus ac personis, tam ecclesiasticis quam saecularibus, etiam sub sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis ac pecuniariis, inhibendi; et, in eventum non paritionis, contra inobedientes, contumaces et rebelles, ad declarationem incursus poena-
  - 1 Deest forsan habere volent (R. T.).

rum et censurarum huiusmodi, illarumque aggravationes, et alias, iuxta morem et stylum curiarum dictae Urbis in similibus servari solitum, et prout eis videbitur, procedendi; sententiasque suas debitae executioni demandandi sive demandari faciendi; auxiliumque brachii saecularis ad hoc, si opus fuerit, invocandi; omniaque et singula alia in praemissis et circa ea quomodolibet necessaria et opportuna faciendi, gerendi et exequendi.

§ 5. Ac in omnibus et singulis causis Diebus etiam praedictis, ad domum, confraternitatem, dendi; moniales et mulieres huiusmodi, ut praefertur, spectantes, singulis diebus et horis, feriatis et non feriatis, praeterquam in honorem Dei, etiam tempore feriarum ob necessitatem hominum indictarum et indicendarum, procedere.

§ 6. Ac quemcumque notarium eis be- Notarium denevisum in causis huiusmodi deputare putandi. possint.

§ 7. Quodque citationes, monitiones Mandatarii et et intimationes, quae in dictis causis fieri executores omoportuerit, etiam per Curiae Capitolinae viantet quoscumque alios mandatarios fieri possint; et quicumque executores Urbis possint et debeant effectualiter executioni demandare omnes et singulas sententias, decreta et mandata dictorum Marci et Ptolomaei, cardinalium praedictorum et pro tempore existentium protectorum, sive ab eis deputatorum; quae, non obstante regula Cancellariae, sub corum parvis sigillis expediri possint.

§ 8. Et insuper domum ac confrater- Ali indices in nitatem praedictas, eiusque administrato-procedant. res, gubernatores et deputatos, necnon moniales et mulieres huiusmodi in eadem domo degentes, et inde egressas, nuptas seu viduas, ex nunc deinceps, occasione praemissorum, alibi quam coram dictis protectoribus conveniri, aut ad alios conveniendum constringi non posse; ac processus, sententias et decreta per

alios tam ordinarios quam elegatos iudices in causis praedictis quomodolibet pro tempore formatos, latas et facta, cum inde secutis quibuscumque, nulla, irrita et inania, nulliusque roboris vel momenti fore.

servativae.

§ 9. Praesentes litteras sub quibusvis Clausulae prac- revocationibus, suspensionibus, limitationibus seu exceptionibus similium vel dissimilium gratiarum, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices vel Sedem Apostolicam aut eius legatos, etiam Cancellariae Apostolicae regulas pro tempore factas, nullatenus comprehendi; sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas esse et censeri debere; necnon per quascumque litteras, etiam quasvis clausulas generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, irritantiaque et alia decreta, sub quacumque verborum expressione, continentes, derogari posse; et si illis ullo umquam tempore ex aliqua, etiam quamtumvis necessaria et urgenti causa, derogari contingat, nisi tenor earumdem praesentium de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, et huiusmodi derogatio per trinas distinctas litteras eumdem tenorem continentes, tribus similibus distinctis vicibus, administratoribus, gubernatoribus, deputatis et confratribus huiusmodi omnibus et singulis legitime insinuata et intimata fuerit, eorumque expressus ad id accesscrit assensus, derogationem huiusmodi nemini suffragari, et nullius esse roboris vel momenti.

§ 10. Sicque per quoscumque iudices Decretum ir- quavis auctoritate fungentes, etiam audiritans. tores et cardinales praedictos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et

vis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

§ 11. Non obstantibus quibusvis consti- Clausulae derotutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon basilicae Principis apostolorum de Urbe, ac ecclesiarum, monasteriorum, hospitalium et aliorum piorum locorum et Ordinum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, dilectis filiis populo Romano, necnon iudicibus, curiis et tribunalibus, eorumque personis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et dictam Sedem, etiam motu et scientia similibus, concessis, approbatis et innovatis, etiam disponentibus quod causae huiusmodi ad forum seu Curiam Capitolinam reassumi debeant; quibus omnibus et singulis, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis illorumque totis tenoribus specialis mentio habenda esset, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; seu si praedictis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis et indultis apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quæ, praesentibus non expressa aut totaliter non inserta, iurisdictiones dictorum protectorum impediri valeant quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in praesentibus mentio specialis.

§ 12. Volumus autem praesentium Fides adhitransumptis, manu notarii publici sub-ptis. inane, si secus super his a quoquam, qua- scriptis, et sigillo protectorum seu alte-

rius eorum seu confraternitatis huiusmodi munitis, eamdem prorsus fidem adhiberi, quæ adhiberetur praesentibus exhibitis vel ostensis.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die duodecima februarii, millesimo quingentesimo septuagesimo octavo, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 12 febr. 1578, pontif. anno vi.

### LXXX.

Confirmatio privilegiorum et immunitatum fratrum Ordinis Servorum Beatae Mariæ Virginis, ac revalidatio omnium indulgentiarum eidem Ordini et eius ecclesiis a diversis Pontificibus concessarum 1.

### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

habnerit.

Dum ad uberes, quos sacri Mendicantium Ordines in agro dominico quotidie faciunt, fructus attenta mente respicimus, et diligenti indagine perscrutamur quam mirabilem sese Deus ostendat in illis per voluntariam paupertatem mundum, vigiliis carnem, et orationibus dominicis acerrimum humani generis hostem superando, non possumus omni favore et spiritualibus gratiis ex thesauro Domini, cui divina providentia praesidemus, eosdem benigne non prosequi nec locupletari.

§ 1. In quorum nomine 2, cum Ordo Ser-Ordo Servo- vorum Beatae Mariæ Virginis, sub felicis quando initium recordationis Gregorio Papa IX, Spiritu Sancto inspirante, et B. Dei Genitrice operante, et deinde ab Alexandro IV, Urbano IV, Clemente IV, praedecessoribus nostris, approbatus et confirmatus et variis privilegiis, facultatibus, indultis et gratiis iampridem decoratus, quotidie in vinea Domini verbo et exemplo, ieiuniis, ora-

> 1 Ex Regest in Secret. Brev. 2 Legimus numero (R. T.).

tionibus vigiliisque plurimum laboret, paterna charitate amplectendum a nobis, et specialibus, spiritualibusque gratiis, tam temporalibus quam spiritualibus, necnon indulgentiis, etiam plenariis, et peccatorum relaxationibus ac remissionibus prosequendum esse censemus, ut antiquis exemptionibus, indultis, immunitatibus, libertatibus et gratiis eidem Ordini Servorum olim concessis, nostra accedente auctoritate confirmatis, approbatis, sublatisque quibuscumque impedimentis, possint secure fratres, et singuli etiam christifideles statutis diebus eo libentius ad ecclesias Servorum convenire, et orationi ferventius incumbere, et reliqua christianae fidei opera sedulo exercere, quo se cœlestis gratiæ dono conspexerint uberius esse refertos.

§ 2. Qua de re dilectus filius Iacobus Causa consti-Thavantius, Florentinus, sacrae theologiæ tutionis. professor ac nostra auctoritate eiusdem Ordinis Servorum generalis prior, supplex ad pedes nostros postulavit ut praemissa omnia confirmare et approbare, ac indulgentias et peccatorum remissiones et relaxationes christifidelibus propositas, in quibus clausula porrigendi manus adiutrices ac elargiendi eleemosynas contineretur, pridem revocatas, citra eam clausulam, christifidelibus alia forma easdem consequendi praescripta, revalidare, approbare et confirmare apostolica benignitate dignaremur.

§ 3. Nos igitur, eumdem Ordinem Ser- Confirmatio invorum specialibus favoribus et gratiis pro- dulgentiarum et privilegiorum. sequentes, ac eumdem fratrem Iacobum quae fuerant Ordini Thavantium, eiusdem Ordinis priorem ge-concessa. neralem, et dicti Ordinis singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum prae-

sentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; ac exemptionum, privilegiorum, indulgentiarum, libertatum, indultorum et gratiarum quorumcumque eidem Ordini Servorum concessarum tenores praesentibus pro expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnia et singula privilegia, facultates, gratias, exemptiones, immunitates, indulta, libertates, dicto Ordini illiusque ecclesiis ac domibus ac ab illo dependentibus locis concessa, quatenus sint in usu, et sacris canonibus ac concilio Tridentino non contraria, apostolica auctoritate, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, ac praesentis scripti patrocinio communimus.

§ 4. Indulgentias vero per infrascriptos Quoad indul-Romanos Pontifices, videlicet a Sanctae tas declaratio. Romanae Ecclesiae legatis, cum dicta clausula porrigendi manus adiutrices aut eleemosynas, concessas, et per felicis recordationis Pium Papam quintum, etiam praedecessorem nostrum, revocatas, derupta ea clausula, ita tamen quod hi christifideles, qui illas consegui voluerint ecclesias visitando, sint contriti et confessi. ac, loco eleemosynae praedictae iuxta praedecessorum nostrorum voluntatem erogandae, septies Orationem Dominicam itidemque Salutationem Angelicam recitent vel Vesperas pro Defunctis, aut ante sanctissimum Domini nostri Iesu Christi Corpus terram exosculentur, ac pro haeresum extirpatione, sanctaeque matris Ecclesiae tranquillitate, christianorumque principum pace et unione pias ad Deum preces effundant, et alias iuxta praedecessorum nostrorum litterarum seriem orent, aliaque peragant, in pristinum et eum, in quo ante revocationem huius-

modi erant, statum restituimus ac revalidamus.

§ 5. Summarium etiam indulgentiarum Indulgentiarum sequitur et est huiusmodi.

- I. Clemens Papa IV visitantibus ecclesiam Annuntiatae de Florentia fratrum Servorum concedit quadraginta dies indulgentiarum.
- II. Latinus, S. R. E. cardinalis, legatus Ætruriae, concessit visitantibus omnes ecclesias Ætruriae fratrum Servorum quadraginta dies indulgentiarum.
- III. Nicolaus Papa IV visitantibus ecclesiam Beatae Annuntiatae de Florentia fratrum Servorum, in solemnitatibus Beatae Mariae Virginis, et inde S. Augustini, cum septem diebus sequentibus cuiuslibet festi praenominati, et in die dedicationis eiusdem ecclesiae, concedit unum annum et quadraginta dies indulgentiarum.
- IV. Nicolaus de Prato, S. R. E. cardinalis, legatus Tusciae, concedit visitantibus ecclesiam B. Annuntiatae de Florentia eiusdem Ordinis, in solemnitatibus B. Mariae Virginis, S. Annae, S. Blasii, cum septem diebus sequentibus, et in secunda die veneris martii, centum dies indulgentiarum.

V. Ioannes, S. R. E. cardinalis, legatus Tusciae, audientibus conciones fratrum Servorum concedit quadraginta dies indulgentiarum; et centum quadraginta dies visitantibus eorumdem ecclesias in Tuscia.

VI. Innocentius Papa VI visitantibus ecclesiam dictae Annuntiatae de Florentia fratrum Servorum, in omnibus festivitatibus Domini nostri Iesu Christi, in quatuor solemnitatibus maioribus B. Mariae Virginis, in die S. Zenobii, et in commemoratione omnium Sanctorum, annum et quadraginta dies indulgentiarum.

VII. Innocentius VIII concedit fratri-

bus Servorum ut semel in vita et semel in morte possint eligere sibi confessorem. dummodo sit ex approbatis ab ordinario, a quo plenariam peccatorum suorum remissionem recipiant.

VIII. Leo X visitantibus sacellum dictae Annuntiatae de Florentia fratrum Servorum concedit, qualibet die sabbati, mille annos, et totidem quadragenas; et singulis festivitatibus B. Mariae Virginis, et Nativitatis Domini nostri Iesu Christi, veneris et sabbati maioris hebdomadae, duo annorum et quadragenarum millia de iniunctis poenitentiis apostolica auctoritate relaxat. Visitantibus vero dictum sacellum dictae Annuntiatae, vel per se vel alium, si fuerint impediti, a primis vesperis et die tota Nativitatis B. Mariae Virginis, plenariam indulgentiam elargitur, et priori illius monasterii pro tempore existenti ac confessoribus per illum constitutis, qui debent esse ex admissis ab ordinario, concedit per totam octavam dictae festivitatis, ut possint poenitentes absolvere ab omnibus peccatis, exceptis iis, quae continentur in bulla Coenae Domini, et posse etiam quaecumque vota commutare, exceptis quatuor maioribus, ut in bulla continetur.

IX. Idem Leo Papa X concessit quod universi et singuli fratres Mendicantes, moniales Tertiique Ordinis utriusque sexus personae et familiares eorum dumtaxat possint gaudere omnibus et singulis indulgentiis et gratiis per praedecessores suos et praesertim domui B. Mariae de Populo de Urbe concessis et concedendis, perinde ac si ipsi dictam domum de Populo personaliter visitarent, illis etiam diebus et festivitatibus, quibus indulgentiae huiusmodi concessae sunt aut fuerint.

X. Antonius de Monte, tituli S. Praxedis S. E. R. cardinalis, et totius Ordinis fratrum Servorum protector, dum ecclesiam divae Annuntiatae de Florentia fratrum Servorum consecraret, et mandato dicti Leonis Papae X Florentiae existentis vivae vocis oraculo, quotannis in ipsa die consecrationis dictam ecclesiam visitantibus, plenariam indulgentiam indixit.

§ 6. Decernentes praesentes litteras sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, limitationibus, suspensionibus aut derogationibus similium vel dissimilium privilegiorum, gratiarum et aliarum quarumcumque concessionum nullatenus comprehendi, sed semper ab illis exceptas esse, censerique debere; ac de subreptionis vel obreptionis vitio, et intentionis nostrae defectu notari aut impugnari non posse, sed praesentes validas semper et efficaces existere, ac perpetuo suffragari.

§ 7. Sicque et non aliter, in praemissis Clausula subomnibus et singulis, per quoscumque iu-lata. dices et delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate ac auctoritate, iudicari et diffiniri debere; irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 8. Quocirca venerabilibus fratribus Maceratensi et Amerinensi episcopis, et dilecto filio causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dicti Iacobi Thavantii prioris generalis vel fratrum dicti Ordinis fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra Iacobum Thavantium, dictumque Ordinem et alios, quos

Clausulae praeservativae.

Deputatio

dictae nostrae litterae respiciunt, confir- l matione, approbatione, revalidatione, aliisque praemissis, iuxta praesentium continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere, non permittentes eumdem Iacobum Thavantium priorem generalem et alios quoscumque indebite molestari, perturbari vel inquietari; contradictores quoslibet et rebelles ac praemissis non parentes, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

trariorum.

§ 9. Non obstantibus similis memoriae Derogatio con-Bonifacii Papae VIII de una et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres aliquis vigore praesentium ad iudicium non trahatur, ac quibusvis apostolicis, ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; privilegiis quoque et indultis quibusvis in contrarium concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio aut quaevis alia expressio habenda esset, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit . Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

sumptorum.

§ 10. Ceterum, quia difficile foret Fides tran- praesentes litteras circumferri, volumus praesentium exemplis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, ac dicti Ordinis generalis prioris vel Ordinis si-

gillo obsignatis, eamdem prorsus fidem in iudicio et extra haberi, quae praesentibus exhibitis ubique gentium et locorum adhiberetur.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xx aprilis MDLXXVIII, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 20 aprilis 1578, pontif. an. vr.

#### LXXXI.

Institutio collegii Anglici in Urbe, pro scholaribus nationis Anglicae pie ibi educandis et instruendis, cum annuorum reddituum assignatione, exemptionumque et indultorum concessione, et sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis protectoris et iudicis in cognoscendis eorum causis iurisdictione.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Quoniam divinae bonitati visum est hu- Procenium. militatem nostram turbulentissimis christianae reipublicae temporibus ad excelsum universalis Ecclesiae culmen sublevare, haereditatisque, quam pretioso sanguine suo quaesivit, administrationem curae nostrae commendare, ea nostrum perpetua sollicitudo exacuit animum ad pie meditandum quo pacto et Dei misericordiae, a qua tantum accepimus, nos gratos exhibeamus, et nostram Ecclesiae suae operam, quantum, divina benignitate adiuti, possimus, non inutilem faciamus.

§ 1. Quare cum quotidie, non sine gravi Constitutionis animi nostri dolore, sanctam Domini nostri Iesu Christi sponsam diversorum eius hostium conspiratione et violento ex multis partibus incursu oppugnari cernamus, antiquisque hostibus infidelibus turcis iudæisque novos hæreticos et schismaticos accessisse, qui, omni impietate et

salutem sibi primum comparent, deinde vero ut, post adeptam divinarum rerum scientiam, in Angliam ad alios, qui a via veritatis declinarunt, erudiendos revertantur.

§ 3. Nos igitur, Gregorii, eius nominis Hic primi, pia in Anglos officia, eiusque erga Pontifex, ad i-mitationem diillos bonitatem imitari cupientes, ut quem- eti Gregorii I, admodum ipsi concessionis, sic et nobis ab haresi revoab errore revocationis beneficium acce- catione, collepisse in Domino laetentur; ac propensam in Urbe erigit; eorum erga Sedem praedictam devotionem adolescentium, item catholicae doctrinae adipiscendae studium amplectentes, motu proprio, et ex certa scientia nostra, deque apostolicae potestatis plenitudine, ad omnipotentis Dei laudem et fidei catholicae incrementum, dilectaeque nobis nationis Anglicanae commodum et salutem, in aedibus hospitalis Anglorum de Urbe unum collegium Anglicanum nuncupandum perpetuo erigimus et instituimus, in quo non minus quam quinquaginta scholastici, ex omni natione et linguae idiomate regni Angliae, cum suo rectore et ministris necessariis, alantur, qui inibi in philosophia ac theologia se exerceant, graccis item hebraicisque litteris, pro captu cuiusque, operam dent, in eisque tantum proficere studeant, quantum satis esse videatur.

§ 4. His porro omnes ii studiis operam Annuos rednavabunt, ad quae a superioribus diri-ditus eidem asgentur, seque praeterca in pietate et devotione, cantibus ecclesiasticis, caeremoniis et sacris officiis, ut melius ipsis superioribus visum fuerit, exercebunt. Ad eorum autem omnium sustentationem nos annuos redditus trium millium scutorum auri in auro ex Apostolicae Camerae seu Datariatus rationibus singulis mensibus pro rata, donec eis aliunde a nobis aut successoribus nostris de simili annuo redditu prospectum fuerit, libere et integre praestandos, constituimus.

An. C. 1578

gerentur. dem eam.

§ 2. Quae interea dum sedulo agimus. Gregorius I in- ad Angliae regnum, magnis quondam opiduxit Anglorum nationem ad fi- bus et catholicae fidei studio florentissicatholi- mum, nunc vero a teterrima haeresis labe, quae omnes fere eius partes comprehendit, devastatum, pietatis oculos dirigentes. eiusque calamitatem, ut saepe alias, miserantes, reperimus Anglorum nationem, ad Christi fidem a B. Gregorio Pontifice conversam, ex eo tempore singularem fidem, reverentiam atque obedientiam erga Romanum Pontificem sanctamque Sedem Apostolicam praestitisse; quae etiam in tanta nostrorum temporum caligine in aliquibus insignibus illis quidem et illustribus viris refulsere, qui, pro huius Sedis dignitate et orthodoxae fidei veritate, vitas suas cum sanguine ponere non dubitarunt; versanturque quotidie ante oculos nostros, iuvenes, ex illo miserrimo regno huc profugientes, qui, divino spiritu ducti, patria, parentibus et bonis relictis, sese nobis ad catholicae religionis, in qua nati sunt, institutionem suscipiendam miserabiliter offerunt, eo animo ut

scelere imbuti, ac, veluti adversarii no-

stri furiis exagitati, in piae matris exi-

tium feruntur, quod officii nostri ratio a

nobis expostulat, ad hominum impetus.

quo maxime opus esse videmus, vires no-

bis a Domino traditas opponimus, popu-

losque imbecillitati nostrae a divina benignitate concreditos praesidiis contra

hostium oppugnationes paratis commu-

nimus. Cumque nullum firmius praesi-

dium aut remedium certius inveniri possit quam ut regionum ab hac peste op-

pressarum iuventus, cuius teneros animos

facile est ad virtutem flectere, catholica

religione imbuatur, ab initio usque nostri

pontificatus operam dedimus ut diversa-

rum nationum collegia, veluti catholicae

religionis et sincerae ad eam institutionis

seminaria, nostris sumptibus in Urbe eri-

Bull. Rom. Vol. VIII.

collegio conce dit, etc.;

§ 5. Et praeterea eis perpetuo conce-Locum pro dimus et assignamus pro eorum habitatione et usu aedes praedictas, in quibus cappellani Angli olim habitabant, nunc vero dicti scholastici iussu nostro habitant, cum duabus domibus dicto hospitali contiguis ad sinistram partem versus ecclesiam S. Brigidae Svetiorum, et quaecumque illis circumcedunt. Ac pro divini cultus exercitio ecclesiam Sanctissimae Trinitatis et S. Thomae martyris Anglorum, necnon pro dote dicti collegii ac rectoris, scholasticorum et ministrorum praedictorum sustentatione, omnes et quascumque alias domos, tabernas sive apothecas, stabula, hospitia, hortos, areas, proprietates, census, fructus, ceteraque omnia et quaecumque bona mobilia, immobilia et semoventia, necnon res, actiones et iura dicti hospitalis, tam in Urbe, quam extra eam ubicumque consistentia, cuiuscumque qualitatis, speciei, naturae, pretii, quantitatis ac etiam annui valoris existentia, quae omnia, eorumque situationes, nuncupationes, confinia et latera, ac si nominatim et in specie describerentur praesentibus, pro expressis haberi, et aedes ac cetera quae signari possunt, ut a ceteris internoscantur, quamprimum armis et signis dicti collegii forinsecus notari volumus, eaque omnia a dicto hospitale omnino separamus, et ad ipsum collegium transferimus, ita ut protector et scholastici praedicti corporalem illorum omnium possessionem, per se vel alium seu alios, propria auctoritate libere apprehendere, et perpetuo retinere, illorumque fructus, redditus et proventus, iura, obventiones ac emolumenta omnia percipere, exigere et levare, ac in suos et dicti collegii communes usus et utilitatem convertere libere et licite valeant, vicarii Urbis aut cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita; oeconomus

collegii, ipsius rectori subsint, et ad eius praescriptum et mandatum omnino obsequantur, nihilque contra illius voluntatem faciant vel attentent; ipseque oeconomus, protectori dicti collegii pro tempore existenti, vel etiam ipsi rectori volenti et requirenti, aut ab eorum quolibet deputatis, bis in anno, vel quotiescumque ei vel eis visum erit, rationem reddere teneatur. Cum eo tamen quod si aliquo tempore praedictum collegium ex quacumque causa dissolvi contingat, aedes, ecclesia, domus, census ceteraque omnia praedicta perinde praedicti hospitalis sint, ac si erectio collegii et alia praescripta numquam emanassent, prout nos ex nunc in eum eventum hospitale ipsum, quoad illa omnia in integrum restituimus.

§ 6. Eo ipso districtius inhibentes cap- Ministris dicti pellanis praedictis, necnon dicti hospita- hospitalis ne lis gubernatoribus et administratoribus, legium et eius cuiuscumque nominis et dignitatis, ne praedictis prædeinceps in aedibus, ecclesia, domibus, cipil; apothecis, censibus, fructibus aliisque rebus, iuribus et actionibus praedictis, directe vel indirecte, quovis quaesito colore, sese interponere, aut collegium, rectorem, scholasticos et ministros, praesentes et futuros, molestare audeant vel perturbare. Ac decernentes ex nunc irritum et inane quicquid contra praemissa etetiam praesentibus contenta, per eosdem aut quosvis alios, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Praeterea collegium ipsum, eiusque rectorem, scholasticos et ministros iurisd. ordinain perpetuum, ac praedicta ceteraque rumcumque in; omnia eorum bona, mobilia et immobilia, cuiuscumque qualitatis et quantitatis, in dicta Urbe et extra et alio ubique locorum consistentia, sub nostra beatique Petri et huius Sedis protectione suscipientes, ac nobis et eidem Sedi protinus vero et alii ministri ac servientes dicti subiicientes, illa omnia in universum, et

Collegium 3 dicum eximit,

singulatim ab omni iurisdictione, correctione, visitatione, dominio, superioritate et potestate pro tempore existentis vicarii, gubernatoris, senatoris, consulum, conservatorum et reformatorum dictae Urbis, causarum Curiae Camerae Apostolicae generalis auditoris, necnon rectoris Studii generalis et aliorum quorumcumque tribunalium et iudicum et officialium, necnon ordinariorum locorum, rectorum parochialium ecclesiarum et quorumcumque aliorum in dicta Urbe vel alibi constitutorum.

§ 8. Illiusque ac etiam in propriis eo-Bi a solutio- rum rebus et bonis cum eis contrahenne pedagiorum tes a solutione et exactione quorumcumque pedagii, gabellae, bollettini, etiam ratione vini Ripae et Ripettae, necnon grani, olei, pannorum cuiuscumque generis et quarumcumque aliarum rerum, necnon decimarum et cuiuscumque alterius, tam ordinarii quam extraordinarii, oneris, ex quacumque causa impositorum et imponendorum, perpetuo eximimus et prorsus liberamus.

Urbis concedit.

§ 9. Insuper, eisdem collegio et scho-Indulta Studii lasticis, rectoribus et gubernatoribus, ut omnibus et quibuscumque privilegiis, exemptionibus, libertatibus, facultatibus et indultis, quibus Studium generale dictae Urbis et illius rector doctoresque in eo degentes quomodocumque utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, non solum ad eorum instar, sed pariformiter et aeque principaliter uti, potiri et gaudere valcant in omnibus et per omnia concedimus, illaque eis communicamus.

ne collegium et sis molestent.

§ 10. Praecipimusque et interdicimus Inhibitio contra vicario, gubernatori, auditori, senatori, omnes officiales consulibus, conservatoribus, reformatorieius personas bus, rectoribus, iudicib., officialib. et aliis super praemis- praedictis, necnon sanctae Rom. Ecclesiae camerario, praesidentibusque et cle-

ricis Camerae Apostolicae, ac quibusvis commissariis ad exactionem vectigalium, portoriorum, decimarum et aliorum onerum praedictorum pro tempore deputatis universe et singulatim, ne, quarumcumque facultatum, privilegiorum et litterarum eis sub quibuscumque tenoribus et formis concessarum occasione vel praetextu, collegium, scholasticos, rectorem, ministros, gubernatores praedictos seu eorum aliquem, etiam super usu et perceptione praedictorum et aliis praemissis impediant vel molestent, nec impediri vel molestari permittant.

§ 11. Ad haec, superioribus dicti col- Facultas sulegii, cum censura tamen protectoris praedicti, illos, quos in dicto collegio et alibi
ner debitum tompus circlustas activities ac per debitum tempus studuisse, ac scien-ris, scholares tia et moribus idoneos esse repererint, in praedictis facultatibus artium et theologiae baccalariatus, licentiaturae doctoratusque et magisterii gradus, servata forma concilii Viennensis, et alias iuxta Universitatis Studii eiusdem Urbis consuctudinem, promovendi, et ipsorum graduum solita insignia eis exhibendi; utque in facultatibus supradictis sic promoti illas publiceet privatim, etiam in omnibus Universitatibus Studiorum generalium, interpretari, et alios docere, ac de eis exercere, ac omnibus privilegiis, gratiis, favoribus praerogativis et indultis, quibus alii in praedicta seu aliis Universitatibus et alibi, iuxta illius et aliarum Universitatum huiusmodi constitutiones et mores, ad gradus praedictos promoti de iure vel consuetudine utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, uti, potiri et gaudere possint et debeant, perinde ac si gradus praedictos in ipsa Universitate, iuxta statuta, consuetudines et mores praedictos suscepissent, concedendi licentiam tribuimus.

§ 12. Postremo, cum eosdem scholares

ad gradus etc.

riorum litteris

collogii promo- rum vel coeptorum vel consummatorum veri possint ox- labores, sacerdotali militiae, pro tempoabsque ordina- ris vel loci necessitate, adscribere condudimissoriis, et cat, ut ministeriis et functionibus sacris sine titulo, et assuescant, dictaeque ecclesiae Sanctissino obstan. de assuescant, dictaeque ecclesiae Sanctissino obstan. tectu natalium mae Trinitatis officia praestent, seu ut operarii mittantur, eisdem alumnis, ut de licentia protectoris, ac dicti collegii rectoris consensu et examine praecedente, ctiam extra tempora a iure statuta, interstitiisque temporum a concilio Tridentino praestitutis non expectatis, et etiam absque suorum ordinariorum litteris dimissorialibus, ac sine aliquo beneficii vel patrimonii titulo et non obstante quovis natalium defectu, super quo cum talibus per easdem praesentes dispensamus, ad omnes, etiam sacros et presbyteratus, ordines promoveri, postquam promoti fuerint, in illis, etiam in altaris ministerio, ministrare, ac etiam tam ipsi quam ceteri omnes in dicto collegio degentes, ut Poenitentiae ac Eucharistiae, etiam die Paschatis, et Extremae Unctionis sacramenta a confessario aut alio sacerdote ipsius collegii, a rectore illius constituendo, suscipere libere et licite valeant indulgemus.

denutatio et facultates.

§ 13. Ut vero eiusdem collegii conser-Protectoris vationi bonoque regimini, tam in iis quae ad alumnorum ipsorum institutionem et disciplinam, quam quae ad victum et vestitum aliaque huiusmodi necessaria pertinent, opportunius consulatur, utque promptum paratumque siteis auxillium, venerabilem fratrem nostrum Ioannem episcopum Ostiensem, cardinalem Moronum nuncupatum, eiusdem collegii protectorem et desensorem constituimus et deputamus, cuius consilio et opera tam supradicta quam quaecumque alia ad scholasticos in eodem collegio admittendos et retinendos et ab eo dimittendos spectantia agantur, statuantur et ordi-

scholares et huius collegii alumnos, post longos studio- mentur, dantes eidem et pro tempore protectori existenti praedicti collegii, pro salubri illius conservatione, et directione scholasticorum, bonorum et rerum ac iurium temporalium et spiritualium eiusdem, plenam et liberam facultatem et auctoritatem oeconomos, advocatos et procuratores in eo deputandi et amovendi, et alios eorum loco sufficiendi; differentias, lites et controversias inter quascumque personas, tam alumnorum quam ministrantium clericorum et laicorum, non tamen presbyterorum ipsius societatis exortas, summarie, simpliciter et de plano, sine figura aut strepitu iudicii, appellatione quacumque remota, decidendi, definiendi, terminandi et exequendi; ordinationes praeterea et statuta, licita tamen et honesta, sacrisque canonibus et concilio Tridentino praedicto non contraria, faciendi et edendi, eague, cum opus fuerit, revocandi, immutandi et corrigendi, aliaque de novo condendi, quae, postquam facta, edita, revocata, immutata et correcta fuerint, perinde habeantur et observentur, ac si auctoritate apostolica approbata et confirmata essent, prout nos illa ab omnibus dicti Collegii alumnis ita haberi et inviolabiliter observari mandamus.

> § 14. Quod autem ad dictorum alum- Forma rectnorum admissionis modum et formam collegii. deinceps habendam attinet, statuimus et ordinamus, eos, qui admittendi erunt, prius ab examinatoribus per dictum protectorem in Gallia, etiam Belgica, aut alibi, prout illi convenientius videbitur, designatis vel designandis, iuxta formam ab ipso protectore praescribendam, examinari, et praehabito huiusmodi examine, si constiterit ipsi protectori, praedictorum examinatorum significatione sibi verbo vel scripto facienda, eos ingenio aptos et moribus probatos et tales, qui recipi debeant, illos admittat,

§ 15. Postquam vero in collegio rece-Forma proba- pti fuerint, non statim collegii alumni centionis fiendae ab insis ante- seantur, sed per quatuor aut sex menses, quam admittan plus vel minus, prout superioribus et tur, et forma iuramenti prae- collegii moderatoribus visum fuerit, eostanui post ad-missionem re- rum conversatio probetur; deinde, si colctori collegii. legio digni videbuntur, iuramentum praestent se vitam ecclesiasticam perducturos, seque omni tempore ad iussum superiorum in patriam revertendum, et ad animas quantum in Domino potuerint adiuvandas paratos fore.

nae Domini, ut

§ 16. Ceterum rectori presbytero dicti Facultas absol- collegii pro tempore existenti, ut per se nos a quibus- vel confessarium idoneum, quem duxerit vis excessibus, etiam reserva- eligendum, singulos alumnos praedictos tis in bulla Con- a quibusvis excommunicationis, suspensionis, interdicti aliisque sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis, quavis occasione vel causa latis, quas ipsi pro tempore quomodolibet incurrerint, et a quibusvis peccatis, excessibus et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam in casibus in litteris die Coenae Domini legi solitis contentis (conspirationis in personam vel Statum Romani Pontificis, falsitatis scripturarum et litterarum apostolicarum, delationis armorum vel aliorum prohibitorum ad partes infidelium, iniectionis manuum violentarum in praelatos dumtaxat exceptis), absolvere, ac pro commissis poenitentiam salutarem iniungere; eosdemque super irregularitate ab eis guomodolibet contracta (homicidii voluntarii, bigamiae et haeresis casibus dumtaxat exceptis) dispensare libere et licite valeat, liberam tribuimus facultatem.

servativae.

§ 17. Decernentes praedicta omnia per-Clausulae prae- petuo subsistere, sicque in illis universis et singulis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter

iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quicquid secus super his per quoscumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 18. Non obstantibus nostris de non Clausulae detollendo iure quaesito, et de vero valore rogatoriae. fructuum exprimendo, ac de commissione in huiusmodi unionibus facienda, et vocandis quorum interest, necnon Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, aliisque apostolicis const.; ac hospitalis Urbis et Camerae praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis et eisdem senatori, consulibus, reformatoribus, Cameræ, Universitatibus, ac eorum collegiis, rectoribus et personis aliisque praedictis, necnon populo Romano vectigalibus, redemptoribus et aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam iteratis vicibus, aut etiam in favorem hospitalium concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque con-

§ 19. Ut vero temporalibus commodis Indulgentiaspiritualia quoque munera coniungamus, pro scholasticis, quibus fidelium devotio eis munita crescere rectaribus et ministris colmagis et augeri possit, de omnipotentis legii. Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum auctoritate confisi, omnibus scholasticis, rectoribus et ministris, qui in hoc collegio recepti fuerint, in ipso ingressu, ac etiam quos in eodem collegio decedere ab humanis contigerit, si poenitentes et confessi vere ipsi fuerint,

trariis quibuscumque.

An. C. 1578

in mortis articulo, plenissimam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem in perpetuum concedimus.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXXVIII, nono kalendas maii, pontificatus nostri anno vi. Dat. die 23 aprilis 1578, pontif. an. vi.

#### LXXXII.

Confirmatio litterarum Pii IV super solutione impositionum cameralium, et revocatio quarumcumque exemptionum, non tamen ex causa onerosa; ac ordinatio quod tam cives et domicelli ac familiares cardinalium vel thesaurarii civitatis Assisiensis ac comitatus et districtus, et personae ecclesiasticae, tam saeculares quam regulares, etiam exemptae, teneantur ad contribuendum tam cameralibus quam aliis pro necessitatibus urgentibus dictae communitatis impositis et imponendis oneribus pro bonis de quibus decimas non solvunt, cum derogatione quorumcumque privilegiorum etiam officialibus Romanae Curiae concessorum 1

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Nostro maxime incumbit officio, qui iustitiae et aequitatis in terris moderatores sumus, providere ut inter eos, qui temporali dominio nobis sunt subiecti, aequalitas servetur, ac eos, qui commoda sentiunt, eos etiam incommoda sequantur.

§ 1. Nuper siquidem, pro parte dilecto-Facti series rum filiorum communitatis et hominum civitatis nostrae Assisiensis, felicis recordationis Pio Papa quarto, praedecessori nostro, exposito, pro urgentibus Sedis Apostolicae ac praedecessorum suorum Ro-

1 Ex Regest. in Secret. Brev.

manorum Pontificum necessitatibus, ac illorum suaque subventione, in civitate praedicta eiusque comitatu et districtu. quemadmodum etiam in aliis locis Romanae Ecclesiae subiectis, nonnulla subsidia seu onera necessario imposita fuisse, et ea ab eadem communitate exigi debere, et saepenumero evenire ut qui in dicta civitate ac eius territorio plus possident seu maiores facultates haberent, etiam clerici et utriusque sexus religiosi bona patrimonialia possidentes, praetextu immunitatum, exemptionum ipsis apostolica auctoritate concessarum seu ob alias causas per eos praetensas, huiusmodi oneribus pro eorum rata contribuere et subsidia praedicta persolvere recusare, in grave ceterorum praeiudicium ac notabile damnum; idem praedecessor, quod deinceps perpetuis futuris temporibus, tam cives et nobiles, quam extranei seu forenses, in civitate, territorio, districtu et comitatu praedictis bona stabilia possidentes, cuiuscumque dignitatis, qualitatis, conditionis, gradus et præeminentiae, etiamsi numero decem filiorum gravati existerent, et quacumque nobilitate praefulgerent, bona praedicta in libris catastus nuncupatis dictae civitatis, ad hoc videlicet ut ipsi pro dictis bonis in solutione onerum et impositionum a Sede et Camera praedictis impositorum et imponendorum pro rata contribuere haberent, accatastari et allibrari seu annotari facere tenerentur; et quod illos qui, praetextu exemptionum suarum, ad solutionem subsidii triennalis, quatrini carnis ac aliorum onerum cameralium se non teneri praetenderent, omnes, etiam domicellos et nobiles, exemptionem huiusmodi quomodolibet praetendentes, ne earum onus aliis accresceret, exceptis tamen illis, qui pecunia numerata liberationem et exemptionem praedictam ab ipso praedecessore seu Sede et Camera praedictis

obtinuissent et in posterum obtinerent, ad eorumdem onerum ac subsidii seu impositorum solutionem cogi deberent.

§ 2. Quoad vero clericos saeculares et cuiusvis Ordinis utriusque sexus regulares, bona patrimonialia praedicta, de quibus videlicet decimae apostolicae non solvuntur, in eisdem civitate, comitatu et districtu seu territorio consistentia, possidentes, quod, ratione subsidii triennalis, constitutionem piae memoriae Pauli Papae III, etiam praedecessoris nostri, in impositione subsidii huiusmodi editam servare, quo vero ad alia onera cameralia, quae respectu rerum imposita essent, si ordinaria forent, ipsi clerici saeculares et alii utriusque sexus cuiusvis Ordinis religiosi ad illa, ratione eorumdem bonorum patrimonialium, contribuere de cetero deberent.

§ 3. Ac insuper quod, si bona oneribus his affecta ad ecclesias, monasteria et alia pia loca transirent, illa eisdem oneribus gravata remanerent, perinde ac si translata non essent, ac eorum possessores ad praemissarum contributionem tenerentur et obbligati essent, et ad id censuris et poenis ecclesiasticis ac aliis omnibus iuris et facti remediis cogi et compelli possent, ex certa scientia et apostolicae potestatis plenitudine perpetuo statuit et ordinavit; necnon prioribus in dicta civitate pro tempore existentibus ac praedictae communitati, quod bona huiusmodi describere et accatastare seu allibrare, necnon extraneos, forenses, clericos et alias personas ac ecclesias, monasteria et alia pia loca praefata, pro ipsorum rata, ad onerum praefatorum solutionem, toties quoties opus foret, cogere et compellere libere et licite valerent, plenam et liberam concessit facultatem, prout in litteris dicti praedecessoris desuper confectis 'plenius continetur.

§ 4. Cum autem communitas et homi-

nes praedicti, sicut exponi nobis nuper Causae confecerunt, cupiant praemissa omnia, quae dendae. a dicto praedecessore statuta et ordinata fuerunt, approbari et confirmari; ac, prout aequitas suadere videretur, decerni ac declarari et ampliari omnes clericos et alios praedictos ad contribuendum impositionibus et collectis cameralibus, tam ordinariis quam extraordinariis, teneri ratione eorum bonorum quae decimas non solvunt; quodque idem locum habeatetiam in his quae per civitatem et homines praedictos pro instantibus et urgentibus necessitatibus eorumdem iam imposita sunt et in posterum imponentur; propterea communitas et homines praedicti nobis humiliter supplicari fecerunt quatenus in praemissis auctoritatem nostram interponere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 5. Nos igitur, aequum esse censentes ut qui territorii et bonorum commodum litterarum de quibus in consentiunt, illorum quoque sentiant incom- stitutione. modum, litterarum praedictarum tenores praesentibus pro expressis habentes, supplicationibus dictorum communitatis et hominum hac in parte inclinati, quae a praedicto praedecessore statuta et ordinata fuerunt confirmantes et approbantes, illisque plenariae et inviolabilis firmitatis robur adiicientes, ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas, si quae sunt et praetendi possunt, exemptiones, privilegia, gratias, immunitates a quibusvis subsidiis et oneribus et aliis impositionibus praedictis, et quibusvis aliis personis militibusque, officialibus aut alias quomodolibet privilegiatis per nos et quoscumque Romanos Pontifices ac Sedem praedictos et eius legatos hactenus, etiam motu proprio aut alias quomodolibet, ex quavis causa, etiamsi tales existant, de quibus hic expressa et specifica ac de verbo ad verbum mentio fieri deberet, non tamen ex

Confirmatio

causa onerosa, apostolica auctoritate, quatenus opus sit, revocamus, cassamus, irritamus et annullamus, nulliusque roboris fore et esse, nec numquam in aliquo suffragari posse vel debere aut potuisse vel debuisse declaramus.

rum, qui impo-

Clausulae.

- § 6. Necnon, ad omne dubium in per-Designatio eo. petuum 1, statuimus, ordinamus et decerrum, qui impo-sterum ad solu- nimus ac declaramus quod tam cives, notionem tenen- biles, illustres, barones ac domicellos aut familiares alicuius cardinalis aut thesaurarii dictae civitatis, communitatis et districtus, necnon omnes et singulos clericos saeculares et cuiusvis Ordinis regulares, ac etiam Tertiarios, et forenses ac extraneos, etiam quovis privilegio exemptionis suffultos, ad contribuendum oneribus a Camera Apostolica ex quacumque ratione impositis, ratione quorumcumque bonorum, pro quibus decimas non solvunt, in civitate et districtu ac comitatu praedictis consistentium, teneri et obbligatos esse; idemque in oneribus impositis et imponendis per nos et praedecessores nostros ac successores et Cameram ac officiales praedictos, ac ex urgentibus et necessariis eorumdem communitatis et hominum necessitatibus, etiam pro aliquo Pietatis Monte ad pauperum subventionem, vel loco pio seu pia causa, dum collectae vel alia huius generis onera imponuntur, iuxta distributionem per dictam communitatem et homines factam seu faciendam, faciendum et servandum existimamus ac omnino volumus et mandamus.
  - § 7. Sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos et commissarios. etiam S. R. E. cardinales ac causarum Palatii Apostolici auditores et alios quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter

1 Adde tollendum (R. T.).

vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus irritum et inane.

- § 8. Necnon prioribus dictae civitatis pro tempore existentibus ac praedictae communitati, quod bona huiusmodi, pro quibus decimae non solvuntur, describere et accatastare seu allibrare, necnon clericos saeculares ac cuiusvis Ordinis regulares, ac etiam Tertii Ordinis, fratres Tertiarios nuncupatos, milites Sanctorum Petri et Pauli Lauretanensium, Sancti Iacobi de Spatha, et Pios vel alio nomine nuncupatos seu nominandos, curiales, forenses, extraneos et alias personas ac ecclesias, monasteria et alia pia praefata loca pro ipsorum rata, ad onerum praedictorum solutionem iuxta distributionem, ordinem et modum per dictos priores seu communitatem et homines factam et faciendam, moderandam et ampliandam, toties quoties opus fuerit, cogere et compellere libere et licite valeant, plenam et liberam, auctoritate apostolica, tenore praesentium, concedimus facultatem et potestatem.
- § 9. Mandantes dilecto filio moderno Mandatur exeet pro tempore existenti legato provinciae tis constitutionostrae Umbriae, eiusque vicelegato et nis. gubernatori, necnon S. R. E. camerario, praesidentibus clericis dictae Camerae, thesaurario et auditoribus, generalibus vicariis, potestatibus ceterisque officialibus et ministris eiusdem provinciae, quatenus, per se vel alium seu alios eorum nomine deputatos vel deputandos, prioribus et communitati et hominibus praedictis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, omnibus iuris et facti remediis magis opportunis, ac etiam manu regia, omni mora et appellatione ac exceptione remotis, faciant, praecipiant et mandent praemissa omnia et singula firmiter et inviolabiliter observari; ac praesentibus litteris per quascumque nostras et quorumcumque successorum nostro-

rum litteras cum quibusvis clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, necnon irritantibus et aliis decretis emanatas et emanandas, ad quorumvis instantiam, et ex quacumque causa, etiam probabili, derogari aut derogatum censeri non posse decernant et declarent; neque permittant eosdem priores ac communitatem et homines per quoscumque quomodolibet gratificatos et qualificatos molestari, perturbari seu inquietari, cum facultate, per se vel alium seu alios vel eorum alterum, breviter et summarie ac sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, omnes et quascumque differentias et contentiones, si quas praemissorum occasione quomodolibet oriri contigerit, audiendi, cognoscendi, decidendi fineque debito terminandi; contradictores quoslibet ac rebelles per censuras ecclesiasticas et pecuniarias poenas, auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo; necnon etiam, super his habendis servatis processibus, sententias et censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

contrariorum.

§ 10. Non obstantibus praemissis ac Derogatio piae memoriae Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diactis, dummodo quis vigore praesentium ad iudicium ultra tres diaetas non trahatur, et aliqua possessione vel forsan usurpatione de non solvendo et contribuendo, ac nostra de non tollendo iure quaesito et aliis Cancellariae Apostolicae regulis, et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; statutisque et consuetudinibus, etiam municipalibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam per piae memoriae Sixtum Papam IV, similiter praedecessorem nostrum, fratribus Tertii Ordinis huiusmodi ac quibusvis ecclesiis, monasteriis, Ordinibus et piis locis, univer-Bull. Rom. Vol. VIII.

sitatibus et militibus, officialibus, curialibus et quibusvis aliis personis, etiam actu officia sua exercentibus, ecclesiasticis et aliis privilegiatis personis, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, etiam per viam legis, sententiae, statuti sive contractus, pacti et transactionis clausulis, etiamsi tales sint, de quibus hic expressa et specifica ac de verbo ad verbum mentio fieri deberet, ac sub quibuscumque verborum formis et tenoribus, etiam in forma brevis, sub plumbo, tam per nos quam per praedecessores nostros ac Sedem praedictam eiusque legatos, etiam motu proprio ac alias quomodolibet, in contrarium concessis, approbatis et innovatis;

§ 11. Necnon quacumque inhibitione dictae provinciae de et super praemissis omnibus et singulis specialiter loquente, ac etiam quacumque lite et causa, quantumvis instructa; ac causam et causas huiusmodi et lites omnes super praemissis quomodolibet motas vel movendas ad nos, dicta auctoritate apostolica et ex certa scientia, advocantes; illasque ex nunc penitus extinguentes et annullantes, ac pro extinctis ac annullatis haberi volentes, etiamsi per appellationem et in quavis instantia nostra 1 quibusvis, etiam camerario nostro et dictae camerae clericis vel praesidente, aut eiusdem Palatii auditore pendentes, ceterisque in contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque; statum et merita causae et causarum, si quae sunt, necnon privilegiorum, indultorum, immunitatum, gratiarum, concessionum et aliorum hic de necessitate exprimendorum tenores et compendia, ac si de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, inserta forent, nominaque et cognomina iudicum et collitigantium pro plene et sufficienter expressis habentes, illis, motu,

1 Legimus instantia, coram (R. T.).

scientia et potestate praemissis, derogamus specialiter et expresse; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die in maii mdlxxviii, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 3 maii 1578, pontif. anno vi.

## LXXXIII.

Confirmat indulta magistro et fratribus hospitalis B. M. Theutonicorum a praedecessoribus suis concessa cum suppletione defectuum, praesertim super praesentatione ad beneficia dicti hospitalis, et innovat perpetuo, ita quod dicti magister et fratres in collatione seu praesentatione ad dicta beneficia, etiam in mense reservato et apud Sedem vacantia, molestari non debeant, et litteris apostolicis impetratis contra eorum indulta non teneantur respondere, nisi de indultis ipsis fecerint mentionem 1.

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Eximia, quam ad nos Sedemque Apostolicam dilecti filii magister, commendatarii et fratres hospitalis B. Mariæ Theutonicorum Hierosolymitani gerere dignoscuntur, devotio nos inducit ut quae eis ac dicto hospitali apostolica auctoritate concessa et approbata fuerunt, quo maiore robore stabiliantur, libenter approbemus, et alia desuper disponamus, prout conspicimus in Domino salubriter expedire.

Facti series.

- § 1. Sane, uti Henricus magister et commendatarii et fratres praedicti nobis nuper exponi fecerunt, felicis recorda-
  - 1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

tionis Gregorius IX et Innocentius IV eisdem magistro et fratribus concesserunt quod si, super indultis, quae eidem hospitali ab eadem Sede pro tempore essent concessa, contra eorum tenorem litteras apostolicas impetrari contingeret, quae de indultis huiusmodi non fecissent mentionem, ipsi magister et fratres per eas non tenerentur respondere; et deinde piae memoriæ Alexander IV eisdem indulsit ut ad provisionem alicuius in pensionibus vel beneficiis ecclesiasticis per litteras eiusdem Sedis vel legatorum eius impetratas, per quas non sit alicui ius quaesitum, et impetrandas, minime tenerentur, nec ad ea compelli possint, nisi litterae praedictae de indulto huiusmodi et toto tenore ipsius expressam facerent mentionem, cuius Alexandri indultum Urbanus IV et Nicolaus IV approbarunt et confirmarunt.

§ 2. Ad haec, piae memoriae Bonifa- Bonifacii IX et cius IX motu proprio statuit et ordinavit Martini V disquod de cetero nulli, cuiuscumque status, vore hospitalis. gradus vel conditionis existenti, liceret, sub excommunicationis sententia eo ipso per contravenientes incurrenda, ecclesias, etiam parochiales, cappellas, altaria aut alia beneficia ecclesiastica, cum cura vel sine cura, eidem hospitali aut domibus ab eo dependentibus ubicumque existentibus apostolica vel alia quavis auctoritate incorporata, ab eadem Sede vel aliunde impetrari, vel ea quovis quaesito colore petere, vel super ipsis eos impedire aut quomodolibet molestare posse; et postremo piae memoriae Martinus Papa V, praedecessores nostri, eisdem magistro et fratribus, ut ad ecclesias et beneficia huiusmodi, quae in quibusvis provinciis sive locis tunc temporis obtinebant et in futurum obtinerent, etiam per quoscumque regi consueta, quotiescumque illas et illa vacare contingeret, personas dicti hospitalis aut alias ecclesiasticas, prout ipsis

melius visum foret, ordinariis locorum sive aliis, ad quos institutio earumdem personarum quomodolibet, ut praefertur. spectaret, de consuetudine vel iure praesentare, et ordinariis ipsis personas hospitalis huiusmodi aut alias ecclesiasticas instituere; necnon personis praedictis, postquam in illis institutae forent, illa regere et gubernare libere et licite valerent indulsit, prout in diversis eorumdem praedecessorum desuper confectis litteris plenius continetur.

stitutionis dendae.

§ 3. Cum autem, sicut eadem expositio Causa con-subiungebat, iidem magister et fratres in usu dictorum privilegiorum ac conferendi seu praesentandi personas in indulto ab eodem Martino concesso expressas ad beneficia et ecclesias huiusmodi fuerint, et a nemine desuper molestari debuerint: et nihilominus a diversis personis, praetextu quorumdam privilegiorum eis concessorum, contra eorum possessionem molestentur; quare, pro parte eorumdem Henrici magistri et commendatariorum et fratrum nobis fuit humiliter supplicatum quatenus eos ab indebitis molestationibus huiusmodi liberare, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 4. Nos igitur eosdem magistrum Hen-Privilegiorum ricum, commendatarios et fratres a quipra confirmatio. busvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, dictorum praedecessorum nestrorum vestigiis inhaerentes, praedictarum litterarum tenores praesentibus pro expressis habentes, concessiones et indulta ac desuper confectas litteras, necnon omnia et singula in eis

contenta, apostolica auctoritate, tenore praesentium, ex certa scientia et de apostolicae potestatis plenitudine, approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus; ac omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus, illaque, pro potiori cautela, innovamus, et eis, quatenus opus sit, denuo concedimus: ita ut dicti magister, commendatarii et fratres, in collatione seu praesentatione personarum prædictarum ad ecclesias et beneficia huiusmodi in quocumque mense, etiam dictae Sedi reservato, et apud Sedem eamdem vacantia, quovis praetextu, vel occasione quorumcumque privilegiorum ex quacumque causa concessorum, etiam ad imperatorum, regum, ducum aut aliorum principum instantiam, molestari seu perturbari nequeant nec debeant.

- § 5. Et si super indultis, quae eidem hospitali ab eadem Sede concessa sunt, contra corum tenorem litteras apostolicas impetrari contigerit de indultis huiusmodi non faciendo mentionem, ipsi magister et fratres per eas respondere non teneantur, sed libere possint ad dicta beneficia quandocumque vacantia personas supra expressas et alias iuxta decreta concilii Tridentini idoneas ordinariis locorum vel aliis, ad quos institutio huiusmodi beneficiorum de iure vel consuetudine pertinet, praesentare.
- § 6. Decernentes præsentes litteras nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio aut quovis alio defectu, etiam ex eo quod interesse habentes vocati non fuerint, notari vel impugnari, seu ad terminos iuris reduci, vel in ius aut controversiam revocari posse; sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate

Clausulae.

et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

xecutio.

§ 7. Quocirca venerabilibus fratribus Mandatur e- archiepiscopo Maguntunensi et episcopo Frisingensi et dilectis filiis decanis ecclesiae Coloniensis et Sancti Servati oppidi Traiectensis, Leodiensis dioecesis, mandamus quatenus ipsi vel tres vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eiscontenta quaccumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte magistri seu fratrum praedictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra magistrum et fratres praedictos praemissis omnibus et singulis, iuxta praesentium continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere, non permittentes cos desuper a quoquam quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles et praemissis non parentes per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

contrariorum.

§ 8. Non obstantibus felicis recordationis Derogatio Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo vigore praesentium aliquis ad iudicium ultra tres diaetas non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon, quoad omnia supradicta, quibusvis indultis, gratiis et privilegiis, imperatoribus, regibus, principibus et aliis quibusvis personis, quocumque, etiam cardinalatus, honore fulgentibus, ac quibuscumque universitatibus, etiam Studii generalis Lovanieusis seu Coloniensis, et facultati artium eiusdem Studii Lovaniensis vel magistratui Coloniensi, cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, ac irritantibus decretis in contrarium quomodolibet, etiam ex quacumque praegnantissima causa, concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda esset, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 9. Volumus autem quod praesentium transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die m maii, millesimo quingentesimo septuagesimo octavo, pontificatus nostri anno sexto.

Dat. die 3 maii 4578, pontif. anno vi.

## LXXXIV.

Innovatio poenarum ab Hadriano VI propositarum contra mercatores exercentes monopolia frumentorum et aliorum ad victum necessariorum in regnis Aragoniae, et extensio ad facientes contractus quietamentos nuncupatos, cum prohibitione notariis, sub poena falsi, ne aliquod instrumentum super praemissis conficiant 1.

Gregorius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

§ 1. Quaecumque improbi quaestus cupiditate ab hominibus adinventa quae 1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Facti series.

non ad commodum reipublicae, sed detrimenta pertinent, reprobanda penitus, nec quoquomodo toleranda esse censemus; prudenti igitur consilio, felicis recordationis Hadrianus Papa VI, praedecessor noster, dum per dilectos filios proregem Aragoniae ac pauperes et miscrabiles personas civitatis Caesaraugustanensis sibi expositum fuit quod, etsi iuxta statuta eiusdem civitatis nullus in ipsa civitate frumentum, causa revendendi in dicto regno, ex quavis causa cum anticipatione solutionis pretii, retinere posset; nihilominus nonnulli mercatores dictae civitatis et regni, cupiditatis voragine ducti, ut famem in civitate et regno praedictis, pro eorum libito, inducerent, ac christifidelibus pauperibus frumentum huiusmodi eo quo voluissent pretio vendere possent, diversis sub practextibus et cautelis in huiusmodi emptione inductis et excogitatis, in dictorum statutorum et iuris communis fraudem, quo annonam cariorem facerent, easdem emptiones exerceant, ex quibus aut pauperes in dies fame perire constringebantur, aut omnia bona sua una die, quo victum sibi parare possent, vendere cogebantur certis personis: quod, dum pro parte corumdem exponentium requisiti fuissent, dictis mercatoribus ne de cetero super frumento huiusmodi aliquem contractum contra statutorum ac iuris communis dispositionem inirent seu celebrarent, sub excommunicationis acramissionis dicti frumenti, pro una videlicet regno et alia executori, reliqua vero partibus denuntianti applicandis poenis ipso facto incurrendis, prohiberent; et si prohibitioni huiusmodi faciendae paritum non fuisset. contra eos ad declarationem incursus censurarum et poenarum huiusmodi procedi voluit; eosdemque contravenientes et inobedientes huiusmodi excommunicationis sententiam ac amissionis frumenti l

incidisse declarandi, ac sententias consuetas et poenas ecclesiasticas praedictas aggravandi, interdictum apponendi et alia faciendi et exercendi, quae in praemissis et circa ea necessaria fuissent seu quomodolibet opportuna; facultatem concessit, volens quod iidem et eorum quilibet dictos mercatores, de consensu regis seu locumtenentis et, in ipsorum absentia, gubernatorum generalium dicti regni pro tempore existentium, contractibus illicitis huiusmodi revocatis et annullatis, et non aliter, qui in censuras et poenas huiusmodi incurrissent, absolvere possent.

§ 2. Verum avaritia, malorum omnium Monopolia civili ac pontiradix, sic mentes hominum excaecat, ut, ficio iure propropriae salutis immemores, nova quotidie adinvenire studeant; quo ea, quae a dicto praedecessore sancte sancita et ordinata sunt, eludant, ac pauperes opprimere queant; alii vero, contra eiusdem praedecessoris mentem, monopolia, quae civili ac pontificio iure prohibita sunt, exerceant, sententiis censurisque huiusmodi ligati, vel in illis dum insordéscunt, in profundum malorum penitus versentur.

§ 3. Hinc etiam contractus, vulgo quietantiarum nuncupatus, eo in regno a mercatoribus in usum introductus fuit, dum communitates vel universitates oppidorum, locorum seu villarum eiusdem regni aere alieno gravatae illud exsolvere quaerunt, et mercatores ad eum effectum pecuniam offerunt, ac, loco pecuniae, frumenti, vini oleive aliquam quantitatem infra certum temporis vel plurium ctiam annorum spatium, prout interipsos conventum est, ab eisdem exigunt, sive a communitatibus et universitatibus recolligatur sive non recolligatur, exactasque quantitates vini, frumenti et olei huiusmodi congerunt et coacervant, ut magno pretio suo tempore illa vendant,

qua ratione eorumdem mercatorum lucrum, dum nulli periculo, quoad hoc sunt obnoxii, in infinitum excrescit, hinc, dum de vendendis mercibus agitur, iidem in frumento sibi de earum pretio satisfieri procurant, aliisque veris aut simulatis locationibus fructuumque arrendationibus, fere universum, quod in eorum regno colligitur, frumentum in eorum potestatem redigunt, ac in propriis horreis congregant servantque, donec annonae caritas eo in regno invalescat, ac tunc demum vel iniquo pretio illa venalia vix proponant.

stitutionis dendae.

- § 4. Haec cum pessima sint, animae-Causa con- que periculum et detrimentum afferant, ac publicam eius regni quietem perturbent, maximisque incommodis et difficultatibus illud afficiant, communitatesque et universitates, concepta spe deceptae, vini et frumenti vel olci quantitatem conventam pro pecunia praestare nequeuntes, maioribus debitis et oneribus se involvant atque implicent, ac demum eam ob causam omnium facultatum suarum iacturam omnino faciant; agricolae vero et rustici, dum sibi quae quotidiano usui necessaria sunt summo labore undique corradunt, semen ad serendos agros in unum redigere nequeant: in eos, qui huiusmodi negotia contra iuris rationem pertractare, ac regnum, et amplissimum, his in difficultatibus adducere non erubescunt, nedum antiquitus propositas poenas ad usum revocare, verum etiam severius animadvertendum, vel in his etiam efficacius pro nostro munere nobis iniuncto providendum esse plane censemus.
- § 5. Itaque, motu proprio et ex certa Innovatio sta-scientia ac matura deliberatione nostra, suiorum an na-driano PP. eo- quae per Hadrianum praedictum statuta rumque exten-sunt, ut praesertur, cum censuris et poenis praedictis innovamus, easdemque ad eos, qui dictos quietamentos vulgariter

nuncupatos et quascumque alias similes vel dissimiles accumulationes frumentorum et fructuum et cuiusvis generis contractus faciunt ex quibus publica utilitas laedatur, caritasque annonae sequatur, necnon addentes eis in his auxilium, consilium vel favorem, publice vel occulte, extendimus; ac praeter a jure communi propositas et a praedecessore constitutas poenas in exercentes monopolia, quibus talia committentes omnino obnoxios esse volumus, praesenti edicto sancimus ne super contractibus praedictis, quos oninino reprobamus, tabelliones vel notarii publici, sive apostolica aut imperiali vel alia quacumque creati fuerint auctoritate, aliquod instrumentum conficere, vel in protocollum redigere, aut aliquam scripturam, etiam privatam, desuper conscribere pro cautela simplici audeant vel praesumant; si secus fecerint, in tabelliones tamquam crimen falsi committentes animadvertatur, et ad eadem ac alia quaecumque munera publicasque functiones perpetuo inhabiles sint.

§ 6. Eos vero qui in aliquo praedictorum contravenerint, prater dictas iam latas catores, de sententias, censuras, ac a nobis innova-quibus in contas et extensas poenas, excommunicationi et anathemati ac maledictioni aeternae, quam ex parte omnipotentis Dei nos quoque ferimus in his scriptis, etiam infamiae perpetuae ac crimini monopolii et inhibitarum ac iniustarum usurarum, confiscationi et privationi bonorum quorumcumque immobilium et iurisdictionalium et feudorum omnino esse subiectos; et a Christi corpore et Ecclesiae Dei unitate separatos; ac omni et quocumque beneficio et officio, ecclesiastico vel saeculari, sive temporali sive perpetuo, ipso iure privatos et ad illa inhabiles etiam statuimus et declaramus; et in casibus praedictis absolutionem a sententia ex- absolutionis. communicationis nobis et Romano Ponti-

Reservatio

fici, praeterguam si in mortis articulo constituti fuerint, reservamus.

Clausulae.

- § 7. Sicque et non aliter per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales et causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; et si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.
- § 8. Mandantes omnibus et singulis Executto de- venerabilibus archiepiscopis, episcopis. abbatibus, ceterisque ecclesiarum praelatis, quacumque auctoritate et dignitate fulgentibus, quatenus praesentes litteras et in eis contenta quaecumque in eorum necnon singulorum parochialibus et aliis ecclesiis, si id necessarium esse iudicaverint, publicent seu publicari faciant, et ab omnibus exacte servari curent.
- § 9. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con- et ordinationibus apostolicis, ceterisque trariorum. contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 10. Ceterum, quia difficile foret præ-Fides tran-sentes litteras ad singula quaeque loca desumptorum. ferri, in quibus eædem publicari debent, volumus quod illarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutæ munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quæ ipsis origina-, libus litteris adhiberetur, si exhiberentur.

§ 11. Et ne aliqui, ex eo quod notitia Publicationis praesentium litterarum ad eos non pervemodus. nerit, se excusare possint, volumus quod

earum transumpta, etiam, ut praesertur, impressa, et in singulis cathedralium et metropolitanarum ecclesiarum dicti regni valvis affixa, veræ et realis publicationis et intimationis vim et effectum sortiantur; ac omnes et singulos, quos illae concernunt, perinde afficere, ac si singulariter et personaliter singulis intimatae fuissent.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiv maii, MDLXXVIII, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 14 maii 1578, pontif. anno vi.

#### LXXXV.

Revocatio fratrum Ordinis Minorum de Observantia ab Indiis, eorumque reductio ad propria claustra, ubi professi fuerant 1.

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Ad compescendam eorum licentiam qui, Exordium et postquam se Religioni addixerunt, variis tionis edendue. exquisitisque rationibus, ad saeculum redire contendunt, nos convenit admodum esse intentos. Hoc in numero nonnullos professores Ordinis fratrum Minorum de Observantia nuncupatorum, in partibus Indiarum tam del Perù quam novae Hispaniæ, ponendos esse, non sine gravi animi nostri molestia accepimus; illi etenim, habitu eorum regulari dimisso et sæculari reassumpto, ex partibus praefatis ad regna Hispaniarum revertuntur; quae res apud Indos ad fidem catholicam conversos maximum affert scandalum; inspiciunt enim plerosque ex eis, qui in habitu humilitatis Altissimo famulantur, illo dimisso, negociis sæcularibus ac congerendis pecuniis admodum esse intentos, et, lucri cupiditate, Religionis iugum, quod suave esse Dominus testatur, detrectasse; idque apud nos non mediocrem parit admirationem.

1 Ex Regest, in Secret. Brevium.

qua in rubrica,

§ 1. Huic igitur incommodo, ex quo per Dispositio de horum virorum 1 pervenit scandalum, præsenti remedio occurrendum esse existimantes, commissariis delegatis a generali ministro seu commissario generali ultramontano dicti Ordinis, seu quavis auctoritate in fratres eiusdem Ordinis praedito, eos, quos, habitu regulari dimisso, ad saeculum rediisse, etiam praetextulitterarum apostolicarum, recognoverit, ex partibus Indiarum expellendi, et ad domosin quibus professi fuerunt, litteris apostolicis per subreptionem vel obreptionem obtentis non obstantibus, revocandi, ac ad illas reducendi, ac in eosdem, tamquam Religionis desertores, iuxta corum excessus et delicta eorumque regularia instituta, animadvertendi, aliague circa praemissa exequendi licentiam et facultatem, apostolica auctoritate, tenore praesentium, concedimus.

Ciausulae.

§ 2. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fulgentes, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari ac definiri debere; irritumque et inane decernimus, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 3. Non obstantibus quibusvis litteris Derogatio apostolicis ad eorum favorem, sub quibuscumque sententiis et poenis, in concrarium concessis, quibus omnibus, eorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romæ apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiv maii MDLXXVIII, pontificatus nostri anno vi.

Dat. die 14 maii 1578, pontif. anno vi.

1 Forte ex quo plurimorum (R. T.).

#### LXXXVI.

De munere et electione praelatorum congregationis S. Bernardi in Italia monachorum Ordinis Cisterciensis regularis Observantiae 1.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex, ex commisso sibi Procenium. desuper apostolicae servitutis officio, circa felicem statum ecclesiarum et monasteriorum ac piorum locorum omnium ex visceribus caritatis intendens, ea, per quae ecclesiae, monasteria et loca ipsa, cum Dei honore, in spiritualibus et temporalibus, salubribus proficiant incrementis, ac sublatis dissensionum discordiarumque fomentis et aliis contrariis quibuslibet, in eis regularis observantia divinusque cultus inviolabiliter observetur, personaeque religiosae, sub suavi Religionis iugo, in pace et pietatis mansuetudine, Altissimo vota reddere, et fructus in Dei Ecclesia proferre valeant ampliores, ac christifidelium animarum saluti consulatur, statuit et ordinat, et iam desuper statuta et ordinata approbat et confirmat, aliaque facit et disponit, prout, pensatis circumstantiis universis, id conspicit in Domino salubriter expedire.

§ 1. Sane venerabilis frater noster Ioannes episcopus Ostiensis cardinalis Mo- dinalis Moionl protectoris cirronus nuncupatus nobis nuper exposuit ca mutationem quod, licet olim salubri, ut tunc speraba- ralis et electiotur, consilio, de capitulis per abbates, rum. praelatos et conventus monasteriorum Cisterciensis Ordinis, congregationis S. Bernardi in Italia, Tusciae et Lombardiae provinciarum insimul unitarum, regularis Observantiae, statuto ad id loco et tempore, quotannis celebrandis, lata decreta, etiam apostolica auctoritate per felicis recorda-

1 Congregationem istam erexit Alex. VI, ut in eius constit. x, Plantatus, tom. v, pag. 371.

tionis Alexandrum VI et Iulium II, Ro-1 manos Pontifices praedecessores nostros, confirmata fuerint, longe tamen aliter evenire; et cum ubique pauci vix reperiantur ad dignitates et officia ac illis ingruentia munera rite obeunda sufficientes et idonei, nihilominus plerosque nullius meriti et inhabiles monachos, inter frequentes capitulorum huiusmodi celebrationes et crebras inde provenientes dignitatum et officiorum ac munerum attributiones et translationes, illas, hac opportunitate dumtaxat sibi patefacta, ambire, et ad illas administrandas, non mediocri totius universitatis et congregationis huiusmodi discrimine et dedecore, pervenire; immensis praeterea sumptibus, qui pro continenter commigrantium in haec capitula annua delectarum personarum viatico suppeditantur, rem familiarem monasteriorum praedictorum exhauriri multiplici hactenus documento compertum est; et sicut ipsius congregationis decreta et statuta, quae perpetuam illius universitatis utilitatem continent, immutata manere, et omni peraeque tempore observari, similiter illa, quae aut usus coarguit, aut status ipsius Ordinis inutilia fecit vel ostendit, pro rerum et temporum conditione, meliorem accipere formam, et prout conducit, illa accommodari convenit. Ac propterea dictus Ioannes episcopus et cardinalis, qui totius Cisterciensis Ordinis protector existit, re mature perspecta, ac ex novissima monasteriorum et locorum eiusdem congregationis de mandato nostro facta visitatione, de illorum et personarum in eis residentium statu dehite informatus, tam capitulorum huiusmodi celebrationem differri, quam de nonnullis aliis ipsius congregationis ordinationibus convenienter et ex utilitate communi statui summopere desiderat. Quare idem Ioannes episcopus et cardinalis nobis humiliter supplicavit quatenus in praemissis | sterio, in quo ultra quatuor extiterint,

opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos igitur, qui cunctarum, præser- Pontificis iustim religiosarum, personarum pacem, pitulum celequietem ac salubrem directionem sinceris brandi quolibet trionnio; exoptamus affectibus, huiusmodi supplicationibus inclinati, ut deinceps capitulum praedictum singulo quoque triennio tantum, in loco ubi singulis annis celebrari antea consueverat, celebrari.

§ 3. Et ne dilatio temporis huiusmodi Visitatoresque efficiat quod assumpti ad novas dignitates, destinandi; arbitrio suo, non servatis constitutionibus, res et negotia dictae congregationis illiusque monasteriorum administrent, singulis annis, loco capituli annuatim ce-

lebrari antea soliti, visitatores destinari.

§ 4. Ac quod socii praelati, discreti Discretos ut nuncupati, unus videlicet, isque sacerdos, pro quolibet monasterio per sortes, sine fraude, ac servatis solemnitatibus in novis desuper conficiendis et renovandis constitutionibus, eligi, et ex consuetudine per bursas monasteriorum, ad arbitrium patrum regiminis, distribui. Ad fraudes autem in sortibus ponendis illisque distribuendis contingentes evitandas, superiores utriusque provinciae praedictarum, et anno in quo capitulum celebrandum fuerit, omnes monachos vocales in eodem monasterio, in quo eligendi sunt discreti, infra totam dominicam Septuagesimae distribuere, dictasque distributiones ad singula monasteria, ad hoc ut a praelatis illorum monasteriorum, pro extrahendis postea, in una ex tribus proximis feriis Paschatis Sanctissimae Resurrectionis, ex eis discretis, qui sacerdotes vocales existant, ad capituli celebrationem mittendis, imbursentur, mittere; sin autem in aliquo monasterio quatuor sacerdotes vocales ut supra reperti non fuerint, unus vel plures, prout opus fuerit, ad supplendum talem numerum, ex alio viciniori mona-

assumi, et imbursatio in ipso monasterio, praesentibus et intervenientibus pro veritatis testimonio ceteris aliis in illo monasterio commorantibus, inter quos saltem quatuor sacerdotes interveniant ex alio monasterio vocandi, si in eo haberi non poterunt, fieri; sicque electi discreti ad capitulum accessuri, litteras testimoniales fidem facientes de legitima eorum electione, ab omnibus sacerdotibus, seu saltem a quatuor eorum, qui intervenerint electioni, omni invidia et malevolentia cessantibus, sub utriusque vocis per sexennium privatione, omnino, nisi aliqua iusta de causa, patribus capitularibus notificanda et ab eis iudicanda, recusarent, subscribendas, et coram praelato, statim secuta electione, subscriptas, aliter sine litteris huiusmodi ad capitulum non admittendi, secum deferre et habere; ac comitia deinde capitularia tertia dominica post Pascha Resurrectionis huiusmodi celebrari. Ad dictum autem capitulum visitatores et singuli praelati monasteriorum seu locorum, cum suo discreto ut praefertur electo, accedere.

put tuendi:

§ 5. Praesidens autem, aetate non mi-Praesidentem nor annis trigintaquinque, qui per decenetiam totius congregat. ca. nium sacerdotis officio functus fuerit, et consti- non minus sexennio in praelaturis honorifice se gesserit, qui etiam per definitores praelatus alicuius monasterii provinciae in qua regimen commoratur, videlicet pro provincia Tusciae in partibus Florentiae, et pro provincia Lombardiae in partibus Mediolani, auctoritatem, tam in spiritualibus quam in temporalibus; in omnibus monasteriis dictae congregationis, et tam in capitibus quam in membris habiturus super huiusmodi congregatione similiter, eligatur, eligi; et dictus praesidens omnes praelatos dictae congregationis pro emergentibus causis intra suum triennium convocare, et omnia utilia universae congregationi, de consensu maioris partis, assistentibus etiam visitatoribus, decernere debeat; ac in regimine utriusque provinciae quoties, ubicumque ipse praesidens interfuerit, si quid agendum erit, ipse idem, licet ex ea provincia non existat, nihilominus assistat et vocem habeat, et tamquam caput universae congregationis monachos de loco ad locum mutare, et ex provincia ad provinciam, legitimis intervenientibus causis, auctoritate etiam propria, mittere possit; illosque sic mutatos et mittendos superiores locorum perinde recipere, ac si a definitoribus factum foret, teneantur; ipsique soli praesidenti ad Romanam Curiam, etiam non habita a regimine licentia, sed tantum notificato prius suo recessu, accedendi sit auctoritas; et singulis annis cum visitatoribus ad visitationem se conferre, etiam causas terminare ac decidere, necnon, congregatis omnibus capitularibus aequaliter vocem et suffragium habentibus, ordinem consuetum omnes officiales et se ipsum absolvendi servare debeat.

§ 6. Et si praedictum praesidentem intra suum triennium decedere contingat, triennium decedere contingat, triennium decedere, alium alius praesidens in illius locum, cum si- eius 1000, usmili potestate, ad proxime futurum usque lum, sufficiendi. capitulum tunc duraturus, per duodecim patres regiminis utriusque provinciae insimul congregatos, et de consensu illorum omnium seu saltem octo ex illis, eligi.

§ 7. Praeterea duo scrutatores, qui vota duos cum fascripta in schedulis singulorum vocalium cultate hic ede definitoribus eligendis aperiant, et su-nunciata depuper illis scrutinium faciant, praestito prius coram omnibus iuramento de veritate referenda et servanda fideliter, pro qualibet provincia, iuxta solitum, ab omnibus capitularibus eligi, qui casu quo fefellerint, ipso facto excommunicationis sententiam, a qua nonnisi in mortis articulo a praesidente vel ab eo, cui ipse praesidens suam auctoritatem subdelegaverit, absolvi possint, in foro conscientiae incur-

rant. Et si fraus manifesta erit et probata, sint etiam privati in perpetuum voce activa et passiva, et inhabiles ad quaecumque officia exercenda, nisi ex dispensatione apostolica et de consensu definitorum aliter fuerit decretum. Ipsique scrutatores utriusque provinciae insimul schedulas ipsas, ut legitime adnotentur definitores videre debeant; et si ipsi scrutatores in aliquam fraudem invicem consenserint, eamdem poenam incurrant.

eligendi.

§ 8. Praeterea, septem definitores per Diffinitores schedulas, pro qualibet provincia, ab unolibet provincia quoque vocale, ut moris est, sigillatas prius sigillo praesidentis, et subscriptas a duobus senioribus maioribus, qui astiterint, ut recognoscantur, in quibus schedulis nomina omnium vocalium habeantur, ex quibus nomina illorum, qui in illo capitulo praelati accesserint, signata sint in margine paginae signo crucis, et ex ipsis signatis eligi et relinqui in dictis schedulis ad minus quinque, et reliqui duo, numerum septenarium conficientes, pro definitoribus cuiusque provinciae, arbitrio et secundum conscientiam eligentium, eligi; et si aliqua ex illis schedulis a scrutatoribus reperta fuerit non habens septem nomina relicta pro definitoribus, et non fuerint in ea quinque signati dicto signo crucis, schedula illa pro nulla habeatur, et ut invalida reiiciatur, ita etiam quod nullus in sui favorem votum dare aut se ipsum eligere possit.

cureni;

§ 9. Utque electiones faciendae a de-Qui diffinito- finitoribus mature et considerate et non tem capituli ex casualiter fiant, in primis praedicti desise ipsis eligi nitores unum ex ipsis praesidentem capituli, qui tamen non sit illius provinciae. in qua capitulum tunc celebratur, aetatis et qualitatis in praesidente triennali supradicto requisitae, eligere, ut si contingat postea illum eligi in praesidentem triennalem, nulla in electione occurrat alia inquisitio.

§ 10. Et deinde in isto primo capitulo, Et in primo pro qualibet provincia, tot sacerdotes libet provincia quot sunt praelaturae in provincia, et, ul- tot approbent tra, alios sacerdotes quatuor habiles ad sunt praelatupraelaturam exercendam approbare de- inor. beant, qui etiam ad visitatoris maioris officium similiter approbati intelligantur; quodque ii tantum ad praelaturam et ad visitatoris maioris officium approbentur, qui officia minora digne, gradatim, saltem biennio in quolibet officio, fideliter exercuerint; semel autem approbati; semper habiles intelligantur.

- § 11. In futuris vero capitulis, numero approbatorum, per obitum aut ratione que approbatoperpetrati per aliquem delicti privatio- alii in futuris nem, deficiente, et non aliter, alii in il-ciantur. lorum locum approbentur. Ita quod semper numerus quatuor tantum extra praelaturas a quolibet capitulo habeatur.
- § 12. Et si intra triennium aliquem Praciato inpraelatorum decedere, vel a visitatoribus fra triennium decedente vel vel a capitulo ol) aliqua demerita privari privato, alius contigerit, alius extra numerum appro- probatorum ebatorum assumi minime possit; aliterque facta, irrita sit et nulla et a capitulo non recipiatur, electio; necnon talem praelaturam acceptans, se non probatum nec in electione, sua fuisse probatam formam electionis supra traditam sciens, ipso iure utraque voce per decennium privatus censeatur, sua electione huiusmodi propterea nulla et invalida remanente.

§ 13. Ex illis autem approbatis et prius publicatis definitores provinciarum, prae-visitatores chlatos et visitatores maiores per schedulas, gantur. ut moris est, eligere.

§ 14. Praesidens vero triennalis a de- Praesidensque finitoribus utriusque provinciae, seu sal- oligatur. tem a decem ex ipsis, per suffragia fabarum, eligi, et nullus praelatus eodem tempore et anno, praeterquam in isto primo capitulo, approbari et eligi. Itemque praefati definitores omnimodam auctoritatem habeant super tota congregatione.

rae et alios qua-

capitulis suffi-

§ 15. Ita quod ab eorum sententiis ne-Diffinito- mini appellare liceat, quinimmo eorum res auctorita-tem habeant su. decretis et terminationibus, quorum acta per tota con-gregatione, du-gregatione, duservando a praedicto praesidente pro tempore existente adnotentur, omnes acquiescere teneantur, ipsorum tamen officio ultra decem dies minime, nec minus quinque duraturo.

Taxam praesidentis finiant:

§ 16. Ac iidem in isto primo capitulo prae taxam viatici pro praesidente ordinare.

das deputent.

§ 17. Necnon duos ex qualibet provin-Praelatos ad cia praelatos, qui infra sex menses contiones forman stitutiones et reformationes ipsius congregationis, quae necessariae fuerint, ex antiquis et novis colligere, illasque ad praedictum Ioannem episcopum et cardinalem, apostolica auctoritate postea confirmandas aut reiiciendas, mittere, et postquam confirmatae fuerint, typis cum praesentibus litteris excudi, et ab omnibus et singulis praedictae congregationis personis inviolabiliter observari, nec in posterum quidquam desuper, maxime in his, quae statum publicum ipsius congregationis concernunt, immutari debeant, eli-

modum consi-CATE.

ut bic.

§ 18. In faciendis autem electionibus Vota in eli- capitularium, scrutatorum, definitorum, licent alteri per visitatorum, praelatorum et praesidentis, mouum const. quoniam difficillimum est et quasi impossibile foret votum aliquando non communicari, liceat unicuique, pro exoneratione suae conscientiae, ante votum suum ferendum, aliquem magis instructum consulere, et per modum informationis et consilii vocem suam, si ita videbitur, accommodare, absque alicuius censurae aut poenarum incursu.

§ 19. Quatuor autem visitatores, duo Visitatores ex una provincia et duo ex altera, eligi, quatuor eligana ac maiores professione tantum ex ipsis iores profes- visitatoribus vocem capitularem habere, sione visitent, qui maiores quolibet, non autem illo quo capitulum generale celebratum fuerit,

anno, de mense maii, assumpto praesidente et, pro scriba, visitatore minore illius provinciae, cuius fuerit praesidens, sese ad visitandum monasteria dictae congregationis, cum eadem quam habet abbas Cistercii et alii quatuor primi abbates dicti Ordinis, auctoritate, conferre, ac illorum visitatio singulis vicibus per totum mensem iunii absolvi.

§ 20. Acta autem visitationis, quae fa- Acta visitacta fuerint in duobus annis praecedenti-tulum referanbus, singula ad capitulum generale celebrandum, ut etiam ipsi visitatores rationem illorum visitationis reddere possint, deferri debeant.

§ 21. Et si contigerit praelatum aliquem Praelato aliprivari suo officio, unus vicarius tantum quo privato, a visitatoribus, usquequo a patribus regi- tetur usqueminis illius provinciae alter ex probatis praelatus in illius locum eligatur, eligi.

§ 22. Electiones autem minores, vide- Electiones milicet aliquorum officialium, praelaturis ex-tuntur visitatoceptis in causa privationis huiusmodi, ab "bus, ipsis visitatoribus fieri.

§ 23. Moniales a visitatoribus illius Visitationesprovinciae, cuius erunt, visitari, et in il- que montalium, deputatio larum monasteriis confessores, prout opus confessorum 1. fuerit, per triennium deputari, dictoque triennio elapso, in aliud triennium prorogari, ita tamen quod, quamdiu confessores extiterint, neque praelaturam exercere, neque inter patres regiminis adnumerari possint, eligi.

§ 24. Praelatus autem neque ab ipsis vi- Praelati quansitatoribus neque a definitoribus, nisi ob do possinta visitatoribus vel notoria demerita, et seu ob incursum ali-diffinitoribus decuius ex infrascriptis erroribus, videlicet, in divinorum officiorum et missarum celebratione notabili negligentia; et ecclesiæ sibi commissae, ita quod eius culpa horae canonicae et alia divina officia non recitentur, semel saltem a visitatoribus desuper admonitus, neglectu; aut de haeresis

1 Hoc revocavit idem Pontifex in sua constitutione, quam quia nihil praesenti adiungit, omisi.

incursu vel suspicione vehementi, necnon pro falsi testimonii aut calumniae, detractionis crimine convicto, aut judicum et principum saecularium vel non habentium iurisdictionem super congregatione et Ordine, ad impediendum Ordinis observationes et tuenda sua crimina, imploratione et refugio petito; vel contagione carnis, ordine iuris prius servato, verificata; aut enormium suorum subditorum criminum notabili post praecedentem monitionem dissimulatione; vel blasphemiae et percussionis consuctudine; vel bonorum monasterii notabili dissipatione et contemptu; seu libelli infamatorii editione vel scriptura; necnon mercaturarum propriarum exercitio; ac notabili absentia aut non residentia in monasterio cum commisso sibi grege, sine superiorum permissione, monitione etiam praecedente. Ex quibus omnibus casibus privatus, amplius, nisi a capitulo et tunc visa eius humiliatione, approbari debeat; nec praeter hos casus privari vel amoveri, nisi eum ad maiorem dignitatem, ob supervenientem alicuius mortem, assumendi causa, non possit.

nium mari.

§ 25. Ac non modo triennium eidem Bt ultra trien monasterio integrum præesse, sed si administratio eius laudabilis in eo triennio reperta fuerit et utilis suo monasterio, a capitulo in eodem monasterio per aliud triennium confirmari possit; quod quidem institutum initium a proxime futuro capitulo, nulla adhibita temporis praeteriti neque praelaturarum antea obtentarum consideratione, sumere.

care.

§ 26. Talis autem per sexennium mo-Et a praela nasterio praefectus, tempore sex annorum a praelatura illius monasterii elapso, per triennium tantum vacare, et postea de novo eidem monasterio praefici valeat.

§ 27. Regimen vero utriusque provin-Regimen u- ciae praedictarum de uno capitulo ad clae in quibus aliud spectet, prout in nostris reforma-

tione et divisione, per quam capitulo di- praelatis de cactae congregationis licentiam et faculta-tulum consistat tem concessimus ut duo regimina singulis annis constituat, quorum unum Lombardiae, alterum vero Tusciae provinciis praesit, et quorum quodlibet sex monachis constet, in hunc videlicet modum, ut quando praesidens, qui eligitur, erit ex provincia Lombardiae, tunc regimen ipsius provinciae Lombardiae consistat ex dicto praesidente et duobus visitatoribus Lombardiae, necnon tribus abbatibus etiam Lombardis a capitulo nominandis; regimen vero Tusciae eo anno sit penes abbatem monasterii Septimi dicti Ordinis, Florentinae dioecesis, ac.duos visitatores Tuscos, necnon tres abbates etiam Tuscos a capitulo pariter nominandos. Cum vero contigerit praesidentem eligi unum ex provincia Tusciae, tunc regimen illius provinciae sit penes ipsum praesidentem, ac duos visitatores Tuscos, necnon tres alios abbates etiam Tuscos a capitulo, ut supra, constituendos. Regimen vero provinciae Lombardiae eo anno habeant abbas Claravallensis Mediolanensis, et duo visitatores Lombardi, necnon tres alii praelati, etiam Lombardi, a capitulo, ut praefertur, eligendi. In quorum omnium 'electione forma in eligendis dictae congregationis praelatis observari solita omnino observetur, et superiores electi ultra triennium non durent; et si contingeret unum ex superioribus electis, suo durante officio, decedere, et alium in eius locum subrogatum in proximo sequenti capitulo confirmari seu de novo eligi, declaravimus tempus triennii ad obtinendas praelaturas concessi, non a die subrogationis, sed a die confirmationis seu electionis in capitulo generali factae incipere debere.

§ 28. Et acta omnia dictorum patrum regiminis, fideliter a scriba notata, ad ad capitulum deforantur. capitulum in libro deputato deferantur.

§ 29. Et si contigerit aliquem commen-

Eorum acta

Monasteria

censeantur.

reformanda, vi- datarium monasteriorum Ordinis praeannexa dicti monasterium sibi commendatum reformare, et mensas peculiares et separatas in bonis assignare per litteras apostolicas, iuxta consuetudinem congregationis, talia monasteria sub regulari observantia esse per totam Italiam praedictae congregationis, et annexa provinciae viciniori censeantur, prout in litteris Alexandri et Iulii praedecessorum praedictorum desuper confectis continetur.

ne solita.

§ 30. Ac quod praelati Cistelli et Bo-Praelati Ci-nisolatii ad capitulum cum discreto acsolatii sint pro- cedere, ut moris est. Et quamquam sint prio abbates monasteria subiecta abbati dicti monasterii Septimi, nihilominus etiam ipsi abbates, cum iurisdictione solita et consueta ceteris abbatibus vocari, et illis per definitores in primo celebrando capitulo, pro monachorum in eis existentium faciliori sustentatione, et ne divinus cultus in eis negligatur, bona aliqua, ex dicto monasterio Septimi, per ipsos Cistelli et Bonisolatii praelatos ad instar aliorum praelatorum eiusdem congregationis regenda et gubernanda assignare debeant; ac eisdem monasteriis Cistelli et Bonisolatii, idem pro tempore existens abbas dicti monasterii Septimi in spiritualibus tantum præsse, et in Septimi huiusmodi monasterio residere teneatur.

mundi titulo abbatis utatur.

§ 31. Liceatque priori nunc et pro Prior Mori- tempore existenti monasterii Morimundi eiusdem congregationis, cuius titulus abbatialis, per bonorum illius mensae abbatialis per piae memoriae Pium Papam IV, etiam praedecessorem nostrum, hospitali maiori Mediolanensi, suppresso dicto titulo abbatiali applicatae separationem a mensa monachis assignata factam, vacat, et in quo studium existit, ac in eo novitii ab abbate benedicendi ad professionem admittuntur, titulo abbatis monachorum sui monasterii et suae mensae uti, apostolica auctoritate, tenore praesentium, statuimus et ordinamus.

§ 32. Ad haec, litteris piae memoriae Constitutiones Alexandri VI et Leonis ac Iulii II, per et Iulii II conquas inter alia voluerunt quod monachus firmantur. professus unius monasterii intelligatur professus aliorum monasteriorum dictae congregationis, et professus unius provinciae non possit ad aliam provinciam, nisi ob demerita vel ex gratia, transmitti; et procuratores in Curia ad capitulum tamquam praelati accedere, ibique voceni activam et passivam, quatenus per patres definitores decretum ita foret, habere possint; ac privilegia et indulta in suo robore remanere, et omnibus monasteriis communia esse, aequalitasque in negociis provinciarum administrandis servari debeat.

Constitutio

§ 33. Necnon recolendae memoriae Leonis decimi, similiter praedecessoris nostri, per quas quod nullis dictae congregationis personis, sub excommunicationis latae sententiae, ac inhabilitatis ad vocem activam et passivam, necnon ea quam fugitivi ex dicta congregatione, iuxta illius instituta et Sedis Apostolicae ordinationem, incurrunt, pænis ipso facto, si contravenirent, incurrendis, districte praecipiendo mandavit ne de cetero quispiam eorum, per se vel alium seu alios, directe vel indirecte, quovis quaesito colore, quodvis ex his, quae circa dictae congregationis et illius locorum regimen et bene vivendi normam, sive per dictam Sedem sive per generale capitulum congregationis eiusdem, provide essent disposita et disponerentur in posterum, impugnare quoquomodo praesumeret; et si quae controversiae inter eos; dum capitulum generale huiusmodi celebraretur, pro tempore suscitarentur, per illius capituli definitores; si vero extra capitulum orirentur, per praesidem et visitatores dictae congregationis, qui pro tempore forent, componi eas et terminari libere permitterent, et dictorum definitorum ac praesidentis ac visitatorum decreta et ordinationes desuper facienda inviolabiliter observarent.

Constitutio

§ 34. Postremo, sanctae memoriæ Pauli Pauli III inno- tertii, itidem praedecessoris nostri, per quas statuit quod de cetero omnes et singuli praelati et superiores, ac etiam dictae congregationis monachi, cuiuscumque gradus existentes, qui bona seu fructus monasteriorum congregationis huiusmodi sibi sub quocumque praetextu, sine ipsius generalis 'capituli expressa vel omnium definitorum haiusmodi congregationis licentia, usurpare praesumerent, ultra poenas et censuras in tales per regularia instituta Ordinis et congregationis huiusmodi latas, regimine et administratione omnium praelaturarum et officiorum Ordinis et congregationis praedictorum, ac voce activa et passiva eo ipso privati, et ad illa et alia quaecumque praelaturas et officia in posterum habenda et exercenda perpetuo inhabiles censerentur. Quodque ipsi praelati et superiores eorum monachis de victu et vestitu ac aliis necessariis iuxta eadem instituta providere, ipsosque monachos et alios eorum subditos errantes corrigere, ac singuli eorum de gestis et administratis per eos visitatoribus dictae congregationis seu deputatis ab eis rationem reddere tenerentur; necnon monasteria monialium, nisi illarum confessores per ipsius congregationis definitores pro tempore existentes deputati forent, ingredi, ac cum ipsis monialibus conversari nequirent; ac electiones praelatorum et superiorum eorumdem, rite et sine ambitione ac corruptela, celebrarentur; nec in huiusmodi electionibus libertas quoquomodo, directe vel indirecte, impediretur, sed unicuique animi sui sententiam exprimere liceret, robur apostolicae confirmationis adiicimus.

§ 35. Postremo, dictis definitoribus

creandi tres titulos abbatiales ex unaquaque provincia, pro illis distribuendis quaque provininter senes et inhabiles effectos oh ma-cia creare tres turam eorum aetatem, nominandos, quo-lesrumdam locorum annexorum aliis monasteriis maioribus dictae congregationis. Et abbates titulares huiusmodi privilegiis aliorum abbatum gaudeant, sed vocem capitularem non habeant, et locum suum teneant post praelatum illius loci, in quo resederint, et servitus ac honor debitus illis exhibeatur. De quibus titulis abbatialibus unus servetur et detur illi, qui fuerit electus visitator maior dictarum provinciarum, qui visitator, non tituli abbatialis sed visitatoriatus causa et respectu, ad capitulum accedat sicut antea, absque tamen socio discreto, sed tantum retineat huiusmodi dignitatem maioris honoris causa et ad conservandum dicti Ordinis decus, licentiam et facultatem concedimus ac impartimur.

§ 36. Decernentes quod causarum seu Impositio perquaestionum et differentiarum, quae non petui silentii circa quaestionum et differentiarum, quae non petui silentii fuerint notae in novissima visitatione, de nes omnes non detegendas in mandato praefati Ioannis episcopi et car- futuro capitulo. dinalis, apostolica tamen auctoritate, per praesidentem dictae congregationis facta, et in proximo futuro capitulo non detegentur et iustificatae non fuerint, nulla in posterum ratio habeatur, sed de eis ac rebus, elapsis annis, praeteritis censeri impositum perpetuum silentium, ad effectum post celebrationem capituli proxime futuri nemini liceat improperare alicui defectus praeteritos verbo vel in scriptis, sub poena excommunicationis latae sententiae, a qua nonnisi per Sedem praedictam et praeterquam in mortis articulo absolvi possit, et privationis utriusque vocis per decennium; quae vero cognitae fuerint et punitae in dicta visitatione, et quae forsan cognoscentur et punientur, in proximo capitulo observentur; sed nulli liceat eas alteri improperare sub

eisdem poenis: teneanturque praelati intimare monachis suis ut si quis aliquam adversus quempiam habeat querelam; notificet capitulo proxime celebrando, alioquin amplius non audiatur, et silentium imponatur, sub eisdem poenis, finito capitulo ordinario.

xecutotum hu-

§ 37. Quocirca dilectis filiis Curiae cau-Deputatio e- sarum Camerae Apostolicae generali auditori, et venerabilium fratrum nostrorum Mediolanensis ac Florentinensis archiepiscoporum in spiritualibus vicariis generalibus, per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando expedierit, solemniter publicantes, faciant easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque inviolabiliter observari, contradictores per censuram ecclesiasticam, appellatione postposita, compescendo.

contrariorum.

§ 38. Non obstantibus similis memo-Derogatio riae Bonifacii Papae octavi, pariter praedecessoris nostri, illa praesertim qua, inter alia, cavetur ne quis extra suas civitatem et dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede praedicta deputati, extra civitatem et dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere audeant vel praesumant, et de duabus diaetis in concilio generali edita, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon Ordinis et monasteriorum ac locorum huiusmodi, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis Ordini et monasteriis ac locis praedictis, illorumque

abbatibus, prioribus, praelatis ac aliis superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et efficacissimis ac insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, ac alias in contrarium quomodolibet concessis, ac etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et qualibet alia dictae Sedis indulgentia, generali vel speciali, cuiuscumque tenoris existat, per quam praesentibus non expressam vel totaliter non insertam, effectus huiusmodi gratiae impediri valeat quomodolibet vel differri, et de qua cuiusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis.

Nulli ergo omnino etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo octavo, decimo kalendas iunii, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 23 maii 1578, pontif. anno vii.

#### LXXXVII.

Confirmatio nonnullorum statutorum et ordinationum monachorum congregationis S. Hieronymi regni Portugalliae circa electionem provincialis, priorum ac aliorum officialium etc. 1

### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

In communi pastoralis regiminis cura, quam, meritis licet imparibus, divina dispositione sustinemus, ad ea, quae ad quietem religiosarum personarum et earumdem salubrem statum conservandum, regularisque disciplinae sinceram observantiam custodiendam pertinent, animum libenter convertimus, et quae optima ratione pieque ac sancte, nobis praesertim mandantibus, sunt instituta, ut firma perpetuo et illibata permaneant, nostrae auctoritatis robur adiicimus.

§ 1. Exponi siquidem nobis fecerunt Facti series. dilecti filii Alvarus de Oliventia et Paulus Visiensis, religiosi congregationis et Ordinis monachorum et heremitarum Sancti Hieronymi regni Portugalliae, suo et dicti Ordinis nomine, quod, licet alias certa quaedam statuta, ordinationes seu reformationes, tam circa provincialis et priorum ac aliorum officialium electionem, officium et auctoritatem, quam circa alia nonnulla ad dictam congregationem et eius personas pertinentia, fuerint promulgata, et per nos auctoritate apostolica confirmata, quia tamen, ad quietiorem eiusdem Ordinis ac Congregationis statum, nonnulla ex illis immutari et corrigi, aliqua etiam addi, alia vero detrahi plurimum pertinere videbatur, nos, huiusmodi negocio nonnullis ex venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus demandato, eoque per ipsos diu lateque discusso, tandem facta nobis

> 1 Ex Regest. in Secret. Brev. Bull. Rom. Vol. VIII.

per eos relatione, comperimus, ad eorum regulare institutum conservandum, cultumque divinum augendum, plurimum cum Domino posse conferre statuta et ordinationes huiusmodi.

§ 2. In primis, quod electio novi provincialis fiat in capitulo provinciali, legitime iuxta Ordinis statuta congregato, et a patribus vocem habentibus in dicto capitulo de more et ex sacri concilii de-

Electio pro-

cretis, et absentium voces non suppleantur.

Munus pro-

- § 3. Novus provincialis, ubi primum fuerit canonice electus, factis cæremoniis, vincialis electi. et consuetis solemnitatibus servatis, intelligatur confirmatus, eique debita reverentia et obedientia exhibeatur, qui cum diffinitoribus capituli visitet vitam et regimen provincialis praeteriti, eùmque, iuxta ipsius actiones fide dignorum probatas testimoniis, absolvat vel condemnet, prout Ordinis constitutiones decernunt; inde deveniat ad electiones priorum et vicariorum monasteriorum, cum diffinitoribus et procuratoribus monasteriorum, sed ante priores et vicarii praeteriti resignent coram capitulo eorum officia de more provinciae.
  - § 4. Priormonasterii de Bethleem ante Prior monaalios priores eligatur, et primum locum thleem. habeat in capitulo, et extra post provincialem.

- § 5. Socius provincialis eligatur ab ipso provinciali, diffinitoribus et procuratoribus monasteriorum; qui, si longa infirmitate impediri, aut mori contigerit ante capitulum, eligatur alius a pròvinciali et diffinitoribus tantum.
- § 6. Si prior aut vicarius alicuius monasterii extra tempus capituli e vita de-vicariorum e-lectio extra cesserit, provincialis, cum religiosis tan-tempus capitum dicti monasterii vocem habentibus, alium eligat; cetera negocia in capitulo pertractanda, sive personas sive monasteria tangant, etiamad morum correctionem pertinentia, a provinciali et diffini-

Socios pro-

toribus expediantur, absque eo quod ceteri capitulares religiosi se intromittant.

§ 7. Expedito capitulo, provincialis et Visitatio mo- socius monasteria omnia, tam in capite quam in membris, inquirendo de vita et moribus religiosorum, de statu monasteriorum toties quoties ei necessarium videbitur, visitare non desinat, et pro expensis visitationis singulo quoque anno monasterium de Bethleem xx millia realia impendat.

nasteriorum.

§ 8. Visitatores autem, qui in capitulo Visitatores, fieri consueverant, de cetero non fiant, sed provincialis et socius id officium exequantur; finita vero visitatione, dictus provincialis residere possit in monasterio de Bethleem.

- § 9. Factis prioribus et vicariis in ca-Munus prio- pitulo provinciali, quilibet prior, ut primum prioratus sui officium adeptus fuerit, iuxta Ordinis statuta, cum fratribus suis, omnes officiales de more et iuxta sacri concilii Tridentini praescriptum instituat in suo monasterio.
- vincialatus.
- § 10. Provincialis iuxta antiqua Ordinis Tempus pro- statuta, triennio tantum maneat in provincialatu, quo elapso, congregabit provinciale capitulum in monasterio de Bethleem, et ibi praesidebit usque ad novi provincialis electionem, qua habita, et novo provinciali canonice electo, ipse renunciabit officio, et administrationis suae rationem novo provinciali et patribus diffinitoribus reddere teneatur.

vincialis.

§ 11. Provincialis, si in officio provin-Servanda in cialatus infirmari et mori contigerit ante aut mortis pro- praesinitum tempus triennii, registrum, ubi notantur acta provinciae, et sigillum sub fida custodia et clavibus recipiantur et custodiantur, donec per patres diffinitores et priorem loci, in quo casus occurrit, electus fuerit vicarius provinciae, cui per eos electo registrum et sigillum consignentur. Is eamdem quam provincialis

dine habeat facultatem usque ad provinciale capitulum iuxta Ordinis statuta proxime celebrandum.

§ 12. Instante capitulo provinciali, quilibet prior monasterii cum fratribus suis teneat electionem procuratoris ad dictum capitulum mittendi, iuxta antiqua dicti Ordinis statuta.

Electio pro-

§ 13. Electio autem teneatur iuxta sacri concilii Tridentini decretum, quo electo, detur ei instrumentum procurationis, subscriptum et signatum a vicario et conventu, ad comparendum in capitulo ad dandam vocem et ad deferenda monasterii negotia.

Electionis

§ 14. Causae maiores provinciae extra Causae maiocapitulum occurrentes non expediantur provinciali, nisi saltem de duorum diffinitorum consilio et assensu.

Novitiorum

§ 15. Novitii educentur in monasteriis de Bethleem et de Peralonga tantum, et educatio, si alibi offerantur, priores monasteriorum cum suis fratribus capitularibus omni tempore, de licentia tamen provincialis, eos recipere et habitum eis dare valeant. Teneantur tamen eos mittere ad monasterium de Bethleem vel de Peralonga, qui, tempore opportuno, professionem iuxta concilii Tridentini decretum emittant, ut filii tamen locorum, in quibus fuerant recepti; habeant magistrum litteris et moribus ornatum, a quo, præter sancta exercitia religionis, quotidie instruantur et exerceantur in grammaticis et cantu ecclesiastico; facta vero professione, in dicto monasterio per biennium tantum maneant, quo elapso, ad loca receptionis eorum mansuri remittantur.

§ 16. Filii monasteriorum licet in monasteriis, in quibus fuerint recepti et pro que fuerint, quibus fuerint professi, manere et vitam dire tenentur. ducere possint, et eorum eleemosynae illis monasteriis acquisitae et incorporatae intelligantur, et ita monasteria eorum nepro tempore exercere consuevit, in Or- | cessitatibus succurrere teneantur, debe-

ant nihilominus, prout opportunum fuerit, I provinciali obedire, si pro tempore etiam aliis monasteriis inservire contigerit, quod provincialis arbitrio reservetur.

§ 17. Constitutiones hactenus a quo-Constitutiones quam vel undecumque emanatae, quaeque quae non oblivel per sanctam Sedem Apostolicam approbatae et confirmatae non fuerint, vel in capitulo, de consensu diffinitorum, priorum, procuratorum et aliorum vocem habentium, recepta non fuerint, fratres ad poenam vel ad culpam obligare non intelligantur.

§ 18. In dictis autem capitulis et in Decreta Tri- quibuscumque aliis teneatur provincia servare decreta sacri concilii Tridentini.

§ 19. Nos igitur, qui Religionis huius-Statutorum modi et illius astrictarum personarum quarumlibet salubrem directionem sinceris affectamus desideriis, tam Alvarum et Paulum religiosos praedictos, quam provincialem et superiores dicti Ordinis et eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio et ex certa scientia, omnia et singula statuta et ordinationes aliaque praemissa, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, atque illis plenariae et inviolabilis firmitatis apostolicae robur adiicimus; omnesque et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint quomodolibet in eisdem, supplemus, illasque et illa valida et efficacia fuisse, esse atque perpetuo fore, ac suos plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab ipsis provinciali et superioribus ac aliis quibuscumque eidem Ordini Sancti Hieronymi regni Portugaliae

astrictis personis, nunc et pro tempore existentibus et futuris, ac aliis omnibus et singulis, quos praemissa quomodolibet concernant et pro tempore concernent, inviolabiliter perpetuo observari debere; et si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

§ 20. Quocirca venerabilibus fratribus Constitutio-

Emanueli Dalmada Ulixbonensis, et Gaspari Leriensis civitatum episcopis, ac dilecto filio collectori Camerae Apostolicae pro tempore existenti in regno Portugalliae praedicto per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium vel alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubiet quando opus fuerit, ac quoties proparte tam Alvari et Pauli religiosorum praedictorum, quam provincialis et superiorum ac aliarum personarum Ordinis praedicti et eorum quorumlibet fuerint requisiti, solemniter publicantes ac denunciantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praemissa omnia et singula ab omnibus, ad quos spectat et in futurum spectabit, inviolabiliter observari. Contradictores quoshibet et rebelles et praemissis non parentes, cuiuscumque status, gradus ac conditionis fuerint, per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appeltatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 21. Non obstantibus praemissis ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, prædecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo non ultra tres aliquis vigore praesentium ad iudicium trahatur, ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus; dictique Ordinis seu congregationis, etiam iuramento,

Derogatio contrariorum.

confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, usibus et naturis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacissinis et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis quomodolibet, etiam iteratis vicibus, etiam per nos et alios Romanos Pontifices praedecessores nostros et Sedem Apostolicam quibusvis personis, cuiuscumque status, gradus, dignitatis, ordinis et conditionis existentibus, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, etiam de latere legatis, aut alia quacumque mundana vel ecclesiastica dignitate et auctoritate fulgentibus, concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, tenores huiusmodi ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis actotaliter insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac latissime derogatum esse volumus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiv iunii MDLXXVIII, pontificatus' nostri anno vii.

Dat. die 14 iunii 1578, pontif. anno vn.

#### LXXXVIII.

Confirmatio statutorum et ordinationum communitatis et comitatus Camerinensis super dotibus et arrediis 1.

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem civitatum 4 Ex Regest. in Secret. Brevium.

insignium Romanae Ecclesiae temporali ditioni subiectarum felici gubernio et conservationi providere. Quod si aliqua ad eum finem maturo consilio statuta sun!, ut illa in mores inducantur, usuque recenta succedentibus temporibus observentur, illis, antea visis et examinatis, apostolicae confirmationis robur adiicimus.

§ 1. Hinc est quod cum dilecti filii Facti serie communitas et homines civitatis nostrae et causa con-Camerinensis, per dilectos filios Herculem dendae. Pontium U. I. D. et Camillum Lucarellum, laicos Camerinenses, eorum oratores ad nos Sedemque Apostolicam destinatos, exponi nobis nuper fecerint quaedam decreta, statuta et ordinationes super dotibus pactisque et lucris dotalibus, vestibusque et aliis ornamentis nuptarum mulierum et nobilium puellarum civitatis et comitatus Camerinensis, ac superfluis sumptibus nuptiarum coercendis, in consilio generali dictae civitatis, cum auctoritate et consensu dilecti filii magistri Iulii Sclafenati referendarii nostri, ipsius civitatis gubernatoris, sub nostro et Sedis beneplacito edita et promulgata ac ratificata fuisse, existimantes ea ad publicam utilitatem et commoditatem pertinere, quo illa ad omnium notitiam perveniant, ac ne quisquam illis in futurum temere contravenire audeat vel praesumat, illaque perpetuo ab omnibus observentur, aquum et rationi consonum esse iudicavimus eorumdem statutorum et ordinationum tenorem, quem examinari et recognosci fecimus, accurate de verbo ad verbum praesentibus adscribi, qui sequitur et est huiusmodi.

§ 2. Quod in futurum, pro dote et dotis summa dotis nomine alicuius puellae vel viduae vel constituendae. alterius cuiuslibet mulieris nubendae dotandaeque, originariae, incolae et habitatricis civitatis Camerinensis, cuiusvis gradus vel conditionis existat, non possit

Proæmium.

dari, concedi vel promitti, sub quovis quaesito colore vel titulo, directe vel indirecte, ab aliquo, sive habitatore vel incola dictae civitatis, consanguineo seu quacumque parentela conjuncto, vel etiam quavis persona extranea, cuiuscumque gradus, sexus, dignitatis et conditionis existente, ultra et praeter summam florenorum mille monetae currentis ad rationem quadraginta bolendinorum pro quolibet floreno, sive dos consistat in pecunia numerata, sive credita, solutione promissa, sive in aliis bonis stabilibus, mobilibus vel semoventibus, iuribus; extra vero civitatem, etiam in cortiniset comitatu dictae civitatis Camerinensis, similiter, ut supra, pro qualibet dote dari, concedi vel promitti non possit ultra summam florenorum similium trecentorum; sed si aliqua de cortinis et comitatu praedictis acceperit in eius maritum aliquem civem. incolam et habitatorem civitatis Camerinensis, tunc et eo casu dictus civis incola et habitator Camerini possit habere pro dote mulieris comitatensis usque ad summam mille, et non ultra; et versa vice, si quae civis vel habitatrix eiusdem civitatis nuptui tradita fuerit alicui viro comitatensi. possit et valeat dare vel promittere pro dote usque ad summam florenorum quingentorum, et non ultra.

dotis prohibe-

§ 3. Et ne fiat aliqua fraus \( \frac{1}{2} \) contra Augumentum praesentem ordinationem et statutum; quod summa dotium prædictarum; singula singulis referendo, nullo prorsus modo accresci vel augeri possit vel debeat, etiam post magnum vel parvum intervallum, sub quovis quaesito colore vel titulo, directe vel indirecte, etiam ex causa donationis inter vivos, vel causa mortis, etiam legati vel fideicommissi, vel alia quacumque ultima voluntate, vel quocumque alio contractu, pacto vel conventione, tacita vel expressa, quibus dotes et dotium quantitates praedictae contra huiusmodi ordinationes et statuta augerentur, salva semper facultate cuilibet de rebus suis libere disponendi tam inter vivos quam in ultima voluntate, praeterquam in augumentum dotium praedictarum, expresso nomine, titulo vel iure dotium quantitates praedictas excedentium, nec etiam per mediatores amicabiles, impositores, proxenetas vel alias interpositas personas, cuiuslibet gradus, ordinis, dignitatis et conditionis existant; quodque proxenetae, mediatores et interpositae personae inobedientes et contrafacientes puniantur ipso facto eisdem personis 1, quibus tenentur partes principales; et nihilominus in eventum, in quo datum, promissum, conventum, relictum, auctum vel quomodolibet concessum fuerit, pro dotibus huiusmodi et harum nomine, in casibus praedictis, ultra dictas respective summas superius declaratas, datio, promissio, conventio, relictum, augumentum vel alias facta concessio in ea parte quae dictas summas excedit et superat sit ipso iure nulla, inefficax, irrita et inanis, et tam is, qui dedit, promisit, convenit vel quomodolibet concessit dote's huiusmodi. contra tenorem et formam praesentis ordinationis et ultra dictas summas, quam etiam ille, qui illas recepit, acceptavit, convenit sibi vel alteri dari, vel alias sibi quomodolibet deberi praesumpserit, ipso facto incidant, et eorum quilibet incidat in poenam dupli eiusdem quantitatis pecuniarum, rerum vel bonorum dictas summas, ut supra declaratas et taxatas, excedentium, pro parte tertia reverendae Camerae Apostolicae, pro alia tertia communitati Camerini, pro reliqua vero tertia dicto iudici et superiori exequenti, partibus, irremissibiliter applicandam; necnon qui contra hanc praesentem ordinationem et statutum directe vel indirecte fecerit aut quomodolibet venire praesumpserit, tamquam bonarum legum et uti-

1 Legimus poenis (R. T.).

litatis publicae contemptor, omni dignitate magistratus priorum, necnon ordine sive numero consiliariorum eiusdem civitatis, et similiter officiis seu pensionibus, quae singulis annis civibus ex bussulo dari solent, perpetuo privatus existat: ita ut de cetero nec in bussulo priorum, nec consiliariorum maioris publici consilii matricula sive numero, nec officiorum pensionumque bussulo describatur et includatur; descripti vero vel inclusi, deleantur, revocentur, ac pro non scriptis et imbussulatis penitus et omnino habeantur toto tempore vitae suae, etiamsi forte per incuriam vel alias extraherentur tam de bussulo magistratus priorum quam de bussulo officiorum, statim laceretur schedula, sive polizza, ut dicunt, et alius ipsius loco incontinenti extrahatur, qui officio sive pensione fruatur.

§ 4. Et ut undequaque fraudibus, quae Pactiones do- contra hanc conditionem fieri vel excoginotario scriben- tari possint, quantum possibile est, obvietur, statuitur et ordinatur quod pacta dotalia, pignora, assecurationes, promissiones dotium puellarum, viduarum vel mulierum quarumcumque nubendarum debeant describi et annotari per publicum et authenticum notarium, et in forma authentica instrumentum interpartes per eumdem notarium redigi, qui sit de numero collegii Camerinensis, in comitatu vero saltem in matricula notariorum descriptus, alias per testes vel alias scripturas privatas vel publicas facta illorum probatio nulla sit, nulliusque roboris vel momenti; et tamen notarius, qui de dictis pactis et dotalibus conventionibus et concessionibus rogatus fuerit teneatur, infra decem dies a die celebrati contractus computandos, dare notam instrumenti praedicti, cum summario quantitatis dotis conventae et promissae, cancellario et scribae communitatis praedictae, rescribendae in libro publico ad id confecto | pro tempore erit, teneatur et debeat cu-

manu ipsius notarii, sub poena scutorum ducentorum pro medietate reverendae Camerae, pro alia medietate communitati Camerinensi applicandorum, et insuper sub poena suspensionis ab officio per quinquennium; quod si iterum in eisdem contravenerit, etiam notariatus officio perpetuo privatus existat.

§ 5. Et quia in comitatu non potest Quid agendum, commode haberi copia notariorum, sicut si notariorum defuerit. in civitate, ne, propter huiusmodi difficultatem, matrimonia impediri aut differri possint, propterea statuimus et ordinamus quod in comitatu praedicto, ubi celebrari contigerit matrimonium, praesentibus parocho et iisdem testibus, qui celebrationi matrimonii interfuerint, debeat a partibus declarari et exprimi quantitas dotis puellae nuptae, et postea dictae partes teneantur dotis quantitatem infra triginta dies immediate sequentes redigi facere in publicum instrumentum atque authenticum per publicum notarium, ut supra; alias dotis quantitas probari non possit, nec per testes nec per aliud quodcumque genus probationis, et probatio alias acta quam per publicum instrumentum, ut supra, sit ipso iure nulla, irrita et inanis; notarius autem, qui instrumentum dotis huiusmodi confecerit, teneatur dare notulam et subscribere in libro publico, ut supra, sub eisdem poenis superius expressis.

§ 6. Declarantes quod praesentibus decretis capitulisque nullo modo, pacto vel iusmodi renunciarinon potest. quovis quaesito colore renunciari possit, nec tacite nec expresse, nec in totum nec in aliqua sui parte, et quaelibet renunciatio desuper facta vel facienda, sit ipso iure nulla et invalida.

§ 7. Et ad convincendum eos, qui huiusmodi decretis et capitulis contravene- ventionem prorint, sufficiant etiam praesumptiones et ciunt graves coniecturae urgentes; et magistratus, qui praesumptiones

rare omni industria et diligentia apud l quemcumque dominum superiorem et iudicem, ut contra tales transgressores procedatur omni iuris et facti rigore, immo in omnibus casibus prædictis contra trasgressores non solum rigorosissime procedatur, sed nec possit peti vel fieri aliqua gratia vel remissio poenarum huiusmodi ab aliquo praeside vel iudice comitatus Camerini, nec a maiori generali vel minori concilio et magistratu; immo quod super aliqua gratia remissionis poenarum praedictarum vel infrascriptarum, nec in concilio maiori vel minori penes magistratum vel dominos superiores et iudices huius communitatis non possit porrigi vel poni aliqua petitio gratiae, quae esset directe vel indirecte contra praesentem ordinem vel aliquam illius partem vel caput; et si fiet aliqua gratia, rescriptum vel abrogatio quaevis praesentis statuti vel alicuius partis eius, sit ipso iure nulla et nullius roboris vel momenti, et tamen priores, consiliarii et quilibet, qui admiserit similes petitiones, supplicationes et instantias, puniatur ad poenam scutorum ducentorum pro quolibet et qualiter vice; et qui huiusmodi supplicationes porrexerint vel aliquod contra hanc ordinationem petierint, similiter puniantur ad poenam scutorum ducentorum, applicandorum ut supra, quae intelligatur, dummodo gratia et poenae remissio non emanaverit a Sanctissimo domino nostro Papa.

statutam sum bent.

§ 8. Et si evenerit quod, pro praedictis Bona stabilia maritandis, aliquis vellet dare et tradere, mam dotis ex- pro dote et dotis nomine res et bona stacedere non de- bilia, quae excederent, quovis quaesito colore, summas dotium praedictarum respective, non possint ea dari, tradi velassignari possessio et tenuta dictorum bonorum, nisi aestimatione legitima praecedente, facienda a duobus aestimatoribus eligendis et deputandis a publico et ge- l unius floreni; guancealia sex telae rentiae

nerali concilio dictae civitatis, ballottandis et obtinendis more solito et consueto, qui teneantur iurare ad Sancta Dei Evangelia, in manibus priorum, et ad eorum delationem, praedicta bona aestimare iusto et convenienti pretio.

§ 9. Declarantes, ad tollendum fraudes, quae in praemissis fieri possent, quod huiusmodi dotes alterari vel augeri non possint, mercatura, mercenariis, exercitio, arte, societate, monetae censu annuo aut alio quocumque praetextu, ex quibus dotes praedictae essent auctae ante consumationem matrimonii: sed huiusmodi augumentum et fructus mercaturae aut aliorum praedictorum contractuum et exercitiorum sint et pertineant ad illum vel illos, qui dotes et harum pecunias miserint et posuerint in mercatura, mercenariis, arte, exercitio et aliis praedictis, et sponsus et sponsa, maritus et uxor non sentiant lucrum aut dammum, commodum aut incommodum, nisi post consumationem matrimonii.

Arredium.

§ 10. Item statuitur et ordinatur quod pro arredio, mobilibus seu camera non possint ad summum dari et consignari, nisi bona inferius designanda, videlicet camisiae sponsarum numero decem, giuppones numero duo, valoris scutorum trium pro quolibet ad plus; colletti tres, absque auro et argento et gemmis seu perlis vel aliis rebus pretiosis aut recamis, non excedentibus valorem scuti unius auri pro quolibet; pannellae seu gremialia decem, cuffiae duodecim, capezzoli lini numero viginti, et totidem sudaria, omnia sine auro et argento et aliis rebus pretiosis; tobalea una telae rentiae vel lineæ, longa brachiorum septem de palmis tribus pro quolibet brachio; spatolae telae rentiae vel alterius telae lineæ numero duodecim, et aliae salvietae omnes numero viginti; speculum unum, valoris ad plus

BULLARIUM ROMANUM

vel urtichinae, absque auro et argento; [ linteorum paria duo; et quod, in portando capetto seu capula, sponsae non liceat portare donativum quod non sit conforme praedicto ordini vestiendi et ornandi sponsam, sub eisdem poenis, sed liceat tantummodo portare capulam valoris scuti unius, et unum par solcarum seu crepidarum, et unum par caligarum seu, ut vulgo dicitur, calzette, pileum et ornamenta, quae vir eius mittit, non tamen excedentia ordinem supradictum.

possint.

§ 11. Item, quod tempore, quo fit spon-Arredii con- sae consignatio arredii, mobilium seu capraesentes esse merae, non possint adesse vel esse praesentes nisi pater, mater, sorores et attinentes usque in secundum gradum, secundum ius canonicum computandum, ac etiam vicinae proximiores sponso et sponsae, et vocetur etiam cancellarius communitatis, qui debet esse praesens, et notare in scriptis huiusmodi ordinem, ne transgrediatur ordo mobilium praedictorum et arredii seu camerae, et si casu absit vel sit impeditus, adhibeatur alius eius loco arbitrio dictorum priorum; et qui transgrediuntur huiusmodi ordinationi in dando vel recipiendo id, quod superius est expressum, incidant, ultra poenam scutorum quingentorum, etiam in poenam amissionis rerum et bonorum quorumcumque consignatorum, ultra et praeter huiusmodi ordinationem datorum, ut supra applicandorum, et in eventum transgressionis, cancellarius teneatur in praedicto consilio publicare et notificare transgressores; et contra eos procedi possit iuxta praedictos ordines, ita quod, quando sponsa traducitur e domo patris vel fratrum aut aliorum ad domum sponsi, non liceat vocare pro ea associanda, nisi solum consanguineos et affines, et non possit dari pro ientaculo seu colatione, nisi sors una confectionis zuccari seu aromatariorum et panes, quos speciales l

appellant, et ciambellas, ultra poma, uvas, olivas et id genus fructuum pro tempore existentium; et quod sequenti die non liceat mittere marsapanos ultra pondus duarum librarum, absque pullis gallinaceis vel alia re; declarantes quod patri et fratribus, etiam per interpositas personas, sponsae, in exitu domus non liceat donare sponsae vel alteri pro ea 1 scutum unum auri in auro pro quolibet, et inobedientes puniantur in poena scutorum decem, ultra amissionem summae excedentis, applicandae ut supra.

§ 12. Item, quod sponsae vel mulieri

tare vestem sericam rubeam vel violaceam

de grana vel chermisino tinctam, et nihilominus non possit habere nisi unam vestem sericam vel vellutaceam, cuiusvis sit coloris, praeter chermisini et violacei de grana, ut supra, et appellatione vestis zimaria intelligatur; et habenti vestem sericam non liceat habere nisi unam zimariam panni vel rasciae, ornatam cum listis sericeis vel velluti, et aliam zimariam sine aliquo ornamento, similiter panni vel rasciae, et generaliter non possint in quibusvis vestibus addi ornamenta praeter praedicta, nec possit apponi, ut vulgo dicitur, sericum supra sericum, nec alia addi similia pretiosa, sub poena scutorum quinquaginta et amissionis vestium et rerum ipsarum, ut supra applicandarum; et nihilominus non liceat alicui puellae nuptae, sponsae, viduae vel alicui alteri mulieri, civi seu incolae vel habitatrici civitatis et Status Camerini, cuiusvis gradus et conditionis existat,

portare vel etiam domi retinere vel ha-

bere vestes aliquas caudatas, quarum

cauda sit longior uno pede ad mensuram pedis communis Camerini, quam sit pars

anterior ipsius vestis; sic mulier non pos-

sit habere vel portare vestes cum manicis longis, clausis vel apertis, sed tantum in

1 Deest forsan ultra (R. T.).

Indumenta nuptae non liceat habere, facere vel por-sponsae.

vestibus quas zimarras appellant possint habere dictas manicas longas, clausas et strictas, iuxta antiquam consuetudinem. sub poena amissionis vestium vel vestis ipso facto incurrenda; et similiter non liceat alicui sartori vel vestiario facere vel venderé vestes habentes caudas longiores vel manicas longas contra formam praedictam, sub poena scutorum viginti quinque pro qualibet veste, pro medietate Sacro Monti communitatis, pro alia medietate inter accusatores et executorem dividendorum, et sub poena suspensionis ab exercitio per unum annum, et deinde ad beneplacitum dominorum priorum et consilii generalis dictae civitatis; nec insuper liceat portare in capite, collo, pectore vel ornamento vestium ultra valorem viginti scutorum auri in auro in totum, computatis ornamentis, margaritis seu perlis, corallis, granatis et similibus aliis, negantes eis monilia et pendentia ab auribus, sub iam dictis poenis et rerum amissione, ut supra applicandarum, in quibus incurrere etiam pater, mater, avus, avia, patruus, et avunculus, fratres germani vel consanguinei et alii attinentes sponsi et sponsae, qui consenserint vel emerint illa.

Viam itur.

§ 13. Et ne possit committi aliqua Fraudibus ob- fraus, ordinatur et statuitur quod, antequam sponsae et mulieres nuptae possint gerere bona praedicta et similiter ornamenta, debeant illa praesentare coram prioribus ac magistratu pro tempore existentibus, qui deheat ea aestimatoribus singulis annis in publico consilio deputandis, et si abfuerit vel impediti seu impeditus fuerit, eorum loco possint alii, arbitrio dominorum priorum, deputari, et postea annotari a cancellario communitatis, et non possint mutari vel alterari.

§ 14. Item conceditur sponsis vel aliis Quale pileum, mulieribus quod possint gerere pileum

serici genere, absque tamen auro, argento vel aliis ornamentis factis ex auro et argento, medaliis vel aliis impressionibus et pennis sive plumis non excedentem valorem, inter pileum et alia ornamenta, scutorum trium.

§ 45. Item, prohibetur quod tam sponsa Quot et quales quam aliae mulieres nuptae habere non crepidae. possint modo aliquo ultra paria duo solearum sive crepidarum velluti vel serici, cum passamanis ex serico, prohibendo expresse, sub poenis praedictis, quod in dictis crepidis non possint uti auro nec argento.

§ 16. Item, quod in desponsatione spon- Qui vocandi sorum non possint, tam ex parte mariti ad desponsaquam ex parte uxoris, vocari consanguinei vel affines supra quartum gradum ultra vicinos, sub eisdem poenis: ita quod in nullo penitus actu faciendo, ad ornatum infantium adhibeatur usus cultrinarum, nisi ad summum ex serico aut velluto simplici cum simplicibus passamanis seu frangiis sericis una cum capula sive lentiolo, sine auro et argento et quovis gemmarum genere vel recamo.

§ 17. Et similiter, ut reprimantur abusus qui solent fieri in ornandis cunabulis, non adhibeantur cultrices, nisi ut supra pernicalia, sive, ut vulgo dicitur, cotuni, et linteamina necessaria, absque aliquo auri vel argenti et gemmarum additamento, sub dictis poenis et rerum amissione, ut supra applicandarum.

Ornatus cu

§ 18. Item, quod non possint mitti ad Dona facienda mulierem puerperam cunae modo aliquo; quodque etiam mulieri puerperae non possint mitti a cive ultra duo paria capponum et duo nochera vini, negando expresse omnem aliam rem tradi.

§ 19. Item, guod nondum nuptae pu- Vestes innuellae, etiam nubiles, non possint habere ptarum puellaaliquod genus vestium ex velluto aut serico, sed tantum ex panno, rascia vel coopertum serico vel velluto et alio quovis | mocaiale et similibus, nec illos ornare,

nisi ex passamanis vel frangiis simplicibus vel parvulis listis ex velluto, in totum brachium unum non excedentes, et ornamenta fiant tantummodo in bustis vulgo nuncupatis.

§ 20. Quodque in comitatu ad mulie-Qui possint res puerperas non possint accedere, nisi ad puerperam mater et sorores aut duae ex propinquioaccedere. ribus, in defectum matris vel sororis, et non possint ad eas deferre plusquam unum par pullorum gallinaceorum, et quatuor panes magnos et vini moderate duo similia vasa.

vivium venire possint.

§ 21. Item, quod in desponsatione co-Qui ad con- mitatus non possit nec debeat conducere seu mandare associari a suis consanguineis, vicinis et affinibus, nisi in primo, secundo et tertio et quarto gradibus coniunctis; et similiter, in convivando et nuptiis faciendis convitatorum, non possint convitare nec vocare nisi eosdem consanguineos vel affines primi, secundi, tertii et quarti gradus, nec possint eos gravare, vel eis iubere ut portent scatulas vel alias res comestibiles, nec etiam vocare, et id iubere vicinis et amicis, nec uti in comedendo aliquo genere obsonii, quod vulgo dicitur le vivande, et aliis similibus delicationibus, sed tantummodo lacteolos et cariatas, ut vocant.

§ 22. Item, quod, tam in civitate quam Revisio for in comitatu, super transgressione omnium cienda a depu- et singulorum capitulorum huiusmodi, tam in rebus dotalibus quam in arredio seu camera, extractione domus, nuptiis, puerperiis et aliis rebus prædictis, fiat revisio a deputatis, qui pro tempore erunt, qui prædicta possint revidere et cogere transgressores ad solutionem poenarum iuxta decreta et ordines praedictos; rogare et instare ut superiores adjuvent et faveant pro executionibus faciendis; et circa vestes, extractiones sponsarum de domo et aliis hic non expressis fiat iuxta ordinem et capitula et novas reformationes descriptas in volumine statutorum.

§ 23. Item, quod mulieres non possint Capitis uti velis croceis vel alias tinctis, sed velis albis in capite et etiam in cingulo, et liceat uti burata simplici; viduae tamen possint uti solito velo croceo vel alias iuxta morem.

§ 24. Item, quod omnes sponsae et mulieres civitatis et Status Camerini, sine distinctione graduum, in vestiendo et portando earum vestes et iocalia et alia ornamenta, pari gradu et passu procedant, praesentis ordinationis metas non excedentes. Non obstantibus ordinibus factis in statuto de vestibus capitaneorum, doctorum, equitum et privilegiatorum.

Lucrum do-

§ 25. Item, quod superior possit et valeat poenas praedictas, prout supra de-tale. claratum fuit, et quia experientia compertum est ex magnis expensis, quae hodie a maritis fiunt, dotes ipsas plerumque in toto vel in parte consumi, ita ut mariti, aliquando eas restituere coacti, omnem eorum facultatem erogari compellantur, proinde, maturo consilio, ac desuper populi consensu pluries habito, statuerunt et ordinaverunt quod, si moriatur uxor, antequam sit consumatum matrimonium, maritus lucretur sextam partem dotis datae, promissae vel conventae vel quomodolibet debitae, cum sexta parte camerae; et si moriatur post matrimonii consumationem sine filiis, sive traducta fuerit sive non, maritus lucretur tertiam partem dotis datae, promissae vel conventae seu alias quomodolibet debitae, ut supra. Et e contra, si praemoriatur maritus ante matrimonialem copulam, uxor lucretur vestes longiores et viduales et annulum sponsalitii; post vero copulam, lucretur omnes vestes, annulos et mobilia, quibus vestita traducta fuit ad domum viri vel in nuptiis inter ipsos celebratis ornata.

§ 26. Munera vero quaecumque uxori, Haeredes muin sponsalitio, a viro vel eius patre, ma- nerum

tre, fratribus et personis vere proximioribus data et porrecta, sint et esse debeant, matrimonio morte viri dissoluto. haeredum ipsius mariti, cuius contemplatione data fuerunt, praeterquam parva illa, quae dantur a consanguineis et attinentibus remotioribus viri in actu desponsationis, quae vulgo dicuntur La mancia delli parenti.

stitutio vetita.

§ 27. Item, quod patri et matri vel aliis Munerum re- praedictis ex parte sponsae non liceat, quovis quaesito colore, nec possit restituere, loco muneris seu manciae, aliquod donativum, prout hodie utuntur, videlicet camisias, sudaria seu sciugatoria; et minus maritus affinibus caligas, crepidas et alias res, sub poena scutorum viginti quinque, ut supra applicandorum; et minus comitativi sponsi vel alii pro eis possint vel debeant portare in domum sponsae aliquas caligas, calsias crepidasque affinibus dandas; et e converso, sponsa non possit nec debeat in domum sponsi seu mariti gerere alicui de eius domo vel aliis consanguineis et affinibus donum aliquod, ut camisias, sudaria seu sciugatoria et similia, excepto viro, sub iam dictis poenis, ut supra applicandis.

§ 28. Necnon in restitutione dotis ser-Restitutio do vetur dispositio iuris communis quoad annuum legatum, non obstante quacumque consuetudine contraria, vel etiam stipulatione annui legati, quae plerumque apponitur partibus insciis, nec vim derogationis considerantibus.

tuto civitatis tolluntur.

§ 29. Et insuper, ad tollenda dubia, Dubia in sta- quae oriri possent circa interpretationem statuti dictae civitatis positi in libro secundo, sub titulo De dotibus et dotatis mulieribus, rubrica cxix, quoad praedictam partem dicti statuti, videlicet a principio usque ad finem, et si mulier plures habuerit fratres, addimus illud fore intelligendum in omnibus et per omnia prout intelligebatur statutum vetus; et de verbo

ad verbum, prout idem statutum vetus loquebatur, statutum novum in pristinum statum et sensum restituatur et pro restituto de cetero habeatur ac si numquam mutatum fuisset, et iuxta tenorem antiqui, debeat in futurum ab omnibus servari, cuius antiqui et ut supra observandi statuti usque ad dictum finem, et si mulier, ex originali authentico sumpti tenor talis est, videlicet De dotibus et dotatis mulieribus, rubrica CXIII.

§ 30. Item, statuimus et ordinamus quod, Mulier dotata a si aliqua mulier fuerit vel erit dotata a ditur haeredipatre vel matre vel avo paterno vel avia tatefavore mapaterna vel materna vel fratre carnale vel patruo carnali, non possit ipsa mulier dotata, nec descendentes ex ea, reverti ad haereditatem vel successionem praedictorum vel alicuius eorum dotantium vel non dotantium vel descendentium ab eisdem vel aliquo praedictorum per lineam masculinam, quousque supervixerit aliquis masculus legitimus et naturalis de praedictis vel aliquo ipsorum vel eorum descendentibus ab eisdem vel aliquo praedictorum per lineam masculinam; si vero fuerit dotata ab avo vel avia maternis, non possit dicta mulier nec descendentes ex ea reverti ad haereditatem et successionem ipsorum avivel aviae maternorum dotantium vel non dotantium quoad superveniret 1 aliquis masculus ipsorum, et deinde sequitur dict. paragraphus.

§ 31. Et si mulier plures haberet fratres, et insuper ad obviandum malitiis hominum, eidem statuto addimus quod post decem annos inter praesentes, post vero annos viginti inter absentes, quaelibet mulier maritata, quoad effectum exclusivum dicti statuti, praesumatur dotata secundum formam et tenorem dicti statuti, quae praesumptio non militat, ubi ante dicta tempora mulier vel alius pro ea in iudicio partem citare fecit et suam actionem intentavit; quo vero ad alium

1 Leg. forsan supervixerit (R. T.).

Praesumptio dotis solutae.

Limitatio.

effectum dotis consequendae post dicta l tempora, audiri possit, et si fuit dotata, dotem possit de iure consegui; si vero dotata non appareat, non possit petere aliquam partem vel haereditatem bonorum personarum in statuto expressarum, quia praescindi voluerunt ad hunc effectum præsentis ordinationis decreto eam fuisse dotatam, dummodo non excedat summam superius expressam respective, sed possit bene petere et agere ut congrue dotetur; et si ante praedictos annos decem inter praesentes, viginti inter absentes, mulieri remaneat tantum actio petendi dotem sibi relictam vel alias promissam, vel demum se congrue dotari iuxta tenorem statuti, et prout instum fuerit, statutis praedictis et aliis contrariis non obstantibus, dicto statuto in reliquis salvo remanente et in suo robore persistente.

statutorum præfatorum.

§ 32. Pro parte igitur eorumdem com-Confirmatio munitatis et hominum per dictos oratores nobis fuit humiliter supplicatum quatenus ordinationibus et statutis aliisque praemissis robur apostolicae confirmationis adiicere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, cunctarum civitatum, praesertim quarum fides et obedientia in nos Sedemque Apostolicam apparet singularis, felicem statum sinceris affectibus exoptantes, cosdemque civitatem et homines a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnia et singula statuta et ordinationes huiusmodi, ac, prout illa concernunt, in dictis statutis et ordinationibus contenta et inde sequuta et sequenda

quaecumque, licita tamen et honesta, et praeterquam quoad dotes viduarum, apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus; ac omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus; praemissaque omnia et singula ab omnibus, quos' illa concernunt vel concernent quomodolibet in futurum, etiam clericis ac ecclesiastica vel alia quavis dignitate, officio aut magistratu fungentibus, vel praedictis, et tam saecularibus quam cuiusvis Ordinis regularibus, perpetuo inviolabiliter observari debere, nec illis contrafacere, dicere vel venire licere, nec ab illis resilire ullo unquam tempore posse, necnon contra praemissa disposita et in posterum disponenda, etiam per viam legis vel similium statutorum, in quibus etiam iuramentum intercesserit. aut alio quovis vinculo vallata fuerint, vim omnem iuramento praedicto et aliis articulis adimentes, nulla et invalida fore; irritumque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari decernimus.

§ 33. Quocirca venerabili fratri nostro episcopo Camerinensi et dilectis filiis Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, ac dictae civitatis gubernatori per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte communitatis et hominum praedictorum fuerint requisiti, solémniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praemissa omnia et singula inviolabiliter observari. Contradictores quoslibet ac rebelles et praemis-

Executores.

An. C. 1578

sis non parentes, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 34. Non obstantibus felicis recorda. Derogatio tionis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis vigore praesentium ad iudicium ultra tres diaetas non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac civitatis et comitatus praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis etconsuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis communitati et comitatui praedictis illorumque personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie ac alias in contrarium quomodolibet concessis. approbatis et innovatis; quibus omnibus, eorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, haç vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum. sub annulo Piscatoris, die v augusti MDLXXVIII; pontificatus nostri anno VII. Dat. die 5 augusti 1578, pontif. anno vii.

#### LXXXIX.

Constitutiones et statuta in capitulo generali congregationis Clericorum Regularium Sancti Pauli Decollati observanda 1.

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Circa religiosarum piarumque con-1 Ex Regest in Secret. Brev.

Exordium et

gregationum statum et mores decet nos non mediocriter esse intentos ac in his facti series. auctoritatem nostram interponere, quae ad perturbationes in illis summovendas, ac quietem et tranquillitatem parandam pertinent. Exponi siquidem nobis nuper fecerunt dilecti filii praepositus generalis et illi assistentes et discreti congregationis Clericorum Regularium Sancti Pauli Decollati, quod, dum eadem congregatio, auctore Domino, Sedisque Apostolicae intercedente auctoritate, initium sumpsit, ac illatunc primum nascebatur, resque omnis ad paucos redigebatur, ac unam tantum domum sive collegium in civitate Mediolanensi habitabant, statuerunt, idemque statutum inter constitutiones eiusdem congregationis perpetuo observandas redegerunt, ut hi qui in dicta congregatione professi fuissent, in capitulis, quae vocalia nuncupantur, interesse ac, de rebus ad universae congregationis statum pernitentibus agere et statuere possent.

- § 2. Postquam autem eius congrega- Expositionis facti continuationis constitutiones eiusdem Apostolicae uo. Sedis auctoritate comprobatae fuerunt, eademque congregatio numero personarum augeri coepta fuit, ad evitandam confusionem, quam in unum convenientium et congregatorum multitudo plerumque parere solet, aliarumque Religionum exemplo ducti, laudabili hactenusque observata consuetudine, cui aliquo tempore per quemquam adversatum non fuit, eadem in congregatione usu receptum extitit, ut nullus vel in dicta congregatione professus, licet in sacro vel presbyteratus ordine constitutus, admittatur in capitulis vocalibus, nisi praecipue hoc illi per capitulum generale concessum indultumque fuisset.
- § 3. Nunc autem, personarum ac domo- Clerici suprum vel collegiorum dictae congregatio-plicant pro ad-probatione stanis numero aucto, cum animadversum inti. fuerit difficile et fere impossibile esse

ut omnes dictae congregationis professores, qui in eisdem domibus vel collegiis resident, undique convenientes, insimul, causa celebrandi capitulum generale annis singulis, ut moris est, congregentur, quo tempore in ecclesiis domorum et collegiorum dictae congregationis divinus cultus et ministrorum numerus maxime diminueretur, eædemque ecclesiae fere destitutae remanerent, ac universae congregationi maximum afferret dispendium ac incommodum; quare iidem praepositus, assistentes et discreti nobis humiliter supplicari fecerunt; quatenus antiquum dictae congregationis statutum inter illius constitutiones perpetuas eo tempore, quo primum eadem congregatio initium sumpsit, relatum, quod tanto consensu iam abrogatum fuit expresse tollere, ac laudabilem consuetudinem praefatam in dicta congregatione usu receptam approbare et confirmare de benignitate apostolica dignaremur.

statutorum.

§ 4. Nos igitur, antiquarum constitu-Confirmatio tionum dictae congregationis tenorem, ac si de verbo ad verbum insereretur praesentibus, pro expresso habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, praefatum statutum de admittendis singulis professis in capitulis vocalium, etiam si in sacris ordinibus constituti fuerint, eadem apostolica auctoritate, tenore praesentium, tollimus et abolemus; consuetudinemque quod nemo in eisdem capitulis vocalis admittatur, nisi per generale capitulum id expresse ei concessum fuerit, perpetuo approbamus et confirmamus, omnesque et singulos, tam iuris quam facti defectus et solemnitatum, etiam substantialium, omissarum, in praemissis supplemus, eamdemque consuetudinem exacte in virtute sanctae obedientiae ab omnibus, quos illa concernit, districte observari praecipimus et mandamus.

§ 5. Et insuper quo eadem congregatio Quinam in cain dies magis magisque proficiat, statui- vocem habemus ut nullus imposterum vocem in eo- ant. dem capitulo generali habeat, quin in dicta congregatione per quadriennium laudabiliter post factam professionem vixerit, ac fide dignorum testimoniis de vita, moribus, religionisque zelo probatus, ac tunc demum a capitulo generali ad idem capitulum admissus fuerit; quodque ad idem generale capitulum quotannis celebrandum cuiuscumque domus sive collegii superior una cum discreto eiusdem domus vel collegii, legitime in eadem domo vel collegio ad id electo, dumtaxat accedere debeant, nec alii ad idem capitulum generale accedere audeant sive praetendant; praesentesque litteras perpetuis futuris temporibus observari, ac de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari, vel ad terminos iuris reduci, aut in ius vel controversiam vocari. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, ac causarum curiae Camerae Apostolicae, Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique judicari et definiri debere; necnon irritum et inàne decernimus, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Quocirca venerabilibus fratribus Maceratensi et Amerin. episcopis, ac di-deputatio. lecto filio causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte praepositi,

XC.

assistentium et discretorum praefatorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praemissa omnia observari, non permittentes eos seu eorum quemlibet desuper a quoquam quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet ac rebelles et praemissis non parentes, per censuras, sententias et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

trario um.

§ 7. Non obstantibus felicis recordatio-Derogatio con- nis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis vigore praesentium ad iudicium ultra tres diaetas non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac dictae congregationis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, eorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die i octobris molxxviii, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 1 octobris 4578, pontif. anno vii.

Approbatio et confirmatio provinciae S. Iosephi Hispaniarum, Ordinis fratrum Minorum Discalceatorum, et corum laudabilis instituti, cum omnibus monasteriis obtentis et obtinendis, cum mandato generali et fratribus de Observantia ne illos molestent aut quicquam super eis innovent etc. 1.

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Ad hoc nos Deus, licet immeritos, militantis Ecclesiae regimini praetulit, ut quid cuique conveniat necessariumque sit et opportunum provideamus, et praesertim dilectis filiis professoribus Ordinis fratrum Minorum, Discalceatis nuncupatis, provinciae S. Iosephi in regnis Hispaniarum, quos tanto rerum coelestium et aeternarum studio allectos esse intelligimus, ut, pro sempiterna earum fruitione, austeritatem voluntarie libenterque amplectantur, ut ab externis curis et molestiis, quibus ab instituto et praescripto Regulae suae distrahi possunt, liberati, illis soluti liberiorem bona coelestia et aeterna contemplandi et consequendi facultatem habeant.

§ 1. Ad aures itaque nostras fratres Causa constipraedicti, Discalceati nuncupati, nonnul- tutionis edenlas querimonias perduxerunt, quibus se quampluribus molestiis ac perturbationibus a dilectis fratribus S. Francisci, de Observantia nuncupatis, non parum, minime sub iustis praetextibus, vexari conquerebantur. ...

Confirmatio

- § 2. Ea propter nos, illorum quieti et indemnitati consulere volentes, congrega- congregationis de qua in contioni' venerabilium fratrum nostrorum stitutione. S. R. E. cardinalium super negotiis episcoporum et regularium deputatorum negotium huiusmodi audiendum et cognoscendum commisimus, coram quibus
  - 4 Ex Regest. in Secret. Brevium.

re diu ac mature discussa, iisdemque fratribus Discalceatis ex una, et procuratore generali praedictorum fratrum de Observantia ex altera partibus semel et pluries auditis, habitaque super hoc matura deliberatione, de corumdem cardinalium consilio, congregationem sive, ut vocant, provinciam S. Iosephi praedictam, iam pridem in dictis regnis erectam et ordinatam, ac laudabilia instituta eorumdem fratrum Discalceatorum in singulis eorum custodiis, domibus seu monasteriis et locis, quae nunc obtinent et in perpetuum obtinebunt, praesentibus et futuris, apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, praecipientes, in virtute sanctae obedientiae ac sub excommunicationis latae sententiae et aliis arbitrio infrascriptorum iudicum infligendis censuris et poenis, generali et aliis ministris, commissariis, provincialibus, diffinitoribus, vicariis, custodibus et guardianis nunc et pro tempore existentibus dicti Ordinis fratrum Minorum de Observantia nuncupatorum, et illorum generali proxime et aliis in futurum celebrandis capitulis, et personis in eo congregandis, necnon omnibus et singulis aliis, quacumque dignitate, auctoritate et potestate fulgentibus, ne provinciam, custodias, monasteria seu domos aut loca praedicta ullatenus, directe vel indirecte seu quovis quaesito colore vel ingenio, dismembrare vel separare, seu dismembrari vel separari, aut alias quomodolibet inquietare vel molestare audeant seu permittant; neceorumdem fratrum Discalceatorum vivendi modum aut rigorem strictae eorum observantiae, habitus vilitatem, et paupertatem contemnere, immutare seu retractare, aut in eis aliquid innovare seu attentare praesumant; quinimo generalis minister,

commissarii et alii praedicti fratribus dictae provinciae Sancti Iosephi, ac eorum custodiis, domibus, monasteriis seu locis, quibus poterunt modis, auxilium, consilium et favorem praestent.

§ 3. Praeterea nos, fratribus dictae Facultas reciprovinciae quaecumque loca tam in re- de Observantia. gnis Hispaniarum quam in omnibus Indiis et alibi existentia ipsis pro tempore concedenda, interveniente Sedis Apostolicae auctoritate, seu servata forma concilii Tridentini, necnon fratres praedictos de Observantia ad eos transeuntes recipiendi licentiam et facultatem impartimur.

§ 4. Insuper, cum dicti fratres Discal- Onus missaceati perpetuum aliquod onus missarum rum fratribus per ipsos celebrandarum ex instituto su- iungi non possit ab illis de Obscipere prohibeantur; ac ex officio et de- servantia. bito charitatis pro suis benefactoribus vivis atque defunctis sacras missas celebrare et alia divina officia peragere habeant, seu saepius in illis celebrandis et peragendis plurimum occupentur, statuimus ut nullus superior praedicti Ordinis fratrum Minorum de Observantia ipsis fratribus Discalceatis aliquod onus missarum perpetuum vel temporale iniungere, seu eos ad aliquas missas pro aliis particularibus personis seu animabus aliquorum fidelium defunctorum, etiamsi illi patroni seu fundatores quorumdam monasteriorum aut domorum eorumdem fratrum de Observantia, seu in quibus memorati fratres de Observantia commorantur, celebrandas, vel alias ad satisfaciendum in missis huiusmodi pro iisdem fratribus de Observantia cogere seu astringere possit.

§ 5. Praeterea, quod nulli commissarii Inhibilio transfratrum de Observantia praedictorum nec ferendi fraires Discalcea-ipse generalis minister pro tempore exi- tos superioristens possit aliquos ex dictis fratribus vantia iniuncia. Discalceatis de praedicta eorum provincia Sancti Iosephi seu de eorumdem domi-

bus vel locis extrahere vel transferre, aut illos mittere ad quascumque alias partes vel provincias, etiam Indiarum, etiam pro custodia Sancti Gregorii in Indiis Philippinis, ubi domus seu monasteria ipsorum fratrum Discalceatorum in posterum canonice recepta fuerint, nisi eos, qui a patribus in capitulo eiusdem provinciae Sancti Iosephi specialiter assignati fuerint, vel alias in eodem capitulo fuerit ordinatum; quodque custodia Sancti Gregorii praedicta eidem provinciae Sancti Iosephi subiecta et incorporata existat, prout nos illam harum serie subiicimus et incorporamus, donec ea in provinciam iuxta Ordinis instituta fuerit erecta; ac quod provincialis dictae provinciae Sancti Iosephi possit et valeat fratres eiusdem provinciae, ad custodiam praedictam transmittere, ac commissarium ad illam ministrandam, ibique capitula habendum iuxta Ordinis institutum, ubi et quando opus fuerit et sibi videbitur.

Observantia.

§ 6. Volentes nihilominus ut, salvis Subiectio Dis- supradictis, in reliquis dicti fratres Disreliquis mini- calceați subiecti remaneant iurisdictioni stro generali de ministri eorumdem fratrum de Observantia generalis, quod ipse minister, per seipsum vel alium seu alios eiusdem Ordinis Discalceatorum tantum, possit eosdem fratres Discalceatos corrigere, visitare ac in eos iurisdictionem exercere.

§ 7. Decernentes praesentes litteras Clausulae nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio, seu intentionis nostrae defectu, etiam ex eo quod omnes interesse habentes vel fratres de Observantia praedicti, aut quicumque alii vocati non fuerint, notari, argui seu impugnari, aut sub quibusvis revocationibus, suspensionibus, limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus, etiam ab eadem Sede Apostolica emanatis et in posterum emanandis, comprehendi non posse, l

Bull. Rom. Vol. VIII.

32

sed illas semper validas et efficaces existere, suosque plenarios et integros effectus sortiri debere; sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et diffiniri debere; necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 8. Quocirca venerabilibus fratribus grecutores. Mexicano et Toletano archiepiscopis, et episcopo Alcitensi, necnon dilectis filiis Curiae causarum Camerae Apostolicae auditori generali, ac decano ecclesiae Mexicanae per praesentes mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte fratrum Discalceatorum praedictorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra eos praemissis omnibus et singulis, iuxta praesentium continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere, non permittentes eos desuper per ministrum generalem aliosque praedictos quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet ac rebelles et praemissis non parentes, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, illos sententias, censuras et poenas praedictas incurrisse declarando, illasque etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 9. Non obstantibus felicis recorda-

trariorum.

Derogatio con-tionis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, per quam cavetur expresse ne professores Ordinum Mendicantium loca ad inhabitandum, absque dictae Sedis licentia speciali, de prohibitione huiusmodi expressam mentionem faciente, 1 ac de una et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis vigore praesentium ad judicium ultra tres diaetas non trahatur. aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac Ordinis huiusmodi, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, corum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel, divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi aut excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

sumptoram.

§ 10. Ceterum, quia difficile foret prae-Fides tran- Sentes litteras ad singula quaeque loca, ubi necesse fuerit, deferre, volumus et dicta auctoritate decernimus quod transumpto praesentium litterarum, ctiam impresso, sigillo alicuius in dignitate ecclesiastica etc.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xu novembris MDLXXVIII, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 12 nov. 1578, pontif. anno vII.

### XCI.

Erectio collegii Hungarici in monasterio S. Stephani in monte Coelio de Urbe 2

# Gregorius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Apostolici muneris sollicitudo, divina 1 Forte supplendum habere praesumant (R. T.). 2 Ex Regest. in Secret. Brevium.

dispensatione nobis, licet immerentibus, Promium et causa condelegata, indesinenter requirit ut ad chri- stitutionis estianae reipublicae vulnera respicientes, quae apta illis remedia fore intelligimus, quamprimum adhibeamus, conemurque ut ubi antiqui humani generis hostis ad destructionem malitia supereminet, ibi nostra ad reparationem industria sedulo operetur. Hoc sane consilio et animo nos iampridem Germanicum, Graecum, Anglicum et alia huiusmodi collegia, tam in alma Urbe quam extra eam, multis in locis ereximus, alendae bonisque moribus ornandae ac vera pietate, sana doctrina reliquisque christiano nomine dignis virtutibus imbuendae earum nationum iuventutis causa, quos sibi et suis aliquando optato usui et adiumento esse possent, ad depellendam ex eorum mentibus errorum caliginem, et veritatis lucem aperiendam; quod cum iam nobis ad votum, superna opitulante gratia, succedere videamus, propter magnos et multiplices labores et fructus, qui in vinea Domini colenda et vepribus perpurganda ex his alumnis et operariis nostris assidue constant, non possumus non magnopere laetari, et tanto firmius posthac tali haerere instituto, quanto intelligimus illud in opere utilius apparere.

§ 1. Ceterum, inter varias horum tem- Erectio colporum calamitates, cum menti nostrae obversaretur nobilissimi atque quondam opulentissimi Hungariae regni deploranda conditio, quod partim vi et dolis Turcarum misere subactum, partim haeresibus pollutum ac deformatum reperitur, pari cum pernicie animarum et corporum, ei nos, pro debita omnibus gentibus sollicitudine nostra, ac praecipua erga tam insigne et amplum christiani orbis membrum charitate, subvenire, quantum in nobis est, omnistudio cupientes, peculiare collegium pro natione Hungarica hic duximus instituendum, existimantes hac potissimum

ratione posse sanctam religionem fidemque catholicam, unde vera salus atque etiam omnis spes redemptionis pendet, in eo regno fulciri et instaurari; proinde, ad Deiomnipotentis gloriam, sanctaeque fidei catholicae incrementum, et ad totius Hungaricæ nationis utilitatem ac salutem, motu proprio, ex certa scientia nostra et de apostolicae potestatis plenitudine, unum collegium Adolescentum Hungarorum vocandum, in hac Urbe et in loco ad id per protectores illius eligendo, erigimus et instituimus, cui sumptus necessarios, quoad aliunde provideatur, ex nostris et Camerae nostrae Apostolicae pecuniis subministrari iubemus.

S. Stephani in collegio appli-

§ 2. Ceterum, cum in ipsa Urbe sit eccclesiam clesia S. Stephani in Coelio monte satis Coelio monte antiqua et nobilis, olim a felicis recordationis Nicolao Papa V, praedecessore nostro, restaurata, et Ordini fratrum S. Pauli primi eremitae, sub Regula Beati Augustini viventium, ea, ut dicitur, conditione concessa ut duodecim ad minus fratres illi deservirent, quod fortasse per aliquod tempus observatum est; quia tamen longe aliter nunc evenire cerninus, ob memoratas regni et gentis illius calamitates et corruptam religiosorum in illis partibus disciplinam, unde eiusmodi fratres venire huc solent, qui officio suo iuxta praedecessoris nostri voluntatem pie et laudabiliter fungendo minime apti sunt, atque ecclesia ipsa solito cultu destituta reperitur, et redditus bonaque illius magno cum scandalo distrahi et dissipari contingit, ideo cogitavimus plus ex illa utilitatis ad nationem Hungaricam perventurum, si collegio huic applicatur.

§ 3. Quare in dicta ecclesia S. Stephani Eamque ab in Coelio monte Ordinem Sancti Pauli ecclesia Late- primi eremitae, omnemque illius statum ac dependentiam regulares, necnon conventum, officia ac ministeria, eorumque omnium qualitates et essentiam universam

regularem, motu et scientia similibus, perpetuo supprimimus et extinguimus; ipsamque ecclesiam ab Ordine S. Pauli, cui sic concessa aut unita fuerat, separamus ac liberamus; necnon, cuius iuris dicta ecclesia S. Stephani olim fuisse dicitur, Lateranensis ecclesiae capitulo et canonicis, inter quos et fratres praedictos olim transactum et concordatum fúisse asseritur, ut si in futurum contingeret ecclesiam S. Stephani per capitulum generale fratrum Sancti Pauli dimitti et relaxari, id in manibus corumdem canonicorum fieri deberet, nihil iuris ad eam ex hac transactione seu concordia et alia quavis, etiam potiori, ex causa competere decernimus, et quatenus opus est, illam cum suis rebus, iuribus et actionibus omnibus a praedicta quoque ecclesia Lateranensi, eiusque mensa capitulari perpetuo dividimus et separamus, perpetuum eisdem silentium imponentes; ipsam Atque acvero ecclesiam S. Stephani ac eius domus, eidem pertinenaedificia et membra prope eam et ubilibet, signat; tam in dicta Urbe quam extra eam, existentia, urbanaque et rustica praedia, ac fructus, redditus, proventus, agros, vineas, census, iura, emolumenta ceteraque omnia bona mobilia et immobilia, cuiuscumque qualitatis, pretii et valoris annui sint, eidem collegio in perpetuum concedimus et assignamus; volumusque ut fratres, qui nunc ibi reperiuntur, alio, iuxta voluntatem et ordinationem protectoris illorum, traducantur, et locus vacuus collegio et scholaribus reliquatur, cum eo tamen, ut in eadem ecclesia cultus divinus debite exerceatur per presbyteros saeculares a protectoribus seu rectoribus collegii pro tempore existentibus deputandos.

§ 4. Et quia est etiam apud basilicam Hospitale insu-Sancti Petri hospitale Sancti Stephani per S. Stephani regis Hungarorum nuncupatum, quod a collegio unit. dictis fratribus possidetur, in quo, nullis

vel paucis eius gentis peregrinis ad Urbem venientibus, vix datur facultas exercendae erga eos hospitalitatis, hoc quoque hospitale, cum suis aedibus, rebus, supellectilibus, mobilibus et immobilibus, ac etiam omnibus et quibuscumque possessionibus, vineis, agris, domibus, iuribus, censibus, redditibus ac aliis bonis similiter eidem collegio in perpetuum unimus et incorporamus, ita ut liceat protectoribus necnon rectori dicti collegii pro tempore existenti corporalem possessionem tam ecclesiae et domus S. Stephani quam hospitalis necnon utriusque domorum, aedificiorum, vinearum, agrorum, annexorum, membrorum, praediorum, censuum, iurium, obventionum et actionum omnium praedictorum, per se vel alium seu alios, propria auctoritate, libere apprehendere et perpetuo retinere, illorumque omnium fructus, redditus et proventus in collegii praedicti usus et utilitatem, supportatis tamen oneribus dicti hospitalis, si quae sint, convertere, cuiusvis licentia desuper minime requisita.

ceterisque con-

§ 5. Ceterum idem collegium illiusque Privilegia rectores, oeconomos, magistros, praeque rectoribus ceptores atque scholares pro tempore in et familiaribus eo existentes, et eorum domesticos, officiales ac ministros, et ipsius collegii bona mobilia et immobilia, cuiuscumque qualitatis et quantitatis in dicta Urbe et extra ac alias ubique locorum consistentia, ab omni iurisdictione, correctione, visitatione, dominio, superioritate et potestate pro tempore existentis vicarii, senatoris, conservatoris ac reformatorum dictae Urbis, necnon rectoris studii generalis Urbis et cuiusvis ordinarii locorum, aliorumque quorumcumque judicum et officialium in ipsa Urbe vel alias ubilibet constitutorum; et praeterea illud, in propriis eius rebus et bonis, et alios cum ipso contrahentes a solutione et exactione omnium et quorumcumque pedagii, gabellae, bollettini,

decimarum et cuiusvis alterius, tam ordinarii quam extraordinarii oneris, ex quacumque causa impositorum et imponendorum, perpetuo eximimus et liberamus, ac sub Beati Petri et Sedis Apostolicae atque nostra protectione suscipimus, nobisque et dictae Sedi immediate subiicimus; eisdem quoque collegio, rectoribus, scholaribus, praeceptoribus, magistris, oeconomis, officialibus et ministris, ut quibuscumque privilegiis, exemptionibus, libertatibus, facultatibus et indultis, quibus Studium generale dictac Urbis et illius rector doctoresque, in eo etiam actu legentes, quovis modo utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, ad eorum instar et pari modo, uti, potiri et gaudere valeant in omnibus et per omnia perpetuo concedimus, illague. eis communicamus, districtius inhibentes vicario, senatori, conservatoribus, reformatoribus rectorique et aliis iudicibus, officialibus et personis praedictis, ac etiam pro tempore existenti S. R. E. camerario praesidentibusque et clericis Camerae Apostolicae, ac quibusvis commissariis ad exactionem decimarum et aliorum onerum praedictorum pro tempore depuputatis, ne quarumvis litterarum, eis sub quibuscumque tenoribus et formis concessarum, praetextu, collegium, rectores, scholares, praeceptores, magistros, occonomos, officiales et ministros praedictos, seu eorum aliquem in praemissis quovis modo molestent nec molestari permittant.

§ 6. Et praeterea regentibus ac supe- Inter alia, prorioribus dicti collegii, cum assistentia ta-nos ad academen cardinalium protectorum, qui pro micos gradus, tempore erunt seu alicuius eorum, vel de ipsorum consilio et expresso consensu, illos, quos in dicto collegio et alibi per debitum tempus studuisse, ac litterarum scientia et moribus idoneos esse

repererint, ad baccalaureatus, licentiaturæ [ doctoratusque et magisterii gradus, servata forma concilii Viennensis, iuxta Universitatis eiusdem Urbis consuetudinem seu alias promovendi, et ipsorum graduum solita insignia eis exhibendi; quodque sic promoti facultates, in quibus studuerint, legere et interpretari, ac de eis disputare, et quoscumque gradui seu gradibus huiusmodi convenientes actus exercere, ac omnibus et singulis gratiis, favoribus, praerogativis et indultis, quibus alii in praedicta seu aliis Universitatibus et alibi, iuxta illius et aliarum Universitatum huiusmodi constitutiones et mores, ad gradus praedictos promoti de iure vel consuetudine utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, uti, potiri et gaudere possint ac debeant, perinde ac si gradus praedictos in ipsa Universitate iuxta consuetudinem et mores praedictos suscepissent, concedendi et indulgendi, liberam eadem auctoritate tribuimus facultatem.

cardinales protectores,

§ 7. Ut vero ipsius collegii conserva-Designantur tioni bonoque regimini, tam in his, quae ad institutionem et disciplinam, quam quae ad victum, vestitum aliaque huiusmodi necessaria pertinent, opportunius consulatur, venerabiles fratres nostros Ioannem Ostiensem Moronum et Iacobum Tusculanum Sabellum episcopos, et dilectos filios nostros Tholomaeum S. Agatae Comens. et Iulium Antonium S. Bartholomaei in Insula titulorum S. Severinae nuncupatos, sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, eiusdem collegii protectores et defensores constituimus ac deputamus, quorum consilio et opere supradicta et alia quaecumque ad eosdem in collegium admittendos scholares retinendosve ac dimittendos spectantia agantur, statuantur et ordinentur; dantes eisdem et pro tempore existentibus protectoribus ple-

nam et liberam facultatem et auctoritatem, pro salubri directione et conservatione dicti collegii, illiusque bonorum et rerum ac iurium, tam temporalium quam spiritualium, rectores, praeceptores, magistros, regentes, oeconomos, advocatos, procuratores aliosque ministros et officiales in eo deputandi amovendique, et alios eorum loco sufficiendi; ordinationesque et statuta, licita tamen et honesta sacrisque canonibus et concilio Tridentino non repugnantia, faciendi et edendi, eague, cum visum fuerit, revocandi, immutandi et corrigendi, aliaque de novo condendi, quae, postquam facta, edita, revocata, immutata et correcta fuerint, perinde haberi volumus ac si auctoritate apostolica approbata et confirmata essent.

§ 8. Decernentes illa ab omnibus rec- clausula subtoribus, magistris, scholaribus aliisve per- lata. sonis in collegio servientibus et ministrantibus inviolabiliter observari, ac iuxta eorumdem dispositionem et omnino circa ea omnia supradicta a quibusvis iudicibus, ordinariis et delegatis, etiam causarum Palatii Apostolici auditoribus, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus in quavis causa et instantia, sublata eis quavis aliter iudicandi facultate, ubique iudicari et diffiniri debere; necnon irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 9. Non obstantibus praemissis, et Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas nisi in casibus a iure permissis fieri prohibentis, ac nostris de unionibus committendis, vocatis quorum interest, et de non tollendo iure quaesito, ac de verificandis causis, propter quas nos ad praemissa inducimur, coram loci ordinario vel aliis, etiam tamquam a Sede praedicta delegatis, ita ut rector, ministri ac collegium praedictum nullibi umquam ad id teneantur; nec propterea, nec etiam

Derogatio contrariorum.

pro eo quod supradicti aut alii interesse habentes vocati non fuerint, praesentes per subreptionem obtentae praesumantur, viribusque et effectu ob id vel alias careant, aliisque apostolicis ac etiam aliorum conciliorum generalium constitutionibus et ordinationibus; necnon conventus et hospitalis praedictorum fundatione, atque illorum et Ordinis ac ecclesiae Lateranensis Urbis et Camerae Apostolicae, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, exemptionibus et indultis apostolicis eidem Ordini, ecclesiae, hospitali et capitulo Lateranensi, ac ipsorum superioribus et personis necnon senatori Urbis, conservatoribus, reformatoribus, camerario, universitatibus ac eorum collegiis, rectoribus aliisque praedictis, necnon ipsi Urbi et populo Romano, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu proprio et ex guibusvis causis atque iteratis vicibus concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiusmodi. ac si ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; necnon quacumque contradictione alicuius seu maioris partis conventus et Ordinis praefatorum, seu consensus superiorum ipsius et capituli Lateranensis defectu ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 10. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio poeceat hanc paginam nostrae erectionis, constitutionis, iussionis, suppressionis et extinctionis, liberationis, divisionis, separationis, impositionis, assignationis, voluntatis, unionis, incorporationis, exemptionis, libertatis, susceptionis, subreptionis, concessionis, communicationis, inhibitionis, tributionis, deputationis, decretorum et derogationis infringere, vel eis ausu temerario contraire. Si quis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo nono, kalendis martii, pontificatus nostri anno vir.

Dat. die 1 martii 1579, pontif. anno vu.

#### XCII.

Inhibitio perpetua, sub poena excommunicationis ac privationis officiorum et vocis activac et passivae, monachis congregationis Montis Oliveti extorquendi praelaturas et officia dictae congregationis favoribus principum 1

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Cum nihil ita alienum sit ab instituto personarum, quae sub obedientiae iugo Altissimo famulari se astrinxerunt, atque effraenata illa dominandi libido, omnes quas possumus vias exquirimus, per quas, illa repressa et a cordibus dictarum personarum eliminata, eædem personae quietius et tranquillius debitum eidem Al-. tissimo exhibeant famulatum.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, non- Causa constinulli congregationis Montis Oliveti, Ordi-tutionis edennis Sancti Benedicti, monachi, ad praelaturas et officia dictae congregationis improbe spectantes, non vereantur, quod sua nequeunt industria assequi, illud favori-

4 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Exerdium.

bus potentum et magnatum extorquere;

raverint.

nos, praemissis de aliquo opportuno remedio providere volentes, motu proprio Excommuni- et ex certa scientia, omnes et singulos catio in eos dictae congregationis monachos, cuiusfavore poten-cumqueaetatis, gradus, conditionis, praeextorquere cu- minentiae et litteraturae existentes et quacumque dignitate praefulgentes, qui, ad praelaturas, tam maiores quam minores, et alia quaccumque et quomodocumque nuncupata officia dictae congregationis assequenda intenti, ad principum saecularium vel ecclesiasticorum aliorumve praelatorum aut personarum de gremio dictae congregationis non existentium favores, per se ipsos aut interpositas personas, recurrerint, vel etiam pactis, pollicitationibus aliisque viis, directe vel indirecte, palam vel occulte, ad dignitates seu officia in eadem congregatione obtinenda aspiraverint, vel aliis minus legitimis et honestis rationibus ea obtinere quaesierint, illorumque complices et fautores, necnon omnes dictae congregationis monachos, etiam abbates generales, visitatores et vicarios, qui pro tempore regimini dictae congregationis deputati erunt, quovis illi titulo designentur, quibus etiam in virtute sanctae obedientiae ne id faciant districtius inhibemus, qui aliquos precibus, litteris aut favoribus principum vel praelatorum aut aliorum extra dictum gremium existentium, cuiuscumque gradus, status, ordinis vel præeminentiae fuerint, etiam si episcopali, archiepiscopali vel patriarchali dignitate seu cardinalatus honore, vel regali, imperiali seu ducali sublimitate censeantur, adducti, seu quos pactis, pollicitationibus aut aliis quibuscumque minus legitimis viis ambire aut procurare compererint, ad cuiusvis generis praelaturas, dignitates, officia, administrationes et gradus promovere praesumpserint, laqueo excommunicationis latae sententiae,

a qua non nisi per nos aut Romanos Pontifices pro tempore existentes, praeterquam in mortis articulo constituti, absolvi nequeant, innodamus.

§ 2. Decernentes monachos dignitates aut officia huiusmodi ambientes, illorum- privat, poenis que fautores et complices, ad quascumque praelaturas, dignitates et officia spiritualia vel temporalia, et praesertim in ipsa congregatione obtenta et obtinenda, perpetuo inhabiles, et praelaturis, dignitatibus, administrationibus vel officiis eo ipso privatos, prout nos etiam eos privamus, ac voce tam activa quam passiva carere; necnon electiones et promotiones sic, ut praesertur, iniuste et indebite extortas aut factas, nullas invalidasque esse et adversus eos, qui his minus legitimis rationibus ad quodcumque regimen aut officium se eligi vel assumi obtinuerint, per eiusdem congregationis superiores quandocumque procedi, et rei veritate, etiam per indicia et probabiles coniecturas, legitime tamen cognita, condignis poenis, tamquam publice dictae congregationis quietis perturbatores, affici posse et debere.

§ 3. Et ita per quoscumque iudices et clausulae. commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, vel sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contige-

§ 4. Non obstantibus quibusvis apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; ac congregationis et Ordinis praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et

rit attentari:

Derogatio

consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis et illorum superioribus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis concessis et confirmatis; quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, motu et scientia similibus, latissime derogamus ac derogatum esse volumus, contrariis quibuscumque; aut si praedictis congregationi et monachis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi men-

sumptorum.

tionem.

§ 5. Ac, ut harum litterarum notitia ad Fides tran-omnes dictae congregationis monachos facilius deveniat, volumus illas singulo quoque anno in capitulo dictae congregationis, sive illud generale sive non generale sieri contingat, publice legi; illasque in dicto capitulo lectas sic arctare ac si legitime unicuique intimatae fuissent; illarumque exemplis, etiam impressis, manu scribae dicti capituli vel notarii publici subscriptis, et sigillo praesidentis ipsius congregationis vel alterius in dignitate ecclesiastica constituti obsignatis, eamdem prorsus fidem haberi, quae praesentibus haberetur, si eædem exhiberentur.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscat., die iv aprilis MDLXXIX, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 4 aprilis 1579, pontif. anno vii.

XCIII.

Suppressio quorumdam monasteriorum et dignitutum abbatialium congregationis Camaldulensium, et applicatio aliis monasteriis et ecclesiis pro restituenda regulari disciplina in dicta congregatione 1

### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei momoriam.

Ab ipso primum die, quo fuimus ad Raordium. regimen universalis Ecclesiae divina pietate vocati, sollicitudinem perpetuam habuimus in reparanda sacrarum Religionum disciplina, ac tollendis incommodis, quae in eis irrepserint, ut, illis nostra opera et auctoritate quam primum sublatis, Religiones ipsae fructus magis in diem Domino proferant ampliores.

§ 1. Pium igitur hoc et salutare in- Causae constitutum prosequi, annuente Domino, in- stitutionis etendentes, ad venerabilem familiam Camaldulensium, olim a Beato Romualdo institutam, eremo, sanctitate et religionis zelo florentem, respicimus; et animadvertentes eiusdem Ordinis monachos numero adeo exiguo esse, atque Ordinem ipsum sic angustis prope finibus circumscribi, ut ad ipsius dignitates regendaque monasteria inhabiles vel minus idonei ac litterarum ignari plerumque necessario sint eligendi, eosdemque ad eas dignitates assumptos, se ipsos non agnoscentes, ac propriis viribus nimium confidentes, in dies maioribus administrationibus ac officiis assequendis studere, eaque cupiditate ductos aut spe elatos, quae aequum ab iniquo discerni plene non patitur, illorum electioni, qui vitae ac morum sanctitate scientiarumque cognitione prae ceteris in Ordine clarent, aperte adversari, ac aliis novarum rerum auctoribus, ac conditione rerunique agendarum usu inferioribus favere, suppressione

1 Ex Regest, in Secret. Brevium.

nonnullarum dignitatum abbatialium monasteriorum dicti Ordinis, illarumque ad minorem numerum reductione, ut ad illas in posterum viri eligantur magis idonei, aliisque saecularibus remediis vel novarum constitutionum editione prospicere decernimus.

qua in ipsa con-

§ 2. Itaque, de apostolicae potestatis Suppressio, de plenitudine, omnes dicti Ordinis monachos, qui Sancti Nicolai in Formibus nuncupati de Urbe, et della Rosa Senensis, ac S. Michaelis Aretinæ, necnon Sancti Nicolai Burgi Sancti Sepulchri, ac Sanctae Margaritae de Britellis et de Forma Fesulanensis, ac Plebanae de Cellulis, ac Sanctissimae Trinitatis Feretranæ, ac Sanctae Crucis Eugubinæ civitatum vel dioecesum monasteriorum seu prioratuum regimina et administrationes obtinent, vel eorum regimini sub quocumque nomine, etiam plebanorum, praesunt, ab eisdem prorsus absolvimus et ab illorum possessione amovemus, ac pro absolutis et amotis a regiminibus et administrationibus praedictis prorsus haberi debere decernimus; nonnullisque iustis de causis adducti, in eisdem monasteriis, prioratibus et ecclesiis dignitatem abbatialem vel prioratus aut plebanatus vel alio quovis nomine nuncupatam penitus et omnino supprimimus, extinguimus et abolemus; ac eorumdem monasteriorum, prioratuum et ecclesiarum fructus, redditus, proventus, iura, res et bona quaecumque Sancti Nicolai de dicta Urbe, videlicet, monasterio Sancti Gregorii etiam de Urbe, quo plures ex eisdem monachis dicti Ordinis eodem in monasterio Sancti Gregorii benigno hospitio excipere valeant, ac dell'Arco in monasterio della Rosa dignitate abbatiali instituta, ac prioratus et prioris illius dignitate ac nomine et denominatione prorsus abolitis, ac Sancti Michaelis monasterio de Agnano, necnon Sancti Nicolai Burgi Sancti Sepulchri Bull. Rom. Vol. VIII.

monasterio Sanctae Mariae de Trivio Sarsinatensi, ita tamen quod eiusdem monasterii Sanctae Mariae pro tempore abbas in civitate eiusdem Burgi Sancti Sepulchri, ut est moris, resideat, ac Sanctae Margaritae monasterio Angelorum Florentino, iuxta antiquam eiusdem Ordinis privilegiorum dispositionem, quam potiori pro cautela per praesentes confirmamus.

§ 3. Ac, ad augendum litterarum ac li- Monasteria, in beralium artium scientiarumque Studium rum studia viin monasterio Sancti Salvatoris prope et gere debeant. extra muros Vulterranos postremis temporibus institutum plebis de Cellolis, Sanctissimae Trinitatis Feretranæ monasterio etiam B. Mariae Angelorum Pisaurensis, ac Sanctae Crucis Eugubinae, monasterio Sanctae Mariae, etiam Pisaurensis, ut ita dispositionem aliasa Sede Apostolica emanatam, quam hac in parte etiam confirmandam duximus, perpetuo concedimus, applicamus et approbamus.

§ 4. Mandantes in virtute sanctae obe- Administradientiae monachis, ut praefertur, ab eo-liberas dimitrum administrationibus absolutis, ut, cum nes. primum praesentium litterarum ad eos notitia pervenerit, ecclesiarum ac monasteriorum necnon fructuum, reddituum, proventuum, iuriumque et pertinentiarum et illorum quorumcumque possessionem vacuam, liberam et expeditam dimittant, ita ut liceat dictorum monasteriorum, quibus illa concessa et applicata sunt, ut praefertur, abbatibus et conventibus corporalem possessionem ecclesiarum, aedificiorum, membrorum, chororum et proprietatum ac iurium omnium, quacumque ratione possessorum, per se ipsos vel alios ad id deputandos, omni mora et dilatione praecisa, libere apprehendere, captamque et apprehensam etiam perpetuo retinere.

§ 5. Ac, ad magis obviandum abusui Abbas Ss. Quaintroducendi in eo Ordine maiorem nu-tuor Coronato-rum haud ammerum abbatum et praelatorum, qui plius eligatur;

Ordinis dif-

pluribus abhinc annis eodem in Ordine inolevit, quod in posterum abbas Sanctorum Quatuor Coronatorum similiter de Urbe, qui nudo tantum nomine utitur, dum in aedificiis dictae ecclesiae triumque monasteriorum dicti Ordinis haud status et essentia regularis illius instituta fuerit; verum superioribus annis, brevi tantum tempore, cardinale, qui eidem ecclesiae tunc præerat, ac cuius titulus cardinalatus dicta ecclesia tunc erat, permittente, aliquot monachi Camaldulenses prope dictam ecclesiam Sanctorum Quatuor inhabitaverint, nec apud cam ecclesiam resederint, ut inde aliquos fructus perceperint, ne unquam eligatur, expresse prohibemus.

capitulo generali.

§ 6. Ac dum regimini et administra-Utrabbas S flyp- tioni monasterii Sancti Hyppoliti Favennon habeat in tin. pro tempore eius Ordinis generalis præest, dumque vice generalis eodem in monasterio fungitur, nullam vocem in capitulo generali eius Ordinis, tamquam dicti monasterii Sancti Hyppoliti abbatem. sibi vindicare valere, verum ad eiusdem generalis arbitrium ibidem poni et amoveri posse declaramus.

§ 7. Necnon, quo certus monachorum Duodecim sal- et ministrorum numerus, inter quos conquolibet mo. ventualitas servari possit, in monasteriis nasterio alan- dicti Ordinis alatur, pauciorem numerum duodecim monachis eisdem in monasteriis educandum non esse censemus; id, si secus evenerit, ac in monasteriis minor numerus duodecim monachis fuerit, ne conventuales, quos appellant, monachos, qui numero duo sunt, et ad generale capitulum accedunt, causa certiorandi capitulum de statu singulorum monasteriorum, eligere possint interdicimus; ac generalem pro tempore dicti Ordinis, cuius munus triennii spatio absolvitur, tertio eius magistratus anno syndicatui duorum monachorum aetate graviorum, qui ad id per diffinitores

§ 8. Ac postremo de probitate et prudentia dilecti silii Antonii de Pisa, nunc nerali eliganipsius Ordinis generalis, plurimum in tur. Domino confidentes, ut, hacvice dumtaxat, si opus fueritidque expedire illi videbitur, omnes dicti Ordinis diffinitores eligere valeat, facultatem impartimur; ac omnia et singula, quae prudenti et maturo iudicio dilecti filii nostri Ptolomaei tituli Sanctae Agathae presbyteri cardinalis Comensis nuncupati, dicti Ordinis apud nos Sedemque Apostolicam protectoris, ad eiusdem Ordinis reformationem statuta et ordinata sunt, quibusque eius propria manu idem Ptolomaeus cardinalis subscripsit, quorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis ac de verbo ad verbum insertis habemus, approbamus et confirmamus ac praesentis scripti patrocinio communimus, omnesque et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus; praesentesque ac in dictis statutis et ordinationibus contenta per quoscumque dicti Ordinis monachos et professores, quacumque dignitate praeditos, observari debere, et ad id per privationem officiorum et dignitatum, quae obtinent, ac inhabilitatis ad illa et alia in posterum obtinenda, ac demum censuris et poenis ecclesiasticis cogi et compelli posse, sicque et non aliter, per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, dictique Ordinis pro tempore existentes protectores, causarumque Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate. ubique iudicari et diffiniri debere; ac irritum et inane decernimus, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 9. Quocirca venerabilibus fratribus electi fuerint, subiacere debere statuimus. | Maceratensi et Amerino episcopis, et dile-

Exceptio.

cto filio causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori per praesentes mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus corum, per se vel alium seu alios. praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte generalis vel monachorum dicti Ordinis fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praemissa omnia et singula ab omnibus, ad quos spectat, inviolabiliter observari. Contradictores quoslibet ac rebelles et praemissis non parentes, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

trariorum.

§ 10. Non obstantibus felicis recordatio-Derogatio con- nis Bonifacii Papae VIII, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis vigore praesentium ad iudicium ultra tres diaetas non trahatur, ac piae memoriae Leonis X, praedecessorum nostrorum, super electione diffinitorum dicti Ordinis facienda, ac Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, ac nostra de unionibus committendis ad partes, vocatis quorum interest, et exprimendo vero valore, et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac monasteriorum, prioratuum et Ordinis huiusmodi, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, eorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque.

§ 11. Ceterum in his, quae pro salubri dicti Ordinis statu et felici directione alioquin instituta hucusque reperiuntur, quaeque nec praesentibus nec statutis aut ordinationibus per dictum Ptolomaeum cardinalem editis contraria sunt, nec illorum effectum impedire possunt, nihil omnino detrahere, sed illa omnino immota custodiri intendimus; ac volumus quod ecclesiis monasteriorum, etiam prioratuum suppressorum praedictorum, per presbyteros saeculares, ab ordinariis approbatos, quibus de congruis salariis et provisionibus, arbitrio ipsorum ordinariorum statuendis et declarandis, per dictos monachos omnino satisfieri debeat. in divinis debite deserviatur.

§ 12. Quodque praesentium lifterarum Fides transumexemplis, etiam impressis, manu publici notarii subscriptis, ac personae in dignitate ecclesiastica constitutae sigillo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris die vui aprilis, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 8 aprilis 1579, pontif. anno vii.

#### 'XCIV.

Confirmatio statutórum et ordinationum in capitulo generali factorum super reformatione congregation is Cassinensis1

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Cum in cunctis rebus ea sit humani iudicii incertitudo, ut nulla prorsus lex constitutiove matura quantumvis consideratione et pio studio componi et excogitari possit, quin eam, propter varietatem et multitudinem rerum emergentium, in quibus omnis huius seculi operatio constituta est, plerumque etiam quae apostolica auctoritate fuerit approbata et confirmata, reformari, et alia de novo utiliter

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Procemium.

statui et provideri experientia rerum magistra suadeat: mirum esse non debet, si quae praeteritis temporibus etiam a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris consulte statuta fuerunt, ex sanctioris inspectione consilii, cumea, pro regularium praesertim a noxiis praeservatione et feliciori in spiritualibus et temporalibus incremento, moderari vel revocari expedire nobis constat, in melius reformamus, ut regulares ipsi, de virtute in virtutem progredientes, gratiam divinam consequi et ad coelestem patriam facilius pervenire mereantur.

generali con-

§ 1. Sane, sicut accepimus, cum dilecti In capitulo filii praesidens, diffinitores et abbates constitutiones re- gregationis monachorum Cassinensium anulli praelati lias Sanctae Iustinae de Padua, Ordinis Ordinis aggre- Sancti Benedicti, haec prudenter considerantes, et paterno zelantes affectu, ut, sicut congregatio ipsa, ab eius primaeva erectione, optimis ac salubribus institutis et constitutionibus usque ad haec tempora recta et gubernata fuit, idem quoque de cetero eorum solerti vigilantia et studio, gratia divina sibi assistente, eveniat, in eorum ultimo generali capitulo nonnullos praelatos ex gremio eiusdem congregationis deputaverint, qui constitutiones, ordinationes, declarationes et instituta regularia dictae congregationis exacte inspicerent, et quae emendatione, correctione vel additione indigerent, reformare, corrigere, addere et alia in id opportuna, iuxta discretionem a Deo Optimo Maximo sibi datam, facere studerent; praelatique isti munus sibi iniunctum prompta devotione suscipientes, post maturam institutionum huiusmodi a se habitam examinationem, nonnulla pro quieto et felici regimine solidiorique statueiusdem congregationis nuper ordinaverint, ediderint et statuerint; aliqua vero alia iam abrogata innovaverint, et quae emendatione vel additione seu mutatione di-

gna sibi visa fuerunt, emendaverint, addiderint et immutaverint.

§ 2. Et praecipue quod monachi, con- In primis moventuales nuncupati, quos singuli conven- monachos contus monasteriorum ipsius congregationis, ventuales ad capitulum mitcum eorum praelatis ad capitulum ge- tendos refornerale pro electione illius diffinitorum mittere tenentur, de cetero non sorte dumtaxat, iuxta morem a pluribus annis observatum, et dudum a felicis recordationis Iulio Papa II, praedecessore nostro, suis in forma brevis litteris, apostolica auctoritate, approbatum, sed, postquam sorte extracti, et ad id per singulos conventus, ad quos spectabit, suffragiis secretis et alias, iuxta formam ordinationibus, ut praefertur, noviter editis praescriptam, approbati fuerint, eligantur. Qui sic extracti, approbati et demum conventuales electi, cum paci et quieti ipsius congregationis plurimum consuli verisimile sit, si in illius praecipuis membris constituendis reliquae partes, quibus mysticum corpus eiusdem congregationis constat, conveniant, etiam quod ab omni voce activa et passiva in huiusmodi diffinitorum electione aliis litteris recolendae memoriae Clementis Papae VII, similiter praedecessoris nostri, exclusi videantur, vocem in ea activam dumtaxat, et nequaquam passivam, ne homines novi et inexperti regimini eiusdem congregationis admoveantur, et auctoritas superiorum minuatur, ac licentia delinquendi praebeatur, habeant. Quas quidem ordinationes, statuta et alia praenarrata praesidens ipse et regimen eiusdem congregationis per nos et Sedem Apostolicam approbari et confirmari summopere cupiant.

§ 3. Rursus, declarationis nostrae ora- Dubia exorta culo dilucidari perplexitates, quae in plerisque eiusdem congregationis abbatibus et aliis monachis oriuntur, si excommunicationis latae sententiae et aliae poenae litteris sanctae memoriae Leonis Papae X.

perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus; supplentes omnes et singulos tam iuris et facti ac omissarum solemnitatum quarumvis, etiam substantialium, defectus, qui in eisdem quomodolibet intervenerint: illaque valida et efficacia fore ac esse et suos plenarios effectus sortiri debere; necnon omnes et singulos, quos concernunt, ad illorum observationem perpetuo teneri decernimus.

§ 5. Ad servandas vero dictorum abba- Declaratio contum et monachorum conscientias, et ab eis ac aliis quibuslibet omnem prorsus ambiguitatis scrupulum removendum, quod ob sermones, qui insimul, non ambitus vel alterius improbae, sed bonae intentionis causa, de idoneitate vel insufficientia ad diffinitorum officium eligendorum habiti, ut praefertur, fuerunt, seu quos in futurum haberi continget, supradictas aliquasve alias sententias, censuras et poenas non incurrerint aut incurrant declaramus.

An. C. 1579

statutorum.

obeundum esse existimant. § 4. Nos, zelum et studium huiusmodi, Confirmatio tamquam pium et laudabile plurimum commendantes, et pro nostra erga eamdem congregationem illiusque praelatos et professores universos propensa voluntate, honesto huic desiderio, quantum cum Deo possumus, benigne annuentes, necnon praenarratarum Iulii, Leonis et Clementis praedecessorum litterarum, ipsorumque, tam antiquorum, etiam abrogatorum, quam nuper sic ordinatorum, innovatorum et immutatorum ac aliorum praemissorum ceterorumque de necessitate magis forsan exprimendorum tenores, modos, formas, causas, qualitates et compendia veriora, ac si de verbo ad verbum insererentur, pro plene et sufficienter expressis habentes, constitutiones, ordinationes et statuta quaecumque, ut praefertur, seu alias quomodolibet edita, innovata, emendata, addita, immutata et reformata, cum omnibus quibusvis inde pro tempore secutis, apostolica auctoritate, tenore praesentium, ex certa scientia, confirmamus et approbamus; illisque

etiam praedecessoris nostri, adversus eos

qui circa diffinitorum electionem practi-

cas, per se vel alios, directe seu indirecte.

quocumque tempore fecerint, ab aliisve

practicatos seu aliter conscios aut quomo-

dolibet illarum notitiam habentes et non

revelantes inflictae, afficiant eos, qui, tem-

pore celebrationis capituli generalis, im-

mediate in sermonibus, quos ad invicem

cum aliis, de negotiis in illo pertractandis,

conferre contigerit, non ambitus vel ali-

cuius alterius improbae intentionis causa,

sed ut viri ad istud diffinitorum officium

eligantur, consilio et opera quorum con-

gregatio ipsa confidenter innixa, divinum

auxilium in adversis sperare, atque tran-

quillitatis tempore in suo statu feliciter perseverare possit, explicant litteræ 1 quos

idoneos vel insufficientes ad tale munus

1 Legimus libere (R. T.).

§ 6. Non obstantibus praemissis ac Derogatio conaliis quibusvis, etiam apostolicis, constitutionibus et ordinationibus; necnon Ordinis et congregationis praedictorum statutis, usibus, naturis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis ac litteris apostolicis, etiam praedecessorum huiusmodi, in contrarium quomodolibet, sub quibusvis verborum formis, etiam iteratis vicibus, concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, illorum tenores pro plene et sufficienter expressis habentes, latissime derogamus, et ceteris contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xIII aprilis MDLXXIX, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 13 aprilis 1579, pontif. anno vII.

XCV.

Revocat S. Sua alias suas litteras congregationi clericorum regularium S. Pauli Decollati concessas, ea in parte qua adversantur duabus constitutionibus pro felici regimine d. congregationis editis, super iure suffragii et celebratione capituli generalis, dictasque constitutiones perpetuo approbat 1.

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Procmium.

Romani Pontificis aequa et circumspecta providentia, etsi, circa religiosorum statum et mores intendens, aliquid proximis temporibus statuerit, id nihilominus, ubi publice expedire censetur, immutat, sicut in Domino conspicit expedire.

§ 1. Nuper siguidem, dilectis filiis prac-Facti series, posito generali et illi assistentibus ac discretis congregationis clericorum regularium Sancti Pauli Decollati exponentibus, per nos accepto quod, dum eadem congregatio, auctore Domino, Sedisque Apostolicae intercedente auctoritate, initium sumpserat, resque omnis ad paucos redigebatur, ac unam tantum domum sive collegium in civitate Mediolanensi haberent, statuerant, idemque statutum inter constitutiones eiusdem congregationis perpetuo observandas redactum fuerat, videlicet, quod hi, qui in dicta congregatione professi fuissent, in capitulis, quae vocalia nuncupantur, interesse, ac de rebus ad universae congregationis statum pertinentibus agere et statuere possent; postquam autem eius congregationis constitutiones eiusdem Sedis Apostolicae auctoritate comprobatae, eademq. congregatio numero personarum auctaifuerit, ad evitandam confusionem, quam in unum convenientium et congregatorum multitudo plerumque parere solet, aliarumque Religionum exemplo ducti, eatenus obser-

1 Ex Regest, in Secret. Brevium.

vata consuetudine, cui aliquo tempore per quemquam adversatum non fuerat, eadem in congregatione usu receptum extiterat, ut nullus, vel in dicta congregatione professus, licet in sacro vel presbyteratus ordine constitutus, admitteretur in capitulis vocalibus, nisi praecipue hoc illi per capitulum generale concessum indultumque foret; tunc autem personarum ac domorum vel collegiorum dictae congregationis numero aucto, cum animadversum fuerit difficile et fere impossibile esse omnes dictae congregationis professores, qui in eisdem domibus et collegiis residerent, undique convenientes insimul causa celebrandi capitulum generale annis singulis, ut est moris, congregarentur, quo tempore in ecclesiis domorum et collegiorum dictae congregationis divinus cultus et ministrorum numerus maxime diminueretur, eædemque ecclesiae fere destitutae remanerent, ac universae congregationi exinde maximum afferretur dispendium et incommodum, statutum de admittendis singulis professis in capitulis vocalium, etiam si sacris ordinibus constituti fuissent, per alias nostras litteras abolevimus; consuetudinemque quod nemo in eisdem capitulis vocalibus admitteretur, nisi per generale capitulum id expresse eis concessum extitisset, perpetuo approbavimus et confirmavimus; quodque nullus in posterum vocem in eodem capitulo generali haberet, qui in dicta congregatione per quadriennium laudabiliter post factam professionem non vixisset, ac fide dignorum testimoniis de vita, moribus religionisque zelo probatus, tunc demum a capitulo generali ad idem capitulum esset admissus; ac ad idem capitulum generale quotannis celebrandum cuiuscumque domus sive collegii superior, una cum discreto eiusdem domus et collegii, legitime in eadem domo vel collegio ad id electo,

An. C. 1579

accedere deberent, nec alii ad idem capitulum generale accedere auderent seu praesumerent statuimus et ordinavimus, et alias prout in eisdem litteris latius explicatur.

§ 2. Verum cum, sicut iidem praepositus Causa consti- et illi assistentes et discreti nobis denuo exposuerunt, in constitutionibus nuper cum dilecto filio nostro Carolo tituli Sanctae Praxedis presbytero cardinali participatis, pro felici dictae congregationis regimine editis, libro quarto carumdem constitutionum, capite primo, sub titulo De administratione in universum et iure suffragii, inter alia, disponatur, sub his verbis videlicet, non omnes etiam fratres administrationis participes esse posse, hoc est, non omnes ius suffragii habere, quod vocem habere seu vocalem esse dicimus, sed quadriennio demum post professionem completo, ius suffragii quilibet habere debet, modo esset sacerdos, et ad id non factus inhabilis, neque in hoc dispensari posset, concedi; ac in eodem libro quarto De capitulo generali congregando, capite secundo, statuatur ut, cum ad congregationis tranquillitatem et commodum, pertinere videatur capitulum generale raro celebrari, ordinarie tertio quoque anno celebraretur, tum ad praepositi generalis et aliorum officialium electionem, tum ad ea tractanda, quae ad congregationis regimen disciplinamque conservandam aut, si aliqua ex parte remittatur, restituendam pertinerent, nuper iidem praepositus et assistentes nobis humiliter supplicari fecerunt quatenus omnia, quae in dictis litteris continerentur, quatenus huiusmodi postremo loco editis constitutionibus adversentur, tollere et abolere, easdemque editas constitutiones auctoritate nostra inviolabiliter eadem in congregatione observandas proponere, aliasque in praemissis consulere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur, qui piarum congrega- Revocatio littionum profectum sinceris exoptamus af-dictarum, ut in

fectibus, litterarum praedictarum tenores. constitutione. ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis habentes, litteras nostras praedictas ea in parte, qua constitutionibus praedictis nuper editis adversantur, apostolica auctoritate, tenore praesentium, revocamus et abrogamus viribusque penitus et omnino evacuamus, ac constitutiones praedictas perpetuo approbamus et confirmamus, omnesque et singulos, tam iuris quam facti et solemnitatum, etiam substantialium, omissarum in praemissis défectus supplemus, easdemque novas constitutiones exacte, in virtute sanctae obedientiae, ab omnibus, quos illa concernunt, districte observari praecipimus et mandamus, praesentesque litteras perpetuis futuris temporibus valere, ac de subreptionis vel obreptionis vitio aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari vel ad terminos iuris reduci, aut in ius vel controversiam vocari posse; sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales et causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari decernimus.

Clausulae.

§ 4. Quocirca venerabilibus fratribus Ma- Mandatur execeratensi et Amerinensi episcopis, ac di-cutio. lecto filio causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte praepositi et

assistentium praedictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praemissa omnia observari; non permittentes eos aut eorum quemlibet desuper a quoquam quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet ac rebelles et praemissis non parentes, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

trariorum

§ 5. Non obstantibus felicis recorda-Derogatio con- tionis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis vigore praesentium ad iudicium ultra tres diaetas non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac dictae congregationis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium quomodolibet concessis approbatis et innovatis; quibus omnibus, eorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxv aprilis MDLXXIX, pontificatus nostri anno VII.

Dat. die 25 aprilis 1579, pontif. anno vii.

## XCVI.

Institutio confraternitatis Campi Sancti de Urbe, Germaniae inferioris et superioris ac Flandriae nationis, in archiconfraternitatem aliarum confraternitatum similium, cum facultate aggregandi et indulgentiis 1

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Pietatis et christianae charitatis opera, quae Salvator et Dominus noster Iesus Christus, cuius vices, licet immeriti, gerimus in terris, fidelibus suis antequam pateretur instanter commendavit, ubique gentium, praesertim in alma Urbe, quae ceteris illustre exemplar praestare debet, exerceri desiderantes, fideles singulos huiusmodi exercitiis, maxime sub imaginis pietatis Beatae Mariae Virginis Dei Genitricis vexillo pia devotione mancipatos, specialibus favoribus et gratiis confovemus, eorumque cappellas et ecclesias indulgentiarum et remissionum muneribus decoramus, ut illae a christifidelibus ferventiori devotione frequententur, ac ipsi christifideles exinde reddantur divinae gratiae aptiores.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, di- Facti series et lecti filii magistri seu administratores et causa constituconfratres confraternitatis in cappella seu ecclesia hospitalis eiusdem Beatae Mariae Campi Sancti de Urbe rite institutae, zelo Domini nostri permoti, in ipsa cappella plures cappellanos, ad eorum nutum amovibiles, pro missarum et aliorum divinorum officiorum singulis anni diebus celebratione, manutenere consueverint, ac quamplurima charitatis et misericordiae opera, tum pauperes infirmos visitando et eis de necessario subveniendo, mortuorumque pauperum cadavera in celeberrimo eiusdem cappellae seu ecclesiae coemeterio gratis sepeliendo, ac illa asso-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

ciando, et hospitalitatem servando, necnon suis solitis vestibus et insigniis, videlicet sacco nigro, imagine pietatis eiusdem Beatae Mariae Virginis, induti, frequentes processiones faciendo, hactenus exercuerint et de praesenti exercent, ac ad ipsam confraternitatem magnus praelatorum illustrium et nobilium virorum conventus factus fuerit, conveniensque sit ut, sicut Urbs ipsa aliarum civitatum et locorum totius orbis mater et magistra esse dignoscitur, ita etiam dicta confraternitas aliarum similium confraternitatum eadem insignia deferentium caput existat, et ab ea tamquam capite ceterae omnes similes confraternitates et membra dependeant.

chiconfraternitatem.

§ 2. Nos, cupientes ut dicta confrater-Erectio in ar- nitas, cuius omnimoda administratio penes Germaniae inferioris et superioris ac Flandriae nationes esse et spectare dignoscitur, prosperis in dies proficiat incrementis, ac grata dilectorum filiorum Flavii presbyterorum cardinalium tituli Sanctae Priscae, Orsini et Christophori tituli S. Onuphrii Madrutii, dictarum nationum protectorum, apud nos pro eisdem magistris seu administratoribus ac confratribus facta intercessione adducti, confraternitatem Beatae Mariae huiusmodi in omnium aliarum confraternitatum nunc et pro tempore ubicumque locorum erectarum, et insignia pietatis Beatae Mariae huiusmodi deferentium, in archiconfraternitatem, a qua illae omnes, ut membra a capite, dependeant, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus; ac magistris seu administratoribus et confratribus praedictis, ut quaecumque statuta et ordinationes, licita tamen et honesta ac sacris canonibus et decretis concilii Tridentini non contraria, a vicario dictae Urbis approbanda, pro cappellae seu ecclesiae et archiconfraternitatis huiusmodi felici regimine, piorum-

que operum exercitio, ac alias quo modolibet, et prout eis videbitur, etiam cum quarumcumque poenarum in contravenientes appositione, condere, et condita, pro rerum et temporum varietate, revocare, limitare, alterare et immutare, ac alia, ut praefertur, approbanda denuo edere, ipsasque poenas executioni demandare.

§ 3. Et insuper, ut dicta cappella seu

ecclesia in maiori reverentia semper ha- indulgentiarum beatur, et christisideles eo libentius ad visitantibus, illam devotionis causa confluant, quo exinde maiora spiritualia dona pro animarum suarum salute adipisci posse cognoverint de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus confratribus praedictis vere poenitentibus et confessis, dictam cappellam seu ecclesiam singulis eiusdem Beatae Mariae et Sanctissimi Corporis Christi festivitatibus, a primis vesperis usque ad occasum solis earumdem festivitatum, devote visitantibus, ac inibi ter Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam recitantibus, seu pro S. R. E. prospero statu et catholicae fidei exaltatione ac conservatione, hæresumque extirpatione, vel alias ad Deum, prout unicuique suggeret devotio, effundentibus, quo die ex festivitatibus praedictis id fecerint; necnon aliis omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus de gremio dictae confraternitatis non existentibus, si, vere poenitentes et confessi, cappellam seu ecclesiam praedictam in festivitate Conceptionis eiusdem Beatae Mariae, a primis vesperis usque ad occasum solis posterioris festivitatis huiusmodi, visitaverint, et ibidem, ut praefertur, oraverint, plenariam omnium et singulorum

peccatorum suorum indulgentiam et re-

missionem eisdem auctoritate et tenore

concedimus et elargimur.

Concessio

coemeterium.

§ 4. Necnon eisdem christifidelibus Visitantibus utriusque sexus, qui, coemeterium praedictorum ingressi, inibi, pro animarum christifidelium defunctorum ibidem sepultorum salute, psalmum, qui incipit De profundis, sive ter Orationem Dominicam et toties Salutationem Angelicam devote recitaverint, centum dies de eis iniunctis vel alias quomodolibet debitis poenitentiis, auctoritate et tenore similibus, misericorditer in Domino relaxamus; praesentibus, quas sub quibusvis similium vel dissimilium indulgentiarum ac gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificationibus, derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus, etiam in favorem fabricae basilicae Principis apostolorum etiam de Urbe, Cruciatae Sanctae et expeditionis contra Turcas seu redemptionis captivorum, et alias sub quibusvis verborum tenoribus et formis, per nos et Sedem Apostolicam quomodolibet factis et faciendis, nullatenus comprehensas, sed semper ab illis exceptas esse et censeri, ac eisdem confratribus et aliis christifidelibus suffragari decernimus, perpetuis futuris temporibus duraturis.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xı maii, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 11 maii 1579, pontif. anno vII.

#### XCVII.

Decretum quod capitulares et aliae personae ecclesiae Barchinonensis non possint percipere distributiones quotidianas praetextu officiorum principatus Cataloniae 1.

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Romani Pontificis providentia circum-Factl series. specta, circa gesta per eum, ubi expedit,

1 Ex Regest. in Secret. Brev.

desuper adducit officium, prout conspicit in Domino salubriter expedire. Exponi siquidem nobis nuper fecerunt dilecti filii capitulum ecclesiae Barchinonensis, quod dudum, pro parte tunc existentium deputatorum et auditorum computorum generalis principatus Cataloniae, felicis recordationis Eugenio Papae IV, praedecessori nostro, exposito quod ad gubernationem, protectionem et tuitionem immunitatum et libertatum, necnon utilitatem communem et bonum regimen eiusdem principatus, personae sex numero, duae videlicet ecclesiasticae, et reliquae saeculares, quae in civitate Barchinonensi moram trahere, et in domo ad id ibidem ordinata certis diebus insimul convenire tenebantur, quarum tres deputati ac reliqui tres auditores computorum singulis trienniis eligi consueverant; et personae ecclesiasticae sic electae, quae ețiam quandoque pontificali et abbatiali seu alia dignitate fungebantur, pro eo quod, gubernationi, protectioni et tuitioni huiusmodi insistentes, ab ecclesiis et monasteriis, quibus præerant, et beneficiis ecclesiasticis, quae obtinebant, absentes existebant, iuxta ecclesiarum et monasteriorum ac beneficiorum eorumdem decreta, statuta, consuetudines et ordinationes, illorum fructibus, redditibus et proventibus seu aliquibus eorum portionibus privabantur; idem praedecessor, praedictorum deputati et auditoris ecclesiasticorum 1 in ea parte inclinatus, eisdem et pro tempore existentibus deputato et auditori ecclesiasticis eorumdem computorum, et eorum cuilibet, ut deputationi et auditioni computorum huiusmodi tam in dicta civitate quam alibi insistendo, fructus, redditus et proventus omnium et singularum ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum ecclesiasticorum praedictorum per eos pro tempore obtentorum, ipsorumque fructuum, reddituum et proventuum

1 Deest supplicationibus (R. T.).

portiones cum ea integritate libere perpetuo percipere valerent, distributionibus quotidianis dumtaxat exceptis, cum qua illos perciperent, si in eisdem ecclesiis, monasteriis et beneficiis personaliter resederint, et ad residendum in eisdem interim minime tenerentur, nec ad id a quoquam inviti valerent coactari, auctoritate apostolica indulsit; et deinde piae memoriae Clemens Papa VII, etiam praedecessor noster, indultum huiusmodi dicta auctoritate approbavit et innovavit.

§ 1. Postmodum vero etiam nobis, pro Causae refor- parte tunc existentium deputati et audicedentium litte toris ecclesiasticorum computorum huiusmodi, exposito quod ipsi, ratione deputationis et auditionis computorum eorumdem, propria domicilia, quandoque etiam valde remota, derelinguere, et ad dictam civitatem se transferre, et ibidem triennio moram trahere, ac ut statum suum decenter, iuxta dignitatis officii huiusmodi exigentiam, tenere valerent, magna expensarum onera de necessitate subire cogebantur, et fructus beneficiorum illarum partium plerumque adeo tenues existebant, ut ex illis, absque distributionibus quotidianis, commode se sustentare et onera antedicta sustinere non possent. Nos, ipsorum deputati et auditoris ecclesiasticorum supplicationibus in ea parte etiam inclinati, eisdem deputato et auditori ecclesiasticis, tunc et pro tempore existentibus, ut deinceps, triennio praedicto durante, non solum fructus, redditus et proventus ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum praedictorum, sed etiam iura, obventiones et emolumenta quaecumque, ac etiam distributiones quotidianas, et solis praesentibus et divinis officiis interessentibus dumtaxat dari et per eos lucrifieri solita, cum ea integritate, cum qua illa perciperent, si omnibus divinis officiis, tam diurnis quam nocturnis, interessent, percipere libere ac | culium sibi conficere et acquirere con-

licite valerent, ita quod super integra portione huiusmodi per locorum ordinarios seu quosvis quomodolibet molestari, impediri vel perturbari, aut aliqua etiam minima parte distributionum praedictarum, propter absentiam huiusmodi, privari nequirent, eadem apostolica auctoritate indulsimus, prout in diversis dictorum praedecessorum ac nostris inde confectis litteris plenius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut eadem expo- sequitur exsitio subiungebat, ad deputati et auditoris positio causa-

ecclesiasticorum officium huiusmodi personae dignitates ecclesiasticas, etiam pontificales et abbatiales, ut praefertur, in dicta provincia obtinentes, et praeter eas quatuor canonici singularum cathedralium ecclesiarum eiusdem provinciae admitti et convenire ac per sortem eligi, et deputatus viginti quatuor, auditor vero ecclesiastici pro tempore existentes, decem et octo regalia, quotidie, pro salario eis praescripta; praeterea quilibet eorum, durante dicto triennio, in singulis Nativitatis Domini nostri Iesu Christi, duodecim ducatos cum dimidio alterius similis ducati, et in Sancti Georgii, viginti alios ducatos et totidem solidos, ac in Sancti Ioannis festivitatibus etiam duodecim alios ducatos, necnon in fine mensis maii, sexdecim alios ducatos et totidem solidos, et etiam pro candelis quoque anno viginti quinque alios ducatos, ultra plura alia iura et emolumenta ipsis, ratione deputationis et auditionis computorum huiusmodi, obvenientia, quae, quoad deputatum videlicet, octingentos, quo vero ad auditorem ecclesiasticos praedictos, sexcentos ducatos vel circa annuatim excedunt, percipere, ac ex illis omnibus non solum statum suum decenter, iuxta dignitatis officii huiusmodi exigentiam, tenere, et onera eis incumbentia cómmode supportare, sed etiam plerumque maximum pe-

sueverint; prae ceteris autem cathedralibus ecclesiis principatus huiusmodi ecclesia Barchinonensis, praeter quatuor illius canonicos praedictos, etiam magno aliarum personarum, non solum inibi, sed etiam extra ipsam ecclesiam, dignitates et officia, aliaque beneficia ecclesiastica, quorum ratione ad officia deputati et auditoris ecclesiasticorum huiusmodi concurrere possunt, obtinentium numero referta sit, et propterea omnes in illis partibus huiusmodi officium maxime exoptant, ac exinde eveniat ut sors in capitulares et alias personas ipsius ecclesiae, praesertim autem eas, quae illius servitio minus addictae existunt, ac a matutinis et aliis divinis officiis inibi haberi et fieri solitis se retrahunt, frequentius cedat, quae quidem personae, ratione deputationis et auditionis computorum huiusmodi, propria domicilia relinguere, et salvo unius vel alterius famulorum augumento, alia onera extraordinaria subire nullatenus coguntur, nec in aliquo impediuntur quo minus, pro distributionibus huiusmodi, percipiendis et lucrandis, in dicta ecclesia residere, ac inibi, tam matutinis, quae semper per tres horas vel circa, antequam ad domum praedictam deputationi et auditioni computorum huiusmodi vacaturi accedant, finiri solent, quam singulis aliis divinis officiis huiusmodi, praesertim autem dominicis et festivis ceterisque diebus, in quibus pro deputatione et auditione computorum huiusmodi insimul convenire non tenentur, commode, si velint, interesse possint; et si eisdem deputato et auditori ecclesiasticis, de capitularibus et aliis personis ecclesiae Barchinonensis huiusmodi existentibus, dictae distributiones quotidianae, tam diurnae quam nocturnae, iuxta dictarum litterarum nostrarum tenorem, citra eorum in dicta ecclesia matutinorum et

ribus interessentiam, ministrare deberent, hoc profecto non solum in eorum, qui eisdem diurnis et nocturnis officiis continue interesse student, malum exemplum, sed etiam aliorum ab ipsius ecclesiae servitio propter infirmitates aut alias graves necessitates excusabilium, praesertim circa praedictas nocturnas distributiones, quae, iuxta privilegia et indulta eidem ecclesiae canonice concessa, seu illius statuta et laudabiles consuetudines, a tanto tempore, cuius contrarii memoria hominum non existit, inviolabiliter observata, nulli, nisi nocturnis officiis huiusmodi interessenti, etiam si quis infirmitate, quantumcumque gravi et lethali, aut negociis capituli ipsius ecclesiae vel alio legitimo impedimento detineretur, et antea, infirmitate et impedimento huiusmodi cessantibus, per viginti quinque annos continuam personalem residentiam in dicta ecclesia fecisset, eisdemque matutinis et aliis officiis interfuisset, ministrari possint aut debeant, maximum praeiudicium cederet et gravamen, ipsiusque ecclesiae status non parum perverteretur. Quare, pro parte capituli huiusmodi, nobis fuit humiliter supplicatum quatenus in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur, singulares personas dicti Decretum de capituli a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, ac singularum litterarum necnon privilegiorum et indultorum et statutorum praedictorum tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ipsos deputatum et aualiorum officiorum praedictorum tempo- ditorem ecclesiasticos de capitularibus et

aliis personis dictae ecclesiae Barchinonensis pro tempore existentes, nec divinis officiis interessentes, sub praedictis nostris litteris, quoad perceptionem distributionum .quotidianarum, tam nocturnarum quam diurnarum, in dicta ecclesia Barchinonensi per praesentes et divinis praedictis interessentes, tam diurnis quam nocturnis, percipi et lucrifieri solitarum huiusmodi nullatenus includi seu comprehendi debere, nec, praetextu litterarum nostrarum praedictarum, distributiones huiusmodi percipere aut lucrifacere posse, ac praedictum capitulum ad ministrandum eis distributiones huiusmodi minime teneri. nec propter illarum non subministrationem aliquas sententias, censuras aut poenas ecclesiasticas incurrere, apostolica auctoritate, tenore praesentium, decernimus.

cutio.

trariorum.

§ 4. Quocirca venerabili fratri episcopo Mandatur exe- Amerinensi, et dilectis filiis priori monasterii Sanctae Annae Barchinonensis, ac officiali Tarraconensi per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dicti capituli fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra capitulum huiusmodi praemissis omnibus et singulis, iuxtá praesentium continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere, non permittentes dictum capitulum a quoquam desuper quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles et praemissis non parentes, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 5. Non obstantibus recolendae me-Derogatio conmoriae Bonifacii Papae VIII, etiam prae-

decessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis vigore praesentium ad iudicium ultra tres diaetas non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Tusculi, die xi maii MDLXXIX, pontificatus nostri anno vii.

Dat. die 11 maii 1579, pontif. anno vn.

### XCVIII.

Erectio collegii Helvetiorum et Rhetiorum in civitate Mediolanensi 1.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procmium.

Dum ad amplas Helvetiorum et Rhetiorum populorumque eis subditorum provincias, quae perpetuis superioribus saeculis non minus bellicis laudibus ac praestantia, quam sincerae fidei christianaeque religionis cultu, ac praecipuo quodam erga Romanos Pontifices sanctamque Sedem Apostolicam devotionis affectu eminere solebant, nunc vero aliqua in parte, instigante antiqui generis humani hoste, deformatae existunt, mentis nostrae oculos convertimus, eam potissimum nobis curam suscipiendam putamus, ut quibuscumque possumus modis, nullis laboribus nullisve sumptibus parcentes, eos ipsos qui divinae gratiae munere in unitate catholicae fidei adhuc fortiter persistere dignoscuntur, conservemus ac tueamur; cadentes autem et collapsos, divina bonitate favente, erigamus, eorumque sanan-

1 Ex Regest. in Segret. Brev.

dis vulneribus apta remedia adhibeamus.

tutionis edendae.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, di-Causa consti-lectus filius noster Carolus tituli Sanctae Praxedis presbyter cardinalis Borromaeus nuncupatus, qui ecclesiae Mediolanensi ex concessione et dispensatione apostolica præesse dignoscitur, in partem apostolicae sollicitudinis vocatus, cupiens Helvetiorum et Rhetiorum huiusmodi nationes, quarum ipse protector existit, populosque seu vassallos eisdem subiectos ad fidei charitatem et ipsius Sedis unitatem penitus reducere, nobis insinuari fecerit propter multas causas, et praecipue nationum et populorum huiusmodi vicinitatem, opportunum et expediens esse ut in civitate Mediolanensi, quae inter Italiae praecipuas urbes merito est censenda, unum collegium pro pueris nationum et populorum huiusmodi in latinis, graecis hebraicisque litteris, ac logica, physica aliisque liberalibus disciplinis, ac demum sacra theologia ac piis et christiano homine dignis moribus instituendis et confovendis erigatur et instituatur; ac etiam dilectus filius noster Michael tituli Sanctae Mariae supra Minervam presbyter cardinalis Alexandrinus nuncupatus, qui praeposituram Sancti Spiritus Mediolanensis, olim Ordinis Humiliatorum, ex simili concessione et dispensatione in commendam ad eins vitam obtinet, a nobis desuper requisitus, opus erectionis et institutionis collegii huiusmodi coadiuvare, dismembrationique ecclesiae nenon domus et aedium dictae praepositurae, una cum illius continentibus aedificiis, hortis, viridariis ac pertinentiis intra claustra domus praepositurae huiusmodi existentibus, sacraque supellectili ac domus utensilibus necnon omnibus rebus divino cultui destinatis, in ecclesia et domo continentibusque aedificiis huiusmodi tantum consistentibus, ad effectum ut illa eidem collegio erigendo applicentur, consentire paratus sit.

§ 2. Nos, qui dudum, inter alia, volui- Erectio collemus quod petentes beneficia ecclesiastica rum. aliis uniri, tenerentur exprimere verum annuum valorem secundum communem existimationem etiam beneficii, cui aliud uniri peteretur, et semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset; quique alias dicto collegio erigendo, postquam erectum foret, praeposituram Sanctorum Iacobi et Philippi de Rivolta Modaetiae, Mediolanensis dioecesis, olim dicti Ordinis, cuius fructus, redditus et proventus trecentorum ducatorum auri de Camera; secundum existimationem praedictam, valorem annuum non excedunt, per alias nostras litteras perpetuo univimus, annexuimus et incorporavimus, huiusmodi pium propositum magnopere collaudantes, et quantum in nobis est, promovere ac ad effectum perduci, optimarumque artium, disciplinarum et sacrarum litterarum studia his nostris temporibus florere mirum in modum cupientes, praesertim ut exinde viri non pro se solum boni doctique evadere, sed ad patriam remeantes, habendis concionibus ac disputationibus, fideique orthodoxae veritati delucidandae, exercendaeque animarum curae aliisque piis ac sanctis operibus apti et 'idonei esse, et quam maximum in Ecclssia Dei fructum ex se proferre possint; motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de mera liberalitate et ex certa scientia nostris ac de apostolicae potestatis plenitudine, in dicta civitate unum collegium per dictum Carolum cardinalem et pro tempore existentem archiepiscopum seu praesulem Mediolanensem regendum et gubernandum, in quo quinquaginta ad minus pueri ex dictis Helvetiis et Rhetiis ac eorum respective subditis colligendi, in scientiis et disciplinis praedictis, ac sacris canonibus in-I stitui et erudiri debeant, ad Dei omnipo-

tentis laudem, ac sanctae Romanae Ecclesiae incrementum, et praecipue nationum et populorum huiusmodi salutem et commodum, apostolica auctoritate, tenore praesentium, sine alicuius praciudicio, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 3. Necnon ecclesiam, domum et aedes Dismembratio praepositurae Sancti Spiritus huiusmodi, partis bonorum una cum illius continentibus aedificiis, Sancti Spiritus hortis, viridariis ac pertinentiis intra dicta catio collegio. claustra existentibus, necnon sacra supellectili, utensilibus ac rebus et bonis mobilibus, quae ibidem ad praesens reperiuntur, et per ipsum Michaelem cardinalem vel eius agentes per inventarium consignabuntur dumtaxat, ab ipsa praepositura Sancti Spritus, illius tamen essentia, statu, fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus, emolumentis, proprietatibus, honoribus et praerogativis universis ac, praeterquam in ecclesiam ac personas collegii huiusmodi iurisdictione, quibuscumque et quomodilibet denominatis, eidem Michaeli cardinali et successoribus suis, dictam praeposituram Sancti Spiritus pro tempore quomodolibet obtinentibus, semper in omnibus et per omnia, perinde ac si praesentes non emanassent, salvis et reservatis, nomineque, titulo et denominațione praepositurae Sancti Spiritus in dicta civitate, ubi ad praesens consistunt, suppressis, et ad ecclesiam Sancti Apollinaris Villae Terzaghi, Mediólanensis dioecesis, ab ipsa civitate octo milliaribus vel circa distantem, et eidem praepositurae subiectam, etiam perpetuo translatis, eiusd. Michaelis cardinalis ad hoc expresso accedente consensu, auctoritate et tenore praedictis, similiter perpetuo separamus et dismembramus, illaque sic separata et dismembrata, cum omnibus oneribus super illis ex quavis causa forsan impositis et ad quamcumque summam ascendentibus, ad quae dictum collegium teneatur, et prae-

posituram ipsam pro tempore obtinens ab illis exemptus et liber omnino remaneat.

§ 4. Necnon redditum annuum duo- Reddituum asrum millium et quadringentorum scutorum auri ex Camerae Apostolicae pecuniis, quot annis per nostrum et pro tempore existentium Romanorum Pontificum successorum nostrorum depositarium, distributa in singulos menses rata solutionis, donec de alio aequivalente redditu annuo in bonis stabilibus dicto collegio per nos seu dictos successores nostros provisum fuerit, persolvendum et numerandum, cidem collegio, pro illius dote et dictorum puerorum sustentatione, ita quod dictus Carolus cardinalis ecclesiae ac domus et aliorum bonorum ab eadeni praepositura separatorum et dismembratorum praedictorum possessionem, etiam propria auctoritate, sine alicuius iudicis auctoritate vel interventu, apprehendere et apprehensam retinere, ac illa necnon redditum annuum duorum millium et quadringentorum scutorum huiusmodi in dicti collegii usus et utilitatem convertere libere et licite valeat, eisdem auctoritate et tenore similiter perpetuo applicamus et appropriamus.

§ 5. Necnon eidem collegio eiusque Privilegia conrectoribus, gubernatoribus, scholaribus et aliisque de colbonis, ut omnibus et quibuscumque pri- legio. vilegiis, exemptionibus, libertatibus, facultatibus et indultis, quibus ecclesia ét ecclesiasticae personae quovis modo utuntur, potiuntur et gaudent, uti, potiri et gaudere valeant indulgemus. Ac eidem Carolo cardinali, eius vita durante, pro salubri directione et conservatione dicti collegii, illiusque bonorum et rerum ac iurium, tam spiritualium quam temporalium, oeconomos, rectores, gubernatores, magistros, praeceptores, advocatos, procuratores, ministros et officiales ac etiam scholares in dicto collegio deputandi et

amovendi, ac alios eorum loco sufficiendi: necnon ordinationes et statuta, aequa tamen et honesta ac sacris canonibus et concilii Tridentini decretis non repugnantia, faciendi et edendi, eaque, cum opus et sibi visum fuerit, revocandi, immutandi, corrigendi atque alia de novo condendi, quae, postquam facta, condita, revocata, immutata et correcta fuerint, perinde ac si dicta auctoritate apostolica approbata et confirmata essent, ab omnibus rectoribus, magistris, scholaribus aliisque personis in dicto collegio servientibus et ministrantibus inviolabiliter observari debeant, liberam et omnimodam auctoritatem et facultatem, auctoritate et tenore praedictis, pariter perpetuo concedimus.

§ 6. Ac volumus et eadem auctoritate Dispositiones decernimus praemissa omnia, cum priad rem variae. mum fieri poterit, suum effectum consequi, ac propterea ecclesiam, domum illiusque continentia aedificia et pertinentias huiusmodi eidem collegio, ad effectum eorumdem praemissorum, vacua et expedita tradi debere; collegium autem sive eius gubernatores, administratores et officiales a die habitae possessionis ecclesiae et aedificiorum aliorumque dismembratorum et translatorum prædictorum, ad ædificia ipsa tam nunc quam ubi et quoties illa aliquo casu, etiam inexcogitato, destrui aut alio quovis modo ruere contigerit, restaurandum et reædificandum, eaque necnon omnia vasa et paramenta et quaecumque alia ad manutentionem divini cultus in dicta ecclesia Sancti Spiritus necessaria conservandum, et etiam, quoties opus fuerit, de novo faciendum, necnon missas et alia divina officia celebrandum seu celebrari faciendum, aliaque onera quaecumque eidem ecclesiae incumbentia supportandum omnino teneri, et ad id adstrictos et obligatos perpetuo esse et fore, ita ut in futurum Michael cardinalis et eius successores praedicti ad

aliquid circa dicta aedificia translata huiusmodi et ea, quae in ipsa ecclesia necessaria erunt, praestandum, aut etiam ad fratrum in dicta praepositura Sancti Spiritus et illius domo nunc degentium et existentium alimoniam, vestitum vel sustentationem aut subventionem, etiam si ipsos fratres inde amoveri et ad quaecumque alia loca pro tempore transferri, aut eis vel etiam pro dictis et infrascriptis ac quibuscumque aliis oneribus et expensis alias aliquid, etiam quavis auctoritate et ex. quibuscumq, causis, assignari contigerit, aut ad aliquod simile vel dissimile onus, etiam quoad expensas, quæ quocumque modo ac casu in celebratione divinorum officiorum, aut alias ratione cultus divini, ac pro eorumdem fratrum alimonia, sustentatione, vestitu aut alias fieri in futurum contigerit, nullatenus teneantur; sed ab eisdem oneribus tuta conscientia perpetuo exempti penitus et in totum liberi ac immunes existant, omniaque onera et expensæ huiusmodi ad dictum collegium perpetuo spectent et pertineant, eique immineant et incumbant; et si dicti fratres inde, ut præfertur, amoveantur etalio transferantur aut alias pro eis et dictis oneribus ac expensis aliquid, etiam quavis auctoritate, pro tempore assignetur, aut quidvis aliud innovetur, quodque collegium huiusmodi in domibus, ædibus ac bonis prædictis perpetuo et omni tempore manuteneri debeat.

§ 7. Et casu quo illud non manutene- Annullatio uatur, aut eius erectio huiusmodi suum non nionis, si dispositiones praesortiatur effectum, ex tunc ipsa praepo- missae execusitura Sancti Spiritus in pristinum et eum, mandentur. in quo antequam praesentes emanarent erat, statum restituta sit et esse censeatur, perinde ac si dismembratio et applicatio factae non fuissent; ac omnia melioramenta nomine dicti collegii vel alias inibi quomodolibet facta, eidem praepositurae S. Spiritus libere cedant; ac ecclesia,

domus, aedificia et bona praedicta cum I omnibus pertinentiis suis ac quibuscumque melioramentis desuper imposterum faciendis ad eamdem praeposituram Sancti Spiritus libere revertantur, resque ipsa sit et esse intelligatur in pristino statu restituta, ac si consensus per dictum Michaelem cardinalem super praemissis praestitus non esset, et praesentes non emanassent.

§ 8. Mandantes eidem Carolo cardinali

alia ab eodem Carolo cardinali assignanda

loca conferant, sub sententiis, censuris et poenis arbitrio eiusdem Caroli cardina-

lis imponendis cogat et compellat, super

quo eidem Carolo cardinali amplam et li-

beram auctoritatem per praesentes etiam

concedimus et impartimur.

Provisio pro ut, a die adeptae dictae possessionis, alifratribus sup-pressi Ordinis, quem idoneum locum sive ecclesiam, etiam secularem, in quo seu qua presbyteros omnes et conversos dicti suppressi Ordinis, in dieta domo Sancti Spiritus illiusque aedificiis nunc degentes, insimul vel divisim, conjunctim vel separatim, recipere et retinere possit, perquirat; ac ipsis, pro corum numero qui pro tempore erit, de congrua sustentatione provideri faciat; cosdemque fratres, ut se de dicta domo ad

Clausulae.

§9. Decementes casdem praesentes litteras nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel alio quopiam defectu notari seu impugnari nullatenus unquam posse, sed cas semper validas et efficaces existere, suosque plenarios et integros effectus sortiri; sicque in praemissis omnibus et singulis per quoscumque iudices et commissarios, etiam S. R. E. cardinales ac causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis au-Bull. Rom. Vol. VIII. 35

ctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 10. Quocirca venerabilibus fratribus Designantur nostris Laudensi et Papiensi episcopis ac dilecto filio archipresbytero ecclesiae Mediolanenis per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Caroli cardinalis ac etiam administratorum, gubernatorum, magistrorum, praeceptorum, advocatorum, procuratorum et ministrorum praedictorum aut aliorum, quorum intererit, vel alicuius eorum, fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus, ad quos special et speciabit quomodolibet in futurum, inviolabiliter observari; ipsosque Carolum cardinalem necnon administratores, gubernatores, magistros, pracceptores, advocatos, procuratores et ministros praedictos illis pacifice frui et gaudere. Non permittentes cos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per censuras ecclesiasticas, et etiam pecuniarias poenas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§11. Non obstantibus priori voluntate Derogatio connostra praedicta; et Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casilnis,

et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium vocetur, seu ne iudices a Sede praefata deputati contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere praesumant, ac in concilio generali edita de duabus diaetis. dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque a postolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus; necnon dictae praepositurae Sancti Spiritus, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, ac etiam consistorialiter vel alias quomodolibet concessis, ac etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, pihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 12. Nulli ergo omnino hominum li- Cantrafacienceat hanc paginam nostrae erectionis, institutionis, separationis, dismembrationis, applicationis, appropriationis, indulti, voluntatis, concessionis, impartitionis, decretorum, mandatorum et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo nono, ix kalendas iunii, pontificatus nostri anno viii. Dat. die 24 maii 1579, pontif. anno viii.

# XCIX.

Ordinationes pro bono regimine fratrum Minorum Sancti Francisci strictioris Observantiae 1

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Cum Illius vicem, meritis licet minime suffragantibus, geramus in terris, qui pacem in terras intulit, caritatemque ad invicem prae ceteris omnibus eius fidelibus praecepit, officii nostri debitam prosequimur actionem, si regularium personarum, quae, relicto saeculo, sub suavi voluntariae paupertatis iugo, Dei obsequio se dedicarunt, pro commisso nobis officio, concordiae ac quieti consulere cupientes, pacem et caritatem inter ipsos inducere, inductamque confovere, et quae iis contraria sunt, falce vigilantiae pastoralis ad radicem posita, prout rerum et temporum qualitas requirit, quantum nobis ex alto conceditur, totis viribus 2 curamus,

1 Congregationem istorum fratrum, tempore Clementis VII institutam, approbavit ipse, et nonnulla pro eius gubernio statuit, ut in eius constitutione xLIII, In suprema, t. vi, pag. 155. 2 Deest forsan auferre (R. T.).

nem Reformadinationes.

§ 1. Sane, licet alias per felicis recor-Clemens VII dationis Clementem VII, praedecessorem vit congregatio- nostrum, multa ad quietum et tranquilnem neiorma-torum, et non- lum statum pertinentia dilectorum filionullas edidit or rum professorum Ordinis fratrum Minorum S. Francisci de strictiori Observantia, Reformatorum nuncupatorum (ut qui Regulam ipsam Beati Francisci pure et plene, iuxta illius litteram, et declarationes Nicolai tertii ac Clementis V, Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, ut veri Francisci filii et alumni observare contendant), edita et statuta fuerint, ut in litteris Clementis VII, sub Datum Romae apud S. Petrum, xvi kalendas decembris, pontificatus sui anno nono, latius continetur.

stabant.

§ 2. Nihilominus quidam ex Reforma-Fraires de Ob- tis supradictis nobis detulerunt quodipsis desuper mole- Reformatis quamplures perturbationes damnaque non mediocria a dilectis filiis fratribus Minoribus de Observantia nuncupatis, sub quibusdam praetextibus, etiam contra dictarum litterarum Clementis VII formam, inferebantur.

mentis

- § 3. Nosigitar, eorumdem fratrum Re-Hic ideo Pon-formatorum nuncupatorum quieti et indie litteris Cie- demnitati, eiusdemque Ordinis prosperitati ac propagationi consulere volentes, venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus super causis episcoporum et regularium deputatis atque etiam eiusdem Ordinis praedicti protectori causam huiusmodi audiendam et cognoscendam commisimus. Qui, re mature discussa. necnon, quarum interest aut intererat, partibus auditis, litterisque Clementis septimi praedicti plene consideratis, nobis retulerunt quae reformationem huiusmodi magis prospere dirigere visa sunt. Quare, de eorumdem cardinalium consilio, litteris Clementis septimi praedicti addenda quaedam decrevimus.
  - § 4. Itaque volumus et apostolica auctoritate statuimus et ordinamus ut no-

vitii Reformatorum praesentes et futuri Circa noviannum continuum inter dictos Reforma-sionem, tos agant; ad deliberandum an inter Reformatos praedictos permanere velint, a die ingressus in custodias seu loca Reformatorum; si vero in familia fratrum de Observantia professionem emiserint, et ad Reformatos de strictiori Observantia transierint vel in futurum transire voluerint, habeant itidem annum continuum a die ingressus ad deliberandum an remanere in hacstrictioni Observantia voluerint.

- § 5. Post praesentium autem nostrarum Eorum recespublicationem et dictum annum comple- fessionem, tum, declaramus prædictos professos extra Reformatos haberi ut professos inter custodias Reformatorum, nec ipsos, sicut nec alios inter easdem custodias professos, ab iis, sine speciali Apostolicae Sedis licentia, recedere posse, sine apostasiae nota. Quo etiam anno peracto, tam novitios in custodiis expresse professos, quam professos in familia, et in custodiis annum continuum agentes, volumus adpuram et plenam Regulae Sancti Francisci observantiam, iuxta ipsius litteram, ac Nicolai tertii et Clementis V, Romanorum Pontificum, declarationes, et Clementis septimi litteras praedictas, teneri, nec ab ea Reformatorumque ipsorum obedientia recedere, minusque a Reformatis ipsis expelli valeant, nisi incorrigibiles, iuxta antiqua eorum instituta hactenus observata, et nisi qui ad Cappuccinos transeundi licentiam in scriptis, iuxta Pauli III et Iulii tertii litteras, a proprio custode obtinuerint.
- § 6. Liberum vero sit eidem custodi, custodis muetiam nullo ministri provincialis vel alio- nus in recipienrum suorum praelatorum habito vel re- fratribus de Obquisito consensu vel licentia, nulloque cum iisdem verbo facto, per se vel alium, iuxta Tridentini concilii formam atque Ordinis consuetudinem, novitios necnon et fratres Ordinis praedicti de Observan-

tia, tam propriae quam alienae provincine, reformandos, ad Ordinem ac professionem et reformationem pro sua custodia, absque ullo penitus impedimento, de consilio tamen et consensu fratrum illius loci, pro quo recipiuntur, admittere.

tis assignanda.

- § 7. Teneantur autem minister provin-Loca Reforma- cialis vol, illo absente, praesidens capituli vel congregationis provincialis, quando familiae mutari solent, ad petitionem dictorum Reformatorum, alia etiam provinciae loca sive monasteria, aliis Reformatorum locis, quantum fieri poterit, contigua vel commoda, iuxta eiusdem Clementis VII litteras, dare et assignare, et prioribus corum locis addere, nec fratrum Reformatorum paucitatem (dummodo ad decem fratres recipiendos sint idonca, vel brevi tempore in ea illos introduci posse sperandum sit), nec aliam quampiam excusationem quominus id faciant obiicere possint.
- § 8. Generalis minister dictorum fra-Minister gene- trum de Observantia tantum, minime aude Observantia tem provincialis sive alii dictorum fraet non alii fa-cultatom ba- trum de Observantia praelati aut commisbent visitandi sarii, in dictos fratres Reformatos sive Reformatos, ut illorum custodias inri-dictionem, visitandique et corrigendi facultatem, sive per seipsum sive per eiusdem Ordinis, etiam alienae custodiae, Reformatos ipsos, habeat; minime tamen possit aliquem ad praelationem vel officia, etiam in custodia, promovere, aut correctionis vel quovis praetextu, statutis, censuris, casibus, reservationibus propriis vel Ordinis Reformatos subiugare; aut custodiae, custodis vel fratrum Reformatorum respective potestatem, facultatem, immunitatem, concessiones, gratias, statuta et pacem, quovis praetextu, modo et quaesito colore, directe vel indirecte, annullare, suspendere, arctare, alterare, immutare, impedire, contrafacere aut inquietare; nec etiam de propria corum custodia domi- lire, ac fratres suos mittere; sed causa

busque et locis, nisi pro aliarum custodiarum dicta visitatione, dictos Reformatos vel eorum aliquem amovere, extrahere, mittere vel transferre; nec illos ad quascumque alias partes, provincias vel custodias et alia propriae ipsorummet custodiae loca, etiam sub specie praedicationis, mittere, collocare vel retinere, nisi prout in singularum custodiarum capitulis vel ab ipso custode fuerit ordinatum, locaque huiusmodi eisdem Reformatis fuerint assignata; et multo minus ad Reformatorum vel custodiarum loca non Reformatos, etiam novitios vel monialium confessores aut alios quoscumque, etiam reformandos a Reformatis non receptos, mittere aut in eisdem collocare vel retinere.

§ 9. Nec etiam Reformati ipsi aliquem Reformati non praedictorum non reformandum recipere, mandum, nisi vel ad convivendum sive de familia in lectores et pracorum locis retinere ullo modo possint, suorum superiorum licentia. exceptis lectoribus a praelatis ipsorumlicentiatis, propriae custodiae necessariis. Qui tamen in custodia vocem activam vel passivam habere non possint, sed illa ad Reformatos tantum in custodia pertineat; exceptis quoque opportunis praedicatoribus, similiter licentiatis vel impetratis, el hoc pro tempore tantum necessario; sed, sine consensu custodis in scriptia, non possint quicumque dicti Ordinis praelati, fratres non Reformatos in auditoriis ad ipsorum locorum confines, iuxta morem Ordinis, pertinentibus ad praedicanduni, nec eisdem confinibus quoscumque fratres ad elecmosynas colligendas destinare.

§ 10. Pro necessariis autem negociis Custos potest et aliis piis causis possint custodes ad etiam ad loca quaecumque Ordinis et aliorum loca, extra Reformsetiam extra Reformatorum custodias, ma-pronegociis noxime ad Sedem Apostolicam et ad totius causts. Ordinis protectorem, et pro praedicatione

cessariis et piis

manendi de familia in locis Ordinis extra Reformatos, pro studio vel alia causa, nullo modo custodes vel custodiae mittere vel licentiam dare; nec fratres ire vel manere, nec praelati Ordinis eos recipere vel retinere possint.

§ 11. Capitula custodialia singulis an-

eant tamen et ipsi Reformati ad capitula,

Capitula cu- nis in propriis custodiae locis distincte, et stodialia singulis annis in 10- non extra custodiam, per Reformatos, cis custodiae ad electionem cu-quando et ubi per proprium custodem stodis fleri de- vel custodiam fuerit constitutum, fiant;

etiam provincialia, ut in dictis litteris Clementis septimi statuitur, et in illis vocem non activam tantum sed passivam Qui proses posthac habeant. Huinsmodi autem cuin illis. stodiarum capitulis solus custos, qui crit pro tempore, vel, eo decedente, commis-

sarius custodiae, vel ipse generalis minister, si personaliter tantum interesse voluerint, praesidere posthac valeat.

triennium eliprovinciali.

§ 12. In iis autem capitulis unaquae-Custodes ad que Reformatorum custodia plenam et gantur, et con- absolutam habeat potestatem quaecumque firmationem pe-tant a ministro statuta et ordinationes, dununodo contra Deum, animam ac Regulam et decreta concilii Tridentini non sint, iuxta litteras Clementis septimi praedictas, condendi et statuendi, nec in eo per ministros generales vel provinciales vel eorum conimissarios aut alios dicti Ordinispraelatos quomodolibet impediri valeat. Electione custodum per Reformatos ad triennium facta, custodes per litteras ad id, in signum humilitatis, confirmationem tantum infra mensem petere teneantur a ministro provinciali, quandocumque statim facto exhibendam. Possint autem custodes, etiam dum expectatur, et antequain petatur confirmatio praedicta, cum plena auctoritate libere officio suo fungi; quod si confirmationem huiusmodi intra tres dies non obtinuerint, a Sede Apostolica ipso facto tenore praesentium confirmati censcantur. Guardiani vero in capitulis

electi vel a custodibus instituti, a ministro vel alio quopiam confirmari deinceps non egeant, sed corum institutio in capitulis vel extra ab ipsis custodibus facta sufficiat. Custos pro tempore electus vel eligendus in suo officio a prima electione continuet ad triennium, videlicet usque ad capitulum custodiale, sive citra sive ultra triennium fiat, absque eo quod singulis annis rursus eligatur. Custodis autem successoris electio a custode praedecessore, guardianis et discretis locorum custodiae fiat; si tamen etiam intra triennium in singulis annalibus capitulis universitati electorum videretur custodem minime idoneum esse et universitati Reformatorum non utilem, alium sibi custodem ex Regulae ipsius praescripto eligere possint et teneantur.

§ 13. Ipso autem custode decedente, Custode dealius custos extra capitulum posthac non tur commissacligatur, sed aliquis erit custodiae commis-rius usque ad capitulum cusarius usque ad proximum capitulum cu- stodiale. stodiale, prout Reformati in suis capitulis ordinaverint.

§ 14. Potestatem vero eamdem habeant Custodum fasinguli custodes in suas custodias et fra-cultates. tres, quam ministri provinciales in suas provincias et fratres habent, tam ex vigore Regulae, quam ex Romanorum Pontificum concessis gratiis, dummodo huiusmodi strictiori Observantiae Reformatorum non sint contrariae. Praesertim vero custodes possint loca ipsa iuxta eorum exigentiam resarcire et augere, ac locis, quæ guardianum habere non solent, ipsum guardianum in capitulis custodialibus constituere, et in eisdem capitulis, sive prout in illis fuerit ordinatum, praedicatores et confessarios saecularium, servata forma concilii Tridentini, examinare et approbare, et illis officium praedicationis et confessionum audiendarum concedere et ad illa promovere, atque a casibus et censuris praelatis Ordinis reservatis et reservandis, per se absolvere vel per alium absolvi curare; eos quoque, qui idonei sunt, pro suo arbitrio ad sacros ordines recipiendos approbare et mittere.

nes non conformationi serventur.

§ 15. Volumus tamen quod si in capi-Constitutio- tulis generalibus constitutiones aliquae vel trariae huic re- decreta, praesentibus litteris et huic Observantiae strictiori non contraria, sed quae magis ei favere videantur, ordinata fuerint, Reformati ea observare omnino teneantur.

§ 16. Quo vero ad vestitum, induantur Vestes dest- praedicti Reformati vilioribus indumentis gnantur. et despecto colore, et possint ea repetiare secundum B. Francisci Regulam.

§ 17. Litteras vero praedictas Clemen-Constitutio tis septimi, quatenus supradictis non adceteris appro- versentur, auctoritate apostolica, tenore batur. praesentium, confirmamus, illisque perpetuae firmitatis robur adiicimus.

servativae.

§ 18. Decernentes praesentes litteras Clausulae pres nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio, seu intentionis nostrae defectu, etiam ex eo quod omnes interesse habentes vel fratres de Observantia praedicti aut quicumque alii vocati non fuerint, notari, argui seu impugnari, aut sub quibusvis revocationibus aut aliis contrariis dispositionibus, etiam ab eadem Sede Apostolica emanatis et in posterum emanandis, comprehendi posse, sed illas, pro omnibus et singulis praedictorum Reformatorum custodiis, custodibus et fratribus Reformatis, praesentibus et futuris, semper validas et efficaces existere, suosque plenarios et integros effectus sortiri debere.

§ 19. Sicque per quoscumque iudices Cleusula sub- et commissarios, quavis auctoritate funjata. gentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudidicandi et interpretandi facultate et au-

bere; necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Districtius inhibentes generali et provincialibus ministris dictorum fratrum de Observantia nuncupatorum, et eorum commissariis, nunc et in perpetuum pro tempore existentibus, et illorum generalibus et provincialibus capitulis, personisque quibuscumque in illis congregandis, ac omnibus et quibuscumque. quos praemissa concernunt aut in posterum quomodolibet concernent, et quibusvis aliis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis fuerint. ne, sub indignationis nostrae et excommunicationis latae sententiae, eo ipso, si contrafecerint, incurrendae, poenis, Reformatos praedictos illorumque custodias. custodes, discretos, officiales et fratres aut alios quoscumque, quos praemissa quomodolibet concernunt aut in posterum concernent, quoninus praedictis omnibus et singulis pacifice fruantur, seu praedicta omnia et singula suum debitum sortiantur effectum impedire, retardare aut perturbare audeant vel praesumant; ac et eisdem, quacumque ecclesiastica seu mundana praefulgeant dignitate vel excellentia, sub antedictis poenis mandantes ut in praemissis omnibus et singulis efficaciter pareant et assistant.

§ 20. Quocirca venerabilibus fratribus archiepiscopo Mediolanensi, et episcopo deputatio et fa-Laudensi, ac dilecto filio Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, necnon universis et singulis patriarchis, archiepiscopis, episcopis et ecclesiarum praelatis, ac quibuscumque in dignitate ecclesiastica constitutis per praesentes mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis conctoritate, ubique iudicari ac definiri de- i tenta quaecumque, ubi et quando opus

Executorum

fuerit, ac quoties pro parte fratrum Reformatorum praedictorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra eos praemissis omnibus et singulis, iuxta praesentium continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere. Non permittentes eos desuper per ministrum generalem aliosque praedictos quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet ac rebelles et praemissis non parentes, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, omni appellatione postposita, compescendo; necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, illos sententias, censuras et poenas praedictas incurrisse declarando, illasque etiam iteratis vicibus aggravando; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatoriae.

§ 21. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis, praesertim felicis recordationis Leonis X, praedecessoris nostri, super unione omnium fratrum Minorum de Observantia, et nuncupatione eorumdem, et aliis in dictis litteris Clementis VII contentis, et quae eidem Clementi placuit non obstare, necnon dicti Clementis VII litteris praedictis pro Reformatis, et Bonifacii VIII de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis vigore praesentium ad iudicium ultra tres diaetas non trahatur, Bulla Aurea, Mari Magno aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis quibuscumque, dictique Ordinis statutis, consuetudinibus; privilegiis, induitis et litteris apostolicis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, etiam informa brevis, vel sub quibuscumque verborum formis, solemnitatibus, clausulis, etiam insolitis et quantumcumque fortissimis, dicto Ordini vel

quibuscumque praelatis eiusdem in contrarium concessis, approbatis et innovatis, et in futurum concedendis, approbandis et innovandis, etiam si talia forent quod, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales, mentio habenda foret. Quibus omnibus, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 22. Ceterum quia difficile foret etc. Fides tran-Datum Romae apud S. Petrum sub an-sumptorum. nulo Piscatoris, die tertia iunii, millesimo quingentesimo septuagesimo nono, pontificatus nostri anno octavo.

Dat. die 3 iunii 1579, pontif. anno viii.

C.

Unio collegii Purificationis B. Mariae Elborensis et hospitalis ad recipiendum pauperes scholares, per regem Portugalliae institutorum, collegio S. Spiritus eiusdem civitatis, cum fructibus et redditibus eis applicandis, cum facultate presbyteris Societatis Iesu possessionem capiendi, et regendi illorum personas et bona etc., ac cum oneribus et ordinationibus etc. 1.

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Romani Pontificis providentia circumspecta ea, quae ad scientiae et doctrinae

1 Ex Regest, in Secret. Brevium.

Procemium.

incrementum, et personarum in illis proficere volentium commoditatem, infirmorumque subventionem ordinata et instituta fuerint, ne contentionis materiam et rerum iacturam inducant, ac personarum quietem perturbent, interdum alterat et immutat, officiique sui partes in his liberter interponit, prout rationabiles causae persuadent, et catholicorum regum vota id exposcunt, ac in Domino salubriter dignoscitur expedire.

§ 1. Dudum siguidem postguam cha-Facti series, rissimus in Christo filius noster Henricus Portugalliae et Algarbiorum rex illustris, qui tunc, ad huiusmodi regiae dignitatis fastigium nondum assumptus, Ecclesiae Elborensi, ex concessione et dispensatione apostolica, præerat, in civitate Elborensi unum collegium sub invocatione S. Spiritus, ad grammaticam ceterasque artes liberales et sacram theologiam quibuslibet clericis et aliis personis studere volentibus legendum et interpretandum, ordinaria et seu apostolica auctoritatibus erexeratet instituerat, ac postmodum illud in Universitatem Studii generalis etiam erigi, eiusque curam, regimen et administrationem pro tempore existentibus praeposito generali et patribus Societatis lesu concedi, necnon collegio scu Universitati huiusmodi, inter alias nonnullas proprietates seu annuos redditus, olim ad mensam archiepiscopalem seu capitularem Elborensem spectantes, ac etiam quingentos cruciatos annuos ex fabricae eiusdem ecclesiae redditibus applicari, et applicationem huiusmodi confirmari dicta apostolica auctoritate procuraverat. Nos, supplicationibus ipsius Henrici regis. tunc praesulis, inclinati, sibi ut in eadem civitate, pro collegii seu Universitatis huiusmodi augumento, ac scholarium clericorum et presbyterorum inibi studentium commoditatibus publicaq, utilitate, unum,

aliqui ex ipsis clericis scholaribus et presbyteris ad certum tempus residerent, cum cappella seu cappellis, in quibus missae et alia divina officia, secundum providam ordinationem ciusdem Henrici regis, tunc praesulis, desuper faciendam, celebrarentur, erigendi et instituendi facultatem per quasdam concessimus; ac a fabrica et mensa capitulari praedictis tot illius bona, redditus, proventus, iura, obventiones, emolumenta, possessiones et proprietates, quorum annuus valor ad summam quatuor millium cruciatorum similium aequis portionibus, fabricae, videlicet, duorum, mensae capitularis aliorum duorum millium cruciatorum huiusmodi ascenderet, perpetuo separavimus et dismembravimus; illaque sic separata et dismembrata erigendi, postquam erecta fuissent, pro corum dote, necnon S. Spiritus collegiis praedictis pro illius dotis augumento, ac alias sub certis modo et forma tunc expressis etiam perpetuo applicavimus et appropriavimus.

§ 2. Ac successive per alias nostras litteras, ex certis tunc expressis causis, eidem Henrico regi, tunc praesuli, ut in eadem civitate unum hospitale, in quo collegiales et alii pauperes scholares praedicti, occurrentibus eorum infirmitatibus, recipi et curari valerent, cum simili cappella, erigendi et instituendi, ac illius in spiritualibus et temporalibus curam, regimen, gubernium et visitationem presbyteris Societatis Iesu vel aliis personis ipsi Henrico regi, tunc praesuli, benevisis committendi facultatem etiam concessimus; dismembrationem vero summae duorum millium ducatorum ex fructibus, redditibus et proventibus mensae capitularis et applicationem illorum collegiis huiusmodi, quoad summam mille quingentorum ducatorum, eisdem dismembratione et applicatione in reliquis quingentis duo vel plura alia collegia, in quibus ducatis salvis et illaesis remanentibus,

mae mille et quingentorum ducatorum huiusmodi, quaecumque fructus, redditus, proventus, iura, obventiones, emolumenta, possessiones et proprietates in oppido de Stramoz Elborensis dioecesis consistentia, ad dictam mensam archiepiscopalem spectantia et pertinentia, ab ipsa mensa archiepiscopali separavimus et dismembravimus, ac unam in Sancti Ioannis Baptistae, pro viginti quatuor de sexennio in sexennium, et alteram cappellanias in Verae Crucis cappellis sitis in dicta ecclesia Elborensi, pro aliis viginti octo de biennio in biennium eligendis cappellanis seu portionariis, qui in cappellis seu collegio Sancti Spiritus aut ecclesia praedictis certas missas qualibet hebdomada celebrare, ac pucri videlicet logicam et philosophiam atque theologiam per sexennium, posteriores vero cappellani huiusmodi casus conscientia in dicto collegio S. Spiritus doceri et interpretari solitos per biennium praedictum audire et ediscere tenebantur; ac pro eorum sustentationis subventione certas partes seu portiones fructuum, reddituum et proventuum a mensa archiepiscopali, ac uno et una ex canonicatibus et praebendis ecclesiae Elborensis huiusmodi pridem dismembratis, et eis ad id assignatis, seu dictis cappellaniis respective applicatis percipere soliti erant, ac alias sub certis modo et forma ab eodem Henrico rege, tunc praesule, olim institutas, perpetuo suppressimus et extinximus; illarumque sic suppressarum et extinctarum, necnon a mensa archiepiscopali per posteriores litteras huiusmodi separata et dismembrata fructus, redditus, proventus, iura, obventiones, emolumenta, proprietates et possessiones, Sancti Spiritus ex tunc et aliis erigendis collegiis ac hospitali huiusmodi, postquam erecta forent, iuxta providam desuper per ipsum I tione collegii Purificationis et hospitalis

cassavimus et annullavimus; ac loco sum- | Henricum regem, tunc praesulem, seu ab eo deputatum vel deputandum partitionem, divisionem et ordinationem desuper faciendam, similiter perpetuo applicavimus et appropriavimus; ac tunc existentibus portionariis seu cappellanis praedictis locum et habitationem in dictis collegiis seu eorum aliquo, prout eidem Henrico regi, tunc praesuli, magis convenire visum foret, concessimus et assignavimus. Post completum autem sui cuiusque studii cursum, vel alias ipsis inde recedentibus, illorum loco tot alios cappellanos, quot eidem Henrico regi, tunc praesuli, visum foret, in dictis collegiis seu eorum aliquo, iuxta illius ordinationem et dispositionem, subrogandos ac manutenendos fore et esse statuimus, prout in singulis nostris litteris praedictis plenius continetur.

§ 3. Cum autem, sicut dictus Henricus rex nobis nuper exponi fecit, ipse, vi-sentis constigore dictarum litterarum, in dicta civitate prope collegium S. Spiritus huiusmodi aliud collegium sub invocatione Purificationis Beatae Mariæ Virginis pro dictis cappellanis et certis aliis collegialibus, ac unum hospitale, in quo tam collègiales quam pauperes scholares Universitatis huiusmodi, occurrentibus eorum infirmitatibus, recipi et curari debeant, erexerit et instituerit; ac tam cappellaniarum suppressarum, quam a fabrica et mensa archiepiscopali separata et dismembrata fructus, redditus, proventus, iura, obventiones, possessiones, proprietates et emolumenta praedicta inter collegia Sancti Spiritus et Purificationis ac hospitale huiusmodi, eorum cuilibet suam ratam partem assignando, dividere et compartiri intendat, seu forsan post factam per eum divisionem et compartitionem huiusmodi, re maturius perpensa, animadverteret, super regimine, gubernio et administra-

huiusmodi portionibusque reddituum et | bonorum illa ac dictum collegium Sancti Spiritus respective tangentibus, carumque exactionibus et collectionibus, controversias, dissidia odiique fomenta et animi inquietudines, cum temporis et eorum studiorum ac instituti iactura, inter rectores, collegiales, scholares, oeconomos et ministros collegiorum et hospitalis huiusmodi facile suboriri, fructus quoque, redditus, proventus et alia bona praedicta, ex illorum divisione et separatione, per manus diversorum ministrorum exacta et gubernata, maioribus expensis subiacere, nec ita commode et fideliter recuperari, administrari et conservari posse; et insuper in collegio Purificationis et hospitalis huiusmodi nullam cappellam propriam, in qua cappellani et alii eiusdem collegii Purificationis collegiales missas et alia divina officia, ad quae, ratione dictarum cappellaniarum suppressarum, seu ex consuetudine vel statuto aut alias obligati existunt, celebrare possint, adhuc perfecte extructam et ornatam existere; collegium vero S. Spiritus huiusmodi ecclesiam et diversas cappellas ad id commodas habere, ac propterea magis expediens fore ut collegium Purificationis et hospitale huiusmodi eidem collegio Sancti Spiritus seu Universitati, tamquam membra suo capiti, perpetuo uniantur et incorporentur, ac ea ratione bona et proprietates huiusmodi integra et indivisa ad communem eorumdem collegiorum et hospitalis usum conserventur, ac missae et divina officia praedicta in ecclesia et cappellis collegii Sancti Spiritus huiusmodi celebrentur.

§ 4. Nos, praedicti Henrici regis iudi-Unto collegii cio, quod semper plurimi fecimus, achospitalis quiescendum esse censentes, necnon singularum litterarum nostrarum ac illa-

tionis, dismembrationis, applicationis, divisionis et partitionis praedictarum tenores, bonorumque et reddituum huiusmodi confines, situationes, qualitates, ac tam illorum quam collegiorum, hospitalis, fabricae et mensarum huiusmodi fructuum, reddituum et proventuum veros annuos valores praesentibus pro expressis habentes, ipsius Henrici regis supplicationibus in hac parte inclinati, collegium Purificationis et hospitale huiusmodi ac tam illis assignata quam quaecumque alia cappellaniarum suppressarum, et etiam a fabrica et mensa archiepiscopali seu alias, vigore dictarum nostrarum litterarum, separata et dismembrata fructus, redditus, proventus, iura, obventiones, possessiones, proprietates et emolumenta praedicta, cum omnibus et singulis suis pertinentiis, eidem collegio Sancti Spiritus seu Universitati, ita quod liceat praeposito, rectoribus et presbyteris Societatis huiusmodi pro tempore existentibus corporalem, realem et actualem possessionem collegii Purificationis et hospitalis ac iurium, possessionum, proprietatum et pertinentiarum praedictorum, per se vel per alium seu alios, propria auctoritate, libere apprehendere, et perpetuo retinere, illorumque fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque percipere, exigere, levare, colligere, locare et dislocare, arrendare, ac in dicti collegii Sancti Spiritus usus et utilitatem convertere, missasque et alia divina officia, per dictos cappellanos et alios collegiales, ut praefertur, celebranda, in ecclesia ac cappellis collegii Sancti Spiritus huiusmodi celebrari facere, necnon collegium Purificationis et hospitale huiusmodi, collegialesque ac scholares et alias quascumque personas in illis pro tempore degentes, in spiritualibus et temporalibus regere et gurum vigore factarum erectionis, institu- | bernare, ceteraque in praemissis et circa

ea quomodolibet necessaria, iuxta ordi- [ nationem desuper per praedictum Henricum regem factam seu faciendam, gerere et exercere, diœcesani loci seu praedictorum capituli vel cuiusvis alterius licentia vel consensu desuper minime requisitis.

§ 5. Cum onere tamen et obligatione Onera colle- quod collegium Sancti Spiritus seu prachic enumeran- positus et rectores ac presbyteri Societatis huiusmodi, perpetuis futuris temporibus, modo et forma ad hoc per cumdem Henricum regem seu personam vel personas ad id ab eo pro tempore deputandas praescriptis seu praescribendis, centum cappellanos seu scholares, quorum quinquaginta theologiae in dicto collegio Purificationis, et alii viginti quatuor artibus temporalibus, reliqui vero viginti sex cappellani seu scholares huiusmodi casibus conscientiæ extra ipsum collegium Purificationis in dicta Universitate incumbant, assignata eorum singulis annua portione, quae sit omnino libera, immunis et exempta, ac modo et forma necnon in terminis ac sub censuris et poenis per ipsum Henricum regem, seu ab eo ad id deputatos vel deputandos, statuendis, absque aliqua contradictione et exceptione, in eodem collegio Purificationis solvi debeat, theologiae videlicet, quinquaginta, artibus vero et casibus conscientiae vacantibus cappellanis seu scholaribus huiusmodi, triginta cruciatorum monetae Portugalliae, sustentandi, et numerum centum cappellanorum seu scholarium huiusmodi semper, ita quod, aliquibus ex eis deficientibus seu recedentibus, alii loco eorum surrogentur, manutenendi, ac in usum dicti hospitalis et collegialium ac aliorum pauperum scholarium infirmorum in eo pro tempore degentium summam septingentorum et quinquaginta cruciatorum similium, si necessitas ita

postulaverit, annuatim erogandi, necnon tam hospitalis quam collegii Purificationis huiusmodi fabricam in suis aedificiis et structuris necessariis manutenendi, ac eisdem cappellanis et aliis collegialibus praedictis paramenta et ornamenta ceteraque omnia pro missis, ut praefertur, per ipsos celebrandis necessaria suppeditandi, litteris nostris praedictis, praesertim circa facultatem statuta et ordinationes, felicem et salutarem directionem, conservationem, regimen et administrationem collegiorum et hospitalis huiusmodi, illorumque bonorum et rerum ac iurium spiritualium et temporalium, ac qualitates et obligationes scholarium et cappellanorum huiusmodi, necnon modum et formam visitationis, receptionis, admissionis seu depositionis illorum, ac tempus, per quod ibidem sustentari et manuteneri debeant, concernentia, faciendi, condendi, revocandi, immutandi, corrigendi et de novo edendi eidem Henrico regi, tunc praesuli, concessam, alias in suo robore permansuris, motu proprio et ex certa nostra scientia ac de eiusdem apostolicae potestatis plenitudine, tenore praesentium, perpetuo unimus, annectimus, incorporamus et applicamus et appropriamus.

§ 6. Decernentes easdem praesentes litteras nullo unquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quopiam defectu notari, vel ctiam ex eo quod interesse habentes vocati non fuerint, aut alio quovis praetextu annullari, invalidari vel impugnari, aut per locorum ordinarios examinari seu revideri, aut causas, propter quas illa emanaverint, verificari, aut ad terminos iuris reduci, seu in controversiam revocari posse aut debere, neque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus aut aliis contrariis dispositionibus com-

Clausulas.

prehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas esse et fore; sicque per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et nuncios apostolicos, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales. sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

z ecutio.

§ 7. Ouocirca venerabilibus fratribus Mandatur e- archiepiscopo Ulixbonensi, et Silvensi ac Elvensi episcopis, seu dilectis filiis eorum officialibus generalibus mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Henrici regis ac rectoris, collegialium et scholarium praedictorum et aliorum, quorum interest vel intererit, fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra præsentes litteras et in eis contenta quaecumq, ab omnibus ad quos spectat et spectabit quomodolibet infuturum, inviolabiliter observari, ipsosque Henricum regem ac rectorem, scholares et collegiales ac alios interesse habentes huiusmodi illis pacifice frui et gaudere, non permittentes eos desuper per pro tempore existentes præsules seu administratores ac capitula ecclesiæ Elborensis huiusmodi ac reddituum corumdem proprietarios vel quoscumque alios desuper quomodolibet inquietari, impediri seu perturbari. Contradictores quoslibet et rebelles, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, com-

bendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 8. Non obstantibus praemissis ac, quatenus opus sit, de non tollendo iure contrariorum. quaesito, ac unionibus committendis ad partes, vocatis interesse habentibus, et exprimendo valore etiam beneficii, cui aliud uniri petitur, necnon Lateranensis concilii, uniones perpetuas, nisi in casibus a jure permissis, fieri prohibentis, ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium in iudicium non trahatur, aliisque apostolicis constitutionibus et ordinationibus, necnon omnibus illis, quae in singulis nostris litteris praedictis noluimus non obstare contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xIII iunii MDLXXIX, pontificatus nostri anno vIII.

Dat. die 13 iunii 1579, pontif. anno viii.

CI.

Institutio archiconfraternitatis Pietatis Carceratorum in alma Urbe, ad eos visitandos, consolandos et adiuvandos, cum indulgentiarum concessione.

Gregorius episcopus servus servorum Del, ad perpetuam rei memoriam.

Pii Patris Altissimi, qui antequam inefpescendo; necnon, legitimis super his ha- I fabili pietatis et caritatis suae exuberan-

Derogatio

tia, pro peccatorum nostrorum expiatione | acerbissimum crucis tormentum subiret. opera pietatis et caritatis huiusmodi fidelibus suis instanter commendavit, vices, licet immeriti, gerentes in terris, ad ea, per quae opera ipsa ubique, praesertim in alma Urbe nostra, quae ceteris illustre exemplar praestare debet, ad pauperum carceris incommodis ac miseriis afflictorum subventionem et spiritualem consolationem valeant propagari, libenter intendimus, et ad id fideles quoslibet spiritualibus muneribus, indulgentiis videlicet et peccatorum remissionibus invitamus, ac alias desuper officii nostri partes interponimus, prout, rerum et personarum qualitatibus debite pensatis, conspicimus in Domino salubriter expedire.

atifideles socieopera licentia.

§ 1. Sane, exhibita nobis nuper pro Quidam chri- parte quamplurium piorum dictae Urbis talem Pietalis christifidelium petitio continebat quod in Urbe Car-ceratorum ad ipsi, pia atque sincera devotione ducti, ac pla cum eis de proximi sui salute iuvamineque recoinsti- gitantes, ac re ipsa comperientes diversos tuere propo- in dies in dicta Urbe varias ob causas carpae accedente ceratos, tempore eorum carcerationis, tamquam ab amicis propriisque consanguineis derelictos, vel illis in eadem Urbe carentes, et praecipue extraneos diversarum orbis christiani nationum, quorum maxima in eadem Urbe, tam pro locis sanctis dictae Urbis visitandi, quam etiam variis negociis apud nos sanctamque Sedem Apostolicam et alias peragendis, commorari solet, copia, qui illis in suis necessitatibus tam spiritualibus quam temporalibus subveniant, eorumque causas et liberationem procurent, in varios miserrimosque ac etiam saepenumero desperationis propriae salutis et vitae incidere casus, ac ibidem, longo carceris taedio affectos ac pertaesos, miserrime vitam finire. Unde, ut his miserandis casibus. infortuniis et calamitatibus in futurum remedium aliquod salubre abhiberi possit,

praefati christifideles unam utriusque sexus christifidelium, sub denominatione Pietatis Carceratorum, archiconfraternitatem in eadem Urbe, ac quodam ad id congruo et decenti loco, sub nostro et dictae Sedis beneplacito instituendam proposuerunt, cuius confratrum pro tempore existentium praecipuum sit institutum, pauperes in quovis carcere dictae Urbis, tam pro civili quam pro criminali causis, pro tempore detentos, quibuscum colloqui permissum sit, omni cum humanitate et caritate ac spirituali consolatione per ipsos ordinatim visitare, et ad patientiam in suis adversitatibus fortiter et animose pro Christo habendam, necnon confessionem sacramentalem eorum peccatorum faciendam exhortari et consolari, eleemosynisque pauperibus subvenire; et qui ex eisdem confratribus sacerdotes et ad confessiones audiendas approbati fuerint, eorumdem carceratorum confessiones audire; ipsisque carceratis diversos spirituales libros, in quibus legendis, et legere ignorantes alios legentes audiendis, occupentur, elargiri; ac ut eisdem carceratis, dominicis et aliis diebus festivis de praecepto ecclesiae servari solitis, verbi Dei conciones et exhortationes fiant, et his praecipue diebus, ipsi carcerati ab illicitis ludis, blasphemiis aliisque christiana pietate indignis abstineant, ad Dei laudem ipsorumque carceratorum spiritualem consolationem procurare; pacemque et concordiam inter ipsos carceratos et corum inimicos inire et componere. 'aliaque pietatis opera circa eosdem carceratos in dies occurrentia pro viribus exercere. Quare, pro parte eorumdem piorum christifidelium, nobis fuit humiliter supplicatum quatenus praemissis annuere ac alias desuper opportune providere de benignitate apostolica dignare-

§ 2. Nos igitur, qui honestis petentium

Pontifex dictam

Hic itaque votis, per quae opera pictatis et charitatis societatem in huiusmodi in dies, nostris potissimum archiconfrater-nitatem erigit; temporibus, incrementum suscipiant, et ad ceteras nationes huiusmodi dilatentur, libenter annuimus, eaque favoribus prosequimur opportunis, pium rectumque eorumdem christifidelium animum et voluntatem in tam laudabili proposito, quantum cum Deo possumus, confovere et adiuvare volentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, in dicta Urbe archiconfraternitatem Pietatis Carceratorum huiusmodi ad munera praedicta et alia caritatis et misericordiae officia erga dictos carceratos exercenda, apostolica auctoritate, tenore praesentium, sine alicuius praeiudicio, erigimus et instituimus, eamque archiconfraternitatem Pietatis Carceratorum denominari volumus. Ac illi sic ercctae et institutae quaecumque bona mobilia et immobilia, legata, relicta et alia iura eidem archiconfraternitati, tam per illius confratres pro tempore existentes. quam alias quascumque personas, cuinscumque status, gradus, ordinis et conditionis existentes, pro tempore quomodolibet elargienda, donanda et relinguenda, auctoritate et tenore praedictis, perpetuo applicamus et appropriamus.

cedit;

§ 3. Necnon eisdem confratribus pro Statutaque tempore existentibus quaecumque statuta cultatem con- et ordinationes, felix regimen et prosperum statum archiconfraternitatis, ac pia opera huiusmodi circa eosdem carceratos. ut praesertur, exercenda concernentia (sacris tamen canonibus decretisque concilii Tridentini minime contraria, nec iurisdictionem, officium et executionem iudicum aliorumve ministrorum dictae Urbis circa ipsos carceratos impedientia, et per dictae Urbis vicarium dicta auctoritate, approbanda), condendi et faciendi. ac condita, toties quoties opus fuerit, corrigendi, mutandi, alterandi et alia de novo faciendi.

§ 4. Necnon quemlibet dictae Urbis Carceros non carcerem, non tamen eius loca, quae se-trandi, et cum creta dicuntur, nisi permissu iudicum, carcernis tratoties quoties eis et corum cuilibet visum tatem imparilfuerit, ad effectum praemissum, ingrediendi, et in eo ad tempus benevisum praemissa opera exercendo commorandi, licentiam, cisdem auctoritate et tenore, etiam perpetuo concedimus. Districtius praecipientes et mandantes cuiusvis dictae Urbis carceris custodi et quibuscumque aliis personis, cuiuscumque status, gradus, conditionis et præeminentiae existentibus, ut eisdem confratribus et ab eis constitutis quemvis dictae Urbis et illius burgi carcerem, non tamen secretum, toties quoties fuerit requisitus, ingredi permittat.

§ 5. Et insuper cupientes ut christifideles eo libentius dictam archiconfrater- confratribus enitatem ingrediantur, et piis operibus huiusmodi intendant, quo ex hoc dono coelestis gratiae se uberius refectos esse cognoverint, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, qui dictam archiconfraternitatem pro tempore ingredientur, die corum ingressus, si tunc vere poenitentes et confessi sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint; ac in cuiuslibet corum mortis articulo, si etiam vere poenitentes et confessi sanctissimum nomen Iesu ore vel corde invocaverint; necnon eisdem confratribus similiter vere poenitentibus et confessis, qui prima quaque die dominica mensis sanctissimum Eucharistiae Sacramentum huiusmodi sumpserint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, auctoritate et tenore praedictis, misericorditer in Domino concedimus. Praeterea eisdem confratribus, quoties se invicem aggregaverint, eleemosynam elargiti fuerint, ipsos

carceratos visitaverint, et circa eos aliqua alia pia opera exercuerint, centum dies de eis iniunctis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis, auctoritate et tenore praedictis, etiam misericorditer in Domino relaxamus.

§ 6. Postremo ipsis confratribus, ut Alias confra- quascumque alias similes confraternitatornitates ag-gregandi et in- tes, ubique locorum, pro similibus piis dulgentias com- operibus exercendis, sub eadem denomictoritatem tri- natione Pietatis Carceratorum erigendas, dictae archiconfraternitati, tamquam membra capiti, aggregare, ac in corum numerum seu dependentiam recipere, illisque et earum confratribus indulgentias aliaque privilegia et indulta, eidem ar-

participes facere libere et licite valeant, eisdem auctoritate et tenore, pariter perpetuo indulgenius. § 7. Decernentes praesentes litteras sub

chiconfraternitati per praesentes concessa.

praedicta communicare, eosque de illis

Clausulae quibusvis revocationibus, suspensionibus et modificationibus similium indulgentiarum, etiam per nos et successores nostros Romanos Pontifices pro tempore editis, etiam in favorem fabricae basilicae Principis apostolorum de eadem Urbe ac Cruciatæ Sanctae, nullo umquam tempore comprehendi, sed ab illis omnino exceptas esse, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum ac validissimum statum restitutas, et de novo, etiam sub data per eosdem confratres eligenda, concessas fore et censeri, ac perpetuis futuris temporibus durare.

lats.

§ 8. Sicque per quoscumque iudices Clausula sub- et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 9. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque rogatoriae. contrariis quibuscumque.

Clausulae do-

§ 10. Nulli ergo omnino hominum li- sanctio poeceat hanc paginam nostrae erectionis, institutionis, voluntatis, applicationis, appropriationis, concessionis, praecepti, mandati, relaxationis, indulti et decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpscrit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli aposto-

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo nono, iv kalendas iulii, pontificatus nostri anno viii. Dat. die 28 iunii 4579, pontif. anno viii.

lorum eius se noverit incursurum.

### CIL

Confirmatio litterarum Innocentii VIII, per quas monasteria monialium Sanctae Catharinae et Sanctae Mariae Magdalenae Perusinae, Ordinis Sancti Benedicti, invicem unita, visitationi et conqregationi Sanctae Iustinae Paduanae subiiciuntur, cum confirmatione indulgentiarum eis ab Alexandro VI et de novo concessarum 1

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Inter ceteras curas, quae nobis imminent, in eam praecipue incumbimus ut monasteria monialium vitae sanctitate praefulgeant, quod ut succedat, partes nostras libenter interponimus.

§ 1. Cum itaque felicis recordationis Innocentius Papa VIII, praedecessor noster, certis tunc expressis de causis adductis, monasteria Sanctae Catharinae extra, et Sanctae Mariae Magdalenae intra muros Perusii, Ordinis Sancti Benedicti,

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Proceminm.

Facti series.

invicem perpetuo unita, ac eorum abbatissam et conventum, tunc et pro tempore existentes, ab ordinarii loci et cuiuslibet alterius visitatione, correctione, punitione, iurisdictione et superioritate, ita quod ordinarii ac alii quicumque nullum in monasteria ac abbatissam et conventum huiusmodi ac illarum servitores, servitrices, res et bona quaecumque possent iurisdictionem seu superioritatem aliquam quomodolibet exercere, etiam ratione delicti, contractus aut rei de qua ageretur, ubicumque committeretur delictum, iniretur contractus, aut res ipsa consisteret, sed deberent, coram Sede Apostolica et eius delegatis seu praelatis, praesidentibus et patribus pro tempore congregationis monachorum Sanctae Iustinae Paduanae dicti Ordinis dumtaxat, conquerentibus de eis de iustitia respondere, exemit et liberavit; necnon curae, visitationi, correctioni et directioni praelatorum, praesidentium et aliorum praedictorum pro tempore congregationis monachorum Sanctae Iustinae de Padua dicti Ordinis huiusmodi subiecit, mandans praelatis, praesidentibus ac patribus praedictis ut monasteria praedicta sub huiusmodi cura reciperent, illaque ac abbatissam et conventum huiusmodi visitarent et reformarent secundum ritus et mores dictae congregationis; ac eisdem abbatissae et conventui, ut omnibus et singulis gratiis, favoribus, privilegiis, exemptionibus et indultis, spiritualibus et temporalibus, dictae congregationi ac illius monasteriis, membris ac monasteriis monialium eiusdem congregationis, eius curae similiter commissis, in genere concessis et concedendis, et quibus ipsa monasteria in genere potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possent quomodolibet in futurum, uti, potiri et gaudere libere et licite valerent, indulsit; et deinde piac

sor noster, ipsis abbatissae et conventui, quod in quadragesimae et aliis anni tem poribus, in quibus stationes maiores in ecclesiis Urbis et extra muros illius celebrantur, unum vel duo altaria seu loca in ecclesia dictorum monasteriorum visitando, et quinquies Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam dicendo, easdem indulgentias consequantur, quas consequerentur visitantes dictas ecclesias Urbis et extra illius muros, temporibus quibus stationes huiusmodi celebrarentur, prout in litteris dictorum praedecessorum desuper confectis plenius continetur.

§ 2. Cum autem dilectae in Christo Causa præsenfiliae modernae abbatissa et conventus iis constitudictorum monasteriorum laudabiliter hactenus sub gubernio et regimine dictorum praesidentium et patrum vixerint, ac cum maxima totius populi Perusini satisfactione, et desiderent praemissa, pro eorum firmiori subsistentia, per nos approbari, pro parte earumdem nobis fuit humiliter supplicatum quatenus eorum desiderio in praemissis annuere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur, abbatissam et singulares personas conventus huiusmodi a qui- praefatarum litbusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes; necnon dictarum litterarum tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, litteris Innocentii praedecessoris praedicti robur apostolicae confirmationis ac perpetuae et inviolabilis firmitatis, apostolica auctoritate, tenore praesentium, adiicimus, et quatenus opus sit, praemissa omnia et singula de novo memoriae Alexander Papa VI, praedeces- | concedimus, et indulgentias praedictas,

Confirmatio

prout per dictum Alexandrum praedecessorem concessæ fuerunt, misericorditer in Domino de novo concedimus et elargimur.

Clausulae.

xecutio.

- § 4. Decernentes ex nunc irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 5. Quocirca venerabilibus fratribus Mandatur e- Perusinensi, Amerinensi et Narniensi episcopis per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte abbatissae et conventus huiusmodi fuerint requisiti, solemniter publicent et publicari faciant, non permittentes eas desuper a quoquam quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet ac rebelles et praemissis non parentes. per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 6. Non obstantibus recolendae me-Dorogatio moriae Bonifacii Papae VIII, similiter praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis vigore praesentium ad iudicium ultra tres diaetas non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon omnibus illis, quae in dictis litteris expressum est non obstare, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die viii iulii mdlxxix, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 8 iulii 1579, pontif. anno vIII. Bull. Rom. Vol. VIII.

CIII.

Statutum collegiorum Sancti Ioannis Evangelistae Portugalliae, ne quis extra dicta collegia habitum deferat, cum mandato ordinariis ut id servari faciant 1.

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Quaecumque sacrarum Religionum statum offendere noscuntur, nostrum nos causa constiincitat officium de medio removere. Cum dae. itaque, sicut accepimus, generalis et alii rectores et canonici collegiorum congregationis Sancti Ioannis Evangelistae regni Portugalliae, ad instar Sancti Gregorii in Alga Venetiarum, suis institutis a Sede Apostolica approbatis et confirmatis se moresque suos conformare, ac sub obedientia suorum superiorum Altissimo famulatum exhibere studeant, necnon ingredientes dicta collegia statutis a iure temporibus habitum eiusdem congregationis suscipiant, et nonnullae personae dicta collegia non ingressae nec de dicta congregatione exeuntes, habitum huiusmodi, perinde ac si canonici dictorum collegiorum dictae congregationis existerent, ubique gerere non formident, in Dei offensam ac animarum suarum periculum, necnon maximum dictae congregationis futurum scandalum; dum enim tales personae aliquod delictum committunt, id dictae congregationi facile imputari potest.

Ordinatio de

- § 2. Volentes itaque huic incommodo de aliquo opportuno remedio providere, qua in rubrica. harum serie statuimus et ordinamus quod omnes et singulae personae, cuiuscumque dignitatis, status, gradus et conditionis existentes, habitum, quem in dictis collegiis non susceperint, statim postquam rector generalis dictae congregationis praesentes nostras litteras in illis partibus
  - 1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

publicari et eis intimari fecerit, nullo alio a nobis desuper expectato mandato, dimittant; qui vero id facere negleverint seu recusaverint, excommunicationis laqueo, a quo nonnisi al Apostolica Sede, praeterguam in mortis articulo, absolvi possint, innodamus eo ipso.

deputatio.

§ 3. Quocirca venerabilibus fratribus Executorum episcopo Amerinensi ac ordinariis locorum, ubi collegia dictae congregationis existunt, et eorum cuilibet mandamus quatenus ipsi et quilibet eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte rectorum seu canonicorum huiusmodi fuerint requisiti, ab omnibus et singulis, quos illae concernunt et concernent in futurum, firmiter observari faciant, non permittentes cos desuper a quoquam quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles et praemissis non parentes, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedie, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

contrariorum.

§ 4. Non obstantibus felicis recorda-Derogatio tionis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis vigore praesentium ad iudicium ultra tres diaetas non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac consuetudinibus, etiam immemorabilibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium quomodolibet concersis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, eorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac sice dumtaxat, specialiter et expresse de ogamus, ceterisque contrariis quibuscamque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi | vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 5. Ceterum, quia difficile foret praesentes litteras ad singula quaeque loca sumptorum. deferri, volumus et dicta auctoritate decernimus quod transumpto praesentium litterarum, sigillo dicti rectoris munito et manu notarii publici subscripto, eadem fides tam in iudicio quam extra illud adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die duodecima iulii MDLXXIX, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 12 iulii 1579, pontif. anno vIII.

#### CIV.

Confirmatio constitutionum fratrum Beatue Mariae Servorum per generalem et alios deputatos correctarum et compilatarum, et per cardinalem protectorem revisarum 1

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut accepimus, dilecti filii fratres Ordinis Servorum Beatae Mariae facti series. semper Virginis, sub Regula S. Augustini viventes, in capitulo generali, nuper mensibus praeteritis ab eis Parmae celebrato, simul congregati, nonnulla statuta ad felicem statum et directionem ac reformationem einsdem Ordinis fecerint, atque dederint in mandatis dilectis filiis Alexandro provinciali Lombardiae, et Paulo provinciali Venetiarum, ac Cirillo socio provinciae Romandiolae, ut una cum dilectis filiis Iacobo de Florentia, priore generali, et Antonio de Burgo Sancti Sepulcri, procuratore in Romana Curia,

1 Ex Regest, in Secret. Breyium.

Fides tran-

dicti-Ordinis omnes, eiusdem Ordinis con- existunt, ad effectum praesentium dumstitutiones, iuxta litteras reformationis eiusdem Ordinis per felicis recordationis Pium Papam V, praedecessorem nostrum. factae, atque iuxta dicti Ordinis regularia instituta corrigerent ac reformarent, et simul cum aliis in dicto capitulo statutis ederent, et corum confirmationem a nobis peterent; ipsi vero, simul in monasterio Sancti Marcelli de Urbe dicti Ordinis convenientes, praedictas constitutiones, iuxta litteras reformationis pracdictae, ac statuta in codem capitulo generali decreta, correxerunt, reformarunt et compilarunt, nonnullas dubietates, quae in eis erant, explicantes, ac etiam quaedam alia de novo addentes, prout eis visum est expedire, atque illas deinde a nobis confirmari humiliter supplicarunt.

constitutionum praecedenti.

§ 2. Nos vero constitutiones praedictas, Confirmatio et per eosdem priorem generalem et secuni de quibus in 8 deputatos fratres praedictos, ut praefertur, correctas, reformatas ac compilatas, dilecto silio nostro Iulio Antonio, tituli Sancti Bartholomaei in Insula presbytero cardinali Sanctae Severinae nuncupato, eiusdem Ordinis apud nos Sedemque Apostolicam, pro venerabili fratre nostro Alexandro episcopo Portuensi cardinali Farnesio nuncupato protectore, viceprotectori, revidendas et examinandas remiserimus; dictusque Iulius Antonius cardinalis illas accurate ac omni cum diligentia reviderit et examinaverit; cupientes easdem constitutiones et ordinationes ab omnibus, quos illae quomodolibet concernunt et concernent in futurum, diligenter et exacte observari, ac priorem generalem et secum deputatos praedictos atque alios universos eiusdem Ordinis fratres a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poems, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa,

taxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon constitutionum praedictarum tenores praesentibus pro expressis habentes, ac revocantes in primis alias eiusdem Ordinis constitutiones, praesertim editas de anno MDLXIX, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnes et singulas constitutiones et ordinationes praedictas, a priore generali ac secum deputatis fratribus praedictis correctas, reformatas, compilatas et editas, et ab codem Iulio Antonio cardinali, ut praefertur, revisas et examinatas, atque omnia et singula in cis contenta, ex certa scientia, apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus; ac omnes et singulos tam iuris quam facti et solemnitatum, etiam substantialium, defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus; praecipientes quoque, in virtute sanctae obedientiae ac sub indignationis nostrae poena, omnibus et singulis dicti Ordinis fratribus, quaterus de cetero constitutiones et ordinationes praedictas inviolabiliter observent et observare studeant.

§ 3. Decernentes praesentes litteras clausulae. nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari aut alias quomodolibet infringi, seu etiam per Sedis Apostolicae de latere legatos aut vicelegatos, seu dictum Alexandrum cardinalem et pro tempore existentem protectorem, seu viceprotectorem aut generalem aut supcriores dicti Ordinis vel quoscumque alios, quavis auctoritate, revocari, suspendi, restringi, limitari vel eis in aliquo derogari nullatenus umquam posse; sed constitutiones et ordinationes praedictas, a latis, si quibus quomodolibet innodati priore generali et secum deputatis fratri-

bus huiusmodi correctas et reformatas, ac ab eodem Iulio Antonio cardinali revisas et examinatas, perpetuo validas et efficaces fore et esse, necnon suos plenarios et integros effectus sortiri; sicque in praemissis ab omnibus censeri, et ita per quoscumque iudices et commissarios, etiam causarum Palatii auditores et alios quavis auctoritate fungentes, etiam S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et diffiniri debere; necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus perogatio con- et ordinationibus apostolicis; ac dicti Ordinis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, eorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vive dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibus-cumque.

§ 5. Ceterum, quia difficile foret prae-Fides tran-sentes litteras ad singula quaeque loca, ubi necesse fuerit, deferri, volumus et similiter dicta auctoritate decernimus quod transumpto praesentium litterarum, sigillo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die sexta septembris, millesimo quingentesimo septuagesimo nono, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 6 sept. 1579, pontif. anno viii.

CV.

Quaedam circa nundinarum libertatem in Viterbiensis coenobii Ordinis Praedicatorum favorem sancita firmat <sup>1</sup>.

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Decet Romanum Pontificem, sanctae religionis supremum assertorem, ea quæ, pro ecclesiarum et locorum regularium ac personarum in illis studio piac vitae vacantium profectu et commoditate devotionisque fidelium augmento, per Sedis Apostolicae providentiam circumspectam provide concessa sunt, approbationis suae munimine consolidare, ac alias in his officii sui partes libenter interponere, prout, ecclesiarum, locorum et personarum eorumdem qualitatibus et meritis debite pensatis, conspicit in Domino salubriter expedire.

cis recordationis Sixtus Papa IV, praedecessor noster, ad christifidelium devotionem erga ecclesiam Domus B. Mariae de Quercu nuncupatae, in Campo Gratiano, prope et extra muros Viterbienses, Ordinis fratrum Praedicatorum, per amplius augendam, omnibus et singulis christifidelibus utriusque sexus, qui dictam ecclesiam in die dominico, festivitatem Nativitatis eiusdem B. Mariae Virginis de mense septembri immediate sequente, a primis vesperis usque ad secundas vesperas eiusdem diei dominicae, visitarent, plenariam omnium peccatorum suorum, de quibus corde contriti et ore confessi forent, indulgentiam et remissionem perpetuo duraturam apostolica auctoritate concesserat; ac, ut ipsi fideles, ad eamdem ecclesiam confluentes, huiusmodi in-

1 Ex Bull. Ordinis fratrum Praed., tom. v, pag. 367.

dulgentiae facilius participes esse possent,

pro tempore existenti dictae domus prio-

Exordium.

§ 1. Dudum siquidem postquam feli- Facti serles.

ri, tot quot vellet presbyteros idoneos, saeculares et cuiuscumque Ordinis regulares, qui confessiones quarumcumque personarum de civitate et dioecesi Viterbiensi non existentium, et eamdem ecclesiam, pro huiusmodi consequenda indulgentia, visitantium, per tres dies praecedentes et totidem sequentes dictam dominicam dumtaxat, audire, ac eorum confessionibus diligenter auditis, eisdem personis, pro commissis per cos criminibus, excessibus et delictis ac peccatis omnibus in dictae Sedi non reservatis casibus, debitam absolutionem ea vice dumtaxat impendere, et poenitentiam salutarem iniungere valerent, deputandi facultatem dicta auctoritate indulserat; et piae memoriae Iulius Papa secundus, ctiam praedecessor noster, indulgentiam et facultatem huiusmodi sub quacumque revocatione seu suspensione per eum vel Sedem praedictam de similibus indulgentiis eatenus facta vel facienda comprehendi, seu revocari aut suspendi minime posse neque debere, nisi de illis earumque toto tenore specialis, specifica et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio facta foret, eadem auctoritate statuerat, decreverat et declaraverat; idem Iulius praedecessor tunc et pro tempore existentibus prioribus dictae civitatis, quod ex tunc perpetuis temporibus, annis singulis, de dicto mense septembri, nundinas in ipsa civitate per decem dies duraturas, in illius kalendis inchoandas et ex tunc finiendas; ac quod conducentes merces, animalia et alia bona ad ipsas nundinas, et deinde illas reducentes, ad aliquam gabellarum solutionem minime tenerentur, sine tamen praeiudicio Camerae Apostolicae et provincialium, celebrare valerent, auctoritate praedicta indulsit.

An. C. 1579

§ 2. Et deinde recolendae memoriae Leo X tem-pu et doratio. Leo decimus, similiter prædecessor noster,

tam priori et conventui dictae domus ac nem nundina. deputatis illius fabricae quam etiam ci-rum immutat. vitatis huiusm., ut ex tunc perpetuis futuris temporibus nundinas praedictas libere, non in dictis kalendis septembris per decem dies duraturas, ut praefertur, sed per quindecim dies ante festum Pentecostes inchoandas, et etiam per quindecim dies post ipsum festum finiendas, non solum in dicta civitate, sed etiam in Campo Gratiano, prope dictam ecclesiam, alias iuxta tenorem indulti Iulii praedecessoris huiusmodi, celebrare possent, dicta auctoritate concessit et etiam indulsit.

§ 3. Et successive similis memoriae clemens vil ex Clementi VII, pariter prædecessori nostro, causis hic expositis, duos depro parte prioris et conventus domus et pulatos ad trideputatorum fabricae huiusmodi exposito quod, ex consuetudine et ordine prioris et conventus Prædicatorum ac dilectorum filiorum communitatis et hominum ipsius civitatis, certos ex eisdem hominibus, una cum priore domus huiusmodi super fabrica praedicta ac administratione et disspensatione bonorum provenientium ex eleemosynis fidelium ad dictam ecclesiam, propter multa miracula quae ibidem Altissimus, meritis et intercessione eiusdem B. Virginis, jugiter operabatur, tunc confluentium, ad illius honorem ac eiusdem ecclesiae et divini cultus in ea ampliationem, necnon religiosorum inibi existentium sustentationem pie oblatis, deputari; ipsosq. deputatos unius tantum anni spatio officium suum exercere consuevisse, ac ob varias civium Viterbiensium seditiones et discordias, multitudinesque corumdem deputatorum et crebras illorum mutationes saepe evenerit ut ipsi deputati, invicem discordes, ab inceptis bonis operibus et rerum administratione cessarent, ideoque pia illorum opera semper interrupta et imperfecta remanebant, et propterea multitudo ipsa fidelium ad dictam

ecclesiam ferventer concurrere sistebat, et cultus illic divinus quotidie diminuebatur, ac prior et conventus domus huiusmodi multa incommoda patiebantur; idem Clemens praedecessor, ecclesiae et conventus praedictorum indemnitati consulere volens, inter alia, statuit et ordinavit quod ex tunc de cetero ad eamdem ecclesiam seu illius fabricam duo tantum cives Viterbienses officiales superstantes, deputati nuncupati, prout tunc per prædictae civitatis gubernatores ad tunc prioris dictae domus petitionem deputati noscebantur, futuris temporibus deputarentur, quorum officium per triennium, a die deputationisipsorum et sine interpellatione computandum, perduraret; ipso tamen triennio elapso, legatus sive dictae civitatis gubernator vel alterius corum vicesgerens pro tempore existentes duos alios cives in superstantes fabricae huiusmodi, dummodo idonei essent, cum simili facultate et potestate, deputarent, sive antiquos, si eis videretur, ad aliud triennium confirmarent.

sitiones;

§ 4. Praeterea bonae memoriae Paulus Pauli III circa III, itidem prædecessor noster, statutum et supradictos de-putatos dispo- ordinationem Clementis, praedecessoris huiusmodi, dicta auctoritate approbans et confirmans, duos dumtaxat ex civibus Viterbiensibus in superstantes fabricae ecclesiae seu domus huiusmodi, per legatum seu gubernatorem aut vicesgerentem praedictos, ad petitionem prioris domus huiusmodi, ad triennium duraturos, nisi aliquando ipsis legato, gubernatori aut vicesgerenti et priori ex aliqua rationabili causa aliter videretur, futuris temporibus deputari debere; eosdemque pro tempore cives deputatos, praetextu officii superstantis fabricae, in aliis rebus domus et ecclesiae huiusmodi, praeterguam in his, quae officium superstantis concernebant, quoquomodo se intromittere, aut aliquam

et fratribus prædictis imponere, vel aliquid ab eis exigere, seu aliquam in eos potestatem exercere, nisi quantum ex aliquo dictæ Sedis privilegio permissum eis forct, minime posse neque debere, auctoritate praedicta decrevit et declaravit, ac eisdem civibus et quibusvis aliis, sub excommunicationis poena ipso facto incurrenda, a qua nisi per Romanum Pontificem, praeterquam in mortis articulo constituti, absolutionis beneficium obtinere nequirent, se intromittere aut illos molestare praesumerent.

§ 5. Idemque Paulus praedecessor vo- Nec non circa luit et dicta auctoritate decrevit quod spatium tempopraedium de Sancto Cataldo, situm in pla- et alia. no delli Orfanelli nuncupato, territorii dictæ civitatis, ad eamdem domum spectans, pro incluso et in numero bannitarum haberetur vel tencretur, et qui in illo damnum dare reperti forent, poenas per statuta dictae civitatis damnum dantibus in praediis et possessionibus inclusis et bannitis impositas incurrerent, et ad illarum solutionem tenerentur; et postmodum, pro maiori commoditate et utilitate domus et ecclesiae praedictarum, eisdem priori, conventui et deputatis, quod nundinae praedictae non triginta diebus, quindecim vero ante et quindecim post festum Pentecostes huiusmodi, sed per octo dies ante et alios octo post idem festum Pentecostes; et successive per quinque ante et alios quinque dies post dominicam immediate sequentem festum Navitatis Beatae Mariae huiusmodi, et in Campo Gratiano praedicto seu alio loco extra et prope muros Viterbienses, tantum celebrari possent, ita ut, tempore nundinarum huiusmodi durante, ad illas conducentes et ab illis deducentes merces, animalia et alia bona, iuxta morem aliarum nundinarum liberarum, ad alicuius gabellae seu alterius oneris soluservitutem domui et ecclesiae seu priori l tionem minime tenerentur, eadem aucto-

ritate concessit et indulsit; ac demum per eum accepto quod tempus decem dierum huiusmodi nimis breve erat, ac ob illius brevitatem illi, qui alias ad nundinas insas venturi erant, videntes non posse infra tale tempus ad illas accedere et inde recedere, ad easdem nundinas non venicbant, et multi mercatores ad illas propterea venire non curabant, idque in fabricae praedictae praeiudicium redundabat, cum necessaria ad prosecutionem et absolutionem illius provideri non possent, tempus decem dierum huiusmodi ad sexdecim dies, octo vero ante et octo post ultimo dictam dominicam, dicta auctoritate prorogavit et ampliavit.

ordinationes.

§ 6. Ac denique venerandae memoriae Pii IV ad rem Pius Papa Quartus, etiam praedecessor noster, praemissa omnia, quatenus illa essent in usu, auctoritate praedicta approbavit et confirmavit, necnon hospitium ad domum et fratres praedictos pertinens, ac pro commoditate et necessitate forensium, ibidem ad vota persolvenda, et nundinas huiusmodi venientium, extra praedictam civitatem in campo Gratiano huiusmodi constructum, perpetuo, ut prius, liberum et exemptum statuit et declaravit. Ac rursus per eum accepto quod nonnulli circumvicini dicti praedii de Sancto Cataldo, pro eo quod praedium ipsum non solum in Viterbiensi, ut praefertur, sed etiam in castri Viterchiani 1 territoriis consistebat, praetendentes se et eam partem ipsius praedii in dicto territorio Viterchiani consistentem in numero bannitarum dicta domus non comprehendi, variis modis priorem et conventum praedictos super praedio huiusmodi perturbare et inquietare praesumebant, herbas bannitas faciendo, pascendo, vendendo et alia committendo, in domus, prioris, fratrum et conventus prædictorum præiudicium non modicum et gravamen, praedictus Pius praedecessor, ad removenda huiusmodi

1 Ripoll, hic et alibi, Vitorchiani (R. T.).

discrimina, decrevit quod praedium huiusmodi de cetero pro incluso in numero bannitarum prioris et fratrum ac conventus huiusmodi pariter haberetur, teneretur et intelligeretur, districtius inhibendo communitati et hominibus Viterbiensibus ac castri Viterchiani, omnibusque et singulis universitatibus et particularibus personis, cuiuscumque status, gradus, ordinis vel conditionis existentibus, ne, sub poenis in statutis dictae civitatis de damna dantibus in praediis et possessionibus inclusis et bannitis contentis, eo ipso incurrendis, bannitas in praeiudicium domus et conventus praedictorum facere, nec herbas praedictorum locorum 1 colligere, incidere, pascere vel vendere auderent seu praesumerent.

§ 7. Et postremo per sanctae memoriae Dispositiones Pium Papam quintum, similiter praede-Pii V eiusque cessorem nostrum, accepto quod ante publicationem guarumdam suarum litterarum in religiosorum domorum et locorum Ordinis Mendicantium favorem, sūper exemptione et immunitate a solutione et praestatione exactionum, datiorum, gabellarum, pedagiorum, victualium et aliarum impositionum, necnon facultate administrandi bona monasteriorum, conventuum et aliorum locorum eorumdem religiosorum dicti Ordinis Mendicantium, ac de fructibus, redditibus, proventibus et subventionibus illorum, necnon eleemosynis et oblationibus, ac prohibitione ne de cetero tutores et curatores seu procuratores aut alio nomine nuncupati sanctesii de eisdem bonis, fructibus et eleemosynis ullo modo disponere possent, concessarum, eleemosynae et oblationes, quae in dicta ecclesia annuatim fieri consueverant, et ex quibus pro maiori parte onera conventus domus huiusmodi supportabantur, ac in quibus emolumenta et redditus eorumdem conventus potissimum existebant, in una capsa, duabus

1 Ripoll legit herbas suorum praediorum (R. T.).

clavibus obserata, includebantur, et earumdem clavium una penes priorem et conventum domus huiusmodi, altera vero penes certos laicos, sanctesios nuncupatos, annuatim, sive alias a communitate sive consilio dictae civitatis electos, retinebantur; dictique laici administrationem huiusmodi, iuxta ipsarum litterarum tenorem illis interdictam, ac eos ad claves dictae capsae eidem priori et conventui restituendum et consignandum astrictos fuisse aegre ferebant, ac forsan clausulam illam dictis litteris adiunctam, ne scilicet tutores aut curatores seu procuratores et alio nomine sanctesii aut alias nuncupati soli de eisdem bonis ullomodo disponere possent, contra mentem ipsius Pii praedecessoris, sinistre interpretabantur, ac ipsis huiusmodi administrationem non simpliciter interdictam, sed ne ipsi soli administrarent limitatam fuisse praetendebant, atque inde se desuper priorem et conventum praedictos molestare velle iactabant. occasionemque controvertendi quarebant, idem Pius quintus praedecessor litteras praedictas, cum omnibus in illis contentis clausulis, auctoritate praedicta, motu proprio et ex certa eius scientia confirmavit, ac, pro potiori cautela, officium et interventum sanctesiorum seu alio nomine nuncupatorum laicorum administratorum huiusmodi in ipsis conventu et ecclesia, ac illorum nomen et denominationem suppressit, extinxit, cassavit et annullavit; necnon communitati, consilio et officialibus civitatis huiusmodi ac quibuscumque aliis, ad quos similis electio et deputatio de iure vel consuetudine spectat et pertinet, ne in posterum in huiusmodi officio, electione seu administratione se intromitterent districtius inhibuit; ac eidem priori et fratribus, tunc et pro tempore existentibus simul et in solidum omnium et singulorum dictae domus bonorum ac illius fru-

ctuum, reddituum et proventuum, necnon quarumcumque oblationum et eleemosynarum eis in posterum faciendarum, liberam et omnimodam administrationem, distributionem, fabricaeque dictae ecclesiae curam et regimen, ita quod ipsi prior et fratres, semotis et exclusis sanctesiis seu officialibus huiusmodi, qui intervenire consueverant, de ipsis fructibus, proventibus, elecmosynis et oblationibus disponere, illosque in ecclesiae et conventus praedictorum utilitatem ipsorumque sustentationem convertere, et alias iuxta ipsarum litterarum vim, formam et tenorem libere possent et valerent, concessit, irritanti decreto desuper apposito, prout in diversis singulorum praedecessorum praedictorum litteris desuper confectis plenius continetur.

§ 8. Nos igitur, ecclesiam et domum confirmatio lithuiusmodi non minori quam dicti prae-teratum. decessoris nostri gratia et liberalitate complecti ac in suis privilegiis et immunitatibus confovere volentes, ipsosque priorem et fratres ac corum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt. ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon singularum litterarum praedictarum tenores praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad ipsorum prioris et fratrum vel alicuius corum pro eis nobis super hoc oblatac petitionis instantiam, sed de mera liberalitate et ex certa scientia nostris singulas litteras praedictas, cum inhibitionibus, mandatis, statutis, decretis, derogationibus, privilegiis, indultis, exemptionibus, immunitatibus, gratiis ac omnibus et singulis aliis clausulis in eis contentis, auctoritate prae-

dicta, tenore praesentium, quatenus sint ; les, etiam de latere legatos, sublata cis et in usu et sacris canonibus ac Tridentino concilio non contraria, approbamus et confirmamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus.

rum pro nun-

§ 9. Volumus autem quod praedictae Immutatio die- nundinae, quae alias per octo dies ante dinis habendis. et per totidem post festum Pentecostes et Nativitatis Beatae Mariae haberi et celebrari consueverunt, de cetero per sexdecim etiam dies qualibet vice, prima vero per quatuor ante et duodecim post festum Pentecostes, altera vero vicibus huiusmodi de mense septembris, similiter per quatuor ante et duodecim dies similes post dominicam immediate sequentem festum Nativitatis Beatae Mariae Virginis huiusmodi, ultra dies in honorem Dei et illius sanctorum feriatos, si qui intervenerint, occurrant durare.

Clausulae.

§ 10. Decernentes praesentes litteras nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quopiam defectu, et ex eo quod interesse forsan habentes ad id vocati non fuerint, vel ex quacumque alia causa notari, impugnari vel invalidari, aut in ius vel controversiam revocari nullatenus posse; easque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus a nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus seu dicta Sede aut illius legatis vel nunciis, etiam de latere, pro tempore emanatis, nullatenus comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et eum, in quo antequam emanarent erant, statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas esse et fore, ac eisdem priori et fratribus suffragari; sicque per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardina-

eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interprefandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 11. Quocirca venerabilibus fratribus Mandatur e-Montis Flasconensis et Balneoregiensi \*\* recutio\*. episcopis, ac dilecto filio Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, motu simili, mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte prioris et fratrum praedictorum ac aliorum interesse habentium seu alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisdem in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in cis contenta huiusmodi, ab omnibus, ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum, inviolabiter observari; ipsosque priorem et fratres ac alios interesse habentes illis pacifice frui et gaudere, non permittentés eos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 12. Non obstantibus praemissis ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, etiam praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diætas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque apostolicis ac in provinDerogatio

cialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus et generalibus, constitutionibus et ordinationibus; necnon civitatum, oppidorum, terrarum, villarum et locorum praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, ac etiam legibus municipalibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque confraternitatibus, universitatibus, prioribus, superioribus, gubernatoribus, hominibus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu et scientia similibus ac de apostolicae potestatis plenitudine seu alias quomodolibet concessis, etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etsi de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; necnon omnibus illis, quae in singulis litteris praedictis expressum fuit non obstare, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, praesentibus perpetuis futuris temporibus duraturis.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die nona septembris, millesimo quingentesimo septuagesimo nono, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 9 sept. 1579, pontif. anno viii.

### CVI.

Usus altaris portatilis religiosis Societatis Iesu restituitur, non obstante concilii Tridentini dispositione, ut in corum missiones, quae a superioribus eorum funt, ubique in loco tuto missam celebrare et Eucharistiam ministrare possint.

# Gregorius Papa XIII dilectis filiis praeposito generali et presbyteris Societatis Iesu.

§1. Usum altaris viatici Societati vestræ Restitutio de a felicis recordationis Paulo Papa III concessum, deinde a concilio Tridentino universe sublatum, vobis eatenus restituimus, ut inter missiones, quae a superioribus fiunt, presbyteri vestri, servata alias forma dictae concessionis, missae sacrificium licite valeant celebrare super huiusmodi altare ubique gentium, etiam in castris militum, modo loca, etsi communia et profana, tuta et honesta sint, et generalis aut per eum provinciales praepositi eo tum utendum fore iudicaverint. Itidemque possint ibi presbyteri ipsi sanctissimum Eucharistiae Sacramentum ministrare fidelibus ad illud sumendum debite praeparatis.

§ 2. Non obstantibus praemissis ac contrariorum constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. Eadem porro fides ubique detur praesentium exemplis, eo quo solent alia in vestra Societate transumpta modo munitis, quae daretur ipsis praesentibus, si exhiberentur vel ostenderentur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum,

requisitae.

nus

auctoritas.

eiusque

sub annulo Piscatoris, die prima octobris, millesimo quingentesimo septuagesimo nono, pontificatus nostri anno viii. Dat. die 1 octobris 1579, pontif. anno viii.

### CVII.

Confirmatio institutionis ac statutorum collegii procuratorum civitatis Perusinae 1

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam,

§ 1. Exponi nobis nuper fecerunt di-Facti series lecti filii decanus et vicedecanus, necnon procuratores collegii procuratorum et causas dicentium in civitate Perusina canonice instituti, quod alias dictum collegium, pro causarum celeriori expeditione et maiori utilitate et commodo litigantium institutum fuit, et pro illius directione et manutentione capitula, decreta, ordinationes, institutiones statutaque infrascripta promulgata fuerunt, videlicet:

§ 2. Quod nemo possit in dicta civita-Qualitates in te illiusque tribunalibus et curiis officium procuratoribus procuratoris et causidici gerere, nisi fuerit originarius civis Perusinus, bonorumque morum, laudabilis vitae, optimae conditionis et famae, et per quinquennium operam dederit theoricae, et per biennium practicae incubuerit.

§ 3. Quodque antiquior in dicto colle-Collegii deca- gio receptus semper denominetur decanus, et sequens vicedecanus, quibus liceat huiusmodi collegium, pro peragendis illius negociis, convocare et coadunari facere, et omnes procuratores dicti collegii eis obedientiam praestare eorumque mandatis parere teneantur, et in procedendo ac incedendo omnibusque aliis actis ac functionibus semper senioribus omnis reverentia, sub poena suspensionis et privationis ad tempus, praestari debeant.

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

§ 4. Ac qui vult admitti in dictum col- De admissione legium, id decano seu vicedecano dicere, ac ab eo licentiam explorandi animos aliorum obtinere debcat, et deinde, licentia huiusmodi obtenta, collegium praedictum congregare valeat; et in illius congregatione deputentur nonnulli inquisitores, qui de qualitate, conditione, vita, moribus, littera, practica et sufficientia assumendi se plenius informare, ac habita informatione, infra octo dies eidem collegio relationem facere debeant; qua relatione facta, si favorabilis fuerit, tunc deputentur duo examinatores exactiores ab eodem collegio, qui, solum Deum et charitatem prae oculis habentes, dictum assumendum examinent, et examinatione huiusmodi peracta, illinc ad tres vel quatuor dies relationem faciant, et deinde, si idoneus repertus fucrit, vota collegialium personarum assumendo praestentur; et si maior illorum pars pro assumptione convenerit, ille intelligatur admissus et in eodem collegio descriptus, ac pro huiusmodi admissione solvere teneatur in manibus depositarii dicti collegii scuta quinque auri, deponenda antequam examini se subiiciat, et, ultra praemissa, unum par chirothecarum cuilibet ex causidicis dare, et post admissionem huiusmodi iuramentum praestare teneatur, manibus tactis sacrosanctis Evangeliis, sub hac forma, videlicet:

Ego N. iuro per Deum omnipotentem Forma jura-Patrem, et Dominum nostrum Iesum Chri- menti praestanstum filium eius unigenitum, et per Spi-toribus admitritum Sanctum, qui ex Patre Filioque pro- legium pracfacedit, et per omnes sanctos et sanctas Dei, ac iureiurando promitto officium procurationis, nuper per me assumptum, semper et continue, dum illud exercuero, fideliter, legaliter, bona fide et cum recta conscientia exercere, iustas causas assumere et defendere, et iustitiam, veritatem et aequitatem amplecti; et quampri-

mum iniustitiam causae, quam agendam et defendendam assumpsero, cognovero, illam penitus derelinquere, et in ea amplius me non intromittere; nec cursum iustitiae quovis modo per calumniam vel vias indirectas impedire; clientibus vel aliis ad me venientibus malum consilium, ad veritatem occultandum vel aliquid illicitum admittendum in causis vel quovis alio negotio, necnon conferendum minime dare, nec in rebus illicitis auxilium, opem vel consilium praestare, sed potius ab omni malo proposito eos avertere; statuta civitatis, superiorum constitutiones et decreta ac ordinationes nostri collegii firmiter et inviolabiliter observare, et in nullo contrafacere vel venire, sub poenis et censuris de quibus in eis; pupillos et viduas pauperesque miserabiles personas ad me venientes et corum causas gratis et amore Dei facere, tueri atque defendere; pactaque de quota litis vel similia nullo modo facere, vel ut alii faciant consulere, et mandatis superiorum meorum parere; in consiliis seu tractatibus contra Sedem Apostolicam illiusque legatos, vicelegatos, gubernatores et officiales ab eadem Sede deputandos non adesse, nec quicquam in illorum dedecus vel ignominiam admittere, nec conventiones contra cos facere, sed pro posse omnibus scandalis contra illos imminentes obviare, et cum examinator vel inquisitor deputatus fuero, omnia cum charitate et pro veritate facere atque exercere et referre; et in his observandis benedictus Deus me adiuvet, et hace omnia per hace sancta Dei Evangegelia, quae propriis manibus teneo, iureigrando confirmo.

§ 5. Insuper, quod quilibet ex dicto Collegialium collegio ter in anno ad minus sacratissimam Eucharistiam assumere debeat in festis Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, et Pentecostes, et Nativitatis eiusdem; quodque singuli vocati ad congre-

gationem collegii ex parte decani vel vicedecani, teneantur accedere, et non accedentes solvant iulium unum pro qualibet vice; ac in omni actu, etiam in causis proponendis et in incedendo, semper senior praecedere debeat, et si quis contrafacere praesumpserit, poena unius auri plectatur.

§ 6. Quodque nullus ex iunioribus de- Quid debeant beat praecurrere seniores, nisi de senioris licentia, nec discedat aliquis ex procuratoribus, nisi prius expostulatis aliis si quid habeant contra se; ac quod dicti procuratores, tam ad brachium iuris quam ubique, inter se quam cum clientibus et aliis, contra quos sunt in causa, se abstineant a superfluis et verbis iniuriosis et iurgiis omnibus, sub simili poena pro qualibet vice.

§ 7. Et qui repulsus est ab alio colle- Pax servanda, gio in dictum collegium non affrancetur, spesillicitilucri nullusque ex eisdem procuratoribus causam aliquam contra communitates Perusinas accipiat, nisi petita venia; et ulterius, quod omnes procuratores praedicti, sub vinculo iuramenti per eos praestiti, debeant inter se pacem et quietem habere, ac illam et concordiam inter quoscumque litigantes pro posse tractare et parere, omni spe illiciti lucri explosa.

Dies festi

§ 8. Quodque dies Paschatis, dominicales, Natalis Domini et alias festivitates, ex praecepto servari solitas ac institutas, servare, et ab ingressu palatii abstineri debeant; ipsique procuratores incedere debeant togati, vel cum palliis longis desuper, et subtus cum aliis usque ad genua, maxime in actu exercitii, et nisi ita induti fuerint, non audiantur in aliquo actu; et processus et scripturas ac alia omnia, statim atque moniti fuerint, reddere et restituere, sub simili poena unius auri, teneantur; possintque inter se officiales deputare, et cligere nuncium et notarium, sigillumque conficere, et illo uti;

obligationes.

An. C. 1579 Designantur

decretaque per bonae memoriae Iulium ! cardinalem de Urbino nuncupatum condita et facta ab eis servari debeant: ac pauperum procurator et communitatis nullo modo, durante eius officio, possit aut valeat aliquid penitus a pauperihus recipere, etiam a sponte dare volentibus, sed pro illis teneatur omnino gratis omnia facere et procurare, exceptis commestibilibus, quae triduo consumuntur.

audientiam por tentur.

§ 9. Postremo, quod processus non Processus ad portentur ad audientiam per ipsos pronotarios por curatores, sed per notarios, et tunc nonnisi alteri procuratori id intimatum fuerit, ad hoc ut possit informare; et postremo, quod de stylo fides, nisi collegialiter, fieri valeat, proutin diversis desuper confectis scripturis plenius continetur.

tulorum.

§ 10. Cum autem, sicut cadem exposi-Confirmatio tio subiungebat, decanus, vicedecanus et procuratores praedicti cupiant institutum dicti collegii ac statuta et alia praemissa, quae a diversis dictae civitatis gubernatoribus confirmata fuerunt, pro illorum subsistentia, nostra ac Sedis Apostolicae confirmatione roborari, pro parte eorum nobis fuit humiliter supplicatum quatenus eorum desiderio in praemissis annuere de benignitate apostolica dignaremur; nos igitur, decanum, vicedecanum ac procuratores praedictos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum pracsentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, institutionem collegii, ac decreta et ordinationes ac constitutiones, apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus.

Perusino et Amerinensi episcopis, ac dilecto filio causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte decani, vicedecani et praedictorum procuratorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praemissis omnibus et singulis, iuxta praesentium continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere, non permittentes eos desuper a quoquam quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet ac rebelles et praemissis non parentes, per sententias, censuras et pocnas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 12. Non obstantibus felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis vigore prasentium ad iudicium ultra tres diaetas non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac dictae civitatis et aliorum collegiorum eiusdem, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis populo dictae civitatis vel aliis collegiis praedictis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio ac consistorialiter et alias in contrarium quomodolibet concessis, § 11. Quocirca venerabilibus fratribus | approbatis et innovatis; quibus omnibus,

Derogatio contrariorum.

facti series.

etiam si de illis specialis mentio habenda foret, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die prima octobris MDLXXIX, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 1 octobris 1579, pontif. anno viii.

#### CVIII.

Confirmatio ac inhibitio ne religiosi Sovictatis Iesu ad alios Ordines, etiam Cartusiensem, se possint transferre 1.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Decet Romanum Pontificem, aequi Exordium of honique supremum assertorem, aberrantibus tramites occludere, districteque consilia praevaricantia reprimere, ne obcaecatae menti apparens virtus in damnationis periculum sectantes trahat, aliisque perditionis viam sternat. Dudum siquidem felicis recordationis Paulus Papa III, praedecessor noster, inter alia Societati Iesu illiusque praeposito ac personis pro tempore existentibus per eum concessa privilegia, per quasdam suas litteras, sub Datum videlicet quinto decimo kalendas novembris, pontificatus sui anno etiam quintodecimo, voluit et inhibuit ne quis in dicta Societate, post emissa ab eo secundum illius constitutiones vota, sive professus sive scholaris aut coadiutor So-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

cietatis huiusmodi esset, ad quemvis alium Ordinem, etiam per Sedem Apostolicam approbatum (Cartusiensi dumtaxat excepto), nisi de expressa eiusdem Sedis vel pro tempore existentis ipsius Societatis praepositi generalis licentia, transire, nec in alio recipi aut retineri posset; ac ipsius Societatis generalis et alii inferiores praepositi, per se vel alios, ab ipsa Societate subterfugientes et egressos, ac quoscumque dictae Societatis apostatas. reliquosque insolentes, qui id mereri viderentur, in quocumque habitu repertos excommunicare, capere, incarcerare et alias suae disciplinae submittere, et ad id, si opus foret, auxilium brachii saecularis invocare libere et licite valerent.

§ 2. Et deinde piae memoriae Pio PP IV, etiam praedecessori nostro, pro parte dem pro coerclarae memoriae Sebastiani Portugalliae in regno Poret Algarbiorum regis illustris, et tunc exi- tugalitae ortis. stentis praepositi et personarum Societatis huiusmodi exposito quod nonnullae eiusdem Societatis personae, animi levitate, ut credebat, ductae, ac quietem labori, cui pro excolenda et propaganda christiana republica continuo erant expositae, ac privatum commodum tam publicae quam Societatis huiusmodi utilitati indiscrete praeferentes, fucatisque coloribus asserentes se id facere ob frugeni melioris vitae aut strictioris observantiae, seu non obtenta superiorum licentia, ad alios Ordines transire posse iactabant, etforsan tunc quidam de facto transierant; alii vero, ambitiosa cupiditate moti, postquam se Deo dediderant, saeculi libertatem quaerentes, ad illud reverti, et in eo palam degere non dubitaverant nec dubitabant, in animarum suarum detrimentum, ac Societatis praedictae non modicum praeiudicium; quodque, nisi opportuno aliquo remedio consuleretur, verendum erat ne Societas ipsa quae in erudiendis, suis impensa et labore, viris, qui christianae rei-

publicae prodessent, et catholicam fidem in remotissimis partibus propagarent, sedulo intendebat, taliter delusa, careret litteratis, qui operam in vinea Domini, iuxta ipsius Societatis instituta praestari solitam, valerent adimplere. Idem Pius praedecessor, sub Datum videlicet sexto kalendas decembris, pontificatus sui anno VI, quod nullus in dicta Societate admissus, post emissa, ut praefertur, vota, sive professus sive scholaris sive coadiutor, cuiuscumque status, gradus et conditionis ille foret, a dicta Societate exire aut recedere, etiam praetextu cuiusvis indulfi a Sede Apostolica seu illius maiore poenitentiario aut aliquo nuntio vel legato, etiam de latere, impetrati et impetrandi, quod etiam ex tunc idem Pius praedecessor subreptitium declaravit, absque exdinum huiusmodi, suorumve monasteriorum (praefato Cartusiensi Ordine dumtaxat excepto) recipi seu retineri posset aut praesumeret, sub poena excommuni- bita nobis nuper pro parte dilecti filii cationis, tam per recipientes quam recep- Everardi Mercuriani, praepositi generalis tos ac recedentes praefatos ipso facto incurrenda, a qua, praeterquam in mortis articulo, ab alio, quam a Romano Pontifice vel superiore Societatis huiusmodi absolvi non posset, et secus facta non tenerent nulliusque essent momenti.

dinationes,

§ 3. Et insuper, ut qui ab ipsa So-Poenae contra cietate ad Cartusiensem, infra tres menses; transgredientes praedictas or- ad alium vero Ordinem, de licentia praedicta, infra tempus eis a dicto superiore praefigendum, accedere illosque actualiter ingredi, et si in illis permanere nollent aut non possent, absque ulla mora, ad dictam Societatem regredi tenerentur, sub poena excommunicationis praefata, quam!

tam ipsi admissi quam illos recipientes vel eis auxilium, consilium vel favorem praestantes etiam incurrerent; et nihilominus, si quis ex religiosis ipsius Societatis animo indurato aliquid in contrarium attentare praesumeret, vel a dicta Societate, post in ea emissa vota, ut praesertur, absque superioris licentia, exiret, et in saeculo vel alio, etiam regulari, loco degeret, liceret dicto generali aliisque dictae Societatis superioribus eosdem transgressores et exeuntes, tamquam apostatas, etiam per auxilii brachii saecularis invocationem, summarie et sine figura iudicii, ad dictam Societatem revocare, capere et incarcerare, ac debitae punitioni subiicere, apostolica auctoritate, perpetuo statuit, ordinavit et mandavit, prout in praedictis ac recopressa superioris licentia, etiam quaesi- lendae memoriae Pii Papae V, similiter to colore ob frugem melioris vitae aut praedecessoris nostri, super statuto, orstrictioris observantiae, ad quemvis ali- 'dinatione et mandato huiusmodi, cum dium, etiam Minorum vel aliorum fratrum ctus Pius IV, praedecessor, antequam eius Mendicantium aut Cisterciensium vel San- litterae desuper conficerentur, sicut Docti Benedicti aut aliorum monachorum Or- mino placuit, rebus fuisset humanis exemptus, confectis litteris plenius continetur.

> § 4. Et licet nullus praemissis contra- Quas nonnulli venire debuerit, nihilominus sicut exhi- eludere versute eiusdem Societatis, petitio continebat, non defuerunt qui versutiis quibusdam litteras praefatas temere interpretantes, et periculose de dictae Sedis potestate disputantes eamque coarctantes, sub praetextu videlicet quod via perfectionis, instinctu Spiritus Sancti suggesta, praecludi minime possit, quodque litteræ huiusmodi solum intelligantur quando transfugae Societatis praedictae in saeculo vagarentur, non autem quando ad alia loca regularia, praecipue Mendicantium, se reducerent, habitumque per ipsos Mendicantes gestari solitum susciperent, seu professionem per eos emitti solitam emitterent aut e-

mittere intenderent, regulares, ac idcirco se excommunicationis latae sententiae in praedictis litteris irrogatae vinculo nequaquam innodari nec affici praetendant, in animarum suarum damnabile periculum dictaeque Societatisiacturam et gravamen ac plurimorum scandalum; postmodum vero, cum ad brachium saeculare recurritur, principes ac magistratus temporales, necnon iudices et executores aut iustitiae ministri seu etiam, vigore privilegiorum Societatis, assumpti conservatores, contra recipientes et retinentes huiusmodi seu dantes consilium, auxilium vel favorem, sub praetextu quod ipsi sic excommunicati in easdem censuras incidisse prius declarandi veniant, procedere recusant, sicque apostatandi aperitur et fovetur occasio.

spiritualium.

§ 5. Cum autem, sicut eadem petitio Quod fleri ne- subiungebat, aequum videri non debeat ctura bonorum ut qui ad fidei catholicae defensionem et inter gentiles propagationem cum divina gratia procurandam vocati, et in ea diu cducati et versati sunt, ii, levi aliqua illusione aut etiam gravi quacumque tentatione vel laboris perferendi taedio, aut etiam honorum et dignitatum desiderio et ambitione, ab opere, juxta suam vocationem incepto, desistant, aut ex acie pedem referant, maxime vero in regionibus illis, in quibus messis quidem copia magna, operariorum vero inopia maxima existit, ubi etiam has omnes spiritus erratici esse illusiones sperimentum docuit; nam corum, qui exillius partibus, practextu ingressus in Cartusiensem Ordinem, se subtraverunt, nullus hactenus est illum ingressus, sed quidam, sano consilio et resipiscentia, magno Dei beneficio adiuti, ad Societatem regressi sunt, alii vero in saeculo, non sine animarum suarum periculo et multorum scandalo, remanserunt, quinimmo, simulato in Car-

in Indiis, tam orientalibus quam occidentalibus, reperitur, ingrediendi animo, divagari aut ad alium, contra praemissa, religiosum Ordinem se traducere non verentur. Quare pro parte dicti Everardi nobis fuit humiliter supplicatum ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 6. Nos igitur, qui piis ac iustis supplicantium votis libenter annuimus, prae- qua in constitutione. missis obviare volentes, ipsumque Everardum a quibusvis excommunicationis etc. censentes; necnon singularum litterarum praefatarum tenores praesentibus pro expressis habentes, ipsasque litteras harum serie confirmantes et ampliantes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ut imposterum, tam in orientalibus quam et occidentalibus quam omnibus et singulis aliis regionibus extra Europam nullus ex admissis in ipsa Societate, sive professus sive scholaris sive coadiutor, se ab cadem Societate, quavis, etiam perfectionis et melioris vitae praesumptione, ac strictioris Ordinis praetextu seu contemplatione, aut alia etiam iusta et probabili vel legitima causa, post emissa in dicta Societate vota, etiam simplicia, elapso ab eorum ingressu in Societatem biennio emitti 'solita, absque nostra aut Sedis praedictae seu dicti Everardi vel pro tempore existentis eiusdem Societatis pracpositi generalis sive ab eo deputandi vel deputandorum speciali et in scriptis obtenta licentia, sub apostasiae et infamiae perpetuae nota, necnon excommunicationis latae sententiae et aliis contra apostatas quomodolibet inflictis seu etiam aliis ab ipsis praeposito generali seu deputandis infligendis poenis, a quibus, excluso mortis articulo, si in illo eos decedere contingat tantum, nonnisi per pro tempore existentem Romanum Pontificem aut dictae Societatis praepositum generalem tusiensem Ordinem, cuius nulla domus seu ab eo deputandos huiusmodi absolvi

possint, et aliter facta absolutio non te-

neat, subtrahere aut exire, nec se ad

quempiam alium, etiam Cartusiensem

Ordinem huiusmodi, praemissarum litte-

rarum aut cuiusvis contra illarum dispo-

sitionem obtenti et a dicto praeposito ge-

nerali non approbati indulti vigore,

transferre audeat seu praesumat; sed qui

ad alios Ordines, praeterguam Cartusien-

sem, in quacumque orbis parte ab ipsa

Societate hactenus se transtulerunt, ad

illam se, et postquam moniti fuerint, sta-

tim, sub eisdem poenis, nulla excusatione

aut infirmitatis vel mora aut forensi con-

tentione seu appellatione interiectis, se

reducere et superiorum correctioni sub-

dere teneantur; quodque professio per

eos alibi quam in dicta Societate emissa

nullius sit momenti nec vinculi; et inte-

rim dicti effugientes aut egressi nullis pror-

sus ecclesiasticorum aut saecularium sive

patriarcharum, primatum, archiepisco-

porum vel episcoporum aut imperatorum,

regum, ducum, principum vel magnatum

quorumcumque servitiis vel assistentiis se subiicere et applicare, aut mancipari pro-

curare, nec beneficia ecclesiastica, quae-

cumque vel qualiacumque sint, etiam simplicia, aut pensiones seu quorumcumque

fructuum vel iurium reservationes, nec of-

ficia, etiam saecularia et quorumvis Ordi-

num regularia, recipere et retinere, neque

scholas tenere, aut pueros instruendos

accipere, nec etiam confessiones audire,

sacramenta ministrare, aut praedicare,

sive etiam perfunctorie, nullatenus, nus-

quam ac nuspiam debeant aut possint,

sub iisque poenis, apostolica auctoritate,

siensis, protectoribus, capitibus generali- aliam Religiobus aliisque superioribus et particularibus, ne quempiam ex dicta Societate in partibus extra Europam consistentibus ad eorum Ordinem seu conventus aut domos quaslibet transeuntem, absque specialibus praepositi generalis seu deputandorum huiusmodi testimonialibus litteris, nullo iure, nullo sanctioris vitae penso aut conscientia, nullaque necessitatis causa, recipere vel retinere, etiam virtute cuiuscumque gratiae super hoc eis specialiter a Sede praefata, sub quibusvis clausulis et decretis ac derogatoriarum derogatoriis, nisi praesentium litterar. expressa fiat mentio, concessae, attentent, sub similis excommunicationis per eos, ac tam ipsis quam dictis effugientibus auxilium, consilium vel favorem, publice vel occulte, directe vel indirecte, dantes, ipso facto et absque alia illarum declaratione, promulgatione aut denunciatione facienda, incurrendis poenis, inhibemus.

§ 8. Mandantes, sub eisdem poenis, ut . Vel non dihactenus, praeterguam tamen in dicto Cartusiensi Ordine, receptos, etiam si habitum per recipientes gestari solitum susceperint, et professionem per ipsosmet emitti consuetam, emiserint, eidem praeposito generali vel deputandis huiusmodi id petentibus, statim et absque aliquo iudicis ministerio aut licentia capitum Ordinum eorumque superiorum expectata, et quod excommunicatio et poenae huiusmodi contra ipsos recipientes vel retinentes, aut egressos ac dantes consilium, auxilium vel favorem inflictae, veniant declarandae, aut quolibet alio excogitabili praetextu cessante, tradere et consignare; ac in eventum in quem sic egressos ad alios conventus vel domos transportare fecerint aut permiserint, suis expensis et periculis, eos requirere et restituere, da-

tenore praesentium, decernimus ac declaramus. § 7. Necnon eisdem, tam ecclesiasticis Poena in eoe quam saecularibus personis, aliisve, quaqui, contra can- vis dignitate, gradu et honore praefulius constitutio. gentibus, sub ingressus ecclesiae; ac quinis, religiosos busvis Ordinum eorumdem, etiam Cartu-Bull. Rom. Vol. VIII.

modi.

mnaque ipsi Societati occasione huiusmodi | illata resarcire debeant et teneantur.

§ 9. Et insuper pro tempore existenti-Potestas su- bus praeposito generali ac aliis superioperioribus concessa proce-ribus dictae Societatis seu etiam eorum dendi in delinquentes huius- conservatoribus, ad omne calumniae genus obstruendum, et pro temporum, causarum et occasionum necessitate in eisdem partibus extra Europam occurrente, quascumque censurarum et poenarum declarationes, pro conservatione et causa privilegiorum et iurium, rerum et personarum ipsius Societatis tantum, facere, et contra tales effugientes quibusvis iuris et facti remediis et viis, etiam per se vel manu saecularium, obtenta appellationis alicuius, quae ex nunc prout ex tunc et e contra irrita sit et censeatur, admissione, procedere seu procedi mandare libere et licite valeant, eisdem auctoritate et tenore concedimus.

servativae.

§ 40. Decernentes singulas litteras prae-Clausulae prae- fatas alias in suo robore pristino remanere, ac praesentes nullo umquam tempore de obreptionis vel subreptionis vitio, aut intentionis nostrae defectu notari vel impugnari, suspendi, revocari, annullari. invalidari aut ad viam iuris reduci, vel contra illas deveniri posse, sed illas perpetuo validas et efficaces ac illibatas existere, et quoties aliquid contra eas extorqueri et obtineri contigerit, toties easdem in pristinum statum restitutas, confirmatas et innovatas et de novo, etiam sub data per dictae Societatis superiores vel personas eligenda, concessas fore et esse, ac in suo pleno et integro robore, absque eo quod desuper impetranda sit a Sede praedicta illarum ulterior confirmatio, restitutio, revalidatio vel nova concessio, permanere. Sicque, in omnibus et singulis praemissis, per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri

debere; irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 11. Non obstantibus praemissis ac apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis quibusvis Ordinibus, eorumque superioribus, conventibus, domibus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, necnon consistorialiter et alias quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Ouibus omnibus et singulis, etiam si de illis ac totis eorum tenoribus specialis, specifica, individua et expressa mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent præsentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; necnon omnibus illis quaeipsi praedecessores in dictis suis litteris voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 12. Volumus autem quod praesentium transumptis etc. constitutae, seu etiam generalis praepositi ipsius Societatis munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Fides transumptorum.

nem erexit.

§ 13. Nulli ergo omnino hominum li-Sanctio poe- ceat hanc paginam nostrae absolutionis, nalis. confirmationis, ampliationis, decretorum, declarationis, inhibitionis, concessionis. mandati, derogaționis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo nono, nono kalendas novembris, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 24 octob. 1579, pont. anno vIII.

### CIX.

Reductio monachorum Ordinis S. Basilii in unam congregationem et sub regimine unius abbatis, cum privilegiorum et gratiarum elargitione pro dicti Ordinis reformatione.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Benedictus Dominus Deus noster, a quo S. Basilius sancti sui intelligentiae spiritu repleti, Magnus monachorum Ordi tamquam imbres sapientiae suae eloquia emiserunt, Eumque in oratione confessi sunt. Quo gratiae munere B. Basilius, cognomento Magnus, a divina benignitate locupletatus, omnis bonitatis tantaeque in se beneficentiae auctori, quod recepit, fertilissimi agri more, cum centesimo reddidit incremento. Nam, praeter ea quae effudit theologicae scientiae eloquentiaeque flumina, quaeque edidit continentiae, abstinentiae et susceptorum pro Christo laborum tolerantiae documenta, adoptatos sibi novae sobolis feetus, in coenobiaque procul a communi vivendi ratione segregatos, in compositum Ordi- I nerale capitulum dicti Ordinis celebrari

nem redegit, et salutaribus praeceptis instituit, ut, perpetua futurorum temporum successione, verbo et opere a se instructi, Deum confiterentur, catholicaeque Ecclesiae ornamento essent, atque in dubiis rebus adiumento.

§ 1. Qui vitae sanctitate et doctrina culus Ordints insignes toto terrarum orbe, maxime vero monachi in sanin Asia, Palestina, Tracia, Graecia et Ita- ctrina olim Oolia multis seculis floruerunt. Postea vero autem quasi de (quod non sine maximo animi nostri moerore recensemus), temporum iniuria, totiusque Orientis a dira Turcarum tyrannide oppressi calamitate, crebrisque, ita hominum exigentibus culpis, exorientium schismatum dissensionibus, Ordo ille alibi penitus corruit, alibi ita fuit imminutus, ut, disciplina regulari laxata, caritas illa pristina deferbuerit, monachique alii alio dispersi sine capite, sicuti oves sine pastore, erraverint; in aliquibus autem ne vestigium quidem monastici remanserit instituti, monasteria eversa et bona fuerint dissipata.

§ 2. Cui incommodo, quod a nobis Ideo bic Ponnostri apostolatus ratio exposcit, provide- tilex, pro re-formatione hure, ipsumque Ordinem pristinae dignitati iusce Ordinis, regularique observantiae, quantum, Do-capitulum elimino adiuvante, possumus, restituere vo-generalem et alentes, ut quamprimum in agro Domini lios officiales, inharendo conuberes fructus, maiorum suorum et prae-stitutioni Innocipue tanti patris et magistri exemplo, est in cap. vii, edere valeant, maxime expedire duximus a monasteriis, quae in Italia et in utriusque Siciliae regnis consistunt, quorum plagas propius inspeximus, huiusmodi Ordinis instaurationem inchoare, ipsaque monasteria in unam congregationem, iuxta constitutionem felicis recordationis Innocentii Papae III, praedecessoris nostri, in concilio generali editam, quae incipit In singulis, ac concilii Tridentini decreta redigere. Et ut haec facilius optatum consequi possent effectum, primum ge-

ruerunt, nunc

praecipit fieri centri III, quas De stat, monac.

mandavimus, in quo abbas generalis, qui in singula praedicta et alia eius Ordinis monasteria, conventus et regularia loca, ubicumque sub obedientia nostra et S. R. E. illa fuerint, illorumque personas absoluta sit auctoritate praeditus; ac praeterea visitatores, procurator generalis et alii officiales, quorum electio in capitulo generali facienda esset, in monasterio Sancti Philareti ciusdem Ordinis, Melitensis dioecesis, in festo Pentecostes proxime praeterito eligerentur, illo prius de more indicto per dilectum filium nostrum Guillelmum tituli Sancti Laurentii in Panisperna presbyterum cardinalem Sirletum nuncupatum, dicti apud nos Ordinis Sedemque Apostolicam protectorem, dilecto filio Paulo abbate monasterii Castri Villarii, Ordinis S. Benedicti, Cassinensis dioecesis, congregationis Cassinensis, eidem capitulo, eiusdem Guillelmi cardinalis nomine, praesidente, ac in eius manibus, antequam ad electionis negocium procederetur, per priores et alios monachos monasteriorum dicti Ordinis S. Basilii praesentes, vocemque in capitulo generali habere debentes, professione regulari, quae per monachos eiusdem Ordinis S. Basilii emitti debet, expresse emissa.

tulo abbas, vi-

- § 3. Et tandem, cum pro electionibus, In quo capi- ut praesertur, celebrandis iam in unum sitatores et alii convenissent, vocatis omnibus, qui volueofficiales electi runt, potuerunt et debuerunt electionibus huiusmodi commode interesse, die ad eligendum praestituta, ut mos est, dilectum filium Nicolaum Antonium abbatem monasterii S. Nicolai de Butramo dicti Ordinis S. Basilii, Hieracensis dioecesis, in abbatem generalem, ac duos visitatores et unum procuratorem generalem aliosque officiales per secreta suffragia elegerunt.
  - § 4. Nos autem, reductionem corumdem monasteriorum, priorum et mona- coniunximus; eaque, necnon visitatorem

chorum in congregationem et capitulum, Et modo hic dictique capituli indictionem et praesi-capituli celedentiam ac electiones huiusmodi ratas et brationem et gratas habentes, motu proprio et ex certa ficialium elescientia nostra, deque apostolicae pote- mat; statis plenitudine, easdem tenore praesentium, approbamus et confirmamus, omnesque tam iuris quam facti ac omissarum solemnitatum, etiam substantialium, vel ex Ordinis praedicti S. Basilii statutis requisitarum, defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus.

§ 5. Et nihilominus praedictum Nicolaum Antonium abbatem eidem congre- generalem in gationi universae in abbatem generalem novo ipse Pontifex eligit, ilpraeficimus, curam illius universam, et lique in spiritualibus et temporalibus, plenis-tionem concesime committendo, ita ut ipse et abbas dit omnium monachorum et generalis pro tempore electus, aeque ut monastoriorum Ordinis S. Baalii aliorum Ordinum in congregationes silii; reductorum abbates generales et praesidentes, in suis capitulis, congregationibus et ordinationibus de iure et privilegio et consuetudine habent et exercent, habereque et exercere possunt, plenam et omnimodam superioritatem, iurisdictionem et auctoritatem habeat et exerceat, tam in ea omnia, quae in Italia et regnis praedictis sunt, quam etiam in S. Mariae de Oviedo Genuensis, et del Tardon Cordubensis, ac Vallis de Galleguillos Hispalensis dioecesis, eiusdem Ordinis S. Basilii provinciae Hispaniae, dudum a nobis in regnis Hispaniarum institutae, ct prorsus in alia quaecumque monasteria, domos et loca in eadem provincia sub Regula S. Basilii hactenus erecta et in posterum erigenda, eorumque abbates, conventus, monachos et personas, quae nos pridem, cum monachis eiusdem Ordinis Sancti Basilii in Italia existentibus et eorum congregationis praedictae, sub obedientia inde futuri abbatis seu vicarii generalis eiusdem congregationis, perpetuo

et administra-

Officia sint

eiusdem provinciae Hispaniae abbati seu vicario generali congregationis huiusmodi in Italia pro tempore eligendo subjecimus, et ab eo dependere decrevimus, inter alia, quemadmodum nostris diversis litteris, prioribus videlicet kalendis maii. secundo; posterioribus vero, octavo kalendas iulii, sexto pontificatus nostri annis datis, plenius continetur.

§ 6. Iubemus itaque universos et sin-Eique omnes gulos eiusdem congregationis S. Basilii monachos subabbates, priores et praelatos, necnon monicit: nachos et alias quascumque personas, ipsi abbati generali, tamguam membra capiti, et eorum legitimo superiori, in omnibus,

> quae ad officium abbatis generalis pertinent, eorumque animae salutem regularisque observantiae rationem concernunt, prompte et humiliter obedire.

finit;

§ 7. Et ut habitus, qui exterius geri-Habitum pro- tur, religiosis mentis affectibus pariter respondeat, statuimus ut omnes congregationis eiusdem professores eumdem habitum a novitiis distinctum ex panno nigri coloris cum caputio sive cuculla monacali omnino deferant, veluti, ex antiquo eiusdem Ordinis instituto prisci patres et monachi gestare solebant.

regularem per mandat;

§ 8. Utque omnes eiusdem Ordinis Professionem Sancti Basilii monachi et religiosi, qui regularem per in dicto Ordine iam admissi sunt, professionem regularem eiusdem Ordinis in manibus abbatis, si ibi fuerit, vel prioris monasterii, in quo reperientur, expresse emittant. Deinceps vero nemo in dicto Ordine illiusque monasteriis, ad eiusdem Ordinis habitum regularem, sive tacite sive expresse, admittatur, nisi in aetate legitima constitutus, anno demum integro in probatione, iuxta eiusdem concilii Tridentini decreta, perstiterit.

§ 9. Generale autem capitulum, in quo Capitulum ge- de Ordinis praedicti reformatione et renerale quolibet gulari observantia agendum erit, tertio quoque anno celebretur.

§ 10. Eorumdem sive abbatis generalis sive visitatorum sive procuratoris item triennalia. generalis munera sive officia triennalia sint; licebit tamen in eodem capitulo generali, ubi manifeste cognitum fuerit expedire, eosdem omnes aut eorum aliquos ad aliud triennium in eodem, quod gesserint, officio, nec ultra, confirmare; qui tandem, ab eisdem muneribus absoluti, saltem per aliud simile triennii spatium officio vacent.

- § 11. Ceterum, si dicto Guillelmo car- Capitulo prædinali et pro tempore dicti Ordinis prote-sideat eligenctori videbitur opportunum, ac quous-protectore. que ille id expedire censuerit, consilium et auxilium alicuius abbatis congregationis Cassinensis, in huiusmodi capitulis celebrandis, ex longa consuetudine et experientia plenius instructi, ad ipsum capitulum generale poterit adhiberi, qui eiusdem protectoris auctoritate etiam eidem capitulo praesideat generali.
- § 12. In singulis vero capitulis genera- Locus futuri libus locus, in quo proxime futurum ca-capituli gnetur. pitulum generale celebrandum sit, designetur.

§ 13. Electiones autem per suffragia secreta fiant, prout concilii Tridentini secretis suffrapraedicti decretis est statutum.

Electiones

§ 14. Ad haec, ut ipsi monachi degen- In monastetes in monasteriis, in quibus mensa con-riis commendaventualis non est ab abbatiali separata, ventualis sit diquaeque clericis saecularibus et aliis, batiali, et comcuiuscumque gradus et dignitatis, etiam signent bona, si cardinalatus honore praefulgeant, com- quae pro mo- nachorum submendata sunt, obsequiis Altissimi liberius ventione suffivacare possint, mensam conventualem a mensa abbatiali distinguimus, et ab eisdem monasteriis, quousque illa commendata fuerint, eam bonorum stabilium, proprietatum iuriumque partem, quae tamen inter immobilia censeantur, perpetuo dismembramus atque dividimus, quae ad alendum solitum monachorum et ministrorum numerum, ac victum et ve-

mendatarii as-

stitum aliaque ad eorum sustentationem necessaria comparanda sufficiant; eosdemque commendatarios ad assignandum totidem bona, proprietates et iura praedicta intratempus per eumdem Guillelmum cardinalem protectorem præfigendum omnino teneri volumus. Haec autem bona stabilia, proprietates et iura, sic per nos dismembrata, necnon omnia alia mobilia et immobilia, quæ ex piorum fidelium testamentis, legatis, largitionibus aut alias quomodocumque ipsis conventibus et monachis in posterum donata, concessa et relicta fuerint, pro quorum consecutione monachi, conventuum eorumdem nomine, etiam in iudicio agere et experiri ac illo intervenire valeant, sed et oblationes atque eleemosynas in eorumdem monasteriorum ecclesiis erogandas, pro constituenda mensa conventuali in singulis monasteriis praedictis ac pro augmento earumdem mensarum conventualium, etiam perpetuo applicamus et appropriamus.

necessaria ad assignent.

§ 15. Nihilominus tamen commendata-Commenda- riis incumbat, prout tenentur, in eisdem ria reparent et monasteriis, quae conventum habent, mocultum divinum nasteriorum et ecclesiarum eorumdem reparationi ac aliis ad divinum cultum necessariis providere, quorum monasteriorum claustra et aedificia pro usu monachorum constructa ad monachos praedictos, quos in eis permanere contigerit, pertinere et eorum liberi atque absoluti iuris esse decernimus.

sessionem ca piant.

§ 16. Liceat porro abbatibus, prioribus El monachipos- ceterisque dicti Ordinis monachis et religiosis corporalem possessionem bonorum sic dismembratorum et applicatorum, ac, ut praefertur, assignandorum, cum primum illa per commendatarios assignata fuerint, et claustrorum ac aedificiorum monasteriorum praedictorum conventum habentium, per se vel alium seu alios, propria auctoritate, absque alicuius iudicis ministerio, libere apprehendere, et

apprehensam retinere, ac eorumdem bonorum sive proprietatum et iurium fructus in communes eorumdem monachorum et ministrorum usus et utilitatem convertere, ipsorumque claustrorum et aedificiorum libero usu pacifice frui et gaudere, quorumvis licentia super his minime requisita.

§ 17. Ut autem praedicta monasteria Ordinis S. Basilii sic in unam congrega- etiam commentionem redacta, eliminatis omnibus abu- gregationi agsibus, in via Domini quotidie magis pro- antur salvis reficiant, conventus omnium monasteriorum gnitatibus abvirorum conventum habentium dicti Or- batialibus, de dinis S. Basilii, quae tam in Italia et prae-Apostolica li-bere disponere dictis regnis erecta sunt, quaecumque, possit. quotcumque et qualiacumque sint, et per quoscumque, etiam S. R. E. cardinales, in titulum, commendam vel administrationem aut alias obtineantur, dignitatibus abbatialibus eorumdem semper salvis, ita ut de eis, quotiescumque vacabunt, per Romanum Pontificem et Sedem praedictam omni tempore disponi libere debeat, et sine praeiudicio iurium eiusdem Sedis, quae inviolata permanere volumus, ac etiam de Oviedo, del Tardon ac Vallis de Gallequillos praedictorum, necnon omnium et quorumcumque aliorum, quae deinceps a congregatione et monachis prædictis, Deo adiuvante, erigentur et construentur in eisdem Italia et regnis ac provincia Hispaniae, ipsi congregationi in perpetuum aggregamus.

§ 18. Ac monasteriis, conventibus, · Hic Ordo priprioribus et monachis praedictis, necnon gationis Cassiconversis et oblatis aliisque etiam dicto-nensis deat. rum monasteriorum S. Basilii religiosis et personis, ut de cetero omnibus et quibuscumque privilegiis, praerogativis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, indulgentiis, favoribus, gratiis et indultis, tam spiritualibus quam temporalibus, congregationi praedictae Cassinensi illiusque personis et locis per quos-

cumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac nos et dictam Sedem, in genere et in specie concessis, confirmatis et innovatis, ac etiam per viam communicationis ad eanidem congregationem Cassinensem extensis, quibus illi utuntur, potiuntur et gaudent, et uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum (quae tamen usu recepta sint, et sacris canonibus ac dicti concilii Tridentini decretis ipsiusque Ordinis S. Basilii instituti non adversentur), uti, potiri et gaudere libere et licite valeant, concedimus et indulgemus.

risdictions ornon sint.

§ 19. Eamdemque congregationem S. Exemptio a iu- Basilii, illiusque conventus, monachos et dinariorum, nec personas quascumque ab omni ordinanon commen riorum locorum, ac etiam eorum qui Regulam S. Ba-monasteria dicti Ordinis, etiam archimandritatus appellata, in commendam vel alias quomodolibet obtinuerint, eumdemque Ordinem S. Basilii expresse professi non fuerint, iurisdictione, auctoritate et potestate penitus eximimus et liberamus, ac sub nostra et Beati Petri protectione immediate suscipimus. Ita tamen ut omnes, sub dicta exemptione comprehensi, abbatis generalis, visitatorum, abbatum, priorum et aliorum officialium, tam in dicto generali capitulo quam extra illud canonice electorum et aliorum, qui pro tempore eligentur, iurisdictioni, visitationi, morumque correctioni, iuxta eamdem Regulam S. Basilii ac eius Ordinis instituta, omnino, prout eorum incumbit muneri, sint subiecti.

sitatores visiet inobedientes corrigant.

§ 20. Insuper abbati generali et visi-Abbas of vi- tatoribus in capitulo generali deputatis, tent et refor- ut monasteria, prioratus et alia loca, ac ment monachos abbates, priores, conventus et personas congregationis praedictae, iuxta dicti concilii decreta et regularia instituta praedicta, visitare, et tam in capite quam in membris reformare, delinquentes, inobedientes et rebelles corrigere, punire et claustraque et aedificia praedicta libera

castigare, regularia dicti Ordinis S. Basilii instituta in illis exacte custodienda introducere, ac in dicto capitulo generali pro tempore congregatis eiusdem congregationis monachis quaecumque statuta et ordinationes, ad salutare ipsius congregationis regimen et ad regularem observantiam pertinentia (licita tamen et honesta ac sacris canonibus et concilii Tridentini decretis necnon Regulae S. Basilii praedicti minime contraria) ab ipso tamen Guillelmo cardinali et pro tempore existente dictae congregationis protectore, antequam promulgentur, examinanda et approbanda, condere valeant, licentiam tribuimus.

§ 21. Decernentes supradicta omnia Decretum Irperpetuo inviolata fore, sicque per quoscumque iudices, ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, in quavis causa et instantia, sublata cuique aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari debere; necnon irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 22. Sed, ne praesentium litterarum effectus in longum protrahatur, Guillelmo Sirletus cardinalis protector cardinali praedicto praecipimus ut, per deputatur exese vel alium seu alios, ipsas praesentes constitutionis, litteras et quicquid in eis continetur ab bus hic expresuniversis et singulis Ordinis et congrega-sis. tionis S. Basilii praedicti abbatibus, prioribus et monachis aliisque praedictis et dictorum monasteriorum et archimandritatuum praedictorum commendatariis, etiam, ut praefertur, qualificatis, inviolate faciat observari, et ad assignandum, et cum effectu tradendum, pro monachorum et ministrorum numero alendo, ac mensa conventuali in his monasteriis, quibus eorum conventus existunt, partem bonorum et proprietatum ac iurium,

consignandum intra duos menses a die publicationis earumdem litterarum, hic de more constitutionum et litterarum apostolicarum faciendae numerandos, etiam per privationem monasteriorum et aliorum beneficiorum ecclesiasticorum ab eis obtentorum, ceteraque omnia iuris et facti remedia opportuna, compellat. Nos enim illi et pro tempore existenti protectori, per se vel alium seu alios, contra commendatarios omnes monasteriorum et locorum conventuum praedictorum sic in congregationem reductorum, qui congruam assignationem bonorum, proprietatum ac iurium dismembratorum praedictorum praestituto tempore facere distulerint, recusaverint, negaverint vel etiam quovis modo impediverint, ceterosque omnes sua in praemissis quomodolibet interesse putantes, etiam per edictum locis publicis affigendum, citandi et monendi; ac contra eos et prorsus contra quoscumque alios contradictores et rebelles, eisque auxilium, consilium et favorem, publice vel occulte, praestantes, etiam summarie, simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii, sed sola facti veritate inspecta, onini et quacumque appellatione remota, procediendi; et ad hunc aliorumque praemissorum omnium executionem et effectum, tam eisdem quam etiam quibuscumque iudicibus et personis, etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis, ac etiam per simile edictum inhibendi; censuras et poenas etiam saepius aggravandi; interdictum ecclesiasticum apponendi; auxilium brachii saecularis, ubicumque opus fuerit, invocandi; necnon partem proprietatum et possessionum mensarum abbatialium praedictarum, quae ad redditum annuum pro victu et aliis ad usum soliti monachorum et ministrorum numeri satis sint, arbitrio eiusdem Guillelmi cardinalis et pro tempore protectoris vel corum qui ab eo deputa-

buntur eligendorum, pro mensa conventuali, etiam per subtractionem, et alias prout eis visum erit, perpetuo constituendi et assignandi; ceteraque in praemissis et circa ea necessaria et opportuna faciendi et exequendi, etiamsi talia fuerint, quae mandatum requirant magis speciale, quam praesentibus est expressum, plenam et liberam, tenore praesentium, concedimus facultatem.

§ 23. Non obstantibus praemissis, ac Clausulae denostris de unionibus committendis ad par-rogatoria. tes, ac valore fructuum exprimendo, necnon de non tollendo iure quaesito, ac generalis, et uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, novissime celebrati Lateranensium conciliorum, ac piae memoriae Innocentii IV, quae incipit Volentes, et Bonifacii VIII, Romanorum Pontificum, de una, et in eodem concilio generali edita de duabus diaetis, aliisque apostolicis constitutionibus; necnon monasteriorum et Ordinum praedictorum, iuramento, confirmatione apostólica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem monasteriis et Ordinibus, eorumque superioribus et personis, etiam monasteria et archimandritatus eiusdem Ordinis in commendam obtinentibus, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et eamdem Sedem, etiam per modum statuti perpetui, ac initi et stipulati contractus, ac alias sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibuscumque, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere et specie, ctiam ab immemorabili tempore quomodolibet concessis, approbatis et innovatis ac etiam usu receptis, ac quocumque tempore factis et promulgatis, et quibuscumque aliis indulgentiis et litteris apostolicis, specialibus

vel generalibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa, aut omnino non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sitin nostris litteris mentio specialis, quae omnia contra earumdem praesentium tenorem nolumus cuiquam in aliquo suffragari, contrariis quibuscumque; aut si commendatariis et personis praedictis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam et de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 24. Postremo volumus ut, lapsis sta-Haec constitution duobus mensibus a publicatione praetutio ligat post duos menses a dicta, ita unumquemque supradictorum die publicatio arctent, ac si singulatim intimatae fuissent; earum quoque exempla, etiam impressa, notarii publici manu et praelati ecclesiastici sigillo obsignata, eamdem illam prorsus fidem ubique locorum, in iudicio et extra illud, faciant, quam ipsaemet praesentes facerent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo omnino etc.

> Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo nono, kalendis novembris, pontificatus nostri anno VIII.

Dat die 1 nov. 1579, pontif. anno viii.

### CX.

De electione, quolibet triennio in capitulo generali fienda, prioris generalis et aliorum praelatorum congregationis canonicorum regularium S. Salvatoris, Ordinis S. Augustini, eiusque bonorum temporalium administratione.

Dilectis filiis priori generali, visitatoribus, abbatibus, praepositis, prioribus, vicariis, prae-Bull. Rom. Vol. VIII. 40

latis, procuratoribus ac officialibus quibuscumque, nunc et pro tempore existentibus, quocumque titulo nuncupatis, necnon canonicis, novitiis, conversis, commissis ac quibusvis aliis personis in congregatione canonicorum regularium S. Salvatoris Ordinis S. Augustini degentibus.

# Gregorius Papa XIII. Dilectifilii, salutem et apostolicam benedictionem.

Quae inter religiosorum coetus dissidia excitant, ea ne altius expullulent, crevit quolibet sunt a nobis radicitus extirpanda. Cum brari capitulum igitur felicis recordationis Pius Papa V, eligi priorem praedecessor noster, per in forma brevis alios praelatos. litteras, super reformatione congregationis vestrae S. Salvatoris, Ordinis S. Augustini, emanatas sub Datum sexta decembris MDLXXI, pontificatus vero sui anno VI, iustis et de gravibus causis, inter alia, statuisset, ordinasset et decrevisset, ut de cetero capitulum generale eiusdem congregationis, in quo prior generalis, visitatores ceterique praelati ac etiam procurator generalis eligerentur, quolibet triennio tantum, non autem ut antea singulis annis, celebraretur.

§ 1. Nosque per alias nostras litteras, Et hic Ponsub Datum xxIII martii MDLXXIV, licet quo- lifex boc conad rationem eligendi priores aliosque acium omnium praelatos conventuales tantum praedictas envio durare litteras, ita ratione et novorerum eventu lussit. suadente, immutaverimus ac modificati fuerimus, ceteris tamen omnibus in eisdem litteris contentis et ordinatis, ac praesertim triennali electioni huiuscemodi, non solum non aliqua alia ex parte detrahere aut ullatenus derogare velle professi expresse fuerimus, ut ipsa quoque conventualium praelatorum officia ad triennium extendentes, ea omnia confirmaverimus atque approbaverimus, quemadmodum in dictis nostris litteris plenius continetur.

§ 2. Nihilominus, quia nuper nobis est

Pius V de-

firmavit, et of-

Quidam ta-

bant:

men in his du- insinuatum nonnullos vestrae congregationis huiusmodi ordinationi ac statuto a predecessore nostro provida ac matura deliberatione invento, a nobis confirmato et in vestro generali capitulo acceptato, et iam in usu recepto, non solum acquiescere nolle; sed colore quodam de huiusmodi litterarum nostrarum validitate dubitandi, re autem vera temeritatis et ambitionis stimulis agitatos, de illa immutanda, infirmanda vel etiam revocanda verba facere ausos fuisse.

dem statuit;

§ 3. Nos, ad tollendum onne dubium. Ideo bic Pon- et huiusmodi audaciam compescendam, et pacem tranquillitatemque in dicta congregatione vestra perpetuo confovendam et retinendam, apostolica auctoritate, tenore praesentium, hac nostra declaratione, determinatione ac definitione, supradictam de triennali electione et administratione ordinationem, constitutionem et decretum iterum et de novo, quatenus opus sit, approbamus, confirmamus, eisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, ac super eo specialiter et expresse perpetuum silentium imponimus.

rreto eiusque

§ 4. Mandantes propterea vobis omni-Inhibetque, bus et singulis, in virtute sanctae obediexpressis, ne de entiae, ac sub privationis perpetuae tam celero tracte- officiorum, dignitatum et administratiotando hoc de- num quarumcumque, quam vocis activae confirmatione. et passivae, aliisque ecclesiasticis censuris, arbitrio nostro moderandis et insligendis poenis, districte praecipientes et inhibentes ne quis vestrum, publice vel privatim, secreto vel palam, in capitulis generalibus vel conventualibus, intra monasteriorum septa vel extra, ac tandem usquam vel umquam omnino de supradicto triennio corrigendo vel mutando amplius loqui seu tractare praesumant.

Clausulae derogatoriae.

§ 5. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Fides transumptorum.

§ 6. Volumus autem, ad huius declarationis et prohibitionis nostrae faciliorem notificationem, praesentium exemplis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae vel etiam prioris generalis pro tempore existentis vestrae congregationis munitis, eamdem prorsus fidem adhiberi, quae praesentibus haberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae and Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die decima sexta decembris, millesimo quingentesimo septuagesimo nono, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 16 decemb. 1579, pontif. anno vIII.

#### CXI.

Vulgat constitutionem qua S. Pius V, Ordinis fratrum Praedictorum, LXXIX propositiones Michaelis Baii damnaverat 1.

## Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Provisionis nostrae debet provenire Procemium. subsidio, ut ea, quae a praedecessoribus nostris emanarunt, suadente maxime fidei catholicae conservatione, ubicumque ipsis opus est producantur. Quare nos tenorem litterarum felicis recordationis Pii Papae V, praedecessoris nostri, in eius registro repertum, describi et praesentibus annotari fecimus, qui talis est.

§ 1. Pius episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam. Ex om- rei Lexu pronibus afflictionibus, quas in hoc loco a positiones Mi-Domino constituti tam luctuoso tempore sustinuimus, ille animum nostrum praecipue exeruciat dolor, quod religio christiana, tantis iam pridem turbinibus agitata, novis quotidie propositis opinionibus conflictetur, Christique populus, an-

1 Ex Bull. Ord. Praedic., tom. v, pag. 373.

Constitutio

tiqui hostis suggestione dissectus, in alios atque alios errores passim et promiscue deferatur. Quantum vero ad nos attinet, totis viribus conamur ut illi simul atque prosiliunt, penitus opprimantur; magno etenim moerore afficimur quod plerique, spectatae alioquin probitatis et doctrinae, in varias sententias offensionis et periculi plenas, cum verbo tum scriptis prorumpunt, deque eis etiam in scholis invicem controversantur, cuiusmodi sunt sequentes.

- I. Nec angeli nec primi hominis adhuc integri merita, recte vocantur gratia.
- II. Sicut opus malum ex natura sua est mortis aeternae meritorium, sic opus bonum ex natura sua est vitae aeternae meritorium.
- III. Et bonis angelis et primo homini, si in statu illo permansissent usque ad ultimum vitæe, felicitas esset merces et non gratia.
- IV. Vita aeterna homini integro et angelo promissa fuit intuitu bonorum operum, et bona opera ex lege naturae ad illam consequendam per se sufficient.
- V. In promissione facta angelo et primo homini continetur naturalis iustitiae constitutio, qua pro bonis operibus, sine alio respectu, vita aeterna iustis promittitur.
- VI. Naturali lege constitutum fuit homini, ut si in obedientia perseveraret, ad eam vitam pertransiret in qua mori non posset.
- VII. Primi hominis integri merita fuerunt primae creationis munera, sed, iuxta modum loquendi Scripturae Sacrae, non recte vocantur gratiae, quo fit ut tantum merita, non etiam gratiae, debeant nuncupari.
- VIII. In redemptis per gratiam Christi, nullum inveniri potest bonum meritum, quod non sit gratis indigno collatum.
  - IX. Dona concessa homini integro et

angelo forsitan non improbanda ratione possunt dici gratia. Sed quia, secundum usum Scripturae, nomine gratiae tantum ea munera intelliguntur, quae per Iesum mala merentibus et indignis conferuntur, ideo neque merita neque merces, quae illis redditur, gratia dici debet.

- X. Solutionem poenae temporalis quae, peccato dimisso, saepe manet; et corporis resurrectionem proprie nonnisi meritis Christi adscribendam esse.
- XI. Quod pic et iuste in hac vita mortali usque in finem conversatus vitam consequitur aeternam, id non proprie gratiae Dei, sed ordinationi naturali statim initio creationis constitutae, iusto iudicio Dei, deputandum: nec in hac retributione bonorum ad Christi merita respicitur, sed tantum ad primam institutionem generis humani; nam in lege naturali institutum est ut, iusto Dei iudicio, obedientiae mandatorum vita aeterna reddatur.
- XII. Pelagii sententia est: opus bonum citra gratiam adoptionis factum non est regni coelestis meritorium.
- XIII. Opera bona a filiis adoptionis facta non accipiunt rationem meriti, ex eo quod fiunt per Spiritum adoptionis, inhabitantem corda filiorum Dei, sed tantum ex eo quod sunt conformia legi, quodque per ea praestatur obedientia legi.
- XIV. Opera bona iustorum non accipient in die iudicii extremi ampliorem mercedem, quam iusto Dei iudicio mererentur accipere.
- XV. Dicit rationem meriti non consistere in eo quod, qui bene operatur, habeat gratiam et inhabitantem Spiritum Sanctum, sed in eo solum, quod obedit divinae legi, quam sententiam saepius repetit, et multis rationibus probat fere toto libro.
- XVI. In eodem libro saepius repetit quod non est vera legis obedientia, quae sit sine charitate.

XVII. Dicit sentire cum Pelagio, qui dicunt esse necessarium ad rationem meriti, ut homo per gratiam adoptionis sublimetur ad statum Deificum.

XVIII. Dicit opera catechumenorum, ut fidem et poenitentiam, ante remissionem peccatorum facta, esse vitae aeternae merita, quam vitam non consequentur cathecumeni, nisi prius praecedentium delictorum impedimenta tollantur.

XIX. Videtur insinuare quod opera iustitiae et temperantiae, quae Christus fecit, ex dignitate personae operantis non contraxerint maiorem valorem.

XX. Nullum est peccatum ex natura sua veniale, sed omne peccatum meretur poenam aeternam.

XXI. Humanae naturae sublimatio et exaltatio in consortium divinae naturae debita fuit integritati primae conditionis, et proinde naturalis dicenda est, et non supernaturalis.

XXII. Cum Pelagio sentiunt qui textum Apostoli, Rom., n, Gentes quae legem non habent, naturaliter, quae legis sunt, faciunt, intelligunt de gentibus fidei gratiam non habentibus.

XXIII. Absurda est eorum sententia, qui dicunt hominem ab initio dono quodam supernaturali et gratuito supra conditionem naturae fuisse exaltatum, ut fide, spe, caritate Deum supernaturaliter coleret.

XXIV. A vanis et otiosis hominibus, secundum insipientiam philosophorum, excogitata est sententia, hominem ab initio constitutum et per dona naturae, superaddita largitate Conditoris, fuisse sublimatum et in Dei filium coadoptatum: ad Pelagianismum reiicienda est illa sententia.

XXV. Omnia opera infidelium sunt peccata, et philosophorum virtutes sunt vitia.

XXVI. Integritas primae creationis non iniuria crucis Chruit debita humanae naturae exaltatio, sed nullis doctoribus.

XVII. Dicit sentire cum Pelagio, qui naturalis eius conditio, quam sententiam cunt esse necessarium ad rationem me- repetit et probat per plura capitula.

XXVII. Liberum arbitrium sine gratiae Dei adiutorio nonnisi ad peccandum valet.

XXVIII. Pelagianus est error, dicere quod liberum arbitrium valet ad ullum peccatum vitandum.

XXIX. Non solum fures ii sunt et latrones, qui Christum, viam et ostium veritatis et vitae, negant, sed etiam quicumque, aliunde quam per Christum, in viam iustitiae, hoc est ad aliquam iustitiam, conscendi posse dicunt.

XXX. Aut tentationi ulli, sine gratiae ipsius adiutorio, resistere hominem posse, sic ut in eam non inducatur, aut ab ea superetur.

XXXI. Caritas perfecta et sincera, quae est ex corde puro et conscientia bona et fide non ficta, tam in catechumenis quam in poenitentibus potest esse sine remissione peccatorum.

XXXII. Caritas illa quae est plenitudo legis non est semper coniuncta cum remissione peccatorum.

XXXIII. Catechumenus iuste, recte et sancte vivit, et mandata Dei observat, ac legem implet per caritatem, ante obtentam remissionem peccatorum, quae in Baptismi lavacro demum percipitur.

XXXIV. Distinctio illa duplicis amoris, naturalis, videlicet, quo Deus amatur ut auctor naturae; et gratuiti, quo Deus amatur ut beatificator, vana est et commentitia et ad illudendum sacris litteris et plurimis veterum testimoniis excogitata.

XXXV. Omne quod agit peccator vel servus peccati, peccatum est.

XXXVI. Amor naturalis, qui ex viribus naturae oritur, ex sola philosophia per elationem praesumptionis humanae, cum iniuria crucis Christi, defenditur a nonnullis doctoribus. XXXVII. Cum Pelagio sentit, qui bonum aliquod naturale, hoc est quod ex naturae solis viribus ortum ducit, agnoscit.

XXXVIII. Omnis amor creaturae rationalis aut vitiosa est cupiditas, qua mundus diligitur, quae a Ioanne-prohibetur; aut laudabilis illa caritas, qua, per Spiritum Sanctum in corde diffusa, Deus amatur.

XXXIX. Quod voluntarie sit, etiam si necessitate siat, libere tamen sit.

XL. In omnibus suis actibus peccator servit dominanti cupiditati.

XLI: Is libertatis modus, qui a necessitate, sub libertatis nomine non reperitur in Scripturis; sed solum nomen libertatis a peccato.

XLII. Iustitia, qua iustificatur per fidem impius, consistit formaliter in obedientia mandatorum, quae est operum iustitia, non autem in gratia aliqua animae infusa, qua adoptatur homo in filium Dei, et secundum interiorem hominem renovatur, ac divinae naturae consors efficitur, ut sic per Spiritum Sanctum renovatus, deinceps bene vivere et Dei mandatis obedire possit.

XLIII. In omnibus poenitentibus ante sacramentum absolutionis, et in cathecumenis ante Baptismum est vera iustificatio, separata tamen a remissione peccatorum.

XLIV. Operibus plerisque, quae a fidelibus fiunt, ut mandatis Dei pareant, cuiusmodi sunt, obedire parentibus, depositum reddere, ab homicidio, a furto, a fornicatione abstinere, iustificantur quidem homines, quia sunt legisobedientiae et verae legis iustitiae, non tamen iis obtinent incrementa virtutum.

XLV. Sacrificium missae non alia ratione est sacrificium, quam generali illa, qua omne opus, quod fit, ut sancta societate Deo homo inhaereat.

XLVI. Ad rationem et definitionem pec-

cati non pertinet voluntarium, nec definitionis quaestio est, sed causae et originis utrum omne peccatum debeat esse voluntarium.

XLVII. Unde peccatum originis vere habet rationem peccati sine ulla relatione ac respectu ad voluntatem a qua originem habuit.

XLVIII. Peccatum originis est actuali parvuli voluntate voluntarium, et habitualiter dominatur parvulo, eo quod non gerit contrarium voluntatis arbitrium.

XLIX. Ex habituali voluntate dominante fit ut parvulus decedens, sine regenerationis sacramento, quando usum rationis consecutus erit, actualiter Deum odio habeat, Deum blasphemet, legi Dei repugnet.

L. Prava desideria, quibus ratio non consentit, et quae homo invitus patitur, sunt prohibita praecepto *Non concupisces*.

LI. Concupiscentia sive lex membrorum et prava eius desideria, quae inviti sentiunt homines, sunt vera legis obedientia.

LII. Omne scelus eius est conditionis, ut suum auctorem et omnes posteros eo modo inficere possit, quo inficit prima transgressio.

LIII. Quantum est ex vi transgressionis, tantum meritorum malorum a generante contrahunt, qui cum minoribus nascuntur vitiis, quam qui cum maioribus.

LIV. Definitiva haec sententia, Deum homini nihil impossibile praecepisse, falso tribuitur Augustino, cum Pelagii sit.

LV. Deus non potuisset ab initio talem creare hominem, qualis nunc nascitur.

LVI. In peccato duo sunt, actus et reatus; transeunte autem actu, nihil manet nisi reatus sive obligatio ad poenam.

LVII. Unde in sacramento Baptismi aut sacerdotis absolutione, proprie reatus pec-

cati dumtaxat tollitur, et ministerium sacerdotum solum liberat a reatu.

LVIII. Peccator poenitens non vivificatur ministerio sacerdotis absolventis, sed a solo Deo, qui, poenitentiam suggerens et inspirans, vivificat eum et resuscitat; ministerio autem sacerdotis solus reatus tollitur.

LIX. Quando per eleemosynam aliaque pietatis opera Deo satisfacimus pro poenis temporalibus, non dignum pretium Deo pro peccatis nostris offerimus, sicut quidam errantes autumant, nam alioquin essemus saltem aliqua ex parte redemptores; sed aliquid facimus cuius intuitu Christi satisfactio nobis applicatur et communicatur.

LX. Per passiones sanctorum indulgentiis communicatas non proprie redimuntur nostra delicta, sed per communionem charitatis nobis corum passiones impartiuntur, ut digni simus, qui pretio Sanguinis Christi a poenis pro peccatis debitis liberemur.

LXI. Celebris illa doctorum distinctio, divinae legis mandata bifariam impleri, altero modo quantum ad praeceptorum operum substantiam tantum, altero quantum ad certum quemdam modum, videlicet secundum quem valeant operantem perducere ad regnum aeternum, hoc est ad modum meritorum, commentitia est et explodenda.

LXII. Illa quoque distinctio, qua opus dicitur bifariam bonum, vel quia ex obiecto et omnibus circumstantiis rectum est et bonum, quod moraliter bonum appellari consuevit, vel quia est meritorium regni aeterni, eo quod fit a vivo Christi membro per spiritum charitatis, reiicienda putatur.

LXIII. Similiter, et illa distinctio duplicis iustitiae, alterius, quae fit per spiritum charitatis inhabitantem, alterius, quae fit ex inspiratione quidem Spiritus

Sancti cor ad poenitentiam excitantis, sed nondum cor inhabitantis, et in eo charitatem diffundentis, qua divinae legis iustificatio impleatur, odiosissima et pertinacissima reiicitur.

LXIV. Denique, et illa distinctio duplicis vivificationis, alterius, qua vivificatur peccator, dum ei poenitentia et vitae novae propositum et inchoatio per Dei gratiam inspiratur, alterius qua vivificatur, qui vere iustificatur, et palmes vivus in vite Christi efficitur, commentitia iudicatur, et scripturis minime congruens.

LXV. Nonnisi Pelagiano errore admitti potest usus aliquis liberi arbitrii bonus, sive non malus; et gratiae Christi iniuriam facit, qui ita sentit et docet.

LXVI. Sola violentia repugnat libertati hominis naturali.

LXVII. Homo peccat, etiam damnabiliter, in eo quod necessario facit.

LXVIII. Infidelitas pure negativa in his, quibus Christus non est praedicatus, peccatum est.

LXIX. Iustificatio impii fit formaliter per obedientiam legis, non autem per occultam communicationem et inspirationem gratiae, quae per eam iustificatos faciat implere legem.

LXX. Homo existens in peccato mortali, sive in reatu aeternae damnationis, potest habere veram charitatem; et charitas etiam perfecta potest consistere cum reatu aeternae damnationis.

LXXI. Per contritionem, etiam cum charitate perfecta et cum voto suscipiendi sacramentum coniunctam, non remittitur crimen extra casum necessitatis aut martyrii, sine actuali susceptione sacramenti.

LXXII. Omnes omnino iustorum afflictiones sunt ultiones peccatorum ipsorum, unde Iob et martyres, quae passi sunt, propter sua peccata passi sunt.

LXXIII. Nemo, praeter Christum, est

dictarum pro-

positionum.

absque peccato originali. Hinc Beata Virgo mortua est propter peccatum ex Adam contractum, omnesque eius afflictiones in hac vita, sicut aliorum iustorum, fuerunt ultiones peccati actualis vel originalis.

LXXIV. Concupiscentia in renatis, relapsis in peccatum mortale, in quibus iam dominatur, peccatum est, sicut et alii habitus pravi.

LXXV. Motus pravi concupiscentiae sunt pro statu hominis vitiati, prohibiti praecepto Non concupisces, unde homo eos sentiens, transgreditur praeceptum Non concupisces, quamvis transgressio in peccatum non deputetur.

LXXVI. Quamdiu aliquid concupiscentiae carnalis in diligente est, non facit praeceptum Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo.

LXXVII. Satisfactiones laboriosae iustificatorum non valent expiare de condigno poenam temporalem post culpam condonatam.

LXXVIII. Immortalitas primi hominis non erat gratiae beneficium, sed naturalis conditio.

LXXIX. Falsa est doctorum sententia primum hominem potuisse a Deo creari et institui sine iustitia naturali.

§ 2. Quas guidem sententias stricto co-Damnatio pra- ram nobis examine ponderatas, quamquam nonnullae aliquo pacto substineri possent, in rigore et proprio verborum sensu ab assertoribus intento, haereticas, erroneas, suspectas, temerarias, scandalosas et impias, in aures offensionem immittentes respective, ac quaecumque super iis verbo scriptoque emissa, praesentium auctoritate, damnamus, circumscribimus et abolemus, deque eisdem et similibus posthac quoque quocumque pacto loquendi, scribendi et disputandi facultatem quibuscumque interdicimus; qui secus fecerint, ipsos omnibus dignitatibus, gradibus, honoribus, beneficiis et officiis per-

petuo privamus, ac etiam inhabiles ad quaecumque decernimus, vinculo quoque anathematis eo ipso innodamus a quo nullus, Romano Pontifice inferior, valeat ipsos, excepto mortis articulo, liberare.

Executor ha-

- § 3. Ceterum, ut iam commoti his de rebus tumultus et contracta odia facilius rum liuerarum. comprimi possint, simulque animarum saluti plenius consulatur, dilecto filio nostro Antonio, tituli Sancti Bartholomaei in Insula presbytero cardinali Granvelano nuncupato, per apostolica scripta mandamus ut ipse quid ad perpetuam dictarum sententiarum et scripturarum abolitionem, quid ad arcenda huiusmodi proloquia et disputationes, quid denique ad unionem et pacem, cum communi omnium et Ecclesiae catholicae satisfactione, componendam factu opus sit, in primis diligenter expendat, deinde in iis omnibus, quae pro communi salute, tranquillitate et honore optimum iudicaverit, salva semper Ecclesiae praedictae unitate, etiam per alium seu alios, fide, doctrina et religione praestantes, ocius exequatur, faciatque quicquid decreverit inviolate ab omnibus observari, contradictores quoslibet, per censuras et poenas praedictas, ceteraque iuris et facti remedia opportuna. appellatione postposita, compescendo, ininvocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.
- § 4. Non obstantibus quod forsitan Derogatio conaliquibus ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibuslibet aliis privilegiis, exemptionibus, indulgentiis et litteris apostolicis, specialibus vel generalibus, quo-

nalis.

rumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus praesentium impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis.

§ 5. Nulli ergo omnino hominum li-Sanctio poe- ceat hanc paginam nostrae damnationis, circumscriptionis, abolitionis, interdicti, decreti, mandati, privationis et innodationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Romae apud S. Petrum, anno incarnationis dominicae millesimo quingentesimo sexagesimo septimo, kalendis octobris, pontificatus nostri anno secundo.

§ 6. Ceterum volumus ut earumdem Fides tran-litterarum tenori hic inserto illa ipsa omnino fides adhibeatur ubicumque et quandocumque, sive in iudicio sive alibi ille fuerit exhibitus vel ostensus, sicut illius originalibus litteris praedictis adhiberetur, si ipsae exhiberentur vel ostenderentur.

> Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo nono, quarto kalendas februarii, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 29 ian. 1579, pont. anno viii.

CXII.

Declaratio quorumdam statutorum et privilegiorum militiae et Religionis S. Ioannis Hierosolymitani, circa professionem emittendam habitumque suscipiendum; et confirmatio exemptionis a solutione decimarum et aliorum onerum quorumcumque 1.

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Quo magis ac firmius hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani Ordini, Sanctae Sedi Apostolicae et nobis acceptissimo, ac de christiano nomine fideique catholicae defensione optime merito, illiusque magno magistro, praeceptoribus et commendatariis hactenus per Sedem Apostolicam concessa privilegia praeserventur, eo affectu, quo eumdem Ordinem complectimur, aeguum est providere.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda- Clemens VII tionis Pius Papa IV, praedecessor noster, cia et pensiodum, favore eiusdem hospitalis et Reli-nes habontes, babitum suscigionis, privilegia eidem antea concessa pere debere, confirmavit atque approbavit vel etiam nem emittere ampliavit, animadvertens piae memoriae infra sex men-Clementem Papam VII, etiam praedecessorem nostrum, statuisse quod omnes et singuli baiulivarum, prioratuum, praeceptoriarum, domorum et beneficiorum in vim collationum eis factarum possessores, saeculares aut alterius Ordinis regulares, seu pensiones super illorum fructibus, redditibus et proventibus huiusmodi, eatenus etiam per Sedem eamdem reservatas, percipientes, illas et illa infra sex menses a die intimationis dictarum litterarum in manibus magistri et conventus praedictorum, iuxta formam stabilimentorum dictae Religionis, dimittere et transferre, seu illarum cassationi con-entire teneren-

1 Quoad primam partem, videri potest Pii IV constit. xI, Circumspecta, tom. VII, pag. 31; et quoad secundam partem, vid. Pii V const. cxvIII, Et si cuncta, ibid., pag. 726.

Exordiam.

Clausulae.

sumptorum.

tur, alioquin beneficia et pensiones huiusmodi, nisi illa possidentes et illas percipientes infra dictum tempus habitum susciperent, et professionem regularem ipsius Religionis emitterent, lapsis mensibus ipsis, vacarent, ac cassae et extinctae essent et esse censerentur eo ipso.

§ 2. Ac deinde recolendae memoriae Paulus III Paulum Papam III, etiam praedecessorem lanos provideri nostrum, ut magister et singuli priores, posse Ide ec-clesiis Ordinis, baiulivi, praeceptores, milites et fratres hospitalis huiusmodi, pro eorum libito. parochiales ac etiam sine cura ecclesias seu earum vicarias seu cappellanias perpetuas, aut cappellas vel altaria seu alia beneficia simplicia, ad eorum collationem, praesentationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem, ratione prioratuum, baiulivatuum, praeceptoriarum, etiam camerarum magistralium nuncupatarum, hospitalium, domorum et aliorum beneficiorum dicti hospitalis per eos pro tempore obtentòrum, de iure, statuto, consuetudine, fundatione aut privilegio vel alias quomodolibet spectantia et pertinentia, ab ipsis baiuliviis, praeceptoriis, domibus, hospitalibus et aliis beneficiis dependentia seu illis annexa, quae dudum forsan fratribus saltem cappellanis eiusdem hospitalis, et ab eisdem magistro, prioribus, baiulivis ac praeceptoribus et aliis praedictis conferebantur, a longo tamen et forsan longissimo tempore citra, de cuius initio memoria hominum forsan non existebat, per ipsos magistrum, priores, baiulivos, praeceptores, milites et fratres, per abusum aut ex defectu huiusmodi cappellanorum vel aliarum personarum eiusdem hospitalis ad id idonearum, clericis seu presbyteris saecularibus collata aut conferri, et per ipsos presbyteros vel clericos saeculares obtineri solita, etiam fratribus huiusmodi, praesertim cappellanis nuncupatis, qui, ut asseritur, a presbyteris seu clericis, nisi quoad gestationem

crucis vel habitus dicti hospitalis ad pectus non differebant, immo privilegiis clericorum saecularium, iuxta forsan eorum privilegia et consuetudines, gaudere solebant, si ad id alias idonei et habiles reperirentur, conferre, ac alias de illis providere et disponere; ipsique fratres, quibus beneficia huiusmodi conferri contingeret, illa, si sibi alias canonice conferrentur, aut ipsi eligerentur, praesentarentur vel alias assumerentur ad illa et instituerentur in eis, recipere, et in titulum, etiam quoad viverent, retinere, respective liberc et licite valerent, statuta et ordinationes extendisse et ampliavisse, eisque desuper indulsisse.

§ 3. Idem Pius IV, concessiones et privilegia dictorum praedecessorum confir- sacculares non mans, ipsos magistrum et conventum nec- posse codere beneficiis, nisi non priorem ecclesiae aliosque priores et certo modo. praeceptores, intra limites iurisdictionum et administrationum, veros ordinarios, iuxta formam suorum stabilimentorum et privilegiorum, existere et esse censeri decrevit; ac beneficia ecclesiastica ad praesentationem seu collationem baiulivorum, priorum et praeceptorum hospitalis huiusmodi suffragari debere: ita quod presbyteri saeculares illa tunc temporis in commendam seu alias quomodolibet obtinentes, commenda huiusmodi cedere, aut illa alias dimittere non possent, nisi de consensu eorum, ad quos praesentatio seu collatio spectaret, et in favorem dicti hospitalis seu personarum, quae habitum per fratres cappellanos eiusdem hospitalis deferri solitum susciperent et professionem per eos emitti solitam emitterent, nec illa deinceps ipsi, nisi infra sex menses a die intimationis habitum ipsius Religionis suscepissent et regularem professionem infra alios sex menses emisissent, possidere possent; et si secus fieret, aut cessionem seu resignationem huiusmodi aut de dicti Ordinis beneficiis, etiam

Pius IV sta-

in manibus suis, in futurum fieri contingeret, huiusmodi cessiones, resignationes et provisiones nullius essent roboris vel momenti, nisi in illis expresse diceretur, et de consensu magni magistri, et de illis iuxta formam privilegiorum dictae Religionis provideretur.

firmavit

§ 4. Inter statuta etiam eiusdem Reli-Paulus III con- gionis, per similis memoriae Paulum Paurmavit sta-tuta Religio- pam III, similiter praedecessorem nonis circa pro-visiones bene-strum, approbata et confirmata, ita cautum reperitur: priores in suis cameris, prioratibus, baiulivi et commendatarii in suis commendis habeant provisionem vel praesentationem beneficiorum ecclesiasticorum, cum cura animarum vel sine, a suis commendis dependentium, nisi id privilegio vel consuetudine ad alios pertineat. Item, frater Claudius de la Sengle magister statuit ut omnia beneficia ecclesiastica eiusdem Ordinis, quorum collatio aut praesentatio ad dictum Ordinem pertinet, nullis conferrentur, aut nulli ad ea praesentarentur, nisi essent fratres ipsum Ordinem expresse professi, et alias prout in eiusdem Pii quarti praedecessoris praefati litteris, ac statutis et stabilimentis vel privilegiis dicti hospitalis plenius continetur. Quae omnia, cum dispositione iuris communis maxime congruunt, tum auctoritati sacrosancti concilii Tridentini nituntur.

stiones aliquae ortae sunt.

§ 5. Verum cum, sicut accepinius, cle-Hine quae-rici saeculares possessores, cum cura et sine cura, beneficiorum eorumdem ad collationem, provisionem, prae-entationem, electionem seu quamvis aliam dispositionem priorum, baiulivorum, commendatariorum et possessorum aliorum dictae Religionis bonorum, iure eorumdem prioratuum, baiulivatuum, commendarum et aliorum bonorum einsdem Religionis, habitum suscipere et professionem regularem, prout in eadem Religione consuevit, emittere negligant ac recusent,

in statutorum eiusdem Religionis contemptum, ac iuris communis dispositioni et concilii praefati decretis privilegiisque ab hac sancta Sede Apostolica, ut praemittitur, concessis contraveniendo; ac praetendant eiusdem Pii IV, praedecessoris nostri, mentis et intentionis non fuisse ad habitus susceptionem et professionis emissionem eos teneri, qui, post ab eodem praedecessore obtentam privilegiorum confirmationem et ampliationem, de eisdem sive similibus beneficiis concessiones fieri quomodocumque obtinuerunt, cum de illis, quae tunc temporis in commendam seu alias obtinerent, eumdem Pium quartum praedecessorem sub isto verbo ad praesens statuisse dumtaxat praetendatur. Allegantes quod commendae, provisiones sive alias quomodocumque concessiones de similibus beneficiis eisdem factae post datam eiusdem Pii quarti praedecessoris litterarum, sive mentio fiat sive reticeatur beneficia esse dictae Religionis, sunt loco absolutionis ac derogationis tacitae statutorum et privilegiorum eiusdem Ordinis, ita ut ad suscipiendum illius habitum ac professionem emittendam minime teneantur, cum susceptio habitus et professio ab eis emittenda ex ipsarum litterarum serie expresse iniunctae fuisse non appareant; ex quibus eidem Ordini illiusque magistro, prioribus, baiulivis et commendatariis maxima in dies exoriuntur incommoda atque perturbationes, praesertim dum eorumdem beneficiorum status ponitur in incerto.

§ 6. Quare nos, ut par est, debito pa- Hic Pontistoralis officii, omnium christifidelium, fex, inhærendo praesertim vero eiusdem Ordinis praefa-tino, supradi-ctorum Pontitarum regularium personarum, pro Iesu ficum gratias Christi nomine ac catholicae fidei tuitione ad interitum usque jugiter laborantium, commodis et indemnitati, quantum in nobis est, prospicere cupientes, simulque de communi eiusdem Ordinis ac Religio-

nis bono vehementer solliciti, ne quid ei indebite detrahatur, sacrorum canonum ac decretorum dicti concilii, eorumdemque statutorum et privilegiorum auctoritati et tenoribus innitentes; eademque privilegia, statuta et ordinationes ac dictorum praedecessorum nostrorum litterarum tenores praesentibus pro expressis habentes, illaque omnia approbantes et confirmantes, praesentisque nostri scripti patrocinio communientes, ac rata el grafa habentes ac, quatenus opus sit, innovantes et de novo concedentes.

pere.

§ 7. Motu proprio et ex certa nostra Declarat eliam scientia, auctoritate praesentium, decla-Sedem Aposto- ramus numquam intentionis praedecessolicam teneri ha-bitum susci- rum nostrorum vel nostrae fuisse, in provisionibus sive commendis aut quibusvis aliis concessionibus beneficiorum Ordinis et Religionis huiusmodi, sive illa curata sive sine cura sint, per eosdem praedecessores nostros vel per nos et eamdem Sedem forsan, etiam cum simplici derogatione privilegiorum et stabilimentorum Religionis praedictae, non tamen speciali de non suscipiendo habitum et non emittendo professionem mentione, seu per magistrum, conventum, priores, baiulivos ac commendatarios vel alios, quibuscumque personis, cuiuscumque status et dignitatis, factis et concessis, tacite illos absolvendi quo minus, iuxta eiusdem Ordinis statuta et privilegia, infra tempus praefixum habitum suscipere, et professionem, per fratres eiusdem Ordinis emitti solitam, emittere debeant regularem, etiamsi hoc explicite in corumdem praedecessorum aut nostris litteris adiectum vel iniunctum his, ad quorum favorem huiusmodi beneficia concessa extiterint, nequaquam fuerit.

Non susciciatas runt.

§ 8. Ac quo nostra haec intentio sinsex menses post gulis apertius innotescat, statuimus ut nas hie enun omnes et singuli, qui vel per Sedem praefatam vel per nos aut Romanos Pontifices

praedecessores nostros, etiam cum simplici derogatione privilegiorum, seu per priores, bajulivos et commendatarios fuerunt de beneficiis huiusmodi provisi, sive hi, quibus eadem commendata aut quomodolibet concessa extiterunt, etiamsi super his, in Curia vel extra, aliqua lispendeat, ac de eisdem in posterum perpetuis futuris temporibus providebuntur, aut demum quibus eadem commendabuntur vel concedentur, etiam per Sedem Apostolicam, si bost sex menses, a die quo id eis legitime indictum atque denunciatum fuerit illico numerandos, professionem non emiserint et habitum non susceperint Ordinis praedicti, absque alia desuper facienda declaratione et citatione, omni et quocumque iure in dictis beneficiis vel ad illa competente careant eo ipso, ipsique tamquam illiciti detentores et occupatores et intrusi ab eisdem amoveantur, deque illis, tamquam de iure atque de facto vacantibus, magistrum ac conventum, priores, baiulivos et commendatarios et alios ad quos spectat libere providere, ac de illis iuxta magistri et Religionis praefatae stabilimenta et consuetudines exequi posse, eorumdemque possessores ab eorumdem beneficiorum possessione vel potius detentione et occupatione amovendos esse, prout nos in dictum casum et eventum amovemus; ac regulis de annali et triennali possessore et aliis privilegiis remediisque quibuscumque, etiam in corpore iuris clausis, quibus diutini beneficiorum possessores utuntur, potiuntur et gaudent, uti, potiri et gaudere non posse, quavis etiam longissimi temporis praescriptione minime obstante, verum eosdem pro amotis et expulsis habendos esse et censeri; amotisque et expulsis actionem spolii nec  $U_{ndc}$  vi vel aliud quodvis remedium possessorium sive petitorium competere seu desuper propterea agere non valere.

sunt.

§ 9. Et quo facilius, siqui ad praesens Suscipientes reperiuntur quomodolibet provisi de beconsequi pos nesiciis a prioratibus, baiulivatibus et commendis huiusmodi dependentibus, seu ad illorum collationem, provisionem, praesentationem seu quamvis aliam dispositionem spectantibus, etiam habitum dictae Religionis non susceperunt, ad habitus ipsius susceptionem et professionis emissionem inducantur, eisdem prioribus, baiulivis et commendatariis licentiam et facultatem concedimus ipsis condonandi et relaxandi eorum spolia, quae ad dictos priores, baiulivos et commendatarios spectant, ita ut de illis disponere possint, tam in vita quam in mortis articulo, condonationemque ac relaxationem huiusmodi eiusdem roboris ac momenti esse ac si ab eadem Sede emanassent.

aliisque ribus ;

§ 10. Necnon felicis recordationis Pii Pii V exem-Papae V, etiam praedecessoris nostri, cimis confirmat litteris inhaerentes, illasque approbantes et confirmantes, omnes et singulas personas in dicti Ordinis beneficiis quomodolibet existentes, a seminarii clericorum, in qualibet civitate iuxta dicti concilii decreta erecti seu erigendi, ac decimarum, subsidii et aliorum onerum contributione totaliter eximimus et liberamus, ac liberos et exemptos esse volumus. Sicque in praemissis omnibus et singulis per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac dieti Ordinis apud nos dictamque Sedem protectores, et alios Sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudidicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

§ 11. Quocirca dilectis filiis in regnis

Hispaniarum et Neapolitano, nostris et Deputat exe-Sedis Apostolicae pro tempore existenti- bullae: bus nunciis, aut Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, et quibuscumque conservatoribus per eosdem magistrum, baiulivos, priores et commendatarios, iuxta formam privilegiorum Ordinis praedicti, in dignitate ecclesiastica constitutis, electis et eligendis, per praesentes, motu simili, mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte magistri et conventus sive priorum, baiulivorum, praeceptorum et commendatariorum praefatorum et aliarum personarum et possessorum praefatorum fuerint requisiti. solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra eos praemissis omnibus et singulis, iuxta praesentium continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere, non permittentes eos desuper a quoquam quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet ac rebelles et praemissis non parentes, per opportuna iuris et facti remedia, ac demum per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas. appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 12. Non obstantibus commendis et Derogat contrariis; provisionibus aliisque dispositionibus vel concessionibus, quibuscumque verborum formulis illa concessa fuerint; ac felicis recordationis Bonifacii Papae octavi, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo non ultra tres aliquis auctoritate praesentium ad iudicium trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, sus-

pendi vel excommunicari non possint per l litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

servativas apponit;

§ 43. Decernentes praesentibus et in Clausulas præe eis contentis omnibus, per quasvis litterarum concessiones, provisiones et alias quaslibet dispositiones, aliter quam ut praemittitur, per nos vel eamdem Sedem factas vel forte quomodolibet faciendas aut concedendas, etiam motu proprio et ex certa scientia, derogari non posse nec derogatum censeri, cuiuscumque tenoris et formae emanaverint, et cum quibuscumque decretis, clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis fortioribus et insolitis, etiamsi causas quascumque legitimas et favorabiles continerent, quinimmo per praesentes illis omnibus expresse derogamus, earum tenores pro sufficienter expressis habentes, praesentibus semper in suo robore permansuris, nisi harum tenor de verbo ad verbum in illis esset insertus, et magistri conventus consensus accederet.

Transumptis credi iubet.

§ 14. Volumus autem quod praesentium transumptis, etc.

Dat. Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxIII martii MDLXXX, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 23 martii 1580, pontif. anno viii.

#### CXIII.

Applicatio unius caroleni pro qualibet navi ad Ripam Tyberis appellente pro manutentione societatis Doctrinae Christianae illiusque ecclesiae in regione Transtyberina institutae 1

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium et facti series.

§ 1. Etsi erga omnes christifideles ex assuetae benignitatis officio gratiosos et

i Ex Regest. in Secret. Brevium.

favorabiles esse debeamus, illos tamen potioribus gratiis prosequendos censemus, qui, Spiritus Sancti gratia cooperante, in iaciendis fundamentis fidei, extra quam nulla est salus, mentibus puerorum se indefessos praebent. Cum itaque, sicut nobis innotuit, omnes naves et naviculae ad Ripam fluminis Tyberis Urbis nostrae appellentes, semel quolibet anno unum carolenum, pro qualibet ipsarum navium et navicularum, ab antiquo solvere consueverint, qui carolenus rectori ecclesiae olim forsan parochialis Sanctae Mariae de Turri, regionis Transtyberinæ, eiusdem Urbis, ut idem rector ecclesiam ipsam paramentis ornatam teneret, ac ibi missam quater in hebdomada celebraret, solvi solitus erat, prout ex litteris patentibus bonae memoriae Francisci Alidosii tituli Sanctae Caeciliae presbyteri cardinalis Papiensis nuncupati, sub cuius titulo dicta ecclesia Sanctae Mariae consistebat seu ab illo dependebat, apparet, in quihus litteris ipse Franciscus cardinalis asserit se a personis fide dignis certioratum fuisse quod huiusmodi carolenus ad dictum rectorem ipsius ecclesiae Sanctae Mariae pertinebat. Quare idem Franciscus cardinalis, qui etiam, in provincia nostra Patrimonii, Sedis Apostolicae legatus de latere tunc existebat, ad hoc, ut creditur, dictae Sedis auctoritate suffultus, licet de ea expressa mentio non fiat in dictis suis litteris, prohibet consulibus et mercatoribus dictae Ripae et piscivendulorum 1, sub poena excommunicationis, ne amplius dictum carolenum a navibus et naviculis huiusmodi ad Ridam praefatam appellentibus percipere seu exigere auderent, sed illum per rectorem ecclesiae Sanctae Mariae huiusmodi, qui quater in hebdomada missam celebrare et ipsam ecclesiam Sanctae Mariae pro missa servitio paratam tenere deberet, ut praefertur, percipi et exigi

1 Leg. forsan piscivendulis (R. T.).

sinerent seu permitterent, prout in litteris praedictis, anno Domini millesimo quingentesimo septimo confectis, plenius continetur.

tio.

§ 2. Et licet verisimiliter credatur re-Espositionis ctores dictae ecclesiae Sanctae Mariae, qui pro tempore fuerunt, etiam post emanatas huiusmodi litteras dictum carolenum exegisse, nihilominus, propter bellorum, quae deinde in dicta Urbe viguerunt, iniurias, et novissimum eiusdem Urbis excidium, ac etiam pestium contagiones, quibus ipsa Urbs oppressa fuit, nulla alia reperiatur scriptura, quae pro parte dictae ecclesiae Sanctae Mariae desuper ostendi possit, nisi dictae litterae patentes ipsius Francisci cardinalis, unde dicti consules carolenum praefatum aliquo tempore exegerunt; verumtamen de praesenti adsunt multi testes, qui enim pro parte eiusdem ecclesiae Sanctae Mariae litterae monitoriales super praemissis, sub poena excommunicationis contra scientes et non revelantes, a dilecto filio nostro in dicta Urbe vicario obtentae et subsequenter more solito publicatae fuerint, revelarunt se audivisse a personis, quae super dicta Ripa per quadraginta annos et ultra conversatae sunt, quod dictus carolenus eidem ecclesiae Sanctae Mariae solutus fuit; ac ulterius, licet dicti consules pluries moniti seu citati aut alias vocati fuerint coram dilecto filio Rodulpho Bonfiolo, Camerae nostrae Apostolicae generali commissario, ad docendum et ostendendum qua auctoritate et quo iure dictum carolenum exigerent, tamen nihil aliud unguam dixerint vel allegaverint, nisi quod ipsi consules in possessione dictum carolenum exigendi existebant. Quapropter tandem novissime eisdem consulibus, ad instantiam dictae Camerae, inhibitum fuit ne dictum carolenum exigere, quin immo illud omne, quod eatenus pro praeterito exinde exe-

gerant, restituere et solvere deberent; adeo ut, stante huiusmodi inhibitione, neque consules praefati nec quisque alius dictum carolenum de praesenti exigant; ipsaeque naves et naviculae ab eadem Ripa, non soluto huiusmodi caroleno, recedant.

§ 3. Cumque nos pridem dictam ec- Applicatio uclesiam Sanctae Mariae societati Doctri-nius caroleni nae Christianae in eadem ecclesia Sanctae ctrinae stianae. Agathae institutae, seu eidem ecclesiae Sanctae Agathae, quae etiam ipsi societati apostolica auctoritate perpetuo unita seu concessa est, eadem auctoritate, etiam perpetuo, univerimus, annexuerimus et incorporaverimus, prout in nostris inde confectis litteris etiam plenius continetur; ipsaque societas et dilecti filii illius socii in eadem ecclesia Sanctae Mariae non solum quatuor missas in hebdomada, sed quotidie unam missam celebrent vel celebrari faciant, ad quant missam quotidianam audiendam mercatores et nautae eiusdem Ripae, qui forsan alias missam saltem ita frequenter non audirent, devotissime confluent, nos, in praemissis. pro nostri pastoralis officii debito, opportune providere, ac omnem de cetero super his dubitandi, altercandi et litigandi materiam vel occasionem succidere et de medio prorsus tollere volentes, literaque et causam vel controversiam, seu lites et causas vel controversias super dicto caroleno et illius exactione ac iure illum exigendi, sicut praefertur, et alias quomodolibet, tam iudicialiter quam extraiudicialiter, et tam coram eodem Rodulpho quam quocumque seu quibuscumque aliis iudicibus, ordinariis vel extraordinariis, delegatis et subdelegatis, necnon etiam in eadem Camera et extra eam ubilibet et quomodolibet inter consules et societatem praefatos et quoscumque alios motas et ortas ac etiam indecisas pendentes, in statu et terminis, in quibus re-

periuntur, a Rodulpho et aliis iudicibus ac etiam Camera praefatis, ad nos harum serie avocantes, illasque sic avocatas perpetuo extinguentes, eamdemque societatem et illius singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatæ existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutas fore censentes, motu proprio et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, dictum carolenum annuatim ab omnibus et singulis navibus et naviculis praefatis ad dictam Ripam pro tempore appellentibus, tam pro toto tempore praeterito, quo, ut praefertur, exactus non fuit, quam ex nunc deinceps perpetuis futuris temporibus exigendum, ecclesiae S. Mariae, et consequenter societati huiusmodi, cui ipsa ecclesia S. Mariae, ut praefertur, unita est, praedictis, ita quod liceat etiam ex nunc de cetero in perpetuum dictis sociis ipsius societatis praesentibus et futuris, per se vel alium seu alios eorum, et ecclesiae S. Mariae ac societatis praefatarum nominibus, propria auctoritate, dictum carolenum semel annuatim a qualibet navium et navicularum praefatarum, tam pro toto tempore praeterito, quo, ut praefertur, exactus non fuit, quam in posterum, peterc, exigere, recipere et recuperare, ipsumque carolenum in ecclesiae S. Mariae et societatis praefatarum usus et utilitatem convertere, etiam vicarii nostri et successorum nostrorum in dicta Urbe, nunc et pro tempore existentis, aut cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita, cum eo quod ipsi socii in eadem ecclesia S. Mariae missas quater in hebdomada celebrare seu celebrari facere, ipsamque ecclesiam S. Ma-

riae paramentis ornatam manutenere, ut praefertur, debeant et teneantur, eadem apostolica auctoritate, tenore praesentium etiam perpetuo applicamus et appropriamus, ac etiam concedimus et assignamus.

§ 4. Necnon consulibus praefatis et Praesentium quibusvis aliis perpetuum desuper silen- datio. tium imponimus; praesentés quoque, etiam ex eo quod ipsi consules aut alii interesse habentes ad hoc vocati non fuerint, seu quavis vel quibusvis aliis causis, de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel quovis alio defectu notari seu impugnari aut alias quomodolibet infringi vel retractari nullatenus unquam posse, sed illas semper et perpetuo validas et efficaces existere et fore, ac suos plenarios et integros effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus et singulis inviolabiliter perpetuo observari.

censeri, ac ita et non aliter per praefatos et quoscumque alios iudices, etiam causarum Palatii Apostolici auditores sanctaeque Romanae Ecclesiae cardinales, etiam de latere legatos, ac etiam in dicta Camera, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, indicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate,

§ 5. Sicque in praemissis ab omnibus

tari, decernimus. § 6. Quocirca eidem Urbis vicario, ac venerabili fratri episcopo Maceratensi, et dilecto filio causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori, per praesentes mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu

scienter vel ignoranter, contigerit atten-

alios, praesentes litteras et in eis contenta'quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dictae sociecietatis fuerint requisiti, solemniter pu-

blicantes, eisque in praemissis efficacis

Clausulae.

Mandatur e-

defensionis praesidio assistentes, faciant dictam societatem praemissis omnibus et singulis pacifice frui et gaudere, non permittentes eos per praefatos consules et alios quoscumque desuper quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio bràchii saecularis.

trariorum.

§ 7. Non obstantibus praemissis, ac fe-Derogatio con- licis recordationis Pii Papae IV, praedecessoris nostri, per quam statuit et ordinavit quod omnes et singuli, cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis existentes, qui aliquas gratias et concessiones, quae aliqua ex parte, quavis ratione seu causa, directe vel indirecte, principaliter, secundario vel accessorie, aut alias quovis modo Camerae praefatae qualecumque minimum praeiudicium vel interesse, gravamen seu detrimentum concernere censerentur, illas intra tres menses, a die eorum impetrationis computandos, in eadem Camera praesentare, ac ibidem registrari facere deberent et tenerentur, alioquin, lapsis tribus mensibus eisdem, ac gratiis vel concessionibus non praesentatis minusque registratis, illae in iudicio et extra nullatenus fidem facere possent, et tamquam non concessae nullaeque et ipso iure invalidae ac nullius roboris vel momenti fuisse, esse et fore, neminique, ut praefertur, suffragari posse; et regula nostra de non tollendo iure quaesito, si opus sit, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon litteris, pendentia 1 seu controversia vel differentia; ac etiam Urbis et Ripae Cameraeque praefatarum, iuramento, confirmatione apostolica vel

1 Legimus necnon litis pendentia (R. T.).

quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam illis et illarum ceterisque praefatis et quibusvis aliis superioribus et personis, necnon etiam dictis consulibus et piscivendulis ac quibusvis aliis personis, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, etiam motu, scientia et potestate similibus, ac etiam consistorialiter, ac alias in praemissis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etsi de illis specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, tenores huiusmodi pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et derogatum esse ac fore decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die viii aprilis MDLXXX, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 8 aprilis 1580, pontif. anno viii.

#### CXIV.

Approbatio institutionis et statutorum confraternitatis Sanctae Catharinae de Senis de Urbe, cum facultate eadem innovandi, et indulgentiarum clargitione 1.

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Ex debito ministerii pastoralis ad ea E ordium. nostrae operationis studia diligenter convertimus, per quae charitatis et misericordiae opera ubique locorum, praeser-

1 Ex Regest in Secret. Brev.

tim in alma Urbe nostra, omnium virtu- | tum proprio domicilio, exerceantur, ac pia fidelium vota, divini cultus augumentum et ipsorum christifidelium animarum salutem concernentia, optatum consequantur effectum; et ut ea, quae ad eum finem per fideles ipsos pie facta et ordinata fuisse dicuntur, firma perpetuo et illibata persistant, libenter apostolico munimine roboramus, eosque ad sancta opera exercenda, indulgentiis et peccatorum remissionibus propositis, libenter invitamus.

at causa constitutionis.

§ 1. Cum itaque, sicut dilecti filii gu-Facti series, bernator et priores confraternitatis Sanctae Catharinae nationis Senensium de Urbe exponi nobis nuper fecerunt, dicta confraternitas a centum annis et amplius instituta fuerit, ac illius confratres in piis et charitativis operibus, prout alii aliarum dictae Urbis confraternitatum confratres, sese exercuerint et exerceant de praesenti, et litterae apostolicae institutionis dictae confraternitatis confirmatoriae non inveniantur, pro parte dictorum gubernatoris et priorum nobis fuit humiliter supplicatum quatenus illis in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur; nos, qui pia charitatis opera omni adhibito studio exerceri sinceris exoptamus affectibus, dictos gubernatorem et priores a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, institutionem dictae confraternitatis ac capitula et ordinationes pro bono et felici illius regimine et directione ab eisdem confratribus hactenus facta et condita, licita ta-

men et honesta et sacris canonibus ac decretis concilii Tridentini non contraria. apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, ac omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus; necnon gubernatori et prioribus ac confratribus praefatis et pro tempore existentibus quaecumque alia statuta ut praefertur qualificata; de novo edendi et faciendi, seu per eos edita reformandi, mutandi et alterandi, ac in totum tollendi et abrogandi, toties quoties id pro salubri directione et manutentione dictae confraternitatis iudicaverint expedire, licentiam concedimus.

§ 2. Necnon de omnipotentis Dei mi- Concessio insericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, qui dictam confraternitatem ingredientur, in die primi illorum ingressus; praeterea ipsis christifidelibus, etiam vere poenitentibus et confessis, qui ecclesiam Sanctae Catharinæ de Senis nuncupatam, in qua dicta confraternitas instituta reperitur, in festo eiusdem Sanctae Catharinae per dictos confratres celebrando, ac Assumptionis Beatae Mariae Virginis, devote visitaverint, et pias inibi preces, prout unicuique suggeret devotio, effuderint; necnon ipsis confratribus in articulo mortis nomen Iesu invocantibus, sive aliquod poenitentiae signum ostendentibus, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem auctoritate et tenore praemissis elargimur.

§ 3. Ad haec, dictae confraternitatis Dies indulgenutriusque sexus confratribus, qui in Na- gnantur. tivitatis Domini nostri lesu Christi, ac Pentecostes et Omnium Sanctorum festis, et prima dominica cuiuslibet mensis, in ecclesia praefata, sanctissimum Eucharistiae Sacramentum devote sumpserint,

decem; quique feria secunda cuiuslibet mensis anniversariis pro animabus confratrum dictae confraternitatis defunctorum celebrandis interfuerint, alios decem annos et totidem quadragenas; necnon qui, audita morte alicuius ex dictis confratribus, ter Orationem Dominicam et toties Salutationem Angelicam recitaverint; quique, vestibus dictae confraternitatis induti, cadavera defunctorum dictae confraternitatis ad sepulturam associaverint, et orationibus pro defunctis huiusmodi peragendis interfuerint, alios centum dies; deinde qui, confessi et communicati, virgines nubendas et ad ecclesiam Beatae Mariae Virginis super Minervam de Urbe processionaliter accedentes et inde recedentes associaverint, plenariam omnium peccatorum indulgentiam; necnon qui orationi quadraginta horarum, decem annorum indulgentiam; ac postremo qui processionibus dictae confraternitatis, ex qualibet devotione et in quovis loco celebrandis, interfuerint, et pias inibi preces ad Deum pro S. R. E. exaltatione, ac pace christianorum effuderint, decem annos de eis iniunctis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

§ 4. Volumus autem quod, si praemissa Clausula sive peragentibus aliqua alia indulgentia in validitate in- perpetuum vel ad certum tempus nondulgentiarum. dum elapsum duratura per nos concessa fuerit, praesentes litterae, quoad indulgentias, nullius sint roboris vel momenti.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die x maii MDLXXX, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 40 maii 4580, pontif. anno viii.

CXV.

Statutorum almae Urbis confirmatio, cum declaratione quod statuta ordinatoria in Curia Capitolina observentur, decisoria vero in omnibus tribunalibus Urbis eiusque districtus, ubi non extunt particularia statuta de eisdem casibus disponentia 1.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei. ad futuram rei memoriam.

Urbem Romam, ex qua, veluti a ca- Exordium. pite, iuris civilis prudentia defluxit atque inde in alias nationes longe lateque est diffusa, legibus semper atque optimis abundare oportet institutis, ut quae tol donis praerogativisque excellit, seipsam in primis optime regat, aliisque deinde urbibus, exemplo reipublicae recta ratione administrandae, antecedat. Quod cum nobis, pro eo, quo illam Principis apostolorum, eius successorum, nostrique et christianae religionis Sedem proseguimur, verae dilectionis affectu, debitoque nostrae servitutis officio, maxime semper curae fuerit, plurimum in Domino laetati sumus dilectos filios populum Romanum, iustitiae colendae studio, sollicitudini huic nostrae respondisse. Illi enim, cum Urbis mores, consuetudines et pleraque omnia negotia ita viderent esse confusa, ut ius sibi cum ab antiquis tum a iunioribus traditum, et denique ipsaemet canonicae sanctiones, in controversiis, quae quotidie in iudicium vocantur, dirimendis aliisque rebus explicandis, prout tempus moresque postulant.

1 Scias autem in causis criminalibus senatorem haec statuta, quoad processum, non servare, sed iuxta facultates gubernatoris Urbis procedere posse, ut consuevit a Summis Pontificibus explicari in brevi, quod pro senatore expeditur in eius electione; et, quoad universitates artium, ponitur hic reintegratio huiusmet Pontificis quoad earum iurisdictionem.

non ita conveniant, ne quid ab eis in concessa sibi facultate desiderari contingat, privatas leges sive statuta praesentibus temporibus ac negociis congruentia sibi condere, nostris auctoritate et pracsidiis freti, instituerunt.

statuta.

§ 1. Id vero, dum serio agunt, novi-Populus Ro- terque in iuris huiusmodi compositioreformare an- nem, nobis annuentibus, incumbunt, tiqua Urbis et statuta Urbis, quae sibi a maioribus suis relicta habebant, satis perplexa et confusa invenerunt, in quorum libris, ob temporum vetustatem, magistratuum fortasse negligentiam, multiplicesque superiorum aetatum editas reformationes, saepe quae adhuc vigebant constitutiones una cum abrogatis et obsoletis, aliacque aliis contrariae promiscue continebantur.

a populo una buit.

§ 2. Cupientes itaque iidem populus Lucas Paetus, ut ius proprium in certam formam et cum aliis de quasi non dissentientium inter se statuputatus, in tres torum consonantiam redigeretur, redegit et huic praesentiumque temporum mores et negocia accommodaretur, provinciam hanc dilecto filio Lucae Paeto, utriusque iuris doctori, nonnullisque aliis civibus Romanis demandandam curarunt; eorum vero aliquibus vita functis, aliis diversorum negociorum occupatione districtis, idem Lucas, statuta praedicta in quinque libros prius distributa, supervacaneis amputatis, necnon invicem pugnantibus et iis quae vel desuetudine antiquata vel contraria lege abrogata erant sublatis, additisque nonnullis reformationibus, ad dilectorum filiorum conservatorum populique Romani officialium regimen et directionem spectantibus, quae nobis, populi eiusdem nomine, obtulerant, in tres breves admodum libros certo distinctoque ordine redegit, nobisque superioribus annis exhibuit.

§ 3. Qui, intelligentes multa in popu-Pontifex au-tem deputavit lum Romanum praedictum commoda ex

I nova huiusmodi statutorum compilatione cardinalem s. esse profectura, dilecto filio nostro Iulio alios hic nomi-Antonio tituli Sancti Bartholomaei in In-nalos ad illa examinandum sula presbytero cardinali S. Severinae et corrigendum, nuncupato, mandavimus ut, convocatis runt et corredilectis filiis conservatoribus Camerae xerunt. Urbis et prioribus capitum regionum, qui pro tempore fuissent, necnon Hortensio Frangipanio Urbis cancellario, Antonio Vellio, Fabricio Lazaro, et qui eiusdem populi Romani advocatus est, Horatio Burghesio, et Vincentio Parentio aulae nostrae consistorii, necnon Bernardino Biscia, et Horatio de Arrigonibus in Romana Curia advocatis, Stephano Crescentio, Marcellino Alberino, Petro Paulo Fabio, Hieronymo Alterio, Augustino Palonio, Valerio de Valle, Prospero Caffarello, et Riccardo Mazzatosta, Romanis civibus, a dicto populo in suis consiliis ad hanc rem, diversis et successivis temporibus, una cum praedicto Luca, delectis, congregatis quoque dilectis filiis nostris Alexandro tituli S. Mariae in Aracoeli presbytero cardinali Riario nuncupato, tunc Camerae Apostolicae generali auditore, deinde magistro Hieronymo Matthaeio, in ciusdem Alexandri cardinalis locum ad munus auditoris suffecto, necnon venerabili fratre Hieronymo episcopo Maceratensi, locum unius ex officiis clericatus Camerae Apostolicae ex indulto apostolico obtinente, ac dilectis item filiis magistris Alexandro Frumento et Pyrrho Tharo, notariis nostris, in utraque Signatura nostra referendariis, ac etiam Mario Gabrielio, eiusdem aulae nostrae consistorii advocato, a nobis ad hoc specialiter deputatis, statuta huiusmodi, per dictum Lucam compilata, diligenter excuterent atque examinarent, et quae eis viderentur, supplerent, corrigerent, delerent et emendarent. Qui frequentissime per plures annos in unum congregati, eisdemque statutis diligenter

visis et sigillatim examinatis matureque discussis, alia emendaverunt, alia explanaverunt, nonnulla addiderunt, nonnullaque etiam sustulerunt. Denique Iulius Antonius et Alexander, cardinales, ac Hieronymus episcopus, necnon Marius Gabrielius et Lucas Paetus praedicti, corumdem statutorum relectione et recognitione omni studio et diligentia ab ipsis de mandato nostro facta, postremam illis manum adhibuerunt.

ti'ex;

- § 4. Nos, volentes ea, quae tanto la-Antiqua igi- bore et maturitate ad publicam utilitatem rogat bic Pon- digesta sunt, inviolabiliter observari, motu proprio et ex certa scientia nostra, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnia et quaecumque antiqua Urbis statuta, etiam reformata et innovata, ac quibusvis approbationibus et confirmationibus apostolicis roborata, praesentium auctoritate abrogamus, tollinus et penitus abolemus, neminemque ad illa deinceps obligari volumus.
  - § 5. Novissime vero compilata statuta Novaque con- praedicta, etiam, certis in eis expressis casibus, iuramenti validitatem restringentia. sicuti praedictis tribus libris digesta sunt, approbamus et confirmamus.

districtus quoad

firmat;

§ 6. Et ut approbatio huiusmodi am-Observati e- plius innotescat, has praesentes in prinin Curia Capi- cipio omnium librorum corumdem votolina genera- luminum, quae vel manu scribentur vel curiis Urbis et imprimentur, omnino describi volentes, decisoria tan- statuimus et apostolica auctoritate decernimus, ut de cetero, post triginta dies a publicatione praesentium, nulla alia statuta quam haec nova ad futurarum causarum decisionem ac negociorum expeditionem allegari possint, nec quisquam illa allegans, audiri debeat, sed tantum secundum praedicta nova, a nobis confirmata, in Curia Capitolina et apud eani in futuris omnibus causis, in ipsa Curia Capitolina videlicet, ctiam quoad causa-

ipsa Urbe illiusque districtu, ubi particularia statuta, de cisdem causis et earum casibus disponentia, non habentur, quavis alia sinistra, dolosa vel captiosa interpretatione sublata, in quacumque instantia inviolate ac perpetuo observentur, ac iuxta illa lites et controversiae omnes in futurum iudicari, decidi et definiri debeant.

§ 7. Nec illis, nisi per signaturam nostram et pro tempore existentis Romani nemque statu-Pontificis manu factam, nequeat dero-servavit; gari. Sitque irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 8. Non obstantibus praemissis ac Clausulae deconstitutionibus et ordinationibus necnon rogatoriae. privilegiis et indultis apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, concessis, confirmatis et innovatis, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa aut omnino non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 9. Volumus autem ut praesentium Fides trantransumptis, etc.

sumptorum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octogesimo, octavo kalendas iunii, pontificatus nostri anno ix. Dat. die 25 maii 1580, pontif. anno 1x.

Sequitur reintegratio iurisdictionis et indultorum universitatum artium Urbis, praeservata superioritate gubernatoris et aliorum iudicum.

### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Almam Urbem nostram dilectosque causae huius rum processum; et quoad alia, ubique in | filios illius cives et incolas, eos praeser-constitutionis.

tim quorum laboribus et industria, bona et 1 merces ad usum quotidianum necessariae et utiles ad Urbem ipsam ex diversis mundi partibus convehuntur et conservantur, ac onera ipsi Urbi incumbentia cura et labore assiduo substinent, paterno affectu prosequentes, in ca libenter intendimus, per quae privilegia et gratiae, quae illis a praedecessoribus nostris nobisque ipsis concessae et consuetudine confirmatae et approbatae fuerunt, apostolica auctoritate roborantur, et haesitationes circa ea subortae elucidantur et de medio tolluntur.

ter quoscum-

§ 1. Cum itaque dilecti filii mercato-Plures Pon-res, merciarii, aromatarii et quampluriartibus dede mi alii diversi generis artifices, quorum runt cognitio-nem causarum omnium et singulorum artes, exercitia, suae artis, in-denominationes ac alia hic forsan latius vel de necessitate exprimenda ac speciali nota digna pro expressis ac de verbo ad verbum pro insertis haberi volumus per inde ac si specialiter ac seriatim exprimerentur, ad Urbem ipsam confluentes, illius necessitati et utilitati ac decori et ornamento, Altissimo cooperante, maxime prospexerint. Et propterea felicis recordationis Martinus V, Paulus III, Iulius etiam III. Pius IV et nonnulli alii Romani Pontifices praedecessores nostri ac etiam nos ipsi, considerantes artes huiusmodi illarumque artifices ipsi Urbi admodum necessarios et utiles existere, singulosque ipsos artifices, sine rectoribus et ducibus ac sine certis iudicibus degentes, ipsi Urbi parum utiles, sibique ipsis non admodum proficuos futuros, dum, pro suorum creditorum consecutione, ad diversa tribunalia et, quod peius est, ad iudices de artificio et minus precio ipsarum artium omnino inexpertos et ignaros distracti, propria eorum negocia et artes ipsas deserere cogerentur, artificibus ipsis collegia habere, et consules, officiales ac judices ex ipsorum corpore tem et intentionem nostram, sublata. Qua-

creare, et de mercibus et mercedibus aliisque rebus, causis et negociis cuiusque artis et ad artem quomodolibet respective spectantibus, usque ad certas in singulis litteris et privilegiis huiusmodi comprehensas et expressas summas, agnoscere et iudicare concesserunt et indulserunt.

§ 2. Ac insuper ex antiqua consuetudine, quae vim legis habere dignosci- etiam artibus tur, ut etiam collegia specialibus privi- iurisdictionem. legiis non munita causas easdem de rebus ad artes ipsas spectantibus, etiam inter homines extra ipsa collegia constitutos, cognoscere et decidere consueverint, inductum et observatum fuerit, eademque privilegia, indulta et consuctudo usu ipso approbata, in ipsius Urbis artificumque praedictorum utilitatem non parvam cedere comperta sunt. Quo factum est ut Urbs ipsa civibus et incolis omnique generis artis excellentium virorum copia redundaverit et redundet de praesenti.

§ 3. Cum autem, elapsis mensibus, antiqua statuta ipsius Urbis de mandato edita nostro reformata et innovata, et inter ce- lum iurisdictionem limitarunt tera eorumdem statutorum lib. III, cap. ad homines do xII statutum et decretum fuerit ut consules artium huiusmodi causas tantummodo inter ipsos homines de arte et de rebus spectantibus ad artem ipsam cognoscere et iudicare possent; ea propter a nonnullis nimium scrupulosis, privilegiis, indultis et consuetudine cuiuslibet artis et collegii, circa cognitionem et decisionem causarum et negociorum, quae, licet de rebus ad artes ipsas spectantibus, contra homines extra artes et collegia degentes pro tempore oriuntur et agitantur, maxima ex parte derogatum et praeiudicatum extitisse haesitatur adhuc. Unde aliqua ex ipsis collegiis pene dissoluta et dilapsa reperiuntur, consulum iurisdictione pene, praeter et contra men-

propter dilecti filii Angelus Clavarius, I Franciscus Calvius et Curtius Sergardius, Camerae dictae Urbis conservatores, necnon Baldasar Cincius, prior capitum regionum, nobis ex dubietate et haesitatione huiusmodi maximum ipsi Urbi illiusque incolis et praecipue iurisdictioni ipsius Curiae Capitolii provenisse ac in futurum provenire posse damnum et incommodum, non sine animi nostri displicentia, suggesserunt.

praciudicare;

§ 4. Malis igitur et incommodis huius-Pontifex decla- modi quanto citius occurrere, quantum rat haec sta-tuta corum iu- cum Deo possumus, satagentes, motu prorisdictioni non prio, non ad ipsorum conservatorum et prioris, nec consulum aut artificum praedictorum seu alicuius eorum, vel pro eis aut eorum aliquo nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex nostra mera et deliberata voluntate ac de apostolicae potestatis plenitudine, haesitationem et dubitationem praedictam de medio tollentes, intentionis et voluntatis nostrae minime fuisse nec esse privilegiis, indultis, statutis et consuctudinibus singularum artium earumque collegiorum, consulum et iudicum quorumcumque, circa cognitionem et decisionem omnium et singularum causarum, de rebus et bonis ad artes singulas respective spectantibus, etiam inter et contra homines qui de ipsis artificibus et collegiis non sunt nec pro tempore erunt vertentium et quae futuris perpetuis temporibus verti contigerit, in aliquo derogare aut derogatum fuisse declaramus et attestamur, decernimus et definimus praesentium per tenorem.

que eorumdem reintegrat;

§ 5. Etnihilominus, pro potiori eorum-Iurisdictiones- dem corporum et collegiorum omnium et singulorum, ipsorumque et cuiuslibet eorum privilegiorum, indultorum, statutorum et consuetudinum, circa cognitionem et decisionem causarum similium, validitate, denuo, quatenus opus sit, privilegia, indulta et consuetudines, aposto- | vel ignoranter, contigerit attentari.

lica auctoritate, earumdem tenore pracsentium, confirmamus et approbamus, illisque omnibus et singulis perpetuae firmitatis robur adiicimus Decernentes omnes et singulos consules et alios quoscumque officiales et iudices omnium et singularum artium et collegiorum huiusmodi de negociis et causis ad singulas quasque artes respective spectantibus, ctiam inter et contra homines, qui de corporibus et collegiis artium ipsarum pro tempore non sint, cognoscere et iudicare potnisse et debuisse, posseque et debere, prout et quemadmodum ipsi omnes et singuli consules et iudices singularum artium, ante dictorum statutorum publicationem et confirmationem per nos, ut praesertur, editam et promulgatam, et iuxta cuiusque ipsorum privilegia, indulta et consuetudines, cognoscere, decidere et iudicare poterant et consueverant, de rebus tamen ad singulas artes ipsas respective spectantibus, cognoscere et iudicare in prima instantia, dummodo in articulis iuris consultorem seu assessorem adhibeant, auctoritate et tenore praemissis concedimus et indulgemus.

§ 6. Declarantes a sententiis, declara- Appellarique tionibus et decretis consulum et iudicum tentiis permitpraedictorum, infra terminum octo die-tit, ut hie; rnm a die latae sententiae seu facti decreti, ad conservatores et nonalios quoscumque iudices appellari et recurri posse et debere; et aliter seu ab aliis factae inhibitiones, praetextu appellationum et recursuum, nemini suffragari.

§ 7. Praesentesque litteras de subreptionis et obreptionis vitio, mentisque aut intentionis nostrae defectu notari aut impugnari nullatenus posse; sieque per quoscumque iudices, etiam S. R. E. cardinales, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter

§ 8. Non obstantibus praemissis statu-Clausulae de-tis ipsius Urbis, ut praefertur, per nos editis, promulgatis et confirmatis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, et Cancellariae nostrae regulis, etiam de non tollendo iure quaesito; privilegiis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, per nos et praedecessores nostros quibusvis dictae Urbis iudicibus et tribunalibus quomodolibet concessis et innovatis, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes; ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die prima maii, millesimo quingentesimo octogesimo primo, pontificatus nostri anno ix.

> Sequitur declaratio quod constitutio pracinserta non praeiudicat facultatibus gubernatoris Urbis, capitanei appellationum et aliorum iudicum.

#### Gregorius Papa XIII, motu proprio, etc.

§ 1. Ne per praeinsertas litteras in forma Constitutio brevis nostri aliquod praeiudicium bono praciudicat sa- et pacifico regimini almae Urbis nostrae cultatibus bernatoris et et illius gubernatori ac aliis iudicibus orcapitanei ap- dinariis ipsius Urbis inferatur, decidimus et declaramus intentionis nostrae minime fuisse nec esse quod per praeinsertas litteras in aliquo iurisdictionibus et facultatibus ac superintendentiae eiusdem moderni ac pro tempore existentis eiusdem Urbis nostrae gubernatoris ac aliorum iudicum ordinariorum dictae Urbis, circa causarum cognitiones in praeinsertis litteris expressas, perinde ac si praeinsertae litterae a nobis emanatae non fuissent, minime praeiudicetur. Nec ullo unquam tempore eisdem gubernatori et iudicibus ac eorum locatenentibus et eorum cuilibet praeiudicatum esse intelligatur, prout praeiudicare nolumus, sed quod eorumdem gubernatoris et iudicum et capitanei appellationum iurisdictiones et facultates, quas per prius habebant, salvae et illaesae circa praemissa perpetuo maneant; et illas praeinsertas eis non obstare volumus; appellationesque et provocationes omnes ad eos ceterosque Urbis et Curiae ordinarios et eorum tribunalia, sicut prius, videlicet ante dicta statuta, sine ullo impedimento deferantur.

§ 2. Decernentes etc.; et sic per quoscumque, etiam S. R. E. cardinales ac alios iudices etc. iudicari etc. debere, sublata etc.; irritum quoque et inane etc. contigerit attentari; ac solam praesentium signaturam, in iudicio et extra, sufficere et plenam fidem facere, regula contraria non obstante.

Fiat. Motu proprio, U. Datum Romae apud S. Petrum, nonis iulii, anno x.

#### CXVI.

Quod fratres Praedicatores Ordinis S. Dominici, ad instantiam cuiuscumque personae extra ipsum Ordinem, aliquam gratiam facere aut poenam remittere non possint, neque conquisitis favoribus et suffragiis officia procurare 1.

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Cum nihil magis religiosorum statum perturbet quam favorum et suffragiorum saecularium aucupatio et conquisitio, quibus superiorum aequa mens, quae pro meritis suorum unicuique subditorum tribuere debet, pervertatur.

§ 1. Nos, malum hoc ab Ordine fra- Probibilio fatrum Praedicatorum, cuius prosperum aut remittendi regimen et incrementum, ad ecclesiae poenam ad in-

1 Alia autem de his fratribus et eorum Ordine plene scripsi in Onorii III constit. II, Religiosam, tom. III, pag. 309.

Evordium.

stantiam perso- sanctae utilitatem, sinceris exoptamus affectibus, pro nostra pastorali sollicitudine propellere summopere cupientes, dilectis filiis magistro generali ac provincialibus et reliquis ciusdem Ordinis praelatis, nunc et pro tempore existentibus, per apostolica scripta et in virtute sanctae obedientiae praecipimus et mandamus ne, ad instantiam et requisitionem quarumcumque personarum, tam laicarum quam ecclesiasticarum, extra supradictum Ordinem constitutarum, etiam cardinalatus honore ac quacumque saeculari dignitate excellentia, ctiam ducali et regali et imperiali, fulgentium, cuivis dicti Ordinis religioso ullam gratiam concedere vel poenas aliquas remittere audeant seu praesumant.

potestate.

- § 2. Quinimmo quoscumque eiusdem Et conquisitis Ordinis fratres et religiosos, qui contra suffragiis officia decreta suarum constitutionum hac via et iis mediis per mendicatos favores et suffragia aliquid sibi procuraverint, ad alia et similia et etiam maiora in eodem Ordine consequenda, apostolica auctoritate, tenore praesentium, inhabilitamus, ac inhabiles perpetuo fore et esse, neque per quoscumque, nisi per Sedem Apostolicam, rehabilitari aut cum ipsis desuper dispensari posse.
- § 3. Sicque per quoscumque indices Sublata a ordinarios et delegatos, etiam causarum liter iudicandi Palatii Apostolici ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quicquid contra praemissa aliquibus concessum fuerit, aut super iis a quoquam contigerit attentari, auctoritate et tenore praedictis decernimus et declaramus.

stantibus.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus Quibuscum- et ordinationibus apostolicis; ac dicti Ordinis, etiam iuramento et confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privi-

legiis quoque, indultis et litteris apostolicis quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, eorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, ad earumdem praesentium effectum specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem quod praesentium Transumptotransumptis, etiam non impressis, manu alicuius publici notarii subscriptis et sigillo dicti magistri generalis obsignatis, eadem ubique fides adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die primo iunii, millesimo quingentesimo octogesimo, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 1 iunii 1580, pontif. anno ix.

#### CXVII.

Contra non solventes in festo Ss. Petri ct Pauli census, canones et alia iura Reverendae Camerae Apostolicae debita 1

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ad Romani Pontificis spectat officium, boni patrisfamilias exemplo, curare sedulo ac providere ne Sedis et Camerae Apostolicae dominia, proprietates et iura depereant, neve contra ius fasque ab aliis occupentur, ac si qua ex eis vel temporum iniuria vel hominum malitia et cupiditate vel aliquo alio casu detineri et

1 Contra non solventes hos census primam sanctionem edixit Innocentius VIII, ut in eius constit. iv, Apostolicue, tom. v. pag. 311. Et deinde latiorem constitutionem formavit Paulus IV in constit. xvi, Incumbentia, tom. vi, pag. 523.

Exordium.

usurpari contingat, illorum recuperationi decenter instare, quo et ipsius Sedis ac aliorum christianorum principum, atque adeo universae christianae reipublicae necessitatibus et opportunitatibus valeat subvenire.

Apostolicae.

§ 1. Hoc sane consilio et animo com-Plerique plures Romani Pontifices praedecessores nas imposue- nostri, et in his piae memoriae Inhocenrunt non sol-ventibus anna-titus VIII, sexto-nonas maii, octavo; Aletas Camerae xander VI, quintodecimo kalendas ianuarii, sexto; et Paulus IV, octavo kalendas novembris, secundo pontificatuum suorum annis editis constitutionibus et litteris, adversus omnes et quoscumque S. R. E. et Camerae Apostolicæ feudatarios, vicarios, gubernatores, censuarios, emphyteutas et alios Camerae Apostolicae debitores, eisdem Sedi et Camerae debitas solutiones, certis die et loco statutis re ipsa non facientes, pactaque et conventiones in corum investituris et aliis concessionibus, necnon modos et formas aliaque omnia in eisdem praedecessorum litteris contenta non adimplentes, sententias, censuras et poenas, tam ecclesiasticas quam privationis et caducitatis feudorum, vicariatuum, guberniorum, locationum, censuum et aliorum bonorum et iurium per eos a Sede et Camera praedictis quomodolibet obtentorum imposuerunt.

bet anno in nuit.

§ 2. Quarum deinde constitutionum et Fiscus quoli-litterarum vigore, ac etiam iuxta antivigilia et lesto quam et laudabilem consuetudinem, sin-Ss. Petri et gulis annis in vigilia et festo beatorum vit caducitates apostolorum Petri et Pauli hactenus in et non solven- Camera Apostolica servatam, coram eiustes morosos et contumaces de dem S. R. E. camerario et Camerae praeclarari a came-ralibus obti-dictae praesidentibus, clericis et aliis Cameram praedictam facientibus et repraesentantibus, pro recipiendis censibus et aliis praedictis ibidem congregatis, eiusdem Camerae et fisci procurator pro tempore existens, acceptando prius omnes et

quascumque dictarum concessionum et investiturarum caducitates, devolutiones et privationes, necnon contractuum et instrumentorum resolutiones extinctionesque et alias poenas legales seu conventionales ac aliter per eos incursas, eosdem non solventes seu non adimplentes promissa, ac in dictis investituris et concessionibus contenta seu alias per eos quomodolibet debita, ab eorum feudis, vicariatibus, guberniis, locationibus, administrationibus, censibus et bonis ac concessionibus et investituris cecidisse et illis privatos fuisse, nec per quamcumque receptionem, in totum seu in partem de cisdem censibus postea, tam in eadem Camera quam extra cam, et tam per ipsum quam alios quoscumque factam, iuribus eiusdem Camerae praeiudicari, sed quod semper ad bonum computum, ac eosdem, sicut praefertur, non solventes et non adimplentes, morosos declarari per Cameram praedictam singulis annis petiit et institit, ac morosos et contumaces vel alias decerni et declarari obtinuit.

§ 3. Itaque idem Paulus praedecessor, Paulus IV comprotestationes, declarationes, sententias fisci protestaet decreta praedicta per easdem suas lit- tiones et cameralium sententeras confirmans et approbans, perpetuo tias et docrestatuit omnes occupatores et detentores in dicta eius feudorum et aliorum praedictorum ad illa in nota ad rueidem Camerae relaxandum et restituen- bricam. dum infra certum terminum, qui iampridem praeteriit, quacumque praescriptione, etiam centum annorum et forsan ultra, non obstante, obligatos esse, cogique posse et debere, et alias prout in constitutionibus et litteris, necnon protestationibus, interpellationibus, declarationibus, sententiis et decretis praedictis latius continetur.

§ 4. Postea vero, tam Pauli praedeces- Postea quosoris quam praedictorum et aliorum prae-datarii et alii decessorum nostrorum constitutionum et Camerae delitterarum huiusmodi vigore, feudatarii gilia et festo

St. Petri et et alii praedicti, ad eiusdem Camerae Pauli citati, ut fiscique procuratoris instantiam, solemniet non solven ter singulis annis, in vigilia et festivitate et poenis, de praedictis, ut moris est, ad legitime in nodali fuerunt. eadem Camera comparendum, ac dictos census, recognitiones seu responsiones aliaque per eos promissa, conventa et quomodolibet debita cum effectu adimplendum, sub sententiis, censuris et pocnis, tam in eiusdem Pauli quam dictorum et aliorum praedecessorum nostrorum litteris contentis, necnon privationis et caducitatis feudorum, vicariatuum, guberniorum, locationum, censuum, administrationum, bonorum, iurium et aliorum in corum concessionibus quomodolibet contentorum, saepe saepiusque citati et interpellati fuerunt.

causis hie narnatis.

§ 5. Qui tamen, praemissis ac etiam Multi tamen litteris quotannis die Coenae Domini legi adhuc terras et bona Sedis A. solitis, quibus detinentes loca et bona eiuspostolice deti- dem S. R. E., et illa non restituentes, nas praedictas censuris quoque et poenis ecclesiasticis praetendunt, ex innodantur, minime attentis, non modo census et alia per eos, ut praefertur, debita solvere et adimplere cessarunt et cessant, sed etiam loca et bona ac alia praedicta temere atque indebite et de facto occupata detinuerunt et detinent, sententias, censuras et poenas ipsas ac etiam privationis et amissionis dictorum feudorum et aliorum et alias in eisdem litteris contentas damnabiliter incurrendo. Cum autem, de mandato nostro et ad instantiam dilecti filii Rodulphi Bonfioli, dictae Camerae commissarii, contra omnes et singulos morosos occupatores et detentores huiusmodi, non solum generatim in vigilia et festo praedictis proxime praeteritis, sed postea nominatim contra multos ex eis in eadem Camera et coram diversis illius praesidentibus et clericis, legitime et cum protestatione, ad devolutiones caducitatesque et privationes, necnon sententiarum, censurarum et poenarum praedictarum incursus agi coeptum fuerit et in dies agatur; et sicut accepimus, nonnulli eorum, ad se in occupatione, detentione et intrusione civitatum, terrarum, oppidorum, castrorum, locorum, tenutarum, arcium, fortalitiorum et aliorum bonorum et iurium huiusmodi, sicut praefertur, ac alias ad Sedem et Cameram praediotas devolutorum, confovendum, sub praetextu quod tam Pauli praedicti quam aliorum praedecessorum constitutiones et litterae praedictae non fuerint nec sint perpetuae, sed ad tempus, nec vim legis sive constitutionis perpetuae habuerint aut habeant, sed feudatarios, vicarios et alios praedictos, tunc scilicet tempore emanatarum earumdem constitutionum et litterarum existentes, tantummodo comprehenderint, ac quod numquam in usu fuerint, seu esse desicrint, et quod ipsi de illis scientiam, etiam ex defectu nullitatis et publicationis earumdem seu alias, non habuerint; quodque ad concessiones et investituras ex causa onerosa, etiam in vim contractus seu alias quomodolibet, factas, pro quibus certa annua solutio parvi pretii, nempe in cera vel alia minima re, non commodum seu utilitatem, sed potius recognitionem superioritatis Sedis et Camerae huiusmodi concernente, fiat seu fieri debeat, se non extenderint seu extendant; et quod in eorum concessionibus seu investituris praedictis, conventiones et pacta aliqua expressa inita fuerint, per quae cautum fuerit et sit quod, ob non factam censuum et aliorum praedictorum debito tempore solutionem, seu ob pacta non servata, vel nisi sub certa qualitate, et nisi infra certum tempus, vel alias nisi in certis casibus, devolutionem seu caducitatem vel privationem et praedictas aliasque poenas non incurrant; vel saltem quod eis quamcumque moram ob praemissa vel alias quomodolibet incursam et tunc incurrendam purgare, ac

An. C. 1580

sese ab eisdem devolutione, caducitate, f privatione vel incursu et aliis poenis a dictis constitutionibus et litteris ac iure communi traditis, ex variis et diversis per eos allegatis prætextibus, licuerit et liceat excusari, et sic istis aliisque subterfugiis et cavillationibus lites et causas desuper in eadem Camera, ut praefertur, motas seu movendas in longum protrahere, et quotidie nova impedimenta obiicere conantur, in maximum Sedis et Camerae praedictarum praeiudicium, ac eorumdem animarum periculum.

constitution, et

§ 6. Nos, cupientes, quantum cum Deo Ideo hic Pon- possumus, pro munere nobis ex alto comtifex innovat misso, Sedis et Camerae praedictarum inprædecessorum demnitati providere, ac oppositionibus et fisci protesta- aliis praemissis opportunum remedium tiones et sen-tentias ac de- adhibere, de apostolicae potestatis plenicreta praedicta; tudine certaque scientia nostra, etiam praedecessorum nostrorum praedictorum vestigiis inhaerendo, easdem Innocentii, Alexandri et Pauli ac omnium aliorum Romanorum Pontificum constitutiones super praemissis et illorum occasione vel causa quomodolibet editas et emanatas. ac earum singulas, et desuper confectas litteras, ac in eis contenta quaecumque, necnon protestationes et interpellationes, sententias et decreta in vigilia et festo praedictis, praesertim anno proxime praeterito, in eadem Camera factas, illarum singularum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis et decretis, tenore praesentium, perpetuo confirmamus, approbamus et, quatenus opus est, innovamus, ac ab omnibus et quibuscumque feudatariis aliisque praedictis inviolabiliter observari debere volumus et mandamus.

§ 7. Declarantes illa omnia perpetuo Bi declarat fuisse, esse et fore, vimque et robur perquoscumq. feu- petuum legum obtinuisse et obtinere, et

sic omnes et singulos, praeteritos, prae- comprehensos sentes et futuros feudatarios, vicarios, sitionibus digubernatores, administratores et alios ctarum consticensuum, recognitionum ac iurium debi- prodecessorum tores, etiam antiquos et antiquissimos, diu ante vel post dictas constitutiones seu tempore illarum creatos seu deputatos, ac futuris deinceps temporibus in perpetuum quomodolibet creandos et deputandos, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel præeminentiae ecclesiasticae vel laicalis fuerint et sint, ctiamsi cardinalatus honore, seu regia, ducali vel alia etiam maiori dignitate et auctoritate praefulserint et praefulgeant, singulis dictis Innocentii, Alexandri et Pauli praedecessorum nostrorum constitutionibus et litteris comprehensos fuisse et esse; illasque ipsos omnes et singulos affecisse et afficere, et propterea singulas litteras, clausulas et conditiones ac alia praemissa tamquam talia habenda et censenda esse: itemque acceptationes, declarationes, protestationes, interpellationes per dictum fisci procuratorem, ut praefertur, factas: ac sententias et decreta per dictam Cameram singulis annis, in vigilia et festo praedictis, ut praefertur, latas et factas ac in futurum ferendas et faciendas, omnes et singulos feudatarios, vicarios, gubernatores, censuarios et alios praedictos. tam praeteritos quam praesentes et futuros, in ipsis generaliter et alias specialiter ac quomodolibet nominatos, perinde affecisse et afficere, ac si in contradictorio iudicio, causa cognita et servatis de iure servandis, facta et lata fuissent et essent; ac transgressores et morosos caducitatis, devolutionis et privationis quorumcumque feudorum, vicariatuum, guberniorum et aliorum praedictorum 1, eo ipso, absque aliqua iudicis declaratione, incurrisse et incurrere; dictosque camerarium et praesidentes ac clericos et alios, ad quos spectat, ad realem incorporatio-

i Adde poenas (R. T.).

nem civitatum, terrarum, castrorum, locorum, bonorum, iurium et aliorum praedictorum, pro Sede et Camera praedictis, omnibus praemissis, necnon omni et quacumque appellatione, reclamatione seu recursu penitus remotis, devenire debuisse et potuisse, ac teneri et obligatos fuisse et esse.

adesse contiet festivitate vere debere;

§ 8. Et nihilominus omne dubium re-Feudatarios- movere volentes, de potestate et scientia que et auos decernit anno praedictis, statuimus et ordinamus ut quolibet in Camera Apostolica, ubi cam rii, gubernatores et alii praedicti superius gerit, in vigilia et etiam in eisdem praedecessorum litte-Petri et ris comprehensi, qui vel quorum auctores, Pauli, debita sub quibuscumque tenoribus et formis, iura Camerae sub quibuscumque tenoribus et formis, Apostolica sol- etiam quacumque de causa, gratiosa, onerosa vel mixta, etiam in vim cuiuscumque contractus, regna, ducatus, civitates, castra, oppida, terras, arces, fortalitia, villas, agros, possessiones cultas et incultas, casalia, lacus, sylvas, proprietates, bona et iura quaecumque ac cuiuscumque generis et conditionis fuerint et sint, in verum, proprium vel improprium feudum regale, ducale vel alias quomodolibet nobile et gentile seu ignobile, antiquum seu novum, vel in vicariatum, gubernium, censum vel emphyteusim ad quamcumque agnationem et nominationem, et in perpetuum vel ad tempus aut alias quomodocumque et qualitercumque a Sede et Camera praedictis, sub conventione vel provisione iurata vel non iurata, ac sub praestatione census, canonis, pensionis, regalium et aliarum quarumcumque responsionum et recognitionum, cuiuscumque qualitatis et quantitatis, etiam parvi vel minimi valoris, superioritatem, præeminentiam, recognitionem dominii, commodum pecuniarum aut alium quemcumque effectum et respectum denotantium, receperint et habuerint ac habent de praesenti, et huiusmodi census, canones et responsiones. per seipsos vel eorum legitimos procu-

ratores, iuxta formam dictarum litterarum, in vigilia et festivitate praedictis, singulis quibusvis successivis, non autem intermissis, annis, in ipsa Camera, ubicumque eam adesse contigerit, et non alibi nec alio die, quibuscumque conventionibus in contrarium quomodolibet factis et usu receptis, ac consuetudinibus, etiam immemorabilibus, quomodolibet introductis et aliis quibuscumque concessionibus, ipsis vel eorum auctoribus factis, non obstantibus, non solverint et integre non satisfecerint, ac pacta et conventiones, et ad quae tam exforma dictarum concessionum, quam interpellationum et requisitionum, alias de iure, usu et consuetudine tenentur, non adimpleverint et non adimplevisse ibidem docuerint et ostenderint, eo ipso, absque alia monitione, requisitione vel quavis alia iudicis declaratione desuper facienda, feudis, vicariatibus, guberniis et aliis praefatis omnibus et singulis privati; ipsaque feuda, vicariatus, gubernia et alia ad Sedem et Cameram praedictas devoluta, utileque dominium cum directo consolidatum, etiam absque illorum possessionis apprehensione, ad ius, proprietatem, dominium et omnimodam possessionem eiusdem Camerae eo ipso rediisse censeantur et sint, etiam si feuda, vicariatus, gubernia et alia huiusmodi antiqua et haereditaria, formalia vel informalia, ac descendentibus vel collateralibus aut quibuscumque aliis hominibus, vel legis providentia eis ius aliquod ad illa competierit vel competat, seu alias acquisitum foret et esset, ac omni quamtumvis longo tempore, et quacumque immemorabili praescriptione, etiam centum annorum, et non ultra, non obstantibus, sine spolii aut attentorum 1 vel alio quocumque vitio, illorum possessionem actualem apprehendi, et ad illorum realem incorporationem pro Sede et Camera praedictis deveniri possit; et solutiones

1 Cherub. legit attentatorum (R. T.).

aliter ac alibi, quam die et loco praefatis deinceps faciendae et recipiendae, nullae nulliusque roboris et momenti sint, et perinde habeantur ac si factae et receptae non fuissent, et quod mora etiam modici temporis non admittatur.

rium Camerae;

- § 9. Quodque solutiones omnes quae Solutionesque in eadem plena Camera, in vigilia seu semper intelligi factas sine festivitate praedictis, factae et receptae praeiudicio iu-fuerint, et in futurum perpetuis futuris temporibus fient ac recipientur, semper cum clausula sine praeiudicio iurium ipsius Camerae receptae intelligantur et sint, etiam quod clausula ista in aliquibus specialiter apposita, in aliis vero omissa fuerit.
- § 10. Ac praeterea quod solutiones, Quando post di- quae ex aliquo legitimo impedimento in plena Camera, post vigiliam seu festivitacipi possint; tem prædictas, oblatæ fuerint, etiam cum eadem clausula, et citato eodem procuratore fisci seu Camerae commissario, et non aliter nec alio modo, recipi debeant; alias eo ipso nullae ac nullius efficaciae et effectus habeantnr.

§ 11. Volentes omnia in dictis et aliis Contentaque praedecessorum nostrorum litteris, per s obser nos, ut praemittitur, confirmatis, approbatis et innovatis, contenta et narrata. vari; praesentibus non contraria, perpetuis futuris · temporibus, a praedictis et aliis, quos praemissa aut eorum aliqua quomodolibet concernunt seu concernere poterunt quomodolibet in futurum, omnino

aliter iudicari debere

servari.

§ 12. Ac decernentes ita per quos-Sieque et non cumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, in quavis causa et instantia, sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quicquid secus ab eisdem et quibuscumque ealiis, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 13. Non obstantibus praemissis ac Quibuscumque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; ac quacumque praescriptione, etiam immemorabili; contractibus quoque, investituris, concessionibus, pactis et conventibus; necnon privilegiis, indultis et litteris apostolicis eisdem vicariis, feudatariis, gubernatoribus et aliis praedictis omnibus, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem praedictam, sub quibusvis verborum formis, ac etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque fortioribus, efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, quomodocumque ac quotiescumque concessis, confirmatis et innovatis, ac concedendis, confirmandis et innovandis, etiamsi in eis caveretur expresse quod vicariatibus, feudis. guberniis et concessionibus, administrationibus ac aliis praefatis, ob non solutionem vel pacta non servata velalia quacumque de causa, seu ut nisi infra certum tempus privari non possint; quibus omnibus ac stylo, usu et aliis praemissis, etiam si, pro corum sufficienti derogatione, de eis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes. mentio seu quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si ad verbum, et forma in illis tradita observata, insererentur praesentibus, pro plene et sufficienter expressis habentes, de simili potestatis plenitudine, specialiter et expresse derogamus; necnon omnibus aliis, quae iidem praedecessores nostri in dictis eorum litteris voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 14. Quae omnia nolumus cuiquam ad- Sine praeiu-

pendentium.

mera etc.

dicio causarum versus praemissa in aliquo suffragari; quoad causas tamen tunc in Camera praedicta pendentes nulli per praesentes intendimus praeiudicium generari.

§15. Sed, ne quisquam praesentium i-Forma hanc gnorantia se excusare possit, iubemus illas bullam publicandi, et etiam per unum vel duos cursores valvis ecclelegendi in Casiae Sancti Ioannis Lateranensis et basilicae Principis Apostolorum de Urbe ac Cancellariae Apostolicae ac Camerae praedictae et in acie Campi Florae, ubi publicantur, de more appendi, eisque detractis, ipsarum exempla, ctiam impressa, eis in locis relinqui, et praeterea in ipsa Camera, dum die statuto illius praesidens et ministri convenient, alta et intelligibili voce perlegi, et in libris ipsius Camerae ad perpetuam rei memoriam describi.

§ 16. Volentes etiam ut illae praesentes Dies qua hic in Urbe, statim; extra vero eam, ubicumque locorum praedictorum mediagare incipit. te velimmediate subjectorum ditioni praedictae, post decem dies quam in dicta Camera lectae et publicatac fuerint, quemcumque feudatariorum, vicariorum, gubernatorum, administratorum et aliorum censuum, recognitionum et iurium debitorum praedictorum perinde arctent atque afficiant, ac si eis singulis praesentibus, ac in propriis eorum personis et locis intimatae fuissent.

Transumntorum fides.

§ 17. Utque ipsarum præsentium exempla etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octogesimo, kalendis iunii, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 1 iunii 1580, pontif. anno ix.

#### CXVIII.

Confirmatio ordinationum et taxarum in tota provincia Mediolanensi per indices commissarios et regularium exemptorum conservatores eorumve notarios observandarum 1.

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Romanum decet Pontificem providentiae sua partes impendere efficaces ut illa, quae probono publico et plurimorum indemnitate prudenter facta et circumspecte disposita esse noscuntur, perpetuo firma et illibata subsistant, et ab omnibus, quos concernunt, etiam inconcusse observen-

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, dilectus filius noster Carolus tituli S. Praxedis presbyter cardinalis Borromaeus nuncupatus, ex dispensatione apostolica archiepiscopus Mediolanensis, quasdam ordinationes et taxas in tota provincia sua observandas per iudices in synodis diœcesanis deputatos pro causis commissariis, necnon per conservatores regularium exemptorumve quorumcumque in causis coram eis quovis modo pendentibus ac eorumdem notariis, non tamen ubi ex aliquo statuto ac consuetudine laudabili nihil vel minor taxa exigeretur, ediderit.

§ 2. Statuens siquidem et ordinans quod iudices praefati non pronuncient, rolo Borromaeo prout in cedula, neque habeant termi-edita in causis. num pro servato, sed sententias suas libere proferant et de scripto in die termini, ut statim publicent, easque recitent vel recitari iubeant; propinas non accipiant, si salarium ordinarium aliquod habent; alias moderatas capiant, iuxta taxam inferius descriptam, et eo casu per manus notarii causae, sententia tamen prius nedum subscripta, sed etiam notario consignata et publicata; quae sportulae apud nota-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

expeditiones.

rium causae post subscriptionem et notario traditam sententiam, et non antea, deponantur; notariusque huiusmodi depositionem in actis notare et specificare teneatur.

§ 3. Pro interlocutoriis aut aliis de-Munera non cretis vim diffinitivae non habentibus ante diffinitivam, et pro videndis scriptucipienda. ris, informationibus aut processibus nihil prorsus accipiant; munera vel xenia a litigantibus non accipiant, ne quidem esculenta et poculenta, nisi quae triduo consumi possint.

§ 4. Advocatos, procuratores aut sol-Advocatorum licitatores, quorum opera ad patrocinansit dum coram ipsis cupiant quemquam uti, unicuique liber. neque verbis nominent, neque ullo modo significent; advocantes, procurantes aut sollicitantes in causis coram eis pendentibus domi non retineant, neque etiam notarium causae.

§ 5. Notarios assumant ab ordinariis Regulae circa locorum approbatos, qui non solum canotarios vere debeant de scripturis fideliter custodiendis, sed etiam, finitis causis, de eisdem consignand. in archiviis ordinariorum, absque tamen præiudicio notariorum eorumdem, habitis ab corum notariis quietantiis, ne morte cuiusquam deperdantur.

§ 6. Assessores arbitrive, qui in causa Et assessores suspicionis iudicibus ordinariis vel aliis etiam delegatis adiunguntur, nihil aut quid minimum, pro videndis scripturis et processibus nec etiam pro voto decisivo, accipiant.

§ 7. Cum in una et eadem causa con-Nec non circa tra diversos unica citatione agitur, plures non dentur expeditiones, nisi ipsimet petierint, sed unica tantum, et pro ca merces unica solvatur; quod si ex necessitate duplicata occurrant, notario tantum pro labore scripturae solvatur; idemque servetur in sententiis quibuscumque, etiam absolutoriis, si id commode praestari poterit, attenta qualitate et diversi-

tate causarum, ut scilicet omnes reos in una causa unica comprehendat sententia, et pro unica tantum solvatur; in causis criminalibus, in quibus de iure ipsius 1 citari debet, non procedatur nec sententia feratur, nisi ipso legitime citato.

§ 8. Pro sigillo, tam in civilibus quam in criminalibus, ad summum capiant rea- sigillo et aliis. lem unum: et in mandatis de excarcerando in capitalibus et pro relaxatione testium, nihil; et in expeditionibus etiam, quæ fiunt in civitate, cum clausula si quis, nihil; pro viatico iudicisin civitate, nihil; si extra civitatem, ultra milliare, scuta duo pro prima die; et si ultra, scutum unum auri pro qualibet die, ultra expensas honestas cibarias et equorum vecturam; notariusque capiat pro medietate.

§ 9. Notarii omnes praedictorum iudicum observent taxas notariis fori cuiuslibet ordinarii praescriptas, ac secundum illas exigant, praeterquam in casibus in praesenti reformatione expressis, in quibus eis liceat capere quod hic determinatum est, nisi ordinariorum taxae minores et moderatiores his sint, quo casu illas in totum, etiam quoad expressa in praesenti reformatione, sequi debeant.

§ 10. Notarii nullum, quantumvis levem, terminum per se ipsos, etiam in for- quoad ma, ut dicunt, sine iudicis decreto, servent; ubicumque procuratorem aliquem ad lites constitutum a principali suo, lite pendente, revocari contingat, tuncnotarii nullo modo revocationes huiusmodi recipere possint, aut de illis rogari, nisi simul alter procurator, qui munus illud procurationis suscipiat, ab eodem legitime constituatur, et de alterius constitutione eiusque susceptione apud acta doceatur.

§ 11. Notarius, cum iudici acta seu Taxa propialias scripturas detulerit, nihil omnino narum quas iuultra duos solidos, etiam a sponte danti- percipere. bus, sub praetextu bibaliorum seu rega-

1 Leg. forsan fiscus loco ipsius (R. T.).

Monera pro

An. C. 1580

Dispositio termi-

liorum, recipiat; notarii eorumque substituti vel scribae non possint esse procuratores in curia seu tribunali, in quo notarii sunt et officium substituti exercent vel scribunt.

§ 12. Iudices non sint participes ali-Emolumenta quo modo emolumentorum, quae notarii es propinae tam notariis quam ex suis laboribus in causis coram eis peniudicibus debi- dentibus percipiunt. Ac insuper propinas a praefatis iudicibus observandas limitaverit in hunc modum, videlicet quod in causis ubi de summa vigintiquinque scutorum agitur, supra decem reales nihil percipi debeat; a vigintiquinque autem scutis usque ad centum scuta, tria scuta percipiantur seu percipi possint; a centum usque ad ducenta, scuta sex; a ducentis usque ad quamcumque summam, non ultra scuta decem pro sententia declaratoria.

continuatio

§ 13. Ob non paritionem monitorii in Praccedentis contumaciam, non ultra regalia septem cum dimidio; pro declaratoria in vimlitterarum aut alias habente vim diffinitivae, si summa sit certa, accipiant ut supra taxatum fuit; ubi autem non est certa, sed agitur ad ipsarum litterarum executionem, accipiant secundum causae et personae qualitatem, dummodo non ultra quinque aureos; in beneficialibus vero, si redditus annuus, de quo agitur, non excedat summam centum ducatorum, capiant scuta sex; a centum vero usque ad mille, scuta duodecim; ab inde supra, non ultra scuta viginti accipere valeant; quod si causaeaestimationem facilem non recipiant, moderatae sportulae, pro rerum et personarum qualitate, iuxta taxas praedictas recipi possint.

sis criminali bus.

§ 14. In causis criminalibus, in quibus Taxa in cau- poena a deportatione supra veniret iniponenda, non ultra decem aureos accipere possint; a deportatione autem infra, non ultra quinque; in causis autem capitalibus, in quibus fit traditio curiae saeculari

vel alia poena corporalis imponitur, etiam si in illa indemnitati partis consulitur, et in illius favorem, nisi fuerit dives, a qua usque ad viginti quinque aureos possit accipi, etiamsi pronuncietur, non ultra quinque scuta accipiant; caveant autem iudices ne, pro extorquendis sportulis, aliquem nolentem quovis modo absolvi, ad petendam sententiam huiusmodi, per causarum expeditionis dilationem vel rei in carceribus detentionem, vel per cautionis 1 de se representando vel non discedendo, ubi alias illis de iure locus non sit pracstandi cautionem, aut alias quoquomodo inducant.

§ 15. Quae omnia decreta seu taxas, Taxae supra iudicibus synodalibus et conservatoribus a iudicibus orsic praescriptas, servent etiam iudices ordinarii in omnibus causis delegatis, nisi ubi de consuetudine, decretis vel constitutionibus episcopalibus minor taxa ipsis servanda proposita esset, quam servare teneantur; possintque locorum ordinarii dictae provinciae Mediolanensis, tamquam Sedis Apostolicae delegati, praedictorum omnium contemptores ac ipsi quoquomodo contravenientes admonere; et si se emendare neglexerint, informationem de excessibus huiusmodi sumant, ac ad Romanum Pontificem pro tempore existentem seu Curiae causarum Camerae Apostolicae auditorem transmittant, ut ea ad unguem non observantes, iuxta excessuum exigentiam, corrigi et puniri possint, nisi ipsi iudices magis ab ordinariis iudicari consenserint, ac alias prout in instrumento vel instrumentis publico seu publicis, aut alio vel aliis documento seu documentis, aut scriptura vel scripturis desuper confectis plenius dicitur contineri.

§ 16. Cumque, sicut etiam accepimus, idem Carolus cardinalis et archiepiscopus seu praesul ordinationes et taxas praedi- ordinationis ac ctas, per eum, sicut praemittitur, pro

Confirmatio taxae ut supra

(1) Deest forte praestationem (R. T.).

bono publico suae provinciae factas, a nobis et dicta Sede Apostolica confirmari et approbari desideret, nos, in praemissis opportune etiam providere volentes, motu proprio, non ad ipsius Caroli cardinalis et archiepiscopi seu praesulis vel alicuius pro eo nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera voluntate et deliberatione ac ex certa scientia nostra, et de apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas ordinationes et taxas huiusmodi, per ipsum Carolum cardinalem et archiepiscopum seu praesulem sic, ut praemittitur, factas praedictas, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus ac etiam innovamus et etiam de novo perpetuo facimus; necnon illis plenariae, inviolabilis et perpetuae firmitatis robur adiicimus; omnesque et singulos, tam iuris quam facti defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus: illasque validas et efficaces perpetuo existere et fore, ac suos plenarios effectus sortiri et obtinere; necnon a iudicibus synodalibus et conservatoribus, ac etiam ordinariis et delegatis, ac notariis ceterisque supradictis ac aliis omnibus et singulis dictae provinciae, ad quos spectat et spectabit, quosque praemissa concernunt pro tempore quomodolibet in futurum, inviolabiliter perpetuo observari; sicque in praemissis ab omnibus censeri, et ita et non aliter per praefatos et quoscumque iudices et commissarios, etiam quavis auctoritate fungentes, etiam nostri Sacri Palatii causarum auditores sanctaeque Romanae Ecclesiae cardinales, etiam legatos de latere et Sedis praedictae nuncios, etiam cum facultate legati de latere, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quavis causa et instantia iudicari, sententiari et diffiniri debere; necnon quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, Bull. Rom. Vol. VIII.

scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus et declaramus; sicque etiam volumus et perpetuo statuimus, mandamus, praecipimus, taxamus et ordinamus, necnon etiam perpetuum desuper silentium imponimus.

Mandatur

§ 17. Quocirca venerabili fratri episcopo Alexandrino ac dilectis filiis causa-executio. rum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori et archipresbytero ecclesiae Mediolanensis per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dicti Caroli cardinalis et archiepiscopi seu praesulis vel cuiuscumque aut quorumcumque aliorum, quorum interest, intererit vel interesse poterit pro tempore quomodolibet in futurum, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra omnes et singulas ordinationes et taxas praedictas, ac praesentes nostras litteras et in eis contenta huiusmodi a iudicibus synodalibus et conservatoribus, ac etiam ordinariis et delegatis, ac notariis ceterisque supradictis in dicta provincia omnibusque aliis et singulis, ad quos spectat et spectabit, quosque praemissa concernunt et tangunt, ac concernent et tangent pro tempore quomodolibet in futurum, inviolabiliter perpetuo observari; ac Carolum cardinalem et archiepiscopum seu praesulem ordinariosque omnes dictae provinciae Mediolanensis, praesentes et pro tempore existentes, aliosque praedictos, quorum, ut praefertur, interest et intererit, ac quemlibet ipsorum illis pacifice et quiete frui et gaudere; non permittentes eos per iudices synodales et conservatores, ac ordinarios et delegatos, ac notarios ceterosque praedictos aut quoscumque alios, desuper quomodolibet molestari, inquietari, impediri vel perturbari; contradictores quoslibet et rebelles, per ecclesiasticas sententias, censuras et etiam pecuniarias poenas ac opportuna iuris et facti remedia, auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas praedictas incidisse et incurrisse declarando, illasque etiam iteratis vicibus aggravando, excommunicando, interdicendo et interdictum ecclesiasticum apponendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 18. Non obstantibus felicis recorda-Derogatio tionis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas quis auctoritate praesentium extra suam civitatem et dioecesim ad iudicium non trahatur, aliisque apostolicis, necnon etiam in aliis universalibus provincialibusque et synodalibus conciliis editis et edendis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus: necnon etiam civitatis, dioecesis et provinciae Mediolanensis, ac quarumcumque aliarum civitatum, dioecesum et locorum, necnon etiam ecclesiarum, monasteriorum et Ordinum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, decretis et praescriptionibus, etiam immemorabilibus; ac legibus, etiam pontificiis, imperialibus, regiis, ducalibus et municipalibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam civitatibus, dioecesibus, provinciae et locis, ac etiam ecclesiis, monasteriis et Ordinibus praedictis illorumque superioribus, magistratibus, civibus et incolis, ac praesulibus, capitulis, abbatibus, conventibus et superioribus, necnon iudicibus synodalibus, conservatoribus, ordinariis, delegatis et notariis ceterisque supradictis et quibus-

vis aliis personis, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis, etiam vim contractus et statuti, etiam perpetui, atque legis inducentibus decretis, ac etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, et etiam consistorialiter ac alias, etiam pluries et iteratis vicibus in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis, approbatis et innovatis, imposterumque etiam concedendis, confirmandis, approbandis et innovandis.

§ 19. Quibus omnibus et singulis, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, alias de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio ad hoc habenda, aut quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret. tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum inserti forent praesentibus, pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ac sufficienter derogatum esse et fore decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque; aut si iudicibus synodalibus, conservatoribus, ordinariis et delegatis, ac notariis ceterisque supradictis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die quarta iunii, millesimo quingentesimo octuagesimo, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 4 iunii 1580, pontif. anno IX.

#### CXIX.

**Confraternitati** Sanctissimi Corporis Christi, in ecclesia Sancti Augustini Ordinis Eremitarum de Urbe institutae, quotannis unum reum ultimo supplicio damnatum liberandi facultatem concedit 1

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Inducti eximia pietate ac charitate quas dilecti filii confratres confraternitatis Sanctissimi Corporis Christi, in ecclesia domus Ordinis fratrum Eremitarum S. Augustini de Urbe canonice institutae, erga pauperes impendunt, inducimur ut eos spiritualibus favoribus et gratiis prosequamur.

stitutionis. dendae.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, ipsi Causa con-confratres aliquot puellas pauperes singulis annis in matrimonium collocare, infirmos curare et opportuna quaequae eis ministrare, ac defunctorum corpora ad sepulturam associare, aliaque pia et charitativa opera, ad omnipotentis Dei laudem et gloriam, ac animarum salutem et populi aedificationem, exercere consueverint; et per diversos Romanos Pontifices praedecessores nostros dilectis siliis Imaginis Sanctissimi Salvatoris ad Sancta Sanctorum Lateranensis ecclesiae, Confalonis, Sancti Ioannis Baptistae de Misericordia nuncupati, Sanctissimi Crucifixi, ac Sanctissimae Trinitatis de Urbe sodalitatibus, et earum singulis, ut unum vel plures ex carceratis et ex quovis crimine, etiam capitali, detentis, quibusdam solemnibus diebus liberare possint concessum et indultum existat, supplicationibus venerabilis fratris Petri Dunyn Volslensis, oppidi Plocensis, et carissimi in Christo filii nostri Stephani Poloniae regis illustris apud nos Sedemque Apostolicam oratoris, hac in parte inclinati, eisdem confratribus confraternitatis

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Corporis Christi nunc et pro tempore existentibus, ad instar aliarum dictae Urbis societatum, ut unum carceratum, Facultas liquem maluerint, ex quocumque crimine unum supplicii damnatum, citra tamen haeresis, falsae capitalis. monetae, falsificationis litterarum, supplicationum, commissionum et aliarum gratiarum apostolicarum, laesae maiestatis, assassinii et propinati veneni crimina, etiamsi ultimo supplicio plectendus veniret, habita tamen ab haeredibus offensi, quatenus aliquis existat, pace, ad laudem Sanctissimi Corporis Christi, et ad dictorum confratrum electionem, singulis annis perpetuis futuris temporibus, e carceribus educere, ac eductum a crimine huiusmodi et poena exinde proveniente liberare valeant, apostolica auctoritate, per praesentes facultatem et auctoritatem impartimur.

§ 2. Mandantes nunc et pro tempore existenti almae Urbis nostrae gubernatori recutio constiet causarum Camerae Apostolicae generali auditori, senatori et illorum locatenentibus, necnon conservatoribus ceterisque iustitiae ministris, administratoribus et officialibus, ut ad omnem requisitionem et simplicem petitionem et instantiam confratrum præfatorum, ipsis in oratorio eiusdem confraternitatis constitutis, carceratum, per eos, ut praefertur, eligendum, eidem confraternitati seu illius confratribus singulis annis perpetuis futuris temporibus relaxent, ac realiter et cum effectu relaxari faciant. Ita quod liceat e carceribus, ut praefertur, liberato libere ubique locorum ire, redire, morari negociaque tractare; eumque nos exnunc, prout ex tunc, absolvimus et liberamus, et ad propriam famam, honores pristinos et bona quaecumque, non tamen fisco incorporata, ac pristinum et eum, in quo antequam delinqueret erat, statum, absque aliqua poenae vel mulctae solutione, restituimus, reponimus et plenaric reintegramus, volentes ut omnes et singuli | processus, inquisitiones et condemnationes, contra eum forsan formati per quoscumque iudices, cassentur et aboleantur, ipsosque cassari et aboleri mandent et faciant, prout nos illos cassamus et abolemus, nulliusque fuisse seu fore roboris vel momenti decernimus. Ita quod carceratus relaxandus huiusmodi nullo umquam tempore molestari possit.

tracioi um.

§ 3. Non obstantibus praemissis ac Derogatio con- constitutionibus et ordinationibus apostolicis, etiam contra homicidas aliorumque criminum reos a felicis recordationis Sixto IV, Innocentio VIII, Alexandro V, Iulio II, Leone X, Clemente VII, Pio IV et Pio V et aliis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, etiam contra contumaces, editis constitutionibus et ordinationibus, etiamsi in illis caveretur expresse quod illis non censeretur derogatum, nisi illorum tenore expresso et inserto, ac aliis quibusvis clausulis et decretis; quibus omnibus, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die quinta iulii, millesimo quingentesimo octuagesimo, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 5 iulii 1580, pontif. anno 1x.

#### CXX.

Approbatio institutionis confraternitatis sub invocatione Sanctissimi Nominis Dei, adversus blasphemos in Hispaniarum regnis erectae, cum largitione indulgentiaram 1.

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Alias per felicis recordationis Pium Facti series Papam IV, praedecessorem nostrum, acet exordium. 1 Ex Regest. in Secret. Brev.

cepto quod in Burgensi et pluribus aliis Hispaniarum civitatibus et aliis locis una saluberrima confraternitas, sub vocabulo Ss. Nominis Dei, instituta erat, cuius confratrum partes potissimum essent diligenter cavere ne ipsi vel alii coram eis aliquo modo, nisi ob causam gravissimam, iurarent, et contrafacientes modeste admonerent; quodque ipsi confraternitati plurimi christifideles se conscribi fecerant, quorum opera et studio blasphemiae, periuria et alia illicita iuramenta prohibebantur, dictus praedeces- Indulgentiae privilegia sor omnibus et singulis dictae confrater-confraternitati nitatis ubivis terrarum pro tempore dif-Nominis fusae utriusque sexus confratribus in illa pro tempore descriptis, qui, vere poenitentes et confessi, die festo Circumcisionis Domini nostri Iesu Christi annis singulis Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum susciperent, et solemnitati per ipsam confraternitatem dicto die festo ubivis locorum pro tempore celebrari solitae in toto vel in parte interessent, quoties id agerent, toties, pro quolibet die festo huiusmodi, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem concessit; illis vero dictae confraternitatis confratribus, qui qualibet prima die dominica uniuscuiusque mensis totius anni ad missam, quam ipsi confratres audire tenerentur, audiendam convenirent, quotiescumque id agerent, decem annos; qui vero temere iurantem aut alias divinum Nomen blasphemantem modeste et charitative admonerent, pro qualibet vice, centum dies; et cuicumque verbi Dei praedicatori, saeculari vel cuiusvis Ordinis regulari, qui christifideles ut a iuramentorum abusibus caverent, et hanc dictae confraternitatis regulam amplecterentur, hortatus foret. decem annos de eis iniunctis 1 misericorditer in Domino relaxavit.

§ 2. Necnon ipsis confratribus, ut di-1 Adde poenitentiis cum Matth. (R. T.).

cto die festo Circumcisionis quoscumque I sibi benevisos et idoneos presbyteros. saeculares vel cuiusvis Ordinis regulares, per ordinarium loci approbandos, in suos possent eligere confessores, qui, confessionibus eorum diligenter auditis, eos et eorum quemlibet ab omni et quacumque excommunicationis, etiam maioris, et aliis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine aut mixtim, quavis occasione vel causa, latis, salvo tamen iure tertii, necnon omnibus excessibus et delictis. quantumcumque gravibus et enormibus, etiam locorum ordinariis et Sedi Apostolicae reservatis, praeterquam in bulla die Cœnae Domini legi consueta contentis, absolvere, ac vota quaecumque, Hierosolymitano, visitationis liminum beatorum apostolorum Petri et Pauli praefatorum de Urbe, ac Sancti Iacobi in Compostella, necnon castitatis et Religionis votis dumtaxat exceptis, in alia pietatis opera commutare valerent, concessit; praeterea eisdem confessoribus, ut ipsis confratribus iuramenta quaelibet sine alterius praeiudicio relaxare, necnon eidem confraternitati illiusque confratribus ac ecclesiis, cappellis et altaribus eiusdem ubilibet constitutis, quod quocumque tempore cuiusvis interdicti et cessationis a divinis, videlicet dicto die festo Circumcisionis a primis vesperis usque ad occasum solis eiusdem diei inclusive, vesperae, missae aliaque divina officia in ecclesiis, altaribus et cappellis praefatis solemniter et publice celebrari; qualibet vero prima die dominica cuiuslibet mensis, praefati confratres privatam eorum missam, ex eiusdem confraternitatis instituto celebrari solitam, celebrari facere, illique interesse, ac semel in mense Divinum Corpus sumere, et quoties aliquem seu aliquos ex ipsis confratribus quocumque tempore interdicti seu cessationis a divinis huius-

non dedissent interdicto, eorum cadavera cum moderata pompa sepeliri libere et licite valerent, et interim interdicta et cessationes a divinis huiusmodi, quaecumque essent, ad effectum praemissum omnino suspenderentur et suspensa esse censerentur, indulsit.

§ 3. Et deinde piae memoriae Pius Papa V, etiam praedecessor noster, quod in civitatibus, oppidis et locis totius orbis christiani, in quibus forent ecclesiae Ordinis Praedicatorum, ibi tantum, videlicet in huiusmodi civitatibus, oppidis et locis et in dictis ecclesiis Praedicatorum dumtaxat, dicta confraternitas erigi posset; nec deinceps nova societas seu confraternitas huiusmodi institueretur in civitatibus, oppidis aut locis, in quibus non foret dicti Ordinis domus, aut in finitimis ecclesiis, absque licentia prioris provincialis seu conventualis dicti Ordinis, in cuius districtu sita foret ecclesia, in qua dicta confraternitas esset vel foret erigenda; quod si secus factum esset, confratres taliter admissi dictae confraternitatis indulgentias non consequerentur, nec favoribus aut privilegiis gauderent, quae confratribus legitime adscriptis per Sedem Apostolicam concederentur, motu proprio statuit et ordinavit, prout in diversis litteris dictorum praedecessorum desuper confectis plenius continetur.

§ 4. Quare, pro parte dilectorum filiorum confratrum confraternitatis Sanctis- litterarum aliosimi Nominis Dei in ecclesia Beatae Ma-de quibus in riae Supra Minervam de Urbe canonice institutæ, nobis fuit humiliter supplicatum. quatenus litteris praefatis robur apostolicae confirmationis adiicere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, dictos confratres a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et modi mori contigerit, dummodo causam poenis, a iure vel ab homine, quavis oc-

350 BULLARIUM ROMANUM

> casione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium tantum consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon tenores dictarum litterarum praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, litteris praefatis, ac omnibus et singulis in eis contentis, apostolica auctoritate, tenore praesentium, ex certa nostra scientia, robur apostolicae confirmationis adiicimus, illasque approbamus et confir-

§ 5. Ut autem christifideles eo liben-

nium et singulorum peccatorum suorum

indulgentiam et remissionem, apostolica

auctoritate, tenore praesentium, elargi-

Ampliatio a- tius dictam confraternitatem in dicta ecclesia B. Mariae institutam ingrediantur. gentiarum. quo exinde dono coelestis gratiae conspexerint se uberius esse refectos, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, qui vere poenitentes et confessi 1 dictam confraternitatem ingredientur, in die primi illorum ingressus ac in mortis articulo plenariam om-

§ 6. Non obstantibus quibusvis consti-Derogatio tutionibus et ordinationibus apostolicis, contrariorum. ac omnibus illis, quae in dictis litteris expressum est non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

mur.

§ 7. Ceterum, quia difficile foret prae-Fides tran-sentes litteras ad singula quaeque loca, sumptorum. ubi necesse fuerit, deferre, volumus quod illarum transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die ix iulii mdlxxx. pontificatus nostri anno 1x.

Dat. die 9 iulii 1580, pontif. anno IX.

1 Matth. addit ac sacra Communione refecti (R. T.).

CXXI.

Approbatio congregationis fratrum et monialium Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo, in regnis Hispaniarum sub denominatione Discalceatorum institutae, cum declaratione muneris provincialis eorum prioris ac superioritatis prioris generalis totius Ordinis, gratiarumque eiusdem Ordinis communicatione.

### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Pia consideratione Romanum decet Pontificem circa statum religiosorum ita attendere, ut ipsi religiosi, Regulam quam ab initio professi sunt observare nitentes, ab omni molestia vindicentur.

Exordium.

An. C. 1580

- § 1. Exponi siguidem nobis nuper fe- Innocentius IV cerunt carissimus in Christo filius noster gulam Ordinis Philippus Hispaniarum rex catholicus, et Carmelitarum. dilecti filii religiosi Discalceati nuncupati, Ord. B. Mariae de Monte Carmelo, in regnis Hispaniarum existentes, quod cum alias felicis recordationis Innocentius Papa IV, praedecessor noster, supplicationibus prioris et fratrum Eremitarum B. Mariae de Monte Carmelo ea in parte inclinatus, declarationem et correctionem Regulae eorum Ordinis a bonae memoriae Alberto patriarcha Hierosolymitano sibi traditae, per bonae etiam memoriae Hugonem tituli S. Sabinae presbyterum cardinalem, et Guillelmum episcopum Anteradensem, de eiusdem Innocentii Papae mandato factam, et per eosdem fratres firmiter observandam, confirmasset.
- § 2. Ac postmodum piae memoriae Eugenius Papa IV, etiam praedecessor Regulam milinoster, per eum accepto quod in quibusdam capitulis dictae Regulae, inter alia, cavebatur quod fratres praedicti Ordinis ab esu carnium se abstinerent, nisi pro infirmitatis vel debilitatis remedio. Eisdem etiam, quod singulis diebus, dominicis

Eugenius IV

S. Crucis usque ad festivitatem Resurrectionis D. N. Iesu Christi, ieiunare tenerentur; quodque singuli eorum manere deberent in cellis suis, die ac noctu in lege Domini meditantes, ac in orationibus vigilantes, praecipiebatur; rigorem huiusmodi mitigans, ac Regulam ipsam moderans, statuisset, ordinasset et concessisset quod dicti Ordinis professores, tunc et pro tempore existentes, tribus singularum hebdomadarum, etiam quibus, ut praefertur, ieiunare, iuxta eamdem Regulam, essent adstricti, praeterquam in Adventu et in Quadragesima et aliis generaliter prohibitis diebus, carnibus vesci, ac horis congruis in eorum ecclesiis manere, et per claustra ac eorum ambitus deambulare libere et licite valerent. Decernens eosdem fratres et eorum singulos circa praemissa ad arctiorem observantiam, quam supra praemittitur, occasione professionis in dicto Ordine emissae vel in posterum emittendae, minime tenerentur, et alias, prout in eorumdem Innocentii et Eugenii litteris desuper confectis plenius continetur.

servare coepe-

§ 3. Demum, de anno Domini mille-Sed postea simo quingentesimo sexagesimo quinto multi ex eis seu alio veriori tempore, nonnulli dicti primitivam Re-gulam Inno-Ordinis professores, divina inspirante centii 17 ob- gratia, primum dictae Regulae institutum imitari cupientes, postpositis quibuscumque corporis commodis, dummodo Christum lucrifacerent, cum licentia sui prioris generalis tunc in Hispaniarum partibus existentis, ibi aliquot fratrum et monialium monasteria, in quibus primitiva Regula praedicta cum omni observantia et rigore retinerentur, sub obedientia tamen provincialis, fundare et aedificare coeperunt. Quam quidem Regulam et observantiam fundatores prae-

dumtaxat exceptis, a festo Exaltationis | bantur ex Mitigatis, renunciando mitigationi et relaxationi dicti Eugenii praedecessoris, transacto probationis anno, denuo, ac etiam alii de saeculo venientes, profitebantur. Et successive, benedicente Domino, numerus religiosorum primitivam Regulam huiusmodi profitentium et observantium adeo hoc tempore excrevit, ut de praesenti viginti duae domus fratrum et monialium huiusmodi, in quibus fere trecenti fratres et ducentae moniales existunt, devotum Altissimo famulatum exhibentes in praedictis regnis Hispaniarum reperiantur.

> § 4. Religiosi autem huiusmodi, ultra 1mmo etiam contenta in Regula praedicta, de licentia alia instituta hic enunciata, dicti generalis et cuiusdam vicarii ab eo- et Discalceati dem generali in provincia Castellae deputati, ac cum approbatione visitatorum apostolicorum, qui fuerunt, dictae Religionis, quaedam instituta ad carnis mortificationem et populi aedificationem ab initio suae institutionis observare inceperunt, veluti discalceatos incedere, unde Discalceatorum nomen sortiti sunt, indui sacco, dormire super tabulis, ad sublevandam suam inopiam manibus propriis operari, multum in oratione se exercere, atque divinum officium sine cantu seu modulatione recitare.

§ 5. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, ipsis religiosis Discalceatis quamplures molestiae et impedimenta, tentibus Regueorum pium institutum turbantia, per mitigatam ab fratres mitigatam ab eodem Eugenio versimode mopraedecessore Regulam, ut praefertur, lestabantur. Idprofitentes, Mitigatos nuncupatos, super runt pro sepapraemissis illata fuerint; ipsique Discalceati praelatum ordinarium ex suis Discalceatis, ut par esset, non habeant, sed ad praesens per dilectum filium Angelum de Salaxar ex fratribus Mitigatis vicarium generalem a venerabili fratre Philippo episcopo Placentino, in dictis regnis nodicti ac etiam qui pro tempore admitte- stro et Apostolicae Sedis nuncio, donec

de idoneo superiore eiusdem professionis Discalceatorum provideatur, deputatum regantur; ac summopere cupiant, ad eorum quietem et tranquillitatem conservandam, ac pro Religionis et strictae eorum observantiae atque instituti progressu et augmento, ut de omnibus monasteriis, quae in dictis regnis nunc sunt et pro tempore erunt vel erigentur, ipsorum Discalceatorum, tam virorum quam mulierum, dictam primitivam Regulam profitentium, una provincia fiat, separata a provinciis fratrum Mitigatorum huiusmodi, quae subsit immediate priori generali dicti Ordinis, et gubernetur per priorem provincialem ex ipsismet fratribus Discalceatis, in capitulo dictae provinciae canonice eligendum, prout alii priores provinciales eiusdem Ordinis in similibus capitulis provincialibus eliguntur et deputantur. Propterea tam dicti religiosi Discalceati quam dictus Philippus rex, qui profectum religiosorum huiusmodi maxime exoptat, nobis humiliter supplicare fecerunt ut honestis petitionibus huiusmodi annuere et alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

calceatos iungit;

§ 6. Nos igitur, aequum et rationi con-Hic Pontifex sonum ducentes ut qui arctioris Regulae a observantiam sectantur, superioribus eolaxioribus se- rum, qui in laxiori degunt, non subiaceant, sed quilibet eiusdemmet professionis superiores habeant, et ab illis iuxta eorum instituta regularia prospere et feliciter gubernentur, praedictorum fratrum et monialium Discalceatorum tranquillitati et indemnitati eorumque instituti propagationi et profectui consulere cupientes, eosdem fratres et moniales eorumque singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, de venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, super visitatione apostolica et consultatione episcoporum, et regularium reformatione deputatorum, quibus hoc negotium examinandum mandavimus, consilio, institutum huiusmodi, quod iuxta primitivam Regulam praedictam dicti fratres Discalceati profitentur, laudantes et approbantes, dictos fratres et moniales primitivam Regulam huiusmodi in regnis Hispaniarum observantes, Discalceatos nuncupatos, eorumque domus, conventus, monasteria et loca, nunc et pro tempore existentia, a provinciis fratrum et monialium eiusdem Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo, Regulam per praedictum Eugenium praedecessorem mitigatam nunc et pro tempore observantium, Mitigatorum nuncupatorum, penitus et omnino in perpetuum, apostolica auctoritate, tenore praesentium, seiungimus, separamus et dismembramus; ipsosque Discalceatos ab omni et quacumque iurisdictione, visitatione, correctione et superioritate, prioribus provincialibus et aliis praelatis et superioribus Mitigatis in ipsos Discalceatos competente, perpetuo eximimus et liberamus.

§ 7. Necnon eorumdem fratrum et monialium Discalceatorum praedictorum do- eorum in unam mus, monasteria et loca quaecumque hac-ducit, regen-dam a Discaltenus erecta et instituta, ac in posterum ceatorum prierigenda et instituenda, in unam pro-sub obedientia vinciam de per se Discalceatorum nun-prioris gene-ralis Ordinis; cupandam, per unum priorem provincialem in capitulo dictae provinciae, ex eisdem Discalceatis, ut praefertur, eligendum, regendam et gubernandam, in perpetuum erigimus et instituimus. Ac dictam provinciam fratrum et monialium

Discalceatorum sub obedientia et superioritate prioris generalis totius Ordinis praedicti, sicut aliae provinciae eiusdem Ordinis ei subsunt et subiacent, perpetuo subesse atque subiectam remanere et subiacere volumus.

describit;

§ 8. Qui per se ipsum tantum vel per Prioris pro- alium virum idoneum ex ipsis fratribus centor. munus Discalceatis, et iuxta eorum primitivam Regulam et instituta regularia ab ipsis Discalceatis observari solita, eos visitare, reformare, corrigere et punire possit, in monasteriis tamen, domibus et locis eorumdem fratrum Discalceatorum, extra quae nullatenus ipsi fratres Discalceati vel aliquis eorum ab eodem priore generali, quovis praetextu vel occasione, amoveri, assignari, mutari, extrahi aut transferri, aut ad alias provincias mitti aut retineri possit, nisi aliter in eorum capitulo provinciali fuerit ordinatum. Ipsi vero dictae provinciae Discalceatorum fratres in praemissis perpetuo eidem priori generali parere et obedire, et cum ipsum ad eorum monasteria, domos et loca divertere, aut pro visitatione huiusmodi autalias accedere contigerit, cum omni humilitate et reverentia benigne recipere et pertractare, prout decet, teneantur et debeant. Necnon priori provinciali eiusdem provinciae fratrum Discalceatorum ipsos fratres et moniales Discalceatos, illorumque domos et monasteria et loca quaecumque regendi, gubernandi, visitandi et reformandi; ac capitulum provinciale, suis loco et tempore, indicendi, convocandi, congregandi et celebrandi; et quoscumque officiales necessarios, una cum capitularibus, eligendi; ac quaecumque statuta et ordinationes bonum regimen dictae provinciae ad Dei servitium concernentia in eodem capitulo condendi, mutandi, alterandi et in totum, si videbitur, abrogandi et de novo edendi, dummodo sacris canonibus et decretis sacri generalis concilii Triden- | xar, et priori generali ac provincialibus,

tini et constitutionibus apostolicis, ac eorum primitivae Regulae et instituto praedictis non adversentur; et abusus quoscumque tollendi et emendandi, monasteria item domos et conventus, tam virorum quam mulierum eiusdem provinciae in quibuscumque locis, cuiusvis licentia desuper minime requisita, de consensu dicti eorum capituli, et alias servata forma eiusdem concilii, construi et aedificari faciendi; ipsique priori provinciali, ut, postquam electus fuerit, officium suum exercere absque alia confirmatione, quam tamen a priore totius Ordinis generali mox petere teneatur, plenam et liberam facultatem concedimus et impartimur.

§ 9. Et insuper omnibus et singulis Privilegia Ordictae provinciae personis utriusque se- municat; xus, nunc et pro tempore existentibus, quod omnibus et singulis privilegiis, gratiis et indulgentiis, exemptionibus, immunitatibus, praerogativis, favoribus et indultis, tam spiritualibus quam temporalibus, quibus fratres seu moniales vel sorores dicti Ordinis de jure vel consuetudine aut alias quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, decretis eiusdem concilii, constitutionibus apostolicis ac primitivae Regulae et instituto praedictis et praesentibus litteris non contrariis, uti, potiri et gaudere libere et licite valeant indulgemus.

§ 10. Ne autem instituta dictae pro- Ad Cartusiavinciae relaxentur, fratribus et moniali- tantum transico bus Discalceatis praedictis secundum dictam primitivam Regulam professis, ne ad suum fratrum Mitigatorum vel alium Ordinem, praeterquam Cartusianorum, sine apostasiae nota, transire possint, absque Sedis Apostolicae licentia, perpetuo prohibemus.

§ 11. Inhibentes dicto Angelo de Sala- Officiales Mi-

norum Ordinem

molestentipsos et commissariis aliisque dictorum fraper praemissis. trum Mitigatorum praelatis, ministris et officialibus, ne eosdem fratres Discalceatos seu moniales aut sorores huiusmodi super praemissis guoquomodo molestare, perturbare, vexare seu inquietare audeant vel praesumant. Quod si secus fecerint, eos et eorum singulos, excommunicationis sententia innodamus. Dicti vero fratres Discalceati nullo modo parere aut deferre teneantur. Salva tamen in reliquis obedientia dicti prioris generalis totius Ordinis, cui eos perpetuo subiectos esse et subiacere voluimus, ut praefertur.

§ 12. Liceatque tam priori provinciali Discalceati dictae provinciae fratrum Discalceatorum, ad quam aliis eiusdem provinciae fratribus, Sedem Aposto- de licentia tamen ipsius prioris provindinis protecto-cialis, ad Sedem Apostolicam et totius Ordinis protectorem liberum habere recursum.

§ 13. Et si alicui vel aliquibus ex dictis Facultates fratribus Mitigatis sit concessa facultas Muigatis con-ressae visitandi visitandi aut gubernandi seu puniendi diet gubernandi etos fratres sive moniales Discalceatos, Discalceatos reetiam a nobis aut nostro et dictae Sedis in partibus illis commoranti nuncio aut quocumque alio, facultatem huiusmodi ex nunc cassamus, revocamus et annullamus.

§ 14. Decernentes praesentes litteras C.ausulae pie- nullo umquam tempore de subreptionis servativae vel obreptionis vitio, aut intentionis notrae defectu, etiam ex eo quod omnes interesse habentes forsan vocati non fuerint, notari, argui seu impugnari, aut sub quibusvis revocationibus, suspensionibus, limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus, etiam ab eadem Sede emanatis et in posterum emanandis comprehendi posse, sed illas semper validas et efficaces existere, suosque plenarios et integros effectus sortiri debere.

et commissarios, quavis auctoritate fun- Decretum irgentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari ac definiri debere. Necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 16. Quocirca venerabilibus fratribus Toletano et Hispalensi archiepiscopis, et deputatio, tacultates. episcopo Palentino, ac dilecto filio causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori, necnon universis et singulis patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesiarum praelatis, ac quibuscumque in dignitate ecclesiastica constitutis per praesentes mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, aut quoties pro parte fratrum Discalceatorum praedictorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra eos praemissis omnibus et singulis, iuxta praesentium continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere. Non permittentes eos desuper per priorem generalem aliosque praedictos quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet ac rebelles et praemissis non parentes, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo. Necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, illos sententias, censuras et poenas praedictas incurrisse declarando, illasque etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 17. Non obstantibus praemissis, ac Clausulae dealiis apostolicis, necuon in provincialibus, rogatoriae. § 15. Sieque per quoscumque iudices et synodalibus conciliis editis, generali-

bus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus: privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem Mitigatis vel quibusvis aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiani motu proprio ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, eorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

samptorum.

§ 18. Ceterum, quia difficile foret ea-Fides tran- rumdem praesentium litterarum notitiam ad quascumque personas pervenire, et ubique illas praesentare, eadem auctoritate volumus et decernimus quod transumptis earumdem praesentium litterarum, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae sigillatis, eadem fides ubique, tam in iudicio quam extra illud, adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxII iunii MDLXXX, pontificatus nostri anno IX.

Dat. die 22 iunii 4580, pontif. an. ix.

#### CXXII.

Innovatio constitutionum a praedecessoribus editarum contra homicidas et alios capitaliter bannitos; et maiorum poenarum inflictio in corum receptalores et auxiliantes, communitatesque eos non persequentes et capientes.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Tanta tamque horrenda quotidie suc- Causa buius crescunt sanguinariorum et sceleratorum hominum maleficia, ut nos, qui subditos nostros, caritatis potius vinculo quam severitate poenarum, in officio contineri semper optavimus, tandem necesse sit, ad ipsos procul a societate humana submovendos, nova remedia adhibere, ac simul cogitare quomodo illos confovendi facultas tolli ab iis possit, sine quorum auxilio impurissimi 1 illi pleraque omnia delicta neque perficere neque poenas effugere possent.

constitutionis.

§ 1. Quae felicis recordationis Pius se- Innovatio bulcundus, Paulus item secundus, Sixtus tarum editarum contra banquartus, Iulius secundus, Leo decimus, nitos. Clemens septimus, Pius quartus, Pius quintus et diversi alii Romani Pontifices praedecessores nostri, suo quisque tempore, prout necessitas tulit, bene et providenter respicientes, constitutiones suas in exitiale hoc genus, pro temporis et criminum ratione, ediderunt, quas nos, cum suis censuris et poenis omnibus, ac si ad verl um insererentur praesentibus, haberi volumus pro expressis, ex certa scientia nostra innovantes, ita ut illae omnes praesentibus et vicissim praesentes illis universis et singulis ad omnes ea-

1 Forte impiissimi (R. T.).

105,

rum omnium casus et partes subsidio l

§ 2. Hoc edicto perpetuo, de fratrum Subditi Papæ nostrorum consilio, statuimus ut quicumhona possiden- que, etiam ecclesiastica et quacumque tes, bannitos, dignitate praeditus, sive dux aut comes, extra in locis marchio, vicarius, feudatarius, gubernasuis receptantor sive alius cuiusvis conditionis et ordinis, huius Status et ditionis nostrae temporalis, S. R. E. in eisdem temporalibus mediate vel immediate subjectus, etiam dominia, iurisdictiones et loca extra Statum praedictum obtinens, ac etiam quicumque extraneus bona in eodem Statu habens, homicidas, latrones, grassatores et alios quocumque crimine capitali bannitos vel diffamatos, in suis quisque dominiis, locis seu domibus, tam in ipso Statu quam extra eum consistentibus, receptaverit, seu quod in huiusmodi locis receptentur permiserit quoquomodo.

les

- § 3. Ac etiam quicumque ne ii capian-Faventesque, tur impediverit, captosque eripuerit vel occultaverit, potestatemve evadendi fecerit, vel carcerem aut aliam quamcumque custodiam fregerit conatusque fuerit, sive ad hoc homines, arma aliave ministraverit, seu alias auxilium, consilium vel favorem, palam vel in occulto aut quocumque modo praestiterit.
- § 4. Praeterea quicumque iudices, mifustitiseque nistros vel executores iustitiae in perquieis perquiren- sitione, captura seu adductione ac omdis impedien- nino in libera eorum officii executione impediverit, verberaverit, insecutus fuerit, concusserit, perterrefecerit, ad arma conclamaverit, aliosve concitaverit seu
- § 5. Eum, praesentium auctoritate, ex-Excommunicationis maioris sententia innoeantur; damus, a qua solus Romanus Pontifex absolvere possit, nisi in mortis articulo, et satisfactione debita praecedente.

mandaverit.

§ 6. Ac praeterea ipsum laesae maie-

statis reum et S. R. E. rebellem pronunciamus.

Criminisque tis rei sunt:

Bonis omni-

- § 7. Necnon ducatu, comitatu, marbus privantur: chionatu, terris, oppidis, castris, dominiis, vicariatibus, guberniis, feudis et aliis, quae a Romana et quibuscumque aliis ecclesiis obtinet ac obtinebit in futurum, ceterisque omnibus bonis immobilibus, mobilibus et semoventibus, rebus et iuribus suis, necnon omni et quacumque, etiam ecclesiastica, dignitate, gratia, exemptione reali et personali, honore, privilegio et beneficio ecclesiastico et temporali privamus eo ipso.
- § 8. Ac ipsum et eius filios indignos Ad dignitates decernimus ad illa et alia in posterum ob- cum filis iu-habilitantur. tinenda, et ad quoscumque actus legitimos exercendos, quibus etiam portae numquam patebunt ullius dignitatis ecclesiasticae vel mundanae.

§ 9. Sintque vassalli, custodes et populi Eorum vassalli a fidelitatis iuramento et quocumque alio liberi sini; iure absoluti.

§ 10. Omnia eius aedificia disiiciantur, Ædificia deaut aliis Camerae Apostolicae iuribus ad-struantur, vel scribantur.

§ 11. Ducatus vero ac dominia, vica- Dominia Ca riatus, gubernia, feuda ceteraque bona merae praediet iura praedicta, eorumque fructus et un emolumenta aliis fisci nostri iuribus perpetuo applicamus. Et ita Camerae Apostolicae eo ipso, absque declaratione super incursu poenae privationis huiusmodi, aut citatione eius vel eorum, qui poenam huiusmodi incurrerint, facienda, aut iudicis sententia vel decreto, vel alia iuris et facti solemnitate habenda, perpetuo applicata, appropriata et incorporata et ad nostram Romanique Pontificis pro tempore existentis liberam dispositionem pertinere volumus, ac si per lapsum temporis concessionis eorum aut finitam lineam ad ipsam revertissent.

§ 12. Nec quisquam exemptionis vel

Privilegia vetusti privilegii de recipiendis et non per omnia loca praedicta et ab omnibus bannitis reve- consignandis huiusmodi facinorosis et eastur. bannitis aut alio quocumque praetextu iuvari possit.

§ 13. Declarantes ducatus, dominia, Bona confi- vicariatus, gubernia, feuda aliaque praestit.' am Pii V 1 dicta sub constitutione dicti Pii Quinti non compre- praedecessoris, super huiusmodi dominiis et iurisdictionibus in feudum aut alias non concedendis edita, minime comprehendi.

tes non capiendem poenis ligantur.

§ 14. Communitates vero, necnon uni-Communita versitates omnium civitatum, terrarum tes bannitos iis. et locorum Status praedicti, cum primum de accessu, statione vel transitu bannitorum et aliorum praedictorum notitiam habuerint, si statim populos suos armatos pulsu campanarum et aliis signis non convocaverint, illosque non ceperint et tute custodierint, vel, si illos capere non potuerint, finitimas quasque communitates et universitates aut dominos non commonefecerint, vel ipsi aut eorum aliqui illos receptaverint vel toleraverint, vel cibis, commeatu, auxilio, consilio vel favore, aut quocumque alio modo, etiam ut evadant, per se vel alios iuverint, censuris et poenis omnibus supradictis supponimus, earumque etiam res et bona omnia necnon fructus et emolumenta fisco praedicto, modo et forma praemissis, applicamus eo ipso.

deputatio facultates.

§ 15. Et nihilominus dilecto filio ca-Executorum merario nostro ceterisque omnibus singularum litterarum praedictarum executoribus, et praeterea gubernatori Urbis, ac causarum Curiae Camerae praedictae generali auditori per apostolica scripta mandamus ut quisque pro se ad omnimodam illarum et praesentium nostrarum ac censurarum et poenarum omnium in eis contentarum executionem omnino procedentes, faciant illas omnes et in eis contenta quaecumque semper et ubique 1 Tomo vii, pag. 560.

sub illis comprehensis, iuxta singularum litterarum earumdem continentiam et tenorem, inviolabiliter observari.

§ 16. Non obstantibus praemissis ac om- Clausulae denibus, quae in singulis litteris praedictis rogatoriae. concessum est non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

An. C. 1580

§ 17. Ut autem praesentes litterae om-

nibus amplius innotescant, et ne quisquam lectus candi. illarum ignoratione se excusare possit, iubemus illas valvis ecclesiae S. Ioannis Lateranensis et basilicae Principis Apostolorum de Urbe ac in acie Campi Florae de more appendi, eisque detractis, ipsarum exempla, etiam impressa, eisdem in locis affixa relinqui: factaque huiusmodi publicatione, volumus ipsas praesentes hic in Urbe publicatas, die sequenti; extra vero eam, post decem dies, quoscumque perinde arctare atque afficere, et contrafacientes poenas et alia supradicta omnino incurrere, ac si eis singulis praesentibus in propriis eorum personis et locis intimatae fuissent.

§ 18. Insuper earumdem praesentium Exemplorum exempla, etiam impressa, notarii pubblici manu et camerarii praedicti vel alterius personae in dignitate ecclesiastica constitutae sigillo obsignata, eamdem prorsus fidem ubique locorum, in iudiciis et extra illa, facere quae ipsaemet praesentes face-

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo, quinto idus iulii, pontificatus nostri anno ix.

rent, si exhiberentur vel ostenderentur.

🕂 Ego Gregorius Catholicae Ecclesiae episcopus subscripsi.

Sequentur cardinalium subscriptiones. Dat. die 11 iulii 1580, pontif. anno ix.

#### CXXIII.

Annullatio dispositionum beneficialium, quae contra canonicas sanctiones, statuta vel apostolica privilegia fiunt personis prohibitis propter genus aut haeresim et a fide apostasiam; cum declaratione, auod ad novam Romanorum Pontificum dispositionem pertineant 1

## Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

constitutionis.

In ecclesiis, praesertim insignibus, hoc Causa huius magnopere curandum est ut sacerdotes et personae salubribus etiam institutis convenienter ordinentur, quod, quantum in nobis est, enitimur; atque eos ab illis repellendos in primis contendimus, qui, propter genus aut haeresim et a fide apostasiam, sive proprio sive stirpis sive cognatorum vitio contaminati, per canonicas sanctiones aut statuta ab hac Sede firmata aut apostolica privilegia, praedictis ecclesiis prohibentur. Sed nobis, negociorum magnitudine distentis, huius generis nonnulli ad illarum sacerdotia frequenter obrepunt, inter quos quidam existimationis suae prodigi, etsi se ab illis expulsum iri sciant, spe tamen inconcussa praesumunt se inde vel permutatione vel aliquo pacto beneficium, pensionem aut quid aliud exacturos.

enuncialis.

- § 1. Nos malum hoc, quo dictae eccle-Annullatio dis- siae saepius divexantur, penitus evellere positionum be-volentes, praesentium auctoritate decerbic nimus omnes et quascumque apostolicas necnon legatorum dictae Sedis et aliorum omnium ab ea facultatem disponendi habentium ac etiam ordinarias dispositiones dignitatum, praebendarum, beneficiorum et officiorum eiusmodi ecclesiarum in
  - 1 Similem constitutionem, n. xliv, tom. vii, pag. 533, edidit Pius V, Cum ex apostolatus; de aliis poenis haereticorum vide in Pauli IV constitutione xxvII, Cum ex apostolatus, tom. vi, pag. 551.

quascumque personas sic infectas, et per huiusmodi sanctiones seu statuta vel privilegia, ut praefertur, inabiles, vires et effectum non habere, personasque huiusmodi illarum prorsus usu et commodo carere, beneficiaque ipsa ut prius vacare, et quae ex illis tempore dispositionis apostolicae praedictis personis illi reservata fuerint vel affecta, sub eadem reservatione vel affectione manere.

§ 2. Et tam illa, quam etiam omnia Reservatio benefic eisdem alia non reservata neque affecta, de qui- collatorum et bus ab ipsa Sede ac legatis et aliis facul- modus ea imtatem habentibus praedictis in huiusmodi personas quomodocumque dispositum fuerit, ad novam Romanorum Pontificum dispositionem dumtaxat pertinere, eaque ab aliis idoneis ab ipsa Sede dumtaxat libere impetrari posse. Impetrationes tamen, ac etiam motu proprio concessiones, nisi modus vacationis necnon casus ac decretum huiusmodi, non conditionaliter aut per aequipollens, sed definite, nominatim ac dispositive in illis exprimantur, omnino non valere. Ab ordinariis vero, cessantibus reservationibus vel affectionibus apostolicis, pro tempore collata, devolutioni, iuxta Lateranensis statuta concilii, subiacere; nec non irritum et inane quicquid secus per quoscumque, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Reservationibus apostolicis fructuum, pensionum et aliarum rerum huiusmodi beneficiorum, in personas idoneas, etiani de huiusmodi contaminatorum consensu, factis, eisdemque ab illis interim praestitis vel solutis, nihilominus valituris. Nemo autem ignorationem praetexens valeat excusari, cum praedictae prohibitiones satis manifestae sint, et quisque ante petitionem vel acceptationem beneficiorum huiusmodi, num illorum capax sit, debeat se probare. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum,

anno Incarnationis dominicae millesimo! quingentesimo octuagesimo, idibus novembris, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 13 nov. 1580, pontif. anno ix.

#### CXXIV.

Statuit ut prior generalis et visitator congregationis Sancti Salvatoris, Ordinis S. Augustini canonicorum regularium, sint triennales, nec nisi elapso triennio reeligi possint 1

### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

et exordium.

§ 1. Cum alias felicis recordationis Pius Facti series Papa V, praedecessor noster, qui in generali reformatione congregationis Sancti Salvatoris, Ordinis Sancti Augustini canonicorum regularium, edita per eius litteras in forma brevis sub die v decembris MDLXXI. pontificatus sui anno vi, confectas, motu proprio et ex mera voluntate et certa scientia suis, recte et salubriter statuit et ordinavit quod de cetero eiusdem congregationis capitulum generale quolibet triennio tantum, non autem singulis annis, ut antea, celebraretur, in eisdem litteris de procuratore generali et visitatoribus creandis, deque eorum electionis forma et tempore multa provide etiam decrevisset; quia tamen in eisdem de praedictorum prioris generalis et visitatorum officiorum et munerum vacatione nihil statutum et determinatum esse reperitur.

in praesenti

- § 2. Nos, ad dictae congregationis pa-Declaratio con- cem et concordiam conservandam, quae atitutionis san. dubitandi etalterandi2 materiam suggerere Pii V, de qua possent nostrae declarationis remedio reconstitutione. secanda et praecidenda esse censentes, motu simili et ex mera nostra voluntate ac deliberatione et certa scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine, statuimus, ordinamus et praesentium nostra-
  - 1 Ex Regest. in Secret. Brev. 2 Legendum forsan altercandi (R. T.).

rum litterarum tenore declaramus quod, quemadmodum capituli generalis celebrandi, in eoque prioris generalis et visitatorum eligendorum tempus, iuxta eiusdem praedecessoris nostri praedictas litteras, triennale est et esse debet, prout etiam per varias nostras litteras triennale esse voluimus et confirmavimus, sic eorumdem officiorum prioris generalis et visitatorum huiusmodi vacatio quoque triennalis esse debeat, ita ut quicumque prior generalis vel visitator eiusdem congregationis per triennium fuerit, statim post officii generalatus et visitatoriatus abdicationem et dimissionem, ad eadem munera, officia vel administrationes nequaquam confirmari, eligi vel assumi, nisi per simile triennium ab eodem munere et officio vacaverit, aliquo modo possit, audeat vel praesumat. Quo vacationis tempore trium annorum, ut praefertur, elapso, liberum esse decernimus eidem congregationi et eius praelatis et personis in capitulo generali, iuxta praedictas reformationis litteras congregatis, eosdem iterum ad easdem dignitates, officia et administrationes eligere, prout quemque dignum et idoneum esse iudicaverint.

§ 3. Sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; praesentesque litteras de subreptionis vel obreptionis vitio seu intentionis nostrae defectu notari vel impugnari non posse, sed illas semper validas et efficaces esse, nec per quemquam, cuiuscumque privilegii, statuti, consuctudinis vel styli. et usus praetextu vel colore, ullatenus infringi, vel contra illas et in eis contenta venire non posse ne-

Clausulae.

Deregatio con-

trariorum.

que debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari decernimus et declaramus.

§ 4. Non obstantibus constitutionibus, et ordinationibus apostolicis, etiam Pii V, praedecessoris nostri, si quae emanarunt, pontificatus sui anno quinto, quatenus huiusmodi voluntati et decreto nostro adversentur; ac dictae congregationis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus et reformationibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem congregationi per quoscumque Romanos Pontifices quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, die decimaoctava novembris, millesimo quingentesimo octuagesimo, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 18 nov. 1580, pontif. anno ix.

#### CXXV.

Iurisdictio ordinariorum in puniendis vicariis, familiaribus, colonis et ministris fratrum militum hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, iuxta dispositionem concilii Tridentini, sess. XXIV, cap. xi.

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Circumspecta in omnibus actibus suis Romani Pontificis providentia, interdum ea quae certis etiam rationabilibus tunc suadentibus causis a Sede Apostolica emanata reperiuntur, alia superveniente ratione, qua praesertim populorum offensioni occurritur, et episcoporum iurisdictioni rite consulitur, reducere, ac suam declarationem interponere consuevit, et alias desuper disponit, prout, temporum, rerum et

personarum qualitate pensata, perspicit in Domino salubriter expedire.

§ 1. Cum itaque compertum sit quam- Causa buit plurimos clericos saeculares nec non laicos, gratiis et privilegiis, quibus Sedes Apostolica dilectos filios magistrum, conventum et milites hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, de republica christiana optime semper meritos, ac eorum ecclesias et loca liberaliter prosecuta est, abutentes, unde sibi religiosius vivendi legem imponere deberent, inde laxioris vitae occasionem arripere, dum varios, saepe etiam vanos, exemptionis libertatisque titulos praetexunt; alii quidem quod pro vicariis, cappellanis, ministris et inservientibus ecclesiis dicti hospitalis quomodolibet adscripti sint; alii vero quod coloni, procuratores et familiares ipsorum militum existant, quamvis in propriis domibus licenter degant, nihilominus ex praedictorum militum privilegiis illorumque confirmatione, etiam post concilium Tridentinum a felicis recordationis Pio Papa V, praedecessore nostro, obtenta, praetendant se ab omni iurisdictione ordinariorum exemptos esse, nec ab illis inquiri, visitari, puniri aut corrigi posse, eoque ipso, delictorum suorum sibi impunitate promissa, gravem in populo offensionem praebere, et in episcoporum iurisdictione perturbationem in dies maiorem excitare dignoscantur.

§ 2. Ideireo nos huie malo, quod a Reductio pripraedicto concilio multo ante praevisum vitegiorum et exemptionum. fuerat, salubriter providere volentes, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera nostra voluntate ac deliberatione et certa scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula privilegia, exemptiones, gratias et indulta magistro, conventui, militibus et militiae dicti hospitalis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros et Sedem

praedictam in genere vel in specie quomodolibet concessa et confirmata, necnon dicti Pii V litteras super eorumdem confirmatione emanatas, sub Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxix novembris molxviii, pontificatus sui anno tertio, ad praedicti concilii decretorum terminos, tenore praesentium, reducimus, ac reducta esse, nihilque ex ipsis privilegiis, exemptionibus, gratiis et indultis, ordinariis locorum detractum esse, quo minus ipsorum militum vicarii, cappellani, ministri, servientes, adscripti, coloni, procuratores et familiares militum huiusmodi, quibus ea iam concessa sunt et in posterum concedi contigerit, ab ipsis ordinariis, tamquam Apostolicae Sedis delegatis, de eorum excessibus, criminibus et delictis, etiam extra visitationem, quando et quoties opus fuerit, inquiri, visitari, puniri et corrigi possint, ipsorumque ordinariorum iurisdictioni plene in praedictis subjecti existant (exceptis tamen iis, qui ecclesiis aliisque locis dictorum militum actu serviunt, et intra eorum septa et domos resident, ac sub eorum obedientia vivunt, quae omnia debere simul concurrere intelligantur; sive iis qui legitime et secundum Regulam praedictae Religionis professionem fecerint, de qua loci ordinario constare debeat). Et ita in praemissis omnibus et singulis per quoscumque iudices, ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quavis causa et instantia iudicari et definiri debere.

§ 3. Praesentesque litteras de subre-Clausulae ptionis vel obreptionis vitio seu intentionis nostrae defectu notari vel impugnari non posse, sed illas semper validas et efficaces esse, nec per magistrum, conven-

Bull. Rom. Vol. VIII.

tum et milites praedictos, quorumcumque privilegiorum, statutorum, consuetudinum et styli praetextu, ullatenus infringi, vel contra illas et in eis contenta veniri non posse neque debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavisauctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus et declaramus.

§ 4. Non obstantibus praemissis ac con- Clausulae destitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac dicti hospitalis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, necnon declarationibus, sententiis, iuramentis, concordiis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis magistro et conventui ac militibus praedictis et eorum vicariis, çappellanis, colonis, familiaribus, procuratoribus et aliis quibuslibet, ipsorum militum intuitu vel contemplatione, per quoscumque Romanos Pontifices et Sedem praedictam quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi, pro sufficienti eorum derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis et insertis habentes, ad effectum praesentium dumtaxat, specialiter et expresse, motu simili,

cumque. § 5. Eisdem Pii Papae V litteris memoratis, quoad alia, et in eo maxime quod dictae const tutionis Pii V. voluit praedictorum militum privilegia illorumque confirmationem non comprehendere, neque ecclesias neque personas in his, quae ad curam animarum per-

derogamus, ceterisque contrariis quibus-

tinent, sed in his dicti concilii Tridentini i decreta omnino servari debere, in suo robore permanentibus.

sumptorum.

§ 6. Volumus autem quod praesentium Fides tran-transumptis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem ubique fides, tam in iudicio quam extra, adhibeatur quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vigesimaquinta novembris, millesimo quingentesimo octuagesimo, pontificatus nostri anno IX.

Dat. die 25 novem. 1580, pontif. anno 1x.

### CXXVI.

Erectio novae ecclesiae cathedralis S. Severi in regno Neapolis 1.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Pro excellenti præeminentia Sedis Apostolicae, in qua post beatum Petrum apostolorum principem, quamquam imparibus meritis, pari tamen auctoritate, constituti sumus, dirutas ecclesias temporum iniuria aliisve calamitatibus supprimere, ac illarum loco in agro irriguo militantis Ecclesiae novas episcopales sedes et ecclesias plantare Romano Pontifici dignum arbitramur, ut per huiusmodi novas plantationes populorum augeatur devotio, divinus cultus floreat, animarum salus subsequatur et loca humilia illustrentur; idque nos eo libentius agimus in his locis, in quibus, benedicente Domino, incolae et alii christifideles multiplicasse noscuntur, ut, propagatione novae sedis et assistentia honorabilis praesulis cum decenti ministrorum numero, fideles ipsi in de-

1 Ex Regest. in Secret. Brev.

votione persistentes, et etiam devotionis huiusmodi augmentum suscipientes, aeternae felicitatis praemium, Deo eorum pium propositum adiuvante, facilius consegui mereantur.

Facti series.

§ 1. Sane cum civitas Civitatensis in regno Neapolis, penitus destituta et solo aequata, a nullis incolis habitetur, et vix vestigia cathedralis ecclesiae in ea appareant, et ob id ecclesia Civitatensis amplius in rerum natura non existat, nos, attendentes quod si in ipsa ecclesia Civitatensi, certo modo pastoris solatio destituta, nomen, titulus et denominatio cathedralis ecclesiae perpetuo supprimerentur et extinguerentur; archidiaconatus vero, qui maior post pontificalem, et archipresbyteratus ipsius ecclesiae, qui secunda inibi dignitates existunt, ad infrascriptam erigendam ecclesiam transferrentur; ac oppidum Sancti Severi nullius dioecesis, eiusdem regni, quod insigne ac moenibus et turribus cinctum est, necnon frequentem populum et quamplurimos incolas nobiles continet, et in quo quatuor parochiales ecclesiae existunt, in civitatem; et parochialis ecclesia Beatae Mariae Virginis eiusdem oppidi, quae satis venusta, ac frequenti numero sacerdotum et ministrorum ecclesiasticorum referta, necnon omnibus ad divinum cultum necessariis luculenter instructa, et alioquin insignis existit, in cathedralem ecclesiam, sub invocatione eiusdem Beatae Mariae Virginis, cum alia dignitate et duodecim canonicatibus totidemque praebendis, duobus perpetuis simplicibus personalem residentiam requirentibus beneficiis ecclesiasticis, beneficiatis nuncupandis, erigeretur et institueretur; necnon ecclesiae Civitatensis ac archidiaconatus et archipresbyteratus praefatorum bona, fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque, dictae ecclesiae erigendae illiusque episcopali

et capitulari mensis respective, etiam perpetuo, applicarentur et appropriarentur, inde profecto cleri et populi salus, cum ecclesiae Sanctae Mariae Virginis ac oppidi praedictorum decore, longe magis proveniret.

§ 2. Praemissis itaque et aliis rationa-Brectio ca- bilibus causis adducti, habita super his thedralis San-ctao Mariae cum venerabilibus fratribus nostris delioppidi S. Se- beratione matura, de illorum consilio et assensu ac apostolicae potestatis plenitudine, in dicta ecclesia Civitatensi nomen, titulum et denominationem cathedralis ecclesiae, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo supprimimus et extinguimus; archidiaconatum vero et archipresbyteratum suppressae ecclesiae huiusmodi ad dictam erigendam ecclesiam transferimus; necnon oppidum in civitatem Sancti Severi nuncupandam; ac ecclesiam Beatae Mariae huiusmodi in cathedralem ecclesiam, sub invocatione eiusdem Sanctae Mariae, pro uno episcopo Sancti Severi nuncupando, qui eidem cathedrali ecclesiae praesit, illiusque aedificia ampliet et ad formam cathedralis ecclesiae redigat, episcopalem et canonicales domos construi ac aedificari faciat. omnimodamque in clerum et populum praedictum iurisdictionem episcopalem exerceat, necnon omnium et singulorum beneficiorum ecclesiasticorum in civitate Sancti Severi ac infra assignanda dioecesi pro tempore vacantium dispositionem, ordinario iure, aliaque omnia, quae ad munus episcopale pertinent, habeat; ac archiepiscopo Beneventano iure metropolitico subsit; necnon in eadem cathedrali ecclesia unum archidiaconatum, qui inibi post pontificalem major, et pro archidiacono olim Civitatensi; et unum archipresbyteratum, pro archipresbytero, qui in erecta ecclesia huiusmodi animarum curam hactenus exercuit et in futurum exercebit, qui secunda; ac unum primiceriatum pro archipresbytero olim Civitatensi, qui tertia et ultima dignitates inhibi existant; et duodecim canonicatus et totidem praebendas, pro duodecim canonicis praebendatis, qui omnes insimul capitulum dictae cathedralis ecclesiae constituant; necnon duo perpetua simplicia et personalem residentiam requirentia beneficia ecclesiastica, beneficiata nuncupanda, pro duobus clericis, beneficiatis nuncupandis.

§ 3. Praeterea in ea episcopalem dignitatem, cum sede, præeminentiis, honori-dignitatio inbus, privilegiis et facultatibus, quibus alize cathedrales ecclesiae de jure vel consuetudine aut alias quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, necnon episcopali et capitulari mensis aliisque cathedralibus insigniis. ad omnipotentis Dei eiusdemque B. Mariae laudem, totiusque triumphantis ecclesiae gloriam, et fidei catholicae exaltationem. auctoritate et tenore praedictis, perpetuo erigimus et instituimus; ac oppidum Sancti Severi, civitatis, et ecclesiam Beatae Mariae, cathedralis, necnon habitatores et incolas huiusmodi, civium nomine et honore decoramus.

§ 4. Ulterius, dictae erectae ecclesiae oppidum Sancti Severi, pro civitate; nec- diocesis et reddituum pro non olim civitatem Civitatensem totum- mensis episco. que illius territorium, oppida, terras, vil-inlari. las et alia loca, olim in dioecesi Civitatensi existentia, ac etiam locum Turris Maioris, nullius dioecesis, eiusdemque loci Turris Maioris et civitatis Sancti Severi territoria et districtus, pro dioecesi; necnon ecclesiasticas pro clero, et saeculares personas in civitate Sancti Severi et loco Turris Maioris huiusmodi ac territoriis, oppidis, terris, villis et aliis locis praedictis habitantes, pro populo, auctoritate et tenore praemissis, pariter perpetuo concedimus et assignamus; ac civitatem,

**Episcopalis** 

An. C. 4580

Designatio

dioecesim, clerum et populum huiusmodifuturo episcopo Sancti Severi, quoad episcopalem, et dicto archiepiscopo, quoad metropolitanam ordinariam iurisdictionem et superioritatem, ita quod dictus locus Turris Maioris non amplius nullius dioecesis, sed posthac Sancti Severi dioecesis existat, subiicimus.

§ 5. Necnon ruralem ecclesiam, rectoriam seu praeposituram nuncupatam, olim monasterium Sanctorum Petri et Severi, Ordinis Sancti Benedicti, dicti oppidi Turris Maioris, quam venerabilis frater noster lacobus episcopus Aprutinensis nuper in commendam ad eius vitam ex dispensatione apostolica obtinebat, ac cuius et illi forsan annexorum fructus, redditus et proventus trecentorum ducatorum auri de Camera, secundum communem existimationem, valorem annuum, ut accepimus, non excedunt (commenda huiusmodi, ex eo quod idem Iacobus episcopus illi necnon omni iuri, sibi in dicta rurali ecclesia vel ad illam quomodolibet competenti, hodie in manibus nostris sponte et libere cessit, nosque cessionem huiusmodi duximus admittendam, cessante adhuc eo quod ante commendam ipsam vacabat, nunc vacante), cum annexis huiusmodi praediis, proprietatibus ac omnibus iuribus et pertinentiis suis. omniaque et singula praedia, proprietates, census, decimas, primitias ceteraque bona, fructus, redditus, proventus et etiam iurisdictiones, actiones et iura ac alia emolumenta quaecumque olim mensae episcopalis et ecclesiae Civitatensis, et quae hactenus ad ipsam mensam episcopalem, episcopum et ecclesiam Civitatensem quomodolibet et ubilibet spectabant et pertinebant, episcopali, pro eius et episcopi Sancti Severi pro tempore existentis: capitulari autem mensis erectae ecclesiae illiusque massae communi, pro dignitarumque beneficiorum in ea erectorum dotibus, illaque pro tempore obtinentium alimentis necessariis, omnia et singula fructus, redditus et proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque Beatae Mariae in cathedralem erectae, necnon archidiaconatus et archipresbyteratus translatorum praedictorum fructus, redditus et proventus, obventiones et emolumenta. quaecumque, ita ut ex dicta massa aliquid certum in praebendam dictis archidiacono, archipresbytero et primicerio necnon canonicis et beneficiatis constituatur, ac reliqua, quae, detractis praebendis huiusmodi dictae massae supererunt, pro rata servitii ab unoquoque eorum praestiti postmodum inter ipsos, modo et ordine a futuro episcopo Sancti Severi praescribendis, dividantur, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo unimus, annectimus et incorporamus, ita quod liceat pro tempore existenti episcopo Sancti Severi, olim mensae episcopalis et ecclesiae Civitatensis rectoriaeque praedictae, ac capitulo et beneficiatis praefatis, ipsius erectae ecclesiae necnon archidiaconatus et archipresbyteratus translatorum huiusmodi fructuum, reddituum et proventuum, iurium, obventionum et emolumentorum corporalem possessionem per se vel alium seu alios propria auctoritate respective libere apprehendere et perpetuo retinere, illaque percipere, colligere, levare, exigere, recipere et recuperare, arrendare, locare et in eorum usus et utilitatem respective convertere, cuiusvis licentia desuper minime requisita.

§ 6. Decernentes ex nunc irritum et Clausulae et inane, si secus super his a quoquam, qua-derogatio contrariorum. vis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari; non obstantibus, quatenus opus sit, nostris de non tollendo iure quaesito ac unionibus committendis ad partes, vocatis quorum interest, nectum, canonicatuum et praebendarum alio- non Lateranensis concilii novissime ce-

nalis.

lebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a jure permissis, fieri prohibentis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon dictarum ecclesiarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque personis sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, et etiam consistorialiter ac alias quomodolibet in contrarium concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiam si de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in eis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Nulli ergo omnino hominum li-Sanctio poe- ceat hanc paginam nostrae suppressionis, extinctionis, translationis, erectionis, institutionis, decorationis, concessionis, assignationis, subjectionis, unionis, annexionis et incorporationis, decreti, derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicæ millesimo quin

gentesimo octuagesimo, decimo kalendas martii, pontificatus nostri anno ix. Dat. die 21 febr. 1580, pontif. anno 1x.

#### CXXVII.

Confirmatio erectionis confraternitatis Sanctae Mariae Rotundae 1

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Pietatis et christianae charitatis opera, quae Salvator et Dominus noster Iesus Christus, cuius vices, licet immeriti, gerimus in terris, fidelibus ipsis, antequam pateretur, instanter commendavit, ubique locorum ac praesertim in Urbe nostra, christianae religionis proprio domicilio, exerceri cupientes, his, quae propterea provide et religiose ordinata fuisse dicuntur, libenter, cum a nobis petitur, apolici muniminis firmitatem adiicimus, aliasque desuper disponimus, prout conspicimus in Domino salubriter expedire.

Farti series.

Exordium.

§ 1. Exhibita siquidem nobis nuper, pro parte dilecti filii Federici Zuccari, regentis, ac confratrum confraternitatis S. Iosephi in ecclesia B. Mariae Rotundae de Urbe canonice institutae, petitio continebat quod dudum, postquam quondam Desiderius de Auditorio, tunc canonicus dictae ecclesiae, devotione ductus, ex concessione Sedis Apostolicae, Sanctum Sepulchrum Dominicum Hierosolymitanum bis, et Montem Sinai semel, et alia loca Terrae Sanctae, diversos corporis et animae labores, cum summo vitae discrimine, perferendo, ad laudem Dei visitaverat, et exinde nonull, venerabiles reliquias secum detulerat, reliquias praescriptas in loco devoto et convenienti collocari, et tam ipse quam dilecti filii capitulum eiusdem ecclesiae, attendentes quod in ipsa ecclesia a sini-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

stra parte illius ingressus erat una ex maioribus cappellis nondum in titulum perpetui beneficii ecclesiastici erecta, in qua immunditiae dictae ecclesiae reponebantur, et quae a christifidelibus nullo modo aut parum frequentabatur nec in veneratione habebatur, in ecclesiae praedictae dedecus et populi inibi confluentis devotionis diminutionem, ipsam cappellam ad debitam formam et nobiliorem statum deduci ac divinum cultum inibi augeri desiderarent, capitulum praedicti ad sonum campanae, ut morisest, super eo capitulariter congregati, eamdem cappellam dicto Desiderio, ad effectum illam restaurandi et ibidem dictas reliquias honorifice reponendi, eique per cappellanum tunc ab eodem Desiderio, et in certos eventus per confraternitatem praedictam inibi tunc, ipso Desiderio procurante, instituendam, ac aliis modis et formis tunc expressis deputandum inserviendi, missasque certis tunc forsan expressis modo et forma atque diebus celebrandi, cum facultate in dicta cappella confraternitatem huiusmodi institui faciendi: ita quod dictus Desiderius, si sibi placeret et eisdem confratribus parochianum dictae ecclesiae, quae etiam parochialis existit, in dicta cappella sepeliri, quod medietas cerae, quae obveniret ratione dictae sepulturae, pro una inter capitulum, et pro altera medietatibus pro divini cultus in ipsa cappella manutentione inter confratres praefatos dividerentur; quodque ipse Desiderius pro eleemosynis in cappella praedicta recolligendis, quarum quinta pars dictae ecclesiae, residuum vero ipsius cappellae esset, cyppum et truncum, et pro custodia paramentorum et aliarum rerum dictae cappellae in sacristia dictae ecclesiae unam capsam habere et retinere posset, et sub certis aliis pactis et conditionibus necnon modis et formis tunc expressis concesserunt et assignarunt, prout in diversis in-

strumentis desuper confectis plenius dicitur contineri.

§ 2. Cum autem, sicuti eadem petitio subiungebat, praedictus Desiderius, in suo taris et conproposito perseverans, ex bonis sibi a Deo fraternitatis S. collatis cappellam ipsam restaurare, et Sancta nuncuin ea unum altare lapideum formosissimum, sub invocatione S. Iosephi de Terra Sancta nuncupati, construi et aedificari, ac subtus dictum altare reliquias huiusmodi, divinae pietatis intuitu, rite collocari, ac missas iuxta concessionis et assignationis praedictarum tenorem celebrari; necnon, ad omnipotentis Dei gloriam et illius cultus augmentum, ac eiusdem sancti Iosephi honorem, unam confraternitatem christifidelium Deo et ipsi sancto Iosepho devotorum, praecipue insignium operantium architecturae, picturae, sculpturae et metallariae, lignariae, fusariae et diversarum artium, ut praefertur, canonice institui et erigi; ac eidem confraternitati quamdam cameram supra dictam cappellam existentem per dictos capitulum concedi et assignari curaverit, pro parte Federici regentis ac confratrum praedictorum, asserentium, postquam felicis recordationis Paulus Papa III, praedecessor noster, concessionem, assignationem et institutionem huiusmodi, sub data videlicet tertio nonas octobris, pontificatus sui anno nono, confirmari et approbari concesserat, se litteras super concessione huiusmodi non expedivisse, et nihilominus regentem et confratres dictae confraternitatis pro tempore existentes ex tunc dictae cappellae in divinis deservire, ac eorum etipsius confraternitatis impensis nonnullas virgines annuatim matrimonio collocare, ac missas iuxta concessionem et assignationem huiusmodi celebrari fecisse, necnon pauperum et infirmorum necessitatibus et indigentiis subvenire, ac diversa pietatis et charitatis opera sedulo exercere consuevisse, nobis

fuit humiliter supplicatum quatenus concessionem, assignationem, erectionem et institutionem praedictas ac alia praemissa, proillorum subsistentia, confirmare et approbare, aliasque desuper opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur, Federicum regentem Confirmatio et confratres praedictos ac eorum quemconfraternitatis libet a quibusvis excommunicationis, etc. censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, concessionem, assignationem, erectionem et institutiones praedictas, sicuti canonice factae fuerunt, eorumdem capituli ad hoc expresso accedente consensu, apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque perpetuae firmitatis robur adiicimus, omnesque et singulos iuris et facti defectus, si qui intervenerunt in eisdem, supplemus, ac illas validas et efficaces existere, suosque plenarios et integros effectus sortiri debere decernimus; et nihilominus, pro potiori cautela, confraternitatem praedictam, de consensu capituli huiusmodi a dilecto filio nostro in dicta urbe et eius districtu vicario in spiritualibus generali approbando, de novo, sine alicuius praeiudicio, auctoritate et tenore praedictis, perpetuo erigimus et instituimus; necnon pro tempore existentibus regenti et confratribus praedictis, ut perpetuis futuris temporibus dictam cappellam ac omnia et singula illius res et bona mobilia et immobilia ac se moventia, praesentia et futura, regere, gubernare et administrare, illorumque fructus, necnon oblationes et eleemosynas aliaque pia suffragia inibi pro tempore erogata percipere, exigere et levare, ac in ipsius cappellae usus et utilitatem, ac illius iurium et bonorum conservationem et divini cultus augmentum convertere, necnon unum vel plures presbyterum seu presbyteros, a dicto vi-

cario approbandos, et ad ipsorum regentis et confratrum nutum ponendos et amovendos, qui missas et alia divina officia, iuxta providam dispositionem desuper ab eisdem regente et confratribus faciendam, in ipsa cappella celebrare teneantur, ac in eadem cappella tam confratres quam alios christifideles sepelire; necnon, pro illius et dictae confraternitatis salubri directione, ac rerum et bonorum earumdem administratione, quaecumque statuta et ordinationes, licita tamen et honesta ac sacris canonibus et decretis concilii Tridentini non contraria, ab eodem vicario pariter approbanda, condere; eaque, postquam condita fuerint, pro temporum varietate, corrigere, alterare, immutare, limitare, modificare et in meliorem formam redigere seu in totum cassare, et alia, ut praefertur approbanda, de novo condere et edere, quae omnia semper a vicario praedicto sint examinata et approbata, libere et licite valeant; quodque dicta cappella seu illius altare etiam a nobis vel Sede praedicta seu illius legatis, etiam de latere, vel eodem vicario aut quocumque alio in titulum perpetui beneficii ecclesiastici erigi, seu tamquam beneficium ecclesiasticum per quoscumque impetrari, vel alicui alteri cappellae, ecclesiae seu beneficio ecclesiastico vel loco uniri, aut illius fructus et bona applicari, seu alias ex illis disponi nequeat; nullusque, apostolica vel ordinaria aut delegata seu mixta auctoritatibus fungens, de legatis, relictis, rebus et aliis praedictis, directe vel indirecte, quovis quaesito colore, absque expressa licentia pro tempore existentium regentis et confratrum praedictorum in scriptis tradita, se intromittere aliquatenus possit, apostolica auctoritate et tenore praedictis perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 4. Necnon quascumque erectiones,

Clausulae spe- provisiones, concessiones, uniones, applicationes et alias dispositiones de cappella illiusque altari, rebus et bonis praedictis, etiam per nos seu quoscumque alios Romanos Pontifices praedecessores nostros et dictam Sedem aut quoscumque alios pro tempore factas, nullas et invalidas fore et esse, nec per eas cuiquam ius adquiri, dictosque regentem et confratres nunc et pro tempore existentes super praemissis omnibus et singulis nullatenus per quoscumque, quavis auctoritate, quomodolibet molestari vel impediri posse; ac quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

xecutio

5. Quocirca venerabilibus fratribus no-Mandatur e- stris Amerinensi et Maceratensi episcopis, ac dilecto filio archipreshytero dictae ecclesiae Sanctae Mariae per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte regentis et confratrum praedictorum seu alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra eosdem regentem et confratres Forumque singulos confirmatione, approbatione, suppletione, novis erectione, institutione, indulto et decretis praedictis aliisque praemissis, pacifice frui et gaudere, ac praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus, quos illa concernunt et quomodolibet concernent in futurum, inviolabiliter observari. non permittentes regentem et confratres praedictos seu aliquem ex eis contra earumdem praesentium tenorem quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles, per sententias et censuras ecclesiasticas, ac etiam pecu- lapprobationis, confirmationis, adiectio-

niarias poenas, eorum arbitrio imponendas, infligendas et moderandas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, ac super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, etiam ad hoc, si opus fuerit, invocato auxilio brachii saecularis.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus Contrariorum et ordinationibus apostolicis; ac dictae derogatio. ecclesiae, iuramento roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem ecclesiae et dilecto filio illius archipresbytero ac capitulo praedictis et quibusvis aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, et cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus ac insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio et ex certa aut unus eorum, per se vel alium seu scientia et de apostolicae potestatis plenitudine, et etiam consistorialiter, et alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, concessis et imposterum concedendis; quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, a dicta sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

> § 7. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, nalls.

Facti series.

nis. decretorum, erectionis, institutionis. concessionis, indulti, mandati et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire: si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Tusculi, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo, nonis martii, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 7 martii 1580, pontif. anno ix.

### CXXVIII.

De confraternitate Annunciationis in ecclesia Sanctae Mariae supra Minervam constituta 1.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ut Sanctissimum gloriosissimae Dei Genitricis Mariae nomen, quae salutis nostrae protulit auctorem, et apud Regem, quem genuit, pro nobis omnibus sedulo intercedit, ubique locorum et gentium, ac praesertim in Urbe nostra, christianae religionis proprio domicilio, in qua Petrus apostolorum princeps, vicariorum Iesu Christi et suorum successorum Sedem amplissimam, divina voluntate, locavit, celebretur, dignisque laudibus efferatur, dilectos filios guardianos et confratres confraternitatis sub invocatione Annunciationis eiusdem Beatae Mariae Virginis supra Minervam de eadem Urbe canonice institutae, qui piis et charitatis operibus, sub eiusdem Beatae Mariae Virginis vexillo et nomine, assidue sunt intenti, specialibus gratiis atque favoribus complectendos esse censemus, prout in Domino conspicimus expedire.

1 Ex Bullar. Ord. Fratr. Praedic., tom. v. pag. 407. 47

Bull. Rom. Vol. VIII.

§ 1. Sane. pro parte dictorum guardianorum et confratrum nobis nuper exhibita petitio continebat quod, cum ipsi guardiani et confratres ex proprio eorum instituto annis singulis quamplures pauperrimas virgines nuptui tradere, hocque in opere et in pauperibus virginibus sanctimonialium vitam ingressuris subveniendis, aliisque charitatis et pietatis operibus incessanter et continue laborare maxima cum diligentia consueverint, adeo ut eadem archiconfraternitas, propter diligentem custodiam quam virgines ipsae earum pudicitiæ, et eximiam curam quam earum parentes necnon sorores et aliae consanguineæ et affines, ad honestam vitam peragendam bonamque conversationem sequendam, habent, cum alioquin ad eadem subsidia recipienda pervenire nequirent, a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris pudicitiae conservatrix appellata fuerit, et ob frequentia ac continua similium virginum connubia, quae, ut sequantur annis singulis, per eamdem archiconfraternitatem procurantur, sit quasi seminarium artificum eiusdem, unde hoc piissimum sanctissimumque opus eisdem Romanis Pontificibus ac nobis adeo gratissimum fuit, ut prae ceteris dictae Urbis archiconfraternatibus aut confraternitatibus, festum principale ipsius archiconfraternitatis, quod est Annunciationis eiusdem Beatae Mariae, nostra et venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium collegii praesentia decorari, ipsumque opus honestis eleemosynis ab ipsis Romanis Pontificibus et cardinalibus quotannis largiri solitis confoveri et promoveri consueverit, quod praedecessorum nostrorum institutum, ad divini nominis gloriam et exaltationem, nos ipsi una cum praedictis cardinalibus constanter retinuimus.

§ 2. Quo autem hoc adeo laudabile et

dae.

Causa consti-pernecessarium opus in dies, ad Dei gloriam ipsarumque virginum et aliarum huiusmodi mulierum pudicitiae et honestatis conservationem, augeatur et perpetuo maiori cum charitate exerceatur, pro parte guardianorum et confratrum praedictorum nobis fuit humiliter supplicatum quatenus erectionem et institutionem dictae archiconfraternitatis approbare et confirmare, et eorum petitionibus annuere, aliasque in praemissis opportune providere dignaremur.

praedictae.

§ 3. Nos igitur guardianos et confra-Confirmatio tres praedictos ac eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis, etc. censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, erectionem et institutionem dictae archiconfraternitatis, sicuti canonice facta fuit, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, et quatenus opus sit, de novo eam in archiconfraternitatem aliarum confraternitatum slmilium sub invocatione Annunciationis eiusdem Beatae Mariae, tam erectarum quam erigendarum et illi canonice aggregandarum, perpetuo, sine alterius praeiudicio, erigimus et instituimus; ipsisque guardianis et confratribus ut quascumque alias confraternitates, tam in dicta Urbe quam extra eam, nunc et pro tempore existentes, dictae archiconfraternitati aggregare et associare, illisque et earum utriusque sexus confratribus, dictae archiconfraternitatis privilegia, indulta, indulgentias, etiam plenarias, et peccatorum remissiones ac relaxationes per praesentes concessa et in posterum concedenda, non tamen aggregandi, communicare libere et licite valeant, licentiam concedimus et impartimur.

§ 4. Ut autem ipsius archiconfraterni-Concessio in- tatis et aliarum illi pro tempore aggregandalgentiarum. dar. confraternitatum confratres nunc et dum etc. (R. T.).

pro tempore existentes, in tam pio et laudabili instituto eo alacrius persistant, quo ex hoc dono coelestis gratiae conspexerint se uberius esse refectos, de omnipotentis Dei, nostra et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, qui dictam archiconfraternitatem et illi aggregatas et in futurum aggregandas confraternitates ingredientur, si sanctissimum Eucharistiae Sacramentum susceperint, necnon omnibus illis, etiam utriusque sexus pro tempore existentibus, qui, etiam vere poenitentes et confessi, in mortis articulo nomen Iesu devote invocaverint, aut aliquod poenitentiae signum fecerint, ac in Nativitatis et Resurrectionis eiusdem Domini nostri Iesu Christi ac Pentecostes, necnon Conceptionis, Nativitatis, Purificationis, Annunciationis et Assumptionis eiusdem Beatae Mariae festivitatibus, necnon sanctae Catharinae de mense maii festo, archiconfraternitatis et confraternitatum huiusmodi ecclesias devote visitaverint; necnon matronis et aliis mulieribus, quae easdem puellas maritandas diebus Annunciationis et Nativitatis Beatae Mariae et Sanctae Catharinae huiusmodi processionaliter associaverint; ipsisque puellis maritandis vere poenitentibus et confessis, ac etiam utriusque sexus confratribus et aliis christifidelibus qui eidem processioni interfuerint et praemissa fecerint ac pias inibi preces ad Deum, prout unicuique suggeret devotio, effuderint, si sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem dicta auctoritate, earumdem tenore praesentium, elargimur.

- § 5. Ac ipsis confratribus, qui semel in quolibet mense anni dictum Sacramentum 1, dum infirmis defertur, ac confra-
- 1 Ripoll addit devote sumpserint, qualibet rice, unum annum; quique dictum Sacramentum,

trum et aliorum in eorum ecclesiis se-loriginalibus adhiberetur, si forent exhipeliendorum cadavera ad sepulturam usque associaverint, et missae eiusdem archiconfraternitatis ad altare eiusdem Beatae Mariae Annunciationis, situm in ecclesia dictae domus, devote, qualibet secunda die dominica cuiuslibet mensis totius anni, interfuerint, qualibet die. centum dies; singulis vero diebus sabbati totius anni dictum altare devote visitantibus et inibi, prout uniuscuiusque suggeret devotio, ad Deum preces effundentibus, alios centum dies; necnon visitantibus puellas ab eadem archiconfraternitate nubendas, unum annum de eis iniunctis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus. Praeterea, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, similiter vere poenitentibus et confessis ac sacra communione refectis, dictas eclesias in festo Annunciationis eiusdem Beatae Mariae Virginis, ut praefertur, visitantibus et orantibus, plenariam omnium peccatorum suorum iudulgentiam et remissionem, dicta auctoritate, earumdem tenore praesentium, elargimur.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con- et ordinationibus apostolicis contrariis o quibuscumque. Volumus autem quod, si validitate indul- praemissa peragentibus aliqua alia indulgentia in perpetuum vel ad certum tempus nondum elapsum duratura per nos concessa fuerit, praesentes litterae nullius sint roboris vel momenti.

sumptorum.

gentiarum.

- § 7. Ceterum, quia difficile foret prae-Fides tran- sentes litteras ad singula quaeque loca deferri, volumus et dicta auctoritate decernimus quod transumptis earumdem litterarum, etiam impressis, manu secretarii dictae archiconfraternitatis subscriptis, et sigillo eiusdem archiconfraternitatis munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae ipsis
  - 4 Ripoll addit sequentia verba: intervenientibus autem ordinariis dictae archiconfraternitatis congregationibus, alios centum dies; necnon etc. (R. T.).

bitae vel ostensae. Nulli ergo, etc. Si quis, etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXXX. sexto idus martii, pontificatus nostri anno ix.

Dat. die 10 martii 1580, pontif. anno ix.

#### CXXIX.

Medici hebraei vel infideles ad curandos christianos infirmos non admittantur: et medici omnes servent constitutionem Pii V in monendis infirmis ad confessionem peccatorum 1.

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Alias piae memoriae Paulus Papa IV, praedecessor noster, edita perpetua con-prohibuit mestitutione, inter alia, sancivit ne medici curare po iudaei, etiam vocati et rogati, ad christianorum aegrotantium curam accedere aut illi interesse possent.

- § 1. Quam constitutionem postea Pius Papa V, etiam praedecessor noster, per stitutionem approbavit. suas litteras approbavit, innovavit et confirmavit, et robur perpetuae firmitatis obtinere decrevit ac voluit, et sub intimatione divini iudicii praecepit et mandavit omnia in eadem constitutione contenta in posterum firmiter observari, non solum in terris et dominiis S. R. E. subjectis, sed etiam ubique locorum.
- § 2. Quia tamen nobis, non sine ma- Innocent. III gna animi nostri molestia, innotuit eam et Pius V in constit. vi iusminime observari, sed per multos adhuc ex serunt medicos christianis hominibus esse, qui dum suos tra tres dies, corporum languores illicitis mediis, et infirmos cupraecipue iudaeorum ac aliorum infide-rare. lium opera, sanari cupiunt, verae salutis animarum suarum et corporum simul
- 1 Hoc idem, quoad medicos hebraeos, statuit Paulus IV in eius const. IV, Cum nimis, tom. VI, pag. 498.

immemores fiunt, et, quod valde dolendum est, in damnationis aeternae maximum saepe discrimen incidunt, medicis iudaeis et infidelibus huiusmodi ad ipsorum curationem vocatis et adhibitis; unde fit, ut et iudaeis ac aliis infidelibus magna detur delinquendi occasio, et simul salutare praeceptum negligatur, ab Innocentio Papa III, similiter praedecessore nostro, in concilio generali quondam emissum, et deinde a praedicto Pio V innovatum, quod omnes medici, cum ad infirmos in lecto iacentes vocati essent, ipsos ante omnia monerent ut idoneo confessori omnia peccata sua iuxta ritum S. R. E. confiterentur, neque tertio die ulterius visitarent, nisi longius tempus infirmo confessor, ob aliquam rationabilem causam, super quo eius conscientia onerabatur, concessisset, et eis per fidem confessoris in scriptis factam constaret, quod infirmi peccata sua confessi fuissent.

constitutiones.

§ 3. Idcirco nos tam iudaeos, qui ad-Pontifer iste versus mandata huius modi apostolica comapprobat et in-novat dictas mittere audent, quam christianos, qui Pauli IV et Pii V illos ad se accersunt vel medendi licentiam concedunt, et viam ad delinquendum eisdem aperiunt, coercere volentes, supradictas praedecessorum nostrorum constitutiones, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus, confirmamus et innovamus ac inviolabiliter observari mandamus, atque hac nostra in perpetuum valitura constitutione eisdem constitutionibus et praeceptis, pro firmiori illorum observatione, addentes, universis utriusque sexus christifidelibus districte inhibemus et interdicimus ne posthac iudaeos vel alios infideles ad ipsorum christianorum aegrotantium et infirmorum curam vocent seu admittant, aut vocari admittive faciant, concedant vel permittant.

singulis venerabilibus fratribus nostris patriarchis, primatibus, archiepiscopis et tio singulis anepiscopis, necnon dilectis filiis aliis loco-uls lottio quadragesimae. rum ordinariis et quibusvis parochis aliisve animarum curam habentibus et exercentibus, sub indignationis nostrae ac aliis arbitrio nostro infligendis poenis, ut praesentes nostras litteras in suis ecclesiis. quae in illis civitatibus vel dioecesibus constitutae sunt, in quibus hebraei vel alii infideles moram trahunt, quamprimum ad eos perlatae fuerint, et deinde singulis annis initio quadragesimalis ieiunii publicent aut publicari faciant.

§ 5. Et quod, si quis, post earum pu- Contravenienblicationem, etiam quomodolibet exemptus, ac cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis et præeminentiae existens, adversus illa facere ausus fuerit, sacramenta ei ecclesiastica nullatenus ministrentur, nec etiam a regularibus exemptis, et sic decedens ecclesiastica careat sepultura, quae quidem omnia parochi aegrotantibus significare apto tempore non omittant, praesertim cum iudaeorum vel infidelium medicum ab eis admissum esse cognoverint, et alias ipsi locorum ordinarii contra huius mandati transgressores debita animadversione procedant, iudaeosque ipsos nihilominus, iuxta Pauli et Pii pontificum praedictorum litteras contra illos editas, pro earum transgressione puniant.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus et Clausulae deordinationibus apostolicis ac omnibus illis, quae iidem Paulus et Pius in suis litteris praedictis voluerunt non obstare; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis, etiam regularibus, privilegiatis et exemptis, eorumve Ordinibus et congregationibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, etiam Mari Magno seu Bulla Aurea nuncupata, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel § 4. Mandantes propterea omnibus et in specie ac alias, in contrarium quomo-

Publicetur

sumptorum.

dolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus et formis specialis, specifica, expressa et individua mentio seu quaevis alia expresso habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Seu si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 7. Et quia difficile foret easdem prae-Fides tran- sentes ad singula quaeque loca deferri, volumus et declaramus quod earum transumptis, etiam impressis et manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides ubicumque habeatur, quae praesentibus haberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die trigesima maii, millesimo quingentesimo octuagesimo primo, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 30 maii 1581, pontif. anno x.

#### CXXX.

De auctoritate archiconfraternitatis B. Mariae Virginis Confalonis de Urbe quoscumque christifideles S. R. E. ditioni subiectos, piorum eleemosynis perdimendi, duosque carceratos, in festo eiusdem B. Mariae et in eius honorem. anno quolibet liberandi 1.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Christianae nobiscum religionis consor- Christianorum tes, gravi captivitatis et servitutis iugo a captivorum machristiani nominis hostibus oppressos du- la bic Pontifex deplorat, risque operibus quotidie vexatos, immensa S. Matris Ecclesiae clementia pie miseratur, eorumque afflictiones, fusis ad misericordiarum Patrem et totius consolationis Deum, devotis precibus, adiuvare, atque in aliorum christianorum memoriam, in mysticis maxime et ad purificandas fidelium mentes sanctius institutis diebus, revocare non intermittit. Quod clemens piae matris officium nos quoque admonet ut miserorum captivorum aerumnis succurramus, fratrumque charitatem ad idem, quantum in nobis est, excitemus, ne, languescente paulatim extremis malis conflictatae carnis infirmitate, et hoste diabolo, se infirmis, et verbi Dei praedicatione, sacrificiorum et sacramentorum solatio destitutis eorum mentibus, insinuante, desperationi succumbentes, ad susceptae in baptismo fidei desertionem inducantur; tandemque, cum nulla, siquam habebant, subsidii spes appareat, ad aeternam redemptarum pretioso Domini nostri Iesu Christi sanguine animarum perditionem misere perducantur.

§ 1. Quare, ne huiusmodi, quae toto Bi ad liberaanimo horrescimus, accidant, neve in qua demplionem et rere sacris rebus et pretiosis vasis non rum qui sunt de Statu Ecclesiaparcitur, et in qua a Deo acriter interro-sico gamur cur tot captivi in captivitatem ducti sunt nec redempti, negligentes diutius fuisse, aut quicquam pretiosius quam animas ipsas habuisse arguamur, quando nostra et Sedis Apostolicae auctoritate

1 Alia de hac sodalitate superius dixi, ad huquisitis, ab infidelium captivitate re- ius Pontificis const. LVII, Pastoris, pag. 145.

redimendorum captivorum opus in alia iamdiu loca est diffusum, illud quoque in alma Urbe nostra constituere decrevimus, ad quod etiam ingemiscentium captivorum matrum aliorumque propinquorum lamentis et lacrymis quotidie urgemur, eorum maxime, qui nostrae et dictae Sedis temporali ditioni subiecti, ut ipsi tutelam primum, et in mari nostro Tyrrheno et Adriatico securitatem, sic, post vincula, liberationem quoque a nobis iure suo exposcere videntur. Quibus omnibus valde ad hoc opus sollicitati, cum adiumenta nobis ad illud requireremus, in dilectos filios custodes et confratres archiconfraternitatis gloriosissimae Virginis Mariae Confalonis nuncupatae de dicta Urbe, quos huic operi praeficeremus, mentem nostram intendimus; de quorum insigni christianae pietatis affectu confisi, qui nobis, cum ob praestitam, in ecclesiarum archiconfraternitati praedictae unitarum divino cultu et conservando et augendo, inopibusque dotandis et locandis puellis, necnon pauperibus aliisque variis casibus afflictis, multos annos in Urbe operam, tum etiam dilecti filii nostri Iulii Antonii S. Bartholomaei in Insula presbyteri cardinalis S. Severinae nuncupati testimonio, nobis satis innotescit.

§ 2. Motu igitur proprio et ex certa Archiconfra- scientia necnon matura deliberatione noternitatem Con-falonis depu- stra, deque apostolicae potestatis plenitudine, onus hoc universum, quod magnum esse intelligimus, curae et sollicitudini archiconfraternitatis praedictae in perpetuum imponimus, ad hoc ut ipsa archiconfraternitas, illiusque custodes et confratres pro tempore existentes, quoscumque christifideles dictae Urbis ac provinciarum, civitatum, terrarum et locorum nostrae et dictae Sedis temporali ditioni mediate et immediate subjectorum, ubicumque captos, conquirant, ex [

infidelium servitute redimant, eaque de causa, in omni loco dictae ditioni nostrae, ut praefertur, subjecto, eleemosynas et oblata quaecumque quaerant et accipiant, collectores probos et ad charitatis officium exercendum propensos ac alias ad id ab ordinariis locorum approbatos, quotquot necessarii fuerint, servata forma concilii Tridentini, constituant; qui eleemosynas, oblationes, legata et quaecumque alia subsidia, tam in dicta Urbe quam in quibusvis provinciis, civitatibus, oppidis, castris et locis ipsi ditioni, ut supra, subjectis, pro huiusmodi redemptione et causis ad eam pertinentibus, perquirant. pecuniasque inde congerendas penes publicum mercatorem fide et facultatibus idoneum deponant, donec illae in redemptionem captivorum huiusmodi, arbitrio ipsorum custodum et confratrum, erogarentur: ita tamen ut de aliis ipsius archiconfraternitatis redditibus ad alios pios usus, iuxta illius laudabilia instituta destinatis, nihil omnino detrahatur.

§ 3. Itaque custodes et confratres prae- Horlatur condictos necnon omnes utriusque sexus fratres ut rechristifideles per redemptionis nostrae ram suscipient sacramentum omni cordis affectu obtestamur, ut Eius membris laborantibus et oppressis compati non negligant, qui pro omnibus pati ipse dignatus est; custodes siquidem et confratres, ut cum nostrae benedictionis gratia redemptionis captivorum causam prompto animo suscipiant, seque ad salutem animarum in infidelium potestate periclitantium ferventer exerceant, ac tam ipsi quam alii christifideles nascenti huic operi semper et ubique faveant piisque largitionibus prosequantur, centuplum in aeternis coeli tabernaculis feliciter recepturi.

§ 4. Insuper universis et singulis archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesia- alli faveani confraternitati. rum praelatis, necnon rectoribus parochialium et aliarum ecclesiarum, eorum-

An. C. 1581

faveant

que vicariis et ceteris ordinis ecclesiatici personis, saecularibus et, etiam Mendicantium, regularibus, in quacumque dignitate ecclesiastica constitutis, ditionis praedictae, iniungimus ut quotiescumque pro parte custodum et confratrum praedictorum seu alicuius eorum fuerint requisiti, laudabile hocopus, per se vel alium seu alios, etiam adhibitis verbi Dei concionatoribus, in suis quisque ecclesiis, plateis et locis et ubicumque opus erit, omnibus christifidelibus publicent atque denuncient, ipsosque ad illud, omni studio et charitate, ad eleemosynas, oblationes et legata praedicta certatim conferenda, omni studio et charitate accersant. ut miseris et afflictis captivis, quorum animarum periculum imminet, copiosius succurratur.

§ 5. Ceterum, ut pium hoc opus, salu-Facultas so- bribus institutis directum, felicia in dies dendi statuta suscipiat incrementa, custodibus et confratribus praedictis licentiam tribuimus ut, ad faustum et incolumem statum ipsius operis rite atque ordine constituendum, quaecumque statuta, ordinationes et decreta licita et honesta sacrisque canonibus concilique Tridentini decretis non contraria, et a nostro in Urbe in spiritualibus vicario approbanda condere; ac condita, quotiescumque opus erit, mutare et corrigere, et etiam omnino vel in parte abrogare, aliaque, ut praefertur, approbanda, de novo edere, ac cetera gerere, exequi et exercere, quae in praemissis necessaria fuerint quomodocumque et opportuna.

§ 6. Decernentes praesentes ac omnia Clausulae prae- in eis contenta perpetuo inviolata consiservativae et stere; sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, ubique

et inane quidquid contra illas per quoscumque, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Quocirca venerabilibus fratribus nostris Hostiensi et Bononiensi ac Perusino episcopis per apostolica scripta, motu simili, mandamus ut ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte custodum ac confratrum praefatorum seu alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra ipsas litteras et in eis contenta quaecumque ab omnibus, semper et ubique, firmiter observari; ac custodes, confratres et collectores praedictos ceterosque omnes, quos litterae ipsae concernunt, illis pacifice frui et gaudere; non permittentes quempiam ipsorum desuper molestari; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam sæpius aggravando, invocato etiam ad hoc. si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 8. Non obstantibus felicis recorda- Clausulas detionis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque apostolicis constitutionibus, conciliis quoque universalibus, etiam facultatum quaestuandi revocatoriis, necnon prohibitionibus desuper factis; ac ecclesiarum, monasteriorum, hospitalium, piorum locorum, collegiorum et aliarum confraternitatum, necnon Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum et B. Maiudicari et definiri debere; necnon irritum | riae de Mercede aliorumque Ordinum

Executorum

rum fides.

quorumcumque, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam ad imperatoris, regum, reginarum aliorumque principum instantiam, aut etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, ac etiam consistorialiter et alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa; individua et ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam, expressamet ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 9. Volumus autem ut earumdem Transumpto- praesentium transumptis, etiam impressis et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae vel dictae archiconfraternitatis munitis, manuque eiusdem archiconfraternitatis vel alterius notarii publici subscriptis, eadem prorsus fides ubique, in iudicio et extra illud, adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum,

anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo primo, quinto kalendas iunii, pontificatus nostri anno decimo.

Dat. die 28 maii 1581, pontif. anno x.

Sequitur indultum liberandi carceratos, de quo in praecedenti rubrica.

### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 10. Cum alias felicis recordationis Iulius Papa III, praedecessor noster, di-auno primo sui pontificatus, inlectis filiis custodibus et confratribus ar-dultum dedit chiconfraternitatis Confalonis de Urbe, ut carceratum. ad laudem et honorem B. Mariae semper Virginis, in eius Assumptionis festo, unum carceribus detentum, etiam si talis ultimo supplicio plectendus veniret, ad illorum electionem, annis singulis extrahere et liberare valerent indulserit.

§ 11. Et deinde piae memoriae Pius Pius IV, anno Papa IV, etiam praedecessor noster, ut etiam sui ponhaiusmodi indultum maiorem obtineret lud confirmavit. roboris firmitatem, illud ac in eo contenta quaecumque approbaverit et confirmaverit, ac perpetuae firmitatis robur adiecerit, necnon, quatenus opus esset, custodibus et confratribus praedictis ea omnia de novo concesserit, prout in supplicationibus motu proprio eorumdem praedecessorum signatis, quorum solam signaturam ipsi Iulius et Pius praedecessores sufficere respective voluerunt, plenius continetur.

§ 12. Cum autem, sicut exhibita nobis Hic Pontifer nuper, pro parte custodum et confratrum dedit talem praedictorum, petitio continebat, licetipsi mendi captivos, in possessione excarcerandi et liberandi sa constitutiohuiusmodi abinde circa fuerint et sint, ac ne eleemosynam, quam liberandus huiusmodi ipsi archiconfraternitati offerre et dare vellet, in eiusdem archiconfraternitatis usus convertere possint; tamen, quia nuper nos, per quasdam nostras sub plumbo ex-

An. C. 1581

peditas litteras, onus universum, quod magnum esse intelleximus, redimendi captivos curae et sollicitudini dictae archiconfraternitatis in perpetuum motu proprio imposuimus etc., ut supra.

§ 13. Volentes ipsi custodes et confra-Modo hie tres totoque cordis affectu exoptantes o-idem Pontifex, pro huius ope. nus huiusmodi eis per nos impositum, rissubventione, quod libenter acceptarunt, iuxta nostram voluntatem et dictas litteras exegui, et totali executioni nunc et in omnibus redimendi dictos captivos occurrentibus necessitatibus demandare; sed cum ad id faciendum quamplurimum christifidelium eleemosynae sint necessariae, et ipsi sperent ex nunc in carceribus dictae Urbis detentis et pro tempore detinendis aliquam eleemosynam habere, et illam in redimendos captivos praefatos convertere parati sint, si in eis non solum unum sed duos carceratos, et pro quocumque crimine (praeterquam laesae maiestatis et assassinii ac propinati veneni, necnon falsificationis litterarum, supplicationum, commissionum et aliarum gratiarum apostolicarum vel monetae) in dictis carceribus existentes, et ad triremes ac etiam ultimo supplicio condemnatos, liberandi quolibet anno in perpetuum eis ac dictae eorum archiconfraternitati licentia et auctoritas per nos concedantur.

§ 14. Nos, custodes et confratres hu-Indultum li- iusmodi in praemissis tam sanctis et lauberandi duos dabilibus operibus confovere, ac eos et repta ab eis ipsam archiconfraternitatem amplioribus syna, concedit. favoribus et gratiis prosequi volentes, motu simili et ex certa scientia nostra ac de apostolicae potestatis plenitudine, praemissa in dictis supplicationibus motu proprio contenta, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, illisque nostrum et dictae Sedis firmitatis, perpetuae robur adiicimus, ac ea omnia et singula, ad hoc ut ipsi custodes et confratres quolibet Bull. Rom. Vol. VIII.

anno perpetuis futuris temporibus non solum unum, sed duos carceratos, et pro quocumque crimine et delicto, quantumcumque gravi et enormi (supradictis exceptis), in dictis carceribus detentos et detinendos, et ad triremes et etiam ultimo supplicio condemnatos et condemnandos, in vigilia dicti festi excarcerare, liberare et absolvere libere et licite valeant, qui eo ipso absoluti sint et esse censeantur a quibusvis aliis criminibus (praeterguam praedictis exceptis), auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo, harum serie extendimus et ampliamus, ac eis et dictae archiconfraternitati similiter perpetuo concedimus, plenamque et liberam semper licentiam et facultatem impartimur.

§ 15. Mandantes dilectis filiis dictae Officiales om-Urbis gubernatori, senatori, Curiae cau-nes illud observent. sarum Camerae Apostolicae generali auditori et vicario aliisque iudicibus, et carcerum custodibus, nunc et pro tempore existentibus, ac eorum cuilibet, quatenus, visis praesentibus, omni mora et dilatione et excusatione postpositis, eisdem praesentibus pareant et obediant, ac illas observent et observari faciant realiter et cum effectu.

§ 16. Non obstantibus praemissis ac Quibuscumque omnibus illis, quae dicti praedecessores non bus. nostri in eisdem motu proprio et supplicationibus motu proprio voluerunt non

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die vigesima sexta iulii, millesimo quingentesimo octuagesimo tertio, pontificatus nostri anno decimo secundo.

obstare, ceterisque contrariis quibuscum-

que.

Dat. die 26 iulii, pontif. anno xII.

### CXXXI.

De iudaeorum aut infidelium flagitiis, in quae haereticae pravitatis inquisitores animadvertere possunt 1

# Gregorius episcopus servus servorum Del, ad futuram ret memoriam.

grood et intidelis

Antiqua iudaeorum improbitas, qua Iudaei, qui divinae bonitati semper restiterunt, tanto versione in gre- execratior consistit in filiis, quanto ipsi, mio S. R. E. ad cumulandam patrum suorum mensudent in religio- ram, in Dei filio repudiando eiusque in mornam m li ne- tem nesarie conspirando gravius deliquerunt, qui propterea suis effecti maioribus neguiores, propriis sedibus expulsi, atque in omnes dispersi orbis terrarum regiones, servitutique perpetuae mancipati, non majorem in cuiusquam ditione clementiam, quam in christianorum provinciis, maxime vero in apostolicae pietatis gremio, invenerunt, quae, pro eorum conversione laborans, eos misericorditer excepit, atque in cohabitatione una cum filiis suis sustinuit, ad veritatisque lumen allicere pio semper studio conata est, rebusque ad vitam necessariis iuvit, iniuriis et contumeliis prohibuit, multis denique beneficentiae suae privilegiis circummunivit; illi vero nullis beneficiis mansuefacti, nihilque de suo pristino scelere remittentes, Dominum nostrum Iesum Christum in coelotriumphantem adhuc in synagocis suis et ubique persequuntur; Christi quoque membris infensissimi, non desinunt in religionem christianam horrenda facinora quotidie magis audere.

§ 1. Quibus nos, ne pietatis nostrae Hic ideo Pon- puritas polluatur, aut a foedis mancipiis decernit christianorumve nomini impune illudatur, obviare volentes, statuimus ac

> 1 Ad hoc facit Nicolai IV const. II, Turbato, tom. IV, pag. 88; et de materia indaeorum notavi in Pauli IV constitutione vi. Cam numis, tom. vi, pag. 498.

etiam declaramus inquisitores haereticae pravitatis libere procedere posse in omnibus causis et casibus, qui sequuntur.

§ 2. Si quis iudaeus autinfidelis, in iis Negans quae quae circa fidem cum illis nobis sunt com- communia ha-bet circa fidem munia, veluti Deum unum et aeternum, cum christianis, omnipotentem, creatorem omnium visibilium, et invisibilium et similia, non esse asseruerit, praedicaverit vel privatim alicui insinuaverit.

§ 3. Si daemones invocaverit, consulueritve, aut eorum responsa acceperit, ad vocans et illis illosve sacrificia aut preces ob divinationem aliamve causam direxerit, aut quid eis immolaverit vel thuris alteriusve rei fumigationes obtulerit, aut alia quaevis impietatis obsequia praestiterit.

§ 4. Si christianos verbo, facto vel exemplo aut alio quovis modo nefaria nefaria ista dohuiusmodi docuerit, vel ad ea perpetranda perduxerit aut perducere attentaverit.

Christianos

§ 5. Si Salvatorem et Dominum nostrum Iesum Christum purum hominem que circa Chrivel etiam peccatorem fuisse, Matremve Matrem profe-Dei non esse virginem et alias huiusmodi rens, blasphemias, quae per se haereticae dici solent, in christianae fidei ignominiam, contemptum aut corruptionem impie protulerit.

§ 6. Si, cuiusvis eorum opera, auxilio, Christianos consilio vel favore, aliquis christianus a fide devians. fide desciverit, quamque semel susceperat abnegaverit, vel ad iudaeorum seu aliorum infidelium ritus, caeremonias, superstitiones vel impias sectas transierit vel redierit, seu in haeresim aliquam inciderit; aut qui, ut Christi fidem abneget seu in haeresim incidat, opem, consilium, auxilium vel favorem quomodocumque praestiterit.

§ 7. Si quis catechumenum vel quemcumque ex iudaeis aut infidelibus, Deo fidem Christi inspirante, ad fidem christianam venire diens, volentem, post declaratam nutu, verbo, facto aut quocumque alio modo eius vo-

luntatem, a side vel sidei instructione, aut ! a sacri Baptismi susceptione retrahere, avertere vel dehortari; aut ne ad fidem veniat neve regenerationis lavacro abluatur quovis modo impediverit.

xilians,

§8. Si quis apostatas haereticosve scien-Haereticos ter domi suae acceptaverit, aluerit, comscienter rece-ptans vel au- meatu iuverit seu quovis modo eis cibaria ubicumque praebuerit, aut dona vel munera dederit vel miserit, aut de loco ad locum deduxerit seu associaverit, vel deducendos seu associandos curaverit, aut sumptus ministraverit, duces comitesve illis adiunxerit, vel ne ab eis perpetrata deprehendi aut investigari queant, fecerit; quique dictos apostatas aut hacreticos scienter aliquo modo receptaverit, occultaverit, defenderit, aut eis opem, consilium, auxilium vel favorem quomodolibet praestiterit.

nens.

§ 9. Si libros haereticos vel thalmudi-Libros pro- cos aut alios iudaicos quomodolibet damnatos aut alias prohibitos tenuerit, custodierit vel divulgaverit, vel in quaecumque loca detulerit, aut ad eam rem operam suam accommodaverit.

ridens etc.,

§ 10. Si christianos deriserit, redem-Hostiam al-ptionisque nostrae hostiam salutarem in aut crucem de- ara crucis immolatam, Christum Dominum, ludibrio et despectui habens, quandocumque, maxime vero in sacro parasceves die, agnum sive ovem aut quid aliud cruci affixerit aut appenderit, in eamve conspuerit, seu quodcumque contra ipsam fecerit.

latrinas offundere,

- § 11. Si nutrices christianas, contra Nutrices sacrorum canonum statuta diversorumque christianas ha- Romanorum Pontificum praedecessorum cogens lac in nostrorum sanctiones, adhuc retinuerit; aut eas retinens, die qua sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumpscrint, lac, uno vel pluribus diebus, in latrinas, cloacas vel alia loca effundere coegerit.
  - § 12. In quibus casibus universis et singulis, omnes praedictae pravitatis in-

quisitores omnium regnorum, provincia- Ab inquisitorum, civitatum, dominiorum et locorum tur 1. universi orbis christiani, iudices in suis quemque locis perpetuo delegamus, ut super his contra iudaeos atque infideles quoscumque, simul vel separatim, prout in causis fidei, iuxta sacrorum canonum formam necnon Officii inquisitionis huiusmodi constitutiones, diligenter inquirant et procedant, et quos in aliquo vel aliquibus horum flagitiorum excessibus culpabiles repererint, in eos pro culpae modo, ac etiam pro criminum numero vel multiplicatione, aut consuetudine delinquendi, flagra, remigia, etiam perpetua, rerum quoque publicationes, exilia aliaque atrociora decernant, et alias de eis exempla edant, quae sceleratos illos deterreant abhuiusmodi flagitiis in posterum admittendis.

§ 13. Nos enim venerabilibus fratribus Praecentum nostris S. R. E. cardinalibus inquisito- publicandi henc ribus generalibus, necnon patriarchis,

archiepiscopis, episcopis et aliis locorum praelatis, ac etiam aliis praedictis inquisitoribus, in virtute sanctae obedientiae, districte praecipimus et mandamus ut praesentes nostras litteras in civitatibus et locis cuique subiectis publicare, et iuxta illarum tenorem procedere, ipsasque debitae executioni mandare procurent.

§ 14. Decernentes irritum et inane quic- Decretum irriquid secus per quoscumque, scienter vel tans. ignoranter, contigerit attentari.

§ 15. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de et ordinationibus apostolicis; necnon exem- rogatoriae. ptionibus, privilegiis, immunitatibus, commeatibus, in fidem publicam receptionibus et tolerantiis, praedictis iudaeis et aliis infidelibus, maranis et apostatis, tam in dominiis, terris et locis nobis et Sedi Apostolicae mediate vel immediate subiectis, quam alibi ubicumque regnorum, provinciarum et dominiorum, gentium et locorum commorantibus, vel in ea ex qui-

1 Consonat Innocentii IV const. II.

An. C. 1581

busvis regnis et partibus, tam fidelium [ quam infidelium, confluentibus, eorumque iudicibus, advocatis et defensoribus, quacumque auctoritate, potestate et dignitate fungantur, etiam ad instantiam imperatoris, regum, ducum et quorumvis aliorum principum, tam per felicis recordationis Paulum III, decimo kal. martii, et Iulium etiam III, nonis decembris, tertio anno sui cuiusque pontificatus, quam etiam quoscumque alios anteriores et posteriores Romanos Pontifices ac nos et Sedem Apostolicam eiusque legatos ac etiam Cameram Apostolicam, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvisclausulis et decretis, etiam motu proprio et alias quo modo cumque hactenus concessis, confirmatis et innovatis, atque in posterum concedendis, confirmandis et innovandis, quae omnia, etiam si de illis illorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio, aut aliqua alia forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si ad verbum insererentur praesentibus, pro plene expressis habentes, harum serie, specialiter et expresse revocamus, abrogamus et omnino abolemus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 16. Volumus autem praesentes in locis Iussio publi- Urbis consuetis de more publicari, et eaphs credendi rum exemplis, etiam impressis, manu notarii publici et sigillo sanctae Romanae et universalis Inquisitionis vel personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eamdem prorsus fidem ubique, tam in iudicio quam extra illud, adhiberi, quae adhiberetur eisdem praesentibus, si essent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo omnino etc.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo primo, kalendis iunii, pontificatus nostri anno decimo.

Anno a Nativitate Domini 1581, indi-

ctione ix, die vero x mensis iunii, pontificatus sanctissimi in Christo Patris et D. N. D. Gregorii, divina providentia Papac XIII, anno x, retroscriptae litterae apostolicae affixae et publicatae fuerunt ad valvas ecclesiae S. Ioannis Lateranensis, basilicae Principis Apostolorum de Urbe, Cancellariae Apostolicae, et in acic Campi Florae ac etiam ad valvas septi Hebraeorum, per nos Petrum Aloysium Gaytam. et Nicolaum Tagliettum, apostolicos cursores.

> Antonius Ludovicus, mag curs. Dat. die 1 iulii 1581, pontif. an. x.

### CXXXII.

Furnarii Urbis, pro pretio panis, in causis discussionum, ceteris aliis creditoribus praeferantur, et omnes iudices Urbis in corum litibus manu regia procedere possint 1

### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Causa consti-

Cum, sicut accepimus, dilecti filii pistores almae Urbis nostrae, ut plurimum, panem et furfur in eorum apothecis pro tempore existentia diversis personis dictae Urbis incolis ad credentiam, ut vocant, dare soliti sint, et pro illorum pecuniis inde recuperandis tam ab ipsis personis quam etiam defunctarum personarum huiusmodi haeredibus, lites suscipere et iudicia movere, non sine maximis eorum impensis et laboribus, cogantur; ac etiam saepe contingat ut, ipsis personis decoctis sive defunctis, eorum bonorum et haereditatum discussione facta, bona seu haeditates ipsae ad omnia eorum debita satisfacienda minime sufficiant; ipsique pistores, quamvis eorum panes inter res

1 Et, quoad praelationem in discussione seu concursu creditorum, vide Pii V constit. xxiv, Cupientes, tom. vII, pag. 479, et quae tibi illic indicavi.

cibarias praecipuum et magis necessarium locum obtineant, et iuxta constitutionem felicis recordationis Pii Papae V, pracdecessoris nostri, super ordine in satisfactione creditorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium et aliorum Romanae Curiae praelatorum servando editam, in priori causa connumerari videantur, tamen saepe, tamquam vigore dictae constitutionis, in prima causa huiusmodi minime comprehendi, sed, ut posteriores eorumdem bonorum seu haereditatum creditores, corum creditis frustrati remaneant, in maximum corum, qui granum a Camera Apostolica per cos pro tempore acceptum, via executiva et manu regia solvere coguntur, damnum et praeiudicium. Unde quamplures ex ipsis pistoribus, eorum creditis sic frustrati et aliena fide decepti, et deterioris conditionis effecti, eorum pistoris artem deserere, ac etiam aliquando ab cadem Urbe, ne pro debitis suis exolvendis in carcerem detrudantur et in co marcescant, recedere coguntur.

bis, in discusri debent.

§ 1. Nos igitur, pro nostri pastoralis Furnarii Ur- officii debito, in praemissis opportune sionum causis, providere volentes, motu proprio et ex ceteris credi-toribus præfer- certa nostra scientia, modernis et pro tempore existentibus dictae Urbis pistoribus, ut de cetero perpetuis futuris temporibus, in omnibus et singulis bonorum et haereditatum quarumvis personarum, etiam cuiuscumque dignitatis, gradus et conditionis existentium, coram quibusvis iudicibus dictae Urbis, tam ordinariis quam delegatis et subdelegatis, pro tempore faciendis discussionibus, etsi earumdem personarum potiores et priores creditores non fuerint, in priori et potiori loco sive gradu, primaque causa in eadem constitutione contenta, nempe pro pane tantum, haberi et teneri debeant, ceterisque aliis personis, ratione tantum pecuniarum eis occasione panis debitarum, in similibus causis discussionis pracferri possint et debeant, apostolica auctoritate, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

§ 2. Et insuper, pro minori eorumdem pistorum dispendio, in omnibus et sin- indicos Urbis gulis eorum causis, litibus, controversiis sis manu regia et differențiis, occasione panis huiusmodi sunt. de cetero movendis, illarum omnium iudices quoscumque dictae Urbis, prout etiam in litteris piae memoriae Iulii Papae III, etiam praedecessoris nostri, confirmationis statutorum ac ampliationis iurisdictionum et privilegiorum eiusdem artis, quas, quatenus opus sit, innovamus et confirmamus, cum facultate illas omnes et singulas summarie, simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii, manuque regia, ac sola facti veritate inspecta, et prout in exactione pecuniarum pretii grani eisdem pistoribus ab officialibus eiusdem Camerae Apostolicae pro tempore dati, contra eosdem pistores procedi solet, audiendi, recognoscendi, decidendi fineque debito terminandi et in forma inhibendi, omnibusque aliis facultatibus necessariis et opportunis, similiter perpetuo constituimus et deputamus.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon dic-rogatoriae. tae Urbis statutis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis dictae Urbis iudicibus, ordinariis et extraordinariis ac delegatis, et quibusvis aliis personis et locis, etiam piis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu simili et consistorialiter ac alias in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam

procedere pos-

Clausulae de

si de illis specialis mentio habenda foret, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hae vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 4. Volumus autem quod praesentium Transumpto- transumptis, sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, et manu alicuius notarii publici subscriptis, eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhiberetur, si praesentes litterae ostensae forent.

> Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die decimo tertio novembris, millesimo quingentesimo octuagesimo primo, pontificatus nostri anno decimo.

Dat. die 13 nov. 1581, pontif. anno x.

#### CXXXIII.

Extendit litteras, quibus alias sustulit censuras et poenas, in litteris Pii V contra agitantes tauros contentas, in Hispaniarum regnis, quoad laicos et milites sacris ordinibus non initiatos. ad Portugalliae et Algarbiorum regna etc.1

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Exponi nobis fecit charissimus Factl series in Christo filius noster Philippus Hispaniarum rex catholicus, quod cum nos alias excommunicationis, anathematis et interdicti aliarumque ecclesiasticarum sententiarum et censuram poenas in constitutione felicis recordationis Pii Papae V, praedecessoris nostri, adversus eos, qui in eorum locis spectacula, ubi taurorum aliarumque ferarum et bestiarum agitationes exercentur, fieri permitterent aut illis quomodolibet interessent, contentas,

i Ex Regest in Secret. Brev.

in eiusdem regis Hispaniarum regnis ad se spectantibus, ex certis causis nostrum animum moventibus, certis modo et forma sustulerimus et amoverimus, prout in nostris desuper confectis litteris in forma brevis sub datum xxv augusti MDLXXV, pontificatus nostri anno quarto, plenius continetur; ipseque Philippus rex in Portugalliae et Algarbiorum regnis huiusmodi postmodum successerit et propterea desideret litteras nostras praedictas ad eadem Portugalliae et Algarbiorum regna, in quibus eædem causae militant, per nos extendi et ámpliari, nobis humiliter supplicari fecit quatenus in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos igitur, ipsius Philippi regis Extensio lit. supplicationibus in hac parte inclinati, terarum, de quibus in praelitteras nostras praedictas, in quibus ex-senti constitucommunicationis, anathematis et interdicti aliarumque ecclesiasticarum sententiarum et censurarum in ipsius Pii V praedecessoris constitutione contentas poenas, in eisdem Hispaniarum regnis, quoad laicos et fratres milites tantum quarumcumque militiarum, etiam praeceptorias et beneficia ipsarum militiarum pro tempore obtinentes, dummodo dicti fratres milites sacris ordinibus initiati non essent, et agitationes taurorum festis diebus non fierent, sustulimus et amovimus, cum omnibus in eis contentis clausulis, ad Portugalliae et Algarbiorum regna huiusmodi, auctoritate apostolica, tenore praesentium, extendimus et ampliamus.

§ 3. Non obstantibus omnibus quae in dictis litteris voluimus non obstare, ceterisque quibusvis apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis constitutionibus contrariis quibus cumque; proviso tamen per eos, ad quos spectabit, quod exinde alicuius mors, quoad fieri potest, sequi non possit.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die vigesimo tertio decembris, millesimo quingentesimo octuagesimo primo, pontificatus nostri anno decimo.

Dat. die 23 decemb. 1581, pontif. anno x.

#### CXXXIV.

Hortutio ad christifideles ad subveniendum pauperibus collegii Anglicani Rhemis, et ceteris Anglis pro fide catholica dispersis 1.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Exordium.

Omnipotens Deus, qui immensae misericordiae suae effectus sine ullo adiutore explere potest, plerumque miserorum laboribus per homines subvenit, omniumque Dominus servis pietatis officia praestantibus ampliora praemia pollicetur. Quae tanta coelestis Patris benignitas infirmitatis nostrae studia maxime accendere debet ad bene de calamitosis merendum ut et nos de tali dignatione, quam possumus, ei gratiam referamus, et oppressorum subleventur angustiae, eorum praesertim, qui propter Christum tribulationes patiuntur.

ratio.

- § 1. Cum igitur ad collegium Anglica-Facti nar- num, quod Rhemis est, ex Anglia et aliis finitimis regionibus, haereticorum furore eiecti, et veluti e saevientis tempestatis turbine naufragi, a dirisque teterrimae mortis erepti cruciatibus, ad propiorem et tutiorem quasi portum quotidie plures (aliis per Galliae atque Italiae et alias
  - 1 Hic idem Pontifex iam in Urbe instituit collegium pro catholicis Anglis, ac introitus et redditus annuos perpetuos assignavit, et privilegia concessit, ut in eius constit. LXXXI, Quoniam, pag. 208 huius tomi.

christiani orbis partes dispersis) se recipiant; cumque crescente, ob grassantem in dies magis pestem, exulum numero, vitae praesidium, quod collegio praedicto a nobis comparatum est, quodque ei pro Anglorum praedictorum necessitatibus quotidie suppeditamus, minime satis sit ad tantam multitudinem sustentandam; nosque, quibus multis et diversis huiusmodi piis locis subveniendum est, et ad quos pauperes undique confugiunt, integros illi sumptus (ut expediret et certe esset in optatis) subministrare nequeamus, intimo tangimur dolore cordis, nationemque illam tanta quondam pietate insignem, Sedi Apostolicae gratissimam, ex prima pietatis tranquillitate in tam turbulentam seditionem incidisse, cruentaeque impiorum saevitiae esse obiectam, vehementer excruciamur. Quam quanto fortius in fidei fundamento et Dei gratia nitentes perferunt, militiamque Christi, cui se obligarunt, tot periculis postpositis, praesentiori tolerant animo, tanto magis paternum et misericordem nostrae in se provocant sollicitudinis affectum.

§ 2. Quare, Deum in primis humiliter Hortatio ad precati ut illis ad calamitates tot et tan-christifideles ad illi subvenientas perferendas atque etiam superandas dum. auxilio esse dignetur, omnes christifideles, quantum possumus, in Domino hortamur et per viscera misericordiae Dei obsecramus ut, promissam a Domino notro Iesu Christo misericordibus benedictionem, quae ipsa est misericordia, memoria repetentes, afflictorumque Anglorum miserias sibi ante oculos ponentes, ministri Dei in pietatis opere effecti, eos vel deputatos ab eisdem, praesentes litteras vel earum authentica exempla ostensuros, largis, ut quisque poterit, hac sacviente persequutione, adiuvent eleemosynis, Christumque, in afflictis et rerum omnium inopia confectis pro Christo fra-

ad principes.

tribus, suscipiant. Mandantes universis et singulis ecclesiarum praelatis eorumque vicariis necnon rectoribus et verbi Dei praedicatoribus ceterisque omnibus personis ecclesiasticis, ut eas in suis quisque locis et ecclesiis, etiam in ipsis concionibus, populo promulgari (fraude et lucro cessantibus) faciant et permittant, unamque vel plures probatae fidei personas, non tamen quaestores, pro quacrendis, recipiendis et ipsis Anglis seu deputatis integre consignandis eleemosynis huiusmodi statuant.

§ 3. Quin etiam carissimos in Christo Alia hortatio filios imperatorem ceterosque orbis Christiani reges et principes rogamus ut, pro sua in Deum pietate et propensa in pauperes egenos, praesertim pro fide catholica laborantes, benignitate, facultate illis a Deo miseris subveniendi elargita, pietatis studia exerceant, eorumque, in quibus tanta, adiuvante Domino, elucet christianac religionis perseverantia, tantum viget verae pietatis exemplum, egestatem sublevent, et quibuscumque potuerint favoribus prosequantur. Scituri quicumque illis misericordiam fecerint, sese a Redemptore nostro Iesu Christo, cuius certa sunt promissa, retributionis praemium in aeterna coelestis regni beatitudine percepturos.

§ 4. Quia vero praesentes ad omnia Fides tran- loca, quibus illis opus esset, deferri nesumptorum. queunt, decernimus ut illarum transumptis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quae eisdem originalibus litteris adhibe-

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis Cominicae millesimo quingentesimo octuagesimo secundo, duodecimo kalendas februarii, pontificatus nostri anno decimo.

retur, si forent exhibitac vel ostensae.

Dat. die 21 ianuarii 1582, pontif. anno x.

#### CXXXV.

Quomodo permittatur Ordini fratrum Sancti Antonii Viennensis pro corum hospitalibus eleemosynas colligere 1

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Romani Pontificis providentia circumspecta, dum singulis monasteriis et aliis regularibus locis cogitare impellitur, ad illa vel in primis mentis suae aciem dirigit, quae ex eorum instituto, languidorum et aliarum miserabilium personarum hospitalitati obnoxia, congruo subventionis auxilio indigere dignoscuntur.

- § 1. Sane, licet sacrum concilium Tridentinum, propter pravos eleemosynarum Trident. quastus prohibuit, quaestorum abusus, eorum nomen atque sed non eleeusum penitus aboleverit, neque ipsos ad vetait in c. 1x, officium huiusmodi exercendum ullo modo sess. xxi. admitti voluerit, attamen noluit ut eleemosynarum, hospitalibus, in quibus hospitalitas actu exercetur, ad eorum sustentationem a devotis christifidelibus erogari solitarum, perquisitio atque collectio ab honestis personis honestoque modo facta prohiberetur.
- § 2. Quocirca, ne hoc praetextu mona- Hicideo Ponsterium ad Romanam Ecclesiam nullo tifex declarat medio pertinens S. Antonii de S. Anto-S. Antonii elenio, Ordinis S. Augustini, Viennensis dioe- to modo collicesis, illiusque hospitalia et domus per gere. orbem christianum longe lateque dispersa, ad quae (sicut dilecti filii abbas et conventus dicti monasterii nobis nuper exponi fecerunt) miserabiles illae personae horrendo sacri ignis cruciatu correptae recursum habere, ibique recipi atque curari et sustentari solent, et in quibus hospitalitas servatur, piis christifidelium eleemosynis, sine quibus hospitalitas huiusmodi exerceri et alia onera
- 1 Consonat concilium Tridentinum, sess. XXI, cap. IX, et const. CXVIII Pii IV, Ex debito, tom. VII, pag. 379. Cetera de hoc Ordine dixi in Bonifacii VIII const. XI. In dispositione, tom. IV, pag. 143.

Exerdium.

emosynas cer-

illis incumbentia supportari nequeunt, I destituta remaneant, paterna caritate providere, eorumque indemnitati consulere volentes, ipsorum abbatis et conventus supplicationibus in hac parte inclinati, eisdem abbati et conventui necnon dilectis filiis praeceptoribus, administratoribus et aliis religiosis hospitalium dicti monasterii, in quibus hospitalitas actu exercetur, ut, petita et obtenta in primis ab ordinariis locorum annis singulis in scriptis licentia, quam ipsi ordinarii omnino gratis dare debeant, eleemosynas et quaecumque alia caritatis subsidia per personas honestae vitae, adidab ipso abbate seu aliis dictae Religionis superioribus pro tempore deputatas, pro usu eius hospitalis S. Antonii, in quo hospitalitas actu exercetur, simulque existit intra fines illius civitatis vel dioecesis in qua eleemosynae perquiruntur, aut eiusmodi est. in quo curari soleant pauperes omnes eo morbo laborantes, qui ex tota illa dioecesi adducuntur, perquirere et colligere, illaque recipere et levare libere et licite valeant, dummodo huiusmodi eleemosynae convertantur dumtaxat in usus pauperum infirmorum et ministrorum deservientium hospitalibus, quae in illa dioecesi sunt, aut in quibus curari solent pauperes illius dioecesis, in qua eleemosynae colliguntur, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo concedimus et indulgemus; ipsosque per dictos ordinarios seu eorum vicarios in spiritualibus generales aut officiales, necnon fabricae basilicae Principis Apostolorum de Urbe, Cruciatae Sanctae, ac Neapolitanae et aliarum Redemptionis captivorum societatum deputatos velguoscumque alios nullatenus perturbari, impediri vel inquietari, minusque sub nomine Religionis Sancti Antonii huiusmodi ab aliis quam personis, ut praefertur, deputatis eleemosynas ipsas perquiri et colligi, Bull. Rom. Vol. VIII.

vel eiusdem Religionis insignia circumferri quocumque praetextu posse.

§ 3. Et nihilominus universis et sin- Ordinariisque gulis venerabilibus fratribus archiepisco- blicationem et pis et episcopis ac dilectis filiis eorum in execut. spiritualibus vicariis generalibus atque officialibus, necnon abbatibus, prioribus et aliis ecclesiarum praelatis, in virtute sanctae obedientiae, per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi omnes et singuli, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte abbatis et conventus necnon praeceptorum, administratorum, religiosorum et personarum, ut praefertur, deputatarum huiusmodi seu alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus, ad quos spectat aut spectabit quomodolibet in futurum, inviolabiliter observari; ipsosque abbatem, conventum, praeceptores, administratores, religiosos et personas, ut praefertur, deputatas illis pacifice frui et gaudere. Non permittentes eos vel aliquem ipsorum desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari, perturbari, inquietari vel impediri. Contradictores quoslibet ac rebelles, per poenas etiam pecuniarias, eorum arbitrio infligendas et applicandas, ac denique per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 4. Non obstantibus praemissis, an fe- Contrariis delicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, ac in con-

cilio generali edita de duabus diaetis, I dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

colligendi for-

§ 5. Volumus autem quod personae, Eleemosynas ut praesertur, deputatae quaestorum nomam praescri- men nullo modo gerant, sed simpliciter eleemosynarum collectores nuncupentur, et propter hanc operam, eleemosynarum huiusmodi participes non sint, atque hoc munere citra ullum dolum et cum omni modestia fungantur; quodque ad stabula pro benedictionibus super animalia faciendis accedere, caque sigillare, etaliqua sigilla, et praeter praesentes seu earum transumpta, alia privilegia necnon instrumenta quaedam quaestorum insignia, reliquias, chartas, imagines, acus et alia his similia ad excitandas personas circumferre, indulgentias publicare, aut per se vel alium praedicare, fideles ad eleemosynas sibi erogandas minis aut imprecationibus inducere, aut tamquam debitas vel solitas, seu aliqua arte, etiam praetextu dicendi orationem Sancti Antonii, extorquere, vel super locis ullam quovis nomine conventionem etiam in utilitatem monasterii, praeceptoriarum, hospitalium et domorum huiusmodi, facere nullo modo praesumant, sed simpliciter, pie, modeste, unica dumtaxat campanella pulsata (cuius usus soli Religioni praedictae a Sede Apostolica concessus fuisse perhibetur), eleemosynas pro subventione hospitalium et domorum huiusmodi petendo, accipiant tantum quod sibi offeretur.

- § 6. Ceterum, praedicti ordinarii diligenter animadvertant ut haec omnia prae-servantes pucise observentur, atque non solum ad delationem aliorum, sed ex suo mero officio, inquirant, si qua fraus, praesertim adversus leges eis praescriptas huiusmodi, committatur ab ipsis collectoribus; quos, si vere reos compererint, promodo culpae, arbitrio suo puniant, eosque statim a collectione amoveant, atque alios, qui boni et idonei sint, ab eisdem superioribus suffici curent. Et quia difficile foret praesentes litteras ad singula quaeque loca in quibus de illis fides facienda erit, transmittere.
- § 7. Volumus et similiter dicta auctoritate decernimus quod earumdem praesentium transumptis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis et alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae sigillo munitis, ea prorsus ubique, etiam in iudicio, fides adhibeatur, quae ipsis originalibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die i februarii MDLXXXII, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 1 februarii 1582, pontif. anno x.

#### CXXXVI.

Kalendarii nuper restituti, pro festivitatibus S. R. E. suo tempore celebrandis divinisque itidem officiis recitandis, approbatio, et veteris kalendarii abolitio.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Inter gravissimas pastoralis officii nostri emras, ea postrema non est, ut quae a sacro Tridentino concilio Sedi ApostoliEam non ob-

Transumetis

Exordium.

cae reservata sunt, illa ad finem optatum, Deo adiutore, perducantur.

- § 1. Sane eiusdem concilii patres, cum concilium ad reliquas cogitationes breviarii quo-Tridentinum remisit Pontifici que curam adiungerent, tempore tamen curam resti- exclusi, rem totam ex ipsius concilii derium in sess. creto ad auctoritatem et iudicium Romani xxv, prope fin. Pontificis retulerunt.
- § 2. Duo autem breviario praecipue Duo erant continentur, quorum unum preces lauexequenda hic desque divinas festis profestisque diebus persolvendas complectitur, alterum pertinet ad annuos Paschae festorumque ex eo pendentium recursus, solis et lunae motu metiendos.
- § 3. Atque illud quidem felicis recor-Primum exe-dationis Pius V, praedecessor noster, abcutus est Pius solvendum curavit atque edidit.
- § 4. Hoc vero, quod nimirum exigit Secundum legitimam kalendarii restitutionem, iammodo execu- diu a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris et saepius tentatum est; verum absolvi et ad exitum perduci ad hoc usque tempus non potuit, quod rationes emendandi kalendarii, quae a coelestium motuum peritis proponebantur, propter magnas et fere inextricabiles difficultates, quas huiusmodi emendatio semper habuit, neque perennes erant, neque antiquos ecclesiasticos ritus incolumes (quod in primis hac in re curandum erat) servabant.

§ 5. Dum itaque nos quoque, credita Hic igitar nobis, licet indignis, a Deo dispensatione Pontifex peri-tissimos viros freti, in hac cogitatione curaque versapraeposuit e-remur, allatus est nobis liber a dilecto lendarii; filio Antonio Lilio, artium et medicinae doctore, quem quondam Aloysius eius germanus frater conscripserat, in quo per novum quemdam epactarum cyclum ab eo excogitatum, et ad certam ipsius aurei numeri normam directum, atque ad quamcumque anni solaris magnitudinem accommodatum, omnia quae in kalendario collapsa sunt, constanti ratione et saeculis omnibus duratura, sic restitui posse ostendit ut kalendarium ipsum nulli umquam mutationi in posterum expositum esse videatur. Novam hanc restituendi kalendarii rationem, exiguo volumine comprehensam, ad christianos principes celebrioresque universitates paucos ante annos misimus, ut res quae omnium communis est, communi etiam omnium consilio perficeretur; illi cum, quod maxime optabamus, concordes respondissent, eorum nos omnium consensione adducti, viros ad kalendarii emendationem adhibuimus in alma Urbe harum rerum peritissimos, quos longe ante ex primariis christiani orbis nationibus delegeramus. li cum multum temporis et diligentiae ad eam lucubrationem adhibuissent, et cyclos tam veterum quam recentiorum undique conquisitos ac diligentissime perpensos inter se contulissent, suo et doctorum hominum, qui de ea re scripserunt, iudicio, hunc, prae ceteris, elegerunt epactarum cyclum, cui nonnulla etiam adiecerunt, quae ex accurata circumspectione visa sunt ad kalendarii perfectionem maxime pertinere.

§ 6. Considerantes igitur nos, ad rectam paschalis festi celebrationem iuxta tria lic expressanctorum Patrum ac veterum Roma-fore; norum Pontificum, praesertim Pii et Victoris primorum; necnon magni illius oecumenici concilii Nicaeni et aliorum sanctiones, tria necessaria coniungenda et statuenda esse: primum, certam verni aequinoctii sedem; deinde rectam positionem xiv lunae primi mensis, quae vel in ipsum aequinoctii diem incidit, vel ci proxime succedit; postremo primum quemque diem dominicum, qui eamdem xiv lunam sequitur; curavimus non solum aequinoctium vernum in pristinam sedem, a qua iam a concilio Nicaeno decem circiter diebus recessit, restituendum, et xiv paschalem suo in loco, a quo quatuor

BULLARIUM ROMANUM

et eo amplius dies hoc tempore distat, reponendam, sed viam quoque tradendam et rationem, qua cavetur, ut in posterum aequinoctium et xiv luna a propriis sedibus nunquam dimoveantur.

sua ad diem RRI matii.

§ 7. Quo igitur vernum aequinoctium, Primo igitur lo- quod a patribus concilii Nicaeni ad XII co reponit ver- kalendas aprilis fuit constitutum, ad eamcitum in sede dem sedem restituatur, praecipimus et mandamus ut de mense octobris anni MDLXXXII decem dies inclusive a tertia nonarum usque ad pridie idus eximantur, et dies, qui festum S. Francisci iv nonas celebrari solitum sequitur, dicatur idus octobris, atque in eo celebretur festum Ss. Dionysii, Rustici et Eleutherii martyrum, cum commemoratione S. Marci l'apae et confessoris, et Ss. Sergii, Bacchi, Marcelli et Apulei martyrum; septimodecimo vero kalendas novembris, qui dies proxime sequitur, celebretur festum S. Callisti Papae et martyris; deinde xvi kalendas novembris fiat officium et missa de dominica xvIII post Pentecostem, mutata littera dominicali G in C; quintodecimo denique kalendas novembris dies festus agatur S. Lucae evangelistae, a quo reliqui deinceps agantur festi dies, prout sunt in kalendario descripti.

§ 8. Ne vero ex hac nostra decem die-Indices sub-rum subtractione, alicui, quod ad annuas tractionis die-rum rationem vel menstruas praestationes pertinet, praehabere subet. iudicium fiat, partes iudicum erunt in controversis, quae super hoc exortae fuerint, dictæ subtractionis rationem habere, addendo alios x dies in fine cuiuslibet praestationis.

vandum ponit;

§ 9. Deinde, ne in posterum a xII ka-Et ne inde lendas aprilis aequinoctium recedat, starecedal, ordi- tuimus bissextum quarto quoque anno nem hic ser- (uti mos est) continuari debere, praeterquam in centesimis annis; qui, quamvis bissextiles antea semper fuerint, qualem etiam esse volunius annum MDC, post eum tamen qui deinceps consequentur | beneficio cycli solaris, aeque facile ac

centesimi non omnes bissextiles sint, sed in quadringentis quibusque annis primi quique tres centesimi sine bissexto transigantur, quartus vero quisque centesimus bissextilis sit, ita ut annus MDCC, MDCCC, MDCCCC bissextiles non sint. Anno vero mm, more consueto dies bissextus intercaletur, februario dies xxix continente, idemque ordo intermittendi intercalandique bissextum diem in quadringentis quibusque annis perpetuo conservetur.

§ 10. Quo item xiv paschalis recte inveniatur, itemque dies lunae, iuxta an- epactarum sub tiquum Ecclesiae morem ex Martyrologio lendario, loco singulis diebus ediscendi, fideli populo vere proponantur, statuimus ut, amoto aureo numero de kalendario, in eius locum substituatur cyclus epactarum; qui ad certam (uti diximus) aurei numeri normam directus, efficit ut novilunium et xiv paschalis vera loca semper retineant. Idque manifeste apparet ex nostri explicatione kalendarii, in quo descriptae sunt etiam tabulae paschales secundum priscum Ecclesiae ritum, quo certius et facilius sacrosanctum Pascha inveniri possit.

§ 11. Postremo, quoniam partim ob decem dies de mense octobris anni solarem anti-MDLXXXII (qui correctionis annus recte vam et quem cumque interdici debet) exemptos, partim ob ternos calandi ratioetiam dies quolibet quadringentorum datum; annorum spatio minime intercalandos, interrumpatur necesse est cyclus litterarum dominicalium xxvIII annorum ad hanc usque diem usitatus in Ecclesia Romana. volumus in eius locum substitui eumdem cyclum xxvi annorum, ab eodem Lilio, tum ad dictam intercalandi bissexti in centesimis annis rationem, tum ad quamcumque anni solaris magnitudinem, accommodatum; ex quo littera dominicalis

An. C. 1582

Hortaturque

servari faciant.

approbat;

Pontificis 1;

spective;

prius, ut in proprio canone explicatur, I reperiri possit in perpetuum.

§ 12. Nos igitur, ut quod proprium Kalendarium Pontificis Maximi esse solet exequamur, kalendarium immensa Dei erga Ecclesiam suam benignitate iam correctum atque absolutum hoc nostro decreto probamus, et Romae una cum martyrologio imprimi, impressumque divulgari iussimus.

§ 13. Ut vero utrumque ubique ter-Illudque im- rarum incorruptum ac mendis et erroprimi prohibet licentia ribus purgatum servetur, omnibus in nostro et S. R. E. dominio mediate vel immediate subjecto commorantibus impressoribus, sub amissionis librorum ac centum ducatorum auri Camerae Apostolicae ipso facto applicandorum; aliis vero, in quacumque orbis parte consistentibus, sub excommunicationis latae sententiae ac aliis arbitrii nostri poenis, ne sine nostra licentia kalendarium aut martyrologium, simul vel separatim, imprimere vel proponere, aut recipere ullo modo audeant vel praesumant, prohibemus.

§ 14. Tollimus autem et abolemus Eodem quo- omnino vetus kalendarium, volumusque praecipit post ut omnes patriarchae, primates, archie-NDLXXXII atque piscopi, episcopi, abbates et ceteri ecclere-siarum praesides novum kalendarium (ad quod etiam accommodata est ratio martyrologii), pro divinis officiis recitandis et festis celebrandis, in suas quisque ecclesias, monasteria, conventus, ordines, militias et dioeceses introducant, et eo solo utantur, tam ipsi quam ceteri omnes presbyteri et clerici saeculares et regulares utriusque sexus, necnon milites et omnes christifideles, cuius usus incipiet post decem illos dies ex mense octobri anni molxxxII exemptos. Iis vero, qui adeo longinquas incolunt regiones, ut ante praescriptum a nobis tempus harum lit-

1 Haec prohibitio fuit postea revocata.

terarum notitiam habere non possint, liceat, eodem tamen octobri mense insequentis anni MDLXXXIII vel alterius, cum primum scilicet ad eos hae nostrae litterae pervenerint, modo a nobis paulo ante tradito, eiusmodi mutationem facere, ut copiosius in nostro kalendario anni correctionis explicabitur.

§ 15. Pro data autem nobis a Domino auctoritate hortamur et rogamus carissi- imperatorem et mum in Christo filium nostrum Rodul-kalendarium sie phum Romanorum regem illustrem, in cipiant atque imperatorem electum, ceterosque reges, principes ac respublicas, iisdemque mandamus ut quo studio illi a nobis contenderunt, ut hoc tam praeclarum opus perficeremus, eodem, immo etiam maiore, ad conservandam in celebrandis festivitatibus inter christianas nationes concordiam, nostrum hoc kalendarium et ipsi suscipiant, et a cunctis sibi subiectis populis religiose suscipiendum inviolateque observandum curent.

§ 16. Verum, quia difficile foret prae- Forma publisentes litteras ad universa christiani or- candi hanc conbis loca deferri, illas ad basilicae Principis Apostolorum et Cancellariae Apostolicae valvas, et in acie Campi Florae publicari et affigi; et earumdem litterarum exemplis, etiam impressis, et voluminibus kalendarii et martyrologii insertis et praepositis, sive manu tabellionis publici subscriptis, necnon sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae obsignatis, eamdem prorsus indubitatam fidem ubique gentium et locorum haberi praecipimus, quae originalibus litteris exhibitis omnino haberetur.

§ 17. Nulli ergo omnino hominum li- sanctio poeceat hanc paginam nostrorum praecepto-nalis rum, mandatorum, statutorum, voluntatis, probationis, prohibitionis, sublationis, abolitionis, hortationis et rogationis infringere, vel ei auso temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpse-

rit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Tusculi, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo secundo, sexto kalendas martii, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 24 feb. 1582, pont. anno x.

Sequitur declaratio super observatione kalendarii nuper editi, pro illis, qui de mense octobris MDLXXXII illud servare non coeperunt.

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Cupientes, pro pastoralis officii nobis divinitus iniuncti sollicitudine, kalendarium, nuper cura et iussu nostro correctum atque editum, ubique locorum ab omnibus qui illud, propter diversa impedimenta, statuto die mensis octobris proxime praeteriti observare non coeperunt, quamprimum in usum recipi, et, prout maxime expediens est, diligenter et exacte servari. Ideirco, ne subsequens mensis octobris, quod quidem nimis longum esset, expectetur, volentes, vigilantiae nostrae providentia, opportuna remedia hisce difficultatibus celeriter adhibere.

perunt.

§ 1. Motu proprio et ex certa scientia Declaratio su- maturaque deliberatione nostra ac de per observa-tione kalendarii apostolicae potestatis plenitudine, hac pro iis, qui de nostra perpetuo valitura sanctione statuiworks obser- mus, praecipimus et mandamus ut quicumque, in quibusvis regnis, provinciis, civitatibus et locis constituti, kalendarium emendatum praedictum hactenus nondum observare coeperunt, illud modo et formula infrascripta, semotis cunctis excusationibus et impedimentis, omnino servent, videlicet: cum perventum fuerit ad diem decimam februarii anni millesimi quingentesimi octuagesimi tertii, in quam cadit dominica quinquagesimae se-

cundum antiquum kalendarium, transitus statim fiat ad diem xxI eiusdem mensis februarii, omissis decem diebus inter diem decimam et diem xxi februarii huiusmodi interpositis, quae erit feria secunda post dominicam quinquagesimae (mutata littera dominicali F in B), in qua dicatur officium et missa de S. Valentino presbytero et martyre, cum commemoratione Ss. Faustini et lovitae martvrum et Sancti Simeonis episcopi et martyris; et feria tertia, de Cathedra; proxima autem feria quarta erit dies Cinerum; atque hoc pacto nulla amplius erit discrepantia in festorum tam mobilium quam fixorum celebratione.

§ 2. Verum, quia difficile foret praesentes litteras ad universa christiani orbis loca deferri, volumus quod illarum transumptis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae obsignatis, eadem prorsus indubitata fides ubivis gentium et locorum habeatur, quae originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanetum Petrum, sub annulo Piscatoris, die septima novembris MDLXXXII, pontificatus nostri anno xi.

Dat. die 7 nov. 1582, pontif. anno xt.

## CXXXVII.

Qui presbyteri Religionis et Societatis Iesu litteras sacrae Poenitentiariae Apostolicae aperire possint 1

> Gregorius Papa XIII dilecto filio Claudio Aquavivae. praep. gen. Societatis Iesu.

Exponi nobis nuper fecisti quod alias C. una buiuquondam Alexander Frumentus, tunc of- concessionis. ficii Sacrae Poenitentiariae regens, dile-

1 Plura de hac Societate notavi in Pauli III constitutione xxxIII, Regimini, tom. vi, pag. 303.

ctis filiis presbyteris Societatis Iesu, cui | præesse dignosceris, etiamsi nullis magisteriis in sacra theologia et doctoratus in iure canonico gradibus insigniti essent. alias tamen idoneis et approbatis ipsius Societatis confessariis, ut quascumque obsignatas, etiam magistris in theologia vel iure canonico doctoribus directas, in foro conscientiae, eiusdem Sacrae Poenitentiariae litteras aperire, et absolutionis beneficium iuxta illarum dispositionem impendere possent et valerent, verbotenus concessit, eaque facultate ipsi presbyteri hactenus usi sunt. Cum itaque ipsius Societatis religiosi ad huiusmodi gradus, nisi pro necessitate scholarum suarum, promoveri non soleant, poenitentes etiam ad ipsos presbyteros cum suis litteris absolutionis in dies recurrant et importune obsecrent, opportune etiam eos iuvari convenit.

§ 1. Nos idcirco, tuis in hac parte supconcessio plicationibus inclinati, presbyteris Societaquod aliqui resbyteri So- tis huiusmodi, per te vel tibi subordinacietatis aperiant tos illius superiores de tua licentia desi-Poenitentiarie. gnandis, et ab ordinariis locorum approbatis vel approbandis, etiamsi magisterii vel doctoratus aut aliis gradibus insigniti non sint, litteras huiusmodi aperiendi, confessionibusque fidelium ad ipsos recurrentium auditis, et imposita salutari in illis expressa vel de iure infligenda poenitentia, absolvendi, ac in foro conscientiae quascumque sibi verbo vel scriptis commissas absolutiones, dispensationes et poenitentiarum iniunctiones excipiendi et exequendi, licentiam et facultatem, tenore praesentium, concedimus et impartimur,

- § 2. Non obstantibus constitutionibus et Contrariorum ordinationibus apostolicis ceterisque conderogatio. trariis quibuscumque.
- § 3. Volumus autem quod praesentium Transumpto transumptis, manu alicuius notarii purum fides. blici subscriptis, et sigillo tuo seu perso-

nae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem ubique fides adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae and S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die iii aprilis molxxxii, pontificatus nostri anno x.

Dat. die 3 aprilis 1582, pontif. anno x.

#### CXXXVIII.

De auctoritate praepositi generalis clericorum regularium Societatis Iesu, circa contractus censuum alienationumque et aliorum 1

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Apostolicae Sedis circumspecta benignitas, in quarumvis Religionum, praesertim earum quae gregi dominico invigilant, ac praedicationibus et lectionibus cum humanis tum sacris insistunt, commodis et utilitatibus consequendis, providentiae suae auctoritatem interponit, et quanto potest favore prosequitur.

§ 1. Sane dilectus filius Everardus omnis facul-Mercurianus praepositus generalis Socie-tas celebrandi contractus retatis Iesu nobis nuper exponi fecit quod, sidet in praecum litteris tam felicis recordationis ex constitutio-Pauli tertii quam piae memoriae Iulii latis, ac etiam etiam tertii, Romanorum Pontificum ex constitutiopraedecessorum nostrorum, in favorem licis. dictae Societatis emanatis, et per dictorum Pontificum successores et nos respective confirmatis, ac eiusdem Societatis constitutionibus, omnimoda collegiorum illius ac etiam temporalium bonorum, ad ipsa collegia spectantium gubernatio ad pro tempore existentem praepositum generalem vel ipsam Societatem, ita tamen quod in ipsius praepositi aut professae Societatis vel alios quam ipsorum

1 Cetera de hac Societate notata habes ad Pauli III const. xxxIII, Regimini, tom. vi, pag. 303.

collegiorum usus bona huiusmodi ex pendi aut distrahi non possint, sed in studentium utilitatem sic converti, ut illi dictis bonis abuti non valeant, spectare et pertinere dignoscatur. Indeque fiat ut collegia ipsa capitulariter nullo modo congregentur, sed omnis facultas celebrandi contractus, prout per easdem constitutiones, ac etiam primam ipsius Societatis generaliter habitam congregationem stabilitum et declaratum fuit, penes eumdem praepositum pro tempore existentem resideat.

§ 2. Cumque etiam dicta Societas, Societas pri quae Ordo Mendicans existit, aliorum num Mendican. Ordinum Mendicantium, super contractitium gaudet. bus ineundis, a Sede Apostolica concessis privilegiis gaudeat.

dem concessit niore.

§ 3. Nosque eisdem Everardo praepo-Hic Pontifex Sito et Societati ut, intervenientibus ilin alia bulla, lis dumtaxat, qui, more Societatis praequam hic non dictae et secundum eius constitutiones tus 18ta ple- et statuta, regimen et administrationem domorum et collegiorum iuvare et promovere solent, servato in eiusmodi congregationibus peculiari ac proprio dictae Societatis procedendi modo, privilegiis illis utendi, necnon contractus incundi licentiam et facultatem concesserimus, prout in singulis litteris apostolicis desuper confectis plenius continetur.

latis.

§ 4. Tamen, quia nec modus ille quis ldem mode sit, nec omnes per quos praepositus geronules, ex neralis facultatem huiusmodi alioqui exercere potest, in dictis nostris litteris satis expressi fuere, ac etiam quia eidem Societati privilegiis et litteris apostolicis huiusmodi, tum quod variis litteris et munimentis concessa sunt, uti, et illa ad singulos contractus ineundos afferre dispendiosum molestumque existit, tum quod in nonnullis regionibus emphyteuses ad tres vitas concedi solent, nec particulares homines illas ad brevius

tempus accipere facile adducuntur; et propterea, ac etiam ex eo quod nonnunquam, pro collegiorum ipsorum necnon domorum probationis vel aliorum locorum eiusdem Societatis necessitate, bona huiusmodi locare, alienare, permutare vel in emphyteusim seu livellum dare expedit, ac quandoque contingit ut conditio semel oblata, si praetermittatur, non parvam afferat iacturam, pro parte dicti Everardi praepositi nobis fuit humiliter supplicatum ut praemissa omnia plenius declarare et alias in eisdem opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 5. Nos igitur, qui operarios in vinea Domini, praesertim pondus diei et aestus alienandi atque aliis modis consustinentes, sincero prosequimur affectu, traendi dicto nostrarum ac eorumdem praedecessorum codit; nostrorum litterarum, necnon Societatis praedictae constitutionum aliorumque praemissorum tenores praesentibus pro expressis habentes, et eumdem praepositum ac dictae Societatis singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, eisdem Societati ac generali praeposito moderno et pro tempore existenti, ut ex nunc de cetero, perpetuis futuris temporibus, informatione de contractibus ineundis per litteras vel alias, prout ipse generalis statuerit, a subordinatis localibus praepositis vel rectoribus aut praefectis seu eorum vicegerentibus vel a provincialibus seu visitatoribus aut commissariis vel ab aliis sibi bene visis, auditis iuxta eorum institutum consultoribus. accepta, quaecumque domorum, tum

professarum tum probationis, collegiorum et aliorum locorum eiusdem Societatis ubilibet consistentium bona stabilia et immobilia seu quasi stabilia, necnon et pretiosa mobilia, cuiuscumque qualitatis et quantitatis ac valoris, et in quocumque loco posita, pro pretio et sub pactis, conditionibus, modis et formis hinc inde conveniendis, in evidentem tamen domorum et collegiorum huiusmodi utilitatem, per se vel alium seu alios vendere, alienare, permutare, ac etiam in emphyteusim seu livellum ad tres generationes vel nominationes tantum seu aliud longum tempus, pro affictu sibi bene viso, concedere, absque alia a nobis vel successoribus nostris Romanis Pontificibus pro tempore existentibus aut Sede praedicta vel illius de latere legatis seu nunciis aut etiam locorum ordinariis petenda vel obtinenda licentia seu confirmatione, libere et licite possit et valeat, concedimus et indulgemus. Ita tamen quod, si ex eiusdem generalis praepositi facultate, pro rerum exigentia, opus sit, in Europae videlicet provinciis, ante datam eidem praeposito informationem, contractus alienationum fieri, dominium nihilominus et possessio bonorum quorumvis, super quibus contractus huiusmodi initi fuerint, penes domos, collegia ac loca praedicta, donec ipse generalis rem confirmaverit, aut suum consensum desuper praestiterit, remaneat ac remanere intelligatur; in Indiis vero et aliis extra Europam regionibus, contractuum huiusmodi confirmatio ipsis provincialibus aut viceprovincialibus, visitatoribus seu commissariis, simili per eos informatione accepta, committi possit ab ipso generali praeposito; alias, et in eventum in quem ordo suprascriptus non fuerit observatus, venditio, alienatio, permutatio, locatio et concessio ac contractus, necnon inde sequuta quaecumque, nulla

et invalida nulliusque roboris ac momenti existant. Ac ita in praemissis sic perpetuo declaramus et decernimus.

§ 6. Et nihilominus ex nunc, prout ex Contractus ab ec initos et tunc et e contra, postquam venditiones, ineundos apalienationes, permutationes, locationes, probat, servalis expressis; concessiones ac contractus pro tempore, ut praemittitur, facti, et per dictum praepositum generalem approbati et ratificati fuerint, seu consensus eiusdem praepositi generalis intervenerit, easdem venditiones, alienationes, permutationes, locationes, concessiones et contractus et inde seguuta quaecumque, necnon instrumenta et scripturas desuper pro tempore confecta, apostolica auctoritate approbamus et confirmamus ac perpetuae firmitatis robur obtinere debere statuimus, omnesque et singulos tam iuris quam facti defectus, siqui forsan intervenerint quomodolibet in eisdem, supplemus, decernentes ea omnia, absque alio desuper ordinaria vel apostolica aut alia auctoritate seu de Sedis Apostolicae commissione faciendo examine, ac praesentes et in eis contenta validas et efficaces validaque et efficacia perpetuo fore, necnon ab omnibus observari debere, ipsosque contrahentes ad contractuum et stipulatarum conventionum observationem omnino teneri, ac super praemissis et inde seguutis quibuscumque per quoscumque, quavis auctoritate, quomodolibet molestari vel impediri non posse. Necnon irritum et inanc, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Quocirca venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis et episcopis deputat; ac dilectis filiis eorum in spiritualibus vicariis aut officialibus generalibus, Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, necnon abbatibus, prioribus, praepositis, decanis, archidiaconis, canonicis et capitulis ac aliis, ad quos id quo-

Executores

modolibet spectat et in futurum spectabit, per easdem praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte generalis praepositi vel aliarum personarum eiusdem Societatis aut alicuius eorum super his fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque et eorum cuilibet in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant easdem praesentes et in eis contenta quaecumque ab omnibus, quos illa concernunt, integre et inviolabiliter observari. Non permittentes eos aut eorum aliquem desuper contra carumdem praesentium tenorem quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

derogat;

§ 8. Non obstantibus felicis recordatio-Contrariio nis Bonifacii VIII de una, et in concilio generali edita de duabus diactis, dummodo ultra tres diaetas quis vigore praesentium ad iudicium non trahatur, et piae memoriae Symmachi ac Pauli II, praedecessorum nostrorum, de robus Ecclesiae non alienandis, vel alienatis recuperandis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetadinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis quibusvis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausu-

generevel in specie, etiam motu proprio ac alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiam si de illis ac totis corum tenoribus specialis, specifica, individua et expressa mentio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Seu si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 9. Volumus autem quod earumdem praesentium transumptis, manu alicuius credi mandat. notarii publici subscriptis et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae seu eliam ipsius praepositi Societatis munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die decima octava decembris MDLXXVI, pontificatus nostri anno v.

> Sequitur ampliatio dictae auctoritatis alienandi.

Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ex debito pastoralis officii ad ea libenter intendimus, per quae religiosorum locorum ac personarum in eis degentium utilitates et commoda valeant procurari.

§ 1. Exhibita siquidem nobis nuper, pro lis, ac irritantibus et aliis decretis, in parte dilecti siln Claudii Aquavivae praeTransumptis

Exordium.

lebrandis con- continebat quod, postquam alias per ditractibus refer- versas litteras apostolicas diversorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum et dictae Societatis constitutiones et decreta, illius praeposito generali pro tempore existenti vel ipsi Societati omnimoda collegiorum et domorum probationum bonorumque ad illa spectantium gubernatio, absque alia personarum in eis degentium capitulari congregatione facienda, etiam cum facultate quosvis contractus emptionum, venditionum aliarumque huiusmodi alienationum, necnon obligationum et cessionum quarumlibet rerum temporalium, mobilium et immobilium, etiam in beneficialibus ac spiritualibus aliisque quibuscumque, etiam praeiudicialibus, necnon instrumenta quaecumque, tam per se quam per alios celebrandi, ac insuper Mendicantium necnon, per nostras litteras, aliorum Ordinum et piorum locorum privilegiis omnibus utendi, et alias sub certis modo et forma inibi expressis concessa fuisset.

per orta itidem recensentur.

- § 2. Denique, cum usus privilegiorum Dubia desu- huiusmodi dictae Societati parum prodesset, eo quod contrahentes renuerent, neque adducerentur ad contrahendum solo privilegio communicationis, essetque frequentissimum et maxime necessarium ipsi Societati, in his suis quasi primordiis, pro collegiorum et domorum illius fundationibus et ampliationibus, domos, agros et bona alia commutare et vendere, ac super his census imponere; his aliisque de causis:
- § 3. Nos eidem Societati illiusque Continentia praeposito generali pro tempore existenti Insertae refer- quod, informatione de contractibus ineundis, per litteras vel alias, prout ipse praepositus generalis statuerit, a subordinatis localibus praepositis vel rectori-

Auctoritas positi generalis Societatis Iesu petitio i tibus vel a provincialibus seu visitatoribus aut commissariis vel ab aliis sibi benevisis, auditis iuxta eorum institutum consultoribus, accepta, quaecumque domorum, tum professarum tum probationis, collegiorum et aliorum locorum eiusdem Societatis ubilibet consistentium bona stabilia, necnon etiam pretiosa mobilia, cuiuscumque qualitatis et quantitatis ac valoris, et in quovis loco posita, pro pretio et sub pactis, conditionibus, modis et formis hinc inde conveniendis, in evidentem tamen domorum et collegiorum huiusmodi utilitatem, per se vel alium seu alios, vendere, alienare, permutare, in emphyteusim seu livellum ad tres generationes vel nominationes tantum, pro affictu sibi beneviso, dare licite valerent, etiam absque alia Sedis Apostolicae vel locorum ordinariorum licentia seu confirmatione desuper obtinenda, ita quod venditiones, alienationes, permutationes, locationes, concessiones, contractus, instrumenta et inde seguuta quaecumque, postquam ab ipso praeposito generali ratificata fuissent, seu illius consensus intervenisset, eo ipso apostolica auctoritate, nullo alio desuper habendo examine vel commissione, approbata et confirmata essent, indulsimus, prout in singulis litteris apostolicis desuper confectis plenius continetur.

§ 4. Cum autem, sicut eadem subiungebat petitio, ea quae de novo emergunt, orta. novo indigeant auxilio, ipsique contrahentes, praesertim in Curia, varias quotidie requirant cautelas, sine quibus existimant sibi non fore satis cautum, inter quas ea potissima est quod in indulto huiusmodi non fuerit expressum quod etiam census redimibiles super eisdem bonis possent vendi, quae tamen species est, eaque minima, venditionis, et idcirco ab aliquot iam annis frequens fuit ut bus aut praefectis seu eorum vicegerencensus redimibiles alias iuxta formam

sunt postes ex-

ponerentur. Quare pro parte dicti Claudii nobis fuit humiliter supplicatum quatenus sibi dictaeque Societati in praemissis consulere de benignitate apostolica dignaremur.

dicto praepocultas.

§ 5. Nos igitur, eumdem Claudium et Datur Itaque singulares ipsius Societatis personas a sito amplior fa- quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, ac praedictarum litterarum et constitutionum tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, eidem Claudio et pro tempore existenti praeposito generali dictae Societatis vel ipsi Societati, dum ea scilicet erit generaliter congregata, ex nunc de cetero perpetuis futuris temporibus, per se vel alios, ut, informatione, sicut praemittitur, vel si utrilibet visum erit, extrajudicialiter ac summarie et simpliciter accepta, vel etiam ea omnino omissa, bona domorum, collegiorum et locorum huiusmodi stabilia et etiam mobilia pretiosa, praesentia et futura, pro illorum utilitate seu necessitate, quibuscumque personis, tam ecclesiasticis quam saecularibus, cuiuscumque gradus, ordinis et dignitatis existentibus, etiam collegiis, communitatibus et universitatibus, ad eam rationem quae facilius inveniri poterit, et pro pretio reperibili vendere, alienare, permutare, in emphyteusim seu livellum ad tres generationes vel in aliud longum tempus dare, locare, etiam cum donationis seu investiturae receptione, ac repraesentata pecunia, sine tamen illorum reditus diminutione, necnon ge-

privilegii huiusmodi venderentur et im- thecare, super illis census quoscumque redimibiles imponere et vendere, necnon de bonis eisdem compromittere, et quomodolibet super illis transigere, illisque simpliciter, vel liti desuper habitae ac actioni, etiam in non possessorem, cedere, et reum citare, utilitatemque venditionum et aliorum huiusmodi vel etiam necessitatem aut aliam causam, propter quam fiunt, simpliciter et absque figura iudicii, cognoscere, iudicare, definire et penitus terminare libere et licite valeat, et alias iuxta dictarum litterarum tenorem, harum serie, apostolica auctoritate concedimus. Et ad hoc, si opus sit, licentias et facultates omnes praedictas extendimus et ampliamus. Ipsosque contrahentes, habita sola praepositi generalis vel congregatae Societatis per litteras patentes, more ipsius Societatis vel alias, confirmatione aut consensu, solo contractu securos existere, nec ad venditionum, commutationum et aliarum huiusmodi alienationum utilitatis seu necessitatis, aut in aequivalentia vel meliora bona pretii conversionis vel aliam demonstrationem teneri. Necnon contractus quoscumque super his hactenus initos perpetuo valere, partesque ipsas ad illorum observationem omnino obligari, et tam ipsos hactenus initos contractus, quam in futurum ineundos, quibus ipsius generalis praepositi nunc et pro tempore existentis vel etiam congregatae Societatis consensus seu confirmatio accesserit, alia Sedis Apostolicae confirmatione et approbatione non indigere.

§ 6. Sicque per quoscumque iudices, Clausula subordinarios et delegatos, etiam causarum lata etc. Palatii Apostolici auditores ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, necnon quicneraliter et specialiter obligare et hypo- quid secus super his a quoquam, quavis

auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

deputatio.

§ 7. Quocirca venerabilibus fratribus Executorum nostris Toletanensi et Trevirensi ac Rigensi archiepiscopis per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, easdem praesentes et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Claudii vel pro tempore existentis praepositi generalis aut Societatis huiusmodi vel alicuius eorum fuerint desuper requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes et in eis contenta huiusmodi firmiter observari, ac singulos, quos litterae ipsae concernunt, pacifice frui et gaudere, non permittentes eos vel aliquem eorum desuper contra praesentium tenorem per quoscumque quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

trariorum.

§ 8. Non obstantibus felicis recordatio-Derogatio con- nis Symmachi et Pauli aliorumque Romanorum Pontificum, etiam praedecessorum nostrorum, de rebus ecclesiae non alienandis, seu alienatis recuperandis, aliisque apostolicis constitutionibus et ordinationibus; necnon quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis quibusvis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis

clausulis, etiam motu proprio et consistorialiter, ac de apostolicae potestatis plenitudine concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa mentio habenda aut aligua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illistradita observata, inserti forent praesentibus, pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, ac dictis litteris, si in aliquo obstent, hac vice dumtaxat specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque.

§ 9. Ceterum, quia difficile foret easdem praesentes ad singula quaeque loca. sumptorum. ubi necessarium fuerit, deferre, volumus quod illarum transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae, seu etiam ipsius Societatis praepositi generalis munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, in iudicio et extra, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo etc.

Datum Romae, apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo secundo, nonis augusti, pontificatus nostrianno xi. Dat. die 5 augusti 1582, pontif. anno x1.

#### CXXXIX.

Quod personae Societatis Iesu a quocumque antistite, etiam extra tempora, de licentia suorum praelatorum, ad sacros ordines promoveri, et ad quoscumque alios regulares Ordines transire possint, habita licentia praepositi generalis 1.

#### Gregorius Papa XIII, ad futuram rei memoriam.

Pium et utile Societatis Iesu institu-1 Quamplura de hac Societate indicavi in Pauli III constitutione xxxIII, tom. vi, pag. 303, qui illam primo approbavit, et in alia eiusdem constitutione LXV, Licet, ibid., pag. 394.

Fides tran-

Exerdium.

tum non patitur certa quaedam ab iis, qui sub eius vexillo et disciplina salutari militant, obiri, quae in sacris incundis generaliter praescribuntur.

§ 1. Quocirca, cum dictae Societatis ac Paulus III con- disciplinae alumni nulli ecclesiae nullive cum praepositi loco certo mancipati sint, ut ibi permalibet antistite neant, sed veluti viatores omni tempore promoverentur parati expectantesque diem et horam qua vel ad extremas orbisregiones, cum venit usus, emittantur, ubi quisque, pro captu suo et iuxta datam sibi a Domino sapientiam, sese in vinea Domini excolenda exerceat; eiusque rei causa, felicis recordationis Paulus Papa III praeposito eiusdem Societatis concesserit ut idoneos et comprobatos ab ipsa Societate, quibuscumque mallet, catholicis antistitibus, et gratiam et communionem Sedis Apostolicae habentibus, praesentare posset, qui illos sic praesentatos, absque ulla promissione vel obligatione, ad ordines huiusmodi promoverent.

quirerent,

§ 2. Nonnullitamen antistites, post con-Nonnulli ta- cilli Tridentini decreta, eos sic praesentaconcilii Trid., tos, prius incuiusque tam minorum quam sessione xxIII, cum ob- sacrorum ordinum huiusmodi praescripto servantiam re- munere exercitatos, temporumque determinatorum post susceptos praescriptum finem, antequam ad superiores ordines ascendant, omnino expectandum, eosque in eorumdem ordinum functionibus chorique officiis plene instructos, et denique super eorumdem vita, moribus, aetate et natalibus, ad parochi inquisitionem aut alias, testimonium et certa alia requisita habenda esse contendunt, quamvis nonnisi ad eosdem ordines suscipiendos numeris alioqui omnibus idonei dimittantur.

tifex dictam fapliat.

§ 3. Nos, his incommodis, quantum in Hic ideo Pon- nobis est, occurrere volentes, omnibus eultatem rein- episcopis et aliis antistitibus, praesentibus tegrat et am- et futuris, in perpetuum praecipimus atvendis, qui licentiam a praeposito generali dictae Societatis pro tempore existente vel ab eo delegatis habuerint, quidquam praedictorum requirant vel exigant, sed ipsos, etiam absque ulla functione in ordinibus ipsis, interstitiorumque ad illos suscipiendos observatione, aut inquisitione de cantu, officiis et caeremoniis ecclesiasticis idoneitate, proprii ordinarii licentia et aliis in aliis requisitis, ad minores, ac etiam extra tempora a iure statuta, tribusque dominicis vel aliis festis diebus, etiam continuis, ad sacros, etiam presbyteratus, ordines promoveant, ac si illi omnibus requisitis praediti essent. Nos enim illis ordines omnes praedictos sic suscipiendi, ac praedictis antistitibus eos ipsis conferendi facultatem tribuimus.

§ 4. Non obstantibus praemissis acconstitutionibus et ordinationibus apostolicis, que non obstanceterisque contrariis quibuscumque. Praesentis autem gratiae communicationem omnibus aliis, etiam qui sua privilegia cum ipsa Societate copiose participant participareque poterunt quomodolibet in futurum, fieri omnino prohibemus. Ceterum, quia difficile esset praesentes quocumque illis opus erit deferre,

§ 5. Volumus ut earumdem praesen- Transumptotium transumptis, manu notarii publici rum ades. subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae seu etiam dicti praepositi munitis, eadem prorsus fides, in iudicio et extra illud, adhibeatur guae ipsis praesentibus adhiberetur, si essent

Datum Tusculi, sub annulo Piscatoris, die xxII septembris MDLXXXII, pontificatus nostri anno undecimo.

exhibitae vel ostensae.

Dat. die 22 sept. 1582, pontif. anno xI.

Sequitur facultas transeundi ad alios Ordines regulares.

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Cum alias felicis recordationis Pau- Paulus III que interdicimus ne ab huiusmodi promo- lus Papa III Societati Iesu, inter alia, con- tes a Societate

Quibuscum-

solum ad Car- cesserit ut eorum nemo, sive professus trusten. traus-ire posse, ut sive scholaris sive coadiutor, ex dicta Soin elus con- cietate egrediens, ad alium quam ad Carstit. Lxv cit. in nota ad prae-thusiensium Ordinem nisi de expressa Rocedentem rumani Pontificis vel praepositi generalis dictae Societatis licentia, se conferret.

idem vetuit.

§ 1. Itemque Pius Papa IV voluerit, ut Pius IV, cu- ne quis praedictorum ab eadem Societate, nem non posui, praetextu cuiusvis indulti, vel quaesito colore melioris vitae vel strictioris observantiae, etiam ad Mendicantium vel Cisterciensium seu Sancti Benedicti aut aliorum monachorum Ordinem (Carthusiensi excepto) transire possit, dubitare contingit an praepositus pro tempore existens valeat etiam professos, ex causis id exigentibus, ab ipsa Societate emittere, aut eis sic emissis liberum sit de eius licentia se ad quemvis alium Mendicantium vel non Mendicantium Ordinem transferre.

a praeposito.

§ 2. Nos, re perpensa atque diligenter Hic modo examinata, Societatis ipsius puritati atque omnem Ordi- incremento, emissorumque pro temporé dinem transire saluti consulere volentes, statuimus ut licentia habita deinceps in perpetuum liceat dicto praeposito, quos iudicaverit, ab ipsa Societate emittere; eosque, de ipsius praepositi licentia, non tantum ad Carthusiensium, sed ad quemvis alium Mendicantium vel non Mendicantium, paris, laxioris aut arctioris observantiae, Ordinem, per ipsum praepositum illis praescribendum, de consensu tamen superiorum loci illius, quo destinabuntur, demigrare; in eisque professionem, per loci illius monachos aliosque regulares eiusdem emitti solitam, emittere, habitumque suscipere et consueta uti eorum disciplina. Ipsis inhibéntes, sub excommunicationis latae sententiae poena, ne quid contra praesentium tenorem quomodolibet audeant attentare.

que non obstan-

§ 3. Non obstantibus omnibus iis, quae Quibuscum- dicti Pontifices voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque. Praesentis autem gratiae communicationem omnibus aliis, etiam qui sua privilegia cum praedicta Societate copiose participant participareque poterunt quomodolibet in futurum, fieri omniņo prohibemus.

§ 4. Ceterum, quia difficile esset praesentes quocumque illis opus erit deferre, volumus ut praesentium transumptis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae, seu etiam dicti praepositi munitis, eadem prorsus fides, in iudicio et extra illud, adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensae.

Datum Tusculi, sub annulo Piscatoris, die xxiiseptembris mplxxxii, pontificatus nostri anno xI.

Dat. die 22 sept. 1582, pontif. anno x1.

### CXL.

Nova constitutio super duellis 1.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memeriam.

§ 1. Firmum ita quicquam vix statui, Exerdium et sanctionibusque communiri pro salute a- causa constinimarum potest, quod veritatis inimicus dae. falsis suggestionibus non convellere et labefactare conetur, idque nunc in duellorum atrocitate experimur, quae, licet inter alios felicis recordationis Iulii II. Leonis X, Clementis VII et Pii IV, Romanorum Pontificum, constitutionibus et concilii Tridentini decreto exterminata. procul ab orbe christiano exulare debuissent, dolosa tamen patris mendacii interpretatione persuasum est eos in dictis constitutionibus et decreto tantum comprehendi, qui, propositis provocantium ad pugnam libellis, patrinis intervenientibus ceterisque ex pristino abusu introductis, se in locum tutum (quem vulgus cam-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Fides tran-

pum francum appellat) provocant, non autem eos, qui privatim inter se, sine praedictis circumstantiis, quamvis de industria et animo deliberato, certamen singulare committunt vel committere pro-

Declaratio constitutionum facientes editarum.

§ 2. Nos, huic malo, antequam radices altius agat, occurrere volentes, praecontra duellum sentium auctoritate statuimus omnes et quoscumque sub constitutionibus et decreto supradictis omnino comprehendi, censurasque et poenas omnes ecclesiasticas et temporales in illis contentas incurrere, qui se ad singulare certamen provocaverint, etiamsi soli et sine patrinis aut arbitris, nullisque propositis libellis, nec circumstantiis nec aliis servatis, quae in similibus servari consueverunt, in locum publicum vel privatum, extra vel intra civitates, terras et castra vel etiam domos se conduxerint, quique illum vel illos forte comitati aut etiam pugnae spectatores fuerint, vel in loco vel etiam longe steterint vel spectaverint, et praeterea eos, qui sic invitantibus vel provocantibus, aut invitatis vel provocatis, equos, arma, pecuniam, commeatus, cibaria et alia subsidia contulerint, aliasque auxilium, consilium vel favorem praestiterint, aut conferri et praestari curaverint, etiam per alium seu alios, directe vel indirecte, quovis modo vel colore, etiamsi postea ad dictum certamen vel destinatum aut alium locum non descenderint, adiicientes ut invitans vel provocans atrociori poena plectatur.

tione.

§ 3. Eos autem sub hac nostra sanctio-Qui sub hac ne nolumus comprehendi, qui in rixa de comprehendan-tur constitu. improviso nata, statim in ipso iracundiae furore, certum aliquem locum ad huiusmodi certamen condixerint alterve condixerit, etiam si ibi confligendi causa tum convenerint, et inter eos sit pugnatum; hi tamen et comites ac quicumque alii eis astiterint, seu auxilium, consilium vel

favorem praestiterint, ut praefertur, alias severe puniendi, prout criminis qualitas et in eo progressus ac circumstantiae postulabunt.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo secundo, nonis novembris, pontificatus nostri anno xi.

Dat. die 5 nov. 1582, pontif. anno x1.

#### CXLI.

Concilii Tridentini prohibitio de duellis extenditur ad duella privatim commissa.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ad tollendum detestabilem duellorum usum, concilium Tridentinum excommu- Tridentiaum fa nicationem et alias gravissimas poenas in xix. prohibult concedentes locum ad monomachiam, ac pariter in pugnantes necnon patrinos, consulentes, suadentes et spectatores salubriter quidem decrevit: sed, crescente hominum malitia, facinorosi non desunt, qui quod publice prohibitum est, privatim exequi non dubitent, dum se poenas praedictas hoc modo eludere posse arbitrantur.

derantesque duellum privatum non minus cruentum et animae et corporis noxium esse, quam quod publice perpetratur, auctoritate apostolica statuimus omnes illos. qui ex condicto, statuto tempore et inloco convento, monomachiam commiserint, etiam si nulli patrini sociique ad id vocati fuerint, nec loci securitas habita, nullaeve provocatoriae litterae aut denunciationis chartulae praecesserint, censu-

ris et poenis omnibus a dicto concilio

propositis teneri, perinde ac si publico

§ 1. Nos, ad haec coercenda, plenius evi-

Hic Pontifes dentiusque providendum esse rati, consi-prohibitionem

et consueto abusu singulare certamen ini- I vissent. Volentes etiam locorum dominos. si certamen ex condicto huiusmodi permiserint, aut, quantum in se fuerit, non prohibuerint, omnesque illud fieri mandantes, instigantes, auxilium, consilium vel favorem dantes, equos, arma, pecuniam, commeatum et alia subsidia scienter subministrantes, aut ex composito spectatores vel socios quovis modo sese praebentes, eisdem censuris et poenis subiacere, etiamsi illi, qui ad locum destinatum pugnaturi accesserunt, impediti, pugnam non commiserint, si per se ipsos non steterit quominus illa committeretur.

§ 2. Non obstantibus privilegiis, im-Contrariis de munitatibus et exemptionibus ceterisque rogat. contrariis quibuscumque.

§ 3. Constitutionibus tamen et aliis san-Aliae consti- ctionibus apostolicis hac de re disponentutiones firmae tibus in suo robore duraturis. remaneant.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo secundo, nonis decembris, pontificatus nostri anno xi.

> > Dat. die 5 dec. 1582, pont. anno xi.

#### CXLII.

Erectio ecclesiae episcopalis civitatis Bononiae, in provincia Lombardiae, in ecclesiam archiepiscopalem 1.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Universi orbis ecclesiis, Eo disponente qui cunctis imperat et cui omnia obediunt, meritis licet imparibus, praesidentes, in omnes agri dominici partes oculos nostrae mentis, vigilis more pastoris, inten-

1 Similem erectionem de ecclesia Senensi statuit Pius II in const. IV, Triumphans, tom. V, pag. 150.

Bull. Rom. Vol. VIII.

dimus, inspicientes quid ecclesiarum ipsarum, praesertim cathedralium insignium, statui et decori maxime conveniat: atque hoc guidem tanto liberalius promptiusque curandum censemus, quanto magis civitatum celebritas, ac civium et populorum suorum vota id exposcunt; ac divino fulti praesidio Illius qui cuncta ex sua benignitate ad fidelis populi sui salutem disponit, ad ea, quae ad dignitatem et statum ecclesiarum huiusmodi augendum pertinent, officii nostri partes libenter convertimus, prout cognoscimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Cum itaque ecclesia Bononiensis Ecclesiae Bo-Sedi Apostolicae immediate subiecta, cui montensis dilectus filius noster Gabriel tituli S. Martini in Montibus presbyter cardinalis Paleottus nuncupatus ex dispensatione apostolica præest, et quae, in primis Sancti Petronii episcopi et protectoris Bononiae intercessionibus et meritis, omni quidem tempore, divinae pietatis abundantia, magnis multisque ornamentis exculta, non modo dioecesis magnitudine satis in omnem partem patens, sed cleri populique pietate, dignitate et amplitudine florens, episcoporum quoque ordine succedentium, quos item multos ab initio fere nascentis religionis, saevientibus adhuc infidelium persecutionibus, fidei defensores et in sanctorum consortio adscriptos habet, numero affluens, sacrarum praeterea reliquiarum copia abundans, religiosissimis quoque templis, basilicis, monasteriis, locis piis et aliis, quae ad omnem eiusdem cleri populique Bononiensis laudem insignia sunt, pietatis christianae monimentis ornata, valde per se ipsa eluceat.

§ 2. Cumque civitas ipsa iam inde usque a Theodosio imperatore amplissimis nontensia comillustrata privilegiis, et a diversis Romanis pontificibus praedecessoribus nostris ad regum congressus, imperatoris coro-

nationem, concilii oecumenici translationem, aliasque maximas res gerendas delecta, eiusdemque Apostolicae Sedis primogenita, et studiorum mater ab omnibus merito nuncupata, nobilissimo gymnasio, doctorumque et scholarium exomnibus orbis christiani partibus illuc confluentium frequentia clarissimo; quadragintavirum senatu et magistratibus decorata; aliorum item illustrium virorum, apud quos et verae religionis cultus et summa in Romanos Pontifices ipsamque Sedem observantia et studium semper enituit, copia quidem insignis, quippe quae in omnibus schismatibus partes veri pontificis perpetuo sustinuerit, et viros dignitatibus ecclesiasticis claros, episcopos, cardinales pontificesque de Ecclesia Dei optime meritos saepenumero tulerit; aedificiorum item magnificentia, opibus, fertilitate, populi magnitudine, egregia erga exteros hospitalitate ac praecipua erga omnes benevolentia et caritate omnique alia virtute illustris et sit et habeatur.

chiepiscopalib.

§ 3. Nos, aliorum Romanorum Ponti-Ecclesiae Bo- ficum praedecessorum nostrorum, qui eononiensis ere-ctio in eccle- dem honore patriam suam condecorarunt, siam metropo-litanam et ar- morem exemplumque secuti, et eiusdem chiepiscopalem etiam cardinalis episcopique Bononiensis; ar- cuius non ignota est cura et sollicitudo in gloria Dei saluteque animarum procuranda, pio studio adducti, et patriae ipsius nostrae Bononiensis, quam unice in Christo diligimus, singularibus erga hanc Sedem meritis commoti, paternoque desiderio et ea spe, qua tenemur id fore ut patria ipsa Bononiensis, hoc singulari beneficio nostro excitata, sese in dies ad bene agendum magis magisque conformet, accensi, necnon ecclesiae ipsius, quam totis in Christo visceribus complectimur, meritis permoti, ad illam meritis honoribus augendam et promovendam adducti, piis quoque supplicationibus dilectorum filiorum eiusdem civitatis quadragintavirum aliorumque | Pauli eiusdemque (R. T.).

magistratuum excitati, post habitam cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus maturam deliberationem, de illorum consilio atque apostolicae potestatis plenitudine, ad laudem, gloriam et honorem omnipotentis Dei ac Beatae Mariae semper Virginis et <sup>1</sup> S. Petronii episcopi et patroni Bononiensis, necnon ad universalis Ecclesiae exaltationem, ecclesiam ipsam Bononiensem in metropolitanam ecclesiam, et sedem episcopalem Bononiensem in archiepiscopalem, archiepiscopalisque et metropolitani praesidis sedem et provinciae caput pro illius archiepiscopo pro tempore existenti, qui pallii et crucis usum aliorum archiepiscoporum more habeat, omnibusque aliis insignibus archiepiscopalibus, necnon privilegiis, honoribus et praerogativis, aliis archiepiscopis debitis et concessis, gaudeat, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus, ac nomine, titulo et honore archiepiscopali et metropolitano decoramus.

§ 4. Necnon Placentinam, Parmensem, Placentinae et Regiensem, Mutinensem, Imolensem, Cer-Parmensis etc. viensem et Cremensem ecclesias, earum- subiectio "arque omnium et singularum civitates et nienei. dioeceses, cum omnibus et singulis earum territoriis et terminis, ac dilectos filios clerum et populum universum, cum suis collegiatis, parochialibus et aliis ecclesiis necnon monasteriis utriusque sexus ceterisque beneficiis et ófficiis ecclesiasticis, cum cura et sine cura, saecularibus et quorumvis Ordinum regularibus, necnon hospitalibus, domibus, collegiis et locis religiosis quibuscumque, ab eiusdem Sedis Apostolicae immediate sive alterius cuiuscumque, etiam metropolitani, subjectione etiam perpetuo dividimus et separamus; illasque et earum dioeceses ac civitates posthac in provincia Bononiensi esse et consistere, neque in alia provincia censendas et numerandas esse decernimus

1 Ughellius addit et Ss. apostolorum Petri et

et declaramus; et quatenus alteri provinciae archiepiscopove, etiam Mediolanensi et Ravennatensi, tam antiquo iure, consuetudine, privilegio, vel alterius metropolis erectione sive institutione, quam iure electionis ex sacri concilii Tridentini decreto factae, vel alia quavis ratione et causa antea adiunctae subiectaeque, in toto aut in parte, essent vel censerentur, sive in illius possessione vel quasi se esse praetenderent, ab omni illius sive alterius provinciae vel archiepiscopi, etiam Mediolanensis et Ravennatensis aut illorum capitulorum, iure metropolitico, correctione, visitatione, subjectione et omni quacumque alia iurisdictione, obedientia et superioritate, si qua forsan quavis occasione illis competeret sive competat, similiter perpetuo eximimus et liberamus.

suffraganeorum piscopo ectio.

§ 5. Necnon dictae Bononiensi ecclesiae Episcoporum praedictas Placentinam, Parmensem, Reeidem archie- giensem, Mutinensem, Imolensem, Corviensem et Cremensem civitates et dioeceses pro sua metropolitana provincia, ac Placentinam, Parmensem, Regiensem, Mutinensem, Imolensem, Cerviensem et Cremensem ecclesias praefatas modernosque et pro tempore existentes illarum singularum praesules, pro suis et pro tempore existentis archiepiscopi Bononiensis suffraganeis, qui necnon earum singularum capitula, etiam quocumque privilegio suffulta, tamquam membra capiti, eidem archiepiscopo Bononiensi iure metropolitico subsint, sibique obedientiam et reverentiam tamquam proprio metropolitano prorsus exhibeant, pariter perpetuo subiicimus; eidemque archiepiscopo Bononiensi praedictos suos suffraganeos consecrandi, ad provinciales synodos evocandi ac cum eis etiam ecclesiastica negocia terminandi, eorum ecclesias disponendi, et causas quarumeumque appellationum sive querelas alias iuxta sacrorum canonum nihil penitus omisso, exprimerentur et

statuta cognoscendi, omniaque alia et singula, quae de iure vel consuetudine aut alias quomodolibet ad archiepiscopos et archiepiscopale munus spectare et pertinere solent et debent, gerendi et exercendi plenam et omnimodam concedimus facultatem. Provinciae quoque Bononiensi clerum et populum universum pro eorumdem ecclesiae et archiepiscopi Bononiensis provincialibus similiter perpetuo concedimus et assignamus.

§ 6. Decernentes ex nunc irritum et Decretum irinane, si secus super his a quoquam, qua-ritane. vis auctoritate, scienter vel ignoranter,

contigerit attentari.

§ 7. Non obstantibus regula nostra de Clausulas deiure quaesito non tollendo, ac quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon Placentinae, Parmensis, Mutinensis, Regiensis, Cerviensis, Imolensis, Cremensis ac Ravennatensis et Mediolanensis ecclesiarum praedictarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem ecclesiis illarumque praesulibus et administratoribus ac capitulis et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac çum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia, ac de simili apostolicae potestatis plenitudine, et consistorialiter, etiam de simili consilio ac alias quomodolibet, etiam pluries, concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum,

rogatoriae.

nalis.

insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, de consilio et potestatis plenitudine similibus, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Nulli ergo omnino hominum li-Sanctio poe- ceat hanc paginam nostrae erectionis et institutionis, derogationis, divisionis, separationis, declarationis, exemptionis, liberationis, subiectionis, concessionis, assignationis, decretorum et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo secundo, quarto idus decembris, pontificatus nostri anno xi.

Dat. die 10 dec. 1582, pontif. anno xi.

#### CXLIII.

Abbatissas et aliae praefectae monasteriorum monialium in Italia ad triennium tantummodo eligantur 1.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium

Exposcit debitum pastoralis officii, quod, disponente Domino, gerimus, ut ad ea sollicite intendamus, per quae monasteria et alia religiosa loca, praesertim Deo dicatarum sanctimonialium, secundum regularis disciplinae normam regantur et gubernentur.

- § 1. Perpendentes igitur varia et mul-Causa buins tiplicia damna, quibus plerumque afficonstitutionis. ciuntur monasteria monialium, quae per
  - 1 Quoad modum eligendi habes Concil. Trid. in sess. xxv, De Regular. et monial., cap. vII.

abbatissas vel alias praefectas perpetuas reguntur; contra vero abbatissas et alias praefectas triennales, scientes se, lapso triennio, suae administrationis rationem esse reddituras, ac sperantes de bene gestis laudem promereri, poenam vero. si male gesserint, metuentes, maiori studio ac diligentia, regimen et administrationem monasteriorum sibi commissorum gerere.

§ 2. His et aliis rationabilibus causis adductis, hac nostra perpetuo valitura con- monialium ad triennium tanstitutione statuimus et ordinamus quod tummodo elide cetero, perpetuis futuris temporibus, suorum Ordiin omnibus et singulis monasteriis mo- et concilii Trinialium S. Benedicti, Cisterciensis, Car-dentini. thusiensis et aliorum quorumcumque Ordinum in Italia, et praesertim in utriusque Siciliae regnis, consistentibus, quae nunc per abbatissas vel alias praefectas perpetuas reguntur et gubernantur, cum primum abbatissae aut aliae praefectae huiusmodi regimini et administrationi ipsorum monasteriorum cesserint, etiam apud Sedem Apost., vel decesserint, eorumque abbatissatus seu praefecturas vacare contigerit, abbatissae aut aliae praefectae non amplius perpetuae seu ad vitam, quarum nomen ac titulum ex nunc prout ex tunc. apostolica auctoritate, ex certa nostra scientia deque apostolicae potestatis plenitudine, tenore praesentium, perpetuo extinguimus et abolemus, sed triennales tantum a conventu uniuscuiusque monasterii et alias iuxta decreta sacrosancti concilii Tridentini et regularia suorum Ordinum instituta eligantur et praeficiantur, quae postmodum, elapso triennio, suis officiis perfunctae, præesse desinant, omnique prorsus careant auctoritate, ac a regimine et administratione monasterii per triennium, a die finitae administrationis inchoandum, abstineant; quo elapso, servata eadem forma concilii Tridentini, iterum et pluries eligi possint.

§ 3. Districtius inhibentes omnibus et Probiblio a- singulis dictorum monasteriorum convenliter eligendi. tibus, superioribus et personis ne aliquam abbatissam aut aliam praefectam perpetuam, seu ad vitam, sed triennalem tantum, eligere et praeficere ullo modo audeant vel praesumant.

§ 4. Quod si secus a quoquam, quavis Decretum irri- auctoritate, fuerit attentatum, electionem tans. et praefectionem huiusmodi ac omnia et singula, quae inde sequentur, irrita, nulla et inania nulliusque roboris vel momenti fore. Sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quavis causa et instantia iudicari et definiri debere decernimus.

rogatoriae.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis; ac dictorum monasteriorum et Ordinum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem monasteriis, eorumque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis in genere vel in specie ac alias in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, eorum tenores, ac si ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Ceterum, quia difficile foret prae-Transumpto- sentes nostras ad singula quaeque loca, ubi necessarium fuerit, deferre, volumus quod illarum transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides, in iudicio et extra, adhibeatur, quae praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die i ianuarii molxxxIII, pontificatus nostri anno xi.

Dat. die 1 ian. 1583, pontif. anno xi.

## CXLIV.

Facultas archiepiscopis et episcopis Indiarum et ab eis subdelegandis absolvendi Indos et Mauros ac eorum filios a crimine haeresis et idololatriae ac aliis peccatis Sedi Apostolicae reservatis et in bulla Coenae contentis 1.

#### Gregorius Papa XIII. ad futuram rei memoriam.

Cum, sicut exponi nobis nuper fecit charissimus in Christo filius noster Philippus Hispaniarum rex catholicus, nonnulli confessores suorum regnorum Hispaniarum tenuerint, vigore facultatum Cruciatae dudum a felicis recordationis Pio Papa V, praedecessore nostro, regnis praedictis ac subditis eiusdem Philippi regis et aliis ad illa declinantibus concessae, poenitentes a crimine haeresis absolvi posse, unde nos per nostras in forma brevis desuper expeditas litteras declaravimus mentis eiusdem Pii praedecessoris et nostrae non fuisse nec esse. ejusdem Cruciatae et quarumcumque indulgentiarum vigore, alicui facultatem aliquos a crimine haeresis seu aliis casibus Officio Sanctissimae Inquisitionis praedictorum regnorum per diversos Romanos Pontifices praedecessores nostros et nos specialiter reservatis absolvendi concessisse. Cumque huiusmodi declaratio per nos, ut praefertur, facta in ipsis

4 Ex Regest. in Secret. Brevium.

litteris eiusdem Cruciatae in eisdem regnis ac Indiis eiusdem Philippi regis impressis et distribui solitis apposita fuerit, dubitatum propterea ab aliquibus extitit utrum per praedictam nostram declarationem abrogatae censerentur facultates per diversos Romanos Pontifices praedecessores nostros et nos venerabilibus fratribus archiepiscopis et episcopis Indiarum eiusdem Philippi regis concessae circa absolutiones Indorum utriusque sexus ab haeresi et casibus nobis et Apostolicae Sedi reservatis. Quare, pro parte eiusdem Philippi regis, nobis fuit humiliter supplicatum quatenus in praemissis, prout locorum et temporum ac eorumdem Indorum noviter ad fidem catholicam conversorum qualitates exigunt, prospicere, eorumdemque archiepiscoporum et episcoporum in dictis Indiis residentium facultates declarare, aliasque desuper opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Quocirca per praesentes declaramus mentis nostrae non fuisse nec esse per quascumque nostras litteras, ut praefertur, emanatas, facultates eorumdem archiepiscoporum et episcoporum circa huiusmodi absolutiones restringere, suspendere seu revocare; ac potiori pro cautela, Indisque praedictis utriusque sexus in eorum necessitatibus sollicita nostra vigilantia subvenire cupientes, ac litterarum praedictarum quarumcumque tenores praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, eisdem archiepiscopis et episcopis in Indiarum partibus nunc et pro tempore degentibus ac ab eis subdelegandis quascumque facultates, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros et nos, circa absolutiones eorumdem Indorum tenore praesentium revocamus, et quatenus opus sit, illas eisdem denuo concedimus, ita ut, tam eorumdem priorum quam praesentium litterarum virtute, quoscumque utriusque sexus In-

dos, ac a Mauris et Indianis, ac Indianis et Mauris genitos, a crimine haeresis et schismate et idolatriae necnon aliisomnibus casibus nobis et Sedi Apostolicae quomodolibet, etiam in bulla in die Coenae Domini per Romanos Pontifices legi solita contentis, reservatis, in utroque foro absolvendi et totaliter liberandi, iniuncta eis pro modo culpae aliqua poenitentia salutari, licentiam et facultatem, apostolica auctoritate, tenore praesentium, concedimus et impartimur. Non obstantibus litteris praedictis, ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis: quibus omnibus et singulis, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quod praesentium transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra, ubique adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die prima ianuarii MDLXXXIII, pontificatus nostri anno XI.

Dat. die 1 ian. 1583, pontif. anno xI.

## CXLV.

Confirmatio institutionis, privilegiorum et exemptionum Societatis Iesu, cum nonnullis declarationibus 1.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Quanto fructuosius in colenda Domini vinea se exercet veneranda Iesu Societas,

2 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Exordium.

dignisque aeterna mercede operariis abundare conatur, tanto propensius contendimus eam religiosamque subinde, quam instituit, prolem, unde tota respublica christiana ubique sublevatur, prosequi et confovere, simulque omnia removere, quibus et spiritualis ipsorum profectus retardari, et charitatis fervor, qui ab eisdem in regeneratas pretioso Domini nostri Iesu Christi Sanguine animas se diffundit, alicubi frigescere, aut in lubricum defluere posset.

§ 1. Cum enim, sicuti iuxta dictae So-Causa con-cietatis constitutiones et laudabile instidendae, et com- tutum, a felicis recordationis Paulo tertio mendatio So-ciatatis lean. et Iulio etiam tertio confirmatum, ac etiam a Paulo quarto, Romanis Pontificibus praedessoribus nostris, diligentissime examinatum, et a concilio Tridentino commendatum, Societas ipsa non solum professis et novitiis, sicuti et reliqui regulares Ordines, constet, sed varii in eadem Societate religiosarum personarum gradus sint, in quibus singuli, iuxta commissi cuique a magno Patrefamilias talenti mensuram et praepositorum suorum directionem, Altissimo famulantur; sicut enim finis dictae Societatis est fidei propagatio et defensio, animarumque in vita et doctrina christiana progressus, ita etiam gratiae eius vocationis proprium est diversa loca ex Romani Pontificis ac praepositi generalis eiusdem Societatis directione peragrare, vitamque in quavis mundi parte agere, ubi laboriosam eorum operametindustriam fructuosam copiosiores salvandarum animarum proventus ad Dei aeternigloriam consequi posse sperant, ad quem finem Spiritus Sanctus, qui bonae memoriae Ignatium Loyolam, ipsius Societatis institutorem, eiusque socios excitavit, media etiam praeclara maximeque opportuna, huius Sedis ministerio, eis tribuit atque confirmavit, publicarum scilicet praedicationum verbi Dei, ministerii

cuiuscumque spiritualium exercitiorum et charitatis operum, Poenitentiae et Eucharistiae sacramentorum administrationis ac frequentis usus, ad quae pro dignitate exequenda et ad difficultates superandas subeundaque pericula, quibus dictae Societatis religiosi in huiusmodi excursionibus et ministeriis exponuntur, cum haec magnum tum virtutis tum devotionis praesidium postulent, statutum est ut et novitii in Societate praedicta per biennii spatium probentur, et qui, expleto novitiatu, litteris operam dederint, illarum studiis absolutis, tertium etiam annum probationis in humilitatis exercitiis expendant, ut si qua in re, vel huius virtutis amor vel pietas ac devotionis fervor per litterarum occupationem distractus intepuerit, per earumdem virtutum frequentiorem exercitationem et divinae gratiae ardentiorem invocationem restauretur; qui enim professionem emittere debent, eos vocatio haec viros in vitae puritate ac litteris conspicuos, diuturnisque et diligentissimis experimentis probatos, eosque sacerdotes et in verbi Dei ac sacramentorum administratione diu multumque versatos exigit, ut et constitutionibus dictae Societatis et a Summis Pontificibus est decretum.

§ 2. Sed negue omnes adeamdem professionem idonei esse possunt, neque qui temporis progressu futuri sunt, tales evadere aut cognosci, sine longa exercitatione atque experimento; quapropter Societatis corpus in sua membra, ordinem et gradus idem Ignatius divino instinctu ita duxit disponendum, ut, biennio novitiatus absoluto, omnes qui in Societate perseverare voluerint, tria vota substantialia quidem paupertatis, castitatis et obedientiae, simplicia tamen, emittere debeant, ac novitii esse desinant; quibus votis emissis, in corpus eiusdem Societatis cooptati, et quantum ex parte ipsorum

perpetuo obligati remanent. Quod si iniussi discedant, apostasiae notam et excommunicationis ac alias, quibus ipsi professi subiacent, poenas incurrant, quamvis, rationabili ex causa, iuxta constitutiones easdem, ab ipso praeposito generali dimitti et votis huiusmodi liberari possint; quae omnia ipsis primo ingressu per aliquot dies in separata habitatione constitutis, antequam ad aliorum novitiorum communem convictum admittantur, in ipsius Societatis privilegiis, constitutionibus et regulis consideranda traduntur.

§ 3. Biennio itaque novitiatus completo et emissis votis simplicibus, una est omnibus omnino vivendi et obediendi ratio, debentque omnes in communi vivere, ac in omnibus obedire, non secus ii, qui professionem non emiserunt quam professi; quod vero ad paupertatem attinet, quamvis bonorum suorum ius atque dominium iustas ob causas, pro superiorum arbitratu, ad tempus retinere valeant, ut in pios usus, iuxta evangelicum consilium, distribuant, in illorum tamen usu religiosam paupertatem servant, nec ulla re tamquam propria et sine superioris facultate uti possunt; peractis igitur huiusmodi probationibus et experimentis, cum dictae Societati fuerit per ea in Domino satisfactum, quos idém praepositus generalis idoneos iudicat, eos vel ad professionem per vota solemnia, vel ad gradus coadiutorum formatorum spiritualium, si sacerdotes, vel temporalium, si laici sint, per vota eadem publice emissa, quamvis non solemnia, iuxta constitutiones admittit; quibus emissis, eo ipso nihil omnino proprii amplius vel domi vel foris habere possunt, fiuntque incapaces cuiusvis haereditariae successionis, nec, propter emissa huiusmodi vota publica, aut per mortem ab intestato, in illorum sicuti nec in sia vel collegium dictae Societatis succedere potest. Et licet, eos qui, post biennium novitiatus emensum, dicta tria vota simplicia sicuti ab hac Sede probata sunt emittentes, et extra novitiorum numerum habiti, ac in corpus ipsius Societatis cooptati. illiusque meritorum et privilegiorum, non secus atque ipsi professi, ex praedictae Sedis dispositione, participes effecti, quique, quantum in eis est, et professionem emittere parati, si ipse praepositus generalis id praedictae Societatis instituto congruere iudicaverit, et in perpetuo Dei servitio consecrati, et sua sorte, prout illorum laudabile institutum exigit, contenti, ac denique excommunicationis et aliis apostatarum poenis subiecti sunt, vere et proprie religiosos esse.

§ 4. Compertum sit; nonnullorum tamen animos, qui pii alioqui et utiles ope- privilegiorum societati lesu rarii existunt, sollicitari et affligi interdum concessorum. contingit, quasi non sint religiosi, eo quod non sint professi; nec ctiam desint qui, Religionis praetextu, transfigurante se satana in angelum lucis, non solum ea occasione inquieti sunt, sed etiam aliorum pacem et vocationem disturbare, eosque in fraudem et defectionem deducere conantur, unde gravissima posset haec Religio, tantopere utilis et ubique ab omnibus expetita, concipere detrimenta. Nos, considerantes divinae sapientiae atque providentiae thesauros, pro temporum necessitate, varia et inter se dissimilia, eademque salubria, Ordinum instituta in Ecclesia sua produxisse, et nunc maxime (ut felicissimi toto orbe successus testantur) mirificos in agro Domini fructus hoc peculiari dictae Societatis instituto proferri; quare, ad summovenda circumstantia huiusmodi pericula, camque in sincera vocatione sua continendam, partes nostras adhibendas decrevimus, ut, praecisis huiusmodi perturbationum causis, Religio professorum bonis domus ulla aut eccle- | ipsa, quae in propagandam religionem

christianam, emendandosque in ea mores, corde, animo viribusque omnibus, sine intermissione, insistit, votivo munere perfruatur. Motu proprio certaque scientia nostra et de apostolicae potestatis plenitudine, laudabile huiusmodi institutum. ac praedicta ceteraque omnia dictae Societatis privilegia, facultates, exemptiones, immunitates, gratias et indulta, tam a praedictis quam aliis praedecessoribus nostris et etiam a nobis concessa, constitutiones quoque et statuta, qualiacumque sint, ea omnia, ac si ad verbum praesentibus insererentur, pro expressis habentes, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, supplentes omnes iuris et facti defectus, si qui intervenerint in praedictis constitutionibus et statutis; ac decernentes ex nunc irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

vore Societatis.

§ 5. Ad haec, dictam Societatem firmo Declaratio fa- declarationis nostrae praesidio communire volentes, statuimus ac etiam decernimus non modo eos, qui in coadiutorum formatorum, sive temporalium sive spiritualium, gradus et ministeria admittuntur, sed etiam alios omnes et quoscumque qui, in ipsa Societate admissi, biennio probationis a quoquam peracto, tria vota praedicta, tametsi simplicia, emiserint emittentque in futurum, vere et proprie religiosos fuisse et esse, et ubique semper et ab omnibus censeri et nominari debere, ac si in professorum praedictorum numerum adscripti fuissent; praecipimusque et interdicimus ne quisquam scrupulum de hoc neutiquam iniicere, neque illud in controversiam, dubium vel suspicionem ponere audeat quoquo modo.

ontrariorum.

§ 6. Non obstantibus praemissis ac Derogatio constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon dictae Societatis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis fir-

52

Bull. Rom. Vol. VIII.

mitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem ut praesentium transumptis, etiam impressis, manu se-sumptorum. cretarii Societatis vel notarii publici subscriptis, et sigillo praepositi generalis eiusdem Societatis vel alterius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides habeatur, quachaberetur praesentibus, si essent exhibitae vel ostensae.

Fides tran-

§ 8. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poehanc paginam nostrae approbationis, con-nalis. firmationis, statuti, decretorum et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo tertio, kalendis februarii, pontificatus nostri anno xi.

Dat. die 1 feb. 4583, pont. anno xi.

#### CXLVI.

Dissolutio trium prioratuum Camaldulensis congr. ulias unitorum 1

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Regimini universalis ecclesiae, disponente Domino, praesidentes, promonasteriorum et aliorum religiosorum locorum quorumlibet statu salubriter dirigendo, prout ex debito nobis iniuncti pastoralis officii tenemur, sollicite considerationis intuitum circumquaque protendimus, et ad ea per quae meliori corum directioni, personarumque ibi divinis beneplacitis dicatarum commoditati consulitur, mini-

1 Ex Regest, in Secret, Brevium.

Everdo m.

sterii nostri partes, prout opportunum fore conspicimus, propensius impartimur.

generalis con-

§ 1. Sane pro parte dilecti filii Cherubini Petitio abbatis de Lendinaria, abbatis generalis totius Orgreg. Camaldu- dinis et congregationis Camaldulensis, nobis nuper exhibita petitio continebat quod, cum Sancti Nicolai in Fortioribus de Urbe et Sanctae Crucis Eugubinensis et Sancti Damiani Bononiensis monasteria seu prioratus Ordinis et congregationis huiusmodi, quorum regimini et administrationi abbates seu priores pro temp. existentes, per generalem, visitatores et diffinitores dictae congregationis in illius capitulo generali annis singulis, iuxta eius statuta et laudabiles consuetudines, eligi soliti, praeesse dignoscebantur, et quae seu qui postmodum, dignitatibus abbatialibus seu prioratibus in eis perpetuo suppressis et extinctis, Sancti Nicolai vel Sancti Gregorii etiam de Urbe, necnon Sanctae Crucis, Beatae Mariae Angelorum Pisaurensis et Sancti Damiani monasteria seu prioratus huiusmodi Sancti Ioannis Baptistae Faventinensis monasterio eiusdem Ordinis et congregationis, apostolica auctoritate, perpetuo unita, annexa et incorporata, seu illorum bona, fructus, redditus et proventus eiisdem Sancti Gregorii ac Beatae Mariae Angelorum et Sancti Ioannis Baptistae monasteriis applicata et appropriata fuerunt, ex propriorum abbatum seu priorum defectu, non parva in spiritualibus et temporalibus detrimenta, divinique cultus et regularis essentiae diminutione sensim patiantur, ac ex unionibus seu applicationibus huiusmodi fructus nequaquam provenerint, expediensque sit, pro illorum salubri et feliciori directione, religionis conservatione et propagatione, ac spiritualium et temporalium incremento, ut, unionibus, annexionibus et incorporationibus seu applicationibus et appropriationibus praedictis perpetuo dissolutis, monasteria seu prioratus Sancti Nicolai necnon Sanctae Crucis ac Sancti Damiani huiusmodi per proprios abbates seu priores, ut praefertur eligendos, de cetero regantur, gubernentur et administrentur.

§ 2. Cumque alias Sancti Martini prope Petitionis conet extra Castrum de Domo et Sancti Ni- tinuatio. colai Castri del Piro ecclesiae seu cappellae sine cura, cum illis annexis, monasterio Sanctorum Salvatoris etRomualdi de Valle Castri eiusdem Ordinis et congregationis, Camerinensis dioecesis, dicta auctoritate, etiam perpetuo unitae fuerint, si ecclesiae seu cappellae praedictae ab eodem monasterio Sanctorum Salvatoris et Romualdi, quod sufficientibus redditibus, absque ecclesiarum seu cappellarum praedictarum fructibus, redditibus et proventibus, suffultum modo existit, etiam perpetuo dissolverentur, illaeque sic dissolutae monasterio seu prioratui Sancti Nicolai huiusmodi, cuius fructus, redditus et proventus adeo tenues existunt, ut ad congruam sustentationem monachorum in eo iugiter degentium nullatenus sufficiant, perpetuo unirentur, annecterentur et incorporarentur, ex hoc profecto necessitatibus monachorum eiusdem non parum subveniretur, sed etiam illorum numerus, ac ibi divinus cultus, cum Ordinis huiusmodi decore, ad omnipotentis Dei laudem augeretur; pro parte dicti Cherubini abbatis, asserentis fructus, redditus, proventus dictarum ecclesiarum seu cappellarum insimul centum ducatorum auri de Camera valorem annuum non excedere, nobis humiliter fuit supplicatum ut omnes et singulas uniones, annexiones et incorporationes, seu eorumdem Sancti Nicolai et Sanctae Crucis ac Sancti Damiani monasteriorum seu prioratuum fructuum applicationes et appropriationes factas praedictas perpetuo dissolvere, et seu Sancti Nicolai et Sanctae Crucis et Sancti Damiani monasteria seu prioratus, necnon ecclesias seu cappellas praedictas a sin-

gulis monasteriis praedictis, quibus illa alias, ut praefertur, unita, seu eorum fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta, praedia ac bona quaecumque applicata et appropriata fuerunt, etiam perpetuo dismembrare et separare, illaque omnia adversus singulas uniones seu applicationes huiusmodi restituere et plenarie reintegrare; necnon ecclesias seu cappellas praedictas, illarum unionibus sic dissolutis, eidem monasterio seu prioratui Sancti Nicolai etiam perpetuo unire et annectere et incorporare, ac alias in pracmissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

quo in rubrica

§ 3. Nos igitur, qui dudum inter alia Decretum de voluimus quod practendentes beneficia ecclesiastica aliis uniri, tenerentur exprimere verum annuum valorem, secundum extimationem praedictam, etiam beneficii cui aliud uniri peteretur, alioquin unio non valeret, et semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset, quique monasteriorum aliorumque religiosorum locorum in melius directiones ac spirituale incrementum sincero desideramus affectu, Cherubinum abbatem praedictum a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum absolventes et absolutum fore serie censentes. ac quascumque uniones, annexiones, incorporationes, applicationes et appropriationes de Sancti Nicolai et Sanctae Crucis ac S. Damiani monasteriis, necnon ecclesiis seu cappellis, eorumque fructibus praedictis factas per praedecessores, litterarumque desuper confectarum tenores, ac illorum omnium veros annuos valores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi

supplicationibus inclinati, omnes etsingulas uniones, annexiones, incorporationes, applicationes et appropriationes praedictas, apostolica auctoritate praedicta, tenore praesentium, perpetuo dissolvimus; et seu Sancti Nicolai et Sanctae Crucis ac Sancti Damiani monasteria seu prioratus, eiusque fructus, redditus, proventus, iura, obventiones, emolumenta, praedia, res et bona huiusmodi a dictis monasteriis, quibus sic unita, annexa et incorporata fuerunt, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo, dismembramus et separamus; illaque omnia et singula, adversus quasvis uniones, annexiones et incorporationes, applicationes et appropriationes litterasque apostolicas desuper confectas praedictas et in eis contenta quaecumque, ac in pristinum et eum, in quo ante praemissa quomodolibet erant, statum, etiam quoad nomen, titulum et denominationem abbatialium seu prioratuum dignitatum, ita quod S. Nicolai et Sanctae Crucis ac S. Damiani monasteria seu prioratus huiusmodi per proprios abbates seu priores, ut praefertur eligendos, adinstar aliorum ipsius congregationis monasteriorum, de cetero regi et gubernari debeant; ac tam illa quam ctiam abbates seu priores et personae omnibus et singulis privilegiis, indultis, praerogativis, exceptionibus, immunitatibus, libertatibus, facultatibus, indulgentiis, favoribus et aliis tam spiritualibus quam temporalibus gratiis, quibus alia eiusdem congregationis monasteria seu prioratus eorumque abbates seu priores et personae, de iure seu consuetudine, aut ex privilegio vel indulto seu alias quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, uti, potiri et gaudere libere et licite possint, ac alias in omnibus et per omnia, perinde ac si uniones, annexiones et incorporationes aliaque præmissa omnia non emanassent, auctoritate et

tenore similibus, restituimus, reponimus į fieri prohibentis, aliisque constitutionibus et plenarie reintegramus.

clesiarum dissolvantar.

§ 4. Necnon unionem ecclesiarum seu tuiones ec- cappellarum praedictarum dicto monasterio Sanctorum Salvatoris et Romualdi, ut praefertur, factam, auctoritate et tenore similibus etiam perpetuo dissolvimus, illasque, per dissolutionem huiusmodi vacantes, eidem monasterio seu prioratui Sancti Nicolai, ita quod liceat dilectis filiis illius monachis, nunc et pro tempore existentibus, illarum corporalem, realem et actualem possessionem, per se vel alium seu alios, eorum ac monasterii seu prioratus Sancti Nicolai huiusmodi nominibus, propria auctoritate libere apprehendere et perpetuo retinere, illarumque fructus, redditus et proventus percipere et levare, ac in suos et dicti monasterii seu prioratus S. Nicolai usus et utilitatem convertere, dioecesani loci vel cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo unimus, annectimus et incorporamus.

§ 5. Decernences praesentes litteras. Clausulae quovis praetextu, etiam ex eo quod causpeciales. sae, propter quas emanarunt, coram locorum ordinariis vel aliis, etiam tamquam Sedis Apostolicae delegatis, examinatae et verificatae, interesseque habentes ad hoc vocati non fuerint, neque eorum accesserit assensus, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae vel alio quovis defectu notari. impugnari, aut adversus cos quodeumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari nullatenus posse; ac ex nunc irritum et inane; si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel

ignoranter, contigerit attentari.

contrariorum.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac Derogatio voluntate nostra praedicta; ac Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis

et ordinationibus apostolicis; necnon Ordinis et congregationis praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque generali et aliis abbatibus, diffinitoribus, visitatoribus, conventibus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio et ex certa scientia ac de potestatis plenitudine, etiam consistorialiter, concessis, ac etiam pluries approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio aut quaevis alia expressio habenda, seu aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quod, propter posteriores nostras uniones, annexiones et incorporationes praedictas, divinus cultus in eisdem ecclesiis seu cappellis nullatenus minuatur, sed carum congrue supportentur onera consueta.

§ 7. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio pocceat hanc paginam nostrae absolutionis, disiunctionis, dismembrationis, separationis, restitutionis, repositionis, reintegrationis, unionis, annexionis, incorporationis, decreti, derogationis et voluntatis infringere; si quis autem hoc attentare praesumpscrit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum.

anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo tertio, y kalendas aprilis, pontificatus nostri anno xi. Dat. die 28 martii 1583, pontif. anno xi.

#### CXLVII.

Excommunicatio et anathematizatio quorumcumque hacreticorum necnon aliorum omnium, qui contentis in hac bulla Cocnae Domini contraveniunt.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Consueverunt Romani Pontifices pracdecessores nostri, ad retinendam puritatem réligionis christianae et ipsius unitatem, quae in conjunctione membrorum ad unum caput, Christum videlicet eiusque vicarium, principaliter consistit, et sanctam fidelium societatem ab offensione servandam, arma iustitiae per ministerium apostolatus in praesenti celebritate exercere.

mani Pontificis recedentes:

§ 1. Nos igitur, vetustum et solemnem Excommuni- hunc morem sequentes, excommunicascripti heretici mus et anathematizamus, ex parte Dei eorumque fau-tores et libros omnipotentis Patris et Filii et Spiritus prohibitos le Sancti, auctoritate quoque beatorum obedientia Ro- apostolorum Petri et Pauli ac nostra, quoscumque Ussitas, Viclefitas, Lutheranos, Zuinglianos, Calvinistas, Ugonottos, Anabaptistas, Trinitarios ac omnes et singulos haereticos, quocumque nomine nuncupentur, et cuiuscumque sectae existant, et eorum credentes, ipsorumque receptatores et fautores, et generaliter quoslibet defensores, ac eorumdem libros haeresim continentes vel de religione tractantes, sine auctoritate nostra et Sedis Apostolicae, scienter legentes aut tenentes, imprimentes seu quomodolibet defendentes, ex quavis causa, publice vel occulte, quovis ingenio vel colore, necnon schismaticos et eos, qui se a nostra et Romani Pontificis pro tem-

I pore existentis obedientia pertinaciter subtrahunt vel recedunt.

- § 2. Item excommunicamus et anathematizamus omnes et singulos, cuius- a Papa ad fucumque status, gradus seu conditionis lium et eorum fuerint, et interdicimus universitates, collegia et capitula, quocumque nomine nuncupentur, ab ordinationibus, sententiis seu mandatis nostris ac Romanorum Pontificum pro tempore existentium, ad universale futurum Concilium appellantes, necnon eos, quorum auxilio vel favore appellatum fuerit.
- § 3. Item excommunicamus et anathematizamus omnes piratas, latrunculos tes: maritimos, et illos praecipue qui, mare nostrum a Monte Argentario usque ad Terracinam discurrentes, eos, qui in illo navigant, depraedantur, mutilant, interficiunt, rebusve et bonis suis spoliant, omnesque receptatores eorumdem, et eis auxilium scienter dantes vel favorem.
- § 4. Item excommunicamus et anathe- Naufragorum matizamus omnes et singulos, qui, chri-rapientes, aut stianorum quorumcumque navibus tem- ab aliis rapta accipientes; pestate in transversum, ut dici solet, iactatis, naufragium passis, aut etiam submersis, sive in ipsis navibus sive ex eis delapsa et in mari vel littore inventa cuiuscumque generis bona, tam in nostri Tyrrheni et Adriatici, quam in quibuscumque aliis cuiuscumque maris regionibus et littoribus rapuerint, aut scienter ipsi sibi acceperint, aut ab aliis rapta seu accepta scienter receperint, ita ut nec etiam ob quodcumque privilegium, consuetudinem aut longissimi, etiam immemorabilis, temporis possessionem seu alium quemcumque praetextum excusari possint.
- § 5. Item excommunicamus et anathe- Pedagia nova, matizamus omnes, qui in terris suis nova absque potestate, imponenpedagia seu gabellas, ad id potestatem tes; non habentes, imponunt vel augent, aut imponi vel augeri prohibita exigunt.

Appellantes

§ 6. Item excommunicamus et anathe-Falsificantes matizamus omnes falsarios litterarum litteras apo-stolicas, vel fal. apostolicarum et in forma brevis ac supso fabricantes; plicationum gratiam vel iustitiam concernentium, per Romanum Pontificem vel S. R. E. vice-cancellarium seu gerentes vices corum, aut de mandato eiusdem Romani Pontificis signatarum; aut sub nomine eiusdem Romani Pontificis seu vice-cancellarii aut gerentium vices praedictorum signantes supplicationes easdem; ac etiam falso fabricantes litteras apostolicas et in forma brevis ac supplicationes huiusmodi. Extendentes constitutionem felicis recordationis Innocentii Papae III, quae incipit Ad falsariorum, cum omnibus poenis in ea contentis ad cosdem fabricantes et etiam ad falsificantes seu mutantes supplicationes per nos seu de mandato nostro signatas et datas, sine nostra aut datarii nostri licentia.

tes:

- § 7. Item excommunicamus et anathe-Arma et alia matizamus omnes illos, qui equos, arma, quibus chri-stiani impu- ferrum, filum ferri, stamnum, chalybem gnantur ad in- omniaque alia metallorum genera atque tes, aut con-bellica instrumenta, lignamina, canapem, tum reipublicae funes, tam ex ipso canape quam ex quachristianae en-dem nuncian- cumque alia materia, et ipsam materiam, aliaque huiusmodi, quibus christianos simpugnant, deferunt Saracenis, Turcis et aliis Christi nominis inimicis. Necnon illos qui, per se vel alium seu alios, de rebus christianae reipublicae statum concernentibus, in christianorum perniciem et damnum, ipsos Turcas et christianae religionis inimicos certiores faciunt, illisque ad id auxilium, consilium vel favorem quomodolibet praestant. Non obstantibus quibuscumque privilegiis et concessionibus quibuscumque principibus et dominis sive privatis personis, per nos et Sedem praedictam hactenus concessis, quae illis nolumus in aliquo suffragari.
  - § 8. Item excommunicamus et anathematizamus omnes impedientes sive inva-

dentes eos, qui victualia seu alia ad usum Romanae Curiae necessaria adducunt, ac alia id geuus etiam eos, qui ne ad Romanam Curiam ferentium per-turbatores eoadducantur vel afferantur impediunt seu rumque fautoperturbant, vel pro cis aliquid exigunt aut solvere faciunt, seu haec facientes defendunt per se vel alium seu alios, cuiuscumque fuerint ordinis, præeminentiæ, conditionis et status, ac etiam si pontifificali vel regali aut alia quavis ecclesiastica vel mundana praefulgeant dignitate.

§ 9. Item excommunicamus et anathe- Peregrinorum matizamus omnes ex proposito interficien- et aliorum ad Sedem Apostotes, mutilantes, vulnerantes, detinentes, licam venientes, mutilantes, vulnerantes, detinentes, licam venientes, etc. ex capientes seu depraedantes romipetas seu proposito offenperegrinos ad Urbem causa devotionis seu sores; peregrinationis et prorsus omnes alios ad Sedem Apostolicani accedentes, vel apud eam morantes, aut recedentes ab ipsa, et illis dantes auxilium, consilium vel favorem.

§ 10. Item excommunicamus et anathematizamus omnes illos, qui, non ha-tium in Curia, bentes in eadem Curia iurisdictionem or-ctione, perturbatores; dinariam vel delegatam, eius praetextu capiunt, spoliant, definent morantes in eadem, vel qui talia fieri mandant.

§ 11. Item excommunicamus et ana-Cardinalium et thematizamus omnes interficientes, muti- aliorum praela-torum offensolantes, vulnerantes, verberantes, percu-res eorumque auxiliatores; tientes, capientes, carcerantes, detinentes vel hostiliter insequentes S. R. E. cardinales ac patriarchas, archiepiscopos, episcopos Sedisque Apostolicae legatos seu nuncios, aut eosdem eiicientes a suis dioecesibus, territoriis, terris seu dominiis, eaque mandantes vel rata habentes, seu praestantes eis auxilium, consilium vel favorem.

§ 12. Item excommunicamus et anathematizamus omnes illos qui, per se vel eos, qui ad Roalium seu alios, quascumque personas recurrunt, vel ecclesiasticas vel saeculares ad dietam ratores; Curiam super earum causis et negociis recurrentes, illasque in eadem Curia pro-

Victualia et

sequentes aut procurantes, negociorumque gestores, advocatos, procuratores et agentes ipsarum, seu etiam auditores vel iudices super dictis causis vel negociis deputatos, occasione causarum vel negociorum huiusmodi, verberant, mutilant, occidunt, bonis spoliant; seu qui, per se vel alium seu alios, directe vel indirecte, praedicta exegui vel procurare aut in eisdem consilium, auxilium vel favorem praestare non verentur, cuiuscumque præeminentiae et dignitatis fuerint.

prohibentes re-

§ 13. Ac etiam omnes, tam ecclesia-Impedien- sticos quam saeculares, cuiuscumque dinem apostolica- gnitatis, qui, praetexentes frivolam quamrum litterarum dam appellationem a gravamine vel fupeditionum, vel tura executione litterarum apostolicarum cursum ad Se- et in forma brevis, tam gratiam quam iudem Apostoli-cam vel gra- stitiam concernentium, necnon citatiotiaiam impe- num, inhibitionum, sequestrorum, monitoriorum, processuum, executorialium et aliorum decretorum, a nobis et a Sede praedicta seu legatis, nunciis, praesidentibus, Camerae Apostolicae auditoribus, commissariis aliisque iudicibus et delegatis apostolicis emanatorum, et quae pro tempore emanaverint, aut alias ad curias saeculares et laicam potestatem recurrunt, et ab ea, instante etiam fisci procuratore, appellationes huiusmodi admitti, ac litteras, citationes, inhibitiones, sequestra, monitoria et alia praedicta capi et retineri faciunt. Quive illa, simpliciter, vel sine eorum beneplacito, consensu vel examine, exequutioni demandari, aut ne tabelliones et notarii super huiusmodi litterarum et processuum executione instrumenta vel acta conficere, aut confecta parti, cuius interest, tradere debeant, impediunt vel prohibent; ac etiam partes seu earum agentes, notarios, executores et subexecutores litterarum, citationum, monitoriorum et aliorum praedictorum capiunt, percutiunt, vulnerant, carcerant, detinent, ex civitatibus, locis

et regnis eliciunt, bonis spoliant, perterrefaciunt, concutiunt et comminantur, per se vel alium seu alios, publice vel occulte, seu capi, carcerari, detineri, percuti, vulnerari minisque agitari faciunt. Quive alias quibuscumque personis, in genere vel in specie, ne, pro quibusvis eorum negociis prosequendis seu gratiis vel litteris impetrandis, ad Romanam Curiam accedant aut recursum habeant, seu gratias ipsas vel litteras a dicta Sede impetrent, seu impetratis utantur, directe vel indirecte, prohibere, statuere seu mandare, vel eos apud se aut notarios seu tabelliones vel alias quomodolibet retinere praesumant.

§ 14. Item excommunicamus et anathematizamus omnes et singulos cancel-que causas eclarios, vice-cancellarios et consiliarios or- iudicibus ecdinarios et extraordinarios quorumcum- horum fautoque regum et principum, ac praesidentes cancellariarum, consiliorum et parlamentorum, necnon procuratores generales eorumdem vel aliorum principum saecularium, etiamsi imperiali, regali, ducali vel alia quacumque praefulgeant dignitate, quocumque nomine nuncupentur, aliosque iudices, tam ordinarios quam delegatos, necnon archiepiscopos et episcopos, abbates, commendatarios, vicarios et officiales, qui, per se vel alium seu alios, auctoritate propria et de facto, quarumcumque exemptionum vel aliarum gratiarum et litterarum apostolicarum praetextu, beneficiales et decimarum ac alias causas spirituales et spiritualibus annexas ab auditoribus et commissariis nostris aliisque iudicibus ecclesiasticis avocant, illarumve cursum et audientiam, ac personas, capitula, conventus, collegia, causas ipsas prosequi volentes, impediunt, ac se de illarum cognitione tamquam iudices interponunt; quique partes actrices, quae illas committi fecerunt et faciunt, ad revocandum et revocari facien-

clesiasticis et

Impedientes

dum citationes vel inhibitiones aut alias litteras in eis decretas, et ad faciendum vel consentiendum eos, contra quos tales inhibitiones emanarunt, a censuris et poenis in illis contentis absolvi, per statutum vel alias compellunt, vel executionem litterarum apostolicarum seu executorialium, processuum ac decretorum praedictorum quomodolibet impediunt, vel suum ad id favorem, consilium aut assensum praestant, etiam praetextu violentiae prohibendae vel aliarum praetensionum, seu etiam donec ipsi ad nos informandos, ut dícunt, supplicaverint aut supplicari fecerint, nisi supplicationes huiusmodi coram nobis et Sede Apostolica legitime prosequantur.

suecularia trivel ecclesiastilaedentes;

§ 15. Quive, ex eorum praetenso offi-Trahentes ad cio, vel ad instantiam partis aut aliorum bunalia praeter quorumcumque, personas ecclesiasticas, iuris dispositio-nem personas capitula, conventus et collegia ecclesiaecclesiasticas, rum quarumcumque coram se ad suum cam libertatem tribunal, audientiam, cancellariam, consilium vel parlamentum, praeter iuris canonici dispositionem, trahunt vel trahi faciunt vel procurant, directe vel indirecte, quovis quaesito colore. Necnon qui statuta, ordinationes, constitutiones, pragmaticas seu quaevis alia decreta, in genere vel in specie, ex quavis causa et quovis quaesito colore, ac etiam praetextu litterarum apostolicarum usu non receptarum seu revocatarum, vel cuiusvis consuetudinis aut privilegii vel alias quomodolibet, fecerint, ordinaverint et publicaverint, vel factis et ordinatis usi fuerint, unde libertas ecclesiastica tollitur, seu in aliquo laeditur vel deprimitur aut alias quovis modo restringitur, seu nostris et dictae Sedis ac quarumcumque ecclesiarum iuribus quomodolibet, directe velindirecte, tacite vel expresse, praeiudi-

§ 16. Necnon qui archiepiscopos, epi-

praelatos et omnes alios quoscumque iudices ecclesiasticos ordinarios quomodolibet impediunt quo minus sua iurisdi- siasticorum eoctione ecclesiastica contra quoscumque res; utantur, secundum quod canones et sacrae constitutiones ecclesiasticae et decreta conciliorum generalium, et praesertim Tridentini, statuunt. Ac etiam eos qui, post ipsorum ordinariorum vel etiam delegatorum quorumcumque sententias et decreta aut alias, fori ecclesiastici iudicium eludentes, ad cancellarias et alias curias saeculares recurrunt, et ab illis prohibitiones et mandata, etiam poenalia, ordinariis aut delegatis praedictis decerni, et contra illos exequi procurant. Eos quoque qui haec decernunt et exequuntur, seu dant auxilium, consilium, patrocinium et favorem in eisdem.

§ 17. Quive iurisdictiones seu fructus, Usurpantes redditus et proventus, ad nos et Sedem et quarumeum-Apostolicam et quascumque ecclesiasticas que ecclesiapersonas, ratione ecclesiarum, monaste-nem et fructus, riorum et aliorum beneficiorum eccle-strantes; siasticorum, pertinentes usurpant, vel etiam quavis occasione vel causa, sine Romani Pontificis vel corum ad quos iure pertinent expressa licentia, sequestrant.

§ 18. Quive collectas, decimas, taleas, praestantias et alia onera clericis, prae-decimas et alia onera clericis, prae-decimas et alia latis et aliis personis ecclesiasticis, ac ecclesiast, aut eorum et ecclesiarum, monasteriorum et eorum fructialiorum beneficiorum ecclesiasticorum centia Pontibonis, illorumque fructibus, reditibus et proventibus huiusmodi, absque simili Romani Pontificis speciali et expressa licentia, imponunt, et diversis etiam exquisitis modis exigunt, aut sic imposita. etiam a sponte dantibus et concedentibus, recipiunt. Necnon qui, per se vel alium seu alios, directe vel indirecte, praedicta facere, exequi vel procurare, aut in eisdem auxilium, consilium vel scopos aliosque superiores vel inferiores favorem aut votum seu suffragium, pa-

Imponentes bus, absque lilam vel occulte, praestare non verentur. I cuiuscumque sint præeminentiae, dignitatis, ordinis, conditionis aut status, etiam si imperiali aut regali praefulgeant dignitate, seu principes, duces, comites, barones, respublicae et alii potentatus quicumque, etiam regnis, provinciis, civitatibus, terris quoquomodo praesidentes, aut quavis, etiam pontificali, dignitate insigniti. Innovantes decreta super his per sacros canones, tam in Lateranensi novissime celebrato, quam aliis conciliis generalibus edita, etiam cum censuris et poenis in eis contentis.

culares se incausis crimina-

§ 19. Item excommunicamus et ana-Indices sae- thematizamus omnes et quoscumque materponentes in gistratus, senatores, praesidentes, audicontra tores et alios iudices, quocumque nomine personas eccle- vocentur, ac cancellarios, vice-cancellarios, notarios, scribas ac executores et subexecutores, et alios quoquo modo se interponentes in causis capitalibus seu criminalibus contra personas ecclesiasticas, illas banniendo, capiendo, processando, seu sententias contra illas proferendo vel exequendo, etiam praetextu quorumcumque privilegiorum a Sede Apostolica, ex quibusvis causis ac sub quibuscumque tenoribus et formis, in genere et in specie, concessorum quibuscumque regibus, ducibus, principibus, rebuspublicis, monarchis, civitatibus et aliis quibuscumque potentatibus, quocumque nomine censeantur, quae nolumus illis in aliquo suffragari, illa omnia ex nunc in irritum revocando.

terras et loca in illis jurisdi-

§ 20. Item excommunicamus et ana-Occupantes thematizamus omnes illos, qui, per se vel S. R. E. aut alium seu alios, directe vel indirecte, ctionem usur- Sub quocumque titulo vel colore, de fapantes, corum-que fautores; cto occupant vel detinent, vel hostiliter destruunt vel invadunt, aut occupare, detinere vel destruere aut invadere hostiliter praesumpserint, in totum vel in partem, almani Urbem, regnum Siciliae,

Bull. Rom Vol. VIII.

insulas Sardiniae et Corsicae, terras citra Pharum, patrimonium Beati Petri in Tuscia, ducatum Spoletanum, comitatum Venaissinum, Sabinensem, Marchiae Anconitanae, Massae Trebariae, Romandiolae, Campaniae et Maritimae provincias, illarumque terras et loca, ac terras specialis commissionis Arnulphorum, civitatesque nostras Bononiam, Caesenam, Ariminum, Beneventum, Perusium, Avinionem, Civitatem Castelli, Tudertum et alias civitates, terras et loca vel iura ad ipsam Romanam Ecclesiam pertinentia, dictaeque Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjecta; quive supremam iurisdictionem; in illis nobis et eidem Romanae Ecclesiae competentem, de facto usurpare, perturbare, retinere et vexare variis modis praesumunt. Necnon adhaerentes, fautores et defensores eorum, seu illis auxilium, consilium vel favorem quomodolibet praestantes.

§ 21. Necnon omnes et singulos su- Raptores bopellectilium, librorum, scripturarum et rae Apostolice bonorum Camerae et Palatii Apostolici tempore infirmitatis Pontiex eodem Palatio, infirmitatis Romani ficis, aut vaca-Pontificis ac Sedis Apostolicae vacationis sedis A-postolicae. tempore, ablatores, raptores et illorum detentores, ac quoscumque alios, ad quorum manus bona praedicta quocumque titulo et ex quavis causa scienter pervenerint.

§ 22. Volentes praesentes nostros pro- Haec consticessus ac omnia et quaecumque his lit- tutio durat usteris contenta, quousque alii huiusmodi cationem alteprocessus a nobis aut Romano Pontifice rius similis conpro tempore existente fiant aut publicentur, durare, suosque effectus omnino sortiri.

§ 23. Ceterum a praedictis sententiis nullus per alium quam per Romanum absolutionis. Pontificem, nisi in mortis articulo constitutus, nec etiam tunc, nisi de stando Ecclesiae 1 et satisfaciendo cautione praestita, absolvi possit, etiam praetextu qua-

1 Cherub. addit mandatis (R. T.).

Reservatio

rumvis facultatum et indultorum, quibuscumque personis ecclesiasticis, saecularibus et quorumvis Ordinum, etiam Mendicantium et militiarum, regularibus, etiam episcopali vel alia maiori dignitate praeditis, ipsisque Ordinibus et eorum monasteriis, conventibus et domibus, ac capitulis, collegiis, confraternitatibus, congregationibus, hospitalibus et locis piis, necnon laicis, etiam imperiali, regali et alia mundana excellentia fulgentibus, per nos et dictam Sedem ac cuiusvis concilii decreta, verbo, litteris aut alia quacumque scriptura, in genere et in specie, concessorum et innovatorum, ac concedendorum et innovandorum.

§ 24. Quod si forte aliqui, contra te-Absolventes norem praesentium, talibus excommunihic reservatis catione et anathemate laqueatis vel eoexcommunican- rum alicui absolutionis beneficium impendere de facto praesumpscrint, eos excommunicationis sententia innodamus. gravius contra eos spiritualiter et temporaliter, prout expedire noverimus, processuri.

tificis quos comprehendat.

§ 25. Declarantes ac protestantes quam-Absolutio Pon cumque absolutionem, etiam solemniter, per nos faciendam, praedictos excommunicatos sub praesentibus comprehensos, nisi prius a praemissis, cum vero proposito ulterius similia non committendi, destiterint; ac, quoad eos qui contra libertatem, ut praemittitur, statuta fecerint, nisi prius statuta, ordinationes, constitutiones, pragmaticas et decreta huiusmodi publice revocaverint, et ex archiviis seu capitularibus locis, aut in libris, in quibus adnotata reperiuntur. deleri et cassari, ac nos de revocatione huiusmodi certiores fecerint, eos non comprehendere, nec eis aliter suffragari. Quin etiam per huiusmodi absolutionem aut quoscumque alios actus contrarios, tacitos vel expressos, ac etiam per pa-

tientiam et tolerantiam nostram vel successorum nostrorum quantocumque tempore continuatam, in praemissis omnibus et singulis ac quibuscumque iuribus Sedis Apostolicae ac S. R. E. undecumque et quomodocumque quaesitis et quaerendis, nullatenus praeiudicari posse seu debere.

§ 26. Non obstantibus privilegiis, indul- Clausulae degentiis et litteris apostolicis, generalibus rogatoriae. vel specialibus, supradictis vel eorum alicui seu aliquibus et aliis, cuiuscumque ordinis, status vel conditionis, dignitatis et præeminentiae fuerint, etiamsi, ut praemittitur, pontificali, imperiali, regali seu quavis ecclesiastica et mundana praefulgeant dignitate, vel eorum regnis, provinciis, civitatibus seu locis, a praedicta Sede, ex quavis causa, etiam per viam contractus aut remunerationis, et sub quavis alia forma et tenore, ac cum quibusvis clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, concessis, etiam continentibus quod excommunicari, anathematizari vel interdici non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi ac de ordinibus, locis, nominibus propriis, cognominibus et dignitatibus eorum mentionem; necnon consuetudinibus. etiam immemorabilibus, ac praescriptionibus, quantum cumque longissimis, et aliis quibuslibet observantiis, scriptis vel non scriptis, per quae contra hos nostros processus ac sententias, quominus includantur in eis, se iuvare valeant vel tueri, quae omnia, quoad hoc, eorum omnium tenores, ac siad verbum, nihil penitus omisso, insererentur praesentibus, pro expressis habentes, penitus tollimus et omnino revocamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 27. Ut vero praesentes nostri proces- Forma et effesus ad communem omnium notitiam facitus publicandi
hanc constitulius deducantur, chartas seu membranas tionem in Urbe.

processus ipsos continentes valvis ecclesiae S. Ioannis Lateranensis et basilicae Principis Apostolorum de Urbe appendi faciemus, quae processus ipsos quasi sonoro praeconio et patulo indicio publicabunt, ut ii quos processus huiusmodi contingunt, quod ad ipsos non pervenerint aut quod ipsos ignoraverint nullam possint excusationem praetendere aut ignorantiam allegare, cum non sit verisimile id remanere incognitum, quod tam patenter omnibus publicatur.

§ 28. Insuper, ut processus ipsi ac prae-Ordinarii loco- sentes litterae ac omnia et singula in eis rum debent quo-tannis hanceon- contenta eo magis fiant notoria, quo in plestitutionem in risque civitatibus et locis fuerint publicata, quenti populo universis et singulis patriarchis, primatibus, archiepiscopis, episcopis et locorum ordinariis, praelatis et rectoribus ubilibet constitutisper haec scripta committimus. et in virtute sanctae obedientiae districte praecipiendo mandamus ut, per se vel alium seu alios, praesentes litteras, postquam eas receperint, seu earum habuerint notitiam, semel in anno, aut, si expedire viderint, etiam pluries, in ecclesiis suis, dum in eis maior populi multitudo ad divina convenerit, solemniter publicent, et ad christifidelium mentes reducant, nuncient et declarent.

stitutionis.

§ 29. Ceterum hortamur eosdem uni-Confessarii ha- versos et singulos patriarchas, archiepiptum huius con- scopos, episcopos aliosque locorum ordinarios et ecclesiarum praelatos, necnon rectores ceterosque curam animarum exercentes, ac presbyteros saeculares et quorumvis Ordinum regulares, ad audiendum confessiones quavis auctoritate deputatos, ut transumptum harum litterarum penes se habere, legere et diligenter examinare procurent.

§ 30. Volentes earumdem praesentium Transumptis transumptis, etiam impressis, notarii púsubscriptis de- blici manu subscriptis, et sigillo iudicis ordinarii Romanae Curiae vel alterius per-

sonae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eamdem prorsus fidem, in iudicio et extra illud, ubique locorumadhibendam fore, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensac.

§ 31. Nulli ergo omnino hominum li- sanctio poeceat hanc paginam nostrae excommuni-nalis, cationis, anathematizationis, interdicti, declarationis, protestationis, sublationis, revocationis, commissionis, innodationis, mandati, hortationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo tertio, pridie nonas aprilis, pontificatus nostri anno xi.

Dat. die 4 aprilis 1583, pont. anno xt.

#### CXLVIII.

Ouod praeceptoriae militiae et Ordinis Sancti Ioannis Hierosolymitani vacent per promotionem ad episcopatum 1.

Gregorius episcopus servus servorum Dei. ad futuram rei memoriam.

Controversia inter venerabilem fra- Controversia trem nostrum Thomam episcopum Mele-super vacatione, de qua in vitanum, et dilectum filium Michaelem rabr. Palentin. proxime suscitata, occasione praeceptoriae de Masdensi, prioratus Cathalauniae, hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, de qua, pridem vacante per susceptionem muneris consecrationis eiusdem episcopi, dicto Michaeli canonice provisum fuerat, ipse vero episcopus, illam, non

1 De hac militia vide ad Anastasii IV const. xv, Christianae, tom. 11, pag. 618.

ut beneficium vacationi obnoxium, sed ut praedium possidere posse contendebat.

§ 1. Nos causam huiusmodi causarum

ditore Cam.

Decisio dictae Curiae Camerae Apostolicae generali audimanata ab au- tori audiendam commisimus et fine debito terminandam, omni et quacumque appellatione remota, qui, voto auditorum causarum Palatii Apostolici de mandato nostro adhibito, provisionem praedictam canonicam declaravit, perpetuum episcopo silentium imponendo, ac praetensam eius appellationem reiiciendo.

Pontificis.

§ 2. Quare nos, attendentes episcopum Approbatio dictam praeceptoriam sive praedium sive beneficium sive quodvis aliud, cum sua ecclesia sine dispensatione apostolica retinere non posse, ideoque iustae Michaelis postulationi assentientes, praedictam declarationem et quicquid ab ipso auditore in hac re decretum est, praesentium tenore approbamus et confirmamus, appellatione huiusmodi et quacumque provocatione vel protestatione ex parte episcopi interiecta non obstante.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo tertio, tertio kalendas maii, pontificatus nostri anno xi.

Dat. die 29 aprilis 1583, pontif. anno xi.

#### CXLIX.

Prohibitio sub poenis etc. ne cuiquam liceat contractus contra dispositionem statutorum aut iuris communis, seu monopolii in comitatu Rossilionis 1

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Quaecumque improbi quaestus cupiditate ab hominibus adinventa, quae non

1 Ex Regest. in Secret. Brevium. Similis prohibitio facta fuit pro comitatu Ceretaniae et Regno Valentiae, quas, utpote huic simillimas, iisdemque compactas terminis, omittendas putavi.

ad commodum reipublicæ, sed detrimenta, pertinent, reprobanda penitus, nec quoquomodo toleranda esse censemus.

§ 1. Cum itaque, sicut nobis innotuit, Facti series nonnulli mercatores comitatus Rossilionis, cupiditatis voragine ducti, ut famem in comitatu praedicto pro eorum libito inducant, ac christifidelibus pauperibus frumentum eo, quo volunt, pretio vendant, diversis sub praetextibus et cautelis excogitatis, etiam in iuris civilis et pontificii fraudem, quo annonam cariorem faciant, frumentorum diversa monopolia exercent, ex quibus aut pauperes in dies fame perire contingit, aut omnia eorum bona una die, quo victum sibi parent, vendere coguntur; diversique contractus, vulgo quietamenti nuncupati, eo in comitatu a mercatoribus in usum inducti sunt, dum communitates et universitates oppidorum, locorum seu villarum comitatus praedicti, aere alieno gravatae, illud exsolvere quaerunt, et mercatores ad eum effectum pecuniam offerunt, ac, loco pecuniae, frumenti, vini oleive aliquam quantitatem infra certum temporis vel plurium etiam annorum spatium, prout inter ipsos conventum est, ab eisdem exigunt, sive a communitatibus vel universitatibus recolligatur sive non recolligatur, exactasque quantitates vini, frumenti et olei huiusmodi congerunt et conservant, ut magno pretio suo tempore illa vendant, qua ratione eorumdem mercatorum lucrum, dum nulli periculo iidem sunt obnoxii, in infinitum excrescit; hinc dum de vendendis mercibus agitur, iidem in frumento sibi de eorum pretio satisfieri procurant, aliisque veris aut simulatis locationibus, fructuumque arrendationibus, fere universum, quod in comitatu praedicto colligitur, frumentum in eorum potestatem redigunt, ac in propriis horreis congregant servantque, donec annonae caritas eo in comitatu invalescat, ac tum demum vel iniquo pretio illa venalia vix proponunt,

dendae.

§ 2. Haec cum pessima sint, animac-Et causa con que periculum et detrimentum afferant. et publicam eius comitatus quietem perturbent, maximisque incommodis et difficultatibus illudafficiant, communitatesque et universitates, concepta spe deceptae, vini ac frumenti vel olei quantitatem conventam pro pecunia praestare nequeuntes, maioribus debitis et oneribus se involvunt atque implicant, ac demum, eam ob causam, facultatum suarum iacturam omnino faciant: agricolae vero et rustici, dum sibi quae quotidiano usui necessaria sunt summo labore undique corradunt, semen ad serendos agros in unum redigere nequeunt; in eos, qui huiusmodi negotia contra iuris rationem pertractare, ac comitatum amplissimum his in difficultatibus adducere non erubescunt, pro munere nobis iniuncto, animadvertendum et providendum esse censemus, prout dudum felicis recordationis Adrianus Papa VI, praedecessor noster, similibus rationibus inclinatus, civitati Caesaraugustanae et regno Aragoniae per suas expeditas litteras desuper providit, quas per alias nostras desuper informa brevis, sub datum xiv maii, pontificatus nostri anno sexto, expeditas litteras innovavimus, ac nedum antiquitus a dicto praedecessore contra similia agentes sancte statutas et propositas poenas ad usum revocavimus, verum etiam severius animadvertendum esse censuimus.

§ 3. Itaque, motu proprio et ex certa Innovatio litte-scientia ac matura deliberatione nostra, vi, illarumque dictarumque praedecessoris et nostrarum ampliatio et ex- litterarum tenores praesentibus pro plene tensio ad comitatum Rossi- et sufficienter ac de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, expressis habentes, easque renovantes, et ad comitatum praedictum extendentes et ampliantes, sub excommunicationis latae sententiae ac amissionis dicti frumenti, vinei et olei, pro una videlicet regi, et alia executori, l

reliqua vero partibus denuntiatori applicandis, poenis ipso facto incurrendis, prohibemus ne cuiquam, quovis praetextu, liceat vini, frumenti scu olci quantitatem aliquam, causa revendendi, in praedicto comitatu, quacumque ratione, cum anticipatione solutionis pretii seu alias, retinere, aut dictos quietamentos vulgariter nuncupatos, seu quascumque alias similes vel dissimiles arrendationes frumentorum et fructuum ac cuiusvis generis contractus<sup>1</sup>, ex quibus publica utilitas laedatur, caritasque annonae sequatur; quas etiam poenas incurrere volumus quoscumque dantes in his auxilium, consilium vel favorem, publice vel occulte, directe velindirecte, quovis praetextu aut quaesito colore, praeter a jure communi propositas et constitutas poenas in exercentes monopolia, quibus talia committentes omnino obnoxios esse volumus; ac praesenti nostro edicto. Poena in sancimus ne super contractibus praedictis, quos omnino reprobamus, tabelliones vel notarii publici, sive apostolica aut imperiali, regali vel alia quacumque creati fuerint auctoritate, aliquod instrumentum conficere, vel in protocollum redigere, vel aliquam scripturam, etiam privatam, desuper conscribere pro cautela simplici audeant vel praesumant; quod si secus fecerint, in tabelliones, tamquam crimen falsi committentes, animadvertatur, et ad eadem et alia quaecumque munera publicasque functiones perpetuo inhabiles sint.

§ 4. Eos vero, qui in aliquo praedictorum Acterna malecontravenerint, praeter dictas sententias, qui praemissis censuras et poenas, maledictioni aeternae, prohibitionibus quam ex parte omnipotentis Dei in scriptis verint, et aliae ferimus, ac infamiae perpetuae et crimini poenae. monopolii et indebitarum et iniustarum usurarum, confiscationi ac privationi bonorum quorumcumque immobilium seu iurisdictionalium ac feudorum omnino esse subjectos, et a Christi corpore et Ecclesiae Dei unitate separatos, ac omni et quo-

1 Deest forsan facere vel inire (R. T.).

cumque beneficio et officio ecclesiastico vel saeculari, sive temporali sive perpetuo, existere privatos, et ad illa inhabiles esse statuimus et declaramus; et in casibus praedictis, absolutionem a sententia excommunicationis, nobis et Romano Pontifici, praeterguam si in articulo mortis constituti fuerint, reservamus.

Clausulae.

- § 5. Sicque et non aliter per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiamsi S. R. E. cardinales et causarum Palatii Apostolici auditores fuerint, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere, ac si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contingerit attentari, irritum et inane decernimus.
- § 6. Mandantes omnibus et singulis ve-Executores nerabilibus fratribus archiepiscopis, episcopis ac dilectis filiis abbatibus ceterisque ecclesiarum praelatis, quacumque auctoritate et dignitate fulgentibus, comitatus praedicti, quatenus praedictas litteras et in eis contenta quaecumque in eorum necnon singulorum parochialibus et aliis ecclesiis, si id necessarium esse iudicaverint, publicent seu publicari faciant, et ab omnibus exacte servari curent.

Derogatio contrariorum.

stitutionis.

§ 7. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

sumptorum.

§ 8. Ceterum, quia difficile foret prac-Fides tran-sentes litteras ad singula quaeque loca deferri, in quibus eædem publicari debent, volumus quod illarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate etc.

§ 9. Et ne aliqui, ex eo quod notitia Exceptionem praedictarum litterarum ad eos non per-mittendam non venerit, se excusare possint, volumus esse. eorum transumpta, etiam, ut praefertur, impressa et in singulis cathedralium et metropolitanarum ecclesiarum dicti comitatus valvis affixa, verae et realis publicationis et intimationis vim et effectum sortiantur, ac omnes et singulos, quos illæ concernunt, perinde afficiant, ac si singulariter et personaliter singulis intimatae forent.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die II mai MDLXXXIII, pontificatus nostri anno xi.

Dat. die 2 maii 1583, pontif. anno xI.

CL.

De electione, numero et qualitatibus magistrorum sacrae theologiae, de cetero in provinciis Italiae eligendorum ex Ordine fratrum Eremitarum S. Augustini 1.

Dilectis filiis priori generali et fratribus Ordinis Eremitarum S. Augustini provinciarum Italiae. Gregorius Papa XIII.

Dilecti filli, salutem et ap. benedictionem.

Dominicum gregem sollicitudini nostrae commissum internis oculis perspicacius introspicientes, religiosorum et eorum, qui, mundanis abiectis illecebris, Altissimo in humilitatis spiritu famulantur, praecipuam curam gerere, et ca quae professioni illorum adversari seu quomodolibet illorum quietem et felicem statum perturbare posse videntur, de medio tollere, quantum ex alto nobis conceditur, satagentes, mentis nostrae aciem ad Ordinem vestrum ab ipso sancto Aurelio Augustino institutum, praecipua cura convertimus.

§ 1. Cumque inter vos, summa cum to- Causao huios tius agri dominici fertilitate, quamplurimi constitutionis.

1 Alia de hoc Ordine lege apud Alex. IV, const. xxix, Licet, tom. III, pag. 635.

sacris litteris operam navantes, ad lectoris, baccalaurei et postremo magistri seu doctoris in sacra theologia gradum promoveri, et promoti certis privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, præeminentiis et superioritatibus, iuxta Ordinis et Regulae vestrae, statutorum et institutionum formam et continentiam, frui et gaudere consueverint. Et propterea multi, propriis potius quam communibus commodis servientes, seipsos publicis officiis, oneribus et laboribus subtrahere satagentes, ad magisterii seu magistri sive doctoris gradus properanter anhelant, illum modis omnibus ambientes, adeo ut, nisi malo huiusmodi celeriter occurratur, brevi tempore dubitandum sit ne plures magistri quam discipuli in vestro Ordine, praesertim in provinciis Italiae, reperiantur, et cum omnes privilegio magisterii seu magistri. vel doctoris suffulti fuerint, nemo, qui necessaria singulorum monasteriorum seu domorum vestrarum munia exercere velit, religuus futurus sit. Unde factum est ut fratres Eremitae Ordinis vestri provinciarum extra Italiam constitutarum, magistros seu doctores, nisi magna cum cautela et parvo in numero, a certis annis citra non admiserint, nec admittant de praesenti.

numeri et quatheologia gendorum

§ 2. Nos igitur, malis huiusmodi occur-Praescriptio rere, et communi utilitati vestrum omnium litatum magi- consulere, et ut posthac nonnisi idonei et in numero decenti ad magisterium sive magistri aut doctoris gradum promoveantur, providere volentes, praedecessorum nostrorum et praesertim felicis recordationis Bonifacii Papae noni, qui alias per suas litteras, sub Datum Romae apud Sanctum Petrum, quinto kalendas maii, pontificatus sui anno decimotertio, Ordinis fratrum Praedicatorum magistros huiusmodi creandi modum et normam praescripsit, vestigiis inhaerentes, motu proprio, non ad

nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex nostra certa scientia et spontanea voluntate, ac de apostolicae potestatis plenitudine, statuimus, decernimus, ordinamus, volumus, mandamus, vetamus et prohibemus, ne posthac prior generalis Ordinis vestri pro tempore existens, neque etiam ipsum capitulum generale capitulariter congregatum, aut quodcumque capitulum sive congregatio provincialis, cuiuscumque provinciae intra Italiam constitutae, sive alii quicumque, quacumque ecclesiastica sive mundana praefulgeant dignitate et potestate, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, praetextu cuiuscumque consuetudinis, etiam immemorabilis, sive privilegii aut indulti apostolici ex quacumque causa quomodolibet pro tempore, etiam mótu proprio, per quoscumque praedecessores nostros aut nos forsan concessi et innovati, quoscumque, quantumcumque idoneos et habiles, ad magisterium sive magistri aut in sacra theologia doctoris gradum et dignitatem quomodolibet efferre aut promovere, seu efferriet promoveri permittere possint aut valeant, audeant seu praesumant, nisi singulis sex annis, in singulis capitulis generalibus, coram definitoribus, et in ipso definitorio, et non ultra duos ex singulis Italiae provinciis seu congregationibus, ac alias modis, formis, locis, temporibus et a personis infrascriptis examinandos et approbandos, videlicet, ut in capitulis provincialibus, a vobis et singulis vestris Italiae provinciis seu congregationibus statutis temporibus celebrari solitis, ex vobis ipsis et ex singulis 'quibusque respective provinciis seu congregationibus, si fieri possit, sin autem, ex vicinioribus, viri magistri in sacra theologia moribus et doctrina idonei duo, qui ad magisterii gradum, modo et forma infrascriptis promovendos examinare, et in eorum et cuiusvestram seu alicuius vestrum super hoc libet eorum vitam et mores inquirere, illorumque concursus audire, ut de eo sive eis recte iudicare possint et valeant, eligantur; iurentque electi ipsi se solo religionis zelo, omni humano affectu postposito, illos sese electuros, quos vita, moribus et doctrina idoneos seu idoneiores ex suae cuiusque conscientiae iudicio iudicabunt.

et examen eorumdem.

§ 3. Omnes vero et singuli de singulis Experimentum quibuscumque Italiae provinciis seu congregationibus respective, qui se ad magistri seu magisterii vel doctoratus huiusmodi gradum et dignitatem ascendere posse confident, ex ipsis quibusque respective provinciis seu congregationibus (si aderunt), sin autem, etiam ex aliis, dummodo promovendi ipsi ad aliquod monasterium illius provinciae, in qua promovendi fuerint, transferantur, et ab eo in filios legitime suscipiantur, summa cum diligentia et maturitate ab electis huiusmodi examinentur, et in eorum omnium et singulorum scientia et doctrina periculum fiat et experientia; et, centum formatis schedulis, distinctiones et punctos ex quatuor Magistri sententiarum libris, vigintiquinque scilicet ex libro quolibet. excerptos continentibus, illisque in urnam coniectis, singulae sorte extrahantur, quæ singulis promovendis incontinenti assignentur, et super schedulis ipsis sive punctis sibi assignatis, qui forte obvenerint, singuli promovendi, vigintiquatuor horarum spatio, in praesentia duorum, sicut praemittitur, electorum et aliorum doctorum virorum ac patrum vocalium ipsius capituli provincialis, lectionem, ut vocant, scholasticam legere, et ex ea conclusiones suo arbitrio disputandas proponere, et contra ipsos omnes et singulos, sicut præfertur, legentes et substentantes. magistri graduati, sic ut praefertur, electi, seu alias praesentes, saltem tres, magistri arguere et contradicere teneantur. Et insuper inter promovendos ipsos fiat con-

cursus, ut quis corum alio seu aliis magis idoneus repertus fuerit, aliis posthabitis, praeferatur; examinibus vero et concursibus singulis in suis quibusque provincialibus capitulis modo et forma praemissis perfectis, omnes et singuli, qui examinibus et concursibus ipsis, sicut praefertur, electi praefuerint, praevio eorum et cuiuslibet ipsorum iuramento, singuli pro suis conscientiis solum Deum et religionis christianae profectum prae oculis habentes, omni et quocumque alio affectu postposito, quos idoneos seu magis idoneos reputaverint, in schedula eorum ct cuiuslibet eorum, propria manu scripta seu subscripta, adnotare, et priori generali in generali capitulo quolibet sexennio celebrari solito, coram definitoribus seu maiori illorum parte, et in ipso definitorio, et non alibi, sub poena excommunicationis, praesentare curabunt.

§ 4. Ex ipsis autem, modo et forma Facultas priopraemissis, et singulis provinciis seu con- ris generalis promovengregationibus, electis examinatis et pro di. idoneis seu magis idoneis approbatis et receptis, prior generalis pro tempore existens, in loco ipso definitorii, et non alibi, et coram ipsis definitoribus seu maiori illorum parte, duos et non plures, singulis sex annis, et in generali capitulo ex singulis Italiae provinciis seu congregationibus eligere, illosque in sacra theologia magistros sive doctores creare et facere, auctoritate nostra possit et valeat; sieque per ipsum priorem generalem assumpti et promoti, in ipsa sacra theologia magistri vere et realiter, ubique, tam tota Italia quam extra in quacumque provincia vel congregatione, censeantur et existant, omnibusquè et singulis gratiis, privilegiis, exemptionibus, præeminentiis et superioritatibus, tam a iure communi quam statutis et consuetudinibus Ordinis vestri in sacra theologia magistris et doctoribus concessis et indultis, et quibus alii qui-

cumque in sacra theologia magistri seu doctores, in publicis quibuscumque gymnasiis aut Universitatibus ad magisterii seu magistri vel doctoris gradum promoti et assumpti, uti, frui, potiri et gaudere soliti sunt et consueverunt, utunturque, potiuntur et gaudent, uti, frui, potiri et gaudere possint, utanturque, fruantur, potiantur et gaudeant libere et licite, ac pacifice et quiete. Nos enim tibi dilecto filio priori generali moderno et pro tempore existenti, modo et forma praemissis a provincialibus capitulis electos et pro tempore eligendos, etiam absque alicuius loci ordinarii sive collegii aut Universitatis, sive Studii aut gymnasii generalis, sive illius rectoris aut cuiuscumque administratoris, quocumque nomine nuncupati, et quacumque ecclesiastica seu mundana auctoritate et potestate fungentis, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis, licentia, ad magisterii sive magistri seu doctoris in sacra theologia huiusmodi gradum, præeminentiam, dignitatem, auctoritatem et facultatem promovere, illisque omnibus et singulis magistri seu doctoris in sacra theologia insignia, auctoritates, facultates et potestates singulis magistris et doctoribus in ipsa sacra theologia per nos aut quoscumque locorum ordinarios sive Universitates, collegia, Studia, gymnasia illorumque rectores sive administratores quoscumque aut alias quascumque personas, quacumque auctoritate et potestate suffultas, et S. R. E. cardinales et de latere nostro legatos, vel etiam quaecumque loca, concedi solita, ipsis, sicut praefertur, electis, examinatis et approbatis, quos ex singulis provinciis, modo et forma praemissis, prævia de more professione fidei 1. et in magistros seu doctores assumpseris, dare, indulgere, concedere et attribuere, etiamsi capitulum generale hujusmodi in alma Urbe nostra aut alibi, ubi nos et Curiam nostram Romanam tunc temporis

1 Cherub. addit elegeris (R. T.).

commorari contigerit, aut in aliis quibuscumque civitatibus, in quibus gymnasia et Studia generalia vigere dignoscuntur aut in futurum quomodolibet erigentur, fieri et celebrari contigerit, plenarie concedimus et indulgemus, praesentium per tenorem.

§ 5. Decernentes et districte praeci- Revocatio pripiendo mandantes ne quisquam vestrum, vilegii quibusqui posthac, cuiuscumque privilegii, e- cessi. tiam a nobis et successoribus nostris, etiam motu proprio, concessi aut alias quomodolibet impetrati, praetextu, ad cuiuscumque doctoratus aut magisterii gradus, etiam a quibuscumque locorum ordinariis, etiam S. R. E. cardinalibus aut de latere legatis, sive in quibuscumque gymnasiis aut Universitatibus in posterum promoti fuerint, magistri aut in sacra theologia doctoris titulum, nomen, insignia aut præeminentiam seu privilegia et exemptiones quascumque usurpet, aut usurpare, sive alias aut aliter, quam modo et forma praemissis, concessis uti quomodolibet, públice vel occulte, audeat seu praesumat, sub poena privationis ceterorum graduum et inhabilitatis ad magisterium, etiamsi aliquibus, per nos aut successores nostros ac Sedem Apostolicam, ut in sacra theologia vere et realiter magistri seu doctores sint et existant, et omnibus gratiis, privilegiis, exemptionibus et indultis, quibus ceteri magistri et doctores potiri et gaudere consueverint, potiantur et gaudeant, quomodolibet concessum extiterit. Interdicentes etiam, prout earumdem praesentium tenore interdicimus, omnibus et singulis Italiae provinciis praedictis et quibuscumque congregationibus vestris, ne quemquam ad magisterium sive doctoratum approbare aut proponere, aliter, alibi aut alias quam praescriptis modis, formis, personis et locis ac temporibus,

possint aut valeant, quovis quaesito colore | vel ingenio.

§ 6. Quocirca venerabilibus fratribus Executorum nostris Iacobo episcopo Portuensi, moderno, ac pro tempore existenti Ordinis vestri protectori, necnon Mediolanensi archiepiscopo, ac dilecto filio Curiae causarum Camerae nostrae Apostolicae generali auditori per praesentes motu simili mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes nostras litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte vestra aut alicuius vestrum fuerint requisiti, seu eorum alter fuerit requisitus, solemniter publicantes, vobisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra, praemissa omnia et singula ab omnibus et singulis, quos tangunt seu tangere poterunt quomodolibet in futurum, inviolabiliter observari. Contradictores quoscumque per censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, necnon legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas per eos seu eorum alterum inflictas et comminatas saepius aggravando et reaggravando, etiam invocato ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatoriae.

§ 7. Non obstantibus felicis recordatioclausulae de nis Gregorii decimi ac Bonifacii octavi. praedecessorum nostrorum, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis vigore praesentium ad iudicium ultra tres diaetas non trahatur, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; privilegiis quoque et indultis, etiam Mare Magnum appellatis, ex quacumque, etiam onerosa et necessario exprimenda, causa, tam vobis et Ordini vestro, quam singulis vestris provinciis, congregationibus et domibus seu monasteriis aut particularibus personis, quam cliam quibuscumque locorum ordinariis, ctiam S. R. E. cardinalibus aut de latere legatis, vel etiam gymnasiis et Studiis seu Universitatibus quibuscumque, etiam magistros ipsos in sacra theologia creandi et promovendi modum, formam et normam praescribentibus, etiam cum quibusvis, etiam insolitis et efficacioribus ac derogatoriarum derogatoriis, clausulis et decretis, etiam motu proprio concessis et innovatis, ceterisque contrariis quibuscumque. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die xxv iunii MDLXXXIII, pontificatus nostri anno xII.

Dat. die 25 iunii 1583, pontif. anno xII.

#### CLI.

Dismembratio tertiae partis fructuum ab uno canonicatu et praebenda quarumcumque ccclesiarum cathedralium et metropolitanarum regnorum Portugalliar et Algarbiorum, et applicatio eorumdem Officio SS. Inquisitionis diclorum regnorum 1

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Ex iniuncti nobis apostolici muneris debito inducimur, et, rationis ordine suadente, curare tenemur ut his, qui,

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Exordium.

pro fidei catholicae conservatione et puritate ac haeresum extirpatione, jugiter laborare non cessant, pro eorum commoda sustentatione ac necessitatibus sublevandis, et onerum illis incumbentium supportatione, congruae subventionis auxilia ex Christi Domini patrimonio ministrentur.

§ 1. Cum itaque, sicut carissimus in Facti series. Christo filius noster Philippus, Portugalliae et Algarbiorum rex catholicus, suo et dilectorum filiorum generalis et aliorum inquisitorum haereticae pravitatis in Portugalliae et Algarbiorum regnis existentium nominibus, exponi nobis nuper fecit, Officium Sanctae Inquisitionis in dictis regnis institutum gravium impensarum mole ita gravatum existat, ut ad generalis et aliorum inquisitorum praedictorum ministrorumque et officialium congruam sustentationem, onerumque ipsi officio diversimode incumbentium supportationem annuus redditus quatuordecim millium cruciatorum non sufficiat, redditus autem et proventus ipsius Officii ad decem mille ducatorum annuatim non ascendant, ac proinde Officium ipsum non parvo subventionis auxilio indigere noscatur: nos, qui alias, procurante clarae memoriae Sebastiano regnorum praedictorum rege, asserente redditus et proventus annuos Officii praedicti summam quinque millium cruciatorum non excedere, ab uno et una Ulixbonensis et Elborensis ac Colimbriensis duas tertias partes, et singularum vero aliarum cathedralium, etiam metropolitanarum, ecclesiarum regnorum praedictorum canonicatibus et praebendis, quibusdam exceptis, etiam tunc vacantibus seu quos primo quovis modo vacare contingeret, medietatem omnium et singulorum fructuum, reddituum et proventuum, iurium, obventionum et emolumentorum ac distributionum quotidianarum, solis praesen- ex mensibus nobis aut Romano Pontifici

tibus et divinis interessentibus dari, et per eos lucrari solitarum, ab ipsis canonicatibus et praebendis dismembravimus et separavimus, illaque eidem Officio perpetuo applicavimus et appropriavimus, prout in nostris desuper in forma brevis confectis litteris plenius continetur.

§ 2. Et, sicut accepimus, dismembratio Causa constiet applicatio huiusmodi effectum sortitae tutionis edennon sunt, nosque fidei catholicae conservationem et puritatem summopere affectamus, Officii praedicti indemnitati in partem saltem consulere, et ut impensas praedictas commodius perferre valeat, de aliquo subventionis auxilio providere volentes, necnon fructuum, reddituum et proventuum eidem Officio alias quomodolibet apostolica vel alia auctoritate applicatorum seu unitorum quantitates, qualitates verosque annuos valores, ac praedictarum seu quarumcumque aliarum litterarum, unionum seu applicationum huiusmodi tenores, continentias et formas, praesentibus pro expressis habentes, ac posteriores dismembrationem, separationem et applicationem penitus abrogantes, cassantes, irritantes et annullantes, Philippi regis et inquisitorum praedictorum nobis super eo porrectis supplicationibus inclinati, ab uno et una Dismombratio ex Ulixbonensis et Elborensis ac Colim- fructuum cononicatuum seu briensis medietatem, et singularum vero dignitatum cathedralium, ut aliarum cathedralium, etiam metropoli- infra. tanarum, ecclesiarum regnorum praedictorum ab uno etiam et una canonicatibus et praebendis, theologalibus, doctoralibus et poenitentialibus tamen exceptis, etiam nunc actu vacantibus, seu quos primo, per cessum vel decessum aut quamvis aliam dimissionem vel amissionem aut privationem illos ad præsens obtinentium, seu alias quovis modo et ex quorumcumque personis, etiam a-

pud Sedem Apostolicam, etiam in aliquo

pro tempore existenti, et Sedi huiusmodi! reservatis, etiam ordinariis collatoribus per constitutiones apostolicas nunc et pro tempore editas, seu litteras alternativarum aut etiam alia privilegia et indulta hactenus concessa vel in posterum concedenda, vacare contigerit, et tanto tempore vacaverint, quod eorum collatio, iuxta Lateranensis statuta concilii, ad dictam Sedem legitime devoluta; ipsique canonicatus et praebendae dispositioni apostolicae specialiter, vel ratione cuiusvis, etiam nostrae vel alicuius cardinalis viventis, in Romana Curia praesentis, familiaritatis, continuae commensalitatis, aut alia quavis causa, non tamen ex causa resignationis, generaliter reservati existant, et super eis lis inter aliquos, cuius status et merita, nominaque et cognomina iudicum et collitigantium, necnon singulorum canonicatuum et praebendarum praedictorum fructuum, reddituum et proventuum veros annuos valores praesentibus pro expressis etiam habentes. tertiam partem omnium et singulorum fructuum, reddituum et proventuum, jurium, obventionum et emolumentorum. ac etiam distributionum quotidianarum, solis praesentibus et divinis officiis interessentibus dari et per eos lucrificri solitarum, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo separamus et dismembramus, illasque sic separatas et dismembratas eidem Officio, ita quod liceat modernis et pro tempore existentibus generali et aliis inquisitoribus, ministris et officialibus praedictis singulas partes dismembratas ac separatas praedictas, per se vel alium seu alios, propria auctoritate, et ex integris fructibus mensarum capitularium, percipere, exigere, levare, locare, dislocare, arrendare, atque in suos et dicti Officii usus et utilitatem convertere, dioecesani loci vel cuinsvis alterius licentia desuper minime

requisita, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo applicamus et appropriamus.

§ 3. Decernentes praesentes litteras, subreptionis vel obreptionis aut intentionis nostrae seu quovis alio praetextu seu causa annullari, invalidari vel impugnari, aut per loci ordinarios aut capitula ecclesiarum praedictarum seu alios quoscumque revideri vel examinari nullatenus posse; minusque sub similium aut dissimilium separationum, dismembrationum, applicationum, appropriationum, concessionum, assignationum aut aliarum gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus minime comprehendi posse, sed tamquam in fidei favorem emanatas, ab illissemper exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas et reintegratas esse et censeri; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus nostris de unio- Derogatio connibus committendis ad partes, vocatis in-rariorum. teresse habentibus, et exprimendo valore, necnon Lateranensis concilii, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon singularum ecclesiarum praedictarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis iisdem ecclesiis illarumque praesulibus, superioribus, capitulis et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam per quoscumque Romanos Pontifices praede-

Clausulas

non causas, lites seu controversias huiusmodi ubilibet et coram quibusvis iudicibus motas, et in quibusvis instantiis indecisas pendentes, ab eisdem iudicibus harum serie ad nos advocantes, illasque penitus extinguentes, eisdemque fratribus Mendicantibus ac confratribus super praemissis perpetuum silentium imponentes:

§ 3. De nobis attributae potestatis ple-Difficitio diffe- nitudine, volumus et apostolica auctoripraecodentiam, tate decernimus quod quicumque ex dictis fratribus Mendicantibus inter se de praecedentia huiusmodi contendentibus, aut confratribus confraternitatum praedictarum, inter quos lites et causae, praemissorum occasione, ortae iam sint seu oriri contigerit in futurum, qui in quasi possessione praecedentiae ac iuris praecedendi sunt, ii (quibuscumque reclamationibus, protestationibus, appellationibus et aliis subterfugiis prorsus remotis et cessantibus et postpositis) in processionibus tam publicis quam privatis praecedere debeant. Quando vero non probetur aut non constet de quasi possessione praecedentiae huiusmodi, inter fratres quidem Mendicantes, ii, qui antiquiores in loco controversiae; inter confratres vero inter se litigantes, ii, qui prius saccis usi sunt, in processionibus tam publicis quam privatis, praecedere debeant: ita ut, si contigerit nova monasteria aut domus alicuius Ordinis Mendicantium in loco, in quo alterius Ordinis ex dictis Mendicantibus monasteria aut domus prius crecta et instituta sint, ille Ordo, qui prius monasterium seu domum in loco habuerit, praecedat.

finition is.

§ 4. Praeterea, quia inter praedictos Declaratio dif- Ordines plerumque alia in processionibus et alia in conciliis generalibus et aliis actibus publicis sive privatis ratio circa modum praecedendi servatur, nolumus per praesentes praerogativis dictorum

Ordinum, quoad praecedentias huiusmodi, quae propriis Ordinibus, praeterquam in processionibus praedictis, debentur. aut fratribus Cappuccinis nuncupatis, qui in processionibus publicis sub Conventualium Sancti Francisci aut Minorum de Observantia fratrum nuncupatorum cruce, ut solent, incedere possint, aliquod praeiudicium generari.

§ 5. Sieque per quoscumque iudices Clausula subet commissarios, etiam S. R. E. cardina-lata. les, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decerninius.

rogaloriae.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ecclesiarum, monasteriorum, Ordinum, congregationum, domorum ac confraternitatum quorumcumque, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis corumque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio, aut alias quomodolibet concessis, ac ctiam iteratis vicibus approbatis et innovatis. Quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Volumus autem ut praesentium Transumptotransumptis, manu alicuius notarii publici rum ndos. subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis,

facti series

et approbatio o-

rum atque do-

eadem prorsus fides, tam in iudicio quam extra, adhibeatur, quae praesentibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die xxv 1 iulii MDLXXXIII, pontificatus nostri anno duodecimo.

Dat. die 25 iulii 4583, pontif. anno xII.

### CLIII.

Confirmatio erectionis quorumdam monasteriorum Ordinis monachorum Sancti Pauli primi cremitae in Hungaria, Polonia, Istria ac Dalmatia, et privilegiorum 2.

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum inter alios religiosorum Ordines, quibus fides catholica, quasi gem-Exordium et mis rutilantibus, illustratur, Ordo, quem B. Paulus primus eremita, deserti loca petens, vitae sanctimonia et institutis eximiis instituit, singulari quodam splendore refulgeat, convenit nos illum illiusque monasteria omnia specialibus favoribus et gratiis prosequi. Exponi siquidem nobis nuper secerunt dilecti filii generalis et monachi ipsius Ordinis quod nonnulla eiusdem Ordinis monasteria seu domus aut loca, tam in Hungariae et Poloniae regnis quam Istria et Dalmatia sive Sclavonia dudum erecta et instituta fuerunt, ipsique erectiones et institutiones dictorum monasteriorum seu domorum aut locorum per nos approbari et confirmari desiderant.

§ 2. Quare, pro parte eorumdem generalis et monachorum, nobis fuit humili-Confirmatio ter supplicatum quatenus corum desidemnum domo- rio in praemissis annuere de benignitate

> 1 Cherub. et Matth., xv intir (R. T.). Regest. in Secret. Brevium.

apostolica dignaremur. Nos, monasterio-nationum factarum seu domorum aut locorum praedic- cii Pauli primi torum situationes, qualitates, quantitates. eromitae. denominationes, nuncupationes et veros annuos valores ac quarumcumque scripturarum desuper confectarum tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnes et singulas erectiones et institutiones quorumeumque dicti Ordinis B. Pauli primi eremitae monasteriorum, domorum seu locorum in Hungariae et Poloniae regnis, ac Istria et Dalmatia seu Sclavonia huiusmodi, eorumque privilegia, libertates, facultates, favores, gratias, immunitates et indulta, quatenus in usu sint et sacris canonibus et praesertim concilii Tridentini decretis non adversentur, necnon quascumque donationes et legata bonorum et rerum illis per quoscumque facta, et inde secuta omnia, apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, necnon omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus.

§ 3. Decementes ex nunc irritum et inane, si secus super his a quoquam, que executionis quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Quocirca venerabili fratri episcopo Zagabriensi, ac dilectis filiis nostro et Sedis Apostolicae in illis partibus existenti nuncio, ac causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori per praesentes mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte generalis et monachorum praedictorum fuerint requisiti, solemnitei publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praemissa omnia

cessores nostros et Sedem praedictam, i motu proprio et ex certa scientia ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem quod ubi fructus, Exceptio de redditus et proventus, iura, obventiones canonicatibus, quorum reddi- et emolumenta ac distributiones aliquotus non exce-dat cg crucia- rum ex canonicatibus et praebendis primo vacaturis praedictis ad ducentos cruciatos monetae Portugalliae, secundum communem extimationem praedictam, annuatim non ascendent, ex illis ea tantum pars, quae valorem annuum centum cruciatorum similium excedet, separata et dismembrata, dicto Officio applicata censeatur, ita ut ipsos canonicatus et praebendas pro tempore obtinentibus centum cruciati ad minus annuatim remaneant; quodque canonicatus et praebendae huiusmodi, a quibus partes praedictorum fructuum dismembrari contigerit, aliquibus idoneis viris, qui onera consueta illis incumbentia cum residuo fructuum illis remanentium supportent, conferantur.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvIII iunii mplxxxiii, pontificatus nostri anno duodecimo.

Dat. die 28 iunii 1583, pontif. anno xII.

CLII.

Declaratio praecedentiae inter Ordines Mendicantium et inter confraternitates laicorum in processionibus 1.

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Exposcit pastoralis officii munus, cui, disponente Domino, praesidemus, ut ad ea sollicite intendamus, per quae discordiarum et litium ac controversiarum quarumlibet, praesertim inter personas ecclesiasticas, materia tollatur.

Exordium.

§ 1. Sane nobis nuper innotuit quod Causa constiin multis civitatibus et dioecesibus di-tutionis. versarum mundi partium nonnullae lites, causae et controversiae inter fratres Mendicantes, aliae etiam similes lites et controversiae inter confratres 2 christifidelium, super praecedentia vel iure praecedendi, ortae iam sint et oriri facile possint.

- § 2. Nos, considerantes lites, causas et Extinctio licontroversias huiusmodi in Ecclesia praesertim inter religiosas personas, quae, relictis mundi vanitatibus, famulatum et votum suum in humilitatis spiritu Domino et Deo nostro, qui se pro nobis usque adeo humiliavit ut formam servi acciperet, exhibere et persolvere profitentur, non modicam illi praeclarae Deoque praecipue dilectae virtuti, quae est humilitas, labem infundere, populoque scandalum generare, ac propterea illas omni ratione submovendas, publicaeque religionis tranquillitati, ac ministrorum ecclesiasticorum reconciliationi et mutuae dilectioni quamprimum consulendum esse rati, ac supremam huic negocio manum apponere volentes, nec-
- 1 Adverte quod Pius V, generaliter dedit praecedentiam fratribus Praedicatoribus Ordinis S. Dominici ante alios Mendicantes, ut in eius constit. cviii, Divina, tom. vii, pag. 699.
  - 2 Adde cum[Cherub. confraternitatum (R. T.).

observari; non permittentes monachos et | quasvis alias personas dictorum monasteriorum seu locorum aut domorum desuper a quoquam quomodolibet molestari; contradictores quoslibet ac rebelles et praemissis non parentes per sententias, censuras et poenas occlesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

trariorum.

§ 4. Non obstantibus felicis recorda-Derogatio con- tionis Bonifacii Papae octavi, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo quis, vigore praesentium, ad iudicium ultra tres diaetas non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon quibusvis concessionibus seu unionibus aut applicationibus desuper factis, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici. suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

sumptorum

§ 5. Ceterum, quia difficile foret prae-Fides tran sentes litteras ad singula quaeque loca, ubi necesse fuerit, deferri, volumus et dicta auctoritate decernimus quod transumpto praesentium litterarum, sigillo alicuius praelati ecclesiastici munito, et manu notarii etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxv iulii MDLXXXIII, pontificatus nostri anno duodecimo.

Dat. die 25 iulii 4583, pontif. anno xII.

#### CLIV.

Confirmatio diversorum privilegiorum pro doctoribus philosophiae et medicinae collegiorum Bononiensium 1.

# Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Tanta sunt, quae per philosophiae

1 Ex Regest, in Secret. Brev.

et medicinae scientiam humanae vitae Exordium et commoda afferuntur, ut illarum profes- facti series. sores, qui pro publica utilitate laborare non cessant, Sedis Apostolicae benignitatem in eorum petitionibus et votis experiri, et amplioribus in dies ornamentis decorari promereantur. Exponi siquidem nobis nuper fecerunt dilecti filii doctores philosophiae et medicinae collegiorum nostrae civitatis Bononiae, per dilectum filium nostrum Philippum tituli S. Sixti presbyterum cardinalem Boncompagnum nuncupatum, quod ipsi cupiunt privilegia, immunitates, facultates, libertates et indulta ipsis collegiis a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris ac imperatoribus et regibus aliisque principibus concessa, ut perpetuae firmitatis robur obtineant, nostrae approbationis munimine approbari. Quare nobis humiliter supplicari fecerunt ut eorum votis annuere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos igitur, qui liberalium artium Causa constiprofessores speciali dilectione prosequi- tutionis edenmur, collegiorum praedictorum singula- matio privileres personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnia et singula privilegia, immunitates, præeminentias, facultates, praerogativas, libertates, gratias et indulta collegiis praedictis, tam ab ipsis Pontificibus praedecessoribus nostris, quam ab imperato· ribus et regibus Romanis ac aliis principibus concessa, quorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, haberi volumus pro expressis, quatenus sint in usu et sacris canonibus ac praesertim decretis conci-

lii Tridentini non repugnent, auctoritate apostolică, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, ac illis perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus. eaque firmiter observari debere decernimus, supplentes omnes et singulos juris et facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem.

equites aura-

§ 3. Et nihilominus praemissa omnia Doctores ar et singula, prout per praedecessores nothum liberatium philosophiae et stros, imperatores, reges aliosve principes medicina creat concessa sunt, apostolica auctoritate, tenore praesentium, de novo concedimus; ac omnes et singulos doctores in artium liberalium philosophiae et medicinae collegiis huiusmodi cooptatos, praesentes et futuros, milites et equites auratos, auctoritate apostolica, earumdem tenore praesentium, creamus, constituimus, ac aliorum militum et equitum auratorum numero et consortio favorabiliter aggregamus, eosque pro talibus haberi, nominari et reputari, necnon omnibus et singulis praerogativis, privilegiis et exemptionibus, favoribus, gratiis et indultis, quibus ceteri milites et equites aurati de iure vel consuetudine aut alias quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, gaudere libere et licite posse et debere decernimus.

privilegiis.

§ 4. Et insuper eisdem doctoribus quos-Facultas aggre- cumque, quos militari dignitate et hogandi doctores nore dignos esse putaverint, huiusmodi ratam cum aliis dignitate et honore, cum solita militaris cinguli et calcarium deauratorum exhibitione, decorandi, et aliorum militum et equestrium virorum Ordini aggregandi, plenam et liberam, auctoritate et tenore praedictis, auctoritatem et facultatem concedimus. Praeterea, quod omnes et singuli, in collegiis huiusmodi ad doctoratus vel magisterii seu licentiaturae aut alios gradus pro tempore promoti, omnibus et singulis antelationibus, privilegiis,

praerogativis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, præeminentlis, honoribus, facultatibus, gratiis, favoribus et indultis, quibus alii doctores, licentiati et graduati in quibuscumque aliis Universitatibus, tam citra quam ultra montes, ad doctoratus vel magisterii aut licentiaturae gradum iuxta illorum ritus et mores promoti, de iure vel consuetudine aut alias quomodolibet, utuntur, potiuntur et gaudent, uti, potiri et gaudere in omnibus et per omnia, perinde ac si doctoratus, magisterii, licentiaturae et alios gradus huiusmodi in eisdem Universitatibus iuxta illorum ritus et mores suscepissent, libere et licite possint et valeant, praedicta auctoritate apostolica, earumdem tenore praesentium, statuimus

et ordinamus.

§ 5. Quocirca venerabilibus fratribus Mandatur •18archiepiscopo Bononiensi, et episcopo cutio. Imolensi, et dilecto filio abbati monasterii S. Stephani, Ordinis S. Benedicti Bononiensis, per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte doctorum praedictorum seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi firmiter observari, ac singulos quos praesentes litterae concernunt, illis pacifice frui et gaudere; non permittentes eos desuper per quoscumque contra earumdem praesentium tenorem quomodolibet molestari; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando,

auxilio brachii saecularis.

trariorum.

§ 6. Non obstantibus felicis recorda-Derogatio con-tionis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, et quibusvis aliis apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ac Cancellariae Apostolicae per nos et Sedem eamdem in contrarium forsan pro tempore editis; necnon legibus imperialibus, statutis et consuetudinibus, etiam civitatum et locorum, ac illorum reformationibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; necnon quibusvis privilegiis, indultis et litteris apostolicis, etiam quibusvis Universitatibus Studiorum generalium, collegiis, etiam archivii Romanae Curiae, et quibusvisaliis locis, etiam ad instantiam imperatoris, regumet reginarum, ducum, principum et aliorum dominorum temporalium concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa mentio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, a dicta sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud S. Marcum, sub in const. L, Cogit, ibid., pag. 552.

invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, I annulo Piscatoris, die vigesima quinta iulii MDLXXXIII, pontificatus nostri anno XII.

Dat. die 25 julii 1583, pontif. anno xII.

# CLV.

Forma publicandi resignationes beneficiorum ecclesiasticorum in Curia et extra 1

# Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Humano vix iudicio ita bene quicquam Causa constiet providenter sanciri potest, quin usus tutionis. saepe aperiat doceatque id, quod salubre fore credebatur, minus experiendo prodesse, quod in illis constitutionibus, quas ad prohibendas simulatas occultasve beneficiorum ecclesiasticorum resignationes diversi Romani Pontifices multifariam ediderunt, et felicis recordationis Pius Papa V, praedecessor noster, novissime promulgavit, cognoscimus accidisse.

§ 1. Nos hoc malum, prout occasio Resignationes necessitasque postulant, coercere volentes, et iurium connecessitasque postulant, et iuri statuimus ut posthac omnes et qu'ecum-blicari debent intra sex menque resignationes, ctiam causa permu- ses, si benedicia tationis ac commendarum, et etiam lit-tes; si ulira, teris apostolicis non confectis, et posses-intra novem. sione non habita, necnon litis et iurium quorumcumque concessiones et retrocessiones, quae deinceps de quibuscumque beneficiis ecclesiasticis, in nostris seu Romani Pontificis pro tempore existentis manibus ac etiam coram notario publico et testibus fient, et a nobis vel illo seu nostro vel illius mandato admittentur, et super eis provisiones et quaecumque aliae

1 Quae autem resignationes ab episcopis admitti possint, definivit Pius V in const. xcu. Quanta, tom VII, pag. 664; formamque desuper litteras apostolicas expediendi praefinivit

dispositiones, sive temporales sive perpetuae, aut ad hoc mandata apostolica, sub quacumque forma et quibuscumque, etiam S. R. E. cardinalibus ac piis locis quocumque privilegio suffultis, facta, publicari debeant cum litteris apostolicis desuper confectis, intra sex menses, si beneficium citra montes fuerit; ultra vero, intra novem, a data concessionis gratiae, non autem a die praestiti super ea consensus, numerandos, etiam si postea concessio gratiae huiusmodi ex quavis causa, diversisque subsequentibus datis, ac quotiescumque et quovis modo reformata et valida reddita fuerit, pluresque et quotquot in alium vel alios cessiones. ac etiam in ipsummet primum resignantem vel cedentem retrocessiones, termino praedicto nondum elapso, intercesserint, ita ut unicus dumtaxat terminus omnibus his successivis cessionibus ac retrocessionibus decurrat, ut qui postremus gratiam habuerit, publicationem huiusmodi facere, ceteraque omnia hic praescripta intra eumdem terminum praestare teneatur.

candi resignasiones.

§ 2. Ipsa autem publicatio in cathe-Forma publi- drali et in beneficii ecclesia vel ecclesiis, tiones et ces- si in pluribus illud sit, fiat ubique, dum frequens populus ad missarum solemnia convenerit; palam omnibus litterae apostolicae praedictae earumve transumptum authenticum exhibeatur; claraque et intelligibili voce resignatio seu cessio huiusmodi, ac beneficii qualitas et invocatio, nominaque et cognomina resignantis seu cedentis, ac illius in cuius favorem gratia huiusmodi facta est, pronuncientur, ita ut haec omnia possint ad notitiam omnium ibi existentium verisimiliter pervenire; scriptoque de his omnibus exemplo collato, valvis dictarum ecclesiarum affixum relinquatur. Si vero ecclesia beneficii ruralis sit aut populo conventuque careat, eo casu in parochiali, intra

cuius parochiae limites beneficium ipsum consistit, et in cathedrali ecclesia; vel si locus bello seu peste aliisve manifestis periculis subiaceat, tunc in proxima parochiali ac etiam in cathedrali ecclesia; vel si aditus ad illas aut utramvis minime sit securus, in alia cathedrali vel parochiali viciniori, periculorum immuni, publicatio huiusmodi peragatur.

§ 3. Is quoque in quem disponi vel Declaratio cirmandari de beneficio, ctiam litigioso, vel sionem possesab accedente non possesso, sub quacumque sionis beneficiorum etc. forma contigerit, possessionem beneficii intra dictum tempus, vigore litterarum apostolicarum desuper confectarum, nec alias apprehendere debeat; et si propter litem aut aliud legitimum impedimentum nequiverit, saltem litteras apostolicas cum earum publicatione, si tunc facta erit, iudici seu executori illarum, vel aliis ad quos pertinet, per se vel procuratorem suum legitimum, intra idem tempus praesentare, et apud illum vel illos pro ipsarum litterarum executione instare, et possessionem huiusmodi instanter petere teneatur.

§ 4. Ceterum, modus et forma hic tra- Forma praedidita semper et ubique debeat observari, bet in omnibus nec alia vel aequipollens ullo modo ad-beneficiis specifice et non mitti in omnibus huiusmodi resignatio- per aequipolnibus, cessionibus et retrocessionibus de quibuscumque ecclesiis, monasteriis, prioratibus, tam virorum quam mulierum, dignitatibus, officiis et beneficiis ecclesiasticis, saecularibus et quorumvis Ordinum, etiam militiarum, regularibus, etiam electivis et manualibus, ac etiam

sive pacificis, sive in petitorio sive in possessorio litigiosis, etiam de quibus in consistorio nostro disponi consuevit seu debet, quae posthac ex quacumque causa

de iure patronatus laicorum illustrium et alias quomodocumque existentibus,

fient, et per nos ac praedictos successores. extra tamen dictum consistorium,

admittentur, etiam cum reservationibus nominis, tituli, administrationis, possessionis, fructuum, etiam omnium, ac rerum et iurium quorumcumque. Ad praedictorum tamen observationem eum, in quem iuris fit cessio beneficii, quod, tempore cessionis huiusmodi et ante illam, vigore litterarum apostolicarum, ut supra, si ad id tenebatur, publicatarum, realiter possidebat, nolumus obligari.

§ 5. Quod si quicquam praedictorum Annullatio re- omnium omissum fuerit, dictis terminis, eignetionum et ut cuique praescripti sunt, elapsis, omnes observatis pro- dispositiones et gratiae resignatorum et cessorum beneficiorum aut iurium huiusmodi, cum omnibus inde secutis, sive de pacificis sive de litigiosis, sint irritae et inanes, nullaque alia gratia super huiusmodi beneficio sive iure cesso iis, quibus concessa fuerit, suffragetur, sed ipsi tales inhabiles et incapaces sint ad huiusmodi beneficia sic resignata et cessa quandocumque obtinenda, illaque sive iura, ab ipsa statim prima resignatione seu cessione, etiamsi illae alias nullae et invalidae essent, vacavisse et vacare censeantur eo ipso; nec resignantibus seu cedentibus, si postea in sua possessione remanent, constitutiones de annali et triennali possessore, nec praesumptae aut tacitae retrocessiones, etiam propter diuturnam continuatae possessionis huiusmodi tolerantiam, nec omnino aliud ius vel beneficium ullo tempore suffragetur, sed ipsa beneficia sive iura, sic a principio vacantia, a Sede Apostolica praedicta dumtaxat impetrari valeant ac concedi. Illorum vero impetrationes vel etiam motu proprio concessiones, quibuscumque derogationibus suffultae, numquam sub clausulis generalibus aut vacationum modis conditionalibus vel implicitis comprehendantur, sed specialiter et expresse, ob non servatam praesentis constitutionis formam, ac cum declaratione nominum

et cognominum resignantis seu cedentis et gratiam habentis, dispositive et 1 conditionaliter fieri omnino debeant; et quicumque sic impetrans, aut gratiam, etiam motu simili, habens, praefinitum cuique casui tempus praedictum a data concessionis gratiae sibi factae huiusmodi ac omnia, quae cadens a iure praedicto debebat, praestare teneatur; et si pluribus gratiam huiusmodi fieri contigerit, is, prae omnibus, obtineat qui primus publicationem suae impetrationis fecerit, et possessionem adeptus fuerit aut petierit, omniaque requisita praedicta adimpleverit, quamvis in data sit postremus, et possessio ab alio in publicando negligentiore prius apprehensa fuerit vel petita. Reservationibus omnibus nominis, administrationis, fructuum, etiam omnium, ac pensionum et aliarum rerum quarumcumque, necnon facultatibus, indultis et aliis concessionibus, tam ipsis resignantibus seu cedentibus, qui tamen possessionem ab initio re ipsa dimiserint, quam aliis ex huiusmodi resignationibus seu concessionibus a Sede Apostolica factis, nihilominus validis plenumque effectum sortituris.

§ 6. Sed, ne in beneficiis super posses- Declaratio quad sione vel proprietate litigiosis litis pro-procedi possit secutio turbari valeat vel differri, in in cauca liligiocausis huiusmodi contra cedentem ad ul-dentem, donec teriora, etiam ad sententiam definitivam rit ad causam. et rem iudicatam ac illius executionem, quousque ille, qui gratiam ex resignatione seu cessione aut ex omissa forma publicationis huiusmodi obtinuit, ad causam, per se vel procuratorem legitimum, accesserit, litemque huiusmodi susceperit, eodem modo et ordine procedi possit, quo potuisset legitime, si cessio huiusmodi facta non fuisset; ac quicquid interim sic procedendo decretum et expeditum fuerit, sive cum cedente sive contra eum, etiam postquam ipse vel quivis

1 Cherub. legit et non conditionaliter (R. T.).

successor vene-

alius incumbentia sibi secundum praedicta praestiterit, non solum circa fructus, sed etiam circa possessionem et ipsum ius, quod cessum est, valeat omnino et vim obtineat; illumque ipsum, cui gratia facta est, non minus afficiat, quam si, ipso legitime citato, contra eum decretum et expeditum fuisset; nec ipse adversus haec, praetextu non acceptatae gratiae, vel etiam illius ignoratae, aut citationis vel intimationis executioni contra ipsum minime demandatae, aliave ratione valeat excusari. Possit tamen ipse, etiamsi in lite et causa huiusmodi subrogatus non sit, quandocumque ad illius prosecutionem et terminationem venire, et a iudice, coram quo causam ipsam, etiam ex delegatione, pendere contigerit, in illis ipsis statu et terminis, in quibus tunc eam esse repererit, etiam absque rescripto speciali. admitti.

tendi et publi-

§ 7. De beneficiis autem, quae dein-Forms admit- ceps in manibus ordinariorum collatorum, candi regigna- etiam cardinalium, etiam indulta et fationes, qua fiunt cultates ad hoc ab Apostolica Sede hariis vel lega- bentium, ac legatorum, etiam de latere, et delegatorum, etiam specialium, eiusdem Sedis extra Romanam Curiam resignari, etiam ex causa permutationis, contigerit, ipsi intra mensem negocium universum admissionis vel rejectionis resignationis huiusmodi et, si per eos facienda erit, provisionis resignati beneficii, iuxta apostolicas et alias canonicas sanctiones omnino absolvant. Et qui sic provisus fuerit, intra tres menses a die sibi factae provisionis, illam publicet et possessionem beneficii capiat modo et forma supradictis, alioquin, illis elapsis, nulla sit eius provisio, et beneficium vacare censeatur eo ipso.

§ 8. Ordinariique et alii praedicti, qui Poenae inobe. haec, uti eis praescribuntur, non perfedientium.

ipsis beneficiis sint ea vice privati, eorumque dispositio eo ipso ad Sedem Apostolicam devoluta existat, ut aliis idoneis ab ipsa Sede dumtaxat modo et forma praedictis concedantur; decernentes sic per quoscumque iudicari debere, necnon irritum et inane quicquid secus super his per quoscumque, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 9. Non obstantibus praedicti Pii V Clausulas deet aliis omnibus aliorum praedecessorum rogatoriae. nostrorum constitutionibus de publicandis resignationibus huiusmodi hactenus editis et reformatis, quas omnes omnino abrogamus, ita tamen quod, in publicandisillis resignationibus et cessionibus, quae in manibus nostris hucusque factae et a nobis admissae sunt, et tempus ad eas publicandas iuxta dicti Pii praedecessoris constitutionem nondum effluxit, constitutio ipsa, quoad eas dumtaxat, integre observetur; necnon resignantium sive cedentium voluntatibus, conditionibus, protestationibus et clausulis, in ipsismet resignationibus et cessionibus seu procuratorum constitutionibus et mandatis ac alias, etiam ad praeservationem suorum iurium et significationem quod non aliter nec alio modo resignant seu cedunt, appositis, et quacumque verborum vi, foimula et multiplicatione expressis, necnon indultis, privilegiis et gratiis apostolicis, etiam praedictis cardinalibus, ac eorum et nostris familiaribus continuis commensalibus, necnon litterarum apostolicarum scriptoribus, abbreviatoribus ceterisque Romanae Curiae officialibus, et ex quibusvis causis quomodocumque concessis et confirmatis, quae omnia etiam tollimus et annullamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 10. Ut autem praesentes amplius innotescant, volumus ut earum exemplis, 11des. etiam impressis, notarii publici manu subcerint, eo casu potestate disponendi de scriptis, et sigillo personae in dignitate

Exemplorum

Indultum de

ecclesiastica constitutae munitis, eadem p prorsus fides ubique, in iudicio et extra illud, adhibeatur quae adhiberetur eisdem praesentibus, si forent exhibitae velostensae. Mandamusque illas in librum quinternum appellatum Cancellariae Apostolicae, ad perpetuam rei memoriam, de more referri.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, nonis ianuarii, pontificatus nostri anno xII.

Anno a Nativitate Domini MDLXXXIV. Publicatio indict. XII, die vero XIX mensis ianuarii, pontificatus sanctissimi in Christo patris et D. N. D. Gregorii divina providentia Papae XIII anno xII, retroscriptae litterae apostolicae affixae et publicatae fuerunt in valvis seu portis ecclesiarum S. Joannis Lateranensis et Principis Apostolorum de Urbe, necnon in válvis Cancellariae Apostolicae et in acie Campi Florae, per nos Io. Freile et Nicolaum Tagliettum, cursores.

> Claudius Mongeat, mag. cursorum. Dat. die 5 ianuarii 1584, pont. anno xII.

### CLVI.

Maior sacri eremi Camaldulensis potest. quando sibi expedire videtur, conferre Eremitis sibi in eremo subiectis quatuor ord. minores; et cardinales episcopi ad dictum eremum accedentes possunt, etiam extra tempora et non servatis interstitiis, sacros ordines eisdem conferre, si ipsi maiori idonei videntur 1

# Gregorius Papa XIII.

# Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum interna quies fratrum Eremita-Causa huius rum eremi Camaldulensis Aretinae dioe-

indulti.

1 Cuncta, quae concernunt Ordinem Camaldulensem vide in Alexand. II const. xxvIII, Nulli, tom. 11, pag. 48.

cesis, ad quam consequendam ipsi fratres Eremitae deserti loca petierunt, non parum soleat perturbari quando ad ordines sacros suscipiendos foras exeunt.

§ 1. Nos, huic incommodo providere volentes, tibi, ut quando expedire videbi- quo in rubr. tur, quatuor minores, necnon S. R. E. cardinalibus, qui ad dictum eremum pro tempore accesserint, si episcopi fuerint, ut omnes sacros, etiam presbyteratus, ordines, etiam extra tempora a iure statuta, et non servatis interstitiis, fratribus Eremitis praedictis, dummodo ad id iudicio tuo idonei existant, super quo conscientiam tuam oneramus, conferre, ipsisque fratribus Eremitis illos recipere libere et licite valeant, apostolica auctoritate, tenore praesentium, facultatem concedimus.

§ 2. Non obstantibus synodalis, provin- Clausulae de. cialis et generalis conciliorum ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vii ianuarii molxxxiv, pontificatus nostri anno xII.

Dat. die 7 ianuarii 1584, pontif. anno xII.

# CLVII.

Erectio hospitalis pro natione Maronitarum in Urbe 1.

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Salvatoris nostri Iesu Christi, qui nos Exordium. ad pietatis cultum et caritatis zelum quotidianis eius per totum in hoc orbe progressum exemplis hortatus est, vices, licet immeriti, gerentes in terris, in eam curam cogitationemque nos propensius incum-

1 Ex Regest, in Secret, Brevium.

bere decet, per quam provisionis nostrae ! ministerio debita hospitalitas erga cunctos christifideles, praesertim pauperes ex remotissimis provinciis ad hanc Urbem, veluti devotionis omnium nationum portum, confluentes, exerceatur, illisque gratuita subsidia impendantur.

tutionis eden-

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, Ma-Causa erectio- ronitarum natio, quos infideles et schismanecnon consti- tici ac alii christiani nominis hostes undique circumstant, in catholicae fidei sinceritate, S. R. E. obedientia et devotione a multis saeculis persistat, quin etiam eidem Romanae Ecclesiae, in omnibus fidei articulis sibi per visitatores de gremio presbyterorum Societatis Iesu illuc transmissos propositis, se conformet, et multi huius nationis indigenae, devotionis zelo permoti, ad ipsam Urbem accedere consueverint; nos, nationem huiusmodi, ut eius erga nos et Sedem Apostolicam devotio per amplius augeatur, piae voluntatis affectu prosequi, et illius indigenis praefatis de peculiari loco, in quo caritative recipi et confoveri possint, providere volentes, parochialem ecclesiam S. Ioannis de Ficoria, regionis Trivii de Urbe, quae alias a felicis recordationis Pio Papa V, praedecessore nostro, parochiali ecclesiae S. Andreae de la Fratta eiusdem regionis, apostolica auctoritate, unita, annexa et incorporata existit, cum suis domibus, aedificiis, hortis, hortaliciis et aliis membris et pertinentiis eidem ecclesiae Sancti Ioannis contiguis, huic usui satis amplam et commodam fore iudicamus, proinde unionis, annexionis et incorporationis huiusmodi tenores praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad ipsius nationis vel alterius pro ea nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera deliberatione et certa scientia nostra, deque apostolicae potestatis plenitudine, unionem, annexionem et incorporationem huiusmodi, apostolica

auctoritate, tenore praesentium, dissolvimus, et in ipsa ecclesia Sancti Ioannis nomen, titulum, denominationem et essentiam parochialis ecclesiae, etiam perpetuo, supprimimus et extinguimus, ab eaque omnimodam curam animarum illius parochianorum, necnon omnia et singula eiusdem ecclesiae Sancti Ioannis fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta, si quae sint, exceptis dumtaxat et salvis remanentibus eidem ecclesiae S. Ioannis illius domibus, aedificiis, hortis, hortaliciis, membris et pertinentiis praefatis, eorumque situ et ambitu, ex quibus triginta scuta monetae vel circa annuatim percipiconsueverunt, et pro quibus dictae ecclesiae Sancti Andreæ aequivalentes recompensas in tot locis montium non vacabilium annui redditus triginta scutorum monetae, iuliis decem pro quolibet scuto huiusmodi computatis. dicta auctoritate similiter perpetuo concessimus et assignavimus, una cum dictis parochianis et sepulturae aliisque iuribus parochialibus universis, eisdem auctoritate et tenore, itidem perpetuo abdicamus, dismembramus et separamus, illaque sic abdicata, dismembrata et separata ad eamdem ecclesiam Sancti Andreæ illiusque rectorem nunc et pro tempore existentem transferimus.

§ 2. Necnon apud ecclesiam S. Ioan- Erectio hospinis ac in illius domibus, aedificiis, hor-talis Maronitatis, hortaliciis, membris et pertinentiis huiusmodi unum hospitale, in quo pauperes peregrini Maronitae et alii eiusdem nationis indigenae ad dictam Urbem confluentes, iuxta ordinationem pro tempore existentis rectoris ipsius hospitalis desuper faciendam, recipi et caritative tractari ac confoveri debeant, auctoritate et tenore similibus, etiam perpetuo, erigimus et instituimus, illique sic erecto et instituto eamdem ecclesiam S. Ioannis sine cura effectam, sive per dissolutionem unionis,

annexionis et incorporationis huiusmodi, ! sive alias quovis modo, quem, etiam si ex illo quaevis generalis reservatio, etiam in corpore iuris clausa, resultat, praesentibus haberi volumus pro expresso, et ex cuiuscumque persona, seu per liberam resignationem cuiusvis de illa in Romana Curia vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus, sponte factam, aut assequutionem alterius beneficii ecclesiastici, quavis auctoritate collati, vacet, etiam si tanto tempore vacaverit, quodeius collatio, iuxta Lateranensis statuta concilii, ad Sedem praedictam legitime devoluta; ipsaque ecclesia S. Ioannis dispositioni apostolicae specialiter vel per dissolutionem unionis, annexionis et incorporationis huiusmodi aut alias generaliter reservata existat, illiusque collatio, provisio et quaevis alia dispositio ad aliquem ex eiusdem S. R. E. cardinalibus, ratione ecclesiae sibi pro titulo seu denominatione sui cardinalatus assignatae, pertineat, et super ea inter aliquos lis, cuius statum praesentibus similiter haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa, cum domibus, aedificiis, hortis, hortaliciis, membris et pertinentiis, eorumque situ et ambitu huiusmodi, in perpetuum concedimus et assignamus: ita quod liceat ipsius hospitalis rectori et administratoribus pro tempore existentibus illorum omnium corporalem possessionem, per se vel alium seu alios, propria auctoritate, etiam absque iudicis mandato vel decreto, libere apprehendere et perpetuo retinere, fructusque redditus et proventus, iura, obventiones et emolumenta eorumdem in hospitalis ac ecclesiae Sancti Ioannis huiusmodi usus, utilitatem et necessitatem convertere.

§ 3. Necnon eidem ecclesiae S. Ioan-Servitium in nis per unum vel plures sacerdotes idoecclesia consti- neos, a vicario dictae Urbis approbandos, in divinis deserviri facere, seu etiam in

ea tot, quot ipsis videbitur, monachos Ordinis S. Antonii primi eremitae, sub monastica disciplina ac ecclesiae Maronitarum praesulis pro tempore existentis obedientia degentes, qui ibidem missas et alia divina officia idiomate Arabico et Caldaico celebrent, introducere, cuiusvis licentia desuper minime requisita.

§ 4. Insuper praedictum hospitale et Biomputo hopersonas in eo pro tempore degentes illo- spitalis a visirumq. administratores, officiales et ministros, ac ipsius hospitalis res et bona mobilia et immobilia, praesentia et futura. cuiuscumque qualitatis et quantitatis, ac ubicumque locorum, etiam in dicta Urbe, fuerint, ab omni iurisdictione, correctione, visitatione, dominio, superioritate et potestate pro tempore existentis vicarii, senatoris, conservatorum et reformatorum dictae Urbis, ac gubernatorum locorum, aliorumque iudicum et officialium quorumcumque in ipsa Urbe vel alias constitutorum.

Exemplie a

§ 5. Necnon idem hospitale in propriis eius rebus et bonis, ac alias cum ipso quocumque ocontrahentes a solutione et exactione omnium et singulorum pedagiorum, gabbellarum, bolletinorum, decimarum et aliorum quorumcumque, tam ordinariorum quam extraordinariorum, onerum, ex quacumque causa impositorum et imponendorum eximimus et liberamus, ac sub beati Petri et dictae Sedis atque nostra protectione suscipimus, nobisque et eidem Sedi immediate subiicimus; ac dilectum filium nostrum Antonium tituli Sancti Eusebii presbyterum cardinalem Caraffam nuncupatum, eiusdem hospitalis protectorem et defensorem, cuius consilio et ope omnino supradicta et alia adipsius hospitalis illiusque bonorum, rerum et iurium. tam spiritualium quam temporalium. salubrem directionem, administrationem, ac personarum in eo receptionem et directionem, eorumque qualitates, pertinen-

tuitur.

tia et alias quomodolibet necessaria agan- I tur, statuantur et ordinentur, constituimus et deputamus; eidemque Antonio cardinali et pro tempore existenti ipsius hospitalis protectori administratores, rectores, oeconomos, advocatos, procuratores aliosque ministros et officiales hospitalis huiusmodi deputandi ac amovendi et alios illorum loco substituendi, necnon ordinationes et statuta quaecumque, licita tamen et honesta ac sacris canonibus et concilii Tridentini decretis non contraria, faciendi et edendi, ac illa, quotiespro rerum et temporum qualitate seu alias expedire videbitur, immutandi, corrigendi, moderandi et reformandi, ac alia ex integro condendi, quae, postquam edita, inimutata, correcta, moderata, reformata et condita fuerint, eo ipso dicta apostolica auctoritate confirmata et approbata esse censeantur, ac ab omnibus, ad quos pro tempore spectabit, etiam sub poenis in contravenientes statuendis, observari debeant, plenam liberamque facultatem tribuimus.

Clausulae.

§ 6. Decernentes praemissa omnia ac praesentes litteras nullo umquam tempore, sive pro eo quod causae, propter quas haec omnia facta sunt, coram dicto vicario vel quocumque alio examinatae, verificatae et approbatae, ipsiusque ecclesiae Sancti Andreæ rector et quicumque alii interesse habentes ad id vocati non fuerint, nec eisdem praemissis consenserint, sive alias ex quibusvis causis, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel quocumque alio defectu notari, impugnari, retractari, seu etiam revocari, suspendi, restringi, limitari, aut in ius vel contraversiam vocari, seu ad iuris terminos reduci posse; aut sub ullis similium vel dissimilium gratiarum derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus, sub quibuscumque tenoribus et formis et ex qua-

cumque causa pro tempore factis, comprehendi, sed semper ab illis excepta, ct quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restituta ac de novo concessa ac semper valida et efficacia fore et esse; nec non protectores, administratores et personas hospitalis huiusmodi pro tempore existentes ad praesentes litteras in Camera Apostolica, iuxta constitutionem piae memoriae Pii Papae IV, etiam praedecessoris nostri, sub data videlicet idibus augusti, pontificatus sui anno sexto, editam, infra tres menses ibi ad id praefixos, seu etiam postea ullo umquam tempore, praesentandum, intimandum, insinuandum vel registrari faciendum minime teneri, nec ad idulla necessitate cogi posse, et nihilominus easdem praesentes litteras omnino valere et suffragari ac suos effectus sortiri. Sicque per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Non obstantibus praemissis, ac recolendae memoriae Bonifacii Papae VIII, contrariorum. similiter praedecessoris nostri, ac Lateranensis concilii ultimo celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, necnon, quatenus opus sit, nostris de non tollendo iure quaesito, unionibusque ad partes, vocatis quorum interest, committendis, ac exprimendo valore beneficii, etiam cui aliud uniretur, aliisque apostolicis constitutionibus; necnon Urbis, locorum et Camerae praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus;

Derogatio

privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis illis ac vicario, senatori, conservatoribus, reformatoribus, ordinariis, officialibus et iudicibus praedictis, necnon eiusdem S. R. E. camerario; dictaeque Camerae praesidentibus et clericis, ac quibusvis dohaneriis, commissariis et aliis personis ad exactionem pedagiorum et aliorum onerum praefatorum pro tempore deputatis, necnon populo Romano ac quorumcumque locorum gubernatoribus, universitatibus, communitatibus et hominibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis in genere vel in specie, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, ac alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma inillis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquis super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dictae Sedis vel legatorum eius litteras impetrarit, etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem litteras et processus habitos per casdem ac inde secretata quaecumque ad dictam ecclesiam Sancti Ioannis volumus non extendi, sed nullum per hoc eis, quoad

assecutionem beneficiorum aliorum, praeiudicium generari; et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit de verbo adverbum in nostris litteris mentio specialis. Proviso quod, propter posteriores concessionem et assignationem nostras praedictas, ecclesiam Sancti Ioannis huiusmodi debitis non fraudetur obsequiis, sed eius congrue supportentur onera consueta.

§ 8. Nulli ergo omnino hominum liceat sanctio poehanc paginam nostrae dissolutionis, sup-nalis. pressionis, extinctionis, abdicationis, dismembrationis, separationis, translationis, erectionis, institutionis, concessionis, assignationis, exemptionis, liberationis, susceptionis, subiectionis, constitutionis, deputationis, tribuitionis, decreti, derogationis et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae MDLXXXIV, idibus ianuarii, pontificatus nostri anno xII.

Dat. die 13 ian. 1584, pontif. anno xII.

#### CEVIII.

Confirmatio litterarum Clementis VI contra fabricantes falsam monetam in regno Franciae 1.

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Decet Romanum Pontificem ad Exection com ea ex officii sui debito propensius intendere, per quae adulterinae monetaeusus, ambitiosa cupiditate passim introductus,

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

auctores antiquitus promulgatarum innovatione, valeat opportune coerceri. Sane, licet alias felicis recordationis Clemens Papa VI, praedecessor noster, antea per eum accepto quod nonnulli, nullam habentes auctoritatem iuris vel consuctudinem seu privilegium monetam faciendi, illam false cudebant et fabricabant in regno Franciae et locis circumvicinis; alii vero monetam fabricatam sub signo tunc existentis Francorum regis studiose depravabant, praesertima suo pondere argenti; quamplures etiam in locis circumvicinis, quibus de iure aut consuetudine seu privilegio competebat monetae fabricandae facultas, monetam suam regiae monetae, in signo, quantitate, rotunditate, figura; specie et forma, quantum poterant, similem insculpebant, constituebant et imponebant.

positionis facti.

- § 2. Et quamvis eorum moneta, ad Continuatio ex- usurpatam similitudinem huiusmodi sic fabricata, a iusto pondere argenti ac more et consuetudine in regia moneta servari solito deficeret, simplices tamen et populares personae non habentes inter monetas tantum similitudinis peritiam discernendi, quotidie, ea occasione, in usu monetarum fallebant, recipientes monetas falso simulatas pro veris; et denique alii scienter falsas monetas extra regnum praescriptum emebant, et postea intra regnum ipsum portabant, vendebant et expendebant; vestigiis piae memoriae Ioannis Papae XXII, etiam praedecessoris nostri, tunc sui, inhaerendo, eos, qui praemissa moliri aut fabricare seu emere vel portare ad regnum praefatum scienter praesumebant, excommunicationissententia innodaverit, absolutione praedictorum sibi et suis successoribus, praeterquam in mortis articulo, reservata.
  - § 3. Nihilominus, sicut charissimi in Christo filii nostri Henrici, eorumdem

censurarum et poenarum contra illius | Francorum regis christianissimi, insinua- Causa constitione nuper accepimus, in regno et locis firmatio litterapraedictis avaritia omnium malorum radix  $\frac{\text{rum}}{\text{VI.}}$ ita mentes hominum excaecavit, ut multi, propriae salutis immemores, falsas et simulatas monetas huiusmodi, contra litterarum praedictarum ac etiam regiorum edictorum tenorem, fabricare, emere et circumferre non vereantur, et exinde animae periculum et detrimentum afferant. ac publicam eius regni quietem perturbent, maximisque incommodis et difficultatibus involvant; ad funestam horum cupiditateni coercendam, propositas in eos antiquitus poenas ad usum, temporis diuturnitate forsan obsoletum, revocare volentes, ipsius Henrici regis supplicationibus in hac parte inclinati, litteras Clementis praedecessoris huiusmodi cum censuris et poenis in eis contentis perpetuo approbamus et confirmanius, praesentisque scripti patrocinio communimus, ac etiam innovamus.

> § 4. Volentes ac decernentes quod praesentium transumptis, etiam impressis, ma- rum fides. nu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo personæ in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeaturquae adhiberetur eisdem praesentibus, si essent exhibitae vel ostensae. Et ne aliqui, sub prætextu quod notitia earumdem praesentium ad eos non pervenerit, se excusare possint, quod transumpta etimpressa huiusmodi, singulis cathedralium et metropolitanarum ecclesiarum dicti regni valvis affixa, vim et effectum verae et realis publicationis et intimationis earumdem praesentium sortiantur, omnesque et singulos, quos illae concernunt, perinde afficiant, ac si singulariter et personaliter eis intimatae fuissent.

§ 5. Non obstantibus apostolicis, ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumpto-

Derogatio contrariorum.

§ 6. Nulli etc. nostrae approbationis, sanctio poe- confirmationis, communitionis, innovationis, voluntatis et decreti infringere etc. Si quis etc.

Datum Tusculi, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, quinto idus februarii, pontificatus nostri anno XII.

Dat. die 9 febr. 1584, pontif. anno xu.

# CLIX.

Erectio collegii Societatis Iesu Rigae in partibus Poloniac <sup>1</sup>

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

ordium

Immensa Dei providentia, a qua omnium bonorum operatio procedit, ea in suorum fidelium animis frequenter ingerit, quae ad christianae religionis instaurationem et propagationem, publicamque utilitatem et salutem sunt maxime profutura. Unde nos, quibus cura et salus dominici gregis divinitus est commissa, ipsorum fidelium, praesertim catholicorum regum, vota in id tendentia ex intimo cordis affectu liberter promovemus, et desuper officii nostri partes favorabiliter interponimus, prout rerum locorumque circumstantiis debite pensatis, conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Sane charissimus in Christo filius racti somes noster Stephanus, Poloniae rex illustris, suo et dilecti filii Claudii Aquavivae, præpositi generalis Societatis Iesu, nominibus, nobis nuper exponi fecit quod, cum in plerisque regionibus et provinciis temporali dominio dicti Stephani regis subiectis pestifera haeresum et impiorum dogmatum contagio longe lateque grassetur,

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

ct divini nominis veraeque fidei et religionis cultus passim prolabatur; ipse autem Stephanus rex in eam curam ac cogitationem, per quam errorum huiusmodi caligo depelli, fidesque et religio ipsa, unde vera salus atque etiam omnis spes redemptionis nostrae pendet, ibidem restaurari et fulciri valeat, sedulo incumbens, nulla commodiori ratione id succedere posse speret, quam ut aliqua collegia clericorum et presbyterorum regularium eiusdem Societatis, qui laboriosam et indefessam operam in agro dominico colendo vepribusque purgando, inter ceteros illius cultores, cum multiplici fructu, dietim praestarc non cessant, in diversis regnorum et provinciarum praedictarum locis, praesertim ab eo e Moskovitarum potestate nuper recuperatis, propagentur.

§ 2. Porro inter profligati status ecclesiastici huiusmodi reliquias, monasterium monialium Sanctae Mariae Magdalenae Rigensis, Cisterciensis Ordinis, a duabus dumtaxat sanctimonialibus, centesimum suae ætatis annum vel circa agentibuset omnino decrepitis, nec ullas sui Ordinis sectatrices habentibus, inhabitatum, ac proximae desolationi obnoxium, necnon, quae a tempore memoriam hominum excedente rectore caret, dictoque monasterio contigua et forsan illius membrum existit seu ab eo dependet, ecclesia Sancti Iacobi ad usum ipsorum clericorum seu presbyterorum regularium, expetentibus id maxime praedictis duabus monialibus superstitibus, plurimum apta et commoda fore noscantur, praesatus Stephanus rex nominibus praedictis nobis humiliter supplicari fecit ut monasterium praedictum, ac in eo dictum Ordinem omnemque illius statum, dependentiam et essentiam regulares supprimere et extinguere, necnon in illo ciusque domibus, aedificiis et àdhaerentiis unum collegium clericorum seu presbyterorum regularium eiusdem Societatis erigere et instituere, ac alia infrascripta concedere de benignitate apostolica dignaremur.

gii praefati.

§ 3. Nos igitur, qui dudum inter alia Erectio colle. voluimus quod petentes beneficia ecclesiastica aliis uniri tenerentur exprimere verum annuum valorem, secundum communem aestimationem, etiam beneficii cui aliud uniri peteretur, alioquin unio non valeret, et semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset, religiosum et fervens dicti Stephani regis in hoc opere aggrediendo studium propensae voluntatis affectu prosequi volentes, ipsosque Stephanum regem et Claudium praepositum ac eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, necnon fructuum, reddituum et proventuum monasterii et ecclesiae S. Iacobi huiusmodi ac eis annexorum veros annuos valores, illorumque omnium et singulorum bonorum et rerum qualitates, situationes, confines, vocabula et denominationes praesentib, pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, monasterium praedictum, ac in co dictum Ordinem omnemq, illius statum, dependentiam et essentiam regulares, apostolica auctoritate, tenore praesentium, suppriminus et extinguimus; necnon in illo eiusque domibus, aedificiis etadhaerentiis unum collegium clericorum seu presbyterorum regularium Societatis huiusmodi, per unum rectorem, iuxta ipsius Societatis pium institutum, regendum et administrandum, cum omnibus privilegiis, immunitatibus, praerogativis, favoribus ceterisque tam spiritualibus quam

temporalibus gratiis, quibus alia eiusdem Societatis collegia, illorumque rectores, clerici, presbyteri et aliae personae quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possunt vel consueverunt aut in futurum poterunt, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo, crigimus et instituimus.

§ 4. Illique sic erecto et instituto, pro Designatio docius dote ac onerum cidem pro tempore substentatione. incumbentium supportatione, dictam ecclesiam S. Iacobi, cum omnibus et singulis illius dictique suppressi monasterii ambitu, circuitu, domibus, aedificiis, membris, adhaerentiis, annexis, villis, praediis, terris, agris, possessionibus, insulis, fundis, vineis, censibus, iurisdictionibus, silvis, pascuis, hortaliciis, decimis, fructibus, reditibus, proventibus, iuribus, actionibus, obventionibus, emolumentis, pertinentiis cetcrisque mobilibus, immobilibus et semoventibusacetiam fendalibusetallodialil s,tam intus quam extra civitatem Rigensem, ubilibet, etiam in Livonia et Curlandia seu Semigalea, constitutis, et tam ex fundatione quam dicti Sebastiani eiusque praedecessorum Poloniæ regum necnon ecclesiæ Rigensis praesulum et administratorum ac aliorum quorum cumque dotatione, donatione, largitione, concessione vel alias quocumque iure, titulo et causa, ad monasterium suppressum et ecclesiam S. Iacobi huiusmodi spectantibus et pertinentibus, et praesertim eidem suppresso monasterio, non ita pridem ab ipso Sebastiano rege restitutis, eorumque proprietate et dominio, cuinscumque qualitatis, quantitatis, pretii et valoris annui sint, et in quibuscumque rebus, etiam rei vocabulo latissime sumpto, consistant, ita quod liceat ipsius collegii rectori pro tempore existenti illorum omnium corporalem possessionem, per se vel alium seu alios, dicti collegii nomine, propria auctoritate, etiam absque iudicis mandato vel decreto,

An. C. 1584

libere apprehendere et perpetuo retinere, corumque fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque in eiu-dem collegii usus, utilitatem et necessitatem convertere, dioecesani loci vel cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita. Cum hoc tamen quod dictis duabus monialibus, quoad vixerint, in aliqua dictorum aedificiorum parte interiori, et a corpore ipsius collegii distincta, vel alibi de congrua habitatione ac omnibus rebus adquotidianum usum et victum necessariis ab ipso rectore provideatur.

ra iniungitur.

§ 5. Praeterea, ex quo clerici et pres-Animarum cu- byteri regulares huiusmodi, nedum in iuventute bonis moribus salutaribusque scientiis et disciplinis ornanda et imbuenda, verum etiam in concionibus habendis aliisque fructuosis dictae Societatis ministeriis assidue occupati, particulari curae animarum corum fidelium, qui in dicta civitate et finitimis locis per misericordiam Dei ad fidei et religionis cultum huiusmodi pro tempore reducentur, exercitio, nec per otium vacare, nec per institutum corum id amplecti possint, nec adhuc ibidem rectores aut pastores, minusque parochiales ecclesiae vel alia ecclesiastica loca pro exercitio curae huiusmodi instituta reperiantur, praefatus rector unum vel plures vicarios idoneos, ad cius liberum nutum quandocumque et quavis causa subsistente, super quo cius conscientia oneramus, amovibiles, qui curam animarum huiusmodi etalia parochialia officia exerceant, deputare, eisque locum et domicilium congruum in ipsius suppressivel praefata S. Iacobi ecclesiis, carum domibus seu prope in loco decenti pro dictis parochialibus officiis obeundis, et corum commoda habitatione: necnon ex ipsius collegii fructibus et proventibus, cum primum ipse rector eis frui libere coeperit, vel, pro suo arbitratu,

aliunde portionem annuam, quae ad dictorum vicariorum substentationem ipsius rectoris iudicio sufficiat, assignare debeat, donec Rigensi ecclesiae de episcopo sit provisum, qui vicarios sive parochos curae animarum praeficiat, ac cuius seu regis munificentia vel alias quomodolibet eisdem vicariis de aliis loco, domicilio, subsidio et ecclesia prospectum sit; quo casu, si rectori praefato ita visum fuerit, praefati vicarii eidem collegio liberum usum tam suppressi monasterii quam S. Iacobi ecclesiarum huiusmodi earumque domorum et locorum relinquere et inde secedere teneantur, et interim ipsi vicarii in bonis et rebus eiusdem collegii nullatenus se intromittere, nec quicquam in suppressi monasterii et S. Iacobi ecclesiis, earumdem domibus et locis huiusmodi, nisi secundum rectoris praedicti directionem, innovare possint, eisdem auctoritate et tenore, similiter perpetuo unimus, annectimus et incorporamus, ac etiam applicamus et appropriamus.

§ 6. Decernentes suppressionem, extinctionem, erectionem, institutionem, unionem, annexionem, incorporationem, applicationem et appropriationem ac alia praemissa, praesentesque litteras nullo umquani tempore, sive pro co quod causac, propter quas haec omnia facta sunt, coram loci ordinario, etiam tamquam a Sede praefata delegato examinatae, verificatae et approbatae, ac interesse forsan habentes ad hoc vocati non fuerint, nec desuper consensum suum praestiterint, sive alias ex quibusvis causis, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae vel quocumque alio defectu notari, impugnari, retractari. seu in ius vel controversiam vocari, aut aliis contrariis dispositionibus, sub quibuscumque tenoribus et formis aut ex quacumque causa pro tempore factis,

Clausulae.

Exceptio.

comprehendi, sed semper ab illis excepta, et quoties illae emanabunt, totics in pristinum statum restituta et de novo concessa, semperque valida et efficacia esse et fore, ac suos plenarios effectus sortiri; sicque per quoscumque iudices, etiam commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam S.R.E. cardinales ac causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Non obstantibus priori voluntate Derogatio nostra praefata, et Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, ac si opus sit nostra de non tollendo iure quaesito, aliisque apostolicis necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus; ac suppressi monasterii et Ordinis praefatorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio et expressa scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, etiam iteratis vicibus concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio ha-

benda, aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Proviso quod, propter unionem, annexionem et incorporationem nostras huiusmodi, dieta ecclesia Sancti Iacobi debitis non fraudetur obsequiis, et animarum cura, si quae illi immineat, nullatenus negligatur, sed eius congrue supportentur onera consueta.

§ 9. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanetto poe-

hanc paginam nostrae absolutionis, suppressionis, extinctionis, erectionis, institutionis, unionis, annexionis, incorporationis, decreti et derogationis infringere. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, kalendis martii, pontificatus nostri anno xu.

Dat. die 1 martii 1584, pontif. anno xII.

### CLX.

Constitutiones collegii Germanici 1

Gregorius Papa XIII, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam

Ex collegio Germanico, quod superioribus annis in Urbe constituimus, magnisque hucusque sumptibus auximus et locupletavimus, religionis christianae, praesertimque charissimae nobis Germanicae nationis, cuius causa initio institutum est, magna cum animi nostri voluptate, iam fructus consequentur non mediocres. Unde magis in dies invitamur ut studiosius in

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Exordium.

An. C. 1584

eam curam incumbamus: frustra tamen a | fuit expressum, in collegio esse. Si vero nobis suscepta esse omnia satis intelligimus, nisi illud, quemadmodum optimis disciplinis et sacra praesertim theologiae doctrina curamus imbuendum, ita etiam salubribus institutis communiamus, utiuvenes in ipsum cooptati, normam aliquam habeant, ad cuius praescriptionem, et ipsi suas dirigant actiones, et superiores omnia suorum momenta perpendant officiorum; aetasque illa lubrica ac saepe prolabens, cuius iter cognitum est perdifficile, in circumscripto ei a nobis virtutis curriculo se exercens, suam modestiam probet ct continentiam, paternisque nostris monitis innitens, et monstratam semitam assidue tenens, ad propositam gloriae palmam, non illam quidem corruptibilem, sed aeternam, inoffenso cursu deferatur.

gio Germanico.

- § 1. Quare, motu proprio certaque no-Cause consti. stra scientia, in perpetuum statuimus et tutionis eden-dae, et constitu- ordinamus ut, pro subveniendo spirituanes pro colle- libus Germaniae necessitatibus, quo collegii institutio spectat, in opportunis ipsius Germaniae locis, viri aliqui pii et prudentes constituantur, qui praeclarae indolis iuvenes conquirant, examinatosque collegio proponant, ex quibus collegii superiores optimos quosque deligent. Sint etiam Romae tres examinatores, qui coram rectore collegii iuvenes examinent, eosque iuramento, quod tamen, si superioribus minime necessarium videbitur, possit remitti, approbent aut reprobent. Debent autem viri religiosi et ecclesiastica beneficia iam obtinentes aliis praeferri.
- § 2. Iuvenes vero in hoc collegium ad-Exquibus Ger- mittendi, ex superiore Germania, Wesmaniae provin-ciis deligendi phalia, Saxonia, Prussia, Rheno atque ex regno Hungariae, ut hucusque factum sint alumpi. est, accipiantur: oportet enim ex Germania provinciisque praedictis centum

aliqua collegii loca vacua remanebunt, ea poterunt ex aquilonaribus provinciis, haeresi etiam infectis, expleri, modo iuvenes ex his provinciis valde sint idonei, protectoresque et superiores corum admissionem catholicae Ecclesiae utilem fore iudicaverint et necessariam. Nemo tamen ex quacumque gente aut provincia admittatur, qui, studiis absolutis et sacris ordinibus susceptis, certum locum non habuerit, ad quem se recipiat et in quo boni et eruditi sacerdotis munere perfungatur.

§ 3. Omnes legitimo matrimonio sint Qualitates alunati, bona fama commendati, sano praeterea sint corpore, lingua minime impedita, et aspectu non deformi, nullius religionis desertores, Latinae et Germanicae linguae periti, nihil Romae negocii aut litium habentes, sint etiam aetatis maturae, viginti circiter annos nati. Quod si fuerint nobiles, quique in superiori Germaniae cathedralibus ecclesiis admitti consueverunt, tunc ad minimum sexdecim annos attingant, et grammaticam sciant; ceteri omnes ad theologica vel philosophica sint idonei; ignoti, amplumque de vita et moribus testimonium non habentes, vel qui extra Germaniam in aulis aut Universitatibus 'vixerunt, aut vagi, cuivis domino inservientes, ingenitam germanicam illam simplicitatem amiserunt, ad hane disciplinam idoneos non iudicamus, eosque ab ingressu collegii reiicimus, quod collegii praedicti superiores obscrvabunt in eis omnibus, quos ad hoc vitae institutum minime aptos esse cognoverint. Verum qui bonae fuerint indolis, nullumque huiusmodi habuerint impedimentum, post legitimum examen, a praeposito generali recipi poterunt, iis, qui defectum patientur, rejectis, qui omnino admitti non debeant, nisi gravis aliqua causa inalumnos, quod in aliis litteris apostolicis I tercedat, et de unanimi omnium protectorum et superiorum consensu; paterna i vero praepositi generalis in hoc maxime se ostendat sollicitudo, ut omnes Germaniae dioeceses, pro singularum necessitate et amplitudine, iuventur, ex eisque quot poterunt in collegii loca distribuantur, quae distributio mutari poterit, ut se mutabit Germaniae status, et animarum salus postulaverit. Si qua vero in dioecesi non reperiantur ad hanc institutionem idonei, iuvenes alii ex finitima aut alia provincia deligantur, qui, in collegio instituti, ad desolatas eiusmodi ecclesias exemplo et doctrina sublevandas, postea dimittantur; plures autem non recipiantur, quam quot superiorum iudicio atque experientia in collegio praedicto poterunt commode sustentari.

ab alumnis præstandum.

§ 4. Antequam collegio quisquam adturamentum mittatur, vel in fine sex primorum mensium, in superiorum manibus iusiurandum dare debeat velle se statum ecclesiasticum amplecti, et ad omnes sacros et presbyteratus ordines, cum visum fuerit superioribus, promoveri, cumque iidem mandaverint, in patriam statim reversurum, iuris civilis aut medicinae studia non professurum, aliam rationem vitae, aulicam praesertim, non sectaturum, sed continuo, ubi a collegio dimissus fuerit. in Germaniam ad iuvandas animas remigraturum, etiam ante constitutum studiis ordinarium terminum, si ita animarum saluti conducere aut pro collegii commodo superioribus videbitur expedire. luret etiam se collegii instituta secundum superiorum interpretationem observaturum, nec a communi omnium alumnorum vivendi ratione discessurum.

debeant.

§ 5. Postquam autem praedicti in col-Quibus maxi- legium fuerint recepti, christianam pieme operam dare tatem et Dei timorem primum, et summum religionis studium sibi esse propositum in animum inducant; inde enim salutaris et vera initium habet sapientia.

Quare statim pietatis et ecclesiasticae vitae fundamenta iaciant; vocationem, quam Deus illis impertiri dignatus est, etiam atque etiam considerent; generalem totius vitae confessionem instituant. Divinum officium recitare et coelestia meditari discant, cathechismo studeant, iisque in domo Dei et in choro, quae a clericis peragenda sunt, diligenter assuescant, atque id genus alia, quibus novi alumni perdiscendis dies ut minimum quadraginta impendant; nec, antequam in his se bene exercuerint, alumnorum veste induantur aut ad disciplinarum studia mittantur, etiamsi nobiles fuerint aut religiosi et in sacerdotio constituti.

§ 6. Sex item menses cuique tribuan- Tempus et pro-

tur, quibus an in collegio perseverare, institutionemque huiusmodi observare et propositum ad finem perducere velint, secum deliberent, et tantum pecuniae penes collegii ministros deponant, quantum, infra sex menses aut post studiorum cursum discedentibus, ad reditum in patriam sufficiat, ne collegium viaticis gravetur; pauperum tamen ratio habeatur, quae sex mensium praescriptio ad novorum alumnorum probationem concessorum superiores non arctabit quo minus, si deprehenderint iuvenes ad huiusmodi disciplinam ad sacrosque ordines parum aptos, eos intra sex menses praedictos sine mora possint dimittere. Nemo enim hoc in collegio est alendus, qui sine spe solidi in pietate fundamenti hinc videatur discessurus, ne forte malus pravi unius alumni exitus ea destruat, quae multorum in religione et pietate profectus aedificaverit; neque enim, quibus severitate poenarum opus est coercendis, digni sunt huius vitae instituto, tantum igitur retineri eos volumus, qui, sua sponte et amore virtutis, pietatis litterarumque studio vacabunt.

§ 7. Omnes in collegio fraterna chari-

vere debent.

Bisdem legi- tate devincti, eisdem legibus vivant, eadem praecepta servent, sive nobiles sive sacerdotes sint; omnium etiam religiosorum idem sit victus et vestitus, honestus tamen et personis ecclesiasticis superiorum iudicio conveniens; et ut (quod intendimus) spirituale aedificium ad culmen. Deo dante, perducatur, statuantur ante omnia fundamenta pietatis. Itaque sacramentorum pius et assiduus usus conservetur, singulisque mensibus solemnibusque festis ac dominicis Adventus et Quadragesimae, omnes, constitutis per superiores sacerdotibus delicta confessi, nisi legitimum intercedat impedimentum, communicent; quotidie missam audiant; et mane, antequam studiis operam dare incipiant, dimidiatam horam piae meditationi impendant; et vesperi, antequam cubitum eant, quartam horae partem litaniis et discutiendae conscientiae tribuant; et si quis officium ecclesiasticum recitare debet, id aliis horis absolvat; sacerdotes missae sacrificium frequentius Deo offerant, in quo peragendo non minus dimidiata hora insistant; piae quoque consuetudines nascentis collegii omnes praescribantur, et posteris observandae proponantur.

ann lium.

§ 8. Praeter constitutos per superiores Magistri re- collegii confessarios, sint in tanta multitudine aliqui rerum spiritualium magistri, qui pietatis disciplinam primum quidem novis alumnis, deinde etiam adultis ceterisque omnibus accuratissime tradant: quod si tales magistri ex ipsa Societate deligi non potuerint, optimi quique ex ipsis alumnis assumantur, qui, ab omni cura omnino vacui, hoc tantum munus sollicite subeant; alumni vero studiis quidem addicti, in pietate vero desidiosi, quique suis moribus alios ab ardenti pietatis studio tepefecerint aut quomodolibet averterint, vel a rectis superiorum consiliis aut obedientia abduxerint, vel huiusmodi facere tentaverint, statim a collegio dimittantur.

§ 9. Festis diebus domi se contineant, Festerum sanorationi, piae lectioni, divinis officiis, sacris caeremoniis perdiscendis et exercendis dent operam. Quod si superioribus incommodum videretur omnibus diebus festis totum divinum officium decantare, in solemnioribus tamen diebus et dominicis Adventus, Quadragesimae, et in diebus festis Beatissimae Virginis Mariae, Sanctorum Omnium, Apostolorum et Angelorum partim decantetur, partim distincte et devote sinc cantu recitetur.

Alumnorum

§ 10. At cum autumnitempore a lectionibus vacant, tum maxime in divinis offi- exercitia temciis perdiscendis et cantandis, ut supe-num. rioribus videbitur, sese exerceant; in quo tamen ne remissius aut indulgentius agatur, rectoris conscientiam oneramus. Eo quoque tempore aut alio, cum studia intermittuntur, ea doceri curent, quae celebrando missae sacrificio sunt accommodata. praesertim hostias et corporalia parare; diebusque festis nulla umquam litteraria exercitatio aut divinum officium aut ecclesiarum curam quomodolibet interrumpat seu impediat; beneficiorum in collegium a Dei benignitate collatorum memoriam pie colant, memoresque sint bene de collegio praedicto et de se meritorum et superiorum praecipue defunctorum, quorum nomina in ecclesiarum suarum sacrario aut in choro descripta habebunt; proque iis, qui maiore fuerint in se usi beneficentia, anniversaria sacra perpetuo solemniter fiant, singulisque hebdomadis pro illis orationes et sacrificia Deo offerantur.

§ 11. Alumni morientes, et in ipso Obsequia aluagone et ab hora transitus usque ad ho- bus praestanda. ram sepulturae, fraternis alumnorum obsequiis atque orationibus adiuventur, quorum funeri omnes intersint, et intra octo dies exequiae illis pie persolvantur. Quando

autem contigerit aliquem ex cardinalibus protectoribus decedere e vita, triduo orationes et sacrificia pro illius anima Deo offerantur, cuius misericordia pro futuro protectore rogetur, ut talem dignetur nobis aut pro tempore futuris Romanis Pontificibus suggerere, qui tantum opus amplecti velit, et quam maxima poterit charitate tueri.

ordines, etiam

§12. Qui ex alumnis, superiorum iudicio, Alumni pro- in pietatis studio et ecclesiasticis functiorunt ad sacros nibus bene fuerint versati, ad omnes sine litteris di- sacros, etiam presbyteratus, ordines promoveantur, etiam sine litteris dimissorialibus suorum ordinariorum, et sine titulo beneficii aut patrimonii, etiam extralegitima ordinationum tempora; antequam vero sacris ordinibus initientur, in spiritualibus exercitiis et piis meditationibus per dies, ut minimum, quindecim contineantur; unoque anno, antequam in patriam sint profecturi, aut, si commode fieri possit, adhuc citius, ad sacerdotium assumantur, quo tempore in sacerdotalibus officiis atque in sacramentorum administratione et in concionibus ad populum exerceantur, ita tamen ut hac occasione sacerdotes neque liberiores sint quam antea, neque extra collegium comedant aut pernoctent; omnesque collegii nostri alumni a cauponis et hospitiis locandis et a quorumvis negociorum procuratione abstineant, nullis ecclesiasticorum beneficiorum litibus aut controversiis implicentur, nec per aulas, tribunalia laicorum aut externorum aliorumve domos discurrant; constituatur autem aliquis pius, prudens et experiens vir, qui ipsorum alumnorum negotia, sine eorum interventu, expediri curet. Alumni, sine comite a superiore illis adiuncto, e collegio egredi non audeant; quod si fecerint, aut comitem deseruerint, vel, eo pro foribus relicto, negotia intus occulte tractaverint, in collegium amplius non recipiantur.

§ 13. Non prandium aut coenam extra Quae servare collegium capiant, sine expressa rectoris debeant entra et praepositi generalis consensu, qui alumnis ipsis, ut extra collegium pernoctent aut post solis occasum coenent, facultatem concedere minime poterunt. Siquis autem ex alumnis extra collegium ebrius fiat, in collegium amplius non recipiatur; quod si cuiquam in collegio non semel neque casu idem accidat, debet a collegio dimitti. Ad tollendas autem commessationes et quae inde oriuntur scandala, non possit rector quemquam externum in collegii vineas atque hortos introducere sine praepositi generalis consensu, qui eam diligentiam in hoc collegio gubernando adhibeat, quam, si esset suae Societatis collegium, adhiberet: consuetudine autem et modo suae Societatis non utatur, sed novas regulas proponat, quibus alumni collegii privatim et publice secundum canones et clericorum saecularium mores instituantur.

§ 14. Litterae, quas alumni perscribent, Quas poenas item eorum libri diligenter inspiciantur, dici et seditiosi. quae si quidpiam amatorium aut bonis moribus perniciosum contineant, comburantur, et qui eos habuerunt, severe puniantur. Si quis autem deprehendatur litteras impuras scribere, seditiosas vel detractorias, malum aliquod consilium vel vitia quorumvis continentes, statim e collegio eiiciatur; eamdem poenam subeant, qui seditionis speciem aliquam excitarint, vel occasionem praebuerint atque auctores fuerint quominus aliquis superioribus obtemperaverit, aut si quem contra eos re aut verbo concitaverit; ii etiam eiiciantur, qui iniunctam sibi poenam detractaverint, aut, invitis superioribus, pecuniam occulte retinuerint; quique quemvis maledictis aut iniuriosis dictis affecerint aut percusserint, vel collegii pacem quomodocumque turbaverint, factis item et verbis inhonestis, statim, tamquam

pestis quaedam, e collegio extrudantur. Ad ea se quisque studia applicabit, eosque libros habebit, quos rector censuerit; interpretationes auctorum in gymnasio tantum Societatis audient.

debeant.

manere

sint.

- § 15. Ad theologica studia quatuor Quanto tem- annos assignamus, ad philosophica tres, dare totidem ad conscientiae casus perdiscendos; iuris autem civilis aut humanarum litterarum studia nullum in hoc collegio locum habeant; harum, quas demonstravimus, disciplinarum studiis ultimus annus alumnis non concedatur, nisi prius in subdiaconatus saltem ordine sint constituti; quod si quis ad sacros ordines aptus non videbitur aut illis indignus, is in collegio nequaquam retineatur, nec ei permittatur theologiae aut quodvis aliud studium inchoare; sacerdotes autem et virtute et doctrina praestantes in theologia magistri creentur, sine ullo tamen collegii sumptu; qui autem sacerdotii ordinem non fuerint consecuti, ad huiusmodi gradus non sunt admittendi.
- § 16. Studiis absolutis, dies triginta in Studiis abso- collegio permanendi alumnis concedandies in collegio tur, quibus transactis, non possint superiores amplius eos in collegio retinere; triginta vero illis diebus, non erunt alumni a collegii legibus soluti, sed omnia facient ex superiorum praescripto; quae vero pauperibus alumnis vestes aut, pro vestibus, quae pecuniae in discessu dandae sint, ita rectori praescribatur, ut querelarum et invidiae occasio praecidatur; alumnis vero, qui pauperes non fuerint, aut qui studiorum cursum non absolverint, aut qui ob culpam aliquam dimissi iverint, nihil detur.

§ 17. Superiores facultatem habeant superiorum aliquos egregiae virtutis alumnos, etiam dam diutius re- post absoluta studia in collegio retinendi, quorum opera utantur in collegii adminitinendi. stratione et cura rerum ad collegium per-

cionibus et administratione sacramentorum Germanos iuvent in Urbe commorantes, et ob alias huiusmodi pias causas ad collegii commodum et animarum salutem pertinentes.

§ 18. Nullus autem in collegio vel post- Negotia in Urquam e collegio egressus fuerit, causa- sunt gerere. rum in Curia procurator; nec cuiusvis principis aut praelati negocia, etiam spiritualia, procuret; nec, absolutis studiis, quisquam vel in collegio vel in Urbe permaneat, ut Curiae praxim ediscat.

§ 19. Si quis alumnus, divinae gratiae impulsu, ad perfectionis statum et ad ali-pirantes non quod religiosae vitae genus aspiret, non impediantur. debet a quoquam, quavis de causa, impediri, etiamsi eo consilio fuisset in collegium ingressus, ut, studiis absolutis, e saeculi fluctibus se in tutum reciperet, dummodo, virtute confirmatus, in aliquam Germaniae provinciam se conferat.

§ 20. Loca discedentium alumnorum ultra annum non vacent, et si ii, ad quos annum non valoca vacua pertinent, non advenerint, cent. superiores eorum loco alios recipiant idoneos iuvenes, qua in re nemo poterit superiores impedire erga absentes alumnos atque in Germania commorantes. Rector collegii paterna utatur sollicitudine eorum labores cognoscendo, eosque, qua decet charitate, consolando. Collegii superiores primum pii sint, animarum salutis studiosi, et maximam divini cultus habeant rationem. Deinde iuvenes maximo cum delectu recipiant, receptos statim in Dei timore accurate institui procurent. Postremo pietati negligentius vacantes et ad virtutem non valde propensos sine ulla mora dimittant, quae tria, ut superioribus cordi sint, sub obtestatione divini iudicii mandamus.

§ 21. Maxima quoque habeatur cura ecclesiarum, divinusque in illis cultus ac ecclesiis diviornatus religiosissime conservetur, piique ligiosissime sertinentium, vel et ut alumni praedicti con- | sacerdotes a superioribus eligantur, qui velur.

in illis semper resideant, ac, ut debebunt, missas et divina officia celebrent; ipsique superiores, pro honore Dei, ecclesiis praedictis liberaliter, quidquid opus erit, provideant, cultumque in eis exhibeant, utearum reditus primum illis ipsis ecclesiis serviant. Divinorum officiorum tempore nullus alumnus absit, sacerdotesque viri pii et graves choro praesint, sacrarumque caeremoniarum magistri sint divini officii moderatores. Si quis autem ex alumnis indignum quid orationis domo, aut inhonestum dicto vel facto, nutu vel aspectu minus honesto commiserit, confestim e collegio dimittatur; si quis etiam sacras caeremonias discere vel exercere neglexerit, autab ecclesiasticis et clericalibus officiis alienus fuerit, vel templum et chorum fugitet, nisi monitus resipuerit, in collegio non tolleretur.

fati collegii munus.

§ 22. Quae omnia, quia a rectoris pie-Rectoris prae- tate pendent, praepositus generalis rectorem in hoc collegio constituat virum aliquem\_rectum, sobrium, prudentem, pietatis et timoris Dei studiosissimum, qui omnes nationes pari charitatis studio complectatur, et christianum inter alumnos amorem conservet, vitae suae exemplis omnes ad sui imitationem et ad caelestis cum sanctis consortii desiderium inflammet, bonos in virtutis soliditate confirmet, malos a bonis discernat, et ex hoc loco intrepide, nulla cuiusque ratione habita, expellat. Saepe alumnis eorum vocationem exponat. In Adventus et Quadragesimae octavo quoque die alumnis verbum Dei pro statu cuiusque explicet. Aliis vero temporibus bis quolibet mense salutaria documenta publice proponat, omnesque ad timorem Dei et amorem excitet atque inflammet; sit etiam rector divini cultus, ecclesiastici officii, sacrarum caeremoniarum ritusque Romani valde studiosus, domus Domini decorem amet, neque tamen suae Religionis non

necessarias hic retineat consuetudines aut in collegium inducere studeat, sed pro pia tot alumnorum institutione saecularium clericorum ritum imitetur, ut alumni non solum eum monentem audiant, sed ea quoque facientem videant quae ipsis facienda proponuntur.

§ 23. Spiritualis iurisdictio et animarum cura, quam ecclesiae habent collegio unitae, totam ad collegii ipsius protectores pertinere volumus; quae autem tam in spiritualibus rebus quam ecclesiis curandis fieri debent, marmoreis tabulis incisa in choro affixis habeantur.

§ 24. Superioribus non liceat supellectilem ecclesiarum vel earum ornamenta rum supeilecticuiquam commodare; ex reliquiis vero lem et sacras ne minimum quidem, vel ipsis regibus, tradi possit, nisi ex subscripto nostra manu aut pro tempore futuri Romani Pontificis mandato. Si quis aliter fecerit, sententiam excommunicationis incurrat eo ipso.

superioribus ipsis ac protectoribus, quo-

ties ipsi petierint. Œconomo generali ad-

iungantur a superioribus alii particula-

res oeconomi, praecipue vero fidelis ali-

quisvir, qui oeconomum generalem in tanta

rerum multitudine adiuvet, quique ipsius

sunt, ideo eorum cura esse non debetin ant. postremis. Quare ipse rector viros fideles atque idoneos, quot ad hoc erunt necessarii, habere curet, quibus etiam praestandi ab eis officii leges et quod in pietate et moribus observare debeant praescribat, quorum primus sit oeconomus generalis, quem si superiores eligere recusent, duo vel tres probatae vitae viri. superioribus ipsis et protectoribus cogniti. proponantur, ex quibus protectores, quem omnium aptissimum iudicaverint, eligant, et oeconomum deputent generalem, qui administrationis suae rationem reddat et

Protectorum

§ 25. Et quia spiritualia sine tempora- Ministri a quo lium adminiculo consistere minime pos-les esse debeabsentis vel etiam aegrotantis vices subire | et bene gerere sciat et possit; singulis vero oeconomis necessaria suorum cuiusque officiorum functio scripto tribuatur, reditus seu pecunia collegii penes fidelem mercatorem tuto deponantur, ac deinde, prout necessitas postulaverit, mandato a rectore et a duobus oeconomis subscripto repetantur.

guinei.

§ 26. Nullus oeconomus vel generalis OEconomi vel particularis, nullus item qui collegio riorum consan. in quovis munere deserviat, ulli ex protectoribus vel superioribus vel qui in collegio ius aliquod, administrationem vel potestatem habeat, sit sanguine velaliqua affinitate coniunctus, neque ab aliquo ex praedictis neque ab ullo alio praelato aut domino quovis modo dependeat, aut cum praedictis clientelam habeat. Pater et filius, duo fratres, duo consanguinei in eadem civitate aut provincia non sint alicuius collegii oeconomi; neque quisquam in collegio deserviat, qui sit sanguine propinquus oeconomo generali, neque ad ipsum aliquo modo pertineat.

§ 27. Bona collegii quaecumque non Bona collegii locentur protectorum aut superiorum conlocari non pos-sunt praedictis. sanguineis, nullisque cuiusvis Ordinis religiosis, non magnis praelatis, non oeconomis aut aliis collegii ministris, neque eorum consanguineis, neque ulli, qui aliquod ius, potestatem vel administrationem habeat in collegio; bonorum locationes a rectore velab oeconomo generali in ipso collegio fiant, rectore praesente atque eas approbante; quicumque autem bona collegii, sive in Urbe sive extra Urbem, locaverit, antequam locatio perficiatur, iusiurandum coram rectore vel alio deputato praestet, affirmans sein ea locatione solam collegii utilitatem spectasse, et propter illam se nullum munus nullamque utilitatem cepisse aut in futurum expectare; iuret item se nihil facere aut fecisse ad alicuius instantiam aut

commendationem, aut propter cuiusque consanguinitatem vel amicitiam; et sine hoc iuramento, de quo constet, quaevis, a quocumque et ubicumque facta, locatio irrita sit et invalida: bona praedicta tertio aut quarto quoque anno a peritis et fidelibus viris visitentur, atque una cum visitatoribus, si fieri poterit, adsit aliquis ex collegii superioribus, aut saltem alumnus sacerdos, vir prudens et pius.

§ 28. Œconomus, tam generalis quam particularis, aliique praecipui collegii offi- tionis ratio sinciales, singulis annis, mense ianuario, fide- denda. lis et rectae administrationis et ad officium, quo funguntur, aptitudinis, necnon christianae pietatis et honestae conversationis testimonium a rectore habeant, quod nisi habuerint, eo ipso officiis privati esse censeantur: Societatis vero homines ad temporalem administrationem non obligentur, nisi de sui praepositi generalis mandato, a quo uno in omnibus reganet corrigantur, et illi soli suae quisque administrationis rationem tantum reddant.

§ 29. Si guid forte in his constitutionibus desiderari usus rerum magister de- num defectus monstraverit aut obscurum fuerit vel ambi- protectoribus et guum, id protectores et superiores, re mature deliberata, ex communi omnium consensu, suppleant et declarent et ad alia extendant; quivis autem, vel protector vel alius, dispensandi potestatem non habeat, sed id fiat ex communi omnium consensu, raro tamen, et nisi ob graves causas, ubi praesertim nulla sit privati commodi aut gratiae suspicio, sed vel necessitas cogat, vel magnum collegii bonum agatur, resque ad maiorem Dei honorem vel collegii ipsius commodum manifeste pertinere appareat.

§ 30. Quae omnia et singula in his constitutionibus contenta, ab omnibus tam rum constitualumnis quam aliis quibuscumque, ad riis abrogatis. quos pertinent, cuiusvis status, conditio-

Constitutiosuppleantur a superioribus.

nis et ordinis, etiam sacerdotibus in virtute sanctae obedientiae, et sub censuris et poenis nostro aut protectorum vel rectoris arbitrio pro culpae modo infligendis, mandamus inviolabiliter observari. Decernentes quascumque alias dicti collegii constitutiones, a quocumque etiam a nobis emanatas vel approbatas, praesentibus contrarias, nullius esse roboris et momenti, et ex nunc irritum et inane quidquid secus in praedictis per quoscumque, scienter vel ignoranter, etiam obtentu aliarum dicti collegii ordinationum, quae tamen per praesentes, nisi his adversentur, abrogatae non sint, aut alias quomodocumque contigerit attentari.

trariorum.

§ 31. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con- et ordinationibus apostolicis, ac aliis ipsius collegii, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus communiter vel divisim ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam et ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Clausulae.

§ 32. Nulli ergo etc. nostrorum statuti. ordinationis, rejectionis, onerationis, assignationis, voluntatis, mandatorum et decreti infringere etc. Si quis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, kalendis aprilis, pontificatus nostri anno xII.

Dat. die 1 aprilis 1584, pontif. anno xII.

# CLXI.

Institutio festivitatis S. Annae, matris Mariae Virginis, pro die xxvi mensis iulii duplici officio celebrandae.

# Gregorius episcopus servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sancta mater Ecclesia, quae salutaribus nos semper instruit documentis, an-

nuas fidei filiis venerandas proponitsan- B. Anna pepectorum celebritates, qui in terris non ginem, ex qua solum exempla ad salutem reliquerunt, natus est nobis sed in coelo beati fidelium patrocinium di. suscipere eorumque orationes et vota suis precibus adiuvare non cessant. Quam nobis opem apud misericordem Deum credimus beatam Annam assidue impendere, quae tanta in humanum genus praestitit beneficia; ex ea enim nata est B. Maria semper virgo, digna a Deo effecta, quae nobis Iesum Christum pareret Salvatorem. Et licet eius nomini sanctis obsequiis honorando humana par esse non queat infirmitas, ne tamen quod potest omittatur:

- § 1. Nos, ad eius merita pio cultu fic ideo Pondecoranda, universalemque Ecclesiam tifex S. Annae iucundissima illius recordatione laetifi- ri iubet; candam, necnon ad antiquam in illam devotionem, quam, usque ab exordio nascentis Ecclesiae, insignia quoque templa et religiosa loca in eius honorem toto orbe constructa testantur, in christianorum cordibus excitandam, praecipimus ut, perpetuis futuris temporibus, B. Annae dies festus septimo kalendas augusti per totius orbis ecclesias duplici officio, de sancta, videlicet, nec virgine nec martyre, quod est in communi, quotannis recolatur; diesque praedictus imprimendis Romanis et aliarum ecclesiarum kalendariis addatur, et duplex ei adscribatur. Sicubi vero festus B. Annae dies supradictus ex fidelium devotione seu consuetudine, praecepto aut indulto apostolico. maiore aliqua celebrari consuevit observantia, ea omnino ibidem retineatur.
- § 2. Mandantes omnibus patriarchis, Et banc instituarchiepiscopis, episcopis et ceteris eccle-ri ubique et obsiarum praelatis per universum orbem servari praeciconstitutis, ut faciant praesentes litteras pit; in suis quisque ecclesiis, provinciis, civitatibus et dioecesibus solemniter publicari, et ab omnibus eeclesiasticis perso-

nis, tam saecularibus quam quorumvis Ordinum regularibus, inviolate observari, etiamsi in recentibus breviarii et missalis reformationibus praedicta solemnitas fuerit praetermissa.

rum libros pro-

tiones.

§ 3. Volumus autem ut praesentium Fidemque exemplis, etiam impressis, manu notarii hiberi mandat, publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique gentium et locorum adhibeatur quae ipsis praesentibus adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensae.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, kalendis maii, pontificatus nostri anno xii.

Dat. die 1 maii 1584, pontif. anno xII.

### CLXII.

Declaratio et extensio constitutionis Pauli III de privilegio mercatorum Ripae Urbis, quod eorum libri concordantes cum libris proxenetarum plene probent, et executionem paratam habeant, sicut obligationes camerales, contra quascumque personas et etiam mulieres coniuqatas.

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Cum alias felicis recordationis Paulus Papa III, praedecessor noster, quadam crevit mercato- sua perpetuo valitura constitutione, etiam bare et habere per recolendae memoriae Pium quartum paratam execu- et Pium quintum, Romanos Pontifices emerales obliga- tiam praedecessores nostros, confirmata, inter alia statuerit et ordinaverit quod, ad probandum credita dilectorum filiorum mercatorum Ripae almae Urbis nostrae, sufficerent libri eorumdem mercatorum, cum libris dilectorum filiorum proxenetarum concordantes, qui haberent eamdem executionem ac si essent obligationes in forma Camerae Apostolicae, contra omnes personas, etiam S. R. E. cardinales, cum decreto etiam irritanti, ac sublata quavis aliter iudicandi facultate, et alias prout in dicta constitutione plenius continetur.

§ 1. Cumque tractu temporis plures Hie modo Pondifficultates ortae fuerint, an dicta constitution in dicta constitution of dultum processing difficultates or tale fuerint, and dicta constitution of dultum processing difficultates or tale fuerint, and dicta constitution of ductary difficultates or tale fuerint, and dicta constitution of ductary difficultates or tale fuerint ductary duc tutio etiam contra mulieres in eisdem dere declarat libris descriptas, tam cum earum viris cumque persoquam viduas, locum habeat, unde datur lieres et conansa debitoribus altercandi, et sic solu-iugatas, in dictis libris detiones effugiendi vel in longum protra-scriptas; hendi, in grave ipsorum mercatorum damnum et praeiudicium. Nos, pro pastoralis officii nostri debito, omnes huiusmodi litium et controversiarum occasiones et ambages de medio tollere, omnemque in posterum super praemissis haesitandi vel dubitandi materiam succidere. aliasque super praemissis opportune providere volentes, motu proprio et ex certa scientia nostra, ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas ac quascumque lites et causas seu controversias, tam iudiciales, quam extraiudiciales inter praedictos mercatores dictae Ripae et quemcumque vel quoscumque ipsorum ex una, et quascumque mulieres et coniugatas, ac etiam absque vel cum earum viris agentes, ac etiam eosdem viros, necnon etiam viduas et quascumque alias personas ex altera partibus, super praemissis hactenus quomodolibet ortas, ac etiam coram quibuscumque iudicibus et tribunalibus ordinariis et extraordinariis, delegatis et subdelegatis, ac alias quomodolibet et ubilibet, indecisas pendentes, in statu et terminis, in quibus reperiuntur, illarum statum seu status et merita, nominaque et cognomina et gradus et qualitates iudicum et collitigantium, iuraque et titulos illorum, praesentibus pro plene et suffi-

cienter expressis habentes, ad nos harum serie avocamus, illasque sic avocatas perpetuo extinguimus, cassamus et abolemus; dictamque constitutionem ipsius Pauli praedecessoris, etiam contra quascumque mulieres, tam liberas quam coniugatas, et etiam tam per se quam cum earum viris aut absque illis in dictislibris debitrices descriptas, etiam viduas, et quascumque alias personas, etiam perinde ac si ita expresse in eadem constitutione cautum, specificatum et dictum fuisset, omnino comprehendi et locum habere, apostolica auctoritate, tenore praesentium. declaramus, sicque tam in praeteritis quam in praesentibus et futuris perpetuo statuimus et ordinamus.

tuum silentium imponit;

§ 2. Ac ita per praedictos et quoscum-Aliter iudicari que alios iudices et commissarios, etiam partibus perpe- nostri Sacri Palatii causarum auditores, et S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus. Ac etiam ipsis partibus collitigantibus et quibusvis aliis personis perpetuum in et super praemissis silentium imponimus; necnon tam illis quam ipsis iudicibus, commissariis, auditoribus, cardinalibus et legatis, ne contra præsentium tenorem quicquam facere et attentare audeant districtius et expresse inhibemus.

rogat.

§ 3. Non obstantibus quibusvis litis Contrarile de- pendentiis et aliis praemissis, ac aliorum praedecessorum et nostra de non tollendo iure quaesito, si opus sit, necnon etiam quadam eiusdem Pii IV, praedecessoris, de similibus vel dissimilibus gratiis in Camera Apostolica intra tres menses praesentandis et registrandis, si opus sit, aliisque constitutionibus et ordinationibus Bull. Rom. Vol. VIII. **58** 

apostolicis; necnon etiam almae Urbis et Curiae Romanae, ac etiam ipsius Ripae et quorumcumque aliorum tribunalium, etiam Camerae Apostolicae, necnon gubernatoris ac vicarii et auditoris dictæ Camerae, ac etiam senatoris et Curiae Capitolii, etiam iuramento et confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque indultis et litteris apostol., etiam illis et cuilibet illorum, ac praedictis, necnon quibusvis aliis iudicibus et personis, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, et etiam consistorialiter, ac alias in contrarium quomodolibet concessis et confirmatis; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa mentio habenda esset, eorum tenores praesentibus pro expressis habentes, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, necnon omnibus illis aliis, quae Paulus III, ac Pius IV et Pius V, praedecessores praedicti, in constitutionibus et illius confirmationibus huiusmodi voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die III maii MDLXXXIV, pontificatus nostri anno duodecimo.

Dat. die 3 maii 1584, pontif. anno xII.

#### CLXIII.

Approbatio tertia instituti et constitutionum Religionis clericorum regularium Societatis Iesu, cum aliquorum dubiorum totali remotione et privilegiorum confirmatione.

# Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ascendente' Domino et Salvatore nostro Promium: in naviculam, ecce motus magnus factus

est in mari; ipse autem a discipulis rogatus ventis imperavit, et facta est tranquillitas, quam nos, in Petri navicula collocati, turbinibus excitatis, ab eodem Domino assiduis precibus postulantes, nostram interea operam et laborem in frangendis procellosis fluctibus impendere non desistimus, cumque tanti laboris socios et validos remiges divina nobis providentia praeparaverit, eorum opera in superandis saevientis pelagi tempestatibus nos maxime sublevat, qui pro communi fluctuantium animarum salute propria commoda nihil pendunt, seque ad omnia discrimina exponunt.

prodest.

probarunt,

§ 1. In quo cum aliarum Religionum Religionum om- studia, tum Societatis Iesu assiduus pro Chriter Societatis sto labor, necnon usque ad finem perse-Iesu ministe-sterium christi- verantia promptam se ostendit; cumque fidelibus valde prolem catholicae religioni valde proficuam, et ad omnia pericula pro universali Ecclesia subeunda paratam procreaverit, aliam atque aliam a prima non degenerem, praestante gratia Dei, quotidie substituit, ut nobis eorum alumni, per multiplices probationum gradus altius provecti, semper praesto sint, quos in rebus arduis suscipiendis fructuosos operarios adsciscamus; eos autem, ut firmiorem nobis opem ad praedicta navare possint, ab omni non modo iniuria, sed etiam calumnia studemus intactos conservare. Quod ut a nobis efficiatur, ipsius instituta, tamquam fundamenta eius praesidii quod catholicae religioni impendunt, immota atque inconcussa, aliorum etiam Romanorum Pontificum exemplo, debemus apostolica auctoritate tueri.

§ 2. Quorum felicis recordationis Paulus Cuius regulas III et Iulius etiam III constitutiones et Pontifices ap- laudabile dictae Societatis institutum confirmarunt.

§ 3. Paulusque idem eam ipsam ab omni Ordine a iurisdictione or quorumcumque ordinariorum iurisdicdinariorum ex- tione exemit.

§ 4. Quo instituto per Paulum quartum Pius V inter examinato, et a synodo Tridentina com- Ordines Mend. mendato, Pius quintus, item praedecessor noster, Societatem ipsam Ordinem esse Mendicantem declaravit.

- § 5. Quae omnia non immerito ab eis Huius Religiosunt concessa ob egregias virtutes et dona nis, ad christification delium anima. Societati antedictae divinitus elargita, cuius rum salutem institutae, constitutae, praecipuus finis catholicae est religionis tutionibus cavedefensio ac propagatio, animarumque in christiana vita et doctrina profectus: gratiac quoque eius vocationis est proprium, diversa orbis terrarum loca, ex Romani Pontificis seu praepositi generalis eiusdem Societatis directione, peragrare, vitamque in quavis mundi parte agere, ubi salvandarum sua opera animarum copiosior proventus ad Dei gloriam speratur. Ad quem finem Spiritus Sanctus, bonae memoriae Ignatii Loyolae, Societatis ipsius institutori, eiusque sociorum excitatori, media quoque praedicationum ac cuiuscumque ministerii verbi Dei doctrinaeque christianae et spiritualium exercitiorum, aliorum item caritatis operum et sacramentorum administrationis, ac praecipue Poenitentiae et Eucharistiae, horumque frequentioris usus accommodavit. Ad quae sufficienter et pro dignitate praestanda, difficultates superandas, periculaque adeunda, quibus dictae Societatis religiosi, in huiusmodi discursionibus et ministeriis exponuntur, necesse est ut ipsi talia obituri magno virtutis et devotionis praesidio muniantur, quod illis gratia in primis omnipotentis Dei, simulgue educatio ipsa, longa item in Societate probatio, necnon regularum et constitutionum observantia praestare noscuntur.
- § 6. Quibus constitutionihus, ut tantae Novivi blenponant rudimenta virtutis, ad quam alun-nio probenturet deinde ad subtur, statutum est ut novitii in Societate stantialia vota biennio probentur; quo expleto, si ipsi per- simplicia admitseverare voluerint, et Societati fuerit ab eis satisfactum (quoniam Societas ipsa non

solis novitiis et professis, ut reliqui regulares Ordines, constat), tria substantialia vota simplicia, nisi quis interdum ad professionem vel gradum coadiutorum formatorum admittendus videretur, paupertatis, castitatis et obedientiae in eadem Societate, ex apostolico indulto, ac iuxta vovendi formulam in eisdem constitutiobus expressam, emittunt, ac secundum illas promittunt se eamdem Societatem ingressuros, hoc est ulteriorem aliquem illius gradum, prout praeposito videbitur gene-

ptentur.

§ 7. Quibus votis emissis, novitii esse Postea veluti desinunt, et in Societatis corpus, qui litscholares, vel teris operam dederint vel daturi sunt, ut temporales coo- scholares approbati, alii vero ut coadiutores temporales nondum formati, cooptantur, ac quantum est ex parte ipsorum perpetuo, ex parte vero Societatis, iuxta apostolica indulta et constitutiones praedictas, tamdiu obligati sunt, quamdiu praepositus generalis eos in Societate retinendos esse censuerit. Quod ad Societatis conservationem maxime est necessarium, idque ab illius exordio praevisum, et post experimento comprobatum est; idque initio ingressus illis explicite manifestatur, atque ipsi conditionem hanc amplectuntur, quae eis, si quos dimittere oporteat, multo est commodior, ut liberi potius quam votis obligati dimittantur, aliisque iustis et rationabilibus de causis.

plicia.

§ 8. Coadiutores temporales non formacoadiuto- ti, qui non ad studia litterarum, sed ad rum tempora-tium vota sim- domestica munia curanda destinantur, post aliquot annos, quibus generali praeposito et Societati satisfecerint, per tria item paupertatis, castitatis et obedientiae vota, quæ, licet publica et in manibus superioris emissa, non tamen solemnia, sed tum ex constitutionum praescripto, tum voventis et admittentis intentione simplicia existunt, in coadiutorum temporalium formatorum gradum admittuntur

§ 9. Scholares vero, studiis in Societate absolutis, antequam professivel coad-probationis aniutores spirituales formatisiant, non solum no retineantur. tertium adhuculterioris probationis annum in devotionis et humilitatis exercitiis impendunt, ut, si qua fortasse in re harum virtutum fervor per litterarum occupationem intepuerit, per earumdem virtutum frequentiorem exercitationem ardentioremque divini auxilii invocationem, recalescat; sed etiam in verbi Dei, sacrarum et scholasticarum lectionum, Poenitentiaeque et Eucharistiae sacramentorum Societatis ministeriis tamdiu probantur, quamdiu praeposito generali videtur; nec antequam ipsi praeposito sint plane perspecti, eique in omnibus satisfecerint, ad huiusmodi gradus promoventur.

§ 10. Qui enim ad professionem qua- Ex iis, qui tuor votorum admittendi sunt, eos, iuxta deinde ad proconstitutiones easdem et apostolica de-tuor votorum creta et indulta, viros omnino humiles ac prudentes in Christo, et in vitae puritate ac litteris conspicuos, diuturnisque ac diligentissimis experimentis probatos, atque sacerdotes et in ministeriis huiusmodi prius diu multumque versatos vocatio haec requirit, utpote quos ardua maneant ministeria. Quo fit, ut non omnes ad eamdem professionem idonei esse, nec tales, sine longa exercitatione atque experimento, fieri aut etiam cognosci possint. Quapropter Societatis corpus in sua membra et gradus idem Ignatius divino instinctu ita duxit disponendum ut, praeter eos quos praepositus generalis ad professionem quatuor votorum idoneos esse censuerit, et nonnullos quos interdum ad professionem trium admittere potest, reliqui, etiam sacerdotes, quorum vita et doctrina in Societate diu probata esset, ac praeposito generali perspecta, et de ipsius licentia, in coadiutorum spiritualium formatorum gradum, per tria illa vota similiter publica, sed simplicia, in superioris manibus emissa, admitterentur.

Scholares

sunt incapaces baereditariae successionis.

§ 11. Quibus emissis, tam hi qui spiritua-Admissi autem les, quam qui temporales coadiutores formati fuerint, certum in Societate gradum habent, suntque omnis haereditariae successionis incapaces, nihilque omnino proprii iuxta constitutiones easdem habere possunt. Nec propter emissa huiusmodi vota publica, aut per mortem ab intestato, in illorum, sicuti nec in professorum bonis domus ulla aut ecclesia vel collegium dictae Societatis succedere potest.

dientiae erga ter emittuat.

§ 12. Qui vero quatuor votorum pro-Et votum obe- fessi futuri sunt, ii tribus illis solemnibus Papam speciali- substantialibus votis quartum similiter solemne addunt, specialis Summo Pontifici obedientiae circa missiones praestandae, ob certiorem Spiritus Sancti in missionibus ipsis directionem, ac maiorem ipsorum mittendorum Sedi - Apostolicae obedientiam, maioremque devotionem, humilitatem, mortificationem ac voluntatum abnegationem.

plicia vota.

§ 13. Post emissam vero professionem Aliaque sim- sive quatuor sive trium votorum, professi, ad paupertatis, quae regularis instituti murus est et propugnaculum, perfectionem tuendam, omnemque ambitionis occasionem excludendam, nonnulla alia simplicia vota emittunt, quibus promittunt se numquam quacumque ratione acturos vel consensuros ut, quae in constitutionibus Societatis circa paupertatem ordinata sunt, immutentur, nisi quando, ex iusta rerum exigentium causa, paupertas magis restringenda videretur, neque praetensuros, ne indirecte quidem, ut in aliquam praelationem vel dignitatem, intra vel extra Societatem, eligantur, nec extra Societatem in sui electionem, quantum in cis fuerit, consensuros, nisi coactos obedientia eius, qui id ipsis possit sub poena peccati praecipere. Item Societati vel eius praeposito manifestaturos si quem sciant aliquid huiusmodi moliri.

§ 14. Porro non solum professi et coad-

iutores formati, sed ex aliis quicumque, Discedentes poabsoluto probationis biennio, praedicta ila, apostatae tria substantialia vota, etiam simplicia, emiserint, si, absque expressa licentia, a Societate discedant, etiamsi praetextu melioris frugis et transitus ad alium quemcumque Ordinem (Carthusiensium dumtaxat excepto) id faciant, apostasiae et excommunicationis ex Apostolicae Sedis decreto poenas incurrunt, a quibus nonnisi a Summo Pontifice vel a generali praeposito absolvi possunt. Inique enim cum Societate ipsa ageretur, si viris multo labore ad ardua ministeria eruditis, cum religionis catholicae et huius Sedis detrimento, privaretur, praesertim cum Societatis constitutiones et privilegia, quae supradicta continent, in separata, antequam ad novitiorum convictum admittantur, habitatione eismaturius consideranda tradantur.

§ 15. Biennio novitiatus completo, et Omnes, post emissis votis simplicibus, una est omni-novitiatum, in communi vibus omnino vivendi et obediendi ratio, vunt. debent enim omnes in omnibus obedire. et in communi vivere, non secus alii atque ipsi professi et coadiutores formati; idque, in domibus quidem probationum et collegiis, ex redditibus; in domibus vero professorum, quae nullos omnino redditus habere possunt, ex eleemosynistantum.

§ 16. Et licet, qui ad gradus professorum et coadiutorum formatorum nondum servant, licet pervenerunt, bonorum suorum ius atque dominium bonodominium, tum alias ob iustas causas, tum etiam ut maiorem Societas habeat libertatem illos, si opus fuerit, cum minore offensione dimittendi, ad tempus, generalis praepositi iudicio praescribendum, valeant retinere, ut in pauperes tandem seu alios pios usus pro ipsorum devotione distribuant, iuxta evangelicum consilium ac promissionem quam initio novitiatus faciunt; interim tamen, quan-

tum ad illorum usum, religiosam paupertatem servant, nec ulla re tamquam propria, et sine superioris facultate uti possunt.

sunt, et Ordinis

§ 17. Et quamvis ii omnes, qui post Veri religiosi biennium novitiatus dicta tria vota simpliprivilegiis gau cia, ut praefertur, emiserint, ac in corpus Societatis cooptati, illiusque meritorum et privilegiorum, non secus atque ipsi professi, participes effecti, quique, quantum in eis est, et professionem emittere parati, si ipse praepositus generalis id praedictae Societatis instituto congruere iudicaverit, et in perpetuum Dei servitio votis simplicibus consecrati, ac sua sorte, prout laudabile Societatis institutum exigit, contenti, vere et proprie religiosi existant, et si a Societate deficiant, excommunicationis et aliis apostatarum poenis sint subjecti.

citata,

§ 18. Tamen, cum non ita pridem intel-Et quie desu- lexissemus nonnullorum animos, qui pii dubia sunt ex- alioqui et utiles operarii existebant, sollicitari interdum et affligi, quasi non essent religiosi, eo quod non essent professi; nec etiam deesse, qui, religionis praetextu, transfigurante se in angelum lucis satana, non solum ea occasione inquieti existerent, sed etiam aliorum pacem et vocationem disturbare, eosque in fraudem et defectionem deducere conarentur, unde fructuosa haec Religio gravissima potuisset accipere detrimenta. Idcirco, cum divina Providentia, pro temporum necessitate, varia et salutaria Ordinum instituta in Ecclesia sua produxerit, novisque subinde in ea nascentibus morbis nova remedia, novisque emergentibus hostium impugnationibus, nova regularium Ordinum auxilia excitarit, et cuique illorum, iuxta cuiuslibet peculiaris gratiae vocationem, peculiares quasdam notas, propria insignia ac opportuna ad finem, quem intendit, media suggesserit, et nunc maxime (ut felicissimi toto orbe successus

testantur) mirificos in agro dominico fructus praedictum Societatis Iesu institutum proferat, quae Societas (quemadmodum et alia nascentium regularium Ordinum exordia) a spiritu contradictionis impugnatur; cumque ipsi Ordines Romanorum Pontificum propterea constitutionibus circummuniri consueverint, cuius rei Sanctorum Dominici et Francisci praeclarissimi Ordines exempla abunde suppeditarunt, ita nos, licet alias institutum praedictum, privilegia et constitutiones ipsius Societatis confirmaverimus et declaraverimus, motu proprio statuentes, eos qui, biennio novitiatus peracto, tria vota, tametsi simplicia, emiserunt, esse vere et proprie religiosos, cum praecepto ne quis haec in dubium revocare audeat, ac cum irritante et aliis decretis, prout in nostris super hoc confectis litteris plenius continetur. Quia tamen non defuit temeraria quorumdam audacia, qui post declarationem, decretum, praeceptum et interdictum nostrum huiusmodi, non solum multa ex praedictis et fortasse alia ad Societatis institutum ac vivendi formam spectantia labefactare, sed et ipsa apostolica decreta ac praecepta, publice et ex cathedra, ausu temerario impugnare, mentemque nostram perverse interpretari non erubescunt, disputantes et praedicta in dubium revocantes, omniaque ex aliorum Ordinum communibus rationibus, formis'ac statutis metientes, Societatis institutum, peculiares constitutiones ac vim votorum'simplicium illius, a Sede Apostolica in eadem Societatis Religione probata admissorum, penitus ignorantes, ac nonnulla iure antiquo, quae post illud, successu temporum, huius Sedis auctoritate, approbatione et confirmatione ac peculiaribus privilegiis sancita et roborata esse dignoscuntur, perperam interpretantes, convellere nituntur, quin etiam nos supradicta, motu simili et ex certa scientia,

de apostolicae potestatis plenitudine decernentes ac praecipientes, privato sensu loguutos fuisse, ac tamquam privatos doctores errare potuisse, immo vere et de facto, ob falsam supradictorum informationem, errasse, ideoque praeceptum nostrum nullam ad obligandum vim habere. Neminem praeterea eorum, qui solemnem professionem indicta Societate non emiserunt, de illius corpore religiosos esse posse, sed eos mere saeculares ac ordinariorum iurisdictioni subiectos existere: nec Societatem ipsam aut illius superiores, immo nec nos ius in eos ullum ex vi votorum huiusmodi, habere vel acquirere, aut superioribus ipsis conferre posse, non considerantes voti solemnitatem sola Ecclesiae constitutione inventam esse, triaque huiusmodi Societatis vota, tametsi simplicia, ut substantialia Religionis vota ab hac Sede fuisse admissa, illaque emittentes, in statu Religionis vere constitui, quippe qui per ea ipsa se Societati dedicant atque actu tradunt, seque divino servitio in ea mancipant, in quibus votis nullus praeter Romanum Pontificem potest manum apponere; aliisque atque aliis modis Societatem ipsam impetunt universali Ecclesiae perutilem, quae, diversis functionibus et personarum gradibus distributa, a Romanis Pontificibus presbyterorum, a Tridentina synodo clericorum Religio appellata, habitu, nomine plerisque personarum gradibus votorumque differentiis ab aliis regularibus Ordinibus distinguitur. Quibus etiam adiungunt licere iisdem non professis, etiam invitis dictae Societatis superioribus, ad quosvis alios regulares Ordines se transferre. Transgressoresque horum votorum ac inobedientes, aut etiam uxorem ducentes, nullam ipsi Societati iniuriam facere, immo posse episcopos cum eis dispensare, ut, invitis etiam superioribus eisdem, uxorem ducant. Quibus cum glossatores et

obtrectatores huiusmodisua falsa doctrina favere pergunt, horum votorum naturam et poenarum vim vel non intelligentes vel eludere conantes, eo sunt progressi, ut etiam vi facultatum, quae litteris indulgentiarum Cruciatae sanctae nuncupatarum continentur, omnes transfugas etab ipsa Societate deficientes non professos, quoties ab ea defecerint, ab excommunicationis latae sententiae poena a quocumque confessario absolvi posse, nullamque ipsi Societati, suis operariis privatae, iniuriam fieri aut praeiudicium generari existiment, sed et votorum substantialium Religionis praedictae, ac decretorum contra eosdem apostatas Sedis huius auctoritate editorum vim, quantum in eis est, enervare contendant. Insuper asserunt non posse vota aliqua in saeculo emissa in tria haec substantialia Societatis commutari (cum tamen haec vota sint status, ut praefertur, religiosi adeo utilis et perfecti, ut illa in haec possint, haec vero in aliorum Ordinum, etiam solemnia, vota commutari sit ab hac Sede iustis de causis interdictum). Nec etiam desunt qui alia, in animarum suarum praeiudicium, Societatis perturbationem et scandalum plurimorum, comminiscantur.

§ 19. Nos, universalis Ecclesiae utili- Ideo bic Pontitati, quam ex inviolato et inconcusso di- stantibus, d. inctae Societatis instituto et religiosae so-stitutum et pribolis educatione sentimus, et maiorem in stitutiones apdies speramus, prospicientes, et praeterea eiusdem Societatis indemnitati, paci, quieti et incremento consulere volentes, motu simili et ex certa scientia nostra, deque apostolicae potestatis plenitudine, laudabile ipsius Societatis institutum et, quae illud concernunt, praemissa omnia et singula, praedictaque illius ac quaecumque alia privilegia, facultates, exemptiones, immunitates, gratias et indulta, a praedictis praedecessoribus nostris et a nobis, etiam per communicationem, con-

An. C. 1584

cessa, constitutiones quoque ac statuta et decreta qualiacumque, ac si ad verbum praesentibus insererentur, pro expressis habentes, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, supplentes omnes iuris et facti defectus, siqui intervenerint in praedictis constitutionibus et statutis.

rat:

§ 20. Ad haec, dictam Societatem fir-Dictaque tria mo Sedis huius praesidio communire vota, etiam sim-plicia, vore ta-volentes, hac nostra perpetua constitumen substantia- tione, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, statuimus atque decernimus tria vota huiusmodi, etsi simplicia, ex huius Sedis institutione ac nostra etiam declaratione et confirmatione, esse vere substantialia Religionis vota, ac in dicta Societate, tamquam in Religione approbata, per Sedem eamdem admissa fuisse et esse, ac per nos admitti, nec in illis a quoquam, praeter nos et Sedem huiusmodi, dispensari, nec ea ullo alio modo, quam per legitimam dimissionem a Societate, cessare posse.

decernit;

§ 21. Et non modo eos, qui in coadiu-Baque emit- torum formatorum, sive spiritualium sive se religiosos temporalium, gradus et ministeria, ut praefertur, admittuntur, sed et scholares ipsos ac supradictos alios omnes et quoscumque, qui, in ipsam Societatem admissi, biennio probationis a quolibet eorum peracto, tria vota substantialia praedicta, tametsi simplicia, emiserint aut emittent in futurum, vere et proprie religiosos fuisse et esse ac fore, et ubique, semper et ab omnibus censeri et nominari debere, non secus atque ipsos tum Societatis tum quorumvis aliorum regularium Ordinum professos; suisque praepositis in omnibus et per omnia obedire, et huic Sedi immediate subiectos, et a quorumvis ordinariorum et delegatorum seu aliorum iudicum iurisdictione omnino exemptos. prout nos etiam vigore praesentium eximimus.

§ 22. Denique, ut omnium Societatis Discedentes privilegiorum, iuxta generalis praepositi ilgione apostadispositionem, sunt participes, ita quo- tas declarat; que excommunicationis maioris latae sententiae et aliis apostatarum poenis, siqui a Societate deficiant, subiacere, ac tamquam veros apostatas puniri posse, neca quoquam, nisi per nos et Sedem praedictam aut generalem praepositum ab eisdem poenis absolvi, nec, ante huiusmodi absolutionem et a Societate dimissionem, matrimonium contrahere, quinimmo eos omnes ad contrahendum inhabiles, ac contractus huiusmodi nullos et irritos esse, prout irritos facimus et annullamus.

§ 23. Et ut contradicentium audacia Et supradicta dubia reprocoerceatur, praemissas omnes et quasvis bat; alias illis similes assertiones, contra dictae Societatis institutum vel quomodolibet in illius praeiudicium pronuntiatas aut scriptas, falsas omnino et temerarias esse et censeri debere.

§ 24. Praecipimus igitur, in virtute san- Impugnari dictae obedientiae ac sub poenis excommu- prohibet; nicationis latae sententiae, necnon inhabilitatis ad quaevis officia et beneficia, saecularia et quorumvis Ordinum regularia, eo ipso absque alia declaratione incurrendis, quarum absolutionem nobis et successoribus nostris reservamus, ne quis, cuiuscumque status, gradus et præeminentiae existat, dictae Societatis institutum, constitutiones, vel etiam praesentes, aut quemvis earum vel supradictorum omnium articulum, vel aliud quid supradicta concernens, quovis disputandi vel etiam veritatis indagandae quaesito colore, directe vel indirecte, impugnare, vel eis contradicere audeat, districtius inhibentes ne quis, sive extra sive intra dictam Societatem, nisi de illius generalis aut inferiorum praepositorum licentia, notationes, declarationes, glossas vel scholia ulla super praemissis facere, vel ea, nisi quantum verba ipsa sonant, interpretari,

aut de eis disceptare, seu scrupulum cuiquam iniicere, vel in controversiam aut dubium revocare audeat quoquomodo; nec glossas aut interpretationes, sive impressas seu scriptas, ad id pertinentes, legere, docere, aliisque tradere, vendere vel apud se retinere praesumat.

sito;

§ 25. Si quid vero dubii de eisdem oriri Dubiorum de- contigerit, ad Sedem praedictam, vel ad ciarationem reservat praepo- generalem praepositum dictae Societatis. aut ad eos, quibus id ipse commiserit, referatur.

§ 26. Sicque, in praemissis omnibus et Et ita ubique singulis, per quoscumque iudices et commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quicquid secus super his a

ignoranter, contigerit attentari.

quoquam, quavis auctoritate, scienter vel

huips praecipit;

§ 27. Mandantes universis et singulis Observantism patriarchis, archiepiscopis, episcopis et ceteris ecclesiarum et locorum, etiam regularium, praelatis per universum orbem constitutis, ut praesentes litteras in suis quisque ecclesiis, provinciis, civitatibus, dioecesibus et iurisdictionibus ab omnibus inviolate observari: quin etiam praepositum ac personas Societatis huiusmodi defendant, eosque praemissis omnibus et singulis pacifice frui faciant et gaudere, non permittentes ipsos per quoscumque quomodolibet molestari. Contradictores per censuras ecclesiasticas et alia iuris et facti remedia opportuna, appellatione postposita, compescendo. Invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 28. Non obstantibus recolendae me-Contrariis moriae Bonifacii Papae VIII, quae incipit derogat; Quod votum, et aliis apostolicis constitutionibus; ac etiam aliorum Ordinum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis quibuscumque huiusmodi Ordinibus, universitatibus, locis vel personis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem praedictam, etiam motu proprio et ex certa scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, et cum quibusvis irritativis, cassativis, revocativis, modificativis, praeservativis, exceptivis, declarativis, mentis attestativis ac derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie ac alias quomodolibet, etiam pluries, concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi in eis caveatur expresse quod illis nullatenus, aut nonnisi sub certis modo et forma in illis expressis, derogari possit, vel, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa menlio habenda, seu aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem.

§ 29. Praesentis autem constitutionis et gratiae communicationem omnibus aliis, gratiarum aliis etiam qui sua privilegia cum ipsa Societate copiose participant participareque poterunt quomodolibet in futurum, fieri omnino prohibemus.

§ 30. Ceterum volumus ut praesentium transumptis, etiam impressis, manu secre- credi mandat.

Communica-

Transumptis

tarii dictae Societatis vel notarii publici subscriptis, et sigillo praepositi generalis eiusdem Societatis vel alterius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem omnino fides adhibeatur, in iudicio et extra illud, quae litteris ipsis originalibus haberetur, si essent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, octavo kalendas iunii, pontificatus nostri anno XIII.

Dat. die 25 maii 1584, pontif. anno xIII.

#### CLXIV.

Erectio collegii Societatis Iesu in civitate Iprensi 1.

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Promminu

Immensa Dei providentia, a qua omnium bonorum operatio procedit, ea in suorum fidelium animis frequenter ingerit, quae ad christianae religionis instaurationem et propagationem, publicamque utilitatem et salutem sunt maxime profutura. Unde nos, quibus cura ac salus dominici gregis divinitus est commissa, ipsorum fidelium, praesertim catholicorum regum, vota in id tendentia ex intimo cordis affectu libenter promovemus, et desuper officii nostri partes favorabiliter interponimus, prout, rerum locorumque circumstantiis debite pensatis, conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, mo-Facti series. nasterium monialium de Mercheten., Ordinis S. Benedicti, Iprensis dioecesis, cui

i Ex Regest. in Secret. Brevium.

Bull. Rom. Vol. VIII. 59

quondam Margarita Van Suelle, ipsius monasterii abbatissa, dum viveret, praesidebat, per obitum eiusdem Margaritae abbatissae, extra Romanam Curiam defunctae, vacaverit et vacet ad praesens, et sicut charissimus in Christo filius noster Philippus Hispaniarum rex catholicus nobis nuper exposuit, si in inferiori Germania, in qua, propter intestinos et diuturnos tumultos bellicos aliaque turbulenta tempora, christiana religio non parum labefactata reperitur, presbyteri Societatis Iesu, qui iuxta eorum laudabile institutum iuventutem bonis moribus imbuant, simulgue liberales disciplinas doceant, ac verbum Dei praedicent, aliaque opera exerceant, introducerentur, ex hoc profecto religio ipsa restaurari ac restaurata conservari posset; et propterea ipse Philippus rex unum collegium eiusdem Societatis in civitate Iprensi perpetuo erigi, illique sic erigendo, pro eius stabilimento, ac rectoris et collegialium in eo introducendorum substentatione et manutentione, dictaeque religionis instauratione, monasterium praedictum, quod a dicta civitate vix tribus leucis distat, quodque ita dirutum et collapsum est, ut sine ingenti sumptu reștitui nequeat, imo ob id nulla sit spes illud umquam restauratum iri, et in quo tantum duae moniales supersunt, una cum prioratu Sanctorum Martini ac Amati loci de Mercheten., Ordinis et dioecesis praedictorum, cum primum per cessum vel decessum illum obtinentis vacare contigerit, uniri summopere desiderat.

§ 2. Quare idem Philippus rex, asserens monasterii cc, prioratus vero praedictorum et illis forsan annexorum fructus, redditus ac proventus ccl ducatos auri de Camera, secundum aestimationem, valorem annuum non excedere, nobis humiliter supplicari fecit quatenus eius pio desiderio annuere, aliasque in praemissis

opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

legii.

§ 3. Nos igitur, qui dudum inter alia Erectio col- voluimus quod petentes beneficia ecclesiastica aliis uniri, tenerentur exprimere verum annuum valorem, secundum aestimationem praedictam, etiam beneficii, cui aliud uniri peteretur, alioquin unio non valeret, et semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interest, ipsum Philippum regem a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, in praedicta civitate et aedibus ibidem ad hoc designandis, unum collegium dictae Societatis cum ecclesia seu cappella ac officinis necessariis et opportunis, adinstar ceterorum eiusdem Societatis collegiorum, et iuxta eorum statuta et consuetudines aliasque ipsius Societatis constitutiones per presbyteros eiusdem Societatis in omnibus et per omnia regendum et gubernandum, apostolica auctoritate, tenore praesentium, sine alicuius praeiudicio, perpetuo erigimus et instituimus, illique sic erecto et instituto ac pro tempore existentibus illius rectori, collegialibus et personis, quod omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, immunitatibus, praerogativis, concessionibus, indultis, indulgentiis ceterisque spiritualibus et temporalibus gratiis, quibus cetera eiusdem Societatis collegia, eorum rectores, collegiales et aliae personae, de iure, usu aut consuetudine vel alias quomodolibet, utuntur, fruuntur, potiuntur, et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt quo-

absque ulla prorsus differentia, etiam perinde ac si illis specialiter concessa fuissent, uti, frui, potiri et gaudere libere et licite valeant, auctoritate et tenore praemissis, de speciali gratia indulgemus.

§ 4. Insuper eidem collegio erecto, pro Designatio dorectoris et collegialium ac aliarum personarum in eo pro tempore degentium sustentatione et subventione, prioratum, qui conventu et animarum cura caret, cum primum per cessum, etiam ex causa permutationis, vel decessum seu quamvis aliam dimissionem vel amissionem aut privationem illum ad praesens in titulum vel commendam obtinentis, seu alias quovis modo, etiam apud Sedem Apostolicam, etiam in aliquo ex mensibus nobis seu Romano Pontifici pro tempore existénti ac dictae Sedi reservatis, aut ordinariis collatoribus, etiam per constitutiones apostolicas pro tempore editas seu litteras alternativarum vel alia privilegia et indulta, concessa hactenus aut in posterum concedenda, vacare contigerit, etiam si ille actu nunc, necnon monasterium praedictum, sive ut praemittitur sive alias quovis modo, quem, etiamsi ex illo quaevis generalis reservatio, etiam in corpore iuris clausa, non tamen per obitum apud dictam Sedem, resultet, praesentibus haberi volumus pro expresso, aut monasterium ex alterius, prioratus vero praedicti ex cuiuscumque persona, seu monasterium per liberam cessionem dictae Margaritae abbatissae vel cuiusvis alterius de illius regimine et administratione, et prioratus huiusmodi per resignationem cuiusvis de illo in Romana Curia vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus sponte factam, aut prioratus per assecutionem alterius beneficii ecclesiastici, quavis auctoritate collati, vacent, etiam si tanto tempore vacaverint quod monasterii provisio et prioratus praedictorum collatio, modolibet in futurum, pariformiter et liuxta Lateranensis statuta concilii, aut

provisio praedicta, per alias canonicas sanctiones ad Sedem eamdem legitime devoluta, et illa ex quavis causa addictam Sedem specialiter vel generaliter pertineat, ipseque prioratus dispositioni apostolica e reservatus existat, ac super eo et eiusdem regimine et administratione inter aliquos lis. seu illorum possessorio vel quasi molestiae, cuius litis statum etiam praesentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa, dummodo tempore datae praesentium eidem monasterio de abbatissa canonice provisum non sit, cum annexis huiusmodi, ac omnibus dicti prioratus iuribus ac pertinentiis, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo, unimus, annectimus et incorporamus, ita quod liceat pro tempore existentibus praeposito provinciali dictae Societatis inferioris Germaniae huiusmodi, ac rectoribus et collegialibus, dicti collegii erecti huiusmodi nomine, propria auctoritate, corporalem, realem et actualem possessionem monasterii et, sine praeiudicio illum obtinentis, prioratus ac annexorum, iuriumque et pertinentiarum praedictorum libere apprehendere et perpetuo retinere; ac etiam monasterio et prioratui praedictis illorumque ecclesiis, per se ipsos vel alios ex eis seu quoscumque alios presbyteros, ad eorum liberum nutum et arbitrium ponendos et amovendos, in divinis deservire aut deserviri facere; necnon fructus, redditus et proventus, iura et obventiones et emolumenta universa illorum et annexorum eorumdem percipere, exigere, leváre, locare, arrendare, ac in suos et collegii erecti huiusmodi usus et utilitatem convertere, dioecesani loci vel cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita; proviso tamen quod dictis duabus monialibus de necessariis ad earum substentationem, earumdem vita durante, congrue pro monasticae vitae frugalitate et continentia provideatur.

§ 5. Decernentes quascumque collationes, provisiones, electiones, acceptationes vel alias dispositiones de monasterio et prioratu huiusmodi, etiam per Sedem praedictam vel illius legatos, etiam de latere, seu nuncios vel quoscumque alios quavis auctoritate faciendas, nullas et invalidas fore ac esse, ac pro non factis et non concessis haberi, et nemini ullatenus suffragari debere, necnon eisdem praesentibus litteris, per quascumque generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias aliasque efficaciores et insolitas clausulas ac irritantia et alia decreta, sub quibuscumque verborum formis et expressionibus concepta, in se continentes, nullatenus derogari posse nec derogatum censeri. nisi earumdem praesentium tenor de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, et urgens ac sufficiens causa expressa, et per trinas distinctas litteras dictarum praesentium tenorem continentes, tribus distinctis vicibus eidem Philippo regi legitime intimatas et insinuatas, ac derogationes ipsae motu proprio et ex certa scientia factae fuerint, appareatque Romanum Pontificem illis expresse derogare voluisse: et alias pro tempore factas derogationes nemini suffragari; easdemque praesentes litteras de subreptionis vel obreptionis vitio aut intentionis nostrae vel alio quopiam defectu impugnari vel invalidari nullatenus posse; nec sub quibusvis revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificationibus aut aliis contrariis dispositionibus, etiam unionibus, annexionibus aut suppressionibus et extinctionibus effectum non sortitis, posthac per nos vel successores nostros Romanos Pontifices, tam in crastinum assumptionis cuiuslibet eorum ad summi apostolatus apicem, quam alias quomodolibet, etiam cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis pro temClausulae.

pore factis, tamquam effectum non sortitis, etiam si de eisdem praesentibus et earum toto tenore ac data specialis, specifica et expressa mentio fiat, minime comprehendi, sed, illis et quibusvis aliis contrariis non obstantibus, in suis robore et efficacia persistere, ac quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas ac de novo dicta apostolica auctoritate concessas esse; necnon erectionem, institutionem, unionem, annexionem ac incorporationem huiusmodi, donec illa plenarium sortita fuerint effectum, durare, ac irritum et inane quidquid secus super his, a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

recutio.

§ 6. Quocirca venerabilibus fratribus Mandatur e- nostris Tornacensi et Bruxensi episcopis, ac dilecto filio causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori per apostolica scriptamandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Philippi ac praepositi et rectoris seu collegialium praedictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta quaecumque huiusmodi ab omnibus, ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum, inviolabiliter observari; ipsosque Philippum regem ac praepositum et rectorem ac collegiales erectione, institutione, indulto, unione, annexione et incorporatione aliisque praemissis omnibus et singulis, iuxta earumdem praesentium litterarum continentiam et tenorem pacifice frui et gaudere. Non permittentes eos seu eorum aliquem desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles, per sententias, cen-

suras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, illas sententias, censuras et poenas ipsos incurrisse declarando, illas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

> Derogatio contrariorum.

§ 7. Non obstantibus priori voluntate nostra praedicta, ac Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, etiam illa, qua cavetur, ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus et in illisultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede praedicta deputati extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere quoquomodo praesumant, et de duabus diaetis in concilio generali edita, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque quibusvis constitutionibuset ordinationibus apostolicis, necnon monasterii et prioratus ac Ordinis praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam ad imperatoris, regum, reginarum, ducum aut aliorum principum instantiam vel contemplationem, seu etiam motu et scientia similibus, etiam iteratis vicibus, etiam super provisione seu praefectione de dictis monasterio et prioratu, seu praesentatione vel nominatione personarum ad illa, dum pro tempore vacant, aut alias concessis, approbatis et innovatis.

liarium privilegiorum.

§ 8. Quibus omnibus, etiamsi, pro suf-Bilam pecu- ficienti illorum derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque, aut si aliqui super provisionibus seu commendis sibi faciendis de prioratibus huiusmodi speciales, vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales dictae Sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem litteras et processus habitos per easdem et sequuta quaecumque ad dictum prioratum volumus non extendi, sed nullum per hoc eis, quoad assecutionem prioratuum vel beneficiorum aliorum, praeiudicium generari; et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa veltotaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis.

servationis.

§ 9. Volumus autem quod, propter Exceptio prae- unionem, annexionem et incorporationem huiusmodi, monasterium in spiritualibus non laedatur, et in temporalibus detrimentum non sustineat, ac prioratus huiusmodi debitis non fraudetur obsequiis,

sed eorum cuiuslibet congrue supportentur onera consueta.

§ 10. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, vui kalendas iunii, pontificatus nostri anno xIII.

Dat. die 25 maii 1584, pontif. anno xIII.

### CLXV.

Erectio collegii Societatis Iesu in oppido Montensi Cameracensis dioec. 1.

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Immensa Dei providentia, a qua omnium bonorum operatio procedit, ea in suorum fidelium animis frequenter ingerit, quae ad christianae religionis instaurationem ac propagationem, publicamque utilitatem et salutem sunt maxime profutura. Unde nos, quibus cura ac salus dominici gregis est commissa, ipsorum fidelium, praesertim catholicorum regum, vota in id tendentia ex intimo cordis affectu libenter promovemus, et desuper officii nostri partes favorabiliter interponimus, prout, rerum locorumque circumstantiis debite pensatis, conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Cum itaque, sicuti accepimus, prio- Facti series. ratus Sancti Antonii de Barbafosse, Ordinis Sancti Benedicti, prope et extra muros oppidi Montensis, Cameracensis dioecesis, quem Iulianus Gergot clericus éx concessione apostolica in commendam ad eius vitam, dum viveret, obtinebat, commenda huiusmodi, per obitum dicti Iuliani, qui extra Romanam Curiam de mense ianuarii anni Domini mdlxxxiii diem clausit extremum, cessante, adhuc

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Exordium

eo, quo ante commendam ipsam vacabat, modo vacare noscatur ad praesens; et sicut charissimus in Christo filius noster Philippus Hispaniarum rex catholicus nobis nuper exposuit, ipse considerans christianam religionem in inferiori Germania his turbulentis et calamitosis temporibus non parum labefactatam esse, perspiciensque presbyteros ac alias personas Societatis Iesu, si inibi introducantur, ex uberibus fructibus, quos in dies, tam in iuventute bonis moribus imbuenda, etsimul cum pietate in liberalibus disciplinis exercenda, quam alias, in vinea Domini passim producere solent, ad ipsam Religionem restaurandam et restauratam conservandam maxime profuturos esse; propterea in dicto oppido, quod insigne est, unum collegium dictae Societatis perpetuo erigi, illique sic erigendo, pro eius stabilimento ac introducendorum rectoris ac collegialium sustentatione, prioratum praedictum perpetuo uniri plurimum desiderat; quare dictus Philippus rex, asserens eiusdem prioratus ac illi forsan annexorum fructus, redditus et proventus trecentos ducatos auri de Camera secundum communem aestimationem valorem annuum non excedere, nobis humiliter supplicari fecit quatenus eius pio desiderio annuere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos igitur, qui dudum inter alia Erectio col- voluimus quod petentes beneficia ecclelegii Montensis. siastica aliis uniri, tenerentur exprimere verum annuum valorem, secundum aestimationem praedictam, etiam beneficii cui aliud uniri peteretur, alioquin unio non valeret, ac semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interest, religiosum ac fervens dicti Philippi regis in hoc opere aggrediendo studium propensae voluntatis affectu prosequi volentes; ipsumque Philippum re-|rum, ac absque ulla prorsus differentia,

gem a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, necnon verum et ultimum dicti prioratus vacationis modum, etiamsi ex illo quaevis generalis reservatio, etiam in corpore iuris clausa, non tamen per obitum apud Sedem Apostolicam, resultet, praesentibus pro expresso habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, in dicto oppido et aedibus ibi ad hoc designandis unum collegium dictae Societatis cum ecclesia seu cappella et officinis necessariis ac opportunis, ad instar ceterorum eiusdem Societatis collegiorum, uti praedicti ac aliorum circumvicinorum oppidorum et locorum iuventus in bonis litteris moribusque et pietate simul instituatur, ac verbum Dei praedicetur, aliaque pia opera exerceantur, ac alias iuxta statuta ac consuetudines ipsius Societatis per presbyteros eiusdem Societatis in omnibus et per omnia regendum et gubernandum, apostolica auctoritate, tenore praesentium, sine alicuius praeiudicio, perpetuo erigimus et instituimus; illique sic erecto et instituto, ac pro tempore existentibus illius rectori et collegialibus, ceterisque personis, quod omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, immunitatibus, praerogativis, concessionibus, indultis, indulgentiis, ceterisque spiritualibus et temporalibus gratiis, quibus cetera Societatis huiusmodi collegia eorumque rectores, collegiales et aliae personae de iure, usu et consuetudine vel alias quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futuetiam perinde ac si specialiter illis concessa forent, gaudere libere et licite possint, auctoritate et tenore praedictis, de speciali dono gratiae indulgemus.

§ 3. Insuper eidem collegio, pro rec-Unio priora- toris et collegialium aliarumque persopra, pro susten. narum in eo pro tempore degentium tatione. sustentatione, prioratum praedictum, qui conventu et animarum cura caret, quovis modo et ex cuiuscumque persona seu per liberam cuiusvis cessionem de illo, in dicta Curia vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus sponte factam, aut assequutionem alterius beneficii ecclesiastici ordinaria auctoritate collati, vacet, etiamsi tanto tempore vacaverit quod eius collatio, iuxta Lateranensis statuta concilii ad Sedem eamdem legitime devoluta, ipseque prioratus dispositioni apostolicae specialiter vel generaliter reservatus existat, et super eo inter aliquos lis, cuius statum praesentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa, dummodo tempore datae praesentium non sit in eo alicui specialiter ius quaesitum, cum annexis huiusmodi, ac omnibus iuribus et pertinentiis suis, auctoritate et tenore praesatis, etiam perpetuo, unimus, annectimus et incorporamus: ita quod liceat pro tempore existentibus praeposito provinciali inferioris Germaniae dictaeque Societatis, necnon rectori et collegialibus collegii huiusmodi, per se vel alium seu alios, eorum et collegii erecti huiusmodi nomine, propria auctoritate, corporalem, realem et actualem possessionem prioratus et annexorum, iuriumque et pertinentiarum praedictarum libere apprehendere et perpetuo retinere; ac etiam eidem prioratui illiusque ecclesiae, per se ipsos seu quempiam eorum, etiam in ipsius collegii erecti ecclesia seu cappella, aut per quemcumque alium presbyterum,

ponendum et amovendum, in divinis deservire aut deserviri facere; necnon fructus, redditus et proventus, iura, obvenventiones et emolumenta universa illius et annexorum eorumdem percipere, exigere, levare, locare, arrendare ac in suos usus et utilitatem convertere, dioecesani loci vel cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita.

§ 4. Decernentes easdem praesentes litteras de subreptionis vel obreptionis vitio, seu intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari, impugnari seu invalidari nullatenus posse; necnon irritum ct inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Clausulae.

§ 5. Quocirca venerabilibus fratribus Mandatur exenostris archiepiscopo Cameracensi, et episcopo Atrebatensi, ac dilecto filio nostro Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dicti Philippi regis et pro tempore existentium rectoris et collegialium ac aliarum personarum collegii erecti huiusmodi seu alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra litteras praedictas et in eis contenta huiusmodi ab omnibus, ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum, inviolabiliter observari; ipsosque Philippum regem et pro tempore existentes rectorem et collegiales erectione, institutione, indulto, unione, annexione et incorporatione aliisque praemissis omnibus et singulis, iuxta earumdempraesentium litterarum continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere. Non ad eorum liberum nutum et arbitrium permittentes eos seu eorum aliquem desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, illos sententias, censuras et poenas ipsas incurrisse declarando, illas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

contraciorum.

§ 6. Non obstantibus priori voluntate Derogatio nostra praedicta, et Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad judicium evocetur: seu ne iudices a Sede praedicta deputati extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere quoquomodo praesumant; ac de duabus diaetis in concilio generali edita, dummodo ultra tres diaetas, aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon prioratus et Ordinis praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem Ordini et quibusvis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam ad imperatoris, regum, reginarum, ducum aut aliorum principum instantiam vel contemplationem,

seu etiam motu proprio et ex certa scientia, et consistorialiter ac alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, etiam super provisione de dicto prioratu, seu pracsentatione vel nominatione personae ad illum, dum pro tempore vacat, aut alias concessis, approbatis et innovatis.

lorum sufficienti derogatione, de illis eo- vatienis. rumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusm., ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insererentur præsentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibusc.; aut si aliqui super provisionibus seu commendis sibi faciendis de prioratibus huiusmodi. speciales, vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales dictae Sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem litteras et processus habitos per easdem ac inde secuta quæcumque ad dictum prioratum volumus non extendi, sed nullum per hoc eis, quoad assecutionem prioratuum vel beneficiorum aliorum, praeiudicium generari; et quibuslibet aliis privilegiis et indulgentiis ac litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta,

effectus earum impediri valeat quomodo-

libet vel differri, et de quibus quorum-

que totis tenoribus de verbo ad ver-

bum habenda sit in nostris litteris mentio

specialis. Proviso quod, propter unionem

annexionem et incorporationem praedic-

§ 7. Quibus omnibus, etiam si, pro il-Cum excep-

Exordium.

re dignoscit.

tas, dictus prioratus debitis non fraudetur obsequiis, sed eius congrue supportentur onera consúeta.

§ 8. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, octavo kalendas iunii, pontificatus nostri anno decimotertio.

Dat. die 25 maii 1584, pont. anno xIII.

#### CLXVI.

De electione praepositi generalis ct aliorum praelatorum congregationis monachorum Eremitarum S. Hieronymi de Observantia, celebrationeque capituli generalis, et retentione regularis observantiae.

Gregorius Papa XIII dilectis filiis praeposito generali et consultoribus congregationis monachorum Eremitarum Sancti Nieronymide Observantia salutem et apostolicam benedictionem.

Ea quae ad prosperos Religionis vestrae successus ordinata fuerunt, nonnunquam, pro eorum veritate 1 et temporum ratione, expedit immutare.

§ 1. Alias siquidem, rebus vestrae con-Hic Pontifex gregationis emendatione indigentibus, multa constituit quae habentur pleraque ad preces vestras decrevimus, in constitutione et praesertim de tempore celebrationis mi, pag. 69, capituli vestri generalis, deque modo elecdatione indige- tionis praepositi generalis, consultorum, visitatorum, definitorum, necnon priorum, vicariorum et aliorum ad munia dictae congregationis desumendorum, corumque qualitatibus, muneribus et officiis, aliisque regimen et salubrem directionem eiusdem congregationis con-

cernentibus, ut diversis aliis nostris lit-

teris plenius continetur; sed, ut probavit

1 Varietate, Cherub. (R. T).

Bull. Rom. Vol. VIII.

eventus, eorum nonnullis, sive mutandis sive corrigendis nova est opera adiungenda.

- § 2. Quare, illis omnibus, quae et qua- Capitulum idtenus praesentibus obsunt, subductis et circo gonerale quolibet trienrescissis, ceteris in suo robore perma-nio celebrari nentibus, auctoritate praesentium statuimus et ordinamus ut posthac, in perpetuum, capitulum vestrum generale tertio quoque anno celebretur; interim vero singulis annis praepositus generalis et consultores, qui pro tempore erunt, pro novorum, si eis expedire videbitur, vicariorum et œconomorum dictae congregationis electione congregentur.
- § 3. Et si contingat eumdem praepo- Praeposito gesitum intra hoc triennium decedere vel nerali interim officio amoveri, consultores congregatio- amoto, alter onis huiusmodi suos priores illico ad se avocent, qui intra vigesimum diem ad locum celebrationis futurae electionis novi praepositi generalis praesto adsint.

§ 4. Interim vero consultor professione Antiquior conantiquissimus vices auctoritatemque prae- sultor vices gepositi generalis in omnibus gerat.

Priores

- § 5. Ipsi autem priores cum procuratoribus singulorum monasteriorum et una cum proaliorum regularium locorum dictae con-lectioni praepogregationis, iuxta antiquas illius consti-rum intersint. tutiones, ad capitulum generale accedant, et electioni praepositi generalis ac definitorum huiusmodi intersint.
- § 6. Praepositus vero et definitores hu- Illi autem ex iusmodi de priorum eorumdem corpore gantur. eligantur.
- § 7. Ceterum, constitutionibus prae- Prioratu alidictis inhaerendo, si contingat aliquem quo vacante, praepositus et dictorum priorum intra triennium, quo consultores acapitulum ipsum generale celebrandum substituant. erit, decedere, vel a prioratu suo regulariter amoveri, co casu praepositus generalis et consultores praedicti statim aliquem ex vicariis monasteriorum aut aliorum regularium locorum congregationis huiusmodi, in locum defuncti vel

amoti, substituant, ne hoc negocium ad j subsequens capitulum generale deferant.

§ 8. Adhaec, praepositus ipse generalis Praepositus, sic electus, quem obtinebat prioratum nio et postea, non amittat, sed etiam praepositus trienprioratum quem habebat reti- nalis huiusmodi illum cum hoc retineat. net, et est etiam Triennioque ipso peracto, ipse prior sui prior S. Alexii prioratus, ut antea, remaneat; et nihilominus ipse, dicto durante triennio sui praepositatus, etiam prior monasterii Sancti Alexii de Urbe eiusdem congregationis, non autem alterius, sit.

nos a dicto offi-

§ 9. Perfuncto vero praepositurae trien-Post trien- nalis huiusmodi officio, nullus ad sequens bet per sex an- triennium aut aliud tempus praepositus generalis confirmetur, necquisquam, ante sex completos annos a fine huius officii, rursum in praepositum generalem eligatur.

bibetur.

§ 10. Nulli praeterea monachorumcon-Ambitus pro- gregationis huiusmodi, cuiuscumque dignitatis vel conditionis, liceat litteras, etiam commendatitias, seu favorem, auxilium vel gratiam aut quicquam aliud a principibus saecularibus, dominis vel nunciis, per se aut interpositas personas, ex quavis causa aut quovis praetextu, quaerere vel impetrare, quod in detrimentum, praeiudicium vel derogationem dictae congregationis aut illius personarum, seu constitutionum, ordinationum vel statutorum directe vel indirecte cedat; qui secus fecerit, per annum in carcere constrictus poenitentiam agat, sitque praeterea ad dignitates et officia dictae congregationis perpetuo inhabilis.

gregationis ali-

§ 11. Praepositus insuper generalis et Pecunia con- consultores pro tempore existentes praecui monasterio dicti, per se vel alium seu alios, nullam non applicatur. pecuniarum ad summam, congregationem ipsam spectantem, alicui monasterio vel regulari loco, pro eius fabrica, sine nostra aut protectoris vestri licentia, erogent; qui contrafecerint, excommunicationis sententiam eo ipso incurrant, sintque suis dignitatibus et officiis eo ipso privati, ac pariter inhabiles ad futura.

§ 12. Postremo, capitulum ipsum ge- Capitulum generale seu congregatio alibi quam Romae lebrandum. aut Bononiae seu Mediolani vel in monasterio Hospitalis nullomodo celebretur.

§ 13. Regulae vero observantia saltem Regularis obin Hospitalis praedicti, necnon Castellatii, servantia in quiet S. Hieronymi Mantuanensis, ac Sancti nenda. Sigismundi Cremonensis, et S. Savini Placentini, ac S. Barbatiani Bononiensis monasteriis, numerusque saltem centum sexaginta monachorum inter sacerdotes et clericos, ultra conversos et servientes, perpetuo conservetur. Decernentes irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 14. Quocirca vobis et pro tempore Huius constiexistentibus praeposito generali ac con-tutionis obsersultoribus, necnon universis et singulis pitur; prioribus, monachis et personis dictae congregationis per apostolica scripta mandamus ut praesentes litteras humiliter suscipiatis, et quaecumque in eis continentur, alia desuper a nobis non expec-

§ 15. Tibi vero, praeposite, ut ipsas Riusque pupraesentes in omnibus dictae congrega-blicatio prae-posițo committionis monasteriis et locis solemniter pu-titur. blicare, et ut illis omnino ab omnibus pareatur, efficere procures. Contradictores quoslibet et rebelles, eisque auxilium vel favorem, publice vel occulte, directe velindirecte, quovis quaesito colore, praestantes, tam ecclesiasticos quam saeculares, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque iuris et facti remedia opportuna, appellatione postposita, compescendo, censurasque et poenas ipsas etiam saepius aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

tata iussione aut mentis nostrae declara-

tione, inviolate custodiatis.

§ 16. Non obstantibus praemissis, ac contrariis defelicis recordationis Bonifacii VIII, prae-rogatur.

decessoris huiusmodi, de una, et in concilio generali edita de duabus diactis, et aliis apostolicis constitutionibus; necnon congregationis ac Ordinis praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam consistorialiter ac alias quomodolibet concessis et etiam pluries confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio aut quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si ad verbum insercrentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si congregationi, prioribus et monachis, praedictis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxv maii millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, pontificatus nostri anno decimotertio.

Dat. die 25 maii 1584, pontif. an. xIII.

CLXVII.

Institutio collegii ad scholares nationis Maronitarum pie et catholice bonis artibus christianisque moribus et doctrina instruendos in Urbe; et deputatio cardinalis pro eius regimine; annuorumque reddituum assignatio pro eorumdem substentatione.

# Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Humana sic ferunt quandoque consilia, ut quae, vel provida deliberatione ab initio constituuntur, operae pretium sit, spe melioris futurae frugis, postea immutare.

§ 1. Nuper enim ut nationi Maronitarum, qui, in Libani montibus degentes, instituit in Ura multis saeculis sub S. R. E. obedientia pronatione Maet devotione fidem catholicam inter tot corum adem circumstantes infidelium et schismatico- catholicam rerum sectas retinent, ac certis annorum gendam; spatiis ad Apostolorum limina visitanda, Sedemque Apostolicam amplectendam et recognoscendam, aliquos destinare soliti sunt, de peculiari loco ad usum hospitalitatis erga eiusdem nationis indigenas ad Urbem confluentes exercendae, nostra ope provisum esset, ipsiusque nationis erga Sedem ipsam devotio continuum susciperet incrementum, nec tanto labore conservata fidei semina arescerent, quasdam unionem, annexionem et incorporationem olim de parochiali ecclesia S. Ioannis de Ficocia, regionis Trivii de Urbe, parochiali ecclesiae Sancti Andreæ, eiusdem regionis, apostolica auctoritate factas, perpetuo dissolvimus, et apud ipsam ecclesiam S. Ioannis, nomine, denominatione et essentia parochialis ecclesiae in ea etiam perpetuo suppressis et extinctis, ac cura animarum illius parochianorum, una cum eisdem parochianis iuribusque

parochialibus, ad dictam ecclesiam S. Andreæ translata, unum hospitale in quo Exordium.

Hic Pontifex

pauperes peregrini dictae nationis recipi ct confoveri deberent, similiter perpetuo ereximus et instituimus, illique sic erecto et instituto eamdem ecclesiam S. Ioannis sine cura effectam, cum suis domibus, aedificiis, hortis, membris et pertinentiis illis contiguis eorumque situ et ambitu pariter perpetuo concessimus.

nuos redditus assignavit.

§ 2. Per alias vero nostras litteras ei-Deinde an- dem hospitali, ut onera ei incumbentia commodius perferri possent, pensionem annuam, certis modo et forma tunc expressis, liberam, immunem et exemptam ac ad quindecim annos tunc proximos dumtaxat duraturam, ducentorum ducatorum monetae illarum partium, super mensae episcopalis S. Agathae fructibus, redditibus et proventibus, ac rectori vel administratori pro tempore existenti dicti hospitalis seu illius procuratori legitimo, durantibus dictis quindecim annis tantum, per venerabilem fratrem nostrum Felicianum, episcopum Sanctae Agathae, et successores suos ecclesiae S. Agathae præsules seu administratores pro tempore existentes, etsi ipsis mille ducati annuatim ex fructibus, redditibus et proventibus praedictis non remanerent, annis singulis, in certis loco et terminis, ac sub sententiis, censuris et poenis, etiam tunc expressis, integre persolvendam reservavimus et constituimus et assignavimus, prout in singulis litteris praedictis plenius continetur.

tualem dictae

§ 3. Nunc vero, erectionis hospitalis Hic modo Ponti- huiusmodi negocio maturius perpenso, fex dict. hospitale supprimit, etsi illud insigne pictatis opus, dictacque ad magis spiri- nationi gratum et commodum sit, meliora nationis utilita- tamen aemulando charismata, maiorem Dei laudem utilioremque eidem nationi operam fore censemus, si, loco dicti hospitalis quod in suis primordiis adhuc recens est, unum collegium pro recipiendis et instituendis illius nationis pueris ad bonas litteras capessendas aptis eri-

geretur et institueretur. Cum enim in partibus illis, sub gravi Turcarum iugo et tyrannide constitutis, vix facultas detur bonarum litterarum studia excolendi, et exinde multos a fide catholica aversos aeternis tenebris detineri, simplicesque et rudes a susceptae veritatis cultu abduci facile contingat, futurum omnino speramus ut, successu temporis, ipsius collegii alumni, pietatis et verae religionis odore. a Montis Sion cypressis, et S. R. E., quæ sola caput est aliarum, documentis largius imbuti, illum in cedros Libani, nationemque suam refundant, ac collabentem et perturbatam in suis regionibus fidem Dei beneficio sustineant atque resarciant; et ita praedictum corporale opus, quod paucis in hac Urbe tantum profuturum erat, in magis spiritualem ac totius nationis utilitatem et salutem convertatur.

§ 4. Quocirca, motu simili et ex cer- Collegium Mata scientia, deque apostolicae potestatis ronitarum eriplenitudine, in dicto hospitali nomen, de-tionis inventunominationem et essentiam hospitalis, ac ribus sanaque quodcumque onus hospitalitatis ibidem endum; exercendae, salvis tamen et illaesis remanentibus dissolutione, concessione, pensione et aliis supradictis, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo supprimimus et extinguimus, illudque in collegium Maronitarum nuncupandum, ad alendam bonisque moribus ornandam, ac vera pietate sanaque doctrina et reliquis christiano homine dignis virtutibus instruendam ipsius nationis iuventutem, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo erigimus et instituimus; ipsumque collegium sic erectum et institutum in locum dicti hospitalis, quoad ecclesiam S. Ioannis, ac illius domos, aedificia, hortos membra et pertinentia, eorumque situm et ambitum, necnon pensionem ducentorum ducatorum huiusmodi, eiusdemque pensionis terminos decursos et non solutos, siqui sint, in omnibus et per omnia,

Exemptionem

perinde ac si pro ipso collegio, non autem hospitali, specialiter et expresse ab initio emanassent, illique concessa et reservata fuissent, subrogamus.

licentiam concedit;

§ 5. Et nihilominus eidem collegio eccle-Bique domos, siam S. Ioannis, cum domibus, aedificiis, dius assignat, hortis, membris et pertinentiis, eorumque et missam et a. situ et ambitu huiusmodi, ita quod liceat cia Arabico val protectori seu rectori dicti collegii pro mate celebran- tempore existenti illorum omnium corporalem possessionem, per se vel alium seu alios, nomine eiusdem collegii, propria auctoritate, libere 'apprehendere et perpetuo retinere; fructusque, redditus et proventus, iura, obventionés et emolumenta quaecumque inde provenientia in collegii et ecclesiæ Sancti Ioannis huiusmodi usus et utilitatem ac necessitates convertere; necnon eidem ecclesiæ S. Ioannis per unum vel plures, etiam dictae nationis, sacerdotes saeculares vel regulares, ad nutum pro tempore existentis protectoris collegii huiusmodi ponendos et amovendos, deserviri, missasque et alia divina officia, etiam Arabico vel Chaldaico idiomate, celebrari facere, cuiusvis licentia desuper minime requisita, eisdem apostolica auctoritate et tenore, similiter perpetuo concedimus. Pensionemque annuam ducentorum ducatorum huiusmodi, super praedictae mensae fructibus, redditibus et proventibus eidem collegio seu illius pro tempore existenti protectori vel rectori aut eius procuratori vel oeconomo, ad id ab ipso protectore seu rectore speciale mandatum habenti, durantibus dictis quindecim annis dumtaxat, per Felicianum episcopum et successores praedictos, annis singulis, in loco et terminis, ac sub sententiis, censuris et poenis, necnon cum omnibus et singulis exemptionibus, immunitatibus, libertatibus, decretis et clausulis, ac alias modo et forma, quibus dicto hospitali reservata erat et solvi debebat, integre persolvendam, apostolica

auctoritate et tenore similibus, reservamus, constituimus et assignamus.

§ 6. Insuper collegium praedictum, illiusque rectorem, oeconomos, magistros, a iurísdictione praeceptores atque scholares pro tempore ordinariorum et iudicum, in co existentes, corumque domesticos, officiales et ministros, necnon ipsius collegii bona mobilia et immobilia, praesentia et futura, cuiuscumque qualitatis et quantitatis existentia, ac tam in dicta Urbe quam extra eam et alias ubicumque locorum consistentia, ab omni iurisdictione, dominio, superioritate et potestate pro tempore existentium vicarii, senatoris, conservatorum et reformatorum dictae Urbis, necnon rectoris Studii generalis eiusdem Urbis, ac ordinariorum locorum aliorumque iudicum et officialium quorumcumque in ipsa Urbe vel alias ubilibet constitutorum.

ne elargitur;

§ 7. Necnon idem collegium, in propriis eius bonis et rebus, ac, dicti collegii ra- que et quorumtione, scholares personasque in eo degen-giorum solutiotes, ac alios cum ipso contrahentes, ab omnibus et singulis portarum, molendinorum, farinae, trium pro centenario, ac quatuor iuliorum pro quolibet vegete vini solvi solitorum, aliisque datiis, pedagiis, vectigalibus, angariis, ac terrae marisque gabellis, dohanis, bulletinis et quibuscumque aliis oneribus, ordinariis et extraordinariis, hactenus quomodolibet impositis et in posterum quandocumque, quavis occasione vel causa, etiam de necessitate exprimenda, imponendis, etiam adinstar exemptionis dilectorum filiorum clericorum Camerac Apostolicae, etiam ratione Ripae, Ripettae, dohanae terrae, etiam grasciae nuncupatae, Urbis praedictae, necnon carnium, vini, granorum, pannorum, lini, lanae, serici, librorum, chartarum et quarumcumque aliarum rerum ad humanum victum et vestitum necessariarum, ex toto nostro Statu Ecclesiastico et quibuscumque aliis locis extra dictum

gium fam per terram quam per mare et aguam dulcem et alias quomodolibet conducendorum, et etiam iam ad Urbem ipsam conductorum et in ca existentium, ac pro eodem collegio in magna seu parva quantitate tam in barchis quam in magazinis etalias ubilibet emendorum, apostolica auctoritate et tenore praedictis, eximimus et liberamus, ac sub Beati Petri et dictae Sedis atque nostra protectione suscipimus, nobisque et eidem Sedi immediate subificimus.

stitutorum, ei-

§ 8. Ipsis quoque collegio, rectori, scho-Indulta et laribus, praeceptoribus, magistris, occoprivitegia s'udii generalis almae nomis, officialibus, ministris, personis, Urbis, et simi ut quibuscumque privilegiis, exemptionirum in Urbein-bus, libertatibus, facultatibus, gratiis et dem collegio indultis, quibus Studium generale dictae Urbis, necnon alia Germanicae, Anglicae et Graecae nationum collegia, in ipsa Urbe a nobis instituta, illorumque rectores, scholares, praeceptores, magistri, oeconomi, officiales, ministri et personae quovis modo utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, non solum ad eorum instar, sed acque principaliter et pariformiter in omnibus et per omnia uti, potiri et gaudere valcant, eisdem apostolica auctoritate et tenore, pariter perpetuo concedimus et indulgemus, illaque eis communicamus.

aium bent:

§ 9. Districtius inhibentes vicario, se-Officialibus natori, conservatoribus et reformatoribus et aliis probl- Urbis, ac rectori Studii, aliisque iudicibus bet ne in prae-nissis colle- et officialibus huiusmodi, necnon pro tempertur- pore existenti S. R. E. camerario, praesidentibus ac praedictis clericis, ac quibuscumque commissariis ad exactionem decimarum et aliorum onerum praedictorum pro tempore deputatis, ne, quarumvis litterarum eis sub quibuscumque tenoribus et formis concessarum praetextu, collegium Maronitarum, illiusque i pore spectabit, etiam sub pœnis in con-

Statum consistentibus, ad dietum colle- rectorem, scholares, praeceptores, magistros, œconomos, officiales et ministros praedictos seu corum aliquem in praemissis quovis modo molestent aut molestari permittant.

> § 10. Ut autem ipsius collegii Maronitici conservationi bonoque regimini, tam ius protectorem et gubernatoin his quae ad instructionem et discipli- rem deputat; nam, quam quae ad victum, vestitum aliaque huiusmodi necessaria pertinent, opportune consulatur, dilectum filium nostrum Antonium tit. S. Eusebii presbyterum cardinalem Caraffam nuncupatum, eiusdem collegii Maronitici protectorem et defensorem, cuius consilio et ope omnia supradicta et alia quaecumque ad cosdem in ipsum collegium Maronitarum admittendos retinendosque scholares spectantia ac alias quomodolibet necessaria agantur, statuantur et ordinentur, constituimus et deputamus. Necnon Antonio

cardinali et pro tempore existenti protec-

tori praedicto, proveiusdem collegii Maronitici illiusque personarum, bonorum,

rerum et iurium, tam spiritualium quam

temporalium, salubri directione et conservatione, rectores; praeceptores, ma-

gistros, œconomos, advocatos, procura-

tores, ceterosque ministros et officiales in

eo deputandi et amovendi, et loco amo-

vendorum alios sufficiendi; necnon statuta, ordinationes et decreta quaecumque,

licita tamen et onesta ac sacris canonibus

et decretis concilii Tridentini non contra-

ria, faciendi et edendi; ac illa, quoties

pro corum et temporum qualitate seu alias

expediens videbitur, immutandi, corri-

gendi, moderandi, reformandi, interpre-

tandi, et etiam alia ex integro condendi.

quae, postquam edita, immutata, correcta,

moderata, reformata et condita fuerint,

eo ipso dicta apostolica auctoritate con-

firmata et approbata sint et esse cense-

antur, ac ab omnibus, ad quos pro tem-

An. C. 1584

plenam liberamque facultatem tribuimus.

§ 11. Decernentes praemissa omnia et Clausulas prae- singula ac praesentes litteras nullo umbullae apponit; quam tempore, sive pro eo quod causae, propter quas haec omnia facta sunt, coram dicto vicario vel quocumque alio examinatae, verificatae et approbatae, ac quicumque interesse habentes ad id vocati non fuerint, nec eisdem praemissis consenserint, sive alias ex quibuscumque causis, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrac vel quocumq. alio defectu, notari, impugnari, retractari, seu etiam revocari, suspendi, restringi, limitari aut in ius vel controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci posse; nec quemquam ad easdem praesentes litteras in Camera praedicta, iuxta constitutionem Pii Papae V 1, praedecessoris nostri, desuper editam, aut alias quandocumque praesentandum, insinuandum et registrari faciendum teneri; neque propterea illas irritas esse, sed omnimodo valere, ac si constitutio praedicta et alia contraria minime emanassent.

§ 12. Sicque per quoscumque iudices Decretum ordinarios et delegatos, etiam causarum irritans addicit; Palatii Apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandì et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavisauctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

rogatorias subiicit.

§ 13. Non obstantibus praemissis et Clausulas de Lateranensis concilii ultimo celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri, et pensiones annuas super fructibus mensarum episcopalium, nisi ex cessionis aut alia probabili causa, reservari prohibentis, ac, quatenus opus sit, nostris de unionibus committendis ad par-

1 Cherub., Pii Papae IV (R. T.).

travenientes statuendis, observari debeant, tes, vocatis interesse habentibus, exprimendoque valore ctiam beneficii cui aliud petitur uniri, necnon de praestando consensu in pensionibus, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac Urbis locorum et Camerae praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis ac vicario, senatori, conservatoribus, reformatoribus, ordinariis aliisque iudicibus et officialibus, necnon camerario, praesidentibus et clericis praedictis, ac quibusvis dohaneriis, commissariis et aliis personis ad exactionem pedagiorum et aliorum onerum huiusmodi pro tempore deputatis, necnon dilectis filiis populo Romano ac quorumcumque locorum communitatibus, universitatibus et hominibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, et cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu. scientia et potestatis plenitudine similibus, ac alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset. tenoreshuiusmodi, acside verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; necnon omnibus illis quae in singulis litteris praedictis voluimus non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc. Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, quinto kalendas, iulii, pontificatus nostri anno XIII.

Dat. die 27 iunii 1584, pontif. an. xIII.

#### CLXVIII.

Erectio collegii Societatis Iesu in civitate Brugensi 1

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exacding

Immensa Dei providentia, a qua omnium bonorum operatio procedit, ea in suorum fidelium animis frequenter ingerit, quae ad christianae religionis instaurationem et propagationem, publicamque utilitatem et salutem sunt maxime profutura; unde nos, quibus cura et 'salus dominici gregis divinitus est demandata, ipsorum fidelium, praesertim catholicorum regum vota in id tendentia ex intimo cordis affectu libenter promovemus, et desuper officii nostri partes favorabiliter interponimus, prout, rerum locorumque circumstantiis debite pensatis, conspicimus in Domino salubriter expedire.

gis petitio.

§ 1. Sane charissimus in Christo filius Philippi Hi- noster Philippus Hispaniarum rex cathospaniarum re- licus nobis nuper exponifecit quod, licet alias in civitate Brugensi unum collegium Societatis Iesu erectum seu inchoatum fuerit, tamen malorum temporum conditio fert ut illud, quod ad fidei catholicae defensionem et propagationem, ac iuventutis in bonis litteris et christianis moribus institutionem non minus utile quam necessarium fuerat, prout est hodie, dissolutum sit, idque agnoscens idem Philippus rex, qui etiam Flandriae comes existit, ac

considerans uberes fructus, quos presbyteri dictae Societatis, tam legendo quam praedicando ac alias, in vinea Domini passim producere soleant, et quo ad christianam religionem in inferiori Germania his turbulentis temporibus labefactatam restaurandam, restauratam conservandam utiles sint, huiusmodi collegium in praedicta civitate restitui plurimum desiderat.

Expositio

§ 2. Et sicut eadem subiungebat expositio, si in dicta civitate unum collegium dictae Societatis, cum ecclesia seu cappella et aliis necessariis, perpetuo erigeretur, ac in monasterio Dulcis Vallis Ordinis S. Augustini canonicorum regularium, olim Tornacensis, nunc vero Brugensis dioecesis, per abbates regi et gubernari solito, in loco deserto fundato, et in quo ad praesens canonici non degunt, et si qui ex illo superessent, ii per saeculum seu alia dicti Ordinis regularia loca dispersi vagantur, cuiusque ecclesia, causa civilis belli, eversa et solo aequata est, ut iam spes non sit quod eius abbas, qui nunc est et pro tempore fuerit, illam restaurare valeat, cum primum vacare contigerit, nomen, titulus ac denominatio monasterii et abhatis perpetuo supprimerentur, et ab eo sic suppresso omnia et singula eires res et bona dismembrarentur et separarentur, ac sic dismembrata ac separata erigendo collegio praedicto, pro eius stabilimento et rectoris ac collegialium in eo introducendorum sustentatione et manutentione, perpetuo applicarentur, ex hoc catholica religio maiora iu dies in dicta civitate susciperet incrementa. Quare dictus Philippus rex nobis humiliter supplicari fecerit quatenus eius pio desiderio annuere aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur, qui dudum inter alia Erectio colvoluimus quod petentes benefica eccle- legii praefati.

<sup>1</sup> Ex Regest. in Secret. Brevium.

siastica aliis uniri, tenerentur exprimere verum annuum valorem, secundum existimationem communem, ctiam beneficii cui aliud uniri peteretur, alioquin unio non valeret, et semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset, religiosum et fervens dicti Philippi regis in hoc opere aggrediendo studium propensae voluntatis affectu prosequi volentes; ipsumque Philippum regem a quibusvis excommunicationis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, in dicta civitate, ubi iam alias collegium, ut praefertur, inchoatum fuit, seu alibi et aliis aedibus ad hoc ibi designandis, unum collegium dictae Societatis, cum ecclesia seu cappella convenienti, ac campanili humili, campana, sacrario et aliis structuris necessariis atque opportunis, ubi praedicta et aliarum circumvicinarum civitatum, oppidorum et locorum iuventus in bonis litteris moribusque et pietate simul instituatur, ac verbum Dei praedicetur, aliaque pia opera exerceantur, ad instar ceterorum eiusdem Societatis collegiorum, ac alias iuxta statuta et consuetudines ipsius Societatis, per presbyteros eiusdem Societatis in omnibus et per omnia regendum et gubernandum, apostolica auctoritate, tenore praesentium, sine alicuius praeiudicio, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 4. Necnon in monasterio praedicto, Dotis assigna- cuius et illi forsan annexorum fructus, tio pro substentatione, cum redditus et proventus ad centum et viginti monasterii Dul-gia Vallia ana florenos in libris Camerae Apostolicae taxacis Vallis supti reperiuntur, cum primum illud per cespressione. sum, etiam ex causa permutationis, vel decessum seu quamvis aliam dimissionem,

Rom. Vol. VIII.

nentis, seu alias quovis modo, etiam apud Sedem Apostolicam, etiam in aliquo ex mensibus nobis seu Romano Pontifici pro tempore existenti et dictae Sedi reservatis, aut ordinariis collatoribus, etiam per constitutiones apostolicas pro tempore editas, seu litteras alternativarum vel alia privilegia et indulta concessa hactenus aut in posterum concedenda, vacare contigerit, etiamsi illudactu nunc quovis modo, quem, etiam si ex illo quaevis generalis reservatio, etiam in corpore iuris clausa, resultet, praesentibus haberi volumus pro expresso, et ex cuiuscumque persona, seu per liberam cessionem cuiusvis de illius regimine et administratione in Romana Curia vel extra cam, etiam coram notario publico et testibus sponte factam, vacet, etiamsi illius provisio ex quavis causa, qualiscumque sit et undecumque resultet, specialiter vel generaliter ad Sedempraedictam pertineat, et de illo consistorialiter disponi consueverit seu debeat, et super cisdem regimine et administratione inter aliquos lis, seu eorum possessorio vel quasi, molestia, cuius litis statum praesentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa, ex nunc, prout ex tunc et e contra, nomen, titulum et denominationem abbatis et monasteriorum perpetuo supprimimus et extinguimus, et ab eo sic suppresso omnia et singula eius fructus, redditus et proventus, praedia, proprietates, obventiones, census, iura. actiones, iurisdictiones ceteraeque res et ubicumque consistentia dismembramus et separamus, illaque sic dismembrata et separata eidem collegio, pro subventione et manutentione personarum inibi pro tempore degentium, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo, applicamus et appropriamus ac unimus, concedimus ac incorporamus, ita quod liceat pro tempore

amissionem aut privationem illud ad

praesens in titulum velcommendam obti-

existentibus praeposito provinciali inferioris Germaniae dictae Societatis, vel rectori et collegialibus dicti collegii, per se vel alium seu alios, eorum et collegii praedicti nomine, propria auctoritate, corporalem, realem et actualem bonorum sic dismembratorum suppressi monasterii et annexorum, iuriumque et pertinentiarum suarum quorum cum que possessionem libere, etiam ex nunc, sine tamen praeiudicio nunc existentis abbatis aut commendatarii dicti monasterii, apprehendere et perpetuo retinere, illaque ac corum omnium fructus percipere, colligere, exigere et recuperare, ac in suos dictique collegii usus et utilitatem convertere, dioecesani loci vel cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita, ita tamenquod si aliqui suppressi monasterii huiusmodi canonici redierint, rector praedicti collegii eis de necessariis ad victum in regulari etiam dicti Ordinis vel alio loco, arbitrio ordinarii erigendo, ut sub illius obedientia, si extra claustra vixerint, providere teneatur.

ato collegio concessa.

§ 5. Et insuper collegio sic erecto et Privilegia præ- instituto ac pro tempore existentibus illius rectori et collegialibus ceterisque personis, quod omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, immunitatibus, praerogativis, concessionibus, indultis, indulgentiis ceterisque spiritualibus et temporalibus gratiis, quibus cetera eiusdem Societatis collegia eorumque rectores, collegiales et personae aliae, de iure, usu ac consuetudine vel alias quomodolibet utuntur, fruuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodoin futurum, pariformiter et absque ulla prorsus differentia, et perinde ac si illis specialiter concessa fuissent, uti, frui, potiri et gaudere libere et licite valeant. auctoritate et tenore praemissis, de speciali gratia indulgenius.

nes, provisiones, electiones, acceptationes Clausulae spevel alias dispositiones de monasterio praedicto, etiam per Sedem praedictam vel illius legatos, etiam de latere, seu nuncios vel quoscumque alios, quavis auctoritate de cetero faciendas, nullas et invalidas fore et esse, ac pro infectis prorsus haberi, et nemini ullatenus suffragari debere; necnon eisdem praesentibus per quascumque generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias aliasque efficaciores et insolitas clausulas, et irritantia et alia decreta, sub quibuscumque verborum formis et expressionibus concepta, in se continentes, nullatenus derogari posse, nec derogatum censeri, nisi earumdem praesentium litterarum tenor de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, et urgens ac sufficiens causa expressa, et per trinas distinctas litteras, earumdem praesentium tenorem in se continentes, tribus distinctis vicibus eidem Philippo regi legitime intimata et insinuata, ac derogationes ipsae motu proprio et ex certa scientia factae fuerint, appareatque Romanum Pontificem illis expresse derogaré voluisse; et alias pro tempore factas derogationes nemini suffragari; easdem quoque praesentes de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quopiam defectu notari, impugnari vel invalidari nullatenus posse, nec sub quibuscumque revocationibus, suspensionibus, modificationibus aut aliis contrariis dispositionibus et unionibus, annexionibus aut suspensionibus et extinctionibus, effectum non sortitis, quae posthac, per nos vel successores nostros Romanos Pontifices, tam in crastinum assumptionis cuiuslibet eorum ad summi apostolatus apicem, quam alias quomodolibet, etiam cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis pro § 6. Decementes quascumque collatio- I tempore factis, tamquam effectum non

litteris, ac earum toto tenore ac data, specialis, specifica et expressa mentio fiat, minime includi, sed illis et quibusvis aliis contrariis non obstantibus, in suis robore et efficacia persistere, acquoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac de novo apostolica auctoritate concessas esse; necnon institutionem, crectionem, suppressionem, separationem et dismembrationem, applicationem, annexionem et incorporationem huiusmodi, donec illa plenarium fuerint sortita effectum, durare; ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

executionis.

§ 7. Quocirca venerabilibus fratribus Mandatum Tornacensi et Brugensi episcopis, ac dilecto filio causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Philippi regis ac praepositi et rectoris seu collegialium praedictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus, ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum, inviolabiliter observari; ipsosque Philippum regem ac praepositum et rectorem ac collegiales erectione, institutione, separatione, dismembratione, unione, annexione, applicatione, incorporatione, indulto aliisque praemissis omnibus et singulis, iuxta earumdem praesentium litterarum continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere; non permittentes eos seu eorum aliquem desuper per quoscum-

sortitis, etiamsi de iisdem praesentibus | que quomodolibet indebite molestari; contradictores, dicta auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, illos sententias, censuras et poenas ipsas incurrisse declarando, illasque etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Non obstantibus priori voluntate nostra praedicta, ac Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices, a Sede praedicta deputati extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere quoquo modo praesumant, et de duabus diaetis in concilio generali edita, duminodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahasur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon monasterii et Ordinis praedictorum iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam ad imperatoris, regum, reginarum, ducum et aliorum principum instantiam vel contemplationem, seu etiam motu et scientia similibus, et consistorialiter ac alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, etiam super provisione et seu præfectione de dicto monasterio, seu praesentatione vel nominatione personarum ad illud, dum pro tempore vacat, aut alias concessis, approbatis et innovatis.

derogatio.

nalis.

§ 8. Quibus omnibus, etiamsi, pro suf-Contrariorum sicienti illorum derogatione, de illis eorumque totistenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illisalias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 9. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poe- hanc paginam nostrae absolutionis, erectionis, institutionis, suppressionis, extinctionis, dismembrationis, separationis, applicationis, appropriationis, unionis, annexionis, incorporationis, indulti, decreti, mandati et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem, etc.

> Datum Tusculi, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, nono kalendas iulii, pontificatus nostri anno xIII.

Dat. die 23 iunii 1584, pontif. an. xIII.

## CLXIX.

Erectio collegii Societatis Iesu in civitate Mantuana 1.

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Laboriosam et indefessam operam, quam Societas Iesu, in militantis Ecclesiae agro

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

colendo vepribusque purgando et salutaris disciplinae sementis instaurando, inter ceteros illius cultores assidue praestat, intra cordis nostri arcana revolventes, merito inducimur ut ad ea, per quae eiusdem Societatis collegia ubique propagari et stabiliri valeant, libenter intendamus, acin his pastoralis officii nostri partes favorabiliter interponamus, prout ad maiorem ipsius agri fœcunditatem opportunum fore, principumque illustrium vota id salubriter expedire conspicious.

§ 1. Dudum siguidem omnia beneficia Facti series. ecclesiastica, cum cura etsine cura, apud Sedem Apostolicam tunc vacantia et in antea vacatura, collationi et dispositioni nostrae reservavimus, decementes ex tunc irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Cum itaque postmodum parochialis ecclesia Sancti Salvatoris Mantuana, per liberam resignationem dilecti filii Antonii de Ferrariis, nuper ipsius ecclesiae Sancti Salvatoris rectoris, de illa, quam tunc obtinebat, in manibus nostris, ad effectum eorum quae sequuntur, sponte factam, et per nos admissam, apud Sedem eamdem vacaverit et vacet ad præsens, nullusque de illa, præter nos, hac vice disponere potuerit sive possit, reservatione et decreto obsistentibus supradictis. Et sicut exhibita nobis nuper, pro parte dilecti filii nobilis viri Guillelmi, et dilectae in Christofiliae nobilis mulicris Eleonorae ab Austria, ducum Mantuae et Montis Ferrati, petitio continebat, ipsi pio religiosoque erga Societatem praedictam, ob certissimos et multiplices fructus ex illius collegiis in variis christiani orbis partibus salubriter institutis eidem militanti Ecclesiae uberius quotidie provenientes, zelo et affectu ducti. unum collegium eiusdem Societatisin civitate Mantuana, ad omnipotentis Dei gloriam religionisque et spiritualium ministrorum incrementum, ac iuventutis ipsius | tunc et e contra, postquam dicta Eleonora civitatis et finitimorum locorum in side, pietate litterarumque studiis ac ceteris christiano homine dignis virtutibus instructionem et aedificationem, publicamque utilitatem et salutem, erigi et institui summopere desiderent; ac pro ipsius collegii fundatione et dotatione dicta Eleonora census seu redditus annuos sexcentorum scutorum (sex libris monetac in eadem civitate cursum habentis, pro quolibet scuto huiusmodi computatis) de bonis sibi a Deo collatis, ipsius Guillelmi ducis coniugis sui ad hoc expresso accedente consensu, donare etassignare intendat; ecclesia autem S. Salvatoris praedicta, cum adiacentibus domibus, membris, iuribus et pertinentiis suis, ad usum ipsius collegii erigendi plurimum apta et commoda sit, pro parte Guillelmi et Eleonorae ducum praedictorum, asserentium dictae ecclesiae S. Salvatoris et illi forsan annexorum fructus, redditus et proventus centum et viginti ducatorum auri de Camera, secundum communem aestimationem, valorem annuum non excedere, nobisfuit humiliter supplicatum quatenus huic pio et fructuoso eorum desiderio annuere, et desuper opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

gii praefati.

§ 2. Nos igitur, qui dudum inter alia Erectio colle- voluimus quod semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset, piorum operum incrementum iugiter sectantes, ac Guillelmum et Eleonoram duces ac eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt. ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supcensus seu redditus annuos sexcentorum scutorum pro dote collegii erigendi huiusmodi donaverit et assignaverit, ut praefertur, in dicta ecclesia S. Salvatoris nomen, titulum, denominationem et essentiam parochialis ecclesiae, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo supprimimus et extinguimus, ac ab ea omnimodam curam animarum illius parochianorum, una cum ipsis parochianis, iuribusque, oncribus et insignibus parochialibus universis, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo, abdicamus, illamque sic abdicatam, necnon cappellanias et alia beneficia ecclesiastica in eadem ecclesia Sancti Salvatoris consistentia, ctiam de laicorum et aliorum iure patronatus existentia, illorumque fundationes, fructus missarum, anniversariorum et aliorum divinorum officiorum, inibi pro defunctorum suffragiis celebrandorum, commissiones, institutiones et onera, necnon eleemosynas, oblationes et legata ceteraque emolumenta ad id relicta et legata, ipsorumque defunctorum cadavera, ossa et sepulturas et quodcumque ius sepeliendi ad aliam vel alias ecclesias per ordinarium loci designandas, ac alias iuxta ordinationem desuper ab ipso ordinario faciendam, eisdem auctoritate et tenore, similiter perpetuo, transferimus, et seu eidem ordinario translationem huiusmodi ac alia circa eam quomodolibet necessaria vel opportuna faciendi plenam et liberam facultatem tribuimus.

§ 3. Necnon prope ecclesiam S. Salva- Unio ecclesia toris, ac in illius domibus, membris et S. Salvatoris pertinentiis huiusmodi, collegium prae-supra. dictum, per unum rectorem iuxta ipsius Societatis ritus, mores, consuetudines et instituta regendum et gubernandum, auctoritate et tenore similibus, pariter perpetuo, erigimus et instituimus; illique sic plicationibus inclinati, nunc, prout ex erecto et instituto eamdem ecclesiam San-

cti Salvatoris, sic sine cura remanentem, sive praemisso sive alio quovis modo, aut ex alterius cuiuscumque persona, seu per similem resignationem dicti Antonii vel cuiusvis alterius de illa in Romana Curia vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus sponte factam, aut constitutionem felicis recordationis Ioannis Papae XXII. praedecessoris nostri, quae incipit Execrabilis, vel assecutionem alterius beneficii ecclesiastici, quavis auctoritate collati, vacet, etiam si tanto tempore vacaverit quod eius collatio, iuxta Lateranensis statuta concilii, ad Sedem praedictam legitime devoluta, ipsaque ecclesia S. Salvatoris dispositioni apostolicae specialiter vel alias generaliter reservata existat, et super ea inter aliquos lis, cuius statum praesentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa, dummodo eius dispositio ad nos hac vice pertineat, cum annexis et adhaerentibus huiusmodi aliisque domibus, membris, iuribus et pertinentiis suis eidem collegio, ita quod liceat illius rectori et collegiabilibus pro tempore existentibus, per se vel alium seu alios, ipsius collegii nomine, corporalem possessionem ecclesiae S. Salvatoris ac annexorum, necnon domorum, membrorum, iurium et pertinentiarum praedictorum, propria auctoritate, libere apprehendere et perpetuo retinere, illorumque fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque in collegii et ecclesiae S. Salvatoris huiusmodi usus, utilitatem ac necessitates convertere, cuiusvis licentia desuper minime requisita, eisdem apostolica auctoritate et tenore, itidem perpetuo concedimus, unimus, annectimus et incorporamus.

§ 4. Decernentes suppressionem, ex-Clausulae spe. tinctionem, abdicationem, translationem, facultatem, erectionem, institutionem, concessionem, unionem, annexionem, incorporationem aliaque praemissa ac prae-

sentes litteras, etiam ex eo quod causae, propter quas emanarunt, coram ipso ordinario, etiam tamquam dictae Sedis delegato aut alias, examinatae, verificatae et approbatae, ac interesse habentes ad id vocati non fuerint, neque praemissis consenserint, seu quovis alio praetextu, de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quopiam defectu notari, impugnari, infringi seu alias retractari, aut in ius vel controversiam deduci, seu ad terminos iuris reduci aut revocari, suspendi vel excommunicari, seu adversus eas quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari, aut in aliquo illis derogari nullatenus umquam posse, sed semper perpetuo validas et efficaces existere et fore, ac suos plenarios effectus obtinere et sortiri; sicque per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos. etiam causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique ac in quavis instantia, iudicari et diffiniri debere.

§ 5. Non obstantibus priori voluntate Derogatio connostra praedicta, et Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, necnon aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, contrariis quibuscumque. Aut si aliqui, super provisionibus faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dictae Sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum. Quas quidem litteras et processus habitos per easdem ad dictam ecclesiam S. Salvatoris volumus non extendi, sed nullum per hoc eis, quoad assecutionem bene-

ficiorum aliorum, praeiudicium generari: I et quibuslibet aliis privilegiis et litteris apostolicis, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis.

Salvatoris.

§ 6. Volumus autem quod, propter con-Exceptio pro cessionem, unionem, annexionem et incorporationem nostras praedictas, ecclesia S. Salvatoris huiusmodi debitis non fraudetur obseguiis, sed alias eius congrue supportentur onera consueta. Nos enim, prout est, irritum decernimus et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentatum forsan est hactenus vel in posterum contigerit attentari.

§ 7. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poe- hanc paginam nostrae absolutionis etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae MDLXXXIV, xv iulii, pontificatus nostri anno xiii.

Dat die 15 iulii 1584, pontif. an. xIII.

# CLXX.

De praedicatione verbi Dei semel in hebdomada facienda hebraeis, pro eorum ad Christi fidem conversione, in terris et locis in quibus extant corum synaqoqae 1

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sancta mater Ecclesia, cuius Christus Causae con-caput est, ingenitam suam caritatem ad stitutionis. omnes late effundens, antiquae Israeliti-

> 1 De materia iudaeorum vide in Pauli quarti const. IV, Cum nimis, tom. VI, pag. 498.

cae gentis populique Dei peculiares reliquias pio numquam desinit affectu miserari, graviterque contristatur Iudaeorum quondam nationem praecipuis auctam muneribus et gratiis, cuius erat adoptio filiorum, gloria, testamentum, legislatio, obseguium et promissa, unde etiam Christus Salvator noster secundum carnem nasci dignatus est, per diversas orbis partes tot iam saecula dispersam, ac contagiosi gregis more per invia et inaquosa misere vagantem, verbi Dei fame et aquae refectionis siti perire, longeque non a terrena tantum, super quam Dominus flevit, sed, quod gravius est, a coelesti quoque Ierusalem, nisi Christum, quem negavit, confiteatur, exturbari; qua miseratione et mocrore nos quoque non leviter commoti, in dies semper aliquid excogitamus, unde corum conversioni et salutí opportunius provideatur, ipsique ad intelligentiae viam, quam sibi praecluserunt, valeant, Deo propitio, pervenire.

§ 1. Quare, sollicito haec animo medi- Episcopi et tantes, ac felicis recordationis Nicolai Pa- alii curent quapae V nonnullorumque aliorum Roma-da praedicari indaeis in ternorum Pontificum praedecessorum nostro- ris ubi sunt syrum vestigiis inhaerentes, praesenti con- dicaloresque de stitutione generali praecipimus omnibus disserant. patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesiarum praelatis, etiam cardinalatus honore praeditis, ut in suis quisque civitatibus, terris et locis in quibus competens aliquis numerus iudaeorum, qui synagogam constituat, commoratur, curent sabbati vel alio cuiuscumque hebdomadis statuto die, ad iudaeos ipsos, in locum praestitutum, non tamen sacrum nec ubi sacra confici solent, convocatos, per aliquem magistrum in theologia aliumve idoneum virum ab eis eligendum, cum mercede congrua illi ex ipsorum hebraeorum collatione aut alias, prout commodius eis videbitur, assignata, Hebraicae (quantum fieri poterit) linguae

nagogae, prae-

peritum, sermones vel lectiones haberi, in quibus illis exponantur scripturae Veteris Testamenti, Moysis scilicet et prophetarum, praesertim vero, quae eo sabbato leguntur seu lectae in eorum sunt synagogis, iuxta sanctorum tamen Patrum interpretationes et verum catholicae Ecclesiae sensum, ac in eis disseratur de veritate christianae fidei, de certo adventu et incarnatione Filii Dei, illiusque nativitate, vita, miraculis, passione, morte, sepultura, descensu ad inferos, resurrectione, in coelum ascensione, de eius Evangelio in toto terrarum orbe per apostolos eius et alios sanctos praedicato, innumeris atque clarissimis virtutibus et illustrium miraculorum gloria confirmato, ac de eius spirituali et vero regno, et de impio idolorum cultu sublato, et gentium vocatione, de perpetua tum Hierusalem et terrae corumdem iudaeorum desolatione, tum ipsorum ubique terrarum dispersione et captivitate, et de aliis similis argumenti dogmatibus et articulis ex lege et prophetis, de diutina praeterea et irrita iudaeorum adventus Messiae et carnalis illius regni expectatione, de vana eorum, quae saepe, quinimmo quotidie, eos frustrata est, spe reditus in terram promissionis, et restaurationis tertii templi, et demum de multiplicibus et variis erroribus et haeresibus eorum, in quas miserrime se demerserunt, postquam Christum Dominum in carne venientem agnoscere noluerunt, et de falsa per corum rabbinos tradita sacrarum Scripturarum interpretatione, quarum litterarum sensum fabulis, mendaciis et variis dolis et modis detorquentes corruperunt et depravarunt, et hactenus corrumpere et depravare non desinunt, deque omnibus aliis, quae eos possint ad agnitionem fidei, ad errorum suorum correctionem, ad orthodoxamque fidem convertere, pro loci, temporis sumptique argu- | pars, nec umquam minus, semper adsit (R. T.).

menti ratione, prudenter agant, veris et ex sacra Scriptura depromptis demonstrationibus, nulla cum obtrectatione aut iracundia, sed magna cum caritate et modestia, veritatis lumen illis aperire conentur.

§ 2. Ad quos sermones et lectiones vo- ludaeimaiores lumus universos et singulos utriusque annorum xirusexus iudaeos a duodecim annis supra, intersint praeinfirmitate aut alia legitima causa, de qua ordinarios docere debeant, non impeditos, in civitate et locis, ut praefertur, habitantes vel aliunde advenientes, etiamsi inibi domicilium non habeant, vicissim ac tripartite saltem, nec umquam minus convenire 1 Quod si facere neglexerint, interdicti cum fidelibus commercii et aliis poenis, arbitrio ordinarii pro contumaciae modo imponendis, donec satisfecerint competenter, ad ipsos sermones audiendos compellantur.

§ 3. Siguis vero de numero fidelium Christiani auita fuerit salutis aut sui aut proximi sui, tem iudaeos ab de quo uniculque mandatum est, imme-dicationibus semor, qui eos a salutaribus huiusmodi ducentes niantur. sermonibus seu lectionibus directe vel indirecte abduxerit aut impediverit seu contenderit quoquomodo, excommunicationis sententia sit co ipso ligatus et contra eum ad alias poenas ordinarii arbitrio omnino procedatur.

- § 4. Ceterum, imperatorem regesque Principes faet principes omnes, necnon respublicas, veant ordinamagistratus et dominos temporales sae-sis. culares rogamus et obtestamur in Domino ut patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis ordinariis praedictis, eorumque vicariis et ministris suum in praemissis auxilium praestent, amplissimum ab omnipotenti Deo praemium in supremis gloriae aeternae tabernaculis habituri.
- § 5. Et quoniam difficile nimis esset praesentes ad omnia loca, quibus illis sumptis adhibeopus erit, perferri, volumus ut earum exemplis, etiam impressis, manu publici

1 Locum hunc ita legit Cherub.: habeant, ita per circuitum convenire ut tertia saltem eorum

Fides tran-

larum.

notarii subscriptis, et sigillo praelati aut personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem omnino fides ubique adhibeatur, quae adhiberetur eisdem praesentibus, si essent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, kalendis septembris, pontificatus nostri anno XIII.

Dat. die 1 sept. 1584, pontif. an. xIII.

#### CLXXI.

Innovatio constitutionis Nicolai III et aliarum sanctionum contra iurantes et iurare facientes illicita, impossibilia, damnosa et ecclesiasticae libertati ac decretis concilii Tridentini adversantia 1.

# Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Inter apostolicas et alias canonicas Consuetudo e- sanctiones, quae de iurisiurandi relilati et canonici gione variis temporibus prodierunt, fesiis non admit- licis recordationis Nicolaus Papa III, interentur, et ci-vitatum officia- telligens in nonnullis ecclesiis de earum 108 ad officia consuetudine observari ut earum praelati non reciperentur, nisi prae- ad ecclesias ipsas primo accedentes, et stito prius iura-mento obser- in negocio receptionis novorum canonivandi statuta il- corum, nec praelatos admitti, nec canonicos aliter recipi in dictis ecclesiis, nisi iurato ab eis statuta et consuetudines ipsarum ecclesiarum, scripta et non scripta, inviolabiliter observare; inter laicos etiam multarum civitatum, castrorum et terrarum eum consuetudinis morbum in assumendis potestatibus, rectoribus vel officialibus suis irrepsisse, ut ipsi potestates, rectores et officiales ad huiusmodi

> 1 Haec Nicolai constit. est in capite primo, De iureiurando, in vi.

> > Bull. Rom. Vol. VIII.

potestarias, rectorias et officia nullo modo admittantur, nisi prius se statuta ipsorum locorum clausa iuraverint servaturos.

§ 1. Et quia in statutis et consuetudi- Nicolaus III nibus supradictis interdum aliqua repe-iuramenta non riebantur illicita seu impossibilia vel ob- adobservandum viantia ecclesiasticae libertati, idcirco, ne illicita, impossub tali generalitate iurandi sic iuranti- tali ecclesiastibus peccandi occasio praeberetur, cum ut in cap. 1, De iuramentum non ideo fuerit institutum ut  $_{vi}^{iureiurando, in}$ vinculum esset iniquitatis, praedictus Nicolaus Papa, animarum periculis obsistere cupiens, frugifera et salubri constitutione praecepit quibuscumque scientibus contineri in praedictis consuctudinibus et statutis illicita, impossibilia vel libertati ecclesiasticae obviantia, huiusmodi iuramenta ab eis nullo modo praestari; 'et iuramenta ea intentione facienda vel facta ut etiam illicita vel impossibilia seu libertati ecclesiasticae obviantia observentur, cum etiam sub tali intentione, praestari non possent absque divinae Maiestatis offensa, decrevit in huiusmodi illicitis, impossibilibus seu libertati ecclesiasticae obviantibus non servanda, quin potius, pro animarum salute, si sub forma praedicta vel simili aliquos ignorantes praedicta illicita seu impossibilia vel libertati ecclesiasticae obviantia iurare contingeret, ad observanda dumtaxat licita, possibilia et libertati ecclesiasticae non obviantia iuramentorum intentio referri deberet, declarans iuramenta sub huiusmodi generalitate qualitercumque sub quacumque verborum forma praestita vel praestanda, ad licita, possibilia ac ecclesiasticae libertati non obviantia dumtaxat extendi, ipsosque iurantes ad alia per praestationem juramenti hujusmodi non teneri. Verumtamen multi infirmi cupidique census¹ sese in huiusmodi iuramenta, cum animarum suarum periculo, praecipitant.

§ 2. Nos, quoniam haec sanctorum

1 Cherub. legit sensus (R. T.).

tutiones circa ramentorum:

Hic Pontifex quoque Patrum institutis et salubri rerum alias canonicas ecclesiasticarum directioni adversantur, innovat consti-tutiones aims et tamquam de radice ambitionis procereprobationem dentia omne bonum in ecclesiis rebusque publicis pervertunt, ea novae provisionis subsidio prohibere volentes, praesentium auctoritate innovamus praedictam constitutionem Nicolai Papae itidemque alias omnes canonicas sanctiones de abusu et reprobatione huiusmodi iuramentorum promulgatas, volumusque eas ubique ab omnibus, etiam quoad praeterita, inviolabiliter observari.

§ 3. Ac etiam praecipimus et interdi-Et exigentibus cimus praelatis, canonicis et aliis supramenta illicita dictis, necnon ecclesiarum capitulis et poenas hic expressas impo-monasteriorum ceterisque conventibus, civitatum quoque, castrorum et terrarum communitatibus et personis, quacumque dignitate praeditis, ne ulla omnino iuramenta illicita, impossibilia, damnosa vel libertati ecclesiasticae aut decretis concilii Tridentini obviantia, sive ante sive post electiones, confirmationes, provisiones, receptiones, admissiones aut alios actus, ubicumque ac quocumque tempore, etiam praetextu cuiusvis consuetudinis quantocumque tempore observatae, quae potius corruptela est censenda, sive in genere sive in specie, praestare, reddere vel exigere, neve super praestatis, redditis vel exactis hucusque quemquam, in iudicio vel extra, inquietare audeant quoquomodo vel turbare; illos enim qui iuramenta illicita, impossibilia, damnosa vel ecclesiasticae libertati aut decretis dicti concilii obviantia exigere contenderint, episcopos videlicet et alios quoscumque pontificali dignitate praeditos, suspendimus a divinis; capitula vero et conventus eorumque ecclesias et loca omnia interdicto ecclesiastico supponimus; ac singulares personas excommunicationis sententia innodamus, inhabilesque facimus ad obtenta et alia

obtinenda eo ipso, nobisque et Romano Pontifici pro tempore existenti relaxationem suspensionis et interdicti, necnon absolutionem ab excommunicationis sententia huiusmodi perpetuo reservamus.

§ 4. Decernentes cos, qui talia iura-Iurantibus quomenta scienter praestiterint, usu et com- nas de quibus modo rei et gratiae cuius causa iuraverint, hic. eo ipso privatos esse: alios vero ignorantes ad praestitorum iuramentorum huiusmodi observationem minime teneri: necnon irritum et inane quicquid secus per quoscumque, scienter vel ignoranter, attentatum est hactenus et deinceps contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus praemissis seu Clausulae dequod praelatis, capitulis, conventibus et personis praedictis vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum vel in posterum indulgeri contingat quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam et ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, ceterisque contrariis quibuscumque.

rogatoriae.

§ 6. Et quoniam difficile nimis esset Transumptopraesentes ad omnia loca, quibus illis opus erit, perferri, volumus ut earum exemplis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo praelati aut personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique adhibeatur, quae adhiberetur cisdem praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, nonis septembris, pontificatus nostri anno xIII.

Dat. die 7 sept. 1584, pontif. an. xIII.

An. C. 1584

#### CLXXII.

Deposita pecuniarum actualia supra summam scutorum quinque, occasione litium in alma Urbe fienda, apud Montem Pietatis de cetero fiant.

# Gregorius episcopus, servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Inter multiplices animi nostri curas, quas pro pastorali officio nobis incumbunt, illa praecipue pectus nostrum pulsat, ut quilibet sibi legitime debitum facile consequatur, et ut pietatis opera, quae in Urbe nostra exercentur, continuum suscipiant incrementum.

constitutionis.

§ 1. Sane, rerum experientia edocti, Causa huius comperimus saepissime in causis, quae in universis Romanae Curiae tribunalibus. atque etiam in ipso Rotae Auditorio ventilantur, fieri actualia deposita pecuniarum penes notarios actuarios, quorum consignationis cum tandem dies advenerit, novum ipsis creditoribus inchoandum esse iudicium pro'ipsius depositi consignatione, cum vel ex morte notarii vel alia quavis occasione difficultates innumerae oriantur. Conspeximus etiam liquido quandoque debitores, cum alia via solutionem ulterius effugere non valeant, curare ut in eorum manibus pecuniae sequestrentur, ut creditor quandoque non ita subito cavere valeat, aut controversiam patiens diutius iure suo frustretur, et nova lis exoriatur, cuius periculo id sit cessurum; ac etiam cavillationibus impediunt quo minus sibi debitam pecuniam consequatur. Saepe etiam pecuniae, discussionum occasione, otiosae iacent, quas in pauperum utilitatem interim mutuare longe praestaret. Conspeximus quoque magnum commodum', quod ex Monte Pietatis omnibus Urbis incolis resultat, cum, sub minima mercede et ea necessaria quidem in sumptus operi incumbentes, omnibus succurratur. Verum, pro-

pter ipsius Montis tenues facultates, non posse ea largitate omnibus subveniri, quae in tam magna civitate et pauperum multitudine expediret; et considerantes quam tute in eo Monte pecuniae collocentur, cum ibidem non nisi pignoribus creduntur, optimum fore censuimus, si codem tempore, et abusus ac difficultates, quae circa ipsa deposita et illarum consignationes exoriuntur, tolleremus, et ut pecuniae abundantiores in eodem Monte confluerent 1, et usurarum occasio arceatur consuleremus.

- § 2. Itaque, his et aliis animum no- Iudices almae strum digne moventibus rationalibus cau- Urbis summas pecuniarum desis, motu proprio et ex certa nostra scien-ponendas depotia, omnibus et singulis Romanae Curiae Montem Pietaiudicibus, tam ecclesiasticis quam saecularibus, etiam sacri Palatii Apostolici auditoribus, ac etiam S. R. E. cardinalibus, in virtute sanctae obedientiae praccipimus et mandamus ut in quibusvis causis, etiam criminalibus, coram eis pendentibus, in quavis instantia, et quas in futurum perpetuo pendere contigerit, ubi actuali pecuniarum deposito supra summam scutorum quinque alias locus sit, iuxta decreta per ipsos iudices facienda, illud non amplius penes notarios, ut hactenus, sed, sine ipsorum notariorum praciudicio, penes ipsum Montem Pietatis seu illius pro tempore depositarium, qui fide et facultatibus insignis sit, fieri et deponi mandent.
- § 3. Cuius depositi consignatio fiat per mandatum iudicis, absque alia expensa signatio fiat, quam ea quae regulariter, iuxta. stylum nulla aucta expensa. cuiusque tribunalis, pro illius consignatione hactenus penes notarium fieri consueverat, eidem notario tantum solvenda.

- § 4. Sane usum et consuetudinem cedu- Usus cedularum larum bancariarum et cautionum ac pigno- ac pigno- non tollitur. rum, dum res est dubia et super ea lis pendet, nequaquam tollimus.
- 1 Cherub. addit: quo largius et amplius necestitatem patientibus succurratur (R. T.).

§ 5. Porro, ubi super pecuniis seque-Lite vertente stratis vel pensionibus domerum, casalis debitor deponat auf aliarum quarumcumque rerum litigiopenes Montem. sarum, tam profanarum quam ecclesiasticarum, lis inter alios pendet, verus debitor interim penes ipsum Montem pecunias deponere, nedum ad cuiusvis partis instantiam, sed etiam ex officio, compellatur.

- § 6. Insuper, ad evitandum moram et Debitores o- omnem poenam exinde iuridice provenes Montem de- nientem, liceat unicuique debitori, qui creditoris sui copiam non habuerit, pecunias in eodem Monte actualiter deponere, quae creditori venienti possint libere consignari; quod si etiam ipse debitor velit morae litem effugere, et praetendat non esse locum consignationi, et desuper audiri, ad ipsum facto prius in ipso Monte pecuniario deposito, tam in futuris quam in pendentibus negotiis, et praecipue in quibuscumque discussionibus, pro loco tuto ipsum Montem eorum arbitrio eligere possint.
- § 7. Iudices vero, quacumque prae-Indicum con-fulgeant dignitate, aliter decernentes intravenientium dignationis nostrae poenam incurrant.
  - § 8. Partes vero aliter deponentes Partiumque periculo omni subiaceant, nec a creditoribus se propterea liberatum iri intelligant.
- § 9. Ac ipsius Montis provisores et mi-Ministri Mon- nistri ita sint in conservatione fideles et tis sint diligen- consignatione celeres, ut ceteri etiam non litigantes ad deponendum penes eos alli-

assecuratio.

poenac.

§ 10. Utque magis sic deponentibus sit Deponentium consultum, volumus non solumipsius Montis, sed et depositarii ab eo pro tempore eligendi bona fore et intelligi pro dictorum depositorum restitutione efficaciter obligata, perinde ac si cum unoquoque cameralis obligatio intercessisset, eaque, in eventum discussionis, tamquam publico camerali instrumento munita, ceteris praeferri.

§ 11. Sieque per quoscumque iudices Decretum irordinarios et delegatos, etiam causarum ritans. Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi sacultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

- § 12. Et quod notarii et iudices con- Notariorum et tra praemissa venientes, notarii videlicet, iudicum inobeomnibus emolumentis suorum officiorum nae. unius anni dicto Monti applicandis, prima vice; deinde ipsis officiis privati sint, et praeterea excommunicationis sententiam prima vice praedicta incurrant eo ipso. Itidemque iudices, etiamsi archiepiscopi, episcopi seu alii praelati fuerint, poena quingentorum ducatorum auri de Camera eidem Monti pariter applicandorum, sine remissionis spe, mulctentur, earumdem praesentium auctoritate statuimus.
- § 13. Quocirca dilecto filio nostro Phi- Executoris huius constitulippo S. Angeli in Foro Piscium diacono tionis deputacardinali Vastavillano nuncupato, S. R. E. 410. camerario, praesenti, ac pro tempore existenti dicti Montis protectori, tenore praesentium praecipimus et mandamus ut Monti praefato ac illius revisoribus et ministris, in praemissis, efficacis defensionis auxilio assistens, faciat omnia et singula praemissa, etiam sub censuris ecclesiasticis, et pecuniariis eius arbitrio moderandis poenis, per eos ad quos spectat inviolabiliter observari.
- § 14. Et ubi super praemissis, tem- camerarii fapore procedente, dubium aliquod emer- cultas declaranserit, illud auctoritate nostra declaret et interpretetur, et in casibus dubiis semper depositum in ipso Monte faciendum esse decernat.
- § 15. Praemissis constitutionibus et Clausulae deordinationibus apostolicis, stylo Palatii rogatoriae.

ceterisque contrariis non obstantibus quibuscumque.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die i octobris MDLXXXIV, pontificatus nostri anno xIII.

Dat. die 1 octob. 1584, pontif. an. xm.

## CLXXIII.

Erectio collegii Armeniorum in Urbe 1 Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Romana Ecclesia, cunctarum gentium pia sollicitaque mater et magistra, ita in omnes partes consuevit suae charitatis ubera protendere, salutarisque doctrinae pabulum esurientibus filiis administrare, ut qui longiori terrarum marisque intervallo a se disiuncti et calamitate oppressi sunt, eos digna miseratione et arctiori pietatis dilectionisque vinculo amplecti ac fovere studeat.

nis collegii Armeniorum.

§ 1. Sane Armeniorum gens numero Causa ereculo- amplissima ac prope infinita, antiquitate et nomine celeberrima, christianae religionis studio et constantia supra universos Orientis populos laudatissima, cum initio nascentis Ecclesiae, gloriosis apostolis Bartholomaeo et Thaddaeo docentibus, evangelicam degustasset fidem, ac deinde, beati Silvestri Pontificis et Constantini magni imperatoris tempore, publico omnium consensu, una cum rege suo Tyridate (ita videtur dicendum), ut apud eos traditum est, recepisset, adeo pie et religiose illam deinceps coluit, ac tanta praeterea veneratione Pontificem Romanum omni tempore est prosecuta, ipsum scilicet verum Christi vicarium, beati Petri successorem Ecclesiaeque catholicae caput fatendo, eius doctrinam

1 Ex Regest. in Secret. Brev.

disciplinamque sequendo, ac in omnibus se suosque patriarchas Apostolicae Sedi subiicendo, quemadmodum in generali concilio Florentino, sub Papa Eugenio huius nominis IV, missis illuc praelatis ac procuratoribus suis, non obscure testatum reliquit, ut merito nobis Sedique Apostolicae charissima et acceptissima esse debeat.

§ 2. Et vero, inter alia eiusdem natio- Armenii præ nis de Ecclesia republicaque christiana coleris Orientis populis expedimerita, illud praecipuum ac singulari tionem Hierosolymitanamadmemoria dignum est, quod, principibus iuverunt. exercitibusque christianis saepius olim ad recuperationem Terrae Sanctae proficiscentibus, nulla natio, nullus populus promptius alacriusque eis suppetias tulit, quam Armenii, qui viris, equis, armis, commeatu, consilio ac denique omni ope christianos sacro illo in bello fortissime ac fidelissime iuverunt. Postquam vero Turcarum teterrimae servitutis iugum subire coacti sunt, id quod gravissimo cum dolore referimus, nulla illi dominantium vi ac feritate, nullis acerbitatibus, nullis iniuriis, nullis oppressionibus de christianae religionis cultu et observantia ac Apostolicae Sedis obedientia dimoveri potuerunt (ita dicendum); et siqui errores inter eos irrepserunt, ii non pravae aut perversae eorum voluntati seu naturae. sed temporum iniuriae et calamitati omnino adscribendi sunt.

§ 3. Nos igitur, ex intimo corde desiderantes tam numerosae tamque piae nationi, qua possumus ratione, subvenire, in his praecipue, quae ad animarum salutem sanctamque religionem et fidem orthodoxam retinendam augendamque pertinent, proprium collegium eidem nationi in alma Urbe erigere decrevimus, inquo adolescentes selecti bonaequae indolis et expectationis, Sedis Apostolicae impensis, alantur, et bonis moribus sanaque doctrina imbuantur, ut iidem postea, ad

Erectio collegii in Urbe

suos remeantes, quam maximo eis adiumento et consolationi spiritualibus in rebus esse possint. Ideoque, ad omnipotentis Dei gloriam sanctaeque fidei catholicae incrementum, totiusque Armenicae nationis honorem, commodum et utilitatem, motu proprio etc., apostolica auctoritate, tenore praesentium, collegium unum adoscentum Armeniorum, de eodem nomine nuncupandum, in hac alma Urbe nostra et in loco per infra nominandos cardinales protectores eligendo, erigimus et instituimus, cui sumptus necessarios, quousque aliter ei provisum fuerit, ex nostris et Camerae Apostolicae pecuniis subministrari omnino volumns atque iubemus.

dem concessa.

§ 4. Volumus etiam hoc ipsum colle-Privilegia ci- gium, illiusque rectores, oeconomos, magistros, praeceptores atque scholares pro tempore in eo existentes, eorumque domesticos et officiales ac ministros, necnon collegii et illorum bona mobilia, cuiuslibet qualitatis et quantitatis, in dicta Urbe et extra eam ubique locorum consistentia, exempta esse ab omni iurisdictione, visitatione, dominio, superioritate et potestate pro tempore existentis senatoris, conservatorum ac reformatorum dictae Urbis, necnon rectoris Studii generalis et vicarii Urbis, ac ordinarii cuiusvis locorum, aliorumve quorumcumque iudicum et officialium in ipsa Urbe vel alias ubilibet constitutorum; ipsumque collegium et eos, in propriis eorum rebus et bonis, ac alios cum ipsis contrahentes a solutione et exactione omnium et quorumcumque, ut vocant, pedagii, gabellae, bolletini, decimarum et cuiusvis alterius. tam ordinarii quam extraordinarii, oneris, ex quacumque causa impositorum et imponendorum, eximimus et prorsus liberamus, ac sub beati Petri Sedisque Apostolicae ac nostra protectione suscipimus et collocamus, nobisque et dictae Sedi immediate subiicimus, ac

Hiberos, immunes et exemptos declaramus.

§ 5. Eidem quoque collegio, rectori- officiales aliibus, scholaribus, pracceptoribus, magi- que ad collestris, oeconomis, officialibus et minis- tes iisdem pritris, ut quibuscumque privilegiis, exem- Studium almae ptionibus, libertatibus, facultatibus et in- Urbis gaudet, donantur. dultis, quibus Studium generale almae Urbis, et illius rector, doctoresque in eo etiam actu legentes quovis modo utuntur potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, ad eorum instar et pari modo uti, potiri et gaudere valeant in omnibus et per omnia concedimus et indulgemus, illaque eis communicamus. Practerea senatori, conservatoribus, reformatoribus, rectorique et aliisiudicibus officialibus personisque praedictis, ac pro tempore existenti S. R. E. camerario praesidentibusque et clericis Camerae Apostolicae, ac quibusvis commissariis ad exactionem decimarum et aliorum onerum praefatorum pro tempore deputatis, ne quarumvis litterarum, eis sub quibuscumque tenoribus et formis concessarum, praetextu, collegium, rectores, scholares, praeceptores, magistros, oeconomos, officiales et ministros praedictos seu eorum aliquem in praemissis quovis modo molestent seumolestari permittant, districtius inhibemus.

§ 6. Et deinde regentibus ac superio- De promovenribus dicti collegii, cum assistentia tamen universitarios. cardinalium protectorum, qui pro tempore fuerint, seu alicuius eorum, vel de ipsorum consilio et expresso consensu, illos, quos in dicto collegio et alibi per debitum tempus studuisse, ac litterarum scientia et moribus idoneos esse repererint, ad baccalaureatus, licentiaturae doctoratusque et magisterii gradus, servata forma concilii Viennensis, iuxta Universitatis eiusdem Urbis consuetudinem, seu alias promovendi, et ipsorum gra-

vilegiis, quibus

duum solita insignia eis exhibendi; quodque sic promoti facultates, in quibus studuerint, legere et interpretari ac de eis disputare, et quoscumque gradui seu gradibus huiusmodi convenientes actus exercere, ac omnibus et singulis gratiis, favoribus, praerogativis et indultis, quibus alii in praedicta seu aliis Universitatibus et alibi, iuxta illius et aliarum Universitatum huiusmodi constitutiones et mores. ad gradus praedictos promoti de iure vel de consuetudine utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, uti, potiri et gaudere possint ac debeant, perinde ac si gradus praedictos in ipsa Universitate, iuxta consuetudinem et mores praedictos, suscepissent, concedendi et indulgendi liberam eadem auctoritate damus facultatem et potestatem.

protectorum.

§ 7. Sed ut ipsius etiam collegii con-Designatio servationi bonoque regimini, tam in his quae ad institutionem et disciplinam, quam quae ad victum vestitumque et alia huiusmodi necessaria pertinent, opportunius consulatur, dilectos filios nostros Iulium Antonium tituli S. Bartholomaci in Insula Sanctae Severinae et Antonium tituli S. Eusebii Carafam nuncupatos presbyteros cardinales, eiusdem collegii protectores ac defensores constituimus et deputamus, quorum consilio et ope, supradicta et alia quaecumque ad eosdem in collegium admittendos spectantia agantur, statuantur et ordinentur. Dantes eisdem et pro tempore existentibus protectoribus plenam et liberam facultatem et auctoritatem, pro salubri directione et conservatione dicti collegii illiusque bonorum et rerum ac iurium, tam temporalium quam spiritualium, rectores, praeceptores, magistros, regentes, oeconomos, advocatos, procuratores aliosque ministros et officiales in co deputandi et I hanc paginam nostrae erectionis, instiamovendi, aliosque eorum loco sufficiendi, tutionis, etc.

ordinationesque et statuta, licita tamen et honesta sacrisque canonibus et concilio Tridentino non repugnantia faciendi et edendi, caque, cum visum fuerit, revocandi, mutandi et corrigendi, aliaque denuo condendi, et postquam facta et edita, revocata, mutata et correcta fuerint, perinde haberi volumus, ac si auctoritate apostolica approbata et confirmata essent; illaque ab omnibus rectoribus, magistris, scholaribus ceterisque in collegio ministrantibus ac servientibus inviolabiliter observari; ac iuxta eorumdem dispositionem a quibusvis iudicibus, sublata eis quavis aliter iudicandi facultate, iudicari et diffiniri debere; et si secus super hisa quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

§ 8. Non obstantibus quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac ipsius Urbis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litterisapostolicis eisdem senatori, conservatoribus, reformatoribus, camerario, Universitatibus ac earum collegiis, rectoribus et personis, necnon praedictae Urbi et populo Romano, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam iteratis vicibus concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore premansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 9. Volumus autem quod praesentium transumptis, manu notarii publici subscriptis et sigillo personae in dignitate ecclesiastica etc.

§ 10. Nulli ergo omnino hominum liceat

Derogatio contrariorum.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, tertio idus octobris, pontificatus nostri anno XIII.

Dat. die 13 octob. 1584, pontif. an. xIII.

#### CLXXIV.

Quod religiosi Societatis elericorum regularium Iesu, etiam sacris ordinibus non initiati, verbum Dei praedicare possint 1.

Gregorius Papa XIII dilectis filiis praep. et religiosis Soc. Iesu salutem et apostolicam benedictionem.

declarationis.

Vigore privilegii vestrae Societati a fe-Causa buius licis recordationis Paulo Papa III, praedecessore nostro, concessi, ut vestrum quisque idoneus et a praeposito pro tempore existente eiusdem Societatis deputatus verbum Dei publice praedicare, et qui ex vobis presbyteri fuerint quorumcumque utriusque sexus christifidelium confessiones audire possint, ex illo concessionis huiusmodi tempore etiam scholares et alii religiosi vestri, sacris ordinibus nondum initiati, alias tamen idonei, ad praedicandum verbum Dei passim et ubique mittuntur. Verum, quia nonnullis dubitatio curiosius incessit an dictum privilegium praedicandi etiam eos comprehendat, qui ad ordines ipsos nondum ascenderunt.

§ 1. Nos, quemcumque hoc scrupulo Declaratio, de eximere volentes, praesentium auctoriqua in rubr. tate declaramus ac etiam decernimus vestrum unicuique, etiam ad sacros ordines praedictos non promoto, praedicationis munus in vim privilegii huiusmodi exer-

> 1 Alia de hac Religione indicavi tibi in Pauli III constit. xxxIII, Regimini, qui eam primo confirmavit, tom. vi, pag. 303.

cere potuisse et posse. Vobis insuper concedentes ut etiam clerici vestri, prima tantum tonsura insigniti, prout hucusque fecerunt, valeant deinceps ipsum Dei verbum ubique populo praedicare.

- § 2. Districtius inhibentes universis et Inhibitio consingulis locorum ordinariis et quibusvis tra perturbatoaliis, quacumque dignitate et auctoritate fungentibus, ne quemquam vestrum quovis praetextu, praemissorum occasione, impedire vel molestare audeant quoauomodo.
- § 3. Non obstantibus apostolicis ac in generalibus et provincialibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus, ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 4. Volumus autem ut praesentium Fides trantransumptis, etiam impressis, manu notarii publici seu secretarii Societatis subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae, seu etiam dictae Societatis praepositi generalis munitis, eadem prorsus fides adhibeatur quae ipsis praesentibus adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die xx novembris MDLXXXIV, pontificatus nostri anno XIII.

Dat die 20 nov. 1584, pontif. an. xui.

## CLXXV.

De forma qua clerici R. C. Apostolicae expeditiones camerales signare debent, sub nomine et sigillo S. R. E. cardinalis camerarii.

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Quae a Romanis Pontificibus optima ra- Exordium. tione sunt decreta ac roborata, eane sensim labefactentur et pereant, nostrum in primis est officium providere.

dare expeditione et sigillo camerarii.

§ 1. Olim igitur felicis recordationis Paulus III, cu- Paulus Papa tertius, praedecessor noster. ius constitutio non est hie, propositis poenis gravissimis, officiorum iussit clericos et beneficiorum privativis, atque excomnes sub nomi- municationis latae sententiae ipso facto incurrendis, perpetua constitutione prohibuit decano et clericis Camerae Apostolicae, qui omnia, quae in eadem Camera agunt, S. R. E. camerarii nomine agunt, ne res camerales, inscio ipso camerario, cui rerum et iurium Camerae cura est specialiter commissa, quique vivae vocis oraculum habet, et in suo officio personam Pontificis repraesentat, ullo modo expedirent, neve ullas expeditiones camerales gratiam vel iustitiam concernentes seu mixtàs aut ab illis dependentes, aliter quam sub nomine camerarii et sub sigillis penes ipsum existentibus facere aut expedire possint.

§ 2. Postea vero piae memoriae Iulius Julius III eam Papa III dictam Pauli praedecessoris constitutionem cum omnibus suis clausulis approbavit et innovavit, decrevitque quod camerarius solus posset officii sui sigillum tenere, clerici vero et decanus dictae Camerae sigillum nullum habere possent.

pressis dabant expeditiones.

§ 3. Et quamvis decreta huiusmodi, et sed tamen propter suam ipsorum aequitatem, et clerici, absque propter Romanorum Pontificum auctogillo camerarii, ritatem, et propter poenarum in eis prosulis bic ex- positarum gravitatem, debuissent diligentissime servari, quemadmodum antea fuerant servata; tamen accepimus nonnullis abhinc annis violari coepta esse, ac multas recentes camerales expeditiones, tam gratiam quam iustitiam aliaque negotia concernentes, sine debito atque usitato nomine camerarii et eius sigillo, sine solita subscriptione, Visa etc., privatim autem et singulariter, sub ipsorum clericorum, etiam praetexturescriptorum et commissionum ipsis singulis seu etiam

nibus et sigillis factas, totidemque in Camera sigilla, quot in ea sunt clerici, irrepsisse, novumque expediendi genus tam in Curia quam extra introductum esse, sub praetensis titulis praefecturae, annonae, praesidentatuum viarum, dohanarum, grasciae, zecchae, riparum, carcerum, superintendentiae Collis Scipionis, aliisque noviter repertis salariae et gabellae carnis, privatis etiam singulorum secretariis quandoque ad huiusmodi expeditiones adhibitis; sicque, tam vigore commissionum etrescriptorum in causis cameralibus et aliis infrascriptis, quam etiam auctoritate ordinaria ac ex decreto Camerae, monitoria, decreta, citationes, mandata executiva, brachia saecularia, aliasque expeditiones, annonam, vias, ripas, dohanas, grasciam, carceres, zeccam, superintendentiam Collis Scipionis, salariam, gabellam carnium, annatam, quindennia, spolia ac commissariorum deputationes, omissis plerumque fideiussionibus et iuramentis praestari consuetis, expedita esse novis cum clausulis, camerario tantum, et non supradictis clericis, permissis ac convenientibus, dum alii ita scribunt: Expositum fuit nobis in Camera Apostolica; alii, auctoritate qua fungimur in hac parte; alii, iuxta mandatum Sanctissimi nobis oretenus factum; alii, Datum Romae in Camera Apostolica; alii, Datum Romae in palatio nostro; et haec nonnumquam sola cum subscriptione auditorum aut secretariorum dictorum clericorum, talibus etiam expeditionibus in Camera quandoque minime registratis, magna cum summi Camerariatus tribunalis indignitate, et rerum tum privatarum tum publicarum incommodo et iactura; etiam aliquando clericos causas a camerario ad se advocasse, camerarioque inhibuisse.

§ 4. His igitur omnibus intellectis, per- 1deo hic Ponipsis omnibus clericis directarum, nomi- | spectaque inanitate causarum huius tantae ulex innovat e

ctas expedi iofaciendas:

confirmat dictas rerum perturbationis a dictis clericis ad Pauli III et la- excusationem propositarum, indignum lii III, et inva-iudicantes iusta ac legitima Romani Poncemit praedi-tificis decreta perfringi privata licentia. nes i clericis neque suum camerario ius atque honorem, ab his praesertim quorum ipse est caput, relinqui et conservari, istumque clericorum expediendi modum contra antiquas expeditiones et constitutiones apostolicas esse intelligentes, motu proprio et ex certa scientia nostra, deque apostolicae potestatis plenitudine, hac nostra perpetua constitutione, supradictas Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum constitutiones, declarationes et decreta omnia, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus et, quatenus opus sit, eadem omnia de novo decernimus; dictasque clericorum expeditiones omnes, necnon banna, edicta, causarum a camerario avocationes et inhibitiones de cetero faciendas, nullas, irritas et invalidas ex nunc esse declaramus, omnesque a dictis clericis, ita ut dictum est, ad quaevis officia, exercitia, curationes, administrationes deputatos revocamus, neve se in eis amplius ingerere possint, sub poenis nostro et Romani Pontificis pro tempore existentis arbitrio statuendis, prohibemus.

tione Visa etc., guberniorum;

§ 5. Eisdem quoque decano et cleri-Praecepitque cis universis et singulis, nunc et pro temut omnes expe- pore existentibus, sub omnibus poenis, dationes sub no-mine et sigillo quae per supradictas constitutiones irrocameratii si- gantur, ipso facto incurrendis, praecipisola subscrip- mus et mandamus ne ullo umquam temexceptis causis pore, sive universe sive privatim et sindatorum illis gulariter, quicquam, etiam vigore quorumcumque officiorum, praesidentatuum et praefecturarum seu rescriptorum et commissionum, etiam manu nostra vel successorum nostrorum signatarum, ipsis clericis et cuicumque eorum directarum, expedire possint, nec quascumque pa-

eiusmodi expeditiones, aliter quam sub nomine et sigillo camerarii, facere aut subscribere audeant, neque alia subscriptione uti quam Visa etc., neque expeditiones alibi quam in Camera registrari patiantur; haecque in omnibus expeditionibus per clericos supradictos faciendis diligenter servari volumus et mandamus, exceptis dumtaxat et reservatis guberniis Civitatis Veteris, Tulphae, Caesarum et terrarum Arnulphorum, in quibus de more expedire possint.

§ 6. Sub eisdem quoque poenis omnibus eiusdem Camerae notariis inhibemus ditiones aliter ne in posterum praedictas nec ullas alias scribant; expeditiones, quocumque nomine appellatas, gratiam vel iustitiam concernentes aut mixtas, tam in Romana Curia guam extra eam, aliter quam sub nomine et sigillis pro tempore existentis camerarii, scribere, subscribere aut expedire audeant.

§ 7. Itidem quoque et sub eisdem poe- lubet etiam nis, simili modo incurrendis, inhibemus ditoribus etc., dictorum clericorum secretariis et au-ne expeditiones ditoribus et aliis quibuscumque extra Ca- Cameram permeram existentibus, ne ullas omnino ex-scribant; peditiones ex supradictis, nec alias quascumque super rebus ad dictam Cameram pertinentibus vel ab eis dependentibus facere aut subscribere, seu in eis se ingerere quocumque praetextu seu colore audeant.

§ 8. Omnes autem supradictas et alias Camerae excamerales expeditiones, necnon tractas iractae frumentritici et aliarum segetum, etiam extra ad camera-Statum Ecclesiasticum, earumque expedi-rium. tiones, ad camerarium solum et non ad alium spectare et pertinere decernimus.

§ 9. Et quas contra formam huius nostrae constitutionis in totum vel in partem in futurum fieri contigerit, omnino nullas atque irritas esse declaramus. Sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apotentes litteras ac supradictas aliasque stolici auditores et S. R. E. cardinales,

super rebus ad tinentibus sub-

Decretum

sublata eis et eorum cuilibet quavis ali- | apostolicas non facientes plenam et exter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et decidi debere mandamus. Decernentes irritum et inanc, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

cultates contra inobedientes.

§ 10. Ac mandantes dilecto filio nostro Camerarii fa- Philippo S. Angeli in Foro Piscium diacono cardinali Vastavillano, moderno, ac pro tempore existenti nostro et S. R. E. camerario, ut, pro praemissorum observatione, executione et implemento, omnibus et singulis praefatis et quibus opus fuerit praecipiat, mandet et inhibeat, illosque citet, cogat et compellat, et alias, prout sibi videbitur, contra eos procedat, ceteraque alia faciat et exequatur, quae in praemissis et circa ea necessaria fuerint, et sibi videbuntur quomodolibet opportuna. Nos enim, motu et potestatis plenitudine similibus, eidem Philippo cardinali et camerario, ultra eius potestatem et auctoritatem, in praemissis plenissimam licentiam et facultatem concedimus.

derogatoriae.

§ 11. Non obstantibus praemissis et causulae nostra de non tollendo iure quaesito, ac aliis apostolicis constitutionibus; dictaeque Camerae, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; necnon privilegiis, indultis et litteris apostolicis illis ac praedictis praesidentibus et clericis quomodocumque concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, illorum tenores, perinde ac si ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, harum serie, ad effectum omnium praemissorum, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si decano, clericis ceterisque praedictis ac quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras

pressam ae de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo etc.

Dat. Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, nonis decembris, pontificatus nostri anno xiu.

Dat. die 5 decemb. 1584, pontif. anno xui.

#### CLXXVI.

Institutio confraternitatis seu congregationis externorum scholarium, studiis collegii Soc. Iesu de Urbe insistentium, sub invocatione Annunciationis B. Mariae, ad pia opera exercendum; et facultas alias aggregandi congregationes, cum indulgentiarum communicatione.

## Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Omnipotentis Dei Salvatoris nostri, qui, ex pietatis suae superabundantia, fidelium mentibus caelestis inspirationis gratiam et devotionis ardorem ad divinae Maiestatis obsequia et piorum operum exercitia salubriter peragenda continuo infundit, exemplo adducti, in eam pastoralis officii curam cogitationemque sedulo incumbimus, per quam ipsorum fidelium fructuosis huiusmodi operibus et exercitiis vacantium religio et devotio continuum suscipiat incrementum, eisque votiva salus proveniat animarum.

§ 1. Alias siquidem per nos accepto Pii quod plerique probi et pii adolescentes, scentes studiis Sociebonarum litterarum studiis in collegio tatis losu de Urbe incumnostro Societatis Iesu de Urbe insistentes, bentes ad pia singulari erga Beatissimam Mariam Vir- operabic enunginem Dei Genitricem affectu ducti, ac dum se consoetiam lectorum et magistrorum suorum spiritualium cohortationibus ad idaccensi, ecclesiam Annunciationis eiusdem B. Mariae in corpore aedificiorum dicti colle-

Exordium.

gii consistentem, certis statutis diebus et horis, frequentare, et cum eximia devotionis sinceritate cordisque contritione, conscientiam suam per confessionis et sanctissimae Eucharistiae ministerium expurgare, ac divinis officiis, colloquiis et exhortationibus spiritualibus aliisque piis et salutaribus operibus vacare soliti erant, factoque inde ad illorum exemplum maiore aliorum concursu, mutuis studiis se invicem consociaverant. Nos, ut pium hoc institutum peramplius coalesceret, eisdem et aliis christifidelibus huiusmodi spiritualibus operibus et exercitiis pro tempore addictis, nonnullas indulgentias et peccatorum suorum remissiones concessimus, prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur.

eadem imitari coeperunt.

§ 2. Cum autem, sicut exhibita nobis Postca in di-nuper pro parte dilecti filii praepositi gepartibus, ubi neralis dictae Societatis petitio continebat, sunt dictae So- in diversis mundi partibus, et praesertim gia, scholares, insignioribus Europae civitatibus, eiusdem Societatis collegia, ad iuventutem bonis moribus et virtutibus ornandam, ac vera pietate sanaque doctrina imbuendam, propagari, illorumque externi scholares, ibidem studiorum causa confluentes, optima devotionis et piorum operum huiusmodi exercitia ferventi studio imitari, et exinde multiplices fructus ad Dei gloriam ipsiusque divini Nominis cultum, ac B. Mariae Virginis honorem, necnon publicam salutem et spiritualem consolationem provenire coeperint.

tunum videtur de Urbe pribuerunt.

§ 3. Et operae praetium sit ut, quemad-Unde oppor- modum piarum et fructuosarum exerciut stabiliatur in tationum huiusmodi institutum a scholadieta ecclesia ribus dicti collegii de Urbe, quod nostris maria congre- auspiciis et impensis magnifico aedificioliae orlum ha- rum et structurarum opere a fundamentis innovatur et extruitur, primordium suum in dicta ecclesia Annunciationis B. Mariae habuit, ita quoque inibi eorumdem schorium sodalitium, sub titulo eiusdem Annunciationis B. Mariae, ad laudabile eorum in piis operibus et officiis huiusmodi studium nostris beneficiis et indulgentiarum praemiis conservandum ac augendum, stabiliatur et instituatur, pro parte ipsius praepositi nobis fuithumiliter supplicatum ut praemissis annuere et desuper opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 4. Nos igitur, religiosorum ipsorum Hic ideo Ponscholarium in his spiritualibus exerci-tifex eam ibi etiis studium piae voluntatis affectu pro-mine praepositi sequi volentes, ipsumque praepositum a cietalis lesu; quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, siquibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes; necnon litterarum praedictarum tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, in eadem ecclesia unam seu unum externorum scholarium dicti collegii nostri ac etiam aliorum christifidelium Societati praedictae devotorum primariam congregationem seu primarium sodalitium, sub titulo Annunciationis B. Mariae huiusmodi, quae seu quod per praedictum et pro tempore existentem praepositum generalem dictae Societatis, seu, illo defuncto, donec alius ad officium praepositi generalis huiusmodi canonice assumatur, per vicarium etiam generalem eiusdem Societatis dirigi debeat, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo, sine tamen ipsius Societatis praeiudicio, erigimus et instituimus.

§ 5. Ut autem primaria congregatio seu primarium sodalitium huiusmodi, per dulgentiam plegratiarum et munerum caelestium largi- gressu et artionem, devotionis ac pietatis iugiter prolarium primaria congregatio seu prima- | ficiant incrementis, de omnipotentis Dei

misericordia ac beatorum Petri et Pauli | mae defuncti vel corporis infirmi recitaapostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis christifidelibus vere poenitentibus et confessis, qui deinceps in sodales eiusdem primariae congregationis seu primarii sodalitii recipientur, tam die receptionis eorum, si sanctissimum Eucharistiae sacramentum in praedicta ecclesia, aut ubicumque potuerint, eo die sumpserint, quam in mortis articulo:

§ 6. Necnon ipsis ac omnibus et singulis Visitantibus- aliis utriusque sexus christifidelibus etiam siam die Annun- vere poenitentibus et confessis, sacraque ciationis B. Ma- Communione refectis, qui ecclesiam praedictam, die festivitatis eiusdem Annunciationis B. Mariae, a primis vesperis usque ad occasum solis ipsius festivitatis, devote visitaverint, et inibi pro reipublicae christianae conservatione et augmento, haeresum extirpatione, principumque christianorum mutua et universali pace, ac nostra et pro tempore existentium Romanorum Pontificum prosperitate vel alias, preces, prout unicuique suggeret devotio, ad Deum devote effuderint:

tiam plenariam concedit;

§ 7. Insuper eisdem sodalibus, similiter Sodalibus con- vere poenitentibus et confessis, qui in Nabus hic expres tivitatis et Ascensionis Domini nostri Iesu Christi, ac Annunciationis, Assumptionis et Conceptionis necnon Nativitatis B. Mariae Virginis festis diebus, praedictum sanctissimum Sacramentum ibidem vel alibi acceperint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, apostolica auctoritate et tenore praedictis, misericorditer in Domino concedimus et elargimur.

Eisdem asso numero existentium vel aliorum christipora defuncto- fidelium defunctorum corpora ad sepulrum,

§ 9. Aut infirmi vel impediti, audito Aut, si Impe- signo campanae, genuflexi, si per infirmiditt sint, pro tatem licebit, Orationem Dominicam et infirmis oranti- Salutationem Angelicam, pro salute ani-

turam ecclesiasticam associaverint.

§ 8. Ipsisque sodalibus, qui de eorum

verint.

§ 10. Necnon qui congregationibus, tam Interessentipublicis quam privatis, ac divinis officiis, gationi etc., spiritualibusque colloquiis, exhortationibus et aliis piis officiis, etiam in sodalis seu aliorum christifidelium defunctorum suffragium, per primariam congregationem seu primarium sodalitium ordinandis, et ab ipso praeposito seu vicario generali approbandis, quique diebus feriatis missae sacrificio interfuerint.

An. C. 1584

§ 11. Aut vespertino tempore, antequam cubent, conscientiam suam diligen- tibus. ter examinaverint.

§ 12. Seu pauperes infirmos, tam so- Infirmos vel dales quam alios, in hospitalibus vel pri- sitantibus, vatis domibus, necnon carceratos visitaverint.

§ 13. Aut pacem inter inimicos conciliaverint, quoties horum quodvis fece-liantibus, annum rint, unum annum de eis iniunctis vel ponitentiae realias quomodolibet debitis poenitentiis, apostolica auctoritate et tenore similibus. etiam misericorditer in Domino relaxamus.

§ 14. Quascumque alias praesentibus Revocatio anon expressas indulgentias et peccatorum gentiarum. remissiones, etiam plenarias, et relaxationes scholaribus et aliis praedictis, ratione dicti eorum instituti, vel alias in communi per nos et Sedem Apostolicam quomodolibet concessas, revocando et abrogando.

§ 15. Insuper, ne praefati sodales, si sodales abaliquando eos ab ipsa Urbe abesse vel opera exercenalibi commorari contingat, huiusmodi in- tes gaudeant induldulgentiarum et aliarum gratiarum spiri- gentiis. tualium effectu et fructu frustrati remaneant, eisdem sodalibus, extra Urbem ubivis locorum pro tempore commorantibus, ut in locis, ubi eos pro tempore residere seu morari contigerit, opera praedicta, quae ipsi sodales in Urbe praesentes pro singularum indulgentiarum, remissionum

et relaxationum huiusmodi consequutione observare deberent, apud ecclesias eorumdem locorum aut alibi, prout poterunt, observando et exequendo, omnes easdem indulgentias, remissiones et relaxationes habeant, et illae eis pariter suffragentur.

§ 16. Necnon tam in Urbe quam alibi Et tam prae- ubivis locorum commorantes sodales prisentes in Urbe quam absentes mariae congregationis seu primarii sodastationes Urbis litii huiusmodi, qui, singulis quadragesisunt visitando malibus et aliis anni temporibus ac dieecclesias, ut bus stationum, ecclesias dictae Urbis et extra illius muros, quae a christifidelibus, pro consequendis indulgentiis et remissionibus, visitari solent, dictae Societatis, si ibi fuerit, alioquin aliam ecclesiam seu cappellam in locis, ubi eos pro tempore residere seu morari contigerit, ut praefertur, devote visitaverint, et ibi septies Orationem Dominicam, et septies Salutationem Angelicam recitaverint, tot et easdem indulgentias consequantur, quas consequerentur si iisdem temporibus et diebus singulas ecclesias dictae Urbis et extra illius muros huiusmodi, pro eisdem stationibus et indulgentiis consequendis deputatas, personaliter visitarent, ac om-

tiones;

§ 17. Praeterea eidem praeposito seu Facultas præ- vicario generali pro tempore existenti, ut lis aggregandi in quibusvis aliis dictae Societatis collealias congrega- giis extra Urbem praedictam, per universum orbem nunc et pro tempore erectis, seu corum ecclesiis, pro corumdem piorum operum incremento, quascumque alias seu quaecumque alia scholarium ibidem litterarum studiis insistentium et aliorum christifidelium ipsi Societati devotorum congregationes seu sodalitia, sub co titulo Annunciationis B. Mariae, quae ab ipsa primaria congregatione seu primario sodalitio tamquam membra a capite dependeant, auctoritate nostra, sine

nia et singula, quae pro huiusmodi gra-

tiarum consequutione quomodolibet re-

quiruntur, plene adimplerent.

tamen Societatis aut collegiorum et ecclesiarum huiusmodi praeiudicio, erigere et instituere.

§ 18. Illasque seu illa eidem primariae Eisque gratias congregationi seu primario sodalitio ag-communicaudi: gregare, ac eis sic erectis, institutis et aggregatis eorumque sodalibus praedictas ac omnes et quascumque alias indulgentias, peccatorum remissiones, relaxationes, gratias et facultates, tam spirituales quam temporales, a nobis dictaque Sede primariae congregationi seu primario sodalitio de cetero concedendas, ita ut sodales aliarum congregationum seu aliorum sodalitiorum huiusmodi, observantes et exequentes ea, quae ipsius primariae congregationis seu primarii sodalitii sodales, pro indulgentiis, remissionibus et relaxationibus huiusmodi consequendis, observare et exequi debent, easdem indulgentias, peccatorum remissiones et relaxationes pariter consequantur, facultate aggregandi et gratias huiusmodi aliis concedendi dumtaxat excepta, communicare.

§ 19. Necnon tam primariam seu pri- Congregatiomarium, quam omnes et singulas ei ag- statuta condengregandas congregationes seu omnia et di pro carum gregandas congregationes seu omnia et regimino. singula ei aggreganda sodalitia huiusmodi, per se vel alium seu alios eiusdem Societatis presbyteros idoneos ad id ab eo deputandos visitare, et pro earum felici statu, regimine et directione quaecumq. statuta, constitutiones et decreta, licita tamen et honesta sacrisque canonibus et concilii Tridentini decretis non contraria, necnon ab ipso praeposito seu vicario, si per alium vel alios deputandos huiusmodi fiant, examinanda et approbanda, edere; ac, postquam edita fuerint, quoties pro corum et temporum qualitate aut alias expediens ei videbitur, immutare, corrigere, moderari et reformare, aut alia ex integro condere, libere et licite valeat, eisdem auctoritate apostolica et tenore, perpetuo concedimus et indulgemus. Decernentes statuta, con-

quam edita, immutata, correcta, moderata, reformata et condita fuerint, ab omnibus sodalibus praedictis inviolabiliter observari debere.

servativae.

§ 20. Ac praesentes litteras, sub quibus-Chausulae præ- cumque similium vel dissimilium indulgentiarum et aliarum gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus et aliis contrariis dispositionibus, etiam in favorem basilicae Principis Apostolorum de Urbe seu Cruciatae Sanctae aut alias, per nos vel alios Romanos Pontifices successores nostros aut dictam Sedem, etiam motu proprio et ex certa scientia, apostolicae potestatis plenitudine, seu ad quorumvis, etiam imperatorum, regum, reginarum, ducum et aliorum principum instantiam, pro tempore quomodolib. factis, minime comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas ac de novo concessas esse et censeri; necnon omnibus, quos illae concernunt, suffragari debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 21. Non obstantibus praemissis et Clausulae de- nostra de indulgentiis adinstar non conrogatoriae. cedendis, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque, praesentibus, perpetuis futuris temporibus duraturis.

fides.

§ 22. Volumus autem ut earumdem præransumptorum sentium transumptis, etiam impressis, secretarii ipsius Societatis vel notarii publici manu subscriptis, et personae alicuius in dignitate ecclesiastica constitutae vel pro tempore existentis praepositi aut vicarii generalis eiusdem Societatis sigillo munitis, eadem prorsus fides ubique locorum, in iudicio et extra, adhibeatur, quae adhibe-

stitutiones et decreta huiusmodi, post- retur eisdem praesentibus, si essent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quarto, nonis decembris, pontificatus nostri anno xIII. Dat. die 5 dec. 1584, pontif. anno xIII.

## CLXXVII.

Contra exules et alios in Italia commorantes, qui animalia et alia bona in Statu Ecclesiastico diripiunt, abducunt, recipiunt vel permutant.

# Gregorius Papa XIII universis et singulis praes. litteras inspecturis. salutem et apostolicam benedictionem.

Causa huius

Non sine gravi animi nostri molestia nuper accepimus quod, licet nos iampri- constitutionis. dem per nostras constitutiones, et ministri nostri per proclamata et ordinationes ac etiam cohortibus armatis, exulum ac perduellium flagitiosorumque hominum audaciam in Statu nostro ecclesiastico reprimere, latrociniaque et delicta prohibere, ac delinquentes ad aliorum terrorem graviter punire omnibus modis conati fuerimus, nihilominus complures exules et latrones huiusmodi adhuc supersunt, qui, propriae salutis immemores, poenasque impositas parvifacientes, assidua furta et latrocinia in animalibus et iumentis, in statu et ditione nostra existentibus, committere non verentur; nec desunt alii, tam nobis quam temporalibus dominis circumvicinis subditi, qui animalia et iumenta illa ita subrepta sine timore ab ipsismet latronibus emere, et quoquoversum abigere et distrahere non dubitent, quo fit ut illis maior praebeatur occasio et materia delinquendi, et affidati Camerae Apostolicae, ipsique dohanerii dohanae

nostrae Patrimonii ac alii pecudarii et aratores, animalia huiusmodi habentes, maximum inde patiantur detrimentum.

tu Ecclesiastimentes otc.

§ 1. Quare nos, huic malo obviam ire, Excommunican et quieti ac indemnitati publicae, quantur diripientes tum in nobis est, prospicere volentes, lia bona in Sta- ac, ut quos legum poenaeque corporalis co, vel illa e- timor non retinet, saltem gladii spiritualis fulgor a malo deterreat, praesertim cum non solum pium et meritorium sed etiam iustum ac necessarium sit tales continuos ac notorie criminosos ac ab eis ementes res furtivas utroque gladio, severitate opportuna, corrigi atque puniri, perpetuo hoc edicto statuimus omnes et quoscumque tam huiusmodi animalia et iumenta aliasque res et bona cuiuscumque generis et speciei in Statu nostro temporali diripientes, abducentes et furto subtrahentes, quam ementes, permutantes seu ab eis illa quovis modo recipientes, et cum eisdem contrahentes, seu quovis titulo, colore, causa vel praetextu penes se habentes et retinentes, cuiuscumque status, gradus, conditionis, sexus, qualitatis, dignitatis aut præeminentiae fuerint, tam laici quam clerici et presbyteri, etiam regulares et saeculares, et non solum in dicto Statu nostro Ecclesiastico, sed etiam in quovis regno, Statu, dominio, territorio, civitatibus, terris et locis universae Italiae commorantes, ultra alias poenas iuris, constitutionum et proclamatum praedictorum, excommunicationis maioris latae sententiae poenam ipso facto incurrere, a qua nullus ab alio quam a Romano Pontifice, aut de eius speciali mandato, praeterquam in mortis articulo constitutus, factaque aut mandata restitutione vel satisfactione dictorum animalium, iumentorum, rerum et bonorum huiusmodi dictis affidatis, dohanerio et aliis, ut praemittitur, et pro tempore subreptorum, absolutionis beneficium valeat obtinere; ipsamque excommunicationis poenam ex nunc, prout ex tunc et e contra, adversus inobedientes et rebelles quoscumque et ipsorum quemlibet promulgamus per praesentes.

- § 2. Ac mandamus universis et singu- Episcopi etc. lis archiepiscopis, episcopis et aliis eccle-siastici et regni siarum praelatis, eorumque vicariis in Neapolis ac duspiritualibus generalibus totius nostri Sta-Ferrariae et Urtus praedicti, ac etiam in regno Neapoli-blicari tano, ac Statu Magni Hetruriae, ac Ferra-quae sic publiriae, et Urbini ducum, in virtute sanctae cata omnes afficiat. obedientiae, ut cum harum exemplaria, etiam impressa, manu notarii publici subscripta, sigilloque personae in dignitate ecclesiastica constitutae munita, exhibita eis fuerint, in omnibus civitatibus, terris, oppidis, locis, castris ac dioecesibus, praesertim statui nostro praedicto circumvicinis, ad valvas ecclesiae matricis civitatum, terrarum, oppidorum, castrorum et locorum suae dioecesis quamprimum affigi et publicari faciant. Quae quidem exemplaria seu transumpta sic affixa et publicata, ubique, in iudicio et extra illud, fidem faciant, omnesque supradictos ac alios praesentibus litteris nominatos vel quomodolibet comprehensos taliter ligent, arctent, afficiant et obligent, ac si unicuique personaliter intimatae fuissent.
- § 3. Non obstantibus constitutionibus Clausulae deet ordinationibus apostolicis; necnon pri-rogatoriae vilegiis, indultis, exemptionibus et litteris apostolicis quibuscumque personis, quacumque dignitate ecclesiastica vel temporali praeditis, coniunctim vel separatim concessis, etiam quibus caveatur expresse quod excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam et ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vii decembris MDLXXXIV, pontificatus nostri anno xm.

Dat. die 7 dec. 1584, pontif. anno xIII.

bini faciant pu-

## CLXXVIII.

Ouod Eremitae congregationis Camaldulensis, Ordinis S. Benedicti, Aretinensis dioecesis, religiosos Ordinum Mendicantium recipere possint; ipsi vero ad alium Ordinem, etiam Eremitarum S. Romualdi Montis Coronae, transire nequeant 1.

Gregorius Papa XIII dilecto filio priori generali monachorum Ordinis Camaldulensis nunc et pro tempore existenti.

Ea est eremi Camaldulensis Aretinen-Bromi Camal- sis dioecesis antiquitas, et monachorum in aspera illa solitudine Deo assidue famulantium religio, ac morum vitaeque innocentia et sanctitas, quae omnia non solum ab aliis saepe audivimus, sed etiam nostris oculis aliquando vidimus et admirati sumus, ut merito sacrum illum locum et Ordinem dignum semper, qui praecipue privilégiis fulciatur, iudicemus.

privilegiorum.

mendatio.

- § 1. Itaque omnes gratias, indulta et Confirmatio privilegia eidem Ordini et eremo a Romanis Pontificibus praedecessoribus, sub recipiendis quibuscumque quarumvis Religionum et Ordinum Mendicantium fratribus religiosis, ad ipsos transire volentibus, concessa, rata et firma esse volentes, et quatenus opus sit, auctoritate apostolica, tenore praesentium, innovantes, tibi, qui ex illis unus es, ac omnibus tecum in eodem eremo Altissimo famulantibus districte praecipimus et inhibemus ne ad alium Ordinem et Religionem, nec etiam ad aliam, quae Montis Coronae vocatur, eiusdem Ordinis Camaldulensis, sine expresso consensu et
  - 1 Quae spectant ad istam congregationem Camaldulensem, vide in Alexandri II constit. xxvIII, Nulli, tom. II, pag. 48, ubi plene dixi. Quae vero congregationem Eremitarum S. Romualdi respiciunt, attende in Clementis VII constitutione xxvi, Vestrum, tom. vi, pag. 117, ubi dixi.

Bull. Rom. Vol. VIII.

licentia superioris ipsius eremi, qui maior appellatur, in scriptis obtenta, transire audeant.

§ 2. Et si qui contrasecerint, excom- Contravenientibus poena inmunicationis, apostasiae et aliis con-aiguntur. gruis et arbitrio tuo successorumque tuorum infligendis et declarandis poenis, subiacere decernimus, ita ut contrafacientes capi, puniri et ad redeundum cogi possint; ad quae omnia facienda, decernenda et exequenda, et, ubi opus sit, brachium saeculare invocandum, plenam et liberam tibi et successoribus tuis eadem auctoritate damus et concedimus facultatem.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus Contraria subet ordinationibus apostolicis; necnon indultis, privilegiis, exemptionibus, aliis Religionibus quocumque modo concessis, approbatis et innovatis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die Iv ianuarii MDLXXXV, pontificatus nostri anno xIII.

Dat. die 4 ianuarii 1585, pontif. anno xiii.

#### CLXXIX.

Confirmatio privilegiorum Universitatis Studii generalis Lovaniensis 1.

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In praecelsa militantis Ecclesiae Sede divinitus collocati, profundaque considerationis indagine perscrutantes quampraecipuum sit donum a Patre luminum procedens litterarum scientia, quae, tenebrosas discutions caligines, sapientiam vivificat ac producit, per quam iustitia undique colitur, et omnis humanae conditionis prosperitas augetur, ad illas omnibus rationibus alendas iugiter intenti,

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Exordium.

nihil in republica christiana praeclarius aut stabilius, nihilque perinde necessarium arbitramur, quanı ea quae a praedecessoribus nostris, pro doctorum virorum conventibus manutenendis, provide concessa dicuntur, ea qua possumus ratione solidemus; ac quorumlibet, praesertim catholicorum regum id expetentium, vota grato admittimus assensu, prout et rerum qualitas exigit, et in Domino conspicious salubriter expedire.

§ 1. Sane charissimus in Christo filius Facti series. noster Philippus Hispaniarum rex catholicus, tam suo quam dilectorum filiorum Universitatis Studii generalis oppidi Lovaniensis, olim Leodiensis, nunc vero Melscliniensis dioecesis, necnon facultatis ar-

bis nuper exponifecit quod alias felicis re-Privilegia a cordationis Sixtus Papa IV, praedecessor

tium eiusdem Universitatis nominibus, nocessa Universi noster, ex certis tunc expressis causis. tati Lovaniensi. bonae memoriae Feruci tituli S. Vitalis presbyteri cardinalis, qui tunc ecclesiae Tornacensis ex dispensatione apostolica præerat, ac clarae memoriae Maximiliani Romanorum imperatoris, tunc Austriae ducis, ac tunc existentium doctorum, magistrorum et scholarium dictae Universitatis supplicationibus inclinatus, ac praedicti cardinalis grata intercessione et fideli consilio inductus, rectori eiusdem Universitatis pro tempore existenti, de quinque magistrorum ad id in congregatione solita ipsius Universitatis deputandorum consilio et assensu nominando, singulis praelatis, capitulis, collegiis, conventibus et personis ecclesiasticis utriusque sexus, saecularibus et regularibus, etiamsi abbatissali, abbatiali, episcopali, archiepiscopali aut cardinalatus fungerentur dignitate et honore, ad quos, quas vel quae canonicatuum et praebendarum ac administrationum et officiorum ceterorumque beneficiorum ecclesiasticorum quorumlibet, cum cura vel sine cura, in

terris temporalis dominii dicti Maximiliani imperatoris et recolendae memoriae tunc in humanis agentis Philippi, ipsius Maximiliani imperatoris primogeniti, consistentium, collatio, provisio, praesentatio, electio seu quaevis alia dispositio communiter vel divisim pertineret, et eorum cuilibet, etiamsi aliqui extra terras easdem sedem et residentiam haberent, dummodo tamen plus quam de sex beneficiis seu officiis huiusmodi disponere vel providere, ad illa praesentare, eligere vel nominare seu alias illa quovis locorum fundata conferre haberent; si praelati, videlicet vel praelatus aut aliae singulares personae, vita et praelatura ac administratione eorum durante, semel dumtaxat; si vero capitula, collegia vel conventus forent, singulis viginti annis, unum clericum ex studentibus et graduatis dictae Universitatis ac in illa residentibus, qui ultra quadraginta florenos auri de Camera annuatim non haberet, vel qui ob paupertatem gradum assequi non posset, facultatem perpetuis futuris temporibus duraturam per quasdam suas concessit, et ut sic nominare possint de apostolicae potestatis plenitudine indulsit ac voluit; et auctoritate apostolica similique potestate statuit et ordinavit quod praelati, capitula, conventus, collegia et personae huiusmodi ac successores corum, quibus huiusmodi nominationes factae forent, eisdem clericis sic nominatis perpetuo de uno beneficio ecclesiastico, cum cura vel sine cura, clerico saeculari in titulum conferri ac per talem regi et gubernari solito, dispositioni apostolicae generaliter non reservato aut generali reservatione non affecto, etiamsi canonicatus et praebenda, administratio vel officium in collegiata, aut scholastria, matricularia vel custodia in parochiali ecclesia vel cappella esset, et ad administrationem vel officium huiusmodi consuevisset quis per electionem assumi, eique cura immineret animarum, cuius fructus, redditus et proventus triginta florenorum Remen. aureorum, secundum communem æstimationem, valorem annuum non excederent, quod, post nominationem huiusmodi ipsis praelatis, capitulis, collegiis, conventibus et personis de se factam et praesentatam, quovis mense apostolico vel ordinario nuncupato perpetuis futuris temporibus vacare contingeret, ipseque sic nominatus per se vel procuratorem suum ad id ab eo specialiter constitutum infra unius mensis spatium duceret acceptandum, possent, tenerenturque et deberent omnino providere, inhibitione et decreto opportunis desuper appositis.

gia a Leone X.

§ 2. Et deinde piae memoriae Leo Alia privile- Papa decimus, etiam praedecessor noster, eiusdem Maximiliani imperatoris et similis memoriae Caroli V eorumdem Romanorum imperatorum, tunc archiducis, ac Margaritae archiducissae Austriae, necnon decani et facultatis artium huiusmodi supplicationibus inclinatus, per alias suas litteras, quod decanus vel vice-decanus pro tempore dictae facultatis, de assensu et consilio receptoris et procuratorum, etiam pro tempore, quatuor nationum eiusdem facultatis, per se vel ad id ab eis, ob eorum absentiam, vel alias, ne nominationes differentur, ubstituendos, praesentandus, seu maioris partis eorumdem, posset singulis decem annis, a data litterarum Leonis prædecessoris huiusmodi computandis, quibuscumque collegiis, capitulis et conventibus semel; praelatis vero collatoribus, collatricibus et aliis singularibus personis habentibus dispositionem etiam qualemcumque beneficiorum vel officiorum ecclesiasticorum in dictis terris temporalis dominii Maximiliani et Caroli imperatorum praedictorum, seu quae eisdem vel alteri eorum aut legitimis ipsorum haeredibus specta- factam de beneficio seu officio vacante,

bant seu spectarent et pertinerent pro tempore quo illi vel illis subiectae essent, necnon in civitate et patria Leodiensi, et comitatu Lossensi, et ducatu Bulloniensi, et etiam in civitate Cameracensi, et comitatu Cameracensi, ac Tornacensi, Morunensi, et Atrebatensi civitatibus et dioecesibus, et in civitate Traiectensi consistentium, etiamsi aliqui extra terras et loca praedicta sedem et residentiam haberent, et quacumque praefulgerent dignitate, bis seu duabus distinctis vicibus, vita, praelatura et administratione eorum durante, unum ex dictis magistris in artibus, qui inibi in facultate praedicta sex annis legisset seu rexisset, vel ob doctrinae eminentiam ad docendam logicam aut physicam Aristotelis admissus, seu in illa novem annis promotus et graduatus foret, et de illius consilio esset vel aliquando fuisset. et qui, pro ea prima vice dumtaxat, etiam ultra octuaginta florenos auri de Camera similes annuatim haberet; alius vero de cetero ultra dictos octuaginta florenos auri de Camera similes nonhaberet, perpetuis futuris temporibus nominare, ipseque nominatus quodcumque beneficium seu officium ecclesiasticum, cum cura vel sine cura, in dictis litteris expressum, eidem dispositioni apostolicae reservatione generali in corpore iuris clausa non reservatum, cuius fructus, redditus et proventus sexaginta florenorum auri de Camera similium, oneribus deductis, ita quod ex illo ipse nominatus commodius sustentaretur, valorem annuum secundum aestimationem praedictam non excederent, quovis etiam mense apostolico vel ordinario acceptare valeret; nec sic nominatus teneretur nominationes huiusmodi communicare capitulis, collegiis, conventibus, praelatis, collatoribus, collatricibus vel singularibus personis praedictis seu alicui eorum, aut, post acceptationem

collatorem ipsum vel collatricem seu capitula, collegia vel conventus huiusmodi pro collatione requirere, sed quod posset, vigore dictae nominationis de persona sua factae, ab executoribus in litteris Sixti praedecessoris huiusmodi deputatis, seu decano ecclesiae S. Petri dicti oppidiLovaniensis pro tempore existenti, quibus ac dicto decano et cuilibet eorum id idem Leo praedecessor committebat et mandabat, de beneficio seu officio vacante sibi provideri facere, plenarie dicta auctoritate apostolica, absque ulteriori requisitione ipsorum collatorum, capitulorum et conventuum, collegiorum vel personarum praedictarum. Ac post acceptationem, ad instar expectantium apostolicorum, et prout in gratiis expectativis observabatur, insinuare, et se in corporalem possessionem poni et induci facere posset.

tium.

§ 3. Et si contingeret per dictam Uni-Provisio in no- versitatem seu illius rectorem et decanos minationibus si-mul baccalau- aliquem baccalaureum in iure vel medireorum simul cina, per praedictam vero facultatem artium seu illius decanum et personas praedictas aliquem magistrum artium nominari, eodem vel diversis temporibus, ad eamdem collationem, quod nominatus per facultatem seu personas praedictas, tamquam magis meritus et qualificatus, praeferretur, licet litterae nominationis alterius essent de priori data. Si vero utrobique contingeret artium magistros vel aeque qualificatos nominari, quod tunc, in casu concurrentiae super acceptatione eiusdem beneficii, servaretur ius commune vel dispositio regularum Cancellariae quoad praelationem seu praeferentiam. Quodque soli residentes in dicta Universitate ius nominationum acquirere vel servare, et in locum decedentium seu mutantium residentiam aut nominationibus suis cedentium, alii, toties quoties, per ipsam facultatem modo praemisso nominari possent. Et quod magister artium prius

per ipsam Universitatem nominatus, nihilominus per dictam facultatem artium modo praedicto nominari valeret etiam ad eamdem collationem, et utraque nominatione gaudere et uti; ac quod semel nominatus posset secundo et tertio nominari, quamdiu ultra octuaginta ducatos similes de Camera annuatim in annuis redditibus seu fructibus beneficiorum non haberet; et quod nihilominus iuniores magistri eiusdem facultatis, de quibus non fuerat facta mentio, seu qui dictum tempus non attigerant, possent per eamdem facultatem seu illius personas praedictas nominari et acceptare beneficia valoris in litteris Sixti praedecessoris huiusmodi expressi; omnesque sic pro tempore nominati praeferrentur et praeferri deberent quibuscumque aliis, etiam habentibus primarias preces regales et imperiales, seu alias nominationes, etiam vigore quorumvis privilegiorum et indultorum apostolicorum'quibuscumque aliis Studiis generalibus, etiam Parisiensi, tunc et pro tempore, etiam si motu, auctoritate et potestate similibus, concessorum, cum decreto irritanti, si secus scienter vel ignoranter foret ab aliquo attentatum, cum inhibitionibus, antelationibus et praerogativis. derogationibus ac aliis clausulis in litteris Sixti praedecessoris huiusmodi contentis, ceterisque in et contra praemissa necessariis, fortioribus et inexcogitabilibus, perpetuo statuit et ordinavit; seu litteras et facultates Sixti praedecessoris huiusmodi cum inhibitionis, decreti, deputationis executorum, ac omnibus et singulis aliis in eis contentis clausulis ad hoc extendit et ampliavit; quodque litteris Leonis praedecessoris huiusmodi non insertis certo modo et forma tunc expressis nec derogari posset, nec derogatum censeretur decrevit et declaravit.

§ 4. Ac successive per dictum Leonem prædecessorem accepto quod, pro eo quod Dispositiones post concessionem litterarum suarum prae-

tivas et spe- dictarum, matura deliberatione, de tunc ciales reserva- eiusdem S. R. E. cardinalium consilio et assensu, ex certis tunc expressis et aliis rationabilibus causis, omnes et singulas gratias expectativas et speciales reservationes de quibusvis patriachalibus; metropolitanis aut cathedralibus ecclesiis ac monasteriis, dignitatibus, personatibus, administrationibus, officiis aliisque beneficiis ecclesiasticis, cum cura vel sine cura. saecularibus et quorumvis Ordinum regularibus, in favorem quorumcumque, etiam dictorum cardinalium, ac etiam illorum, necnon imperatoris, regum, reginarum, ducum, marchionum et aliorum principum et universitatum, quacumque ecclesiastica vel mundana dignitate fungentium, intuitu vel respectu, et ex quibusvis, etiam urgentissimis et inexcogitabilibus causis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, clausulis, quoad ea, in quibus, non ex verbis, sed realiter, non erant plenum et verum sortita effectum, concessas, cum irritantis appositione decreti, per quamdam revocaverat, cassaverat, irritaverat et annullaverat, et revocatoriam huiusmodi iuxta illius tenorem per aliam innovaverat, et quas ab eo ex tunc de cetero emanari contingeret similes gratias sub illis comprehensas esse voluerat, et postmodum per alias constitutiones suas, diebus et annis tunc expressis in Cancellaria apostolica publicatas, omnes et singulas specialium reservationum, facultatum et aliarum gratiarum a se emanatarum factas revocationes innovaverat, a nonnullis de viribus facultatis et litterarum praedictarum haesitabatur, idem Leo praedecessor per reliquas suas litteras, motu, auctoritate et potestate paribus, declaravit facultates et desuper confectas litteras praedictas, cum omnibus et singulis concessionibus, indultis, statutis, ordinationibus et aliis in eis contentis

clausulis, ac inde seguuta quaecumque, quoad beneficia sub illis comprehensa, tam actu vacantia quam in posterum vacatura, per praedictas et alias quascumque litteras, constitutiones et Cancellariæ prædictae regulas, quae ctiam super revocatione et illarum innovatione ac suspensione vel modificatione gratiarum expectativarum, specialium vel generalium reservationum ac similium vel dissimilium facultatum, nominationum, statutorum, ordinationum, concessionum et gratiarum, etiam perpetuarum, etiam ex quibusvis causis, quantumcumque maximis et urgentissimis, quae a se et Sede praedicta, etiam consistorialiter, ac cum quibusvis clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis, fortioribus, efficacioribus et insolitis, ac inhibitionibus, et decretis, etiam irritantibus, tunc emanassent et in posterum emanarent, minime revocatas, suspensas, limitatas vel modificatas fuisse et esse, aut revocari, cassari, suspendi, limitari vel modificari potuisse neque in futurum posse, nisi dum et quoties, in huiusmodi futuris revocationibus, suspensionibus et modificationibus, de aliis Sixti ac suis praedictis litteris, ac duabus datis earumdem, nomineque et dignitate ipsius Maximiliani imperatoris, tam quamdiu in humanis ageret quam eo vita functo, specialis, specifica et individua, non autem per clausulas generales idem importantes. mentio facta foret, et ipse Leo praedecessor vel successores sui Romani Pontifices pro tempore existentes per diversas litteras in forma brevis doceret seu successores praefati docerent publice, in eadem Universitate insinuandas, suæ vel successorum eorumdem intentionis esse litteras huiusmodi ex aliqua causa revocare, suspendere vel modificare, cum intervallo unius mensis inter datas singularum litterarum in forma brevis huiusmodi, et non alias, aliter nec alio modo; et si forsan ullo modo litteras huiusmodi contingeret revocari, suspendi vel modificari, seu iam tunc revocatas fuisse, ex tunc, prout ex eo die, et quoties sic revocatae vel suspensae forent, in suum pristinum et in eum, in quo ante revocationem, suspensionem vel modificationem huiusmodi quomodolibet erant, statum plenarie reposuit, restituit et reintegravit, ac plenarie repositas, restitutas et reintegratas fuisse et esse declaravit, irritante decreto similiter apposito.

§ 5. Cumque etiam postmodum a reco-Alia Hadriani lendae memoriae Hadriano Papa VI, simi-VI privilegia, liter praedecessore nostro, ad summi aporum innovatio. stolatus apicem assumpto, nonnullae revocationes nominandi facultatum et illarum vigore factarum nominationum, quae suum non erant sortitae effectum, emanassent, dictus Hadrianus praedecessor, singulas litteras Sixti et Leonis praedecessorum huiusmodi, cum omnibus et singulis derogationibus, decretis et clausulis in eis contentis, necnon ipsam facultatem artium et illius personas huiusmodi adversus singulas revocationes praedictas in pristinum et eum statum, in quo ante illas quomodolibet erant, quatenus opus esset, restituens, reponens et plenarie reintegrans, singulas litteras Sixti et Leonis praedecessorum huiusmodi et in cis contenta quaecumque, motu et scientia similibus ac de apostolicae potestatis plenitudine, approbavit et innovavit, ac perpetuae firmitatis robur obtinere decrevit, et pro potiori cautela, illa omnia de novo, ita quod decanus vel vice-decanus facultatis artium huiusmodi, modo in litteris Leonis praedecessoris huiusmodi expresso, quibuscumque collegiis, capitulis et aliis personis, etiam quacumque dignitate vel honore fungentibus, qualemcumque dispositionem beneficiorum vel officiorum ecclesiasticorum habentibus, in terris temporalis dominii dicti Caroli imperatoris,

ac civitate et patria Leodiensi et comitatu Loysensi et ducatu Bulloniensi, nec non in civitate Cameracensi et comitatu Cameracensi, ac Tornacensi, Morinensi, Atrebatensi civitatibus et dioecesibus singulis praedictis, ac in civitate et etiam dioecesi Traicctensi consistentium, magistros in artibus in dicta facultate artium promotos et graduatos, ut praesertur, nominare, ac nominati huiusmodi quaecumque beneficia et officia, videlicet seniores artium magistri, qui dictum tempus attigissent, vel sex annis in facultate praedicta legissent seu rexissent, vel ob doctrinae eminentiam ad docendum logicam vel physicam Aristotelis admissi, seu in illa novem annis promoti et graduati forent, et de illius consilio essent vel aliquando extitissent, ea quorum sexaginta ducatorum auri de Camera; iuniores vero, qui dictum tempus nondum attigerant, quorum triginta florenorum Remensium aureorum grossi fructus, oneribus non solum perpetuis personalibus et realibus, sed etiam pensionibus annuis aliis personis super eisdem beneficiis et officiis reservatis, siquae super iis essent reservatae, et quibuscumque aliis oneribus valorem fructuum, quos absens in Studio aut alio loco privilegiato reciperet, diminuentibus plene et totaliter deductis, ita ut ex illis ipse nominatus in huiusmodi loco privilegiato commodius sustentaretur, valorem annuum respective non excederent, quovis etiam mense apostolico vel ordinario, per se vel procuratorem suum legitimum ad id specialiter constitutum, infra unius mensis spatium, non a die obitus ultimi possessoris, sed a die quo illi sic nominato vel eidem procuratori de huiusmodi beneficii vacatione constaret, computando, etiam si huiusmodi beneficia, cum cura vel sine cura, clerico saeculari in titulum conferri, et per talem regi et gubernari solita, canonicatus et praebendae, dignitates, personatus, administrationes vel officia, etiam curata et electiva, in cathedralibus, etiam metropolitanis, vel collegiatis, aut scholastriae, matriculariae seu custodiae in parochialibus ecclesiis vel cappella, seu quocumque alio nomine nuncupata, ac dispositioni apostolicae quomodolibet, præterguam reservatione generali in corpore iuris clausa, reservata forent, etiam si huiusmodi artium magistri modo praedicto nominati pro tempore huius suae nominationis minores annis vel illegitimi existerent, beneficia etiam curata, dummodo tempore vacationis illorum beneficiorum aetatem legitimam attingerent, aut cum eis super aetatis vel natalium defectibus sufficienter dispensatum esset, absque nova nominatione prius facienda, acceptare, et de illis, in vim litterarum Leonis praedecessoris huiusmodi dumtaxat, et processuum desuper pro tempore decretorum, quos totum tenorem litterarum praedictorum Sixti et Leonis praedecessorum continere non oporteret, sed illam litterarum Leonis praedecessoris huiusmodi partem, quae infrascriptis executoribus aut eorum alicui convenire videretur, aut etiam solam particulam, quod notorium esse dignoscitur, inserere sufficeret, quibus etiam omnino, quoad id, staretur et stari deberet in iudicio et extra, ac si totustenor litterarum Sixti et Leonis praedecessorum huiusmodi de verbo ad verbum insereretur aut foret insertus, per Sanctae Gertrudis intra et Beatae Mariae Parmensis extra muros dicti Lovaniensis monasteriorum abbates, ac Sanctae Oudulae Bruscellensis oppidorum, necnon Sancti Petri etiam Lovaniensis ecclesiarum decanos, dictarum Leodiensis et Cameracensis dioecesum, executores in eisdem litteris Sixti et Leonis praedecessorum deputatos, seu eorum aliquem aut quamcumque personam in dignitate ecclesiastica constitutam pro execu-

cutore, seu quemcumque notarium publicum aut presbyterum vel clericum, per dictos magistros artium nominatos, aut eorum quemcumque, pro subexequutore eligendam seu eligendum, sibi provideri facere, ipsique exequutores et subexequutores eos et eorum quemlibet in corporalem possessionem sic pro tempore acceptatorum beneficiorum et illorum iurium et pertinentiarum omnium, pro huiusmodi provisione aut possessione prorsus irrequisitis ordinariis collatoribus, inducere.

§ 6. Et quod tam seniores quam iuniores artium magistri praedicti, secundo, nis artium matertio actoties nominati, videlicet seniores. gistris. qui tempus illud praedictum attigissent, donec octuaginta; iuniores vero donec quadraginta florenos auri de Camera in fructibus beneficiorum aut certis annuis redditibus, oneribus modo prius expresso deductis, annuatim haberent. Et quod nominationem Universitatis et facultatis artium huiusmodi insimul habere, ac utraque, sive prius per Universitatem seu illius rectorem, postea vero per facultatem artium seu illius decanum praedictos, sive e contrario nominati essent, uti et gaudere. Quodque, decedentibus collatoribus sub quibus pro tempore factae forent nominationes, quae nondum effectum sortitae essent, eædem nominationes sub successore, absque nova nominatione, valide existerent, et suos effectus sortiri. iidemque iuniores artium magistri omnibus et eisdem pracrogativis in litteris Leonis; praedecessoris huiusmodi nominatis senioribus concessis potiri et gaudere possent. Salvo quod in vim huiusmodi nominationis isti iuniores beneficia valorem triginta florenorum Remensium aureorum, oneribus modo prius expresso deductis, excedentia acceptare non valerent; ac quod nominationes suas seu de persona sua factas ordinariis collatoribus insinua-

annuae pensio-

re non tenerentur; quodque ipsi collatores, vita et praelatura eorum durante, bis seu duabus distinctis vicibus; capitula vero, intra decem annorum spatium modo praedicto computandum, semel unum beneficium valoris prius expressi respective, dictis magistris sic nominatis per dictam facultatem artium, sive tales magistri seniores essent vel iuniores, qui, non secus quam seniores, ad cuiuscumque collatoris aut capituli, qualemcumque beneficiorum vel officiorum dispositionem habentis, collationem nominari possent, conferre tenerentur: ita tamen quod, vigore litterarum Leonis praedecessoris, huiusmodi singuli collatores praedictiex beneficiis dictae apostolicae dispositioni non reservatis, in eorum mensibus ordinariis nuncupatis pro tempore vacantibus, de uno dumtaxat singulis decenniis eisdem nominatis providere tenerentur.

§ 7. Et quod dicti omnes et singuli Magistri ar- artium magistri, sive seniores sive iunioclum extra Uni- res essent, super beneficiis per eos in vim versitatem trahi huiusmodi nominationis acceptatis, per qualescumque personas, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis vel conditionis existerent, etiam si abbatiali, episcopali, archiepiscopali aut alia maiori dignitate, etiam cardinalatus honore, praefulgerent, aut in vim quarumcumque, etiam conservatoriarum, litterarum, ac privilegiorum ac indultorum apostolicorum, etiam quibusvis ecclesiis, monasteriis et locis, ac archiepiscopis, episcopis et locorum ordinariis, abbatibus, capitulis, conventibus, collegiis, Universitatibus, etiam Parisiensi, et aliorum Studiorum generalium, ac illorum et quibusvis aliis. etiam ex paribus et quibusvis aliis causis, ac sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis pro tempore concessorum, extra dictam Universitatem ad iudicium trahi modi suos in dictis beneficiis quoscumque adversarios coram aliquo ex conservatoribus privilegiorum eiusdem Universitatis trahere; et quod nominati huiusmodi omnibus et singulis, etiam suis et pro tempore existentibus Romani Pontificis antiquis et descriptis familiaribus, continuis commensalibus, ac in cappella nostra, tunc sua, cantoribus, cappellanis et Romanae Curiae officialibus et aliis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, nobilitatis et conditionis existentibus, quascumque expectativas, etiam in forma pauperum, et alias gratias, etiam regales et imperiales, primarias preces habentibus et prosequentibus, omnino praeferri possent et deberent, perpetuo concessit, statuit et ordinavit; seu etiam praesentes litteras ad hoc extendit et ampliavit, ac alias et alia fecit, prout in singulis praedictis, nec non sanctae memoriae Clementis Papae VII, pariter praedecessoris nostri, litteris super restitutione, repositione, reintegratione, approbatione, nominatione, nova concessione, statuto, ordinatione, extensione, ampliatione Hadriani praedecessoris huiusmodi, cum ipse Hadrianus praedecessor, antequam eius litterae desuper conficerentur, sicut Domino placuit, rebus fuisset humanis exemptus, plenius dicitur respective contineri.

§ 8. Cum autem, sicut eadem expositio subiungebat, firmiora sint ea, quibus dictorum prisaepius dictae Sedis intervenit auctoritas. idem Philippus rex, asserens Universitatem praedictam unicum praesidium et lumen catholicae fidei in inferiori Germania existere, tam suo quam Universitatis et facultatis artium huiusmodi nominibus praedictis, nobis humiliter supplicari fecit quatenus omnibus et singulis litteris praedictis, pro suis in Sedem et fidem catholicam praedictas meritis, enon possent; ipsi tamen nominati huius- itiam nostrae approbationis robur adiicere,

Confirmatio

ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, qui fidelium quorumlibet, praesertim catholicorum regum, votis libenter annuimus, ac ea, quantum in nobis est, favoribus prosequimur opportunis, attendentes etiam Universitatis praedictae multa esse in fidem catholicam et Sedem huiusmodi merita, nobis et venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus non incognita; ac Philippum regem et singulas personas Universitatis et facultatis artium huiusmodi a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, siquibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon singularum litterarum praedictarum tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, supradicta privilegia, quemadmodum per praedictos praedecessores nostros concessa et confirmata fuerunt, cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis. cautelis, decretis, derogationibus, praeservationibus, ac, prout illa concernunt, omnia et singula in eis contenta, et prout iacent, dicta auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, eaque suos effectus sortiri volumus, et. quatenus opus sit, de novo concedimus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, ac ea omnia valida et efficacia esse, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et ab omnibus, quos illa concernunt, inviolabiliter observari, ac ita ut contra illa, quovis quaesito colore vel ingenio, venire nequaquam possint, ut praefertur, adillorum observantiam teneri et ad id, etiam sub ecclesiasticis sententiis.

censuris et poenis, cogi et compelli posse declaramus.

§ 9. Et ut maiori gratia dictam Univer- Privilegiorum sitatem afficiamus, redditum et proven-ampliatio, tum annuum beneficiorum in litteris Sixti praedecessoris huiusmodi expressum ad eam summam, quam dictus Leo praedecessor in suis litteris facultati artium concessis huiusmodi expressit, eadem auctoritate extendimus, ita tamen quod fructus singulorum beneficiorum praedictorum valorem annuum praescriptum non excedant; et si ad beneficia, quorum fructus, redditus et proventus maioris valoris fuerint, nominationes et alia praedicta fiant, illa omnia nullius sint roboris vel momenti. Valor porro praedictus, iuxta declarationem praedicti Hadriani praedecessoris super hoc factam, etiam quoad alias dictae Universitatis facultates habendus intelligatur, videlicet grossorum fructuum, oneribus non solum perpetuis, personalibus et realibus, sed etiam pensionibus annuis aliis personis super eisdem beneficiis et officiis reservatis, siquae essent super illis reservatae, et quibuscumque aliis oneribus, valorem fructuum, quos absens in Studio aut alio loco privilegiato reciperet, diminuentibus, plene et totaliter deductis, ita ut ex illis ipse nominatus in huiusmodi loco privilegiato commodius sustentetur.

§ 10. Et insuper prohibemus expresse Cessiones nout quicumque, nominationes praedictas minationem venunc et quandocumque habentes aut prosequentes, earum iuri aut prosequutioni, sive simpliciter sive alias, in cuiusvis favorem nullatenus cedere possint; quod si fecerint, cessiones huiusmodi nullae sint. et cedentes ad futuras omnino inhabiles censeantur eo ipso; ius tamen ipsum in rectoris et deputatorum Universitatis, si ab illis; si vero a decano et deputatis artium, eorum manibus respective remittere possunt.

§ 11. Praeterea volumus et mandamus Nominati ad quod hi, qui ad beneficia curam animabeneficia curata ab ordinariis rum habentia nominati fuerint, non adlocorum appro- mittantur, nisi prius ab ordinariis locorum, praevio examine absque concursu faciendo, fuerint approbati, quodque in eis personaliter residere teneantur; nec se eo nomine excusare possint, quod in dictis Universitate et facultate artium scholares sint seu docentes aut magistri; districtius inhibentes tam locorum ordinariis quam quibusvis collegiis, capitulis, conventibus, praelatis, collatoribus, collatricibus et aliis superioribus personis praedictis, in virtute sanctae obedientiae, ne eosdem sic nominatos perpetuis futuris temporibus, quovis quaesito colore vel ingenio, impedire, molestare vel perturbare audeant seu etiam praesumant. Decernentes quoque irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavisauctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

praesentium litterarum.

§ 12. Et nihilominus S. Gertrudis et Executores Beatae Mariae Parmensis abbatibus praedictis, ac dilecto filio decano ecclesiae Sancti Iacobi dicti oppidi Lovaniensis per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte rectoris et decani vel vice-decani ac deputatorum ac singularum personarum huiusmodi seu alicuius corum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant rectorem et decanum vel vice-decanum ac deputatos et singulas personas huiusmodi necnon alios, quos ipsae praesentes litterae concernunt, nostris approbatione, confirmatione, voluntate, nova concessione, adiectione, declaratione, decreto, extensione, prohibitione, mandato et aliis praemissis pacifice frui et gaudere,

non permittentes eos vel eorum aliquem per locorum ordinarios, conservatores seu quoscumque alios, quavisauctoritate fungentes, quomodolibet molestari, perturbari vel inquietari. Contradictores quoslibet et rebelles, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super iis habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 13. Non obstantibus similis memo- Derogatio con-

riae Bonifacii Papae VIII, etiam praede-trariorum. cessoris nostri, in qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis adiudicium evocetur, seu ne iudices a Sede praedicta deputati extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere quoquomodo praesumant, et de duabus diaetis in concilio generali edita, dummodo ultra tres diaetas quis vigore praesentium ad iudicium non trahatur, et a praedecessoribus nostris quoquomodo emanatis, ac quibusvis aliis apostolicis, necnon in provincialibus, synodalibus et universalibus conciliis editis. generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; et quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutiset consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis. irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, quomodolibet concessis, confirmatis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque

totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio habenda, aut aliqua alia ad hoc exquisita forma servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Exordium.

- § 14. Ceterum, quia difficile foret prae-Fides tran-sentes litteras ad singula quaeque loca, ubi opus fuerit, deferre, volumus et apostolica auctoritate praedicta decernimus quod praesentium transumptis, manu publici alicuius notarii subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae etc.
  - § 15. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, kalendis martii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 1 martii 1572, pontif. anno 1.

## CLXXX.

Publicatio litterarum seu potius decreti Pii Papae V super translatione ecclesiae cathedralis Feretranae ab oppido S. Leonis ad oppidum nuncupatum Pinna Billorum, et respectiva unione, augumento ac dotatione utriusque capituli 1.

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Æquum reputamus et rationi congruum ut ea, quae de Romani Pontificis 1 Ex Regest. in Secret. Brev.

gratia processerunt, licet, eius superveniente obitu, litterae apostolicae desuper confectae non fuerint, suum sortiantur effectmu.

§ 1. Dudum per felicis recordationis Ob imminen-Pium Papam V, praedecessorem no-tium bellorum periculum sacra strum, accepto quod ecclesia Feretrana S. fleti in Feretrana civitate S. Leonis nuncupata, in oppido civitatis nun-Leonis non po cupatae eiusdem S. Leonis, Feretranae dioecesis, dilecti filii nobilis viri Guidi Ubaldi ducis Urbini temporali dominio subiecta erat, et in illa dumtaxat unus praepositus, qui praeposituram dictae ecclesiae, dignitatem inibi post pontificalem maiorem, obtinebat, et sex canonici existebant, et quae adeo, turbinibus bellorum imminentibus, suspecta habebatur, quod dictus Guidus Ubaldus dux, prosui Status tuitione et conservatione, in dicto oppido, cum unum ex principalioribus oppidis ditionisuae subiectis reputaretur, continuum militare praesidium, ac diu noctuque custodiam assidue habere cogebatur; quodque, ob militum in eodem oppido continuo arctam custodiam sive excubias facientium morositatem, illorumque diversum a Statu Ecclesiastico vivendi modum et habitationum necessariarum defectum, tam venerabili fratri nostro, tunc suo, Francisco etiam tunc episcopo Feretrano, quam dilectis filiis praeposito et canonicis ipsius ecclesiae ad illam, quoties opportunum vel alias eis bene visum existebat, liber non pateret accessus, quo fiebat ut tam Franciscus episcopus quam praepositus et canonici praedicti in dicta ecclesia residentiam debitam non faciebant, minusque in ea divina officia, praeterquam in festivitate eiusdem S. Leonis, celebrabantur, in divini cultus diminutio-

§ 2. Cumque in dicta dioecesi oppidum Pinna Billorum nuncupatum, situa- vero fiebant in ecclesia S Bartione et loci commoditate pulcherrimum, tholomaei. ac populi multitudine refertum, minusque

Commodius

quam oppidum S. Leonis huiusmodi suspectum existeret, in illoque ac praedicta dioecesi una dumtaxat collegiata ecclesia sub invocatione S. Bartholomæi existeret, in qua divinus cultus per dilectos filios ipsius ecclesiae S. Bartholomæi praepositum et canonicos, qui insimul sex numero existebant, exercebatur; quodque tam Franciscus episcopus quam dictae ecclesiae Feretranae canonici praedicti in eadem ecclesia S. Bartholomæi, situatione et loci commoditate praedictisattentis, facile residere, et cum canonicis ecclesiae Sancti Bartholomaei huiusmodi divina officia decantare poterant, praefatus praedecessor, qui divino cultui libenter intendebat, et ut cathedrales ecclesiae situationem commodam haberent sinceris exoptabat affectibus, quique dudum interalia voluerat quod semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interest, circa praemissa, necnon de domicilio tam Francisco et pro tempore existenti episcopo Feretrano quam ipsius ecclesiae Feretranae canonicis praedictis, ut facilius divina officia celebrare possent, et eis via excusationis non residentiae ac divinorum non celebrationis praecluderetur, utque in dicta ecclesia S. Bartholomaei per amplius ministrorum numerus augeretur opportune providere volens, ipsosque Franciscum episcopum ac S. Leonis et S. Bartholomaei ecclesiarum huiusmodi praepositos eorumque singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existebant, ad effectum infrascriptorum dumtaxat consequendum, absolvens et absolutos fore censens.

§ 3. Motu proprio, non ad Francisci Feretranam episcopi et praepositorum et canonicoecclesiam cum rum praedictorum vel alterius pro eis su- et aliis actibus capitularibus; ac quod de

per eo eidem praedecessori oblatae peti- insigniis cathetionis instantiam, sed de sua mera delibe- sia Sancti Leoratione et ex certa scientia ac de aposto-nia ad oppidum licae potestatis plenitudine, sub datum clesiam S. Barvidelicet sexto idus iulii, pontificatus sui stulit Pius V, anno v, ecclesiam Feretranam praedictam, vicem unitie caeatenus non frequentatam, et in qua tam pitulis; Franciscus et qui pro tempore fuerunt episcopi Feretrani ac canonici dictae ecclesiae non resederant, ad dictam collegiatam ecclesiam, una cum eiusdem ecclesiae cathedralis insigniis, auctoritate apostolica, transtulit et translatam esse voluit, ita ut deinceps liceret Francisco ac pro tempore existenti episcopo Feretrano, ipsiusque ecclesiae S. Leonis praeposito et canonicis praedictis in dicta ecclesia S. Bartholomæi residere, et divina officia inibi, una cum illius canonicis praedictis, decantare; quodque dictae S. Leonis et S. Bartholomæi ecclesiae non amplius duae, cathedralis scilicet et collegiata ecclesiae nuncuparentur, sed una tantum ecclesia cathedralis existeret, nuncuparetur et reputaretur, et ecclesiarum earumdem canonici unum corpus efficeretur; et canonici ecclesiae S. Bartholomæi huiusmodi, fructus suos percipientes, canonici cathedralis ecclesiae nuncuparentur et nuncupari, privilegiisque, honoribus, exemptionibus et libertatibus, necnon favoribus, gratiis et indultis, quibus canonici aliarum cathedralium ecclesiarum eatenus uti, gaudere et frui potuerant et debuerant ac poterant et debebant, uti, frui, potiri et gaudere libere et licite, pariformiter et absque ulla penitus differentia, possent. Voluitque quod tam S. Leonis quam S. Bartholomæi ecclesiarum canonici praefati unum dumtaxat capitulum insimul facerent, praecedentibus tamen ipsius ecclesiae S. Leonis sic translatae canonicis praepositum et canonicos dictae eecclesiae S. Bartholomæi in choro, processionibus

tholomæi tran-

cetero eadem ecclesia S. Bartholomæi non amplius collegiata vocaretur, sed cathedralis ecclesia S. Leonis existeret. remanente tamen eadem ecclesia Feretrana in dicto oppido S. Leonis sub eiusdem sancti Leonis invocatione, cum insigniis cathedralis ecclesiae, cuius festivitas coli die eiusdem S. Leonis non desineret, dicta auctoritate perpetuo statuit et ordinavit.

e hidiaconatum congrua dote assignata;

§ 4. Et ut eadem ecclesia Feretrana in In eague ar- eamdem ecclesiam Sancti Bartholomaei sic et archipresby- translata per amplius ministris honorareteratum erexit, tur et dignitatibus accresceret, more aliarum cathedralium ecclesiarum insignium, in illa unum archidiaconatum, qui prima post pontificalem, pro uno archidiacono, qui oculus episcopi nuncuparetur, et unum archipresbyteratum, quae secunda inibi dignitates existerent, pro uno archipresbytero, qui, in absentia dicti archidiaconi. caput capituli et canonicorum existeret, perpetuo erexit et instituit; ac, pro archidiaconatus et archipresbyteratus praedictorum sic erectorum et institutorum dote, fructus, redditus et proventus quorumcumque simplicium beneficiorum. ecclesiasticorum per Franciscum seu pro tempore existentem episcopum Feretranum mensae capitulari uniendorum, summam centum et quinquaginta ducatorum auri redditus non excedentium, eisdem archidiaconatui et archipresbyteratui, ita quod, cum primum dos, ut praefertur, eis assignata fuerit per ipsum praedecessorem de illis a primaeva eorum erectione vacantibus collatione et provisione, eidem ecclesiae cathedrali, ut praesertur, translatae deservire inciperent, et continuo deinceps inservirent, eadem auctoritate similiter perpetuo applicavit et appropriavit.

§ 5. Necnon praeposituram S. Leonis Praeposituras tertiam, ac etiam praeposituram S. Barquoque Sancti tholomaei ecclesiarum huiusmodi, quae

principalis dignitas in illa existebat, quar-cti Bartholommi tam, quamdiu tamen tunc dictae ecclesiae tam constituit S.Bartholomæi praepositus vitam duceret digultates; in humanis, dumtaxat dignitates constituit, et praepositurae ecclesiasticae S. Bartholomaei adveniente pro tempore vacatione per obitum tunc illius praepositi huiusmodi, ad id ut tres dignitates dumtaxat in ipsa ecclesia Feretrana in eamdem ecclesiam S. Bartholomæi translata remanerent, illam eamdem perpetuo suppressit.

§ 6. Necnon, quia tam S. Leonis quam Novo capitu-S. Bartholomæi ecclesiarum huiusmodi ac gmentum, S. Niillarum mensarum capitularium fructus, colai parochiaredditus et proventus adeo tenues existe- addixit; bant, quod pro manutentione canonicorum praedictorum non sufficiebant, cum S. Leonis quatuordecim, S. Bartholomæi vero ecclesiarum canonicatuum et praebendarum decem ducatorum auri de Camera fructus, redditus et proventus huiusmodi, secundum communem aestimationem, valorem annuum non excederent, parochialem ecclesiam S. Nicolai de Billis nuncupatam dictae Pinnae Billorum, cuius fructus, redditus et proventus quadraginta quatuor ducatorum auri similium, secundum æstimationem prædictam, valorem annuum non excedebant, ex tunc. prout ex ea die et e contra, cum primum illam per cessum, etiam ex causa permutationis, vel decessum seu quamvis aliam dimissionem vel amissionem illam tunc obtinentis, etiam in aliquo ex mensibus Sedi Apostolicae per constitutiones apostolicas seu apostolicae Cancellariae regulas reservatis, seu ordinariis collatoribus etiam per constitutiones apostolicas seu litteras alternativarum vel alias concessis, aut alias quovis modo vacare contingeret, etiam si actu tunc vacaret; necnon etiam fructus, redditus et proventus eiusdem praepositurae suppressae capitulari mensae S. Leonis sic translatae et

Sancti Bartholomæi ecclesiarum huiusmodi, pro distributionibus quotidianis inter canonicos protempore residentes et in divinis inservientes ac in choro interessentes dividendis, praefata auctoritate similiter perpetuo univit, annexuit et incorporavit, ac pro distributionibus huiusmodi appropriavit, ita quod liceret praefato capitulo corporalem, realem et actualem possessionem ipsius parochialis ecclesiae sic unitae, per se vel alium seu alios, propria auctoritate, libere apprehendere et perpetuo retinere; illiusque necnon etiam dictae sic suppressae praepositurae fructus, redditus et proventus in usus et utilitatem mensae capitularis ac distributionum huiusmodi, pro tempore existentibus singulis canonicis praedictis dandarum et applicandarum, convertere, cuiusvis licentia desuper minime requisita; necnon eidem parochiali ecclesiæ, per unum ex ipsis canonicis sufficienter idoneum, per ordinarium approbandum iuxta providam eorum dicti capituli ordinationem desuper faciendam, in divinis deservire, et curam animarum illius parochianorum laudabiliter exercere, ac sacramenta ecclesiastica illis ministrare, decernens praeposituram ecclesiae S. Bartholomæi huiusmodi, cum, ut praefertur, vacare contigerit, perpetuo suppressam existere et esse.

mitatis

§ 7. Ac litteras tunc desuper conficien-Litteris desu- das nullo umquam tempore de subreptioperconficiendis
perpetuae fir- nis vel obreptionis vitio, seu intentionis robur ipsius praedecessoris aut quovis alio defectu notari sive impugnari, vel ad terminos iuris reduci, aut in ius vel controversiam poni vel vocari nullatenus posse, neque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, derogationibus et limitationibus. tam per ipsum praedecessorem quam successores suos Romanos Pontifices, etiam in crastinum eorum assumptionis facien-

dis, comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas et de novo concessas esse et censeri debere: sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi ac definiendi facultate et auctoritate, iudicari, definiri et interpretari debere; non obstantibus priori voluntate sua praedicta, ac Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, necnon piae memoriae Bonifacii Papae VIII, et praedecessoris nostri, et aliis apostolicis constitutionibus; ac S. Leonis et S. Bartholomæi ecclesiarum praedictarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, contrariis quibuscumque; aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de dignitatibus ipsius ecclesiae S. Bartholomæi ac huiusmodi speciales, vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales sanctae Sedis vel legatorum eius litteras impetrassent, etsi per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet esset processum; quas quidem litteras et processus habitos per easdem ac inde secuta quaecumque idem Pius praedecessor ad praeposituram ecclesiae S. Bartholomæi et parochialem ecclesiam ac beneficia unienda huiusmodi voluit non extendi, sed nullus per hoc eis, quoad assumptionem beneficiorum aliorum, praeiudicium generari; et quibusvis aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus

earum impediri valeret quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda esset in eisdem litteris mentio specialis, proviso quod, propter unionem, annexionem et incorporationem prædictam, præpositura et parochialis ecclesia ac beneficia unienda huiusmodi debitis non fraudarentur obseguiis, et animarum cura in parochiali ecclesia et, siqua illi maneret, praepositura praedictis nullatenus negligeretur, sed earum ac beneficiorum uniendorum praedictorum congrue supportarentur onera consueta. Idem enim Pius praedecessor ex tunc irritum decrevit et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

addit

§ 8. Ne autem de absolutione, volun-Decreto Pii V tate, statuto, ordinatione, erectione, insti-Grego- tutione, applicatione, appropriatione, constitutione, suppressione, unione, annexione, incorporatione et decreto praedictis, pro eo quod super illis dicti Pii praedecessoris, eius superveniente obitu, litterae confectae non fuerint, valeat quomodolibet haesitari; ipsique Franciscus ac pro tempore existens episcopus necnon Sancti Leonis et Bartholomæi ecclesiarum huiusmodi praepositi et canonici illorum frustrentur effectu, volumus et similiter apostolica auctoritate decernimus quod absolutio, translatio, voluntas, statutum, ordinatio, erectio, institutio, applicatio, appropriatio, constitutio, suppressio, unio, annexio, incorporatio et decretum Pii praedecessoris huiusmodi perinde a dicta die sexto idus iulii suum sortiantur effectum, non secus ac si super illis ipsius praedecessoris litterae sub eiusdem diei data confectae fulssent, prout superius enarratur; quodque praesentes litterae, ad probandum plene absolutionem, voluntatem, statutum, ordinationem, translationem, erectionem, institutionem, applicationem, appropriationem, constitutionem, suppressionem, unionem, annexionem, incorporationem et decretum Pii praedecessoris huiusmodi, ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur.

§ 9. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae voluntatis et decreti infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, octavo kalendas iunii, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 25 maii 1572, pontif. anno 1.

## **CLXXXI**

Institutio collegii presbyterorum regularium Societatis Iesu, Universitatisque Studii generalis diversarum scientiarum bonarumque artium in oppido Pontis Monsonii, Mctensis dioecesis, in Lotharingia, cum reddituum assignatione privilegiorumque elargitione.

#### Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

In supereminenti Apostolicae Sedis spe-

cula, meritis licet imparibus, disponente Domino, constituti, et intra mentis nostrae arcana revolventes quantum ex litterarum studiis catholica fides, tenebrosa ignorantiae caligine ac haeresum peste expulsa, augeatur, divini nominis cultus protendatur, veritas agnoscatur, iustitia colatur, reliquae virtutes illustrentur, ac bene beateque vivendi via paretur, ad ea, per quae studia ipsa ubilibet excitentur, et studiosae personae, ad excelsum doctri-

nae fastigium aspirantes, opportunae subventionis auxilia suscipiant, libenter intenClausulae.

Procmium.

dimus, et in his nostrae sollicitudinis partes propensius impartimur, prout pia personarum, praesertim S. R. E. cardinalium ac nobilium virorum ducum, vota exposcunt, nosque, locorum et temporum qualitate pensata, in Domino conspicimus salubriter expedire.

nalis de Letha-Societatis lesu;

§ 1. Exhibita siquidem nobis nuper, Carolos cardi- pro parte dilectorum filiorum nostri Caringia, et Caro- roli tituli S. Apollinaris presbyteri carlus dux Lotha- dinalis de Lotharingia nuncupati, et nobiriducis decre- lis viri Caroli Lotharingiae et Barriducis dente tamen Se- ducis, petitio continebat quod alias, cum dis Apostolicae Carolus cardinalis, qui noster et Sedis oppido Pontis Apostolicae in Lotharingiae et Barriducesis Metensis cis ducatibus de latere legatus, ac ratione unum erigere Studium diver- ecclesiae Rhemensis, cui ex dispensatione sarum scien apostolica præesse dignoscitur, dux Rhele et collegium mensis et primus par Franciae existit, quique ecclesiae Metensis perpetuus administrator in spiritualibus et temporalibus per dictam Sedem deputatus existit, necnon etiam Carolus dux praedicti pia meditatione cogitassent quod longe lateque diffusum undique esset haeresis malum, quantaque incommoda et damna universo orbi attulisset, illique tutius et fortius remedium afferri nequaquam posse, nisi ubique terrarum doctorum virorum conventus erigerentur, qui, sana imbuti doctrina, populos sibi propinguos catholicam docerent disciplinam, qua et sibi prodesse, et ceteros, haeresibus expulsis, in vera fide valerent confirmare, tanta in Deum religione permoti, necnon ferventi in proximum caritate adducti, decreverunt in oppido Pontis Monsonii, Metensis dioecesis, sub dominio praedicti Caroli ducis existente, unum diversarum scientiarum et artium Studium generale, in quo theologiae, utriusque iuris ac medicinae et philosophiae lectiones continuae haberentur, ac etiam inibi, ut illud Studium maioribus proficiat incrementis, etiam unum presbyterorum regularium

Societatis Iesu collegium erigere et instituere, ad effectum ut illarum partium iuventus non solum doctrina, quae ad bene beateque vivendum via praecipua est, sed etiam bonis instituatur moribus et exemplis, si ad id nostra et Sedis praedictae interveniret auctoritas.

§ 2. Quare, pro parte eorumdem Caroli Petierunt docardinalis et legati ac Caroli ducis nobis hospitalis S.Anfuit humiliter supplicatum quatenus prae-tonit et annuos redditus proceptoriae et hospitalis S. Antonii Ordinis pterea per hune S. Augustini dicti oppidi domum et illo- signari pro dirum ambitum ab eisdem praeceptoria et cto collegio, et hospitali illorumque Ordine et superiori-dium generale institui. tate, ac mille scutorum auri in auro annuum redditum ex monasterio S. Gorgonii Gotiensis Ordinis S. Benedicti, dictae dioecesis, seu illius mensa conventuali et ipsius monasterii officiis claustralibus, ac ab illo dependentibus et illi unitis prioratibus, etiam perpetuo dismembrare et separare, illaque sic dismembrata et separata huiusmodi, eidem Societati Iesu, ad effectum ut ipsi presbyteri in dictis domo et ambitu dismembratis unum collegium iuxta illorum instituta erigere, recipere, regere, visitare et corrigere valeant, pro illius collegii dote et personarum ipsius Societatis, quae humaniores litteras, grammaticam et philosophiam ac theologiam edocebunt, substentatione, concedere, applicare et appropriare; necnon ipsi collegio pensionem annuam aliorum mille et quingentorum scutorum similium, quingentorum videlicet super mensae episcopalis Metensis, et reliquorum mille super universis et singulis quorumcumque monasteriorum et prioratuum cuiusvis Ordinis existentium, in Metensi, Tullensi et Virdunensi dioecesibus consistentium, seu illorum mensarum abbatialium vel conventualium fructibus, redditibus et proventibus, etiam perpetuo, donec episcopus Metensis et abbates, priores seu commendatarii dictorum monasteriorum et

prioratuum aliqua simplicia beneficia ecclesiastica, ad eorum collationem aut aliam dispositionem spectantia, quorum annuus valor dictam summam mille scutorum insimul constituat, dicto collegio, pro pensionis huiusmodi extinctione, uniri procuraverint, pro rata facultatum cuiusque, et iuxta partitionem per ipsum Carolum cardinalem ac venerabiles fratres nostros Virdunensem et Tullensem episcopos faciendam, persolvendam, reservare, constituere et assignare, ac in dicto oppido Universitatem Studii generalis erigere et instituere, aliasque in praemissis opportune providere et statuere de benignitate apostolica dignaremur.

concedit petita,

§ 3. Nos igitur, qui dudum inter alia Qui Pontifex voluimus quod petentes beneficia ecclesiaet collegium stica aliis uniri tenerentur exprimere vepraedictum in- rum annuum valorem, secundum extimationem praedictam, etiam beneficii cui aliud uniri peteretur, alioquin unio non valeret, et semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset; quique hodie praedictum monasterium S. Gorgonii, ex certis tunc expressis causis, regularitate omnique statu et observantia regulari in eo penitus et omnino suppressis, ad saecularitatem per alias nostras litteras reduximus, prout in illis plenius continetur, attendentes quod ex litterarum studio animarum saluti consulitur, ac alia spiritualia et temporalia bona mundo proveniunt, pium et laudabile Caroli cardinalis legati et Caroli ducis praedictorum decretum plurimum in Domino commendantes; ipsumque Carolum ducem a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris ac poenis. a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes,

necnon dicti monasterii suppressionis tenorem praesentibus pro expresso habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo praeceptoriae et hospitalis huiusmodi domum et illorum ambitum, una cum horto, hortalitiis aliisque rebus circumcirca adiacentibus, ad praeceptoriam et hospitale huiusmodi legitime spectantibus et pertinentibus, dummodo ad hoc dilecti filii moderni ipsius domus praeceptoris accedat assensus, ab eisdem pracceptoria et hospitali illorumque Ordine et superioritate, ex monasterio vero S. Gorgonii seu illius mensa conventuali et illius officiis regularibus et ab illo dependentibus et illi unitis prioratibus praefatis, mille et quingentorum scutorum praedictorum annuum redditum dismembramus et separamus, illaque sic dismembrata et separata dicto collegio Societatis Iesu, ad effectum ut presbyteri Societatis huiusmodi inibi unum collegium, iuxta eorum consuetudines et instituta, ac cum omnibus et singulis solitis privilegiis erigere, illudque per seipsos regere et gubernare ac visitare et corrigere possint et valeant; ac Carolus cardinalis et legatus, necnon Carolus dux locum et habitationem idoneam et commodam praestare, supellectilem quoque necessariam et solitam secundum collegiorum usum instruere teneantur, pro illius collegii dote, necnon personarum ipsius Societatis, quæ humaniores litteras, grammaticam et philosophiam ac theologiam edocebunt, substentatione, concedimus, applicamus et appropriamus. Praeterea, utdictum collegium maiores in vinea Domini proferat fructus, quo maioribus fuerit suffultum praesidiis, eidem collegio pensionem annuam liberam, immunem et exemptam mille et quingentorum scutorum similium, quingentorum videlicet super dictae mensae episcopalis Metensis,

singulis quorumcumque monasteriorum et prioratuum, cuiusvis Ordinis existentium, et in Metensi, Tullensi et Virdunensi dioecesibus praefatis consistentium, seu illorum mensarum abbatialium vel conventualium fructibus, redditibus et proventibus, etiamsi super illis aliae pensiones annuae aliis assignatae existant, per ipsum Carolum cardinalem et legatum ac pro tempore existentem episcopum Metensem et dilectos filios singulos monasteriorum et prioratuum eorumdem abbates et priores seu commendatarios et illorum conventus, annis singulis, in loco et terminisper ipsum Carolum cardinalem et legatum, per se vel alium, statuendis, ipsi collegio ac illius personis velillarum procuratori ad id ab eis speciale mandatum habenti, perpetuo, donec tamen episcopus Metensis et abbates et priores seu commendatarii praefati aliqua perpetua simplicia beneficia ecclesiastica, ad eorum collationem, provisionem aut aliam quamcumque dispositionem spectantia et pertinentia, quorum annuus valor dictam summam mille scutorum insimul constituat, dicto collegio sufficienter et cum effectu, pro pensionis huiusmodi extinctione, uniri procuraverint, pro rata facultatum cuiusque, et iuxta partitionem seu commodam divisionem per Carolum cardinalem et legatum ac Virdunensem et Tullensem episcopos praefatos faciendam, integre quotannis persolvendam, dummodo ad id Caroli cardinalis ac legati ac omnium et singulorum monasteria et prioratus huiusmodi obtinentium accedat assensus, reservamus, constituimus et assignamus.

§ 4. Et insuper quod in dicto collegio Lecterum col- presbyteri praefati plenissimum, et eum legii praedicti princiati premssintin, et ettin munuspraeseri qui, iuxta dictae Societatis statuta et forbit et numerum; mam, in singulis eorum collegiis, etiam quam amplissimis, et quibus Universitates

et reliquorum mille super universis et famosae annexae sunt, saltem septuaginta personarum eiusdem Societatis numerum compleant; in eo quoque adsint quatuor theologiae professores, quorum unus sacras litteras, alii duo scholasticamtheologiam, quartus vero conscientiae casus, singuli una lectione quotidiana exponant, ac tres philosophiae regentes, quorum quisque duas quotidie legat lectiones: ordine tamen huiusmodi servato, utquolibet triennio philosophia cursus integerabsolvatur, et quolibet anno unus incipiat, alter vero desinat; itemque duae lectiones rethoricæ ordinariæ singulis diebus, una quoque humaniorum litterarum, necnon tres aliae grammaticae classes instituantur; duae insuper lectiones grecae, una in alicuius auctoris interpretatione, altera vero in grammatices institutione habeantur; una itidem litterarum Hebraicarum, et altera mathematicarum lectiones quotidie inibi legantur, statuimus. In ipso quoque oppido Universitatem Studii generalis sub invocatione per Carolum cardinalem et legatum ac Carolum ducem praefatos eligenda, in quinque facultatibus praefatis, quarum duae, theologiae scilicet et philosophiae, presbyteris dictae Societatis, iuxta corum statuta, reliquae tres, earum decanis, doctoribus et professoribus dirigendae, ad instar Bononiensis et Parisiensis Universitatum, et iuxta illarum consuetudines et statuta, erigimus et instituimus.

> § 5. Illique sic erectae et institutae, aceius pro tempore existentibus rectori, ma-collegii privilegistris, doctoribus, lectoribus, praecepto- Studii Bononiribus, scholaribus, bidellis, nunciis et aliis ensis concedit; officialibus et personis, necnon membris et subditis, quod omnibus et singulis privilegiis, indultis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, favoribus, gratiis, praerogativis, honoribus ac præeminentiis Bononiensi et Parisiensi Universitatibus praefatis illorumque pro tempore existen-

ensis et Parisi-

tibus rectoribus, magistris, doctoribus, lectoribus, praeceptoribus, scholaribus, procuratoribus, bidellis, nunciis et aliis officialibus ac personis, necnon membris et subditis in genere, tam dicta apostolica quam alias rite imperiali et regia auctoritatibus aut alias quomodolibet concessis seu legitime praescriptis, aut in posterum concedendis et praescribendis, ac quibus illi et illae utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, uti, potiri et gaudere.

tribuit, promo-

§ 6. Necnon iis, qui in quavis Univer-Doctoratus sitate disciplinis et facultatibus praefatis et graduum in-siguia confe- studere incoeperint, studium suum in ea rendi et respe-ciive recipien- continuare, et qui in dicta sic erecta aut di facultatem quavis alia Universitate per tempus debitisque indulta tum studuerint, ac scientia et moribus idopromotorum in nei comperti fuerint, in artibus et medialis Studiis ge- nei comperti fuerint, in artibus et medialis studiis generalibus elar- cina et philosophia ac theologia necnon iuribus aliisque facultatibus praedictis, baccalaureatus, etiam formalis, et licentiaturae ac laureae, necnon doctoratus et magisterii et quosvis alios solitos gradus abipsius Universitatis rectore seu scientiarum in quibus promovendi pro tempore studuerint lectoribus aut aliis personis, per dictum Carolum cardinalem et legatum in et ad tempus vel in perpetuum deputandis et constituendis, aliisque modo et forma per ipsum statuendis, recipere, et ipsorum graduum solita insignia sibi exhiberi facere, et postquam huiusmodi gradus et illorum insignia susceperint, facultates, in quibus promoti fuerint, legere et interpretari ac in eis disputare, necnon quoscumque actus, gradui seu gradibus per eos receptis convenientes exercere, aliisque omnibus et singulis privilegiis, gratiis, favoribus, praerogativis et indultis, quibus alii in Bononiensi et Parisiensi Universitatibus praefatis, iuxta illarum constitutiones et mores, ad gradus ipsos promoti de iure vel consuetudine aut alias utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt, ut pracfertur, quomodolibet in futurum, uti, potiri et gaudere in omnibus et per omnia, perinde ac si gradus huiusmodi in Bononiensi et Parisiensi praefatis et aliis quibusyis Universitatibus, iuxta illarum constitutiones et consuetudines, huiusmodi suscepissent.

§ 7. Necnon cidem Carolo cardinali et Carolo cardilegato, et per se vel alium seu alios, quos tem e tendi staad id duxerit deputandos, et, si ei vide- tuta pro huius bitur, vocatis Metensi, Virdunensi et Tul-concedit; lensi episcopis, pro salubri dictae sic erectae Universitatis directione et conservatione, ac rectorum, magistrorum, doctorum, lectorum, praeceptorum, procuratorum, bidellorum, nunciorum et aliorum officialium huiusmodi institutione et electione et quavis alia provisione, ac scholarum manutentione, ipsius tamen collegii, quoad theologiam et philosophiam, cum humanioribus litteris, necnon promotionum in dictis facultatibus et scholasticorum inibi pro tempore degentium vitae et studiorum disciplina, etscholasticorum correctione, admissione et dimissione, necnon regimine seu administratione et politiae litterariae forma, iuxta Societatis praefatae statuta et instituta, pro tempore existenti eiusdem collegii rectori et ipsius Societatis superioribus reservata; ac in praemissis et infrascriptis omnibus et per omnia, salva et integra manente personarum, bonorum et exercitiorum huiusmodi Societatis exemptione ac regulari observantia, quaecumque statuta et ordinationes licita et honesta ac sacris canonibus non contraria facere, edere ac, pro rerum, temporum et personarum qualitate et varietate, corrigere et reformare, seu illa cassare et alia de novo condere, ac super illorum observatione quascumque poenas imponere, ac iuxta eorum dispositionem iudicari debere; ac quidquid

secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernere.

rolo cardinali tribuit:

§ 8. Necnon in omnes et singulos di-Inisdictionem-ctae Universitatis rectorem et magistros, que in omnes doctores, lectores, praeceptores et scho-(non tamen i- lares ac procuratores, bidellos, nuntios tis) eidem Ca- et officiales et suppositas personas, tam saeculares quam quorumvis Ordinum regulares, cuiuscumque status, gradus, ordinis, dignitatis et præeminentiae extiterint, etiamsi exemptae et Sedis Apostolicae immediate aut alteri praelato subiectae, seu alterius dioecesis fuerint, praeterquam ipsius Societatis personas, omnimodam tam civilem quam criminalem et mixtam iurisdictionem, apostolica auctoritate praedicta exercere, visitare, reformare et corrigere, ac errantes punire et castigare.

§ 9. Necnon ipsius Universitatis rectolusque cas- res, magistros, lectores, praeceptores et dem personas scholares ac procuratores, bidellos et alios officiales huiusmodi eligere, seu eorum electiones aliis committere, easque, postquam factae fuerint, per se vel alium seu alios ad id per ipsum Carolum cardinalem et legatum deputandos, confirmare et approbare libere et licite valeant, concedimus et desuper indulgemus.

tioni clausulas apponit,

§ 10. Decernentes praesentes litteras sub Huic institu- quibusvis revocationibus, alterationibus, praeservativas suspensionibus, limitationibus, etiamsi de praesentibus corumque toto tenore ac data, specialis et specifica mentio fiat, minime includi, sed, illis ac quibusvis aliis contrariis non obstantibus, in suo robore, vigore et efficacia persistere, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac de novo sub quacumque data per dictos Carolum cardinalem et legatum ac Carolum ducem eligenda, concessas esse; sicque incommutabilis voluntatis et intentionis nostrae esse et fore, easdemque praesentes litteras nullo umquam tem-

pore de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quopiam defectu notari, aut in ius vel controversiam, quacumque ratione vel causa, etiam rationabili, deduci, causamque seu causas propter quas praemissa facta fuerint, coram quibuscumque locorum ordinariis, etiam tamquam a Sede praedicta delegatis, minime verificari, nec propterea, scu pro eo quod interesse praetendentes voçati non fuerint, per subreptionem obtentas praesumi, viribusque propterea carere.

§ 11. Et ita in praemissis omnibus et El decretum singulis per quoscumque iudices et com- irritans; missarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari debere; ac irritum et inanc quicquid secus super his a quoquam. quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 12. Necnon praefatum Carolum car- Recusantibus dinalem et legatum, ac pro tempore exi-solverecolle, io stentes Metensem episcopum seu perpe-ponas indicit; tuum administratorem, necnon monasteriorum et prioratuum abbates, priores seu commendatarios ac conventus huiusmodi, ad integram solutionem pensionis praefatae eidem collegio faciendam, iuxta reservationis, constitutionis et assignationis praefatarum tenorem, efficaciter obligatos fore; ac volentes et eadem auctoritate statuentes quod qui ex Carolo cardinali et legato ac episcopo seu administratore Metensi, necnon abbatibus et prioribus seu commendatariis ac conventibus praefatis, in dictis terminis vel saltem intra triginta dies illorum singulos immediate sequentes, pensionem praefatam per eos tunc debitam non persolverint cum effectu, lapsis diebus eisdem, Carolo cardinali et legato seu episcopo vel administratori Metensi, etsi cardinalis aut

antistes sit, abbati ac priori seu commendatario huiusmodi ingressus ecclesiae interdictus existat. Si vero abbas et prior seu commendatarius inferiores cardinali. et antistiti sint, aut conventus fuerint, sententiam excommunicationis incurrant, cuius interdicti relaxationem hisce interdictus, excommunicatus vero ab excommunicationis sententia luiusmodi absolutionis beneficium, donec collegio vel procuratori praefato de pensione praefata tunc debita integre satisfactum aut alias cum collegio seu procuratore huiusmodi amicabiliter concordatum fuerit, praeterquam in mortis articulo constitutus, nequeat obtinere. Si vero per sex menses dictos triginta dies immediate sequentes interdictus sub interdicto permanserit, excommunicatus vero praefatae excommunicationis sententiam eiusmodi sustinuerit animo, quod absit, indurato, ex tunc effluxis mensibus ipsis, interdictus a regimine et administratione ecclesiae ac monasterii et prioratus huiusmodi suspensus, excommunicatus vero praefati ipso monasterio et prioratu perpetuo privatus existat, illiusque commenda cessare et, ea cessante, monasterium et prioratus huiusmodi vacare censeantur eo ipso.

§ 13. Quocirca dilectis filiis Virduncusi Executores et Tullensi et Metensi mandamus quatenus huius constitu-tionis deputat; ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Caroli cardinalis et legati, ac Caroli ducis, necnon collegii illiusque personarum praefatorum aut alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque et illorum singulis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi inviolabiliter obscrvari, et illos, quos dictae litterae concernunt, omnibus et singulis praemissis

pacifice frui et gaudere, ac pensionem praefatam collegio aut procuratori iuxta praeservationis, constitutionis, assignationis et decreti praefatorum continentiam et tenorem integre persolvi, non permittentes eos aut eorum quemlibet per quoscumque quomodolibet indebite molestari, perturbari vel inquietari. Et nihilominus quemlibet ex Carolo cardinali et legato ac episcopo seu administratore Metensi, ac abhatibus et prioribus seu commendatariis et conventibus praesatis, quem interdicti et suspensionis aut excommunicationis sententias et privationis poenam huiusmodi incurrisse eis constiterit, quoties super hoc pro parte collegii praefati fuerint requisiti, tamdiu dominicis et aliis festivis diebus in ecclesiis, dum maior inibi populi multitudo ad divina convenerit, interdictum et suspensum vel excommunicatum et privatum respective publice nuncient et faciant ab aliis nunciari, excommunicatumque ab omnibus arctius evitari, donec collegio vel procuratori praefato de dicta pensione tunc debita fuerit integre satisfactum, ipseque interdictus et suspensus relaxationem interdicti et suspensionis, autexcommunicatus ab excommunicationis sententia huiusmodi absolutionis beneficium meruerit obtinere. Contradictores quoslibet et rebelles ac praemissis non parentes, si cardinales aut antistites, auctoritate nostra; si vero inferiores cardinali aut antistiti sint, per sententias et censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, illos in sententias, censuras et poenas praefatas incurrisse declarando, ac etiam eas iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 14. Non obstantibus priori voluntate nostra praefata; et Lateranensis concilii ati novissime celebrati, uniones perpetuas,

nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, ac felicis recordationis Bonifacii Papae octavi, praedecessoris nostri, etiam illa qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede praefata deputati, extra civitatem vel dioecesim in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere aut alii vel aliis vices suas committere præsumant, ac de duabus diaetis in concilio generali edita, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, ac aliis apostolicis, necnon in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus ac ordinationibus; ecclesiae Metensis et monasteriorum, prioratuum et Ordinum ac Universitatum praefatorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus; privilegiis quoque, indultis, exemptionibus et immunitatibus ac litteris apostolicis, illis illorumque superioribus, conventibus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam consistorialiter, quomodolibet concessis, ac etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis. Quibus omnibus, ctiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, alias de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro sufficienter expressis ha-

bentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si Carolo cardinali et legato ac episcopo seu administratori Metensi, et abbatibus, prioribus seu commendatariis et conventibus praefatis vel quibus vis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod ad praestationem vel solutionem pensionis alicuius minime teneantur, et ad id compelli, aut quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus carum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis.

§15. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, dis-que poenalem membrationis, separationis, concessionis, applicationis, appropriationis, reservationis, constitutionis, assignationis, statuti, electionis, institutionis, indulti, decreti, voluntatis, mandati et derogationis infringere, vel ci ausu temerario contraire. Si quis etc.

Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo secundo, nonis decembris, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 5 dec. 1572, pontif. anno 1.

## CLXXXII.

Unio beneficiorum baliagiorum ab haereticis recuperatorum militiae Sanctorum Mauritii et Lazari 1

Gregorius episcopus, servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Decet Apostolicam Sedem, praeci-1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Sanctionem-

Exordium et puam omnium christifidelium matrem. acti series.

quae et ipsa christianis quoque principibus veluti columnis innititur, ex eis, illos uberiore gratia ac benignitate complecti. quos, praeter temporalem potentiam ac dignitatem, maiori pietate ac religionis amplificandae studio eminere cognoscit. Cum itaque dilectus filius nobilis vir Emmanuel Philibertus Sabaudiae dux nobis exponi fecerit, pridem bonam partem eorum baliagiorum aliarumque iurisdictionum et locorum ditionis suae temporalis, quae, vivente clarae memoriae Carolo Sabaudiae duce, genitore suo, a Bernensibus aliisque finitimis populis, haeretica pravitate pollutis, occupata fuerant, de ipsorum voluntate recuperasse, et ad pristinam suam temporalem iurisdictionem revocasse; et quamquam speret sub suo dominio, divina favente misericordia, populos illos, erroribus relictis, catholicae fidei, extra quam salvus esse nemo potest, doctrinam amplexuros; nihilominus, quia, ob inveteratam in ipsis haereticae perfidiae malitiam, quam fere omnes ab incunabulis imbiberunt, valde timendum est eos ab hisce pravis opinionibus non ita brevi dimoveri posse, sed temporis beneficio ea in re utendum esse. Interim vero dum religio catholica in illis regionibus restitui poterit, percommodum existimari ut ecclesiae, monasteria, hospitalia, beneficia et bona ecclesiastica, profanis nunc usibus impie subiecta, quando in pristinos usus et officia restitui non possunt, saltem militiae Sanctorum Mauritii et Lazari sub Regula Sancti Augustini proxime a nobis institutae, cuius ipse Emmanuel Philibertus magnus magister existit, ad laudem Dei et christianae fidei propagationem, aliquo pacto inserviant.

§ 2. Cumque, ob has causas, idem Em-Unio beneal- manuel Philibertus dux et magnus maciorum militiae gister nobis humiliter supplicari fecerit

ut militiae huiusmodi propagationi atque Sancti Mauriincremento, ad fidei catholicae defensionem et haeresum extirpationem, paterne consulere ac alias opportune providere de benignitate apostolica dignaremur; nos, pro certa spe atque fiducia, quam de praesenti ipsius Emmanuelis Philiberti ducis et magni magistri fide ac religione habemus, proque paterno in illum amore nostro, ad annuendum honestis huiusmodi desideriis adducti, ac firmiter nobis pollicentes fore ut, quemadmodum ipsa baliagia illius auctoritate ac virtute antiquae ducatus Sabaudiae ditioni sunt restituta, ita eadem, illo curante et adiuvante, veteris et orthodoxae religionis nostrae cultui et professioni propediem reddantur, ipsum Emmanuelem Philibertum ducem et magnum magistrum a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatus existat, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, necnon ecclesiarum, monasteriorum, prioratuum, hospitalium et beneficiorum ecclesiasticorum omnium dictorum baliagiorum et locorum qualitates, ordines et dependentias, ac fructuum, reddituum et proventuum bonorum eorumdem conditiones, quantitates verosque annuos valores praesentibus pro expréssis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnia beneficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, saecularia et quorumvis Ordinum regularia, in baliagiis et locis ab eius nobilitate receptis consistentia, etsi saecularia, canonicatus et praebendae, dignitates, ctiam principales, personatus, administrationes et officia olim collegiatarum ecclesiarum et parochiales ecclesiae, vel earum perpetuae vicariae, cappellae

et cappellaniae perpetuae; regularia vero beneficia huiusmodi, monasteria, non tamen consistorialia, prioratus, praepositurae, praepositatus, dignitates, etiam conventuales, personatus, administrationes monachales et canonicales portiones, ac officia, etiam curata, claustralia et electiva, necnon hospitalia, leprosariae, xenodochia fuerint, et alia quaecumque loca religiosa, eorumque membra, granciae, possessiones et praedia, in quibus nullus ecclesiasticus cultus saecularis aut regularis seu hospitalitas exercetur, nec de præsenti, saltem quoad parochiales ecclesias et alia beneficia ecclesiastica curata, restitui potest, quaeque nullis canonice collata aut commendata seu commissa, nec unita aut suppressa, in ecclesiarum, monasteriorum, hospitalium aut aliorum piorum locorum nunc vigentium, etiam extra baliagia et loca praedicta consistentium, commodum et favorem, sint, nec ab ecclesiis, monasteriis, capitulis, conventibus, beneficiis, hospitalibus extra illa consistentibus veluti unita dependeant, aut ad ea veluti membra pertineant, quæ omnia salva et illaesa remaneant, quibusvis modis et ex quorumcumque personis, seu per liberas resignationes quorumvis de illis aut de eorum regiminibus et administrationibus cessiones in Romana Curia vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus sponte factas, aut constitutionem felicis recordationis Ioannis Papae XXII, praedecessoris nostri, quae incipit Execrabilis, vel assecutionem alterius beneficii ecclesiastici quavis auctoritate collati, vacent, etiamsi tanto tempore vacaverint quod eorum collatio, iuxta Lateranensis statuta concilii aut alias canonicas sanctiones, legitime devoluta, ipsaque omnia vel corum aliqua dispositioni apostolicae specialiter vel generaliter reservata existant, et ad illa consucverint olim qui per electionem assumi, eisque cura

etiam iurisdictionalis immineat animarum, ac cuiuscumque annui valoris, ad quamcumque, etiam notabilissimam, summam ascendentis, eorum singulorum fructus, redditus et proventus fuerint, nomine, titulo, denominatione, ordine, statu et essentia, etiam regulari, in singulis illis, prout insunt, perpetuo suppressis et extinctis, cum suis ecclesiis, domibus, bonis, proprietatibus, decimis, iuribus, iurisdictionibus, fructibus, censibus, pertinentiis et actionibus omnibus et quibuscumque, militiae praefatae Sanctorum Mauritii et Lazari, de apostolicae potestatis plenitudine, unimus, annectimus et incorporamus.

§ 3. Ita quod liceat prædicto Emmanueli Facultas cor-Philiberto duci et magno magistro, nec-poralem posnon dilectis filiis conventui dictae militiae, piendi aliaque illorum omnium corporalem possessionem dinandi. per se vel alium seu alios, propria auctoritate, libere apprehendere et perpetuo retinere, atque in eis et ex eis prioratus, baiulivias, praeceptorias aliaque beneficia et officia dictae militiae erigere et instituere, dotes assignare, et alias, prout dictae militiae usus et utilitas suadebunt, eique aequum visum fuerit, convertere; ac etiam interim, dum erectiones et institutiones huiusmodi fient, fructus, census, decimas et alia iura praedicta percipere, exigere et levare, ac de illis in praedictos usus disponere, dioecesanorum locorum et quorumvis aliorum licentia minime requisita, quin etiam ipsis ea omnia quae post recuperationem baliagiorum et locorum praedictorum de facto percepta sunt ab ipso Emmanuele Philiberto duce vel eius ordine, cuiuscumque qualitatis et pretii, illi gratiose donamus et remittimus.

§ 4. Cum eo tamen quod quamprimum eorum baliagiorum et locorum recupera- quond parochiatorum homines ad veritatis lumen per populi ab haemisericordiam Dei redierint, in quacum- rent.

Derogatio stris de exprimendo vero annuo valore contrariorum.

que ipsorum parte id contigerit, parochiales ecclesiae et alia ecclesiastica loca, ad exercitium curae animarum idonea, ab ordinariis locorum, quibus illa subsunt, cum dote non minori quinquaginta ducatorum annuatim de proprietatibus bonorum praedictorum, ad iustum et competentem numerum instituantur, illisque ab eisdem ordinariis de rectoribus et pastoribus idoneis, iuxta concilii Tridentini dispositionem et alias canonicas sanctiones, provideatur.

Clausulae

§ 5. Districtius inhibentes omnibus abbatibus, conventibus et prioribus monasteriorum quorumvis Ordinum, et regularium locorum et hospitalium ac militiarum superioribus, ceterisque, ad quos id quomodolibet pertinet, ne posthac audeant in dictis ecclesiis, monasteriis, beneficiis et officiis aliisque suppressis praedictis, eorumque rebus, iuribus et actionibus sese quoquomodo interponere, seu suppressionem, unionem, annexionem et incorporationem ceteraque alia praemissa illorumque executionem et effectus quomodolibet impedire; ac decernentes Emmanuelem Philibertum ducem et magnum magistrum ac conventum praedictos ad verificandum causam seu causas, propter quas nos ad praedicta facienda inducimur, coram dictis ordinariis locorum vel aliis, etiam tamquam a Sede Apostolica delegatis, aut alibi, numquam teneri; nec propterea, aut etiam quiainteresse habentes vocati non fuerint, praesentes per subreptionem obtentas praesumi, viribusque et effectu propterea carere: sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, in quavis causa et instantia, sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; necnon irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

uniri petitur, necnon de unionibus committendisad partes, vocatis quorum intersit, ac Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a jure permissis, fieri prohibentis, aliisque apostolicis constitutionibus; necnon ecclesiarum, monasteriorum, conventuum, Ordinum, militiarum, hospitalium et aliorum quorumcumquelocorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis et eorum singulis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio et consistorialiter acalias, in genere vel in specie, quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliqui, super provisionibus sibi faciendis de huiusmodivel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dictae Sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etsi per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum, quas quidem litteras et processus habitos per easdem, ac inde secuta quaecumque, ad ecclesias, monasteria, beneficia, officia, hospitalia et alia praedicta volumus non

extendi, sed nullum per hoc eis, quoad

§ 6. Non obstantibus praemissis ac no-

tam beneficii uniti, quam cius cui illud

assecutionem beneficiorum aliorum, praeiudicium generari; et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis. specialibus vel generalibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel omnino non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis.

nalis

§ 7. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poe- hanc paginam nostrae absolutionis, unionis, annexionis etc.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo quinto, idibus aprilis, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 13 aprilis 1575, pontif. anno III.

#### CLXXXIII.

Confirmatio privilegiorum et indultorum a Pio IV concessorum archiconfraternituti Sanctissimac Trinitatis de Urbe 1

# Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Exerdinm.

Ad apostolicae dignitatis apicem, meritis licet imparibus, divina dispositione vocati, curis angimur assiduis, et debita meditatione pulsamur, ut charitatis et miscricordiae opera ubique locorum, pracsertim in alma Urbe, exerceantur, ethis, quae propterea per christifideles pie religioseque fieri consueverunt, libenter, dum a nobis petitur, ne aliquando de illis hacsitari contingat, nostrae confirmationis robur adiicimus, ac circa ea, per quae salus votiva succedat, ac ecclesiae aliaque pia loca ad exercitium huiusmodi destinata ab ipsis fidelibus in debita veneratione habeantur, creditae nobis potestatis auctoritatem favorabiliter impartimur.

1 Ex Regest in Secret. Brev.

fidelesque ipsos ad id spiritualibus muneribus, indulgentiis videlicet et peccatorum remissionibus, frequenter invitamus.

Facti series.

An. C. 1576

§ 1. Exhibita nobis nuper pro parte dilectorum filiorum confratrum confraternitatis sub invocatione Sanctissimae Trinitatis in alma Urbe canonice institutae petitio continebat quod alias, postquam felicis recordationis Pius Papa IV, praedecessor noster, institutionem confraternitatis sub invocatione eiusdem Sanctissimae Trinitatis, in qua, ut acceperat, dilecti filii illius confratres varia pietatis et laudabilia opera exercuerant, et in pauperibus peregrinis et convalescentibus personis ad hospitale dictae confraternitatis undequaque confluentibus excipiendis et reficiendis, multisque aliis pietatis et caritatis operibus, non solum in peregrinorum et convalescentium huiusmodi maximam commoditatem et consolationem, verum etiam cum totius dictae Urbis et orbis amplissima laude et decore, magis ac magis in dies se exercebant et perpetuo exercere intendebant, nonnullaque statuta et ordinationes desuper condiderant, eorumdem confratrum salubribus votis et gratis in conspectu Dei et hominum pietatis operibus id exposcentibus, apostolica auctoritate perpetuo approbaverat et confirmaverat; camdemque confraternitatem in archiconfraternitatem eiusdem Sanctissimae Trinitatis, itautab ca, tamquam matrice, aliae, si quae de novo erigerentur, confraternitates dependerent, dicta auctoritate, etiam perpetuo, erexerat et instituerat, ac archiconfraternitatis titulo decoraverat; necnon eiusdem archiconfraternitatis confratribus, ut privilegia et indulgentias, sibi pro tempore concessa, confraternitatibus erigendis huiusmodi communicare possent indulserat; ac tam in approbatione et confirmatione confraternitatis huiusmodi, illiusque in

An. C. 1576

archiconfraternitatem erectione et institutione praedictis, quam etiam postea, ac alias sub certis modo et forma limitatas et modificatas, et tam perpetuas quam ad tempus indulgentias et peccatorum remissiones ac relaxationes, aliaque facultates, gratias et privilegia seu indulta, eadem auctoritate, concesserat et relaxaverat; piae memoriae Pius Papa V, etiam praedecessor noster, omnes et singulas indulgentias et facultates easdem necnon quascumque alias indulgentias ac privilegia quibusvis confraternitatibus et aliis personis sive locis communicandi, in genere vel in specie quomodolibet concessas, revocavit, prout in diversis tam Pii IV, sub plumbo et in forma brevis, quam Pii V praedictorum huiusmodi respective confectis litteris plenius dicitur contineri.

concessa.

§ 2. Cum autem, sicut eadem petitio Dubium circa subiungebat, nonnulla ex indulgentiis ac indulgentias et privilegiis per dictum Pium IV, praedecessorem, ipsis confratribus concessis clausulas illas et alias indulgentias necnon communicandi facultatem contineant, ac propterea litterae Pii IV, praedecessoris huiusmodi, et in eis contenta indulgentiae, concessiones, gratiae et indulta huiusmodi a dictis confratribus et aliquibus aliis in dubium revocari possent, pro parte eorumdem confratrum nobis fuit humiliter supplicatum ut in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

nitatis.

§ 3. Nos igitur, qui singulorum christi-Confirmatio pri- fidelium devotionem et pietatis opera noarchiconfrater- stris potissimum temporibus propagari sinceris exoptamus affectibus, ac ea, quae propterea facta fuisse dicuntur, ut firma et illibata persistant, apostolico munimine roboramus, singulos confratres praedictos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel

) ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon litterarum praedictarum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, institutionem, ordinationes et statuta illorumque approbationem et confirmationem dictaeque confraternitatis in archiconfraternitatem erectionem et institutionem praedictas, apostolica auctoritate prædicta, etiam perpetuo, approbamus et confirmamus, illisque omnibus perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus.

ternitatis et aliarum illi pro tempore ag-

gregatarum et aggregandarum confrater-

nitatum confratres, nunc et pro tempore existentes, in tam pio et laudabili instituto alacrius persistant quo maioribus caelestis gratiae donis, pro animarum suarum salute, conspexerint se refectos, de omnipotentis Dei misericordia ac beatorum Petri et Pauli apostolorum cius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus vere poenitentibus et confessis, qui de gremio dictae archiconfraternitatis et seu aliarum confraternitatum illi aggregatarum et in futurum aggregandarum huiusmodi, ubivis locorum consistentium, pro tempore esse desideraverint, in ipsa corum in confratres archiconfraternitatis et confraternitatum praedictarum receptione et descriptione, plenariam; necnon illis, etiam utriusque sexus, pro tempore existentibus, qui, corde contriti ac vere poenitentes et

confessi, in mortis articulo nomen Iesus

devote invocaverint, aut aliquod poeni-

tentiae signum fecerint, etiam plenariam;

ac tam eisdem confratribus quam omni-

bus et singulis aliis utriusque sexus christifidelibus, etiam vere poenitentibus et

§ 4. Et insuper, ut ipsius archiconfra- Concessio indulgentiarum.

confessis, qui, singulis Nativitatis, Annunciationis, Visitationis, Purificationis et Assumptionis Beatae Mariae Virginis festivitatibus, ac die dominica festi eiusdem Sanctissimae Trinitatis, annuatim archiconfraternitatis seu confraternitatum aggregatarum et aggregandarum prædictarum ecclesias seu cappellas veloratoria devote visitaverint, et inibi ad Deum preces, prout unicuiq. suggeret devotio, effuderint, in die domin. festi Sanctissimae Trinitatis, unam similiter plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem perpetuo duraturam; in reliquis vero Nativitatis, Annunciationis, Visitationis, Purificationis et Assumptionis festivitatibus huiusmodi, septem annos et totidem quadragenas; ac ipsis confratribus, qui ultima dominica cuiuslibet mensis totius anni, vel ipsam dominicam immediate sequentibus lunae sive martis aut aliis diebus, orationi quadraginta horarum nuncupatae, per dictos confratres pro tempore in eorum ecclesiis seu cappellis vel oratoriis faciendae et continuandae, intervenerint, dummodo saltem per dimidiam horam in capro reipublicæ christianæ conservatione et augmento, ac principum christianorum mutua et universali pace, necnon nostro et pro tempore existentis Romani Pontificis ac Romanae Ecclesiae et illius pastorum felici et prospero statu, pias ad Christum preces effundendo, continuaverint, quoties id fecerint, annum unum; eis quoque, etiam vere poenitentibus et confessis, qui sanctissimum Eucharistiae sacramentum singulo mense susceperint, septem annos et totidem quadragenas; ac insuper illis confratribus, qui confratrum et aliorum in eorum ecclesiis seu cappellis aut oratoriis sepeliendorum cadavera ad sepulturam associaverint, unum annum; et tam ipsis confratribus dictarum archiconfraternitatis et confraternitatum quam aliis christifidelibus, tantum similiter vere

poenitentibus et confessis, qui, qualibet die veneris totius quadragesimae, ecclesias seu cappellas vel oratoria archiconfraternitatis seu confraternitatum aggregatarum et aggregandarum huiusmodi devote visitaverint, et inibi, prout unicuique suggeret devotio, ad Deum preces effuderint, quoties id fecerint, septem annos et totidem quadragenas; necnon confratribus tam archiconfraternitatis quam confraternitatum aggregatarum et aggregandarum huiusmodi, qui peregrinorum ad dictam Urbem et civitates ac loca, ubi confraternitates aggregatae et aggregandae reperiuntur, ac ad hospitalia pro ipsis peregrinis recipiendis destinata, ad ibi hospitandum confluentium et divertentium pedes laverint, et in mensa iisdem peregrinis caritative ministraverint et inservierint, centum dies; illis etiam confratribus dictae archiconfraternitatis, qui eosdem peregrinos ad ecclesias Urbis huiusmodi pro inibi indulgentiis consequendis associaverint, duos annos de iniunctis sibi poenitentiis, auctoritate praefata, tenore praesentium, miscricorditer in Domino concedinus, elargimur et relaxamus.

§ 5. Et insuper, ut ipsi confratres et Facultas elialii christifideles indulgentiarum, remis-gendi quemsionum et relaxationum praedictarum, Deo sorem, qui pospropitio, facilius efficiantur participes, illis vere a nonnulet eorum cuilibet, ut temporibus et die- et vota commubus supradictis quoscumque saeculares vel tare; quorumvis Ordinum, etiam Mendicantium, regulares presbyteros idoneos, ab ordinariis locorum approbatos, in suos possint eligere confessores, qui, corum confessionibus diligenter auditis, eos et corum quemlibet ab omnibus et singulis eorum peccatis, criminibus, excessibus et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam Sedi Apostolicae reservatis, exceptis contentis in litteris in die Coenae Domini legi consuetis, toties quoties, et

etiam a criminibus in eisdem litteris contentis, semel in vita tantum, et in mortis articulo eadem auctoritate absolvere. ac pro commissis poenitentiam salutarem iniungere, necnon votaquaecumque, Hicrosolymitani, visitationis liminum eorumdem Beatorum Petri et Pauli apostolorum ac Sancti Iacobi in Compostella, necnon castitatis et Religionis votis dumtaxat exceptis, in alia pietatis opera commutare.

dendi

§ 6. Ac postremo eisdem confratribus Statuta et or- ut alia quaecumque ordinationes et statuta, felix regimen et prosperum statum ac gubernationem illarum archiconfraternitatis et confraternitatum aggregatarum et aggregandarum praedictarum, rerumque spiritualium et temporalium quomodolibet concernentia, condere et facere, et tam illa quam alia quaecumque licita et honesta ac sacris canonibus et decretis concilii Tridentini non contraria, quoties eis videbitur, immutare, alterare, limitare, corrigere, declarare, modificare et in melius reformare libere et licite valeant, licentiam concedimus et impartimur.

Clausulae.

§ 7. Districtius inhibentes omnibus et singulis, etiam quibusvis commissariis Sancti Spiritus in Saxia, et Sancti Ioannis Lateranensis, etiam S. Rochi de Urbe praedicta, necnon Sancti Bernardi Montis Sionis, et Sanctae Mariae de Populo nuncupatae incurabilium Neapolitanorum, ac Annunciationis Beatae Mariae Virginis Caietanae, aliorumque hospitalium et piorum locorum, necnon quibusvis aliis personis, cuius cumq. gradus et præeminentiæ fuerint, ne publice vel occulte, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio, dilectos filios modernos et pro tempore existentes primicerium et custodes, tam archiconfraternitatis quam confraternitatum aggregatarum et aggregandarum praedictarum, vel ab eis etiam pro tempore deputatos, molestare, perturbare,

inquietare vel impedire, in toto vel in parte, ullo modo audeant vel praesumant. Ac decernentes ex nunc irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contigerit attentari.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, contrariis quibuscumque. Quocirca venerabilibus fratribus nostris patriarchis, archiepiscopis et cpiscopis, necnon dilectis filiis eorum in spiritualibus vicariis et officialibus, ac abbatibus, prioribus, capitulis, conventibus, parochialium ecclesiarum rectoribus et eorum vicariis, ac quorumcumque, etiam Mendicantium, Ordinum generalibus, provincialibus et aliis superiorib, ac prædicatoribus, aliisque ad quos spectat et spectare poterit quomodolibet in futurum, tam exemptis, quam non exemptis, ubilibet existentibus, per apostolica scripta mandamus quatenus ipsieteorum quilibet, quoties pro parte primicerii et custodum aut ab cis deputatorum praedictorum, cum debitis reverentia et honore fuerint requisiti, praesentes litteras, ac earum transumpta, servata forma dicti concilii, recipiant et admittant, ac ab aliis recipi et admitti faciant.

§ 9. Volumus autem quod, si ecclesiis Exceptio pro seu cappellis vel oratoriis praedictis aut consecutione alias, ut praefertur, aliqua alia indulgentia perpetuo vel ad tempus nondum elapsum duratura per nos concessa fuerit, praesentes litterae, quoad indulgentiam per praesentes respective concessam huiusmodi, nullius sint roboris vel momenti.

§ 10. Et quia difficile foret easdem pracsentes ad singula quaeque loca deferri, volumus et dicta auctoritate similiter decernimus quod huiusmodi praesentium transumptis, etiam impressis, manu notarii dictae archiconfraternitatis subscriptis, ac sigillo eiusdem archiconfraternitatis munitis, eadem prorsus fides, in iudicio

Derogatio contrariorum

An. C. 1576

Fides transumptorum.

et extra, adhibeatur, quae ipsis orginalibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 41. Nulli ergo omnino hominum lisauctio poe- ceat hanc paginam nostrae absolutionis, approbationis, confirmationis, adiectionis, concessionis, elargitionis, relaxationis, impartitionis, inhibitionis, mandati, voluntatis et decretorum infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, sexto kalendas aprilis, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 27 martii 1576, pontif. anno IV.

#### CLXXXIV.

Confirmatio crectionis confraternitatis nationis Bononiensis in Urbe institutae, cum facultate quotumnis liberandi unum carceratum etc. 1.

# Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Sacrosanctae Romanae Ecclesiae, quam supremi Patrisfilius Iesus Christus, pietatis auctor, instituit, regimini, meritis licet imparibus, praesidentes, pia et salubria fidelium omnium, praesertim nationis Bononiensis, patriae nostrae originariae, sincere nobis exhibita veta, ex quibus divini cultus, praecipue in Urbe, augmentum et animarum salus provenire sperantur, paterno prosequentes affectu, his, quae propterea provide facta fuisse dicuntur, ut firma perpetuo et illibata persistant, libenter, cum a nobis petitur, apostolicae confirmationis robur adiicimus, ut, iuxta ipsius Romanae Ecclesiae praeminentiam et creditam nobis ex alto coelestis thesauri dispensationem, tideles ipsos, quo-

1 Ex Regest in Secret. Brev.

rum merita pro demeritis penitus sunt imparia, novis honorum titulis ac spiritualibus muneribus, indulgentiis videlicet et peccatorum remissionibus, ad pia et meritoria opera exercenda libenter invitemus, ut denique, per corumdem operum exercitium, macula suorum abolita delictorum, ad acternae beatitudinis sine fine mansionem feliciter pervenire mereantur.

§ 1. Sane, pro parte dilectorum filiorum confratrum confraternitatis dictae nationis Bononiensis in praedicta Urbe pie institutae exhibita nuper petitio continebat quod, cum de proxime praeterito anno Domini millesimo quingentesimo septuagesimo quinto, quo sacrum iubilaeum per nos indictum in eadem Urbe celebravimus, quamplurimi christifideles eiusdem nationis, pia devotione ducti, ad Dei laudem et obsequium ac honorem, animarumque suarum salutem, convenientes in unum, et de cultu divino ampliando salubriter cogitantes, Deique servitio ferventius sese mancipare cupientes, unam utriusque sexus christifidelium confraternitatem nationis huiusmodi in ecclesia Sancti Ioannis Calybitae nuncupati in Insula dictae Urbis ad id per eos acquisita, cum saccis albis, signum crucis in cucula a parte anteriori habentibus, erigendam et instituendam duxerint, ac pro illius statu et directione ac gubernio et regimine diversa statuta, ordinationes et constitutiones condiderint; cupiantque ipsi confratres, ut praedicti christifideles ad praedicta magis incitentur, et corum devotio magis accrescat quo exinde maiora spiritualia dona adipisci posse cognoverint, confraternitatem et ecclesiam praedictas aliquibus muneribus et gratiis spiritualibus et temporalibus decorari: quare iidem confratres nobis humiliter supplicari fecerunt ut eis in praemissis opportune providere de benignitate apostolica

dignaremur.

Facti series.

§ 2. Nos igitur, pium et laudabile pro-Confirmatio positum huiusmodi plurimum in Domino confraternita. commendantes, ac ipsius confraternitatis stabilimento et decori ac ampliationi ac prospero successui paterno affectu consulere volentes; ipsosque confratres et eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis, interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existant, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, confraternitatem praedictam, quam pridem, die videlicet vigesima quarta mensis septembris anni praeteriti, sub invocatione S. Ioannis apostoli et evangelistae, ad Dei laudem et eiusd. Sancti honorem, vivae vocis nostræ oraculo denominavimus, sub eadem invocatione de novo denominamus et perpetuo denominari volumus; ac erectionem et institutionem confraternitatis in ecclesia Sancti Ioannis Calybitae huiusmodi, ut praefertur, factas, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque plenarie et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, omnesque et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus; necnon ecclesiam ipsam confraternitati et confratribus praedictis perpetuo concedimus et assignamus.

confraternitati concessa.

§ 3. Et nihilominus confratribus con-Privilegia fraternitatis huiusmodi, nunc et protempore existentibus, deinceps et quandocumque, ac prout eis videbitur, pro felicis confraternitatis huiusmodi regimine et gubernio acstatu et administratione, quaecumque alia statuta et ordinationes eis benevisa, sacris tamen canonibus et concilio Tridentino non contraria, ac alias

licita et honesta, et a dilecto filio praedictae Urbis vicario approbanda, condendi, et tam illa quam etiam alia, tam per eos hactenus, ut praesertur, facta, pro temporum, personarum et locorum qualitatibus, mutandi, alterandi, corrigendi, emendandi, interpretandi et in melius reformandi, illisque addendi, minuendi, ac etiam alia illorum loco de novo faciendi toties quoties ac prout et quandocumque eis videbitur; necnon in festo eiusdem Sancti Ioannis ante Portam Latinam, die sexta mensis maii celebrari solito, unum in Urbe carceratum dictae nationis Bononiensis, si pro tempore reperiatur, quem maluerint, ex quocumque crimine damnatum, citra tamen haeresis, falsae monetae, falsificationis litterarum et supplicationum ac commissionum et aliarum gratiarum apostolicarum, nec non laesae maiestatis et assassinii ac propinati veneni ac etiam incendii ecclesiarum aut aliorum locorum piorum crimina, etiamsi ultimo supplicio plectendus veniret, qui tamen ab haeredibus offensi pacem seu veniam habuerit, ad corumdem confratrum electionem, quotannis a carceribus educendi, et eductum liberandi, auctoritate et tenore praedictis, plenam et liberam licentiam et facultatem concedimus et impartimur. Mandantes nunc et pro tempore existentibus dictae Urbis gubernatori et senatori ac causarum Camerae Apostolicae generali auditori et eorum locatenentibus, nec non conservatoribus ceterisque iustitiae ministris, administratoribus et officialibus, ut ad omnem requisitionem et simplicem petitionem et instantiam confratrum praedictorum unum carceratum, per eos, ut praefertur, eligendum, eidem confraternitati in dicto festo relaxent, ac realiter et cum effectu relaxari faciant.

§ 4. Ulterius, confraternitati illiusque confratribus, nunc et pro tempore exi-

Quae aliis com- stentibus praedictis, in perpetuum, ut omnia et singula praedicta quibuscumque aliis confraternitatibus eiusdem nationis Bononiensis, sub eadem invocatione Sancti Ioannis apostoli et evangelistae extra dictam Urbem, tam in Bononiensi quam quibuscumque aliis civitatibus, oppidis, terris, castris, villis et locis, nobis et Romanae Ecclesiae praedictae mediate vel immediate subjectis vel non subjectis, tam in Italia quam extra illam, et in quibuscumque regionibus ac mundi partibus pro tempore erectis, illarumque confratribus et consororibus, ac ecclesiis, altaribus seu cappellis et personis communicare licite possint, eadem auctoritate apostolica, perpetuo concedimus pariter et indulgemus et instituimus ac facimus, constituimus et deputamus.

dulgentiarum.

§ 5. Praeterea omnibus et singulis u-Concessio in triusque sexus christifidelibus praedictae nationis Bononiensis; qui ex nunc de cetero perpetuis futuris temporibus dictam archiconfraternitatem, solito illius sacco induti, pro tempore ingredientur, die primi illorum ingressus huiusmodi, poenitentibus et confessis ac vere contritis; necnon tam illis quam omnibus et singulis aliis utriusque sexus confratribus archiconfraternitatis huiusmodi, praesentibus et futuris, pro tempore decedentibus, in mortis articulo, si vere poenitentes et contriti fuerint, ut praefertur; ac universis et singulis aliis utriusque sexus christifidelibus, similiter vere poenitentibuset confessis, qui ecclesiam Sancti Ioannis Calybitae praedictam in eiusdem Sancti Ioannis apostoli et evangelistae vigesima septima decembris, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus et elargimur; illis vero, qui eamdem ecclesiam in Sancti Ioannis ante Portam Latinam praedictam, necnon dicti Sancti Ioannis Calybitae et Sanctorum

Marci ac Martae, necnon Audifacis et Abachuc, quorum corpora in ipsa ecclesia Sancti Ioannis Calybitae requiescunt, decima nona ianuarii mensium diebus celebrari solitis festivitatibus, a primis vesperis usque adoccasum solis cuiuslibet diei festivitatum earumdem inclusive, devote visitaverint annuatim, et pias inibi ad Deum preces pro praedictae S. R. E. conservatione et hacresum extirpatione ac mutua inter christianos principes servanda pace, et alias, prout unicuique suggeret devotio, effuderint, pro qualibet ultimo dictarum festivitatum, qua id pro tempore egerint, septem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis vel alias quomodolibet debitis poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus.

§ 6. Praesentibus perpetuis futuris temporibus duraturis. Volumus autem quod si archiconfraternitatem praedictam ingredientibus et seu confratribus dictam ecclesiam Sancti Ioannis Calvbitae visitantibus praedictis aliqua alia indulgentia, in perpetuum vel ad certum tempus nondum clapsum duratura, pernos concessa fuerit, caedem praesentes litterae nullius sint roboris vel momenti.

§ 7. Nulli ergo omnino hominum liceat sanctio poehanc paginam nostrae absolutionis, deno- nalis. minationis, approbationis, confirmationis, adiectionis, suspensionis, assignationis, concessorum impartitionis, mandati, indulti, erectionis, creationis, facti, institutionis, constitutionis, deputationis, elargitionis, relaxationis et voluntatis infringere. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud S. Petrum anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, kalendis aprilis, pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 1 aprilis 1576, pontif. anno IV.

Clausulae.

## CLXXXV.

Communicatio et extensio indulgentiarum et privilegiorum concessorum hospitali Ioannis de Dios Granatensi ad quaecumque alia hospitalia quibusvis in locis ad instar dicti hospitalis instituenda 1

## Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

In supereminenti Sedis Apostolicae specula, disponente Domino, constituti, ea, quae pro hospitalium aliorumque piorum locorum felici statu, ac personarum ibidem, fallacis huius mundi repudiatis illecebris, sub suavi Religionis iugo virtutum Domino famulantium, ac pietatis et charitatis operibus vacantium, animarum salute provide concessa fuisse dicuntur, libenter, cum a nobis petitur, ad alia eiusdem instituti hospitalia et personas favorabiliter extendimus, ac alias super his providemus, prout, locorum et personarum qualitate pensata, id conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Dudum siquidem per felicis recor-Facti series. dationis Pium Papam V, praedecessorem nostrum, accepto quod alias quondam Ioannes de Dios, dum in humanis ageret, devotione ductus, inter alia multa bona opera quae exercuerat, ex eleemosynis, quae a christifidelibus sibi elargiebantur. non multo ante eius obitum, in civitate Granatensi unum hospitale insigne, Ioannis de Dios della Pot nuncupatum, de loci ordinarii licentia, instituerat; et, post eius obitum, dictum hospitale prope et extra muros eiusdem civitatis canonice translatum fuerat, et in praefati hospitalis regimine ac administratione alii successerant, qui, eiusdem Ioannis exemplo et

> 1 Ex Regest. in Secret. Brevium. Bull. Rom. Vol. VIII.

simili devotione moti, ipsius hospitalis et pauperum in co degentium gubernio, manutentioni et substentationi assidue incumbehant, ac in illo aderant ducenti et quinquaginta pauperes vel circa, omni infiruntatum genere laborantes, neque in ea civitate, nec etiam in toto regno Granatensi aliquis similis reperiebatur locus, in quo charitatis opera ita abunde exercerentur, cum in co annis singulis summa decem millium ducatorum vel circa exponeretur ex eleemosynis quoque, quae per dilectos filios confratres ipsius hospitalis colligebantur, et a christifidelibus ibidem erogabantur.

§ 2. Et tunc proxime lapsis tempori- Confratrum dibus, in bello Granatensi, praedicti confra- erga infirmos tres multa bona opera erga christianos milites exercuerant, lectos, medicinas et alia necessaria illis subministrando, infirmos et vulneratos medicorum curae supponendo, eosque bene tractando, ac semper magna charitate christianorum exercitus sequendo, necnon infirmis et vulneratis necessaria pro viribus ministrando; et ex singulari zelo servitii Dei omnem curam in praedicti hospitalis pauperibus curandis, absque aliqua mercede, impendebant; idem praedecessor, motu proprio, non ad confratrum ipsorum seu aliarum personarum dicti hospitalis pro eis dicto praedecessori oblatae petitionis instantiam, sed ex mera eius liberalitate, per suas litteras omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, tam extraneis quam indigenis, ac tam pauperibus quam divitibus, in eodem hospitali pro tempore pro sui cura existentibus, de se curari facientibus, qui die sexta idus augusti vel etiam tempore publicationis dictarum litterarum dictum hospitale essent ingressi, infra tempus a dictis confratribus post publicationem earumdem litterarum statuendum; qui vero deinceps ingrederentur, in principio illorum ingres-

sus huiusmodi; et similiter confratribus, administratoribus, servitoribus et aliis personis dicti hospitalis, qui pro tempore infirmarentur, etiam inprincipio infirmitatis seu durante infirmitate huiusmodi, etiam quod ipsi et alii omnes supradicti non essent in mortis articulo constituti, quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, tam dicti hospitalis quam quemcumque alium presbyterum, tam saecularem quam cuiusvis Ordinis regularem, a loci ordinario approbatum in eorum possent eligere confessorem, qui, eorum confessionibus diligenter auditis, eos et eorum quemlibet, qui poenitentes existerent, a quibuscumque delictis et criminibus, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam praedictae Sedi reservatis, necnon in litteris die Coenae Domini legi solitis contentis, exceptis tamen casibus haeresis, schismatis, conspirationis in Romanum Pontificem aut Statum Romanae Ecclesiae, falsificationis litterarum aut supplicationum vel commissionum apostolicarum, delationis armorum et aliorum prohibitorum ad partes infidelium, ac iniectionis manuum violentarum in episcopos aut praelatos vel superiores ecclesiasticos, absolvere, eisque pro praemissis poenitentiam salutarem iniungere auctoritate apostolica posset et valeret, indulsit.

cessae centum diebus.

§ 3. Utque hospitale huiusmodi et il-Indulgentiae lius ecclesia congruis frequentaretur honotantibus con-ribus, ac in debita reverentia haberetur, dierum toties necnon christifidelium animarum saluti quoties, et bis- fructuosius consuleretur, ipsique christifideles eo libentius ad hospitale et ecclesiam huiusmodi, devotionis causa, visitandum confluerent, quo exinde coelestis gratiae dono uberius conspicerent se refectos, motu simili omnibus et singulis utriusque sexus christifidelibus, qui pro tempore dictam ecclesiam visitarent, et in ea preces, tam pro se quam, per mo-

dum suffragii, pro defunctis Deo effunderent, quoties id egissent, quandocumque, etiam in quibuscumque diebus, in perpetuum, toties centum dies, et in diebus festivis ducentos dies de iniunctis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis in Domino misericorditer relaxavit. Quam relaxationem etiam suffragari voluit iis, qui aliguam servitutem in praedicto hospitali infirmis facerent aut illos visitarent, qualibet vice qua id seu eavel eorum quodlibet pro tempore agerent.

§ 4. Necnon omnibus et singulis utrius- Aliae indulgen que sexus christifidelibus vere poeniten-tiae quae etiam defunctisad motibus et confessis, qui ecclesiam praedi- dum suffragii applictam vel eius cappellamin duabus diver- cari sis festivitatibus in anno, per dictos confratres in eorum arbitrio pro tempore eligendis, a primis vesperis usque ad occasum solis cuiuslibet diei festivitatum earumdem inclusive, devote visitarent, annuatim, durante quinquennio tunc proximo venturo, et ibi pro pace interprincipes christianos servanda, velalias, prout unicuique suggereret devotio, similiter ad Deum preces funderent, quoties id agerent, toties, pro qualibet dictarum festivitatum, septem annos et totidem quadragenas verae indulgentiae de poenitentiis praedictis relaxavit; et si pro defunctis visitarent, relaxationem huiusmodi etiam eisdem defunctis per modum suffragii opitulari voluit.

§ 5. Ac insuper motu pari eiusdem Plenaria inhospitalis administratoribus, rectoribus, mortis articulo gubernatoribus, confratribus et ministris administratoribus etc. conac servitoribus et familiaribus utriusque cessa. sexus, tunc et pro tempore existentibus, in perpetuum, qui vere poenitentes et confessi in eodem hospitali sive etiam in eorum domibus propriis vel extra ubilibet; pauperibus vero et infirmis qui in dicto hospitali pro tempore decederent, ac ipsius hospitalis benefactoribus, necnon etiam confratribus confraternitatis sub

invocatione Sancti Spiritus in ecclesia dicti hospitalis canonice institutae, sive in ipso hospitali sive extra pro tempore decedentibus, in corum et cuiuslibet corum mortis articulo plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem in Domino concessit; utque illam co purius consegui possent, similiter omnibus supradictis, ut tam dieti hospitalis rectorem quam quemcumque alium presbyterum idoneum, etiam ab eodem ordinario approbatum, in corum possent eligere confessorem, qui eos et eorum quemlibet a quibusvis delictis et criminibus, etiam Sedi praedictae reservatis, ac etiam in litteris die Coenae huiusmodi legisolitis contentis, casibus supradictis exceptis, absolvere valeret.

re interdicti aliaque.

§ 6. Necnon tam infirmis et aliis pau-Privilegia con- peribus, quam administratoribus, rectoficiorum tempo- ribus, gubernatoribus, confratribus, ministris, servitoribus et familiaribus et aliis personis eiusdem hospitalis tunc et pro tempore existentibus, peccata sua presbyteris dicti hospitalis confitendi, et ab eisdem Eucharistiae et Extremae Unctionis omniaque et singula alia ecclesiastica sacramenta recipiendi; necnon missas et alia divina officia ac omnes horas canonicas, nocturnas pariter et diurnas, in hospitali illiusque ecclesia et cappella praedictis, tam alta quam submissa voce, per cappellanos eius dem hospitalis et alios presbyteros et clericos illuc confluentes et intervenientes, palam et publice celebrari, ac etiam tam pro illis quam pro aliis occurrentiis campanas pulsari; necnon, etiam tempore interdicti, etiam dicta apostolica auctoritate appositi, ac etiam cuiuscumque cessationis a divinis, tam administratorum, rectorum, gubernatorum, confratrum, ministrorum, servitorum et familiarium, quam infirmorum et aliorum pauperum aliarumque personarum dicti hospitalis pro tempore decedentium cadavera in loco sacro, cum pompa moderata, iuxta personarum qualitatem, ecclesiasticae sepulturae tradi, et in altaribus hospitalis illiusque ecclesia et cappella huiusmodi missas etalia divina officia, clausis tamen ianuis, in supradictarum personarum praesentia, per quoscumque presbyteros celebrari faciendi, necnon illa audiendi, similiter facultatem concessit.

§ 7. Iis quoque, qui, sive pro defun- Aliae indulctorum suffragio sive alias, ex devotionis diebus lucranfervore, annis singulis, prima dominica dae. quadragesimae, ac Beati Ioannis Baptistae ac Domini nostri Iesu Christi Nativitatum festivitatibus hospitale praedictum visitarent, quoties facerent, toties centum dies; qui vero dicto hospitali et illius pauperibus pro sua devotione, absque aliqua mercede, pro tempore deservirent, quotiescumque Sanctissimum Eucharistiae sacramentum sumerent, toties centum dies; ac insuper omnibus et singulis utriusque sexus personis, quae dictum hospitale cum aliquo panno laneo veteri pro infirmis curandisadiuvarent, proqualibet vice, centum dies et in diebus festivis ducentos dies similiter de poenitentiis praedictis relaxavit.

§ 8. Ac praeterea dictum hospitale et eius personas seu agentes a parochiali, chiali hospitale infra cuius limites dictum hospitale con- in pluribus exsistebat, et aliarum quarumvis ecclesiarum illarumque rectorum et in eis beneficiatorum iurisdictione et superioritate, ratione perceptionis eleemosynarum, oblationum, legatorum et relictorum piorum ac aliorum iurium et obventionum quorumcumque, quae eidem hospitali ecclesiaeque ipsius, ex quorumcumque christifidelium largitione, tam in Omnium Sanctorum et Commemorationis Defunctorum, quam aliis quibuscumque festivitatibus et diebus, provenirent, attento quod dictum hospitale rectorem proprium ha-

An. C. 1576

bebat, ecclesiastica sacramenta omnibus | in eo existentibus ministrantem, ita quod parochialis seu aliarum ecclesiarum praedictarum rectores vel beneficiati nihil in dicto hospitali agere tenerentur, etiam motu simili, perpetuo penitus exemit el totaliter liberavit, ac dicti hospitalis administratores ad aliquam eleemosynarum et relictorum aliorumque praedictorum solutionem cuique faciendam minime teneri nec cogi posse, sed eleemosynas et relicta aliaque praemissa in substentationem et subventionem pauperum dicti hospitalis converti debere decrevit, inhibitione et irritanti ac etiam aliis decretis desuper appositis, proutin dictis litteris plenius continetur.

§ 9. Cum autem, sicut exhibita nobis Causa prae-nuper pro parte dilecti filii maioris consenus consulu-tionis edendae. fratris dicti hospitalis petitio continebat, ad dicti hospitalis instar, unum in Hispalensi, et aliud in Cordubensi civitatibus, aliudque in de Madrid, ac aliud in de Lucena oppidis, Toletanæ et Cordubensis diæcesum, ac plura alia in diversis Indiarum maris Oceani provinciis similia hospitalia hactenus, Deo auxiliante, a diversis christifidelibus de bonis a Deo collatis, pro similibus christifidelibus infirmis et pauperibus recipiendis, alendis et curandis, ab eisdem confratribus, qui, ex Sedis Apostolicae auctoritate, sub Regula Sancti Augustini, Ordinem eiusdem S. Augustini expresse profitendo emittere solent, militare noscuntur, non sine maximo et continuo charitatis exercitio, christifidelium pauperum languentium auxilio et refrigerio, regi et gubernari solita, canonice instituta fuerint, ac etiam in dies, Deo permittente et christifidelium charitate crescente, in futurum in diversis orbis christiani regionibus aedificari sperentur; pro parte eiusdem maioris confratris nobis fuit humiliter supplicatum quatenus praedictis hospitalibus, hactenus, |

ut praemittitur, instar primo dicti hospitalis institutis et in futurum ubilibet instituendis, omnia et singula privilegia, facultates, indulta, exemptiones, libertates, immunitates, indulgentias et peccatorum remissiones, relaxationes et alias quascumque gratias, tam spirituales quam temporales, primo dicto hospitali, ut praemittitur, concessa, communicare, ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 10. Nos igitur, qui pietatis et chari- Extensio praetatis opera latius ubique propagari sincero dictorum prividesideramus affectu, praedictum maiorem lia hospitalia confratrem a quibusvis excommunicatio-nis. nis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnibus et singulis hospitalibus praedictis, tam in Hispaniarum regnis quam in Indiis maris Oceani huiusmodi et totius christiani orbis civitatibus, oppidis et locis in posterum, ad instar primo dicti hospitalis, canonice instituendis, omnia et singula privilegia, facultates, indulta et gratias, tam spirituales quam temporales, primo dicto hospitali, ut praefertur, concessa, ita quod illis omnibus et singulis hospitalia huiusmodi illorumque maiores etalii confratres ac infirmi et aliae personae illis inservientes, eaque eteorum ecclesias visitantes, ac in eis ab humanis decedentes, eorumque sepulturas ibidem eligentes, uti, frui, potiri et gaudere libere ac licite valeant in omnibus et per omnia, perinde ac si eis specialiter et expresse concessa fuissent, apostolica auctoritate, tenore praesentium, communicamus ac ad illa extendimus et ampliamus.

§ 11. Non obstantibus constitutionibus

eiusdem Ordi-

rum fides.

Contrariorum et ordinationibus apostolicis, ac primo | pulorum, ad fructum divinae gratiae disderogatio dicti hospitalis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuctudinibus, necnon omnibus illis, quae dictus praedecessorin ipsis litteris voluit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 12. Ceterum, quia difficile foret prac-Transumpto- sentes litteras ad omnia et singula quaeque hospitalia aliaque loca supradicta, dum opus erit, deferri, volumus etiam et apostolica auctoritate praedicta decernimus quod earumdem praesentium transumptis seu copiis impressis et manu alicuius notarii publici subscriptis, ac sigillo etc.

Clangulae

§ 13. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, communicationis, extensionis etc.

Datum Tusculi, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo sexto, quarto kalendas maii pontificatus nostri anno iv.

Dat. die 28 aprilis 1576, pontif. anno 1v.

## CLXXXVI.

Institutio congregationis clericorum saecularium de Oratorio nuncupatae, in ecclesia Sanctae Mariae de Vallicella de Urbe.

Gregorius episcopus, servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Copiosus in misericordia Dominus et Promium. in cunctis gloriosus operibus, a quo omnia dona defluunt, ad hoc nobis, licet immeritis, suae Sponsae universalis Ecclesiae regimen committere, et nostrae debilitati iugum apostolicae servitutis imponere voluit, ut, inter alias multiplices curas, operarios, quos ipse Dominus in messem suam, multitudinem utique magnam po-

positam, ne percat, quotidie pro sua misericordia dignatur emittere, conducere non differamus, eosque ad suscipiendam ipsius Domini misericordiam in medio templi sui, eiusque vias christifidelibus demonstrandum, eorumque corda divinorum sermonum declaratione illuminandum, novas etiam interdum piorum virorum congregationes propterea constituendo, nostræ sollicitudinis ope apostolicisque favoribus propensius excitemus.

§ 1. Dudum siquidem omnia beneficia Philippus Neecclesiast., cum cura et sine cura, apud Se-rius supplicat Papae pro eredem Ap. tunc vacantia et in antea vaca-ctione congretura, collationi et dispositioni nostræ re- corum saeculaservavimus. Decernentes ex tunc irritum et rio nuncupanda inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Cum itaque postmodum parochialis ecclesia B. Mariae Vallicellae nuncupatae, regionis Pontis seu Parionis de Urbe, per liberam resignationem dilecti filii Antonini de Adiuto, nuper ipsius ecclesiae rectoris, de illa quam tunc obtinebat in manibus nostris sponte factam, et per nos admissam, apud Sedem eamdem vacaverit et vacet ad praesens, nullusque de illa praeter nos hac vice disponere potuerit sive possit, reservatione et decreto obsistentibus supradictis. Et, sicut dilectus filius Philippus Nerius, presbyter Florentinus ac praepositus nonnullorum presbyterorum et clericorum saecularium, tam suo quam aliorum presbyterorum et clericorum praefatorum nominibus, nobis nuper exposuit, hi in ipsa ecclesia introduci cupiant, ac ita, illis gratia assistente divina, circa missarum et aliorum divinorum officiorum in eadem ecclesia celebrationem, et verbi Dei populo inibi interessenti praedicationem, aliaque salubria monita ad salutem animarum christifidelium procurandam et quamplurima pietatis opera exercenda intendere sperent, ut ex eorumdem presbyterorum et clericorum

gationis cleri-

taudabili vita et doctrina dilecti filii ipsius į sentes, huiusmodi supplicationibus incliecclesiae parochiani non parvam consolationem spiritualem suscepturi sint, si in eadem ecclesia una congregatio presbyterorum et clericorum, de Oratorio nuncupanda, perpetuo erigeretur et institueretur, ipsaque ecclesia cum onere curae animarum ipsius parochianorum praefatorum eidem congregationi concederetur, ex hoc profecto divinus cultus, ac ministrorum ecclesiasticorum numerus in ea, ad Dei laudem et eorumdem christifidelium animarum salutem, maximum susciperet incrementum. Quare dictus Philippus, asserens dictae ecclesiae et illi forsan annexorum fructus, redditus et proventus, super quibus pensio annua quadraginta scutorum monetae certae personae ecclesiasticae illam annuatim percipienti, apostolica auctoritate, ut dictus Philippus etiam asserit, reservata existit, centum et triginta ducatorum auri de Camera secundum communem extimationem valorem annuum non excedere, eisdem nominibus nobis humiliter supplicavit quatenus praemissis annuere de benignitate apostolica dignaremur.

rigit;

§ 2. Nos igitur, qui dudum inter alia Qui illam e- voluimus quod semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset, quique divini cultus augmentum et christifidelium animarum salutem sinceris desideramus affectibus, pium et laudabile Philippi praepositi ac presbyterorum et clericorum praefatorum desiderium summopere commendantes, ipsosque Philippum praepositum ac presbyteros et clericos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore cen-

nati, in dicta ecclesia unam congregationem presbyterorum et clericorum saecularium, de Oratorio nuncupandam, sine alicuius praeiudicio, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 3. Illique sic erectae et institutae Bique paroecclesiam praefatam, sive praemisso sive chialem in Uralio quovis modo, aut ex alterius cuius-Mariae in Valcumque persona, seu per similem resigna- mnibus suis botionem dicti Antonini vel cuiusvis alterius et iuribus, conde illa in Romana Curia vel extra eam, cedit; etiam coram notario publico et testibus sponte factam, aut constitutionem felicis recordationis Ioannis Papae XXII, praedecessoris nostri, quae incipit Execrabilis, vel assecutionem alterius beneficii ecclesiastici, quavisauctoritate collati, vacet, etiam si tanto tempore vacaverit quod eius collatio, iuxta Lateranensis statuta concilii, ad Sedem praefatam legitime devoluta, ipsague ecclesia dispositioni apostolicae specialiter vel alias generaliter reservata existat, et super ea inter aliquos lis, cuius statum praesentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa, dummodo eius dispositio ad nos hac vice pertineat, cum onere curae animarumillius parochianorum praefatorum, aliisque omnibus et singulis oneribus et honoribus, ac annexis, necnon omnibus bonis, censibus, iurisdictionibus, fructibus, redditibus et proventibus, aliisque iuribus et pertinentiis suis, eidem congregationi, auctoritate apostolica et tenore praefatis, etiam perpetuo, concedimus et assignamus: ita quod liceat ipsi congregationi illiusque rectori, presbyteris, clericis et procuratoribus seu agentibus vel deputatis, per se vel alium seu alios, eorum et dictae congregationis nomine, ecclesiae et annexorum ac bonorum iuriumque et pertinentiarum praefatorum corporalem, realem et actualem possessio-

nem propria auctoritate libere apprehendere et etiam perpetuo retinere, curamque animarum eidem ecclesiae imminentem per seipsos presbyteros seu unum vel plures ex eis, sive per alium vel alios presbyteros, illis tamen prius a dilecto filio nostro et Romani Pontificis pro tempore existentis in dicta Urbe et eius districtu vicario in spiritualibus generali seu Sede praefata approbatis, exercere vel exerceri, eidemque ecclesiae in divinis deservire seu deserviri facere, illiusque fructus, redditus et proventus, iura, obventiones et emolumenta quaecumque percipere, exigere et levare, ac in suos et congregationis ac ecclesiae praefatarum usum et utilitatem convertere.

que ordinatio-

ponit;

- § 4. Necnon eidem congregationi illius-Pacultatem- que rectori ac presbyteris et clericis pro nes pro salubri tempore existentibus, ut, pro salubri statu statu suo con-dendi et immu. et directione ecclesiae et congregationis huiusmodi illiusque personarum, quaecumque statuta et ordinationes rationabilia, honesta ac sacris canonibus et concilio Tridentino non contraria edere, et edita reformare, limitare et mutare acalia de novo condere, prout et quoties eis secundum rerum et temporum qualitates videbitur expedire, quae quidem statuta et ordinationes, postquam edita, reformata, limitata et mutata ac de novo condita fuerint, a Sede praesata approbari, et per singulares personas de gremio dictae congregationis existentes inviolabiliter observari debeant, libere et licite possint et valeant, auctoritate apostolica et tenore praefatis indulgemus, liberamque desuper facultatem concedimus et elargimur.
- § 5. Decernentes praesentes litteras de Clausulas prae- subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, etiam ex eo quod interesse praetendentes vocati non fuerint, notari, impugnari aut in ius vel controversiam vocari nullatenus posse neque debere, minusque sub quibusvis revocationibus, suspen-

sionibus, annullationibus, limitationibus, derogationibus et aliis contrariis dispositionibus a Sede praesata, etiam in savorem quorumvis quomodolibet emanatis et emanandis, nullatenus comprehendi posse aut dehere; necnon, quoad concessionem et assignationem, prout est et attentatum forsan est hactenus, ac tam quoad illas quam omnia alia supradicta, ex tunc irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Executores

- § 6. Quocirca venerabilibus fratribus nostris patriarchae Alexandrino, ac Ame-deputat, rino et Aquinatensi episcopis per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus corum, per se vel alium scu alios, praesentes littéras et in eiscontenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte Philippi pracpositi ac congregationis praefatorum et singularum illius personarum nunc et pro tempore existentium seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta quaecumque firmiter observari, ac singulos, quos ipsae litterae concernunt, illis pacifice frui et gaudère, non permittentes eos desuper per qu'oscumque contra praesentium tenorem quomodólibet indebite molestari. Contradictores, auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo.
- § 7. Non obstantibus priori voluntate nostra praefata, ac Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, ac piae memoriae Bonifacii Papae VIII, etiam praedecessoris nostri, et aliis apostolicis constitutionibus et ordinationibus; privilegiis quoque, indultiset litteris apostolicis venerabili fratri nostro Alexandro episcopo Tusculano, cardinali

Contraria o-

Farnesio nuncupato, ad quem, ratione ecclesiae S. Laurentii in Damaso, etiam de Urbe, aut alias dictae ecclesiae S. Mariae Vallicellae, dum vacat, collatio, provisio, praesentatio et omnimoda alia dispositio pertinet, ac dilectis filiis populo Romano, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, ac irritantibus et aliis decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia deque apostolicae potestatis plenitudine ac fratrum nostrorum consilio, etiam iteratis vicibus, etiam per recolendae memoriae Leonem Papam X aliosque Romanos Pontifices similiter praedecessores nostros, ac forsan etiam nos et Sedem praefatam concessis, approbatis et innovatis, illis praesertini, quibus inter alia caveri dicitur expresse quod de quibuscumque beneficiis ecclesiasticis dictae Urbis, vacatione illorum protempore occurrente, aliis quam civibus Romanis et originariorum civium Romanorum filiis et forsan alias certo modo qualificatis provideri vel alias disponi non possit, et' aliter de illis, etiam per Sedem praefatam, pro tempore factae collationes, concessiones, uniones et aliae dispositiones nullius sint roboris vel momenti; quodque eisdem privilegiis et indultis nullatenus aut non nisi modo et forma in illis expressis derogari aut derogatum censeri possit, et si iflis aliter derogari contingat. derogationes huiusmodi nemini suffragentur. Quibus omnibus et singulis, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, alias de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu alia quaevis expressio habenda, aut aliqua etiam exquisita forma ad hoc servanda foret, illisalias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter

et expresse derogamus. Quodque de gremio dictae congregationis diversae personae ex dicta Urbe oriundae vel alias iuxta dicta statuta qualificatae non existant, contrariis quibuscunique. Aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in ipsa Urbe speciales vel generales dictae Sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem. reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum. Quas quidem litteras et processus habitos per easdem et inde sequuta quaecumque ad dictam ecclesiam B. Mariae volumus non extendi, sed nullum per hoc eis, quoad assecutionem beneficiorum aliorum, praeiudicium generari. Et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis, proviso quod ipsa ecclesia Sanctae Mariae debitis propterea non fraudetur obsequiis, et animarum cura in ea nullatenus negligatur, sed illius congrue supportentur onera consueta. Nulli ergo omnino etc. Si quis autem etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo quinto, idibus iulii, pontificatus nostri anno IV.

Dat. die 15 iulii 1575, pontif. anno 1v.

## CLXXXVII.

Confirmantur privilegia militiae Sanctorum Mauritii et Lazari 1

Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Pro apostolicae servitutis onere, et no- Brordium.

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

bis commissa omnium Christi populorum cura, magna cor nostrum exultat laetitia, cum in iis, quae ad Dei sidem et gloriam propagandam instituta et directa sunt, susceptum consilium re ipsa comprobatur, et, largiente Domino, optatum cernitur incrementum. Quod nuper usu venisse compertum est de militiis Sanctorum Mauritii et Lazari, sub Regula Sancti Augustini pridem a nobis, postquam alteram institueramus, suadente necessitate, coniunctis, ex quibus, ut tam egregium de se virtutis specimen emicuit, ita maiora in dies speramus reipublicae christianae commoda proventura.

§ 1. Quidem ante biennium cum dile-Facti series. ctus filius nobilis vir Emmanuel Philibertus, Sabaudiae dux, magnus dictarum militiarum magister, pro sua pietate et prudentia, consideratis diligenter periculis quae Sabaudiae et ceteris ditionis suae populis ab haereticis circumiacentibus, et praesertim ab Geneva, haeresum fonte, imminebant, nobis exponi fecisset se, ad haec mala propulsanda, et ad tuendam augendamque religionem catholicam in locis sibi subiectis, cupere ut, ex delectis omnis generis christiani populi militibus, una, ex sancta huius Sedis auctoritate, militia sub B. Mauritii martyris eiusdem ducis antecessorumque ipsius praecipui protectoris nomine conficeretur. Nos, optimo illius consilio ac ipso maioribusque eius clarissimis et praestantissimis principibus digno animo commendato, prospicientes ipsam sic constituendam militiam maximo usui et praesidio fore non solum Sabaudiae et Pedemontis provinciis, sed toti etiam Italiae, ad sustinendos et propellendos quosvis haereticorum et infidelium impetus, ac opportunissimum ibi propugnaculum, munimentum et auxilium habituros, nosque et Ecclesiam Romanam ac universam christianam rempublicam ex ipso militiae ro-

bore, maximaque talis ducis virtute ac summa rerum bellicarum peritia, magnum adiumentum recepturos esse, dictique Emmanuelis Philiberti ducis supplicationibus inclinati, ad laudem et gloriam Dei omnipotentis, ac fidei catholicae in dictis Sabaudiae et Pedemontis regionibus defensionem, ac universae Italiae totiusque christianae reipublicae salutem et commodum, unam militiam, sub invocatione Sancti Mauritii martyris et Regula Cisterciensi, per universum christianum orbem, cuius suprema sedes et militum conventus in loco ab eodem Emmanuele Philiberto duce in Sabaudia statuendo et assignando perpetuo esset; et in ipsa militia unum magistratum magnum vocandum, supremam eiusdem militiae dignitatem, pro uno magistro, qui illius caput esset, cum eo, qui sibi expedire videretur, militum et ministrorum numero, qui milites, cum unica tantum et virgine coniugati, ad habitum et professionem regularem admitti, seu qui pro tempore admissi forent matrimonium cum simili virgine et unica dumtaxat contrahere possent, alias vero ipsi castitatem conjugalem et obedientiam expresse profiterentur; cum mensa magistrali, officiis, iuribus, iurisdictionibus et insignibus consuetis, ad aliarum huiusmodi militiarum instar, ex tunc prout postquam ipse Emmanuel Philibertus dux dotem annui reditus quindecim millium scutorum de propriis et patrimonialibus bonis suis illi constituisset, et e contra, auctoritate apostolica perpetuo ereximus et instituimus, ac illi sic erectae eiusque mensae dictam dotem quindecim millium scutorum etiam perpetuo applicavimus et appropriavimus, ita ut liceret eidem Emmanueli Philiberto duci et pro tempore existenti magno magistro bonorum dictae dotis corporalem possessionem seu quasi libere apprehendere et perpetuo retinere,

fructusque et proventus in suos et dictae | militiae usus et utilitatem convertere, cuiusvis licentia minime requisita.

Ordinis Sabau-

§ 2. Et nihilominus magistratum prae-Magistratum dictum ab eius primaeva erectione vaoramis Sabau-diae ducibus as- cantem, cum omnibus iuribus et pertisignatum, et nentiis suis, praedicto Emmanueli Philinem ipsum ne- berto duci eiusque successoribus omnistanda conces- bus Sabaudiae ducibus, qui pariter magni magistri essent, in perpetuum concessimus et assignavimus; ipsis praeterea et eorum singulis liberam facultatem tribuimus ut, quot illis visi forent, milites nobiles aut optima virtute cognitos, vel alios pro eorum arbitrio vel statuto qualificatos, ex omnibus nationibus, post factam ab ipsis, iuxta formam litteris nostris adnotatam, catholicae fidei professionem, ad habitum et regularem professionem admittere, ac etiam in quibuscumque mundi partibus prioratus, baiulivatus, praeceptorias et alia beneficia dictae militiae erigere, eiusque sic erectis patrimonialia et laicalia bona eorum, qui illa relinquere voluissent, dotis nomine assignare. Iuspatronatum fundatoribus seu dotatoribus id petentibus valide reservare, quod sic reservatum idem robur eamdemque vim et efficaciam obtineret, quam haberet si a nobis concessum fuisset. Necnon provincias et nationes dividere, et ex erigendis dictae militiae beneficiis, quae prioratus, quae praeceptoriae, quae superiora vel inferiora beneficia esse; eaque et eorum singula quos fructus habere; et tam ipsa quam illa obtinentes quae onera supportare; ad illa quoque admittendi quibus qualitatibus suffulti et quibus legibus subiacere deberent, aliaque ad usum militiae huius necessaria decernere et declarare; atque tam de praedictis quam aliis quibuscumque rebus et negotiis occurrentibus quaecumque statuta condere, facere et ordinare, illaque, postquam condita et ordinata forent, quotiescumque visum fuisset, pro eorum arbitrio et voluntate interpretari, mutare, alterare, limitare, corrigere, seu in meliorem formam reducere, aut in totum delere, aliaque de novo edere, et quascumque poenas apponere, et ad illorum executionem procedere valerent.

§ 3. Postea autem, considerantes istam Causa consic de novo erectam militiam Sancti Mau-dendae, de qua ritii magnos fructus, tali praesertim du-mentionem factore atque magistro, fidei catholicae esse allaturam, sed multo tamen uberiores, si aliis fulciretur et muniretur adiumentis et auxiliis; ac propterea cernentes militiam hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani, sub Regula Sancti Augustini, iam pridem magistri regimine destitutam, nobilem quidem et antiquam, sed ipsa vetustate ac temporum iniuria valde deiectam et prolapsam esse, optimum nobis visum est si hanc veterem illi novae et recens nascenti adiungeremus, ut, quod una in ipso initio per se agere perfecte non posset, alterius adiuta auxilio, et viribus geminatis, fortior esset ad agendum, atque citius et facilius optatos ecclesiae Dei et christiano populo fructus afferre posset; id vero facere instituimus cum eo quod Emmanuel Philibertus et pro tempore existens dux et magister praedictus, annexionis huiusmodi ratione, duas triremes dictis militibus instructas, pro Sedis Apostolicae defensione, contra haereticos, infideles, piratas et quoscumque alios eius hostes. continue de suo manutencre deberet. Quare, motu proprio et ex certa scientia nostra, deque apostolicae potestatis plenitudine, militiam Sancti Lazari praedictam, cum illius magistratu ac omnibus et quibuscumque illius prioratibus, praeceptoriis, hospitalibus et aliis beneficiis regularibus, eorumque membris, gran-

giis, castris, villis, domibus, possessioni-

tam mobilibus quam immobilibus ac semoventibus, iuribus et actionibus universis, necnon ecclesiis, cappellis, terminis et pertinentiis quibuscumque ad dictam militiam Sancti Lazari spectantibus, quaecumque, quotcumque, qualiacumque essent, non tamen aliis ecclesiis, piis locis et militiis canonice unita, quae ab his, quibus unita sunt, avocari, aut illorum ratione, quemcumque molestari noluimus, eidem militiae Sancti Mauritii, quae in posterum militia Sanctorum Mauritii et Lazari nuncuparetur, ita perpetuo univimus, annexuimus et incorporavimus, ut postea in perpetuum praedictus Emmanuel Philibertus et pro tempore existens Sabaudiae dux militiae Sanctorum Mauritii et Lazari magister esset et appellaretur. Ac prioratus, praepositurae et alia beneficia militiae Sancti Lazari, et ea obtinentes, aliique milites, servientes, cappellani et personae curae, gubernationi et iurisdictioni ipsius ducis et magni magistri in omnibus et per omnia subessent, prout suo antea magistro suberant, eique tamquam membra capiti obedirent et obsequerentur; liceretque eidem duci et magistro corporalem possessionem militiae Sancti Lazari eiusque magistratus et aliorum unitorum praedictorum, per se vel alium seu alios, propria auctoritate, libere apprehendere et perpetuo retinere, fructusque, redditus et proventus in suos et dictae militiae usus et utilitatem convertere, dioecesani loci vel cuiusvis 'alterius licentia minime requisita.

§ 4. Insuper iis qui praeceptorias San-Novum ha-cti Lazari in titulum seu commendam bitum dandi fa- vel aliter quovis modo obtinerent, habicultas duci contum per dictum ducem et magistrum militibus Sanctorum Mauritii et Lazari designandum suscipiendi, et eidem Emmanueli Philiberto duci et magistro iis, qui l

cessa.

bus, proprietatibus, fructibus et bonis, I habitum Sancti Lazari iam susceperant et deserebant, novum, dimisso antiquo. volentibus tradendi: eos vero, qui dictum Sancti Lazari habitum nondum susceperant, ad novum habitum, ut praefertur, designandum suscipiendum et deferendum opportunis remediis compellendi auctoritatem concessimus; volentes etiam et dicta auctoritate apostolica statuentes eumdem Emmanuelem Philibertum et pro tempore existentem ducem et magnum magistrum in perpetuum, unionis illius ratione, ad duas triremes dictis militibus instructas, pro nostra et Romani Pontificis pro tempore existentis ac Sedis Apostolicae contra praedictos et quoscumque alios defensione, continue manutenendas teneri, et ad id efficaciter obligatum esse. Postremo, ne post dictam unionem Regularum diversitas incommodo esset, statuimus ut deinceps Regula Sancti Augustini ab omnibus dictae militiae Sanctorum Mauritii et Lazari militibus ubique servaretur, quemadmodum diversis nostris litteris desuper confectis plenius continetur. Nos pro fiducia, quam in ipsius Emmanuelis Philiberti ducis et magni magistri virtute et propagandae religionis studio habemus, animum nostrum in id libenter intendimus, ut illum et dictam militiam Sanctorum Mauritii et Lazari privilegiis, ut fert temporum ratio, fulciamus.

> § 5. Quare, cum felicis recordationis Veterum privilegiorum con-Pius Papa IV, quarto nonas maii, ponti- firmatio, et noficatus sui anno sexto, multa privilegia, va aliorum congratias, facultates et indulta hospitali Sancti Lazari illiusque magistro, praeceptoribus, fratribus et personis confirmaverit et ampliaverit, et alia concesserit, eademque etiam Pius Papa V, quinto idus februarii, pontificatus sui anno primo, motu proprio comprobaverit, paucis quibusdam recisis, aliis restrictis, ac rursus Religione Sancti Lazari, ob copiam hu-

iusmodi privilegiorum diffluente, idem Pius Papa V, septimo kalendas februarii, anno secundo eiusdem sui pontificatus, novam formam dictis privilegiis praescripserit, quibusdam sublatis, nonnullis moderatis et declaratis, aliis vero mutatis et antiquatis. Nos, ne illa toties ante erectionem praedictae militiae Sancti Mauritii ad usum et commodum hospitalis Sancti Lazari, illiusque locorum et personarum dumtaxat concessa, referta et refecta cum praesentibus confusionem faciant, sed ut unica hac deinceps privilegiorum, gratiarum, facultatum et indultorum formula militiae Sanctorum Mauritii et Lazari accommodata habeatur, de apostolicae potestatis plenitudine, omnia privilegia, gratias, facultates et indulta supradicta, quibuscumque illa concepta sint modis, ac clausulis et decretis roborata, ad praesentium formam omnino reducimus, decernentes. iis dumtaxat praesentibus de cetero utendum esse; nec non irritum et inane quidquid secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

sores.

§ 6. Ceterum, cognita quotidie magis Sub Sedis Apo- virtute dicti Emmanuelis Philiberti ducis tectione susci- et magni magistri, propensoque in nos et eiusque profes- dictam rempublicam christianam animo. cum in ceteris, tum maxime in comparandis sedulo dictis triremibus, eisdemque strenuorum militum manu instruendis. qui et praelio et tutandis maritimis oris, rempublicam ipsam christianam egregie adiuverunt, prosperos et felices dictarum militiarum successus ad Dei gloriam et Sedis praedictae tutelam vehementer optantes, suscipimus in perpetuum sub nostra et Beati Petri protectione nobisque et dictae Sedi immediate subiicimus militiam praedictam Sanctorum Mauritii et Lazari. ac illorum magnum magistrum, priores, praeceptores, milites fratres, etiam presbyteros, et personas, eorumque subditos,

vassallos, colonos et servitores intra regularia dictae militiae loca degentes, ac etiam curam animarum exercentes, salvistamen concilii Tridentini decretis, quamdiu illam exercuerint, et in illorum obsequiis fuerint; necnon prioratus, praeceptorias, ecclesias, hospitalia, domos, grangias, praedia, fabricas, molendina, animalia et alia bona quaecumque ipsius militiae Sanctorum Mauritii et Lazari, et quae illi ab ea obtinent et possident ac in futurum, dante Domino, canonice obtinebunt.

§ 7. Ac iuxta terminos dicti concilii tantum, et salvis illius decretis, eximimus et liberamus illos, illas et illa ab omni iurisdictione, correctione, superiorate, dominio et potestate quorumcumque patriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum. praelatorum et locorum ordinariorum, necnon dominorum temporalium, quavis, etiam ducali, regali et imperiali potestate fulgentium, ac etiam Universitatum et illarum regentium aliorumque, praeterquam militiae praedictae Sanctorum Mauritii et Lazari superiorum, in quacumque dignitate, statu, gradu, ordine et conditione, ac ubicumque gentium, tam citra quam ultra mare et montes, constitutorum, illorumque vicariorum, officialium, locatenentium et iudicum praesentium et futurorum.

§ 8. Necnon a solutione, ratione passa- Necnon a sogii, arreragii, gabellae, datii, collectae, datii etc. procurationis, iucundi adventus, iurium, etiam synodalium, censuum, decimarum, novalium, hortorum, pratorum, piscationum et molendinorum, ac quod nulli eorum accessus directe vel indirecte prohiberi possit, ac etiam terrarum, quas per se ipsos, vel etiam colonos, arrendatarios, emphiteutas aut alios excolent, ex militia Sanctorum Mauritii et Lazari dumtaxat, etiam ratione cuiusvis oneris personalis, realis et mixti, ordinarii vel extraordinarii, ubicumque et ex quacumque causa

Exemptio a

impositi ad praesens, et pro tempore imponendi; ita ut archiepiscopi, episcopi, praelati, ordinarii, vicarii, officiales, locatenentes et iudices in spiritualibus, etiam ratione delicti (dummodo illud non sit de atrocioribus) vel contractus seu rei de qua agitur, ubicumque committatur delictum, iniatur contractus, vel res ipsa consistat, si personae ipsae intra regularia loca praedicta degant, et ibi aliquis a dictis magistro et conventu ad id, etiam cum iurisdictione, deputatus fuerit; temporales vero iudices et domini praedicti nullam in eos, eas vel ea iurisdictionem, correctionem et potestatem exercere, nec ipsae ecclesiasticae personae excommunicationis aliasque sententias, censuras et poenas promulgare, nec ulli omnino, ratione personarum, animalium, rerum et bonorum (quae tamen patrimonialia aut alia quam militiae praedictae Sanctorum Mauritii et Lazari non sint), ad aliquam solutionem ratione pontium, fontium, furnorum vel murorum eos coarctare, aut alii cuiuscumque ecclesiasticae vel mundanae dignitatis, præeminentiae, status vel conditionis, etiam in locis et terrae S. R. E. n ediate vel immediate subjectis, ac etiam ad instantiam cuiuscumque principis seu communitatis, sub poenis excommunicationis latae sententiae, seu restitutionis quadrupli, ultra damna et expensas, per contrafacientes eo ipso incurrendis, eos in iudicio vel extra super praemissis vel eorum usu seu possessione vel quasi, directe vel indirecte, quovis quaesito colore vel ingenio molestare, impedire, vexare aut alias quomodolibet impetere audeant: sed priores, milites et aliae personae militiae Sanctorum Mauritii et Lazari huiusmodi sic degentes de iustitia coram'solo magno magistro et conventu vel eorum deputato respondere debeant, et quicumque processus contra illos vel eorum aliquem per ipsos locorum ordinarios vel

eorum vicarios, alias quam ut praemittitur, seu quosvis alios pro tempore facti, et excommunicationis vel suspensionis aut quaevis aliae sententiae promulgatae, nulla et invalida nulliusque roboris et momenti sint; in delictis tamen atrocioribus, inter magnum magistrum seu deputatos ab eo ac locorum tam in spiritualibus quam temporalibus ordinarios, ita servetur ut eius sit in delinguentes iurisdictio, qui praevenerit ex eisdem.

§ 9. Sed nec aliquis ex dictae militiae Non debent solvere deci-Sanctorum Mauritii et Lazari militibus, mas eodem prifratribus, donatis, servitoribus, vassallis vilegio quo ceet colonis in prioratibus, praeceptoriis, res militiae. domibus, hospitalibus, leprosariis, membris aut aliis quibusvis praediis sive grangiis quomodocumque ab ipsa militia dependentibus, in quibuscumque locis, sub quorumcumque patriarcharum, archiepiscoporum, episcoporum, universitatum, hospitalium, rectorum ecclesiarum limitibus et iurisdictione constitutis, decimas aut canonicam portionem seu caritativum subsidium aut quartas nuncupatas seu alias quascumque collectas aut contributiones, tam ex antiquis culturis quam ex novalibus et recenter cultis militiae et eius beneficiorum prædictorum, alicui quovis modo solvere teneatur, nisi prout alii regulares cuiusvis militiae milites, generalibus vel specialibus circa hoc privilegiis gaudentes, tenentur. Quin etiam bona magistri, priorum, praeceptorum et fratrum aç aliarum personarum huiusmodi, ex fructibus et rebus militiae praedictae dumtaxat licite acquisita ac acquirenda, a die emissae professionis per eosdem priores, praeceptores, fratres et personas, ab omnibus decimis et aliis oneribus, ad exemplum bonorum aliarum regularium militiarum, libera, immunia et exempta existant.

§ 10. Ut autem, sublatis, quoad potest, Facultes disobstaculis, magnus magister, conventus et neficile,

militia Sanctorum Mauritii et Lazari, eorumque priores, praeceptores etpersonae possint de beneficiis ipsius militiae liberius disponere, statuimus et ordinamus ut prioratus, praeceptoriae et beneficia quaecumque dictae militiae Sanctorum Mauritii et Lazari, deinceps quandocumque et quomodocumque ac ubicumque extra Romanam Curiam vacatura, sub quibusvis generalibus vel specialibus reservationibus seu affectionibus apostolicis factis hucusque et deinceps faciendis de quibusvis beneficiis ecclesiasticis, non tamen apud Sedem Apostolicam pro tempore vacantibus, nullatenus includantur, nec reservata vel affecta existant, sed hospitalium pauperum, quae sub huiusmodi reserva-

das et alia.

ritii et Lazari provideri. § 11. Nec provisiones, commendae et Dispositio aliae dispositiones de huiusmodi prioracirca provisio- tibus, praeceptoriis et beneficiis, etiam per cessum vel decessum seu quamvis aliam dimissionem vel amissionem illa pro tempore obtinentium, etiam de dicta militia non existentium, aut alias quovis modo pro tempore vacantibus, aliis fieri possint quam eis, qui professionem, per fratres dictae militiae emitti solitam, expresse emiserint, et alias iuxta illius stabilimenta ac privilegia et indulta apostolica ei concessa qualificati fuerint; alioquin provisiones, commendae et aliae dispositiones huiusmodi nullius sint prorsus roboris vel momenti, et habeantur pro infectis, nec illis, quibus aliter fient, ullum ius ullumve titulum, etiam coloratum, tribuant possidendi.

tionibus non includuntur, quoad id, sor-

tiantur naturam; debeatque de illis per

pro tempore existentem magnum magi-

strum et conventum praedictos dumtaxat,

et non alium, iuxta stabilimenta praedi-

cta fratribus dictae militiæ Sanctorum Mau-

§ 12. Ac etiam statuimus et ordinamus ut omnes et quicumque priores, praecep-

tores, fratres et personae militiae praedi- Iuriedictio mectae Sanctorum Mauritii et Lazari, illo-peru. rumque vassalli, servitores et subditi, ubicumque, tam citra quam ultra montes, constituti, etiam commorantes, praesentes et futuri, magno magistro et conventui praedictis et subdelegatis ab eo vel eis, tam personaliter quam realiter, omni exceptione cessante, firmiter parere et obedire teneantur, quocumque, etiam a praedicta Sede Apostolica pro tempore obtento indulto non obstante; ipsiqué magister et conventus, iuxta stabilimenta praedicta necnon huius militiae laudabiles consuetudines et mores, plenam et omnimodam, etiam meri et mixti imperii, iurisdictionem et superioritatem in omnes illos, necnon prioratus, praeceptorias, domos, hospitalia, membra, bona, loca et alia praedicta habeant; dictusque magister contra rebelles et suis mandatis non obedientes, servatis quatuor terminis ad docendum se paruisse et satisfecisse in loco conventus militiae huiusmodi, ad multam seu poenam corporalem, vel ad privationem habitus et beneficiorum, domorum et praediorum per eos obtentorum, et aliasiuxta mores et stabilimenta praedicta edita et edenda, procedere possit.

§ 13. Ac tam ipsi magister et conven- lurisdictio ortus, quam etiam maior ecclesiae et ceteri omnes priores et praeceptores dictae militiae, intra limites suarum quisque iurisdictionum, veri ordinarii iuxta formam stabilimentorum et privilegiorum praedictorum sint et esse censeantur. Et praeterea iidem magister et conventus, quoscumque priores, praeceptores, illorumque prioratuum et praeceptoriarum fratres et religiosos delinquentes velinobedientes, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et præeminentiae existentes, ac quavis, etiam apostolica, exemptione fruentes, etiam in imperatoris, regum aliorumque principum, et etiam ecclesiarum curiis

An. C. 1575

(Romana excepta), et denique in quocumque alio loco, quantumvis exempto et qualicumque privilegio munito, per se aut suos officiales et ministros capere et carcerare, ac captos a se vel eorum nomine liberare, ac ad militiam Sanctorum Mauritii et Lazari et magistrum conventumque praedictos, ut ibi iuxta eorum constitutiones et stabilimenta puniantur, sub debita custodia transmittere libere et licite possint. Qua in re tam ecclesiastici quam saeculares officiales et locorum potestates ad assistendum eisdem magistro et conventui, prioribus et praeceptoribus, in praemissis, necnon auxilium, consilium et favorem praestandum, sub excommunicationis et aliis censuris et poenis ecclesiasticis, teneantur.

sententiam.

§ 14. Insuper, ut omnes et quaecum-Iurisdictio to- que querelae, quaestiones, lites, causae tiam definitivam et controversiae, inter fratres et subditos dictae militiae Ss. Mauritii et Lazari, praesentes et quae ex quibusvis causis et occasionibus oriri et moveri contigerit quovis modo, cum omnibus suis incidentibus, emergentibus, annexis et connexis, ac omnium cuiusvis appellationis (praeterquam in defectus aut denegatae iustitiae vel illati perperam contra stabilimenta et consuetudines dictae militiae gravaminis casibus) remoto obstaculo, per pro tempore existentem magistrum et conventum praedictos, seu illos ex fratribus, quibus ipsi magister et conventus id commiserint, etiam usque ad tertiam diffinitivam sententiam, audiantur iuxta laudabiles consuetudines et stabilimenta militiae, et alias, prout iuris fuerit, debito fine decidantur.

venire.

§ 15. Omnesque priores, praeceptores, Quicomparere milites et fratres ipsius militiae, postquam teneantur co-ram magistro in de mandato seu auctoritate magistri et concausis et con-ventus praedictorum, in quibusvis prædictarum causarum contra eos intentatarum. ad comparendum coram ipsis et commis-

sariis per eos, ut praesertur, deputatis in locis quantumcumque ab eadem militia eiusque conventu praedicto remotis, citati fuerint, coram eisdem magistro, conventu et commissariis, prout contigerit, legitime comparere teneantur, iuri et iustitiae secundum stabilimenta edita et edenda, necnon approbationes, usus et laudabiles consuetudines praedictae militiae Sanctorum Mauritii et Lazari parituri; qui vero ex prioribus, praeceptoribus, fratribus et subditis praedictis contra eorum aliquem, super quibusvis querelis, rebus et negotiis, praeterquam in praedictis casibus, coram alio quam magistro et conventu praedictis ac per eos pro tempore datis commissariis in causam traxerint, etad alium, quam ad eosdem, appellationes quascumque interposuerint, causas huiusmodi prorsus perdant, reque super qua contenderint privati existant eo ipso.

§ 16. Nos autem praedictis magistro et Facultas indiconventui facultatem tribuimus omnes candi in causis causas, lites et querelas, nondum tamen ctantibus. coram aliis iudicibus motas et pendentes, super quibusvis dictae militiae Sanctorum Mauritii et Lazari beneficiis, ac etiam bonis, rebus et pecuniis aerarii et fratrum quorumcumque, ratione ipsius militiae dumtaxat, in quibus alter alterum, sive realiter sive personaliter, conveniet, ac etiam in quibus ipsi ab aliis, etiam clericis saecularibus vel regularibus aut laicis, convenientur, etiam per deputatos ab eis in locis, in quibus causae ipsae cognoscentur, audiendi et decidendi, et ad hunc effectum citandos citandi, et illis ac quibus et quoties opus erit, etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis, inhibendi: ita ut illorum sententiae et res iudicatae per priorem ecclesiae dicti conventus, propositis etiam censuris et poenis ecclesiasticis, debitae exequutioni contra condemnatos, tam realiter quam personaliter, demandentur, nec huiusmodi causae, quæ-

stiones et querelae alibi quam in dictis | militia et conventu, aut, extra illos, ex magistri et conventus praedictorum commissione, cognosci et terminari valeant.

§ 17. Sed nec a sententiis per iudices us appella- dictae militiae pro tempore latis ad alium tulum generale quam ad magistrum et conventum praeipsius militiae. dictos seu iudices ab eis deputatos, in quavis instantia, beneficialibus causis exceptis, neque etiam a sententiis per ipsum magistrum et consilium latis, alibi quam ad generale capitulum, sive per ipsius militiae fratres sive per eorum subditos et vassallos, quoquo modo appellari possit; quinimmo illi usque ad tertiam sententiam, non tamen in causis beneficialibus huiusmodi, in eodem conventu procedere teneantur; omnesque sententiae per eosdem magistrum et conventum latae, omnes item commissiones, citationes et omnia denique eorumdem rescripta ad omnes suae iurisdictioni subditorum ac reliquorum, etiam quorum intererit, causas, lites et querelas coram ipsis pertractandas directe exegui, nec ab ullis locorum et terrarum dominis, etiam regali aut ducali dignitate fulgentibus, aliqua ratione, etiam non expectati consensus, seu alio quovis quaesito colore, in eorumdem exequatione impediri possint. servato tamen in eis datae ordine, ita ut eorum ultima primis nequeant anteferri.

cuperandi bona iustis detentoribus.

§ 18. Ad haec, ut magister et conven-Facultas re- tus praedicti contra omnes et quoscummilitiae ab in- que, etiam clericos saeculares seu laicos. prioratus, praeceptorias, domos, cameras magistrales et aliabeneficia militiae huiusmodi eorumque res et bona, quocumque titulo, sine tamen consensu et expressa licentia ipsorum magistri et conventus. indebite occupantes, seu illi aut eius communi aerario seu fratribus, occasione responsionum annuarum, vacantium, mortuariorum seu alias quomodol, et exquacumque alia causa debentes, siquidem illi

actores sint, modo et forma, quibus contra ipsius militiae Sanctorum Mauritii et Lazari fratres procedi consueverit, pro illorum recuperatione, libere procedere, et eos prioratibus, praeceptoriis, domibus et aliis beneficiis huiusmodi, servata forma iuris, et alias iuxta privilegia praedicta privare; si vero rei fuerint, coram ipsorum competentibus iudicibus ad recuperationem alia praedicta agere, et omnia iuris remedia tentare, ac demum, privatione huiusmodi legitime facta, de prioratibus aliisque beneficiis praedictis, per privationem eamdem vacantibus, libere disponere valeant.

§ 19. Salvis tamen litteris praedicti Pii Papae V, undecima augusti, pontificatus contenta salva sui anno II, publicatis, per quas ipse ra-remenet. tionem habere volens immunitatis illorum hospitalium et religiosorum locorum, quae, sub invocatione Sancti Lazari Leprosorum aliquando fundata, constructa et instituta, deinde aut ecclesiis, monasteriis, xenodochiis, collegiis, Universitatibus, etiam Studiorum generalium, diversisque aliis sacris et religiosis locis unita autin eorum commoda suppressa fuerant, seu quorum curam seu bonorum administrationem seu fructuum dispensationem vel ipsae ecclesiae vel conventus vel venerabilium locorum sodalitates vel honesti cives vel etiam privatim alii spectatae probitatis viri habebant, et aut in illis aut ex illis praedictis ecclesiis, monasteriis, xenodochiis, collegiis, Universitatibus, piis locis et pauperibus suarum quisque civitatum et locorum, ubi diversae et multiformes charitatis et misericordiae species suadere videbantur, variae item egestates necessitatesque expectabant, pie sancteque suppeditabant, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus; inter alia, omnes causas inter magistrum, conventum et fratres praedicti hospitalis Sancti Lazari, etiam collationem, com-

mendani aut aliam concessionem ab eisdem magistro et conventu, acquoscumque alios curam, regimen et administrationem ac possessionem hospitalium, locorum et bonorum praedictorum quocumque modo habentes, super eisdem hospitalibus, locis et bonis eorumque regimine et administratione, possessorio, spolio, rebusque aliis et illorum occasione, ubicumque et in quacumque instantia pendentes, ad se advocavit, lites penitus extinxit, ac perpetuum silentium imposuit.

§ 20. Praeterea specialiter et expresse renunciavit omnes et quascumque collationes, provisiones, commendas, concessiones, commissiones et alias dispositiones de ipsis hospitalibus et locis ab eisdem magistro et conventu quibuscumque factas, inde secutasque ab Apostolica Sede, etiam motu simili, confirmationes vel novas provisiones, ac etiam concessiones et facultates eisdem magistro et conventui factas, inter cetera continentes quod hospitalia, leprosariae et alia loca sub invocatione Sancti Lazari Leprosorum huiusmodi, et a magistro, conventu et fratribus praedictis non recepta nec possessa, ubi, aliquando fuerat vel esset hospitalitas leprosorum seu infirmorum Sancti Lazari nuncupatorum, hospitali Sancti Lazari praedicto subiecta et incorporata essent, atque ad ius et proprietatem omnimodamque dispositionem magistri et conventus praedictorum, iuxta ipsius hospitalis Sancti Lazari stabilimenta, pertinere censerentur, illaque per fratres praedictos dumtaxat gubernari, et in signum recognitionis superioritatis dicti hospitalis canone seu censu annuo illis respondere. Praeterea hospitalia et loca huiusmodi obtinentes responsiones et iura annatarum, vacantium, mortuariorum, arreragiorum et passagiorum hospitali Sancti Lazari et illius aerario communi solvere tenerentur; necnon quaecumque alia privilegia, facul-Bull. Rom. Vol. VIII.

tates et indulta dictis magistro, conventui, fratribus et personis hospitalis Sancti Lazari, super reductione huiusmodi hospitalium ad pristinam hospitalis Sancti Lazari Hierosolymitani naturam ac regimen et administrationem, volens idem praedecessor illa omnia vires et effectum de cetero non habere, ipsague hospitalia et loca eorumque res et bona deinceps ut antea regi et gubernari ac de illis disponi, nec ullo annuo censu, canone, subsidio vel alio onere per magistrum, conventum et definitores praedictos gravari, nec ad aliam responsionem aut iura aliqua eis praestanda ullo umquam tempore teneri, nec sub aliquo alio iure magistri et conventus et hospitalis Sancti Lazari huiusmodi consistere, decernentes sic perquoscumque iudicari debere, ac irritum et inane quidquid secus per quoscumque contigerit attentari, censuris et poenis tunc expressis in contrafacientes propositis, prout in dictis litteris plenius continetur.

§ 21. Statuimus quoque ut nullae alie- Bonorum alienationes bonorum, proprietatum, fru-natio prohibectuum, censuum, iurisdictionum, iurium, rerum et actionum, ad prioratus, praeceptorias, hospitalia, domos, beneficia et loca militiae praedictae quoquomodo pertinentium, fiant, et qui eas fecerint, in excommunicationis sententiam eo ipso incurrant, et alienationes ipsae nullius sint roboris vel momenti.

§ 22. Utque magister et conventus prae- Electio condicti quoscumque locorum ordinarios ac alias personas in dignitate ecclesiastica ubilibet constitutas, ipsorumque ordinariorum officiales seu vicarios generales in suos et quorumcumque priorum, praeceptorum et fratrum militiae praedictae eligere possent conservatores, qui, sic electi, sub excommunicationis poena, eosdem priores, praeceptores et fratres ac eorum singulos, non tamen extra regularia dictae

militiae loca degentes, adversus inferentes eis aut eorum servitoribus et familiaribus iniurias seu gravamina vel damna in personis, rebus et bonis, seu exigentes ab eis, contra ac supra scriptum est, vectigalia, dacia, pedagia, gabellas, collectas aut alia onera, defendere et praeservare. ac omnem in eos iurisdictionem exercere; necnon, ubi executio realis vel personalis adversus reos fieri non poterit, et eorum contumacia id exegerit, praecedentibus legitimis monitionibus et aliis servandis rite servatis, sententias, censuras et poenas ecclesiasticas contra rebelles et inobedientes cum effectu promulgare, ac privilegia prioribus, praeceptoribus et fratribus praedictis pro tempore concessa, cis observari facere teneantur; nec conservatores praedicti, quamdiu officium huiusmodi exercuerint, a quoquam quominus illud exerceant aliquo praetextu impediri vel molestari possint.

§ 23. In causis autem militiae praedi-Electio te- ctae eiusque bonorum et personarum, ubi stium in causis, aliae probationes non existant, eorum magister, priores, praeceptores, milites, fratres, vassalli, subditi, servitores et aliae personae in testes recipi ed adhiberi valeant.

§ 24. Statuimus etiam ut iura morsolutio iu-tuariorum et vacantium, necnon arrerarium mortua-riorum et va- giorum, passagiorum et aliorum quorumcantium cumque solvantur; et quaevis personae, cuiuscumque dignitatis, beneficia militiae huiusmodi pro tempore obtinentes, ad illa omnino teneantur, et ad id etiam sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis ac aliis remediis, etiam privationis et apprehensionis bonorum ad manus suas,

§ 25. Quod et iura patronatus et prae-Iurispatrona- sentandi personas idoneas ad prioratus, praeceptorias, hospitalia, domos aliaque beneficia et loca militiae praedictae a quadraginta annis citra, praeterguam in ca-

iuxta privilegia praedicta, cogi possint.

sibus, qui praedictis litteris Pii Papae V. undecima augusti publicatis, exprimuntur, acquisita et in futurum acquirenda. ex quavis causa, praeterquam ratione fundationis, et iuxta dispositionem concilii Tridentini, nisi, praevia diligenti cognitione a locorum ordinariis habenda, reperta fuerint oh maximam evidentem beneficiorum et locorum necessitatem constituta esse, ab eisdem ordinariis in totum revocentur, et restituto prorsus eo ab ipsis, propterea datum fuerit, in pristinam libertatem reducantur, et ex nunc, sine tamen damno illa canonice possidentium, liceat magistro et conventui praedictis prioratus, praeceptorias, hospitalia, domos, beneficia et loca huiusmodi, cum primum vacabunt, conferre.

§ 26. Insuper, si quisquant priorum, Qua de caupraeceptorum, militum et fratrum dictae sa quisque homilitise militiae Sanctorum Mauritii et Lazari, privari possit. aut quicumque alius, qui professionem per fratres dictae militiae emitti solitam emiserit, quandocumque pro servitiis dictae militiae aut alias vocatus, seu in solutione iurium communis aerarii morosus fuerit, et citatus coram dictis magistro et conventu personaliter non comparuerit, acillis obedientiam aliaque iura debita non praestiterit, elapso tempore sibi ad id praefigendo, cessante canonico impedimento, habitu, dignitate, administratione et beneficio ac quocumque honore et officio, alias iuxta formam stabilimentorum et privilegiorum praedictorum, editorum et edendorum, per magistrum et conventum praedictos privari possit. Nec ulla derogatio aut exemptio, realis vel personalis, seu aliae gratiae praeservativae, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus quomodolibet pro tempore factae seu concessae, contra praemissa valeant; nec ipsi magister et conventus illis parere teneantur, sed, illis non obstantibus, de prio-

tus usus.

beneficio sic per privationem huiusmodi vacante, iuxta stabilimenta et alia praemissa, libere disponi, aut illud alias ab eo vel eis, ad quem seu quos antianitatis vel alio iure pertinebit, acceptari.

Clausulae.

§ 27. Decernentes praemissis, etiam per quascumque litteras apostolicas, speciales vel generales, etiam derogatoriarum derogatorias aliasque clausulas efficaciores et insolitas, ac irritantia et alia decreta sub quacumque verborum expressione continentes, nullatenus derogari posse, nec quoad illa derogatum censeri, nisi tenor illarum ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, et huiusmodi derogationes consistorialiter factae, et per trinas distinctas litteras eumdem tenorem continentes, tribus distinctis vicibus magistro et conventui praedictis intimatae et insinuatae fuerint, ac ipsorum magistri et conventus ad id expressus accedat assensus; et aliter factas derogationes minime suffragari; ipsosque magistrum et conventum ad parendum litteris derogatoriis huiusmodi et decretis super illis processibus ac illorum executoribus et subexecutoribus, eorumque mandatis et monitionibus minime teneri, sed litterarum huiusmodi executiones omnino impedire, nec ratione resistentiae censuris ecclesiasticis per eosdem executores vel subexecutores latis innodari posse.

suscipere.

§ 28. Insuper concedimus ut priores, Declaratio ut praeceptores, fratres et cappellani dictae milites sacros militiae Sanctorum Mauritii et Lazari ab ordinariis locorum, intra quorum dioecesum fines eorum prioratus, praeceptoriae et alia loca fuerint, ac in quibus eos residere oportuerit, vel, si ab ordinariis praedictis legitime impeditis non poterint, ab eis nihilominus examinati atque idonei secundum canonicas sanctiones reperti et approbati, habitisque ab eis

ratu, praeceptoria, dignitate, officio vel I dimissorialibus litteris, et a suis superioribus licentia, et servata in omnibus forma concilii Tridentini, a quocumque catholico antistite, sub Romanae Sedis obedentia constituto, in propria dioecesi residente aut in aliena pro dioecesano pontificalia exercente, diligenti praevio examine, sacros ordines, et siid pro utilitate aut necessitate militiae, conventus, prioratuum, praeceptoriarum et aliorum locorum huiusmodi eisdem ordinariis et superioribus videbitur expedire, etiam extra tempora a iure statuta, tribus nec paucioribus diebus festivis suscipere possint.

> § 29. Ac etiam concedimus dictis ma- Magister pogistro et conventui, ut liceat eis, in suo militum onericapitulo generali, praeceptorias et alia bus gravare; beneficia dictae militiae ab eius militibus pro tempore obtentas congrua et rationabili responsione ad necessarias impensas triremium instruendarum contra prioratus<sup>1</sup>, et alia onera militiae in communi supportanda, sine tamen divini cultus et debitae hospitalitatis diminutione, gravare.

§ 30. Ac procuratorem generalem in Procuratorem Romana Curia, cum plena aut limitata in Curia Ropotestate, generali vel speciali, consti- officiales contuere. Liceat etiam ipsis in singulis prioratibus militiae Sanctorum Mauritii et Lazari praedictae unum vicarium, cum facultate conferendi praeceptorias et domos eiusdem militiae; constituere; ac etiam per eumdem census, responsiones, iura et onera omnia super huiusmodi praeceptoriis et domibus, necnon leprosariis et aliis beneficiis eiusdem imponi solita, a quibuscumque, etiam clericis saecularibus, eorumque colonis et inquilinis, etiam laicis, co modo quo a fratribus ipsius militiae exigentur, exigere.

§ 31. Liceatque ipsis magistro et conventui cuiuscumque generis animalibus, Animalibus, campanas apquae Sanctis Mauritio et Lazaro vel alteri pendere.

1 Forte legendum piratas (R. T.).

standi arma.

eorum offerri contigerit, nolas seu campanas appendere, aut nota quapiam ca Facultas 80- obsignare. Permittimus insuper omnibus prioribus, praeceptoribus, militibus et personis dictarum militiarum eorumque familiaribus quaecumque arma, pro sua defensione et hostium dictae Sedis offensione, ubique locorum gestare.

- § 32. Ad haec quoque, militiam hanc Facultas uten- universam spiritualibus muneribus propontificalibus; sequi volentes, indulgemus priori ecclesiae dicti conventus pro tempore existenti, ut mitra, annulo, baculo pastorali ceterisque insignibus et indumentis pontificalibus, tam in praedicta quam in ceteris dictae militiae ecclesiis, uti, et quoties voluerit, ibi missam aliaque divina officia etiam in habitu pontificali celebrare, ac post missarum solemnia, dummodo non sit praesens aliquis catholicus antistes, alias de illius consensu, benedictionem solemnem populo impendere.
  - § 33. Ac etiam indulgemus fratribus dictae militiae ut in suis ecclesiis missas et quaecumque alia divina officia, etiam alta voce, ac etiam per alios presbyteros idoneos et approbatos celebrare; necnon, servatis decretis praedicti concilii Tridentini quoad ea quae illa concernunt, omnibus et singulis christifidelibus, etiam leprosis, et aliis pauperibus infirmis in dictis hospitalibus degentibus ecclesiastica sacramenta ministrare; ac eorum et, sine alicuius praeiudicio, aliorum quorumcumque fidelium defunctorum id eligentium ac petentium corpora in coemeteriis et ecclesiis dictorum fratrum ecclesiasticae tradere sepulturae.
  - § 34. Ac, eisdem decretis servatis, verbum Dei debitis et congruis temporibus in parochialibus quidem, parochianis et populo; in aliis vero ecclesiis suis, pauperibus ipsis et leprosis, per se vel alium seu alios idoneos, proponere. Necnon

que hospitalium et domorum ab ipsa militia dependentium et illam in caput suum recognoscentium die Dominica in Ramis Palmarum, et per eius octavam, si presbyteri et approbati fuerint, ut per se, in suis hospitalibus ac domibus praedictis tantum, confessiones quorumcumque, de consensu ordinariorum locorum, audire, et cum huiusmodi confitentibus, quibuscumque facultatibus et indulgentiis ad peccatorum remissionem eis auctoritate apostolica concessis, non tamen in casibus litteris die Coenae Domini legi consuetis comprehensis, uti, ac easdem illis, de licentia tamen expressa magistri et conventus quotannisrenovanda, impartiri, ac etiam alium vel alios probos et idoneos presbyteros, saeculares vel cuiusvis Ordinis regulares, a locorum ordinariis approbatos, ad id libere deputare; aliis vero temporibus ipsi sic sint ut ceteri sacerdotes, nullam a Sede praedicta facultatem habentes.

§ 35. Ac eisdem prioribus, praeceptoribus, militibus, fratribus et personis intra regularia praedictae militiae loca degentibus, de superiorum suorum licentia; aliis vero extra ea degentibus, quoad confirmationem, sine dioecesani; quoad alia vero, sine parochialium ecclesiarum, intra quorum limites eos degere contigerit, praeiudicio, et servatis decretis concilii Tridentini, liceat quaecumque ecclesiastica sacramenta a quocumque maluerint catholico antistite, in sua dioecesi residente aut alio pro eo pontificalia officia exercente, sive etiam alio illa licite administrante, gratiam et communionem dictae Sedis habente, nihil oblato vel soluto, recipere.

§ 36. Ac etiam omnibus prioribus, praeceptoribus ceterisque militibus, fratribus et ministris, etiam presbyteris et beneficiatis eiusdem militiae, de quibusprioribus et procuratoribus quorumcum- cumque immobilibus et mobilibus boGREGORIUS XIII PP.

nis, pecuniarium sumniis, gemmis et lapidibus pretiosis aliisque rebus, cuiuscumque qualitatis, quantitatis et valoris, per eos ratione beneficiorum et rerum militiae praedictae dumtaxat quomodolibet acquisitis et ad illos quovis modo spectantibus, dummodo quintam illorum partem conventui praedicto relinquant, inter quoscumque consanguineos et alias personas testari, ac etiam per codicillos, donationes inter vivos seu causa mortis et alia quacumque via, quae ipsis videbitur, disponere, ac alias illa etiam in non pios. licitos tamen, usus erogare.

cipiendi legata.

- § 37. Rursus, praedictis magistro et Facultas per- conventui legata et donata, tam inter vivos quam ultima et quacumque alia voluntate, exigere et percipere. Adiicientes ut notarii rogati de testamentis vel aliis voluntatibus, in quibus aliquid disponi contigerit in favorem et commodum dictae militiae, huiusmodi dispositionem praedictis magistro et conventui vel alteri, per quem id poterit ad illorum notitiam deduci, sub poena excommunicationis, quamprimum intimare procurent.
  - § 38. Postremo, dictis prioribus, praeceptoribus et fratribus indulgemus ut liceat eis coemeteria in suis parochialibus ecclesiis habere, et quorumcumque christifidelium cadavera, etiam tempore interdicti, dummodo illi causam non dederint huiusmodi interdicto, sine alicuius praeiudicio, recipere et sepelire.

diendi confessiones.

§ 39. Et cappellanis eiusdem militiae, Facultas au- examinatis et approbatis ab ordinariis locorum, confessiones priorum, praeceptorum, militum, fratrum, familiarium et subditorum suorum intra regularia loca ipsius militiae degentium audire, poenitentiam salutarem eis iniungere, Eucharistiae et alia Ecclesiae sacramenta ministrare, missasque et alia divina officia, etiam tempore interdicti ordinaria auctoritate appositi, dummodo illi causam non l

dederint, ut praesertur, clausis ianuis, excommunicatis et interdictis prorsus exclusis, submissa voce, celebrare. Declarantes quod neque magister neque alius quisquam priorum, praeceptorum, militum et fratrum ceterorumque dictae militiae, propter eius Regulam, ordinationes et statuta, nunc et pro tempore edita, non observata vel minus rite adimpleta, in peccatum mortale incidat, praeterquam propter inobedientiam et contumaciam pluries commissam et continuatam, et ab ipsa Religione rebellionem, et excommunicationis poenae sibi impositae, ac alios casus peccatum huiusmodi ex divinis praeceptis sacrisque canonibus generantes.

- § 40. Denique, ad salutem animarum magistri, conventus, priorum, praeceptorum, militum, fratrum et personarum praedictorum intenti, omnibus, qui tempore sumptionis habitus et emissionis professionis regularis, ac etiam in articulo mortis constituti, vere poenitentes et confessi fuerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem perpetuo concedimus; talesque facultatem habeant, tempore susceptionis habitus et emissionis professionis ac mortis dumtaxat, eligendi sibi confessorem, qui sit ab ordinario approbatus.
- § 41. Ac tam praedictis quam etiam omnibus aliis vere poenitentibus et confessis, qui ecclesias domorum et aliorum locorum militiae huiusmodi, ubicumque existentes, diebus festis suarum cuiusque dedicationum, a primis vesperis usque ad loccasum solis dierum festorum huiusmodi, devote visitaverint, et pro pace inter principes christiano sconfovenda ter Orationem Dominicam et totidem Salutationem Angelicam recitaverint, septem annos et septem quadragenas de iniunctis eis aut alias debitis poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus. Decernentes indulgentias praedictas et praeterea omnes fa-

Indulgentia-

cultates et gratias praedictae militiae illiusque magistro, conventui, fratribus et membris per Sedem praedictam concessas et concedendas, durante quacumque suspensione temporali indulgentiarum et gratiarum concessarum et in posterum concedendarum, nisi de eis et militia praedicta mentio fiat, suspensas non intelligi, sed in suo pristino robore suaque firmitate manere.

§ 42. Sed, ne aliquando dubitare contingat an hospitalia, beneficia et loca ad hospitale Sancti Lazari quomodolibet pertinentia eodem modo post unionem praedictam magno magistro militiae Sanctorum Mauritii et Lazari subiecta esse censeantur, quo ante unionem ipsam magistro Sancti Lazari subiacebant, neve per unionem ipsam iuribus, titulis, praerogativis ad dictam Religionem Sancti Lazari ante unionem ipsam legitime spectantibus derogatum aut detractum fuisse, praesentium auctoritate declaramus omnia et quaecumque hospitalia, beneficia et alia loca ad dictum hospitale S. Lazari quomodolibet spectantia, prout litteris unionis nostrae praedictae ac praesentibus comprehenduntur, magno magistro militiae Sanctorum Mauritii et Lazari, eodem modo quo magistro hospitalis Sancti Lazari ante unionem praedictam subjecta erant, prorsus subiecta esse, nec per unionem huiusmodi quicquam de iuribus, titulis, praerogativis, præeminentiis ad dictum hospitale S. Lazari ante unionem ipsam legitime spectantibus detractum esse; magnumque magistrum, militiam ac milites Sanctorum Mauritii et Lazari illis omnibus eodem modo frui et gaudere posse. quo magister, hospitale, Religio et milites Sancti Lazari gauderent et fruerentur, ac frui et gaudere possent, si unio ipsa facta non esset; sicque per quoscumque iudices, ordinarios et delegatos, etiam causaE. cardinales, in quavis causa et instantia, sublata eis et corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et diffiniri debere; irritumque fore et inane quidquid secus per quoscumque, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 43. Volentes ut illi dumtaxat privilegiis dictae militiae Sanctorum Mauritii et Lazari concessis gaudeant, qui a praedicto magno magistro seu de eius licentia habitum susceperint et professionem emiserint, seu de habitu suscipiendo et professione huiusmodi emittenda infra certum tempus arctati fuerint. Nullusque priorum, praeceptorum et fratrum praedictorum, absque mandato seu licentia praedicti magni magistri aut saltem sui prioris seu procuratoris ipsius militiae Sanctorum Mauritii et Lazari in praedicta Romana Curia existentis, privilegiis praedictis in eadem Curia uti valeat, nec illa absque huiusmodi licentia vacantibus suffragentur.

§ 44. Utque tam praesentium quam quarumcumque litterarum apostolicarum seu earum transumptorum et mandatorum magistri et conventus praedictorum publicatio et affixio in singulis prioratibus. praeceptoriis, membris et beneficiis Religionis huiusmodi factae, postquam diligentia de illis personaliter reperiendis in huiusmodi locis facta fuerit, perinde arctent, ac si contra contenta sub eisdem personaliter factae forent.

§ 45. Postremo, ut verbis in ipsorum magistri et conventus litteris circa habi- praesentium littus susceptionem et professionis regularis emissionem ac debitorum obsequiorum praestationem singulorum fratrum militum dictae militiae appositis plena fides adhibeatur. Quocirca venerabilibus fratribus nostris archiepiscopo Taurinensi, et Maurianensi ac Bellinensi epirum Palatii Apostolici auditores, ac S.R. | scopis per apostolica scripta mandamus

Executores

ut ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte magni magistri et conventus, necnon priorum, praeceptorum, militum, fratrum et personarum dictae militiae Sanctorum Mauritii et Lazari seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque firmiter observari, ac eosdem magistrum, conventum, militiam, priores, praeceptores, milites, fratres et personas omnesque alios, quos ipsae praesentes litterae concernunt, illis pacifice frui et gaudere; non permittentes eorum quempiam desuper contra ipsarum praesentium tenorem quomodolibet molestari, perturbari velimpediri. Contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, etiam pecuniarias, eorum arbitrio moderandas. aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Nos enim illis quoscumque, etiam per edictum locis publicis affigendum, constito summarie de non tuto ad eos accessu, citandi, eisque ac quibus et quoties opus fuerit, etiam sub eisdem censuris et poenis ac per simile edictum inhibendi, interdictum ecclesiasticum apponendi, ac cetera omnia in praedictis et circa ea necessaria et opportuna faciendi et exequendi, plenam et liberam, earumdem tenore praesentium, concedimus facultatem.

§ 46. Non obstantibus recolendae meperogatio moriae Bonifacii Papae VIII, ctiam praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in

certis expressis casibus, et in illis ultra unam diactam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede praedicta deputati extra civitatem vel dioecesim in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere præsumant, et de duabus diaetis in concilio generali edita, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque apostolicis constitutionibus; ac militiae et Ordinum praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis ac etiam ordinariis locorum et aliis militiis, necnon quibusvis ecclesiis, monasteriis, Ordinibus, locis eorumque personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam ad imperatorum, regum, reginarum, ducum et aliorum instantiam, necnon motu proprio ac etiam consistorialiter ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, illorum tenores, ac si ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 47. Quia vero difficile foret praesen-

tes quocunique illis opus erit perferre, volumus et dicta auctoritate apostolica decernimus ut earum transumptis, etiam impressis, ac magni magistri et conventus dictae militiae Sanctorum Mauritii et Lazari sigillo munitis, ac eiusdem magni magistri et conventus secretarii manu subscriptis, dictisque suis litteris, absque praesentium in toto vel in parte insertione, ea ubique fides, in iudicio et extra, adhibeatur, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensae. Nec ipsi magister et conventus praesentes litteras, seu gratias illarum vigore ab co vel eis concedendas, inserere teneantur, et nihilominus gratiae ipsae ab eo vel eis quibusvis personis iuxta tenorem earumdem praesentium litterarum pro tempore concessae valeant et illis suffragentur, ac fidem ubique faciant in omnibus et per omnia, perinde ac si eædem praesentes litterae in eis ad verbum insererentur.

§ 48. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae susceptionis, subjectionis, exemptionis, liberationis, statutorum, ordinationum, concessionum, declarationis, tributionis, permissionis, indulti, adiectionis, relaxationis, mandati, derogationis, voluntatis et decretorum infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo quinto, idibus octobris, pontificatus nostri anno iv. Dat. die 15 octobris 1575, pontif, anno 1v.

#### CLXXXVIII.

Institutio Universitatis Studii generalis diversarum scientiarum bonarum que artium in collegio presbyterorum regularium Societatis Iesu in civitate Vilnensi, in Regno Poloniae, per Valerianum illius episcopum fundato, cum privilegiorum elargitione.

# Gregorius episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Dum attenta considerationis indagine perscrutamur quam pretiosum sapientiae et scientiae donum, per quod ignorantiae et vitiorum tenebrae profligantur, erroresque tolluntur, solliciti reddimur et solertes ut litterarum et pietatis studiosi debitis virtutum insigniantur honoribus, ac indefessi laboris ad Dei gloriam suscepti praemium tandem reportent.

§ 1. Sane, pro parte venerabilis fratris Valerianus enostri Valeriani, episcopi Vilnensis, nobis iis Vilnensis enuper exhibita petitio continebat quod, rexit in ea collegium presbycum idem Valerianus episcopus a decem terorum Socieannis vel circa, ad patriae et dioecesis non modicus bosuae, quae multiplici sectarum labe ac scientiarumque schismaticis erroribus itemque Mahome- profectus habitana infidelitate obsidebatur, tutelam, unum que speratur, si collegium presbyterorum Societatis Iesu sitas Studii gein civitate Vilnensi canonice erigi et insti- neralls a Papa instituatur. tui, illudque nonnullis redditibus et proventibus annuis dotari curaverit, ac a dicto tempore ex ipso collegio in morum et disciplinarum exercitio non tenuis profectus exortus spectetur, et numerus scholarium mirum in modum accreverit, et singulis diebus, benedicente Domino, augmentetur, in optima theologiae ac philosophiae, necnon liberalium, moralium Graecarumque lectionum studia cumulatissime versans, si in ipsa civitate, quae inter ceteras magni Lituaniae ducatus civitates percelebris fertur, ac ampla dioecesi decoratur, una generalium tam divi-

tus est, maior-

norum quam humanorum studiorum Universitas erigeretur et institueretur, ac in dicto collegio theologia, philosophia et artes liberales publice, et ea, quae in Studiorum generalium Universitatibus Poloniae et aliorum christianae fidei regnorum perleguntur ac explicantur et auctoritate comprobantur, ad fidei orthodoxac propugnaculum, civitatis praedictae ornamentum felicissimum, totiusque provinciae decus, per ipsos presbyteros interpretarentur et perlegerentur; necnon qui in ipso generali Studio et Universitate et alibi per tempus debitum studuisse ac scientia profecisse, ab eisdem presbyteris, praevio rigoroso examine, in privato seu, adhibitis quaestionibus et argumentis, quae proborum ac doctorum virorum praesentia confirmari solent, publico congressu comperti fuerint, in theologia, artibus et philosophia, baccalaureatus, licentiaturae, doctoratus et magisterii, et pro studiorum ratione, ac iuxta decreta sacri concilii Tridentini etipsius Societatis constitutiones ac morem in illius Universitatibus receptum, et ad instar aliarum Universitatum huiusmodi, gradus consequerentur, ipsique scholares per tot studiorum labores praemii honorificentia et litterarii ludicri favore 1 donarentur, profecto provecti ardentiores fierent, plurimique huius vitae stadium, spretis illecebris, ad superna indagine mentis contemplanda se transferrent, idque carissimo filio nostro Stephano Poloniae regi illustri, cuius expressus ad hoc accedit assensus, gratum foret. Quare, pro parte eiusdem Valeriani episcopi, nobis fuit humiliter supplicatum ut fidei praesidio ac civitatis huiusmodi decori necnon publicae utilitati consulere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos igitur, attendentes quod ex Hic ideo Pon. litterarum studio animarum salus maxime tifex Universi- procuratur, eumdem Valerianum episco-

> 1 Cherub. legit: et litterarum maiori favore etc. (R. T.).

> > Bull. Rom. Vol. VIII.

pum a quibusvis excommunicationis, sus- tatem Studii gepensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris ac poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, in dicto collegio Studium generale theologiae et pro illius cognitione necessaria artium liberalium et philosophiae, ac in illo Universitatem Studii generalis, quod ibidem perpetuo futuris temporibus vigeat, ad instar aliarum Universitatum huiusmodi, ac iuxta illarum statuta et consuetudines aliasque ipsius Societatis constitutiones, per presbyteros Societatis huiusmodi in omnibus ac per omnia moderandam et gubernandam, auctoritate apostolica, tenore praesentium, erigimus et instituimus.

§ 3. Illique sic erectae et institutae ac Illique privieius pro tempore existentibus rectori, legia aliorum gecancellario, magistris, doctoribus, lecto-neralium conribus, praeceptoribus, scholaribus, bidellis, nunciis et aliis officialibus et personis, tam in ipso collegio residentibus, quam Universitatis huiusmodi studia frequentantibus, quod omnibus et singulis privilegiis, indultis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, favoribus, gratiis, praerogativis, honoribus et præeminentiis Universitatibus praefatis illarumque pro tempore existentibus rectoribus, singulis personis et officialibus, necnon membris et -subditis, in genere vel specie, tam dicta apostolica quam alias rite imperiali et regia auctoritatibus aut alias quomodolibet concessis seu legitime praescriptis, aut in posterum quovis modo, etiam motu proprio et consistorialiter, concedendis et praescribendis, ac quibus illi vel illae utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in

futurum, pariformiter et aeque principaliter uti, potiri et gaudere valeant. Quod illi qui in quavis aliarum Universitatum disciplinis, facultatibus et artibus praesatis studere incoeperint, studium suum in ea continuare; et tam ipsi, quam qui in dicta vel alia Universitate per tempus debitum studuisse, ac scientia et moribus idonei comperti fuerint, in artibus, philosophia ac theologia necnon facultatibus praefatis, baccalaureatus, etiam formalis, licentiaturæ ac laureæ necnon doctoratus ac magisterii ac quoscumque alios solitos gradus ab ipsius Universitatis rectore seu cancellario aut doctoribus, lectoribus vel aliis personis per dictae Societatis praepositum generalem, aut, de eius licentia, per illius provinciae praepositum provincialem deputandis, praevio rigoroso examine, vel disputationibus peragitatis, iuxta concilii praefati decreta, ipsiusque Societatis et aliarum Universitatum constitutiones, consuetudines et statuta, necnon alias, ut praefertur, recipere, ac graduum eiusmodi solita insignia sibi exhiberi facere; et postquam in ipsis facultatibus promoti fuerint, illas perlegere et interpretari, ac in eis disputari, necnon quoscumque actus gradui seu gradibus per eos receptis convenientes exercere, et alias omnibus et singulis privilegiis, gratiis, favoribus, praerogativis et indultis, quibus alii in ceteris Universitatibus iuxta illarum ritus et mores ad gradus ipsos promoti de iure vel consuetudine aut alias utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, aeque principaliter uti, potiri et gaudere libere et licite possint et valeant, in omnibus et per omnia, perinde ac si gradus huiusmodi in aliqua ex praefatis Universitatibus suscepissent.

§ 4. Quodque pro felici Universitatis Et auctorita- huiusmodi directione, regimine ac littestatula rariae politiae forma, liceat pro tempore

existenti eiusdem Societatis praeposito ge- condendi pro nerali, salvo semper manente ipsius So-gimine; cietatis iure, per se vel alium seu alios, quaecumque statuta et ordinationes, licita tamen et honesta, ac sacris canonibus dictisque concilii decretis non adversantia, facere et edere, illaque, pro rerum, temporum et personarum qualitate, alterare immutare et abrogare, et alia, toties quoties opus fuerit, de novo, etiam cum impositione poenarum, condere, ac contumaces et rebelles, etiam quantumvis exemptos, debite corrigere, auctoritate apostolica concedimus.

§ 5. Ac quibuscumque aliarum Univer- Molestiam eidem inferri, ositatum ludi moderatoribus et praesidenti- mnibus prohibus, rectoribus, cancellariis, praeceptori-bet; bus et magistris, ac quibuscumque aliis, etiam civitatum et aliorum locorum, in spiritualibus vel temporalibus aut mixtim gubernatoribus, ne rectorem aut Universitatis huiusmodi personas et scholares in aliquo praemissorum, quovis praetextu, per se vel alium, molestare vel inquietare audeant seu praesumant, inhibemus. Nullumque loci ordinarium vel metropolitanum, quovis quaesito, etiam conservationis ac superioritatis, colore vel ingenio scu titulo, praemissis se ingerere aut contravenire posse nec debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contigerit attentari decernimus.

§ 6. Non obstantibus quibusvis constitu- Contrariis quitionibus et ordinationibus ap.; ac dictarum rogat; Universitatum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultiset litteris apostolicis eisdem Universitatibus ac quibusvis personis vel locis aliis, sub quibuscumq. tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis in contrarium quo-

modolibet concessis, confirmatis et innovatis.Quibus omnibus, etiamsi in illis caveatur expresse quod illis nullatenus, autnonnisi sub certis modo et forma in illis expressis, derogari possit, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Nulli ergoomninohominum liceat Sanctionem hanc paginam nostra absolutionis, erectionis, institutionis, inhibitionis, decreti et derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanetum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo septuagesimo nono, tertio kalendas novembris, pontificatus nostri anno viii.

Dat. die 30 oct. 1579, pontif. an. viii.

#### CLXXXIX.

Ordini S. Pauli primi cremitae confirmantur omnia monasteria scu domus in Hungaria, Polonia, Istria, Dalmatia et Sclavonia, eorumque iura et privilegia, libertates etc.

## Gregorius Papa XIII, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Cum inter alios religiosorum Ordines, quibus fides catholica quasi gemmis rutilantibus illustratur, Ordo etc. 1

1 Semel atque iterum haec bulla in tomi IV quarta parte Romanae Editionis legitur : pagina quidem xxxix, sub num. clini, ex Regesto desumpta in Secretaria Brevium adservato; pagina vero cxxII, sub num. clxxxIX ex Quadripartito Regularium P. Mallechich (par. II, pag. 254) excerpta. Quum utraque una eademque sit bulla, inque opere eodem, nulla sane apparenti rátione, iterata; nos religium omisimus, eius hîc nihilominus vestigio relicto (R. T.).

# SIXTUS V

PAPA CCXXIX Anno Christi MDLXXXV.

Frater Felix Perettus, e Franciscana Minorum Conventualium familia, dictus cardinalis a Montealto, tituli Sancti Hieronymi Illyricorum, electus fuit in Romanum Pontificem die xxiv aprilis MDLXXXV, tertio die postquam cardinales conclave ingressi fuerant. Sequentibus kalendis maii, sacra redimitus est thiara in Vaticana basilica. Sedit annos v, menses IV, dies III, creavitque xxIII cardinales. Obiit die xxVII augusti MDXC, et sepultus est in Vaticano, unde postea eius corpus translatum fuit ad basilicam Liberianam, conditumque in sacello, quod ipse construxerat. Vacavit Sedes dies xviii.

I.

Erectio Studii generalis in oppido Graecensi Salisburgensis diæc. 1

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Coelestis patris ad summi apostolatus apicem evecti, tamquam de excelso monte ad ima agri irrigui militantis ecclesiae nostrum dirigentes intuitum, ac considerantes quod per litterarum studia ad bene beateque vivendum via praebetur, veritas agnoscitur, iustitia colitur, ceteraeque virtutes illustrantur, ac humanae prosperitatis conditio augetur, fides catholica et cultus divinus protenditur, ad ea, per quae studia huiusmodi ubilibet, maxime in regionibus ubi maior necessitas urget, propagentur, et humiles personae ad excelsum felicitatis fastigium pervenire cupientes in hoc pio eorum proposito uti-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

lius confoveri, ac laborum suorum honores et praemia consequi valeant, praesertim dum principum christianorum vota id exposcunt, libenter intendimus et in his partes apostolicae providentiae impendimus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

censi.

§ 1. Sane exhibita nobis nuper pro Gregorius XIII parte dilecti filii nobilis viri Caroli archicollegium Societatis Icsu, a ducis Austriae, qui etiam Stiriae, Carinetatis Icsu, a Carolo archidu- thiae et Carniolae dux existit, petitio contitatum, erigit in nebat quod, postquam alias felicis recordationis Gregorius Papa XIII, praedecessor noster, in oppido Graecensi Salisburgensis dioecesis, dicti Caroli archiducis dominio in temporalibus subjecto, collegium presbyterorum Societatis Iesu, propriis sumptibus ipsius Caroli archiducis fundatum et extructum, auctoritate apostolica perpetuo erexit et instituit, ac inter alia eidem collegio, pro illius magistrorum, scholarium et aliorum dictae Societatis religiosorum substentatione, pensionem annuam duorum millium et ducentorum florenorum Rhenensium super bonis monasterii seu domus de Milstat nuncupati eiusdem dioecesis, quod seu quae olim Cisterciensis seu alterius Ordinis, postea vero, Ordine ipso ac statu et essentia regularibus, necnon conventualitate, ac forsan nomine monasterii in eo suppressis et extinctis, militiac seu Ordinis militaris Sancti Georgii, etiam tunc forsan extinctae seu extincti, licet aliquot sacerdotes in militia seu Ordine militari huiusmodi adhuc tunc remanerent; et quod seu quae de iure patronatus eiusdem Caroli ac pro tempore existentis Austriae archiducis et seu praedictae Carniolae ducis, ex fundatione vel dotatione, aut ex privilegio apostolico, cui non est hactenus in aliquo derogatum, esse dignoscitur; acin quo seu qua a quadraginta annis et ultra, ex quo militia seu Ordo militaris huiusmodi defecit, unus administrator con-

stitui, et per eumdem administratorem illud seu illa gubernari, ac per ipsum de eiusdem domus fructibus, redditib. ct proventibus huiusm. disponi solet, dicta auctoritate sub certis modo et forma tunc expressis constituit et ássignavit; volens ut, quandocumque et quotiescumque dictus Carolus archidux vel eius successores aliqua alia bona, etiam monasterii seu domus huiusmodi. quorum annui redditus, deductis oneribus, ad parem valorem ascenderent, ipsi collegio assignavissent, pensio praedicta cassata et nulla censeretur eo ipso, assignatio vero vim applicationis eadem auctoritate factae obtineret, prout in eiusdem praedecessoris litteris desuper confectis plenius continetur.

§ 2. Praefatus Carolus archidux, avitam studium geet a maioribus suis acceptam catholicam nerale in eo inreligionem sartam tectam et inviolatam rolus, aucta ad id dote. in locis sibi subiectis, ubi viget, conservare; sicubi vero collapsa est, hac potissimum ratione restituere, suosque subiectos quamplurimos ad litterarum studia, navandamque bonis artibus operam excitari cupiens, atque utraque in re praedictae Societatis operam et industriam, laboresque ea de causa susceptos, valde utiles et fructuosos in dies magis expertus, uț ampliores manipuli ex diversarum nationum ac linguarum agris, quarum provincias dictus Carolus archidux possidet, opitulante Deo, colligi possint, Studii generalis Universitatem in dicto collegio potissimum auctoritate praedicta erigi, eiusque curam et regimen praedictae Societati committi et mandari desiderat; cumque ad hunc effectum, etiam hortum ipsi collegio contiguum pleno iure ad praedictum Carolum archiducem spectantem, ac certam etiam tunc expressam quantitatem salis ex salinis ibidem ad eumdem Carolum archiducem pertinentibus, per eius ministros eidem collegio quotannis, in certis terminis similiter tunc expressis,

porrigendam, partem etiam tunc designatam Murae fluvii oppidi Graecensis praedicti, cum omnibus suis emolumentis, commodis et iuribus, ut piscium copia eis non deesset, eidem collegio pie ac liberaliter in perpetuum concesserit, et amplioribus etiam immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, privilegiis et gratiis ipsum collegium et Studium generale sic erigendum ornaverit et cumulaverit, ac, ad sustinenda onera impensasque pro ipsius Studii generalis conservatione et amplitudine, collegii praedicti redditus annuos augendos esse necessario existimet, et, quantum in eo est, sedulo providere intendat; propterea nobis humiliter supplicari fecit quatenus, subditorum suorum saluti et commodo consulentes, in praedicto oppido et aedibus dicti collegii Studii generalis Universitatem, in qua Societatis religiosi huiusmodi theologiam, philosophiam ac ingenuas artes publice profiterentur, et iuvenes quoscumque docerent, auctoritate praedicta, perpetuo erigere et instituere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

tus;

§ 3. Nos igitur, qui dudum inter alia Praestat Six- voluimus et ordinavimus quod litterae reservationis vel assignationis cuiusvis pensionis annuae super alicuius beneficii ecclesiastici fructibus expedirinon possent, nisi consensu illius, qui dictam pensionem persolvere tunc haberet, praedictum Carolum archiducem a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, in oppido praedicto et aedibus dicti collegii, ubi nunc scholae sunt, seu forsan

in ampliorem formam construentur, Universitatem Studii generalis, in qua religiosi Societatis huiusmodi theologiam, philosophiam et ingenuas artes publice profiteantur, ac iuvenes quoscumque doceant, ad instar aliarum Universitatum Studiorum generalium, tam in transalpinis provinciis et regnis, quam alias ubilibet erectorum, auctoritate apostolica, tenore praesentium, sine alicuius praeiudicio, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 4. Ipsamque Universitatem ac Stu- Universitatem dium generale sic erectum et institutum gii supponit; curae, regimini et administrationi rectoris collegii huiusmodi pro tempore existentis, qui totius Universitatis rector existat, praedicta auctoritate, etiam perpetuo supponimus et submittimus.

§ 5. Ac eisdem Universitati illiusque Privilegia neorectori, magistris, scholasticis aliisque prae- erectae Unidictis universis et singulis, ut omnibus et dit; quibuscumque privilegiis, indultis, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, favoribus, gratiis, praerogativis, honoribus et præeminentiis huiusmodi Universitatibus illarumque pro tempore existentibus rectoribus, magistris, doctoribus, lectoribus, praeceptoribus, scholasticis, procuratoribus, bidellis, nunciis, officialibus, ministris et aliis personis, in genere vel in specie, tam praedicta quam imperiali, regia aut ducali auctoritatibus, ac alias quomodolibet pro tempore concessis, non solum ad eorum instar, sed pariformiter et aeque principaliter in omnibus et per omnia uti, potiri et gaudere.

§ 6. Insuper rectori eiusdem Universi- Rectori dat tatis et collegii pro tempore existenti, ut ream conferenillos quos in ipsa erecta Universitate, vel di; etiam alibi in quavis alia parte, debitum tempus studuisse, ac scientiae et moribus idoneos esse repererit; in praedictis facultatibus artium et theologiae, ad baccalaureatus, etiam formati, licentiaturæ, laureæ doctoratusque et magisterii gradus,

servata forma Viennensis concilii, et alias iuxta Universitatum aliorum Studiorum generalium consuetudines et erectae Universitatis statuta, promovere, et ipsorum graduum solita insignia eis exhibere; utque ad dictos gradus sic per illum promoti, postea publice et privatim, etiam in omnibus aliis Universitatibus Studiorum generalium, facultates prædictas interpretari et alios docere et de eis disputare, gradui seu gradibus huiusmodi convenientes actus exercere, ac omnibus privilegiis, gratiis, favoribus, praerogativis et indultis, quibus alii in praedictis seu aliis Universitatibus et alibi iuxta illarum constitutiones et mores ad gradus praedictos promoti, de iure vel consuetudine, utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt in futurum, in omnibus et per omnia, perinde ac si gradus ipsos in Universitatibus huiusmodi iuxta illarum mores et constitutiones rite suscepissent, uti, potiri et gaudere.

§ 7. Necnon moderno et pro tempore Praeposito existenti dictae Societatis praeposito genetatis lesu adiu. rali, ut, per se vel dictorum collegii et dicat ius fa- erectae Universitatis rectorem aut alium etrectorem ce- seu alios, pro salubri et felici directione ciales eligendi; dictae Universitatis erectae, ac rectoris, magistrorum, procuratorum, bidellorum. nunciorum et aliorum ministrorum muneribus et functionibus, modoque et forma docendi, et alias sua officia exercendi. ac scholarium manutentione, quaecumque statuta et ordinationes licita et honesta. ac sacris canonibus et concilii Tridentini decretis non contraria edere et promulgare, eaque, pro temporum, rerum et personarum qualitate, mutare, corrigere et reformare, seu illa cassare et abrogare, ac alia de novo edere, et super illorum observatione poenas eius arbitrio imponere, dictaeque erectae Universitatis doctores, magistros, lectores, scholasticos, procuratores, bidellos aliosque ministros et officiales eligere et amovere, seu electiones factas confirmare licite valeat, auctoritate apostolica, tenore praesentium huiusmodi, etiam perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 8. Demum bona et iura a praedicto Bona eldem col-Carolo archiduce, ut praefertur, collegio et duce assignata huiusmodi Universitati per praesentes ere-confirmat Pon-tifex; ctae praedictis concessa et donata, auctoritate et tenore praedictis, similiter perpetuo applicamus et appropriamus.

§ 9. Praeterea, in augumentum dotis Necnon aliam collegii et erectae Universitatis huiusmodi, dit, ita ut colleutque dictae Societatis presbyteri et alii gium pensione quatuor millium inibi pro tempore degentes commodius et ducentorum gausustentari valeant, eis de alicuius subven- deat;

tionis auxilio providentes, ultra praedictam tunc, ut praefertur, assignatam, aliam pensionem annuam aliorum duorum millium florenorum etiam Rhenensium, ita ut utraque pensio huiusmodi in universum et insimul ad summam quatuor millium et ducentorum slorenorum similium ascendat, super monasterii seu domus huiusmodi fructibus, redditibus et proventibus, etiam si super illis aliae pensiones annuae aliis personis assignatae' existant, ac omnes pensiones huiusmodi insimul eorumdem fructuum, reddituum et proventuum medietatem excedant, acomnesillos absorbeant, pro tempore existenti rectori vel alteri superiori collégii ac erectae Universitatis huiusmodi, veleius procuratori ad hoc ab eo speciale mandatum habenti per pro tempore existentem monasterii seu domus huiusmodi administratorem et eius successores, monasterium seu domum huiusmodi pro tempore quomodolibet obtinentes, aut eorumdem fru-

ctuum, reddituum et proventuum fictua-

rios, seu alios monasterii seu domus hu-

iusmodi officiales, annis singulis, in qua-

tuor terminis, singulo videlicet trimestri

pro quarta parte, pensionem quatuor mil-

lium et ducentorum florenorum huiusmo-

di, prima solutione in principio mensis ianuarii proxime praeteriti incipiente, et sic deinceps pro quarta parte pensionis quatuor millium et ducentorum florenorum huiusmodi de trimestri in trimestri et in fine cuiuslibet trimestris, non obstante quacumque mutatione ipsorum fructuum, reddituum et proventuum aut bonorum quorum cumque ad monasterium seu domum huiusmodi pertinentium, quibuscumque temporibus vel causis contingente, quam propterea quocumque modo aut titulo fieri contigerit, et quatenus eorumdem collegii et erectae Universitatis fundationi, ac eiusdem Caroli archiducis ordinationi, ac pensionum huiusmodi réservationibus, constitutionibus et assignationibus praeiudicet, subreptitiam, irritam et inanèm, nulliusque prorsus roboris et momenti esse decernimus, integre persolvendam, auctoritate apostolica, tenore praesentium huiusmodi, pariter perpetuo reservamus, constituimus et assignamus. Decernentes priorem pensionem a dicto praedecessore, ut praefertur, reservatam, etiam non obstante eiusdem praedecessoris decreto praedicto per ipsum apposito, propter praemissa minime cessare, neque priorem pensionem huiusmodi cassatam vel extinctam esse ac fore, sed alias iuxta prioris reservationis formam et tenorem in dictis terminis persolvi debere et in suo robore permanere, perinde ac si decretum praedecessoris huiusmodi appositum ab initio non fuisset. Ac praesentes litteras nullo tempore de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quovis defectu notari seu impugnari posse; sicque, in præmissis universis et singulis, per quoscumque iudices, ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis ét corum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iu-

dicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam; quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari; necnon administratorem praedictum et monasterii seu domus huiusmodi pro tempore existentem ad integram solutionem pensionis quatuor millium et ducentorum florenorum praedictis rectori vel superiori collegii et erectae Universitatis huiusmodi faciendam, iuxta posterioris reservationis, constitutionis et assignationis praedictarum tenorem, fore efficaciter obligagatos; ac volentes et eadem auctoritate apostolica statuentes quod ille ex administratore et successoribus suis praedictis, qui in dictis terminis vel saltem intratriginta dies illorum singulos immediate sequentes pensionem quatuor millium et ducentorum florenorum huiusmodi per eum tunc debitam non persolverit, lapsis diebus eisdem, sententiam excommunicationis incurrat, a qua, donec rectori vel superiori collegii et erectae Universitatis huiusmodi vel eorum procuratori praedictis de pensione quatuor millium et ducentorum florenorum huiusmodi per eum tunc debita integre satisfactum, aut alias cum dictis rectore vel superiore seu eorum procuratore praedicto super hoc amicabiliter concordatum fuerit, praeterquam in mortis articulo constitutus, absolutionis beneficium nequeat obtinere; si vero per sex menses dictos triginta dies immediate sequentes sententiam ipsam animo, quod absit, sustinuerit indurato, ex tunc effluxis mensibus ipsis, regimine et administratione monasterii seu domus huiusmodi perpetuo privatus existat, illudgue seu illa vacare censeatur eo ipso.

§10. Quocirca venerabilibus fratribus nostris Salisburgensi et Amerinensi episcopis, praesentium litac dilecto filio causarum Camerae Aposto- tat; licae generali auditori, per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut

unus corum, per se vel alium seu alios, faciant pensionem quatuor millium et ducentorum florenorum huiusmodi rectori vel superiori vel eorum procuratori praedictis, iuxta posterioris reservationis, constitutionis, assignationis et decreti tenorem, integre persolvi, et nihilominus quemlibet ex administratore monasterii seu domus et successoribus suis praedictis, quem huiusmodi excommunicationis sententiam incurrisse eis constiterit, quoties super hoc pro parte rectoris vel superioris praedicti fuerint requisiti, easdem praesentes et in eis contenta quaecumque solemniter publicantes tamdiu dominicis et aliis festivis diebus in ecclesiis, dum maior inibi populi multitudo ad divina convenerit, excommunicatum publice nuncient et faciant ab aliis nunciari, ac ab omnibus arctius observari et evitari, donec rectori vel superiori vel procuratori praedictis de pensione quatuor millium et ducentorum florenorum huiusmodi, quae tunc debita, fuerit integre satisfactum, ipseque excommunicatus ab huiusmodi excommunicationis sententia absolutionis beneficium meruerit obtinere; contradictores, per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo.

lit.

§ 11. Non obstantibus voluntate priori Contraria tol- et ordinatione nostris praedictis, necnon constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac monasterii seu domus et illius Ordinis ac Universitatum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si administratori et successoribus suis praedictis vel quibusvis aliis, communiter aut divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod ad præstationem vel solutionem pensionis alicuius minime teneantur, et ad id compelli, aut

quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, kalendis maii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 1 maii 1585, pontif. anno 1.

II.

Erectio ecclesiae cathedralis Vindensis in Livonia 1.

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad futuram rei memoriam.

Aequum et rationi congruum reputamus ut ea, quae'de Romani Pontificis gratia processerunt, licet, eius superveniente obitu, litterae apostolicae desuper confectae non fuerint, suum sortiantur effectum.

§ 1. Dudum siquidem cum charissi- Livoniae promus in Christo filius noster Stephanus, vinciam Stephanus Polonia Poloniae rex illustris, provinciam Livoniae, rex ab haereolim suae temporali ditioni subiectam, et vindicat. postmodum a finitimis Moscovitis et forsan aliis barbaris nationibus occupatam, haeresibusque misere pollutam et difformatam, superna opitulante gratia, recuperasset, ac illius incolae et habitatores, discussa errorum caligine, ad lumen fidei et sacri Baptismatis lavacrum sanctaeque matris Ecclesiae gremium sensimaccedere, et exinde religio christiana ipsaque fides, unde vera ac etiam omnis spes redemptionis pendebat, ibidem instaurari et propagari coepissent.

§ 2. In provincia autem praedicta longe Roque instanlateque diffusa, et cathedralibus ecclesiis, te, Gregorius quibus priscis temporibus instructa erat, occlesiam in infidelium perversitate penitus suppressis clesiam erigit;

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Procentum.

antistes ad ea, quae iurisdictionis et muneris episcopalis erant, exercenda, et propterea idem Stephanus rex, pro divini cultus ibidem incremento et animarum salute, oppidum Vindense in meditullio dictae provinciae consistens, et incolarum multitudine refertum, ac in illis partibus plurimum insigne, in civitatem; et ecclesiam S. Ioannis Baptistae eiusdem oppidi in cathedralem ecclesiam erigi pio affectu exoptaret, felicis recordationis Gregorius Papa XIII, praedecessor noster, qui in specula militantis Ecclesiae, disponente Domino, constitutus, ad universi orbis provincias, ut illarum felici statui et decori, animarumque saluti incolarum eorumdem consuleret, aciem suae considerationis more vigilis pastoris frequenter referebat; ac in provinciis ipsis, prout necessitas et aliae rationabiles causae id exigebant, novas episcopales sedes atque ecclesias, pro excellenti Sedis Apostolicae præeminentia, plantabat, ut per novas plantationes huiusmodi nova populorum adhaesio eidem militanti Ecclesiae accresceret, religionisque christianae et catholicae fidei professio inibi validius consurgeret, dilataretur, ac loca, etiam humilia, dignioribus titulis, illorumque incolae et habitatores novarum sedium et honorabilium praesulum assistentia suffulti, proficerent semper in fide, et quod in temporalibus erant adepti, non carerent in spiritualibus incremento, habita super his per ipsum praedecessorem cum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, de quorum numero tunc eramus, deliberatione matura, ac de illorum consilio et assensu, apostolicaeque potestatis plenitudine, prædicto Stephano rege super hoc per suas litteras huiusmodi supplicante et instante, sub datum videlicet quinto idus maii, pontificatus sui anno duo decimo, ad omnipotentis Dei laudem, ac Beatae Mariae

et profanatis, nullus existeret catholicus | Virginis et eiusdem S. Ioannis Baptistae totiusque coelestis curiae honorem, necnon dictae fidei exaltationem et propagationem, oppidum Vindense in civitatem Vindensem nuncupandam, et ecclesiam Sancti Ioannis Baptistae huiusmodi in cathedralem ecclesiam, sub invocatione eiusdem S. Ioannis Baptistae, quae dictae Sedi immediate subiecta esset, donec alicui archiepiscopo metropolitico iure subiiceretur, pro uno episcopo Vindensi nuncupando, qui illi præsset, et ipsam ecclesiam Sancti Ioannis Baptistae seu illius structuras et aedificia ad formam cathedralis ecclesiae redigi faceret, ac infideles ad cultum verae fidei converteret, et conversos in eadem fide instrueret et confirmarct, eisque Baptismi gratiam impenderet, ac episcopalem inrisdictionem ceteraque omnia, quae ad munus episcopale pertinebant, haberet et exerceret, cum sede, dignitate, mensa aliisque insignibus episcopalibus, necnon privilegiis, honoribus, immunitatibus, præeminentiis, facultatibus, gratiis et iuribus, quibus ceterae cathedrales ecclesiae regni Poloniae earumque praesules, de iure vel consuetudine, aut alias quomodolibet utebantur et gaudebant, ac uti, potiri et gaudere poterant quomodolibet in futurum.

> § 3. Insuper in eadem ecclesia, sic Capitulum et in cathedralem erecta, unam praeposi- dem instituit; turam, post pontificalem maiorem, unum decanatum, unum archidiaconatum. unam cantoriam, unam scholastriam et unam custodiam, inferiores dignitates ibidem futuras, necnon sex canonicatus et totidem praebendas pro uno cantore, uno praeposito, uno decano, uno archidiacono, uno scholastico, uno custode, et sex canonicis, qui omnes simul capitulum dictae Ecclesiae Vindensis constituerent, ac in ea missas et alia divina officia celebrare, illisque interesse, ac alia onera sibi pro tempore incumbentia supportare deberent,

cum mensa, arca et sigillo ceterisque in- ] signiis capitularibus, apostolica auctoritate, perpetuo erexit et instituit.

constituit;

§ 4. Ac eidem ecclesiae sic in cathe-Dioecesim dralem erectae et institutae civitatem Vindensem pro civitate, et totam provinciam cum suis castris, villis et locis, eorumque territoriis et districtibus pro dioecesi, necnon ecclesiasticas pro clero, saeculares vero personas in eisdem civitate et dioecesi pro tempore degentes, pro populo, dicta auctoritate, etiam perpetuo, concessit et assignavit; civitatemque, dioecesim, clerum et populum huiusmodi ipsi episcopo Vindensi pro tempore existenti, quoad episcopalem et ordinariam iurisdictionem ac superioritatem, eadem auctoritate similiter perpetuo subiecit.

§ 5. Necnon episcopali et capitulari Dotom opi- mensis praedictis, pro earum dote, ac pro oque assignat; tempore existentium episcopi, praepositi, decani, archidiaconi, cantoris, scholastici, custodis et canonicorum praedictorum sustentatione, onerumque eis incumbentium supportatione, tot proprietates etalia bona stabilia, quae ad valorem annuum quatuor millium ducatorum auri de Camera ascenderent, ad id per praedictum Stephanum regem in dicta provincia assignanda, pro episcopali videlicet, duorum; pro capitulari vero mensis praedictis, iuxta eiusdem Stephani regis ordinationem et divisionem inter dignitates ac canonicatus et praebendas huiusmodi pro tempore obtinentes faciendam, aliorum duorum millium ducatorum praedictorum ex nunc, prout ex ea die et e contra, postquam assignata forent, ut praefertur, auctoritate praedicta pariter perpetuo applicavit et appropriavit.

§ 6. Necnon Stephano et pro tempore Poloniae regi- existenti Poloniae regi praedicto ius patus tribuit su- tronatus et praesentandi personas idoneas per Vindensem ad ecclesiam Vindensem, atque praeposi-

cantoriam ac duos tantum ex canonicatibus et praebendis huiusmodi, tam ab eorum primaeva erectione praedicta, quam deinceps illorum vacatione, quovis modo, etiam apud Sedem praedictam, pro tempore occurrente: quoad ecclesiam Vindensem videlicet, unam ipsi praedecessori et pro tempore existenti Rom. Pontifici, per eum in eiusdem ecclesiae episcopum et pastorem, ad praesentationem huiusmodi, praeficiendam; quo vero ad praeposituram, archidiaconatum, scholastriam, cantoriam ac duos ex canonicatibus et praebendis huiusmodi, alias personas prædictas episcopo Vindensi pro tempore existenti, similiter per eum ad praesentationem huiusmodi in illis instituendas, dicta auctoritate itidem perpetuo reservavit, concessit et assignavit; ac ius patronatus et praesentandi huiusmodi Stephano et protempore existenti regi praedicto ex meris fundatione et dotatione competere, illique, etiam per Sedem praedictam, quacumque ratione, derogari non posse nec derogatum censeri, nisi ipsius Stephani et pro tempore existentis Poloniae regis ad hoc expressus accederet assensus, et si aliter quovis modo eidem derogari contingeret, derogationes huiusmodi cum inde secutis quibuscumque nullius roboris vel momenti fore decrevit. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 7. Neautem de erectione, institutione, Non publicaconcessione, assignatione, subjectione, ap-tis Gregoril litteris, Sixtus PP. plicatione, appropriatione, reservatione rem confirmat et decreto praedictis, pro eo quod super lam habet illis dicti praedecessoris, eius superveniente obitu, litterae confectae non fuerunt, valeat quomodolibet haesitari, ipsique Stephanus et pro tempore existentes Poloniae reges ac Vindenses episcopi praefati illorum frustrentur effectu, volumus turam, archidiaconatum, scholastriam, et similiter dicta auctoritate decernimus

ecclesiam.

quod erectio, institutio, concessio, assi-1 gnatio, subjectio, applicatio, approbatio, reservatio et decretum praedecessoris huiusmodi perinde a dicto die quinto idus maii suum sortiantur effectum, ac si super illis dicti praedecessoris litterae sub eiusdem diei data confectae fuissent, prout superius enarratur; quodque praesentes litterae ad probandum plene erectionem, institutionem, concessionem, assignationem, subjectionem, applicationem, appropriationem, reservationem et decretum praedecessoris huiusmodi ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam etc.

Datum Romae anud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, kalendis maii, pontificatus nostri anno r.

Dat. die 1 maii 1585, pontif. anno 1.

Erectio Universitatis Studii generalis et collegii in oppido Mussipontanensi Mctensis dioecesis 1.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Rationi congruit et convenit honestati ut ea, quae de Romani Pontificis gratia processerunt, licet, eius superveniente obitu, litterae apostolicae desuper confectae non fuerint, suum sortiantur effectum.

§ 1. Cum itaque, in fundatione et ere-Erecto studio ctione Universitatis Studii generalis diver-Mussipontan., sarum scientiarum et collegii Societatis Iesu in oppido Mussipontanensi Metensis dioecesis, ad preces bonae memoriae Caroli cardinalis de Lotharingia nuncupati,

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

et dilecti filii nobilis viri Caroli Lotharingiae et Barri Ducis, iam pridem a felicis recordationis Gregorio Papa XIII, praedecessore nostro, facta, indultum fuisset per eumdem praedecessorem, inter alia, rectori eiusdem collegii ac superioribus Gregorius XIII et presbyteris dictae Societatis pro tem-rum regimen, pore existentibus, ut, quoad theologiam, cotera vero carphilosophiam ac humaniores litteras, illa- so adiudicaverum dumtaxat professorum et magistrorum deputationes, ac scholasticorum in eas incumbentium vitae studiorumque disciplinam, correctionem, admissionem et dimissionem, necnon regimen et administrationem, ac promotionem ad gradus in dictis facultatibus, atque uno verbo totam politiae litterariae formam, iuxta eiusdem Societatislinstituta, dirigerent, concessa in reliquis facultate dicto Carolo cardinali et personis ab eo nominandis, pro eiusdem Universitatis, sic per eumdem praedecessorem erectae, directione, quaecumque statuta condendi, mutandi, corrigendi, eiusdemque Universitatis rectores seu protectores, scholares, procuratores, bidellos et officiales pro tempore eligendi seu electiones aliis committendi.

 $\S$  2. Ipse vero Carolus cardinalis, sicut  $\frac{Lotharingus}{vero, rectore}$  Uidem acceperat, morte praeventus, neque niversitatis non rectorem Universitatis umquam deputavis- sit. set, neque facultates huiusmodi alicui personae nominatim delegasset, licet dicti collegii rector per octo annos vel circiter. Caroli ducis praedicti permissu, etiam Universitatis rectoris nomen et officium obtinuisset, idque an iure factum esset in controversiam revocari audivisset.

§ 3. Idcirco ipse praedecessor, qui, pro Declaravit munere sibi commisso, diligenter curabat us collegii reut Universitates Studiorum generalium, rem praesertim in locis animarum periculo esse Universitatis cum omni subjectis constitutae, per rectores fide et jure, privilegila religione probatos fideliter dirigerentur, ad etc.; tollendam omnem in praemissis conten-

rectori studio-

An. C 1585

tionum et litium occasionem, simul etiam 1 ut nequid praetermitteret corum, quae ad eiusdem Universitatis salubrem gubernationem et scholasticorum eius piam acrectam institutionem pertinerent, litterarum erectionis, fundationis ac indultorum huiusmodi tenores pro expressis habens. sub datum videlicet kalendis ianuarii, pontificatus sui anno tertio decimo, motu proprio et ex certa scientia sua, ac de apostolicae potestatis plenitudine, auctoritate apostolica, statuit ut ex tunc in posterum, perpetuis futuris temporibus, qui foret dicti collegii rector, idem etiam ipsius Universitatis rector pro tempore esset, et superior esse sine ulla dubitatione censeretur; cui non modo scholastici quicumque et officiales sed etiam omnes quarumcumque facultatum professores, etiam qui decanus nuncupatur iurisprudentiae eiusdem Universitatis, ceteraeque personae, tamquam membra capiti, subessentomnino et obedirent; is quoque rectoris nomen, insignia, privilegia, facultates, præeminentias ac sigillum ipsum cum hac inscriptione simpliciter, Sigillum Rectoris Universitatis Mussipontanensis, quo nemo alius praeter ipsum uti posset, in quibuscumque actibus publicis et privatis obtineret; omnes professores seu lectores quarumcumque facultatum, etiam iuris civilis et canonici, qui publice aut privatim docturi essent, etiam qui pedagogi munere tantum fungi vellent, prius ab ipso rectore vel personis ab co nominandis super vita et moribus examinari deberent, et in manibus eiusdem rectoris seu alterius ab eo designandi catholicae fidei professionem, iuxta articulos pridem a Sede Apostolica propositos, emitterent, neque quiquam huiusmodi munia publice vel privatim obire auderet, sine eiusdem rectoris licentia in scriptis obtenta; omnesque etiam in praedictis vel aliis quibus-

civilis, ad gradus magisterii, doctoratus, laureæ, licentiaturae vel baccalaureatus promovendi, similem emitterent coram eodem rectore vel personis ab eo deputandis fidei professionem; idque etiam servaretur ab omnibus et singulis scholasticis cuiuscumque facultatis, qui etiam in albo ipsius rectoris postea describerentur sive immatricularentur, eiguc obedientiam debitam, etiam iure iurando interposito. promitterent; nihilominus deinceps in alteram matriculam referrentur decani iurisprudentiae si iuri civili vel canonico operam dare voluissent: qui hoc facere recusarent, a munerum praedictorum functionibus et graduum promotionibus et numero scholasticorum ac audiendis professoribus arcerentur; quotannis festo die Sancti Nicolai, omnes lectores, doctores, scholastici et officiales Universitatis, etiam qui iuri canonico vel civili operam darent, ad solemnia sacra Universitatis in ecclesia collegii praedictae Societatis celebranda convenirent; similiter et interessent supplicationibus et processionibus solemnibus, quas bis aut ter quot annis rector, si ei videretur, indiceret; omnesque, ut illis interessent per ecclesiasticas censuras et poenas, etiam pecuniarias, per inobedientes eo ipso incurrendas, compellere posset. Idem rector collegii et Universitatis omnes et quoscumque theologiae, philosophiae et humanarum litterarum dumtaxat lectores, praeceptores, cancellarium, decanum, secretarios, bidellos ceterosque officiales deputandi et amovendi, quaeque ad illorum regimen pertinerent ordinandi et disponendi, corrigendi, mutandique, iuxta eiusdem Societatis statuta, ut dictum est, plenam et liberam haberet facultatem.

§ 4. Insuper ipsam Universitatem dicto Carolo duci et eius in ducatu successori- tharingine ins bus commendans, illum in Domino rogavit num et profesvis facultatibus, etiam iuris canonici et ut, inter ceteros labores, pericula et curas, dentiae tribuit;

quae pro defensione catholicae fidei assi-1 due fortiter subire non recusabat, eiusdem quoque Universitatis patrocinium et protectionem, quam pie susceperat, quamque ei omnino auctoritate apostolica concessit, continuare non dedignaretur, eidem duci tunc et pro tempore existenti decanum et professores iurisprudentiae pro tempore eligendi et amovendi plenam auctoritatem tribuendo.

eanonici et ci-

§ 5. Ceterum voluit ut ipse decanus iu-Nec non de risprudentiae, cum consilio aliorum proeno afficiales removendi, et fessorum, libere posset omnes officiales lauream juris eidem facultati inservientes eligere atque vilis conceden- amovere, cui ctiam decano iurisprudentiae professores omnes atque scholastici et officiales iuris canonici et civilis parerent et obedirent, ac ab ipso regerentur, et ab eodem decano iurisprudentiae ad gradus et insignia iuris canonici et civilis promoverentur, et promoti litteras promotionum munitas eiusdem sigillo, in quo esset inscriptio huiusmodi, Sigillum Decani iurisprudentiae Universitatis Mussipontanensis, ut moris erat, acciperent.

reformandi etc.

§ 6. Praeterea venerabilibus fratribus Episcopis au- nostris, tunc suis, Metensi et Virdunensi tem Virdunensi ac Tullensi episcopis, seu tribus aliis pertuta condendi, sonis in dignitate ecclesiastica constitutis, ab eodem Carolo duce eligendis, eorumque cuilibet, quoad facultatem iurisprudentiae, ac pro salubri directione scholasticorum in ea incumbentium, quaecumque mutatione, correctione, emendatione, revocatione ac etiam ex integro editione indigere cognovissent, reformandi, mutandi, corrigendi et de novo condendi; condita, sacris canonibus non repugnantia, c**on**firmandi, abusus quoscumque tollendi ac quicquid statuissent et ordinassent, utque ea ipsaque in litteris apostolicis, si desuper confectae fuissent, statuta et ordinata forent, perpetuo observari faciendi; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas ac etiam pecuniarias aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendi; legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas incurrisse declarandi, ipsasque censuras et poenas etiam iteratis vicibus aggravandi, ac interdictum ecclesiasticum apponendi, auxiliumque brachii saecularis ad ea, si opus foret, invocandi, plenam simili auctoritate concessit potestatem.

§ 7. Non obstantibus piae memoriae Sublatis qui-Bonifacii Papae octavi, etiam praedecesso- buscumque in contrarium ob ris nostri, de una, et in concilio generali stantibus. edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis ad iudicium non traheretur aliisque apostolicis constitutionibus; ac dictae Universitatis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, decano et professoribus, scholasticis, officialibus et aliis praedictis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, illis alias in suo robore permansuris, ea vice dumtaxat, ad effectum praemissorum, specialiter et expresse derogavit, contrariis quibus cumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem esset Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possent per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 8. Ne autem de statuto, voluntate, sed cum Grecessione et derogatione praedictis, pro eo gorii litterae quod super illis eiusdem Gregorii prae- fuerint, praedi decessoris litterae, eius superveniente obi- firmat Sixtus. tu, confectae non fuerunt, valeat quomodolibet haesitari, ipseque rector et alii praedicti illorum frustrentur effectu, volumus et praedicta auctoritate similiter decernimus quod statutum, voluntas, concessio et derogatio Gregorii praedecesso-

ris huiusmodi perinde a dicta die kalendis ianuarii suum sortiantur effectum, ac si super illis ciusdem Gregorii praedecessoris litterae sub eiusdem diei data confectae fuissent, prout superius enarratur. Quodque praesentes litterae ad probandum plene statutum, voluntatem, concessionem et derogationem Gregorii praedecessoris huiusmodi ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur

Clausulae.

§ 9. Nulli ergo omnino hominum etc. Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, kalendis maii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 1 maii 1585, pontif. anno 1.

## IV.

Exemptiones et gratiae clericorum reqularium congregationis Sancti Maioli, alias de Somascha, a Gregorio XIII elargitae, validantur.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Aeguum reputavimus ac rationi consonum ut ea, quae de Romani Pontificis providentia, praesertim in personarum ecclesiasticarum commodum, processerunt, licet, eius superveniente obitu, litterae apostolicae desuper confectae non fuerint, suum sortiantur effectum.

rongregationi

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda-Gregorius XIII tionis Gregorio Papa XIII, praedecessori exemptioner a nostro, pro parte dilectorum filiorum iurisdictione et praepositi et clericorum aliarumque pervisitatione or sonarum regularium congregationis S. dinariorum ali-orumque iudi- Maioli, alias Somaschae, sub Regula S. entin concessit Augustini canonice institutae et apostolica auctoritate confirmatae, supplicato quatenus eos specialibus favoribus et gra-

tiis prosequi de benignitate apostolica dignaretur, praefatus praedecessor, qui circa statum personarum quarumlibet divino cultui emancipatarum salubriter dirigendum paterna sollicitudine libenter prospiciebat, ac earum oppressiones et gravamina relevabat, ut, quibuslibet perturbationibus semotis, facilius valerent Altissimo suum exhibere famulatum, eosdem praepositum, clericos et personas regulares specialis gratiae favore prosequi volens, et a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existebant, ad effectum infrascriptorum dumtaxat consequendum, harum serie absolvens et absolutos fore censens, huiusmodi supplicationibus inclinatus, sub datum III idus martii, pontificatus sui anno xiii, omnes et singulos dictae congregationis praepositum generalem, superiores, officiales, presbyteros, clericos ceterasque personas, professas et non professas, necnon familiares et ministros, cum omnibus et singulis ecclesiis, oratoriis, coemeteriis, cappellis, domibus, conventibus, mobilibus et immobilibus, praesentibus et futuris bonis, ac iuribus et iurisdictionibus quibuscumque, ac rebus, tam sacris et religiosis quam profanis, ad ipsam congregationem spectantibus et pertinentibus, ac ubicumque existentibus, quae de praesenti legitime possident, et in posterum, Deo iuvante, canonice per eos acquiri contigerit, ab omni iurisdictione, dominio, potestate, superioritate, subjectione, visitatione, correctione quorumcumque ordinariorum, quacumque dignitate, præeminentia et auctoritate fungentium, et aliorum iudicum ecclesiasticorum et saecularium, apostolica auctoritate, in perpetuum exemit et liberavit, et sub sua et Sedis Apostolicae ac beati Petri protectione immediate recepit. Ipsique praeposito generali, clericis, et personis ut iidem ordinarii et officiales aut alii quicumque iudices, etiam ratione criminis, delicti, contractus, nullam in praepositum, personas congregationis ac res et bona praefata iurisdictionem, potestatem, superioritatem et dominium exercere possent.

§ 2. Necnon quod omnes et singuli Licentiamque ipsius congregationis presbyteri reguladivina sacra-menta omnibus res, a suis superioribus ad id specialiter christifidelibus, approbati, eorumque licentia vel consensu parochiae sub- desuper requisito et obtento, possent in ditis, omni, præ-terquam Pa- ecclesiis propriis ipsius congregationis, vel schatis, tempo- in aliis etiam quibuscumque, de licentia et exemit etiam illorum superiorum, missas celebrare, latorum mini- confessiones quorumcumque christifidestrantium et fu- lium, etiam alienae parochiae subditorum, audire, et sanctum Eucharistiae Sacramentum ministrare, quibuscumque festivis ac non festivis ac dominicis diebus, et omnibus temporibus, Paschatis dumţaxat exceptis; neque, sub prætextu antiquæ consuetudinis, et ex eo quod ecclesiae, in quibus sacramenta huiusmodi ministrarent et munera praedicta obirent aut alio modo iis deservirent, subditae essent alteri ecclesiae tamquam matrici aut cathedrali seu titulari, vel alias, idcirco in aliquibus solemnitatibus aut temporibus, iuxta priscum morem clericorum deservientium in talibus ecclesiis subditis, ipsi presbyteri et clerici regulares dictae congregationis maioribus huiusmodi ecclesiis vel locorum ordinariis, et episcopali vel archiepiscopali aut maiori dignitate fungentibus, etiam S. R. E. cardinalibus, quocumque privilegio et facultate suffultis, assistere seu inservire sive ullum personale servitium praestare aut aliquo modo ministrare; neque ad funera defunctorum, nisi eorum quos in ecclesiis ipsius congregationis sepelire contigerit, etiamsi vocati, accedere tenerentur, neque ad id cogi aut divinis se immiscerent, ita ut, ea non ob-

compelli ullo modo possent, de eadem auctoritate concessit et indulsit.

§ 3. Praeterea universis et singulisqui Transitum ad in ipsa congregatione professionem enii- ctiorem Ordiserant vel emitterent, ne in posterum ad nem, praeter quam Cappucciquemcumque alium Ordineni vel congre-norum et Cartugationem, etsi arctior in eo vigeret regu- que superioris laris observantia (fratrum Minorum Cap- gationis licenpuccinorum nuncupatorum et Cartusia- tia interdixit; norum dumtaxat Ordinibus exceptis), nisi obtenta prius a superiore dictae congregationis licentia, transire valerent, et in singulos transcuntes apostasiae poenam, quam ipsos et illorum receptatores, etiam cuiuscumque privilegii apostolici praetextu, cui, ad hunc effectum, idem praedecessor specialiter et expresse derogavit, excommunicationisque sententiam, a qua nonnisi per Romanum Pontificem pro tempore existentem absolvi possint, promulgavit.

sianorum, abs-

An. C. 1585

§ 4. Postremo omnibus et quibuscum- Emittentibusque personis professionem regularem in nem concessit, dicta congregatione emissuris, in ipso pro- ut ea die con-fessorem eligefessionis emissionis die, ut aliquem dictae rent, qui ipsos congregationis presbyterum possent sibi cum eis dispeneligere confessorem, qui ipsos, confessione saret atc. eorum audita, a quibusvis excommunicationis aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, et in quibus insordescerent et declarati ac publicatiforent, etiam in casibus Sedi apostolicae reservatis, et in bulla die Coenae Domini legi solita contentis, facta prius debita satisfactione, et sine alicuius praeiudicio, semel tantum iniuncta salutari poenitentia, absolvere possent, facultatem concessit et indulsit, ac cum eisdem, super quacumque irregularitate, ex quacumque causa (praeterquam ex homicidio voluntario ac bigamia) quomodolibet contracta, sive censuris praefatis ligati, missas et alia divina officia, non tamen in contemptum clavium, celebrarent, velalias

stante, nondum promoti omnes et singulos, etiam presbyteratus, ordines suscipere; et promoti, in susceptis per eos ordinibus huiusmodi, etiam in altaris ministerio, ministrare libere et licite valerent, eo ipso quod professionem emitterent, auctoritate praefata dispensavit.

non bus.

§ 5. Non obstantibus quibusvis consti-Quibuscumque tutionibus et ordinationibus apostolicis, ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, necnon quibusvis decretis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Clausulas.

§ 6. Ne autem de absolutione, exem-Hic modo Pon- ptione, liberatione, receptione, singulis praedicti Gre- concessionibus, indultis et dispensatione gorii XIII ob e- Gregorii praedecessoris huiusmodi, pro expeditas tota- eo quod super illis, eius superveniente obitu, litterae confectae non fuerunt, valeat quomodolibet haesitari, ipsique praepositus generalis, clerici et aliae personae congregationis huiusmodi illorum frustrentur effectu, volumus et similiter apostolica auctoritate decernimus quod absolutio, exemptio, liberatio, receptio, singulae concessiones, indulta et dispensatio Gregorii praedecessoris huiusmodi, per inde a dicta die III idus martii suum sortiantur effectum, ac si super illis praefati Gregorii praedecessoris litterae, sub eiusdem diei data confectae fuissent, prout superius enarratur. Quodque praesentes litterae ad probandum plene absolutionem, exemptionem, liberationem, receptionem, singulas concessiones, indulta et dispensationem Gregorii praedecessoris huiusmodi ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur.

> § 7. Nulli ergo omnino hominum liceat etc.

Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, kalendis maii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 1 maii 1585, pontif. anno 1.

### V.

Iubilaei indictio ad implorandum Dei auxilium pro bono regimine reipublicae christianae.

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis, salutem et apostolicam benedictionem.

Virium nostrarum infirmitati pastoralis Causae indiofficii molem nuper impositam conside-bilaei. rantes, non possumus susceptum tantae administrationis munus non maxime formidare. De Illius tamen benignitate non desperantes, qui operari dignatur in nobis, non desinimus Eius auxilium implorare, Eigue mentis nostrae sensus, ne altius extollantur, humiliter subiicere; illud agnoscentes et vere confitentes unius Dei clementiam, nullis praecedentibus meritis, nostri in imbecillitate nostra memorem, magna in nobis fecisse mirabilia, quos, tot et tantis gratiarum donis cumulatos, honoris Principis apostolorum admirabili dignatione voluit esse consortes. Quam tamen dignitatem et potestatem cum multae graves curae consequantur, valde sollicitamur, tum quod de collatis in nos maximis beneficiis, quae Dei benignitati referimus accepta, nullam dignam gratiam, quam Eius clementiae persolvamus, nostra potest infantia reperire; tum etiam quod sub tanto pondere exiguas vires initio contremiscere ac pene iam corruere sentimus; non tamen animo deficientes, ad summam Dei bonitatem confugimus. fideliumque et Deum timentium, quorum Ipse (ut speramus) voluntatem faciet, orationes expetimus, quibus, omnipotenti Deo semper benedicendo, gratiisque miseri-Datum Romae apud S. Petrum, anno | cordiae eius agendis adiuvemur, viribusque a coelesti rege subministratis suffulta, nostra infirmitas commissas nobis curarum et salutarium reipublicae christianae officiorum partes, orantis simul populi instantia promerente, valeat sustinere, opemque agitatae et ubique fere depressae catholicae religioni suppeditare, ne, cum in altitudinem maris venerimus, tempestate demergamur, sed potius horribiles tot peccatorum flúctus et excitatas toto mari procellas discutientes, cum credito nobis grege optatum cursum et aeternae salutis portum teneamus.

§ 1. Omnes igitur et singulos utriusque Forma conse- sexus christifideles ubicumque existentes monemus ac in Domino requirimus ut, qui in hac alma Urbe sunt, proxime sequenti hebdomada, aut altera protinus post eam item sequenti; qui vero extra Urbem degunt, cum primum harum notitiam habuerint, prima aut secunda itidem immediate sequenti hebdomada, conscientia sua diligenti prius examinatione discussa, peccata sua omnia humili et contrito corde confiteantur, et ante festum Pentecostes eiusdem hebdomadae quarta et sexta feria et sabbato (cum hóc tempore ieiunia non indicantur) eleemosynas erogent, piaque earum largitione, quantum pro sua cuique facultate visum fuerit, Christi pauperum egestatem et inopiam sublevent, orationibusque a Deo impetrare studeant ut nobis lumen suum ostendat, pares tanto oneri vires praebeat, omnesque actiones nostras dirigat, ac hostium Ecclesiae suae conatus infringat. Die vero dominica, quae dictas eleemosynas atque orationes proxime sequetur, sacrosanctam Eucharistiam devote accipiant. Ita ut, qui post festum Pentecostes voluerint infradicendae indulgentiae beneficio frui, dictis tribus diebus, praeter orationes et eleemosynas, etiam ieiunare teneantur. Et nihilominus, ut Deum magis propitium nobis et populo christiano reddere, ipsique, quantum no- I tutis diebus devote visitantibus concessa

strae tenuitati conceditur, gratias agere valeamus, et ad tantum onus substineńdum vires impetremus, nos ipsi supplicationes processionesque una cum venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, omnibusque praelatis et Romanae Curiae magistratibus, die lunae, qui erit xxvii dies praesentis mensis maii, ab ecclesia S. Mariae in Aracoeli usque ad basilicam S. Mariae Maioris habere atque incedere statuimus. Ceterum, ut fideles ipsi ad haec omnia peragenda magis idonei efficiantur, de tradita nobis a Domino potestatis plenitudine, Ecclesiae thesauros, quorum, divina favente clementia, dispensatores effecti sumus, copiose ac benigne aperientes, omnibus christifidelibus supradictis, ut hac vice tantum confessores idoneos presbyteros saeculares vel cuiusvis Ordinis regulares, ab ordinariis tamen approbatos, eligere, qui, eorum confessionibus diligenter auditis, eos a quibusvis peccatis, criminibus, excessibus et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam in casibus Sedi Apostolicae reservatis, ac in litteris die Coenae-Domini quotannis legi solitis contentis, in foro conscientiae dumtaxat, ac etiam a sententiis, censuris et poenis ecclesiasticis per eos quomodolibet incursis, iniuncta inde eis pro culpae modo poenitentia salutari, absolvere, ac quaecumque per eos emissa vota (praeterquam castitatis et Religionis) in alia pietatis opera commutare valeant, per praesentes concedimus.

§ 2. Nos enim omnibus qui praemissa Iubilnei condevote adimpleverint, de eiusdem omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, plenissimam omnium peccatorum remissionem, ac eamdem, quae christifidelibus anno iubilaei huius almae Urbis ecclesias et extra eam deputatas sta-

VL.

est, misericorditer in Domino elargimur; eos quoque qui, morbo vel aliquo alio impedimento detenti, praemissa adimplere nequiverint, si alia pia opera fecerint, in quae arbitrio suorum confessorum (quibus super hoc facultatem impartimur) commutata fuerint; ac etiam illos, qui in itinere fuerint, si cum primum iter perfecerint, praemissa exequi studuerint, ipsius indulgentiae et doni ac aliorum praedictorum participes fieri volumus.

- § 3. Praecipientes universis et singulis Iussio publi- patriarchis, archiepiscopis, episcopis et dictum lubilao- quibusvis aliis ecclesiarum praelatis et locorum ordinariis, ut statim, cum praesentes litteras seu earum transumptum authenticum, etiam impressum, ad eos deferri contigerit, solemnes processiones tribus diebus, scilicet quarta et sexta feriis ac sabbato praedictis, iuxta locorum opportunitatem, ad effectum praemissorum, indicant et celebrent, ac easdem praesentes seu earum transumptum persuas quisque provincias, civitates et dioeceses, sine ulla fraude aut lucro, publicent et per ecclesiarum rectores publicari faciant.
- § 4. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con- et ordinationibus apostolicis ceterisque trariorum. contrariis quibuscumque.

§ 5. Quia vero praesentes ad omnia Fides exem- loca, quibus illis opus esset, perferri neplorum queunt, decernimus ut illarum transumptis etc.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, octavo kalendas iunii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 25 maii 1585, pontif. anno 1.

Révocatio exemptionum omnium ab onerum cameralium solutione quibuscumque personis quomodolibet concessarum.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Inter varias curas, quae ex pasto- Cousae buius ralis officii ministecio nobis incumbunt, illa potissimum animum nostrum pulsat atque perturbat, ut nobis et Romanae Ecclesiae subditi, praesertim pauperes, praetextu exemptionum aliarumque similium gratiarum a Sede Apostolica concessarum, nullatenus graventur, neque id totum, quod a potentioribus et maiores facultates habentibus eximitur, in pauperiorum caput eorumque damnum et praeiudicium accrescat.

causis adducti, ac nonnullorum Roma- rumcumque exemptionum a norum Pontificum praedecessorum nostro- solutione onerum vestigiis inhaerentes, motu proprio um, exceptis et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas exemptiones, concessiones, gratias et immunitates a solutione omnium et singulorum datiorum, pedagiorum, gabellarum, collectarum, impositionum et quorumlibet aliorum onerum personalium, mixtorum, ordinariorum, extraordinariorum, solitorum et insolitorum, aliarumque exactionum, etiam cameralium, quibusvis communitatibus, universitatibus, civitatibus, terris, oppidis et locis Status nostri Ecclesiastici, ac etiam quibuscumque feudatariis, censuariis, dominis locorum, baronibus, comitibus seu quocumque nomine nuncupatis, et quacumque, etiam ducali vel alia dignitate et auctoritate, seu etiam cardinalatus honore ful-

gentibus, qui castra et iurisdictiones in-

§ 1. Unde, ex his et aliis rationabilibus Revocatio qua-

fra limites ditionis ecclesiasticae possident, etiam qui nihil, ratione castrorum et iurisdictionis huiusmodi, Sedi Apostolicae annuatim seu alias persolvunt, et tam incolis quam extraneis atque forensibus bona stabilia seu mobilia vel semoventia habentibus et tenentibus seu possidentibus, omniumque supradictorum colonis et laboratoribus, per praedecessores nostros et Sedem Apostolicam eiusque etiam de latere legatos seu vicelegatos, et Cameram Apostolicam eiusque praesidentes, ac alias quomodocumque, sub quibusvis formis et verborum expressionibus, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus (praeterquam ob susceptionem liberorum iuxta iuris dispositionem, et ob causam vere effectualis et congruae exbursationis pecuniarum, seu ex aliis causis pernos cognoscendis et approbandis), perpetuo seu ad certum tempus concessas, ac etiam pluries confirmatas, eorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis habentes, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo cassamus, revocamus et annullamus ac viribus omnino evacuamus, illasque pro cassis, nullis, irritis et revocatis ac penitus infectis haberi volumus.

§ 2. Necnon exemptiones, concessiones, Declaratio gratias et immunitates praedictas nulli quod a data praesentium re- penitus, nec in petitorio nec in possessovocatio afficiat. rio, suffragari posse, sed praedictos omnes exemptos ad omnium et singulorum praedictorum onerum impositionem, ac gabellarum solutionem et contributionem, perinde ac si exemptiones praedictae eis concessae non fuissent, pro rata ipsos tangente, a Datum praesentium decurrenda, realiter et cum effectu contribuere, eorumque bona accatastari, allibrari, describi seu annotari facere quamprimum debeant et teneantur, etiam perpetuo statuimus et declaramus.

§ 3. Acomnes et quascumque, tam per felicis recordationis Pium V quam alios aliorum Ponti-Romanos Pontifices prædecessores nostros, super praemissorum revocatione quomodolibet editas constitutiones similiter perpetuo confirmamus, approbamus et innovamus.

§ 4. Et insuper quascumque lites et Lites quascumque les et Lites quascumque lites et Lites quascumque lites et Lites quascumque causas super praemissis et eorum occa- las extinguit; sione ubilibet motas atque pendentes, illarum status et merita, nominaque et cognomina iudicum et collitigantium etiam praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, ad nos harum serie advocamus, litesque huiusmodi penitus extinguimus et annullamus, ac pro extinctis et annullatis haberi volumus.

§ 5. Sicque per quoscumque iudices, Sie et non aetiam commissarios, quavis auctoritate mandat; fungentes, etiam dictae Camerae clericos, et causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, sublata cis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri

debere; irritum quoque etinane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari decernimus.

§ 6. Quocirca dilecto filio nostro Philippo S. Angeli in Foro Piscium diacono cardinali Vastavillano nuncupato, moderno, et pro tempore existenti nostro et ipsius Romanae Ecclesiae camerario, perapostolica scripta mandamus quatenus, per se vel alium seu aliòs eius nomine, praeter ordinariam sui camerariatus officii iurisdictionem, omnes et quoscumque supradictos exemptos, per censuras ecclesiasticas ac etiam privationis feudorum et inhabilitatis ad illa, aliasque, etiam pecuniarias, poenas, ad realem et actualem cuiusvis summae, tam hactenus debitae quam debendæ, solutionem, iuxta taxas hactenus impositas cogat et compellat; ac pro faciliori exactione et satisfactione consequen-

An. C. 1585

da, eidem Philippo cardinali et protempore existenti camerario quoscumque, quatenus opus fuerit, citandi, et etiam ad personaliter comparendum monendi, etiam per edictum publicum, constito summarie et extraiudicialiter de non tuto accessu: necnonquoscumque inobedientes et rebelles, censuras et poenas comminatas incidisse et incurrisse, servata forma concilii Tridentini, declarandi, aggravandi, reaggravandi et interpretandi, auxiliumque brachii saecularis invocandi, et relaxandi, aliaque omnia et singula faciendi, quae in praemissis et circa ea necessaria fuerint scu alias quomodolibet opportuna, plenam tenore praesentium concedimus facultatem.

ponit.

§ 7. Non obstantibus constitutionibus Clausulas de- et ordinationibus apostolicis, ac piae memoriae Bonifacii Papae VIII, etiam praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis; necnon quibusvis immunitatibus, exemptionibus aliisque praemissis, ac aliqua possessione vel forsan usurpatione de non solvendo et contribuendo, necnon nostra de non tollendo iure quaesito aliisque Cancellariae Apostolicae regulis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibusvis personis, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque, clausulis et decretis, sub quibuscumque verborum formis et tenoribus, etiam motu simili ac alias in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, ctiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda esset, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus specialiter et

expresse harum serie derogamus. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, a praedicta sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo omnino hominum etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, tertio kalendas iulii, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 29 iunii 1585, pontif. anno 1.

#### VII.

Prohibitio alienandi per subditos Status Ecclesiastici in non subditos et forenses bona in eo existentia aut fortalitia et castra, absque Sedis Apostolicae licentia.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Sollicitudo paternusque affectus, quo Exordium. Sedis Apostol. subditos prosequimur, nos inducunt ut ea diligenti cura prospiciamus, quae ad illorum conservationem, Statusque Ecclesiae utilitatem et commodum pertinent.

> Causa huius constitutionis.

§ 1. Accepimus siquidem quod in diversis civitatibus, terris, oppidis et castris, nobis et dictae Sedis temporali ditioni subjectis, extant statuta prohibentia res ac bona stabilia in forenses et non subditos alienari. Nihilominus nonnulli cives et incolae civitatum, terrarum, castrorum et locorum huiusmodi bona stabilia aliis personis extraneis vendere et alienare praesumunt, in maximum praeiudicium et damnum civium et incolarum praedictorum.

rum in non subditos.

§ 2. Quocirca nos, considerantes quan-Confirmatio tumi statuta praefata utilia et favorabilia statutorum pro-bibentium alie- sint, quantumque reipublicae intersit dicta nationem bono- bona in illius cives et habitatores conservari, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam. sed de nostra mera deliberatione et certa scientia, statuta huiusmodi, etiam si non sint in usu, apostolica auctoritate, tenore praesentium, de cetero observari mandamus.

stentia absque Sedis A.

§ 3. Et nihilominus, quod perpetuis Prohibitio a- futuris temporibus, universitates, civitain Statu Becle- tes, collegia, feudatarii quicumque, ac exipersonae cuiusvis status, gradus, ordinis, quam vassallis, qualitatis et conditionis existant, etiamsi postolice licen- imperiali, regali, ducali vel alia quavis auctoritate et dignitate, etiam ecclesiastica. quae specialem et individuam mentionem requireret, praediti sint, nullatenus, sine nostra et Sedis praedictae licentia, audeant seu praesumant civitates, oppida, castra, feuda, iurisdictiones ac bona quaecumque, stabilia vel immobilia, in dicto Statu Ecclesiastico existentia, cuiuscumque qualitatis, quantitatis et valoris, per eos nunc et pro tempore possessa, vendere, permutare, ultra triennium locare, in emphyteusim, feudum, livellum, pignus seu precarium concedere, in aliquam communitatem, universitatem, collegium vel personam extraneam seu forensem, quae nobis et dictae Sedi, ratione temporalis iurisdictionis Status nostri, subdita et supposita non sit, vel quae domicilium legitime non contraxerit in dicto nostro Statu, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, conditionis et qualitatis existat, etiamsi, ut praefertur, imperiali, regali, ducali vel alia quavis auctoritate et dignitate. etiam ecclesiastica, quae specialem et individuam mentionem requireret, praedita sit.

§ 4. Insuper, quia decens et conveniens existit, quod, si vendantur vel permutentur

seu etiam donentur civitates, castra et Prohibitio aoppida, multo magis fortalitia, id ad no- et fortalitia, titiam principis deducatur, et praesertim si etiam vassallis, absque simili lifeuda et iurisdictiones feudales, ca omnia, centia. nec in exteros, nec in alios quoscumque, nisi de expressa praecedente nostra et pro tempore existentis Romani Pontificis eadem supradicta licentia, vendi, permutari vel donari valeant.

§ 5. Negue etiam extraneus aut subditus originarius, bona huiusmodi in dicto quod non re-Statu habens et in eo habitans, si ab illo tum Ecclesiastidiscedat, amplius ad ipsum non reversu- dant infra bien rus, illa retinere possit, sed intra biennium, ex quo ipse demigraverit, ea vendere seu pro aliis extra dictum Statum existentibus permutare, aut alias transferre in alium immediate subjectum teneatur, auctoritate et tenore praesentium, de venerabilium fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium consilio, perpetuo statuimus et ordinamus.

§ 6. Licitum tamen erit omni dicti Status habitatori, sive extraneo sive subdito, circa supradide bonis suis in eodem Statu positis vel in nes. consanguineos vel in alios de dicto Statu non existentes quocumque alio quam venditionis seu permutationis vel donationis titulo disponere; ac suis, etiam ab intestato, haeredibus pariter licebit in illis succedere; qui tamen, intra triennium, vel in eumdem Statum habitatum veniant, vel bona ipsa in alium seu alios habitatores et subditos, ut praefertur, transferant. Quod etiam illis extraneis, ad quos bona huiusmodi ex guibuscumque aliis guam venditionis seu permutationis aut donationis huiusmodi causis pervenerint, illave acquisiverint, censeatur permissum.

§ 7. Bonorum autem praefatorum appellatione, neque census, neque portiones bonorum ut suseu loca montium, nec mulierum dotes, prohibito rum. sed neque Urbem nostram, quae communis patria est, cum eius decem passuum millia circuitu, volumus comprehendi;

An. C. 1585

Praeceptum.

Declaratio

Declaratio

filii tamen et haeredes dictarum mulierum, soluto matrimonio, si extranci fuerint, aut in codem Statu ad habitandum aut vendendum seu permutandum, ut dictum est, sint adstricti.

tium poenae, et tractuum.

- § 8. Decernentes communitates, uni-Contravenien- versitates, collegia vel personas extraannullatio con- neas seu forenses huiusmodi ad dictorum bonorum pro tempore contra earumdem praesentium tenorem alienatorum acquisitiones omnino inhabiles; necnon quoscumque contractus, venditiones et alienationes contra huiusmodi prohibitionem quocumque modo vel causa pro tempore faciendas, nullas et invalidas existere, nullumque ius per eas emptoribus attributum esse seu tribui posse. Necnon omnes scripturas desuper conficiendas ac inde secuta quaecumque nullius roboris vel momenti esse, nec ex illis audiri, agi et excipi posse, in iudicio vel extra; ipsaque bona alienata ad eos, ad quos de iure pervenire debent, spectare et pertinere.
- § 9. Sieque per S. R. E. cardinales, Clausula sub- etiam legatos ac vicelegatos, necnon sacri lata, et decre-tum irritans. Palatii Apostolici auditores, gubernatores, seu illorum locatenentes, aliosque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

tionis.

§ 10. Mandantes eisdem legatis, vice-Praeceptum legatis, gubernatoribus ac iudicibus, nunc huius constitu- et pro tempore in toto Statu praedicto existentibus, et eorum cuilibet, ut statutum et ordinationem et alia praemissa perpetuo ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore spectabit, per censuras ecclesiasticas et alia eis benevisa remedia observari faciant et mandent.

- § 11. Non obstantibus nostris de non Clausulae de tollendo iure quaesito, aliisque apostolicis rogatoriae. constitutionibus; necnon civitatum, oppidorum, terrarum et locorum praedictorum statutis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quacumque alia firmitate munitis, ac etiam immemorabili et quantocumque tempore pacifice observatis; necnon civitatibus, civitatumque iuribus, privilegiis, exemptionibus et indultis apostolicis, illis eorumque dominis praedictis ac quibusvis aliis per quoscumque Romanos Pontifices ac nos et dictam Sedem quomodocumque et quotiescumque concessis, confirmatis et innovatis; quae omnia, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, omnino tollimus et abrogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.
- § 12. Volumus autem easdem praesen- Forma ot oftes, quoniam in consistorio nostro et de fectus publicanconsilio praedicto promulgatae sunt, a die tutionem. datae ipsarum quoscumque, tampraesentes quam absentes et ubicumque, etiam extra dictum Statum existentes, perinde obligare ac si cuique singulatim intimatae fuissent. Et nihilominus, ut illae amplius innotescant, mandamus eas valvis ecclesiae Sancti Ioannis Lateranensis et basilicae Principis apostolorum de Urbe aliisque locis consuetis appendi, et in libris dictae Camerae describi. Ac etiam volumus ut ipsarum exempla, etiam impressa, edantur, eaque notarii publici manu et sigillo cuiuscumque curiae, ecclesiae aut personae in dignitate ecclesiastica constitutae obsignata, eam ipsam prorsus fidem ubique locorum, in iudicio et extra illud, faciant, quam ipsae praesentes facerent, si essent exhibitae vel ostensae.
- § 13. Nulli ergo omnino hominum etc. Sanctio pos-Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo

quingentesimo octuagesimo quinto, kalendis iulii, pontificatus nostri anno 1. † Ego Sixtus catholicae Eccl. episcopus. Dat. die 1 iulii 1585, pontif. anno 1.

#### VIII.

Quod clerici regulares congregationis S. Pauli Decollati ad processiones et alios actus, publicos accedere non cogantur, ex indulto Gregorii XIII 1

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Rationi congruit et convenit honestati ut ea, quae de Romani Pontificis gratia processerunt, licet, eius superveniente obitu, litterae apostolicae desuper confectae non fuerint, suum sortiantur effectum.

ex causis hic processiones et publicos inviti accedero gerentur;

§ 1. Dudum siquidem per felicis recor-Gregorius XIII, dationis Gregorium Papam XIII, praedeexpressis, con- cessorem nostrum, accepto quod, licet dicessit buic con- lecti filii clerici, presbyteri, superiores et ius clerici ad personae congregationis clericorum regueiusmodi actus larium Sancti Pauli Decollati, a quinquanym ginta annis vel circa auctoritate apostolica institutae, a principio institutionis congregationis huiusmodi, ut, iuxta pium eorum institutum, a quibuscumque occupationibus expediti, animarum saluti libere consulerent et invigilarent, ad publicas processiones, quae in civitatibus et locis, in quibus ipsa congregatio propagata erat, fiebant et celebrabantur, ac ab ordinariis locorum indicebantur, convénire non consuevissent, attamen bonae memoriae Carolus tituli S. Praxedis presbyter cardinalis Borromaeus nuncupatus, ecclesiae Me-

> 1 Huius congregationis institutionem et cetera quae eam concernunt vide in Clem. VII constitutione xLv, Vota, pag. 160, tom. vi.

diolanensis ex dispensatione apostolica praesul, S. Barnabae, Mediolanensis, et Beatae Mariae Virginis Corobioli nuncupati oppidi Modoctiae, Mediolanensis dioecesis, domorum dictae, congregationis clericos, presbyteros, superiores et personas ad processiones huiusmodi comitandum induxerat, cui ipsi clerici, presbyteri, superiores et personae, ob singularem observantiam, qua eum prosequebantur, obtemperaverant, quibus quoque idem Carolus cardinalis locum inhuiusmodi processionibus post omnes quorumvis Ordinum regulares constituerat, quod canonici regulares se aegre molesteque ferre cum plurimis protestationibus significarent, prout tunc temporis, praedicto Carolo cardinali, sicut Domino placuerat, vita functo, id pati nullatenus se velle profitebantur. Idcirco, cum eorumdem clericorum, presbyterorum, superiorum et personarum institutioni non conveniret ad similes processiones accedere, ne quae propria erant eorum instituti praetermittere cogerentur, idem praedecessor, ex incumbenti sibi apostolicae sollicitudinis studio, circa statum personarum ecclesiasticarum quarumlibet divino cultui emancipatarum salubriter dirigendum libenter prospiciens et intendens; ac earum, quas suavi religionis iugo noverat esse suppositas, ut, quibuslibet perturbationibus semotis, facilius valerent suum Altissimo exhibere famulatum, oppressiones etgravamina relevare; necnon quaecumque scandala, quae praecedentiae causa inter clericos, presbyteros, superiores ac personas necnon canonicos regulares huiusmodiac forsan alios intercedere possent, tollere volens; ac congregationem illiusque clericos, presbyteros, superiores et personas huiusmodi eorumque singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existerent, ad effectum dumtaxat infrascriptorum consequendum absolvens et absolutos fore censens, sub datis videlicet idibus martii, pontificatus sui anno tertiodecimo, motu proprio, non ad congregationis illiusque clericorum, presbyterorum, superiorum et personarum praedictarum vel aliorum pro eis ipsi praedecessori super eo oblatae petitionis instantiam, sed de sua mera liberalitate, congregationi, necnon clericis, presbyteris, superioribus et personis praedictis, quod ex tunc de cetero perpetuis futuris temporibus, quibuscumque processionibus et aliis quibuslibet actibus publicis quocumque tempore de morevel consuctudine aut alias pro tempore fiendis et celebrandis ac ab ordinariis pracdictis indicendis, interesse minime tenerentur, nec ad id ubique locorum, per quoscumque ordinarios aliasque personas, inviti cogi et compelli possent, apostolica auctoritate praedicta perpetuo concessit et indulsit; ac quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decrevit.

que derogavit

§ 2. Non obstantibus piae memoriae Obstantibus- Bonifacii Papae VIII, etiam praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis inibi expressis casibus, et in illis ultra unam diaetam, ad iudicium extrahatur, seu ne iudices a Sede Apostolica deputati extra civitatem vel diœcesim in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere praesumant; et de duabus diaetis in concilio generali edita, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur; necnon quibusvis apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus et generalibus, constitutionibus et ordinationi- | gregationem ac clericos, presbyteros, su-

bus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem esset Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§. 3. Ne autem de absolutione, conces- Hic Pontifer sione, indulto et decreto praedictis, pro rii XIII, eius co quod super illis ipsius Gregorii prae-superveniente decessoris, eius superveniente obitu, litte- ditas, validat et rae confectae non fuerunt, valeat quomodolibet haesitari, ac congregatio, necnon etiam clerici, presbyteri, superiores et personae huiusmodi illarum frustrentur effectu, volumus et similiter apostolica auctoritate decernimus quod absolutio, concessio, indultum et decretum Gregorii praedecessoris huiusmodi perinde a dicta die idibus martii suum sortiantur effecium, ac si super illis ipsius Gregorii praedecessoris litterae sub eiusdem diei data confectae fuissent, prout superius enarratur. Quodque praesentes litterae ad probandum plene absolutionem, concessionem, indultum et decretum huiusmodi ubique sufficiant, nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur.

bytero ecclesiae Mediolanensis et vicariis venerabilium fratrum nostrorum Papiensis ac Laudensis episcoporum in spiritualibus generalibus, per apostolica scripta mandamus, motu simili, quatenus ipsi vel duo- aut unus eorum, per se vel alium seu alios, casdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte congregationis et clericorum, presbyterorum, superiorum et personarum praedictarum aut pro eis agentium fuerint requisiti, solemniter publicantes, illisque in praemissis efficacis defensionis praesidio

assistentes, faciant auctoritate nostra con-

§ 4. Quocirca dilectis filiis archipres-

servari mandat;

An. C. 1585

Elecutores-

Causa huius

periores et personas necnon pro eis agentes praedictis concessione, indulto et decreto aliisque praemissis, iuxta earumdem praesentium continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere; non permittentes cos aut eorum aliquem desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari, perturbari aut impediri. Contradictores quoslibet et rebelles, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, illos sententias, censuras et poenas huiusmodi incurrisse declarando, ac easdem censuras et poenas etiam iteratis vicibus aggravando, et interdictum ecclesiasticum apponendo, invocato ctiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis, non obstantibus omnibus supradictis.

§ 5. Nulli ergo omnino hominum liceat sanctio poc- hanc paginam etc. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, kalendis maii, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 1 maii 1585, pontif. anno 1.

#### IX.

Innovatio omnium constitutionum a Romanis Pontificibus hactenus editarum contra exules, bannitos aliosque facinorosos homines, eorumque receptatores et fautores; et multarum impositio poenarum in eosdem, necnon contra communitates et alios sua territoria eiusmodi scelestis hominibus expurgata non custodientes 1

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Hoc nostri pontificatus initio, inter 1 Quoad primam partem, extat in hoc opere const. vii Pii II, Ad relinendas, tom. v, pag. 156;

multa reipublicae damna et incommoda, quae menti nostrae obversabantur, nobis longe fuit gravissimum quod populos S. R. E. ditioni temporali subiectos non modo ad rerum substantiarumque suarum perturbationem et iacturam, sed etiam vitae periculum redactos invenerimus, exulibus, bannitis ceterisque id genus facinorosis hominibus ita undique ingruentibus et grassantibus, ut vix quisquam ab hac hominum peste tutus alicubi consistere posse videatur. Quare, cum ad hacc sananda mala ex officii nostri debito et praecipue erga nostros aceiusdem Romanaè Ecclesiae subditos caritate assidue extimulemur, nihil non agere et tentare decrevimus quo populis optata quies, salus, securitas et tranquillitas per nos restituatur. Quod ita demum, Deo auxiliante, speramus nos esse consecuturos, si caute const. iv Pauli II, Viros, ibidem, pag. 186; const. xvII Innocentii VIII, Licet ea, ibidem, pag. 341; const. viii Iulii II, Cum homines, ibidem, pag. 415; const. xLI Leonis X, Omnes, ibidem, pag. 737; const. IX Clementis VII, In sancta, tom. vi, pag. 69; const. xxii Iulii III, Cum civitates, ibidem, pag. 463; et const. xxxv, Cum sicut, ibidem, pag. 486. Et extat etiam Pii IV const. XXXII, In eminenti, tom. VII, pag. 102; Pii V const. xiv, Ex supernae, ibid., pag. 452; et Gregorii XIII const. CXXII, Tanta, pag. 355 huius tomi. Quo vero ad secundam partem, contra non custodientes eorum territoria, habes constitution. I Iulii II, Quia, tom. v, pag. 399; et const. xxxi Leonis X, Romani, ibid., pag. 712; necnon constit. XXXII Pii. IV, In eminenti, tom. vii, pag. 102; et const. xiv Pii V, sup. iam citatam. Praeterea adversus eiusmodi perfidos homines, omnesque vindictam transversalem sumentes, Paulus II edidit const. Viros, ut supra; prout contra minantes pro habenda pace aliam edidit const. Innocentius VIII. Necnon contra franchitias in Urbe tenentes, vel acclamantes, habes in const. Iulii III, Cum Civitates, ut sup. Circa appellationes vero in contumacia condemnatorum notavi in constitut. LXIV Pii IV, Etsi cuncta, tom. vII, pag. 186; et in Pii V constitutione ccix, Licet iuri, ibidem, pag. 946.

provideatur ne ullum domi forisque, intra extrave fines nostros, criminosis hominibus huiusmodi pateat diffugium aut receptaculum, sed omnino legum et magistratuum severitatem iustitiacque gladium subire, ac debitas poenas luere cogantur.

nunicationis.

§ 1. Itaque, de fratrum nostrorum con-Confirmatio silio, omnes et singulas constitutiones a prædecessorum felicis recordationis Pio secundo et Paulo cumearum poe-nis, excepta etiam secundo, Sixto quarto, Iulio simipoena excom-liter secundo, Leone decimo, Clemente septimo, Iulio tertio, Pio etiam quarto, Pio quinto, Gregorio decimotertio et quibusvis aliis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, suo cuiusque tempore, in detestabile praedictorum et aliorum infrascriptorum hominum genus, pro temporis et criminum ratione, editas, cum omnibus et singulis in eis contentis, quoad ea quae praesentibus non contrariantur. et excepta excommunicationis sententia per easdem constitutiones in illis contravenientes promulgata, quam, ne animarum perniciem potius quam salutem adferat, consulto tollendam et submovendam duximus, ex certa scientia nostra approbantes et innovantes, illarunique omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis et insertis haberi volentes:

ant:

§ 2. Universis et singulis ducibus, prin-Barones et com- cipibus, marchionibus, comitibus, barorum territoria a nibus et domicellis, ctiam quacumque bannitis etc. li-bera custodi- ecclesiastica dignitate fungentibus, necnon vicariis, feudatariis, armorum ductoribus. capitancis, magistratibus, communitatibus, universitatibus et officialibus civitatum, terrarum, castrorum, oppidorum et aliorum quorumcumque locorum praedictae Romanae Ecclesiae mediate vel immediate subjectorum, in virtute sanctae obedientiae, ac sub indignationis nostrae, necnon duorum millium per communitates, et lium ducatorum auri, Camerae Apostolicae irremissibiliter ipso facto applicandorum, per dominos temporales et alios praedictos, absque alia declaratione, incurrendis poenis (ultra alias in eorumdem praedecessorum nostrorum litteris contentas), districte praecipiendo mandamus quatenus, adhibita exactissima diligentia, de qua per publica documenta et alias probationes fidem faciant, eorum civitates, terras, oppida, castra, villas, dominia, loca et territoria omnia a perduellionibus, homicidis, latronibus, viarum grassatoribus, raptoribus, incendiariis, sicariis, exititiis, publicae quietis perturbatoribus, armatas facientibus, Statum Ecclesiasticum hostiliter peragrantibus, pro quocumque crimine capitali, etiam in contumaciam, bannitis, aliisque similibus notoriis delinquentibus et facinorosis hominibus, etiam nondum condemnatis, corumque fautoribus et complicibus, quos omnes nostros dictacque Romanae Ecclesiae rebelles ac publicos hostes esse decernimus, secura, libera et expurgata custodire, tenere el praeservare.

§ 3. Necnon si quos ex ipsis eo acce- Eosque capídere vel commorari seu ad praedicta loca bus Pontificis declinare vel illac pertransire contigerit, consignent; et capere non vastatim illos capere et apprehendere ac ad lentes persecarceres conducere, captosque nostris et catis dominis et pro tempore existentium Romanorum Pon-communitatibus convicinis; tificum magistratibus et officialibus fideliter tradere et consignare, populosque suos pulsu campanarum et aliis signis ad arma convocare et coadunare teneantur. Quod si illos capere et apprehendere per seipsos nequiverint, finitimas quasque communitates et universitates necnon dominos temporales commonefaciant et in auxilium convocent, iunctisque simul viribus, eosdem perduelliones, homicidas, latrones et alios praedictos forti manu et incessanter, quocumque se verterint, etiam mille per universitates, ac quinque mil- extra proprium territorium et iurisdictio-

An. C. 1585

nem, in ipso persecutionis actu, usque l'eisdem curiac ministris et executoribus ad ultimam eorum profligationem, persequantur, ac ut capiantur et apprehendantur seu profligentur omnem operam adhibeant.

losas propopen-

§ 4. Cumque verisimile non sit huius-Et ad cavil-modi hominum genus in occulto versari. das excusatio- et eos, qui ad custodiam tenentur, si dines non admit- ligenter invigilent, illorum notitiam non habere, neque tantam multitudinem esse posse, quin a dominis temporalibus ac communitatibus et universitatibus praedictis vinci et opprimi queat, iuncto praesertim finitimorum auxilio, cavillosae excusationes sibi in posterum nullo modo suffragentur.

rant;

§ 5. Particulares vero personae, cu-Particulares iuscumque status, gradus et conditionis tra bannitos existentes, sub quingentorum ducatorum, etc. arma capi-ant et accur- similiter eidem Camerae ipso facto applicandorum, aliisque corporalibus, etiam ultimi supplicii inclusive, gubernatorum et officialium praedictorum arbitrio, iuxta cuiuscumque personae et culpae qualitatem, poenis, cum primum campanae sonitum aliave signa populum adversus dictos facinorosos homines convocantia audiverint, vel alias de illis quomodolibet notitiam habuerint, arma capere, et ad locum necessarium accurrere, ac una cum aliis, et per seipsum omnem conatum in persequendis, capiendis et profligandis bannitis aliisque nefariis hominibus praedictis adhibere teneantur.

niant.

§ 6. Praeterea, sub eisdem poenis, om-Executoribus- nes et singuli praedicti, tam in Urbe que iustitiae non se oppo- quam extra cam, ad quamcumque curiae nant vel resi- seu ministrorum et executorum iustitiae ta manu subve- vel cuiuscumque eorum simplicem requisitionem, ac etiam nulla requisitione praevia, si aliquos ipsis resistere vel sese opponere seu aliquod impedimentum adferre, eosve ad aliquam executionem faciendam auxilio egere quoquomodo cognoverint,

opem et favorem, armata etiam manu, conferre et subvenire, ac praesto esse, et denique obedire, eosque, si opus fuerit, in perquisitione, executione, permansione, transitu et aliis praemissis comitari debeant.

- § 7. Insuper statuimus et ordinamus communitates, ut si qui ex perduellionibus, homicidis, facinorosos non latronibus, furibus et aliis facinorosis ho-capientes, ultra minibus praedictis, in civitatibus, terris, damna reficienoppidis, castris, villis, dominiis, locis et iur. territoriis huiusmodi damna aliqua intulerint, seu furtum aut latrocinium commiserint, nec capti et deprehensi fuerint, sed impune evascrint, domini temporales seu communitates et universitates, nobis et Sedi Apostolicae mediate ac immediate subiecti, in quorum locis, territoriis et iurisdictionibus respective similia perpetrata fuerint, praeter hoc quod ad damnorum quorumcumque sic illatorum parti laesae damnaque huiusmodi patienti ac eorum hacredibus plenariam restitutionem et satisfactionem omnino teneantur, ad tantumdem etiam, quantum damna illata extimata fuerint, Camerae praedictae realiter et cum effectu persolvendum eo ipso sint adstricti, ac alias prout latius continetur in aliis litteris dicti Pii V, praedecessoris, contra dominos ac communitates et universitates eorum territoria non custodientes editis, quas, firmis tamen remanentibus aliis supra et infrascriptis poenis, tenore praesentium etiam innovamus.
- § 8. Duces quoque, principes, marchiones, comites, barones, domicellos, xiv el S R. E. vicarios, feudatarios, gubernatores, ma-mediate in temgistratus, ductores, capitaneos et offi- iecu, in Statu et ciales praedictos, necnon quoscumque tes aut eosdem alios, cuiuscumque, etiam ecclesiasticae, prantes vel eodignitatis, conditionis, status, gradus, or-nem impediendinis, excellentiae, sexus et aetatis, dum-tes poenas hic modo decimum quartum illius annum currant.

Barones et alii maiores an. excedant, huius Status et iurisdictionis nostrae temporalis ac predictae Romanae Ecclesiae in eisdem temporalibus mediate vel immediate subiectos, etiam dominia, iurisdictiones et loca extra Statum praedictum obtinentes, qui perduelliones, homicidas, latrones et alios nefarios homines praedictos in suis quisque dominiis, terris, oppidis, castris, fortalitiis, villis, locis, territoriis seu domibus, tam in ipso Statu quam extra eum consistentibus, receptaverint seu confoverint, aut quod in illis recipiantur vel confoveantur quoquomodo permiserint, seu ne ii capiantur impediverint, vel captos eripuerint seu occultaverint, aut illis potestatem seu commoditatem evadendi fecerint, vel carcerem aut aliam quamcumque custodiam effregerint, invaserint aut quoquomodo violare tentaverint, sive ad hoc homines vel arma aliave ministraverint, sive alias auxilium, consilium vel favorem, palam vel in occulto, per se vel alium seu alios, quoquomodo, etiam extra territoria, iurisdictiones et domos proprias, praestiterint seu praestare permiserint, vel etiam quoscumque iudices, ministros aut executores iustitiae in perquisitione, captura vel abductione ac omnino in eorum officii libera executione. sive in Urbe sive extra, ubique locorum impediverint seu verberaverint vel insecuti fuerint aut concusserint seu minis vel alias perterrefecerint, aut ad arma conclamaverint aliosve concitaverint, seu talia fieri mandaverint, facientibus adhaeserint et faverint, seu alicuius magnatis nomen, auxilii causa, adversus curiam, executores et ministros praedictos invocaverint, seu franchisias appellaverint (contra quas aliam constitutionem dicti Gregorii praedecessoris desuper editam similiter innovamus, acrioribus etiam remediis in dies usuri pro huiusmodi

et omnino extirpandis), laesae maiestatis reatum ac nulla juris aut hominis fictione confictum crimen incurrisse, et eiusdem Romanae Ecclesiae rebelles, omnibusque et singulis privilegiis, gratiis, libertatibus, indultis, exemptionibus, immunitatibus, realibus et personalibus. necnon ducatibus, principatibus, marchionatibus, comitatibus, civitatibus, terris, oppidis, castris, dominiis, vicariatibus, guberniis, locis, iurisdictionibus, dignitatibus, etiam ecclesiasticis, honoribus, iuribus, officiis, pensionibus, beneficiis et fructibus ecclesiasticis, ac etiam quibuscumque feudis et concessionibus, quae a Romana praedicta et quibuscumque aliis ecclesiis obtinent et in futurum obtinebunt, ceterisque etiam immobilibus, mobilibus et se moventibus bonis, iuribus et actionibus eo ipso privatos; ipsosque et illorum filios ad illa et quaelibet alia in posterum obtinenda. ac quoscumque actus legitimos exercendos inhabiles et indignos fore atque esse; necnon a toto Statu Ecclesiastico, una cum eorum familiis, perpetui exilii poena damnari, domosque, aedificia, arces et fortalitia eorumdem demoliri et solo acquari, seu aliis dictae Camerae iuribus adscribi debere, nec illis portam ullius dignitatis ecclesiasticae vel mundanae umquam patere decernimus et declaramus. Vassallos vero, custodes, capitaneos, officiales, populos et subditos eorumdem a fidelitatis iuramento ac omagii et quocumque alio iure, quo ipsis quomodolibet adstricti fuerint, ex tunc penitus absolvimus et liberamus. Ducatus autem, dominia, vicariatus, gubernia, feuda, civitates, terras, oppida, castra ceteraque hona praedicta, necnon iura et actiones, cum fructibus et emolumentis corumdem, fisco nostro et Camerae praedictae ipso facto, absque aliqua declaratione, citaasylis, praesertim in dicta Urbe, tollendis I tione, iudicis sententia seu decreto, vel

An. C. 1585

propalare et

Particulares

alia iuris et facti solemnitate habenda, t ctiam in praciudicium filiorum, descendentium et aliorum quorumcumque agnatorum in investituris, concessionibus scu aliis dispositionibus comprehensorum, in omnibus et per omnia, perinde ac si per lapsum temporis illorum concessionis et finitam lineam ad ipsam Cameram rediissent seu devoluta essent, confiscamus, applicamus et incorporamus, illaque, sic nobis et pro tempore existentibus Romanis Pontificibus et Camerae praedictae aperta, devoluta, confiscata, applicata et incorporata, sub constitutione einsdem Pii V, praedecessoris, de huiusmodi dominiis et iurisdictionibus in feudum aut alias non concedendis, minime comprehendi, etiam declaramus. Necnon quaecumque fideicommissa, substitutiones et alias dispositiones, sub quacumque verborum forma, etiam cum expressa alienationis prohibitione aliisque strictissimis clausulis et cautelis, conceptas, ad hoc ut fructus bonorum huiusmodi fideicommissis subjectorum, durante vita naturali delinquentis, etiam in contumaciam, ex praedictis causis condemnati, fisco applicentur, et in dictae Camerae usum convertantur, proprietatesque dictorum bonorum, quamdiu ipse delinquens naturaliter vixerit, per fiscum et Cameram huiusmodi possideantur et detineantur, tollimus et abrogamus.

§ 9. Ad haec, communitates et uni-Communita- versitates huiusmodi, si homines facinorantes easdem rosos praedictos receptaverint, toleravepoenas incur-rint, cibis, commeatu, auxilio, consilio vel favore aut quocumque alio modo, etiam ut evadant, per se vel alios, iuverint, omnibus poenis supradictis supponimus, corumque res et bona omnia

mus et appropriamus.

§ 10. Particularibus autem hominibus,

necnon fructus et emolumenta eidem fi-

sco, modo et forma praemissis, applica-

qui ad facinorosos praedictos capiendos et apprehendendos iustitiaeque ministris tra- pero non vadendos sufficientibus viribus fuerint desti- lentes, illico tuti, nisi cosdem illico propalaverint, of-convicinos conficialesque et populos finitimos, ita ut nullo modo evadant, convocaverint.

§ 11. Ac demum iis, qui aliquem in Scientes in praemissis culpabilem sciverint, nec no- praemissis alibis vel successoribus nostris seu alicui pabilem revelaper quem ad nos vel dictos successores fideliter deferatur, intra trium dierum spatium revelaverint, poenam arbitrio iudicis pro modo culpae, etiam usque ad mortem inclusive, infligendam statuimus.

§ 12. Decernentes super omnibus et ludices procedant ettam singulis praemissis per accusationem, de- per inquisitiolationem, inquisitionem et quovis alio nem etc. meliori modo procedi posse.

- § 13. Ac quaecumque vetusta privile- Privilegia de gia sive exemptiones, etiam immemora- dis bannitis rebiles, vel alias quascumque praetensiones vocantur. de recipiendis et non consignandis huiusmodi bannitis et aliis facinorosis hominibus, nemini contra praesentium tenorem suffragari, etiam si de eis specialis et individua mentio facienda esset.
- § 14. Neque receptatores, fautores, auxiliatores, consultores et alios quos-praetextu agnacumque, praesentibus nostris ac praede-tionis, consancessorum nostrorum litteris, ut praefer- non dolusae retur approbatis et innovatis, quomodolibet contravenientes, quocumque praetextu, etiam agnationis et cuiuscumque consanguinitatis, etiam in primo gradu, aut amicæ et non dolosæ et penitus inculpatæ nec ad malum finem receptionis ullatenus excusari, cum beneficium publicum sit privatae necessitudini praeferendum, nec dolus absit ab eo qui ipsis nefariis hominibus et publicis inimicis quoquomodo se amicum praestat, genusque hominum huiusmodi facile cognoscatur. Eum quoque qui sese vi et metu, ad manifestum et instans vitae periculum

guinitatis aut

evitandum, de quo tamen per legitimas probationes docere teneatur, eis receptum dedisse, sive victum et alia praestitisse asseruerit, nequaquam excusari, nisi, quamprimum se subripere vel alio transmittere potuerit, nulla interposita mora, de transitu vel statione dictorum facinorosorum hominum vicinum locum illiusque magistratus et officiales certioraverit.

lata etc.

§ 15. Sicque per quoscumque iudices, Clausula sub- ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

deputatio et facultates.

§ 16. Et nihilominus, ut praemissa Executorum suum debitum (prout ex intimo cordis nostri affectus exoptamus) consequantur effectum, dilectis filiis eiusdem S. R. E. camerario, Urbis gubernatori, causarum Curiae Camerae praedictae generali auditori, necnon provinciarum nostrarum legatis, de quibus plurimum confidimus, ac vicelegatis et praesidibus, civitatumque et aliorum locorum praedictorum rectoribus et officialibus, ac ceteris omnibus singularum constitutionum et litterarum praedictarum executoribus, similiter in virtute sanctae obedientiae, ac sub indignationis nostrae poena, per apostolica scripta mandamus ut, quisque pro se, ad omnimodam praesentium ac aliarum litterarum et constitutionum praedictarum, necnon poenarum omnium in eis contentarum executionem omnino procedentes, illas omnes et in eis contenta quaecumque, semper et ubique, per omnia loca praedicta, ac ab omnibus sub illis comprehensis inviolabiliter observari. Capitalesque sententias práedictas a iustitiae ministris, absque alicuius irregularitatis incursu, exequi mandent et faciant; ac, pro executione poenarum pecuniariarum, contra communitates, universitates, dominos temporales et alios praedictos, propter corum inobedientiam, represalias concedant, realiterque et irremissibiliter dictas poenas pecuniarias exigant.

§ 17. Non obstantibus fideicommissis, investituris, concessionibus, substitutionibus, testamentis et aliis dispositionibus, necnon privilegiis, exemptionibus ac aliis praemissis, quorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, haberi volumus pro expressis et insertis: nection omnibus, quae in singulis litteris praedictis concessum est non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

attente in Domino omnes et singulos Statum Ecclesiquamcumque iurisdictionem temporalem asticum temporalem ralem iurisdiextra Statum Ecclesiasticum praedictum clionem babenexercentes, etiam regia, ducali vel alia non assecurent, quacumque niundana vel ecclesiastica sed capiant et remittant. auctoritate, superioritate et excellentia fulgentes, velint, pro sua in nos et hanc sanctam Sedem Apostolicam devotione et observantia reique ipsius aequitate, providere ne posthac in provinciis, dominiis et locis suis perduelliones, homicidae et alii facinorosi praedicti ullo modo recipiantur, assecurentur vel tuti reddantur; quinimo, si ipsos ad illa declinare aut ibidem reperiri contigerit, per suos iustitiae ministros et executores capi et apprehendi, ac ad praesides et gubernatores provinciarum et locorum nostrorum, unde ipsi originem traxerint vel delictum commiserint, libere conduci et remitti, eisque consignari mandent et

procurent. Ac quoscumque salvos con-

ductus et alias assecurationes revocent

et annullent, prout nos vice versa id-

Clausulae derogatoriae.

§ 18. Rogamus quoque et hortamur Hortatio ad tes, ut bannitos ipsum contra huiusmodi facinorosos ho- | rit, convocato publico consilio, in praemines a dictis eorum provinciis et dominiis bannitos fieri et observari curabimus; sperantes hac optima ratione omnino futurum ut eiusdem S. R. E. et cuiusque eorum ditionis Status, annuente Domino, expurgetur, populique nobis et illis subditi pacis et tranquillitatis dulcedine fruantur.

tutionem.

§ 19. Ut autem praesentes litterae om-Forma et ef- nibus innotescant, et ne quisquam illadi hanc coesti- rum ignorationem allegare possit, iubemus illas valvis ecclesiae S. Ioannis Lateranensis et basilicae Principis apostolorum de Urbe, ac in acie Campi Florae appendi, eisque detractis, illarum exempla, etiam impressa, in eisdem locis affixa relinqui: factaque huiusmodi publicatione, volumus ipsas praesentes hic in Urbe publicatas, die sequenti; extra eam vero, post decem dies, quoscumque perinde arctare atque afficere, ac contrafacientes poenas et alia supradicta omnino incurrere ac si eis singulis praesentibus in propriis eorum personis et locis intimatae fuissent.

plorum.

§ 20. Insuper carumdem praesentium Fides exem- exempla, etiam impressa, notarii publici manu et camerarii praedicti aut alterius personae in dignitate ecclesiastica constitutae sigillo obsignata, camdem prorsus fidem ubique locorum, in iudiciis ct extra illa, facere, quae ipsaemet praesentes facerent, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 21. Necnon quod quaelibet commu-Communitates nitas, universitas et populus quarumpublicent hanc cumque civitatum, oppidorum, castroin corum pu-rum et locorum praedictorum, sub indiin archiviis cu- gnationis nostrae ac mille ducatorum distodiant, et quo-libet anno cam clae Camerae applicandorum poenis, per cum aliis hic contrafacientes eo ipso incurrendis, stanominatisio pu-blico consilio tim cum praesentes litterae nostrae huiusmodi, sive earum transumptum, etiam impressum, ad eorum notitiam pervene-

sentia officialium, syndicorum et curam maleficiorum habentium, eas una cum aliis praedecessorum nostrorum constitutionibus, sic, ut praefertur, confirmatis et innovatis, ibi alta et intelligibili voce, etiam vulgari sermone illas declarando, ut melius et facilius ab omnibus percipi et intelligi possint, legi facere, et deinde in corum archivio publico diligenter custodiri curare omnino debeant; ac singulis annis successive in principio cuiuslibet anni, perpetuis futuris temporibus, similiter easdem litteras pracsentes et alias innovatas in codem publico consilio legendo reiterare teneantur. Alioquin loci gubernator, rector et quilibet alius iustitiae minister, quocumque nomine nuncupatus, contra eos ad executionem poenarum huiusmodi sine mora irremissibiliter procedat.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, kalendis iulii, pontificatus nostri anno 1.

+ Ego Sixtus catholicae Eccl. episcopus. Sequentur cardinalium subscriptiones.

Papae sub-

Dat. die 1 iulii 1585, pontif. anno 1.

#### X.

Ouod festum Praesentationis B. M. Virginis die vigesimaprima mensis novembris duplici officio celebretur.

Sixtus episcopus, servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Intemeratae Matris Dei Mariae, ex cu- B. Virginem, ius purissimis visceribus, salva per Spi-quamangeliadritus Sancti virtutem integritate virgini- lis, hic Pontifex tatis, Auctor vitae nasci dignatus est, sa- rari studet. lutiferam foecunditatem humiliter veneramur, et quaecumque ab ultimis orientis adhuc Ecclesiae aliisque temporibus a

in terris vene-

sanctis Patribus in eius honorem instituta fuerunt, nostrae imbecillitatis ope tueri atque augere, et, si quid fuerit praetermissum, Ipsa adiuvante quae supra choros sedet angelorum, renovare studemus, ut spiritualium gaudiorum crebritate devota nobiscum plebs laetetur; et cuius splendorem angelici coetus admirantur in coelis, eius in terris per sacras festivitates recolendae, laudandae atque invocandae pia memoria non practermittatur. Aliis igitur celebritatibus perpetuae Virgini, quae ab aeterno praeparata, et propheticis testificationibus praenunciata, nondum tamen Mater Dei, angelo nunciante, fuerat effecta, a catholica Ecclesia consecratis, eiusdem quoque, quae templum Dei futura erat et sacrarium Spiritus Sancti, in templum praesentationem, ab antiquissimis usque temporibus summa ubique gentium cum veneratione observatam, adscribi volumus, et sicubi intermissa est, restitui ac iugiter custodiri.

mandat.

§ 1. Quare hac perpetua constitutione Ideo elus Præ- mandamus ut Praesentationis B. Mariae stum celebrari semper Virginis festus dies, undecimo kalendas decembris, per omnes totius orbis ecclesias, duplici officio, prout in Nativitatis die, sumpto Praesentationis vocabulo, peragatur, idemque in kalendario cum duplicis adiectione inseratur.

candi et observandi.

- § 2. Praecipientes omnibus patriarchis, ussio publi- archiepiscopis, episcopis ceterisque ecclesiarum praelatis, in universi orbis ambitu constitutis, ut in suis quisque ecclesiis, provinciis, civitatibus et dioecesibus praesentes nostras solemniter publicari faciant, ab omnibusque ecclesiasticis personis, saecularibus et quorumvis Ordinum regularibus omnino observari, licet adnotatio huius celebritatis in postremis breviarii et missalis reformationibus fuerit praetermissa.
  - § 3. Volumus quoque ut praesentium

exemplis, etiam impressis, manu notarii Fides exempublici subscriptis etc.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, kalendis septembris, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 1 sept. 1585, pont. anno I.

#### XI.

Quod festum S. Francisci de Paula, Ordinis fratrum Minimorum institutoris, singulis annis die secunda mensis aprilis duplici officio celebretur 1.

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In coeli throno Qui sedet Rex Omni- B. Franciscus potens, terramque scabellum pedum suo- de Paula, multis virtutibus et mirum calcat, supremo e solio pusillorum raculis clarus, servorum respicit humilitatem, cosque, in quibus illa elucet, ad excelsa sublimium honorum et gaudiorum culmina extollit. Quod in sanctis suis omni tempore demonstravit, recenti vero, patrum nostrorum memoria, in B. Francisco de Paula ample testificari dignatus est. Is enim, ab ineunte aetate, coelestium rerum amore incensus, ex minimo, qualem se in Dei hominumque conspectu fecerat, magnus evasit: interque alia, quibus claruit, virtutum ornamenta, unam mirifice amplexus est, Regi regum semper acceptam, humilitatem, quam, sicuti noverat primum ingressum fuisse Christi Salvatoris nostri in mundum, ita, in angusto ad pietatem et sanctitatem introitu patefaciendo, primam sibi et ducem et sociam ascivit. Hac atque aliis divinae gratiae praesidiis beatus confessor munitus, apud magnos principes et reges, cum

1 Canonizatio huius Sancti habes in Leonis X const. xxxiv, Excelsus, tom. v, pag. 717; et de dicto eius Ordine attende Sixti IV const. VII, Sedes, ibidem, pag. 212.

adhuc in mundo, quasi hospes, peregrinaretur; in patria vero, coelestes inter choros post absolutam peregrinationem a Deo, cui fideliter servierat seque in primis humiliaverat, est exaltatus, magnasque virtutes, ut etiam in vita cum summa omnium, qui viderunt vel audierunt, admiratione, meruit operari.

Minimorum instituit.

§ 1. Quibus virtutibus fratrum Mini-Ordinem FF. morum, congruente suae humilitati denominatione, Ordinem, quem vivens instituerat, mirum in modum auxit, ita ut, ex sancti viri imitatione, devotisque fratrum ipsorum studiis, multis iam in Italia, quae de eius nativitate, atque in Gallia, que de sancta obdormitione in Domino gloriantur, totiusque christiani orbis regionibus, aedificatis templis coenobiisque constructis, eius memoria in dies magis propagetur.

Franciscum ca nonizavit.

§ 2. Ipse autem a felicis recordationis Leo decimus Leone Papa decimo, praedecessore nostro, sanctorum, quos catholica veneratur Ecclesia, catalogo, solemni ritu, adscriptus, in coelo pro ipsa semper Ecclesia assiduisque pastoralis servitutis et sollicitudinis nostrae laboribus apud Deum, una cum omnibus sanctis et sibi cognomine atque aeternae felicitatis consorte beato Francisco, Ordinis fratrum Minorum fundatore, intercedit.

ri jabet:

§ 3. Quare nos, eius nomen et sancti-Hic modo Pon. tatem dignis, quantum nostra patitur intifex eius fe-stum duplici firmitas, honoribus decorare volentes, officio celebra- hac praesenti constitutione mandamus ut eiusdem Beati Francisci de Paula confessoris gloriosi dies festus, qui quarto nonas aprilis peragitur, duplici posthac et proprio, et ubi propria non erunt, de communi confessorum non pontificum officio, per cunctas totius christiani orbis ecclesias quotannis celebretur, et in kalendario cum duplicis festi adiectione inscribatur.

> § 4. Praecipientes omnibus patriarchis, Bull. Rom. Vol. VIII.

archiepiscopis, episcopis ceterisque eccle- Observarique siarum praelatis in universo terrarum mandat et proorbe constitutis, ut faciant in suis quisque ecclesiis, provinciis, civitatibus et dioecesibus praesentes nostras solemniter promulgari, et ab omnibus ecclesiasticis personis, saecularibus et quorumcumque Ordinum regularibus, omnino observari.

§ 5. Volumus quoque ut praesentium exemplis etc.

Exemplorum

An. C. 1585

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, pontificatus nostri anno 1.

Dat. 1585, pontif. anno 1.

#### XII.

Renovatio Studii generalis in civitate Firmi Status Ecclesiastici, olim a Bonifacio VIII instituti, cum privilegiis et indultis aliorum Studiorum generalium 1

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Muneris nostri debito incumbit ut ad

Procemium. ea propensiori cura intendamus, per quae

litterarum studia propagentur, studiorumque generalium collegia et Universitates, unde scientia ipsa, et praesertim iuris utriusque prudentia, sine qua respublica rite administrari nequiret, et per quam iustitia undique colitur, et omnis prosperitas humanae eruditionis augetur, instituantur, et his quae propterea a Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, civitatibus, illarumque civibus et personis, praesertim nobis et Sedis Apostolicae temporali ditioni subiectis, provide processerunt, ut firma, perpetua et

1 Quoad lectores et scholares Studiorum eiusmodi, vide etiam Concil. Trident., cap. 1, sess. v; et Pii IV const. cv, In Sacrosancta, tom. VII, pag. 323.

illibata persistant, implementum auctoritatis nostrae libenter impertiamur, illaque nonnunquam innovemus, aliasque desuper disponamus, prout civitatum et hominum praedictorum singularis erga dictam Sedem devotio et merita exposcunt atque requirunt, et nos conspicimus in Domino salubriter expedire.

dium generale niensis.

§ 1. Sane cum, sicut accepimus, alias, Bonifacius VIII postquam felicis recordationis Bonifacius n civitate Fir- Papa VIII, praedecessor noster, certis tunc elesiastici Stu- expressis causis adductus, ac supplicatio-Prexit ad instar nibus dilectorum filiorum tunc existentium communitatis et hominum civitatis nostrae, tunc suae, Firmanae inclinatus, per quasdam statuerat et ordinaverat etc. 1

§ 2. Piae memoriae Callistus Papa III, Callistus III etiam praedecessor noster, per alias suas praedicta con-firmavit die xxvi litteras inter alia statutum et ordinatioiunii MCCCCCLV, nem Bonifacii praedecessoris huiusmodi, volens praeter- ita ut ipsi communitas et homines Firmani Studium generale in civitate praedicta retinere valerent, approbaverit et confirmaverit, prout in singulis litteris praedictis plenius continetur.

Firmana pro huhoc ampla conficia, et annuassignaverit.

§ 3. Et licet Studium generale huius-Conmunitas modi in dieta civitate Firmana vigore ius Studii re- dictarum litterarum eatenus introductum novatione Papae supplicavit, fuisse credatur, tamen, temporum iniuria cum prius ad vel ex quavis alia causa, illud intermisstruxerit aedi- sum seu extinctum esse reperitur ad um redditum praesens. Unde communitas et homines praedicti per dilectos filios Sigismundum Tostium et Caesarem Octinellum, cives Firmanos, utriusque iuris DD., ad nos ab eis ad effectum infrascriptum destinatos oratores, quos libenter vidimus et benigne audivimus, nobis exponi curarunt quod ipsi, dictum generale Studium in praedicta civitate restitui et stabiliri cupientes, sumptuosa quaedam aedificia publica, valde ampla et capacia ac apprime ad hoc commoda, in platea dictae

1 Residuum omittitur quia tota bulla est in pontificatu Bonifacii VIII.

civitatis consistentia, animo et intentione theologiam et utriusque iuris prudentiam ac medicinam, philosophiam aliasque artes liberales et quasvis licitas facultates per viros eruditos ibidem legi, doceri et interpretari faciendi, destinaverint et assignaverint. Et pro manutentione pro tempore existentium rectoris et lectorum Universitatis Studii generalis huiusmodi. aliorumque exinde incumbentium onerum supportatione, annuum redditum duorum millium scutorum ex propriis proventibus et iuribus, ad eosdem communitatem et homines legitime spectantibus, applicaverint et appropriaverint.

§ 4. Nos, qui eidem ecclesiae Firmanae, dum cardinalatus honore fungeba-sitiones Bonimur, ex dispensatione apostolica prae-facii VIII et Gallisti III apfujmus, dignum et rationi consentaneum probat; censentes ut, postquam divina Maiestas nos ad summi sacerdotii fastigium evexit, nostri in eosdem nobis benemeritos grati ac benevoli animi affectus, quos possumus, non liberter modo, sed etiam liberaliter, addamus, ita quod in dicta civitate, quam singularis benevolentiae affectu complectimur, et in qua unum insigne collegium utriusque iuris doctorum ab immemorabili tempore institutum extitit, unam Universitatem Studii generalis institui, collegiumque praedictum structuris atque aedificiis capacioribus pro congregationibus, sessionibus, deambulationibus aliisque officiis necessariis construi et ampliari, ipsosque communitatem et homines specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, ac communitatis et hominum huiusmodi singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolu-

Pontifex dispo-

tos fore censentes, necnon litterarum Bonifacii et Callisti praedecessorum huiusmodi tenores, etiam veriores ac data, praesentibus pro expressis habentes, eorumdem praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerendo, motu proprio, non ad ipsorum communitatis et hominum vel alterius pro eis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate et ex certa scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine, omnes et singulas Bonifacii et Callisti praedecessorum huiusmodi litteras, omniaque et singula in illis et earum singulis contenta, quoad ea quae infrascriptis ac decretis concilii Tridentini non repugnent, apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, ac etiam illa innovamus, omnesque et singulos tam iuris quam facti ac solemnitatum, etiam substantialium, et guoscumque alios defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus.

noval;

§ 5. Et insuper in ipsa civitate Firmana Studiumque unam Universitatem Studii generalis, in praedictum in- qua aliqui magistri et doctores seu alii docti et eruditi professores theologiam, ius canonicum et civile, medicinam et artes liberales, necnon alias quascumque licitas facultates publice legant, doceant et interpretentur, et quicumque scholares, sive laici sive clerici, saeculares vel quorumvis, etiam Mendicantium, Ordinum regulares, ubicumque oriundi, et undecumque advenientes, in eisdem facultatibus studeant; necnon illis, qui catholici et ad id idonei reperti fuerint, baccalaureatus, licentiaturae, doctoratus et magisterii ac alii cuiuslibet licite facultatis gradus et insignia conferantur et concedantur, cum arca, sigillo et aliis insignibusStudii generalis, ad instar Bononiensis, Paduanensis, Perusinensis, Senensis et Maceratensis ac aliarum quarumcumque Universitatum Studiorum generalium, tam

in Italia quam extra eam consistentium, auctoritate et tenore praefatis, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 6. Illique sic erecto et instituto, ac Mique sic in eius pro tempore existentibus rectori, magi- personis ac ib stris, doctoribus, professoribus, lectoribus, promotis privi praeceptoribus, scholaribus, bidellis, nun- Horum Studio ciis et aliis officialibus, ministris et per-concedit; sonis, necnon ibidem ad quoscumque gradus promotis, quod omnibus et singulis ac quibuscumque privilegiis, facultatibus, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, praerogativis, antelationibus, præeminentiis, favoribus, honoribus, dignitatibus, concessionibus, indultis et aliis universis gratiis spiritualibus et temporalibus, quibus Bononiensis, Paduanensis, Perusinensis et Maceratensis ac quaecumque aliae Universitates, tam in Italia quam extra eam consistentes, praedictae, illarumque pro tempore existentes rectores, magistri, doctores, professores, lectores, praeceptores, scholares, bidelli, nuncii ac alii officiales, ministri et personae, necnon ibidem ad quoseumque gradus promoti, de iure vel consuetudine aut ex privilegiis et concessionibus apostolicis et imperialibus, necnon conciliis generalibus seu universalibus, provincialibus et synodalibus, ac alias quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possent et poterunt quomodolibet in futurum, pariformiter et aeque principaliter, absque ulla prorsus differentia, uti, potiri et gaudere, perinde ac si eis specialiter nominatim et expresse concessa fuissent.

§ 7. Praeterea illis, qui in ipsa Uni- Doctorandique versitate Studii generalis Firmani vel alibi formam prae studuerint in theologia, ac utroque vel altero iure et medicina, necnon artibus liberálibus aliisque facultatibus praedictis, baccalaureatus, licentiaturae, doctoratus et magisterii ceterosque omnes solitos gradus, si per magistros vel doctores illius

facultatis, in qua voluerint promoveri, ad hoc praesentati, et debito praevio examine, assistentibus ibidem aliquibus doctoribus seu magistris in eadem facultate ibi legentibus, vel de gremio praedicti collegii doctorum ipsius civitatis Firmanae existentibus, desuper faciendo, ac alias, servatis servandis, idonei reperti fuerint, a pro tempore episcopo Firmano seu eius vicario in spiritualibus generali aut quocumque alio, quem ad hoc ipse episcopus duxerit deputandum; dicta vero ecclesia Firmana pro tempore pastore carente, ab eo qui per capitulum ecclesiae Firmanae huiusmodi deputatus fuerit, emissa prius per promovendos huiusmodi in eius manibus fidei catholicae professione iuxta articulos pridem a Sede Apostolica ad hoc propositos ac formam quam sub bulla nostra mittimus introclusam, ipsorum graduum solita insignia recipere, illaque sibi exhiberi facere.

§ 8. Necnon, postquam huiusmodigra-Promotis in dus et illorum insignia susceperint, faculeo facultatem tates, in quibus promoti fuerint, ubicumetc. elargitur; que, absque alio examine vel approbatione, legere et interpretari, ac in eis disputare, necnon quoscumque alios gradus per eos receptos et convenientes exercere libere et licite valeant, auctoritate et tenore praedictis, de speciali gratia indulgemus, sicque etiam statuimus et ordinamus.

§ 9. Necnon Universitati Studii gene-Rectori sta- ralis Firmani ac illius rectori pro tempore nta condendi pro dicti Studii existenti, pro salubri et felici eiusdem regimine aucto- Universitatis Firmanae, ac illius personarum, rerum, bonorum et iurium regimine, directione et conservatione, reique litterariae progressu, quaecumque statuta et ordinationes, licita tamen et honesta ac sacris canonibus et dicti concilii decretis non contraria, eis benevisa, a moderno et pro tempore existente episcopo Firmano examinanda et approbanda, condendi, illaque, postquam condita fuerint, prout | que praedictos, super praemissis omnibus

temporum, locorum, personarum vel rerum aut aliae qualitates exegerint, mutandi, corrigendi et reformandi, ac etiam declarandi et interpretandi, illisque addendi et minuendi, seu etiam ea in totum abrogandi, ac alia illorum loco de novo edendi et faciendi, quae omnia, postquam pro tempore condita, mutata, correcta, reformata, declarata, interpretata, aucta vel diminuta et de novo edita fuerint, ab ordinario loci vel pro tempore existente Romano Pontifice approbari debeant, plenam et liberam facultatem et auctoritatem concedimus et impartimur.

§ 10. Decernentes praesentes litteras, Clausulae huetiam ex eo quod Paduanensis, Perusi-ius bullae praenensis, Senensis et Maceratensis et aliarum Universitatum praedictarum rectores, officiales, doctores, professores seu lectores, procuratores, defensores, protectores vel agentes aut alias quomodolibet interesse habentes vel putantes, ad hoc vocati non fuerint, aut ex quavis vel quibusvis aliis causis, occasionibus vel praetextibus, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel quovis alio defectu notari vel impugnari, aut alias infringi vel quomodolibet retractari, seu etiam per nos ac successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes, aut Sedem praefatam, vel illius legatos, etiam de latere, aut quoscumque alios, quavis auctoritate revocari, suspendi, restringi, limitari vel eis in aliquo derogari nullatenus umquam posse, sed illas semper et perpetuo validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios effectus sortiri et obtinere, ac ab omnibus, ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum, perpetuo et inviolabiliter observari debere; necnon Universitatem Studii generalis Firmani huiusmodi illiusque rectorem, officiales, doctores, lectores, professores, scholares, ministros ceteros-

An. C. 1585

et singulis vel illorum occasione, etiam per alias Universitates praedictas vel quoscumque alios, quavis auctoritate, quomodolibet molestari, perturbari, inquietari vel impediri nequaquam posse; ac etiam communitatem et homines praefatos aut quoscumque alios ad probationem seu verificationem litterarum Bonifacii et Callisti praedecessorum huiusmodi ac in eis et etiam eisdem praesentibus litteris narratorum nullatenus umquam teneri, nec ad id in iudicio vel extra cogi seu compelli posse; et nihilominus easdem litteras et in eis contenta huiusmodi semper valere, ac eisdem Universitati et hominibus suffragari, sicque in praemissis ab omnibus censeri.

§ 11. Ac ita per quoscumque iudices Clausula sub- et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, eorumque locumtenentes ac sanctae Rómanae Ecclesiae cardinales, etiam de latere legatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

trariorum.

§ 12. Non obstantibus praemissis et, Derogatio con- quatenus opus sit, nostra de iure quaesito non tollendo, ac aliis apostolicis et etiam in universalibus, provincialibus et synodalibus conciliis editis et edendis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus; necnon Firmanae, Bononiensis, Paduanensis, Perusinensis, Senensis et Maceratensis praedictarum, ac quarumvis aliarum Universitatum et gymnasiorum, etiam publicorum, provinciaeque nostrae Marchiae Anconitanae et totius Status Ecclesiastici, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; decretis et etiam novis reformatio- ceat hanc paginam etc.

nibus, legibus, tam pontificiis quam imperialibus, regiis, ducalibus et municipalibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis et eorum superioribus et personis, cuiuscumque status, gradus, ordinis et conditionis existentibus, in genere vel in specie, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam in vim contractus inibi stipulati et iurati, ac vim statuti perpetui et perpetuæ legis inducentibus, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, et etiam consistorialiter, ac alias quomodolibet, etiam pluries et iteratis vicibus, concessis, confirmatis et innovatis, ac etiam in posterum concedendis, confirmandis et innovandis; quibus omnibus et singulis, etiamsi, pro illorum suffic. derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de vérbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse motu simih derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 13. Ceterum volumus quod earumdem praesentium litterarum transumptis, etiam impressis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo communitatis seu Studii generalis Universitatis Firmanae huiusmodi, aut alicuius ecclesiasticae vel saecularis curiae seu personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides in iudicio et extra adhibeatur, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si exhibitae forent vel ostensae.

§ 14. Nulli ergo omnino hominum li-

Fides transumptorum.

Clausulae.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, idibus septembris, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 13 sept. 1585, pontif. anno 1.

#### XIII.

Confirmatio statutorum Iulii Papae II super bono regimine castrorum comitatus Ariminensis, novaeque declarationes ad exortas lites componendas futurasque evitandas 1

# Dilectis filiis comitativis omnium castrorum comitatus nostri Ariminensis Sixtus Papa V.

Dilecti filii, salutem et apostolic. benedictionem.

Exordium

- § 1. Constantia et eximiae devotionis affectus, quo nos et Romanam reveremini Ecclesiam, promeretur ut his, quae pro vestris tranquillitate, commodo et utilitate gesta et concessa fuerunt, ut eo firmius persistant, apostolici muniminis praesidium impartiamur.

1 Ex Regest. in Secret. Brevium

§ 2. Sane nobis nuper per dilectum fi-Statuta a 1u- lium Nicolaum Moronum laicum Arimiet nensem, agentem vestrum, exponi feciquiete comita-tatus Ariminen, stis quod alias felicis recordationis Iulius Papasecundus, praedecessor noster, postquam civitatem nostram Ariminensem et et illius comitatum suo et Sedis Apostolicae patrocinio immediate subiecerat, dilectorum filiorum communitatis et hominum dictae civitatis precibus adductus, quieti et tranquillitati eiusdem comitatus consulendo, inter alia, ne a vestris operibus litium occasione distraheremini, concessit et voluit quod in damnis datis a quadraginta solidis infra, recurreretur ad officialem loci damni dati; praeterea quod deputatio capitaneorum, potestatum et vicariorum castrorum dicti comitatus,

ad tollendum inconvenientia quae in dies oriri possent ex imbussulatione, ne daretur vobis materia querelae de malo regimine, fieret perpetuis temporibus in hunc modum, videlicet quod ,occurrente vacatione officii unius castri, homines illius castri deberent pro quolibet officio nominare tres cives Ariminenses idoneos; nominatos vero, consulibus dictae civitatis praesentare; consules vero, infra quindecim dies a die praesentationis huiusmodi computandos, unum ex dictis tribus in eorum consilio eligere, qui electus intelligeretur quando ad partitum haberet maiora suffragia et plures voces, et non posset talis persona ad tale officium amplius nominari, nisi elapso triennio; et sic electum gubernator dictae civitatis teneretur confirmare et deputare absque aliqua solutione, nisi duorum carlenorum papalium pro suis patentibus litteris. Et quod tale officium non posset durare ultra annum, nec exerceri per substitutum idoneum, qui non foret per gubernatorem et consules praedictos ac massarios locorum approbatus, decrevit et ordinavit. Insuper, ut comitatus praedictus libertatis ecclesiasticae particeps fieret, ac in fide ct devotione eiusdem Ecclesiae perseveraret, quod remitteretur vobis de tertiariis et solitis solutionibus faciendis vicariis Ariminensibus tertia pars futuris temporibus; ad hoc etiam ut militibus de taxis facilius respondere valeretis, non possetis cogi nec astringi ad solvendum nisi duas partes eius, quod soliti eratis solvere quolibet anno vicariis Ariminensibus de Malatestis, per suas litteras, apostolica auctoritate, concessit, prout in ipsis litteris plenius continetur.

§ 3. Et sicut eadem expositio subiun- causae novae gebat, nonnulli ex dictis civibus, retro- edendae constiactis temporibus, praetextu cuiusdam decreti per bonae memoriae Hieronymum tituli S. Georgii presbyterum cardinalem

de Capite Ferreo nuncupatum, tunc pro-1 vinciae Romandiolae de latere legatum, facti, ausi sunt, pro damnis, etiam minimis, datis in eorum possessionibus, non sine magna rei et temporis iactura, expensis et laboribus consumendo, ad dictam' civitatem contra dictarum litterarum tenorem evocare, ortaque postmodum inter vos et cives praedictos praemissorum occasione materia quaestionis, lis et causa coram praeside dictae provinciae seu auditore desuper pendet indecisa; nonnullique ex civibus praedictis in capitaneos, vicarios seu potestates dictorum castrorum ex consuetudine electi, apud eadem castra residere negligunt aut recusant, ex quo probavit eventus quod saepius in eisdem castris, in cuique quod suum est reddendo, iustitia debitae executionis ministerio careat; quodque cum vos hactenus dictarum litterarum notitiam non habueritis, semper integram tertiariarum praedictarum taxam solveritis. Quare nobis humiliter supplicari fecistis quatenus in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

de quibus in r**u**-

§ 4. Nos igitur, quieti et indemnitati Declarationes vestris consulere volentes, ac vos et quemlibet vestrum a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existitis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon causam huiusmodi ad nos harum serie advocantes, et litem penitus extinguentes, ac vobis et civibus praedictis desuperperpetuum silentium imponentes, necnon dictarum litterarum tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, easdem litteras, auctoritate praedicta, tenore prae-

illis perpetuae firmitatis robur adiicimus, et quatenus opus sit, quod de cetero pro damnis datis, quae summam quadraginta solid. non excedunt, etiamsi in possessionibus dictorum civium illa inferri contingat, non amplius per extimatores damnorum datorum civitatis, sed castrorum eorumdem, videantur et extimentur, et de mandato iudicum eorumdem locorum restaurentur, iuxta formam statutorum locorum et castrorum praedictorum et aliarum reformationum super damnis datis; quodque illi ex eisdem civibus, sic in capitaneos, vicarios aut potestates castrorum huiusmodi electi, teneantur apud eadem castra, per se ipsos et non per alios, ita tamen quod singulo trimestri possint per quindecim dies, pro suis rebus et negotiis tractandis et peragendis, libere abesse, iuxta exigentiam sui officii residere; et si forte aliquis ex sic electis apud castrum, ad cuius gubernium seu regimen electus fuerit, residere neglexerit aut recusaverit, tunc talis sic residere negligens aut recusans amittat salarium, et non possit per trinas imbussulationes continuas pro electione ad aliquod ex dictis officiis eorumdem castrorum imbussulari; et casu quo dissensio seu discordia inter vos et sic electos, ratione non residentiae, oriatur, tunc eo casu pro tempore existens rector dictae provinciae possit alium ex eisdem civibus per vos eligendum ad tale regimen et gubernium deputare; et quod de cetero futuris temporibus ad solutionem dictae partis ex tertiariis et solitis solutionibus faciendis vicariis Ariminensibus non teneamini, de novo statuimus, concedimus et ordinamus.

§ 5. Mandantes pro tempore existentibus in dicta provincia Sedis Apostolicae huiusmodi delegato seu vicelegato ac dictae civitatis putati. gubernatori, ut praemissa omnia observent et observari mandent; vosque approbatiosentium, approbamus et confirmamus, ac | ne, confirmatione et additione, necnon no-

stris statuto, concessione et ordinatione ac aliis praemissis pacifice frui et gaudere faciant et procurent. Non permittentes vos a quoquam desuper molestari; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et alias, de quibus eis videbitur, poenas compescendo, adhibito etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

trariorum.

§ 6. Non obstantibus quibusvis consti-Derogatio con- tutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon civitatis et provinciae praedictarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus ac reformationibus; necnon forsan transactionibus inter vos et praecipue communitates castrorum Misani, Molazani, Ceresoli et Sanctorum Andreæ in Patrignano et Bisanico debiliores, et in maximum damnum et praeiudicium castrorum Passani, Capitis Officii et Sancti Savini annexorum quoad poenas damnorum datorum iuxta decimum capitulum concessum a praefato Papa Iulio secundo, et cives praedictos, praemissorum occasione, etiam contra dictarum litterarum tenorem, initis, approbatis et innovatis, lapsuque fatalium causae versae, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Marcuni, sub annulo Piscatoris, die xx septembris molxxxv, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 20 septem. 1585, pontif. anno 1.

#### XIV.

De electione praelatorum congregationis Sancti Bernardi in Italia monachorum Ordinis Cisterciensis regularis observantiae, de cetero facienda ex universo numero sacerdotum dictae congregationis, qui minora officia laudabiliter biennio exercuerint 1

#### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Nuper pro parte dilectorum filiorum abbatis Cistercii, Cabilonensis dioecesis,

1 Aliter in hoc disposuerat Gregorius XIII in sua constit. LXXXVI, Romanus, sup., pag. 224.

generalis Ordinis Cisterciensis, necnon abbatum, praelatorum et conventuum praelaturas elimonasteriorum dicti Ordinis fuit nobis ex- gere viros mapositum quod alias regimen ipsius con-universo numegregationis, medio tempore inter unum et alterum capitulum, solebat de universo sacerdotum numero propriae provinciae, auctoritate apostolica illos eligere ad praclaturas vacantes, quos magis idoneos magisque dignos iudicabat; in qua quasi possessione sic eligendi per longum tempus perseveravit, donec de anno MDLXXIX, felicis recordationis Gregorius Papa XIII, Gregorius XIII praedecessor noster, inter alia statuta ad reformationem monachorum dicti Ordinis pertinentia, decrevit et mandavit ut de cetero capitulum dictae congregationis fieret de triennio in triennium; et in primo futuro capitulo, pro qualibet provincia, tot sacerdotes quot essent in ea praelaturae, et insuper alii quatuor sacerdotes, habiles ad praelaturas exercendas, in quaque provincia approbarentur; qui etiam ad visitatoris maioris officium similiter approbati esse intelligerentur; quodque ii tantum ad praelaturas et visitatoris maioris officium huiusmodi approbari deberent, qui officia minora, nempe cellerariatus et prioratus, digne gradatim, saltem per biennium in quolibet officio, fideliter exercuissent, atque ut semel approbati, semper habiles fore censerentur. Praeterea ut, deficiente approbatorum huiusmodi numero, sive per obitum illorum sive per privationem ob commissa delicta, in proxime futuris capitulis, et non aliter, alii in illorum locum sufficerentur; ita quod semper numerus quatuor tantum extra praelaturas a quolibet capitulo haberetur. Et si intra triennium aliquem praelatorum

decedere, aut a visitatoribus vel a capi-

tulo ob aliqua demerita privari continge-

ret, alius extra numerum approbatorum

praedictorum minime assumi posset, ac alias prout in praedictis praedecessoris

nostri litteris latius fuit expressum.

Congregatio

aliter decrevit.

damnosum congregationi;

§ 1. Sed quia, sicut eadem expositio Sed compor- subjungebat, ab eo tempore, usu et expedi decretum est rientia compertum est numerum huiusmodi, ad quatuor tantum simul nominatos restrictum, universitati dictae congregationis nequaquam expedire, tum quia dicti quatuor electi, postquam securi sunt se omnino futuros praelatos, ab obedientia et disciplina regulari non parum recedunt, et quasi immunes et exempti a communibus Religionis oneribus esse praetendunt; tum quia alii multi sacerdotes eiusdem congregationis, qui habiles et inclinati ad laudabilia Religionis opera essent, videntes, ob aliorum iam factam electionem, se exclusos, nec posse ad gradus maiores aspirare, animum despondent, nec curant ulterius progredi; quod haud dubie in magnum totius congregationis damnum redundare dignoscitur, praesertim cum contingere posset ut, durante electione quatuor approbatorum huiusmodi, secundum casuum et temporum varietatem, vel omnes vel pars eorum vita decedant, seu etiam aliqui interim minus idonei, alii vero magis capaces et utiles congregationi detegantur; unde fieret ut, deficientibus quoquomodo approbatis, in eorum locum subrogandi nulla superesset facultas.

§ 2. Quare cum, his et aliis iustis et Full buic Pon- gravibus causis et rationibus adducti, iidem um pro oppor abbas Cistercii generalis, qui pridem dituna provisio- ctas provincias visitavit, necnon praelati et monachi dictæ congregationis utriusque provinciae Lombardiae et Tusciae, nobis bumiliter supplicaverint, ac etiam dilectus filius Aloysius S. Mariae in Via Lata diaconus cardinalis Estensis nuncupatus, illorum protector, pro eis apud nos vehementer intercesserit petieritque ut, ad maiorem ipsius congregationis profectum et incrementum, bonorumque incitamentum, de opportuno remedio providere ex benignitate apostolica dignaremur.

Bull. Rom. Vol. VIII.

§ 3. Nos, tota re mature diligenterque Hicideo Poncognita et discussa, ut obviam incommo-vocat; dis et malis inde imminentibus eamús, supplicationibusque huiusmodi inclinati, praedictum numerum quatuor sacerdotum in singulis provinciis ad praelaturas et ad visitatoris maioris officium eligendorum, auctoritate apostolica, tenore praesentium supprimimus et abolemus, perinde ac si litterae Gregorii praedecessoris nostri huiusmodi super eo non emanassent; quae tamen in reliquis ad reformationem praedictam spectantibus suum ro-

- bur obtineant. § 4. Statuimusque et ordinamus ut posthac de toto numero sacerdotum propriae gis idoneos ex provinciae per regimen eiusdem provin- dolum numero, ciae sacerdotes magis digni et magis ido- cia per bienninei ad quamlibet praelaturam et visitato- um exercuerint, eligi mandat. ris maioris officium, de tempore vacationis ipsius officii vel praelaturae, arbitrio ipsius regiminis eligantur ex illis, qui officia minora cellerariatus et prioratus digne gradatim, ut praemittitur, saltem per biennium, in quolibet officio huiusmodi fideliter exercuerint; utque etiam tempus quò quilibet sacerdos officium visitatoris minoris exercuerit computetur perinde ac si idem sacerdos per totidem tempus cellerariatus vel prioratus officium exercuisset. Quare eisdem generali, congregationi et regiminibus, abbatibusque et monachis dicti Ordinis, universis et singulis, in virtute sanctae obedientiae, ut id omnino observent, eadem auctoritate præcipimus atque iubemus.
- § 5. Praesentesque litteras et in eis contenta quaecumque nullo umquam tempore ius bullae praede subreptionis vel obreptionis seu intentionis nostrae aut alio quovisvitio seu defectu notari, argui vel impugnari posse, sed illas semper validas et efficaces existere, ac suos integros effectus sortiri.
- § 6. Sicque per quoscumque iudices Clausula subordinarios et delegatos, etiam causarum lata

Palatii Apostolici auditores, et S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritumque et inane, si quid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

rogatoriae.

§ 7. Non obstantibus praemissis ac con-Clausulae de- stitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon Ordinis, congregationis, monasteriorum regulariumque locorum huiusmodi statutis, usibus, naturis et consuetudinibus, etiamiuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium quomodolibet, etiam motu proprio, ac iteratis vicibus, et sub quibuscumque tenoribus et formis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac etiam nos et Sedem Apostolicam concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio habenda, aut alia aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 8. Volumus autem ut harum exemplis etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die xxv septembris MDLXXXV, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 25 sept. 1585, pontif. an. 1.

XV.

Confirmatio privilegiorum collegii advocatorum et procuratorum provinciae Murchiae, seu eorumdem nova concessio 1.

Dilectis filiis prioribus et collegio advocatorum ac procuratorum curiae generalis provinciae nostrae Marchiae Sixtus Papa V.

Dilectifilii, salutem et apostolic. benedictionem.

Fidei constantia et sincerae devotionis affectus, quem erga nos et Romanam Ecclesiam gerere comprobamini, nos inducunt ut vestris commoditatibus, quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus, ac ea, quae vobis propterea concessa reperimus, nostrae approbationis robore confirmemus.

Prommium.

§ 1. Nuper siquidem nobis exponi feci- Paulus III huiz stis quod alias per felicis recordationis collegio confir-Paulum Papam III, praedecessorem no-ferendilauream strum, accepto quod, licet collegium vestrum, ex immemorabili et eatenus pacifice observata consuetudine, foret et existeret in possessione seu quasi iuris et facultatis conferendi insignia doctoratus in utroque iure illorum professoribus et benemeritis; nihilominus, cum, propter temporis longinquitatem ac alias per immemorabilem consuetudinem huiusmodi, de privilegio facultatis praedictae docere non valebatis, et ideo pro maiori vestra securitate cupiebatis id vobis per Sedem Apostolicam concedi. Quare eidem praedecessori humiliter supplicari feceratis quatenus vobis in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaretur. Idem praedecessor, huiusmodi supplicationibus inclinatus, vobis et vestro collegio praedicto, ut, iuxta immemorabilem consuctudinem huiusmodi, gradus et insignia doctoratus personis idoneis et

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

scientia praeditis gradus ipsos merentibus concedere, eosque ad illos promovere, ac omnibus et singulis privilegiis, praerogativis, præeminentiis, antelationibus et gratiis, quibus alia collegia ad doctoratus gradus huiusmodi promovendi facultatem habentia utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri etgaudere poterunt quomodolibet in futurum, uti, potiri et gaudere, ac eisdem per vestrum collegium huiusmodi sic pro tempore promotis, quod omnibus et singulis facultatibus, præeminentiis, exemptionibus, favoribus et gratiis, quibus alii quicumque per collegia generalium Studiorum ad gradus ipsos promoti quomodolibet utuntur etgaudere valerent, concedere possetis, auctoritate apostolica, de speciali gratia indulsit.

gia concessit Paulus IV.

§ 2. Et deinde piae memoriae Paulo Alia privile- Papae IV, etiam praedecessori nostro, pro parte vestra exposito quod cum plurima et diversa privilegia, immunitates, exemptiones, indulgentiae, libertates, concessiones, gratiae et indulta vobis et collegio vestro praedicto vestrisque familiis, rebus et bonis, tam per plura capitula constitutionum ipsius provinciae, dicta apostolica auctoritate editarum, et praesertim quod arma quaecumque offendibilia vel defendibilia, per totam provinciam praedictam et quaecumque loca rectoris ipsius provinciae commissa regimini, possetis vos et vestri familiares praedicti deferre libere et impune; ac quod omnes et singuli curiales ipsam curiam continue sequentes non valerent ad aliquam aliam curiam vel examen invitos trahi in civili vel in criminali, tam in agendo quam in defendendo, nisi solum coram praedicto rectore et sua suorumque iudicum curia generali, et haberent immunitatem ab oneribus et muneribus per omnia, sicut illi qui erant de collegio, necnon libri il caput XLI, sub rubrica De securitate venientium ad Curiam ipsam, et De grascia asportanda ad

eam, longaevasque et laudabiles consuetudines curiae et provinciae praedictarum eatenus inviolabiliter observatas, quam alias a recolendae memoriae Sixto IV, Innocentio VIII, Iulio II necnon prædicto Paulo III, Romanis Pontificibus similiter praedecessoribus nostris, tam in genere quam in specie, et praesertim, etiam inter alia quod cupientes aggregari in numero advocatorum et procuratorum curialium, non aliter aggregarentur, nisi iuxta novam reformationem praedicti collegii disputassent; quodque cives et incolae civitatis nostrae Maceratensis, ac ceteri homines provinciales, non aliter quam cum consensu dicti collegii, prout eatenus fieri consueverat, in ipsum collegium intrare et in numero aliorum curialium esse possent; et nonnulla etiam alia concessa, confirmata et approbata capitula, specificata forent; nihilominus idem Paulus IV, praedecessor, omnia et singula privilegia, immunitates et exemptiones, libertates ac indulgentias, concessiones et indulta vobis et collegio vestrisque familiis ac rebus et bonis praedictis per supradictos et forsan alios Romanos Pontifices praedecessores nostros quomodolibet concessa, approbata et innovata, ac cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis et decretis, tam sub plumbo quam in forma brevis litteras desuper emanatas, et quae constitutionum et consuetudinum praedictarum vigore vobis competebant, quatenus essent in usu, apostolica auctoritate praedicta, confirmavit et approbavit, prout in singulorum praedecessorum eorumdem litteris desuper confectis necnon constitutionibus praedictis plenius continetur.

§ 3. Quare pro parte vestra a dilecto Collegium 1filio Camillo Costa, dicti collegii decano, dictorum privinobis fuit humiliter supplicatum quate-legiorum connus privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, indulgentiis, conces-

sionibus, indultis ac constitutionibus praedictis, pro firmiori illorum subsistentia, robur apostolicae confirmationis adiicere, aliasque vobis in praemissis opportune providere de benignitate apostostolica dignaremur.

§ 4. Nos igitur, qui omnium, praeser-Concedit Siz- tim subditorum nostrorum, utilitates et commoda sincero desideramus affectu, litterarum singulorum praedecessorum necnon constitutionum huiusmodi tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, vestris in hac parte supplicationibus inclinati, litteras singulorum praedecessorum corumdem, necnon privilegia, immunitates, exemptiones, libertates, indulgentias, concessiones, indulta et constitutiones huiusmodi apostolica auctoritate praedicta, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, vobisque de novo concedimus et indulgemus.

§ 5. Quocirca pro tempore existentibus Exequatores eiusdem provinciae legato et vicelegato nuiusmodi litterarum deputat; ac gubernatori per praesentes committimus et mandamus quatenus vobis, in praemissis de opportunae defensionis praesidio assistentes, vos litteris necnon privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, indulgentiis, concessionibus, indultis et constitutionibus aliisque praemissis, iuxta earumdem praesentium continentiam et tenorem, pacifice frui, uti et gaudere faciant ac permittant.

trariis.

§ 6. Non obstantibus praemissis ac con-Derogat con- stitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon provinciae et collegii praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis legato et vicelegato ac gubernatori praedictis, necnon quibusvis aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum

quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam iteratis vicibus concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret. illorumque tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, ad effectum praesentium, specialiter et expresse derogamus, ac sufficienter derogatum esse decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die 11 octobris MDLXXXV, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 2 oct. 1585, pontif. anno 1.

#### XVI.

Confirmatio litterarum diversorum Romanorum Pontificum super bono regimine civitatis Anconitanae, et conservatione immunitatum ac privilegiorum eiusdem civitatis 1.

Dilectis filiis antianis ac communitati et hominibus civitatis nostrae Anconitanae Sixtus Papa V.

Dilecti filii, salutem et ap. benedictionem.

Meritis vestrae devotionis, qua nos et Romanam reveremini Ecclesiam, adducimur ut votis ac desideriis vestris, praesertim ad antiquorum iurium statutorumque vestrorum ac concessionum apostolicarum conservationem et approbationém

1 Ex Regest, in Secret. Brev.

spectantibus, quantum cum Deo possumus, favorabiliter annuamus.

vore civitalis

§ 1. Exponi itaque nobis nuper feci-Nonnullae stis per dilectos filios comitem Ioannem Pontificum Romanorum con-Baptistam Ferretum I. U. D., et Francicessiones fa- seum Todinum, oratores vestros adnos in hac nostra, meritis licet imparibus, ad summi apostolatus apicem assumptione destinatos, quod dudum felicis recordationis Pius Papa IV, praedecessor noster, accepto per eum quod piae memoriae Paulus Papa IV, praedecessor noster, statuta vestrae civitatis, quatenus essent honesta et licita ac contra ecclesiasticam libertatem non tenderent, approbaverat et confirmaverat, et praesertim reintegrationem ad honores, officia, bona et alia iura per felicis recordationis Paulum III vobis factam, et per Iulium etiam III, et Paulum IV confirmatam; necnon quo caveri asserebatis quod nullus, qui esset de dicta provincia Marchiae Anconitanae posset eligi vel assumi in potestatem aut iudicem appellationum vel militiae socium aut notarium dictae civitatis; et si potestas vel iudex praefatus aut eorum aliquis duceret vel teneret aliquem iudicem vel militem socium vel notarium, qui esset de dicta provincia, puniretur et condemnaretur in centum ducatis pro quolibet ipsorum iudicum, militum sociorum et notariorum; et similiter quod nullus de dicta provincia esset officialis in dicta civitate seu inibi aliquod officium exerceret; ac ipsius civitatis Anconitanae regulatores non essent, neque deberent curare quod fieret aliqua proposta ad eligendum seu assumendum dictos officiales seu eorum aliquem contra formam ipsius statuti, sub poena viginti quinque ducatorum auri pro quolibet et qualibet vice; et nullus super dicta proposta in vestro consilio arrengare vel consulere posset, ut aliquis de dictis officialibus assumeretur; ipse

singula alia statuta, ordinationes, consuetudines et reformationes ipsius civitatis, licita tamen et honesta ac sacris canonibus non contraria, ac cum omnibus et singulis in eiscontentis clausulis per litteras apostolicas desuper in forma brevis confectas approbavit et confirmavit: vosque, dummodo consuetum esset, quolibet anno quadringentas dumtaxat salmas frumenti, quod in territorio vestro colligebatur, absque tractae aut resignae solutione extrahere et quo velitis per terram sive per aquam exportare libere valeretis, iuxta tenorem litterarum piae memoriae Sixti Papae IV, etiam prædecessoris nostri, vobis, ut etiam asserebatis, concessarum, et conventionem quam cum Camera Apostolica in dohanarum vestrarum conductione habebatis. Et cum pecuniae ex maleficiis dictae civitatis provenientes pro duabus tertiis partibus ad vos pertinerent, vobisque illae semper applicatae fuissent, quod dictae civitatis gubernatores vel locatenentes pro tempore existentes, sub reparationis vel cuiusvis altérius impensae in vestro palatio faciendae aut quovis alio praetextu in dictis duabus maleficiorum partibus nullatenus se intromittere, aut aliquid ex eis percipere (prout sub talibus praesentationibus saepe factum dicebatur), absque vestro interventu, possent sive deberent; et ut extorsionibus et fraudibus, quae exinde fieri solebant, obviaretur, quod barisellatús aliaque similia dictae civitatis officia ex quavis causa nequaquam vendi seu super eis pensio seu solutio aliqua imponi scu exigi possent sive deberent; et pro tempore existentes gubernatores, colonnelli et castellani dictae civitatis illiusque arcis, ratione carnium, piscium et aliarum rerum ad victum necessariarum per eos in dicta civitate pro tempore emendarum, illudmet solvant ac solvere debeant, quod pro eis quoque Pius praemissa necnon omnia et | cives aut alii incolae ipsius civitatis solent;

ctus seu castellanus Revellini dicti portus nullatenus impedirent quin naves et alia ligna dicto Revellino aut eiusdem portus molo adhaererent, neque propterea aliquid exigerent, nisi pro unaquaque navi lignis onusta, unum lignum tantum; ac similiter quod castellanus seu praefectus arcis eiusdem civitatis, ratione transitus per ipsam civitatem, nihil, praeter unum lignum pro qualibet salma lignorum, petere seu exigere possent aut deberent. Item, cum oporteret ad conservationem maritimi commercii, ad quascumque naves et alia navigia, barcas nuncupatas, ea biscotti quantitas ex dicta civitate exportari posset, quae pro nautarum in illis existentium usu sufficeret. Cumque a certis tunc mensibus citra, a tunc dictae provinciae Marchiae thesaurariis quaedam nova impositio trium paulorum, a gubernatore dictae civitatis unius alterius pauli pro qualibet salma ipsius biscotti facta fuisset, ac plerique, et pauperes praesertim homines, conqueriet lamentari cogerentur, et portus exinde infrequentior redderetur.

Idcirco dict. Pius praedecessor omnia nova vectigalia huiusmodi contra solitum imposita substulit, revocavit, cassavit et annullavit. Ita ut nihil omnino de cetero, eorum occasione, solveretur auta quopiam exigeretur, et quod solo et simplici dohaneriorum bulletino, ut antea semper factum esse ctiam asserebatis, extrahi posset voluit et commisit.

Deinde recolendæ memoriae Pius PP. V, etiam praedecessor noster, accepto quod bonae memoriae Guido Ascanius Sanctae Mariae in Via-Lata, tunc Sanctorum Vitiet Modesti diaconus cardinalis de Sancta Flora nuncupatus, sanctae Romanae Ecclesiae camerarius, de mandato felicis recordationis Pauli Papae III, praedecessoris nostri, sibi super hoc, ut asserebat, vivae

ac etiam pro tempore existentes praefe- | vocis oraculo facto, et auctoritate sui camerariatus officii, ac ex decreto in Camera Apostolica edito, vos ad honores et officia (secretorum tamen excepto) ac mobilia bona, datia et gabellas, ac omnem alium solitum introitum, quibus ante annum millesimum quingentesimum trigesimum secundum, tam in civitate Anconae quam eius comitatu gaudebatis, iuxta certa expressa capitula, et inter cetera, quod vos, pro custodia et aliis expensis arcis istius civitatis, mille et ducentorum; et pro gubernatoribus futuris, qui officium gubernatoris et praetoris ibi exercerent, et eorum familia, sexcentos; et pro uno iudice appellationum in civilibus per vos eligendo, et per apostolicum breve confirmando, qui statuta dictae civitatis in omnem casum observare teneretur, ac uno notario et uno executore per ipsum iudicem tenendis, ducentos et quinquaginta; et pro uno barisello cum octo famulis, ducentos; nec non pro scribanis et guardianis portarum et portellarum, centum quinquaginta ducatos, ad rationem decem iuliorum pro quolibet mense, eorum ratam solvere; et ulterius quolibet anno trium millium ducatorum similium summam in fortificationem et reparationem murorum et aliorum necessariorum dictae civitatis (prout per ipsum praedecessorem et successores suos ordinaretur) exponere deberetis, per eius litteras reintegraverat, idem praedecessor, ad preces vestras, inter alia, reintegrationem huiusmodi ac, prout illam concernebant, omnia et singula in dictis litteris contenta et inde secuta quaecumque per suas litteras approbavit. Et pro potiori cautela vos ad honores, officia, bona et iura praedicta, modo et forma, ac prout per ipsum Guidonem Ascanium cardinalem et camerarium reintegrati fueratis. de novo plenarie etiam reintegravit et reintegratos esse decrevit; dictus autem PauIus IV, praedecessor noster, accepto quod | recolendae memoriae Iulius Papa III, similiter praedecessor noster, postquam praefata omnia per suas litteras in forma brevis confirmaverat, pecunias, per vos, ut praefertur, solvendas et exponendas, monti Iulio, in eadem civitate per ipsum Iulium praedecessorem erecto, etiam perpetuo applicaverat; et ne dicta civitas, ob defectum ipsarum pecuniarum, detrimentum pateretur, pro solutionibus per vos, ut praemittitur, faciendis nonnullas pecuniarum summas ad Cameram Apostolicam spectantes, in locum dictarum pecuniarum monti Iulio applicatarum, concesserat et assignaverat, idem Paulus IV, praedecessor, ad similes preces, reintegrationem, decretum, concessionem, mandatum, inhibitionem Pauli ac confirmationem Iulii, praedecessorum huiusmodi, ac, prout illa concernebant, omnia et singula in eorum litteris contenta, et inde secuta quaecumque, necnon, quatenus essent licita et honesta, et contra libertatem ecclesiasticam non tenderent, statuta ipsius civitatis, privilegia, indulta ac litteras apostolicas illi et vobis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros eatenus concessa, quorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, idem Paulus IV, praedecessor, haberi voluit pro expressis, per suas litteras ex certa scientia approbavit et confirmavit, ac illis plenum et perpetuum firmitatis robur adiecit, supplens omnes et singulos iuris et facti defectus, si qui forsan intervenissent in eisdem; ac summas pecuniarum vobis, ut praefertur, per eumdem Iulium praedecessorem assignatas proeiusdem civitatis custodia et aliis impensis, arcis gubernatore, iudice appellationum, et extraordinario loci notario, necnon executore, barisello, scribanis et guardianis praedictis, ac reparatione et fortificatione mu-

rorum et aliorum necessariorum huiusmodi, ita tamen ut quidquid ex praemissis et aliis expensis pro gubernio dictae civitatis faciendis acemolumentis praedictis pro tempore superesset, in fabricam et reparationem murorum ac alios eiusdem civitatis usus necessarios converteretur, de novo eadem auctoritate concessit, applicavit et appropriavit; mandavitque ut de cetero perpetuis futuris temporibus, quocumque usu contrario, etiamsi potentia gubernatorum eiusdem civitatis introductus esset, non obstante, iudex appellationum, cum salario consueto sibi per depositarium apostolicum annuatim et pro rata singulo mense persolvendo, per vos annis singulis eligi, et sic electus per breve apostolicum confirmari, et postquam confirmatus foret, omnes causas coram eo pro tempore introductas iuxta formam statutorum huiusmodi cognoscere et decidere deberet. Ac suo et dictae Sedis in eadem civitate depositario commisit, ut ex pecuniis, quae ad eius manus pervenirent, salarium iudicis appellationum huiusmodi, in recompensationem salarii praedictorum monti Iulio applicati, ne scilicet civitas ipsa aliquod detrimentum ob id pateretur, absque aliqua diminutione seu retentione, quolibet anno et singulo mense ratam realiter et cum effectu persolveret, subiungens, quod quidquid ipse depositarius sic pro salario praedicto solvisse docuisset, in eius computis semper admitteret et admitti faceret, prout ex tunc idem praedecessor admisit ét admitti mandavit; Pius V vero praefatus, post praemissorum omnium confirmationem, statuit quod pro tempore existentes officiales, dohanarum conservatores et maiorenses nuncupati suam istic iurisdictionem, prout eatenus consueverant, exercerent, et, ut extorsionibus et fraudibus obviaretur, decrevit quod barisellatus vestri officium nullatenus vendi, nec super

eo pensio vel exactio aliqua per quoscumque etiam ipsius civitatis gubernatores aut provinciae legatos imponi, nec quidquam, quantumlibet modicum, ex eius salario retineri scu alias quoquomodo interverti posset.

Deinde felicis recordationis Gregorius Papa XIII, etiam praedecessor noster, ad instar eorumdem praedecessorum nostrorum praedictorum, nedum decreta, concessiones, privilegia, exemptiones, immunitates, favores, indulta, reintegrationem, commissionem, mandatum, revocationem, annullationem aliasque gratias per eosdem praedecessores concessas et factas, ac praesertim quod pecuniae ex maleficiis dictae civitatis provenientes pro duabus tertiis partibus ad vos pertineant, vobisque illae, ut praefertur, applicatae sint; quodque ipsius civitatis gubernatores, locatenentes et alii officiales, sub quovis praetextu aut colore, de pecuniis ex dictis maleficiis pro duabus tertiis partibus huiusmodi provenientibus, vos vestramque civitatem defraudare in nullo possent, litterasque desuper confectas et in eis contenta quaecumque per suas litteras confirmavit et approbavit, eisque plenariae et inviolabilis firmitatis robur adiecit, ac omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui in eis intervenissent, supplevit; sed etiam, accepto quod, praeter et contra vestrae civitatis privilegia, libertates et iura, bariselli et procuratores fisci iam in dicta civitate instituti, eorumque officia pretio assecuti, ad examenreorum, etiam per constitutum, absque iudicis interventu, procedere audebant, mandavit quod gubernator dictae civitatis provideret ne procurator fiscalis et bariselli protempore suis abuterentur officiis, neve castellani arcis Rocchae nuncupatae ac portus praedicti ex lignis et fructibus per portas in dictam civitatem delatis, contra privilegia vobis concessa ac morem et consue-

tudinem, aliquid acciperent; cumque contra solitum cogeremini ad solvendum aedes pro habitatione colonnelli, uti capitanei battaliarum, vos. attento quod battalias huiusmodi idem Gregorius praedecessor removerat et revocaverat, a talibus insolitis gravaminibus liberavit et exemit, ac voluit quod in futurum locatenentes, auditores et alii officiales dictae civitațis, rationem administrationis officiorum suorum, iuxta privilegia et indulta vobis concessa ac morem antiquum, ante eorum illinc discessum redderent, nec illinc, nisi sententia per syndicatores lata, discedere possent, etsi cautionem idoneam praestitissent; statuit quoque et ordinavit ut civitates, terrae et loca provinciae nostrae Marchiae Anconitanae, secundum ordinationem a dicto Paulo IV praedecessore praescriptam, in fabricam dicti portus pro rata eorum contribuant, in qua contributione communitas ipsa confert scuta tria milia, his computatis quae pro quarta parte ex mercibus in dictam civitatem afferantur per Cavum Malii, ita quod pecuniae usque in hunc diem decursae et non solutae, ad eorum manus, ad quas devenire solebant, devenirent, et alias, prout in singulis litteris dictorum praedecessorum plenius continetur.

§ 2. Quae quidem omnia dictioratores Tales concesnomine vestro nobis humiliter supplica-siones, immunitates, privilegia runt ut nostro etiam munimine roborare, etc. confirmari ac alias in praemissis opportune provi- oratores Ancodere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos itaque, qui vos civitatem- Benigne anque vestram Anconitanam eximie sem-nuit Pontifex; per dileximus, observantiam et devotionem vestram erga nos et Sedem praefatam, per dictos oratores vestros, viros probatos, fidos et industrios, nobis luculenter declaratam, libenter agnovimus, ac prosperum statum et salubrem directionem civitatis nostrae praedictae illiusque offi-

ciorum sincero affectu desideramus, vos et vestrum quemlibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati estis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; necnon omnium et singulorum praedictorum et inde secutorum quorumcumque tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnia et singula decreta, statuta, concessiones, necnon privilegia, exemptiones, immunitates, favores, indulta, reintegrationes, commissiones, mandata, revocationes, voluntates, annullationes aliasque gratias per Paulum III, Iulium etiam III, Paulum IV et Gregorium XIII, praedecessores nostros praedictos, litterasque desuper confectas et in eis contenta quaecumque, apostolica auctoritate, tenòre praesentium, approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, omnesque 'et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus.

defensoresque designat;

§ 4. Quocirca venerabilibus fratribus Exequutores Anconitano, Asculano et Recanatensi episcopis per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte vestra fuerint requisiti, solemniter publicantes, vobisque et deputatis vestris in praemissis omnibus et singulis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra vos illis pacifice frui et gaudere, non permittentes vos aut deputatos vestros seu vestrum aliquem contra praesentium tenorem quomodolibet indebite molestari, perturbari vel inquietari; con- in cunctis suis operibus gloriosus, a quo

Bull. Rom. Vol. VIII.

tradictores quoslibet et rebelles, etiamsi episcopali vel maiori praefulgeant dignitate, per quascumque censuras et poenas ecclesiasticas ac etiam pecuniarias, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 5. Non obstantibus praemissis ac Derogat conconstitutionibus et ordinationibus aposto-trariis. licis; ac quibusvis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis legatis, vicelegatis, gubernatoribus, auditoribus, commissariis et aliis quibusvis personis ac locis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio, quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suc robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die viii octobris MDLXXXV, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 8 oct. 1585, pontif. anno 1.

#### XVII.

De regimine Studii generalis Valentini, ab Alexandro VI instituti, et applicatione beneficiorum ecclesiasticorum etc.

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Copiosus in misericordia Dominus et Exordium.

omnia bona defluunt, ad hoc nobis, licet I immeritis, suae sponsae universalis Ecclesiae regimen committere, et nostrae debilitati iugum apostolicae servitutisimponere voluit, ut tamquam de summo vertice montis ad huius mundi infima reflectentes intuitum, quid pro huiusmodi illustranda Ecclesia ad fidei orthodoxae divinique cultus et beneficiorum propagationem conferat, quidve statui et profectui animarumque saluti fidelium quorumlibet conveniat, attentius prospiciamus, fidelesque ipsos ad quaerenda litterarum studia, per quae militantis Ecclesiae respublica geritur, divini nominis ac eiusdem sidei cultus protenditur, omnisque prosperitas humanae conditionis augetur, nostrae sollicitudinis ope excitemus; ac in id pro nostri pastoralis officii debito propensius incumbamus, ut singulae Studiorum generalium Universitates, praesertim in locis Maurorum et aliorum infidelium, non ita pridem ad Christi fidem conversorum, progenie refertis constitutae, lectores fide et eruditione probatos, ad aliorum instructionem 1 nanciscantur, ac eisdem lectoribus, pro suis necessitatibus fructuosique eorum instituti prosecutione et exercitio, congruae subventionis auxilia favorabiliter subministrentur.

- § 1. Dudum siguidem omnia officia ce-Praepositura teraque beneficia ecclesiastica apud Seecclesiae Va-tentinae vacat. dem Apostolicam tunc vacantia et in antea vacatura collationi et dispositioni nostrae reservavimus, decernentes ex tunc irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contingeret attentari. Cum itaque postmodum praepositura mensis februarii in ecclesia Valentina, per liberam resignationem dilecti filii Thomae de Boria, canonici ecclesiae Toletanae et nuper praepositi mensis februarii indicta ecclesia Valentina, de illa, quam tunc obtinebat, in manibus no-
  - 1 Et sanae doctrinae conservationem addit Cherub. (R. T.).

stris sponte factam, et per nos admissam, apud Sedem praefatam vacaverit et vacet ad praesens, nullusque de illa, praeter nos, hac vice disponere potuerit sive possit, reservatione et decreto obsistentibus supradictis. Et, sicut exhibita nobis nuper pro parte dilectorum filiorum consulum iuratorum, rationalis et syndici civitatis Valentinae petitio continebat, ex duodecim singulorum mensium praeposituris, olim in dicta ecclesia Valentina pro totidem praepositis, qui annuatim fructus, redditus et proventus eiusdem ecclesiae Valentinae mensae capitularis recolligerent, ac inter illius canonicos pro tempore residentes, iuxta certam taxam ad id praescriptam, singulis mensibus distribuerent, institutis, dicta præpositura mensis februarii sola ibidem remanente, omnes alia aliorum mensium præposituræ huiusmodi pridem apostolica auctoritate perpetuo suppressae et extinctae, illarumque fructus, redditus et proventus praedictae mensae capitulari, dicta auctoritate, etiam perpetuo applicati et appropriati fuerint, ac ex fructuum, reddituum et proventuum mensae huiusmodi augmento ipsius ecclesiae Valentinae canonici decentem eorum gradum commode sustinere possint.

§ 2. Universitas vero Studii generalis Alexander VI Valentini, a felicis recordationis Alexandro generale Studi-PP VI, praedecessore nostro, ad qua-sed, propter tenuitatem reddirumcumque personarum, tam ecclesiasti- tuum, lectorum carum quam saecularium, in theologia, non valet, unde utriusque iuris prudentia, medicina et mala hic descripta oriuntur. artibus liberalibus, ac quibusvis aliis licitis facultatibus instructionem et profectum instituta, propter illius reddituum et proventuum, quingentorum ducatorum auri de Camera secundum communem extimationem valorem annuum non excedentium, tenuitatem, tantis necessitatibus et angustiis prematur, ut neque competentem mercedem singularum facultatum huiusmodi lectoribus praestare, nec mul-

torum aliorum onerum illiiugiterincumbentium gravitatem sustinere possit, et exinde utriusque iuris prudentiae lectiones ibidem saltem ex professo hactenus haberi commode non potuerint, illiusque regni indigenae, harum usu et commodo destituti, desideratos in huiusmodifacultatum studiis progressus consequi nequeant, vel pro illis capessendis ad alias longinquas et remotas Studiorum generalium Universitates, non sine magno personarum ac rerum suarum incommodo et dispendio, se transferre cogantur; quin etiam in universo regno. Valentiae, quod prae ceteris Hispaniarum regnis, Maurorum noviter ad fidem conversorum multitudine refertum, ac spectatae fidei et doctrinae virorum copia, pro ipsis Mauris et infidelibus ad religionis et fidei catholicae cultum convertendis, ac conversis in eadem religione et fide instruendis et confirmandis, maxime indigere dignoscitur, nullum seminarium a locorum ordinariis, iuxta formam concilii Tridentini, hucusque institutum existat, si dicta praepositura mensis februarii, quae nullum amplius ibidem servitium aut obsequium requirit, perpetuo supprimeretur et extingueretur, ac ex illius sic suppressae et extinctae fructibus, redditibus et proventibus, decem et octo aliae praepositurae in eadem ecclesia Valentina instituerentur pro totidem praepositis cathedraticis nuncupandis, qui apud eamdem ecclesiam Valentinam residerent, ac in illius choro missarum solemnibus et aliis divinis officiis assisterent; quorumque sex theologiam, et alii sex canonica, reliqui autem sex civilia iura, inibi in totidem publicis dictae Universitatis cathedris, eis ad id assignandis, pro una videlicet matutinis, altera vero partibus praepositorum huiusmodi pomeridianis horis, legere et interpretari teneantur, ex hoc profecto nedum ipsius ecclesiae Valentinae dignitati et decori, ac | mera, Petro Ferr. pariter de Boria, cle-

divini cultus ministrorumque et beneficiorum ecclesiasticorum in ea augmento consuleretur, verum etiam in ipsa Universitate litterarum studia per amplius propagarentur, ac doctissimorum et in huiusmodi facultatibus exercitatissimorum virorum concursus, pro ipsis lectionibus habendis, in dies maior fieret, eorumque opera, eruditione et doctrina, tam dicti regni indigenae in patrio solo, absque longo peregrinationis labore, quam undecumque advenientes ibidem, tamquam uberrimo sacrarum ac aliarum optimarum scientiarum seminario, in theologiae et utriusque iuris prudentiae facultatibus huiusmodi, instrui et edoceri, seque in illis exercere, ac tandem emeritos gradus et honores consequi, necnon reipublicae decori et ornamento, sibique et aliis utiles esse possent.

§ 3. Quare pro parte consulum iuratorum, rationalis et syndici praefatorum ergo Valentina supplicat pro asserentium Universitatem praedictam eo- concessione dirum cura et gubernio maxime dirigi, ac turas pro lectoillius professorum, lectorum, praecepto- dii etc. rum, bidellorum aliorumque officialium et ministrorum electionem et deputationem, necnon publicarum cathedrarum huiusmodi, ac salariorum et mercedum assignationem atque distributionem, ad se et nonnullos alios de ipsorum consilio existentes pertinere; ac dictae praepositurae mensis februarii fructus, redditus et proventus, qui omnes, pro una videlicet. Petro Ludovico Galcerando, etiam de Boria, magistro militiae S. Mariae de Montesa, et S. Georgii Cisterciensis Ordinis in dicto regno Valentiae institutae; pro altera vero illorum medietatibus Ioanni similiter de Boria, praeceptori praeceptoriae maioris dictae militiae, ipsius Petri Ludovici nato, ex dispensatione apostolica; necnon super eisdem pensio annua ducentorum ducatorum auri de Ca-

rico, dilectis filiis, illos et illam annuatim percipientibus, dicta auctoritate reservati existunt, quatuor millium et quadringentorum ducatorum auri similium, secundum extimationem praedictam, valoremannuum non excedere, nobis fuit humiliter supplicatum quatenus praemissis ac aliis infrascriptis annuere et desuper opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 4. Nos igitur, qui dudum inter alia Hic modo Pon- voluimus quod petentes beneficia ecclesiastica aliis uniri, tenerentur exprimere verum annuum valorem, secundum extimationem praefatam, etiam beneficii cui aliud uniri peteretur, alioquin unio non valeret; et semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset: quique hodie reservationem medietatis fructuum, reddituum et proventuum Petro Ludovico factam huiusmodi, quoad summam quingentarum librarum monetae Valentinae dumtaxat, eadem reservatione, quoad reliquam partem medietatis fructuum huiusmodi, ipsi Petro Ludovico salva et illaesa remanente, eiusdem Petri Ludovici ad hoc expresso accedente consensu, cassari et extingui, cassamque et extinctam fore et esse decerni; ac praedicto Thomae partem fructuum, reddituum et proventuum suppressae praepositurae mensis februarii huiusmodi cassatae similem, quae ad valorem annuum dictarum quingentarum librarum ascenderet, ex tunc, ita tamen quod omnes et quaecumque aliae assignationes sibi per dictum Petrum Ludovicum ex huiusmodi fructibus, redditibus et proventibus hactenus quomodolibet factae, etiam cassae et extinctae essentet esse censerentur. nec dictus Thomas quicquam ultra quingentas libras huiusmodi a Petro Ludovico et Ioanne praedictis, ex fructibus, redditibus et proventibus eis reservatis huiusmodi, quovis etiam alimentorum vel con-

gruae sustentationis praetextu, praetendere; ac huiusmodi partem, quae ad summam quingentarum librarum similium dumtaxat ascenderet, simul vel successive, in toto vel in parte, in dicta curia vel extra eam, etiam in mortis articulo, vel alias quandocumque sibi placeret, etiam absque aliqua litterarum apostolicarum desuper conficiendarum ac præsentium insinuatione 1 in unam vel plures personas ecclesiasticas, etiam quaecumque, quotcumqué et qualiacumque beneficia ecclesiastica obtinentes et expectantes, per eumdem Thomam nominandas, absque praepositorum cathedraticorum praedictorum vel quorumvis aliorum desuper praestando vel requirendo consensu, transferre valeret, reservari, concedi et assignari; necnon consulibus iuratis, rationali et syndico praedictis omnes et singulas expensas in supplicationis per nos super praesentibus gratiis signatae ac desuper conficiendarum et praesentium litterarum expeditione pro tempore factas, cuiuscumque summae et quantitatis forent, absque eo quod quicquam a Thoma et Petro Ludovico, ac Toanne et Petro Ferr. praedictis repetere possent, solvendi et praestandi licentiam elargiri concessimus. Consules iuratos et rationalem et syndicum praedictos eorumque singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serieabsolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, praedictam praeposituram mensis februarii, quae inibi beneficium seu officium simplex, aut personatus vel administratio existit, et personalem residentiam non requirit, sive praemisso sivealio quovis modo,

1 Cherub. addit vel praesentatione (R. T.).

aut ex alterius cuiuscumque persona, seu per similem resignationem dicti Thomae vel cuiusvis alterius de illa in Romana Curia vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus sponte factam, aut assecutionem alterius beneficii ecclesiastici quavis auctoritate collati, vacet, etiamsi tanto tempore vacaverit quod eius collatio, iuxta Lateranensis statuta concilii, ad Sedem Apostolicam legitime devoluta, ipsaque praepositura mensis februarii dispositioni apostolicae specialiter vel alias generaliter reservata existat, et super ca inter aliquos lis, cuius statum praesentibus haberi volumus pro expresso, pendeat indecisa, dummodo eius dispositio ad nos hac vice pertineat, dicta apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo supprimimus et extinguimus; ac illius et aliarum suppressarum praepositurarum praedictarum loco, in dicta ecclesia Valentina decem et octo alias praeposituras, quae ibidem simplicia officia seu beneficia existant, ac etiam per canonicos dictae ecclesiae seu dignitates aut cappellanias vel alia simplicia beneficia ecclesiastica ibidem obtinentes, etiam una cum ipsius ecclesiae Valentinae canonicatibus et praebendis seu dignitatibus vel cappellaniis aut aliis beneficiis huiusmodi, absque dispensatione apostolica, obtinere possint, pro totidem praepositis, sex videlicet primariis, et sex secundariis, ac reliquis sex tertiariis, cathedraticis nuncupandis, qui habitum et insignia per olim praepositos mensium huiusmodi deferri solita, gestare et deferre, ac ad illorum instar stallum in choro, necnon locum in processionibus ceterisque actibus publicis et privatis, omnibus et quibuscumque, non tamen capitularibus, dictae ecclesiae Valentinae immediate postillius canonicos, iuxta ordinem ad id eis praescribendum, habere; necnon apud dictam ecclesiam Valentinam residendo l

et divinis officiis interessendo, omnibus et singulis distributionibus quotidianis, tam diurnis quam nocturnis, aliisque iuribus, obventionibus et emolumentis, in quibuscumque rebus consistentibus, et quocumque nomine nuncupatis (non tamen ex fructibus, redditibus et proventibus aliarum undecim praepositurarum huiusmodi, praedictae mensae capitulari applicatis et appropriatis, provenientibus), necnon privilegiis, indultis, facultatibus, honoribus, præeminentiis, praerogativis, exemptionibus, immunitatibus, libertatibus ceterisque gratiis, tam spiritualibus quam temporalibus, quibus praepositi mensium huiusmodi, qui pro tempore fuerint, ratione dictarum praepositurarum suppressarum, apud ipsam ecclesiam Valentinam residendo, et divinis officiis interessendo, frui, potiri et gaudere poterant et debebant, pariformiter et absque ulla prorsus differentia, uti, potiri et gaudere possint et debeant. Et quorum sex in primis, et alii sex in secundis, ac reliqui sex in tertiis singularum facultatum theologiae et utriusque iuris prudentiae huiusmodi cathedris eis ad id assignandis easdem facultates, pro una videlicet matutinis, altera vero medietatibus decem et octo praepositorum huiusmodi, pomeridianis horis, publice legere et interpretari teneantur, auctoritate et tenore praefatis, etiam perpetuo erigimus et instituimus. Illisque sic erectis et institutis, pro earum dote ac illas pro tempore obtinentium substentatione, omnia et singula fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta suppressae praepositurae mensis februarii huiusmodi, per dilectos filios capitulum dictae ecclesiae Valentinae inter praepositos cathedraticos praefatos tantummodo et forma infrascriptis distribuenda et repartienda, eisdem auctoritate et tenore, similiter perpetuo applicamus et appropriamus. Quodque omnia et singula fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta suppressae praepositurae mensis februarii huiusmodi, deductis prius illius oneribus quibuscumque, et salvis omnibus supradictis, in duodecim aequales partes, ac ex eis quinque inter primarios et aliae quatuor inter secundarios, ac reliquae tres partes huiusmodi inter tertiarios praepositos cathedraticos praefatos proportionabiliter a praedictis capitulo singulo quoque quadrimestri, ut praefertur, dividi et repartiri debeant. Ita tamen quod corum singuli, pro cuiusque lectionis sibi incumbentis omissione, legitimo impedimento cessante, ratam partemportionis, quae, illius ratione, facto iusto calculo, alias ad ipsos pertineret omnino amittant, illaque per censorem seu punctatorem ad id pro tempore deputatum retineri, ac pro una rectori Universitatis, et alia ipsi censori seu punctatori, reliqua vero partibus confraternitati pauperum scholarium dictae Universitatis irremissibiliter applicari debeat. Si vero rector aut censor seu punctator praefati ratam partem eos tangentem acceptare recusaverint, eadem dictae confraternitati cedat.

dii eligendi for-

§ 5. Et quia singulis trienniis unus ex Rectoris Stu-lectoribus cathedraticis dictae Universimam praescritatis in illius rectorem per consules iuratos, rationalem et syndicum ac nonnullos alios de eorum consilio existentes praefatos, hactenus eligi consuevit, et ex longo rerum usu compertum sit non expedire ut dictus rector a gremio lectorum cathedraticorum huiusmodi assumatur; quod, ex nunc de cetero perpetuis futuris temporibus, pro tempore existentes consules iurati, rationalis et syndicus praefati et alii, ad quos electio huiusmodi pertinet, unum ex canonicis dictae ecclesiae Valentinae seu aliquam illius dignitatum obtinentibus, non tamen de gremio praeposi-

torum cathedraticorum praefatorum existentibus, in rectorem eiusdem Universitatis de triennio in triennium, cum omnibus et singulis honoribus, favoribus, gratiis, praerogativis, præeminentiis, facultatibus, iúrisdictionibus, libertatibus, privilegiis, exemptionibus, immunitatibus, gratiis, oneribus et emolumentis pro tempore existenti rectori dictae Universitatis de iure vel consuetudine aut ex privilegio, tam apostolica quam imperiali et regia auctoritatibus concesso, aut alias competentibus et competituris, eligere debeant; ipseque sic electus, triennio sui rectoratus elapso, in eo continuari seu confirmari aut ad aliud triennium immediate subsequens iterum eligi nullatenus possit.

§ 6. Quodque omnes et singulae prae- collationis epositurae praefatae, tam hac prima vice tamin futurum a primaeva erectione huiusmodi, quam praefinit; deinceps, quoties illas et earum quamlibet per cessum, etiam ex causa permutationis, vel decessum seu quamvis aliam dimissionem vel amissionem aut privationem pro tempore existentium praepositorum cathedraticorum praefatorum vel alias quovis modo, etiam apud Sedem praefatam, ac etiam in aliquo ex mensibus, in quibus vacantium officiorum et beneficiorum ecclesiasticorum collatio et quaevis alia dispositio nobis et dictae Sedi, etiam per constitutiones apostolicas seu Cancellariae Apostolicae regulas, reservata existit seu pro tempore fuerit, aut etiam ordinariis collatoribus, per easdem constitutiones seu regulas vel litteras alternativarum aut alia privilegia et indulta, concessa est hactenus et in posterum concedenda, simul vel successive vacare contigerit, sex primarum et sex secundarum ac sex tertiarum cathedrarum theologiae et utriusque iuris prudentiae huiusmodi lectoribus per consules iuratos ac rationalem et syndicum necnon alios, ad quos electio et deputatio eorumdem per-

tinent, praevio diligenti et rigoroso examine, ac alias iuxta ipsius Universitatis instituta et laudabiles consuetudines eligendis et deputandis, perpetuo affectae sint et esse censeantur; ac illis post nominationem et electionem consulum iuratorum, rationalis et syndici, ac aliorum intervenire debentium et solitorum praefatorum, sine aliquo obstaculo, ac omni impedimento et tergiversatione cessante (postquam in eius manibus catholicae fidei professionem, iuxta articulos pridem a Sede praefata propositos, expresse emiserint), conferantur et assignentur, ac conferri et assignari debeant; nec duae ex eis per unum insimul ullatenus obtineri debeant. Quodque singulae praepositurae huiusmodi sub nullis specialibus vel generalibus, etiam mentalibus, reservationibus, affectionibus, etiam in corpore iuris clausis, necnon expectativis, coadiutoriis, mandatis, facultatibus, indultis de providendo, commendando aut alias disponendo, vel aliis gratiis praeventivis, per nos aut praedecessores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes, et dictam Sedem vel eius legatos, etiam consideratione et intuitu ac contemplatione seu ad instantiam imperatoris, regum, reginarum, ac etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium vel aliorum principum, et ex quacumque causa, quantumlibet urgenti, pro tempore factis, comprehendantur; nec etiam tamquam vacantes apud Sedem praefatam, aut ulla alia ratione, generaliter vel specialiter reservari, nec illarum vacatione per resignationem, etiam ex causa permutationis, etiam apud Sedem eamdem, pro tempore occurrente, per nos aut pro tempore existentem Romanum Pontificem vel Sedem huiusmodi de illis provideri aut alias quoquomodo disponi possit; et quaecumque collationes, provisiones, commendae et aliae dispositiones, quas ex nunc de cetero de prae-

posituris praefatis quibusvis personis alias quam per dictum rectorem ad nominationem et electionem consulum iuratorum, rationalis, syndici ac aliorum ius nominandi et eligendi huiusmodi habentium, quovis modo, etiam per Sedem praefatam, fieri contigerit, nullae et invalidae nulliusque roboris et momenti sint et esse censeantur, ac pro nullis et infectis habeantur; nec cuiquam ius seu, etiam coloratum, possidendi titulum tribuant. Ad haec, nullus omnino praepositorum praefatorum praeposituram per eum pro tempore obtentam in alterius quam dicti rectoris manibus, et id quidem libere, resignare aut dimittere, seu iuri sibi in eis vel ad illas competenti cedere, nec reservationi fructuum, reddituum, proventuum, iurium, obventionum et emolumentorum aut quotidianarum distributionum eiusdem praepositurae seu alicuius partis eorum, aut pensionis annuae, super eisdem consentire possit. Et quicumque ex ipsis praepositis, per tres menses continuos a legendi munere sibi pro tempore incumbente, legitimo cessante impedimento, per rectorem, consules iuratos, rationalem et syndicum praedictos approbando, cessaverit, ex tunc dictis tribus mensibus elapsis, cathedra sibi assignata et illi affecta praepositura, pro ipso iure et facto, absque alia declaratione, perpetuo privatus sit et esse censeatur, indeque sine spolii et attentatorum vitio amoveri; ac consules iurati, rationalis et syndieus, cum ceteris in electione intervenire solitis, alium, in illius sic privati et amoti locum, ad cathedram huiusmodi, praevio examine, ac alias modo et forma praemissis, eligere et deputare; rector vero praedictus sic electo et deputato praeposituram eidem cathedrae affectam, tamquam per privationem et amotionem huiusmodi vacantem, nullo alio facto examine, omnique exceptione

Lectoribus

et tergiversatione cessante, conferre et | de illa etiam providere; ipsumque in corporalem possessionem cathedrae et illi affectae praepositurae huiusmodi, iuriumque et pertinentiarum suorum quorumcumque, inducere debeat. Quodque singuli præpositi praedicti, intra sex menses a die habitae per eos possessionis suae cuiusque praepositurae, duodecim ad minus conclusiones earum facultatum quas lecturi sunt, coram loci ordinario, tamquam eiusdem Universitatis cancellario a Sede praedicta deputato, ac praedictis capitulo tueri teneantur; alioquin, eisdem sex mensibus elapsis, omnibus insignibus, ipsis ratione suarum praepositurarum huiusmodi competentibus, donec et quousque easdem conclusiones, ut praesertur, sustinuerint, destituti remaneant.

missionis normam ponit;

- § 7. Ceterum, ut virtutis aemulatione Lectorum ad-maiores fructus et progressus ibidem proveniant, ac cognitae et spectatae cuiusque doctrinae convenientia praemia conferantur, quilibet praepositorum praedictorum de inferiori ad superiorem cathedram, per mutuum concursum, singulo quoque triennio, admitti, et si, rigoroso examine praevio, magis idoneus repertus fuerit, ad superiorem cathedram huiusmodi ascendere, et eo casu praeposituram eidem superiori cathedrae affectam, tamquam ipso iure et facto vacantem, consegui; alter vero evictus, ad aliam sibi adiudicandam cathedram et illi affectam praeposituram transire debeat. Singuli quoque praepositi cathedratici praefati, examini eorum, qui ad baccalaureatus, licentiaturae, doctoratus et magisterii gradus in sua cuiusque facultate pro tempore promovebuntur, intervenire possint; ac eamdem portionem ex emolumentis inde provenientibus quam singuli alii examinatores percipere debeant.
  - § 8. Et tam ipsi praepositi quam dictus rector, omnibus illis horis et temporibus

quibus suis officiis et functionibus vacabunt, autscholarium disputationibus, exa- tributiones pro minibus, promotionibus aliisque actibus tempore quo lepublicis suae cuiusque facultatis et professionis assistent et intervenient, ad residendum in dicta ecclesia Valentina et illius choro, ac interessendum divinis officiis minime teneantur, et nihilominus distributiones quotidianas percipiant et lucrentur cum ea integritate, qua illas perciperent et lucrarentur, si statutis horis et temporibus huiusmodi in ipsa ecclesia Valentina et illius choro residerent, et divinis officiis interessent.

- § 9. Qui vero praeposituras primarum Lectorum mucathedrarum huiusmodi pro tempore obti- nus circa lites nuerint, quando et quoties a praefatis ca- nes praescribit; pitulo requisiti fuerint, in omnibuset singulislitibus, causis et negotiis ecclesiae Valentinae illiusque capituli huiusmodi, tam conjunctim quam divisim (non tamen contra Universitatem Studii generalis ac communitatem et rempublicam civitatis Valentinae huiusmodi), advocare et patrocinari, ac consilium et operam fideliter praestare; theologi vero verbum Dei in ipsa ecclesia Valentina praedicare et concionari gratis et absque ulla prorsus mercede debeant et teneantur, auctoritate et tenore similibus, pariter perpetuo statuimus et ordinamus.
- § 10. Necnon pro tempore existentibus Archiepiscoarchiepiscopo Valentino, tamquam can-no et aliis dat cellario, seu eius vicario ac rectori Uni-dendi statuta versitatis, necnon iuratis consulibus, ra-servitta etc.; tionali et syndico civitatis Valentinae ceterisque ius eligendi huiusmodi habentibus, ut, vocatis et adhibitis secum aliquibus dictae ecclesiae Valentinae canonicis. litterarum scientia ac rerum usu praeditis, quos ad hoc duxerint eligendos, ac alias iuxta facultatem eis a praefato Alexandro praedecessore concessam, quaecumque alia statuta, ordinationes et decreta, ad electionem, deputationem, qua-

litates, onera et servitia lectorum cathedraticorum huiusmodi pertinentia, ac alias in praemissis et circa ea necessaria et opportuna, licita tamen et honesta ac sacris canonibus et concilii Tridentini decretis non contraria condere, eague, postquam condita fuerint, quoties pro illorum ac rerum et temporum qualitate vel alias expediens videbitur, mutare, corrigere, reformare, alterare, moderari, interpretari, ac in toto vel in parte revocare, atque alia de novo edere libere et licite valeant. auctoritate et tenore praefatis, de speciali gratia indulgemus.

§ 11. Decernentes praemissa omnia Clausulas prae- necnon praesentes litteras nullo umquam tempore, etiam ex eo quod causae, propter quas emanarunt, coram ordinario loci, etiam tamquam Sedis praefatae delegato, yel alibi examinatae, verificatae et approbatae, ac ad id interesse habentes vocati non fuerint, neque ipsi illis consenserint, aut alio quocumque praetextu, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio seu intentionis nostrae vel alio quovis defectu notari, impugnari, invalidari, ad terminos iuris reduci, in ius vel controversiam revocari, aut adversus illa quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari posse; nec sub quibusvis unionum, annexionum, incorporationum, suppressionum, extinctionum, separationum, dismembrationum, applicationum, appropriationum, etiam effectum non sortitatarum, aliarumque similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificationibus, aut aliis contrariis dispositionibus, per nos seu alios Romanos Pontifices successores nostros aut Sedem huiusmodi, etiam cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis pro tempore factis, etiamsi de eisdem specialis, specifica, expressa et individua mentio fiat, comprehendi; sed, tamquam in sidei catholicae et divini cultus favorem ac publicam utilitatem et salutem concessa, semper valida et efficacia fore, ac quoties illae emanabunt, toties in pristinum et eum, in quo antea erant, statum restituta, reposita et plenarie reintegrata, ac de novo, etiam sub data per consules iuratos, rationalem et syndicum praefatos, eorumque successores ac alios, quos ipsae praesentes litterae concernunt et concernent in futurum, eligenda, concessa esse.

§ 12. Sicque per quoscumque iudi- Clausulam subces, ordinarios vel delegatos, quavis lata etc. addit; auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quavis causa et instantia, iudicari ac definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 13. Quocirca venerabilibus fratribus nostris archiepiscopo Valentino, et epi-nuus constru-tionis deput;at scopo Oriolensi, ac dilecto filio archidiacono ecclesiae Valentinae per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte pro tempore existentium consulum iuratorum, rationalis et syndici ac praepositorum praedictorum seu alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra easdem praesentes et in eis contenta huiusmodi ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari; ipsosque consules iuratos, rationalem et synpraesentibus, ac earum toto tenore et data, dicum ac praepositos pro tempore existentes, ceterosque omnes, quos eædem praesentes quomodolibet concernunt et concernent in futurum, illis omnibus et singulis pacifice frui et gaudere, non permittentes eos vel quempiam ex ipsis, desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari, perturbari vel inquietari. Contradictores quoslibet et rebelles, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

trariorum dero-

§ 14. Non obstantibus priori voluntate Clausulas con- nostra, et aliis praemissis; ac Lateranengalorias subdit, sis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri probibentis, necnon piae memoriae Bonifacii Papae octavi, etiam praedecessoris nostri, etiam illa qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim. nisi in certis expressis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede praefata deputati extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint. contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere debeant seu praesumant, et in concilio generali edita de duabus diaetis, duminodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus velgeneralibus, constitutionibus et ordinationibus: necnon ecclesiae Valentinae et Universitatis huiusmodi, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis illis, ac ipsius ecclesiae Valentinae praesuli pro tempore existenti, necnon

capitulo, rectoribus, consulibus iuratis, rationali et syndico praedictis ac quibusvis aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam ad imperatoris, regum, reginarum, ducum vel aliorum principum instantiam, seu etiam motu proprio et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, etiam consistorialiter, in genere vel in specie ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de officiis dictae ecclesiae Valentinae speciales vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales dictae Sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiam si per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum. quas quidem litteras et processus habitos per easdem ac inde secuta quaecumque ad dictam praeposituram mensis februarii volumus non extendi; sed nullum per hoc eis, quoad assecutionem officiorum vel beneficiorum aliorum, praeiudicium generari; et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, quorumcumque tenorum existant, per quæ, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habendasit de verbo ad verbum in nostrislitteris mentio

specialis; aut si aliquibus, communiter vel ! divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Nulli ergo omnino etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, m kalendas novembris, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 30 octob. 1585, pontif. an. I.

### XVIII.

Ut in Ordine Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum observetur reformatio edita a commissariis deputatis per Pium V et Gregorium XIII, cum declarationibus Sixti Papae V<sup>1</sup>.

#### Sixtus Papa V, ad futuram rei memoriam.

Exordium.

tionem

Ordinis.

Ut cuncti fideles, praesertim vero religiosi, mutuo invicem fraternae dilectionis vinculo copulati, unanimes in pace ac tranquillitate Altissimo famulentur, quae inter eos dissidii, scandali aut dissensionum occasionem praebent, libenter, quantum in nobis est, nostra auctoritate interposita, declarare et diffinire studemus, sicuti ad hoc paterna charitas et pastoralis muneris sollicitudo nos admonet.

- § 1. Dudum siquidem felicis recorda-Pius V Phi- tionis Pius Papa quintus, praedecessor lippo Menezes Gulielmo noster, fide dignarum personarum testi-Montano communiti reforma- moniis certior factus fratres Ordinis B. huius M. de Mercede Redemptionis Captivorum reformatione indigere, ut pastoralis officii debito satisfaceret, Philippo de Menezes, tunc rectori collegii S. Gregorii oppidi Vallisoleti Palentinae dioecesis in pro-
  - 1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

vincia Castellae, et dilecto filio Gulielmo Montano, tunc priori domus Gerundensis fratrum Praedicatorum principatus Cataloniae in provincia regni Aragonum, iuxta morem dictorum Ordinum, dedit in man--datis ut eosdem fratres B. Mariae de Mercede, eorumque domos, conventus, superiores et singulas personas visitarent, corrigerent, reformarent, et tam capitulum generale in loco eis beneviso convocandi, quam statuta condendi, aliasque amplissimas facultates eis concessit.

- § 2. Quo Philippo rectore, re infecta, Philippo dedefuncto, piae memoriae Gregorius Papa functo, Ferdinandum del Ca-XIII, etiam praedecessor noster, dilectum stillo sufficit filium Ferdinandum del Castillo, tunc priorem domus Beatae Mariae de Atoca, Ordinis fratrum Praedicatorum, Toletanae dioecesis, in illius locum, quoad curam visitandi et reformandi facultates et alia supradicta, subrogavit.
- § 3. Qui ambo in oppidum de Guadalaxara, dictae Toletanae dioecesis, legitime coacto capitulo generali, nova convenientes, atque inibi capitulo gene-statuta condirali fratrum dicti Ordinis B. Mariae de exequi mandat Mercede congregato, reformationem op- gorius. portunam et novas quasdam constitutiones, inter alia de loci futuri capituli generalis, deque magistri generalis electione, promulgarunt, quae omnia per eumdem Gregorium praedecessorem confirmata fuerunt, qui eadem illa mandavit inviolabiliter observari, prout in singulis dictorum praedecessorum litteris in forma brevis confectis latius continetur.
- § 4. Verum, etsi omnes fratres dicti Attamen su-Ordinis B. Mariae de Mercede ubique exi- per tali reforstentes illis acquiescere debuissent, tamen nullae inter frasuper designatione dicti loci pro capitulo sunt controvergenerali celebrando, necnon electione et siae. modo eligendi magistrum generalem et aliis forsan rebus, varias controversias, dissensiones et forsan lites exortas, adhuc, etiam super litteris huiusmodi, dictorumque praedecessorum mentis et voluntatis

Commissarii. derunt, quae praefatus Gre-

cepimus indecisas.

cipit Sixtus.

§ 5. Ad tollendam igitur, nostra potis-Quibus ad se simum interpretatione, ut par est, super dictam reforma- nostrorum praedecessorum voluntate et tionem omnino intentione disceptandi occasionem; simul etiam ut conciliemus inter ipsos religiosos concordiam et unionem, quos piae contemplationi et divino cultui intentos esse decet potius quam controversiis et litibus implicari, ne ii sumptus, qui in redemptionem captivorum iuxta eorum instituta fieri deberent, in lites convertantur, diligenter et accurate consideratis et perpensis iis omnibus quae in huiusmodi negotio consideranda erant, deque universo statu ac meritis causarum et controversiarum huiusmodi plene informati, motu proprio et ex certa scientia, easdem controversias et lites omnes et quascumque in dicta Curia et in Palatii Apostolici auditorio et alibi, etiam extra dictam Curiam, coram quibuscumque iudicibus super praemissis pendentes, etiam instructas, in quibuscumque statu et terminis reperiantur, ab eisdem iudicibus ad nos harum serie advocantes, illasque penitus cassantes et extinguentes, ac omnibus et quibuscumque fratribus eiusdem Ordinis B. Mariae de Mercede et eorum superioribus et quibusvis aliis super praemissis contendentibus seu id sua interesse praetendentibus perpetuum desuper silentium imponentes, auctoritate earumdem praesentium praecipimus et mandamus dictam reformationem, a praedictis Gulielmo et Ferdinando in dicto loco de Guadalaxara felicis recordationis Pii auctoritate factam, et a similiter felicis recordationis Gregorio praedecessore, ut praefertur, confirmatam, cuius tenorem praesentibus haberi volumus pro expresso, in omnibus et per omnia inviolabiliter observari debere.

§ 6. Et nihilominus ulterius conside-

declaratione, in Romana Curia pendere ac- | rantes et providere volentes, adducti Magistri geneexemplo aliarum bene et recte instituta- ralis electio-quolibet rum et approbatarum Religionum, cum sexennio Geri satis absurdum sit quod in illis observatur huic Ordini denegari, nempe ut cum capitulum generale Ordinis simul congregari contigerit, et tunc decernendi et statuendi de loco, tempore et aliis, quae ad futura capitula celebranda ac superiores Ordinis eligendos pertinent, libera sit deliberatio, motu simili statuimus et ordinamus ut in posterum capitulum generale tertio quoque anno celebretur, in quo generalis magister ad illud triennium et non ultra confirmetur, ita ut quolibet sexto anno novus eligatur.

> § 7. Quod si forte intra primum vel Defuncto miintra secundum triennium per dicti magi-nistro general stri generalis decessum vel alio modo ma- pituli, prior mogistratus seu administratio huiusmodi va- nonensis est care contigerit, si per quatuor menses ante iure suo vicafestum Pentecostes id evenerit, capitulum fiat dicto primo tempore dicti festi; si autem successerit mors vel alia ut praefertur vacatio intra tempus quatuor mensium ante dictum festum, tunc similiter ad tempus Pentecostes non eiusdem, sed sequentis anni, post vacationem differatur; interim autem donec capitulum novaque electio fiat, prior monasterii Barchinonensis, quod primum erectum ac constructum in hac Religione fuit, semper sit caput et totius Ordinis vicarius generalis.

> § 8. Primum capitulum generale dicti Primum capi-Ordinis fratrum B. M. de Mercede in ci-tulum in civi-tate Caesarauvitate Caesaraugustana quamprimum con- gustana cogengregetur.

> § 9. Et tam in eo quam deinceps in unoquoque capitulo primum quidem de capitulo de loco ipsius magistri generalis electione seu turi capituli et confirmatione; deinde vero, electione seu electione miniconfirmatione magistri generalis expedita, tractandum. de loco sequentis et statim post triennium futuri capituli, per libera et secreta suffra-

gia eius qui electus fuerit generalis et l diffinitorum ac aliorum vocalium, ad quos spectat, deliberetur ac statuatur.

huiusmodi capitenendum.

§ 10. Semper autem quidquid super his Quidquid in ab ipso postremo capitulo generali orditulo fuerit sta- natum et decretum fuerit, omnino sancte tulum, firmiter et inviolate observetur, nulla loci alicuius distinctione habita neque personarum exceptione; sed, Dei tantum honorem prae oculis habentes, fratres capitulares, qui ferendi in capitulo generali suffragii ius habent, quos vocales appellant, nihil aliud spectent, nisi ut talis eligatur persona. quae ad regimen et gubernationemipsius Ordinis administrandum, ipsosque fratres in officio et disciplinae regularis observantia continendos maxime idonea: talis etiam locus, qui et libertati electionis et commoditati totius Ordinis et singularum provinciarum illius magis opportunus videbitur, ceteris autem in suo robore permansuris.

mitas.

§ 11. Decernentes praesentes litteras Praesentium de subreptionis vel obreptionis vitio, seu intentionis nostrae vel quovis alio defectu, etiam ex eo quod ii, quorum interest, modis legitimis vocati et auditi non fuerint, aut alias quovis praetextu, impugnari aut invalidari non posse; sicque in praemissis universis et singulis per quoscumque iudices et commissarios, etiam Palatii Apostolici causarum auditores et S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quavis causa vel instantia, iudicári et definiri debere; ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

derogatio.

§ 12. Non obstantibus nostra de non Obstantium tollendo iure quaesito, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac in conciliis, etiam generalibus, editis;

firmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam per modum pactorum et conventionum inter ipsos fratres initorum editis, etiam ab immemorabili tempore pacifice observatis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis dicto Ordini illiusque domibus quibuscumque, illorumque prioribus, fratribus seu quibusvis locis, illorumque magistratibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, et cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu proprio vel alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa ac individua, non autem per clausulas generales idem importantes, habenda mentio seu expressio, aut quaevis alia exquisita forma servanda foret, tenores huiusmodi pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, ad effectum praesentium dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die v novembris MDLXXXV, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 5 nov. 1585, pontif. anno 1.

## XIX.

Ampliatio collegii septem notariorum Sedis Apostolicae antiquitus instituti ad numerum duodecim, cum gratiarum et privilegiorum extensione pro ipsis septem notariis 1

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex, Christi vicarius, uti Procemium. 1 Hi notarii, protonotarii nuncupantur in necnon praedictis et aliis, iuramento, con- Pii II const. v. Cum servare, tom. v, pag. 152,

prudens paterfamilias, provide animadvertens in agro dominico multam messem esse, ut opus Domini recte et sine confusione adimpleatur, singulis curas partitur et officia distribuit, et ea nonnumquam pro felici ipsius agricultura et directione adauget, prout in Domino conspicitsalubriter expedire.

protonotario-

§ 1. Hinc est quod nos, volentes colle-Collegium vii gium notariorum Sedis Apostolicae de run institutum numero participantium, quod olim per fuit ad gesta Recelesiae doscrifelicis recordationis Clementem I, Antheresae doscrifelicis rum etiam I et Iulium similiter I, praedecessores nostros, ad res martyrum et quaecumque ad Ecclesiam pertinerent fideliter describenda, et descripta scriniis Ecclesiae recondenda, institutum, ordinatum et destinatum fuit, ad Romanae Ecclesiae decorem et ornamentum (ut par est) augere, dictis et aliis rationabilibus causis animum nostrum moventibus.

desim;

§ 2. Ultra septem notariorum de numero Quod hic Pon- participantium officia ad praesens in ditendit ad duo- cto collegio existentia, quinque alia similia officia, motu proprio et ex certa nostra scientia, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus pro duodecim notariis. Ita quod deinceps quinque alii viri per nos et pro tempore existentem Romanum Pontificem eidem collegio notariorum adscribendi et deputandi, una cum ex nunc existentibus notariis unum corpus et collegium integrum et indistinctum constituant et efficiant; et duodecim officia pro duodecim notariis, omni prorsus inter eos sublata differentia, omnino similia et aequalia, in omnibus et per

> ubi de ipsorum et episcoporum praecedentia definitio habetur. Praedictis septem notariis hic idem Pontifex exemptionem a gabella pro sex doliis vini elargitus est, in alio speciali diplomate sub die XXII februarii MDLXXXVI expedito, quod hic inserere consulto praetermisi.

omnia, eiusdemque iuris, potestatis, iurisdictionis et auctoritatis existant.

§ 3. Ipsumque collegium sic auctum Omnesque iiset institutum et in unum corpus prorsus dem gratis et redactum, et duodecim notarii praedicti formiter exorpro tempore existentes, eisdem privilegiis, exemptionibus, facultatibus, praerogativis et gratiis quibuscumque, ubique, indifferenter potiantur, utantur et gaudeant, quibus antea ipsum collegium et septem illius notarii quovis modo, coniunctim vel separatim, potiebantur, utebantur et gaudebant; necnon redditus, proventus, emolumenta et omnia alia singula, tam ex communi massa quam alibi quocumque tempore debita et debenda, ordinaria et extraordinaria, aequaliter percipiant; ac munera, functiones et officia, tam publica quam privata, semper sortiantur et obtineant, exerceant et assequantur, prout prius, ante auctionem ad duodenarium numerum huiusmodi, collegium ipsum et illius septem notarii habebant, percipiebant et obtinebant, perinde ac si a principio collegium praedictum sic auctum, ac cum antiquo confusum, unitum et incorporatum, et illius officia pro duodecim notariis instituta fuissent. Statuentes quod perpetuis futuris temporibus dictum collegium habeat duodecim notariatuum officia inter se promiscua et confusa; ita quod quinque notarii eidem collegio adscribendi cum aliis septem nunc existentibus omnino pares et aequales existant, et nullum inter eos discrimen neque differentia prioritatis, potioritatis et antiquioritatis adsit, quo posteriores a prioribus vel alter ab altero discernantur. Ita quod, adveniente vacatione sive antiquorum sive augmentatorum, semper in supplicatione exprimatur quod unum ex duodecim officiis notariorum vacat, alioquin notarii nequaguam admittere teneantur.

§ 4. Et insuper, ut duodecim notarii

gnal.

An. C. 1585

Annuum red- praedicti onera sibi incumbentia suppor- 1 tare, et iuxta ipsorum qualitatem et dignitatem decentius se sustentare valeant, providere volentes, redditum annuum mille nongentorum et octuaginta scutorum monetae ex fructibus, redditibus et proventibus dohanae et thesaurariae nostri patrimonii per pro tempore existentem dohanerium et thesaurarium eiusdem patrimonii, singulis mensibus pro rata, massae communi dicti collegii persolvendum; ita quod liceat eidem collegio et duodedecim illius notariis posthac, una cum aliis ipsius collegii redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus et emolumentis sibi hucusque assignatis seu in futurum assignandis, aut quovis modo proveniendis, illum percipere, exigere et levare, ac inter eos aequis portionibus distribuere et dividere, motu et auctoritate similibus perpetuo applicamus, illumque cum omnibus aliis redditibus et emolumentis confundimus. In recompensam vero dicti annui redditus, dohanae et thesaurariae praedictis affictum seu redditum annuum terrae nostrae Bladae, Viterbiensis dioecesis, qui est scutorum mille centum et octuaginta, et alia octingenta scuta similia ex residuo gabellae civitatis nostrae Spoletanae, dictam summam scutorum mille nongentorum et octuaginta constituentia, etiam pro maiori ipsius dohanerii et thesaurarii cautela, perpetuo concedimus et assignamus. Decernentes praedicta omnia et singula ab omnibus, ad quos spectat, prorsus observari et adimpleri debere; et praesentes litteras vim validi et efficacis contractus inter Sedem et Cameram Apostolicam ac nosmetipsos et successores nostros Romanos Pontifices ex una, et collegium ac singulos duodecim notarios huiusmodi illorumque successores vel causam ab eis habentes, ex altera partibus, solemniter et legitime stipulati, perpetuo obtinere; dictamque Ca-

merani ad eosdem notarios omnes et singulos in iuribus praedictis tuendos, et ab omni incommodo, laesione, lite, causa et controversia immunes, indemnes et exemptos conservandos teneri et obligatam esse.

§ 5. Et sic per quoscumque iudices, clausula subetiam causarum Palatii Apostolici audito- lata. res et S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere. Irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavisauctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Assecuratio

§ 6. Et pro praedictis omnibus et singulis firmiter observandis et adimplendis, dictae assignaac pro potiori cautela collegii xii notariorum praedictorum, tam pro pecuniis, quas pro Camerae et Sedis praedictarum occurrentibus necessitatibus iam solverunt et in posterum solvent, quam pro fructibus, redditibus et proventibus sibi assignatis, quae numquam in sortem principalem computari volumus, ac damnis, expensiset interesse passis, factis, patiendis et faciendis, omnia et singula dictae Camerae bona mobilia et immobilia, iura, actiones et emolumenta, ac redditus, proventus, praesentia et futura: ita quod liceat, propria ipsius collegii auctoritate, nullo alio a nobis seu pro tempore existente Romano Pontifice desuper expectato mandato, licentia seu decreto, dictorum bonorum, reddituum seu proventuum, pro dictis pecuniis, damnis, expensis et interesse, possessionem capere et retinere, motu et auctoritate similibus obligamus et hypothecamus.

§ 7. Quocirca venerabili fratri nostro Executoris hu-Alexandro, episcopo Ostiensi, cardinali tatio et facul-Farnesio nuncupato, eiusdem S. R. E. tales. vicecancellario, per apostolica scripta mandamus quatenus ipse, per se vel alium seu alios, faciat quinque notarios praedi-

ctos sic auctos, si et postquam per nos aut pro tempore existentem Romanum Pontificem ad id deputati fuerint, ad quinque officia huiusmodi, ad instar aliorum septem notariorum, absque aliqua prorsus differentia, eorumque liberum exercitium, necnon honores, onera, salaria et emolumenta, iuxta praesentium tenorem et continentiam, admitti, eisque de emolumentis praedictis integre responderi, ac easdem praesentes litteras ab omnibus. ad quos spectat et spectabit in futurum, inviolabiliter observari. Non permittens collegium et duodecim notarios praedictos seu eorum aliquem a quoquam desuper molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per censuras et alias, de quibus ei videbitur, poenas compescendo, adhibito etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

trariorum derogatoriae.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus Chausulae con- et ordinationibus apostolicis; ac nostrae Cancellariae regula de non tollendo iure quaesito; necnon Camerae et collegii praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; necnon privilegiis, indultis et litteris apostolicis, Camerae, collegio et notariis praedictis, sub quibuscumque tenoribus et formis, quomodolibet concessis. Quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti -derogatione, de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis et totaliter insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, decimosexto kalendas decembris, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 16 nov. 1585, pontif. anno 1.

Sequentur privilegia pro supradictis septem notariis antiquioribus.

# Sixtus episcopus, servus servorum Def, ad perpetuam rei memoriam.

Laudabilis Sedis Apostolicae rectitudo, Programiam. quae in suis actibus provida circumspectione dirigitur, non immerito eos gratia et favore prosequitur, quos sibi operosae eorum diligentiae studium continuo impendere cognoscit; ac ea quae illis per praedictam Sedem concessa fuisse dicuntur, ut firmiora persistant, Romanus Pontifex in eadem Sede constitutus libenter approbat et confirmat, aliasque desuper disponit, prout conspicit in Domino salubriter expedire.

§ 1. Sane cum, sicut accepimus, colle- collegium vit gium septem notariorum de numero par- notariorum Seticipantium nuncupatorum, olim per feli- alias cis recordationis Clementem I. Antherum etiam I et Iulium similiter I, Romanos Pontifices praedecessores nostros, ad martyrum gesta et quaecumque ad Romanam Ecclesiam pertinerent fideliter describenda et descripta recondenda ordinatum et institutum fuerit, ipsisque, in septem Urbis regionibus divisis, tam a praedictis quam aliis Romanis Pontificibus, etiam praedecessoribus nostris, ut creditur, quamplurima privilegia, honores, gratiae, præeminentiae et praerogativae concessa fuerint, ipsique notarii abinde citra omnibus Romanis Pontificibus praefatis, tam in eorum cappella quam in aliis publicis locis, ubi iidem Pontifices interfuerint, uti illorum praelati domestici, inservierint, et ad diversas legationes

An. C. 1585

et officia missi, illa laudabiliter exercuerint.

tifex confirmat

§ 2. Propterea non solum praedictum Quibus hic Pon- collegium in sua antiquitate et nobilitate. emolumenta et ut par est, conservare, sed etiam maioribus privilegia alias favoribus et gratiis prosequi volentes, motu proprio, non ad dictorum notariorum seu alicuius eorum vel etiam alterius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed de nostra merà liberalitate, collegio huiusmodi eisdemque septem notariis nunc et pro tempore existentibus et corum cuilibet omnia et singula privilegia, gratias, exemptiones, libertates, immunitates, favores, facultates, præeminentias, antelationes, praerogativas, decreta, declarationes et indulta quaecumque per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ipsi collegio et illius notariis concessa, quatenus sint in usu et concilii Tridentini decretis minime contraria, nec sub ullis revocationibus comprehensa, nec non omnia et singula redditus, iura et emolumenta quaecumque dicti collegii per ipsos septem notarios hucusque habita et percipi solita, sicuti ea iuste et pacifice possident, apostolica auctoritate, tenore praesentium, confirmamus, illaque eis de novo concedimus et innovamus.

cedit,

§ 3. Ac nunc et pro tempore existen-Doctorandique tibus notariis de dicto numero et eorum cuilibet, quoscumque qui in iure canonico et civili seu altero eorum, per diligentem examinationem per se seu adhibitis et assumptis secum duobus auttrib. illius scientiae et facultatis doctorib., scientía et moribus idonei et sufficientes reperti fuerint, in utroque seu altero iurium huiusmodi; quos vero in theologia, non tamen alicuius Ordinis regulares, seu artibus vel medicina aut alia licita facultate studuisse, ac per similem examinationem duorum aut trium etiam per eos eligendorum doctorum seu magistrorum fa-

Bull. Rom. Vol. VIII.

cultatis, in qua studuerint, coram eis vel aliquo eorum habendam, ad fidelem magistrorum seu doctorum eorumdem attestationem eis faciendam, peritos ac scientia et moribus praefatis ad hoc idoncos et sufficientes esse repererint, de eorumdem doctorum seu magistrorum, quoad praemissa omnia, consilio et assensu, in theologia seu artibus vel medicina aut alia licita facultate huiusmodi, ad baccalaureatus, licentiaturae, doctoratus et magisterii gradus promovendi, et illis in eis legendi et alios actus ad personas in huiusmodi gradibus constitutas quomodolibet pertinentes faciendi, auctoritatem concedendi, et ipsorum graduum solita insignia eis, qui eisdem auctoritatibus, facultatibus et privilegiis, ac si huiusmodi gradus in aliqua, etiam famosa, Universitate suscepissent, praeterquam quoad habilitatem ad cathedrales ecclesias, utantur et gaudeant, conferendi.

§ 4. Notariosque et tabelliones publicos creandi, ac creatos de tabellionatus tiam creandi, et notariatus officiis huiusmodi per pennam et calamare, ut moris est, recepto prius ab eis solito iuramento, investiendi.

§ 5. Cum spuriis, bastardis, manseribus, spurios legiincestuosis et aliis ex quovis illicito et timandi ad sucdamnato coitu procreatis, ut in paren-norum Ecclesiae, tum et aliorum bonis, tam ex testamento quam ab intestato, sine tamen praeiudicio venientium ab intestato, aut ex fidei commisso vel alia de iure valida dispositione, et citra bona emphyteutica et feudalia ecclesiastica, aut ex fructibus aliisque rebus ecclesiasticis confecta, vel per ecclesiam acquisita, necnon derogationem constitutionis felicis recordationis Pii Papae V, similiter praedecessoris nostri, in illegitimos emanatae, succedere, et quoscumque actus legitimos exercere, et ad quosvis honores, dignitates et officia, l publica vel privata, assumi, illaque ge-

Notarios e-

rere et exercere in omnibus et per omnia, ac si de legitimo matrimonio procreati essent, libere et licite valeant, dispensandi.

collegio dendi.

§ 6. Necnon statuta et ordinationes Statula pro dicti collegii prosperum statum concernentia condendi, et pro tempore condita restringendi, ampliandi, et quoties expedire videbitur, in totum vel partem delendi, et alia de novo ordinandi, eaque sub pecuniariis eidem collegio applicandis, et aliis, etiam suspensionis a perceptione emolumentorum distribuendorum, arbitrio dicti collegii, poenis, per deputandos per ipsum collegium exigendis, observari faciendi, auctoritate et tenore praedictis, tribuimus facultatem et potestatem.

§ 7. Eosdemque notarios de numero Familiares huiusmodi veros et indubitatos familiares, praelati dome continuos commensales ac praelatos dostici declaranmesticos nostros et pro tempore existentis Romani Pontificis existere, eisdemque privilegiis et gratiis, quibus veri et intimi familiares utuntur, potiuntur et gaudent, non ad eorum instår, sed pariformiter et aeque principaliter, sine ulla differentia, uti, potiri et gaudere posse.

ant.

§ 8. Ac illis panem honoris, eiusdem Panem, vestes bonitatis et qualitatis, prout eisdem invalcatis habe- timis familiaribus et dilectis filiis Camerae Apostolicae clericis dari consuevit, dandum, ac ipsis et eorum cuilibet, obitus et coronationis Romani Pontificis temporibus, vestes lugubres ratione obitus. et violaceas ratione coronationis huiusmodi assignandas esse; et in cavalcatis pontificalibus duos ex ipsis notariis equitare cum mantellonibus immediate post praelatos assistentes, si voluerint, libere posse decernimus.

§ 9. Eisdemque notariis pro tempore Litterae apo- existentibus, ut singulae pro eorum quopro eis expe. libet litterae apostolicae, etiam sub diantur. plumbo, super omnibus et singulis quo-

saecularium, vel quorumvis Ordinum regularium, beneficiorum ecclesiasticorum, etiam si canonicatus et praebendae, dignitates, personatus, administrationes vel officia et dignitates ipsae in cathedralibus, etiam metropolitanis, post pontificales maiores, vel collegiatis aut aliis ecclesiis principales fuerint, et ad dignitates, personatus, administrationes vel officia huiusmodi consueverint qui per electionem assumi, eisque cura immineat animarum, ac etiam ipsarum cathedralium vel metropolitanarum aut patriarchalium ecclesiarum provisionibus, commendis, ac fructuum, reddituum et proventuum ecclesiasticorum necnon pensionum annuarum, super eisdem fructibus, redditibus et proventibus, reservationibus et aliis gratiis, etiam per Cameram vel Cancellariam Apostolicam gratis expediri possint, de speciali gratia indulgemus.

§ 10. Et insuper quod pro singulis quarumcumque cathedralium metropo-nusquam ois dilitanarum et patriarchalium ecclesiarum, necnon monasteriorum, ceterorumque beneficiorum ecclesiasticorum pro tempore faciendis expeditionibus, quarum ratione taxa dicto collegio solvi solet, semper eidem collegio iura praedicta omnino solvi debeant; ita quod in quibuscumque gratiis et mandatis a nobis et pro tempore existente Romano Pontifice emanandis, etiamsi per ea expeditiones huiusmodi, sive per Cameram sive per Cancellariam aut viam secretam gratis ubique fieri concessum sit, nihilominus ius semper integrum et illaesum praedicto collegio reservatum esse censeatur, nec expeditio fieri possit nisi prius solutis iuribus praefati collegii; quodque nullo modo nulloque tempore praemissis, quamquam per nos et successores nostros praedictos specialiter et expresse ex quavis causa illis derogatum fuerit, derumcumque, cum cura et sine cura, rogatum esse praetendi valeat, quinimmo

iura ipsa dicto collegio integre, ut praefertur, solvi omnino debeant, auctoritate et tenore praemissis, etiam perpetuo statuimus et ordinamus.

familiaribus.

§ 11. Praeterea eorumdem septem no-Licentia defe- tariorium et cuiuslibet eorum consanipsis et corum guineis, affinibus et familiaribus, continuis commensalibus actu inservientibus, quod quaelibet arma, non tamen brevioris mensurae, alias prohibita, tam per Urbem quam totum Statum Ecclesiasticum huiusmodi, absque aliqua speciali licentia, deferre possint, quibusvis prohibitionibus et bannimentis nequaquam obstantibus, a quibus semper exempti et excepti sint et esse censeantur; ipsorumque listis desuper dandis ministri iustitiae Urbis et locorum Status huiusmodi credere et acquiescere debeant.

§ 12. Eisdem notariis et eorum cuili-Facultas te- bet, ut de quibuscumque eorum bonis moacquisitis ex bo- bilibus et immobilibus, tam ex ecclesiis nis ecclesiasti- aut aliis beneficiis ecclesiasticis, etiam hospitalibus vel aliis piis locis, cuiusvis, etiam privilegiati, Ordinis seu militiae, per eos obtentis ac obtinendis existentibus aut alias quomodolibet, licite tamen acquisitis et acquirendis, etiamsi, iuxta piae memoriae Sixti IV, Iulii II, Leonis X et aliorum Romanorum Pontificum, etiam prædecessorum nostrorum, desuper expeditas litteras, immobilia bona non possederint, etiam in dicta Romana Curia et extra eam testari, et de eis inter quascumque personas utriusque sexus, non tamen illegitimas aut alias incapaces, gratis et absque alicuius compositionis solutione, disponere, testari, codicillari, et ea etiam inter vivos erogare, concedere et donare, ac testamenta, dispositiones et concessiones huiusmodi, etiam dimisso notariatus officio, usque ad summam duorum millium ducatorum auri de Camera, quoad bona ex ecclesiis et aliis beneficiis praedictis acquisita, facere | stere possit.

libere et licite valeant, plenam et liberam, auctoritate et tenore praedictis, concedimus licentiam et facultatem.

§ 13. Eosdemque notarios a quorumcumque ordinariorum locorum et alio- a jurisdictione cumque ordinariorum. rum omnium iudicum iurisdictione, potestate, superioritate et dominio, ita ut ordinarii et alii praedicti, eorumque officiales et vicarii, ac quicumque alii iudices nullam in eos, etiam ratione delicti, contracti aut rei de qua agi contigerit, superioritatem, potestatem, iurisdictionem vel dominium valeant exercere, aut excommunicationis vel alias sententias, censuras et poenas proferre, nisi de nostro seu pro tempore existentis Romani Pontificis mandato, ipsique in flagranti aliquo delicto deprehendantur, penitus eximimus et totaliter liberamus, ac nostrae et Sedis Apostolicae iurisdictioni et potestati dumtaxat immediate subiicimus. Inhibentes locorum ordinariis et aliis cuiuscumque qualitatis et dignitatis iudicibus, ne praedictos notarios aliquo colore vel causa, nisi de nostro et pro tempore existentis Romani Pontificis mandato, vel in flagranti delicto, ut præfertur, repertos, aliquo modo molestare, inquietare, capi facere, processare audeant vel praesumant; irritum et inane decernentes quicquid secus ipsi aut eorum quispiam praesumpserit attentare.

§ 14. Quodque dicti septem notarii Facultas crecollegialiter congregati unum notarium andi unum noquolibet anno, sine notariorum praedictorum participantium praeiudicio, et absque exemptionibus et privilegiis ipsis septem notariis concessis, ita quod illis non gaudeat, creare.

§ 15. Necnon, qui ex dictis septem Locus corum notariis utriusque iuris doctores fuerint, utriusque Signaturæ referendariorum numero adscribantur, et unus ex eis antiquior in signatura gratiae semper assi-

Exemptio

An. C. 1585

publicis consi-

§ 16. Ac in quibuscumque actibus in Bt in actibus consistorio publico pro tempore faciendis unus sit accersendus notarius, qui et alii ibi praesentes notarii, si rogentur, instrumentum ad perpetuam rei memoriam conficiant; cui omnibusque aliis instrumentis et scripturis quibuscumque acta publica, quibus intervenerint, concernentibus, unius ex eisdem notariis manu subscriptis ac suo sigillo munitis, etiam absque testibus, plenaria fides in iudicio et extra ubique locorum omnino adhiberi debeat.

§ 17. Et cum notariatus officia huius-Canonizatio- modi ad res martyrum describendas annibusque sautiquitus, ut praefertur, instituta sint, quod ctorum, unus eorumdem notariorum in canonizatione sanctorum ac etiam in fabricando desuper processu, coniunctim una cum

§ 18. Illisque omnibus et corum singulis Consistoriis consistoria publica et cappellae a curpublicis et capsoribus intimari; ac eis in cappella et pellis. omnibus actibus candelas, agnusdei et palmas eiusdem qualitatis et quantitatis, prout episcopis assistentibus de more fieri

solet.

ronationis habeant.

§ 19. Necnon aureas argenteasque mo-Monetas co- netas in die coronationis cuiuslibet Romani Pontificis dictae Camerae clericis dari solitas, eisdem septem notariis et eorum singulis in signum honoris distribui et dari.

uno ex causarum Palatii Apostolici au-

ditoribus, intervenire et procedere.

§ 20. Duosque ex illis, si principes et Papae quan- eorum oratores et patriarchae necnon do serviant. archiepiscopi et episcopi assistentes desint, a magistris caeremoniarum ad nostram et pro tempore existentis Romani Pontificis caudam deferendam, ceteris praelatis in illis actibus, in quibus ad ipsos spectat, et baronibus postpositis, assumi.

§ 21. Et qui ex eis in presbyteratus or-

bus mitra et quibusvis aliis pontificalibus Pontificalibus insignibus, ctiam in cathedralibus ec-tur, clesiis, de illorum tamen praesulum, si praesentes sint, si vero absentes, absque illorum consensu, etiam illis irrequisitis, extra dictam curiam uti.

§ 22. Necnon cuilibet eorumdem se- Altarique porptem notariorum nunc et pro tempore tatili. existentium, ut sibi habere liceat altare portatile cum debita reverentia et honore, super quo in locis ad hoc convenientibus et honestis, etiam non sacris, ac etiam ordinaria vel apostolica seu utraque auctoritate ex quavis causa interdictis, seu etiam tempore cessationis a divinis, dummodo causam interdicti huiusmodi non dederint, etiam ante diluculum, et etiam circa meridiem, in illius et domesticorum et familiarium suorum praesentia, missam per se vel quemcumque saecularem vel cuiusvis Ordinis regularem sacerdotem idoneum, ab ordinario approbandum, celebrari facere, illique interesse, et eam audire libere et licite valeat.

§ 23. Quodque iidem nunc et pro tem- Post decennipore existentes septem notarii et eorum um, etiam di-misso officio, nosinguli, qui iam per decennium officium tarli remanent. notariatus huiusmodi obtinuerint, quique in futurum saltem per praedictum tempus, a die quo in collegium eorumdem notariorum admissi fuerint computandum, illud obtinuerint, si forte illud resignaverint, nihilominus notarii sint et vocentur, eisdemque honoribus, præeminentiis, antelationibus, privilegiis, immunitatibus et exemptionibus aliisque omnibus praemissis ad quinquennium tantum utantur, perinde ac si in dicto collegio adhuc essent; qui tamen, rocchettum, praeterguam extra Urbem, non deferant. nec locum in cappella habeant, alios tamen praelatos, immediate post notarios incedendo, praeterquam causarum dicti Palatii auditores et Camerae Apostolicae dine constituti fuerint, in missis solemni- | clericos, praecedant, auctoritate et tenore

praemissis concedimus pariter et indul-1 gemus.

cultates.

§ 24. Mandantes dilectis filiis vicecan-Executorum cellario, camerario, summatori et dictae putatio et la- Camerae generali auditori, clericis, thesaurario ac eiusdem Urbis gubernatori et senatori, necnon legatis, vicelegatis, patriarchis, archiepiscopis, episcopis, abbatibus, prioribus et gubernatoribus quarumcumque civitatum, castrorum et locorum dicti Status Ecclesiastici, per collegium dictorum septem notariorum pro tempore existentium et eorum singulos eligendis, ut eorum singuli, per se vel alium seu alios, auctoritate nostra, dictis septem nunc et pro tempore existentibus notariis, in praemissis omnibus et singulis, efficacis defensionis præsidio assistant, faciantque eos et eorum singulos, quoties pro ipsorum parte super hoc fuerint requisiti, omnibus ét singulis praefatis pacifice frui et gaudere, non permittentes eos et eorum aliquem per quoscumque desuper quomodolibet indebite molestari, inquietari aut impediri. Contradictores quoslibet et rebelles, cuiuscumque status, gradus, ordinis, dignitatis vel præeminentiae fuerint, per censuras ecclesiasticas et pecuniarias poenas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo. Decernentes praemissa omnia et singula perpetuo valida et efficacia existere, ac suos plenarios et integros effectus sortiri; ac ab omnibus observari, et sic et non aliter per eosdem cardinales et auditores, aliosque iudices et commissarios, sublata. eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere. Irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 25. Non obstantibus sanctae memoriae Symmachi et Innocentii IV, Pauli II

et aliorum Romanorum Pontificum, etiam Clausulae conpraedecessorum nostrorum, contra exem-gatoriae. ptos editis, et praedictis aliisque apostolicis, ac in generalibus et provincialibus, synodalibus, et præsertim Tridentino, non tamen quoad exemptionem ab eo sublatam, conciliis editis generalibus constitutionibus et ordinationibus, legibus, statutis nostris et aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, vel aliis extravagantibus, quibuscumque editis generalibus constitutionibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quibuscumque Romanae Curiae officialium collegiis eorumque personis per quoscumque praedecessores nostros, etiam motu simili et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque fortioribus, efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis declarationibus et decretis, etiam talibus quod illis nullatenus, vel nisi de eorum, quorum interest, expresso consensu, et fratrum nostrorum consilio, etiam consistorialiter habito, aliisque modis et formis ibi traditis usquequaque servatis, derogari possit; etiamsi inter alia caveatur expresse quod si eis derogari contingat, derogatio huiusmodi non valeat, nisi talis intentio derogandi aliquibus personis tunc expressis per diversas in forma brevis litteras cum intervallo unius mensis seu alterius temporis eis praesentata prius et intimata ac insinuata fuerit, ac aliis quomodolibet concessis et concedendis. Quibus, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, et ad effectum praemissorum omnium, harum serie, specialiter et expresse, motu pari derogamus, ceterisque contrariis

quibuscumque,

An. C. 1585

Fides Gran sumptorum.

§ 26. Volumus autem quod praesentium transumptis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, nonis februarii, pontificatus noștri anno 1.

#### XX.

Institutio archiconfraternitatis Chordigerorum S. Francisci, chordam per fratres eius Ordinis gestari solitam devote deferentium, cum indulgentiarum concessione, et alias confraternitates aggregandi facultate.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ex supernae dispositionis arbitrio gregi dominico praesidentes, inter curas multiplices, quae ex pastoralis officii ministerio nobis incumbunt, illam libenter amplectimur, per quam omnium christifidelium, praesertim sub suavi Religionis iugo et vexillo Altissimo famulantium, animarum salus cum divini cultus incremento proveniat; ipsosque christifideles, ut eorum vota ad id facilius concurrant, spiritualibus muneribus, indulgentiis videlicet et peccatorum remissionibus, in apricum eis adducendo iustos variis signis et miraculis coruscantes, invitamus et confovemus, ac alias desuper disponimus, prout ad eorumdem christifidelium spiritualem devotionem conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Cum itaque B. Franciscus, a quo Ordinis Mino-Ordo dilectorum filiorum fratrum Minorum Institutor, rum institutus fuit, quique, inter ceteruit, et sancto- ros in numerum sanctorum cooptatos, sirum numero arum numero a gnis et miraculis maxime claruit, ita vi-Gregorio IX. xerit ut pene omnes ad sui devotionem

et imitationem pertraxerit, multique ex ipsis christifidelibus chordam similem ei. qua ipse dum in hoc saeculo versaretur, cinctus erat, hodie deserant; quin etiam plures, eius laudabile institutum amplexi, et sub suavi iugo Religionis ab eo institutae, diversisque S. R. catholicae Ecclesiae praelatis, etiam cardinalatus honore fulgentibus, et postea ad summi apostolatus apicem evectis, illustratae, militantes, tantumque virum imitati, in numerum eorumdem sanctorum relati fuerint.

§ 2. Nos, qui etiam a teneris annis sin- Hic Pontifex, gularem devotionis affectum erga ipsum professor, ad S. Franciscum, cuius corpus sub altari decorandam ecclesiam in qua maiori ecclesiae domus fratrum Ordinis requiescit corfratrum Minorum Conventualium nuncu- cti, et sideles patorum Assisien., quae inibi insignis, votionem ozcimaximeque celebris et diversis privilegiis tandum, Chordigerorum condecorata existit, requiescit, sub habitu fraternitatemedicti Ordinis sui incedentes, gessimus, ecclesia; cupientes domum et ecclesiam huiusmodi amplius decorari, pietatisque et christianae caritatis opera, ubique, cum divini cultus augmento, ac ad eiusdem Sancti Francisci honorem et venerationem animarumque salutem, exerceri, fidelesque ipsos ad faciendum ea, per quae ad aeternam beatitudinem valeant facilius pervenire, mediis opportunis excitare, infrascriptum fratrem Clementem, magistrum generalem, ac singulares personas conventus domus praedictae a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, motu proprio, non ad alicuius nobis desuper oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate et certa scientia, in ecclesia domus, et ad altare huiusmodi, unam

An. C. 1585 Generali ma-

archiconfraternitatem utriusque christifidelium, qui chordam per eiusdem Ordinis fratres geri solitam, ex illorum devotione deferant, ac illa cingantur, sub invocatione eiusdem S. Francisci, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus. Ut autem ipsa archiconfraternitas confratrum Chordigerorum praefatae chordae numero in dies magis ampliata decoretur, ipsique confratres ad piorum operum exercitium propensiores reddantur, ac ad ecclesiam et altare huiusmodi devotionis causa confluant, quo per hoc se maiora coelestis gratiae dona cognoverint adipisci, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi:

ingressus,

§ 3. Omnibus et singulis utriusque se-Indulgentiam xus christifidelibus, qui vere poenitentes largitur pro die et confessi, ac praefatam chordam, quae prius a superioribus dicti Ordinis benedici debeat, ad reverentiam et memoriam eiusdem S. Francisci gerentes, sacraque communione refecti, praefatam archiconfraternitatem ingrediuntur, die primi illorum ingressus, ac in mortis ipsorum articulo, nomen Iesu ore vel corde invocantibus, si etiam vere poenitentes et confessi fuerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem:

falonis confraternitatis;

§ 4. Et insuper eidem archiconfrater-Aliasque in- nitati illiusque confratribus omnes et sindulgentias fra- gulas indulgentias et peccatorum remisalium et Con- siones ac relaxationes archiconfraternitati Confalonis B. Mariae Virginis in ecclesia S.Luciae de Urbe institutae necnon praedicto Ordini ac illius fratribus et personis, quandocumque et per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac etiam per nos concessas, quoad illas tantum, quae hactenus revocatae non fuerunt, motu et auctoritate ac tenore similibus, etiam perpetuo concedimus et elargimur ac communicamus.

§ 5. Postremo, dilecto filio fratri Clementi Bontadosio, nune, et pro tempore inalium dat faexistenti dicti Ordinis generali magistro cultatom aggregandi alias con-Ordinis fratrum Minorum Conventualium fraternitates. nuncupatorum, quascumque confraternitates utriusqué sexus christifidelium Chordigerorum huiusmodi in quibuscumque ecclesiis domorum tam Minorum Conventualium quam Cappuccingrum et de Observantia nuncupatorum fratrum praedictorum, in quibuscumque mundi partibus et locis, pro tempore erigendis et instituendis, erigendi et instituendi, illasque, postquam erectae et institutae fuerint, praefatae archiconfraternitati per praesentes erectae et institutae, cum omnibus et singulis indulgentiis, peccatorum remissionibus et relaxationibus, aggregandi, ac ipsas indulgentias illis et earum confratribus communicandi, pariterque concedendi, plenam, liberam et omnimodam facultatem et auctoritatem damus et concedimus, prout nos easdem omnes confraternitates, ex nunc prout ex tunc, postquam erectae et institutae fuerint, ipsi archiconfraternitati per praesentes erectae et institutae huiusmodi aggregamus, praefatasque indulgentias illis et earum confratribus communicamus et concedimus.

§ 6. Decernentes easdem praesentes litteras nullo umquam tempore de sub- praeservativae. reptionis vel obreptionis vitio, vel intentionis seu quopiam alio defectu notari, impugnari vel retractari aut revocari ullatenus posse neque debere; sed semper et in perpetuum validas et efficaces existere, suosque plenarios effectus sortiri debere.

§ 7. Non obstantibus praemissis ac re- Clausulae degula nostra de indulgentiis ad instar non rogatoriae. concedendis, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Clausulae

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, xiii kalendas decembris, pontificatus nostri anno L

Dat. die 19 novemb. 1585, pontif. anno 1.

Sequitur extensio dictae constitutionis.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Hic Pontifex tionem praccedentem:

mula in ea conarum ubique instituit:

cedit:

Divinae caritatis altitudo eminentissima, edelit constitue et sunimi amoris seraphici inexhausta bonitas etc. 1

§ 1. Ne autem de praemissorum validi-El modo o- tate ullo umquam tempore dubitari contenta approbat, tingat, nostram denuo in praemissis auet dictam ar-ctoritatem interponere, ipsiusque architatom caput ali- confraternitatis auctoritatem extendere, stitutarum con- ac pium dictorum confratrum Chordigerorum propositum amplius promovere, eosque spiritualibus muneribus, indulgentiis videlicet et peccatorum remissionibus prosequi cupientes, supplicationibus dicti Clementis hac in parte inclinati, institutionem huiusmodi, apostolica auctoritate praefata, tenore praesentium, perpetuo approbamus et confirmamus, supplentes omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, siqui intervenerint in eisdem: ipsamque archiconfraternitatem in caput omnium confraternitatum Chordigerorum huiusmodi, ubilibet institutarum et instituendarum, etiam perpetuo, auctoritate et tenore praemissis, erigimus et instituimus.

§ 2. Omnesque et singulas indulgentias Indulgentias et peccatorum remissiones et relaxationes fratrum Mino- Religioni et Ordini fratrum Minorum huiusmodi per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos concessas, quoad eas dumtaxat quae hactenus non sunt revocatae, nec sunt ullis revocatio-

1 Omittitur relatio eiusdem bullae.

nibus comprehensae, eisdem auctoritate et tenore, similiter perpetuo approbamus et confirmamus, ac illis perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus.

§ 3. Illasque archiconfraternitati et con- Alias Inc exfratribus Chordigerorum huiusmodi simili- pressas elargiter perpetuo concedimus ac communicamus, et ad illas extendimus, seu indulgentias et peccatorum remissiones et relaxationes Religioni et Ordini Minorum praedictis, ut praefertur, concessas, archiconfraternitati et confratribus Chordigerorum huiusmodi sub eisdem modo et forma, quibus illae Religioni et fratribus praefatis concessae fuerunt, dummodo (ut praefertur) non fuerint revocatae, etiam perpetuo concedimus, elargimur et communicamus. Necnon de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi. utriusque sexus confratribus Chordigerorum huiusmodi, praeter indulgentias Religioni praefatae concessas, in mortis articulo, necnon quoties processionibus archiconfraternitatis Chordigerorum huiusmodi singulis mensibus fieri solitis interfuerint, eisdem guidem confratribus plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem perpetuo concedimus.

§ 4. Aliis vero non confratribus, qui Et non conprocessionibus huiusmodi interfuerint, fratribus alias centum annos de iniunctis eis vel alias quomodolibet debitis poenitentiis misericorditer in Domino relaxamus. Ac praefatis confratribus, qui aliis dictae archiconfraternitatis processionibus, aut dum B. Mariae vel quodvis aliud divinum officium per ipsos confratres Chordigerorum recitabitur, interfuerint, ac quoties sanctissimum Christi Corpus, dum infirmis defertur, vel defunctum ad sepulturam associaverint, aut alicui miserabili personae subvenerint, vel pacem inter inimicos composuerint, seu aliquod horum

fecerint, toties centum dies de eis iniunctis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis etiam misericorditer in Domino relaxamus. Eisdemque confratribus Chordigerorum ut indulgentias et peccatorum remissiones praefatas, per modum suffragii, pro fidelibus, qui in gratia Dei decesserint, consequi et impartiri valeant.

tatem concedit.

§ 5. Necnon quascumque confraterni-Alias confra- tates utriusque sexus christifidelium Chorternitates ag-gregandi facul- digerorum huiusmodi, in quibuscumque ecclesiis domorum, tam Minorum Conventualium quam de Observantia et Cappuccinorum nuncupatorum fratrum praefatorum, in quibuscumque mundi partibus et locis pro tempore erigendas et instituendas, postquam erectae et institutae fuerint, archiconfraternitati illorum aggregandi : illisque omnes et singulas eorum - indulgentias et peccatorum remissiones et relaxationes communicandi et concedendi, plenam 'liberamque facultatem praefato ac pro tempore existenti generali dicti Ordinis Minorum Conventualium, auctoritate et tenore praefatis, concedimus.

rogatoriae.

§ 6. Non obstantibus praemissis ac Clausulae de- nostra de indulgentiis ad instar non concedendis, et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque, praesentibus perpetuis futuris temporibus valituris.

Transumptorum fides.

§ 7. Volumus autem quod praesentium transumptis etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, nonis maii, pontificatus nostri anno II.

## XXI.

Confirmantur privilegia a Romanis Pontificibus civibus Genuensibus concessa, quorum vigore extra urbem Ianuam ad iudicium vocari non possunt 1

Dilectis filiis nobili viro duci et gubernatoribus reipublicae Genuensis Sixtus Papa V. Dilecti filii, salutem et ap. benedictionem.

Praestantissima pietas ac devotio, quas omni tempore, et quidem in rebus maxi- meritis reipumis et gravissimis, erga Sanctam Eccle-manam Sedem siam Romanam, magna vestra cum laude, declaratis, et paternus amor ac praecipua charitas qua vos Romani Pontifices semper sunt prosecuti, nosterque peculiaris erga vos animi affectus, haud dubie postulant ut gratias, indulta et privilegia vobis ab eisdem Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris concessa, non modo rata et firma esse velimus; sed alia etiam, cum usus veniat, illis addamus.

desumptum.

§ 1. Itaque, cum per dilectos filios oratores vestros, qui ad praestandam nobis tifices conceset Sanctae huic Sedi obedientiam nuper bus ut extra cimissi sunt, exponi feceritis quod alias vitatem Genufelicis recordationis Innocentius IV, Ale-vocari nequirent, nec interxander IV et Nicolaus IV ac Nicolaus V, diei, neque ex-Romani Pontifices praedecessores nostri, communitati ac civibus Genuensibus, ut nemo eorum, etiam vigore quarumvis litterarum apostolicarum plenam et expresram de indulto huiusmodi mentionem non facientium, extra civitatem et districtum Genuensem ad iudicium invitus trahi, utque nullus delegatus seu subdelegatus aut executor vel conservator apostolicus in eos et dictam civitatem excommunicationis vel interdicti sententias promulgare possent indulserunt.

communicari.

4 Ex Regest. in Secret. Brev.

§ 2. Et piae memoriae Callistus III, Six-Alii Pontifices tus IV, Innocentius VIII, Alexander VI eadem privile-gia confirma et Iulius II, etiam Romani Pontifices praedecessores nostri, indulta praedicta approbarunt et innovarunt : ac practerea dictus Callistus, ut per nullas, etiam apostolicas, litteras, in quibus de indulto hoc specialis et expressa mentio non fieret, derogatum ei esset aut censeretur decrevit: ac postmodum recolendae memoriae Leo Papa X, communitatis et civium praedictorum, asserentium nonnullos conservatores et delegatos aliasque personas contra indultum huiusmodi attentare praesumpsisse, supplicationibus inclinatus, omnes et singulas super praemissis confectas, praesertim compertas Sancti Georgii concernentes, litteras, per suas sub plumbo confectas litteras, approbavit et confirmavit; ac demum Paulus III et Paulus IV ac Pius IV et Gregorius XIII, praedecessores nostri, singulas praedictas, per alias suas in forma brevis, ex certa scientia, confirmarunt et approbarunt, ac perpetuae firmitatis robur obtinere, et ab omnibus inviolabiliter observari debere statuerunt, illaque denuo gratiose concesserunt, prout in singulis litteris praedecessorum huiusmodi plenius dicitur contineri.

que Sixtus.

§ 3. Nos, supplicationibus vestro no-Consermat quo- mine super his per eosdem oratores humiliter porrectis inclinati, vosque et rempublicam vestram omni gratia et favore amplecti volentes, singulas litteras praedecessorum huiusmodi, quarum veriores tenores praesentibus pro expressis habeantur, cum omnibus et singulis in eis contentis indultis, concessionibus, decretis et clausulis, auctoritate apostolica, tenore praesentium, ex certa scientia, approbamus et innovamus, ac plena et inconcussa roboris firmitate subsistere, vobisque in omnibus et per omnia, etiam quoad hoc ut executores in eisdem litteris deputati ad earum executionem iuxta illarum continentiam et tenorem procedere possint et debeant, suffragari, et ab omnibus inviolabiliter observari decernimus, atque ea omnia vobis de novo gratiose concedimus.

§ 4. Non obstantibus quibusvis apostolicis, ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon omnibus illis, quae dicti praedecessores nostri in suis litteris volucrunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die vi decembris MDLXXXV, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 6 decembr. 1585, pontif. anno 1.

#### XXII.

Confirmat litteras praedecessorum Pontificum, ac praecipue Gregorii XIII, quibus ad refraenandos scelestos homines, tam laicos quam ecclesiasticos, lucsae maiestatis criminis reos, ecclesiasticae immunitatis in ciritate Genuensi restringit limites 1

Dilectis filiis nobili viro duci et gubernatoribus reipublicae Genuensis Sixtus Papa V. Dilecti filii nobiles viri. salutem et apostolicam benedictionem.

- § 1. Alias a felicis recordationis Gregorio Litteras Gre-Papa XIII, praedecessore nostro, emana- gorii XIII enunrunt litterae tenoris subsequentis, videlicet, a tergo,
- § 2. Dilectis filiis nobili viro duci et Tenor litteragubernatoribus reipublicae Genuensis; in-xili. tus vero, Gregorius Papa XIII. Dilecti filii, salutem et apostolicam benedictionem. Romani Pontifices, iustitiae auctores et
  - 1 Ex Regest, in Secret. Brevium.

Derogatio contrariorum.

cultores praecipui, privilegium clericis I davit ut, quoties pro parte ducis et guconcessum et ecclesiarum ac coemeteriorum immunitatem ita limitare et restringere consueverunt, ne clerici ipsi, privilegio magis quam par sit confidentes, publicam quietem et pacem, praesertim in civitatibus, perturbent, neve aliqui. spe nanciscendi impunitatem ducti, aliis, cum animarum suarum pernicie, iniuriam inferant. Unde ad eum finem iam statutis et ordinatis, cum a nobis petitur, libenter auctoritatis nostrae robur adiicimus, ac circa illa, quantum nobis in Domino conceditur, opportune providemus.

sticas personas ac etiam exilii ad instantiam duçis.

🚜 Alias siquidem per vestrae reipublicae clemens VII Genuensis tunc temporis ducem et gufacultatem ar-chiepiscopo la- bernatores felicis recordationis Clementi nuensi conces-sti procedendi PP. VII, praedecessori nostro, exposito contra ecclesia- saepius contingere ac experientia comquidquam mo- probatum esse quod nonnullae persodientes contra rempublican, e. nae ecclesiasticae, saeculares et diversoasque tortura rum Ordinum regulares, etiam in sacris poenà puniendi ordinibus constitutae, suorum status, professionis, gradus, dignitatis et salutis immemores, ac Dei timore postposito, contra regimen et statum eiusdem reipublicae, verbis, consilio, operibus et factis, venire non timescebant, ac vehementer dubitabatur, nisi ea in re consultum suisset, ne pax et quies publica eius civitatis perturbaretur, ac diversa scandala in dies subsequerentur, in grave ipsius reipublicae detrimentum. Quodque nonnulli, etiam dictae civitatis, in minoribus ordinibus constituti ac beneficiati, in habitu saeculari ac sine tonsura clericali incedere, et officium divinum, prout, ratione beneficiorum per eos obtentorum, tenebantur, omittere non verebantur, in ipsius clericalis ordinis opprobrium, animarumque suarum perniciem, et plurium perturbationem; idem praedecessor venerabili fratri archiepiscopo Ianuensi seu dilecto filio eius in spiritualibus vicario generali manbernatorum praedictorum seu pro eis agentium fuisset requisitus, ac per inditia legitima archiepiscopo vel vicario praedictis constitisset quod aliqua persona ecclesiastica, etiam in sacris ordinibus constituta, saecularis et cuiusvis Ordinis vel congregationis regularis, etiam ab omni iurisdictione quomodolibet exempta, ac cuiuscumque dignitatis, gradus, status, sexus, conditionis et qualitatis, non tamen pontificalis dignitatis, fuerit, quae aliquid contra ipsam rempublicam et illius statuta et potestatem moliretur, contra talem' personam ad capturam, ac, praccedentibus sufficientibus indiciis, ad torturam, ac, si culpabilis reperta fuisset, ad poenam exilii procedere posset, facultatem concessit.

Et deinde piae memoriae Paulus Papa III, etiam praedecessor noster, ab his, qui homicidas et deducis et gubernatorum muneribus eadem munitate ecclein republica fungebantur, accepto, iure vavit. cautum esse homicidas et mercatores decoquentes seu fallitos, ut dicitur, ad ecclesias seu ad earum coemeteria confugientes, tutos esse, ac ibi capi aut inde extrahi non posse; usu vero et experientia superiorum annorum edoctos esse eam ecclesiarum et locorum immunitatem in ista vestra civitate et eius dioecesi sceleratis et improbis incentivum delinquendi, ac mercatoribus non parvam decoquendi occasionem praebuisse et in dies praebere; ac existimare quod, si ea immunitas observarctur, boni ac recte viventes maxima damna et incommoda paterentur ac subirent, graviaque scandala verisimiliter ibidem orirentur; eisdem ac reipublicae praedictae illiusque pro tempore duci et gubernatoribus, quod per officiales seu ministros vestros, omnes voluntarios homicidas et mercatores qui decoxissent, ad aliquas ecclesias seu coemeteria eiusdem civitatis illiusque dioccesis

confugientes, in eisdem ecclesiis seu coemeteriis, archiepiscopi vel vicarii praedictorum prius petita, licet non obtenta licentia, capi et inde, sine tamen sanguinis effusione, extrahi, ac, iustitia mediante, puniri, ac si extra ecclesias seu earum coemeteria capti fuissent; necnon decoctos ad satisfaciendum creditoribus omnibus iuris remediis compellere, et eorum bona inter creditores, prout iuris fuerit, dividi facere, libere et licite valerent, concessit.

concesserat ut mum supplicium

Postmodum vero, initio pontificatus Gregorius XIII nostri, nobis per tunc temporis ducem et per quoddam gubernatores narrato etiam saepe contintribunal mixtum procedi posset gere nonnullos ordinis ecclesiastici vestri etiam ad extre- dominii, tamquam fori vestri immunes, contra eccle- necnon aliquos intuitu laicorum, quos siasticos reos laesae maiesta- scilicet metus poenae a nefariis conatibus retrahebat, et alias in Statum vestrum variis rationibus et modis conspirare, ac, pro illo conservando, animavertendi in eos licentiam eis concedi desiderabant, ut iudices vestri saeculares pro tempore existentes, assistentibus eis ad hoc duobus civibus circumspectis de gremio magistratus vestrae reipublicae, cum voto ordinarii, aut, si suspectus videretur, alicuius personae cathedralis ecclesiae loco praedicti ordinarii in dignitate ecclesiastica constitutae, quoscumque clericos, presbyteros et alias personas ecclesiasticas, saeculares et quorumvis Ordinum regulares, etiam exemptos, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, Ordinis et conditionis, non tamen episcopos aut alios superiores, criminum conspirationis in Statum et alias laesae maiestatis culpabiles vel suspectos, carceribus ecclesiasticis mancipare libere valerent, et inde per ipsum ordinarium vel personam in dignitate ecclesiastica constitutam ad torturam et quaestionem, si legitima indicia visa fuissent, cum interventu iudicum saecularium et duorum civium praedictorum

contra illos procedere, processuque instructo, et postmodum per dictum ordinarium seu personam in dignitate ecclesiastica constitutam, ut praefertur, diligenter examinato et probato, eos, quos dictus ordinarius aut persona praedicta culpabiles reperisset in praemissis, prout delictorum et criminum qualitas exegisset, condemnare; vel ubi poena sanguinis aut ultimi supplicii pro atrocitate delicti imponenda veniret, praevia degradatione, eosdem puniendos curiae saeculari tradere libere possent, nec propterea ordinarius aut persona praedicta ac iudices et cives assistentes praedicti aliquas censuras incurrisse censerentur, auctoritate et tenore praedictis indulsimus et alias, prout in variis dictorum praedecessorum ac nostris super his confectis litteris latius continetur.

Nunc autem denuo nobis exponi curastis eamdem civitatem et illius quietem a rata omnia confacinorosis hominibus hoc tempore maxi-firmavit; me vexari et perturbari; et licet vos, pro vestro erga iustitiam insigni zelo ac prudentia, multa his malis et incommodis remedia curaveritis adhiberi, tamen, ob ecclesiarum, cappellarum, coemeteriorum aliorumque piorum locorum, quae de iure communi ecclesiastica immunitate gaudere noscuntur, quibus civitas vestra ita referta est, ut in unaquaque via eius civitatis ecclesia sive cappella vel sacer locus sit immunitatis privilegio praeditus, ac una vel pluribus cratibus ferreis vel cuiusvis alterius generis etiam ornatus, ob quorum frequentiam delinquentes vel in in illa se recipiunt aut manibus dictas crates tenent, ita ut magistratus eorumque familiam illos persequentem eludant et frustrentur, ex quibus plerumque etiam evenit ut, impunitatis spe ducti, scelerati homines facinorum suorum poenas plerumque subterfugiant, sicque maiores animos ad delinquendum sumant, liberius-

solum praenar-

que delinquant; propterea, publica auctoritate 1 suadente, nobis humiliter supplicari fecistis ut facultatibus tam per nos quam praedecessores nostros concessis, ut praefertur, et aliis in dictis litteris contentis, cum firmius illa subsistere noscantur quo saepius fuerint apostolica auctoritate communita, vim et robur apostolicae confirmationis adiicere, et adversus contrarias forsan dispositiones illa restituere, aliasque in praemissis incommodis et malis eius civitatis occurrere de benignitate apostolica dignaremur. Nos igitur, vestris honestis votis, quantum cum Deo possumus. paterne annuere volentes, ac singularum litterarum huiusmodi tenores praesentibus pro expressis ac de verbo ad verbum insertis habentes, litteras praedictas et in eis contenta quaecumque apostolica auctoritate, tenore praesentium, ita ut perpetuis futuris temporibus observentur, vobisque et pro tempore duci et gubernatoribus ac reipublicae vestrae suffragentur, approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, ac praesentis scripti patrocinio communimus, easdemque litteras adversus quascumque revocationes, limitationes, suspensiones et contrarias dispositiones restituimus, reponimus et plenarie reintegramus, illaque de novo, quatenus opus sit, concedimus et indulgemus.

sed eliam sorum hominum temeritatem et audaciam, rem ecclesia- auctoritate et tenore praedictis, declararum etc. cra- mus ad ecclesias, cappellas, coemeteria et dentes eccle- alia pia loca propius accedentes, ac illostica immuni- rum crates apprehendentes, vel manibus frui declaravit. constanter easdem retinentes, non tamen ecclesias et loca praedicta ingredientes, et propterea inde abstrahi nequaquam posse contendentes vel praetendentes, immunitate ecclesiastica minime frui aut gaudere potuisse neque posse, nec si inde

1 Lege utilitate.

Et insuper, ad reprimendam facinoro-

extracti sint, eadem ecclesiastica immunitate se tueri, ut in eum, unde extracti sint, locum vel alias restitui, aut quodcumque aliud privilegium obtinere valeant. Verum sic dictis ecclesiis et aliis piis locis propius accedentes et cratibus appensos vel illas manibus retinentes, per vestros magistratus illorumque iudices et familiam, absque aliquo conscientiae scrupulo, nec sententiarum, censurarum aut poenarum incursu, capi et apprehendi ac carceribus mancipari et condignis poenis pro delictorum qualitate, omni prorsus impedimento et difficultate remotis, affici libere et licite valere, statuimus.

Decernentes praesentes perpetuis futuris temporibus vobis vestraeque reipublicae suffragari, ac sub quibusvis similium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus minime comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum rėstitutas, repositas et plenarie reintegratas esse et censeri, nec de subreptionis vel obreptionis vitio aut intentionis nostrae vel quovis alio defectu notari vel impugnari nullo umquam tempore posse; sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Non obstantibus praemissis ac omnibus his quae dicti praedecessores nosque in litteris praedictis voluimus non obstare, ac generalis concilii ac quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis Ordinibus, monasteriis et

aliis locis quibuscumque, illorumque superioribus et personis, exemptionem saecularium et regularium personarum, Ordinum, monasteriorum, ecclesiarum et sacrorum locorum praedictorum necnon congregationum in se continentibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, ac alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, concessis et approbatis ac saepius innovatis. Quibus, illorum tenores ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xu iulii MDLXXVI, pontificatus nostri anno v.

§ 3. Has autem litteras, cum nuper Huiusmodi nobis oratores vestri humiliter supplicaconfirmari pe- verint ut nostra etiam auctoritate, pro tunt oratores firmiori illarum subsistentia, roborare dignaremur:

stat Pontifex;

§ 4. Nos, qui, ob singularem vestram Benigne prae- erga nos sanctamque hanc Sedem reverentiam et devotionem, petitionibus vestris, quantum cum Deo licet, libenter annuimus, vos ac vestrum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existitis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, supernarratas litteras Gregorii praedecessoris et in eis contenta quaecumque, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus.

§ 5. Decernentes illas vobis reipubli-

caequae vestrae omnino suffragari, ac ab omnibus, ad quos spectat, inviolabiliter ob- petuo praecipit observari: servari debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus constitutionibus Obstantia tolet ordinationibus apostolicis, ac omnibus iis, quae in dictis praedecessoris litteris concessum fuit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die x decembris molxxxv, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 10 dec. 1585, pontif. anno 1.

#### XXIII.

Iurisdictio consulum artis lanae in Urbe, et privilegia mercatorum eiusdem artis 1

#### Sixtus Papa V, ad futuram rei memoriam.

Cum alias considerantes artem lanae, quam in multis Italiae civitatibus insigni- artem lanae in bus, in decus et ornamentum illarum pu- Urbe cardinablicamque utilitatem, exerceri accepimus, ce deputavit. eius esse industriae, ut facile omnis generis personae ex ea et eius exercitio vivere et se manutenere possent. Cupientesque exercitium huiusmodi in hanc nostram Urbem introducere, seu iam alias introductum, hodie tamen pene extinctum, renovare, ut sic pauperes et miserabiles personae, etiam vagabundae, utriusque sexus huius nostrae Urbis haberent in quo se exercerent, et, exercendo, victum sibi compararent, dilectum filium nostrum Prosperum, tituli Sancti Clementis presbyterum cardinalem de Sancta Cruce nuncupatum, desuper deputaverimus.

1 Hanc iurisdictionem primo concessit Pius V in sua constitut. LXV, Ut ad artis, tom VII, pagina 612.

Sicque per-

quod

- § 1. Et dilecti filii Alexander Capoce-Qui cum ho- falus et Fenizius Alfanus, mercatores laartis convenit nae, sese eidem obtulerint, et paratos esse dixerint id onus et hanc curam artis lanae et illius exercitium in dictam Urbem introducendi, et ut panni cuiuscumque generis conficiantur curandi suscipere, sub iis conditionibus, capitulis et statutis, nimirum:
- § 2. Quod per Cameram nostram Apo-Camera mu-stolicam duodecim millia scuta eis mutuo decem millia; et in contanti (idonee per eos cauto de ildis infra decem annos proxime venturos restituendis) darentur.

arti donet :

- § 3. Et praeterea alia mille scuta ex Alia bis millo pecuniis eiusdem Camerae, ad satisfactionem et seu commoditatem corumdem Alexandri et Fenizii pro aedificio purgamenti, vulgo dicti il Purgo, quod dudum, tempore pontificatus felicis recordationis Pii PP. V, praedecessoris nostri, prope fontem Trivii de Urbe coeptum fuit, et tincturae ac instrumentis ad dictam artem necessariis, statim exponerentur; nec ipsi Alexander et Fenizius ad horum mille, nec aliorum mille scutorum, quae tempore praedicto pro eodem aedificio a dicta Camera data fuere, aliter restituere tenerentur, sed ipsa bis mille scuta commodo et beneficio dictae artis omnino cederent.
- § 4. Et statuta collegii sive societatis Statuta artis mercatorum artis lanae huiusmodi necconfirmet; non statuta et alia praemissa ipsis confirmarentur.
- § 5. Nec qui de dicta arte essent Praeferantur tenerentur, pro eorum creditis concermercatores artis in bonis de- nentibus materiam et exercitium lanae bitorum, sicut atque tincturae eiusque membra, decomercatores  $R_{i-}$  atque tincturae eiusque membra, pae ; ctis debitoribus, cum aliis creditoribus discutere: sed semper praeferantur, prout et quemadmodum mercatores Ripae praeferuntur.
  - § 6. Dictique Alexander et Fenizius ac pro tempore existentes consules dictae

artis lanae ad tres annos proximos et con- Consules hutinuos confirmarentur, ut sic melius et ad triennium commodius ipsi formam et modum intro- confirmentur; ducendi artem et exercitium lanae atque tincturae, cum suis annexis et dependentiis, tradere, ac statuta collegii sive societatis praedictae ad usum et observantiam reducere.

§ 7. Nec praedicta duodecim millia et alia mille scuta ipsis Alexandro et Fe-nes eos existat; nizio per succedentes eis consules aut alios quoscumque dictae artis auferri

possent.

§ 8. Quodque consules huiusmodi pro Consules utempore existentes quemcumque in ulla sessoris in poeafflictiva poena, etiam in causa criminali nis afflictivis; vel mixta, absque voto assessoris ipsorum, ex omnibus qui de dicta arte extiterint ad tempus eis bene visum eligendi, condemnare nequirent.

§ 9. Et contra vero dicti Alexander et consules dent Fenizius obligati essent dare lanam omni- lanam omnibus exercitio bus iis qui voluerint tali exercitio vacare, vacantibus; observando statuta ac praestita cautione de restituendo valore lanae in termino ab ipsis consulibus statuendo, ut sic capitale et corpus perpetuo eidem Camerae conservaretur.

§ 10. Insuper tenerentur praedicti Ale- Certam panxander et Fenizius, statim habitis dictis notum quantitapecuniis, incipere facere et conficere, ac annis conficere fieri et confici facere hic in Urbe pannos cuiuscumque generis, et in specie conficere et fabricare singulis annis, excepto primo anno dictorum decem, quolibet reliquorum novem annorum, centum petias pannorum, ut dicunt, mixtorum, et quinquaginta pannorum exquisitorum, alias finorum, et vigintiquinque stameggiatorum nigrorum guadi de septuaginta in octuaginta, ut vocant, pannorum vero monachinorum etiam vigintiquinque petias, et totidem rasciae, ac petias quinquaginta saiettae. Non possent autem ullo modo, pro pannis stameggiatis, monachi-

nis, rasciae et saiettae huiusmodi, lanam ex pellibus pecorum evulsam, quam alias appellant pelatam, adhibere, sub poena amissionis ipsorummet pannorum et quinquaginta scutorum pro qualibet petia; et in fine cuiuscumque anni docerent in Camera Apostolica se huiusmodi pannos confecisse, sub restitutionis illico faciendae earum pecuniarum quas reciperent et aliis poenis, ad beneplacitum dictae Camerae seu praesidentium ipsius infligendis. Et casu quo monachini et rasciae non ita expedite venderentur, possent, de licentia tamen eorumdem praesidentium Camerae Apostolicae, tales pannos seu confectionem ipsorum intermittere, et alios conficere, ita ut pecuniae non remanerent inutiles, et pauperes haberent in quo se ad vitam substentandam exercerent. Cum hoc tamen quod dicti Alexander et Fenizius teneantur continuo habere in eorum fundaco monachinos, rasciam et alios pannos exquisitos, Romae confectos et elaboratos, et alias, ut in ipsis capitulis, conditionibus et seu statutis plenius dicitur contineri. Quae omnia per dictum Prosperum cardinalem, ut supra a nobis deputatum, approbata et confirmata fuerunt.

Pontifex ordinacontraria confirmat;

§ 11. Propterea nos exercitium hoc Et modo idem magis ac magis promovere peroptantes, tiones praedi- ac dilectos filios collegium seu societatem ctas et etiam mercatorum artis lanae dictae Urbis ad Tridentino non id excitare, eosdemque specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, ac capitula, conditiones et statuta huiusmodi rata habentes, illorumque omnium tenores et qualitates pro expressis habentes, et Alexandrum et Fenizium ac mercatores praedictos et eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad

effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, capitula et conditiones ac nova huiusmodi necnon vetera collegii praedicti statuta et ordinationes. felix regimen et gubernium ipsius collegii seu societatis concernentia, ac alias licita et honesta nec sacris canonibus aut concilio Tridentino contraria, quae descripta sunt in quodam eiusdem collegii libro, in membrana manuscripto, et cooperturis ligneis corio rubro tectis compacto, cum quatuor non cartulatis, sic incipiente Cum hoc sit, quod ex forma cuiusdam statuti, ac finiente in hunc modum et onera substinendo, recipiant et honores: et aliis cL cartis seu foliis cartulatis, ut praefertur, scriptis, et sic pro rubrica incipientibus Incipiunt statuta mercatorum artis lanae, et deinde haec verba subiunguntur In nomine Dei Patris et Filii et Spiritus Sancti, et ad honorem etc. Quae quidem verba nigro colore sive atramento sunt scripta; in fine autem eiusdem libri, videlicet ultimo folio, subsequens notarii recognitio finem facit Die XXI ian. MDLXXIV D. Horatius Fuscus notarius, medio iuramento, tactis etc., recognovit praedicta statuta esse universitatis artis lanae Urbis in forma, auctoritate apostolica, per praesentes perpetuo approbamus et confirmamus, supplentes singulos tam iuris quam facti defectus, siqui desuper intervenerint.

§ 12. Ac insuper nunc et pro tempore existentibus dicti collegii consulibus, ut concedit facultatem dicta stain eorum congregatione statuta et ordina- tuta mutandi, tiones praedicta, toties quoties pro rerum causas conceret pro temporum qualitate expediens fue-nentes artem etiam rit, reformare, corrigere, et in toto vel quoad hebraos. in parte mutare, et de novo condere; ac de omnibus et singulis causis, tam civilibus quam criminalibus seu mixtis, etiam ratione praeteritorum, lanae artem concernentibus, iuxta praedicta statuta et or-

Consulibus

dinationes, in futurum recognoscere, easque decidere et terminare, ac etiam poenas per dicta statuta contra non observantes illa aut alias imposita augere seu immutare libere et licite valeant. Ita quod causae praedictae per modernos et pro tempore existentes dictae Urbis gubernatorem et senatorem et conservatores aliosque Capitolinos iudices et ceteros, etiam maiores, magistratus, quovis praetextu vel colore reassumi non possint. Quodque dum ipsi consules in unum convenerint. aut totum collegium praedictum congregabunt pro negotiis dictae artis lanae, licentiam a dilectis filiis dictae Urbis conservatoribus petere minime teneantur, licentiam concedimus et facultatem; eosdemque ad hunc effectum in iudices ordinarios idoneos et competentes, coram quibus solis qui dictam artem lanae exercuerint, etiam pro creditis eorum ab hebraeis consequendis, non autem coram Urbis praedictae vicario aut eius vicegerente, nunc et pro tempore existente, vel quoquam alio conveniri, et ipsos hebraeos convenire debeant, perpetuo constituimus ac deputamus.

§13. Decernentes praesentes litteras sem-Clausulae per et in perpetuum ab omnibus ubique inviolabiliter observari, ac sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum a nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus Sedeque Apostolica pro tempore emanatis revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus, sub quibuscumque tenoribus et formis, et ad quorumvis instantiam et etiam motu proprio concessis, minime comprehendi; sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas, et de novo etiam sub data per eosdem collegium seu societatem eligenda concessas ac validas et efficaces esse et censeri.

Bull. Rom. Vol. VIII.

§ 14. Et sic per quoscumque iudices, Decretum irordinarios et delegatos, etiam sanctae Ro-ritans. manae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; acirritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 15. Non obstantibus praemissis ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon tam dictae Urbis quam aliarum quarumcumque civitatum et locorum dicti Status nostri mediate vel immediate subjectorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis quibusvis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis ac clausulis, in contrarium forsan quomodolibet concessis. Quibus omnibus, etiam si de illis specialis, specifica et ad verbum expressa mentio habenda esset, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvIII decembris mplxxxv, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 18 decembr. 1585, pontif. anno I.

#### XXIV.

De visitandis, certis hic statutis temporibus, sanctorum Petri et Pauli de Urbe liminibus etc. ab archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesiarum primatibus 1.

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex, beatissimi Petri apo-

1 Isti praelati Romano Pont., aut congregationi cardinalium super interpretatione et executione concilii Tridentini institutae, de statu suarum ecclesiarum rationem reddunt, ut infra in const. Immensa.

An. C. 1585

Clausulae de-

stolorum principis successor, in altissima militantis Ecclesiae specula, divina dispositione collocatus, ex credito sibi apostolicae servitutis officio, omnium ecclesiarum sollicitudinem habere, totiusque dominici gregis, qui unius sanctae catholicae et apostolicae Ecclesiae per universum orbem terrarum diffusae sacro ovili concluditur, curam gerere tenetur. Huius vero tam gravis et ingentis oneris, angelicis plane humeris formidandi, magnitudinem ut facilius ferre posset, venerabiles fratres suos catholicos episcopos in partem suae sollicitudinis advocavit; qui tamquam seniores in populo Dei, pleni sapientiae spiritu, in sua quisque pastorali vigilia excubantes, illius supremi in terris pastoris immensos labores sublevarent, in quo uno, Deo auctore, plenitudo residet potestatis. Nimirum ut, episcoporum opere et adiumento, ubique locorum gregis sibi commissi vultum agnosceret, et spiritualium ovium morbos intelligeret, curationesque adhiberet: atque, ex sui muneris officio, perdita requireret, abiecta reduceret, confracta alligaret, infirma consolidaret, pinguia et fortia custodiret: denique assiduis pastorum vocibus admonitus, de toto ecclesiarum singularum statu certior redderetur, ne quicquam omnino illum lateret earum rerum, quas ad Dei gloriam augendam, ad christianam religionem propagandam, ad animarum salutem procurandam necessario eumdem scire atque intelligere oportet, ut, omnibus cognitis et examinatis, pro ea, quae sibi a Christo Domino tributa est, summa potestate, alia in vinea Domini Sabaoth evellat, alia plantet, alia aedificet, alia destruat, quemadmodum ex rerum et temporum conditione salubrius in Domino viderit expedire.

§ 1. Ob quas sane causas, iure optimo Episcopi etc., et Spiritus Sancti instinctu, a sanctissiex antiquo in mis Pontificibus praedecessoribus nostris

iam ab antiquissimis temporibus institu- saluto, cortis tum est, et per multas aetates magno ec- mina Apostoloclesiae Dei commodo observatum, ut sin-rum vicurabant. guli episcopi, archiepiscopi, primates et patriarchae, certis praescriptis temporibus, per se ipsos vel per certum eorum nuncium, omni occasione seposita, beatissimorum apostolorum Petri et Pauli, qui hanc almam Urbem suo sanguine consecrarunt, limina, tamquam fidei petram et totius sacerdotalis unitatis fontem, iureiurando se visitaturos pollicerentur, atque ita, S. R. E. matris suae complexu recreati, et paterno summi Pontificis colloquio roborati, ad ecclesias suas regendas alacriores et instructiores redirent.

§ 2. Ceterum haec tam salutaris at- Sed variis ex que necessaria constitutio, 1 partim anti- stitutum refriqui humani generis hostis astutia, variis guit. etiam insurgentibus temporum calamitatibus, valde refriguit, aliis alia atque alia impedimenta praetexentibus, in grave animarum suarum periculum, et quibus praesunt ecclesiarum detrimentum. Nec vero dubitandum est, quod sine maximo animi moerore commemorare non possumus, perniciosissimas haereses, quibus multis iam annis, hominum peccatis ita promerentibus, Ecclesia vexatur, et Christi Domini vestis dilaceratur, ex eiusmodi saluberrimae visitationis intermissione partim ortas esse, partim latenti progressione magnum incrementum accepisse. Nam si celeriter, in ipso nascentis mali initio, ab ipsis episcopis pro rei gravitate ad Romanum Pontificem relatum esset, sane illius providentia et auctoritate, statim venenatae stirpes ex agro Domini evulsae essent, et diabolici ignis scintillae, subito oppressae atque restinctae, in tot flammas et luctuosa incendia non erupissent.

§ 3. Haec atque alia gravissima incommoda, cum primum ad summi apostola-

1 Cherub. partim hominum negligentia, (R. T.).

siam promovendata apostolica tissime;

Hic ideo Pon- tus apicem, meritis licet imparibus, Deo tifex praecipit ita volente, vocati sumus, attentius conlatis ad occlo- siderantes, non solum ex intimis animi dis aut transfe- sensibus indoluimus, sed statim de adhirendis, quod limina Apostolo- bendo remedio, divina gratia adiutrice, rum statutis hic temporibus vi- cogitare coepimus. Urget enim nos Dei sitare iurent, timor, et acres animo nostro stimulos dies fici de pastorali noctesque subiicit, quemadmodum in eorum officio rationem red-tremendo illius iudicio administrationis dere, et man-nostrae rationem reddamus. Nam si huic exequi diligen- tanto malo, quod magis quotidie ingravescit, non occurramus, non possumus nobis ipsis non valde timere, cum crebro in mentem veniant, et quasi aures nostras personent sacrae illae voces comminationis et terroris plenae: Fili hominis, speculatorem dedi te domui Israel, et sanguinem eius de manibus tuis requiram. Et quod Petro a Domino dictum est : Confirma fratres tuos. Et illud apostoli Pauli quod tanto magis ad nos pertinet, quanto maiorem praeter ceteros pastoralis officii curam sortiti sumus: Attendite vobis et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere Ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo. Quocirca, eorumdem praedecessorum nostrorum vestigiis inhaerentes, simulque modum et temporum spatia ecclesiarum earumdem praesulibus, pro cuiusque intervallo et locorum distantia, moderantes, hac perpetua constitutione sancimus, decernimus et mandamus ut omnes patriarchae, primates, archiepiscopi, episcopi, per universum terrarum orbem constituti, a nobis deinceps ordinandi, etiamsi cardinalatus honore praefulgeant, antequam munus consecrationis suscipiant, seu eis consecratis pallium beati Petri corpore sumptum tradatur, aut si ad aliam ecclesiam transferantur, antequam illius regimini et administrationi se immisceant, siquidem praesentes in Curia fuerint, in manibus S. R. E. diaconi cardinalis ordine prioris; si vero absentes, in manibus antisti-

tis, qui ad impendendum munus praedictum, aut ad tradendum pallium huiusmodi a Sede Apostolica delegabitur, iurent, iuxta formulam in libro Cancellariae Apostolicae, quinterno appellato, nuper descriptam, se beatissimorum apostolorum Petri et Pauli limina, statutis in hac nostra constitutione temporibus, personaliter ac per se ipsos visitaturos, ac nobis et successoribus nostris pro tempore existentibus Romanis Pontificibus rationem reddituros de toto eorum pastorali officio, deque rebus omnibus ad ipsarum quibus praesunt ecclesiarum statum, ad cleri et populi disciplinam, animarum denique, quae illorum fidei creditae sunt, salutem quovis modo pertinentibus, et vicissim mandata apostolica recepturos et quam diligentissime executuros.

§ 4. Quod si legitimo impedimento detenti fuerint, iurent se praedicta omnia ad- impediti, per certum nunimpleturos per certum nuncium ad id spe-cium hac adimciale mandatum habentem, de gremio suorum capitulorum, aut alium in dignitate ecclesiastica constitutum, seu alias personatum habentem; aut si huiusmodi hominem ecclesiastica dignitate et personatu praeditum non habeant, per dioecesanum sacerdotem; et si clero careant, omnino per aliquem alium presbyterum, saecularem vel regularem, spectatae probitatis et religionis, de supradictis omnibus plene instructum. De huiusmodi autem impedimento docere debeant per legitimas probationes, ad dictum primum diaconum cardinalem per supradictum nuncium transmittendas.

§ 5. Quin etiam principes temporales, 1dem Pontifex si quid, pro eorum pietate et erga hanc principes tem-Apostolicam Sedem observantia, Romano ul, opera ipso-Pontifici voluerint significare, cosdem, si-rum episcopove episcopos sive alios qui ab eis mitten- a sede Apostotur, fidos habebunt nuncios ac relatores, lica auxilia et subsidia pe tant quorum opera ab eadem Sede, pro illo-

pleant.

rum dominiis, ditionibus et rebus firmandis ac stabiliendis, et cum Dei et sanctae religionis causa, sine qua tuto consistere haud possunt, conjungendis, opportuna sincerae caritatis officia, consilia atque subsidia expectare certo poterunt.

ficium:

§ 6. Ad hoc autem debitum visitationis Tempus prae- officium commode explendum, supradicti praelatis ad ex- omnes patriarchae, primates, archiepiplendum hoc visitationis of scopi et episcopi, Itali videlicet vel ex Italicis insulis unde in Italiam commodius traiici potest, veluti Siculi, Sardi, Corsi et alii adiacentium provinciarum Italiae ac etiam Dalmatiae et Graecarum, quae e regione ipsis Italiae et Siciliae oris sunt, tertio anno; Germani vero, Galli, Hispani, Belgae, Bohemi, Ungari, Angli, Scoti, Iberni et ceteri omnes, qui in Europa sunt citra mare Germanicum et Balticum, ac omnium insularum maris Mediterranei. quarto anno; et qui intra Europae fines sunt, his provinciis remotiores, ac etiam Africani litoribus nostris adversi, ac insularum maris Oceani septentrionalis et occidentalis Europae et Africae citra continentem novi orbis, tam qui nunc sunt, quam qui ad catholicam fidem per misericordiam Dei aliquando redierint, quinto anno; Asiatici vero, et qui extra Asiam, et in aliis novis terris orientalibus, meridionalibus, occidentalibus et septentrionalibus, tam in insulis quam in continentibus, et denique in quibuslibet mundi partibus, decimo anno iter suscipiant et. Deo concedente, perficiant. Idemque institutum tertio quoque, quarto, quinto et decimo anno repetant et observent. Haec autem annorum spatia tempore suscepti muneris consecrationis vel pallii traditionis aut translationis, ut praefertur, incipiant. Quae ne longius differantur, volumus quod tempus qualecumque excursum alicui ex supradictis praesulibus, qui sive morte praeventus, sive alia quacumque de causa, ob non finitum tempus ei praescri-

ptum, dicta limina non visitaverit, ita illius successori effluxisse et excurrisse intelligatur, ut, termino ipso iuxta praedecessoris sui iusiurandum completo, debitam tunc visitationem quamprimum conficere teneatur.

§ 7. Hi vero ex supradictis antistitibus, qui hactenus ab hac sancta Sede ordinati praelatis indisunt, aut dictum pallium ab ea susceperunt, aut ad aliam ecclesiam translati sunt, prout cuique distantia locorum et temporum intervalla praescripta sunt, ad supradicta omnia observanda a die publicationis praesentis constitutionis omnino teneantur. Iubemus igitur, in virtute sanctae obedientiae, supradictis omnibus antistitibus, praesentibus et futuris, ut visitationem praedictam, sibi suisque ecclesiis adeo utilem ac necessariam, iuxta praescriptam formulam omnino conficiant.

Inobedien-

- § 8. Si vero, quod absit, non egerint, eos ab ingressu ecclesiae, ac etiam ab ad-tibus imponit; ministratione, tam spiritualium quam temporalium, necnon a perceptione fructuum suarum ecclesiarum, a capitulis eorum, omni exceptione et mora cessante. interim libere exigendorum, et in opus fabricae seu ornamentorum ecclesiae emptionem, prout major exegerit necessitas, insumendorum, ipso facto tamdiu suspensos esse volumus, donec a contumacia resipiscentes, relaxationem suspensionis huiusmodi a Sede praedicta meruerint obtinere.
- § 9. Non obstantibus privilegiis, abso- Clausulas conlutionibus, indulgentiis et aliis concessio- trariorum deronibus de non visitandis liminibus eius- nit; modi quibuscumque ecclesiarum praelatis, et per quoscumque Romanos Pontifices ac etiam nos et dictam Sedem, ex quibusvis causis, perpetuo vel ad tempus, concessis, extensis et innovatis; quae omnia contra praemissa cuiquam nolumus suffragari, aliisque contrariis quibuscum-

que. Ceterum nos, saluti et conscientiae I securitati eorum praesulum, qui, ad huiusmodi visitationem obligati, eam contra iusiurandum hucusque distulerunt, consulere volentes, eos singulos a periurii reatu et a canonicis apostolicisque omnibus sententiis, quas propterea incurrerint, auctoritate praesentium absolvimus, quos tamen pro excessu huiusmodi eleemosynam quantam et cui vel quibus eorum confessarius statuerit applicandam, volumus erogare.

aradi inhat

§ 10. Quia vero difficile nimis esset praesentes litteras quocumque illis opus erit perferri, volumus quoque ut earum exemplis, etiam impressis, manu notarii publici et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae obsignatis, eadem prorsus adhibeatur fides, quae eisdem praesentibus, etiam in dicto quinterno describendis haberetur, si essent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, xiii kal. ianuarii, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 20 dec. 1585, pontif. anno 1.

#### XXV.

Innovatio festivitatis Sancti Nicolai de Tolentino, Ordinis fratrum Eremitarum Sancti Augustini, duplici officio die decima mensis septembris celebrandae 1

### Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exerdium.

Sancta Romana universalis Ecclesia, quos omnipotens Deus sicut sol in conspectu

1 Canonizationem huius Sancti et suae festivitatis primaevam institutionem fecit Eugenius IV, ut in eius const. xxxvi, Licet, tom. v, pag. 88.

suo fulgentes in coelo coronat, pio cultu et admirabili honore, per anni circuitum, die, ut plurimum, qua eos ad coelestia regna migrare contingit, in terris voluit venerari, ut eorum christifideles gloriosa memoria incensi, et exemplis inflammati, per exercitium bonorum operum, piis etiam suffragiis adiuti, divinae Maiestatis gloriam in sanctis suis agnoscere, et ipsius beneficia promereri facilius valeant.

§ 1. Ad hunc itaque laudabilem sanctorum numerum Beatus Nicolaus Tolen-virtutibus etstinas, de cuius vita, conversatione et san- rus fuit. cta obdormitione in Domino Tolentinates gloriantur, regularia Sancti Augustini Eremitarum instituta amplexus, tanta vitae puritate et integritate contendit, ut ipsius viri sanctitas longe lateque per diversas mundi regiones, ad Indos usque occidentales, propagata diffusaque · sit.

§ 2. Hunc itaque, miraculorum signis, loannes XXII in quo inexhausta Dei benignitas in vita tius VI illius ac post mortem operari voluit, adducti, canonizationem felicis recordationis Ioannes XXII et In-Eugenius nocentius VI primo in numerum sanctorum referre concurrerunt, et deinde piae memoriae Eugenius IV, Romani Pontifices praedecessores nostri, eorumdem sanctorum catalogo solemni ritu ad-

scripsit. § 3. Post cuius relationem inter nume- Postea omne rum sanctorum, celeberrimum maximum- schisma cessaque illud miraculum extitit, quod Ecclesia Romana, iam per annos amplius quinquaginta schismatum dissidiis graviter afflicta, huius beati viri meritis et intercessione sublatis erroribus, pacem, praeter spem, summam consecuta est.

§ 4. Quare nos, qui ecclesiae Firma- Hic Pontifex nae, in cuius dioecesi oppidum Sancti illius feetum officio Angeli, ubi sanctus ipse Nicolaus est or- agi lubel; tus, consistit, in minoribus constituti praefuimus, nomen et sanctitatem ipsius B.

An. C. 1585

perfecit.

Nicolai dignis, quantum nostra patitur infirmitas, honoribus decorare volentes, hac praesenti nostra constitutione mandamus ut eiusdem B. Nicolai confessoris gloriosi dies festus iv idus septembris pie agatur, duplicique posthac et proprio, et ubi propria non erunt, de communi confessorum non pontificum officio, per cunctas totius christiani orbis ecclesias, singulis annis, perpetuis futuris temporibus, celebretur, et in kalendario Romano cum duplicis festi adiectione inscribatur. Sicubi vero festus Beati Nicolai dies supradictus, ex fidelium devotione seu consuetudine, praecepto autindulto apostolico, maiori aliqua celebrari consueverit observantia, ea omnino ibidem retineatur.

§ 5. Mandantes omnibus patriarchis, Praelatis in archiepiscopis, episcopis ceterisque ecserver faciant; clesiarum praelatis in toto orbe terrarum constitutis, ut faciant in suis quisque ecclesiis, provinciis, civitatibus et dioecesibus praesentes nostras litteras solemniter publicari et ab ecclesiasticis personis, saecularibus et quorumvis Ordinum regularibus omnino observari, quamvis in ultimis breviarii et missalis reformationibus adnotatio huius solemnitatis posita non fuerit.

Transumptis eredi jubet.

§ 6. Volumus quoque ut praesentium exemplis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo quinto, x kal. ianuarii, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 23 decembr. 1585, pontif. anno 1.

#### XXVI.

Contra exercentes artem astrologiae iudiciariae et alia quaecumque divinationum genera, librosque legentes vel tenentes 1

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Coeli et terrae Creator Deus, quem 1 De eiusmodi ac sortilegiorum materia extant

Multa mala unum omnipotentem corde credimus ad iustitiam, et ore confitemur ad salutem, arte astrologie etsi homini, quem ad imaginem et simi- iudiciariae, malitudinem suam creavit, mentem dederit, mantiae et si-

quae non solum, divino fidei lumine illustrata, mysteria illa cognosceret quae humanam intelligentiam superant, sed etiam naturae suae vi, magno licet cum labore, praeclara multa investigaret atque intelligeret, tamen ut superbum animal homo non altum saperet, sed timeret, et immensam Conditoris sui maiestatem humi stratus veneraretur, sibi soli eorum, quae eventura sunt, scientiam et futurarum rerum cognitionem reservavit. Solus enim Ipse, cuius oculis omnia nuda et aperta sunt, et ad intimas hominum cogitationes penetrat, et consequenter eorum actiones intuetur; solus Ipse, qui vocat ea quae non sunt tamquam ea quae sunt, omnia praesentia et ante oculos posita habet; solus denique, omnia et singula quaecumque totius temporis decursu et saeculorum aetatibus futura sunt, ab omni aeternitate novit, et admirabili providentia disposuit, quae non modo humanae mentis imbecillitas ignorat, sed nec daemones ipsi praesentire possunt. Quare idolorum in futuris annunciandis falsitatem et imbecillitatem, et eorum qui eis cultum adhibebant vanitatem irridet Spiritus Sanctus apud Isaiam illis verbis: Annunciate quae ventura sunt in futurum, et sciemus quia Dii estis vos. Et in novo Testamento Christus Dominus discipulorum suorum de futuris eventibus paullo cupidius inquirentium interrogationem gravi illa responsione retudit, qua etiam omnium fidelium suorum curiositatem coercuit: Non est vestrum scire tempora vel momenta. quae Pater posuit in sua potestate. Nec vero ad futuros eventus et fortuitos ca-

plures praedecessorum constitutiones indicatae in Innoc. VIII const. I, Summis, tom. v, p. 296.

sus praenoscendos (futuris eventibus ex l naturalibus causis necessario vel frequenter provenientibus, quae ad divinationem non pertinent, dumtaxat exceptis) ullae sunt verae artes aut disciplinae, sed fallaces et vanae, improborum hominum astutia et daemonum fraudibus introductae, ex quorum operatione, consilio vel auxilio omnis divinatio dimanat sive quod expresse ad futura manifestanda invocentur, sive quod ipsi, pravitate sua et odio in genus humanum, occulte etiam praeter hominis intentionem se ingerant et intrudant vanis inquisitionibus futurorum, ut mentes hominum perniciosis vanitatibus et fallaci contingentium praenunciatione implicentur, et omni impietatis genere depraventur. Quae quidem ipsis cognita sunt, non divinitate aliqua nec vera futurarum rerum scientia, sed naturae subtilioris acumine, et aliis quibusdam modis, quos hominum obtusior intelligentia ignorat. Quamobrem dubitandum non est, in huiusmodi futurorum contingentium et fortuitorum eventuum inquisitione et praecognitione, diaboli operationem se fallaciter immiscere, ut sua fraude ac dolis miseros homines a via salutis avertat, et laqueo damnationis involvat. Quae cum ita sint, nonnulli haec fideliter et religiose, ut debent, non attendentes, sed curiosa sectantes, graviter Deum offendunt, errantes ipsi et alios in errorem mittentes; tales in primis sunt astrologi, olim mathematici, genethliaci et planetarii vocati, qui, vanam falsamque syderum et astrorum scientiam profitentes, divinaeque dispositionis ordinationem suo tempore revelandam praevenire audacissime satagentes, hominum nativitates seu genituras ex motu syderum et astrorum cursu metiuntur, ac iudicant futura sive etiam praesentia et praeterita occulta; atque ex puerorum ortu et natali die, sive quavis alia temporum et clarissima coeli sydera, sol et luna, Deo

momentorum vanissima observatione et notatione, de uniuscuiusque hominis statu, conditione, vitae cursu, honoribus, divitiis, sobole, salute, morte, itineribus, certaminibus, inimicitiis, carceribus, caedibus, variis discriminibus aliisque prosperis et adversis casibus et eventibus praecognoscere, iudicare et affirmare temere praesumunt, non sine magno periculo erroris et infidelitatis; cum S. Augustinus, praecipuum Ecclesiae lumen, eum, qui haec observat, qui attendit, qui in domum recipit, qui interrogat, christianam fidem et baptismum praevaricasse affirmet, ut illos merito Apostolus arguat atque increpet illis verbis: Dies observatis et menses et tempora et annos, timeo vos ne forte sine causa laboraverim in vobis. Hi igitur levissimi et temerarii homines, in miserandam animarum suarum ruinam, grave fidelium scandalum, et christianae fidei detrimentum, futuros rerum eventus et quaecumque prospere vel adverse obventura sunt, ac actus humanos, ea denique quae ex libera hominum voluntate proficiscuntur, astris syderibusque adscribunt, eisque eam facultatem, vim seu virtutem et efficaciam tribuunt significandi futura, et ad praecognita ita inclinandi, ut sic omnino nec aliter eventura sint, atque ob eam causam de iis rebus omnibus iudicia facere, prognostica, praedictiones et praecognitiones sibi assumere et palam venditare non dubitant; quibus pauci rudes et imperiti, aliique nimis creduli et imprudentes tantam fidem praestant, ut ex huiusmodi iudiciorum et praedictionum praescripto, aliquid certi esse credant aut sperent; quorum sane et mendacium magistrorum temeritas et infelicium discipulorum credulitas magnopere deploranda est, qui, vel divinis litteris admoniti, non intelligunt hominis praestantiam, cui coeli et stellae et ita disponente, non imperant, sed inserviunt; sic enim Moyses populum Dei, ut hunc errorem caveret, praemonebat: Ne forte, elevatis oculis ad coelum, videas solem et lunam et omnia astra coeli, et errore deceptus adores ea et colas; quac creavit Dominus Deus tuus in ministerium cunctis gentibus, quae sub coelo sunt. Sed quid sydera mirandum est homini servire?nonne nobilissimae intelligentiae, angeli ipsi, omnes sunt administratorii spiritus, in ministerium missi propter eos, qui haereditatem capiunt salutis? Nam rationales oves ita diligit Deus, ut non solum episcopos, quemadmodum a S. Ambrosio scriptum est, ad tuendum gregem ordinaverit, sed etiam angelos destinaverit. Praeclare etiam S. Hieronymus: Magna dignitas animarum, ut unaquaeque habeat ab ortu nativitatis in custodiam sui angelum delegatum. Quod si angeli homines custodiunt, quidadversus angelorum custodiam et tutelam astra moliri aut efficere poterunt, quae cum ipsis angelis nullo modo sint comparanda? Nec sane hoc loco praetereunda est eximii Ecclesiae doctoris et beatissimi Pontificis Magni Gregorii sententia, qui Priscillianistas haereticos, unumquemque hominem sub constitutionibus stellarum nasci putantes, magno rerum et verborum pondere confutat. Absit, inquit, a fidelium cordibus, ut aliquid esse fatum dicant, vitam quippe hominum solus hanc conditor, qui creavit, administrat, neque enim propter stellas homo, sed stellae propter homines factae sunt, et si stella fatum hominis esse dicitur, ipsis suis ministeriis subesse homo perhibetur. Utinam insani homines haec saperent et intelligerent, ac Dei monitis obtemperarent in Levitico dicentis. Non declinetis ad magos, nec ab ariolis aliquid sciscitemini, ut polluamini per eos. Neque enim quae christiana et vera pietas repellit ac damnat tanto studio investiga- (R. T.).

rent, iisdemque misere se decipi atque irretiri paterentur. Sunt etiam inanes quidam homines et curiosi, vel impii et irreligiosi, qui futurarum et occultarum aliarum rerum notitiam adeo anxie habere student, ut ob eadem praenoscenda et investiganda in divinae legis offensionem multipliciter incurrant. Alii enim geomantiae, hydromantiae, aeromantiae, pyromantiae, onomantiae, chiromantiae, negromantiae aliisque sortilegiis et superstitionibus, non sine daemonum saltem occulta societate aut tacita pactione, operam dare, seu illis ac sortibus illicitis taxillorum, granorum triticeorum vel fabarum iactu uti non verentur. Alii vero, aliquas pristinae et antiquatae ac per Crucis victoriam prostratae idololatriae reliquias retinentes, quibusdam auguriis, auspiciis similibusque signis et vanis observationibus ad futurorum divinationem intendunt. Alii autem sunt, qui cum morte foedus ineunt, et pactum faciunt cum inferno, qui similiter ad occultorum divinationem, ad inveniendos thesauros, vel ad alia facinora perpetranda, etiam expresse cum diabolo pactione facta, in manifestam suarum perniciem animarum, nefarias magicae artis incantationes, instrumenta et veneficia adhibent, circulos et diabolicos characteres describunt, daemones invocant aut consulunt, ab eis responsa petunt aut accipiunt, eis preces et thuris aut aliarum rerum suffimenta seu fumigationes aliave sacrificia offerunt, candelas accendunt, aut rebus sacris vel sacramentis aut sacramentalibus sacrilege abutuntur, adorationis, genuflexionis aut quaevis alia impietatis obseguia praestant, cultum venerationemve tribuunt; 1 aut parvas phialas sibi fabricant aut fabricari curant, ad daemones in eis alligandos seu includendos, ut putant, ad responsa ab ipsis inde petenda aut habenda. Alii praeterea etiam in corporibus obsessis vel

1 Cherub. Aut annulum vel speculum, aut etc. (R. T.).

lymphaticis et fanaticis mulieribus daemones de futuris vel occultis rebus aut factis exquirunt, ut merito ab eis, quos Dominus in Evangelio tacere imperavit, vanas mendacesque referant responsiones. Alii quoque praestigiatores, frequentius vero mulierculae quaedam superstitionibus deditae, in phialis seu vasculis vitreis aqua plenis, vel in speculo, accensis candelis, etiam benedictis, sub nomine angeli sancti et albi, diabolum omnium malorum satorem supplices adorantes, vel in unguibus aut palma manus quandoque etiam oleo perunctis, eumdem omnium fallaciarum architectum orant ut similiter futura vel occulta quaevis per spectra et apparentes imagines seu phantasticas visiones sibi ostendat, aut abeodem patre mendacii diabolo, aliis incantationibus aut variis superstitionis observationibus, futurorum et occultorum huiusmodi veritatem quaerunt, et hominibus praedicere contendunt. Quorum omnium, quos supra enumeravimus, consimilis impietas parem exitum habet, nimirum quod daemonis praestigiis ac dolis, tum qui divinant, tum qui divinationem expetunt illusi ac delusi miserrime reperiuntur. Itaque cum futuros eventus in seipsis considerare, antequam fiant, sit Dei proprium, illud necessario consequitur ut astrologi et alii praedicti, qui huiusmodi futura praenunciare aut praenoscere quocumque modo, nisi Deo revelante, audent, iniuste atque impudenter, quod Dei est, sibi assumant et usurpent. Sic sit, ut dum ab eis, quod solius est Creatoris, perperam creaturis tribuitur, divina Maiestas graviter laedatur, fidei integritas violetur et animabus pretioso Christi Sanguine redemptis, pestis atque exitium importetur.

§ 2. Et licet iampridem regulis indi-Ordinarlis ideo cis librorum prohibitorum, ex decreto saeiusmodi artis cri generalis Tridentini concilii confecti,

illud inter cetera constitutum fuerit ut e-libros piscopi diligenter providerent ne huius- parent, sed exmodi astrologiae iudiciariae libri, tracta- cta non fuit. tus et indices legerentur 1, qui de futuris contingentibus successibus fortuitisve casibus aut iis actionibus, quae ab humana voluntate pendent, certo aliquid eventurum affirmare audent, permissis tamen iudiciis et naturalibus observationibus, quae navigationis, agriculturae sive medicae artis iuvandae gratia conscripta fuissent. Libros vero omnes et scripta geomantiae, hydromantiae, chiromantiae, negromantiæ, sive in quibus continentur sortilegia, veneficia, auguria, auspicia, incantationes artis magicae, prorsus reiici et aboleri curarent. Non tamen errorum, corruptelarum, delictorum et abusuum praedictorum extirpationi usque adeo provisum est, quin etiam adhuc in nonnullis locis, et apud plurimos curiosius vigeant, cum valde frequenter, detectis diabuli insidiis, divinationum, sortilegiorum et variarum superstitionum omnia plena esse in dies detegantur.

§ 3. Nos igitur, qui pro nostro pastoralis officii munere fidei integritatem in-Pontifex astroviolatam conservare debemus, et anima-rios, mathemarum saluti prospicere, quantum divina res etc. ab orgratia adiutrice possumus, ex paternae ca-dinariis necnon ritatis visceribus optamus, damnantes et bus severe coreprobantes omne genus divinationum. quae, diabolo auctore, ad fidelium deceptionem a praedictis curiosis vel perditis hominibus fieri solent. Cupientes praeterea sanctam illam christianae religionis simplicitatem, praesertim ubi agitur de summa Creatoris Dei potestate, sapientia et providentia, ab omni erroris labe integram atque incorruptam, ut par est, retineri. Volentes quoque praedictae falsae credulitati ac huiusmodi illicitarum divinationum et superstitionum detestabili studio et execrandis flagitiis atque impuritatibus occurrere, ut de christiano po-

1 Cherub. addit vel haberentur (R. T.).

Hie itaque erceri mandat; pulo merito dici possit quod de antiquo Dei populo scriptum est, Non est augurium in Iacob, neque divinatio in Israel, hac perpetuo valitura constitutione, apostolica auctoritate, statuimus et mandamus ut tam contra astrologos, mathematicos et alios quoscumque dictae iudiciariae astrologiae artem, praeterquam circa agriculturam, navigationem et rem medicam in posterum exercentes, aut facientes iudicia et nativitates hominum, quibus de futuris contingentibus successibus fortuitisque casibus, autactionibus ex humana voluntate pendentibus aliquid eventurum affirmare audent, etiam si id se non certo affirmare asserant aut protestentur, quam contra alios utriusque sexus, qui supradictas damnatas, vanas, fallaces et perniciosas divinandi artes sive scientias exercent, profitentur et docent aut discunt, quive huiusmodi illicitas divinationes, sortilegia, superstitiones, veneficia, incantationes ac praemissa detestanda scelera et delicta, ut praefertur, faciunt, aut in eis se quomodolibet intromittunt, cuiuscumque dignitatis, gradus et conditionis existant, tam episcopi et praelati, superiores ac alii ordinarii locorum, quam inquisitores haereticae pravitatis ubique gentium deputati, etiamsi in plerisque ex his casibus antea non procedebant aut procedere non valebant, diligentius inquirant et procedant, atque in cos severius canonicis poenis et aliis corum arbitrio animdavertant.

harum artium

§ 4. Prohibentes omnes et singulos li-Librosque bros, opera et tractatus huiusmodi iudiretineri vetat. ciariae astrologiae, geomantiae, hydromantiae, pyromantiae, onomantiae, chiromantiae, negromantiae, artis magicae, aut in quibus sortilegia, veneficia, auguria, auspicia, execrabiles incantationes ac superstitiones continentur, ac ut supra in memorato indice interdictos, sub censuris et poenis in co contentis, a quibuscum-

que christifidelibus legi aut quomodolibet retineri, sed illos episcopis et ordinariis locorum vel inquisitoribus praedictis praesentari et consignari debere. Et nihilominus eadem auctoritate statuimus et mandamus ut contra scienter legentes aut retinentes libros et scripta huiusmodi, seu in quibus talia continentur, similiter iidem inquisitores libere et licite procedant ac procedere, et poenis condignis punire et coercere possint.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Clausulae deet ordinationibus apostolicis, ceterisque rogatoriae. contrariis quibuscumque.

§ 6. Ut autem praesentes nostrae litte- lussio publirae ad communem omnium notitiam fa-candi in Urbe cilius deducantur, iubemus illas in valvis basilicarum Sancti Ioannis Lateranensis et Principis apostolorum de Urbe, ac in acie Campi Florae affigi seu appendi, eisque detractis, ipsarum exempla, etiam impressa, eisdem in locis affixa relinqui.

§ 7. Et insuper universis et singulis venerabilibus fratribus nostris patriarchis, primatibus, archiepiscopis, episcopis, locorum ordinariis et praelatis, necnon inquisitoribus haereticae pravitatis ubilibet constitutis, per haec committimus, et in virtute sanctae obedientiae districte praecipiendo mandamus ut, per se vel alium seu alios, easdem praesentes litteras, postquam cas receperint seu earum notitiam habuerint, in suis et singulis parochialibus ecclesiis, dum in eis populi multitudo ad divina convenerit, deinde vero semel in anno, et quoties eis expedire videbitur, vulgari sermone publicent aut publicari faciant.

Et extra.

§ 8. Quia vero difficile etc. Nulli ergo etc.

plorum.

Fides exem-

Datum Romaeapud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, nonis ianuarii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 5 ian. 1585, pont. anno 1.

An. C. 1586

### XXVII.

Ouaelibet 'proprietas in congregatione canonicorum regularium Sancti Georgii in Alga Venetiarum interdicitur 1

### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Pro pastorali officio nobis divinitus commisso, praecipua semper sollicitudine intendimus ut religiosi et claustrales viri. qui tamquam scintillae fulgere, et in arundineto huius sæculi discurrere debent, non tantum, iuxta praescriptam regularis disciplinae observantiam, cum omni castitate, paupertate et obedientia sobrie, iuste et pie Creatori nostro famulentur, sed ita etiam luceat lux corum coram hominibus ut alii in omnibus ipsorum operibus Patrem nostrum, qui in coelis est, glorificare possint.

abusus propriepserat.

§ 1. Sane, cum vix nobis innotuit, in-Inter alios ter plures canonicos seu fratres congretas quoque in- gationis Sancti Georgii in Alga Venetiater canonicos rum, Ordinis Sancti Augustini, contra exirre pressum paupertatis votum, quod Deo in emissione professionis disertis verbis praestiterunt, detestandi abusus irrepserint habendi proprium et retinendae proprietatis plerumque etiam male acquisitorum bonorum et pecuniarum; nos, huic tanto malo quanto citius occurrere cupientes, extirpari omnino abusum huiusmodi volumus, ut ita Dei honori et dictorum fratrum animarum saluti consulatur, ac simul etiam provideatur pluribus necessitatibus, praesertim vero dissolutioni aeris alieni, quo ipsa congregatio universa gravata est, non tam iniuria temporum, quam culpa eorum, qui, dum diversa munera obierunt, proprium lucrum publicae utilitati anteponentes, aut sibi usurparunt quae communia erant, aut etiam neglexerunt.

- § 2. Itaque, tradita nobis apostolica po-
- 1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

testate, universos et singulos eiusdem con- omnem omnino gregationis fratres seu canonicos ac prio- proprietatem a- dimit Sixtus; res, ctiam generales, privato et proprio rerum bonorumque omnium mobilium et semoventium dominio, usu, usufructu, possessione, proprietate, ac etiam pecuniis et quocumque peculio, quomodolibet acquisitis vel obventis, perpetuo privamus, dictaque possessione amovemus, ac privatos et amotos nunciamus, eademque supradicta in cuiusque domus, cuius canonici seu fratres illa hactenus detinuerint, communes usus convertenda concedimus; iuraque et actiones ac facultates exigendi quascumque pecunias, necnon census, redditus aut pensiones annuas, tam quoad fructus ipsos et census annuatim provenientes, quam quoad sortem ipsam principalem seu capitalem, ac denique nomina debitorum, seu certos redditus domorum singularum, quae taxae appellantur, cuilibet canonico vel fratri privatim competentia, quovis praetextu, colore vel titulo, etiam oneroso, ac ratione sumptuum factorum pro communi utilitate vel necessitate urgenti domus alicuius seu totius congregationis, cui forsan aliquis eorum de propriis redditibus subvenit, aut pecunias mutuas dedit, ac in earumdem impensarum compensationem et solutum, auctoritate quorumcumque superiorum, etiam generalisprioris vel capituli item generalis, sigillatim assignata et delegata vel alias, quocum-

§ 3. Ac omnia et quaecumque privile- Omnia super gia, dispensationes, licentias, permissio-hoc privilegia, disnes, indulta, tam apostolica quam dicto-pensationes ofc. rum superiorum, etiam generalis prioris vel capituli, auctoritate, etiam per viam contractus, assignationis vel obligationis,

que modo, causa vel occasione, cuivis eo-

rum concessa, ab ipsis singularibus per-

sonis ad commune aerarium eius domus,

cui eædem personae fuerint adscriptae,

transferimus.

et ratione expensarum, vel alias ex necessaria causa et cuiuscumque pii officii intuitu, super dictis bonis, pecuniis, rebus, privatim habendis, utendis, fruendis, ac iuribus et actionibus prosequendis, ac nominibus seu taxis ad proprium commodum exigendis, cuicumque canonico vel fratri etiam saepius concessa, confirmata et innovata, quibuscumque clausulis et decretis suffulta, etiam iuramento roborata, quorum tenores pro expressis habemus, simili auctoritate revocamus, cassamus et annullamus, irritaque et invalida esse, et nemini imposterum prodesse volumus.

dendi facultatem;

§ 4. Prohibentes omnino ne quis fra-Generali et ter vel canonicus eiusdem congregationis, cumque in con- quocumque officio vel dignitate, etiam trarium licen- prioris generalis, fungens, tam praemisadimit sorum praetextu, quam inveterata, ac etiam a primaeva institutione et fundatione congregationis introducta et continuata consuetudine, quae corruptela potius voto contraria censenda est, proprium quidquam aut peculiare habeat, ac a ceteris separatum sibi vindicet, aut possideat nomina debitorum, seu taxas aut redditus assignatos praedictos ne exigat, neve ea imposterum cuipiam sigillatim percipienda et exigenda assignentur, neve prorsus tales licentiae seu permissiones seorsum ab aliis aliquid proprium habendi, per quoscumque dictae congregationis superiores aut etiam per praedictum capitulum generale alicui umquam concedantur, neque assignationes, licentiae, indulta aut permissiones ipsae valeant, autvires seu effectum habeant.

mutia praecipit;

§ 5. Ceterum statuimus ut omnia omni-Omnia com- bus communia et indivisa sint, tamquam inter veros et unanimes fratres christiana et religiosa charitate coniunctos, sublata prorsus omni differentia, ita ut inter illos mei et tui nullum sit omnino discrimen.

§ 6. Atque ad hunc effectum praecipi- Census, assimuset mandamus ut praedicta bona, res, priori cuiuspecuniae et nomina seu redditus assignati cumque domus tradi iubet, qui vel taxae, aliaque omnia et quaecumque, nequeat carumunicuique sigillatim, etiam intuitu perso-nem antiquis nae, donata vel relicta, aut undecumque, committere posetiam propria industria et labore, acquisita, necnon census et redditus annui, etiam super bonis stabilibus, specificata et in scriptis redacta quantitate et summa tam ipsorum censuum et reddituum annuatim debitorum, quam sortis, pretii seu capitalis, cuius ratione debentur, et fundi seu rei immobilis super qua impositi sunt, nomina denique omnium creditorum et debitorum similiter descripta, per singulos fratres seu canonicos, tam in domibus quam in villis et membris aliisve locis degentes, qui aliquid tale privatim habuerint, priori et deputatis ad hoc congregandis in unaquaque domo, atque invicem per ipsos priorem ac deputatos, si ipsi quoque quidpiam huiusmodi separatim hactenus detinuerint, aliis, qui per reliquos fratres seu canonicos eius domus communi consensu ad id delecti erunt. cum primum praesentes litterae in ipsa domo publicatae fuerint, nulla interposita mora, xxiv horarum intervallo, exhibeantur; et quoad dominium, possessionem et usum, re ipsa et cum effectu, non autem ficte et perfunctorie, in commune conferantur, tradantur, consignentur, ac unusquisque eorum omni et cuicumque iuri et actioni ac facultati exigendi census, nomina debitorum seu taxas aut redditus huiusmodi sibi nominatim, ut praefertur, assignata, in usum, favorem, commodum et utilitatem communem ipsius domus, cuius canonicus seu frater fuerit, expressis item in specie et palam descriptis illorum quantitate et circumstantiis universis, libere cedat et renunciet, eaque omnia in tuto loco, communiter a priore et fratribus cuiuscumque domus designando, actu et re

ipsa deponantur, amotis omnino et abdicatis a detentione seu custodia, et facultate exigendi, communi nomine continuanda, rerum, bonorum et pecuniarum eorumdem, illis fratribus seu canonicis. in quorum potestate prius tamquam propria erant; quibus perfectis, statim unusquisque prior cuiuslibet domus generalem priorem de his omnibus diligenter certiorem faciat, transmisso ad eum inventario, in quo praemissa omnia antea privatim retenta, deinde vero in communi collata, descripta sint.

§ 7. Demum ipse prior generalis vi-Prior vero ctum et vestitum, et quantum rei convegulis submini- nientis praesens necessitas videbitur postrot secundum necessitat., re- stulare, cuique canonico seu fratri conliquem in bo-grue suppeditare curet. Id autem omne gregationis ce-quod reliquum erit, in extinctionem aeris alieni quo singulae domus vel tota congregatio communiter obstricta est, convertatur, aut ipsis domibus vel universae congregationi, ad communes usus et necessitates sublevandas, perpetuo applicetur; ac tandem in proximo sequenti capitulo generali illorum omnium ac etiam universae administrationis sive publicae et privatae rationem reddere teneatur.

tra inobedienes statutae.

§ 8. Quicumque autem his litteris non Poenas con- continuo obtemperaverint, vel, ante illarum publicationem, pecunias et alia praedicta occultaverint, sive intra vel extra domos praedictas deposuerint, aut extraneis personis, etiam laicis, tradiderint, aut etiam in pias causas converterint, aut pio alicui loco assignaverint, quique alios canonicos seu fratres inobedientes non statim superioribus, ut supradictum est, denunciaverint, in poenam privationis dignitatum et officiorum suorum incidant, et ad ea imposterum obtinenda inhabiles et infames censeantur, et pro crimine tamquam fures severe puniantur; prout nos ex nunc illos privatos, inhabites et infa-

mes declaramus, et in eos singulos excommunicationis sententiam ferimus eo ipso, a qua, non nisi in mortis articulo constituti, ab alio quam Romano Pontifice, absolutionis beneficium valeant obtinere.

§ 9. Decernentes irritum et inane, si Praesentium secus super his a quoquam, quavis au- mitas. ctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 10. Non obstantibus praedictis ac no- Derogatio con-

stra de non tollendo iure quaesito, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac eiusdem congregationis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; et quibuslibet privilegiis et litteris apostolicis generalibus vel specialibus, dictae congregationi illiusve singularibus personis et aliis Ordinibus, ad quorum instar gratiarum huiusmodi forte participes effecti sunt, quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus litteris non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Quae omnia nolumus cuiquam adversus praedicta in aliquo suffragari.

§ 11. Ceterum, ut hae litterae amplius Fides exeminnotescant, volumus ut earum exempla unusquisque prior ineadomo, cui præest, quamprimum fratribus seu canonicis omnibus simul congregatis publicet; ipsaque exempla, manu alicuius notarii publici subscripta, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munita, eamdem prorsus fidem ubique faciant, tam in iudicio quam extra illud, quam ipsae praesentes facerent, si essent exhibitae vel ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum, sub an-

nulo Piscatoris, die viii ianuarii molxxxvi, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 8 ian. 1586, pontif. anno 1.

### XXVIII.

Quod festum Sancti Antonii Lusitani, de Padua nuncupati, sub die xiii mensis iunii duplici officio de cetero celebretur 1.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

censentur.

Immensa divinae sapientiae altitudo, cuius inscrutabilia sunt iudicia, dignata est olim per Prophetam revelare Deum in sanctis suis laudari velle. Quod nos ad eorumdem sanctorum memoriam debita solemnitate celebrandam eo magis invitat, quia, dum eorum merita recensentur, virtutum quoque exempla fidelibus imitanda proponuntur, ut per ea fideles ipsi gradientes, ad caelestem beatitudinem, corumdem sanctorum suffragiis adiuti, facilius valeant pervenire.

§ 1. Quapropter nos, considerantes s. Antonii de quod inter multos sanctitate et doctrina Padua merita et laudes re- praeclaros viros, qui S. Francisci vestigia secuti fuerunt, beatus Antonius Ulissiponensis, Patavinus nuncupatus, eximiae sanctitatis vir fuit, qui, ab incunte aetate, mundum eiusque illecebras veluti venenum aspidum fugiens, Deo se dicavit, ipsiusque seraphici Francisci institutum magna cum spe desiderioque martyrii religiose est complexus, ac in suscepta vitae disciplina progrediens, cooperante Domino, mundi, carnis et diaboli humani generis hostium egregiis dimicationibus triumphum reportavit, divina praeterea imbutus sapientia, multisque variisque provinciis peragratis, maximam hominum.

> 1 Hunc Sanctum canonizavit Gregorius IX, eiusque festivitatem instituit in eius constitutione xxxi, Cum dicat, tom. III, pag. 464.

ab Eo qui lux, via, veritas et vita estaberrantium, copiam praeclaris christianarum virtutum exemplis illustravit, ac verbi Dei, quod velut imber de coelo descendens terramque inebrians facit eam germinare, pia foecundaque praedicatione mentes hominum salutaribus praeceptis foecundavit, multosque ad catholicae doctrinae lucem et verbis et consequentibus signis perduxit, ac demum diversis in vita et post obitum miraculis clarus, ad permanentem illam nullique mutationi obnoxiam patriam recto atque incitato cursu evolavit, ubi in aeternis caelestis regni mansionibus beatus perfruitur.

§ 2. Ipse autem a felicis recordationis Gregorio Papa nono, praedecessore no-eiusdem referstro, sanctorum, quos catholica veneratur Ecclesia, catalogo solemni ritu adscriptus, in caelo pro ipsa semper Ecclesia apud Deum, una cum omnibus sanctis eiusdem gloriae consortibus, assidue et pro peccatoribus intercedit.

§ 3. Quare, ut eiusdem beati viri, qui Institutio du-Ordinis ipsius S. Francisci professor fuit, memoria a fidelibus crebrius recolatur, celebrique totius Ecclesiae veneratione celebretur, nos, et divinis illius meritis adducti, et praecipue erga illum nostrae devotionis studio excitati, hac praesenti constitutione praecipimus et mandamus ut eiusdem beati Antonii de Padua nuncupati confessoris gloriosi dies festus idibus iunii, quo die ex hoc collacrymabili saeculo ad caelestem patriam abiit, solemniter peragatur, ac sub duplici minori et proprio officio, atque ubi propria non erunt, de communi confessorum non pontificum, posthac perpetuis futuris temporibus, in omnibus universi orbis ecclesiis. rite celebretur, et in kalendario cum duplicis festi adiectione inscribatur; sicubi vero dies supradictus ex fidelium devotione seu consuetudine aut praecepto vel indulto apostolico maiori observantia, eobservandi.

tiamsi duplicis maioris in die festi et duplicis minoris per octavam celebrari consueverit, ut apud fratres eiusdem Ordinis Sancti Francisci, id omnino ibidem retineatur.

§ 4. Praecipientes universis et singu-Iussio eam lis patriarchis, archiepiscopis, episcopis ceterisque ecclesiarum praelatis, ac quorumcumque regularium locorum et Ordinum superioribus, quatenus in suis quisque ecclesiis, provinciis, civitatibus et dioecesibus ac regularibus locis praesentes litteras solemniter publicari, et ab omnibus ecclesiasticis personis, tam saecularibus quam quorumvis Ordinum regularibus, secundum ritum S.R. E. officium persolventibus, omnino observari faciant, etiamsi in breviarii et missalis reformationibus nuper editis praefata solemnitas apposita non fuerit.

sumptorum.

§ 5. Quoniam autem difficile esset eas-Fides tran- dem praesentes ad singula orbis loca pervenire, volumus et apostolica auctoritate decernimus ut earum transumptis et exemplis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides ubique gentium et locorum adhibeatur, quae ipsis praesentibus litteris adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensae.

> Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, decimonono kal. februarii, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 14 ian. 1586, pontif. an. 1.

### XXIX.

Innovatio indulti capitulo sacrosanctae Lateranensis ecclesiae de Urbe concessi dandi licentiam in eius locis erigendi loca pia, accedente licentia ordinariorum, quibus subiecta remaneant 1.

# Dilectis filiis capitulo sacrosanctae basilicae Lateranensis de Urbe Sixtus Papa V.

Dilecti filii, salutem et apostolic. benedictionem.

Si cunctas per orbem terrarum diffusas ecclesias in earum iuribus et privilegiis libenter conservare studemus, multo magis et ampliori sollicitudine erga sacrosanctam basilicam nostram Lateranensem de Urbe, quam Summi Romani Pontifices illorum patriarchium esse voluerunt, id facere tenemur, ac proinde quae ab eisdem, pro decore et commodo illius, necnon divinis obsequiis ibideminsistentium emanarunt, si quandoque revocata fuisse constat, quantum cum Deo possumus, adhibito moderationis remedio, innovare congruum censemus.

§ 1. Sane cum dudum felicis recorda- Bonifacius IX tionis Bonisacius Papa IX, praedecessor statuit quod qullibet in locis noster, qui singularem devotionis affectum Lateranon. spead eamdem gerebat basilicam, cuius ar-ciantibus loca chipresbyteratum, dum minori officio fun- set, illaque sub gebatur, ex concessione apostolica obti- mero et mixto imperio et disnuerat, considerans ex quorumdam Ro-positione capituli et archimanorum Pontificum declaratione ipsam presbyteri exomnibus aliis Urbis et orbis ecclesiis an-nifacii bullam teferri, volens propterea specialis alicuius prerogativae privilegio eam decorare, tunc archipresbytero et capitulo singularibusque personis et ministris illius, ac aliis quibuscumque personis utriusque sexus,

1 Haec Lateranensis ecclesia supremum locum obtinet super omnes Urbis et orbis ecclesias, et centenaria gaudet praescriptione, ut videre est in Gregorii XI constitut. IV, Super, tom. IV, pag. 534.

Proæmium.

pia erigere postarent, sed Bohic non habes. ut in quibusvis fundis, terris, possessionibus et locis ad eorumdem archipresbyteri et capituli mensam capitularem spectantibus, dioecesani loci aut alterius licentia minime requisita, ecclesias, monasteria, oratoria, prioratus, dignitates, personatus, officia et alia beneficia ecclesiastica, cum cura vel sine cura, necnon conventus, hospitalia et pia loca quaecumque fundare, construere, instaurare, erigere, aedificare et dotare, toties quoties placeret, valerent (iure tamen parochialis ecclesiae et alterius cuiuslibet alias in omnibus semper salvo), auctoritate apostolica indulserit, statuens et ordinans quod, postquam praedicta fundata, constructa, erecta, aedificata et dotata essent, permanerent ac essent et esse deberent censerenturque immediate subesse sub ipsorum archipresbyteri et capituli dominio, protectione, iurisdictione, defensione, auctoritate et potestate; ac eorum plenum ius, dominium, merumque et mixtum imperium, necnon institutio, destitutio, collatio, provisio, praesentatio et quaevis alia dispositio ad ipsos solum et in solidum pertinerent in perpetuum atque spectarent, prout in eiusdem praedecessoris litteris, quarum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, pro plene et sufficienter expressis haberi volumus, plenius continetur.

etum indultum revocavit.

§ 2. Et sicut nuper exposuistis, capi-Pius IV di tulum et canonici ipsius basilicae, qui postmodum fuerunt, litteris patentibus a se sub hoc eorum titulo et nomine tantum expeditis, licentias et facultates ecclesias, monasteria ceteraque praenarrata fundandi, instaurandi, erigendi et faciendi diversis, etiam sub praestatione seu solutione census perpetuo in recognitionem directi dominii annuatim sibi facienda, concesserint atque concedere continuaverint, donec recolendae memoriae Pius Papa IV, itidem praedecessor noster, I dignitates, personatus, officia et alia be-

motu proprio, omnia et singula privilegia, facultates et indulta, per eum et Sedem Apostolicam sive Romanos Pontifices praedecessores, erigendi et instituendi ecclesias, cappellas, cappellanias, oratoria, altaria, societates et confraternit., illaque in grancias vel membra recipiendi, vobis et certis aliis tunc expressis, in specie vel genere quomodolibet concessa, cassaverit, irritaverit penitus et aboleverit, aliaque statuerit et ordinaverit, prout in litteris suis hac de re promulgatis, quarum pariter tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur, pro plene et sufficienter expressis haberi volumus, plenius continetur; humiliterque supplicaveritis ut adversus huiusmodi cassationem et abolitionem vos restituere dignaremur.

§ 3. Nos, moti tam praenarrata Bonifacii Papae praedecessoris consideratione, vat dict. indulquam praeclara memoria imperatoris Constantini, cuius morbum, suscepto hic o- accedat licenlim Baptismo, protinus divina gratia sa- rum, et loca navit, vestris huiusmodi supplicationibus fundanda subiibenigne annuentes, praenarratasque Bo-dinariis. nifacii Papae litteras, cum omnibus etsingulis decretis, clausulis et aliis in eis contentis, apostolica auctoritate (modificationibus infrascriptis semper salvis), harum nostrarum serie revalidantes et innovantes, vosque ad illarum pristinum usum adversus supradictas Pii IV litteras revocatorias restituentes et plenarie reintegrantes, ex speciali gratia indulgemus quod perpetuis futuris temporibus, litteris vestris patentibus, sub solitis titulo et nomine supradictis, etiam absque praesentium nostrarum insertione, expediendis, licentiam et facultatem liberas quibuslibet bene visis, in fundis, terris et locis mensae vestrae capitularis ac alias iuxta earumdem Bonifacii Papae praedecessoris litterarum formam, quaecumque monasteria, prioratus, conventus, ecclesias,

tia ordinario-

Fides tran-

neficia ecclesiastica, cum cura vel sine cura, necnon hospitalia et alia pia loca fundandi, erigendi, aedificandi, dotandi ac alia quomodolibet in illis contenta faciendi, quae quidem dominio, protectioni, iurisdictioni, defensioni ac potestati vestris immediate subsint, necnon earumdem plenum ius, dominium, merumque et mixtum imperium, institutio insuper, destitutio, collatio, provisio, praesentatio et quaevis alia dispositio ad vos solum et in solidum perpetuo spectet, dummodo episcoporum, in quorum civitatibus seu dioecesibus illa fuerint, licentia expressa ad hoc accedat; ecclesiaeque et alia, ut praefertur, fundanda, erigenda, aedificanda et dotanda, atque illa pro tempore obtinentes, libertatis, immunitatis et exemptionis privilegium aliquod a iurisdictione et superioritate ipsorum episcoporum, aliterve contra formam decretorum et ordinationum sacri concilii Tridentini propterea non acquirant, licentiam et facultatem liberas, ut prius, in omnibus et per omnia, perinde ac si litterae huiusmodi revocatoriae nullatenus emanassent, concedere valeatis.

derogatoriae.

- § 4. Non obstantibus dicti Pii quarti Clausulae litteris revocatoriis, ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis; statutis quoque et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, in contrarium quomodolibet, etiam iteratis vicibus, sub quibuscumque verborum formis et tenoribus, concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio habenda esset, tenores illorum, ac si de verbo ad verbum insererentur, pro plene et sufficienter expressis habentes, latissime derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.
  - § 5. Volentes demum et statuentes | tom. vii, pag. 617. Bull. Rom. Vol. VIII. 83

quod harum nostrarum exemplis a notario publico subscriptis, et sigillo vestro capitulari obsignatis, eadem prorsus fides ubique, in iudicio et extra, adhibeatur, quam originales litterae ipsae facerent, si exhiberentur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv ianuarii MDLXXXVI, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 15 ianuarii 1586, pontif. anno 1.

#### XXX.

Prohibitio transeundi ab Ordine fratrum Minorum S. Francisci de Observantia. ad fratres Cappuccinos 1.

#### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Pro ea quam praecipuam gerimus erga sanctum Franciscum devotione, illius fa- prohibitionis. miliam universam paterno amore complectentes, ea studemus de medio tollere, quae dissidii inter ipsos religiosos, eius Regulam sectantes, occasionem praebent, aut iis, qui, levitate animi, minus constantes persistunt in obedientia cui se ipsos dicaverunt, ab ea se subtrahendi viam aperiunt.

§ 1. Sane iam pridem felicis recorda- Paulus III attionis Paulus Papa III et Iulius etiam III, que Iulius III Romani Pontifices praedecessores nostri, trum de Observantia ad Capiustis de causis adducti, prohibuerunt ne puccinos veiaullo modo fratres de Observantia, sine bullis, uti minus suorum generalium vel provincialium li- necessariis ocentia in scriptis habita, ad congregationem Cappuccinorum se transferre, sive ab ipsis Cappuccinis recipi, aut in illorum domibus retineri possent vel deberent, certis etiam gravioribus poenis adiectis, prout in illorum litteris plenius continetur.

1 Transitum huiusmodi inter Cappuccinos et fratres Minimos S. Francisci de Paula interdixit etiam' Pius V, ut in eius const. LXVII, Sedis,

Causa buins

Clausulae

praeservativae.

§ 2. Quare nos quoque, corumdem Hic Pontifex praedecessorum exempla secuti, toto negotio cum quibusdam ex venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus communicato ac diligenter considerato, litterarum huiusmodi tenores praesentibus pro expressis habentes, de eorumdem cardinalium consilio, etiam de novo, auctoritate apostolica, per praesentes districtius interdicimus, tam ipsis Cappuccinis, ne quemquam eorumdem fratrum de Observantia, post emissam professionem regularem iuxta instituta eiusdem Ordinis de Observantia, ad eos, quovis habitu et quacumque de causa transeuntem, sine nostra aut Romani Pontificis pro tempore existentis licentia speciali, per litteras apostolicas expressam, et in specie, non autem per clausulas generales idem importantes, praesentis prohibitionis mentionem et derogationem continentes, aut eorumdem generalis vel provincialium ministrorum fratrum de Observantia licentia in scriptis, ut praesertur, obtenta, admittere, recipere et retinere, quam fratribus de Observantia praedictis, ne quisquam eorum ad congregationem Cappuccinorum sine huiusmodi licentia se transferre in futurum praesumant.

nientium pæna.

§ 3. In singulos vero Cappuccinorum su-Contrave- periores, provinciales, ministros domorum, guardianos, vicarios seu praesides necnon ipsos fratres de Observantia, qui in praemissis quoquomodo contravenerint, excommunicationis sententiam ferimus, eosque omnibus et quibuscumque dignitatibus, administrationibus et officiis per cos pro tempore obtentis auctoritate pracsentium privamus, et ad futura ac quoscumque actus legitimos exercendos inhabiles esse volumus eo ipso. Decernentes receptiones, admissiones et retentiones quascumque de illis ex quavis causa sine dicta licentia faciendas, nulla omnino firmitate subsistere, neminemque peni-

tus ulli voto aut promissioni, etiam iuramento aliave solemnitate roboratis, obligare posse.

§ 4. Praesentesque litteras de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis nostrae vel quovis alio defectu notari seu impugnari, aut sub praetextu quod contra alias apostolicas ac canonicas sanctiones iampridem usu receptas (quod scilicet unicuique regulari ad arctiorem Regulam et Religionem transeundi, petita dumtaxat, etiam non obtenta, superiorum licentia, transitus libere et licite permittatur), aut alias quovis praetextu seu quaesito colore, in ius et controversiam revocari aut invalidari ac ad terminos iuris reduci non posse, sed semper validas et efficaces existere.

- § 5. Sicque, in praemissis universis et Clausula subsingulis, per quoscumque iudices et commissarios, ordinarios et delegatos, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales ac causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.
- § 6. Mandantes universis et singulis locorum ordinariis, ut quando, ubi et quo- deputatio. ties opus fuerit, ac pro parte alicuius ex fratribus de Observantia huiusmodi fuerint requisiti, praesentes litteras solemniter publicantes, eisque, in praemissis, efficacis defensionis praesidio assistentes, non permittant quemquam ex praedictis, si qui forsan in posterum se de facto transferre praesumpserint, contra earumdem praesentium continentiam et tenorem, in aliqua domo seu loco ipsorum Cappuccinorum admitti, recipi et retineri. Contradictores quoslibet et rebelles, eisque auxilium, consilium vel favorem, directe vel indirecte, quomodolibet praestantes, per

Executorum

censuras et poenas ecclesiasticas aliaque ! opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, legitimisque super his habendis servatis processibus, sententias et censuras ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatoriae.

§ 7. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis, ac in conciliis, etiam generalibus, editis; ac Ordinis et congregationis Cappuccinorum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; necnon facultatibus, dispensationibus et indultis ipsi congregationi Cappuccinorum eorumque superioribus et personis aut domibus quibuscumque, recipiendi vel retinendi fratres de Observantia, etiam suorum superiorum licentia petita dumtaxat et non obtenta, aut non petita, transeuntes, tam expresse et principaliter quam per communicationem ad instar aliorum Ordinum et congregationum, quorum gratiarum et indultorum ipsi forsan Cappuccini participes effecti sunt, etiamsi pariformiter et aeque principaliter ipsa communicatio et extensio facta fuerit, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores aut successores nostros, etiam motu proprio ac de apostolicae potestatis plenitudine, ac de eorumdem cardinalium consilio pro tempore concessis, approbatis et innovatis; quae omnia ac desuper confectas litteras, processusque habitos per easdem, quatenus praemissis in aliquo adversantur, abrogamus, cassamus et annullamus. Aut si ipsis Cappuccinis eorumque praelatis et superioribus vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod litteris revocatoriis, sub quacumque formula editis, nullatenus, vel nisi modis et formis in huiusmodi indultis contentis, parere, et ob non

paritionem aliquas sententias, censuras et poenas incurrere, aut alias interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas, non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem; et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis, exemptionibus et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus concessis, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri; et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Quae omnia volumus nemini contra praedicta in aliquo suffragari, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Volumus autem ut praesentium exemplis etc.

Fides transumptocum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxviii ianuarii MDLXXXVI, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 28 ianuarii 1586, pontif. an. 1.

#### XXXI.

Confirmatio et ampliatio indultorum ac indulgentiarum Rosarii Beatae Mariae Virginis; et facultatis magistri generalis et vicarii Ordinis S. Dominici in crigendis cappellis et instituendis confraternitatibus Rosarii, pro quibus aliae etiam gratiae et indulgentiae conceduntur.

#### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Dum ineffabilia meritorum insignia, B. Mariae Virquibus Dei Genitrix Beata Virgo Maria, ginis merita et regina coelorum gloriosa, sedibus praelata sydereis, tamquam stella matutina praerutilat, devotae considerationis inda-

gine perscrutamur, et inter arcana pecto-1 ris revolvimus quod ipsa, utpote mater misericordiae, mater gratiae et pietatis, humani generis amica et consolatrix, pro salute fidelium, qui delictorum culpa praegravantur, sedula exoratrix et pervigil, ad Regem, quem genuit et maternis lactavit uberibus, intercedit, dignum, quin potius debitum, arbitramur ut ecclesias et cappellas ac confraternitates in eius honorem erectas et institutas gratiosis remissionum prosequamur impendiis, ac indulgentiarum muneribus decoremus, ac per Romanos Pontifices praedecessores nostros, eisdem confratribus concessas indulgentias et privilegia nostrae approbationis munimine roboremus, casque innovemus, prout salubrius cognoscimus expedire.

seu Rosarium S. Dominico institutum.

- § 1. Attendentes itaque quam religioni Psalterium nostrac fructuosum fuerit sanctissimi Psal-B. Virginis a terii, Rosarii nuncupati, gloriosae semperque Virginis Mariae, almae Dei Genitricis institutum, per beatum Dominicum, Ordinis fratrum Praedicatorum auctorem, Spiritu Sancto, ut creditur, afflatum, excogitatum, quantaque exinde mundo provenerint et in dies proveniant bona, et quot propterea utriusque sexus christifidelium confraternitates, sub invocatione Rosarii eiusdem B. Mariae Virginis, in universis orbis ecclesiis ac cappellis et altaribus canonice sint institutae.
- § 2. Earumque confratres ac sorores a Sodalitas Ro quamplurimis, et praesertim felicis recorindulgentias a dationis Urbano IV et Ioanne XXII ac multis Pontification Sixto etiam quarto necnon Innocentio VIII et Alexandro VI ac Iulio II et Leone X ac Adriano VI et Clemente VII et Paulo III ac Iulio etiam III ac Paulo IV et Pio ctiam quarto, ac Pio V et postremo Gregorio XIII, Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris, ac nonnullis Sedis Apostolicae, cum potestate legati de latere, nunciis, nedum confirmationem et au-

gmentum earumdem confraternitatum, sed etiam indulgentias ac privilegia et indulta merito obtinere meruerint.

- § 3. Nos, dictorum praedecessorum ve- Hic Pontifex stigiis inhaerendo, ac eodem, quo ipsi et indulgentias praedecessores nostri, devotionis affectu firmat divinitus excitati, necnon dilecti filii nostri Michaelis tituli Beatae Mariae super Minervam presbyteri cardinalis Alexandrini nuncupati supplicationibus inclinati, singularum litterarum praedictarum tenores et formas praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, omnia et singula privilegia, immunitates et exemptiones, concessiones, indulta, indulgentias, etiam plenarias, et peccatorum remissiones et relaxationes, omnibus et singulis confraternitatibus dicti Rosarii, ubicumque terrarum canonice institutis, earumque confratribus et sororibus, tam per dictos praedecessores nostros et Sedem praedictam seu illius nuncios, cum potestate legati de latere, concessa, elargita et confirmata, ac cum omnibus et singulis in eis contentis clausulis desuper confectas litteras praedictas, et vivae vocis oraculo aut alias quomodolibet emanatas, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, illaque omnia et singula prout per ipsos praedecessores nostros et alios praedictos concessa fuerunt, perpetuae firmitatis robur obtinere ac inviolabiliter observari debere decernimus; omnesque et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus.
- § 4. Et, potiori pro cautela, omnes et singulas indulgentias, etiam plenarias, et peccatorum remissiones et relaxationes. exemptiones, facultates, concessiones, aliaque privilegia et indulta praedicta, omnibus et singulis confraternitatibus dicti Rosarii, in quibusvis ecclesiis et cappellis ac altaribus, ubicumque terrarum cano-

et indulta con-

Et innovat;

nice erectis, earumque confratribus et so- 1 roribus, necnon officialibus et ministris, eisdem modo et forma quibus per cosdem praedecessores nostros et dictae Sedis nuncios concessa fuerunt, dicta auctoritate apostolica de novo concedimus et innovamus, ac omnibus et singulis confraternitatum Rosarii huiusmodi confratribus et sororibus, nunc et pro tempore existentibus, suffragari debere, eosque illis perpetuo uti, potiri et gaudere posse decernimus et declaramus.

§ 5. Et insuper, ut omnibus et singu-Facultatem lis dicti Ordinis fratribus, per magistrum fraternitat. Ro- et vicarium generales dicti Ordinis Praesarii concedit dicatorum et corum quemlibet pro temcario generali pore deputandis, in quibusvis civitatibus, Dominici et de- oppidis, terris et locis ubicumque exiputatis per cos; stentibus, ut in corumdem Praedicatorum vel aliorum Ordinum, monasteriorum seu domorum ecclesiis, cappellis et oratoriis, et etiam in saecularibus ecclesiis, in quibus nullae confraternitates eiusdem Rosarii adhuc erectae existunt, de superiorum et ordinariorum licentia, confraternitates eiusdem sanctissimi Rosarii, ad Dei et eiusdem Beatae Virginis laudem et gloriam, erigere et instituere libere et licite possint et valeant, plenam et liberam licentiam et facultatem, dicta apostolica auctoritate, tenore praesentium, concedimus.

elargitur;

§ 6. Ac, postquam erectae fuerint, ut Eisque sic e- omnibus et singulis privilegiis, indultis, gratias et in facultatibus, exemptionibus, immunitatidulta aliis Ro-sarii confrater- bus, concessionibus, indulgentiis, etiam nitatibus data plenariis, et peccatorum remissionibus ac relaxationibus et gratiis, quibusvis aliis eiusdem Rosarii confraternitatibus, carumque confratribus ac sororibus, per praedictos et quoscumque alios Romanos Pontifices, etiam praedecessores nostros, ac etiam nos et Sedem praedictam eiusque nuncios, et etiam de latere legatos, hactenus quomodolibet concessis ac concedendis, et quibus confraternitates huiusmodi carumque confratres et sorores quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, pariformiter et aeque principaliter, in omnibus et per omnia, perinde ac si illis specialiter et expresse ac nominatim concessa fuissent, uti, potiri et gaudere libere et licite possint, pariter concedimus et indulgemus; ac privilegia, indulta, facultates, exemptiones, immunitates, concessiones, indulgentias, etiam plenarias, ut praefertur, concessas et concessa, ad ipsas confraternitates erigendas illarumque confratres et sorores pro tempore existentes perpetuo extendimus et ampliamus.

§ 7. Ut autem animarum christifidelium confraternitatum, tam erectarum que alias indulgentias hic equam per fratres deputandos huiusmodi nunciatas concedit; erigendarum, easdem confraternitates ingredi volentium, spirituali consolationi per amplius consulatur, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis utriusque sexus confratribus singularum confraternitatum Rosarii huiusmodi, tam hactenus erectarum quam in posterum erigendarum, ut praefertur, ubicumque nunc et pro tenipore existentibus, et in dictis confraternitatibus pro tempore descriptis et describendis, itinerantibus vel navigantibus ac servientibus, totum Rosarium, infirmis vero aut alias legitime impeditis, tertiam eius partem devote recitantibus, necnon temporibus debitis et ab Ecclesia statutis confitendi et communicandi firmum propositum habentibus, qui cappellam B. Mariae Rosarii, in ecclesia ipsius Beatac Mariae supra Minervam de Urbe eiusdem Ordinis Praedicatorum institutam, vel alias ecclesias seu cappellas, ubicumque dicta confraternitas canonice fundata fue-

Confratiibus -

rit, iis diebus, quibus festa mysteriorum eiusdem Rosarii celebrantur, visitare, et processioni, quae prima dominica cuiuslibet mensis fieri solet, interesse non potuerint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem. auctoritate et tenore praedictis, concedimus et elargimur; illisque omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones, etiam plenarias, aliis confratribus et sororibus, cappellas seu ecclesias Rosarii huiusmodi dictis diebus visitantibus ac dictae processioni interessentibus specialiter vel generaliter concessas et in futurum concedendas, in omnibus et per omnia, perinde ac si dictas cappellas seu ecclesias dictis diebus personaliter visitarent, et processionibus huiusmodi interessent, auctoritate et tenore praedictis, communicamus ac communicatas esse specialiter vel generaliter decernimus et declaramus.

Transumptis huius bullae credi iubet.

- § 8. Quia vero difficile foret praesentes litteras etc.
- § 9. Non obstantibus constitutionibus Quibuscum- et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque. stantibus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxx ianuarii molxxxvi, pontific. nostri anno i.

Dat. die 30 ianuarii 1586, pontif. anno 1.

#### XXXII.

Innovatio festivitatis S. Ianuarii episcopi et martyris et sociorum eius, die xix septembris simplici officio celebrandae.

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Pia sanctorum patrum providentia institutum est in Ecclesia Dei, et posteris traditum ut complurium martyrum insignium memoria statis diebus solemnibusque caeremoniis atque anniversariis sacris in cunctis ecclesiis recolatur. Ita enim et illis honor debitus tribuitur, et fideles ad eorum imitanda exempla pro suo quisque modulo invitantur.

- § 1. Proinde nos operae pretium duxi- s. lanuarii et mus efficere ut sanctorum martyrum Ia-rita et laudos nuarii episcopi et sociorum eius, qui post recensentur. vincula et carceres gloriosa martyrii corona propter Christi nominis confessionem sunt donati, iucundam recordationem diu intermissam renovando, plebem Dei hilaremus; cuius quidem beati Ianuarii sanctitatem Deus omnipotens multis, iisque clarissimis, editis miraculis ad nostram usque ætatem, in Neapolitana potissimum civitate, in qua eius corpus sepultum religiose asservatur, celeberrime apud omnes gentes testatam esse voluit; adeo ut non immerito, tum in divinis officiis, tum in ipso sacrificio, ab universo fidelium coetu eorum commemoratio fieri debeat, prout ante novam reformationem Romani missalis et breviarii fieri consueverat.
- § 2. Hac igitur nostra perpetuo vali- Eorumque totura constitutione praecipimus ut eorum- stum die xix septembris sindem sanctorum Ianuarii et sociorum eius gulis annis cedies festus xiii kalendas octobris in to-pitur. tius orbis terrarum ecclesiis simplici officio de communi plurimorum martyrum celebretur; ac decernimus ut in novo, etiam quo nunc utimur, sicut antea in veteri, kalendario, ad eum diem sanctorum eorumdem nomina et simplicis nota adscribantur.
- § 3. Mandantes omnibus patriarchis, Jussio publiarchiepiscopis, episcopis ceterisque ec- lam. clesiarum praelatis in universo orbe constitutis, ut in suis quisque ecclesiis, provinciis, civitatibus et dioecesibus praesentes nostras solemniter publicari faciant, ab omnibusque ecclesiasticis personis, saecularibus et quorumvis Ordinum regu-

Exordium.

laribus, omnino observari, licet adnotatio huius celebritatis in postremis breviarii et missalis reformationibus fuerit praetermissa.

Fides exemplorum.

§ 4. Volumus autem ut praesentium exemplis etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, kalendis februarii, pontificatus nostri anno 1. Dat. die 1 febr. 1586, pontif. anno 1.

### XXXIII.

Renovatio pontificalium cappellarum in basilicis certisque almae Urbis ecclesiis, dominicis Quadragesimae et Adventus aliisque statis solemnibus diebus celebrandarum.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

consuetudo an-

Egregia populi Romani pietas, magnis Stationum sanctorum patrum laudibus celebrata, poconsuetudo an-tiquissima est. steaquam terrarum princeps civitas, beatissimis apostolis Evangelii lucem annunciantibus, suave Christi iugum accepit, et, per beati Petri Sedem vere caput orbis terrae effecta, latius coepit praesidere potestate divina quam dominatione terrena, praeclara adhuc, singulari Dei benignitate, religiosae antiquitatis monimenta conservat, inter quae vetus admodum est, ab apostolicis usque ducta temporibus, sacrarum stationum consuetudo, in quibus fidelium multitudo ad apostolorum sepulchra et fortissimorum martyrum memorias conveniens, hymnis et canticis spiritualibus Deum in sanctis suis mirabilem laudabat, et salutaribus immaculatae Hostiae sacrificiis placabat, et adversus multiplices antiqui hostis oppugnationes, tamquam in castris Dei, statione tutissima consistebat.

§ 1. Quam memoriam a maioribus acceptam, nunc etiam Roma, antiquissimis suetudinem re-Urbis basilicis et martyrum ecclesiis visi- tinet et obsertandis, statis dominicis aliisque solemni- basilicas et ecbus diebus, in primis vero sacro Adven- certis temporitus Domini et Quadragesimae tempore, magna populi frequentia, anniversaria celebritate devote observat. Nos autem, quibus, pro nostra pastorali sollicitudine, nihil optabilius est quam animas Christo lucrari, tam pium ac salutare institutum non solum retinere cupimus, sed etiam ornare ac omni religionis officio propagare summopere studemus, his praesertim luctuosis christianae reipublicae temporibus, quae, ad placandam Dei iram, ad detestabiles haereses extirpandas, ad pacem et tranquillitatem Ecclesiae obtinendam, ad vitia et peccata hominum corrigenda, crebriora poenitentiae et pietatis opera ac multiplicatas sanctorum cum Christo regnantium preces et intercessiones maxime requirunt, sed potissimum sanctorum omnium reginae, Dei nostri Genitricis semperque Virginis Mariae, christiani populi advocatae, coeleste patrocinium desiderant.

§ 2. Et vero cum multis antiquis et re- septem preligiosissimis ecclesiis, quas maiorum pie-sertim basilicas tas magnifice extruxit, haec alma Urbs dum celeberriornatissima sit, tum illae potissimum, intra atque extra moenia positae, septem basilicae, quas veteri instituto fideles pia ac salutari peregrinatione obire solent, magnam, iure optimo, non solum apud cives, sed apud externos populos venerationem habent; sunt enim antiquitate, religione, sanctorum martyrum venerandis reliquiis, sacris indulgentiis et denique mystica septenarii numeri ratione celeberrimae; nam quemadmodum Ioannes apostolus admirabilem illam Apocalypsim septem Asiae ecclesiis scribens universam Ecclesiam adumbravit, quam Deus coelestibus Spiritus Sancti donis perficit, et in

Roma hanc clesias devote bus visitans.

An. C. 1586

qua una habitat et requiescit, itaRomae septem ecclesiae magno eiusdem numeri mysterio sunt institutae, ut totius Ecclesiae unio et perfectio in ipso capite, unde omnium ecclesiarum unitas dimanat, illustrius appareret.

celebrare solebant.

§ 3. Quod cum ita sit, sane non possu-In quibus mus non dolere numquam fere nostris tilices divina quidem temporibus, apud eas, una Vaticana excepta, pontificales cappellas celebrari, cum tamen primariac illae Urbis basilicae, toto terrarum orbe illustres, a Summo Romano Pontifice et sacro cardinalium collegio ita interdum adiri debere, ut ibi quoque divina missarum officia solemniter fiant, et ipsarum ecclesiarum maiestas, in quibus divinae gratiae redundant, et pontificalis officii ratio et maiorum nostrorum exempla id a nobis omnino requirere videantur. Notum est enim ex ecclesiasticae antiquitatis monimentis, veteres illos sanctissimos Pontifices' praedecessores nostros in his basilicis frequenter admodum divina officia cum clero et populo obivisse, quod duorum praesertim beatissimorum Pontificum, quos ob sanctitatem et rerum gestarum gloriam merito magnos appellamus, Leonis et Gregorii sermones complures, divina quadam spiritus eloquentia pleni, inter ipsa missarum solemnia ad populum habiti, aperte declarant.

§ 4. Quare cum septem sint (Paschali Hic itaque connumerata) Quadragesimae dominicae; ipsarum basili- et rursum quatuor illae Adventus, cum carum venera- Natali, Circumcisione et Epiphania Domipuli devolio- ni, septenarium item numerum conficiant, in eisdem basi- in quibus omnibus celebritatibus cappellicis solemnes lae, in Apostolico Palatio aut in basilica pellas poutifi- Vaticana de more fieri solent, decrevimus, rum celebrari de consilio venerabilium fratrum nostrodecernit, uno rum, verbo cum eis ea de re in consistomissam cantan- rio nostro secreto mature facto, ad Dei et sanctorum gloriam et ecclesiarum ipsarum venerationem, ac fidelis populi devotio-

nem augendam, senectuti nostrae nequaquam parcentes, sed pastoralis officii munus exequentes, tametsi gravissimis pro universae Ecclesiae cura occupationibus distincamur, in eisdem basilicis solemnes missarum cappellas facere, uno ex S. R. E. cardinalibus missam celebrante: idque, quotiescumque in eisdem basilicis cappella pontificalis fiet, ritu perpetuo observabitur. Sermo item tempori accommodatus, ad divinas sanctorumque laudes praedicandas et audientium pietatem inflammandam, de more semper habebitur, ut, duplicato septenario numero, sacrosancta sacrificia et septem capitalium peccatorum veniam et septiformem Sancti Spiritus gratiam christiano populo a Deo impetrent.

§ 5. Ad quas quidem venerandas basilicas ut commodius et decentius adiri pos-vias aperuit; sit, atque ut in eis frequentius celebrandis populi religio augeatur, iam vias latas et directas patefecimus.

§ 6. Ceterum, cum ecclesia S. Seba- Et modo, in stiani martyris, vetustissima illa quidem s. Sebastiani ad et religiosissima, cum, propter loci distan-huiusmodi cele-brationes intiam tum etiam angustiam aliaque in-commodae, eccommoda, minus idonea sit ad pontifica- riæ de Fopulo lium missarum celebrationem, decrevimus in eius locum ecclesiam S. Mariae, quae de Populo dicitur, substituere, non solum amplitudine et loci commoditate opportunam, sed magna etiam religione venerabilem. Saepe enim et pluribus locis ad sanctissimam illam gratiarum Matrem et misericordiae parentem recurrendum est, utibi potissimum ubi populi nomine insignita, et ubi multa illius clementiae extant monimenta, precibus nostris invocata, pro populo oret, pro clero interveniat, et pro devoto foemineo sexu intercedat. Nec vero ecclesiae S. Sebastiani sua privilegia et indulgentias adimimus, quae etiam in altera septem ecclesiarum visitatione, quas pia multorum fidelium devotio lustrare

locum ecclesiæ

solet, suo loco atque ordine permanebit. Sed ecclesiae S. Mariae de Populo easdem indulgentias concedimus, quemadmodum nec ulla stationum translatione aut mutatione, in Quadragesima sive in Adventu ceterisque diebus, quicquam detrahimus, sed gratias gratiis cumulamus, ut apud plures ecclesias, maiore pietatis zelo, Deo et sanctis eius honor et cultus tribuatur. Ipsas vero pontificales cappellas hoc ordine distribui volumus.

subnectit;

§ 7. In Quadragesima, dominica pri-Cappellarum- ma, ad S. Mariam de Populo; secunda, septem eccle- ad S. Paulum; tertia, ad S. Laurentium siis celebran-darum ordinem extra muros; quarta, ad S. Crucem in Hierusalem; quinta, ad S. Mariam Maiorem; sexta, in Palmis, ad S. Petrum; dominica Paschae, ad S. Ioannem in Laterano, ubi populo solemniter benedicemus. In Adventu vero, dominica prima, ad S. Laurentium; secunda, ad S. Ioannem; tertia, ad S. Crucem in Hierusalem; guarta, ad S. Paulum; in Natali Domini, ad S. Mariam Maiorem, ad Præsepe Domini, more antiquissimo; in Circumcisione Domini, ad S. Mariam de Populo; in Epiphania, ad S. Petrum.

§ 8. Praeterea, cum festi anniversarii Aliasque cap dies advenerint sanctorum illorum quostivitatib. san- rum nomine basilicae ipsae Deo dicatae ctorum, quorum nomine ipsae sunt, apud eas pariter pontificias cappelbasilicae dica- las faciemus; nimirum in Assumptione celebrari iubet; Beatissimae Virginis, ad S. Mariam Maiorem, de more; in eius Nativitate, ad S. Mariam de Populo; in Inventione S. Crucis, ad S. Crucem in Hierusalem; in Natali S. Petri, in basilica eius Vaticana; in Conversione S. Pauli, in eius basilica; in Natali S. Ioannis Baptistae, in basilica Lateranensi; in die festo S. Laurentii martyris, in eius basilica extra moenia. Missam item Annunciationis Beatissimae semper Virginis Mariae eiusque pontificalem cappellam faciemus apud ecclesiam S. Mariae supra Minervam, dotesque de more

pro maritandis puellis distribuemus; in tribus vero celebritatibus, hoc est in die Ascensionis Domini, quo etiam die Romanus Pontifex populo solemniter benedicit, item Pentecostes et Omnium Sanctorum, pontificales cappellae fient in basilica S. Petri; in die vero festo sacratissimi Corporis Christi, post missam solemnem, quae de more in cappella Palatina habebitur, erit pontificalis processio, et sacrosanctae Eucharistiae repositio in eadem basilica Vaticana; ceteris festis solemnibusque diebus missae in cappella Palatii Apostolici de more celebrabuntur.

§ 9. Ut igitur hunc sacrum solemnemque ritum pontificales cappellas apud in prima die nobilissimas basilicas celebrandi, sanctis- Quadragesimae in eccl S. Sabisimorum Pontificum praedecessorum no- nae card. mastrorum vestigiis insistentes, et veneran-tiario missam dae vetustatis memoriam renovantes, feli-brari, cinerescius ac religiosius inchoemus, quarta pro- que per ipsum Pontificem bexima feria in capite iciunii, ecclesiam S. nedici et spar-Sabinae martyris non modo de more superiorum Pontificum adibimus, sed cardinali maiore poenitentiario, ut mos est, missae sacrum faciente, una cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus in eadem ecclesia consistemus, sacrosque cineres, a nobis solemni more benedictos, supra capita ad poenitentiae testificationem spargemus, ac deinde sequentibus dominicis diebus, ad basilicas et ecclesias supra notatas missarumque celebrationem, cum sacro cardinalium collegio et aliorum praelatorum praesentia, conveniemus; idemque suo tempore in Adventu ceterisque festis diebus, Deo auctore, praestabimus. Quem ritum statum atque solemnem, et nos quamdiu, disponente Domino, vixerimus, perpetuo annis singulis observare statuimus, et a successoribus nostris observari optamus, ac sane, ctiam pro eorum pietate et rei condecentia, speramus.

tore poenitencantante, celegi decernit;

christifideles ut

§ 10. Quod igitur ab omnibus christi-Hortatur etiam fidelibus acceptabili Quadragesimae temin tempore Qua pore, quod iam advenit, ubique terrarum dragesimue, in faciendum est, ut in toto corde suo, in ieiunio et la faciendum est, ut in toto corde suo, in crymis convertieiunio et lacrymis convertantur ad Dominum, id quidem Romae, ubi religionis est domicilium, ubi sacrarum indulgentiarum thesauri uberius dispensantur, ubi innumerabilium martyrum, quorum sacra corpora apud nos magno Dei munere requiescunt, peculiari patrocinio sublevamur, multo certe impensius et devotius faciendum est; atque, ut re ipsa flat, pro nostra erga hanc almam Urbem paterna et praecipua caritate, omnes in Domino etiam atque etiam hortamur, zelo incensi domus Dei quam decet sanctitudo, Satanae astutias non ignorantes.

§ 11. Illud quoque vehementius admo-Stationales- nemus ut omnes et singuli stationales ecvere poeniten- clesias, cum omni timore et tremore, ut pieque visitent, vere poenitentes, caste et pie adeant, nemini dantes ullam offensionem, ne illis in locis iisque diebus, quibus aliorum temporum culpae piis operibus et castis ieiuniis redimendae sunt, inter ipsa martyrum sepulchra Deus ad iracundiam magis provocetur, sed contra potius huius civitatis poenitentia, eleemosynis, orationibus sanctorumque intercessionibus placatus Pater misericordiarum Deus, nobis et cunctis populis curae nostrae commendatis (omnes enim unum sunt in Christo) propitius et placabilis efficiatur, et quorum fides apostolico ore laudata est et in universo mundo annunciatur, eorum etiam modestia et disciplina ad pietatis et sanctitatis exemplum omnibus nationibus proponatur.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae MDLXXXVI, idibus februarii, pontif. nostri anno 1. + Ego Sixtus catholicae Eccl. episcopus. Sequentur cardinalium subscriptiones.

Dat. die 13 feb. 1586, pontif. anno 1.

### XXXIV.

Lauretani oppidi provinciae Picenae in civitatem sublimatio, eiusque collegiatae ecclesiae in cathedralem et episcopalem erectio.

### Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Pro excellenti præeminentia Sedis Apo- Summi Ponstolicae, in qua, post beatum Petrum apo-tificis auctoristolorum principem, quamvis imparibus instituendi, et meritis, pari tamen auctoritate constituti situtionis. sumus, in irriguo militantis ecclesiae agro, novas episcopales sedes ecclesiasque plantare dignum arbitramur, ut per huiusmodi novam plantationem popularis augeatur devotio, divinus cultus effloreat, et animarum salus subsequatur, ac humilia loca dignioribus titulis et condignis favoribus illustrentur, necnon propagatione novae sedis honoratique praesulis assistentia et regimine, cum apostolicae potestatis plenitudine et orthodoxae fidei profectu et exaltatione, populi ipsi propositum eis aeternae felicitatis praemium facilius valeant adipisci.

§ 1. Considerantes itaque oppidum Lauretanum, in provincia Piceni situm, nul- ecclesiae laulius dioecesis, Sedi Apostolicae immediate subjectum, in toto orbe celeberrimum, et in eo unam insignem collegiatam ecclesiam sub invocatione B. Mariae Virginis Dei Matris fundatam excellere, in cuius medio inest illud sacrum cubiculum divinis mysteriis consecratum, in quo dicta Virgo Maria nata fuit, et ibidem ipsa, ab angelo salutata, Salvatorem Mundi de Spiritu Sancto concepit, ministerio angelorum illuc translatum; et ad dictam ecclesiam, ob miracula, quae in dies omnipotens Dominus, intercessione et meritis eiusdem B. Mariae Virginis, in eodem cubiculo operari dignatur, christifideles ex omnibus mundi regionibus, devotionis et peregrinationis causa, confluere.

Lauretanae

dralem.

§ 2. Et propterea cupientes oppidum 1 Lauretani op- et ecclesiam huiusmodi dignioribus titutem sublimatio lis et nominibus decorare, habita super eiusque eccle-siae in cathe. hoc cum fratribus nostris deliberatione matura, de eorum consilio et assensu ac apostolicae potestatis plenitudine, ad eiusdem omnipotentis Dei laudem et gloriam et ipsius B. Mariae Virginis honorem necnon christifidelium devotionis augmentum, oppidum in civitatem Lauretanam nuncupandam, ecclesiam vero in cathedralem, sub eadem invocatione, pro uno episcopo Lauretano nuncupando, qui iurisdictionem episcopalem habeat et exerceat in spiritualibus, cum mensa episcopali, arca, sigillo aliisque insignibus et honoribus et privilegiis, quibus alii episcopi de iure vel consuetudine aut alias quomodolibet in eisdem spiritualibus utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere quomodolibet possunt, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus; illasque sic erectas necnon episcopum Lauretanum pro tempore existentem ac ipsius ecclesiae capitulum dictae Sedi immediate. etiam perpetuo, subiicimus, et sub protectione beatorum Petri et Pauli apostolorum suscipimus. Necnon, cum nuperrime unionem olim de ecclesia Recanatensi et ecclesia Maceratensi, eadem auctoritate perpetuo factam, de consilio et potestatis plenitudine similibus, dissolverimus, et venerabilem fratrem nostrum Galeatium, episcopum Maceratensem, a vinculo quo dictae ecclesiae Recanatensi, cui tunc ratione unionis huiusmodi præerat, tenebatur, absolverimus, ac in dicta Ecclésia Recanatensi nomen et titulum cathedralis. necnon sedem, dignitatem et mensam episcopales suppresserimus, ipsamque ecclesiam Recanatensem in collegiatam reduxerimus, civitatem tamen Recanatensem titulum et denominationem civitatis propterea non amisisse, ita ut illius habitatores

cives denominari et privilegiis civium uti possent decernendo; Castrum Ficardi ab Anconitana, et S. Mariae de Casciano ab Auximana, et Montis Luponi oppida a Firmana dioecesibus, quibus in spiritualibus subiecta sunt, auctoritate et tenore praemissis, similiter perpetuo dismembramus et dividimus et separamus, illaque sic dismembrata et separata, ac eorum incolas et habitatores, ab omni iurisdictione et potestate et subjectione Anconitani, Auximani ac Firmani episcoporum pro tempore existentium, necnon solutione decimarum eisdem episcopis per eos debitarum, ex tunc de cetero facienda, itidem perpetuo eximimus et liberamus.

§ 3. Necnon ipsa ac civitatem Recana- Dimensis detensem praedictam illiusque et Castri Ficardi ac oppidorum praedictorum territoria, pro dioecesi dicti episcopi Lauretani; illorum vero necnon civitatis Lauretanæ ecclesiasticas personas pro clero et habitatores pro populo, auctoritate et tenore praemissis, similiter perpetuo concedimus et assignamus.

§ 4. Ac pro episcopi Lauretani pro tem- Dotis duorum pore existentis dote, quam summam duo- rum pro Laurum millium scutorum dictae provinciae retano episcopo assignatio. constituere debere declaramus, omnia et singula fructus, redditus et proventus, iura. obventiones et emolumenta, in quibusyis rebus et actionibus, et ubique locorum consistentia et provenientia, et ad quamvis summam ascendentia, dictae mensae episcopalis Recanatensis sic suppressae et extinctae, et quae ad illam quomodolibet spectant et pertinent, ac ante illius suppressionem 'et extinctionem huiusmodi quovis iure spectabant et pertinebant, spectareque et pertinere poterant, necnon Castri Ficardi et oppidorum territoriorum huiusmodi decimas episcopis Anconitano, Auximano, et Firmano solvi solitas; residuum vero dictorum duorum millium

An. C. 1586

scutorum pro dote dictae ecclesiae Lauretanae constitutorum huiusmodi, ex tot praediis et possessionibus dictae domus Lauretanae, per dilectum filium nostrum Philippum Sancti Angeli in Foro Piscium diaconum cardinalem Vastavillanum nuncupatum, dictae domus protectorem, eius arbitrio declarandis et assignandis, ctiam perpetuo concedimus et assignamus.

§ 5. Necnon in dicta ecclesia Lauretana, Dignitatum in qua unus archipresbyteratus, qui ante sue distinctio, erectionem huiusmodi inibi principalis existebat, pro uno archipresbytero, ac una praepositura pro uno praeposito, ac unus decanatus, dignitates, pro uno decano, necnon duodecim canonicatus et totidem praebendae pro duodecim canonicis ac etiam duodecim beneficiatis, ettotidem clericatus nuncupata perpetua simplicia beneficia pro totidem personis cidem Ecclesiae Lauretanae deservientibus, crecta et fundata existunt, unum archidiaconatum, qui inibi dignitas maior post pontificalem existat, pro uno archidiacono, qui in choro et capitulo ipsius ecclesiae Lauretanae ac processionibus aliisque actibus capitularibus primum locum ac primain vocem ante obtinentes alias dignitales praedictas habeat, auctoritate et tenore praemissis, etiam perpetuo, erigimus et instituimus. Ac praepositurae in primiceriatum pro uno primicerio, decanatus vero dignitatum huiusmodi denominationes in thesaurariam pro uno thesaurario commutamus; necnon archipresbyteratum secundam, pro uno archipresbytero, qui secundum; et primiceriatum tertiam, pro uno primicerio, qui tertium; ac thesaurariam quartam inibi dignitates, pro uno thesaurario, qui quartum locum in choro, capitulo, processionibus et actibus praedictis antecanonicos praedictos habeant; necnon canonicatus et praebendas ceteraque beneficia praedicta, alias

iuxta collationes et provisiones de illis eorum possessoribus factas, pro capitulo eiusdem ecclesiae Lauretanae remanere declaramus.

§ 6. Ac insuper motu proprio, non ad a - Iurispatrona tus ad praesenlicuius desuper nobis oblatae petitionis in- tandum archistantiam, sed de nostra mera liberalitate, prosbyterum refamiliae nostrae de Perettis de Monte Alto huius Pontificis familia Pere iuspatronatus et praesentandi personam retta. idoneam ad archipresbyteratum praedictum, quoties illum per obitum aut resignationem velalias quovis modo, etiam apud Sedem praedictam, vacare contigerit, episcopo Lauretano pro tempore existenti per eum ad praesentationem huiusmodi instituendam, auctoritate et tenore praedictis, pariter perpetuo reservamus, concedimus et assignamus.

§ 7. Non obstantibus nostra de non

manae ecclesiarum praedictarum, iura-

mento, confirmatione apostolica vel qua-

vis firmitate alia roboratis, statutis et con-

suetudinibus; privilegiis quoque, indul-

tis et litteris apostolicis, illis earumque præ-

sulibus, capitulis et personis, sub quibus-

cumque tenoribus et formis, ac cum quibus-

vis, etiam derogatoriarum derogatoriis, a-

liisque efficacioribus et insolitis clausulis,

necnon irritantibus et aliis decretis, etiam

motu simili et consistorialiter ac alias in

contrarium quomodolibet concessis, appro-

batis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi

pro sufficienti illorum derogatione, de illis

eorumque totis tenoribus specialis, speci-

fica, expressa et individua ac de verbo ad

verbum, non autem per clausulas genera-

les idem importantes, mentio seu quaevis

alia expressio habenda, aut aliqua alia ex-

quisita forma ad hoc servanda foret, teno-

res huiusmodi, ac si ad verbum insere-

rentur praesentibus, pro expressis haben-

tollendo iure quaesito, ac quibusvis aliis rogatoriae. constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon Lauretanæ, Recanatensis, Maceratensis, Auximanæ, Anconitanae et Fir

Clausulae de-

Petitio con-

tes, illis alias in suo robore permansuris. I hac vice dumtaxat, specialiter et expresse, ceterisque quibuscumque, motu simili, derogamus.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, xvi kalendas aprilis, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 17 martii 1586, pontif. anno 1.

### XXXV.

Approbatio congregationis elericorum regularium Ministrantium instrmis in hospitalibus et extra degentibus, Romae nuper institutae, cum habitus assignatione.

### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

mis.

Ex omnibus christianae caritatis offi-Institutio so- ciis, quibus aeterna salus per gratiam Dei strantium in ar- comparatur, illa Redemptori nostro Iesu Christo vel maxime placere credimus, per quae pauperes Christi infirmi et in hospitalibus existentes, in necessitatibus suis spiritualibus et corporalibus adiuvantur. Quod genus officii dilectus filius Camillus de Laeliis, presbyter Theatinae dioecesis, et alii eius socii, quam Deo gratum et saluti animarum necessarium esse intelligentes, hisce diebus erga pauperes Christi, in hospitalibus Urbis nostrae existentes, non minori affectu quam mater erga quem unice educavit filium, demonstrarunt, quotidie hos modo, cum omni qua decet mansuetudine et caritate, ad patientiam, alios ad sacramentorum ecclesiasticorum susceptionem commonendo, alios in articulo mortis constitutos consolando, et denique ad bene moriendum die noctuque hortando, demonstrare non cessant. Idemque praestare intendunt, tempore etiam, quod absit, pestilentiae.

- § 1. Hi itaque Camillus et socii insimul et in communi, sub paupertate, ca- firmationis stitate et obedientia, ita tamen ut voto adstricti non sint, vivere et Altissimo ac eius pauperibus famulari proponentes, unam inter se societatem seu congregationem, sub vocabulo seu nomine Ministrantium infirmis, cuius principale institutum est speciali quodam caritatis fervore infirmis praedictis inservire, sub nostro et Sedis Apostolicae beneplacito inicrunt; sperantes ex hoc multis incommodis et periculis, in quae saepenumero dicti infirmi ob defectum talium ministrorum inciderunt, obviam iri, ac salutem animac et corporis multaque christifidelibus commoda parari.
- § 2. Nos, eorum supplicationibus inclinati, ac de huiusmodi pio proposito et tionis. vivendi modo, quo ipsi intendunt uti, plene, etiam ex relatione dilectorum filiorum nostrorum S. R. E. cardinalium, super consultatione et causis episcoporum ac regularium ac visitatione apostolica deputatorum, informati, ex certa nostra scientia, congregationem sub vocabulo seu nomine Societatis Ministrantium infirmis, per unum maiorem ministrum seu superiorem (qui presbyter esse, ac per camdem congregationem de triennio in triennium per maiorem partem suffragiorum eligi debeat) regendam et gubernandam, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo approbamus et confirmamus, supplentes omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, siqui intervenerint in eisdem.
- § 3. Et quia dicta congregatio pro- Licentia elecprietate rerum temporalium carere insti-mosynas collituit, nos pariter Camillo et praesatis ac ministrandique pro tempore existentibus ipsius congrega- audiendi eotionis sociis et aliis ab eis deputatis et rum confessiodeputandis, quod eleemosynas ubicumque,

praeterquam intra ecclesias, monasteria | et pia loca, colligere, ac in dictae congregationis communes usus convertere, vicarii Urbis seu cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita; dictaque pietatis opera erga quoscumque infirmos, in quibuscumque hospitalibus seu aliis dictae Urbis locis, a dictorum hospitalium seu locorum praefectis vel administratoribus vocati, seu de eorum licentia vel consensu, exercere; ipseque superior vel maior minister, qui, ut praefertur, presbyter esse debet, et alii eiusdem congregationis presbyteri, dummodo alias sint idonei et ab Urbis vicario approbati, infirmorum et aegrotantium in dictis hospitalibus et locis existentium confessiones audire (sine praeiudicio eorumdem hospitalium aut locorum vel eorum officialium seu administratorum) libere et licite valeant, tenore praesentium, facultatem concedimus et indulgemus. Ita tamen ut tam superior quam alii dictae congregationis socii, iuxta ipsius congregationis instituta et ordinationes iam factas et pro tempore faciendas (dummodo illa, quamdiu ab Apostolica Sede approbata non fuerint, per ipsius congregationis protectorem revisa et approbata sint), in communi ex dictis piorum eleemosynis vivant.

§ 4. Non obstantibus quibusvis con-Clausulae de stitutionibus et ordinationibus apostorogatoriae. licis, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xviii martii MDLXXXVI, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 18 martii 1586, pontif. anno 1.

Sequitur assignatio habitus.

# Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Cum nos nuper societatem seu congre-

strantium infirmis, per dilectos filios Camil- Petitio babilum de Laeliis presbyterum Theatinae tus. dioceesis et alios eius socios, sub nostro et Sedis Apostolicae beneplacito, initam, apostolica auctoritate approbaverimus et confirmaverimus, prout in nostris die xvIII martii proxime praeteriti desuper in forma brevis confectis litteris plenius continetur Ipsique Camillus et socii, pro feliciori dictae societatis seu congregationis directione, pie desiderent, sicuti eorum institutum ab aliis distinctum est, ita eorum habitum ab aliis distingui.

§ 1. Nos, tenores dictarum litterarum Habitus conpraesentibus pro expressis habentes, de cessio consilio dilectorum fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium super statu regularium dicta auctoritate deputatorum, Camillo et aliis praedictis ac pro tempore existentibus superiori et personis dictae congregationis, crucem ex crassiori panno fulvi coloris (qui vulgo tané appellatur) super eorum vestibus a latere dextero perpetuo deferendi licentiam et facultatem, auctoritate apostolica, tenore praesentium, concedimus.

§ 2. Non obstantibus quibusvis con- Contrariorum stitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscum-

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvi iunii MDLXXXVI, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 26 iunii 1586, pontif. anno II.

#### XXXVI.

Confirmatio constitutionis Pii V de non infeudandis et alienandis castris et locis S. R. E. 1

Sixtus episcopus, servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Quanta Apostolicae Sedis dignitati detri-1 Hanc const. Pii V habes in tom. vii, pag. gationem sub vocabulo seu nomine Mini- | 560, Admonet, ubi eius extensiones et decla-

Causa huius menta et eius subditis incommoda ex cibullae Pii v. vitatum, terrarum et locorum Status Ecclesiastici distractione obvenerint, assidua mentis nostrae cogitatione revolventes. pastoralis sollicitudinis nobis divinitus commissae zelo urgemur, illorum conservationi solertioris diligentiae studio incumbere, et quae propterea a praedecessoribus nostris maturo consilio ac optima ratione sunt sancita, approbationis nostrae robore communire. Alias siquidem a felicis recordationis Pio Papa V, praedecessore nostro, emanarunt litterae tenoris subsequentis: Pius Episcopus, etc. 1.

§ 1. Et deinde piae memoriae Grego-Confirmatio rius Papa XIII, etiam praedecessor noster, eiusdem bullae edita a Gre- litteras praedictas apostolica auctoritate gorio XIII. approbavit et confirmavit, prout in ipsius Gregorii praedecessoris litteris desuper confectis plenius continetur.

§ 2. Quocirca, ne litterae Pii praedeces-

Confirmatio soris huiusmodi labentis temporis cursu dietze constitu-tionis Pii v valeant labefactari, sed eo validius subsinunc editur ab stant, quo multiplici firmitatis vinculo saepius fuerint stabilitae, vestigiis iporum praedecessorum inhaerendo, easdem litteras Pii V, praedecessoris, et in eis contenta quaecumque, ex certa scientia nostra, auctoritate praedicta, tenore praesentium, approbamus et confirmamus,

Nulli ergo etc.

mus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesi-

ac etiam innovamus, easque inviolabi-

lis firmitatis robur obtinere ac perpetuo

observari debere volumus et manda-

rationes tibi indicavi. Et hic Pontifex, die xvI ianuarii mplxxxix, ex decreto in consistorio habito (quod hic ponere non curavi), declaravit sub dicta bulla Pii V comprehendi etiam gubernia locorum Sedis Apost. ultra triennium, affirmans idem statuisse Gregorium XIII.

1 Omittitur tenor huius const., quia habetur in tom. vii, loc. cit.

mo quingentesimo octuagesimo sexto, xv kalendas aprilis, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 18 martii 1586, pontif. anno 1.

### XXXVII.

Confirmatio statutorum et stabilimentorum hospitalis Sancti Ioannis Hierosolymitani 1

### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Salubri regularium personarum quarumlibet directioni sollicitis studiis intendentes, iis, quae ad id tendere dignoscuntur, nostrae approbationis robur libenter adiicimus, aliasque desuper disponimus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Sane pro parte dilectorum filio- Paulus III conrum Ugonis de Loubens · Verdalle, magni stitution. et stamagistri, et capituli generalis hospitalis militiae confir-S. Ioannis Hierosolymitani nobis nuper exhibita petitio continebat quod, licet alias felicis recordationis Paulus Papa III, praedecessor noster, stabilimenta, concordias, statuta, consuetudines, usus et naturas dicti hospitalis, in unum volumen redacta et per nonnullos tunc S. R. E. cardinales examinata, per suas litteras approbaverit et confirmaverit, ac dictarum litterarum suarum patrocinio communierit. supplens omnes et singulos defectus, si qui intervenerant in eisdem, eague volueritet mandaverit imposterum inviolabiliter observari, decernens tunc et pro tempore existentes magistrum et fratres dicti hospitalis seu eius Religionis ad eorum dumtaxat ex institutis regularibus, stabilimentis, statutis, consuetudinibus, usibus et naturis, quae hactenus viguerant in ipso hospitali, observationem teneri et obligari,

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

quae in ea nova eorum moderatione et ordi-

Proemium.

natione continebantur, et non aliorum, quæ utpote inutilia et superflua aut alias inobservabilia demta fuerant, etsi, in corum in fratres receptione, ad illorum observationem, promissione, iuramento et voto se astrinxissent, prout in eisdem litteris, in quibus tenor de novo ordinatorum statutorum et stabilimentorum, concordiarum, usuum et consuetudinum de verbo ad verbum insertus fuit, plenius continetur.

§ 2. Nihilominus ipsi Ugo magister et Nonnullis ob- conventus, considerantes quod in eisdem latis,novum sta- statutis, stabilimentis et consuctudinibus tutorum con plura crant, quae cum tunc temporis moribus non satis conveniebant, aut confuse et obscure posita reperiebantur, et propterea litibus viam dabant, alia vero inter se dissidebant et contrarium sensum praeseferre videbantur, ac complura ad rem nihil omnino faciebant, opera nonnullorum ipsius hospitalis fratrum illius negociorum peritissimorum ad id specialiter deputatorum effecerunt ut, sublatis, quantum fieri potuit, difficultatibus et omni ambiguo intellectu, dilucidatis obscuris, et iis quae dissidere videbantur in unum sensum adductis, et quibusdam non necessariis resecatis, ac additis permultis aliis stabilimentis ad divini cultus augmentum et ipsius hospitalis utilitatem ac salubrem illius personarum directionem tendentibus, quæ postmodum per quemdam Ioannem de Valletta, tunc in humanis agentem et ipsius hospitalis magistrum, et dictum Ugonem ac alios ipsius hospitalis magistros successive edita fuerunt, et ab omnibus desiderabantur et efflagitabantur. statuta, stabilimenta et consuetudines huiusmodi in unum novum volumen sub nomine ipsius Ugonis magistri redigerentur et compilarentur.

> § 3. Quare Ioannes Baptista Rondinellus, dicti hospitalis frater, et praedicti

magistri et conventus hospitalis S. Ioan- Per oratorem nis apud nos orator, pro parte Ugonis ma- magni magistri Pontifici gistri et capituli praedictorum, nobis humiliter supplicavit ut statutis, stabilimentis et consuetudinibus in unum novum volumen, ut praesertur, redactis et compilatis, pro eorum subsistentia firmiori, robur nostrae approbationis adiicere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 4. Nos igitur, ad praeclara Religionis huiusmodi merita debitum respectum mat Pontifex: habentes, et considerantes illius fratres fidei catholicae indefessos propugnatores, cultores et desensores existere, huiusmodi supplicationibus inclinati, stabilimenta, statuta et consuetudines in unum novum volumen, sub nomine ipsius Ugonis ma gistri, ut praefertur, redacta et compilata, quae per dilectum filium nostrum Antonium tituli Sanctorum Ioannis et Pauli presbyterum cardinalem Caraffam inspici et examinari fecimus, et de quorum continentia ab codem Antonio cardinali fidelem habuimus relationem, apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus, ac illis perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, supplentes omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, caque omnia perpetuis futuris temporibus valida et efficacia fore, suosque plenarios effectus sortiri, et ca solum, et non alia antiqua, ab omnibus inviolabiliter observari debere decerni-

§ 5. Non obstantibus praemissis ac Obstantia tolconstitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumaue.

mus.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xx martii MDLXXXVI, pontificatus nostri anno primo. Dat. die 20 martii 1586, pontif. anno 1.

Huiusmodi

#### XXXVIII.

Annuorum reddituum concessio archiconfraternitati B. Mariae Virginis Confalonis de Urbe nuncupatae, cum facultate ubique eleemosynas colligendi, ad christianorum redemptionem ab infidelium captivitate 1.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Cum benigna mater Ecclesia filios suos, qui, in teterrima infidelium captivitate constituti, non solum corporum, sed etiam animarum discrimen patiuntur, adeo intimis misericordiae suae visceribus complectatur, ut, pro illis in libertatem reducendis, facultates suas libenter exponat, sacrisque rebus et pretiosis vasis materna liberalitate non parcat. Nos, qui ipsius Ecclesiae administrationem curae nostrae divina dispositione commissam gerimus, magnopere adstrictos esse cognoscimus ut eorumdem captivorum, qui in baptismatis fonte Christum induerunt, templumque Dei facti sunt, miserandis calamitatibus et tormentis, quibus in odium christiani nomims saevissime excruciantur, condolentes, illorum libertatem dilectione ac religione ipsa procuremus, et quae propterea pie facta fuisse comperimus, ut firmiora perdurent, confirmanda et innovanda fore censeamus; ac ne tam pium opus, quod ceteris corporalibus misericordiae operibus antecellit, et in quo uno fere omnia quasi per compendium simul exercentur, necessariis subsidiis deseratur, operarias manus interponendas, Christique fidelibus agros uberes, in quibus caritatis semina mit-

1 Hoc piissimum redemptionis opus huic archiconfraternitati delegavit Greg. XIII, ut in sua const. cxxx, Christianae, supra pag. 373. Et alia, quae eamdem concernunt archiconfraternitatem attende in eiusdem Gregorii const. LVII, Pastoris, ibid., pag. 145.

Bull. Rom. Vol. VIII.

tant, messem in regno coelorum amplissimam expectaturi, toto cordis affectu offerendos esse iudicavimus, illos spiritualibus muneribus, indulgentiis videlicet et peccatorum remissionibus invitantes, ut ad tantae et tam salutaris operationis exercitium vehementius excitentur, promptioresque reddantur, et piis eorum eleemosynis redempti, gratiarum Deo referant actiones.

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda- Gregorius XIII tionis Gregorius Papa XIII, praedecessor redimendorum captivorum Stanoster, qui miserorum captivorum, et tus Ecclesiastici opus in Urbe praesertim eorum qui suar et Sedis Apo- instituit, et arstolicae temporali ditioni subiecti erant, tati Confalonis oppressionibus, ne, languescente carnis commisit, at in infirmitate, ac verbi Dei praedicatione et in nota al inb. sacramentorum solatio destituti, desperationi succumbentes, ad susceptae in Baptismo fidei desertionem (uti non raro, prohdolor, solet contingere) inducerentur, succurere volens, redimendorum captivorum opus iamdiu in alia orbis loca diffusum, etiam in alma Urbe salubriter instituit, illiusque onus universum, quod magnum esse intelligebat, curae et sollicitudini venerabilis archiconfraternitatis Confalonis gloriosissimae Virginis Mariae, antiquitate et nobilium virorum copia admodum insignis, motu proprio imposuit, ad hoc ut ipsa archiconfraternitas illiusque custodes et confratres pro tempore existentes, quoscumque christifideles dictae Urbis ac provinciarum, civitatum, terrarum et locorum dictae ditioni mediate et immediate subjectorum, in dira infidelium servitute detentos, redimerent, eleemosynasque et oblata quaecumque in omni loco eidem ditioni, ut praefertur, subjecto quaererent et acciperent, prout in eiusdem praedecessoris litteris desuper confectis plenius continctur.

§ 2. Cum autem, sieut accepimus, di- Quae sedulo lecti filii magister Hieronymus Avila, iu- tam pio operi ris utriusque doctor, litterarum apostoli-

sludere roepit.

carum corrector et abbreviator, ac in utraque Signatura nostra referendarius, et praelatus noster domesticus, Paulus Matthaeius, Carolus de Maximis, et Ulysses Lancerinius, patritii Romani, moderni ipsius archiconfraternitatis custodes, et alii confratres, maximo pietatis zelo ducti, in huiusmodi tam pio opere se pro viribus exercere intendentes, ac eorumdem captivorum nedum liberationem, sed etiam spiritualem consolationem et animarum salutem quaerentes, redemptores, inter quos duos Ordinis fratrum Minorum Cappuccinorum nuncupatorum professores, qui non solum captivos redimerent, sed illos spiritualiter, corum confessiones audiendo et sacramenta ecclesiastica illis ministrando, iuvare, afflictis solatium prabere, debiles in fide consolidare, dubios et vacillantes confirmare, et eos qui doctrina indigerent erudire, ac denique, ubi maius periculum immineret, ibi sese diligentiores Christi ministros exhibere possent et deberent, Algeriam, de ipsius praedecessoris licentia, miserunt. Illi autem profecti, ac de eorumdem captivorum libertate et animarum salute solliciti, verbo et exemplo eos illuminantes, multa, ad proximorum utilitatem et aedificationem ac fidei catholicae exaltationem, Domino cooperante, in medio nationis pravæ et perversae fecerunt; qui demum, pestis contagione affecti, cum maximo captivorum gemitu et dolore ac lacrymis, obdormiverunt in pace.

§ 3. Nos igitur Illius, qui sui pretiothe Posities sissimi Sanguinis effusione genus humationem redem- num de manibus adversarii quaerentis ptionis capti-quem devoret, cripere dignatus est, exemplo docti, ac de statu filiorum, more pii patris, cogitantes; cupientesque ut huiusmodi redemptionis opus, etiam in Urbe et toto Statu Ecclesiastico huusmodi sic feliciter incoeptum, ab eisdem custodibus

ipsique custodes et confratres redemptores ac alios religiosos ad easdem infidelium partes proficisci faciant, ne filii Status Ecclesiastici in misera servitute degentes, qui alios concaptivos de tenebris et umbra mortis educi quotidie vident, se solos ibi perpetuae oblivioni traditos et derelictos existiment; custodes et confratres praedictos eorumque singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis. si quibus quomodolibet innodati existunt. ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; ac litterarum Gregorii praedecessoris huiusmodi tenores, etiam veriores, praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad custodum et confratrum praedictorum seu alicuius eorum aut alterius pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera liberalitate ac scientia nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, institutionem et erectionem Redemptionis Captivorum huiusmodi per eumdem praedecessorem, ut praefertur, factas, apostolica auctoritate, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, illisque perpetuac firmitatis robur adiicimus; ac omnes et singulos tam iuris quam facti defectus, si qui intervenerunt in cisdem, supplemus. Et nihilominus huiusmodi opus redemptionis captivorum, in dicta Urbe totoque Statu Ecclesiastico, ut praefertur, mediate et immediate subiecto, quod Redemptio Captivorum Sedis Apostolicae et Status Ecclesiastici mediate et immediate subiecti archiconfraternitatis Confalonis nuncupetur, de novo auctoritate et tenore praedictis perpetuo erigionus et instituimus.

§ 4. Illudque sic erectum et instituet confratribus in Domino promoveatur, | tum solerti curae et sollicitudini eiusdem ciae redemptio-

dictam instituvorum confir-

An. C. 1586

cedit;

nis eidem ar- archiconfraternitatis, quam singulari ditati iterum con- lectione prosequimur, et cuius confratres laudabiles caritatis effectus continuo producere non cessant, committimus et demandamus. Ita quod ipsius archiconfraternitatis nunc et pro tempore existentes custodes et confratres, ac ab eis deputati, quoscumque christifideles eiusdem Status, in infidelium servitute detentos, redimere, et propterea in dicta Urbe ac omni et quocumque alio loco dictae ditioni mediate et immediate subiecto, eleemosynas et oblata quaecumque quaerere et accipere.

deputandi quæget;

§ 5. Ac ad id quaestores probos, quot Facultatem eis videbitur, deputare, qui eleemosynas, stores in Statu oblationes, legata et quaecumque alia ad eleemosynas subsidia huiusmodi in toto Statu praecolligendum pro dicto, ut praefertur, subjecto, pro huiusptione indul- modi redemptione et causis ad eam pertinentibus perquirant; pecuniasque inde congerendas penes publicum mercatorem fide et facultatibus idoneum deponant, donec illae in redemptionem captivorum huiusmodi, arbitrio ipsorum custodum et confratrum, erogentur, libere et licite possint et valeant.

§ 6. Volentes et ita decernentes quod Fratribus San- tam in dicta Urbe quam in quibusvis nitatis necon provinciis, civitatibus, oppidis, castris et aliis eleemosylocis ipsi ditioni, ut praefertur, subiectis, in Statu Recle-nulli, etiam Sanctissimae Trinitatis ac rere vel reci- Beatae Mariae de Mercede Redemptionis pere prohibet; Captivorum seu aliorum quorumvis Ordinum professores, seu quicumque alii, etiam praetextu quorumcumque privilegiorum et indultorum apostolicorum ac quarumvis aliarum concessionum et gratiarum, eisdem seu quibusvis aliis Ordinibus vel personis quomodolibet concessorum et pro tempore concedendorum, tam pro redemptione generali quam particularium personarum, eleemosynas seu etiam sponte oblata aut alias quomodolibet quaerere et accipere ullo modo pos-

sint neque debeant; praefati tamen Sanctissimae Trinitatis professores, in Urbe ac toto Statu Ecclesiastico, ut praesertur, subiecto huiusmodi, in illis locis in quibus eorum Ordinis regulares domos habent et pro tempore habebunt, ad eorum victum necessaria tantum, et nulla tamen redemptionis captivorum facta mentione; in aliis vero civitatibus et locis extra dictum Statum, ut praefertur, mediate et immediate subjectum, etiam eleemosynas pro captivis redimendis petere et accipere valeant, privilegiorum suorum vigore, quibus ac aliis iuribus, et actionibus, et praesertim ratione monasterii et hospitalis Sancti Thomae in Formis in monte Coelio, ac ecclesiae et domus Sancti Stephani in Trullo de dicta Urbe, eidem Ordini competentibus, quoad hoc nullomodo praeiudicare intendimus, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo statuimus et ordinamus. Districtius inhibentes praedictorum ac quorumvis aliorum Ordinum professoribus et aliis quibusvis personis, etiam quantumvis privilegiatis, ne eleemosynas et oblata sive legata pro redemptione captivorum, in Urbe ac toto Statu Ecclesiastico, ut praefertur, subjecto huiusmodi <sup>1</sup> redemptionis opere quomodolibet se intromittere audeant seu praesumant.

§ 7. Insuper, pro maiori ipsius redemptionis subventione, ex omnibus et qui-peditionum debuscumque facultatibus seu licentiis te-signat eidem standi de bonis ecclesiasticis, quibusvis archiconfraterpersonis per nos et Sedem praedictam quomodolibet concedendis (non tamen S. R. Ecclesiae cardinalibus nec aliis

quibus similes facultates gratis et absque alicuius compositionis solutione, de mandato nostro et pro tempore existentis Romani Pontificis concedentur), ducatum unum auri in auro pro quolibet centenario; si vero huiusmodi facultates fuerint usque ad quamcumque summam,

1 Ita hunc loc. legit. Cherub. huiusmodi quaerere aut accipere, seu in huiusmodi redemptionis etc. (R. T.).

solvatur similiter ducatus unus pro quolibet centenario, habita ratione compositionis datario pro tempore existenti persolvendae; ac pro singulis absolutionibus ab homicidii reatu, tam in Dataria nostra seu per breve expediendis, quam toto Statu Ecclesiastico immediate subiecto, a quibusvis legatis, vicelegatis vel gubernatoribus, quibusvis personis quomodolibet concedendis, etiamsi gratis concedantur, ducatos duos similes; necnon pro singulis concessionibus seu licentiis alienandi vel permutandi bona ecclesiastica seu illarum confirmationibus, quibusvis personis quomodolibet concedendis, quorum bonorum annuus redditus valorem quinque ducatorum similium non excedat, ducatum unum; si vero eumdem valorem excesserint, ducatos duos; ulterius, pro singulis plumbis omnium et quarumcumque litterarum apostolicarum sub plumbo, tam per Cancellariam vel Cameram aut viam secretam, quam per minoris gratiae et contradictarum officia quomodolibet.etiam gratis, expediendarum, iulium unum monetae currentis eidem archiconfraternitati, ita ut illius custodes et ab eis deputati pro tempore existentes, taxas ac iulium huiusmodi a quibusvis personis, illas et illum, nunc et pro tempore habentibus, seu solvere debentibus, propria auctoritate exigere, ac de exactis quietare, et in captivorum Sediset Status prædictorum redemptionem convertere libere et licite valeant, etiam perpetuo, auctoritate et tenore praedictis. gratiose concedimus et elargimur. Necnon taxas et iulium huiusmodi ex nunc eidem archiconfraternitati similiter perpetuo applicamus et appropriamus, ac applicatas et applicatum, necnon appropriatas et appropriatum fore et esse volumus atque decernimus. Districte praecipientes modernis et pro tempore existentibus datario, secretariis, plumbatoribus, ac tam in Dataria quam Secretaria et Plumbo no-

stris officialibus, expeditoribus, legatis, vicelegatis vel gubernatoribus praedictis, illisque in virtute sanctae obedientiae mandantes ne supplicationes, motus proprios, brevia seu alias patentes litteras super facultatibus testandi, absolutionibus, licentiis alienandi, seu illarum confirmationibus, aut alias quascumque litteras apostolicas huiusmodi expediant seu partibus relaxent, nisi prius integre eidem archiconfraternitati de illis secundum praemissa satisfactum fuerit; alias gratiae ipsae nullius sint roboris; et nihilominus ipsi officiales, expeditores, plumbatores seu ministri taxas et iulium huiusmodi eidem archiconfraternitati, ut praefertur, debitas et debitum, de eorum proprio solvere teneantur et obligati existant.

§ 8. Necnon ut quaecumque et qualia- Bonorum e-tiam emphyteucumque bona, etiam emphyteutica, ei-ticorum dispodem archiconfraternitati pro redemptio- sitiones ad lane captivorum praedictorum, tam inter chiconfraternivivos quam mortis causa seu testamento redemptione fivel codicillis dari, concedi seu relinqui li- eri posse debere possint, dummodo ipsa archiconfraternitas ad eadem onera, ad quae donator seu testator huiusmodi, occasione bonorum eorumdem, tenebatur, et quæcumque alia quae ipse donator seu testator etiam imposuerit, omnino teneatur. Et si ad certum numerum generationum aut nominationum eadem bona concessa fuerant, ipsa archiconfraternitas, non perpetuo, sed per viginti annos pro qualibet generatione seu nominatione huiusmodi bona praedicta tenere, illaque locare et dislocare, ac illorum redditus in redemptionem captivorum huiusmodi convertere possit, quae, finitis ipsis annis, ad eorum directos dominos devolvantur, etiam perpetuo, statuimus et ordinamus.

§ 9. Declarantes quod quaecumque le- Legala in Stagata et aliae dispositiones pro redemptio- tu Ecclesiastico ne captivorum a quibusvis personis, tam aliqua

An. C. 1586

persona seu re- in dicta Urbe quam in toto Statu Eccleredemptione ca siastico, mediate et immediate subjecto. puvorum, redemptioni pre- non tamen in favorem certae personae dietae applicat; seu alicuius regularis loci vel Sanctissimae Trinitatis aut Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum Ordinum hactenus facta et non 1 soluta, et pro tempore quomodolibet facienda, censeantur et intelligantur facta fuisse et esse ad favorem redemptionis captivorum Sedis et Status praedictorum, illague ab eis, ad quos spectat et pro tempore quomodolibet spectabit, custodibus, seu ab eis deputatis praedictis, ad effectum praemissorum, realiter et absque aliqua exceptione, solvi omnino debeat.

§ 10. Insuper omnibus et singulis ac Becclesiasticis quibuscumque personis ecclesiasticis seu personis (ter-tia parte ar- beneficia ecclesiastica obtinentibus, ut de chiconfraternitati soluta) us. illorum bonis mobilibus et immobilibus que ad scuta ac semoventibus, etiam ex fructibus beposse indulget; neficiorum ecclesiasticorum ac alias quomodolibet, etiam propriis labore et industria, acquisitis, usque ad summam trecentorum ducatorum similium in eiusdem archiconfraternitatis pro ipsa redemptione, seu in aliarum quarumcumque, etiam extranearum (non tamen incapacium et de iure prohibitarum) personarum favorem disponere, ipsaque bona usque ad dictam summam, tam ex testamento quam donatione inter vivos aut alia quavis dispositione, archiconfraternitati seu personis praedictis relinquere, dummodo si in aliorum, ut praefertur, quam in ipsius archiconfraternitatis favorem disposuerint, tertia pars dictorum bonorum ad eamdem archiconfraternitatem deveniat, alias dispositiones huiusmodi nullae sint eo ipso, licentiam et facultatem impartimur.

§ 11. Praeterea, eidem archiconfrater-Capsas ad nitati illiusque custodibus seu ab eis decolligendum e- putatis, quod in quibuscumque cathedra-Statu Ecclesia- libus, etiam metropolitanis, collegiatis,

1 Cher. addit mercede.

parochialibus et aliis quibusvis saecula- stico deputandi ribus et quorumvis Ordinum regularibus largitur dictae ecclesiis, ac in quibuscumque maritimis archiconfrateret aliis portibus, tam dictae Urbis quam provinciarum, civitatum, oppidorum, castrorum et locorum quorumlibet totius Status Ecclesiastici mediate et immediate subjectis, capsae pro colligendis fidelium eleemosynis pro ipsa redemptione tenere et manutenere, ac a dilecto filio moderno et pro tempore existente nostro vicario in spiritualibus generali in dictae Urbis illiusque districtu, ac ab aliis locorum ordinariis, illorumque vicariis et officialibus, in eorum civitatum et dioecesum ecclesiis, saecularibus et quorumvis Ordinum regularibus, etiam quantum cumque privilegiatis et exemptis, necnon a gubernatoribus et aliis officialibus et ministris in dictis partibus ac aliis eius benevisis locis, contradictione seu reclamatione quibuscumque postpositis, perpetuo manuteneri facere libere valeant; ipsique locorum ordinarii, ac noster et eorum vicarii et officiales, gubernatores et ministri omnino debeant et teneantur; nec super praemissis dicta archiconfraternitas illiusque custodes et deputati praedicti ab aliquo, quovis praetextu, impediri possint, etiam perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 12. Hortamur denique et per redemptionis humani generis sacramentum ob- alios hortatur ob- ut huic operi testamur universos et singulos archiepisco- faveant, pos, episcopos, abbates, priores et alios ecclesiarum praelatos, necnon rectores parochialium ecclesiarum, ac nostrum in dicta Urbe illiusque districtu eorumque vicarios et officiales, ac ceteras ecclesiasticas, sæculares et quorumvis Ordinum regulares personas, nunc et pro tempore existentes, quaternus huic operi faveant, illudque, per seipsos vel alium seu alios, etiam adhibitis verbi Dei concionatoribus, in suis quisque ecclesiis, plateis et locis, ac

ubicumque opus fuerit, etiam saepe et saepius, ac quoties pro parte custodium praedictorum seu ab eis deputatorum aut alicuius corum requisiti fuerint, omnibus christifidelibus publicent atque denuncient, illosque ad conferendum eleemosynas, oblationes et legata praedicta omni studio et caritate accendant et efficacibus hortationibus inducant.

plicent;

An. C. 1586

§ 13. Et insuper supradictos omnes Poenasque de- locorum ordinarios ac alios iurisdictionem aliqua portione exercentes vehementer suademus quod huic operi ap aliquam portionem poenarum delinquentibus imponendarum tam pio operi applicent, ut miseris et afflictis captivis, quorum animarum periculum imminet, copiosius succurratur. Ceterum, ut pium hoc opus salubribus institutis dirigatur, custodibus et confratribus praedictis quaecumque statuta, ordinationes et decreta, licita et honesta ac sacris canonibus et concilii Tridentini decretis non contraria. ab eodem nostro vicario approbanda, ad faustum et incolumen statum ipsius operis rite et recte custodiendum condere, ac condita, quoties opus fuerit, mutare et alterare, aliaque de novo edere, ctiam ab eodem nostro vicario approbanda, ceteraque in praemissis quomodolibet necessaria et opportuna facere, exequi et exercere, licentiam tribuimus et facultatem.

§ 14. Ut autem tam ipsius archicon-Indulgentias- fraternitatis, illique aggregatarum et pro que hicespres-sas archiconfra- tempore aggregandarum confraternitatum ternitati et aliis utriusque sexus confratres, nunc et pro confrateroitati- tempore existentes, quam alii christifidebus ceterisque les in huiusmodi instituto alacrius perspective conce- sistant, quo ex hoc dono coelestis gratiae conspexerint se uberius esse refectos, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus et singulis archiconfraternitatis et confraternitatum praedictarum confratribus, ac aliis utrius-

que sexus christifidelibus, qui orationi quadraginta horarum quandocumque ab cadem archiconfraternitate et singulis confraternitatibus praedictis haberi contigerit, vere poenitentes et confessi ac sacra communione refecti, devote interfuerint, et ibi pro sanctae matris Ecclesiae exaltatione, captivorum in fide catholica constantia, ac huius instituti progressu et augmento pias ad Deum preces effuderint. bis in anno quolibet plenariam omnium et singulorum peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus et elargimur. In aliis vero vicibus quibus huiusmodi oratio habebitur, centum annos. Ac tam archiconfraternitatis quam singularum confraternitatum praedictarum confratribus et aliis utriusque sexus christifidelibus, qui captivis praedictis, dum ad Urbem veniunt, processionaliter obviam iverint, vel illos ad visitandum limina Apostolorum aut aliam dictae Urbis ecclesiam, pro gratiarum actione eorum liberationis, processionaliter comitati fuerint, vel ipsas processiones seu earum alteram associaverint, et, ut praefertur, oraverint, pro qualibet processione huiusmodi, decem annos et totidem quadragenas. Necnon, tam confratribus quam aliis christifidelibus praedictis, qui in hoc pio negotio operam suam quoquomodo posuerint, quocumque die quo id fecerint, etiam decem annos et decem quadragenas. Illis vero, qui eosdem captivos, tam in itinere post eorum liberationem, dum omnes simul ad Urbem veniunt, quam in ipsa Urbe hospitio exceperint, ac fraterna in Domino caritate tractaverint et adiuverint, illisque inservierint, quoties id fecerint, decem annos et totidem quadragenas, de iniunctis eis aut alias quomodolibet debitis poenitentiis, etiam misericorditer in Domino rela-

§ 15. Praesentibus, quas sub quibusvis

servativae.

Clausulea præ- similium vel dissimilium gratiarum, concessionum et indulgentiarum revocationibus, limitationibus, suspensionibus, derogationibus ac aliis contrariis dispositionibus, quavis auctoritate, etiam per nos et pro tempore existentes Romanos Pontifices successores nostros ac Sedem eamdem, aut alias ex quacumque, quantumvis urgentissima ac necessaria, causa, etiam in favorem basilicae Principis apostolorum de dicta Urbe, Cruciatae Sanctae vel expeditionis contra infideles, ac etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, in genere vel in specie et alias quomodolibet, factis et emanatis, nullatenus umquam comprehensas, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum restitutas et plenarie reintegratas. ac de novo, etiam sub posteriori data, per pro tempore existentes ipsius archiconfraternitatis custodes eligenda, concessas fore et esse ac censeri, ipsisque custodibus et confratribus ac aliis supradictis suffragari debere decernimus, perpetuis futuris temporibus duraturis, etiamsi archiconfraternitati et singulis confraternitatibus ac aliis fidelibus praedictis, pro praemissis peragendis aut alias, aliqua alia indulgentia, perpetuo vel ad tempus nondum elapsum duratura, per quos--cumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem eamdem concessa fuerit. Et ne praesentes litterae sub revocationibus, limitationibus, suspensionibus, derogationibus ac aliis dispositionibus praedictis comprehendantur, ipsique custodes et confratres ac ab eis deputati super praemissis aut eorum aliquo a quoquam molestentur seu perturbentur, easdem praesentes nullo umquam tempore, etiam ad quorumvis instantiam, ex quacumque causa, revocari, suspendi, alterari, limitari aut ad iuris terminos reduci, vel illos contra eas in integrum restitui; neque easdem litteras de subreptio-

nis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel quovis alio defectu notari posse, nec causam seu causas, propter quam seu quas illae emanarunt, coram locorum ordinariis, etiam tamquam a dicta Sede delegatis, vel aliis quibusvis iudicibus verificari debere, neque propterea, aut ex eo quod interesse habentes seu praetendentes ad hoc vocati non fuerint, per subreptionem obtentas praesumi et viribus carere.

§ 16. Siegue per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate ritans. fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari decernimus.

Executorum

Decretum ir-

§ 17. Et nihilominus venerabilibus fratribus nostris Ravennalensi et Bononiensi huius constituarchiepiscopis, ac dilecto filio Curiae cau- et facultates. sarum Camerae Apostolicae generali auditori, motu simili, per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte custodum vel confratrum seu ab eis deputatorum praedictorum seu alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque ab omnibus, semper et ubique, firmiter et inviolabiliter observari, suosque plenarios et integros effectus in oninibus et per omnia sortiri ac debitae executioni demandari. 1 Non permittentes quemquam ipsorum per quoscumque su-

1 Cherub, sequens fragmen addit: Necnon custodes, confraires et deputatos ac illorum quaestores praedictos ceterosque omnes, quos litterae ipsae concernunt et concernent quomodolibet in futurum, illis pacifice frui et gaudere (R. T.).

per praemissis quomodolibet molestari, perturbari vel inquietari. Contradictores, molestatores et perturbatores quoslibet ac praemissis non parentes, per sententias, censuras ecclesiasticas, ac etiam pecuniarias, eorum et cuiuslibet ipsorum arbitrio imponendas, ac eidem redemptionis operi applicandas, poenas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, quacumque appellatione postposita, compescendo. Nos enim illis et eorum cuilibet, omnes et singulos sua in praemissis quomodolibet interesse putantes, etiam per edictum publicum, constito summarie et extraiudicialiter de non tuto accessu, citandi; eisdemque ac quibus et quoties opus fuerit, sub similibus vel dissimilibus sententiis, censuris et poenis inhibendi; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, ipsos sententias, censuras et poenas praedictas incurrisse declarandi, illasque etiam saepius aggravandi; et interdictum ecclesiasticum apponendi, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saccularis, plenam et liberam, auctoritate et tenore praemissis, concedimus facultatem. Ac ut tam salutare opus in dies augeatur, universos et singulos reges, duces, marchiones, comites et principes saeculares, et alios dominos ac magistratus temporales civitatum, terrarum, oppidorum, castrorum et locorum quorumlibet, illorumque communitates, universitates et homines rogamus, requirimus et per viscera misericordiae Dei nostri obsecramus, eisdem in remissionem peccatorum iniungentes quod, in praemissis, custodibus, confratribus, quaestoribus et deputatis praedictis ac cuilibet ipsorum assistant, suumque favorem et auxilium praestent, ac illos et corum quemlibet a malignorum incursu defendant, nullisque molestiis, datiis, gabellis et exactionibus quibuscumque affligi seu praegravari aliquo modo sinant atque permittant, im-

pedientes etiam temporalibus poenis afficiant.

§ 18. Non obstantibus, quatenus opus Clausulea desit, una de iure quaesito non tollendo, et rogatoriae altera Cancellariae nostrae regulis, per quam voluimus quod in litteris indulgentiarum apponatur clausula quod si ecclesiae aut ecclesiis vel personis, quibus indulgentiae conceduntur, aliqua alia indulgentia foret concessa, de qua inibi specialis mentio facta non esset, huiusmodi litterae essent nullae; ac piae memoriae Bonifacii Papae octavi, etiam praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede praedicta deputati extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere audeant vel praesumant, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; conciliis quoque universalibus, etiam facultatum quaestuandi revocatoriis, necnon prohibitionibus desuper factis; ac ecclesiarum, monasteriorum, hospitalium, piorum locorum, collegiorum et aliarum confraternitatum, necnon SS. Trinitatis, et Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum, aliorumque Ordinum quorumcumque, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque superioribus et personis ac legatis, vicelegatis, gubernatoribus, potestatibus et aliis officialibus et ministris. necnon fabricae basilicae Principis apostolorum de dicta Urbe, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque

efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon

SIXTUS V PP.

irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam ad quorumvis instantiam, aut etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, ac etiam consistorialiter et alias quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores, ac'si de verbo ad verbum, et nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, exprimerentur et insererentur praesentibus, pro plene et sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse, ad effectum omnium praemissorum, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, derogamus et ad plenum derogatum esse volumus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Fides transumptorum.

§ 19. Volumus autem quod praesentium transumptis etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, kalendis aprilis, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 1 aprilis 1586, pontif. anno 1.

Sequitur extensio dictae facultatis colligendi eleemosynas pro eiusmodi redemptione.

# Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Cum adeo pium redemptionis captivorum opus ceteris misericordiae operibus Bull. Rom Vol. VIII.

antecellat, ut captivum redimendo omnia quasi per compendium adimpleri videan- pus piissimum. tur, quodque omnium maximum est, a periculo abnegandae fidei christifidelium animae liberentur, ac propterea tantae pietatis operi ita faveant omnia iura, ut non qualiacumque profana sive temporalia bona, sed argentum, aurum et sacra templi vasa pro redimendis captivis distrahi venundarique decernant. Quis enim est adeo durus et humanae conditionis prorsus oblitus, ut sine maximo gemitu et lacrymis considerare possit quot ærumnas et quot infirmitates, quot vincula et tormentorum genera christifideles in dira infidelium captivitate detenti, fame et siti, frigore et nuditate pene consumpti, continuo patiantur?

§ 1. Nos, haec omnia cogitantes et do- Gregor, XIII lenter examinantes, tanti doloris contem- huic sodalitati delegavit, et platione accensi, redimendorum captivo- hic Pontifer. rum opus, alias per felicis recordationis extendit, ut sup. Gregorium Papam XIII, praedecessorem nostrum, in alma Urbe ac toto Statu Ecclesiastico mediate et immediate subiecto erectum et institutum, ac curae et sollicitudini venerabilis archiconfraternitatis Confalonis gloriosissimae Virginis Mariae impositum et demandatum, confirmavimus et approbavimus, ac etiam de novo ereximus, diversasque tam spirituales quam temporales gratias, facultates et indulta, pro ipsius operis incremento et subventione, eidem archiconfraternitati concessimus, prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur.

§ 2. Unde tunc existentes ipsius ar- sodalitas iden chiconfraternitatis custodes et alii con-multos captivos redemit. fratres, cupientes in agris uberibus dicti operis caritatis semina mittere, messem amplissimam in regno coelorum expectaturi, ex Algerii et aliis Africae partibus ducentos et ultra pauperes captivos, non sine maximis laboribus ac nummaria quantitate, singulari ac praecipua pietate et

Redemptionis

approbavit et

caritate, redemerunt; illosque, postquam ad Urbem venerunt, ad venerandam ipsius gloriosissimae Virginis Confalonis imaginem, in basilica B. Mariae Maioris existentem, dum in cappella pontificali eiusdem basilicae coram nobis et sacro cardinalium collegio ac multis praelatis divina peragebantur, processionaliter ad agendum gratias humani generis Redemptori, cum maxima populi frequentia, et christifidelium ingenti laetitia, associarunt; quibus, ad pedes nostros in eadem cappella provolutis. Dei benedictione laetantes benediximus.

eleemosynas;

§ 3. Quare nos, eorumdem custodum Hic propte- et confratrum singularem pietatem plurieidem dat fa- mum in Domino commendantes, ac pro cultatem etiam his gratias agentes Deo, volentesque ut Ecclesiasticum tam pium opus fidelium eleemosynis subpere colligendi veniatur, ac latius diffundatur et propagetur, et nedum ipsius archiconfraternitatis confratres, verum etiam omnes et singuli quarumcumque confraternitatum eidem archiconfraternitati hactenus aggregatarum et pro tempore aggregandarum confratres, aliique utriusque sexus christifideles in huiusmodi pio opere se exercere, illudque eleemosynis ac ope et operibus augere contendant atque procurent, motu proprio et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, eidem archiconfraternitati, illiusque nunc et pro tempore existentibus custodibus et confratribus, ut nedum in dicta Urbe ac toto Statu Ecclesiastico, ut praefertur subiecto huiusmodi, sed etiam extra dictum Statum eleemosynas et oblata quaecumque pro redemptione captivorum quaerere et accipere, ac ad id confraternitates eidem archiconfraternitati hactenus aggregatas et pro tempore aggandas, illarumque confratres ac alios quaestores, quot eis videbitur, deputare, qui eleemosynas, oblationes, legata et quaecumque alia subsidia pro huiusmodi redemptione et causis ad eam pertinentibus perquirere libere et licite possint et valeant, apostolica auctoritate, tenore praesentium, licentiam et facultatem ac omnimodam potestatem perpetuo concedimus etimpartimur, eisque desuper de speciali gratia indulgemus.

§ 4. Mandantes in virtute sanctae o- Rpiscopisque bedientiae universis et singulis venerabi- et aliis mandat libus fratribus nostris patriarchis, archie-ant. piscopis, episcopis ceterisque locorum ordinariis et ecclesiarum praelatis, ac dilectis filiis illorum officialibus et vicariis. necnon abbatibus, prioribus, capitulis, conventibus, parochialiumque ecclesiarum rectoribus et illorum vicariis, ac quorumcumque Ordinum, etiam Mendicantium, generalibus, provincialibus et aliis superioribus, ac verbi Dei concionatoribus, et quibusvis aliis, tam exemptis quam non exemptis, ecclesiasticis personis, tam in Urbe et toto Statu Ecclesiastico huiusmodi quam per universum orbem christianum constitutis, quatenus omnes et singulos utriusque sexus christifideles ad conferendum eleemosynas, oblationes et legata omni studio et caritate accendant. et efficacioribus hortationibus inducant, suasque litteras ad id favorabiles et hortatorias, absque alicuius praemii vel mercedis exactione, tradant,

§ 5. Praesentibus, quas sub quibusvis Chausulae husimilium vel dissimilium gratiarum et fa- lus concessio-nis praescrvacultatum revocationibus, limitationibus, uvae. suspensionibus, derogationibus et aliis contrariis dispositionibus, etiam per nos et pro tempore existentes Romanos Pontifices successores nostros ac Sedemeamdem, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, in genere vel in specie ac alias quomodolibet, pro tempore factis et emanatis, nullatenus umquam comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum

restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac de novo, etiam sub posteriori data, per toto tempore existentes custodes et confratres praefatos eligenda, concessas fore et esse ac censeri, ipsisque custodibus, officialibus et confratribus ac aliis praedictis suffragari debere decernimus, perpetuis futuris temporibus duraturis.

§ 6. Non obstantibus quibusvis con-Clausulae de- stitutionibus et ordinationibus apostolicis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, Mendicantium et non Mendicantium Ordinibus, archihospitalibus, hospitalibus ac locis piis, necnon fabricae basilicae Principis Apostolorum de dicta Urbe, Cruciatae Sanctae et aliis quibuscumque contra praemissa aut alias quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, etsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda esset, illorum omnium et singulorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse, motu, scientia et potestatis plenitudine paribus derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptorum Ades.

§ 7. Volumus autem quod praesentium transumptis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxIII aprilis MDLXXXVIII, pontificatus nostri anno III.

## XXXIX.

Moderatio constitutionis editae a Pio V quoad electionem visitatoris generalis, et exemptionem fratrum Tertii Ordinis de Poenitentia Sancti Francisci a superioritate ministrorum provincialium fratrum Minorum de Observantia in Italia 1.

# Sixtus Papa V, ad futuram rei memoriam.

Romani Pontificis providentia circumspecta nonnunguam ea, quae per praedecessores suos, rationabilibus et honestis suadentibus causis, pro quibuscumque Ecclesiae Ordinibus vel in sua integritate continendis vel ad institutum revocandis, statuta et ordinata fuerunt, ex aliis non minus iustis causis moderatur et revocat, prout id conspicit in Domino salubriter expedire.

Exordium.

- § 1. Alias siquidem felicis recordatio- Plus V edinis Pius Papa V, praedecessor noster, of-dit reformationem huius Orficia ministratus et visitatoris generalis dinis; Tertii Ordinis S. Francisci de Poenitentia nuncupati perpetuo extinxit et abolevit. ac ministrum, visitatorem et vicarium generalem eiusdem Ordinis officio, usu et exercitio omnimode interdixit; edictoque prohibuit ne ullus minister, vicarius et visitator generalis de dicto Ordine haberetur.
- § 2. Insuper universos et singulos fra- Eumque suptres, sorores, professos et conversos, nec-posuit Ordini de Observantia. non domos, monasteria et loca virorum et mulierum, ac custodias et provincias per universum orbem constitutas, gregemque ipsum universum Tertii Ordinis utriusque sexus, generali et provincialibus ministris Ordinis fratrum Minorum de Observantia nuncupatorum, prout in eorum provinciis consistebant, ita perpetuo supposuit, ut minister generalis in universo Ordine, provincialis vero Ordinis Minorum
- 1 De hoc Ordine dixi ad Leonis X constitutionem xLvII, Inter, tom. v, pag. 764.

de Observantia in suis quisque provinciis l plenum ius liberamque auctoritatem, in spiritualib. et temporal., iurisdictionemque omnimodam haberet, domos omnes ac monasteria et loca quaecumque necnon personas utriusque sexus, tam in capite quam in membris, visitandi et corrigendi, vagantes et quoscumque alios puniendi, carcerandi, mutandi, transferendi, ordinibus, officiis et administrationibus deponendi, excommunicandi, suspendendi, interdicendi, restituendi, ac etiam super iis et ceteris omnibus Ordinem ipsum illiusque domos et personas utriusque sexus quomodolibet concernentibus, eorum tamen Regulae et sacris canonibus et litteris tunc desuper confectis non contrariis, statuendi, mutandi, innovandi et exequendi, quemadmodum illis erat in suo proprio Ordine attributum, ac alia statuit et ordinavit, prout in ipsius praedecessoris litteris, sub data videlicet quinto nonas iulii, pontificatus sui anno tertio, desuper confectis, quarum tenorem praesentibus haberi volumus pro expresso, plenius continetur.

§ 3. Nos itaque, quibus nuper innotuit His Pontifex quod fratres Tertii Ordinis huiusmodi sub Pir constitutio-nem moderatur obedientia magistri generalis et provinet innovat quo cialium fratrum de Observantia praedihae enca ele-ctorum manentes, nihil in vinea Domini tris generalis, profecerunt, immo in eodem Tertio Ordine varii abusus tam circa Regulae observationem, quam etiam fratrum dictae Regulæ transgressorum et alias deliquentium castigationem irrepserunt; ac considerantes quod si fratres ipsi Tertii Ordinis corum visitatorem generalem iuxta sua regularia instituta, prout ante litteras dicti praedecessoris faciebant, eligere possent, et sic electo tamquam eorum superiori obedirent, praemissis et aliis malis, quae occurrere possent, plurimum consultum foret. Propterea ex his et aliis

de nobis attributae potestatis plenitudine, ipsos fratres Tertii Ordinis, adversus litteras dicti praedecessoris (illis quoad protectoris deputationem in suo robore permanentibus), in pristinum et eum, in quo, antequam ipsae litterae emanassent, erant, statum restituentes et plenarie reintegrantes, eisdem fratribus Tertii Ordinis per universam Italiam existentibus, quod perpetuis futuris temporibus iuxta eorum regularia instituta, singulo triennio, capitulum generale dicti Tertii Ordinis convocare et celebrare, ac in eo visitatorem generalem et alios ministros et officiales (non tamen commissarium generalem). eisdem modo et forma quibus antequam litterae praedictae emanassent, consueverant, eligere; eumdemque visitatorem generalem, peracto triennio huiusmodi, in alio capitulo generali postea faciendo confirmare libere et licite valeant, perpetuo, apostolica auctoritate, concedimus et indulgemus.

§ 4. Decernentes visitatorem sic electum omnimodam potestatem, auctoritatem, iurisdictionem et superioritatem in omnes et singulos dicti Tertii Ordinisfratres et ministros et officiales per universam Italiam <sup>1</sup> consistentes, corumque domos et loca ac res et bonahabere, necnon fratres et ministros ac officiales Tertii Ordinis huiusmodi ei sic electo tamquam vero superiori morem gerere, eiusque mandatis salubribus omni tempore obedire teneri; ipsosque per ministrum generalem ac alios fratres de Observantia. quo minus ad electionem praedictam, prout ante dictas litteras faciebant, procedere valeant, nequaquam impediri aut molestari posse. Et ita per quoscumque iudices, ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et in-

1 Haec moderatio est fortasse extensa etiam causis animum nostrum moventibus, ad provinciam Dalmatiae et Iustinopolitanam.

terpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

rogatoriae.

§ 5. Non obstantibus litteris praedictis, Clausulae de quibus ac omnibus aliis, quae praemissis obesse possent, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quod dictus visitator eligendus, infra duos menses a dic suae electionis computandos, confirmationem electionis huiusmodi a ministro generali de Observantia petere omnino teneatur; qua petita et obtenta vel denegata, idem visitator Tertii Ordinis apostolica auctoritate confirmatus censeatur; quodque dictus minister de Observantia per se ipsum dumtaxat, una cum duobus aliis sui Ordinis professoribus, possit singulo quadriennio post visitationem a visitatore Tertii Ordinis huiusmodi factam, et non ante, Tertium Ordinem ac fratres, domos, loca, res et hona praedicta visitare, eaque, tam in capite quam in membris prout opportunum fuerit, iuxta regularia instituta dicti Tertii Ordinis, corrigere et moderari.

Transumptorum fides.

§ 6. Ac quod praesentium transumptis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxix martii MDLXXXVI, pontificatus nostri anno I.

Dat. die 29 martii 1586, pontif. anno 1.

## XĽ.

Reformatio officii et emolumentorum secretarii domestici Summi Romani Pontificis, cum indultorum collegii secretariorum concessione et ampliatione 1.

# Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium

Romani Pontificis providentia circum-

1 De institutione et extensione dicti collegii, et de officio huius secretarii, et emolumentorum elargitione, vide Innocentii VIII bullam xv, Non debet, tom. v, pag. 330.

specta ea nonnumquam alterat et immutat, quae, rerum, temporum ac personarum qualitate pensata, vel evidens suadet utilitas vel cogit necessitas reformari. Industrios quoque et doctrina probatos viros honoribus et favoribus prosequitur opportunis, prout conspicit in Domino salubriter expedire.

§ 1. Sanc, licet alias felicis recordationis Innocentius Papa octavus, praedeces- cretariorum a sor noster, collegium dilectorum filiorum postol. erexit, numesecretariorum apostolicorum instituerit, rum praefinivit, et certo tunc expresso probatorum viro-nuos redditus rum numero, qui et Romanae Curiae de-assignavit, facori atque ornamento essent, ac expedi-bi reservavit deputandi unum tioni brevium et aliarum litterarum apo- secretarium dostolicarum, quae per secretarios apostolicos expediri consueverant, accuratius et diligentius attenderent, constare voluerit: cidemque collegio et secretariis diversos annuos redditus et emolumenta, inter singulos secretarios pro tempore existentes aeguis portionibus dividenda et distribuenda, assignaverit, et in quinterno eius manu subscripto adnotari mandaverit. Ita tamen quod liceret ipsi Innocentio et pro tempore existenti Romano Pontifici, ultra numerum ab eo tunc praescriptum, unum secretarium, domesticum nuncupandum, habere, qui sua et Romanae Ecclesiae negotia secreta aut orthodoxae fidei statum concernentia dumtaxat expedire posset et deberet; quique, duabus integris portionibus dictorum emolumentorum ultra numerum collegarum faciendis contentus, ab omnibus et singulis aliis emolumentis et expeditionibus officium secretariorum quomodolibet concernentibus penitus abstineret.

§ 2. Et recolendae memoriae Pius Papa V, etiam praedecessor noster, post diver- dicta confirmasos alios Romanos Pontifices, etiam praedecessores nostros, tunc suos, litteras Innocentii praedecessoris praefati approbaverit et confirmaverit ac cliam innovave-

collegium mesticum.

An. C. 1586

stolico assignat;

rit, aliaque etiam de novo concesserit, voluerit et ordinaverit, prout in ipsorum Pii et Innocentii praedecessorum praefatorum litteris plenius continetur.

§ 3. Nihilominus, temporis successu, sed evenit multiplicato secretariorum domesticorum quod talis secretarius do numero pro Romanorum Pontificum armesticus seor-bitrio, ipsi secretarii domestici, praeter quaedam emo- dictas duas portiones, diversa alia emolulumenta percimenta seorsum a collegio percipere consueverunt; necnon, collegii incuria seu forsan per desuetudinem, effectum fuit ut nonnulla alia ex emolumentis praefatis, his praesertim quae in quinterno dicti Innocentii notata reperiuntur, a debitoribus non exigantur.

curam collegio concedit,

piebat etc.

§ 4. Cum autem nos circa officium se-Hic igitur cretariatus domestici, quod dilectus filius Pontifex dictum Ioannes Baptista Canobius, clericus Botariatus dome-noniensis, pro nutu et voluntate nostra primit, oiusque nunc exercet, novam rationem inire constituissemus, collegium praefatum, in quo virtutibus, experientia ac usu rerum et negotiorum ad Romanam Curiam confluentium et ad dictum officium pertinentium insignes viri connumerantur, se nobis obtulit ipsius officii, cuius ratione pleraque ad ipsum collegium spectantia emolumenta exigi consueverunt, ac eorum, quae in eo geruntur, curam omnem cogitationemque suscipere, idque munus, qua decet, side et integritate, per idoneos et peritos, ab ipso collegio electos et per nos approbatos viros, obire etc. Nos igitur etc., ipsumque collegium et secretarios gratioso affectu prosequi volentes, singularum Innocentii et Pii aliorumque praedecessorum praefatorum litterarum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis habentes, motu proprio, non ad dicti collegii aut alicuius pro eis nobis desuper oblatae petitionis instantiam, sed ex mera liberalitate et scientia nostris, deque apostolicae potestatis plenitudine, officium secretariatus domestici, quod dictus Ioannes Baptista, ut praefertur, exercebat, penitus et omnino perpetuo supprimimus et extinguimus, ita quod nullo umquam tempore per nos aut Romanum Pontificem pro tempore existentem et Sedem Apostolicam in statum pristinum restitui aut reintegrari valeat.

§ 5. Curam autem et exercitium dieti Necnon facultatem secretssuppressi officii ac custodiam registrorum rium domestibrevium et litterarum apostolicarum, via comprobandum, quae secreta appellatur expeditarum et deputandi etc. cui mansiones pro tempore expediendarum, in mansio-in Palatio Aponibus Palatii Apostolici in Vaticano, quas dictus Ioannes Baptista suique famuli et scriptores habitant, asservandorum, deinceps per unum ex numero dicti collegii secretarium aut aliam aeque idoneam personam, a nobis et Romano Pontifice pro tempore existente approbandum seu approbandam, ad ipsius collegii nutum et liberum arbitrium nominandum et deputandum ac removendum, iuxta ipsius collegii praescriptum, haberi, teneri et administrari; ipsasque mansiones, in octo cubicula, 1 partim supra distributas, quibus per duas portas patet ingressus, et ab uno Dataria Apostolica, ab altero mansiones substituti ipsius datarii cohaerent, cum cella vinaria sub officio registri supplicationum et aliis suis pertinentiis, per secretarium aut personas a collegio praefato deputandas inhabitari volumus et mandamus; curamque et exercitium huiusmodi et registrorum custodiam mansionumque praefatarum usum et habitationem collegio et personae ab eo deputandae huiusmodi ex nunc perpetuo concedimus et assignamus.

§ 6. Et insuper unam integram ex dua- Unam ex duabus portionibus emolumentorum dicti col- bus portionibus, legii, extra numerum, ut praefertur, fa- viii reservatis ciendis et secretario domestico olim ab pro secretario domestico, pra-Innocentio praedecessore praefato assigna- dicio collegio tis, ab ipso officio secretariatus domestici concedit;

1 Cherub., partim infra, (R. T.),

etiam perpetuo dismembramus et separamus, illamque necnon quatuor alias partes cibariorum, pro victu et alimento quotidiano secretarii aut personae, ut praefertur, ad curam et exercitium huiusmodi deputandae, ac trium famulorum et unius equi, eisdem modo et forma, quibus praefato Ioanni Baptistae dari hactenus consueverunt, collegio praefato, pro secretario vel persona deputanda huiusmodi, perpetuo concedimus et assignamus, et per eos, ad quos spectat et pro tempore spectabit, dari, praestari et assignari volumus et mandamus.

§ 7. Necnon medietatem omnium et Medietatem- singulorum aliorum emolumentorum, que emolumen-torum, quae quae hactenus praefatus Ioannes Baptista secretarius do- Canobius pro se et aliis duobus secresum a collegio tariis domesticis percipere, exigere et lesuevit, eidem vare consuevit, ita ut alia medietas emocollegio tribult; lumentorum huiusmodi, una cum altera ex dictis portionibus, pro uno vel duobus aut pluribus secretariis domesticis salva remaneat, sive illa ratione taxarum litterarum apostolicarum, via quae secreta appellatur expediendarum, sive cedularum propositionum ecclesiarum aut monasteriorum, vel sententiarum a Romano Pontifice pro tempore latarum, aut investiturarum ab eo quomodolibet factarum, percipiantur, seu quovis alio nomine nuncupentur, collegio praefato pariter concedimus et assignamus.

quoque dat colpiendi.

§ 8. Ita quod liceat ipsi collegio, per Licentiam se vel alium seu alios eius nomine, praelegio posses- fatae curae atque exercitii et integrae stonem praedi-ctorum propria portionis huiusmodi, necnon mansionum, auctoritate ca- registrorum, portionum cibariorum et aliorum emolumentorum praefatorum possessionem, propria auctoritate, vigore præsentium, apprehendere, seu forsan interim apprehensam perpetuo retinere, nec desuper a secretario domestico uno vel pluribus (pro quo seu quibus altera dumtaxat integra portio emolumentorum ex

duabus illi ab Innocentio praedecessore praefato assignatis, ac reliqua medietas aliorum emolumentorum supradictorum salvae remaneant) quomodolibet molestari possit.

§ 9. Ita tamen quod collegium secre- A collegio detariorum seu ad exercitium huiusmodi de- putandus computatus ipsis secretariis domesticis ratio- ostendat. nes et computa ostendere et reddere teneantur.

Ap. C. 1586

§ 10. Ipsis secretariis domesticis pro tempore existentibus, sive unus fuerit sive plu- ultra hic conres, sub mille ducatorum auri et aliis arbi- tenta ingerant. trio nostro poenis, eo ipso, pro qualibet vice qua contravenerint, incurrendis, districtius inhibentes ne aliquas litteras in forma brevis aut etiam sub plumbo expedire audeant vel praesumant, praeter illas quae Romani Pontificis pro tempore existentis et Romanae Ecclesiae negotia secreta aut orthodoxae fidei statum concernent; et emolumentis sibi, ut supra, remanentibus contenti, nihil aliud, etiam occasione eorum huiusmodi officii, a quoquam percipere possint, sed quicquid lucri ex supradictis taxis bullarum per viam secretam expediendarum et quibusvis aliis regaliis praedictis percipietur, ad custodem brevium seu emolumentorum ab eodem collegio deputandum destinent ac omnino transmittant, quae quidem omnia et singula, ut inviolabiliter observentur, sub eisdem poenis praecipimus et mandamus.

§ 11. Praeterea, eidem collegio liberam tribuimus facultatem et auctoritatem cuitas depuremonominandi, eligendi et deputandi tres vendi tres peridoneas personas pro scribendis litteris bendum brevia in forma brevis per dictum deputatum bullas secretas; expediendis, et tam illis quam litteris et cibaria diapostolicis, via quae appellatur secreta bue assignata. expeditis, registrandis, dictasque personas ad ipsius collegii nutum removendi, et alias remotarum, recedentium vel decedentium in locum subrogandi et depu-

tandi; quibus sic electis et deputatis personis singulas portiones cibariorum, ex Palatio Apostolico, prout illas hactenus habuerunt et percipere consueverunt, iisdem auctoritate et tenore, perpetuo concedimus et assignamus, ac ab iis, ad quos spectat, dari, concedi et praestari volumus et mandamus: pari auctoritate et facultate praefato collegio attributis, huiusmodi loca personis ab eo electis, perpetuo vel ad tempus, ex nunc prima vice, et deinde quotiescumque loca ipsa pro tempore vacare contigerit, pro pretio inter ipsum collegium et personas huiusmodi convento, vendendi seu pignorandi, vel alias de locis ipsis disponendi, ac pretium huiusmodi in dicti collegii usus et utilitatem convertendi.

easque singulis

§ 12. Insuper omnes et singulas taxas Taxas a PP. officiorum Romanae Curiae, et quarumvis Innoc. VIII di-cto collegio as- aliarum terrarum, provinciarum, commuhic nitatum et locorum totius Status Ecclenovo assignat, siastici in quinterno Innocentii praedesex mensibus cessoris praefati adnotatas et designatas et incipiendo a die collegio praefato applicatas et assignatas, colvi praecipit; etiamsi de praesenti non solvantur, pro quibus collegium ipsum debitam recompensam in genere vel specie non constiterit recepisse, ipsi collegio, eisdem modo et forma quibus per dictum Innocentium assignatae et applicatæ fuerunt, de novo applicamus etassignamus; et per officiales et ministros Urbis et provinciarum ac communitatum, terrarum, locorum, ac praesertim per almae Urbis et civitatis nostrae Bononiensis (post tamen præsentes, qui protempore extiterint, gubernatores et eorum locatenentes), necnon tam praesentes quam pro tempore existentes provinciae nostrae Marchiae the saurarium, etiam ratione propriae eius taxae, etiam de praeterito, non obstante decreto ad motum proprium piae memoriae Gregorii Papac XIII, etiam praedecessoris nostri, super praetensa concordia inter collegium praefatum et di-

lectum filium Franciscum Sangallettum, ad cuius commodum pro pecuniis ab ipso etiam solutis huiusmodi concessio cedit, ac Cameram Apostolicam, adjecto, et quosvis alios, integre et absque ulla diminutione, iuxta formam quinterni et litterarum Innocentii praedecessoris huiusmodi, singulis sex mensibus in principio, sub poenis in litteris dicti Innocentii contentis, incipiendo a prima iulii post datam praesentium, et successive singulis sex mensibus in principio, persolvi volumus et mandamus, sine tamen praeiudicio quorumcumque iurium dicto collegio pro praeteritis taxis competentium, praesertim respectu litium huc usque motarum.

§ 13. Insuper quoque eidem collegio Taxasque aliberam tribuimus facultatem et auctori- post publicatiotatem singula quaeque officia quarumvis nem quinterni Innoc. VIII, Seprovinciarum, terrarum, communitatum di Apostolicae et locorum Romanae Ecclesiae, post pu-concedit; blicationem quinterni ab Innocentio praedecessore confecti, quomodolibet incorporatorum et in posterum incorporandorum, iuxta facultatem ab eodem Innocentio praedecessore collegio praedicto attributam et cum consilio dilecti filii Benedicti Iustiniani moderni et pro tempore existentis thesaurarii generalis, taxandi, taxasque impositas huiusmodí ab illis exigendi et recipiendi, modo et forma ab ipso Innocentio praedecessore quoad alios praescriptis; quas quidem taxas de novo imponendas ipsi collegio perpetuo etiam applicamus, concedimus et assignamus.

§ 14. Ut autem collegium ipsum praecipua aliqua honoris et dignitatis praero- doctores post gativa a nobis etiam decoretur, et qui pro habitu praelatempore fuerint secretarii apostolici de tes, utrinsque numero participantium peramplius ho-Signaturae re-ferendarios esnorentur, singulos secretarios de numero se decembit; praefato, praesentes et futuros, qui in utroque iure aut in decretis ad doctoratus gradum in aliqua publica Universitate fue-

Sacratarios

rint promoti, et vigesimum quintum suae aetatis annum excesserint, si habitu praelatorum, iuxta Innocentii praedecessoris praescriptum, incedere voluerint, ex nunc prout ex tunc et e contra, postquam habitum praelatorum susceperint, eo ipso, absque alia approbatione et admissione, referendarios perpetuos utriusque Signaturae nostrae et Romani Pontificis pro tempore existentis creamus, constituimus et deputamus, ac creatos, constitutos et deputatos fuisse et esse declaramus et nunciamus; eisque et eorum cuilibet de omnibus et singulis privilegiis, emolumentis, immunitatibus, præeminentiis, facultatib., gratiis et indultis, aliis utriusque Signaturae referendariis quomodolibet concessis, et quibus ipsi utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, pariformiter uti, potiri et gaudere libere et licite valeant, concedimus et indulgemus.

§ 15. Ille vero secretariorum eorum-Secretarium dem, qui antiquior doctor et referendarendariis anti- rius fuerit, ut singulis nostris et Romani quiorem, singu-lis Papae signa-Pontificis pro tempore existentis signaturis, turis interve- nomine collegii secretariorum, eo ipso intervenire valeat, pariter indulgemus. Quod si ab Urbe absens vel alias impeditus fuerit, vel antiquior secretarius alia ratione vel causa dictae signaturae intervenire habuerit, qui post illum erit antiquior secretarius et referendarius indulto huiusmodi eo ipso potiatur.

assignat:

ex dictis refe-

nire posse con-

cedit;

§ 16. Cumque secretarii ipsi, qui cle-Habitum eis rici erunt, nostri et Romani Pontificis pro ursignat, et in cappella locum tempore existentis sint praelati domestici et familiares ac continui commensales, teneanturque iuxta praescriptum Innocentii praedecessoris praefati, nisi in maiori fuerint dignitate constituti, notariatus habitum suscipere et deferre, ne quod pro ornamento et decore Romanae Curiae provide institutum est, negligentia et desuetudine abrogetur, praesentium au-

Bull. Rom. Vol. VIII.

ctoritate volumus, singulisque secretariis praefatis, praesentibus et futuris, praecipimus et mandamus quatenus qui clericali militiae ascribi voluerint, vigintiquinque annis maiores, habitum et insignia deferant notariorum apostolicorum, etiam, si voluerint, violacei coloris; qui vero fuerint primae tonsurae dumtaxat clerici, in aliis ordinibus nondum constituti, seu saeculares, etiam coniugati, vestibus utantur, si eis placuerit, etiam violaceis, prout cubicularii apostolici de honore nuncupati. Habeant etiam, qui notarii fuerint Sedis Apostolicae, locum in cappella et aliis actibus publicis, in quibus cum cappis et rocchettis interfuerint, eorum dignitati congruentem, quem ipsis assignari curabimus.

§ 17. Et nihilominus litteras Pii prae- Pii V condecessoris praefati, ut supra, eidem colle- cessiones congio super confirmatione et approbatione suppletione delitterarum Innocentii et aliorum Pontificum praedecessorum nostrorum, tunc suorum, rebusque aliis in eis contentis concessas, auctoritate, tenore, scientia et apostolicae potestatis plenitudine similibus, approbamus et confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, omnesque et singulis tam iuris quam facti defectus supplemus.

§ 18. Praesentesque et in eis contenta Clausulas huquaecumque de subreptionis vel obreptio- servativas apnis aut nullitatis vitio, seu intentionis no- ponit strae vel quopiam alio defectu notari vel impugnari, aut per nos vel Romanum Pontificem pro tempore existentem suspendi, revocari, limitari, moderari seu ad iuris terminos reduci non posse neque debere, sed validas et efficaces perpetuo existere, ac dicto collegio et secretariis pro tempore existentibus, in omnibus et per omnia, etiam perpetuo, suffragari, ac vim validi, initi et stipulati contractus inter nos et Sedem ac Cameram Apostolicam ex una, et collegium praesatum ex

ius bullae prae-

altera partibus, habere debere; ipsumque collegium ad verificationem seu iustificationem praemissorum vel partis eorum, aut ad registrationem vel adnotationem praesentium in Camera, iuxta constitutionem piae memoriae Pii Papae IV, etiam praedecessoris nostri, faciendam, minime teneri, nec, ob non registrationem huiusmodi, praesentes nullitatis aut invaliditatis vitio subiacere, sed valere, et ipsi collegio et secretariis suffragari debere, perinde ac si in ipsa Camera registratae fuissent, constitutione praefata non obstante.

§ 19. Et sic, in praemissis omnibus et Et decretum singulis, per quoscumque iudices et comirritans; missarios, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, definiendi et interpretandi facultate, iudicari, definiri et interpretari debere; et quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus

rogatorias sub-

etc. § 20. Non obstantibus praemissis ac Clausulas de- Pauli II et Pii etiam II et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis de bonis ecclesiasticis non alienandis, quatenus adsint, et nostra de non toltendo iure quaesito in Cancellaria Apostolica publicata; necnon statutis, quavis firmitate roboratis; et consuetudinibus, exemptionibus, immunitatibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, provinciis, communitatibus, terris et locis praefatis, illarumque incolis et personis quomodolibet concessis, et quibus forsan potiuntur et gaudent quomodolibet contrariis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis specialis, specifica et expressa mentio habenda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis haberi volentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et ex-

presse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die i aprilis molxxxvi, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 1 aprilis 1586, pont. anno 1.

### XLI.

Quod festum S. Petri martyris duplici officio de cetero celebretur 1

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Invictorum Christi militum numerus ingens propriam vitam contempsit prae studio tuendae propagandaeque christianae fidei, ideoque, immarcescibili gloriae corona donatus in coelo, iure etiam pia veneratione colitur et celebratur in terris; sed non minus ad eiusdem fidei firmitatem profuit Beati Petri martyris virtus, qui, pro catholica religione strenue militans, eam conservavit ac defendit adversus dolos atque insidias inimicorum, occulto veneno longe plus nocentium, quam sit hostium infesta oppugnatio, qui aperto impetu nefarium Ecclesiae Dei bellum indicunt.

§ 1. Quare, ex promissione omnipotentis Dei nomine facta fortiter pugnantibus, catorum procum corum laudes cantet Ecclesia, est fessor fuit; etiam invicti huius martyris concelebranda solemniter memoria. Is enim praeclarus Ordinis Praedicatorum alumnus inexplebilem extirpandae haereticae perfidiae cupiditatem, iam inde a puero tota penitus mente combibit: qua in re mirari debemus singulare erga illum Dei beneficium, cum credibile non sit sine divina ope potuisse cum haereticorum pa-

1 Hunc Sanctum canonizavit, eiusque festum pro die XXIX mensis aprilis instituit Innoc. IV, in eius const. XXXI, Magnis, tom III, pag. 562,

Exordium.

S: Petrus martyr Praedidetestari.

que officio fun-

§ 2. Immo vero, imitatione accensus Inquisitoris- beati patris Dominici, ut ille, perpetuis cius, et hae- concionibus et disputationum congressireties mirabi-liter persecu. bus officioque inquisitionis, quod ei primum praedecessores nostri Innocentius III et Honorius III commiserant, contra haereticos mirabiliter se gessit, ita ipse, cum nullum iis perditionis filiis monendis locum in omni sermone umquam reliquisset, tum in obeundo inquisitoris munere sibi litteris apostolicis commisso, mira quadam diligentia illos insectari atque urgere non destitit.

que coronam Christi

§ 3. Demum vero, eorum in se odiis Martyrii quo- concitatis, arripuit summa constantia atsuscepit sangui- que animi magnitudine oblatam sibi di-° uge vino permissu martyrii occasionem, cuius quidem martyrii, antea piis precibus ac votis a Deo expetiti, praecipuo desiderio exarserat. Quamobrem, post B. Dominicum, non immerito princeps appellari debet sacrosancti Officii Inquisitionis, cum ipse primus illud suo sanguine consecraverit; quo factum est ut etiam nostrispotissimum huiusque sanctae Sedis ministris, qui in haec turbulenta et calamitosa tempora inciderunt, seu potius sunt divina providentia reservati, quasi facem praetulerit, ac viam commostrarit, quam eius exemplo ingressi, audeant quaecumque pericula pro munere commisso fortiter subire, ac sanguinem ipsum, si ita res ferat, vitamque pro catholica fide gloriose profundere.

festum duplici officio brandi;

§ 4. Dignam itaque pontificio munere Jussio eius cogitationem suscepturi videmur, si sancele- cti huius viri memoriam maiori veneratione recolamus; ita enim fiet ut ei de Ecclesia Dei optime merito honor debitus tribuatur, deinde ut eius in Officio Inquisitionis successores ad prosequenda fortissimi ducis vestigia incitentur. Praecipue vero decet ut, ad conciliandam nobis coe-

rentum domestica exempla tam sancte | lestem gratiam, imploremus illius opem, quem, propter miram anteactae vitae sanctitatem, castimoniam, innocentiam martyrio consummatam, apud Deum maxime gloriosum intelligimus; et satis compertum est eiusdem Ecclesiae amantissimum esse, pro qua gravissimos labores dies noctesque perpessus est. Quare hac nostra perpetua constitutione mandamus ut ipsius sancti viri dies festus III kalendas maii, per omnes totius orbis terrarum ecclesias duplici officio de communi unius martyris, ubi proprium deest, celebretur, ac decernimus ut in kalendario ad eum diem S. Petri martyris nomen, cum specificatione Ordinis Praedicatorum ac duplici nota adscribatur.

> § 5. Praecipientes omnibus patriarchis, Et hanc butarchiepiscopis, episcopis ceterisque eccle- lam publicandi siarum praelatis in universo terrarum orbe constitutis, ut faciant in suis quisque ecclesiis, provinciis, civitatibus et dioecesibus praesentes nostras solemniter publicari, et ab omnibus ecclesiasticis personis, saecularibus et quorumcumque Ordinum regularibus, omnino observari.

§ 6. Volumus quoque ut praesentium exemplis etc.

Fides transumptorum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, idibus aprilis, pontificatus nostri anno primo.

Dat. die 13 aprilis 1586, pontif. anno 1.

## XLII.

Confirmantur sententiae latae super confinibus communitatum Perusinae, Urbevetanae et Tudertinae 1

# Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memeriam.

Romanum decet Pontificem illis, quae, Exordino. 1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

pro litium et controversiarum inter populos suos vigentium compositione et terminatione, ex eius speciali mandato provide gesta fuerunt, ut perpetuam roboris firmitatem obtineant, etiam suae specialis confirmationis praesidium adiicere, aliasque desuper providere, prout subditorum suorum utilitati et commodo conspicit in Domino expedire.

nitites,

§ 1. Dudum siquidem, cum accepisse-Cum nonnullae mus inter dilectos filios communitates et rent inter hu- homines civitatum nostrarum Perusinae, iusmodi commu- Urbevetanae et Tudertinae quamplurimas lites et controversias, ratione confinium earumdem civitatum illarumque territoriorum et districtuum, ab hinc trecentis et ultra annis motas, et etiam forsan in nostro Rotae auditorio et coram pluribus diversis iudicibus, magno ipsarum partium impendio, agitatas, et illarum occasione incursiones, depopulationes, devastationes, direptiones, rixas et homicidia subsecuta fuisse.

§ 2. Volentes, pro nostro pastorali of-Earum deci- ficio, ut litibus huiusmodi et tot scandasionem Ponti-lex commisit lis populorumque nostrorum detrimentis Petro Ghislerio, et iacturis finis imponeretur opportune providere, ipso pontificatus nostri initio, dilectum filium magistrum Ioannem Petrum Ghislerium in utraque Signatura nostra referendarium, et in Consulta nostra praelatum nostrum domesticum, probitate, doctrina, integritate, prudentia et rerum gerendarum usu praeditum atque probatum, ad loca differentiarum praedictarum destinavimus, cum facultate causas et differentias huiusmodi audiendi, cognoscendi, decidendi et fine debito terminandi, et alias prout in nostris desuper confectis in forma brevis litteris plenius continetur.

Easdem Ghislerius terminatiam definiti-

§ 3. Qui quidem Ioannes Petrus, manvit per senton- datis nostris inhaerendo, causas differentiarum praedictarum audivit, cognovit, at-

que per eius diffinitivas sententias composuit et terminavit.

- § 4. A quibus quidem sententiis neutra A qua neutra partium appellavit nec reclamavit, quin-partium appellavit. immo communitates ipsae Urbevetana et Tudertina illas in eorum pleno consilio generali acceptarunt, approbarunt et emologarunt.
- § 5. Cum autem ea pleniorem obtineant firmitatem, quae Sedis Apostolicae confirmari pepraesidio fuerint roborata, communita-tates; tes et homines praedicti nobis humiliter supplicari fecerunt ut praemissa confirmare de benignitate apostolica dignaremur.
- § 6. Nos igitur, qui pacem et quietem inter populos nostros vigere, et quae ad nes, sententias etc. confirmat hunc effectum statuta et ordinata sunt in- Sixtus; violabiliter observari paterno desideramus affectu, litterarum praedictarum, necnon sententiarum, ut praesertur, latarum, et terminationum subsecutarum, et territoriorum adiudicationum ac quarumcumque scripturarum desuper confectarum tenores, necnon confinium praedictorum situationes praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, sententias super confinibus praedictis latas praedictas, ac terminationes et adiudicationes factas et declaratas, juxta illarum continentiam et tenorem, et quaecumque alia inde secuta, auctoritate apostolica, tenore praesentium, confirmamus et approbamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, atque omnes et singulos iuris et facti descetus, si qui forsan intervenerint in cisdem, supplemus.
- § 7. Necnon sententias praedictas et inde secuta quaecumque ab eisdem communitatibus et hominibus perpetuo observari debere, nec ab illis ullo umquam tempore et quovis quaesito colore resiliri posse; sicque per quoscumque iudices ordinarios et delegatos, etiam causarum Pala-

Easque observari mandat; tii Apostolici auditores et S. R. E. cardinales, etiam Umbriae et Perusiae legatos, etiam de latere, ac civitatum praedictarum gubernatores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus; ac ipsis partibus super praemissis perpetuum silentium imponimus.

exequulores de putat;

§ 8. Quocirca venerabilibus fratribus Earundem Perusino et Urbevetano ac Tudertino episcopis per praesentes mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus corum, per se vel alium seu alios, praesenteslitteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte communitatum et hominum praedictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, ac illiset eorum singulisin praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra illos et eorum singulos confirmatione, approbatione, supplicatione, adjectione, decreto et impositione aliisque praemissis pacifice frui et gaudere. Non permittentes eos seu eorum aliquem desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari, perturbari aut inquietari; contradictores quoslibet et rebelles censuris et poenis ecclesiasticis aliisque iuris et facti remediis, eadem auctoritate nostra, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, illos sententias, censuras et poenas huiusmodi incurrisse declarando, ac easdem censuras et poenas etiam iteratis vicibus aggravando, et interdictum ecclesiasticum apponendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

Obstantibus

§ 9. Non obstantibus praemissis ac felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diactis, dummodo aliquis, earumdem praesentium vigore, ultra tres diaetas ad iudicium non trahatur, ac nostra de non tollendo iure quaesito, et aliis quibusvis apostolicis constitutionibus et ordinationibus; necnon dictarum civitatum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque. Seu si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam, et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv aprilis mdlxxxvi, pontificatus nostri anno 1.

Dat. die 15 aprilis 1586, pontif. anno 1.

### XLIII:

De decies centenis millibus nummum aureorum in arce S. Angeli repositis, et nullo umquam tempore, nisi in praescriptis casibus, detrahendis.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Ad clavum apostolicae servitutis in puppi militantis Ecclesiæ, non meritis no- causis necesse stris, sed divinae voluntatis dispositione, stolicam difficillimis his temporibus constituti, non habere. solum praesentes fluctus, quibus B. Petri navicula saepius iactatur, mente pervigili circumspicimus, sed procul etiam atque a longe impendentes tempestates, non sine magna animi sollicitudine, prospicimus, easque consilio et vigilantia, quantum cum Domino possumus, praecavere ac vitare studemus. Circumstant nos undi-

Plurimis de

que multorum generum pericula, mala p intestina quotidie magis ingravescunt, bello ardent provinciae, haeretici implacabili odio inflammati in nos rapiuntur, hostis teterrimus et potentissimus Turca, alter Assur virga furoris Domini cervicibus nostris semper imminet, quique communes sunt catholicae religionis et christiani nominis inimici, iidem Romanam in primis Ecclesiam et Apostolicam hanc Sedem fidei petram et fidelium omnium matrem acerbissime oderunt, eiusque auctoritatem, amplitudinem, statum convellere, quod Deus avertat, ac labefactare vehementer atque avide concupiscunt. Et nos quidem, dubios rerum eventus et occulta discrimina, quae non sine causa timere cogimur, saepenumero expendentes, non in nobis ipsis spem collocamus, neque carnem ponimus brachium nostrum, sed oculos in coelum sustollimus ad custodem Israel, eumque ipsum, qui numquam dormit neque dormitat, saepe cum lacrymis excitamus ut aliquando, e somno exurgens, mari et ventis imperet, et tranquillitatem faciat; sed tamen ab eodem, in quo spes omnes nostrae resident, edocti sumus noctu vigilandum esse patrifamilias, ne fures domum perfodiant, servumque supra eius familiam constitutum non solum fidelem esse debere, sed prudentem; nec temere tentandum Dominum ut in iis quae consiliis nostris et ratione gubernari possunt, non tam divinam opem, quae semper expetenda est, quam miracula requirere videamur. Quare ad humanae prudentiae subsidia ita confugimus, ut in Deo potissimum speremus. ad cuius gloriam, atque ad sanctae Romanae Ecclesiae utilitatem, populorumque nostrorum quietem et defensionem omnia dirigimus. Nam cum Illius vicem in terris, licet immeriti, geramus, qui rex pacificus et sacerdos est in aeternum, utraque potestate sacerdotali et regali eo-

rum praecipue commodis et incolumitati consulere debemus, qui sub peculiari tutela et ditione huius Sanctae Sedis sunt constituti; in quo quidem pastoris etiam officium exercemus, ut praeclare nos admonet beatissimus Pontifex Gregorius, a quo pastores obiurgantur, qui de externa gregis utilitate non sunt solliciti. Pastores, inquit, sic erga interiora studia subditorum suorum ferveant, quatenus in eis exterioris quoque vitae providentiam non relinquant.

§ 1. Quod igitur a nobis pastoralis pro- Hic ideo Ponvidentiae debitum requirit, providere cu-tifex decies milia pientes ne aliquando repentina aliqua et aureorum numimprovisa vi, quod superiorum temporum anno sui ponluctuosa monent exempla, nos successo- inde ticite et resve nostri et populi nobis subiecti op- absque alicuius oneris imposiprimantur, neve ad dubios casus a pecu-tione collegit; nia omnino imparati simus, quae in ipso motu et trepidatione difficulter admodum, non sine magno civitatum et provinciarum incommodo, conficitur, quibus parcere cupimus, et, quod gravius est, iam sera et inopportuna diligentia saepius frustra et inutiliter conficitur, quaeque si in tempore curata et praeparata sit, ad copias aliaque praesidia comparanda magno usui et adiumento esse potest; ob eas causas decrevimus certam pecuniae summam, benedicente Domino, nullo nostrorum extraordinario onere congestam, sed praeter alias recte colligendae pecuniae vias, nostra etiam parsimonia frugalitateque pontificia comparatam, hoc est ad decies centena millia aureorum nummum, seponere, tamquam sacrum Ecclesiae Romanae peculium et praecipuum aerarium, quod bonorum immobilium instar sit, atque ad certos casus, hac nostra ordinatione praescriptos, erogandum, fideliter integreque reservatum, ac praeclare paratum ipsa Sedes Apostolica Ecclesiaque Romana habeat. Etenim inter omnia praesidia ac firmamenta, quae ad reipublicae

tificatus hinc

defensionem et conservationem necessaria, sapientum iudicio, putantur, magnam sapientissimus Salomon vim et facultatem pecuniae tribuit verbis illis: Utilior est sapientia cum divitiis, et magis prodest; sicut enim protegit sapientia, sic protegit pecunia. Quod sane divino consilio a veteris Testamenti Patribus factum esse animadvertimus, cum in Dei etiam templo, magnam auri argentique copiam ingentemque thesaurum ad necessitates reservatum esse, sacris libris et Regum et Machabaeorum testatum sit. Habuit etiam Christus Dominus loculos, et quae a fidelibus oblata erant, reservavit, ut Ecclesiae necessitatibus subveniret, sicque formam instituit ecclesiasticae pecuniae servandae, inquit sanctus Augustinus; habet etiam Ecclesia aurum, ait Beatus Ambrosius, ut, cum necesse est, illud tunc non servet, sed servatum eroget; et ex eo tèmpore, quo prima christianae religionis iacta fuerunt fundamenta, sanctus Sixtus, praedecessor noster et martyr, levitae Laurentio, qui martyrio insignis fuit, Ecclesiae thesauros tradiderat asservandos; quos idem Christi athleta fortissimus, ex manibus tyranni, qui, praeter christianorum innocentem sanguinem, et aurum Ecclesiae sitiebat, in pauperes celeriter distribuendo, eripuit.

pro dictæ Sedis sidio reponit, Paulo dicat, in-

§ 2. His itaque rationibus et causis Et modo in aliisque ad Dei gloriam atque Ecclesiae arce S. Angeli utilitatem spectantibus nos adducti, motu Apostolica pra- proprio et ex certa nostra scientia, habita Deoque et eius super hoc cum venerabilibus fratribus no-Virgini Matri stris S.R.E. cardinalibus in consistorio nostolis Petro et stro secreto matura consultatione, de eodeque promi rum consilio et unanimi assensu, hac noin casibus hic stra perpetuo valitura constitutione atque expressis)vetat; ordinatione, supradictam a nobis simul congestam pecuniae summam, in pontificia S. Angeli arce, certo sanctiori aerarii loco, quem eo nomine constituimus, in quibusdam certis designatis scriniis,

collocamus, reponimus, asservamus atque assignamus; eamque ita collocatam et asservatam, Christo Domino, cuius in terris vices gerimus, Beatissimae Virgini Dei Genitrici Mariae ac sanctis apostolis Petro et Paulo ea lege offerimus atque dicamus, ut inde, ne nobis quidem eam, neque totam nec vero partem aliquam, etiam minimam, promi umquam liceat, praeterquam si pro recuperatione Terrae Sanctae et generali contra Turcas expeditione bellum aliquando suscipiendum erit, tuncque ctiam postquam christianus exercitus comparatus erit, ac mare ad ipsorum Turcarum fines traiecerit; si praeterea tanta annonae et rei frumentariae inopia sit, ut fames populo interitum allatura videatur, aut si pestilentiae lues grassetur; si manifestum periculum immineat, ne aliqua ex christianis provinciis ab infidelibus et catholicae Ecclesiae hostibus occupetur, tuncque subsidii tantum ferendi causa; si bellum contra Statum S. R. E. in Italia inferretur, tuncque dumtaxat cum iustus atque integer exercitus in ipsos etiam ecclesiasticae ditionis fines pervaserit, vel prope iam sh, ut qui loca finitima invaserunt, ad occupandum civitates et loca ditionis ecclesiasticae irrumpant; si belli sumptus faciendus erit pro civitatis, quae, temporali ditioni sanctae Romanae Ecclesiae subiecta, ab ipsius obedientia (quod Deus avertat) defecerit, recuperatione et conservatione, aut pro civitate ae ditione, quae ad Sedem Apostolicam devolveretur, recuperanda et conservanda; si quando quis in eam se intruderet seu occuparet, aut occupationis et intrusionis periculum instaret atque urgeret. In his autem omnibus casibus praescriptis ac permissis, in quibus aliqua pecuniae portio semel aut saepius sumi licebit, id semper moderate fiat, eaque cautio ratioque adhibeatur ut omnino saltem integra medietas constitutae huius aerarii pecuniae

remaneat. Practerea consensum duarum saltem ex tribus partibus cardinalium, qui consistorio interfuerint, praestari, decretumque ipsum eorumdem cardinalium consentientium subscriptione roborari volumus.

gare declarat;

§ 3. Extra hos autem praescriptos ca-1dque se ser- sus, omnem huius pecuniae, Deo ut suvaturum iure-iurando vovet, pra dicatae, vel omnino vel afiqua ex parte et eius succes-sores dictum amovendae aut erogandae potestatem anoiuramentum li- bis prorsus abdicamus, abdicatamque plane esse volumus. Statuentes, quemadmodum supradictum est, ut instar bonorum immobilium Ecclesiae sit et habeatur; eamdemque sic asservatam et repositam ac Deo dicatam, nos integram conservaturos esse, ac perinde omnino atque res et bona Ecclesiae immobilia nos habituros esse promittimus, iuramus et vovemus. Cuius rei servandae vinculo, sicut nos adstringimus, ita successores etiam nostri se eodem devinctos esse norint, tum boni publici casu, quod summo studio procurare debent, tum pontificalis muneris religione, qua obstrictos, non modo non rescindere, sed inviolate observare oportet, quae a praedecessoribus utiliter sancteque constituta esse vident, tum denique divinae iustitiae lege, ex qua intelligant se, prout divinae litterae exemplaque significant, ac Patrum documenta declarant, gravissimas poenas daturos esse, si rem Deo dicatam, aliter ac praescriptum est dispensarint.

tus fait;

§ 4. Cuius rei non minus insigne, quam Exemplum tremendum exemplum in Machabæorum proponit impii historia memoriae traditum est, de impio necuniam ab atque audaci Heliodoro, qui, cum pecuaerario templi niam a sacro templi Dei aerario auferre liens, Dei iussu moliretur, armato quodam equite, aspeacriter percus-sus et verbera, ctu terribili, subito divinitus apparente, equi calcibus impetitus, a duobus quoque iuvenibus, Dei item iussu apparentibus, flagellis verberatus ac plagis gravissimis affectus est. At vero nos, religiosa corum

conscientia pontificiaque caritate confisi, non modo non dubitamus, sed plane speramus fore ut aerarium hoc nostrum, quod, nostra pontificali sollicitudine partum ac Deo dicatum, ad necessarios praescriptos casus reservavimus, ita diligentissime reservent, ut nos maxime facturos esse professi sumus ac profitemur.

§ 5. Si vero alii casus aliquando inciderint, qui etiam maiorem ex aerario pro-praescriptos at mendae pecuniae rationem haberent, no-ioris lumus tamen quod de his certis casibus non constituimus et praescripsimus, ullo um- sed ad litteram intelligi debere quam tempore, nec etiam dum Sedes A- decernit, ex postolica per obitum Romani Pontificis pressis; vacaverit, ad illos qui maioris rationis vim habere viderentur, extensionem fieri, aut ullo modo de illis interpretari licere. Sed nostram hanc ordinationem constitutionemve ad litteram intelligi debere decernimus. Nam successoribus nostris aeque ac nobis, etiam siqui alii casus inciderint, in quibus magnae etiam impensae insumendae aliquando erunt pecuniae, opes aliunde non deerunt, quibus, conservata hac in hoc a nobis constituto et sancito aerario summa, occurri necessitatibus incidentibus poterit. Etenim, si a nobis, qui in hoc ipso Pontificatus nostriingressu multis difficultatibus oppressi, ad sublevandam annonae inopiam, ad exules facinorososque homines publicae quietis perturbatores coercendos, atque ad basilicas religiosissimas et toto terrarum orbe celeberrimas reficiendas atque instaurandas, cultumque divinum in hac alma Urbe, quae christianae religionis sedes est et domicilium, novis etiam sacris aedificiis atque ornamentis amplificandum, tum etiam ob salubris et copiosae aquae ad loca Urbis acclivia, quae illa maxime indigent, operosam deductionem, aliasque gravissimas ob causas multiplices et maximas impensas subire coacti su-

Casus hie vim habentes. causis hic ex-

An. C. 1586

mus, aerarii huius pecunia, nostra sedulitate et diligentia reposita, et ad certos praescriptos casus reservata non esset, sed in varios alios usus a nobis pro iusto arbitratu nostro erogaretur, nullus quidem locus iustae adversus nos guerelae successoribus nostris relinqueretur, et nihilominus pro necessitatibus, etiam quae de repente inciderent, sumptus subire et eis providere cogerentur. Propterea iis durum videri nullo modo debet, si, conservata aerarii praedicti summa, quae faciliorem ad alios nummos sibi comparandos viam munit, aliunde pecuniam sumere debeant, quam in sumptus pro temporum varietate necessarios erogent.

primum reponi iubet;

§ 6. Immo vero illud rationi valde con-Pecuniam di-sentaneum est ut, quam inde pecuniae ceptam, quam partem in praescriptis illis casibus sumpserint, eam integram, cum primum sumptus in iis faciendi occasio cessaverit, plane in ipsum aerarium unde acceperunt, restituant ac reponant.

tionis.

§ 7. Et vero, ut ob causas tantum su-Claves sex pra plane praescriptas, ex codem aerario dictae pecuniae pecunia iuste legitimeque sumatur, ad institutas sex illius custodiam sex claves adhiberi iubeminatis assi- mus, quarum tres cardinalibus item triiuramento de bus, qui ordinum capita dicuntur, quiobservan. præ-missa sub pona que in Romana Curia praesentes adsint; excommunica- illis vero absentibus, tribus aliis, qui in eisdem ordinibus eis proximi erunt, eorumque locum eo tempore gesserint, sigillatim assignentur; quarta S. R. E. camerario; quinta decano clericorum Camerae Apostolicae, a quo illam aliis tradi non liceat, nisi praesentibus et consentientibus eiusdem Camerae clericis duobus; sexta denique thesaurario generali. Claves vero duae portarum aerarii huius sic a nobis constituti, altera collegii cardinalium decano, eoque absente, antiquiori in ordine cardinali in Urbe existenti; altera nostro et pro tempore existenti Romani Pontificis thesaurario secreto asservandae tradantur; qui omnes iurabunt se neque claves daturos neque extractioni praefatae pecuniae consensuros, nisi in casibus suprascriptis, et tunc nisi consensu duarum partium cardinalium ut supra interveniente.

§ 8. Volumus insuper ab eiusdem castri Sancti Angeli nunc et pro tempore geli praemissa praesecto iuramentum deserri, atque ad servare iuret. illud praestandum in manibus S. R. E. camerarii teneri, se non permissurum, quavis iussione et quibusvis clausulis munita non obstante, ex aerario per nos constituto aliquam pecuniarum quantitatem auferri, nisi forma per nos tradita observata. Si vero contra hoc iuramentum fecerint, pecuniaeque ex aerario partem aliquam, vel minimam, contra huius ordinationis constitutionisque nostrae praescriptum sumi, promi detrahique permiserint, anathematis poenam ipso facto subeant.

§ 9. Id quoque statuimus et sancimus, Contrarium tentantes poeut omnes et singuli, tam saeculares, qua- nas hic dictas vis dignitate, etiam ducali aut regia fulgentes, quam ecclesiastici, cuiusvis ordinis et dignitatis, etiam episcopi vel archiepiscopi vel cardinales, qui de pecuniis ex eodem aerario, praeter casus et formam supra praescriptos, sumendis amovendisve tractarint, consuluerint, insinuaverint, suaserint aut suadere tentarint, eo ipso sententiam excommunicationis incurrant, a qua nisi ab ipso Pontifice, praeterquam in mortis articulo, absolvi nequeant; ac praeterea S. R. E. Sedisque Apostolicae iidem rebelles laesaeque maiestatis rei esse censeantur, omnibusque ecclesiis, monasteriis et aliis per eos quomodolibet obtentis ecclesiasticis beneficiis eo ipso privati, cum ad illa tum ad alia in posterum obtinenda inhabiles existant. Quod si aliquando eos reintegrari contigerit, nihilominus infames etiam remaneant, nec vero umquam iis ad honores, gradus dignitatesque in posterum aditus pa-

bullae curent.

§ 10. Volumus autem quod, sicut om-Cardinales o- nes et singuli cardinales praesentes conptione vel ac-stitutionem huiusmodi, quantum in eis riam observa- crit, observare, illique non contravenire. tionem huius nec Pontificibus contrafacientibus consentire, aut absolutionem a iuramento praestito non petere, nec oblatam aut concessam acceptare, in consistorio nostro secreto promiserunt et iurarunt, idem per absentes cardinales a consistorio in habitatione eorum, et a Romana Curia, ut quandocumque ad eamdem Curiam se contulerint, ac per futuros pro tempore cardinales in assumptione pilei promitti et iurari debeat; ac promissionem et iuramentum huiusmodi in formula iuramenti per eosdem cardinales praestari soliti adiungi et inscribi debere; ac contrafacientes poenam periurii et perpetuae infamiae, iuris et facti eo ipso incurrere decernimus.

promittant.

§ 11. Praeterea quod ipsi cardinales, in conclavi occurrente Apostolicae Sedis vacatione, in dinales, et e- conclavi, quando de observandis felicis tiam Posities recordationis praedecessorum nostrorum nem, iuramento Iulii II litteris super electione Romani Pontificis, et Pii V ne civitates et loca S. R. E. infeudentur, et aliis constitutionibus iuramentum praestare solent, etiam de inviolabiliter observanda praesenti constitutione nostra, per quemlibet eorum, qui in Romanum Pontificem electus fuerit; et postmodum idem ad summi pontificatus fastigium assumptus, post eius assumptionem hoc ipsum promittere ac iurare, et deinde, post coronationem suam, promissionem et iuramentum huiusmodi per litteras suas speciales harum confirmatorias reiterari debeat. Quod si illud a Pontifice, quod credendum non est, recusabitur aut differetur, tunc dicti cardinales in primo consistorio secreto, et praeapud eum omni cum instantia et instantissime pro praesentium observatione petere et rogare ac obtestari non cessent. Quod si semel atque iterum enixe rogatus eiusmodi iuramentum praestare diutius etiam distulerit, tunc demum omnes singulosque cardinales ea lege adstringimus, ut in singulos annos quinquies, in die scilicet Natali Domini, in Pascha Resurrectionis, in festo solemni S. Petri, die praeterea anniversario creationis et coronationis, ipsum Pontificem instanter, instantius atque instantissime rogent, orent, obsecrent atque obtestentur, ut de sancito hoc aerario, quod Deo obtulimus et dicavimus, ad praescriptum custodiendo servandoque sancte iuret, idque ut omnino efficiat, tamdiu quoad plene effecerit, diligentissime curare studeant, statuimus et ordinamus.

§ 12. Has vero nostras litteras in li- Haec bulla in bellum redigi, et post praedictas Iulii II conclavilegatur et Pii V litteras, quae in ipso conclavi in Cancellariae legi solent, aliisque constitutionibus apostolicis adiungi, et in quinterno etiam Cancellariae Apostolicae, una cum aliis constitutionibus nostris describi, et in valvis basilicae B. Petri principis apostolorum et in Cancellaria nostra Apostolica ac in acie Campi Florae publicari.

§ 13. Earumque transumptis et exemplis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis et sigillo alicuius praelati seu personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eamdem fidem ubique haberi, in iudicio et extra, quae praesentibus haberetur, volumus et iubemus.

§ 14. Si quis autem fortasse nostrorum si successosuccessorum, id quod minime credimus, nerint, agi pohuic nostrae constitutioni omnino aut ali- terit contra qua ex parte derogare aut contra statuere dinalium convoluerit, aut depromptam pecuniam, ut sentient. consupra sancitum est, in idem aerarium non cipue eorum decanus et capita ordinum | restituerit, admonemus, post derogantis

aut contra statuentis contraque facientis | obitum, liberum esse successoribus, ea derogatione et quibusvis aliis quae contra statuta sunt non obstantibus, pro pecunia contra huius constitutionis praescriptum sumpta ac deprompta recuperanda. adversus Pontificis derogantis et contrafacientis et cardinalium idem consentientium posteros seu conjunctos omnes, quibus ab ipso Pontifice aut cardinalibus bona quovis titulo vel quavis ratione obvenerint, agere, et possessionem bonorum, quae ad ipsos posteros pervenerint, adipisci retinerique, donec quicquid pecuniae depromptum est, id omne in aerarium referatur et restituatur; atque ipsa bona, si quo modo, ut supra dictum est, a forma per nos constituta recedi contigerit, huiusmodi obligationi atque oneri obnoxia et addicta esse volumus, singulis, quae in nostris litteris adversari possent vel quoquomodo obesse, penitus remotis ac non obstantibus.

§ 15. Nulli ergo omnino hominum li-Sanctio poena- ceat hanc paginam nostrae constitutionis, collocationis, repositionis, asservationis, assignationis, oblationis, dicationis, abdicationis, promissionis, iuramenti, voti, professionis, sanctionis, adstrictionum, decretorum, statutorum, ordinationis, iussionum, admonitionis et voluntatum infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, undecimo kalendas maii, pontificatus nostri anno 1.

+ Ego Sixtus, catholicae Ecclesiae epi-Papae subsr. scopus, promitto, voveo et iuro.

DE VENTRE MATRIS MEÆ TU ES DEUS PROTECTOR MEUS.

+ Ego A. cardinalis Farnesius, episcopus Ostien., vice-cancellarius, promitto, voveo et iuro.

Cardinalium

- + Ego Iacobus cardinalis Sabellus, episcopus Portuensis, promitto, voveo et
- + Ego Ioannes Antonius cardinalis Sancti Georgii, episcopus Tusculanus, promitto, voveo et iuro.
- + Ego Io. Franciscus cardinalis de Gambara, episcopus Praenestinus, promitto, voveo et iuro.
- + Ego M. S. cardinalis de Altaemps promitto, voveo et iuro.
- + Ego Innicus Avalus cardinalis de Aragonia promitto, voveo et iuro.
- + Ego Marcus Antonius cardinalis Columna promitto, voveo et iuro.
- + Ego P. cardinalis Sanctacrucius promitto, voveo et iuro.
- + Fr. Michael Bonellus cardinalis Alexandrinus promitto, voveo et iuro.
- + Ego Ludovicus cardinalis Madrucius promitto, voveo et iuro.
- + Ego N. cardinalis Senonensis promitto, voveo et iuro.
- + Iulius Antonius cardinalis Sanctae Severinae promitto, voveo et iuro.
- + P. cardinalis Caesius promitto, voveo et iuro.
- + Ego Hieronymus cardinalis Rusticucius promitto, voveo et iuro.
- + Ego Io. Hieronymus cardinalis Albanus promitto, voveo et iuro.
- + Ego Philippus Boncompagnus cardinalis Sancti Sixtì promitto, voveo et iuro.
- + Ego Hieronymus cardinalis Simoncellus promitto, voveo et iuro.
- + P. cardinalis Deza promitto, voveo et iuro.
- + Ego Antonius cardinalis Caraffa promitto, voveo et iuro.
- + Ego Io. Antonius cardinalis Sanctorum Quatuor promitto, voveo et iuro.

- + Ego Ioannes Baptista cardinalis Sancti Marcelli promitto, voveo et iuro.
- + Ego Vincentius cardinalis Montis Regalis promitto, voveo et iuro.
- + Ego Scipio cardinalis Lancellottus promitto, voveo et iuro.
- + Ego Vincentius cardinalis Gonzaga promitto, voveo et iuro.
- + Ego Henricus cardinalis Caietanus promitto, voveo et iuro.
- + Ego Io. Baptista cardinalis Castrucius promitto, voveo et iuro.
- + Ego Federicus cardinalis Cornelius promitto, voveo et iuro.
- + Ego Dominicus cardinalis Pinellus promitto, voveo et iuro.
- + Ego Decius cardinalis Azzolinus promitto, voveo et iuro.
- + Ego Hippolytus cardinalis Aldobrandinus promitto, voveo et iuro.
- + Ego Ferdinandus cardinalis de Medicis promitto, voveo et iuro.
- + Ego Philippus cardinalis Vastavillanus promitto, voveo et iuro.
- + Ego Franciscus cardinalis Sfortia promitto, iuro et voveo.
- + Ego Alexander cardinalis Montaltus promitto, iuro et voveo.

Dat. die 21 aprilis 1586, pontis. anno 1.

## XLIV.

Confirmatio congregationis Beatae Mariae Fuliensis strictioris observantiae monachorum Ordinis Cisterciensis Sancti Benedicti, cum gratiarum elargitione.

#### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Religiosos viros, qui, divino spiritu afflati, arctiorem, quam ab initio professi fuerint, ac priscis sanctorum patrum moribus magis similem vitae rationem sibi

Exordium.

laudabili proposito confovere, et ita alios ad eorum imitanda vestigia incitare, pro pastorali officio divinitus commisso, plurimum semper intendimus.

- § 1. Sane cum ad nos nuper perlatum fuerit in vestro monasterio, sublatis qui- rio S. Mariae buscumque pravis abusibus, institutionem observantia disciplinae mox et disciplinam monasticam in longe me- introducta suit. liorem formam restitutam et reintegratam, vosque religionis et pietatis amore ita incensos existere ut non solum ab esu carnium quibuscumque temporibus, etiam ab Ecclesia permissis, et a potu vini abstineatis, sed ctiam in laboribus, ieiuniis, orationibus, carnis maceratione et mortificatione aliisque poenitentiae operibus exercendis strictiorem et severiorem, quam reliqui monachi Sancti Benedicti Cisterciensis Ordinis, Regulam observare studeatis.
- § 2. Nos, vestram hanc piam et salu- Hic Pontifex tarem intentionem plurimum in Domino commendantes, quo magis pacato et tranquillo animo in humilitatis spiritu divinis obsequiis insistere, piumque institutum prosequi absque impedimento possitis. vestris supplicationibus inclinati, ritus, mores, vitae normam et reformationem ad arctiorem regularis disciplinae observantiam in istud monasterium nuper introductam, dummodo sacris canonibus et concilii Tridentini decretis ac supradictae Sancti Benedicti Regulae iampridem auctoritate apostolica approbatae consona sint, auctoritate praesentium approbamus et confirmamus, illaque praesentium litterarum patrocinio communimus, vobisque ac illis, qui perpetuis futuris temporibus in isto monasterio regularem professionem emiserint, ut ea observare licite possitis, licentiam concedimus.
- § 3. Interdicimus etiam dilectis filiis Superioribus abbati monasterii Cistercii, Cabilonensis dicti Ordinis inipsis suapte sponte praescribunt, in suo | dioecesis, ceterisque superioribus pro tem- dicta vivendi

ipsos pore existentibus eiusdem Ordinis, ne vos | et ordinationibus apostolicis, ac in con- Contrartis quinorma retrahant: aut eos, qui posthac erunt in isto mona-

sterio recepti et ad professionem admissi, ad relaxandum et remittendum aliqua ex parte rigorem istius observantiae, utendumque indultis et dispensationibus apostolicis, quibus vetustam vestri Ordinis et primaevam institutionem illiusque austeritatem diversi nostri praedecessorès mansuetudine quadam temperarunt, laxiorem, honestam tamen vivendi normam permiserunt et benigne indulserunt, quovis praetextu aut quaesito colore, invitos cogere vel compellere, aut vos in praemissis molestare aut impedire audeant vel praesumant. Quod si quid tale attentaverint, aut vobis iniungere, praecipere et mandare praesumpserint, vos ac pro tempore futuros istius monasterii abbatem et monachos ad obediendum talibus illorum praeceptis et iussis minime teneri decernimus. Ita ut nihilominus, etiam illis contradicentibus, absque alicuius poenae vel censurae ecclesiasticae incursu, in hoc vestro instituto perseverare libere et licite valeatis.

ctionem praeservat;

§ 4. Ceterum volumus ut in reliquis, Superiorita- quae praemissis vestris arctioribus institem vero et om-nem iurisdi- tutis et disciplinae regulari non erunt coneis traria, eorum visitationi, correctioni, omnimodae iurisdictioni et superioritati, sicuti hactenus fuistis, in posterum vos vestrique successores subjecti sitis, et ab illorum obedientia neguaquam tali occasione recedatis.

- § 5. Quod si umquam controversia, Cognitionem dubitatio seu discordia exorta erit super vendi normam praemissis, utrum scilicet vestri mores oriundi sibi re- vestrumque vivendi genus praedictae Sancti Benedicti Regulae adversentur, talis controversiae cognitionem, definitionem et decisionem nobis dumtaxat et Romano Pontifici pro tempore existenti reser-
  - § 6. Non obstantibus constitutionibus

ciliis, etiam generalibus, editis; et prae-rogat. dictorum ac aliorum quorumvis Ordinum et monasteriorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illorum superioribus et generalibus ceterisque personis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, illorum tenores pro expressis habentes, ad effectum praesentium dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die v maii MDLXXXVI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 5 maii 1586, pontif. anno II.

# XLV.

Prohibitio quod de cetero nulla corpora defunctorum, praeterquam regalia, in choris et aliis locis intra septa et clausuram monasteriorum monialium in regnis Hispaniarum sepeliri valeant 1

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio nostro et Sedis Apostolicae in partibus Hispaniarum commoranti, cum potestate legati de latere nuntio, salutem et apostolicam benedictionem.

Circa pastoralis officii curam nobis, meritis licet imparibus, desuper commis- da monialium sam, quantum nobis ex alto permittitur, invigilantes, assidue ad ea, per quae perniciosis abusibus et exinde provenientibus scandalis obvietur, ac in monasteriis singulis, praesertim foeminei sexus, debita clausura servetur, et sanctimonialium in eis sub Religionis iugo Christo Salvatori in castitatis holocausto famulatum af-

1 Ex Regest. in Secret. Brev.

Pontificis

fectantium quieti et animarum saluti consulatur, liberter intendimus, ac in his nostrae vigilantiae partes propensius impartimur, prout in Domino salubriter expedire conspicimus.

in rubrica,

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, non-Causa fa- nullae personae laicae in regnis Hispabitionis de qua niarum degentes, saepius eo temeritatis deveniant ut, sub praetextu quod alias suorum defunctorum corpora in certis eorum cappellis seu monialium choris vel aliis locis intra septa et clausuram monasteriorum monialium S. Augustini vel alterius Ordinis, sub cura et regimine fratrum et superiorum Ordinis fratrum Praedicatorum viventium, existentibus, sepelire seu deponere consueverint, ab huiusmodi scandaloso abusu desistere non curantes, murum chori ecclesiarum monasteriorum huiusmodi pro introducendis cadaveribus rumpere et clausuram huiusmodi violare praesumant, in non modicum christifidelium scandalum.

Prohibitio.

§ 2. Nos, pro nostri pastoralis officii munere, scandaloso abusui et pernicioso exemplo huiusmodi obviare, ac monasteriorum clausurae et monialium in illis degentium quieti et animarum saluti, quantum cum Deo possumus, providere volentes, ac certam de praemissis notitiam habentes, motu proprio, non adalicuius desuper nobis oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione, discretioni tuae per apostolica scripta committimus et mandamus ut auctoritate nostra prohibeas et statuas quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, nulla prorsus defunctorum corpora, praeterquam regalia, in choris, cappellis, capitulis vel aliis Iocis intra septa ecclesiarum huiusmodi existentibus, quovis praetextu aut colore, sepeliri aut deponi, perpetuo vel ad tempus, neque tumbae aut sepulturae intra septa et clausuram huiusmodi, cum stemmatibus aut insignibus vel alias quomodolibet, exceptis regalibus, fieri aut construi vel refici possint aut valeant quoauomodo.

- § 3. Et quod de praesenti forsan con-Si quae se-pullurae intra structae ex dictis locis intra clausuram clausuram conhuiusmodi existentibus, penitus et omnino alio trasferenamoveri, et ad alium locum in ecclesiis dae. monasteriorum praedictorum, extra tamen clausuram, arbitrio superiorum praedictorum et partium interesse habentium, transferri debeant.
- § 4. Siquae ivero cappellae, etiam ad Cappellarum ianuae extra aliquas particulares personas quovis iure clausuram spectantes, intra eanidem clausuram repe- periendae. riantur, ad quas, pro defunctorum corporibus inibi sepeliendis, ex ipsa ecclesia non nisi diruto muro pateat ingressus. earumdem cappellarum ianuae, quae de praesenti intra eamdem clausuram aperte existunt, occludi, et illis penitus clausis. alia ostia extra clausuram huiusmodi in eadem ecclesia aperiri et fieri debeant. ita quod pro ingressu cappellarum huiusmodi vel alias quomodolibet nullo modo eadem clausura de cetero violetur.
- § 5. Ac etiam ita in futurum, sub excommunicationis maioris latae sententiae nuncio ipso facto per contravenientes incurrencessae facultates. dae poena, a quanonnisi per nos aut successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes absolvi possint, perpetuo observari eadem auctoritate praecipias et mandes, monialesque et conventus monialium seu domorum huiusmodi super praemissis a quoquam, etiam praetextu cuiuscumque consuetudinis, etiam immemorabilis, quam eadem auctoritate revoces et annulles, aut alias quovis colore nullatenus molestari, perturbari aut inquietari posse; necnon quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate. scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernas, contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas alia-

que opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; ac. legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

derogatio.

§ 6. Non obstantibus praemissis, ac, Obstantium quatenus opus sit, nostra de non tollendo iure quaesito; necnon felicis recordationis Bonifacii PapaeVIII, praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem et dioecesim, nisi in certis casibus, et in illis, ultra unam diaetam a finesuae dioecesis ad iudicium evocetur. Seu ne iudices a Sede praedicta deputati extra civitatem et dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere praesumant; et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur; aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac statutis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, a supradicta sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, nonis maii, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 7 maii 1586, pontif. anno II.

## XLVI.

Approbatio, declaratio et extensio constitutionum editarum a Pontificibus praedecessoribus circa solutionem annatarum, communium et quindenniorum de beneficiis ecclesiasticis Romanae Camerae Apostolicae debitorum 1

# Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Camerae nostrae Apostolicae et collegii fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium constitutionis. et officialium Romanae Curiae, de annatis et quindenniis participantium, indemnitati, prout tenemur, consulere, et eorum iura illaesa praeservari volentes, ea, quae propterea a praedecessoribus nostris provide statuta fuerunt et ordinata, ut inviolate observentur, confirmationis nostrae munimine roboramus et innovamus, et alias desuper disponimus, prout rationi consentaneum esse, et in Domino conspicimus expedire.

§ 1. Itaque, motu proprio et ex certa scientia nostra, quascumque, tam sub II, lil et IV et plumbo quam in forma brevis et motus Pii Vetaliorum Pontificum. proprii litteras felicis recordationis Pauli secundi et eiusdem nominis tertii, Pauli quarti ac Pii quinti, necnon quorumcumque aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum super solutione annatarum, communium, quindenniorum et aliorum iurium, ratione provisionum seu unionum perpetuarum quorumcumque beneficiorum ecclesiasticorum, per Sedem Apostolicam factarum et facienda-

1 De hac materia, ultra ea quae sunt in extravagantibus, extant in hoc opere Pauli II const. VIII, Decet, tom. v, pag. 197; Innoc. VIII const. IV, Apostolicae, ibidem, pag. 311; Iulii II const. vi, Romani, ibidem, pag. 152; Clem. VII const. xli, Cum sicut, tom. iv pag. 523; Iulii III const.xxvII, Cupientes, ibidem, pag. 473; Pauli IV const. xvi, Incumbentia, ibid., pag. 523, et const. xxv, Decens, ibidem, pag. 533. necnon Pii V const. Lx, Apostolicae, tom. VII, pag. 598.

rum, editas, confirmatas et innovatas, cum

omnibus clausulis, decretis, derogationibus ac censuris et poenis in illis contentis, necnon omnia et singula per quoscumque iudices, executores et commissarios, in praemissis et circa ea quomodolibet gesta et executa, ac inde secuta quaecumque, auctoritate apostolica, tenore praesentium, approbamus et confirmamus, necnon illis perpetuae et irrefragabilis firmitatis robur adiicimus, omnesque et singulos iuris et facti ac solemnitatum et alios defectus, sigui forsan intervenerint in eisdem, supplemus, atque illas et illa, quatenus opus sit, innovamus.

§ 2. Praeterea, quoniam quindennio-Extensio ad rum usus et solutio ratione beneficiorum niones beneg- unitorum constituta sunt, quia illorum ciorum hic non vacatio amplius non speratur, et ut propterea damnum ex hoc Camerae Apostolicae et collegio cardinalium et Romanae Curiae officialibus praedictis emergens sarciatur; nos, attendentes quod tantumdem detrimenti Camerae, collegio et officialibus praefatis, ex unionibus quae ab ordinariis locorum et aliis fiunt, provenit, ac propterea aequum esse censentes ut quod in unionibus per Sedem Apostolicam factis obtinet, illud idem et fortius in unionibus per ipsos ordinarios factis et faciendis observetur; licetque in constitutionibus et litteris praedecessorum praefatorum comprehendi videatur, tamen, ut cuivis dubitandi occasio praecidatur, motu et scientia similibus, ac de apostolicae potestatis plenitudine, tenore praesentium, statuimus, decernimus et declaramus quod uniones, annexiones, incorporationes, applicationes et submissiones de'quibuscumque beneficiis ecclesiasticis, tam sæcularibus quam regularibus, etiamsi monasteria monialium et hospitalia fuerint, qua tamen, tempore ipsarum unionum, cura, conventu et hospitalitate carue-

beneficia unicis litteris comprehensa sint, quorum quilibet annuus valor vigintiquatuor ducatos auri de Camera, secundum communem extimationem, non excedat, dummodo tamen omnium insimul illum transcendant, cuicumque ecclesiae, monasterio, collegio, domui, societati, congregationi, Ordini, militiae, hospitali, seminario aut alio loco pio, tam per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos necnon Sedis praefatae legatos, nuncios et alios quoscumque subdelegatos, et alias quomodolibet auctoritate apostolica, quam per quemcumque loci ordinarium, in qualibet mundi parte, hactenus factae et faciendae, etiamsi manualia et de iure patronatus laicorum, etiam imperatoris, regum, ducum, marchionum, baronum, comitum et aliorum nobilium et illustrium illa beneficia fuerint, sub dictorum praedecessorum constitutionibus ac declarationibus omnino comprehendantur et includantur, ac ab omnibus comprehensae et inclusae censeantur. Et propterea omnia et singula cathedralium, etiam metropolitanarum, collegiatarumque ecclesiarum capitula, congregationes, societates, universitates, collegia, seminaria, hospitalia, monasteria et pia loca huiusmodi, et quivis alii, in quorum favorem uniones, annexiones, incorporationes, applicationes et submissiones huiusmodi factae reperientur, aut posthac fient, quantumcumque exemptae et privilegiatae existant, etiamsise superinde in Camera Apostolica non obligaverint, dummodo beneficia ipsa possideant, ad solutionem quindenniorum praefatorum eidem Camerae ac collegio et officialibus, ratione unionum, annexionum, incorporationum, applicationum et submissionum praefatarum singulis quindecim annis, a die quo illae suum sortitae fuerint effectum, iuxta tenorem litrint, et quorum singulorum, vel si plura l terarum praedecessorum praefatorum super hoc editarum faciendam, teneri etobligatos esse; et ad id per sententias, censuras et poenas in ipsis litteris contentas cogi et compelli posse.

ritans.

§ 3. Sicque per quoscumque iudices, Decretum ir- ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; irritumque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari decernimus.

§ 4. Mandantes dilecto filio magistro ludicis depu- Alexandro Glorierio, clerico dictae Cametates in causis rae, quem super cognitione et decisione annatarum etc. causarum, tam occasione praemissorum quam annatarum beneficiorum pro tempore vacantium, per illorum provisos dictis Camerae, collegio et officialibus debitarum et debendarum, pendentium et movendarum, iudicem deputavimus, ac aliis in eius locum, per nos vel successores nostros subrogandis iudicibus, ut, pro faciliori indagatione unionum praefatarum, omnia et singula cathedralium, etiam metropolitanarum et collegiatarum ecclesiarum capitula et collegia, necnon tam virorum quam mulierum, saeculares et quorumvis Ordinum regulares congregationes seu collegia, seminaria et pia-loca, eorumdemque praelatos, procuratores, ad indicandum et profitendum, medio iuramento, omnia et singula monasteria, prioratus, praeposituras, praepositatus, parochiales ecclesias et alia quaecumque beneficia ecclesiastica, etiamsi manualia et de iure patronatus, ut praefertur, fuerint, quae ipsa collegia, seminaria, congregationes et alia pia loca praefata possideant, illorumque annuos veros valores, sub privationis et aliis in litteris in forma motus proprii Pauli IV et Pii V, praedeces-Bull. Rom. Vol. VIII.

sorum huiusmodi, contentis sententiis, censuris et poenis, in Romana Curia et extra eam, moneant et requirant. Dantes eis plenam et liberam facultatem, pro eorumdem quindenniorum et iurium exactione, omnes et singulos illorum debitores, sub singulis praefatis et praesentibus nostris litteris comprehensos, etiam per edictum publicum, constito summarie de non tuto accessu, tam in dicta Curia quam extra eam, citandi, monendi et requirendi; ac eis et aliis, quibus et quoties opus fuerit, etiam sub censuris et poenis ecclesiasticis ac etiam pecuniariis, Alexandri et subrogandorum praefatorum arbitrio ferendis, statuendis, moderandis et applicandis, ac etiam privationis beneficiorum unitorum, etiam simili edicto, inhibendi; ipsosque debitores ad indicandum beneficia unita et solvendum quindennia decursa, etiamsi ad id in Camera Apostolica non se obligaverint, constito tamen de sortito effectu unionum, per similes sententias, censuras et poenas, etiam interdictil tam localis quam personalis appositionem, per Alexandrum et subrogandos praefatos, quoties opus fuerit, ferendas et promulgandas, necnon fructuum, reddituum et proventuum beneficiorum ecclesiasticorum, quae ipsi debitores possidebunt, pro quantitate eorum debiti, sequestrationem et alia opportuna iuris et facti remedia, etiam cum invocatione auxilii brachii saecularis, cogendi et compellendi; ac in praemissis omnibus et singulis, etiam summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, ac alias more camerali, procedendi; ac eos qui sententias, censuras et poenas praefatas, ut praemittitur, incurrerint, ab eisdem censuris et poenis, praevia satisfactione, absolvendi et liberandi, aliaque faciendi, gerendi et exercendi, quae in

praemissis necessaria fuerint seu quomodolibet opportuna.

rogatoriae.

§ 5. Non obstantibus quacumque cen-Clausulae de- tenaria, etiam completa, et etiam maiori a iure statuta praescriptione, ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus; necnon privilegiis, exemptionibus, indultis et litteris apostolicis capitulis, congregationibus, collegiis, seminariis, hospitalibus et aliis piis locis praefatis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam motu et scientia similibus, ac de apostolicae potestatis plenitudine, etiam consistorialiter, et ex causa initi contractus, aut alias quomodolibet concessis ac iteratis vicibus approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro plene et sufficienter expressis habentes, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; necnon omnibus illis quae praedecessores praefati in singulis corum litteris voluerunt non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut praesentium Transumpto- transumptis etc. rum fides.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiv maii MDLXXXVI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 14 maii 1586, pontif. anno II.

### XLVII.

Confirmatio et nova concessio gratiarum et privilegiorum Ordini Cisterciensi. eiusque abbatibus, monachis et monasteriis a Gregorio IX, Innocentio IV. Sixto IV. Innocentio VIII. Pio IV. Pio V, Gregorio XIII et aliis Summis Pontificibus concessorum 1

# Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Pontifex Romanus, primarias Christi Dei et Domini nostri in terris gerens vices, sicut totius dominici gregis pascendi curam et onus sustinere dignoscitur, ita in eos, anos gravius laborare, et suo praecipuo auxilio indigere perspexerit, propensius et favorabilius incumbere debet. Cum prin.is vero religiosorum monachorum, qui, mundanis abiectis illecebris, in spiritu humilitatis Altissimo famulantur, paternam curam gerere, nutantemque illorum statum, quantum ex alto conceditur, celeri ac salubri munimine fulcire.

§ 1. Sane, sicut pro parte dilecti filii Edmundi a Cruce, abbatis monasterii Ci-mi Pontifices stercii, Cabilonensis dioecesis, totius Or-ciensi diversas dinis Cisterciensis generalis, necnon dicti vilegia conces-Ordinis capituli generalis, nobis fuit expositum quod Cisterciensium monachorum Ordo a divo Roberto institutus, et a divo Bernardo illustratus, ceterisque eorum successoribus propagatus, multorum virorum sanctimonia praecellens, tam a praedecessoribus nostris Romanis Pontificibus, quam etiam ab imperatoribus, regibus, ducibus et aliis principibus, tot et tantis privilegiis, gratiis et favoribus me-

Institutionem huius Ordinis et omnia ipsum concernentia inspice in Paschalis II constitut. III, Desiderium, tom. II, pag. 209. Similem autem statutorum Ordinis et privilegiorum confirmationem habes in Pii quarti constitut. LXXXVII. In eminenti, tom. vII pag. 260; et Gregorii XIII const. xxvIII, Superna, pag. 73, huius tomi.

Exordium.

ruit decorari, ut nullo quovis temerario ausu, nullaque temporis diuturnitate, privilegia, exemptiones et gratias huiusmodi a quoquam violari aut modo aliquo infringi posse viderentur. Sed tamen ea est quorumdam hominum improbitas, talisque rerum humanarum conditio, ut, nisi saepius eadem iterentur et legum poenis fulciantur, huiusmodi hominum audacia et temporis iniuria optimae leges et privilegia conculcentur. Quo factum est ut, quemadmodum eadem expositio subiungebat, multi piae memoriae praedecessores nostri, praecipue vero Paschalis II, Callistus etiam II, Eugenius III, Alexander III, Lucius similiter III, Honorius etiam III, Gregorius IX, Innocentius IV, Alexander etiamIV, Urbanus IV, Clemens IV, Gregorius X, Nicolaus IV, Bonifacius VIII, Clemens V. Ioannes XXII, Benedictus XII. Clemens VI, Urbanus V, Ioannes XXIII, MartinusV, Eugenius IV, NicolausV, Callistus III, Pius II, Sixtus IV, Innocentius VIII, Leo X, Pius IV, Pius V et Gregorius XIII, Romani Pontifices, privilegia, praerogativas, immunitates, exemptiones, libertates, indulgentias, conservatorias, facultates et alias gratias, monasterio seu abbati Cistercii, necnon Firmitatis, Pontiniaci, Clarevallis et Morimondi, Cabilonensis, Antisiodorensis et Lingonensis respective dioecesis, quatuor ipsius monasterii Cistercii filiabus appellatis, totique Ordini Cisterciensi et capitulo generali eiusdem concesserint et indulserint.

§ 2. Inter cetera vero Gregorius IX ne Gregorius ix ullus episcopus aut quaelibet alia persona, signanter abba-tis electionem cuiuscumque dignitatis et præeminentiae a nemine imexistat, regularem electionem abbatum ipsius Ordinis impedire, aut in ea se quomodolibet ingerere.

§ 3. Innocentius IV eisdem episcopis, Innocent. IV Ordinem a iu- ne monachos et abbates Religionis eiuspisc. eximit. dem, etiam ratione cuiuscumque delicti,

causa fidei dumtaxat excepta, ad sua iudicia et tribunalia trahere.

§ 4. Sixtus IV commendatariis monachorum numeri taxationem et novitio- nonnulla prorum receptionem et benedictionem in monasteriis commendatis prohibuit, atque eius rei curam penes abbates aliosque Ordinis superiores remanere voluit.

§ 5. Innocentius VIII, ne quisquam Innocen. VIII ex abbatibus et monachis ipsius Ordinis, mitatem vetuit. in habitu et vivendi ritu, longo usu passim recepto, se ab aliis difformare praesumeret.

§ 6. Pius IV, Pius V et Gregorius XIII Pius V, et Grecommendatariis eisdem eorumque mini- gor. XIII alia stris ceterisque personis saecularibus, prohibuerunt. quovis titulo ipsius Ordinis monasteriorum fructus atque proventus percipientibus, ne templa et alia loca regularia et ad monachorum usum destinata, abbatiarum huiusmodi et monasteriorum quomodolibet occuparent aut profanarent, neve in illis mulieres cuiuscumque conditionis introducerent, nec sese in bonis per monachos pro tempore decedentes relictis illorumve spoliis quomodolibet intromitterent, aut bona ipsa sibi appropriarent, respective statuerunt, manda-

§ 7. Ac etiam alii Romani Pontifices Nonnulli alti praedecessores nostri alias et aliter in fa- dam alia Ordini vorem Ordinis eiusdem statuerunt, ordi-concesserunt, narunt, concesserunt, indulserunt, prohibuerunt et inhibuerunt, proutin singulis tam praedictorum quam aliorum quorumcumque praedecessorum nostrorum litteris, sub quacumque forma et data respective (quarum tenores praesentibus haberi volumus pro expressis) expeditis et emanatis, latius dicitur contineri.

runt et districtius praecipiendo vetarunt.

§ 8. Quare ipsius Ordinis Cisterciensis Hic modo Ponafflicto statui paterno affectu, et ex pasto- firmat et, quaralis officii nobis ex alto iniuncti munere usu et concilio providere volentes, motu proprio, non ad Tridentino mocontraria, innoabbatis Cistercii ipsius Ordinis generalis, vai;

pediri fassit.

nec alterius cuiusque pro eo sive toto Ordine ipso nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex nostra mera et spontanea voluntate et certa scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, praedicta omnia et singula privilegia, praerogativas, immunitates, exemptiones, libertates, indulgentias, conservatorias, facultates, indulta et alias gratias Cistercii et quatuor aliarum nuncupatarum praedictis monasteriis et Ordini universo eiusque capitulo generali, definitoribus et aliis superioribus quibuscumque per supradictos et alios quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros concessa et innovata, concessasque et innovatas, praesertim vero ipsas litteras Gregorii IX, Sixti IV, Innocentii VIII, Pii IV, Pii V et Gregorii XIII, per quarum ausu temerario contemptam a multis observationem eiusdem Ordinis convellitur immunitas, regularis status periclitatur, uniformitas decoloratur, confirmamus, roboramus et approbamus, illisque omnibus et singulis perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, et, quatenus opus sit, concedimus et indulgemus, vetamus, prohibemus et inhibemus, ac etiam solemnitatum, etiam substantialium, et quoscumque alios defectus, siqui in singulis privilegiis, indultis et litteris apostolicis prædictis vel aliis quibuscumque quomodolibet intervenerint, motu et scientia similibus, eodem præsentium tenore, supplemus. Decernimus omnia et singula in ipsis privilegiis et indultis ac praesentibus nostris contenta et comprehensa, quatenus sint in usu et sacris canonibus, praecipue vero concilii Tridentini decretis, non adversentur, perpetuo valida et efficacia ac firma et stabilia fore et esse, suosque plenarios effectus sor. tiri et obtinere, ac omnibus et singulis quos tangunt seu tangere poterunt quomodolibet in futurum, inviolabiliter observari debere.

§ 9. Ac praesentes nostras, etiam ex Clausulas prequavis causa, de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel quovis alio defectu notari
seu impugnari et alias quomodolibet infringi vel retractari nullatenus umquam
posse, sed eas semper et perpetuo valere et tenere ac viribus subsistere, necnon eis, quos vel quorum favorem concernunt et concernent, omnino suffragari.

Clausulam ublata etc. ad-

§ 10. Sicque per quoscumque iudices, etiam causarum sacri nostri Palatii Apodii; stolici auditores ac S. R. E. cardinales, etiam legatos de latere, et quacumque potestate et dignitate fulgentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; irritumque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

Executores deputat;

§ 11. Quocirca omnibus nostris et dictae Sedis legatis ac nunciis, ubicumque existentibus, ac quorumcumque locorum ordinariis necnon Ordinis praefati conservatoribus, ac dilecto filio moderno et pro tempore existenti Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, ipsorumque singulis, per apostolica scripta mandamus quatenus praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte patris generalis, abbatum, procuratoris generalis, vicariorum, visitatorum et aliorum praefatorum seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, ipsisque efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra patrem generalem, abbates, procuratorem generalem, vicarios, visitatores et alios praedictos confirmatione, approbatione, adiectione, suppletione, concessione, statuto, ordinatione, invocatione, praecepto, interdicto, revocatione, abolitione l ac sui generalis voluntatibus, mandatis, decretis nostris aliisque praemissis pacifice frui et gaudere, ac praesentes litteras ab omnibus, quos illae concernunt, inviolabiliter et inconcusse observari, non permittentes patrem generalem, abbates, procuratorem generalem, vicarios, visitatores, superiores ac alios praedictos desuper contra litterarum earumdem praesentiumque tenorem quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles, per praedictas ac 'alias sententias. censuras et poenas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; ac, legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 12. Non obstantibus praemissis ac Contrariis sanctae memoriae Bonifacii Papae VIII, pariter praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, aliisque apostolicis, ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus; necnon quibuslibet, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, declarationibus, inhibitionibus et decretis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, legatis, nunciis et ordinariis praedictis ac aliis quibusvis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis. clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu simili, etiam consistorialiter aut alias quomodolibet concessis, et etiam iteratis vicibus approbatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque

totis tenoribus specialis, specifica, expressa, individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum veriores tenores, formam, datas et decreta in eis apposita, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, et sufficienter derogatum esse decernimus; necnon omnibus illis, quae in litteris Pii IV, Pii V et Gregorii XIII ac aliorum praedictorum expressum fuit non obstare, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicarinon possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 13. Ceterum, quia difficile foret, Fides exem-

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvii maii MDLXXXVI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 17 maii 1586, pont. anno II.

### XLVIII.

Confirmatio constitutionum congregationis fratrum Sancti Ambrosii ad Nemus 1

# Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Romanum decet Pontificem ea, quae pro felici regimine et salubri directione monasteriorum et regularium locorum quorumlibet ac personarum in eis degenPrommium.

4 Ex Regest. in Secret. Brevium.

tium statuta et ordinata fuisse comperit, ut firma et illibata persistant, apostolicae Sedis munimine roborare.

ralis et cardistitutiones.

§ 1. Sane dilectus filius noster Franci-Rector gene- scus Sancti Nicolai in Carcere diaconus rais et cardi-nalis protector, cardinalis Sfortia nuncupatus, Ordinis et auctoritate ca-pituli generalis, congregationis fratrum Sancti Ambrosini reformant con- ad Nemus sub Regula Sancti Augustii protector, nobis exposuit quod nuper dilecti filii moderni, rector generalis ac prior monasterii Sancti Clementis de Urbe, Ordinis et congregationis huiusmodi, a capitulo generali Mediolani antea celebrato, auctoritatem reformandi constitutiones Ordinis et congregationis huiusmodi habentes, una cum ipso Francisco cardinali protectore pluries congregati, nonnullas constitutiones, numero xLV, partim ex veteribus, partim ex his, quas bonae memoriae cardinalis Borromaeus, tunc in humanis agens et dicto capitulo praesidens, ediderat, partim vero aliunde, ut melius visum fuit, collectas, eidem Francisco cardinali protectori legendas et ab eo approbandas obtulerunt; quodque dictus Franciscus cardinalis protector, illis diligenter visis ac mature consideratis, illa tam Franciscus cardinalis protector quam generalis et prior praedicti approbarunt et pro approbatis habuerunt, illasque ab omnibus et singulis Ordinis et congregationis praedictorum fratribus et personis observandas esse iudicarunt atque mandarunt, prout in ipsis capitulis, per Franciscum cardinalem protectorem ac generalem et priorem praedictos die xv mensis aprilis proxime praeteriti subscriptis, plenius dicitur contineri.

tont.

§ 2. Quare praedictus Franciscus cardi-Easdem pon- nalis protector, tam suo quam generalis tate firmari pe. ac prioris praedictorum nominibus, nobis humiliter supplicavit quatenus constitutiones praedictas omniaque et singula in eis contenta capitula confirmare et approbare, illisque perpetuae firmitatis ro-

bur adiicere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

- § 3. Nos, de omnibus in eisdem con- Basdem constitutionibus contentis informati, huiusmodi supplicationibus inclinati, constitutiones praedictas, dicta quadraginta quinque capitula, ut praefertur subscripta, continentes, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, illisque perpetuae firmitatis robur adiicimus omnesque et singulos iuris et facti ac solemnitatum quarumcumque quomodolibet omissarum defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem, supplemus.
- § 4. Easdemque constitutiones per ge- Perpetuoque neralem ac priorem et fratres dictorum servari praeci-Ordinis et congregationis tunc et pro tempore existentes perpetuo observari debere, et ad id cogi et compelli posse, nec ab illis ullo umquam tempore quovis praetextu resilire posse; irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.
- § 5. Mandantes eidem Francisco cardinali, moderno et pro tempore existenti earum exequuprotectori, ac vice-protectori Ordinis et tionem iubet incumbere, adcongregationis huiusmodi, ut omnia et dita ad id posingula in dictis capitulis contenta, per supradictos ac omnes alios, quos ea concernunt et concernent in futurum, sub excommunicationis et aliis ecclesiasticis sententiis, et privationis officiorum et aliis poenis suo arbitrio imponendis, inviolabiliter observari faciant; contradictores et impeditores eisque auxilium et favorem quomodolibet praestantes, per easdem censuras et poenas aliaque sibi visa remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.
  - § 6. Non obstantibus praemissis, ac

Cardinalem

Contraria tol- quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon Ordinis et congregationis praedictorum, eorumque monasteriorum ac regularium locorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis per felicis recordationis Gregorium XIII et alios Romanos Pontifices praedecessores nostros Ordini et congregationi praedictis ac eorum monasteriis et regularibus locis, necnon rectori generali et prioribus ac fratribus aliisque personis in praeiudicium seu contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis. etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alio expressio habenda foret, illorum tenores praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xx maii mplxxxvi, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 20 maii 1586, pontif. anno 11.

#### XLIX.

Institutio artis conficiendi sericum in Urbe et toto Statu Ecclesiastico cum nonnullis ordinationibus 1.

#### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum, sicut accepimus, dilectus Petrus Valen- filius Petrus Valentinus Prentin., civis curat artem fa-Romanus, de introducenda arte confibricandi sericum in domi- ciendi sericum, necnon artificio texendi et componendi aulæa in Urbe nostra esiastico.

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

iusque districtu ac civitate nostra Beneventana et universo Statu Ecclesiastico nobis immediate subiecto, excepta civitate et dominio Bononiensi, necnon in civitatibus, terris, oppidis et locis domicellorum nobis mediate subiectorum, apprime cogitaverit.

§ 2. Nos, conficiendi sericum et aulæum praeclarum inventum ad commune laudat probatcommodum et populorum solatium, pauperumque recreationem, et inopiae sublevationem, in maximam subditorum nostrorum et Camerae Apostolicae utilitatem cedere et in dies magis cessurum esse animadvertentes, ac primarias orbis civitates atque provincias, in quibus artificia haec vigent, illis maxime illustrari ac eiusmodi artes non mediocri illorum decori et ornamento esse conspicientes, quo idem Petrus eam in curam totis viribus magis magisque incumbat, nostra in primis auctoritate ac uberiori Sedis Apostolicae munificenția suffultus, motu proprio. ac ex certa scientia et de apostolicae potestatis plenitudine, artem conficiendi sericum, ac artificium texendi aulæa et stragula in Urbe praedicta ac in universo Statu Ecclesiastico ac singulis in civitatibus, terris et locis nobis mediate vel immediate subiectis perpetuo introducimus et instituimus.

§ 3. Ac quo ex ea introductione optati fines sequantur, statuimus unamquamque pratis etc. arpersonam Status nostri Ecclesiastici prae-bores celsi plandicti, in termino quod per publicum decretum quam primum innotescat, adstrictam fore plantare unam arborem celsi vel mori pro quolibet petio vineæ, horti seu canneti, et tam vinearum exiguarum quam arboribus consitarum, et quinque arbores pro quolibet rubro terrae, ad rationem rubri Romani ad mensuram cathenae, uti dicitur, in omnibus casalibus, sylvis, communitatibus et possessionibus quomodolibet nuncupatis, consi-

stentibus in pratis, vallibus aut collibus, ¡ in quibus frumentum seri non solet.

§ 4. De quarum quidem arborum fo-De buiusmodi liis producendis ipsa Camera nullum commera Apostol modum sentire debeat, sed super serico nullum fructum tantum commodum percipiat, ipsasque bei, sed tantum arbores insimul in uno arboreto, vel divide serico. sim, prout illis magis placuerit, dummodo praeordinatum numerum constituant, et in locis, qui commode seu artificiose saltem quater in anno, quatenus opus fuerit, aquis irrigari possint, et per quadraginta palmos ab invicem distantes

diendae.

reni.

§ 5. Et quamdiu huiusmodi arbores Tales arbo- parvae fuerint, et ignis ac animalium necterrent custo- non siccitatis et ariditatis temporum ac locorum aliisque periculis exponentur, domini vinearum, possessionum, casalium, praediorum et aliorum praedictorum illas custodire vepribus et spinis ac saepibus circumdare et vallare, ac ab omnibus periculis accurate defendere teneantur.

plantentur, sive plus vel minus, habito

respectu et consideratione qualitatis ter-

singulo rubro terrent.

- § 6. Quodque, pro beneficio Camerae, A communi- necnon communitatum et universitatum tatibus, locis piis et Camera ac domicellorum et praecipue locorum Apostol. quin- piorum et bonorum ecclesiasticorum, in plantandae pro omnibus casalibus, sylvis, communibus et terrenis Camerae, communitatum, universitatum aliorumque hominum supradictorum plantari debeant numero quinque arbores celsi seu mori, pro singulo rubro terrae; ipsaque Camera, ceteris praedictis exemplo existens, primam huic operi manum apponere debeat, quibus accedere teneantur omnes supranominati, conjunctim vel divisim, sicuti magis expedire iudicaverint, sed in dohana Patrimonii plantari debeant de consensu, et ubi dohanerii pro tempore indicabunt et eis benevisum fuerit.
  - § 7. Insuper constituimus quinque ar-

bores plantandas fore pro quolibet rubro Ab huiusmodi omnium quantitatum terrarum et sylva- arboribus nulrum communium nunc existentium, quae, beneficium, sed nisi mensuratae fuerint, eas mensurare dicatis commufaciant iuste et fideliter; ac ipsas celsos et moros, quinque videlicet pro quolibet rubro terrae huiusmodi, plantatas a communitatibus et universitatibus aliisque personis ecclesiasticis praedictis, etiamsi archiepiscopi, episcopi, abbates, commendatarii, praepositi Societatis Iesu, seu abbatissae et quaevis aliae personae titulo Religionis insignitae fuerint, ad communitates et universitates necnon archiepiscopos et episcopos, abbates, commendatarios, necnon loca pia singulasque alias personas ecclesiasticas huiusmodi pertinere; domicellos autem et barones praedictos nullam ipsarum arborum partem eidem Camerae praestare teneri declaramus; immo vero illis, necnon senatori populoque Romano, accommunitati et hominibus civitatis nostrae Sabinensis, necnon universitatibus Chorae, Vitorchiani ac Barbarani et Malleani castrorum seu oppidorum, Sabinensis et aliarum dioecesum, unam earum arborum in sylvis et territoriis suis necnon alteram earumdem arborum medietates, per eorum subditos et vassallos plantandarum in terris et locis ab ipsis ad firmam seu in arrendam seu quamvis aliam locationem conductis, loco ac in recompensam terrarum per eos pro praemissis concedendarum, utque solertes ac pervigiles sint, quod eorum vassalli et subditi praefati arbores huiusmodi diligenter plantent, concedimus.

§ 8. Si vero infra quadriennium proximum, a die constituti seminarii et plan- plantatae non fuerint intra tumarii huiusmodi computandum, in om- quinque annos, nibus civitatibus, provinciis et locis prae- currant poenam dictis, ctiam episcopi, necnon communi-mille scutorum, easque plantet tates et universitates ac aliae personae Camera Aposprivatae, tam ecclesiasticae quam saecu-tolica. lares, praedictae non plantaverint seu

plantari fecerint saltem tertiam partem celsorum et mororum, ad quam tenebuntur, incidant in poenam mille scutorum huiusmodi pro qualibet persona, etiamsi privata, baro et domicellus seu communitas et universitas fuerint; dictaeque Cameræ officiales et personæ easdem arbores per se ipsos plantare seu plantari facere possint, sumptibus et expensis episcoporum ac omnium aliorum praedictorum; ipsaque Camera fructus suos faciat, nedum earumdem arborum, verum etiam casalium et sylvarum huiusmodi durante quinquennio; celsi autem et mori huiusmodi per ipsam Cameram plantatae, cultivatae et gubernatae, ad illam in perpetuum spectare et pertinere dignoscantur.

§ 9. Praeterea, si incolae, populi et ha-Ould facien- bitatores et subditi eiusdem Status neglidum si sub-diti communi-gentia usi fuerint, et saltem ipsarum tertatum arbores tiam partem intra dictúm quadriennium rint, et quam non plantaverint, communitates et unipoenam singuli subire debeant, versitates huiusmodi illas, sumptibus et expensis civium et oppidanorum ac incolarum aliorumque praedictorum, in eorum terris et possessionibus plantare valeant, ac arborum perpetuo, terrarum vero et possessionum earumdem fructus et proventus ad quinquennium, ad ipsas communitates et universitates ipso facto pertineant.

§ 10. Volumus autem quod cum pricum primum mum enascentur folia arborum celsorum enasceniur fo-lia, educandi et mororum huiusmodi in territoriis et vermes iuxta locis supradictis, tunc detur principium, præscribendam. ubi adhuc datum non est, in manutentione educandi vermes pro directione et exercitio harum artium; illudque successive augeatur iuxta augmentum foliorum earumdem, prout Petro ac haeredibus et deputatis praedictis visum fuerit.

§ 11. Sed quia in Urbe ac districtu et Regens, no- Statu Ecclesiastico praedictis maxima celtarius et com- sorum et mororum adest copia, ex quitandi ad prae- bus a nonnullis parum commodi et utili-Bull. Rom. Vol. VIII.

tatis percipitur, ipsaque Camera ex illis missorum nullum fructum sensit, et cum reipubli- vitates expurcae intersit ne bona dissipentur, ideo, vo- gandae ab im-munditiis, quae lentes artes serici et aulaei ad omnium, ex vermium e-ducatione propraesertim pauperum et egentium, nec-veniunt. non piorum locorum ceterorumque utilitatem quam primum introducere, statuimus et ordinamus quod nunc deputari debeant regens et vicegerentes supradictarum artium, una cum notario et computatoribus, pro commodo et utilitate Camerae necnon civitatum et universitatum aliorumque omnium supradictorum; et quando educabuntur vermes praedicti, debeant illi ab eorum stercoribus et immundițiis necnon foliis consumatis et confectis mundari et recte gubernari, quae quolibet triduo ab eorum receptaculis cum curribus seu alio decentiori modo extrahantur, ac proiiciantur in flumen in locis ad hoc deputandis; in civitatibus vero ac terris in locis significandis, sub poena centum scutorum similium pro qualibet vice.

§ 12. Item in recompensationem terra- Quibus in lorum eidem Petro ad effectum praemisso- plantari non derum concedendarum et assignandarum, et pro publica utilitate, utque aliquod commodum capiatur ex terris incultis et inutilibus praedictis, sub poena mille scutorum similium, necnon amissionis terrarum et possessionum huiusmodi praecipimus et mandamus quod in locis, in quibus praesens noster motus proprius executione demandatus non est, ille sedulo exequatur, praeter quam a Porta Pinciana usque ad Portam Flaminiam, vulgo dictam B. Mariae de Populo, iuxta vero propugnacula et aggeres ac muros dictae almae Urbis ad ulnas iuxta constitutiones Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, necnon populi Romani; et quod quilibet patronus vinearum seu praediorum et possessionum huiusmodi illas saepibus circumvallare, quatenus illis non-

An. C. 1586

dum circumdatae sint, et manutenere de-

§ 13. Insuper, omnes terras intra et Nunsulla loca extra dictam Urbem nostram prope agnatui Romano geres et muros dictae Urbis, et etiam oad plantandas mnia et singula loca publica intus et circum quamlibet antiquitatem intra et extra dictam Urbem consistentia, etiamsi termae et aliae antiquitates, quae nondum alienatae aut appropriatae legitime fuerint, dummodo de illarum venditionibus et concessionibus per publica documenta ac instrumenta a Camera seu populo Romano praedictis, ac confirmationibus a Romanis Pontificibus et Camera praedictis factis legitime non constet, etiamsi argini, colles, ripae fluminum et paludum, vel ipsaemet paludes, possessiones ac loca inutilia et deserta ac derelicta seu alia loca publica fuerint, exceptis plateis et viis publicis, quibus muliones cum mulis et aliis animalibus cum sarcinis uti, et redae seu carpenta commode vehi posse volumus, necnon etiam portibus et ripis ad navigationem limborum, cymbarum et scafarum commodis, et conducentibus in Tyberim, Anienem et alia flumina, quia videlicet illas in districtu ipsius Urbis, et territoriis Choriae, Barbarani, Vitorchiani et Malleani, senatui et populo praedictis concedimus et condonamus, ad hoc ut ipse populus disponat ad commodum publicum, et concordet ac conveniat cum ipsarum terrarum ac possessionum et rerum vicinarum et adiacentium dominis et patronis vel aliis sibi benevisis personis; et ibidem celsos et moros viginti palmos ab invicem distantes, et in termis aliisque antiquitatibus populi praedicti esse, ac ad illum pertinere volumus, ut illas concedat calderariis, idest sericum ex globis extrahentibus, et aliis opificibus aliquem affictum pro locatione exinde soluturis.

puta serici et aulaei conficiendi, in ipsius Quid agen-Camerae necnon communitatum et uni- modo et indeversitatum ac baronum et domicellorum mnitate dominitate dominitat commodum, ne ipsi desuper defrauden- arborum. tur, ac universale et particulare beneficium; et similiter omnes aquas fontium iam constitutorum, et in posterum, etiam ex aqua Felice nuncupata, conficiendorum, et quae perducentur, eidem populo concedimus necnon filatoria et torcitoria serici et aulæi, ita ut ipsa filatoria, torci toria et caldaria ad usum serici et aulæi huiusmodi conficiendi ad ipsum populum pertinere, nullumque praeter populum huiusmodi seu ab eo deputatos filatoria et torcitoria seu aenea caldaria ad eum usum conficere posse statuimus; ac id ipsumfieri intelligimus et exequi volumus in omnibus civitatibus, terris, et locis prædictis, intra et extra eorum moenia, propugnacula et aggeres, ac in eorum territoriis, necnon in locis publicis, in quibus arbores praedictae sitae sive plantatae fuer nt ex concessione populorum praedictorum, per eos plantandarum, et de celsis sive moris unam quartam Romano et aliis populis praedictis; reliquam vero quartar de celsis sive moris tantum partes ipsi Camerae concedimus; reliquas vero dua quartas partes vicinis seu colonis qui dictas arbores plantarint seu fecerint plantari; hac tamen ratione ut ipsa divisio fiat in globis sericeis et aulaeis seu pecunia numerata, prout fiet cum ipsarum arborum plantatoribus; et ex commodis proventuris ex locationibus aedificiorum publicorum et aliarum antiquitatum vel caldariorum et filatoriorum ac torcitoriorum aquatilium unam populis. alteram vero medietatem Camerae praedictis assignamus, quibus quidem populis in primis de expositis et impensis per eos, cum interventu et consensu Petri seu ab eo deputandorum praedictorum et non § 14. Utque facilius reperiantur com- | alias satisfieri debeat; quod si populi prae-

dicti in recuperatione et redemptione terrarum et antiquitatum ac aedificiorum, necnon caldariorum ac filatoriorum et torcitoriorum huiusmodi aliarumque rerum et aedificiorum desuper utilium et necessariorum, ac refectionem expensarum desuper factarum infra quinquennium, a die sibi factae intimationis per Petrum seu deputatos praedictos computandum, negligentes fuerint, illa omnia non redempta et recuperata ac restaurata ad ipsam Cameram pertineant, et ipsi populi de non redemptis et recuperatis ac restauratis nihil commodi exinde sentire possint; si vero aliquis episcopus, archiepiscopus vel alia ecclesiastica seu mundana aut quantumvis nobilis seu privata persona a plantatione celsorum et mororum huiusmodi debitis temporibus facienda defecerit, illis omnes et singulos fructus penes quoscumque affictuarios et locatarios existentes eo ipso sequestramus, ipsosque ad plantandum arbores huiusmodi omnibus viis iuris cogi et compelli volumus; quod si in hoc negligentes extiterint, debitis affici poenis, necnon casalium et terrarum praedictarum dominos ad solutionem expensarum in huiusmodi plantationibus faciendarum prorsus teneri decernimus; si vero aliqua communitas seu universitas aut ecclesiastica seu alia persona huiusmodi celsos seu moros numerum quinque pro quolibet rubro terrae huiusmodi excedentes plantaverit, illae ad ipsosmet plantantes spectent, omnesque et singulos, cuiuscumque status, conditionis et præeminentiae existentes. ut praefertur, celsos et moros in Statu Ecclesiastico huiusmodi ad praesens possidentes, illas notariis subscriptis, intra quindecim dies a die significationis edicto publico faciendae, in notam dari tenere, et an velint vermes nutrire et alere, ac sericum et aulaeum conficere declarare; quod si id facere recusaverint seu negle- tam fideliter dare debeant omnes celsos

xerint praedicta, et eorum animum eidem notario quotannis infra dictum tempus patefacere volentes, illa emere possint illorumque patronos ad illorum venditionem iusto et rationabili praetio faciendam, sub poena centum aureorum pro singula celso seu moro cogere; et ipsos praemissa non denunciantes et non declarantes, ipsa folia vendere sub eisdem poenis cogi et compelli posse mandamus; ipsaque folia in plateis per cardinalem protectorem deputandis, et per Urbem, publicae commoditati, cum licentia tamen in scriptis obtenta, revendi posse volumus; omnesque et singuli vineas, hortos, cannetos, casalia, praedia, possessiones, castra et sylvas ementes, hoc ipsum eidem notario, una cum numero petiorum et mensurarum reducendarum ad mensuram rubri cathenae Romanae huiusmodi, patefacere teneantur; ipsique vineas et hortos aliaque supradicta in affictum, arrendam, firmam seu locationem detinentes, notam authenticam ipsarum locationum eidem notario, una cum mensuris cuiuslibet vineae et horti aliorumque supra specificatorum, ac etiam numero celsorum seu mororum inibi plantandarum seu iam forsan plantatarum, dare teneantur; ac ad tenendum librum rationum, qui sit rincontri Camerae huiusmodi, per personamlidoneam, quæ deputari debeat ab ipsamet Camera; omnemque ratam illam tangentem in omnibus locis supradictis recipere teneantur, qui bonum et fidele computum serici et aulaei ad Cameram et populos praedictos spectantis, ac tam vectigalis et datii quam arborum bonorum ecclesiasticorum, et etiam communitatum et universitatum aliorumque populorum praedictorum reddere teneantur; et omnes supradicti, cuiusvis status, gradus, ordinis vel conditionis existant, quolibet anno, in mense septembris, in noseu moros plantatas in eorum casalibus, ! territoriis, vineis, cannetis, possessionibus et iurisdictionibus quibuscumque sub poenis praedictis, ac centum scutorum pro qualibet planta celsorum aut mororum deficientium ex numero dato et assignato: et insuper, ordine servato, et in catasto omnes mensuras quarumlibet terrarum praedictarum, numerum quoque singularum arborum plantatarum in civitatibus et locis praedictis distincte tenere ac certo scire debeant, ut ipsa Camera exploratum habeat quid et ex quibus sit perceptura; necnon omnium locationum et affictuum seu arrendationum antiquitatum seu aedificiorum aquatilium ad torcendum nedum subinandum sericum et aulæum, ac eamdem Cameram, impartimur, dum ipsa licentiam et facultatem impartietur exportandi ab Urbe seu Statu Ecclesiastico huiusmodi mari seu terra sericum crudum, olosericum, aulæum seu pannos cum serico, quod illa exigat indifferenter ab unoquoque quatuor scuta vectigalis pro quolibet centenario. Statuimus denique quod nullus, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis et præeminentiae existens, et quacumque praefulgeat dignitate, audeat seu praesumat extrahere globos sive pollicellos sericos extra dictum Statum Ecclesiasticum, seu eos Bononiam transportare in parva seu mediocriaut magna quantitate, sub duorum millium ducatorum pro qualibet vice qua praemissis contraventum fuerit, eidem Camerae et pro una quarta portione exploratori et accusatori applicandorum poenis; ac quod nemo, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis et præeminentiae, ut praefertur, existens, ac sericum vel aulaeum conficiens, audeat seu debeat illud extra globos huiusmodi amovere, neque ad caldararios idest sericum extrahentes deferre, minusve ex dictis globis per se ipsos submovere, nisi prius toto serico seu aulaeo | quando celsorum et mororum huiusmodi

delato in globis ad officium notarii artium serici et aulaei pro tempore deputati in omnibus civitatibus, terris, oppidis, castris, locis Status praedicti, et ex dictis globis quatuor libras datii et vectigalis pro quolibet centenario ipsius Camerae nomine, et pro ea soluturo incumbebit onus instrumentum quietantiae et receptionis huiusmodi vectigalis eius signo munitum, ad hoc ut, illo cognito, sericum seu aulaeum ipsum ex huiusmodi globis libere extrahi possit, nullusque domicellus, baro nullaque alia persona, ètiam quantumvis qualificata, in suis ditionibus temporalibus audeat habere seu tenere caldararios ad conficiendum et extrahendum sericum seu auleum sub poena decem millium aureorum similium pro quolibet eorum, ac amissionis sericorum et aulaeorum, necnon privationis privilegiorum eis pro tempore desuper concessorum; aliae vero privatae personae, si sericum seu aulaeum huiusmodi in eorum Statu ac dominio confecturi erunt, poena capitis et bonorum per eos possessorum, ac dictis poenis; sed sericus seu aulæa per eos seu alios eorum nominibus conficienda tamad eos quam eorum vassallos et subditos spectantia in eorum Statu ad officia notarii huiusmodi extrahenda mittere teneantur, ad quatuor libras pro quolibet centenario datii nomine ipsimet notario eisdem locis viciniori quietantiam eiusdem Camerae nomine, atque bolletam, ut iidem caldararii, illud ex dictis globis extrahant, postea confecturos; quodque nullus caldararius possit seu debeat removere sericum seu aulaeum ex ipsis globis, cuiusvis personae, etiam quantumvis insignis, intuitu, absque speciali permissu eiusdem notarii in scriptis obtento, et signo suo desuper statuendo obsignato, sub caldarii et aliorum supellectilium necnon fustigationis et triremium respective poenis; et folia superexcreverint, statuimus et ordinamus quod nemo illa, minusve sericum crudum seu aulaeum extra Urbem Statumque Ecclesiasticum praedictos, sine expressa licentia cardinalis protectoris praedictorum, desuper extrahenda quoquomodo deferre, ad effectum illos inibi inter pannos seu olosericos gansapina et villosa, necnon polimita, necnon vela seu caligas laborandi, sub poena amissionis sericorum et aulæorum ac mille et quingentorum scutorum pro qualibet vice; et tunc temporis constitui et deputari debeant consules huiusce artis in omnibus civitatibus, terris et locis supranominatis, cum institutionibus, constitutionibus, ordinationibus et legibus perpetuis Longobardiae et aliis civitatibus, etiam cum solitis ministris concessis. Ac volumus omnes gratias, facultates et concessiones a nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus pro tempore emanandas, apud ipsum notarium et in eius officio registrandas esse, alioquin illas nullius roboris vel momenti fore et esse decernimus; quodque nullus, per se vel alium seu alios, extrahi facere possit plantas celsorum seu mororum huiusmodi vel illarum frondes extra dictum Statum Ecclesiasticum, seu illas ab eo abducere, nec minus eas ex una provincia in aliam extra Statum ipsum conducere, neque e ditione temporali baronum seu aliorum domicellorum praedictorum ad alia loca extra dictum Statum constituta, sine licentia notarii in scriptis obtenta huiusmodi, et subscripta a regente seu vicegerentibus et successoribus vel nominatis deputatis praedictis, exportare; et qui secus fecerit, pro qualibet planta et quovis centenario librarum frondium huiusmodi centum scutorum similium, eidem Camerae cum effectu applicandorum, et triremium poenis subiacere volumus; omniaque edicta, constitutiones et ordinationes ac statuta de-

super necessaria et opportuna per cardinalem protectorem et pro eius parte fieri; necnon communitates et universitates ac barones aliosque lacuum, fluminum et paludum dominos, ad plantandum circum lacus et paludes huiusmodi celsos et moros viginti ulnas vel circa et quadraginta palmos ab invicem, properipas vero fluminum quatuor ulnarum, cum eadem seu minori distantia ab invicem distantes, ut maior illarum numerus ibidem plantari queat, omnibus iuris remediis adstringi obligarique volumus, ex quibus globis volumus et praecipimus sericum et aulaeum huiusmodi extrahi, et ex Benevento, necnon Romandiola et Marchia Anconitana, et insuper Umbria ac aliis provinciis Status Ecclesiastici huiusmodi Romam deduci ad constituendum telaria ad texendum oloserica, gansapina et villosa, aliave exercitia dictarum artium, aliosque pannos, ut quantocitius artes praedictae hic in dicta Urbe introducantur, in maximam dictae Urbis utilitatem; utque illius loca antea vacua et derelicta inhabitentur, volumus insuper quod in civitatibus Perusina et Spoletana, ac Fulginatensi, necnon Camerinensi, aliisque praedicti Status Ecclesiastici civitatibus, in quibus huiuscemodi artes exerceri non mediocriter cupimus, tot serici et aulæi remaneant, quot prointroductione et continuatione atque augmento ipsarum artium opus et necessarium fuerit. In civitate autem Perusina et aliis, ubi iam ars texendi serica introducta existit, et illæ, quae consulatos bene formatos et erectos cum eorum residentiis et statutis habent, eius artifices reddant, nolumus in eis vicegerentes per introductorem seu inventorem deputari, sed tantummodo notarium et computatorem ad hoc ut illic artem etiam texendi aulæa, seminaria et plantumaria ceterasque supradictas ordinationes executioni et perfectioni demandari curent; et postremo communitati et hominibus civitatis nostrae Bononiensis huiusmodi nihil damni afferri volentes, quod notarius artium huiusmodi, qui electus et deputatus fuerit, nihil datii seu vectigalis ex globis sericeis et aulaeis huiusmodi a communitate et hominibus dictae civitatis Bononiensis, sed dumtaxat ex foliis celsorum et mororum huiusmodi proventuris in bonis et possessionibus ecclesiasticis et locis piis praedictis petere seu exigere possit, statuimus et declara-

constituitur.

§ 15. Ac tandem dilectum filium no-Cardinalis Ca- strum Ioannem Baptistam tituli S. Mariae smodi artis et in Ara-Coeli presbyterum cardinalem Ca-Petri invento-ris protector struccium nuncupatum, ipsarum artium ac dicti inventoris, introductoris suorumque haeredum et successorum seu ab eisdem deputatorum protectorem, cum potestate, facultate et auctoritate omnia et singula, quae ad officium protectoris alicuius artis de iure vel consuetudine aut alias quomodolibet spectant et pertinent, faciendi, dicendi, gerendi, exercendi et exequendi, facimus, creamus, constituimus et deputamus, ac nonnulla alia capitula, pacta, facultates, statuta, ordinationes et decreta desuper edidimus, prout in aliis nostris litteris plenius continetur.

litterae nullo maupmu notandae.

§ 16. Necnon concessionem et indul-Praesentes tum aliaque omnia praemissa, necnon vitio praesentes litteras nullo umquam tempore, quovis quaesito colore vel ingenio, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel quovis alio defectu notari seu impugnari, aut sub quibusvis revocationibus, suspensionibus vel derogationibus similium vel dissimilium concessionum et aliarum gratiarum a nobis et Sede Apostolica, etiam cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus, efficacissimis et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu pari pro tempore de illis specialis, specifica, expressa et in-

emanatis, comprehendi posse, sed illa semper valida et efficacia fore, ac quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissimum statum reștituta, reposita ac de novo, etiam sub data per Petrum ac haeredes et successores ac ipsius Camerae officiales aliosque praedictos eligenda, concessa fore, ac vim validi et efficacis contractus inter nos et Sedem eamdem ac illos desuper habere et obtinere.

§ 17. Sicque per quoscumque iudices sie per quosordinarios et delegatos, etiam causarum cumque iudices iudicandum. Palatii Apostolici auditores, ac eiusdem Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; ac irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari decernimus.

§ 18. Mandantes propterea per praesentes pari modo praedicto Ioanni Bapti- tione commisstae cardinali et protectori, ac omnibus sarii deputati. et singulis totius Status praedicti legatis et vicelegatis, necnon gubernatoribus et

potestatibus ac aliis magistratibus, quibuscumque nominibus censeantur ac quibusvis praefulgeant dignitatibus, necnon quibusvis aliis, quavis auctoritate fungentibus, faciant, auctoritate nostra, omnia et singula praemissa ab omnibus inviolabi-

liter observari.

§ 19. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac Urbis necnon civitatum, terrarum, castrorum, oppidorum et locorum necnon Status Ecclesiastici praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam motu simili ac etiam consistorialiter concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi

Derogatio contrariorum.

dividua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda esset, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus. ceterisque contrariis quibuscumque.

Fides transumptorum.

§ 20. Et quia difficile foret etc.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvIII maii MDLXXXVI. pontificatus nostri anno II.

Dat. die 28 maii 1586, pontif. anno II.

L:

Facultas archiconfraternitati Sanctissimi Sacramenti in ecclesia S. Petri de Urbe commutandi cuique confraternitati aggregatae et aggregandae primam dominicam mensis, ad processionem habendam, in aliam dominicam, prout unicuique huiusmodi confraternitati expedire iudicaverit 1.

# Sixtus Papa V, ad perpetuam reimemoriam.

Procemium.

Fidelium votis, quae ad spiritualem animarum cónsolationem et ad maiorem Sanctissimi Eucharistiae Sacramenti celebritatem et honorem tendere conspicimus, quantum cum Deo possumus, libenter annuimus.

ciendae commutationis.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, Causae fa- quamplures societates extra Urbem, quae aggregatae sunt archiconfraternitati Sanctissimi Sacramenti in basilica Sancti Petri de Urbe iampridem institutae, quasdam indulgentias consequantur, processionem prima dominica cuiuslibet mensis celebrando: multis vero in locis contingat ut eodemmet die processio Rosarii seu alterius societatis fiat; unde, populo in partes diviso, minori frequentia eiusdem Sanctissimi Sacramenti processio celebretur.

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

§ 2. Nos, officialium archiconfraterni- Concessio fatatis praedictae precibus inclinati, ipsis cultatis, de qua officialibus, ut dictam primam dominicam mensis, ad processionem habendam, in aliam dominicam arbitrio suo, prout magis cuique confraternitati aggregatae vel aggregandae expedire iudicaverint, commutare possint, cum omnibus privilegiis, gratiis et indulgentiis in eadem prima dominica concessis, auctoritate apostolica, tenore praesentium, facultatem concedimus.

- § 3. Praeterea, quoniam in festo Cor- Facultas conporis Christi, quo die in Ecclesia Dei in- habendi procesductus fuit mos ut praecelsum et venera-sionem bile Sanctissimae Eucharistiae Sacramen- poris Christi. tum singulari veneratione ac solemnitate celebretur, atque in processionibus reverenter et honorifice per vias et loca publica circumferatur, in dicta basilica processio a dicta archiconfraternitate non habetur, cum a nobis et pro tempore existente Romano Pontifice, una cum collegio cardinalium ac praelatis et officialibus omnibus Romanae Curiae, maiori qua fieri possit, celebritate fiat, confraternitatibus, ut praefertur, aggregatis, ut processionem ipso die Corporis Christi aut dominica vel alio die infra octavam eiusdem celebritatis, prout a prioribus seu administratoribus ipsarum societatum honori Sanctissimi Sacramenti magis convenire iudicatum fuerit, habere possint, eisdem auctoritate et tenore potestatem facimus.
- § 4. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac litteris aggregationum huiusmodi, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 5. Volumus autem ut ipsarum prae- Fides iransumsentium transumptis, etc.

Datum Romae apud S. Petrum, subannulo Piscatoris, die xxx maii MDLXXXVI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 30 maii 1586, pontif. anno II.

Obstantium

ptorum danda.

xistentibus.

LI.

Ouod Eremitae S. Romualdi Montis Coronae, Ordinis Camaldulensis, sub Requla S. Benedicti, alterius Ordinis religiosos recipere possint; ipsi vero ad alium etiam Eremi Camaldulensis transire nequeant 1

# Sixtus Papa V, ad futuram rei memoriam.

Ea est congregationis Eremitarum San-Congregatio- cti Romualdi, Ordinis Camaldulensis Monnis Eremilarum tis Coronae austeritas et observantia, ut, est strictior ob- quemadmodum non solum relatu aliorum servantia ceteris in Italia e- sed propriis etiam interdum oculis vidimus et percepimus, merito et vere eam sub strictiori Regula custodiri, quam omnes aliae, quae in tota Italia reperiuntur, dici et censeri possit.

§ 1. Quo etiam fit ut nonnulli, parum Unde aliqui cauti et constantes ac minus fortes ad minus fortes resistendum pravis tentationibus, ab ipsa transire congregatione ad alios Ordines se transferre non verentur, cum magno plurimorum scandalo et animarum suarum periculo.

§ 2. Hinc est quod nos his malis oc-Hic ideo Pon- currere, eamdemque congregationem spetifex, hutus congreg. indultum cialibus favoribus et gratiis prosequi vorecipiendi quos- lentes, omnes gratias, indulta et privilerius Ordinis re- gia eidem congregationi et illius Eremiligiosos confirmat, et ex ea tis a Romanis Pontificibus praedecessoad alios etiam ribus nostris super recipiendis quibusligiosos tran-cumque, quarumvis Religionum et Ordisitum prohibet; num Mendicantium et non Mendicantium, religiosis, ad ipsos transire volentibus, concessa, rata et firma esse volentes, et quatenus opus sit, auctoritate apostolica, tenore praesentium, innovantes, omnibus et singulis Eremitis praedictae congregationis nunc et pro tempore existentibus, et cuilibet eorum, in virtute sanctae obedientiae, ac sub excommunicationis ma-

> ioris eo ipso incurrendae, a qua nullus 1 Ad hoc vide notata in Clem. VII. const. XXVI. Vestrum. tom. IV pag. 2.

praeter Romanum Pontificem pro tempore existentem, praeterquam in mortis articulo, absolutionis beneficium impendere possit, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, necnon apostasiae reatus, suspensionis a divinis aliisque arbitrio maioris eiusdem congregationis pro tempore existentis moderandis, infligendis et declarandis poenis, ne ad alios quoscumque Ordines, nec etiam ad sacrum eremum eiusdem Camaldulensis Ordinis Aretinae dioecesis, sine expresso consensu et licentia ab eodem maiore pro tempore existente supradictae congregationis in scriptis petita et obtenta, transire et transmeare audeant vel audeat, eisdem auctoritate et tenore, interdicimus et prohibemus.

§ 3. Volumus etiam quod, ultra supra- Contraveniendictas poenas, qui contrafecerint perso-poenas, ad connaliter capi et apprehendi, necnon incar- gregationem res cerari, puniri et etiam ad redeundum praecipit; cogi, libero praedicti maioris pro tempore existentis arbitrio, possint et valeant.

§ 4. Eidemque maiori pro tempore e- Maiori dictae xistenti praedicta omnia et singula per se tra cos procevel alium seu alios sibi benevisos faciendi, dere posse inexercendi et effectualiter ac omnino exequendi, et brachii saecularis auxilium, si opus fuerit, invocandi omnimodam, plenam, amplam et absolutam, auctoritate apostolica praedicta, tenore praesentium, licentiam, auctoritatem et facultatem concedimus et impartimur.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Quibuscumet ordinationibus apostolicis; necnon in-tibus. dultis, privilegiis et exemptionibus aliis religionibus, congregationibus et Ordinibus, eremis et eremitoriis quibuscumque, quocumque modo et sub quibusvis verbis et clausulis concessis, et iteratis vicibus approbatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, speci-

fica et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium tenores ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis habentes, auctoritate praedicta, earumdem tenore praesentium, quas perpetuis futuris temporibus valere decernimus, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annullo Piscatoris, die ix iulii mplxxxvi, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 9 iulii 1586, pontif. anno II.

#### LII:

Confirmatio privilegiorum doctorum et legentium Universitatis Bononiensis, ac praesertim applicationis datii mercium 1.

# Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Expositum nobis nuper fuit pro Alias datium parte dilectorum filiorum doctorum colctoribus assi- legiatorum, tam in decretis et legibus gnatum ab Bu- quam artibus et medicina in Universitate Studii Bononiensis, quod dudum felicis recordationis Eugenius Papa IV, praedecessor noster, litteras bonae memoriae Marci tunc episcopi Avinionensis, in civitate nostra Bononiensi pro Sede Apostolica in spiritualibus et temporalibus gubernatoris, per quas ipse Marcus episcopus et gubernator tunc et pro tempore existentibus rectoribus et legentibus huiusmodi, pro suorum salariorum solutione, datium gabellae grossae mercantiarum dictae civitatis, cum omnibus emolumentis suis, obligaverat et assignaverat, approbavit, et datium ipsum doctoribus et legentibus

> 1 Ex Regest. in Secret. Brevium. Bull. Rom. Vol. VIII.

praedictis de novo perpetuo concessit.

91

§ 2. Et cum doctores et legentes prae- Idem datium dicti datium ipsum libere percipere non eisdem Iulius II possent, sed salaria et solutiones huius- addixit. modi per manus thesaurarii seu depositarii aut forsan aliorum officialium dictae civitatis non integre, ut decebat, reciperent, piae memoriae Iulius Papa II, litterarum Marci episcopi et Eugenii praedecessoris huiusmodi tenorem, ac dicti datii assignationem approbans, voluit ut, absque subhastatione aut alia solutione seu onere subhastationis, dictum datium ad doctores et legentes praedictos pertineret; ac quod singulis annis duo doctores collegiati iuris canonici, et duo iuris civilis, ac duo artium et medicinae, electi per doctores collegiatos, et confirmati per legatum seu gubernatorem dictae civitatis, licentia regiminis minime requisita, datium seu gabellam huiusmodi et illius redditus, per se vel alios ab eis deputandos, a quibuscumque personis petere et exigere, ac depositarium reddituum huiusmodi deputare possent; ac, sub excommunicationis latae sententiae poena, quibusvis personis inhibuit ne in gabella seu illius redditibus quoquomodo se intromittere praesumerent; et deinde recolendae memoriae Leo X, praemissa omnia approbans, etiam voluit quod electio sex syndicorum fieri deberet quotannis perpetuo post decimam quintam diem decembris ante festum nativitatis Domini nostri Iesu Christi; ac electores prius iurarent in manibus prioris dictorum doctorum; et quod non posset eligi qui non fuisset matriculatus in dicto collegio per decem annos ad minus; quodque in ipso regimine gabellae nullos alios magistratus dictae civitatis agnoscerent aut eis parere tenerentur, sed solum Romanum Pontificem, praemissorum occasione, in superiorem agnoscerent; inhibuitque magistratibus dictae civitatis ne in datio seu illius

deputandi.

redditibus, sub poena excommunicationis, se intromittere possent.

§ 3. Postea sanctae memoriae Clemens A Clemente Papa VII, praemissa omnia approbando rectus Mons, et denuo concedendo, voluit quod dicti dataque docto-ribus facultas doctores deputati unum alium quemcumdepositarium que collectorem seu depositarium ad percipiendos redditus datii seu gabellae huiusmodi deputare possent; et quartam partem datii huiusmodi auxit erigens Montem pro Camera Apostolica, quod augmentum datii per eosdem doctores syndicos exigeretur et exerceretur; et cum quondam Iulius de Malvetiis, ex concessione forsan dicti Iulii praedecessoris et consensu eorumdem doctorum, quamdiu vixit, depositarius dictorum proventuum nominatus fuisset; et dilecti filii Pirrus et Hercules fratres, etiam de Malvetiis, dicti Iulii de Malvetiis ex fratre nepotes, assererent dictum depositariatus officium, per decessum dicti Iulii vacaturum, per eumdem Leonem praedecessorem eis concessum fuisse, decrevit et declaravit quod Pirrus et Hercules praedicti, occasione praemissorum, illa omnia et singula quae dictus Iulius ex concessione Iulii II, ac ipsi Pirrus et Hercules ex concessione Leonis praedecessorum praedictorum habebant, dimitterent, et nullatenus aliud quidquam habere possent; ipsique doctores ad eorum libitum personam, quae redditus huiusmodi gabellae recipere deberet, et quandocumque eis placeret, eligere et deputare valerent, derogando omnibus privilegiis eisdem Herculi et Pirro concessis.

§ 4. Praeterea Paulus III omnia et sin-Paulus III gula concessa tam a dictis Pontificibus, privilegia o- quam imperatoribus et principibus ipsis vil, et curam doctoribus approbavit, et canale navigii ad canalis conces- curam ipsorum pertinere voluit.

§ 5. Paulus vero IV erexit Montem su-Paulus IV et per augmento datii per dictum Clemen-Pius IV erecti tem praedecessorem facto, ita ut exactio

reddituum eiusdem Montis ad doctores Montis curam collegiatos spectaret; necnon Pius IV, rum vindicacupiens egregium et laudabile opus gy-runt mnasii dictae civitatis, per dilectum filium nostrum Petrum Donatum cardinalem de Caesis nuncupatum, tunc episcopum Narniensem et dictae civitatis vicelegatum, incoeptum, ad finem debitum perduci, officium depositarii gabellae huiusmodi, quod quondam Hercules Malvetius, civis Bononiensis, dum viveret, obtinebat, motu proprio, auctoritate apostolica, penitus et omnino per mortem dicti Herculis vacans, suppressit et extinxit; necnon salarium et provisionem, ac omnes et singulos redditus et proventus dictae gabellae, videlicet tres quadrantes lagiorum cuiuslibet librae argenteæ reddituum cictae gabellae, pro tempore existenti der sitario dicti officii, illius ratione, solvi solita, massae reddituum dictae gabellae, acmonti trium millium scutorum per eumdem Pium IV praedecessorem in dicta civitate at tea erecto, cum obligatione dictorum doctorum et legentium solvendi creditoribus dicti Montis summam ducentorum et quadraginta scutorum, ut in dictis Pii Papae litteris ac instrumento desuper confecto latius continetur, applicavit et appropriavit.

§ 6. Postremo piae memoriae Pius Papa Demum Pius V V, praedecessor noster, omnia et singula omnia et singula privilegia privilegia et gratias huiusmodi, quatenus eisdem confiressent in usu, et prout tunc reperiebantur, licita tamen et honesta ac sacris canonibus non contraria, similiter approbavit et confirmavit.

§ 7. Nuper vero iidem doctores hae- Causae novae redes quondam Cornelii de Malvesia et Iu- nuius iacienuae confirmationis. lium de Malvesia cohaeredem in depositarios reddituum gabellae huiusmodi, vigore praemissorum, ac ex eorum antiqua et eatenus observata consuetudine ac alias quomodolibet, ad septennium, et deinde ad eorum beneplacitum, nominarunt et

deputarunt, prout in diversis eorum praedecessorum litterisac duobus instrumentis publicis super nominatione et deputatione depositariorum huiusmodi confectis plenius continetur. Cum autem nuper nos, certis tunc expressis causis adducti, dilectum filium Pirrum Malyetium. civem nobilem Bononiensem, depositarium praedictae gabellae, cum emolumento annuo trecentorum scutorum auri in auro, ac facultatibus, privilegiis, praerogativis, honoribusque solitis et consuetis, quoad vitam duceret, fecerimus, constituerimus et deputaverimus, in grave dictorum doctorum et legentium praeiudicium et gravamen, stante maxime obligatione solvendi eisdem creditoribus dictam summam ducentorum et quadraginta scutorum; pro parte eorumdem doctorum et legentium nobis fuit humiliter supplicatum quatenus eos in possessione suorum privilegiorum praedictorum manutenere de benignitate apostolica dignaremur.

doctoribus confirmat Sixtus;

§ 8. Nos igitur, eosdem doctores et le-Depositarium a gentes specialibus favoribus et gratiis prostitutum con-sequi volentes, ac litterarum omnium praedictarum et privilegiorum tenores praesentibus pro expressis habentes, eosque et eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, aiure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, deputationem dicti Pirri in depositarium dictae gabellae cum emolumento dictorum trecentorum scutorum, ac facultatibus, privilegiis, praerogativis ac honoribus, praedictis per nos, ut praefertur, factam, necnon litteras desuper

primo, confectas, ac illarum intimationem, omniague et singula inde sequuta, apostolica auctoritate, tenore praesentium, revocamus, cassamus et annullamus, ac cassa.irrita et inania ac nullius roboris vel momenti fuisse et esse, nec quodquam ius in dicta depositaria per deputationem huiusmodi acquisitum fuisse aut esse; sicque per quoscumque iudices et commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, ac legatum, vicelegatum et gubernatorem, necnon quadraginta viros dictae civitatis, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contigerit attentari; eidemque Pirro, sub excommunicationis aliisque ecclesiasticis ac pecuniariis poenis, ne in dicta depositaria eiusdem gabellae quoquomodo, vigore aut praetextu deputationis per nos, ut praefertur, factae aut alias quomodolibet, se ingerere audeat vel praesumat, inhibemus.

§ 9. Et nihilominus omnia et singula vetera omnia privilegia et facultates, immunitates, confirmat pripraerogativas, libertates, gratias et indulta, prout per eosdem Romanos Pontifices praedecessores nostros praedictos. eisdem rectoribus et legentibus concessa. approbata et innovata fuerint, eisdem auctoritate et tenore approbamus, confirmamus et etiam de novo concedimus; ac omnes defectus iuris et facti, si qui intervenerint in eisdem, supplemus.

§ 10. Quocirca venerabilibus fratribus Commissarios archiepiscopo Bononiensi et episcopo Imolensi ac dilecto filio causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, ubi et quando opus fuedie xxII iunii, pontificatus nostri anno rit, ac quoties pro parte doctorum et le-

gentium praedictorum fuerint requisiti, eosdem in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra eosdem doctores et legentes revocatione, cassatione, annullatione, decreto, inhibitione, confirmatione, approbatione, concessione, suppletione aliisque praemissis iuxta earumdem praesentium continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere, eaque omnia perpetuo firmiter observari; non permittentes eos desuper a quoquam quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 11. Non obstantibus praemissis ac Contraria tol- nostra de non tollendo iure quaesito, qualit. tenus opus sit; ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon omnibus illis quae dicti praedecessores suis litteris voluerunt non obstare. ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscat., die xxx iulii mplxxxvi. pontificatus nostri anno secundo.

Dat die 30 iulii 1586, pontif. an. II.

#### LIII.

Confirmatio et extensio iurisdictionis consulum artis pistorum et praefecti annonae almac Urbis in rebus ipsam artem tangentibus, ac privilegiorum et gratiarum eorumdem pistorum.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Coelestis Pater ad hoc nos universalis Ecclesiae rectorem constituit, et nobis o-

ves suas pascendas commisit, ut omnibus personis, praecipue Romanam Curiam sequentibus, ne indebitis molestiis afficiantur, sed pro earum qualitate iustitia ministretur, quantum cum Deo possumus, salubriter provideamus; et ea, quae pro ipsarum personarum facili regimine et gubernatione a nostris praedecessoribus provida consideratione emanarunt, ut eo firmius illibata persistant, quo frequentius apostolico fuerint stabilita praesidio. nostrae approbationis munimine, dum a nobis petitur, roboremus.

§ 1. Sane, pro parte dilectorum filio- Leo x et lurum universitatis pistorum Urbis nostrae lius III decrenobis nuper exhibita petitio continebat guntur in Bulla lulii III bic cit. quod alias, postquam felicis recordationis Leo Papa X, praedecessor noster. etc.

- § 2. Et deinde per recolendae memoriae Iulium Papam III 1.
- § 3. Cum postmodum antiqua statuta Gregor. XIII ipsius Urbis, de mandato sanctae memo- constitutionem riae Gregorii Papae XIII, etc. 2

hic indicatam.

§ 4. Cum autem sicut eadem petitio subiungebat, plerique dubitent aliqua artis pro uberieri pistorum huiusmodi statuta, et praeser-provisione. tim illud quo dispositum est quoscumque artem praedictam exercere et clibanum habere volentes, priusquam ad hoc admitti possint, ad solutionem trium scutorum, pro una consulibus artis huiusmodi. et reliquis duabus partibus hospitali Beatae Mariae de Laureto de dicta Urbe applicandorum, teneri, per praedictas litteras Gregorii praedecessoris huiusmodi declarationis et reintegrationis iurisdictionum artium, earumque collegiorum et consulum huiusmodi nullatenus reintegrata fuisse. Quare, pro parte universita-

1 Omittitur relatio bullae Iulii III, quia ipsam habes in tom. vi, pag. 467; et quia ibi relata bulla Leonis, ideo hic omittitur eiusdem relationis repetitio. 2 Omittitur etiam relatio bullae Gregorii XIII, Almam, quia est superius, pag. 332.

An. C. 158

tis pistorum huiusmodi nobis humiliter [ fuit supplicatum ut litteris praedecessorum huiusmodi robur nostrae approbationis adiicere, aliaque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

confirmat :

§ 5. Nos igitur, universitatem pistorum Hic ideo huiusmodi illiusque singulares personas, constitutio quarum quietem et commodum non mines ad lavorem pistorum Urbis nori, quam praedecessores nostri praedicti paternae dilectionis affectu prosequimur, a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis censuris et poenis a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existant, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie, absolventes et absolutos fore censentes, necnon singularum litterarum praedictarum tenores veriores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, statuta et ordinationes dictae universitatis, ac singulas etiam reintegrationis iurisdictionum litteras praedecessorum huiusmodi ac in eis contenta quaecumque, praedicta auctoritate, tenore praesentium, perpetuo approbamus et confirmamus.

eedit;

§ 6. Ac insuper eisdem nunc et pro lurisdictionem- tempore pistoribus, ut facilius et minori in causis usque cum dispendio iura sua consequi possint, ad ducatos xxx; et inde supra in omnibus et singulis eorum causis, lipraesecto anno- tibus, controversiis et differentiis, ratioscumque con- ne panis per eos crediti et rerum ad artem huiusmodi spectantium de cetero movendis, videlicet, quae triginta ducatos auri de Camera non excesserint, consules pro tempore existentes dictae artis, contra quoscumque eiusdem Urbis cives, opifices, habitatores ac alias quascumque personas saeculares; in aliis vero usque ad quamcumque summam, praefectum pro tempore existentem annonae, iudices, contra quoscumque S. R. E. cardinales,

episcopos, praelatos, oratores, proceres et alios ecclesiastica vel temporali dignitate fungentes, dictae Urbis originarios vel exteros, auctoritate et tenore praedictis, perpetuo constituimus et deputamus; eisdemque nunc et pro tempore existentibus pistoribus facultatem, omnes, qui eis, occasione crediti panis ac aliarum rerum artem ipsam concernentium, debitores, fuerint, pro consequenda satisfactione, ad iudicium coram consulibus et annonae praefecto iudicibus huiusmodi evocandi; dictis vero consulibus et annonae praefecto pro tempore existentibus, singulas causas huiusmodi summarie, simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii, manuque regia, ac sola facti veritate inspecta, et prout in exactione pecuniarum pretii grani eisdem pistoribus ab officialibus eiusdem Camerae Apostolicae pro tempore dati, contra eosdem pistores procedi solet, audiendi, cognoscendi, decidendi fineque debito terminandi, necnon citandi et in forma inhibendi, cum omnibus aliis facultatibus necessariis et opportunis, auctoritate et tenore similibus, etiam perpetuo, tribuimus.

§ 7. Quodque debita cum ipsis pisto- Pistorum cre ribus, ratione panis crediti et aliarum re- panis in discus rum huiusmodi, contracta, ad bonorum stonibus no et haereditatum quarumvis personarum, teria credito etiam cuiuscumque dignitatis, status, gra- bentibus obli dus et conditionis existentium, coram rales anteriore quibusvis iudicibus dictae Urbis, tam or- esse decernit; dinariis quam delegatis et subdelegatis, pro tempore faciendas discussiones nullo pacto trahi possint. Quinimmo ipsi pistores, pro consequenda debitorum huiusmodi satisfactione, in omnibus eorum litibus et causis, etiam si priores et potiores creditores non sint, primum et potiorem locum, obligationibus etiam in forma Camerae Apostolicae, etiam iuramento vallatis, ac privilegiis ceterisque in con-

trarium facientibus non obstantibus qui-! buscumque, habere et obtinere omnino debeant, eisdem auctoritate et tenore, similiter perpetuo statuimus et ordinamus; necnon sententiarum, mandatorum executivorum et decretorum per consules et annonae praefectum iudices praefatos pro tempore latarum et relaxatorum executionem, quovis praetextu, etiam quarumcumque appellationum, recursuum, inhibitionum et significationum, etiam dotalium, nullo modo impediri posse, sed easdem significationes et inhibitiones per gubernatorem et alios dictae Urbis iudices, ad quos ipsi appellantes et recurrentes recursum habuerint, denegandas esse; easque concessas, illico revocatas et ipsis recurrentibus minime suffragari volumus.

servatores permittit:

- § 8. Decernentes a sententiis, declara-Appellatio- tionibus et decretis eorumdem consulum supra ad con- ad conservatores et non alios quosvis iudices appellari posse, et appellationes, non nisi in causis et litibus super maiori quam decem scutorum summa vertentibus, admittendas esse, nec a decem infra recursus ad aliquos iudices haberi, minusque concedi posse.
- § 9. Ac praesentes litteras de subre-Decretum ir- ptionis vel obreptionis vitio, mentisque ritans apponit; aut intentionis nostrae defectu notari aut impugnari nullatenus posse. Irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

rogat.

§ 10. Non obstantibus praemissis ac Contrariis de- constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dictae Urbis statutis, legibus et consuetudinibus, etiam iuramento. confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem auditori Camerae, seu obligationibus cameralibus. ac quibusvis dictae Urbis iudicibus, ordinariis et extraordinariis ac delegatis, il-

lorumque tribunalibus et quibusvis aliis personis, etiam locis piis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis. clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu simili, etiam consistorialiter ac alias, in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiam si, pro illorum sufficienti derogatione. de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus. ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, quartodecimo kalendas septembris, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 19 augusti 1586, pontif. anno II.

#### LIV.

Iurisdictio S. R. E. cardinalis et iudicis causarum archiconfraternitatis Beatae Mariae Virginis de Urbe, Confalonis nuncupatae, ad redemptionem captivorum ab infidelium servitute aliaque pia opera exercenda dudum institutae 1.

# Sixtus Papa V, motu proprio, etc.

Cum, sicut accepimus, venerabilis Causa concesarchiconfraternitas Confalonis gloriosis-sionis. simae Virginis Mariae, eiusque pro tem-

1 Alia quae hanc sodalitatem concernunt, vide in Greg. XIII const. LVII, Pastoris, pag. 145 huius tomi.

pore existentes custodes, camerarius, officiales et ministri, ob lites, quaestiones et controversias civiles, profanas, spirituales, meras et mixtas, per diversa Urbis tribunalia, occasione locationum, censuum, donationum, haereditatum, legatorum, dotium et diversarum aliarum rerum eiusdem, tam agendo pro ipsa archiconfraternitate quam eam defendendo vel alias iugiter implicati existant, ex quo saepissime quamplura damna et interesse patiuntur, ac impensa litis valorem rei, de qua ex tempore agitur, saepenumero superet.

indicem causascendi;

§ 1. Nos, archiconfraternitatem prae-Hic Pontifex, fatam, quam singulari dilectione proseeius custodibus quimur, et in qua diversa pietatis, cariquatuor praela-tos nominandi tatis et misericordiae opera, etiam eleecardinali pro- mosynas pauperibus erogando, ac miseeis unum eligat rabilibus puellis dotes elargiendo, necnon rum dictae ar- captivos a durissima infidelium servitute, chiconfraterni-tatis, cum po- maxima cum caritate, redimendo, contitestate eas sum- nuo impendi spectantur, necnon dilectos filios magistrum Hieronymum de Avila U. I. D., litterarum apostolicarum correctorem et abbreviatorem, ac in utraque Signatura nostra referendarium, praelatum nostrum domesticum, Paulum de Matthaeis, Carolum de Maximis, ac Ulissem Lancerinium, patritios Romanos, necnon Franciscum Covarucium, ipsius confraternitatis modernos et pro tempore existentes custodes et camerarium, ab huiusmodi dispendiis, quantum cum Deo possumus, sublevare volentes, motu simili et ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, moderni et pro tempore existentes dictae archiconfraternitatis custodes, quatuor ex referendariis utriusque Signaturae nostrae et pro tempore existentis Romani Pontificis, moderno et pro tempore existenti ipsius archiconfraternitatis protectori nominare et proponere possint et valeant,

ad effectum ut ex illis quatuor unus per eumdem modernum et pro tempore existentem protectorem eligi seu deputari debeat, apostolica auctoritate, tenore praesentium perpetuo statuimus et ordinamus. Ac eidem referendario sic pro tempore electo et deputato, ex nunc, prout ex tunc, et e contra, post electionem et deputationem huiusmodi, omnes et singulas causas, lites, quaestiones et controversias inter dictam archiconfraternitatem sive illius custodes, camerarium, officiales et ministros nunc et pro tempore existentes, ac quascumque alias, tam laicas quam ecclesiasticas, personas, cuiuscumque gradus, status, ordinis, dignitatis, conditionis vel præeminentiae existentes, etiam cardinalatus honore praefulgentes, universitates, societates, congregationes, collegia, ac tam virorum quam mulierum monasteria, hospitalia aut alia loca pia, etiamsi coram nunc et pro tempore existentibus S. R. E. camerario, clericis et praesidentibus Camerae Apostolicae, et eiusdem Camerae causarum auditori generali, necnon vicario, gubernatore et senatore dictae Urbis, illorumque locatenentibus, collateralibus iudicibus ac appellationum causarum 1 Palatii Apostolici auditoribus, ac eiusdem S.R.E. cardinalibus et aliis quibuscumque iudicibus ordinariis ac a nobis et sucessoribus nostris Romanis Pontificibus specialiter quomodocumque commissariis deputatis et delegatis, ac deputandis et delegandis, nunc et pro tempore motas et pendentes, ac quomodolibet movendas et pendendas, de et super quibuscumque locationibus, venditionibus, donationibus, legatis, fidei commissis, testamentis, haereditatibus et illarum discussionibus, ac quibusvis aliis dispositionibus, ad favorem tam eiusdem archiconfraternitatis quam redemptionis captivorum, dictae archiconfraternitati per Sedem Apostolicam

1 Cherub. addit: Curiae Capitolii eiusdem Urbis capitaneo, nec non etc. (R. T.).

iniunctae, factis, ac dotibus et quorumcumque iurium et actionum cessionibus, aliisque quibuscumque inter vivos ac causa mortis, et quasi contractibus, etiam vigore obligationis in forma Camerae, executionibus, revocationibus, bonis, rebus, iuribus et actionibus ipsius archiconfraternitatis, ciusque custodes, camerarium, officiales et ministros praefatos, eorumque litis consortes, tam coniunctim quam divisim, et tam active quam passive, tam secundario quam principaliter interesse concernentes, et ad ipsam archiconfraternitatem, etiam per viam necessariae defensionis, etalias quomodolibet spectantes et pertinentes, in quacumque instantia, quarum omnium status et merita, ac iudicum et collitigantium nomina et cognomina et qualitates ceteraque, etiam de necessitate exprimenda, praesentibus pro expressis hahentes, in statu et terminis in quibus ad praesens reperiuntur et quandocumque reperientur, harum serie, ad nos et Sedem Apostolicam advocantes, illasque omnes et singulas alias, similes vel dissimiles, causas, quomodolibet nunc et pro tempore motas et pendentes, ac quas dicta archiconfraternitas, illius custodes, camerarius, officiales et ministri habere et movere volent contra easdem personas, universitates, societates, congregationes, collegia, monasteria, hospitalia aut alia aeque vel magis pia loca, etiam quomodolibet et qualitercumque privilegiata et exempta, pro ipsius archiconfraternitatis rebus, bonis, haereditatibus, legatis, iuribus et actionibus huiusmodi, tam agendo pro ipsa archiconfraternitate et quacumque persona ab ea causam habente, quam etiam si contra ipsam archiconfraternitatem, ad instantiam quarumcumque personarum, qualiter cumque qualificatarum et privilegiatarum quomodolibet agatur, eidem referendario, ut prae-

fertur electo et deputato, una cum omnibus et singulis earum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis, summarie, simpliciter et de plano, et sola facti veritate inspecta, ac sine strepitu et figura iudicii, et absque tela iudiciaria ac aliquorum terminorum substantialium observatione, aut alicuius registri vel extractus confectione, per se ipsum vél, in eius a dicta Urbe absentia aut alias ex quavis causa, per alium ab eisdem custodibus, accedente, ut supra, dicti protectoris approbatione, durante absentia seu alias quomodolibet, eligendum, usque ad finalem sententiarum exequutionem inclusive, audiendas, cognoscendas fineque debito terminandas, ac etiam alibi introducendas seu committendas, reassumendas etc., auctoritate et tenore praefatis, etiam perpetuo committimus et mandamus.

§ 2. Ipsumque referendarium, ut prae- Citandique et fertur electum et deputatum in dictis in Curia quam causis, tam pro ipsa archiconfraternitate extra, et quiquam contra illam motis et pendentibus dicibus; et in futurum movendis, in iudicem ordinarium et apostolica auctoritate deputatum, cum facultate easdem causas usque ad finem, absque tamen alicuius propinae receptione, cognoscendi, decidendi atque terminandi, ac etiam cum potestate citandi et inhibendi quos, quibus ac quoties opus fuerit, etiam per se vel alium seu alios quoscumque, tam in Romana Curia quam extra eam, etiam per edictum publicum, constito sibi, etiam summarie, de non tuto accessu, eisdemque et praedictis ac quibuscumque aliis eiusdem Urbis curiarum seu tribunalium iudicibus et personis tam ecclesiasticis quam saecularibus, cuiuscumque dignitatis, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, quibus ac quoties opus fuerit, etiam sub sententiis, censuris ecclesiasticis ac etiam pecuniariis poenis, prout sibi videbitur,

inhibendi; et in eventum non paritionis, firmae et illibatae permaneant, ac si escontra inobedienties, contumaces et rebelles, ad declarationem incursus censurarum et poenarum huiusmodi, illarumque aggravationes et reaggravationes ac alias, prout sibi melius expedire videbitur seu placuerit, servata forma concilii Tridentini, procedendi, sententiasque seu mandata, per eum pro tempore latas seu relaxata, debitae exequutioni demandandi sive demandari faciendi.

res etiam coer-

§ 3. Contradictores quoslibet et rebel-Contradicto-les ac praemissis quovis praetextu non parentes, per censuras ecclesiasticas ac etiam pecuniarias poenas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendi, auxiliumque brachii saecularis ad hoc, si opus fuerit, invocandi, aliaque omnia et singula in praemissis et circa ea quomodolibet necessaria et opportuna faciendi, gerendi et exequendi, ac cum aliis facultatibus ad id quomodolibet necessariis, auctoritate et tenore praedictis, similiter perpetuo facimus, constituimus et deputamus, sibique plenam, liberam et amplam super praemissis licentiam et facultatem atque auctoritatem etiam concedimus et impartimur.

§ 4. Decernentes quod a pro tempore Appellatio ab existentis referendarii, ut praefertur elesemel tantum cti et deputati, sententiis, mandatis, oret non suspen-sive, ad alinm dinationibus et decretis nullatenus susiudicem a pro- pensive appellari, reclamari, de nullitate tan. admittatur, dici sive quomodolibet adversus illa, ad tates tantum effectum impediendi exequutionem, aliopponi possini quod remedium attentari possit. Devolutive autem semel tantum liceat appellare, et alia remedia intentare coram alio iudice praedicto pro tempore existenti protectori, ut praefertur, nominando et ab eo approbando. Secundo autem vel ulterius sublata sit omnis et quaecumque appellatio, sed praedictae duae sententiae plenariam exequationem obtineant, ac I dem custodibus ab huiusmodi notariatus

sent tres conformes; ac nullitas aliqua. exceptis tribus substantialibus, opponi nullo modo possit.

- § 5. Et licet ad instantiam quorum- Iudicis faculcumque haeredum sive quorumlibet alio-tas in causis discussionum, rum committatur in futurum, vel etiam modo pendeat commissa causa discussionis alicuius haereditatis, et dictae archiconfraternitati, seu illius custodibus, camerario, officialibus et ministris, etiam virtute commissionis, fuerit inhibitum; tamen, ne exactio creditorum in praeiudicium ipsius archiconfraternitatis protrahatur, data idonea cautione per dictos custodes, camerarium, officiales seu ministros de restituendo summam debitam, in eventum succumbentiae, prioribus et potioribus creditoribus, pro tempore existens referendarius praedictus eosdem haeredes sive alios quoscumque debitores seu ipsorum quemlibet, ex quacumque causa cessionarios, vel ab eis quomodolibet et ex quocumque titulo causam habentes, ad satisfaciendum integraliter dictae archiconfraternitati de eius credito, iuris et facti remediis, cogat et compellat.
- § 6. Ac in omnibus et singulis causis praedictis, ad dictam archiconfraternita-diebus et horts tem, ut praefertur, quomodolibet spectantibus, singulis diebus et horis feriatis et non feriatis, praeterquam in honorem Dei, procedat.
- § 7. Et notarium actuarium per eosdem custodes eligendum, ac ab eis et eorum arbitrio ac ad eorum nutum ponendum et amovendum, quem eis placuerit, habeat; qui teneatur dare idoneam cautionem eisdem custodibus in eius deputatione, de restituendo, absque aliqua pecuniarum solutione et fraude, ac omni mora et dilatione atque exceptione seu excusatione postpositis, quoties ab eis-

Singulisque

Notarium de-

officio amotus fuerit, omnes et singulas retiam per nos et successores nostros Ro--scripturas ad dictam archiconfraternitatem, ut praefertur, quomodolibet spectantes, per eosdem custodes, facto de illis inventario, notario successori ab eisdem custodibus deputato consignandas.

§ 8. Quodque citationes in causis prae-Citationes dictis etiam per Curiae Capitolii, seu aquosvis man-lios quoscumque, etiam dictae archicondatarios. fraternitatis mandatarios, fieri possint.

§ 9. Ac quod quicumque executores Executores curiarum seu tribunalium dictae Urbis omnes exequi debeant man-possint et debeant exequi et effectualiter data praedicti exequutioni demandare omnes et singulas sententias, decreta et mandata pro tempore existentis referendarii huiusmodi sive, in eius absentia aut alias ipso impedito, ab eisdem custodibus eligendi, ac ut supra nominandi, ac a protectore approbandi, quae, non obstante regula Cancellariae, sub eius parvo sigillo expediri possint.

has causas non cognoscant.

iudicis.

§ 10. Ac insuper archiconfraternitatem Alli iudices praedictam eiusque custodes, camerarium, officiales et ministros ex nunc deinceps, occasione praemissorum, principaliter seu secundario, alibi quam coram pro tempore existente referendario, ut praefertur electo et deputato, conveniri, aut ad alios conveniendum constringi non posse; et processus, sententias, mandata et decreta per alium sive alios, tam ordinarios quam etiam specialiter deputatos et delegatos, iudices, quavis auctoritate fungentes, in causis praedictis quomodolibet pro tempore formatos, in quacumque instantia latas et facta, cum inde sequutis quibuscumque, nulla, irrita et inania, nulliusque roboris et momenti

§ 11. Praesentem quoque motus pro-Clausulae prii cedulam, sub quibuscumque similium vel dissimilium gratiarum aut concessionum revocationibus, suspensionibus, moderationibus seu limitationibus,

manos Pontifices ac Sedem praedictam, vel eius etiam de latere legatos, et per Cancellariae apostolicae regulas pro tempore factas, etiam in favorem fabricae basilicae Principis Apostolorum de dicta Urbe nullatenus comprehensam, sed semper ab illis penitus et omnino exceptam, ac quoties illac emanabunt, toties praesentem cedulam in pristinum robur restitutam esse et censeri debere; nec eidem cedulae per quascumque clausulas generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, efficaciores et insolitas, ac etiam irritantia decreta, sub quacumque verborum expressione, in se continentes, derogari posse; et si illi ullo umquam tempore ex aliqua, etiam quantumvis necessaria et urgenti, causa, derogari contingat, nisi tenor cedulae huiusmodi de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, et huiusmodi derogatio consistorialiter facta, et per trinas distinctas litteras, eumdem tenorem continentes, tribus similibus distinctis vicibus, custodibus, camerario et aliis officialibus archiconfraternitatis huiusmodi legitime insinuata et intimata fuerit, eorumque ad id expressus accedat assensus, derogationes huiusmodi nemini suffragari debere; et si ac quoties illa aliquo alio modo revocari aut alias illi derogari contigerit, toties in ristinum statum restitutam, et de novo etiam sub posteriori data, per praedictos custodes, camerarium et officiales el genda, concessam et stabilitam

§ 12. Et sic per quoscumque iudices, Decretum iretiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S.R.E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; irritum quoque  $\epsilon tc$ . attentari.

§ 13. Volumus etiam et mandamus quod

nitate dotatae.

Declaratio omnia et singula praemissa habeant loiudice sint om. cum ad favorem quarumcumque paupenes redempti, rum puellarum, quae a praedicta archiarchiconfrater confraternitate dotem habuerint, pro dictarum dotium consequutione, ac quorumcumque ab eadem archiconfraternitate redemptorum; ita quod sint et esse intelligantur sub dicta iurisdictione in omnibus et per omnia, ac si principaliter. cum illis et quolibet illorum agendo seu defendendo, de interesse praedictae archiconfraternitatis ageretur.

sae, nullatenus procedant.

§ 14. Inhibentes expresse moderno et Praefectus pro tempore existenti Signaturae iustitiae Signaturae iu-stitiae, regen- praefecto, aut alias pro tempore iustitiae sque et re- signaturam habenti, necnon regenti Cansignent com-cellariae, qui pro tempore erit, omnimissiones con-tra formam præ. busque et singulis referendariis, ne de cesentium, et iu-tero, ad instantiam et requisitionem cuessent commis- iuscumque, supplicationem aliquam recipere, referendariare seu proponere praefecto Signaturae iustitiae audeant vel praesumant; et similiter signaturam facienti non signet sive avocatoriam sive simplicis iustitiae sive appellatoriam et similem. neque in initio neque in medio litis, et signatae nullius sint roboris et momenti, nullamque tribuant iurisdictionem; neque ipse iudex, cui fuerint commissae, audeat illarum virtute citare, inhibere vel quomodolibet procedere; irritum et inane quicquid, scienter vel ignoranter, secus factum fuerit, ipso iure decernimus, salva semper nostra manu propria signata, sine qua omne rescripium censeatur et sit invalidum et a nostra voluntate alienum. Et nihilominus referendarius, sicut praemittitur, de atatus a praedicta archiconfraternitate, al que vitio attentatorum, procedere possil et valeat.

§ 15. Et insuper, ne, propter difficul-Iudex prae- tatem habendi seu recuperandi instrupossit notarios menta publica super testamentis seu aliis omnes ad sibi quibuscumque dispositionibus piorum

christifidelium, per notarios et tabellio-consignan. innes confecta et stipulata, in quibus per cernentia aliipsos christifideles in eiusdem archicon- quod interesse fraternitatis seu redemptionis captivorum nitatis, seu refavorem diversa legata facta, illisque bona psivorum. relicta et erogata fuerint, et de quibus illius custodes, camerarius, officiales et ministri praedicti notitiam habere non possunt, ipsa archiconfraternitas varia in temporalibus damna et detrimenta substineat et patiatur, eidem referendario, ut praefertur electo et deputato, omnes et singulos, etiam quorumcumque tribunalium ac curiarum dictae Urbis et in archivio Romanae Curiae et Capitolii descriptos notarios et tabelliones publicos, etiam quantumcumque privilegiatos et exemptos, qui deinceps perpetuis futuris temporibus quaecumque instrumenta publica super testamentis, codicillis et quibusvis tam inter vivos quam causa mortis dispositionibus, pro quibuscumque utriusque sexus christifidelibus, conficient aut stipulabunt, vel de quibus ipsi notarii et tabelliones pro tempore rogati fuerint, in quibus pia legata, etiam iure donationis perpetuae vel fideicommissi seu cuiusvis alterius dispositionis aut quocumque alio titulo eidem archiconfraternitati sive redemptioni captivorum per christifideles de eorum bonis, in toto vel in parte, hactenus quomodolibet facta fuerunt et in futurum fient, seu quae utilitatem vel commodum aut augmentum bonorum, iurium et emolumentorum archiconfraternitatis seu redemptionis captivorum huiusmodi, tam conjunctim quam divisim, et tam active quam passive, ac tam secundario quam principaliter, concernunt et concernent quomodolibet in futurum, aut in archiconfraternitatis seu redemptionis captivorum huiusmodi utilitatem cesserint vel cedant, ad dictorum instrumentorum seu illorum particulam interesse dictae archiconfraternitatis seu redemptionis, ut

demptionis ca-

An. C. 1586

praefertur, concernentem, copiam authenticam et fide dignam, in forma iuris valida et probante, seu instrumentum publicum, postquam ad id per ipsam archiconfraternitatem illiusque custodes, camerarium, officiales et ministros coram eodem referendario requisiti fuerint, et post testatorum obitum, sub poena falsi ac excommunicationis aliisque sententiis et censuris ecclesiasticis, ac etiam pecunariis poenis, per contrafacientes eo ipso incurrendis, ac arbitrio eiusdem referendarii infligendis et exequendis, eidem archiconfraternitati, sive illius custodibus, camerario, officialibus seu ministris, soluta per eosdem custodes, camerarium, officiales seu ministros ipsis notariis et tabellionibus mercede, pro scriptura ipsius copiae authenticae seu instrumenti publici tantum, omni mora et dilatione aut subterfugio cessantibus, ac quacumque appellatione seu recursu postpositis, realiter et cum effectu, ac sine aliqua fraude, dandum, tradendum et consignandum, auctoritate nostra moneat, omnibusque sibi visis remediis opportunis, usque ad omnimodam paritionem, cogat atque compellat.

rogatoriae.

§ 16. Non obstantibus praemissis ac Clausulae de- felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis, auctoritate praesentium, ad iudicium non trahatur, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon fabricae praedictae ac personarum, universitatum, societatum, congregationum, collegiorum, monasteriorum et hospitalium huiusmodi aliorumque quorumcumque piorum locorum et Ordinum, etiam exemptorum ac qualitercumque privilegiatorum, ctiam iuramento, etc. roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis, conservatoriis, exemptionibus et litteris apo-

stolicis, illis ac dilectis filiis populo Romano, necnon iudicibus, notariis, tabellionibus, curiis seu tribunalibus, eorumque personis et collegiis quibuscumque, et Romanae Curiae officialibus, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et dictam Sedem, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, ac alias sub quibuscumque tenoribus et formis ac cum quibusvis clausulis et decretis in contrarium, etiam in vim contractus aut alias quomodolibet. concessis, confirmatis et innovatis, necnon reformationibus noviter factis, et paribus motu et scientia approbatis, etiam si in eis caveatur expresse quod causæ huiusmodi ad forum seu Curiam Capitolii. ct seu auditoris dictae Camerae vel vicarii aut aliorum eiusdem Urbis tribunalium reassumi debeant, ac alias in contrarium praemissorum quomodolibet disponentibus; quibus omnibus, etiamsi. pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, et nihil penitus omisso, non per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum expressi, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse, eisdem motu, scientia et potestatis plenitudine derogamus et sufficienter derogatum esse decernimus, contrariis quibuscumque. Aut si personis, universitatibus, societatibus, congregationibus, collegiis, monasteriis, hospitalibus aliisque piis locis praedictis, eorumque administratoribus, officialibus seu ministris vel quibusvis aliis, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari, aut extra vel ultra certa loca, curias et tribunalia, ad iudicium trahi non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, et quibusconcedi solitis 1 vis aliis privilegiis, indultis ac litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, iurisdictionis ipsius pro tem-

§ 17. Volumus solam praesentis motus Sola signatura proprii signaturam sufficere et ubique fisufficit. dem facere, in iudicio et extra.

tio specialis.

pore existentis referendarii, ut praefer-

tur deputati, explicatio sive exequutio im-

pediri valeat quomodolibet vel differri, et

de quibus quorumque totis tenoribus spe-

cialis, specifica, expressa et de verbo ad

verbum habenda sit in nostris litteris men-

§ 18. Quodque eadem motus proprii Fides exem- exempla, etiam impressa, notarii publici plorum. sive eiusdem archiconfraternitatis secretarii manu subscripta, et sigillo dictae archiconfraternitatis vel illius protectoris sive referendarii pro tempore, ut praefertur, electi et deputati, obsignata, eamdem prorsus, in iudicio et extra illud, fidem ubique faciant, quam ipse motus proprius faceret si foret exhibitus vel ostensus, regula contraria quacumque non obstante.

Fiat, motu proprio. F.

Datum Romae apud S. Marcum, die xix augusti, anno II. 🕡

Dat. die-19 augusti 1586, pontif. anno II.

LV.

Erectio Universitatis Studii generalis in civitate de Quito, provinciae Sancti Michaelis Indiarum Occidentalium, Ordinis Eremitarum Sancti Augustini cum facultatibus aliis Universitatibus

### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Intelligentes quam Domino grati, christianaeque reipublicae uberes fructus ex assidua verbi Dei praedicatione aliorumque piorum operum exercitio ex domibus regularibus Ordinis fratrum Eremitarum S. Augustini, in partibus Indiarum Occidentalum fundatis, in dies producantur, facile inducimur ut eorumdem fratrum votis per quae ne, ob locorum nimiam distantiam, tam ipsi quam alii dictarum partium cives et incolae sacrarum litterarum cognitione privati .remaneant, provideri valeat, libenter annuamus, eaque favoribus prosequamur opportunis.

§ 1. Sane pro parte dilectorum filio- Rationes erirum provincialis et fratrum domus Ordi- gendae Univernis fratrum Eremitarum S. Augustini civitatis de Quito, provinciae S. Michaelis, partium Indiarum Occidentalium, nobis exhibita petitio continebat quod, cum in dicta civitate domus dicti Ordinis in suis structuris et aedificiis satis commoda existat, ac proximior dictae civitati Studii generalis Universitas per nongenta milliaria et ultra distet, unde dicti Ordinis fratres, in eadem ac aliis dictae provinciae domibus commorantes, necnon cives et incolae sacrarum litterarum studio non sine maximo incommodo ac dispendio incumbere possint. Et sicut eadem petitio subiungebat, si in domo dictæ civitatis Universitas Studii generalis, in qua omnes scientiæ et facultates a iure permissæ per lecto-

1 Ex Regest, in Secret. Brevium.

resdeputandos a superiore vel capitulo provinciali eiusdem provinciae publice legi et interpretari, atque in eisdem facultatibus baccalaureatus, licentiaturae, doctoratus et magisterii gradus conferri possent et deberent, donec ut quaecumque alia Studii generalis Universitas in dicta civitate, ad instantiam charissimi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum regis catholici, qui etiam dictarum partium dominus existit, instituatur, erigeretur et institueretur, ex hoc ipsorum fratrum, civium, incolarum et aliorum studentium commoditati plurimum consuleretur.

§ 2. Quare pro parte provincialis et 1 Petitio P. fratrum praedictorum nobis fuit humiliter supplicatum quatenus dictam Universitatem in praedicta domo eiusdem civitatis, ut praefertur, instituere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

provincialis.

§ 3. Nos igitur, considerantes quantae Erectio de utilitatis in eisdem partibus sit quod diqua in rubrica. cti Ordinis professi et alii ibidem commorantes studendi commoditatem habeant, ut exinde in vinea Domini utilius 'se exercere valeant; ipsosque provincialem et fratrum praedictorum singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodatae existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, in praedicta ipsius civitatis domo unam Universitatem Studii generalis, in qua aliqui magistri et eruditi professores, a superiore provinciali vel capitulo provinciali dicti Ordinis eligendi et deputandi, theologiam, ius canonicum et artes liberales necnon alias quascumque licitas facultates et scientias publice legant, doceant et

interpretentur, ac ipsius Ordinis fratres et alii quicumque scholares, sive laici, sive clerici, saeculares et quorumvis Ordinum, etiam Mendicantium, regulares, ubicumque oriundi et undecumque advenientes, in eisdem facultatibus et scientiis studeant.

§ 4. Necnon illis, qui catholici et ad id Facultas conidonei reperti fuerint, baccalaureatus, li-ream. centiaturae, doctoratus et magisterii ac alii cuiuslibet licitae facultatis gradus et insignia conferantur et concedantur, cum archa, sigillo et aliis insignibus Studii generalis, donec et quousque alia Studii generalis Universitas in dicta civitate ad instantiam ipsius Philippi regis instituta fuerit, apostolica auctoritate, tenore praesentium, erigimus et instituimus;

§ 5. Illique sic erectae et institutae ac Privilegia ceeius pro tempore existentibus rectori, versilatum conab eodem superiore vel capitulo pro- cossa. vinciali eligendo et deputando, magistris, professoribus, lectoribus, praeceptoribus, scholaribus, bidellis et aliis officialibus, ministris et personis, necnon ibidem ad quoscumque gradus promotis, quod omnibus et singulis privilegiis, facultatibus, libertatibus, immunitatibus, exemptionibus, non tamen a iurisdictione regia, praerogativis, antelationibus, præeminentiis, favoribus, honoribus, dignitatibus, concessionibus, indultis et aliis quibuscumque gratiis, quibus aliae Studiorum generalium dictarum partium Universitates, illarumque pro tempore existentes rectores, magistri, professores, lectores, praeceptores, scholares, bidelli ac alii officiales, ministri et personae, necnon ibidem ad quoscumque gradus promoti, de iure vel consuetudine ac alias quomodolibet, utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, pariformiter et aeque principaliter uti, potiri et gaudere possint et debeant, perinde

ac si eis specialiter et expresse concessa | fuissent.

dentium.

§ 6. Praeterea illis, qui in ipsa Uni-Privilegia stu- versitate Studii generalis de Quito vel alibi studuerint theologiae vel artibus liberalibus aliisque facultatibus praedictis, baccalaureatus, licentiaturae et magisterii ceterosque omnes solitos gradus, si per magistros vel doctores illius facultatis, in qua voluerint promoveri, ad hoc praesentati, et praevio debito examine, assistentibus ibidem aliquibus doctoribus seu magistris in eadem facultate legentibus. desuper faciendo, aut alias servatis servandis, idonei reperti fuerint, a pro tempore existenti superiore provinciali seu ab alio per capitulum provinciale eligendo et deputando, emissa prius per promovendos huiusmodi in eius manibus fidei catholicae professione, iuxta articulos pridem a Sede Apostolica ad hoc propositos, ipsorum graduum solita insignia recipere, illaque sibi exhibere facere, necnon, postquam huiusmodi gradus et illorum insignia susceperint, facultates in quibus promoti fuerint, ubicumque, absque alio examine vel approbatione, legere et interpretari, ac quoscumque actus graduum per eos receptorum et convenientium exercere libere et licite valeant, auctoritate et tenore praedictis, de speciali gratia indulgemus.

ctori condendi statuta.

§ 7. Necnon Universitati Studii gene-Facultas re- ralis de Quito, ac illius pro tempore existenti rectori, pro salubri et felici ipsius Universitatis ac illius personarum, rerum, locorum et iurium regimine, directione et conservatione, reique litterariae progressu, quaecumque statuta et ordinationes, licita tamen et honesta ac sacris canonibusac concilii Tridentini decretis non contraria, a loci ordinario approbanda, condendi, illaque, postquam condita fuerint, mutandi, corrigendi, et reformata ab eodem ordinario approbari debeant, ple-

nam et liberam facultatem et auctoritatem concedimus et impartimur.

§ 8. Decernentes praesentes litteras, etiam eo quod interesse habentes seu prae- litterarum fir-mitas et obsertendentes ad hoc vocati non fuerint, de vantia. subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel quovis alio defectu notari vel impugnari aut alias infringi non posse, sed illas donec alia Universitas Studii generalis in dicta civitate, ut praefertur, instituta fuerit, validas et efficaces existere, suosque effectus sortiri; sicque ab omnibus censeri, et ita per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Exequatores

§ 9. Quocirca dilectis filiis universis et singulis in dignitate ecclesiastica constitutis, tam saecularibus quam quorumvis Ordinum, etiam Mendicantium, regularibus personis, in illis partibus nunc et pro tempore commorantibus, per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte provincialis et fratrum ac rectoris, magistrorum, lectorum, scholarium ac aliorum praedictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, faciant praemissa omnia per eos, ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum, donec alia Universitas in dicta civitate, ut praefertur, instituta fuerit, observari. Non permittentes provincialem et fratres ac rectorem, magistros, lectores, scholares et alios praedictos super praemissis per quoscumque quomodolibet molestari; contradictores

quoslibet et rebelles ac praemissis non parentes, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rariorum.

An. C. 1586

§ 10. Non obstantibus quibusvis con-Derogatio con- stitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac aliarum quarumcumque Studiorum generalium Universitatum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia forma ad hoc servanda foret, illorum omnium tenores praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

> Datum Romae apud Sanctum Marcum. sub annulo Piscatoris, die xx augusti MDLXXXVI, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 20 aug. 1586, pont. anno II.

LVI.

Iurisdictio S. R. E. cardinalis protectoris et iudicis causarum collegii cantorum cappellanorum Romani Pontificis, cum privilegiorum et gratiarum concessione.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In superna militantis Ecclesiae cathe- Causae huius dra, nullis nostris meritis, sed sola re- constitutionis. demptoris nostri benignitate constituti, ad universa per orbem terrarum diffusa loca cultui dicata divino, provisionis nostrae, remedia tenemur extendere; praecipue vero circa cappellae nostrae pontificiæ, cuius cura strictiori iure nobis incumbit, prosperum statum et felicem directionem nos convenit intendere, et providentiæ nostrae studium propensius adhibere, ut in ea missarum solemnia et alia divina officia continue decantentur; illiusque cantores ad eum numerum, qui eiusdem cappellae decori et servitio satis sit, reducti, congruis facultatibus pro eorum vitae subsidio valeant communiri.

§ 1. Quocirca, huic rei sedulo incum- Reductio nubere volentes, motu proprio et ex certa meri cantorum, scientia nostra ac de apostolicae potestatis cappellae ponplenitudine, numerum cantorum cappellanorum praedictorum, qui ad praesens vigintiquatuor existunt, ad numerum viginti unius dumtaxat, quorum nomina et cognomina in calce praesentium describuntur, apostolica auctoritate, tenore earumdem praesentium reducimus et contrahimus; reliquos vero tres cantores cappellanos ibidem non descriptos, illorum rationem aliorsum habituri, ab ipsius cappellae servitio et canendi onere, cantorumque cappellanorum huiusmodi nu-

§ 2. Necnon in eadem cappella, unum

mero et consortio absolvimus et amove-

mus.

descriptio rumdem.

Erectio col- collegium viginti et unius cantorum capnius canterum pellanorum, ut praefertur descriptorum, cappellanorum, loco quorum pro tempore decedentium qualitatum eo- vel recedentium alii; artis musicae peritia et vocis suavitate pollentes, ab aliis de gremio collegii huiusmodi existentibus, praevio diligenti examine, ac alias iuxta laudabilem consuetudinem hactenus observatam, eligi debeant; sic tamen quod dictum numerum viginti et unius numquam excedant, et quorum unus dictae cappellae magister existat.

vilegiorum redituum.

§ 3. Et tam ipse quam alii pro tem-Concessio pri- pore existentes cantores cappellani, de gremio collegii huiusmodi existentes, sint et esse censeantur, prout hactenus semper fuerunt, nostri et pro tempore existentis Romani Pontificis veri et indubitati familiares, continui commensales, ac ex Palatio Apostolico solitam portionem panis et vini percipere et habere debeant, cum massa communi ex monasterio Sanctae Mariae de Crespiano, Ordinis S. Benedicti, Tarentinae civitatis seu dioecesis, eidem cappellae per nos nuper, ad usum et sustentationem ipsorum cantorum cappellanorum dumtaxat, dicta auctoritate unito, ac aliis eisdem massae usque ad valorem annuum trium millium scutorum monetae, assignandis fructibus, reditibus, proventibus, rebus et bonis; ac etiam, quoad de totidem reddituum annuorum summa illi a nobis vel successoribus nostris Romanis Pontificibus provisum fuerit, ex Camerae Apostolicae pecuniis eisdem cantoribus cappellanis, loco salarii, per menses singulos, deducta rata parte fructuum collegii et illius massae communis huiusmodi, praestandis conficienda, ac inter ipsos viginti et unum cantores cappellanos proportionabiliter, prout desuper ab ipsius collegii protectore pro tempore existente ordinatum fuerit, dividenda, ex qua tamen diacono et subdiacono, olim substitutis nuncupatis, in dicta cappella quotidie, non tamen in praesentia nostra, ministrantibus, ac scriptori et custodi librorum eiusdem cappellae congruam portionem, loco salarii, arbitrio ipsius protectoris assignari. Nec de cetero quicquam a sanctae Romanæ Ecclesiae cardinalibus, missam in eadem cappella pro tempore celebrantibus, etiam praetextu cuiuscumque consuetudinis, quantumlibet inveteratae, petere et exigere aut etiam sponte oblatum recipere debeant, auctoritate et tenore praedictis, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 4. Illique sic erecto et instituto, ar- Concessio incam, sigillum aliaque collegialia iura et gii ac faculinsignia, necnon facultatem et auctorita- tatis oligendi de corum gretem magistrum dictae cappellae, de i-mio magistrum psius collegii gremio existentem, qui per alios ministros, quindecim annos eidem cappellæ deservierit, vel saltem ex antiquioribus personis dicti collegii existat, et quem duae ex tribus partibus illius cantorum cappellanorum huiusmodi ad hoc idoneum iudicaverint, ceterosque officiales et ministros necessarios ad tempus desuper statuendum eligendi.

cappellae

§ 5. Necnon, pro felici statu, regimine et gubernio dicti collegii illiusque perso- pro bono collegii regimine narum, rerum et bonorum, tam spiritua-condendi. lium quam temporalium, ac super electionibus, qualitatibus, oneribus, servitiis et ministeriis magistri cappellae aliorumque officialium et ministrorum eiusdem collegii quaecumque statuta, ordinationes et decreta, sacris canonibus et concilii Tridentini decretis non contraria, condendi, et condita, quoties pro illorum ac rerum et temporum qualitate vel alias expediens videbitur, mutandi, corrigendi, reformandi, alterandi, moderandi, in toto vel in parte revocandi, ac alia de novo edendi, eaque omnia, dummodo apostolica vel saltem ipsius protectoris pro tempore existentis auctoritate approbata fuerint, ab

Statutaque

sint.

omnibus, ad quos spectat et pro tempore spectabit, sub poenis pecuniariis arbitrio eiusdem collegii infligendis et illi applicandis, observari faciendi, concedimus et elargimur.

extra. '

atque innovatio

legiorum iam

concessorum.

- § 6. Insuper collegium praedictum il-Elargitio ex-liusque pro tempore existentes particulaomni superio- res personas, officiales et ministros ac eoriorum et iudi. rum res et bona quaecumque, mobilia et cum in Urbe et immobilia, praesentia et futura, cuiuscumque qualitatis et quantitatis existentia, et tam in dicta Urbe quam extra eam ubicumque locorum consistentia, ab omni iurisdictione, dominio, superioritate et potestate pro tempore existentis vicarii, senatoris, conservatorum et reformatorum Urbis ac auditoris causarum Curiae dictae Camerae, necnon ordinariorum locorum, aliorumque iudicum et officialium quorumcumque, in ipsa Urbe vel extra eam ubilibet constitutorum, etiam perpetuo eximimus et liberamus, ac sub beati Petri et nostra Sedisque Apostolicae protectione suscipimus, ac nobis et eidem Sedi immediate subiicimus.
- § 7. Omniaque et singula privilegia, Confirmatio exemptiones, libertates, praerogativas, faomnium privi- cultates, gratias, tam spirituales quam temporales, et indulta eisdem magistro et cantoribus cappellanis, in genere vel in specie, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac etiam nos et dictam Sedem hactenus quomodolibet concessa, approbata et innovata, quoad ea videlicet quae decretis praedicti concilii contraria et sub ullis revocationibus comprehensa non sunt, approbamus, confirmamus et innovamus.
- § 8. Praeterea statuimus et ordinamus Privilegium ut illi ex cantoribus cappellanis praedide collegio non ctis, qui spatio vigintiquinque annorum amoveantur, niamoveantur, nisi data eis prius cappellae praedictae deservierint, ex tunc equivalenti re- de cetero ab omni illius onere et servitio xxv annorum sint et esse censeantur excusati, exempti spatio deser- et liberati, neque ipsi nec alii quicumque

eorumdem cantorum cappellanorum, quos vierint, vel ledeinceps gravi aegritudine, aut corporis fuerint. seu vocis imbecillitate vel alio legitimo impedimento detineri contigerit, ab ipso collegio illiusque cantorum cappellanorum numero et consortio amoveri, neque alii in eorum locum subrogari ullatenus possint, nisi eis prius de aequivalenti recompensa fuerit omnino provisum.

utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti,

potiri et gaudere possunt et poterunt quo-

modolibet in futurum, non solum ad eo-

rum instar, sed aeque principaliter et

pariformiter, in omnibus et per omnia,

uti, potiri et gaudere libere et licite pos-

§ 9. Quodque tam per nos, ut praefertur, amoti, quam deinceps propter hu-vilegia cantoiusmodi aut similia impedimenta amo- torum perpetua vendi, omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, immunitatibus, praerogativis, facultatibus, gratiis et indultis, quibus alii cantores cappellani de gremio et consortio collegii huiusmodi existentes

§ 10. Ut autem ipsius collegii conservationi et bono regimini consulatur, ipsi- protectoris dique cantores cappellani ab indebitis mo-cum lestiis praeserventur, dilectum filium no-nia strum Decium tituli Sancti Matthaei' in Merula presbyterum cardinalem Azzolinum nuncupatum, eiusdem collegii et illius particularium personarum rerumque et bonorum quorumcumque protectorem, defensorem, conservatorem et iudicem ordinarium, cuius consilio et ope, omnia supradicta et alia quaecumque ad electionem magistri cappellae aliorumque officialium et ministrorum, necnon receptionem et admissionem cantorum cappellanorum praedictorum spectantia et alias quomodolibet necessaria agantur, statuan-

tur et ordinentur. § 11. Cum plena et omnimoda pote- Iurisdictionestate et auctoritate omnes et singulos di- que causas o-

Deputatio ordinandi et gubernandi,

dicti cti collegii eiusque personarum, officia- I lanis et aliis supradictis perpetuo suffracollegii elusque di respersonarum collium et ministrorum pro tempore existengnoscendi sum tium causas, etiam beneficiales, profanas, tioneque remo- meras et mixtas, tam active quam passive motas et movendas, per se ipsum vel eius auditorem aut alium seu alios ei bene visos, exclusive quoad omnes alios iudices, tam ordinarios quam delegatos, etiam summarie, simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii, manuque regia, et nulla tela iudiciaria servata, sed sola facti veritate inspecta, ac etiam omni et quacumque-appellatione remota, audiendi, cognoscendi, decidendi et fine debito terminandi; ac quibus et quoties opus fuerit, in forma, etiam sub pecuniariis et aliis eius arbitrio infligendis poénis et, in subsidium iuris, censuris ecclesiasticis, inhibendi quaecumque mandata, etiam executiva, decernendi et relaxandi; censuras et poenas praedictas etiam iteratis vicibus aggravandi; auxiliumque brachii saecularis invocandi; ac alia omnia et singula in praemissis et circa ea ac alias quomodolibet necessaria et opportuna faciendi, dicendi, gerendi et exercendi, ceterisque facultatibus ad id requisitis, quae etiam ad ipsius Decii cardinalis in officio protectoris huiusmodi successores perpetuo se extendere, auctoritate et tenore similibus constuimus et deputamus.

servativae.

§ 12. Decernentes praemissa omnia et Clausulae præ- singula ac praesentes litteras, nullo umquam tempore, ex quavis causa, quantumvis legitima et urgenti, de subreptionis vel obreptionis vitio, seu intentionis nostrae vel alio quocumque defectu notari, impugnari, retractari seu etiam revocari, suspendi, restringi, limitari, aut in ius vel controversiam revocari, seu ad terminos iuris reduci posse, sed semper valida et efficacia existere, suosque plenarios et integros effectus sortiri, et inviolabiliter observari, et cantoribus cappel-

gari.

§ 13. Siegue per quoscumque iudices Decretum irordinarios et delegatos, etiam causarum ritans. Palatii Apostolici auditores ac S. R. Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique et in quavis instantia iudicari atque definiri debere; necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogatio

§ 14. Non obstantibus praemissis, ac constitutionibus et ordinationibus aposto-contrariorum. licis; necnon stylo Palatii; ac Urbis, Camerae et locorum praedictorum, etiam iuramento et confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; ac etiam novis reformationibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis ac vicario, auditori, senatori, conservatoribus, reformatoribus, ordinariis aliisque iudicibus et officialibus praedictis et quibusvis aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie; etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus ac alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiusmodi praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Clausulae.

Nulli ergo etc.

Si quis autem etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, kalendis septembris, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 1 septem. 1586, pontif. anno II.

#### LVII.

Hortatio ad omnes christifideles ut Rhemensi collegio, pro catholicis Anglis a Sede Apostolica instituto, pie et liberaliter subveniant, et ad imperatorem, reges et principes christianos, ut Anglos, propter iustitiam persecutionem patientes, iuvent et foveant 1.

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, universis christifidelibus praesentes litteras inspecturis salutem et apostolic. benedictionem.

Afflictae et crudeliter vexatae Anglorum Haereticorum qui in catholica fide perseverant reliquiae, menitatis exe- communi piorum moerore ac luctu, animos cunctorum mortalium in sui misericordiam et admirationem convertunt. Quocirca nos, qui pontificii muneris nostri esse putamus cunctarum ecclesiarum. etiam quae Dei beneficio pace fruuntur, curam gerere, multo etiam magis solliciti sumus de ovibus perditis quaerendis, et afflictis populis et personis pro viribus sublevandis. Saevit enim in dies acrius dira haereticorum immanitas, in eos praecipue ecclesiastici ordinis viros, qui de ipsa orthodoxa fide vocem paulo liberiorem mittere, aut hiscere audent, ita ut plerique novis et ante hunc diem inauditis tormentorum generibus dilacerati

> 1 Similem hortationem fecit Gregorius decimustertius, ut supra in eius const. cxxxiv, Omnipotens, pag. 383. Qui iam in Urbe collegium pro catholicis Anglis instituit, ut in alia eius bulla LXXXI, Quoniam, pag. 208.

atque membratim discerpti, exquisitis suppliciis trucidentur. At quibus divina benignitas annuit e cruentis impiorum manibus elabi, ii vero, quasi funesti tantae cladis nuncii, ad augendum nostri doloris acerbitatem missi, vix aliquod aerumnarum suarum solatium reperiunt; nam extorres patriis finibus, bonis ac fortunis suis spoliati, summa rerum omnium egestate misere premuntur, ac dispersi incertis sedibus vagantes, externarum atque ignotarum gentium, sed fidei ac communionis catholicae sociarum, opem implorant. Et cum divitias et ampla atque opulenta patrimonia possiderent, quibus in patria secundum carnem abunde affluentes frui poterant, si a vera pietate declinassent, maluerunt, divino Spiritu ducti, ea praedae ac direptioni sacrilegorum domi relinquere, quam fidem negare.

§ 1. Numquam ergo satis Anglorum Anglorum cacatholicorum laudari potest constantia, tholicorum predum pro studio religionis, illi acerbissimos cruciatos et necem, hi vero exilium. mendicitatem, quaeque ultima censentur in malis, data optione, cunctis huius saeculi deliciis et commodis anteponunt. Neque sane est quod miseri exules a suis necessariis et amicis in patria relictis opem aliquam expectent; ipsi namque nefariis edictis deterriti, aut paribus depressi angustiis, suas nequeunt miserias tolerare, nedum aliis adiumento esse.

§ 2. Quare horum calamitatis miserata Collegii Rhe-Sedes Apostolica, per omnes christiani or- mensis pro catholicis Anglis bis partes dispersis Angliae populis, iis a Sede Apost. praesertim qui in collegium Rhemense, rumque fruchac ipsa de causa, auctoritate apostolica venientium einstitutum, se receperunt, superioribus narratio atque commendatio. annis coeperat aliquidauxilii suppeditare, quod pium institutum nos quoque persolvendo, ex aerario nostro, in singulos menses certum subsidium prosequi non cessamus, nec sine magno fructu, siquidem

ex sancto illo Anglorum, illuc pietatis et catholicae disciplinae capessendae causa profugientium, seminario, multos fere quotidie prodire audimus, qui. Deo iuvante, in Angliam ad confirmandos catholicorum animos redeuntes, gloriosis et apud posteros quoque illustribus futuris martyriis, suam et erga catholicam fidem hanc Sanctam Sedem devotionem usque ad sanguinis et spiritus effusionem testentur. Horum autem eximia virtus et infracti animi robur saevissimos haereticos urit, spemque eis eripit quam de catholicorum nomine ad internecionem delendo, aut certe penitus profligando, animo conceperunt. Sed cum haud desinant propterea pios omnes vexare, excrescente in dies exulum numero, idem collegium Rhemense in maximas difficultates est adductum, ac ne ipsius quidem aerarii apostolici ingentibus oneribus gravati tenuitas sufficere potest tot necessitatibus sublevandis, cum praesertim nos turbulentissimis temporibus ad Ecclesiae gubernacula vocati, imminentibus undique periculis circumsessi, ex toto terrarum orbe ad nos confluentium fidelium pauperum necessitatibus succurere, pro communi christianae reipublicae bono, ingentes sumptus facere et gravissima onera sustinere

liberatione.

§ 3. Primum igitur confugimus ad di-Pontificis vinam opem implorandam, ut Deus omnitio pro Angliae potens cohibeat tandem aliquando effraenatae tyrannidis in caede ac strage piorum debacchantis furorem, et nobilissimam nationem verae religionis studio quondam florentem ac beatam, et adhuc pro suo ab haereticorum intolerabili iugo liberatione, usque ad sanguinem gloriosissime concertantem, tali peste ac pernicie liberet, ac in pristinam quietem et tranquillitatem vindicet.

assidue cogamur.

§ 4. Mox imitati felicis recordationis Gregorium Papam XIII, nostrum praede-

cessorem, eius exemplo, ut plus ponderis habeat duplicata Romanorum Pontifi- dicti collegii cum commendatio, nos quoque denuo christifideles exportatio. per praesentes universos christifideles enixe obtestamur et obsecramus in Domino, cuius causa nunc maxime agitur, ut sublevent Anglorum fidelium, praesertim dicti collegii Rhemensis, supplices manus tendentium, inopiam, pia et liberali, pro suarum quisque facultatum modo, eleemosynarum largitione, nec denegent eis vel a dilecto filio Guillelmo Alano, rectore eiusdem collegii moderno ac pro tempore existente, deputatis promptum auxilium, ne quos divina misericordia incolumes defendit ab efferata crudelissimae tyrannidis saevitia, eos nunc in media christianorum republica enectos fame, nudos, macie et squallore confectos tabescere ac perire, summa cum ignominia patiantur.

- § 5. Mandamus praeterea universis et singulis ecclesiarum praelatis et rectori- modum iudicit præsentes litte bus ceterisque personis ecclesiasticis qui-ras publicandi, et eleemosynas buscumque, ut curent praesentes litteras, colligendi. earumve authentica exempla in suis quisque ecclesiis et locis ac etiam concionibus publicari, spectataeque integritatis viros, non autem quaestores, deligant, qui eleemosynas et oblata caritatis subsidia colligant, ac sine lucro et fraude, dicto rectori vel ab eo deputatis fideliter tradant, ex quibus idem rector modernus et pro tempore futurus, ubi eiusdem collegii necessitatibus satis esse provisum noverit, ceteris Anglis exulibus dispersis presbyteris opportune subveniat.
- § 6. Demum carissimos in Christo filios imperatorem cunctosque reges ac stianos ut Anreliquos principes christianos etiam atque glos exulantes recipiant et foetiam rogamus et monemus ut eosdem veant. Anglos exules, qui persequutionem patiuntur propter iustitiam, christianorum quidem principum patrocinio dignissimos, iuvent pro viribus et foveant, vel in eis po-

Eiusdem pro

tius ipsummet Christum, cuius nutu omnia 1 regna et dominia sibi ab eo tradita, regi meminerint.

Fides transumptorum.

nister exponit

nequeant.

§ 7. Et quia praesentes nostrae litterae ad singula loca, ubi illis opus est, deferri nequeunt, decernimus ut earum exemplis etc.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, tertio nonas septembris, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 3 sept. 1586, pont. anno II.

#### LVIII.

Quod fratres Minores Ordinis Sancti Francisci de Observantia licite retineant loca, quae etiam sine titulo possident, dummodo ordinariorum consensus accedat, quoad ea quae possident a decem annis citra 1.

### Sixtus Papa V.

### Dilecte fili, salutem et ap. benedictionem.

Cum, sicut nobis nuper exposuisti, tu Generalis mi- annis proxime lapsis, pro iniuncto tibi quod multa loca ministeriatus tui generalis Ordinis fraet ecclesias ipsi trum Minorum de Observantia onere, olegitimo mnes et singulas praefati Ordinis provincessione, ex cias, tam in Italia quam extra eam exicausis hic ex- stentes, visitaveris, multasque domos, ecclesias et loca Ordinis praefati ab eorum ministris, custodibus seu guardianis et fratribus retineri repereris, absque eo quod ipsi ministri seu guardiani et fratres de aliquo ecclesiarum et domorum ac locorum huiusmodi titulo seu concessione a Sede Apostolica vel alias legitime habita et facta docere valeant, cum dictae concessiones aut non obtentae vel non expeditae, seu dictarum domorum ministrorum, guardianorum seu custodum in-

> 1 Alia de his fratribus videri possunt in Leonis X constit. xxvII Ite, tom. v, pag. 692.

curia, sive etiam ob bella aut depopulationes vel alios casus sinistros aut alias deperditae sint, quamvis domus et ecclesiae ac loca praedicta ab eorum ministris sive guardianis et fratribus bona fide ac pacifice et quiete possideantur. Tuque nobis humiliter supplicasti ut, potiori pro dictorum ministrorum, custodum sive guardianorum et fratrum conscientiarum securitate et cautela, tibi dictisque ministris, custodibus sive guardianis et fratribus in praemissis de aliquo opportuno nostro et Sedis Apostolicae remedio providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 1. Nos igitur, pro nostri pastoralis officii munere, tuisque supplicationibus in hac concedit ut ea parte inclinati, in praemissis opportune 1 libere et licite dictarumque domorum et ecclesiarum leant, dummodo ac locorum qualitates et quantitates alia- sensum ordinaque necessaria exprimenda hic pro plene riorum, quo quae et sufficienter expressis habere volentes, habeant i deteque ac dictos ministros, guardianos seu custodes et fratres a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa, latis, si quibus quomodolibet innodati existitis, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, tibique ac ceteris ministris, custodibus seu guardianis et fratribus dicti Ordinis, nunc et pro tempore existentibus. ut quaecumque loca, domos et ecclesias, quae vos in hanc usque diem, in quibuscumque mundi partibus, ac etiam insulis et regnis novis Indiarum Occidentalium et Orientalium, quomodolibet, ea videlicet quae a decem annis supra, quaevero a decem annis citra de consensu ordinariorum possidetis, libere et licite ac absque aliquo conscientiarum vestrarum scrupulo, aut censurarum et poenarum

1 Deest providere (R. T.).

habeant

incursu, etiamsi de illorum concessioni-1 bus a Sede Apostolica vel alias quomodolibet factis ac fieri necessariis nullibi, ut praemittitur, appareat, perpetuo retinere et possidere, ac in eorum quieta et pacifica possessione remanere, illamque in omnibus et per omnia, perinde ac si antequam loca, domus et ecclesiae huiusmodi et eorum singula recepta fuissent, de illis recipiendis competens et sufficiens facultas a Sede Apostolica et locorum ordinariis, in quorum civitatibus et dioecesibus consistunt, obtenta fuisset, continuare valeatis, apostolica auctoritate, praesentium tenore, concedimus.

ficatis.

§ 2. Necnon ecclesiis, domibus et lo-Indulgentias- cis praedictis, illorumque ministris et eisdem guardianis seu custodibus et fratribus concedit, quae nunc et pro tempore existentibus, ut runt locis et omnibus et singulis privilegiis, libertaticipio licite re- bus, immunitatibus, exemptionibus, praerogativis, antelationibus, præeminentiis, indultis, favoribus, gratiis, concessionibus, indulgentiis et peccatorum remissionibus et relaxationibus, quibus aliae dicti Ordinis ecclesiae, domus et loca, quae a principio de eiusdem Sedis Apostolicae et ordinariorum locorum licentia recepta et aedificata fuerunt, eorumque ministri, guardiani seu custodes et fratres ac aliae personae, tam de iure, usu, consuetudine, privilegio et concessione quam alias quomodolibet, in genere vel in specie, utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, ipsi similiter ac pariformiter et sine ulla penitus differentia uti, potiri et gaudere libere et licite valeant, indulge-

pradicti indulti.

§ 3. Decernentes insuper te ac mini-Ampliatio su- stros, custodes seu guardianos et fratres ecclesiarum domorum et locorum praedictorum de cetero ad docendum de facultate sive licentia recipiendi ecclesias,

domos et loca praedicta ab eadem Sede et locorum ordinariis obtenta, alias quam per praesentium ostensionem, quam ubique, tam in iudicio quam extra, praeter quam quod ad docendum de dicto consensu ordinariorum in his quae possidetis a decemannis citra, sufficere volumus pro sufficienti et plena probatione omnium et quorumcumque necessario probandorum, ad effectum consequendi praemissa, hisque omnibus plenarie fruendi, minime teneri nec obligatos existere.

§ 4. Sicque per quoscumque iudices Decretum tret commissarios, ordinarios et delegatos, etiam Palatii Apostolici causarum auditores ct S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi, definiendi et interpretandi facultate, iudicari, definiri et interpretari debere, ac quicquid secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac fe- clausulae delicis recordationis Bonifacii Papae VIII, rogatoriae. praedecessoris nostri, de novis locis per Mendicantes, absque dictae Sedis licentia, non recipiendis; et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumpto-

§ 6. Volumus autem quod praesentium rum fides. transumptis etc. praedicti Ordinis eaque concernentibus prope diem, te auctore, in typographia Romana dilecti filii Dominici Basae cudendis, aut etiam separatim imprimendis, et a te seu pro tempore existente ministro seu commissario generali Ordinis praefati separatim subscriptis.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die III septembris MDLXXXVI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 3 sept. 1586, pontif. an. II.

LIX.

Confraternitas S. Annae Varsaviae erigitur in archiconfraternitatem cum eiusdem facultatibus et privilegiis, quae habet archiconfraternitas Confalonis de Urbe 1

# Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

confraternitatis sumptum.

Praeclara ac insignia charitatis et pie-Exordium a tatis opera, quae dilecti filii prior seu sepus operious nior, camerarius, deputati aliique confraires huius fratres societatis S. Annae, quae glorioexercentur de-sissimae Virginis Salvatoris nostri Iesu Christi genitricis matrem esse et appellari commerita fuit, ad gloriam Dei, et animarum christifidelium salutem quotidie exercent, nos inducunt ut eamdem confraternitatem, quae non solum Lomzae, Vilnae, Carinae, Scampis, Varsaviae, Vartae, Leopoli, sed etiam per universam Poloniam, Lituaniam et Russiam, tam apud fratres Sancti Francisci de Observantia, quam apud alias plerasque ecclesias atque sacella eiusdem Sanctae Annae erecta et instituta reperitur, ampliori ac digniori nomine ac titulo decoremus ac illustremus, favoribusque, gratiis et praerogativis prosequamur opportunis.

- § 1. Itaque charissimae in Christo fi-Confraterni- liae nostrae Annae, Poloniae reginae iltas in archicon-fraternitatem e- lustris, eiusdem societatis patronae ac rigitur, ceterae- protectricis, supplicationibus hac in parte nuncupationis inclinati, confraternitatem S. Annae praeel sublicioniur. dictae, Varsaviae existentem, in archiconfraternitatem et caput omnium confraternitatum sub eadem invocatione in quibuslibet civitatibus, terris, oppidis et locis regni Poloniae ac aliis dominiis et ditionibus praedictae reginae Annae constitutis, erectarum et erigendarum, et aliarum cuiusvis alterius nuncupationis, eiusdem tamen instituti, eidem archicon-
  - 1 Ex Regest, in Secret. Brevium.

fraternitati pro tempore aggregandarum, auctoritate apostolica, perpetuo erigimus et instituimus.

- § 2. Ac priori seu seniori, camerario seniori conceterisque deputatis archiconfraternitatis fraternitatis tahuiusmodi, quaecumque statuta, decreta facultas concediur; et ordinationes, licita tamen et honesta ac sacrorum canonum dispositioni et praesertim concilii Tridentini decretis minime contraria, faciendi et condendi, et iam facta, edita seu condita, matura consideratione et deliberatione super illis per eos adhibita, nostro nomine confirmandi et approbandi.
- § 3. Necnon quascumque confraterni- Aliasque contates, ubicumque existentes, tam sub di-gregandi, procto nomine Sanctae Annae, quam alterius priaque privilenuncupationis, idem tamen institutum tias etc. comcirca praedictae charitatis et pietatis opera tenentes, ipsi archiconfraternitati aggregandi, ac omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones et alias quascumque gratias spirituales eidem archiconfraternitati per nos et alios Romanos Pontifices praedecessores nostros quomodolibet concessas et in futurum concedendas, dictis confraternitatibus, quarum ipsa archiconfraternitas S. Annae caput existit, impartiendi.
- § 4. Necnon omnia privilegia, indulta, communicanpraerogativas, facultates archiconfraterni- tur eidem privilegia a sumtati Confalonis de Urbe per nos et alios mis Pontificibus Romanos Pontifices praedecessores no-confraternitati stros, praesertim illa quae in libro statu- Confalonis. torum eiusdem archiconfraternitatis continentur, quorum tenores hic pro expressis haberi volumus, data, tributa et concessa, tam respectu facultatis aggregandi confraternitates et alia pia loca, indulgentiasque et aliis peccatorum remissiones communicandi, quam orationes XL horarum et indulgentias ad instar stationum Urbis, certis anni temporibus, indicendi, necnon cetera omnia, prout ipsa archiconfraternitas Confalonis de Urbe facit et gerit, faciendi et gerendi

An. C. 1586

in dicto regno Poloniae facultatem et auctoritatem, tenore praesentium, damus, concedimus et impartimur.

§ 5. Non obstantibus nostra de non Contraria om- concedendis indulgentiis ad instar ac ania tolluntur. liis constitutionibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die xvi septembris MDLXXXVI, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 16 septem. 1586, pontif. anno II.

#### LX:

Confirmatio erectionis provinciae Hispaniarum fratrum Ordinis Beatae Mariae de Monte Carmelo, cum transitu eiusdem ad Discalceatos 1

### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Quae a praedecessoribus nostris pro personarum, maxime religiosarum bono regimine et mutua quiete ac concordia inter eas conservanda salubriter ordinata fuerunt, ea ut firmiora persistant, libenter, cum a nobis petitur, nostram interponimus auctoritatem.

claravit Carmein qualibet heb-

§ 1. Alias siquidem, post confirmatio-Post condinem Regulae fratrum eremitarum Orditas Ordinis hu-ius constituțio- nis B. Mariae de Monte Carmelo, quae, nes sub Inno-centio IV, Ru- de mandato felicis recordationis Innocengenius IV de-tii PP. IV, nostri praedecessoris, a bolitas non teneri nae memoriae Hugone tituli S. Sabinae nisi ad iciunia ecclesiastica et presbytero cardinali et Guillelmo episcopo dierum Antedariensi correcta et declarata, ac deinde iuxta correctionem et declarationem huiusmodi ab eodem Innocentio praedecessore eomprobata fuisse asseritur, piae memoriae Eugenius PP IV, etiam praedecessor noster, rigorem illius

> 1 Ex Regest. in Secret. Brevium. Bull. Rom. Vol. VIII

94

mitigans, et Regulam ipsam moderans ordinasse et congessisse inter alia dicitur, quod eiusdem Ordinis professores tribus dumtaxat diebus singularum hebdomadarum, et quibus ieiunare iuxta eamdem Regulam essent astricti, praeterquam in Adventu. Quadragesima et aliis generaliter prohibitis diebus, carnibus vesci, et horis congruis in eorum ecclesiis manere, ac per claustra et eorum ambitus deambulare libere et licite valerent. Decernens eosdem fratres circa praemissa ad arctiorem observantiam, quae superius praemittitur, occasione professionis in dicto Ordine emissae vel imposterum emittendae, minime teneri, et alias prout latius in dictorum praedecessorum litteris dicitur contineri.

§ 2. Ac demum, cum recolendae memoriae Gregorio PP. XIII, similiter prae-tres provinciadecessori nostro, expositum fuisset quod rum Hispaniade anno Domini MDLXV seu alio veriori huiusmodi ad tempore nonnulli professores dicti Ordinis, Ordinem transcum licentia sui prioris generalis tunc in ire, eius priori partibus Hispaniarum existentis, aliquot esse, ac in fratrum et monialium eiusdem Ordinis digi permisit, monasteria, in quibus primitiva Regula aliis privilegiis praedicta cum omni observantia et rigore bic adnotatis. retineretur, in Hispaniarum regnis, sub obedientia tamen provincialis, fundare et aedificare coeperant; quodque Regulam et observantiam huiusmodi tam fundatores praedicti quam alii qui ex Mitigatis pro tempore admittebantur, renunciando mitigationi et relaxationi dicti Eugenii praedecessoris, transacto probationis anno, denuo, ac etiam alii de saeculo venientes profitebantur, ac numerus religiosorum, qui Discalceati nuncupantur, primitivam huiusmodi Regulam profitentium et observantium, magnopere, uti tunc expressum fuit, excreverat; quodque iidem religiosi Discalceati, ultra contenta in dicta Regula, de licentia ipsius prioris generalis et cuiusdam vicarii per eumdem

Discalceatorum generali subin provincia Castellae deputati, et cum approbatione visitatorum apostolicorum dictae Religionis, quaedam alia instituta, ad carnis mortificationem et populi aedificationem, ab initio suae institutionis observare incoeperant, veluti discalceatos incedere, indui sacco, dormire super tabulis, ad sublevandam suam inopiam manibus propriis operari, multum se in oratione exercere, divinumque officium sine cantu et sine modulatione recitare; idem Gregorius praedecessor, charissimi in Christo filii nostri, tunc sui, Philippi Hispaniarum Regis catholici, ac etiam eorumdem fratrum Discalceatorum precibus annuens, de consilio venerabilium fratrum nostrorum, tunc suorum, S.R.E. cardinalium, super visitatione apostolica, consultatione episcoporum et regularium reformatione deputatorum, de quorum numero nos quoque, in minoribus constituti et cardinalatus honore fungentes, tunc eramus, institutum huiusmodi, quod iuxta primitivam Regulam praedictam ipsi fratres profitebantur, laudando et approbando, dictos fratres et moniales primitivam huiusmodi Regulam in regnis Hispaniarum observantes, Discalceatos nuncupatos, eorumque domos, conventus, monasteria et loca, tunc et pro tempore existentia, a provinciis fratrum et monialium eiusdem Ordinis Beatae Mariae de Monte Carmelo, Regulam per dictum Eugenium praedecessorem mitigatam tunc et pro tempore observantium, qui Mitigati nuncupantur, penitus et omnino, in perpetuum, auctoritate apostolica, seiunxit, separavit et dismembravit, ipsosque Discalceatos ab omni et quacumque iurisdictione, visitatione, correctione et superioritate, quae prioribus provincialibus ceterisque praelatis et superioribus Mitigatis in ipsos Discalceatos competebat, perpetuo exemit et liberavit: ac eorumdem fratrum et monialium Dis-

calceatorum domos, monasteria et loca quaecumque eatenus erecta et instituta, et ex tunc in futurum erigenda et instituenda, in unam provinciam, de per se Discalceatorum nuncupandam, per unum priorem provincialem, qui in capitulo ipsius provinciae ex eisdem Discalceatis, ut praesertur, eligi deberet, regendam et gubernandam, in perpetuum erexit et instituit; ipsamque provinciam fratrum et monialium Discalceatorum sub obedientia et superioritate prioris generalis totius Ordinis, ad instar aliarum provinciarum eiusdem Ordinis, perpetuo subiectam remanere, subesse et subiacere voluit. Qui prior generalis, per se ipsum tantum vel per alium virum idoneum ex ipsis Discalceatis, et iuxta eorum primitivam Regulam ac regularia instituta ab ipsis Discalceatis observari solita, eos visitare, reformare, corrigere et punire posset, in monasteriis tamen, domibus et locis ipsorum fratrum Discalceatorum, extra quae nullatenus ipsi Discalceati vel aliquis eorum ab eodem priore generali, quovis praetextu vel occasione, amoveri, assignari, mutari, extrahi seu transferri, aut ad alias provincias mitti aut retineri possent, nisi aliter in eorum capitulo provinciali fuisset ordinatum; ipsi vero dictae provinciae Discalceatorum fratres in praemissis perpetuo eidem priori generali parere et obedire, et cum ipsum ad eorum monasteria, domos et loca divertere, aut pro visitatione huiusmodi vel alias accedere contigisset, cum omni humilitate et reverentia benigne recipere et pertractare tenerentur et deberent. Priori vero provinciali eiusdem provinciae fratrum Discalceatorum, ipsos fratres et moniales Discalceatos, illorumque domos, monasteria et loca quaecumque regendi, puniendi et castigandi; ac capitulum provinciale suis loco et tempore indicendi, convocandi, congregandi et celebrandi; quoscumque officiales necessarios, una cum capitularibus, eligendi; ac quaecumque statuta et ordinationes pro bono Regimine ipsius provinciae et Dei servitio in eodem capitulo condendi, mutandi alterándi, ac in totum, si videbitur, abrogandi, et etiam de novo edendi, dummodo sacris canonibus et concilii Tridentini decretis ac constitutionibus anostolicis, eorumque primitivae regulae et institutis praedictis non adversarentur; et abusus quoscumque tollendi et emendandi; monasteria item, domos et conventus tam virorum quam mulierum eiusdem provinciae in quibusvis locis, cuiusvis licentia desuper non requisita, de consensu dictorum capituli, et alias servata forma eiusdem concilii, construi et aedificari faciendi; ipsique priori provinciali, postquam electus fuisset, officium suum exercendi, absque alia confirmatione, quam tamen a priore generali totius Ordinis mox petere teneretur, plenam et liberam facultatem concessit; ac prohibuit perpetuo ne fratres et moniales Discalceati ad suum fratrum Mitigatorum vel alium Ordinem, praeterguam Carthusianorum, sine apostasiae nota, transire possent, nisi Sedis Apostolicae licentia obtenta, atque inhibendo, sub poena excommunicationis, priori generali, provincialibus et commissariis aliisque praelatis, ministris aut officialibus, ne eosdem fratres vel moniales Discalceatos super praemissis quoquomodo molestarent; ipsis etiam Discalceatis indulsit ne eis ullo modo parere aut deferre tenerentur, salva tamen in reliquis obedientia prioris-generalis totius Ordinis, cui eos perpetuo subiectos esse et subiacere voluit; aliaque nonnulla cisdem Discalceatis, sub certis modo et forma tunc expressis, concessit et indulsit, cum de sic iudicando et irritanti aliisque decretis et clausulis praeservativis et derogationibus

adiectis, certis etiam iudicibus sive etiam executoribus deputatis, prout in litteris Gregorii praedecessoris huiusmodi sub datum die xxvIII iunii anni domini MDLXXX, in forma brevis expeditis, latius continetur.

§ 3. Ad quarum litterarum executio- Ad haec cum nem, cum, sicut iidem fratres Discalceati cti fratres. nobis exponi fecerunt, iam processum, et confirmari pet tunt a PP. Sixto. usus ipse doceat in dies magis, iuvante Domino, ex illarum dispositione plura bona ad honorem divini nominis et eiusdem provinciae atque adeo totius Ordinis salubrem directionem statumque pacificum et tranquillum redundare. Propterea nobis fuit humiliter supplicatum ut haec ipsa, pro eorum subsistentia validíori, de novo auctoritate apostolica roborare de benignitate apostolica dignaremur.

Confirmat

§\*4. Nos igitur, dicti Philippi regis ac Pontilex. horum Discalceatorum supplicationibus inclinati, dictas Gregorii praedecessoris litteras, quarum tenorem praesentibus haberi volumus pro expresso, tam quoad praemissa, quam reliqua in eis contenta, ac processus habitos per easdem et inde secuta omnia et quaecumque, auctoritate apostolica perpetuo approbamus et confirmamus, illisque perpetuae, inviolabilis et inconcussae firmitatis et approbationis apostolicae robur adiicimus, eaque universa et singula praesentis scripti patrocinio communimus, ac omnes et quascumque iuris et facti vel solemnitatum aut alios defectus, etiam substantiales, si aui intervenerint in eisdem, supplemus, eaque de novo per praesentes, alias tamen iuxta formam et tenorem praedictarum Gregorii praedecessoris litterarum, concedimus, indulgemus, statuimus et ordinamus, ac per eos ad quos spectat firmiter, inviolate observari in omnibus et per omnia praecipimus et mandamus.

§ 5. Decernentes ex nunc irritum et

Si quid secus inane, si secus super his a quoquam, quaattentetur, de-clarat irritum; vis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentatum forsan est hactenus vel imposterum contigerit attentari.

concedit.

- § 6. Ac insuper eorumdem Discalcea-Recitationem torum precibus in hoc quoque annuenmani juxta no- tes, universis et singulis fratribus ac movam'reformatio-nem eisdem nialibus Discalceatis praedictis, tam professis et in sacris, ctiam presbyteratus, ordinibus constitutis, quam aliis quibuscumque, ut in eorum ecclesiis, domibus, monasteriis et locis, tam in choro quam extra chorum, horas canonicas diurnas et nocturnas, secundum usum, ritum et morem Romanae Ecclesiae, iuxta formulam breviarii Romani novissime ex decreto dicti Tridentini concilii reformati, et piac memoriae Pii Papae V, etiam praedecessoris nostri, iussu editi, publice et insimul, etiam privatim et singillatim, dicere et recitare libere et licite valeant, ita ut amplius ad dicendas horas canonicas secundum ritum et morem dicti Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo minime teneantur, et nihilominus praecepto et obligationi satisfaciant.
- § 7. Quodque eisdem Discalceatis in Romae autem Romana Curia procuratorem suae provingeneralem procuratorem ha- ciae Discalceatorum, ad tractanda eiusdem provinciae negocia, ex numero ipsorum Discalceatorum destinare et perpetuo habere liceat, auctoritate praedicta, de speciali gratia concedimus et indulgemus.

§ 8. Quocirca venerabilibus fratribus Huiusco con Toletano et Hispalensi archiepiscopis, et quatores depu- Piscopo Palentino, ac dilecto filio causarum Curiae Camerae Apostolicae auditori generali, ac universis et singulis patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesiarum praelatis, necnon quibuscumque in dignitate ecclesiastica constitutis, per apostolica scripta mandamus ut ipsi vel plures aut duo vel unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes ac prae-

dictas Gregorii praedecessoris huiusmodi litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Discalceatorum vel aliorum, quorum intererit, fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisdemque Discalceatis in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant praemissa omnia et singula, iuxta praesentium ac praedictarum Gregorii praedecessoris litterarum tenorem, per eos, quos illa concernunt et concernent quomodolibet in futurum, debitae executioni demandari, et ad unguem perpetuo et firmiter observari. Non permittentes quemcumque desuper quoquomodo indebite molestari, perturbari aut inquietari. Contradictores ac inobedientes, eisque auxilium, consilium vel favorem directe seu indirecte vel alias praestantes, cuiuscumque status, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiamiteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 9. Non obstantibus constitutionibus apostolicis, ac in conciliis, etiam generalibus, editis; dictique Ordinis ac illius provinciarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem Mitigatis vel Discalceatis aut universo Ordini vel praedictis aut alias illorum superioribus ceterisque personis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, specialiter et expresse derogamus; atque omnibus iis quae in dictis Gregorii praedecessoris litteris concessa fuerunt non

Contraria

que.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die xx septembris MDLXXXVI, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 20 septem. 1586, pontif. anno 11.

## LXI.

Praefinitio numeri et qualitatum praelatorum referendariorum utriusque Sianaturae Romani Pontificis, cum privilegiorum concessione 1.

### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

dae.

Quemadmodum providus agricultor, ad Causae consti- uberiorem eius futuram frugem, temporum vices sollicite observat, arbores ordine disponit, et ne illarum vires latius diffusae evanescant, nimiam frondium ramorumque frequentiam comprimit et resecat, ac ibidem inordinata et indisposita, si quae sint, ad meliorem formam reducere satagit; ita nos, agri dominici curae superna dispositione praepositi, efficacemet fructuosam operam in illius cultura impendere credimus, cum ad ea yigilantiae nostrae studium sedulo convertimus, per quae huius Sedis Apostolicae dignitates et officia, praesertim nostram gratiae et iustitiae Signaturam concernentia, tamquam feraces plantae in ipso agro dóminico consitae, utili et commoda rerum dispositione salubriter dirigantur, et ex eorum administratione sperati fructus, ad Dei gloriam et illius gregis utilitatem dictaeque Sedis decorem, maiori in dies cum foenore proveniant; a-

> 1 Ampliora concessit indulta Paulus III in sua const. xxx, Debita, tom vi, De Officio autem referendariorum, vide in Pii IV const. LXXII, Cum nuper. tom. vII, pag. 224, ubi etiam notavi de materia Signaturae iustitiae et gratiae.

obstare, ceterisque contrariis quibuscum- I busus vero, qui in illis passim, absque personarum delectu conferendis irrepserunt, resectis et veluti putatis ramis sterilibus, de medio submoveantur. In quam curam cogitationemque pro officii nostri debito incumbentes, opportunum, immo necessarium esse censemus ut ad eiusdem Signaturae tam gratiae quam iustitiae ministeria, non nisi cognitae et spectatae virtutis viri assumantur, et proinde illius referendariorum coetus, nimia praeteritorum temporum indulgentia et quorumdam instantia, supra modum, non sine pristinae suae dignitatis diminutione, adauctus, resecata illorum multitudine, ad certum et determinatum numerum inque compositum ordinem redigatur, ne multitudo ipsa rebus gerendis confusionem et impendimentum afferat, et spes uberioris fructus, quae in eorum muneribus rite et fideliter obeundis posita esse debet, nos atque ipsos frustretur.

> § 1. Itaque, opportuna circa haec re- Beferendariomedia adhibere volentes, motu proprio ad centum præetc. et ex certa scientia nostra ac de apo- unit. stolicae potestatis plenitudine, hac nostra perpetuo valitura constitutione, statuimus et ordinamus quod nullus deinceps in referendarium alterutrius Signaturae praedictae, etiam cedentibus vel decedentibus aut alias deficientibus, qui nunc sunt, referendariis praefatis, omnino admittatur, donec et quousque omnium referendariorum huiusmodi numerus imminutus et ad centum dumtaxat reductus fuerit. Illo autem sic reducto et imminuto, praescriptus centenarius numerus referendariorum huiusmodi nullo umquam tempore augeatur. Sed neque inter hos omnes ultra septuaginta Signaturae gratiae referendarii esse possint.

§ 2. Nec ullus numero et consortio referendariorum iustitiae de cetero adscri- turam iustitiae batur, nisi sit ex legitimo matrimonio ho- qualitates prænestisque parentibus procreatus, et clericali

charactere insignitus, ac utriusque vel alterius iurium doctor, in aliqua Studii generalis Universitate promotus, et in Romana Curia, habitu et tonsura clericalibus incedendo, per biennium versatus, vitaeque integritate ac morum probitate commendatus, et saltem in vigintiquinque aetatis suae annis constitutus, habeatque in bonis temporalibus vel beneficiis ecclesiasticis unde in ipsa Curia dignitatis suae gradum valeat decenter sustinere.

- § 3. Porro, antequam ad ipsius admis-Admissionis- sionem procedatur, per eiusdem Signaturae iustitiae praefectum, vocatis et congregatis ad id sex antiquioribus referendariis, secreto examinari, et ad hunc effectum saltem binas supplicationes [seu commissiones sibi ab ipso praefecto ex tempore porrectas proponere debeat; quod si, collectis praefecti et sex antiquiorum referendariorum praefatorum suffragiis, super quibus eorum conscientiam oneramus, taliter in huiusmodi propositione se habuerit, ut relatione super hoc, per dictum praesectum nobis aut pro tempore existenti Romano Pontifici facta, meruerit commendari et approbari, tunc et non alias in referendarium eiusdem Signaturae iustitiae admittatur, praestito prius per eum in manibus eiusdem praefecti solito iuramento.
- § 4. Ad Signaturam vero gratiae ne-Et in ea ver- mini pateat ascensus, nisi saltem triensatos per triennium, ad si- nio in Signatura iustitiae fuerit laudabilignaturam gratiae admittipos. ter versatus, exceptis dumtaxat causarum Palatii Apostolici auditoribus et Camerae Apostolicae clericis, quorum quisque ad

scisci valeat. § 5. Insuper quod eidem Signaturæ gra-Assistentium tiae semper decem et octo referendarii in Signaturae gra- Curia præsentes nec legitimo impedimento ordinem ponit; detenti, assistant, duodecim videlicet antiquiores, penes quos sententiae dicendae

utramque Signaturam quovis tempore ad-

in ipsa Signatura gratiae, suo quisque loco et ordine, facultas existit; et alii tres, quibus onus libellos supplices proponendi incumbit; reliqui vero tres successive proposituri; necnon thesaurarius generalis, et etiam generalis auditor causarum Curiae dictae Camerae, ac unus ex Palatii Apostolici auditoribus, et unus ex eiusdem Camerae clericis, alternatis vicibus, item nostri in Urbe vicarii et causarum Curiae praefatae auditoris locatenentes, necnon secretarius apostolicus; ac in eadem Signatura gratiae proponendi munus a referendariorum decano ad ceteros omnes per turnum, iuxta suae cuiusque receptionis et admissionis ordinem, deducatur.

§ 6. In Signatura vero iustitiae circa ra- Rationem protionem proponendi ibidem servarisolitam mutat; nihil ducimus innovandum.

- § 7. Ne autem quo quisque tempore Referendarios in Signatura tam iustitiae quam gratiae super concessit admissus haesitari contingat, singuli dariatus infra referendarii nunc existentes, quibus suum teras apostocuique locum et ordinem salvum et il- praecipit; laesum esse volumus, intra tres menses a data praesentium computandos; alii vero in futurum admittendi, ante cuiusque eorum admissionem, litteras apostolicas sub plumbo super concessione sui officii referendariatus huiusmodi expedire teneantur, quae nostri et pro tempore existentis Romani Pontificis datarii manu subscriptae, eamdem prorsus roboris firmitatem obtineant, quam obtinerent, si iuxta stylum Cancellariae Apostolicae seu dictae Camerae per omnes et singulos officiales et alios, ad quos litterarum apostolicarum expeditio pertinet, rite et legitime forent expeditae.
  - § 8. Ceterum, ut referendarii praefati, Familiaritatis ad suscipiendos pro dicta Sede labores eo tatis privilegia promptiores reddantur, quo exinde spiri- ac insignia sua tualibus et temporalibus gratiis se cogno-dem concedit, verint uberius esse refertos, omnes etsin- et a iurisdig-

SIXTUS V PP.

tione ordina-gulos nunc et pro tempore existentes reriorum eximit, ferendarios utriusque vel alterius Signaturae huiusmodi, in nostros et pro tempore existentis Romani Pontificis familiares, continuos commensales, gratiose recipimus, et ab omni iurisdictione ordinariorum locorum quorumcumque eximimus et totaliter liberamus, ac nobis et dictae Sedi immediate subiicimus, nobilitatisque titulo decoramus, ac veros et indubitatos familiares, continuos commensales nostros et pro tempore existentis Romani Pontificis, ut praefertur, liberos, exemptos et nobiles esse, seque tales in quibuscumque apostolicis et aliis litteris, scripturis et actibus, tam publicis quam privatis, scribere et nominare, ac ab aliis inscribi et nominari debere decernimus et declaramus; eisdemque referendariis nunc et pro tempore existentibus, in signum honoris et verae nobilitatis, insignia nostra gentilitia, una cum suis armis et insigniis, gestare, ac omnibus et singulis privilegiis, præeminentiis, indultis, immunitatibus, honoribus et gratiis, quibus alii veri et indubitati nobiles ex nobilium, etiam illustrium, genere ex utroque parente procreati, tam in iudicio quam extra, ubicumque locorum, de iure vel consuetudine ac alias quomodocumque utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, in omnibus et per omnia, perinde ac si de nobilium, etiam illustrium, genere vere et non ficte procreati et geniti forent, uti et potiri et gaudere.

§ 9. Necnon in monasteriis per eos in Et in suis mo- commendam pro tempore obtentis, quoetc. utendi, et rum praeteriti abbates mitra et aliis ponpopulo bene- tificalibus insigniis ex privilegio apostotem elargitur, lico aut alias uti consueverunt, etiam mitra, annulo et baculo ceterisque pontificalibus insigniis et ornamentis, perinde ac si eisdem monasteriis tamquam abba-

tes præessent, etiam uti; necnon, post missarum et aliorum divinorum officiorum solemnia, populo tunc interessenti, solemni more, dummodo inibi praesens non sit aliquis antistes seu dictae Sedis legatus, aut, si praesens fuerit, ad id eius accedat assensus, benedicere libere et licite valeant.

§ 10. Necnon aliquem idoneum presbyterum saecularem vel cuiusvis Ordinis remque ab orregularem, ab ordinario approbatum, in batum elizendi, suum possint eligere confessorem, qui vita et in aromnium peccatorum, de quibus corde ticulo mortis plenariam eis contriti et ore confessi fuerint, semel in concedat indulvita et in mortis articulo, plenariam remissionem et indulgentiam, eis sacra communione refectis, et in catholicae fidei sinceritate Romanaeque Ecclesiae unitate ac Romani Pontificis canonice intrantis obedientia perseverantibus, dicta auctoritate concedere possit.

§ 11. Liceatque eisdem referendariis, ubi negotiorum et temporum ratio expo-que ac celestulabit, missas antequam elucescat dies, circa auroram et et etiam in locis circa tamen auroram; necnon, si forsan interdicto ecad loca ecclesiastico interdicto, tam ordi- clesiastico supnaria quam apostolica auctoritate, supposita, eos declinare contigerit, in illis submissa voce, clausis ianuis et non pulsatis campanis, ac excommunicatis et interdictis exclusis, in sui familiariumque suorum domesticorum et trium aliarum personarum eorum arbitrio eligendarum praesentia, dummodo ipsi et qui praesentes fuerint causam non dederint interdicto, neque eis specialiter interdictum fuerit, similiter missas et alia divina officia per seipsos, si presbyteri fuerint, vel per proprium aut alium idoneum sacerdotem ab ordinario approbatum, celebrare et celebrari facere, illaque audire et eisinteresse; necnon, tempore interdicti huiusmodi, sacram Eucharistiam et cetera sacramenta recipere; ipsisque dicto tempore decedentibus, eorum corpora ecclesiasticae sepul-

Confesso-

An. C. 1586

Clausulas

turae, etiam cum funebri pompa, christia- I no ritu tradi possint.

§ 12. Necnon quadragesimali et aliis Stationes Ur- temporibus ac diebus stationum basilicapis dicus referendariis visi- rum et ecclesiarum dictae Urbis et extra tantibus eccle- cius muros, si in iis locis, in quibus eos gendas conce- etiam Romae, esse contigerit, duas ecclesias aut unius vel diversarum ecclesiarum eorum arbitrio eligendas visitaverint, ac ibidem Orationem Dominicam et Salutationem Angelicam saltem ter devote recitaverint, omnes et singulas indulgentias et peccatorum remissiones consequantur, quas consequerentur si eisdem temporibus et diebus stationum basilicas ac ecclesias Urbis et extra eius muros huiusmodi ad id deputatas, personaliter visitassent.

§ 13. Eisdem quoque ut quadragesimali Carnibus et aliis temporibus, quibus esus carnium, ovorum et lacticiniorum usus de iure vel consuetudine est prohibitus, eisdem carnibus, ovis et lacticiniis de consilio utriusque medici, ac secreto et sine scandalo, uti et vesci libere et licite valeant, dicta auctoritate, tenore praesentium, concedimus et indulgemus.

deant, de qua in

quando

possint.

§ 14. Praeterea, constitutionem felicis Dignitate gau- recordationis Bonifacii Papae octavi, praecapit. Statutum, decessoris nostri, quae incipit Statutum. Rescript. ad eosdem referendarios nunc et pro tempore existentes extendimus, ita ut ipsi omnes sint et esse censeantur ecclesiastica dignitate praediti, et iuxta dispositionem constitutionis huiusmodi qualificati, etiam ad hoc ut in eorum tamquam personarum in dignitate ecclesiastica constitutarum manibus pensiones ab iis qui sufficienti ad hoc facultate suffulti fuerint. transferri valeant, ac translationes pensionum ab ipsis faciendae huiusmodi validae et efficaces existant, suosque effectus sortiri debeant.

> § 15. Decernentes praesentas litteras nullo umquam tempore de subreptionis quoslibet et rebelles, per sententias, cen-

vel obreptionis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quovis defectu notari, im- apponit. pugnari, invalidari aut in ius vel controversiam revocari, nec sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus aut aliis contrariis dispositionibus comprehendi, sed semper ab illis exceptas, validasque et efficaces esse et fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, ac ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore spectabit, observari; sicque per quoscumque iudices ordinarios vel delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eiset eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 16. Quocirca universis et singulis venerabilibus fratribus nostris patriarchis, tionis deputat, archiepiscopis, episcopis necnon dilectis et facultates concedit; filiis abbatibus, prioribus et quibusvis aliis personis in dignitate ecclesiastica et ubicumque locorum constitutis, per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium sen alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, aut quoties pro parte referendariorum praedictorum vel alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque, in praemissis, efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari: ipsosque referendarios ac eorum singulos illis pacifice frui et gaudere; nec permittentes eos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari; contradictores

suras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; necnon, legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatorias ad-

§ 17. Non obstantibus praemissis, ac Clausulas de- praefati Bonifacii praedecessoris de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis, auctoritate praesentium, ad iudicium non trahatur; necnon Lateranensis, etiam novissime celebrati, et praefati generalis et aliorum conciliorum, ac piae memoriae Innocentii IV, Sixti etiam IV, Innocentii VIII, Pauli II et quorumcumque aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum contra exemptos editis, necnon Pii IV, similiter praedecessoris nostri, de gratiis, interesse dictae Camerae concernentibus, in eadem Camera registrandis, aliisque apostolicis, ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; necnon Camerae praefatae ac ecclesiarum, monasteriorum et locorum quorumcumque, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque praesulibus, capitulis, abbatibus, conventibus et personis, necnon praefatis locorum ordinariis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et dictam Sedem, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, etiam consistorialiter ac alias quomodolibet, etiam iteratis et mul-

tiplicatis vicibus, concessis, confirmatis et innovatis, quibus omnibus et singulis, etiam si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, et ad effectum praemissorum omnium, harum serie specialiter et expresse derogamus; autsi aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 18. Verum, quia difficile foret praesentes litteras etc.

Transumptis credi iubet.

Datum Romæ, x kalendas octobris, anno secundo.

Dat. die 22 septemb. 1586, pontif. anno II.

### LXII.

Nonnulla statuuntur pro ecclesiis Calaguritana et Calceatensi super receptione filiorum patrimonialium in beneficiatos dictarum ecclesiarum 1

## Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Cum de rebus et personis ecclesiasti- Proœmium. cis peculiarem, ut par est, curam geramus, ad ea providentiae nostrae partes libenter impendimus, per quae beneficia ecclesiastica non precibus, non favoribus nec consanguinitate coniunctis, sed magis

1 Ex Regest, in Secret. Brev.

idoneis personis conferantur, obstacula quaequae hinc submovendo, ac alias desuper disponendo, prout conspicimus in Domino salubriter expedire.

dae legis.

§ 1. Nuper siquidem ad nos relatum Causae feren- fuit quod, cum in civitatibus et dioecesibus Calaguritana et Calceatensi invicem seu alias perpetuo unitis, cuncta fere beneficia ecclesiastica, tam in receptivis quam numeratis ecclesiis nuncupatis consistentia, aut illorum fructuum, reddituum et proventuum supercrescentium certae portiones clericis filiis patrimonialibus seu naturalibus, quorum scilicet pater aut mater, avus vel avia, aut proavus vel proavia, saltem continuato decennio, in civitate vel loco benificii sive ecclesiae habitaverint, et ecclesiae vel ecclesiis huiusmodi, in qua vel quibus beneficia consistunt, saltem per decennium decimas solverint, aut natis et baptizatis in illo loco, viventibus ibi patre et matre, tamquam vicinis ecclesiae vel ecclesiis huiusmodi, iuxta constitutiones synodales, conferri vel concedi soleant; ac in ecclesiis, in quibus certus beneficiatorum numerus existit, quae numeratae dicuntur, ad beneficia huiusmodi praesentatio sive electio personae ex eisdem filis patrimonialibus ad eosdem clericos in cadem ecclesia beneficiatos spectat, et in aliquibus ex numeratis et forsan receptivis ecclesiis praedictis, qui primo cantabit epistolam, evangelium aut missam admittendus sit; institutio vero personae sic praesentatae sive electae seu admittendae ad loci ordinarium pertineat; in receptivis autem per receptionem beneficiatorum, qui integra possident beneficia. nulla per ordinarium facta institutione. recipi consueverint; unde ipsi clerici beneficiati, qui, ut praefertur, eligendi seu praesentandi ius habent, plerumque, Dei timore postposito, ac suorum secundum

sanguineorum praecipuam rationem habentes, neglectis aut repulsis magis idoneis, ac doctrina, moribus et virtute conspicuis, consanguineos et propinguos suos et minus habiles, indoctos et indignos aut in puerili ætate nonnumquam constitutos eligunt atque praesentant, admittunt vel recipiunt; saepe etiam in praedictis ecclesiis receptivis unum beneficium in plures portiones, quarum singulae singulis clericis, ut plurimum consanguineis vel amicis ea intentione conferuntur vel assignantur, ut deinceps, occurrente alia vacatione, ii, qui portiones sic dissectas obtinent, integras accipiant, ceteris non amicis neque consanguineis exclusis, dissecant atque dividunt, eosdem filios patrimoniales ac naturales ad fructuum vacantium sive super excrescentium huiusmodi perceptionem et possessionem, inscio atque irrequisito loci ordinario, admittendo et recipiendo, aliasque pactiones, alter alteri complacendo, omnino illicitas et detestabilem simoniae labem redolentes, aut quae prohibitam haereditariam in beneficiis ecclesiasticis successionem sapiunt, ineundo; aliaque quamplura absurda et pravi abusus, quoad praemissa, inoleverunt, non sine magno divini cultus detrimento, ac animarum periculo, et scandalo plurimorum, cum praesertim loci ordinarius curam animarum alicui ex huiusmodi beneficiatis suo arbitrio deligendo demandare ad tempus consueverit et teneatur, neminem interdum reperiat ad id munus idoneum. Cumque tunc existentes episcopi Calaguritani, post concilii Tridentini confirmationem, decretis ipsius concilii inhaerendo, utipsi filii patrimoniales, praevio examine ab ipso episcopo iuxta formam dicti concilii habendo, ad beneficia huiusmodi reciperentur et admitterentur instarent, ipsique beneficiati in ecclesiis receptivis, se ad beneficia huiuscarnem propinquorum, affinium aut con- modi, nullo praecedente examine, recipere

et admittere posse praetenderent, diversae, sicut accepimus, lites, controversiae et discordiae cum bonae memoriae Ioanne de Quinonnes, ac forsan eius praedecessoribus Calaguritanis episcopis, et novissime cum venerabili fratre nostro Ioanne, moderno episcopo Calaguritano, super praemissis et forsan aliis rebus latius deductis, tam in partibus coram tunc existente metropolitano ac etiam nuntio apostolico, quam etiam in Romana Curia in causarum Palatii Apostolici auditorio introductae fuerint; ac postmodum praedictus Ioannes modernus episcopus, ad evitandum lites, ac ut eius conscientiae securitati et dictorum beneficiorum quieti consuleret, Sedem Apostolicam et congregationem cardinalium dicti concilii interpretum, qui declararunt neminem esse admittendum et recipiendum tam in receptivis quam in numeratis ecclesiis prædictis, nisi examine et approbatione episcopi praecedentibus, recursum habuerit; ac propterea vicarius dicti moderni episcopi eisdem beneficiatis ut declarationem huiusmodi observarent praeceperit, a quo praecepto, licet ipsi beneficiati illi acquiescere debuissent, nihilominus ad Sedem eamdem appellarunt, et recursum habuerunt ad modernum nostrum et dictae Sedis in illis partibus nuncium, qui mandavit praedictam declarationem servari: unde ipsi beneficiati iterum ad nos et Sedem eamdem appellarunt, causamque appellationis huiusmodi dilecto filio Marcello Bubalo, causarum dicti Palatii auditori et cappellano nostro, committi obtinuerunt, coram quo causa huiusmodi introducta firit et adhuc indecisa pen-

§ 2. Nos, pro debito pastoralis officii, Statuta circa tandem praemissis occurendum et concollationem be-neficiorum, ex- gruum remedium adhibendum fore cenamen facien- sentes, ac ut beneficia ipsa dignioribus dum coram or-dinario a prae- ac virtute et bonis moribus praeditis per-

det.

sonis conferantur, unde alii eorum ex-sentatis, aliaemplo, ad litterarum studia accensi, ido- que nonnulla ad invectos tolnei in corum ecclesia ministri, ac quibus lendos abusus. etiam cura animarum demandari seu committi possit, efficiantur, providere volentes; necnon causam et causas seu controversias et molestias huiusmodi coram dictis vel aliis quibuscumque iudicibus ordinariis vel etiam in vim specialis rescripti apostolici delegatis autsubdelegatis, in dicta Curia vel extra eam, in prima vel alia quavis ulteriori instantia, etiam per viam quarumcumque appellationum a quibusvis iudicibus interpositarum, super praemissis vel illorum occasione, ut praefertur, motas, in quibuscumque statu et terminis reperiuntur, etiamsi iam instructae sunt, quarum omnium status et merita, necnon ipsorum iudicum et collitigantium nomina, cognomina, gradus et qualitates haberi volumus pro expressis, ab eisdem iudicibus ad nos harum serie advocantes, illasque omnes et singulas penitus et omnino cassantes, extinguentes, eisdemque iudicibus, ne in eis ad ulteriora procedant districtius inhibentes, ac utrique parti perpetuum silentium imponentes, motu proprio, non ad alicuius super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex certa nostra scientia, quod de cetero, perpetuis futuris temporibus, quando et quotiescumque beneficia ecclesiastica integra seu dimidia vel quarta aut alias quomodolibet nuncupata, patrimonialibus et naturalibus huiusmodi filiis conferri aut alias concedi solita, in ecclesiis receptivis vel numeratis aut alias nuncupatis, in Calaguritana et Calceatensi civitatibus et dioecesibus praedictis consistentia, quomodolibet vacare, seu superexcrescentibus fructibus vel alio quocumque modo aliorum filiorum patrimonialium novae receptioni et admissioni locum fieri contigerit, nullus admittatur aut recipiatur, nisi praevio

examine, ad quod omnes filii patrimonia-1 les et naturales, qui se ad huiusmodi beneficia vel portiones fructuum superexcrescentium opponere voluerint, per edicta publica vocentur eo modo quo vocantur filii patrimoniales in Burgensi seu Palentina civitatibus et dioecesibus, ut intra tempus in edictis praefigendum compareant et se opponant coram episcopo vel vicario generali; quo termino elapso, illi, quos constiterit legitimos esse oppositores, per tres examinatores in synodo dioecesana deputatos, et per unum nominatum a beneficiatis ecclesiae, in qua beneficium vacat vel fructuum superexcrescentium facienda est admissio, quem intra sex dies a die vacationis, si nominare voluerint, nominare teneantur, et interim quo synodus congregatur, per examinatores a moderno episcopo deputatos examinentur, et adnotetur uniuscuiusque sufficientia; quo examine facto, detur beneficiatis, ad quos praesentatio vel receptio pertinet, copia oppositorum et adnotationis sufficientiæ uniuscuiusque, ut ex illis præsentent aut recipiant antiquiorem ordine, si duo pluresque reperti fuerint aeque idonei; si autem minus antiquus ordine fuerit repertus magis habilis, scientia, moribus et vita, talis praeferatur, prout constitutio synodalis de institutionibus per bonae memoriae Ioannem Ortega, dum vixit, episcopum Calaguritanum, edita, quam praesentium tenore confirmamus et innovamus, ac per eosdem beneficiatos et filios patrimoniales, tam in numeratis quam receptivis ecclesiis praedictis observari mandamus; et si praedicti beneficiati praesentaverint aut nominaverint ad beneficia vel ad portiones fructuum superexcrescentium, juxta praedictam formam, episcopus instituat sic nominatum aut præsentatum vel recipiendum tam in numeratis, quam in receptivis ecclesiis huiusmodi; si vero non praesentave- I non beneficiatos qui illos sic recipere et

rint aut nominaverint iuxta praedictam formam, episcopus instituat eum qui iuxta huiusmodi formam erat praesentandus aut nominandus vel recipiendus. Volumus autem quod, ceteris paribus, presbyter diacono, diaconus subdiacono, subdiaconus minoribus ordinibus initiato praeferatur, apostolica auctoritate, earumdem praesentium tenore, perpetuo statuimus et ordinamus.

Decernentes quascumque electiones, Clausulae ad praesentationes, nominationes, admissio-huiusmodi ordinationum pernes, receptiones aut alias dispositiones de petuam firmitasupradictis ecclesiis seu beneficiis, tam dam. in numeratis quam in receptivis nuncupatis ecclesiis praedictis aut illarum fructuum portionibus, aliterque servata forma praesentis nostri statuti, et cuiuscumque constitutionis, privilegii et consuetudinis, etiam immemorabilis, aut alio quovis praetextu faciendas, ac reliqua omnia inde pro tempore secuta quaecumque, nulla et invalida ac nullius roboris vel momenti fore, prout ea omnia ex nunc prout ex tunc, et e contra, revocamus, irritamus, annullamus, viribusque et effectu evacuamus, ac irrita, nulla et inania fore et esse nunciamus et declaramus, neque cuiquam suffragariaut prodesse, neque per illas, aut illa ius in re vel ad rem, seu in possessorio seu petitorio titulum saltem coloratum possidendi acquiri vel tribui posse; neque ipsos clericos filios patrimoniales aut naturales, praeter et contra formam praesentis statuti pro tempore admissos et receptos. fructus suos facere, aut regulis de annali vel triennali possessione aut alio iuris remedio in favorem possessorum edito frui seu gaudere, sed tamquam meros et nudos detentores et intrusos, etiam non citatos neque auditos, absque vitio spolii, libere et licite inde amoveri ac expelli posse et debere, eosdemque intrusos nec-

admittere temere praesumpserint, singulos poenam privationis omnium et quorumcumque dignitatum, officiorum et beneficiorum ecclesiasticorum per eos quomodolibet obtentorum, inhabilitatisque ad illa et alia in posterum obtinenda eo ipso incurrere.

§ 4. Sicque, in praemissis omnibus et Clausula singulis, per quoscumque iudices et comsublata. missarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

auutores.

§ 5. Quocirca venerabilibus fratribus Deputati exe- nostris archiepiscopo Burgensi, et episcopo Calaguritano, ac moderno et pro tempore existenti in regnis Hispaniarum nostro et dictae Sedis nuncio per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte eorum, quorum intererit, fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque efficacis defensionis praesidio in praemissis assistentes, faciant statutum, ordinationem et decretum ceteraque superius disposita per eos, ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum, perpetuo firmiter et inviolabiliter observari; non permittentes quemquam contra earumdem praesentium tenorem in praedictis ecclesiis aut ad beneficia huiusmodi quoquo modo aut quovis praetextu recipi et admitti; receptos vero seu admissos, tamquam temere et de facto intrusos ac illicitos detentores, quam primum inde realiter expelli et amoveri curent; contradictores quoslibet et rebelles ac praemissis non parentes, eisque auxilium, consilium vel favorem, directe gari non possit, nisi eorum totis tenori-

vel indirecte, quomodolibet praestantes, per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

et ordinationibus apostolicis, ac in generalibus, provincialibus et synodalibus conciliis editis; et etiam ordinationibus ecclesiarum, quas numeros appellant, de modo et forma providendi de beneficiis, ac de providendo, ut dicitur, per cantamentum, etiam apostolica auctoritate confirmatis; necnon dictarum et aliarum quarumcumque ecclesiarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam ab immemorabili tempore pacifice observatis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem ecclesiis, beneficiatis, necnon communitatibus, universitatibus et hominibus ipsisque filiis patrimonialibus et naturalibus aut personis quibuslibet, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogoratoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, clausulis, irritantibusque et aliis decretis, ad instantiam imperatoris, regum, reginarum, ducum vel aliorum quorumcumque principum, etiam per modum statuti perpetui et stipulati contractus aut concordatorum inter homines dictarum civitatum et dioecesum Sedemque Apostolicam initorum, vel etiam motu simili et consistorialiter ac alias per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem

praedictam concessis et saepius approba-

tis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi in eis caveatur expresse quod illis dero-

§ 6. Non obstantibus constitutionibus Contraftorum

bus ad verbum insertis, aut vocatis et auditis iis quoruminterest, vel alias, pro eorum sufficienti derogatione, quaevis alia expressio seu forma requiratur, illorum tenores pro expressis ac de verbo ad verbum insertis, et formam pro servata habentes, illis, quoad reliqua, in suo robore permansuris, ad effectum praesentium, dumtaxat motu pari derogamus, contrariis quibuscumque; seu si eisdem capitulis, beneficiatis et ceteris praedictis vel quibusvis aliis, communiter aut divisim, ab cadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die xxiv septembris MDLXXXVI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 24 septem. 1586, pontif. anno II.

### LXIII.

Communitates Status Ecclesiastici pro uliis obligatae, infra annum ab earum obligationibus liberentur; et de cetero pro aliis se obligare et eorum bona alienare ac, praeterguam ratione locationis, obligare; vel oratores sumptibus publicis ad Pontificem mittere nequeant 1.

#### Sixtus papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Intervarias ac multiplices sollicitudines quas, pro communi utilitate universae Exordium. christianae reipublicae, nostrae curae di-

> 1 Consonat const. xviii Pii IV, tomo vii, p. 65 in qua decrevit, vassallorum obligationes pro eorum dominis esse nullas, dominosque teneri vassallos ab obligationibus pro eis factis relevare, et pecunias solutas restituere.

vina providentia commissae, dies noctesque suscipimus, id potissimum nobis cordi est ut subditorum S. R. E. commodis paterna caritate et praecipua quadam ac singulari vigilantia consulamus, quod illos, quasi nostros peculiares eximiegue caros et acceptos ac prae ceteris dilectos filios in nostram clientelam ac fidem receptos, speciali quadam et propria paterni amoris praerogativa complecti aequum censemus.

§ 1. Quare, cum eos ab omni iniuria Causae hnins et violentia tutos et illaesos defendere et constitutionis. custodire pro viribus studeamus, sicuti ad id vel ab initio nostri pontificatus opportuna remedia quaecumque potuimus, non sine magno fructu, Deo annuente. comparavimus; ita etiam nunc eodem erga illos pietatis affectu permoti, duximus omni studio occurrendum dolis callidorum hominum, qui, privatis suis lucris intenti, plerumque commune bonum ac publicam nostrarum civitatum et oppidorum utilitatem non mediocriter laedunt. Quoniam vero in tota fere ditione et Statu temporali huius Sanctae Sedis pravus inolevit abusus, ut plerumque ex levissimis, minime necessariis neque utilibus, ac forsan etiam magnopere damnosis, causis, dilecti filii communitates sive universitates et homines eorumdem civitatum et oppidorum, respective, ad instantiam, et suasu quorumdam, qui privatim suae rei familiaris ac domesticae, etiam cum communi aliorum dispendio, lucrum quaerere non erubescunt, universi ac publico nomine se suaque bona obligare et hypothecare, aut pro aliis fideiubendo, seu principaliter pro suo interesse, consueverint, et contractus celebrare, magno olim eisdem universitatibus et communitatibus detrimento et damno futuros, sive etiam expensas minime necessarias, interdum vero prorsus supervacaneas, facere, sicuti iam in multis communitati-

An. C. 1586

bus et universitatibus ingenti aere alieno gravatis, aerariisque earum plane exhaustis res ipsa et experientia docuit.

pro quibuscumobligatae, infra liberentur.

§ 2. Nos propterea, indemnitati illorum Communitates et huic malo, antequam latius serpat et que personis graviora afferat damna et incommoda, annum a die quamprimum providere cupientes, de atdenunciationis tributae nobis apostolicae potestatis plenitudine, tenore praesentium, praecipimus et mandamus universis et singulis personis, quavis dignitate et auctoritate fulgentibus, pro quarum utilitate, commodo et interesse, directo vel indirecto, aliqua universitas seu communitas cuiuscumque civitatis, terrae, oppidi, castri, villae aut alterius loci, nostrae et dictae Romanae Ecclesiae ditioni mediate ve immediate in temporalibus subjecti vel subiectae, universi insimul, ex quacumque causa et quocumque modo, fideiussisse, vel etiam uti principales obligati hactenus fuisse reperientur, ut ipsi et eorum unusquisque debeant ac teneantur, intra annum a die denunciationis, in vim praesentium litterarum eorum cuilibet faciendae, etiamsi ipsi ex eadem civitate et loco vel aliunde oriundi sint, atque inibi vel alibi domicilium habeant bonaque stabilia cuiuscumque valoris, etiam maximi, possideant, eaque minime dilapident, ab huiusmodi fideiussione et alia quacumque obligatione reali et personali vel hypotheca generali aut speciali, etiam a modico tempore citra contractis, easdemque communitatem seu universitatem earumque res et bona penitus exemisse et liberasse; curentque, vel cassatis penitus et extinctis ipsis obligationibus et instrumentis desuper confectis, aut dato alio expromissore in locum ipsius communitatis vel universitatis, aut alias quoquomodo re ipsa efficere ut ii in quorum favorem ipsae communitates aut universitates se obligaverint, illarum liberationi sponte et expresse consentiant.

§ 3. Cuiusmodi consensum, si nec ipsi, in quorum favorem communitates vel gationes sint universitates praedictae se suaque bona ut ipsi crediobligaverint, praestare ullo modo volue- extinguen. cogi rint, et ea fuerit contractus vel obliga-nequeant, tunc tionis natura, ut neque, etiam facta ali-nitatibus idoqua oblatione aut solutione, ad consen-dentur. tiendum ipsi inviti cogi, seu alias obligationes ipsae cassari et annullari possint, tunc dictae personae, a quibus eædem communitates et universitates occasione talium obligationum indemnes relevandae sunt, alios fideiussores et expromissores arbitrio pro tempore existentis gubernatoris seu legati, cui ipsa universitas vel communitas mediate seu immediate suberit, de conservando easdem communitates vel universitates indemnes, praestare teneantur.

§ 4. Liceatque ipsarum communitatum communitates, seu universitatum magistratibus, procura- et particulares toribus, agentibus seu etiam particulari-praemissa bus personis ad praemissa, contra quos- iudicesque, ucumque, vigore praesentium litterarum, dente citatione coram quocumque iudice, agere et iudi- mandatum exequativum, post cio experiri; ac ipsi iudici, unica cita- annum a tione praecedente, mandatum executivum exequen. rein rem et personam contra eum pro quo est facta fideiussio vel obligatio, statim elapso praedicto anno exequendum, relaxare, perinde ac si eædem personae ad id expresse in specie atque efficaciter se obligassent, etiam si hoc ipsum naturae et substantiae contractuum, quorum occasione obligationes huiusmodi initae fuerint, omnino repugnet et adversetur, aut alias ne quis ad extinguendum et redimendum census super bonis suis stabilibus venditos, creatos et impositos, cogi aut compelli queat apostolicis constitutio-

nibus expresse cautum fuerit. § 5. Ceterum, hac nostra in perpetuum Communitates valitura constitutione prohibemus ne in infuturum, absposterum, sine nostra aut Romani Ponti- na alienare, vel ficis pro tempore existentis vel Camerae praeterquamra-

denunciationis

tione locationis Apostolicae licentia speciali, ulla commuet non ultra de-cenulum obli- nitas aut universitas, ex quacumque causa, gare nequeant. etiam iustissima, urgentissima et omnino necessaria, et in evidentem utilitatem aut necessitatem, bona sua immobilia seu iura percipiendi quoscumque fructus, reditus, proventus ac introitus annuos, distrahat, vendat, quovis modo alienet, hypothecet, aut super illis census annuos creet, imponat seu vendat, vel illa alias quam ratione locationis, nec ultra decennium, alicui obligationi vel hypothecae subiiciat aut supponat, neque etiam mutui, depositi vel alias quocumque titulo, in rem nec in personam, immediate vel per interpositam personam se obliget, aut quoquomodo aere alieno se obstringat.

deinheat.

§ 6. Pro alio vero quocumque incola Communities seu originario vel forensi, aut vicissim pro communi-tate non fi- universitas seu communitas una pro altera, nequaquam ex quavis occasione vel causa umquam fideiubeat, aut tamquam principalis alienae obligationi quoquomodo accedat.

§ 7. Decernentes nihilominus omnes Obligationes, a et singulas distractiones, alienationes, hyllenationes etc. pothecas, fideiussiones, accessiones, econstitutionem tiam cum clausula principaliter in solicommunitatibus dum, necnon uti principales, et tam perquovis modo, e-tiam in earum sonales quam reales et alias quascumque utilitatem fien- obligationes et promissiones ac renuninvalidae sinti ciationes et pacta de non petendo liberationem et exemptionem huiusmodi in vim supradicti nostri mandati et praecepti, per dictas universitates seu communitates earumve procuratores aut magistratus, etiam speciali ad id mandatum habentes, etiam in ampliori forma Camerae Apostolicae, cum iuramento censurarum, ac mandati exequutivi etiam susceptione, et quavis submissione, cautela et promissione, etiam iurata, ac de non utendo remedio praesentium nostra-

preces et instantiam ac commodum vel utilitatem aliorum quocumque modo posthac faciendas, sub quibuscumque verborum formulis et clausulis etiam efficacissimis et insolitis, concipiendas et instrumenta desuper conficienda, etiam guarentigiata, iurata, vel alias sub dicta forma Camerae Apostolicae celebranda, nulla, irrita et invalida, nulliusque roboris vel momenti esse aut fore, nullam fidem facere, neque ullam actionem aut exceptionem aut officium iudicis, neque obligationem civilem seu naturalem parere, vel ullum omniuo effectum aut vires habere posse, sed neque ipsas communitates et universitates, etiam si id omne, quod gestum est, in eorum utilitatem versum esse constiterit, ullo modo aut obligationis vel iuramenti vinculo teneri. Et ita per quoscumque iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 8. Ac ne easdem communitates seu Communitates universitates sumptibus minime necessa- Poat. sumptiriis nimium gravari contingat, districtius bus publicis, sine licentia, milinterdicimus ne qua communitas aut uni-tere nequeant versitas ex praedictis legatos sive oratores ad nos et Sedem Apostolicam, ex quacumque, etiam urgenti et similiter necessaria ac utili occasione vel causa, sumptibus publicis mittat, neve quis huiusmodi munus obeat vel suscipiat, nisi prius simili licentia a nobis vel pro tempore existente Romano Pontifice vel dicta Camera, ut praefertur, obtenta; revocantes omnes qui ad praesens deputati reperiuntur.

§ 9. Quod si quis magistratus dicta- Contravenienrum communitatum vel universitatum tes punientur ut hic. fuerit negligens quoad utendum remedio praesentium litterarum et petendum suas communitates vel universitates ab ipsa firum litterarum ultro et sponte, seu ad deiussione vel obligatione eximi et libe-

rari, aut alias contra dictam prohibitionem easdem communitates et universitates illarumve bona obligare attentaverit, aut legatos vel oratores mittere, seu aliquis munus huiusmodi suscipere sine dicta licentia praesumpserit, eos singulos, qui in culpa fuerint, poenam, nostro et Romani Pontificis aut gubernatorum vel legatorum seu praesidentium praedictorum arbitrio infligendam, eo ipso incurrere volumus.

permanent.

§ 10. Litteris felicis recordationis Pii Pii IV illie- Papae IV quoad communitates aut unic von versitates, quae pro suis dominis temin suo robere poralibus fideiusserint aut se obligaverint (quibus nequaquam derogando haec omnia supradicta addimus) et statutis novissimis Urbis Romae, per quae certa forma obligationibus et contractibus per dilectos filios nostros senatum populumque Romanum celebrandis praescribitur, nihilominus in suo robore permansuris 1

rogatoriae.

§ 11. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis, ac quarumcumque provinciarum, civitatum, terrarum, oppidorum, castrorum, villarum et locorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis earumque communitatibus, universitatibus, magistratibus quocumque nomine nuncupatis, et aliis personis, motu proprio et ex certa scientia ac de similis potestatis plenitudine, aut consistorialiter vel per modum statuti perpetui. vel inter illos ex una et nos Sedemque praedictam ex altera partibus, initi et stipulati contractus, vel alias quomodolibet concessis, approbatis innovatis, generalibus vel specialibus, quorumcum-

> 1 Pii IV constitutio ista est in tom. vII, p. 65, et statutum istud est in lib. III, cap. XXXI.

> > Bull. Rom. Vol. VIII.

96,

que tenorum existant, quae omnia et eorum tenores praemissis pro expressis habentes, quatenus praemissis in aliquo adversentur, omnino tollimus et annullamus, ac nolumus cuiquam ullatenus suffragari; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 12. Ut autem praesentes litterae amplius innotescant, volumus ut exemplis etc.

Fides transumptis adbi-

§ 13. Mandamusque universis et sin- Haec constigulis legatis, vicelegatis, gubernatoribus, rem sermonem eorumque locatenentibus, ac etiam duci- versa, in consibus, marchionibus aut aliis baronibus et et invioiabiliter domicellis ac dominis temporalibus, nobis et eidem Sedi in temporalibus mediate vel immediate subjectis, ut in civitatibus, terris, castris, villis et locis eorum cuique subiectis, et consiliis vel congregationibus generalibus earumdem communitatum et universitatum, praesentium litterarum exempla, in vulgarem sermonem versa, quamprimum publicari, ac deinceps inviolate observari omnino curent.

observetur.

Datum Romae apud S. Marcum, pridie kalendas octobris, anno II.

Dat. die 30 septem. 1586, pontif. anno II.

## LXIV.

Unio hospitalium congregationis Ioannis Dei in unum corpus, cum nonnullis ordinationibus 1

## Sixtus Papa V, ad futuram rei memoriam.

Etsi pro debito pastoralis officii, cui nos, licet immeritos, praetulit divina Maiestas, fideles cunctos, praesertim vero religiosos, contemptis huius transitorii saeculi pompis, suos in coelo thesauros reponentes, paterna dilectione confovemus, eos tamen promptius in viis Domini

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Exordium.

dirigimus, qui quasi novellae plantationes et teneri palmites in vinea Domini uberes quidem proferunt, ac Deo gratas proximoque utiles fructuum primitias, sed tamen indigent magis irrigatione sancti roris, quo, altioribus actis radicibus, firmius adolescant. Qua in re exemplum etiam sectamur coelestis Patrisfamilias, qui operariis in vineam suam, nedum primo mane ac tertia et sexta, sed nona quoque decima et undecima hora missis, dummodo solliciti et solertes sint, uberrimam mercedem est largitus.

sit ut per ser-

§ 1. Dudum siquidem felicis recorda-Pit V nonnul- tionis Pius Papa V, praedecessor noster, in Hispaniarum certior factus per tunc existentem conpartibus conces- fratrem maiorem hospitalis Ioannis Dei vientes eleemo- nuncupati, Granatensis, in certis tunc exrent pro pau- pressis locis Hispaniarum esse nonnulla poribus, hospi-talia erigerent alia eiusmodi hospitalia, quae singula per unum maiorem nuncupatum et propterea aliquos alios confratres, eidem maiori confratri obedientiam praestantes, eleemosynasque et oblata a christifidelibus charitatis subsidia colligere solitos ad commodum et subventionem pauperum et miserabilium personarum, administrarentur; concessit licentiam et facultatem pro tempore existentibus confratribus, etiam iis, qui singuli in quolibet hospitali presbyteri forent, deferendi certum habitum tunc designatum, quo facilius a ceteris internosci possent, utque eis liceret colligere eleemosynas et pium hospitalis exercitium continuare, dummodo degerent sub Regula Sancti Augustini et sub obedientia ordinarii eius loci in quo hospitalia ipsa consisterent, aliaque nonnulla quoad eosdem confratres eorumque hospitalia indulsit et ordinavit. prout in dictis litteris latius continetur.

§ 2. Ac deinde, sicut nobis nuper ex-Crovit tamen positum fuit, ad illorum exemplum et iah illo tempore mitationem ab eo tempore usque in hoconfratrum nu- diernum diem hospitalia complura ad nu- dinis valde pertinere existimarunt, si, ad que constitutio-

merum duo de viginti, non solum in Hi- merus non sospaniis, sed in Italia quoque et forsan a-nia, sed etiam liis provinciis erecta et instituta fuerunt: in Italia. confratrum quoque eodem nomine et habitu utentium numerus, benedicente Domino, valde auctus extitit et in dies magis crescit, non sine magna cunctorum fidelium, in quorum civitatibus et locis consistunt, spirituali consolatione ac bonae famae odore, ac praesertim Christi pauperum aegrotorum ad eos confungentium adiumento, qui ab eis personaliter ministrantibus praecipua quadam charitate excipiuntur et curantur; eademque opera alii fideles, a quibus confratres praedicti eleemosynas colligunt, ad sublevandos pauperes tali exemplo et occasione non mediocriter incitantur, sicuti et in hac alma Urbe nostra, in hospitali Sancti Ioannis Calybitae in Insula, pia huiusmodi opera magno cum fructu exerceri videntur.

§ 3. Quin vero iidem confratres, licet Unum tamen plerique sub dicta Regula degentes tria eamdem Reguvota substantialia ac etiam quartum de lam cum mini-me haberent, iuvandis infirmis egenis emittant, certum tamen superiorem, qui generaliter cunctis hospitalibus et confratribus praesit non habent, neque etiam constitutiones aut vivendi normam sui Ordinis proprias unquam condiderunt, maximeque convenit ut qui habitus, nominis et pii exercitii similitudine coniuncti sunt, ii quoque non dissimili ritu, ut cuique libitum est, ac pene cuiusque hospitalis proprio, sed sub uno eodemque capite, optima et uniformi regularis observantiæ disciplina, communi consensu atque unanimi spiritu praescripta, ad veram Deo acceptam religiosisque personis maxime consentaneam unitatem redigantur.

§ 4. Ideirco ipsi confratres, salutari Uniri Insimul desiderio permoti, ad rectam institutio- pitulum genenem sanctamque conservationem sui Or-gere, in eo-

rale Romae co-

instar ceterarum rite institutarum congregationum regularium, ipsi quoque in unam congregationem redigantur, eorumque capitulum generale nunc primum, deinde statutis temporibus convocetur, in eoque generalis aliquis superior totius Ordinis deligatur, et congregatio ipsa propriis, iisque optimis, institutis temperetur atque informetur. Delegerunt autem sibi hac prima vice hospitale ipsum Sancti Ioannis Calybitae, in quo cupiunt generale capitulum quamprimum convocari. Hic enim locus maxime opportunus videtur, in quo ipsius congregationis quasi quaedam primordia firmius stabiliantur. atque promptiora ab hac Sede, sine qua tuto aliquid determinare vix queunt, consilia et subsidia habere possint; et sicuti ipsius Romanae Ecclesiae communis matris et magistrae auctoritate primum fundata est eorum Religio, ita quoque eiusdem Sedis patrocinio feliciora in dies suscipiat incrementa, atque e purissimis apostolicae Ecclesiae fontibus sinceram hauriat, sine aliquo offensionis periculo, regularis observantiae disciplinam.

corpus unit Six-

- § 5. Nos itaque, eorum laudabile pro-Hospitalia on positum plurimum in Domino commenmnia in unum dantes, omnia praedicta hospitalia Ioannis Dei nuncupata, tam in Italia quam in ceteris quibusvis provinciis, etiam transalpinis aut transmarinis, nunc consistentia et in futurum erigenda, tamquam diversa et distincta membra in unum commune corpus coniungimus et unimus, ac instar aliarum approbatarum monachorum aut regularium personarum congregationum; et ex eorum sic inter se unitorum personis unam congregationem confratrum Ioannis Dei nuncupandam, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus.
- § 6. Et iam nunc in dicto hospitali Primum capi- S. Ioannis Calybitae de Urbe capitulum tulum Romae in hospitali S. 10- generale de eorum confratrum omnium,

de mense maii proxime venturi cele- annis Calybitae brandum, simili auctoritate indicimus. haberi permit-

- § 7. Praecipimusque in virtute sanctae obedientiae universis et singulis maiori- Adillud binos bus et ceteris confratribus hospitalium confratres ex quorumcumque Ioannis Dei, ut praefer- talibus praecitur, nuncupatorum, ubilibet gentium aut locorum consistentibus, etiamsi in aliquibus hospitalibus huiusmodi tria vota substantialia nondum aliquis confratrum emiserit, nec certae Regulae aut voto se obstrinxerit, dummodo habitum praedictum gestent, et confratres Ioannis Dei nuncupentur, uti ad dictam diem binos aut saltem singulos ex singulis hospitalibus huiusmodi confratres ad capitulum praedictum generale transmittant, iique de regulari disciplina, institutis, consuetudinibus aut vivendi norma seu ritu, quae in unoquoque hospitali huiusmodi servantur, plene instructi, possint etiam de his omnibus in dicto capitulo reddere rationem.
- § 8. Districtius inhibentes, sub poena Ab aliquo eos indignationis nostrae, quibuscumque per- impediri prohisonis, quavis dignitate et auctoritate fungentibus, et cuiusvis status, gradus, ordinis vel conditionis fuerint, ne eis ad Urbem tali de causa iter suscipientibus impedimentum aliquod adferre audeant vel praesumant. Quinimo omnibus locorum ordinariis, in quorum civitatibus aut dioecesibus hospitalia ipsa consistunt, et eorum cuilibet per easdem praesentes mandamus ut confratres ipsos huc ad tempus praedictum, ut praemittitur, praesixum mittere procurent.
- § 9. Quod quidem capitulum, ut deinceps maiori cum fructu celebretur, eis- nonnullas pri-mo huic cetedem confratribus, ex unoquoque hospitali dis capitulis!; singulis sicut praefertur in capitulo [generali congregandis, atque adeo ipsi capitulo, evangelicae atque apostolicae doctrinae sacrorumque canonum et gene-

An. C. 1586

ralium conciliorum decretis, ac sanctorum Patrum traditionibus, ac dictis Pii praedecessoris litteris ceterarumque Religionum approbatarum salubribus exemplis et institutis inhaerendo, omnia et quaecumque ad bonum regimen certamque administrationem dictorum hospitalium pertinentia, aut quae ad vitam, ritus, mores et disciplinam confratrum ipsorum bene ac pie instituendos aut reformandos expedire videbuntur, perpetuo statuendi et ordinandi, statumque, regulas, formam, instituta, regimen, statuta; consuetudines tam cuiusque hospitalis singillatim, si correctione, revocatione aut ex integro editione indigere videbuntur, mutandi et corrigendi, quam illa ac etiam totius congregationis generalia de novo condendi; sicubi aliqua statuta laudabilia et sacris canonibus non repugnantia edita iam fuerint, confirmandi; abusus quoscumque tollendi; regulas, institutiones, observationes, disciplinam religiosis personis congruentem praescribendi; ipsosque confratres ad debitum et honestum vitae modum dirigendi; ac quidquid statutum et ordinatum fuerit, etiam sub censuris et poenis per eos definiendis, perpetuo observari faciendi; congregationemque ipsam in plures, si videbitur. provincias, quae tamen cunctae tamquam membra capiti et generali superiori subsint, distinguendi; generalem quoque et alios superiores confratrum, hospitalium ac religiosorum omnium totiusque congregationis vel singularum etiam provinciarum ad tempus benevisum eligendi; necnon eidem generali capitulo sic congregato ac superioribus in eo delectis, qui postea, dimisso capitulo, hospitalia huiusmodi frequenter visitare, et confratrum ac ceterorum ministrorum in eis degentium reformationi, tam in capite quam in membris, incumbere teneantur, durante eorum officio, eamdem auctori-

tatem in quaecumque dictae congregationis hospitalia et confratres aliosque regulares in eis commorantes, quam praesides et visitatores in ceteris habere solent Ordinibus regularibus, in omnibus et per omnia gerendi et exercendi, plenam, liberam et omnimodam facultatem et potestatem simili auctoritate concedimus.

§ 10. Decernentes nihilominus statuta Decreta praeet ordinationes in huiusmodi generali ca- perpetuo obserpitulo promulganda, aliaque praecenta vari tubet; aut decreta, etiam singulorum hospitalium interesse concernentia, necnon auctoritatem, iurisdictionem et potestatem superioris generalis in eo deligendi, vim et robur obtinere, et se extendere etiam quoad ea hospitalia eorumque confratres, e quorum numero nemo fortasse ad ipsum capitulum accedere voluerit aut potuerit; eosque nihilominus iussionibus, statutis et auctoritati superiorum huiusmodi obedire teneri; et capitulum generale per eos tantum, qui ad dictam diem convenerint, etiamsi ex multis hospitalibus confratres nulli venerint, nihilominus legitime celebrari posse, et capitulum ipsum per eos, qui convenerint, universum reputari et quae inibi disposita fuerint, inviolate observari debere etiam in hospitalibus post hac sub huiusmodi nomine, habitu et Regula erigendis, et per confratres cunctos habitum gestantes, etiam non professos, aut post hac suscepturos, perinde ac si cuncti, nemine deficiente, concorditer in id consensissent; irritumque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contingerit attentari.

§ 11. Non obstantibus constitutionibus Contraria telet ordinationibus apostolicis; ac dictorum hospitalium, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus, usibus et naturis, etiam ab eorum primaeva fundatione editis; privilegiis quoque, in-

dultis et litteris apostolicis dictis Granatensi et aliis hospitalibus, eorumque maioribus vel aliis confratribus et personis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus alias in suo robore permansuris, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, hac vice tantum specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 12. Per hoc autem iurisdictioni et Ordinariorum auctoritati quae cuique loci ordinario in auctoritati nil hospitalia et personas suae dioecesis per praesentes af- litteras dicti Pii praedecessoris tributa est, non intendimus in aliquo derogare.

§ 13. Volumusque ut praesentium, quas Transumptis ubicumque iis opus esset, circumferri diffidem addit. ficile foret, transumptis, etiam impressis, notarii publici etc.

> Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die i octobris MDLXXXVI, anno II.

> > Dat. die 1 oct. 1586, pontif. anno II.

## LXV.

Quod omnes etiam S. R. E. cardinales, beneficia et pensiones militiae S. Ioannis Hierosolymitani, etiam ex Sedis Apostolicae provisione obtinentes, ad solutionem iurium communis aerarii omnino teneantur, receptoresque propria auctoritate exigere valeant, ex indulto Pii V 1.

### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Aeguum arbitramur et congruum ut Pius V cen- ea, quae de Romanis Pontificis gratia prosuit privilegia cesserunt, licet, eius superveniente obitu, militiae approbare et exten-litterae desuper confectae non fuerint, dere.

> 1 Multa, quae de hac militia in hoc opere habentur, indicata sunt in Anastasi IV, const. xv, Christianae, tom. II, pag. 618.

suum debitum consequantur effectum. Dudum siguidem felicis recordationis Pius Papa V, praedecessor noster, sollicita considerationis indagine perscrutans quantis periculis quantisque bellorum turbinibus tunc agitata fuerit insula Melevitana, menteque recolens quam indefesse et viriliter dilecti filii hospitalis Sancti Ioannis Hierosloymitani milites in illa a christianae fidei hostibus defendenda se praestiterant, dignum, quin potius debitum, reputavit ut ea, quae a Romanis Pontificibus illis liberaliter concessa fuerant, non solum confirmationis suae munimine roborarentur, verum etjam illa, quae suam utilitatem et commodum concernent, si minus generaliter facta viderentur, ita extenderet ut propter illa omnis in posterum dubitandi materia tolleretur.

§ 1. Accepto igitur per eumdem praedecessorem quod, licet alias stabilimen- tutis et priviletis, usibus et naturis hospitalis S. Ioan-giis huius Ordinis Hierosolymitani huiusmodi, seu pri- que, etiam a Sevilegiis, indultis et litteris apostolicis ei- provisos, certa dem hospitali et dilectis filiis illius magi- iura communi aerario solvere, stro et conventui concessis, expresse cau- certaque onera tum fuerat quod etiam apostolica auctoritate, etiam per resignationem in manibus pro tempore existentis Romani Pontificis factam, provisio, ac provisiones, commendas seu alias dispositiones, etiam apostolicas, de praeceptoriis seu aliis beneficiis dicti hospitalis sibi pro tempore factas, prosequentes, et certa iura vacantia seu mortuaria aut alias nuncupata, forsan duplicata, communi hospitalis praedicti thesauro seu alias persolvere, ac quaedam alia tunc expressa onera subire tenerentur. Quodque de reditibus et proventibus huiusmodi praeceptoriarum, primo et secundo ac forsan aliis annis procedentibus disponere, seu illos percipere minime possent, sed illos dicto thesauro, ac alias in usum et utilitatem hospitalis ac illius militum seu mensae applicari, et

tuitione fidei adversus Turcas, christiani nominis hostes, distribui deberent. Ac insuper prioratus, baiulivatus, castellaniam empostae, praeceptorias et alia illius beneficia quaecumque pro tempore qualitercumque obtinentes, certas responsiones ac ordinarias et extraordinarias impositiones eidem communi thesauro annis singulis solvere tenerentur. Ipsisque prioratibus, baiulivatibus, castellaniis, praeceptoriis et beneficiis, per obitum seu resignationem, etiam in manibus praedicti Romani Pontificis, aut alias quomodolibet pro tempore vacantibus, illorum fructus, reditus et proventus, si per resignationem, iuxta vero novam reformationem, usque ad festum Ss. Iacobi et Philippi, de mense maii ex tunc immediate sequentis; pro mortuario et vacantibus, ab eodem festo usque ad aliud proximum eiusdem Sancti Ioannis Baptistae, seu, ut praefertur, Ss. Iacobi et Philippi de dicto mense respective, eidem thesauro cederent.

§ 2. Cum tamen saepe contingeret non-El nonnulli a nullorum potentium ambitionem ita se Sede Apostolicae extendere, ut, Sedis Apostolicae liberalirogationem ex- tate non contenti, eliam ca quae in magnum dictae Religionis praeiudicium tendere conspiciebant, a Sede praedicta extorquere, Romanumque Pontificem, ob eius innumeras occupationes, ad aliquas gratias sibi concedendas impellere non erubescerent, quas si plene cognovisset, eas profecto illis non concessisset.

ctus, considetur vires ipsius Ordinis,

torquerent,

§ 3. Attendens itaque dictus praede-Pius praedi- cessor quanta et quam gravia discrimina cius, conside- dicta insula passa fuerat, et quam graves magister et conventus praedicti, tam in illa defendenda, quam in civitate nova per eos constructa munienda et reparanda subierant expensas et incommoda; quodque si ipsi qui pro expensis huiusmodi supportandis, certa iura, quae super qui-

pro illius necessitatibus sublevandis, ac | buscumque dicti Ordinis prioratibus, baiulivatibus, castellaniis, praeceptoriis et aliis beneficiis praedictis exigere consueverant, ab illorum exactione desisterent, illorum vires non parum debilitarentur; consideransque.

> § 4. Quod, postquam piae memoriae Quamdam eius Pius Papa IV, etiam praedecessor noster, provisionem ditunc suus, unam S. Iacobi in Platea Nur- indultis minisiae Spoletanae, et alteram Sanctissimae se decrevit; Trinitatis Tudertinae respective dioecesis, dicti hospitalis praeceptorias, tunc certo modo vacantes, tunc dilecto filio Simoni Brombillae clerico Bergomensi, sub certis modo et forma commendaverat et seu de illis per suas litteras providerat, dictusque Simon, sub earumdem seu aliarum litterarum praetextu, per quas stabilimentis, usibus et naturis, privilegiis et indultis praedictis per eumdem Pium IV praedecessorem derogatum esse praetendebat, fructus earumdem praeceptoriarum et iura, illarum ratione dicto communi thesauro, ut praefertur, debita, solvere et relaxare recusaverat et recusabat, eumdem Pium IV praedecessorem, motu proprio, non ad magni magistri aut conventus seu hospitalis fratrum praedictorum sibi pro eis desuper oblatae petitionis instantiam, sed ex suis certa scientia et apostolicae potestatis plenitudine, per suas in simili forma brevis desuper confectas litteras, declarasse per derogationem huiusmodi aliquod, vel minimum, thesauro huiusmodi praeiudicium afferri noluisse, et alia fecisse, prout in ipsius Pii IV, praedecessoris, litteris plenius continetur.

§ 5. Idem Pius V, praedecessor, tam Et quoscum-Pii IV, praedecessoris huiusmodi, vestigiis cardinales beinhaerens, quam praemissis de causis mosiones obtinentus, omnia et singula in eiusdem Pii IV tes dicti Ordi-praedecessoris litteris contenta approbans Sede Apostoli-et confirmans, illisque perpetuae et in-dictam solutio violabilis firmitatis robur adiicens, om- univit;

me praeiudicas-

nesque et singulos tam iuris quam facti defectus sigui forsan intervenissent in eisdem, supplens, necnon quarumcumque litium, inter venerabiles fratres nostros, tunc suos, S. R. E. cardinales et Religionem praedictam pendentium, status et merita, et in qua pendebant instantia, pro expressis haberi volens, motu et scientia similibus ac de apostolicae potestatis plenitudine, sub datum videlicet duodecimo kalendas aprilis, pontificatus sui anno II, decrevit et declaravit omnes et singulos prioratus, baiulivatus, castellanias, praeceptorias et alia beneficia huiusmodi seu illorum membra et ab illis dependentia obtinentes, et ab illis regressus, accessus, coadiutorias et alias gratias, tam a Sede Apostolica quam quavis auctoritate concessas, habentes, necnon illorum fructus et proventus aut alia iura loco pensionis annuae seu pensiones ipsas, super eorumdem fructibus, redditibus et proventibus quavis de causa impositas et imponendas, percipientes, pro rata fructuum et pensionum eorumdem, de omnibus et singulis annatis, vacantiis, mortuariis et aliis quibuscumque iuribus per eos dicto communi thesauro quomodolibet debitis satisfacere; nec quascumque litteras statutorum, stabilimentorum, usuum ac privilegiorum, indultorum, etiam quod praeceptoriarum fructus, reditus et proventus et aliorum dicti hospitalis beneficiorum, pro primo et secundo annis vel alias, communi thesauro dicti hospitalis, pro mortuariis seu aliis causis applicati essent et esse censerentur seu applicari deberent.

§ 6. Dictique hospitalis praeceptores Ordinemque seu receptores aut alii pro eis agentes, ilpropria los propria auctoritate exigere et percipercipere et de pere, ac interim possessionem praeceptoposse decrovit; riarum et beneficiorum praedictorum nomine dicti hospitalis apprehendere et retinere, ac huiusmodi fructus de facto exigere, et alias de illis certis modo et for-

ma tunc expressis disponere possent, disponendi, vel aliis illorum totali insertione, vel cum decreto, quod pensiones ipsae a quocumque onere mortuario et passagio vel alias quomodolibet nuncupato, quavis, etiam apostolica seu magni magistri dicti hospitalis protempore existentis auctoritate exempti essent, vel titulares beneficiorum ratam partem ipsos pensionarios tangentem, pro solutione pensionis huiusmodi, sibi retinere valerent, et ad solutionem pensionis huiusmodi minime tenerentur, ac alias huiusmodi titulares renunciassent, onusque illam solvendi in se suscepissent, in quibuscumque gratiis, commendis, provisionibus, regressibus, accessibus, ingressibus, coadiutoriis, ceterisque dispositionibus de prioratibus, baiulivatibus, castellaniis, praeceptoriis et aliis beneficiis huiusmodi quovis modo, etiam apud eamdem Sedem, vacantibus, necnon fructuum et pensionum huiusmodi reservationibus, per eum, etiam motu simili, et quorumvis, etiam imperatoris vel regum intuitu, ac etiam quibusvis eatenus factis et in posterum faciendis, quibusvis personis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis, conditionis, nobilitatis et præeminentiae existentibus, etiam forsan cardinalatus honore et officio fungentibus, per eum quomodolibet eatenus concessis et in posterum concedendis, derogatorias, desuper confectas et pro tempore conficiendas litteras apostolicas, etiam guascumque generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias et efficaciores et insolitas clausulas, necnon irritantia decreta, sub quacumque verborum expressione in se continentia, personas, quibus prioratus, baiulivatus, castellaniae, praeceptoriae seu ab illis dependentia beneficia praedicta aut illorum membra collata seu ad vitam commendata fuerant, seu fructus, redditus et proventus aut pensio-

nes annuae reservatae et assignatae fuerant, aut in quorum favorem de illis dispositum extiterat, vel illae commendarentur seu conferrentur, aut fructus vel pensiones reservarentur et assignarentur vel alias disponerentur, a solutione et praestatione fructuum, censuum, passagiorum, annatarum, vacationum et mortuariorum aut aliorum quorumcumque iurium seu responsionum aut ordinariarum vel extraordinariarum impositionum, vigore dictorum stabilimentorum et privilegiorum debitorum, in toto vel in parte eximere vel liberare, aut alias communi thesauro hospitalis huiusmodi seu illius iuribus in aliquo praeiudicasse, nec per illas praeiudicatum seu praeiudicium aliquod generatum fuisse vel esse vel in posterum fore, sed derogatorias ipsas ad effectum validitatis collationum, commendarum et aliarum dispositionum huiusmodi dumtaxat processisse et suffragari debuisse; illasque in quantum communi thesauro et illius iuribus in aliquo praeiudicassent aut praeiudicarent, a se et Sede Apostolica, per occupationem et circumventionem, praeter et contra voluntatem suam, extortas, ac nullius roboris vel momenti fuisse et esse et in posterum fore; illisque non obstantibus, omnes et singulas huiusmodi derogationes, tunc et pro tempore habentes et prosequentes, etiamsi a iurisdictione magni magistri et conventus praedictorum et aliorum quorumcumque iudicum, apostolica auctoritate praedicta exempti, ac ei et Apostolicae Sedi immediate subiecti essent, ad exhibitionem et relaxationem fructuum ac pensionum huiusmodi, ut praefertur, eidem communi thesauro faciendam teneri et adstrictos fore, in omnibus et per omnia, perinde ac si provisiones commendarum, et regressus, accessus, coadiutoriae et aliae dispositiones, necnon fructuum et pensionum reservationes, non a Sede Apostolica,

sed a magistro et conventu praedictis emanassent, et ad id etiam per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia cogi et compelli posse.

§ 7. Litterasque tunc desuper confi- Clausulas diciendas et in eis contenta quaecumque ctae suae connullo umquam tempore de subreptionis servativas apvel obreptionis vitio, aut intentionis suae defectu, notari vel impugnari, minusve sub quibusvis revocationibus, suspensionibus et limitationibus similium vel dissimilium gratiarum comprehendi ullatenus posse, sed, quoties illae emanarent, toties in pristinum et validissimum, ac eum, in quo antequam illa emanarent, statum, restitutas et plenarie reintegratas, ac de novo, etiam sub quacumque data per magistrum et conventum bene visa, toties quoties opus esset, concessas esse censerentur. Sicque, in praemissis omnibus et singulis, per quoscumque iudices et commissarios, etiam S. R. E. cardinales ac causarum sacri Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet aliter iudicandi, definiendi et interpretandi facultate, iudicari, definiri et interpretari debere; et quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentare contigerit, irritum et inane decrevit. Et nihilominus, pro potiori cautela, supradictas et alias derogatorias clausulas in quibuscumque litteris appositas, in quantum communi thesauro huiusmodi, quoad praemissa, praeiudicare videbantur, revocavit, cassavit, irritavit et annullavit, ac toties quoties concessa essent, quoad iura vacantia et mortuaria, ratione gratiarum, per eum et quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, tunc suos, concessarum, quoad ea quae suum tempus nondum effluxerant tantum, toties pro nullis et infectis haberi, nullamque prorsus in iudicio vel extra fidem facere vel effectum sortiri de-

posuit;

bere, et constitutionem suam de non tollendo iure quaesito adversus tunc conficiendas litteras praedictas locum sibi vindicare non posse, ac illis minime suffragari voluit.

§ 8. Non obstantibus praemissis, ac Clausulas con- constitutionibus et ordinationibus apostotratiorum dero-gatorias addidit; licis; ac ipsorum prioratuum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis in contrarium forsan quomodolibet concessis; quibus omnibus, etiamsi de illis specialis, specifica et expressa mentio habenda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

suae datae;

§ 9. Ne autem de decreto, declaratio-Et quia hace ne, revocatione, cassatione, irritatione, an-Pli V constitu-tio, eius super- nullatione, voluntate et derogatione dicti Pii veniente obitu, praedecessoris, pro eo quod super ildita, ideo hic lis ipsius prædecessoris eius superveniente Pontifex eam adje obitu, litterae confectae non fuerunt, valeat quomodolibet haesitari, ac magnus magister, conventus et fratres seu milites hospitalis praedicti illarum frustrentur effectu, volumus et apostolica auctoritate decernimus quod decretum, declaratio, revocatio, cassatio, irritatio, annullatio, voluntas et derogatio dicti Pii quinti praedecessoris a dicta die duodecima kalendas aprilis suum sortiantur effectum, perinde ac si super illis ipsius praedecessoris litterae sub eiusdem diei data confectae fuissent, prout superius enarratur. Quodque praesentes litterae ad probandum plene decretum, declarationem, revocationem, cassationem, irritationem, annullationem et derogationem dicti Pii quinti praedecessorisubique sufficiant,

nec ad id probationis alterius adminiculum requiratur.

§ 10. Quocirca venerabilibus fratribus Executoresque archiepiscopo Toletano, et episcopo Pari- deputat dictae constitutionis. siensi, sive eorum officialibus, ac dilecto filio Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque valere decernentes, ac pro tempore existenti magno magistro, conventui et fratribus praedictis, in praemissis, efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra, præmissa omnia ab omnibus, quos illa concernunt, integre et inviolabiliter observari, illosque eis pacifice et quiete uti, frui et gaudere; non permittentes eos aut eorum aliquem contra earumdem praesentium tenorem quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris remedia, appellatione postposita, compescendo; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Non obstantibus omnibus supradictis etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die I maii MDLXXXVI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 1 maii 1586, pontif. anno 11.

Seguitur alia constitutio, quae praecedentem ampliat.

Sixtus episcopus servus servorum Dei, universis et singulis nostris et Apostolicae Sedis, in quibusvis nobis et Romanae Ecclesiae immediate subjectis provinciis, civitalibus, terris et locis, etiam de latere legatis, ac singularum provinciarum, civitatum, terrarum et locorum huiusmodi gubernatoribus, aliisque in eis ius dicentibus et iustitiae ministris, necnon quorumcumque regum, ducum, mar-

chionum et aliorum christianorum principum magistratibus et officialibus, ac eorum cuilibet, salutem et apostolicam benedictionem.

BULLARIUM ROMANUM

munis aerarii,

stant;

An. C. 1586

§ 1. Cum, sicut accepimus, saepius Receptores contingat ut receptores hospitalis Sanhuius militiae, pro consecutio- cti Ioannis Hierosolymitani, in singulis ilne iurium com- lius prioratibus pro tempore deputati, capere solent prioratus, baiulivatus et praeceptorias dialiorum beneficia per fratres ciorum posses- eiusdem hospitalis obtineri solita, tam per ipsos fratres quam ex concessione seu dispensatione apostolica per clericos saeculares in titulum aut commendam aut alias pro tempore obtenta, ob non solutionem passagiorum, spoliorum, responsionum, vacantium et mortuariorum ac aliorum iurium, per eos communi thesauro praedicti hospitalis pro tempore debitorum, ad manus suas, iuxta formam stabilimentorum et laudabilium consuetudinum dicti hospitalis, ac privilegiorum et indultorum apostolicorum eis desuper concessorum, recipere, et usque ad integram passagiorum, spoliorum, responsionum, vacantium et mortuariorum ac aliorum iurium praedictorum satisfactionem, pro dicto hospitali seu communi thesauro, retinere, ac ad huiusmodi effectum, possessionem prioratuum, baiulivatuum, praeceptoriarum et aliorum beneficiorum praefatorum capere et apprehendere, eorumque fructus, redditus, proventus percipere, colligere et levare, seu prioratus, baiulivatus, praeceptorias et beneficia huiusmodi eorumque fructus, redditus et proventus aliis locare et arrendare habeant.

§ 2. Nos, cupientes quod praeceptores Hicideo Pont, praedicti officium suum contra fratres et mandat ut offi- alios non solventes praedictos libere exerprincipes eis fa- cere, et facultatibus eis per Sedem Apoveant et assi- stolicam contra eosdem non solventes concessis, sine aliqua difficultate uti possint, vos et vestrum quemlibet per praesentes

requirimus, vobis videlicet, nobis et sanctae Romanae Ecclesiae subditis, in virtute sanctae obedientiae et sub indignationis nostrae poena, districte praecipientes et mandantes; vos vero, qui nobis subiecti non estis, in Domino hortantes, quatenus vos et vestrum singuli, quoties pro parte receptorum praefatorum seu alicuius eorum aut procuratorum suorum vel pro eis agentium desuper requisiti fueritis, per vos vel alium seu alios, brachium vestrum saeculare eisdem receptoribus seu procuratoribus vel agentibus, ad hoc ut prioratus, baiulivatus, praeceptorias et beneficia praedicta, iuxta stabilimenta et consuetudines ac privilegia et indulta huiusmodi, quoties illis locus fuerit, ad manus suas recipere, et usque ad integram passagiorum, spoliorum, responsionum, vacantium et mortuariorum ac aliorum iurium praedictorum satisfactionem. pro hospitali seu thesauro praedicto retinere; ac ad huiusmodi effectum, possessionem prioratuum, baiulivatuum, praeceptoriarum, et aliorum beneficiorum huiusmodi capere et apprehendere, eorumque fructus, reditus et proventus percipere, colligere et levare; vel prioratus, baiulivatus, praeceptorias, beneficia ac eorum fructus, reditus et proventus huiusmodi plus offerentibus locare et arrendare; necnon census seu affictus annuos locationum et arrendationum huiusmodi exigere pro rata debiti possint, statim et incontinenti, omni dilatione seu exceptione remota, praestetis et exhibeatis, praestarique et exhiberi faciatis.

§ 3. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac quibusvis provisionibus seu commendis aut aliis dispositionibus per nos et Sedem Apostolicam de eisdem prioratibus, baiulivatibus, praeceptoriis et beneficiis, quibusvis personis dicti hospitalis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordi-

Contrariis de-

nis vel conditionis existentibus, pro tempore factis; necnon omnibus illis, quae privilegiis et indultis praedictis concessum fuit non obstare, quae praesentibus pro specialiter et expresse repetitis haberi volumus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Transumptis credi jubet.

§ 4. Volumus autem quod praesentium transumptis etc.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die III octobris MDLXXXVI. pontificatus nostri anno II.

Dat. die 3 octob. 1586, pontif. an. 11.

### LXVI.

Erectio collegii Montis Alti in civitate Bononiensi 1

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Cathedram militantis Ecclesiae, meritis licet insufficientibus, regentes in terris, ad ea libenter intendimus, ut in singulis locis ac civitatibus, praesertim insignibus, erigantur et instituantur collegia, in quibus clerici et scholares ac aliae personae scientiae margaritam acquirere possint, et litterarum exercitio huiusmodi longe melius reipublicae consulatur.

tisque nonuulecclesiasticis;

§ 1. Cum itaque nos alias, postquam collegium pro acceperamus quod felicis recordationis Germanica na-tione statuerat Gregorius PP XIII, praedecessor noster, Gregorius XIII, in civitate nostra, tunc sua, Bononiensi Sixtus V pro populis Mar- quasdam aedes, animo et intentione utanae construit, num collegium scholarium nationis Gerpraefinito alu-manicae in eis instituendi, nomine et immero, a commu- pensis Camerae Apostolicae, pretio se-nitatibus nominandorum uni- ptem millium scutorum auri vel alterius beneficiis verioris summae emi et acquiri curaverat, morteque praeventus, huius mentis suae conceptus executioni demandare nequiverat, in civitatibus et aedibus praedi-

4 Ex Regest. in Secret. Brevium.

ctis unum collegium de Monte Alto nuncupandum pro viginti scholaribus, quorum undecim per dilectos filios Montis Alti, unde originem duximus, et tres per Parculae ac alios tres Patrignoni, necnon reliquos alios tres per Montis Novi oppidorum provinciae nostrae Marchiae universitates et homines ex eisdem suis oppidis, si tot ibidem idoneos et aptos reperirent, alioquin ex aliis ipsius provinciae indigenis, arbitrio suo eligi et nominari, sicque electi et nominati in ipso collegio Montis Alti recipi, ac ibidem sub unius rectoris cura et gubernio ali atque confoveri deberent, erigi et institui; ipsique collegio sine cura ecclesiam, abbatiam nuncupatam, seu S. Benedicti et alterius Ordinis conventu carens monasterium Sancti Michaelis de Castro Britorum, Bononiensis dioecesis, quam seu quod bonae memoriae Alexander episcopus Viglevanensis in titulum vel commendam, necnon prioratum non conventualem S. Mariæ de Angelis nuncupatae, prope et extra muros Bononienses, Camaldulensis Ordinis, quemque Achilles Torphaninus clericus etiam in commendam ad eius vitam ex concessione seu dispensatione apostolica, dum viverent obtinebant, ecclesiam videlicet per dicti Alexandri episcopi de februarii, seu monasterium ac prioratum huiusmodi, commendis prædictis per eorumdem Alexandri episcopi et Achillis de iunii mensibus proxime praesentis extra Romanam Curiam defunctorum obitus, cessantibus adhuc iis, quibus ante commendas huiusmodi vacabant modis, vel alias tunc vacantibus, uniri, annecti et incorporari motu proprio concesserimus.

§ 2. Nos, qui dudum inter alia voluimus quod petentes beneficia ecclesiastica gium transfert aliis uniri, tenerentur exprimere verum clesiamque San-annuum valorem etiam beneficii cui aliud dinis S. Augu-stini,prioratum. uniri peteretur, alioquin unio non vale- que îpsi unit;

Dictum colle-

ret, et semper in unionibus commissio fieret ad partes, vocatis quorum interesset, erectionem, institutionem, unionem, connexionem et incorporationem, concessionem huiusmodi ex quibusvis causis et simili motu ac ex certa scientia et de apostolicae potestatis plenitudine, cum quibusvis clausulis derogatoriis factam, etiamsi illa effectum sortita fuerit, apostolica auctoritate, tenore praesentium, ex certa nostra scientia revocantes, cassantes et annullantes ac penitus et omnino dissolventes, ac pro nulla et infecta ac viribus vacua haberi decernentes, motu simili et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, prioratum S. Antonii Bononiensis, Ordinis Sancti Augustini, quem dilectus filius Antonius de Ianerinis, ipsius prioratus prior, utriusque iuris doctor, obtinet, ac in eo nomen, titulum et denominationem prioratus, Ordinemque ipsum S. Augustini ac omnem essentiam regularem perpetuo, de ipsius Antonii consensu, auctoritate et tenore praemissis, supprimimus et extinguimus, ac in palatio et aedificiis suppressi prioratus huiusmodi praedictum collegium Montis Alti pro totidem scholaribus, iuxta ordines et statuta desuper facienda et statuenda qualificatis, per universitates et homines huiusmodi modo praemisso eligendis et nominandis ut, in ipso collegio Montis Alti recipiendis ibidemque sub unius rectoris cura et gubernio ad quinquennium vel aliud tempus desuper statuendum, et non ultra, alendis atque confovendis, necnon in Universitate Studii generalis dictae civitatis theologiae ac utriusque iuris artiumque studiis ac aliis scientiis et disciplinis pro cuiusque capacitate operam navaturis, ibidem perpetuo erigimus et instituimus; ipsique collegio Montis Alti ecclesiam eiusdem suppressi prioratus necnon aedes praedictas, cum earum situ, ambitu, cir-

cuitu, structuris, aedificiis et pertinentiis universis, etiam perpetuo concedimus et assignamus, applicamus et appropriamus.

§ 3. Insuper eidem collegio Montis Alti, unit beneficia pro illius dote ac rectoris et scholarium hic expressa; praedictorum sustentatione, onerumque illis pro tempore incumbentium, ecclesiam seu monasterium S. Michaelis et prioratum S. Mariae de Angelis huiusmodi, quibus cura non imminet animarum, ac quorum et illis forsan annexis insimul fructus, redditus et proventus nongentorum ducatorum auri de Camera, secundum communem extimationem valoris annui, ut etiam accepimus, non excedunt, quibusvis modis, et ex quorumcumque personis, seu per liberas resignationes quorumvis de illis seu regimine et administratione dicti monasterii, in dicta Curia vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus sponte factas, vacent, etiamsi tanto tempore vacaverint quod eorum collatio, iuxta Lateranensis statuta concilii, ad Sedem praedictam legitime devoluta, ac ecclesia et prioratus S. Mariae huiusmodi dispositioni apostolicae specialiter reservati existant, ac praedicti monasterii provisio ex quavis causa ad Sedem eamdem specialiter vel generaliter pertineat, et super eis inter aliquos lis, cuius statum praesentibus haberi volumus pro expresso. pendeat indecisa, dummodo tempore datae praesentium non sit in ecclesia et prioratu huiusmodi alicui specialiter ius quaesitum, ex dicto monasterio de abbate provisum, aut illud alteri commendatum canonice non existat, et de dicto monasterio consistorialiter disponi consueverit seu debeat, cum annexis huiusmodi ac omnibus iuribus et pertinentiis suis perpetuo unimus, annectimus et incorporamus, ita quod liceat insius collegii Montis Alti rectori pro tempore existenti illorum omnium corporalem possessionem, per se vel alium seu alios, nomine dicti collegii Montis Alti, propria auctoritate, etiam absque alicuius mandato vel decreto ac spolii etattentatorum vitio, libere apprebendere et perpetuo retinere, eaque regere et administrare, ac fructus. iura, obventiones et emolumenta eorumdem in communes dicti collegii Montis Alti usus, utilitatem et necessitates convertere, necnon Sancti Michaelis seu monasterii aut prioratus huiusmodi ecclesiis, presbyteros idoneos ad nutum pro tempore existentis rectoris dicti collegii Montis Alti vel alias iuxta statuta desuper edenda ponendos et amovendos, et ab ordinario loci approbandos, in divinis deserviri facere, dioecesani loci vel cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita, ac in monasterio et prioratu praedictis Ordinis huiusmodi omnemque illorum statum, essentiam et dependentiam regulares pariter perpetuo supprimimus et extinguimus.

cumque iurisdi-

§ 4. Præterea collegium Montis Altihuius-Ipsum a qua- modi illiusque pro tempore existentes rectione, onerg, ctorem, scholares, oeconomos, officiales, midatio etc. exem-ptum declarat, nistros, necnon eiusdem collegii Montis Alti et sub Sedis A- bona mobilia et immobilia, praesentia et futectione reci- tura, cuiuscumque qualitatis et quantitatis existentia, et ubilibet consistentia, ab omni iurisdictione, dominio, superioritate et potestate pro tempore existentis nostri et Sedis Apostolicae in dicta civitate Bononiensi legati de latere, et archiepiscopi Bononiensis, necnon gubernatoris, auditoris Turroni, antianorum, vexilliferi et potestatis dictae civitatis Bononiensis, ac rectoris Universitatis Studii generalis eiusdem, aliorumque legatorum, archiepiscoporum, episcoporum, locorum ordinariorum, gubernatorum et potestatum, eorumque vicelegatorum, locatenentium, officialium, iudicum et quarumcumque aliarum personarum ubilibet constitutarum, ac quavis auctoritate et dignitate,

tam ecclesiastica quam mundana, etiam cardinalatus honore fulgentium; necnon collegium ipsum Montis Alti in propriis eius bonis et rebus, ac illius ratione rectorem, scholares, oeconomos, officiales ac ministros aliasque personas in eo degentes et cum eis contrahentes a solutione et exactione quorumcumque pedagiorum, datiorum, vectigalium, angariarum, bollettinorum, decimarum et quorumcumque aliorum onerum ordinariorum et extraordinariorum tam in Bononiensi quam aliis civitatibus et dioecesibus, necnon universo Statu Ecclesiastico et alias ubilibet, quavis occasione vel causa, etiam de necessitate exprimenda, hactenus quomodolibet impositorum et imponendorum, etiam ratione carnium, vini, granorum, lini, lanae, serici, librorum, cartarum et quarumcumque aliarum rerum ad humanum usum necessariarum extoto Statu Ecclesiastico et quibusvis aliis locis extra dictum Statum consistentibus, ad dictum collegium Montis Alti, tam per terram quam per mare et aquam dulcem et alias quomodolibet conducendorum, ac pro ipso collegio Montis Alti in quantumvis magna quantitate emendorum; necnon a contributione quorumcumque aliorum, etiam iuxta decreta concilii Tridentini ubilibet institutorum et instituendorum collegiorum, etiam seminariorum puerorum ecclesiasticorum et alias quomodolibet nuncupatorum vel qualificatorum, similiter perpetuo eximimus et liberamus. ac sub beati Petri et dictae Sedis atque nostra protectione suscipimus, nobisque et eidem Sedi immediate subiicimus.

§ 5. Ipsis quoque collegio Montis Alti Eidem aliorum rectori, scholaribus, oeconomis, officiali- collegiorum i- psiusque Unibus, ministris et personis, ut omnibus et versitatis Bonosingulis privilegiis, exemptionibus, liber- gia concedit; tatibus, facultatibus, indultis, ceterisque gratiis, quibus Universitas Studii gene-

niensis privile-

ralis Bononiensis huiusmodi, necnon alia collegia in dicta civitate instituta, illorumque rectores, scholares, oeconomi, officiales et ministri ac personae, de iure vel consuetudine aut ex privilegio vel alias quomodolibet, utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, non solum ad eorum instar, sed aeque principaliter et pariformiter, in omnibus et per omnia uti, potiri et gaudere valeant, itidem perpetuo de speciali gratia indulgemus, illaque eis communicamus.

§ 6. Districtius inhibentes legatis, ar-In huiusmodi chiepiscopis, episcopis et aliis locorum privilegiis quo-modolibet mo- ordinariis, necnon gubernatoribus, audilestari illud ve- toribus, antianis, vexillifero, potestatibus, legatis, locatenentibus, vicariis, officialibus, iudicibus et aliis praedictis, ac etiam S. R. E. camerario, dictaeque Camerae praesidenti, clericis, thesaurariis et commissariis, necnon pedagiorum, datiorum, vectigalium, gabellarum, angariarum, decimarum et aliorum onerum praedictorum appaltatoribus, dohaneriis et exactoribus pro tempore deputatis, ne, quarumvis litterarum eis sub quibuscumque tenoribus et formis concessarum praetextu, collegium Montis Alti, illiusque rectorem, scholares, oeconomos, officiales et ministros huiusmodi seu eorum aliquem super praemissis quovis modo molestare, perturbare vel inquietare audeant seu praesumant.

tectorem.

§ 7. Ut autem ipsius collegii Montis Cardinalem Alti regimini, gubernio et conservationi de monte Atto deputat in pro- opportune consulatur, dilectum filium nostrum Alexandrum S. Hieronymi Illiricorum diaconum cardinalem de Monte Alto nuncupatum, ex sorore germana secundum carnem pronepotem eoque cedente vel decedente, et in alios eventus, alium ex S. R. E. cardinalibus, quem rector et scholares praedictiseu eo-

rum maior et sanior pars pro tempore duxerint eligendum, eiusdem collegii Montis Alti, illiusque personarum, rerum, bonorum et iurium ac privilegiorum protectorem et defensorem ac conservatorem, cuius consilio et ope omnia supradicta et quaecumque alia in his et circa ea quomodolibet necessaria agantur, statuantur et ordinentur, constituimus et deputamus.

§ 8. Necnon Alexandro cardinali et Facultas propro tempore existenti protectori dicti col- terri conceditur. legii Montis Alti rectores, oeconomos, officiales, advocatos, procuratores ceterosque ministros ipsius collegii Montis Alti deputandi et amovendi, ac loco amovendorum alios sufficiendi, ac quaecumque statuta, ordinationes et decreta, tam circa eiusdem collegii Montis Alti illiusque rerum et bonorum spiritualium et temporalium curam, directionem, regimen et administrationem, quam scholarium praedictorum receptionem et admissionem; eorumque aetatem, qualitates, victum, amictum, instructionem et disciplinam. studiique cursum, ac tempus per quod in dicto collegio Montis Alti ali et confoveri debeant, ac alias in praemissis et circa ea quomodolibet necessaria et opportuna, licita tamen et honesta ac sacris canonibus et decretis dicti concilii non contraria, faciendi et edendi; ac illa, quoties pro eorum et temporum qualitate seu alias expediens videbitur, immutandi, corrigendi, moderandi, reformandi. interpretandi ac etiam alia ex integro condendi, quae, postquam edita, immutata, correcta, moderata, reformata et condita fuerint, eo ipso dicta auctoritate apostolica confirmata et approbata sint et esse censeantur, ac ab omnibus ad quos pro tempore spectabit, etiam sub poenis in contravenientes statuendis, observari debeant, plenam liberamque facultatem concedimus.

§ 9. Decernentes omnia et singula prae-Praesentium missa ac praesentes nullo umquam tempore, sive pro eo quod causae, propter quas haec omnia facta sunt, coram locorum ordinariis, etiam tamquam dictae Sedis delegatis, vel alibi examinatae, verificatae et approbatae, ac quicumque interesse habentes ad id vocati non fuerint, nec eisdem praemissis consenserint, sive aliis ex quibuscumque causis, de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel quocumque alio defectu notari, impugnari, retractari seu etiam revocari, suspendi, restringi, limitari aut in ius vel in controversiam vocari, seu ad terminos iuris reduci, vel adversus illa quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari posse; nec quemquam ad easdem praesentes in Camera praedicta, iuxta constitutionem piæ memoriae Pii Papae IV, etiam praedecessoris nostri, desuper editam, aut alias quandocumque praesentandum, insinuandum et registrari faciendum teneri, neque propterea illas irritas esse, sed omnino valere, ac si constitutio praedicta et alia contraria minime emanassent.

§ 10. Sicque per quoscumque iudices Et observan- et commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac dictae S. R. Ecclesiae cardinales, etiam de latere legatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 11. Non obstantibus priore voluntate Derogatio nostra praedicta aut aliis praemissis; necnon Lateranensis concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, ac nostra de non tollendo iure quaesito, aliisque apostolicis, necnon in universalibus,

provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus; ac monasterii, Ordinum, Camerae et prioratus suppressi praedictorum monasteriorum vel aliorum regularium locorum, a quibus vacans et suppressus prioratus huiusmodi forsan dependent, civitatumque, provinciarum et locorum quorumcumque, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis Ordini et prioratui praedictis illorumque superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, quomodocumque concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales ibidem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de prioratibus huiusmodi speciales vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus generales dictae Sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem, et decretum vel alias quomodolibet sit processum; quas quidem litteras et processus habitos per easdem et inde sequuta quaecumque ad ecclesiam seu monasterium et prioratum huiusmodi volumus non extendi, sed nullum per hoc eis quoad assecutionem prioratuum seu beneficiorum aliorum praeiudicium generari; et quibuslibet aliis privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus collegium.

non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumcumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in nostris litteris mentio specialis.

§ 12. Volumus autem quod, propter Ecclesiae et unionem, annexionem et incorporationem supportanda per praedictas, ecclesia debitis non fraudetur obseguiis, et monasterium huiusmodi in spiritualibus non laedatur, et in temporalibus detrimentum non sustineat, șed eorum congrue supportentur onera consueta. Et insuper ex nunc irritum decernimus et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 13. Nulli ergo omnino hominum li-Clausulae poe- ceat hanc paginam nostrae revocationis, cassationis, annullationis, dissolutionis, suppletionis, extinctionis, erectionis, institutionis, concessionis, assignationis, applicationis, appropriationis, extinctionis, exemptionis, liberationis, susceptionis, subjectionis, indulti, communicationis, inhibitionis, concessionis, deputationis, derogationis, voluntatis et decretorum infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, nonis octobris, pontificatus nostri anno II.

> > Dat. die 7 oct. 1586, pontif. an. II.

### LXVII.

Erectio officii commissariatus Rev. Camerae Apostolicae in officium perpetuum vacabile, cum iurisdictionis, emolumentorumque et indultorum concessione 1.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ad excelsum universalis Ecclesiae culmen, nullis nostris meritis, sed sola Dei benignitate sublevati, in eam curam cogitationemque ex pastoralis officii nostri debito propensius incumbere nos convenit, ut Camera Apostolica a rerum suarum iacturis sarta tectaque praeservetur, et quae pro feliciori illius iurium tuitione, negociorumque prosecutione, ac officiorum ad id institutorum decore et stabilimento sunt maxime profutura, nostris auspiciis ordinentur, ipsaque officia egregiorum virorum prudentiae et industriae commissa perpetuis votivis iugiter proficiant incrementis.

§ 1. Cum itaque pro tempore existenti Commissariadictae Camerae commissario generali gra- quod Bernardiviorum ipsius Camerae negociorum cura isto incumbat, et ex frequenti illius mutatione Pontifice ad eeadem Camera in rebus et iuribus ad um deputatus, obtinebat, vacaeam spectantibus plurimum damni et in- vit,quia ipse cicommodi patiatur, expediensque sit ut, totius Montanem pro negociorum, rerum et iurium eorum- praefectus ab dem votiva directione, prosecutione et deputatus suit. defensione, officium commissariatus huiusmodi, quod dilectus filius Ioannes Bernardinus Piscina, ad id a nobis ad beneplacitum nostrum deputatus, ab initio

1 Hodie hoc officium non est perpetuum, sed ad nutum Pontificis commissarius deputatur. Et de eius munere et auctoritate vide in Pii IV constit. LXVIII, Romanus, tom. VII, pag. 203; et Pii V const. cvii, Cum de litteris, ibid., pag. 697: et in alia const. LXXXI, Attendentes, ibidem, pag. 646. Et in specie quod, in causis cambiorum illicitorum in Urbe contractorum, ad eius instantiam procedatur, vide in Pii IV const. 1, Cum sicut, ibid., pag. 1.

Procentum.

eodem Pontifice

nostri pontificatus usque huc obtinuit seu exercuit, aliquo certo et firmo statu constituatur, illudque pro tempore obtinens non amovibilis, ut hactenus, sed donec officium ipsum per eius cessum vel decessum, aut alias vacet, perpetuus existat, ac speciali honoris et dignitatis praerogativa fruatur. Nos, qui nuper dictum Io. Bernardinum in civitatis nostrae Nursiae pro nobis et sancta Romana Ecclesia gubernatorem in temporalibus constituimus, praemissorum consideratione et ex certis aliis causis inducti, eiusdem Camerae indemnitati et utilitati, ac officii commissariatus huiusmodi stabilimento et incremento, prout sollicitudinis nostrae partes requirunt, consulere, et quae ad illud pertinent, quibusve facultatibus et gratiarum muneribus potiri debeat plenius explicare volentes, necnon beneplacitum nostrum praefatum harum serie revocantes, illudque cessare et expirare decernentés:

in officium percabile ad instar nae Curiae officlorum erigit;

§ 2. Motu proprio, non ad alicuius no-Illud itaque bis super hoc oblatae petitionis instantiam, idem Pontifex sed ex certa scientia nostra, ac de apopetuum et va- stolicae potestatis plenitudine, officium aljorum Roma- commissariatus huiusmodi in officium perpetuum, ad instar clericatuum dictae Camerae et aliorum officiorum Romanae Curiae vacabile, pro uno clerico vitae ac morum probitate praedito, et utriusque vel alterius iurium doctore, non coniugato, futuro eiusdem Camerae commissario generali, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 3. Ac ipsi commissario generali pro Facultates 80- tempore existenti omnes ad eius officium litas el concedit; huiusmodi pertinentes, et illi per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos dictamque Sedem ceteris omnibus et singulis aliis commissariis concessas facultates, iurisdictiones et praerogativas.

Bull. Rom. Vol. VIII.

§ 4. Ac etiam eas facultates, praeci- Archivii seripuamque curam et administrationem ar- rae Apostolicae chivii scripturarum dictae Camerae, ita curam eidem ut, sine expressa eiusdem commissarii licentia, aliquae scripturae ad Cameram praefatam spectantes ex ipso archivio extrahi, ac earum exempla extra eamdem Cameram aliisque illius cameralibus dari et consignari non possint; ipsiusque archivii archivistae et ministri, nunc et pro tempore existentes, illi de dicto archivio ac omnibus eius scripturis rationem reddere, et eius ordinationes ac mandata, necnon statuta et decreta, quae per eum pro bono gubernio et regimine dicti archivii pro tempore fieri contigerit, observare omnino teneantur.

§ 5. Necnon plenam et liberam facultatem omnes et singulas alias scripturas scripturas Caad Cameram praefatam spectantes et extra et scientes et non revelantes archivium huiusmodi, in quocumque loco coercendi iurisvel penes quoscumque existentes, recupe- eedit; randi; ac contra quoscumque easdem scripturas indebite detinentes, ac scientes et non revelantes eos a quibus detinentur, pro illarum recuperatione, tam in Urbe quam in omnibus terris et locis Sedi Apostolicae mediate vel immediate subjectis, civitate nostra Bononiensi etiam comprehensa, summarie, manu regia et via executiva, telaque iudiciaria omissa, etiam per censuras et poenas ecclesiasticas, ac etiam iuxta constitutiones felicis recordationis Iulii secundi et Iulii tertii ac quorumcumque aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum contra dictas scripturas indebite detinentes et occultantes, aut scientes et non revelantes, non tamen privative quoad alios quibus per dictas constitutiones fuerit huiusmodi facultas tributa, procedendi. Propterea super praemissis illas facultates, quas piae memoriae Pius Papa V, etiam praedecessor noster, olim pro recupera-

tione scripturarum Camerae et Sedis prae-

fatarum bonae memoriae Carolo de Grassis episcopo Montis Flasconensis, et quondam Honuphrio Camaiano, dictae Camerae praesidenti, dum in humanis agerent, per cedulam motus proprii sub datum videlicet xiv Kalend. septembris, pontificatus sui anno tertio, concesserat.

apostolic., coconst Iulii II et lulii III;

§ 6. Ac etiam facultatem contra prae-Praelatosque latos et clericos possessionem ecclesiarum, gerentes se in monasteriorum et aliorum beneficiorum beneficiis, an- quorumcumque, cum cura et sine cura, te expeditio- quorumcumque, cum cura et sine cura, nem litterarum saecularium et quorumvis Ordinum reercendi juxta gularium, absque litterarum apostolicarum super provisionibus, commendis, concessionibus et aliis dispositionibus sibi de illis dicta apostolica auctoritate factis, expeditione, praeterquam vigore brevis de eorumdem possessione nomine dictae Camerae capienda, apprehendentes, et in illis se quomodolibet immiscentes, similiter summarie, etiam via executiva, ac per censuras et poenas ecclesiasticas in Iulii II et Iulii III, praedecessorum, et aliorum Romanorum Pontificum, similiter prædecessorum nostrorum, constitutionibus desuper editis contentas, et alias iuxta huiusmodi constitutionum tenorem, sine tamen praeiudicio facultatum eiusdem Camerae generali thesaurario super fructibus male perceptis concessarum et competentium, etiam procedendi, auctoritate et tenore praefatis, concedimus.

et solita emolu-

§ 7. Necnon eidem commissariatus Portionem officio ut praesertur erecto, pro eius dote consuetam pa- et illud pro tempore obtinentis substennis etc. necnon salaria, regalia tatione, portionem panis, vini, esculenmenta largitur; torum et aliarum rerum per ipsius Camerae commissarium generalem pro tempore existentem dietim ex Palatio Apostolico percipi et ei praestari solitam, cum ea integritate, quam ipse illam percipiebat et percipere poterat, necnon omnia et singula iura, regalia, salaria, redditus, proventus, exemptiones, immunitates et emolumenta quaecumque, ordinaria et

extraordinaria, quomodolibet nuncupata, quae dictus commissarius pro tempore existens, quocumque titulo vel causa, ac undecumque et quomodocumque habere, consegui, lucrari, frui, potiri et percipere consuevit, seu etiam potuit et debuit, cuiuscumque qualitatis, quantitatis et annui valoris sint vel fuerint, eisdem auctoritate et tenore, etiam perpetuo, applicamus et appropriamus.

§ 8. Ipsumque commissarium pro tempore existentem in nostrum et Romani um utriusque Pontificis pro tempore existentis verum, psum commisindubitatum et non fictum familiarem et et referendacontinuum commensalem domesticum ac liariorum atque utriusque Signaturae nostrae referenda- cleri orum atque camerium, auctoritate et tenore similibus, crea- ralium privilemus et constituimus ac deputamus, alio-rio tribuit, rumque nostrorum et pro tempore existentis Romani Pontificis familiarium, continuorum commensalium ac praelatorum domesticorum et utriusque Signaturae praefatae referendariorum numero et consortio favorabiliter aggregamus, ac pro vero, indubitato et non ficto nostro et pro tempore existentis Romani Pontificis familiari, continuo commensali et praelato domestico, ac utriusque Signaturae huiusmodi referendario haberi et reputari volumus et mandamus; sibique ut in quibuscumque impetrationibus, concessionibus et litteris, tam gratiam quam iustitiam concernentibus, se nostrum et pro tempore existentis Romani Pontificis familiarem, continuum commensalem et praelatum domesticum ac utriusque Signaturae huiusmodi referendarium nominare et inscribere, ac ab aliis nominari et inscribi facere, habitumque et insignia referendariorum utriusque Signaturae huiusmodi gestare et deferre, ac in utraque Signatura praedicta continuo intervenire et assistere, necnon omnibus et quibuscumque ac prorsus similibus privilegiis, præeminentiis, indultis, immunitatibus,

riorum et famigia commissa-

libertatibus, exemptionibus, facultatibus, I honoribus, antelationibus, praerogativis, favoribus, concessionibus et gratiis, tam spiritualibus quam temporalibus, quibus ceteri familiares, continui commensales ac praelati et referendarii praefati, necnon dictae Camerae clerici, praesidentes et alii camerales, de iure, statuto, consuetudine vel aliquo speciali privilegio seu alias quomodolibet, utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, tam in iudicio quam extra, ubique locorum, absque ulla prorsus differentia, non ad illorum instar, sed pariformiter et aeque principaliter, in omnibus et per omnia, ac si illa officio commissariatus huiusmodi illudque pro tempore obtinenti specialiter et expresse per praesentes concessa fuissent, uti, potiri et gaudere.

circa pensiones;

§ 9. Necnon ut quicumque loci ordina-Indultumque rius, seu utriusque vel alterius Signaturae huiusmodi referendarius, aut metropolitanae vel alterius cathedralis ecclesiae canonicus, seu persona in dignitate ecclesiastica constituta ad id per ipsum commissarium pro tempore existentem eligendus seu eligenda, quascumque pensiones annuas super quarumvis mensarum episcopalium vel archiepiscopalium scu aliarum ecclesiarum, necnon monasteriorum, prioratuum, dignitatum aliorumque beneficiorum ecclesiasticorum, cum cura et sine cura, saecularium et quorumvis Ordinum regularium, fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus, emolumentis ac etiam distributionibus quotidianis, seu illarum loco fructus, redditus et proventus, iura, obventiones, emolumenta et distributiones huiusmodi, eidem commissario pro tempore existenti apostolica auctoritate reservatas et reservata, usque ad summam quingentorum ducatorum auri de Camera, in dicta Curia vel extra eam, etiam in mortis articulo, de | dentem; ac in carcerum visitationibus,

ipsius commissarii pro tempore existentis expresso consensu, cassare et extinguere; ac, postquam cassatae seu cassata fuerint, alias similes pensiones annuas super eisdem fructibus, redditibus, proventibus, iuribus, obventionibus, emolumentis et distributionibus, seu fructus, redditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta huiusmodi, usque ad summam praefatam, uni vel pluribus personis ad id per eum nominandis, et quaecumque, quotcumque et qualiacumque beneficia ecclesiastica obtinentibus, eisdem modo et forma, ac cum clausulis, decretis et ordinationibus quibus ipsi commissario pro tempore existenti reservatae seu reservata fuerint, etiam absque consensu solvere habentium pensiones seu obtinentium ecclesias, monasteria, prioratus, dignitates et alia beneficia huiusmodi, dicta auctoritate reservare, constituere, concedere et assignare, ac etiam transferre libere et licite valeat; reservationesque et translationes pensionum seu fructuum, reddituum, proventuum, iurium, obventionum et emolumentorum huiusmodi, vigore praesentium faciendae, valeant, plenamque roboris firmitatem obtineant in omnibus et per omnia, perinde ac si per nos seu pro tempore existentem Romanum Pontificem, de consensu solvere habentium pensiones, seu obtinentium ecclesias, monasteria, prioratus, praeposituras, dignitates et alia beneficia huiusmodi factae fuissent, auctoritate et tenore praefatis, concedimus et indulgemus.

§ 10. Insuper statuimus et ordinamus Habitum et quod officium commissariatus huiusmodi locum in Camepro tempore obtinens, in Camera prae- cameralibus vifata aliisque actibus cameralibus et carce- carcerum rum visitationibus, habitum per clericos, sistoriis et aliis praesidentem et alios praelatos camerales actis publicis deferri solitum, gestare, et in Camera praefata immediate post ipsum praesi-

post clericum carcerum praesidem; in cappella autem pontificia et consistoriis publicis, necnon processionibus, equitationibus aliisque actibus, tam publicis quam privatis, in loco Palatii Apostolici auditoribus ac dictae Camerae clericis assignato, immediate post illos, sedere et incedere debeat.

cedit;

§ 11. Dictumque officium commissa-Resignandi fa- riatus in favorem cuiuscumque personae, ut praefertur qualificatae, quandocumque sibi placuerit, resignare, nec resignationis huiusmodi receptio vel admissio per Romanum Pontificem ex quavis causa denegari vel differri, neque pro signatura concessionis eiusdem, per huiusmodi resignationem vacantis, quicquam ultra summam centum florenorum auri de Camera ab eo, cui de illo sic vacante providebitur, exigi possit; quodque litterae apostolicae super supplicatione concessionis dicti officii commissariatus conficiendae, etiam si in ea de officio referendariatus huius modinulla esset facta mentio, nihilominus expediantur tam in Cancellaria praefata, quam per Cameram secretam, cum expressione concessionis dicti officii referendariatus; neque possit aut debeat per nostrum et pro tempore existentis Romani Pontificis datarium seu quemcumque alium, pro signatura huiusmodi supplicationis, licet vim concessionis duorum officiorum, commissariatus videlicet et referendariatus huiusmodi, habeat, aliquid ultra id, quod superius est expressum, omnino exigi, sed sicut per concessionem commissariatus venit pariter concessio referendariatus officiorum huiusmodi, sic per unicam solutionem signaturae suprascriptam sit integre satisfactum, quasi de unica concessione.

§ 12. Ulterius, quod omnes et singulae Expeditiones litterae apostolicae sub plumbo ac etiam pro commissa-rio gratis fleri in forma brevis, tam super praesentibus quam aliis quibuscumque gratiis, indultis, iubet;

facultatibus et concessionibus, tam gratiam quam iustitiam concernentibus, per praefatum commissarium pro tempore existentem a nobis et successoribus nostris ac Sede praefata pro tempore impetratis, seu etiam motu simili concessis, in omnibus et singulis Cancellariae, Camerae et Curiae praefatarum officiis, necnon Plumbo et Registro, ac ubilibet gratis, etiam absque annatarum communium, iocalium et aliorum quorumcumque iurium et taxarum solutione, ad instar clericorum eiusdem Camerae, expediri, et rescribendarius ad taxandas litteras apostolicas, cum subscriptione gratis pro persona commissarii generalis Camerae Apostolicae, subscribere, et tam ipse quam alii scriptores 1, et sollicitatores litterarum apostolicarum, necnon cubicularii, scutiferi et quicumque alii dictae Curiae officiales expeditioni litterarum huiusmodi pro tempore praesidentes et ministri, etiam in annatis communibus, iocalibus et aliis iuribus Camerae huiusmodi participantes, easdem litteras personam dicti commissarii concernentes, sub excommunicationis latae sententiae, ac privationis et suspensionis suorum officiorum, necnon perceptionis emolumentorum eorumdem pænis, per eos ad quos pertinuerit, et qui eas gratis subscribere vel concedere noluerint. eo ipso incurrendis, absque alio nostro aut successorum nostrorum et Sedis praefatae ulteriori mandato, omnino gratis et absque aliqua annatarum, iocalium vel aliorum iurium praedictorum solutione et exactione, in omnibus et per omnia, usque ad plumbum et alia necessaria inclusive, omni contradictione cessante, expediri. ac subscribi et expediri facere et permittere debeant et teneantur.

§ 13. Ut autem officium commissaria- 10ffredo Lotus huiusmodi viro idoneo, qui rebus ad mellino, U. S. illud pertinentibus iugiter incumbat, cu- aciam commisiusque virtus et industria nobis praecipue iurisdictionibus

1 Abbreviatores, Cherub. (R. T.).

et emolumentis sit cognita, quanto citius concedatur, de l praedictis ad e-ius vitam con- dilecti filii magistri Ioffredi Lomellini, clerici Ianuensis, U. I. D., et in utraque Signatura nostra referendarii, ac praelati nostri domestici, summa fide, integritate, probitate et doctrina plurimum in Domino confidentes, ipsumque Ioffredum a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, siquibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, necnon erectionis et institutionis commissariatus generalis ac quorumcumque aliorum officiorum praedictorum, necnon privilegiorum, indultorum, facultatum, exemptionum, immunitatum et aliarum gratiarum, illis ac eorum singulis concessorum et inde secutorum quorum cumque tenores, iuriumque, regalium, salariorum, taxarum, emolumentorum, portionum panis et vini, esculentorum et aliarum rerum per pro tempore existentes commissarios generales dictae Camerae percipi solitorum et eis debitorum qualitates, quantitates, denominationes et veros etiam annuos valores praesentibus pro expressis habentes, motu simili, eidem Ioffredo officium commissariatus huiusmodi a primaeva eius erectione sic vacans, per eum quoad vixerit, ad instar aliorum officiorum Sedis et Curiae praedictarum tenendum, regendum et gubernandum, cum portione panis et vini, esculentorum et aliarum rerum ex dicto Palatio, ut praemittitur, percipi solita, ac aliis illi annexis, necnon omnibus et singulis iuribus, iocalibus, regalibus, sportulis, taxis, proventibus, obventionibus, honoribus, emolumentis, privilegiis, exemptionibus, immunitatibus, præeminentiis, antelationibus, praerogativis, iurisdictio-

cultatibus suprascriptis, et quibuscumque aliis commissariis generalibus dictae Camerae Apostolicae hucusque concessis et assignatis, auctoritate et tenore praedictis, concedimus et assignamus; ipsumque Ioffredum ad officium commissariatus huiusmodi eiusque liberum exercitium ac omnia et singula supradicta ex nunc recipimus et admittimus; ac per eos, ad quos spectat et pro tempore spectabit, recipi et admitti, receptumque et admissum, in eis, quoad vixerit, manuteneri, sibique de eisdem integre responderildebere volumus et mandamus.

§ 14. Decernentes praesentes litteras Clausulae praenullo umquam tempore de subreptionis servativas. vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quovis defectu, etiam ex eo quod interesse forsan habentes ad id vocati non fuerint, vel ex quavis alia causa, quantumvis legitima, urgenti et iuridica, etiam necessario exprimenda, notari, impugnari, invalidari, ad terminos iuris reduci, in ius vel controversiam revocari, aut adversus illas quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari posse, minusque sub similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et eum, in quo antea quomodolibet erant, statum restitutas, repositas et plenarie, etiam sub quacumque data, per Ioffredum eiusque hæredes ac successores praedictos eligenda, reintegratas, ac de novo concessas, validasque et efficaces fore et esse, vimque validi et efficacis contractus, inter nos et ipsam Cameram ex una, et loffredum eiusque haeredes et successores praedictos ex altera partibus, rite et recte initi et stipulati, ac etiam utrimque iurati habere et perpetuo obtinere; dictamque Cameram ad nibus, favoribus, gratiis, indultis et fa- | Ioffredum eiusque haeredes et successores

praedictos in iuribus huiusmodi tuendos. et ab omni incommodo, damno, laesione, lite, causa et controversia immunes, indemnes et exemptos conservandos teneri ac obligatam esse et fore.

ritans.

An. C. 1586

§ 15. Sicque et non aliter per quos-Decretum ir- cumque iudices ordinarios vel delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; necnon irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

et defensorum cultates.

§ 16. Quocirca venerabilibus fratribus Biecutorum Amerino et Materanensi episcopis, ac diledeputatio et fa- cto filio causarum Curiae Camerae Apostolicæ generali auditori, motu simili, per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte Ioffredi eiusque successorum praedictorum vel alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praedictis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, ac loffredum einsque haeredes et successores praedictos illis pacifice frui et gaudere, non permittentes ipsos vel eorum quempiam per quoscumque desuper quodomolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, necnon legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 17. Non obstantibus praemissis, ac de Clausulae depraestando consensu in pensionibus, et rogutoriae. iure quaesito non tollendo, necnon revocatoria facultatum percipiendi praetium officiorum dictae Curiae, et gratiis ad instar non concedendis, aliisque Cancellariæ Apostolicae regulis editis, ac etiam in crastinum assumptionis cuiusque Romani Pontificis ad summi apostolatus apicem edendis; necnon felicis recordationis Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis, ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede praedicta deputati, extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut aliis vices suas committere praesumant; et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur; necnon, quatenus opus sit, recolendae memoriae Symmachi et Innocentii tertii ac Pauli secundi et quorum cumque aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, ac etiam in nostris, de rebus Ecclesiae seu Camerae et Sedis praedictarum non alienandis, necnon super reformatione, numero et qualitatibus dictorum referendariorum, aliisque constitutionibus et ordinationibus, tam apostolicis quam in provincialibus, synodalibus et generalibus conciliis, specialiter vel generaliter, contra praemissa vel eorum aliqua quomodolibet editis et edendis; necnon ecclesiarum et monasteriorum, etiam in quibus beneficia huiusmodi forsan fuerint, ac Ordinum, militiarum et hospitalium, ctiam quorum illa extiterint, necnon Camerae Urbis. officiorum et collegiorum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus, usibus, naturis, stabili-

mentis et etiam novis reformationibus: privilegiis quoque, indultis, exemptionibus, immunitatibus et litteris apostolicis illis eorumque praesulibus, capitulis, conventibus, officialibus, appaltatoribus et quibusvis aliis personis, etiam per modum statuti ac initi et stipulati contractus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et Sedem praedictam, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, etiam consistorialiter ac alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, ac quantocumque tempore observatis. Quibus omnibus, etiamsi, pro eorum sufficienti derogatione, alias de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Sanctio poenalis.

§ 18. Nulli ergo omnino hominum liceat etc.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, quarto idus octobris, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 12 oct. 1586, pontif. anno II.

### LXVIII.

Damnatio contractuum societatis securitatem capitalis aut certam responsionem aut aliter usurariam pravitatem continentium.

## Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Detestabilis avaritiae ingluvies, et insatiabilis lucrandi cupiditas, malorum o-pactorum illicimnium radix, usque adeo excoecat mor- contractibus sotalium mentes, ut multi, nimis avide lu- ni contingit. cro inhiantes, in laqueos et insidias diaboli misere incidant. Irrepit enim versute et callide antiquus humani generis hostis per varios dolos et fallacias, et incautos homines quaestus dulcedine captos et delinitos opprimit, atque eo perducit ut se ipsos in usurarum voraginem, Deo hominibusque odiosam, sacris canonibus damnatam, et christianae caritati contrariam, foede immergant, et dum vanas et terrenas divitias quaerunt, veras ac coelestes amittant, sicuti nuper cum magno dolore audivimus hoc malum in quasdam provincias pervasisse. Nam multi, speciosum et honestum societatis nomen suis foeneratitiis contractibus praetexendo, hoc quasi colore et fuco, mercatoribus, opificibus, negociatoribus et aliis personis super eorum mercibus, officinis, tabernis, panariis aliisque rebus ac bonis, pecunias suas aut alias res, societatis nomine, conferunt; vel greges, armenta aut certa animalia agricolis, seu terrarum cultoribus, pastoribus, aliisque rusticis, seu quibusvis personis dant in societatem sive ad soccidam, ut vocant, ea conditione, ut sors ipsa seu caput, quod vulgo dicitur capitale, tam pecuniarum quam animalium et rerum salvum semper et integrum existat pro eo qui non industriam aut operas, sed pecunias, animalia aut res huiusmodi in societatem confert, utque omne periculum et damnum ab altero

Compendium

socio recipiente substineatur, contra æquitatem et societatis iustitiam, diversimode paciscuntur: eosdemque socios cum quibus contrahunt, plerumque pauperes et egenos suoque labore et industria victitantes, ad sortem seu capitale restituendum, quicumque tandem casus et rerum eventus consequatur, pacto et obligatione obstringunt, simulque etiam certam lucri quantitatem et summam, veluti tot pro quolibet centenario in singulos annos aut menses per alterum socium, durante societate, solvendam, praefiniunt ac praescribunt; eamque summam et quantitatem, non subductis rationibus accepti et expensi, quod in codices seu tabulas societatis referri solet, neque facto calculo vel computo, pro ipsius lucri vel damni modo variabilem, sed laborem et curam computandi et calculandi se invicem remittere et renunciare asserentes, quovis tempore certam constituunt.

nendarum.

§ 1. Proinde nos, qui hoc potissimum Damnatio II- munus, nostraeque pastoralis sollicitudilicitarum pa- nis maxime proprium arbitramur ut grecietatibus appo- gem dominicum fidei nostrae creditum ab omni offensione et aeternae vitae discrimine tutum, in viam salutis, coelesti gratia adiutrice, dirigere nitamur, huiusmodi morbi contagionem, antequam in communem fidelium perniciem latius serpat, quantum, Deo favente, possumus. tollere cupientes, de attributae nobis apostolicae potestatis plenitudine, hac nostra perpetuo valitura constitutione, damnamus et reprobamus omnes et quoscumque contractus, conventiones et pactiones posthac ineundos seu ineundas, per quos seu quas cavebitur personis pecunias, animalia aut quaslibet alias res societatis nomine tradentibus, ut etiam si fortuito casu quamlibet iacturam, damnum aut amissionem sequi contingat, sors ipsa seu capitale semper salvum sit, et integrum

certa quantitate vel summa in singulos annos aut menses, durante societate, respondeatur. Statuimusque huiusmodi contractus, conventiones et pactiones usurarios et illicitos posthac censeri debere; atque in posterum non licere iis, qui pecunias vel animalia aut alias res in societatem tradent, de certo lucro, ut praefertur, percipiendo inter se pacisci et concordare; neque etiam, sive ad certum sive ad incertum lucrum convenerint, socios, qui ea recipient, ad sortem seu capitale salvum et integrum, ubi illud casu fortuito perierit vel amissum erit, reddendum quovis pacto aut promissione sibi obligare. Ac ne de cetero societates ineantur sub huiusmodi pactis et conditionibus, quae usurariam pravitatem sapiunt, districte interdicimus et prohibemus.

§ 2. Sed potius cuncti noverint socie- Forma societates huiusmodi, cum in posterum unus tatum de cetepecuniam, animalia aut alias res et bona, darum. alter vero operam vel industriam confert, pure, sincere et bona fide, sicut decet, iustis et aequis conditionibus et pactis. secundum iuris dispositionem, ac sine ulla prorsus fraude, palliatione aut usurariae pravitatis labe aut suspicione ineundas seu contrahendas esse; ita ut non ad certam summam aut quantitatem ab omni periculo et damno, ut praefertur, immunem, lucri nomine persolvendam, neque ad capitale, si casu fortuito perit, restituendum, socius accipiens teneatur. Si vero, finita societate, ipsum capitale extat, ei qui illud in societatem contulerit restituatur, nisi socio recipienti fuerit communicatum, aut aliter inter ipsos contrahentes super eo legitime conventum sit. Ac praeterea iidem contrahentes, fructus, expensas et damna in commune conferant, et, prout aequum et iustum fuerit, sibi communicent atque dividant.

§ 3. Decernentes, siqui contractus, cona socio recipiente restituatur, sive ut de ventiones et pactiones in futurum, contra non obligent.

nostram huiusmodi prohibitionem de facto initi fuerint, nullam ex eis, tamquam per hanc eamdem constitutionem nostram damnatis et reprobatis, etiamsi iuramento aut in forma Camerae Apostolicae vel alias quomodolibet roborati fuerint, obligationem civilem aut naturalem oriri, nullamque actionem realem aut personalem, aut iudicis officium, neque aliud quodcumque ius cuiquam competere, neque quoad sortem seu capitale integrum recuperandum, quod casu fortuito perierit aut amissum erit, neque quoad certas summas et quantitates in singulos annos aut menses lucri socialis nomine promissas.

tium poenae.

§ 4. Si qui vero in posterum sub prae-Contravenien- dictis conditionibus et pactis contrahere temere praesumpserint, aut, praetextu similium contractuum, conventionum et pactionum societatis nomine initorum, qui hucusque durant, ad exactionem dictae sortis seu capitalis sive illius precii et valoris, postquam illud in toto vel in parte casu fortuito perierit aut amissum sit, aut certae summae vel quantitatis annuae aut menstruae sibi promissae, in futurum procedere ausi fuerint, eos universos et singulos in poenas contra manifestos usurarios et foeneratores, a sacris canonibus et conciliis generalibus latas et promulgatas, eo ipso, incurrere, et contra illos, uti manifestos usurarios et foeneratores, via iuris aliisque opportunis remediis procedi posse et debere.

§ 5. Sicque ab omnibus censeri, et ita, quoad praemissa universa et singula, per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et diffiniri debere; necnon irritum et inane, si secus super his per quos-

Bull. Rom. Vol. VIII.

cumque, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

- § 6. Mandamus vero universis et sin- Deputatio et gulis locorum ordinariis, per quascum- facultates exeque provincias et regna christiani orbis constitutionis. constitutis, et quibusvis nostris et Sedis Apostolicae, etiam de latere, legatis ac vigelegatis, ceterisque officialibus, praesertim provinciarum et locorum Status nostri Ecclesiastici, ut in suis quisque civitatibus, dioecesibus, provinciis et locis praesentem nostram constitutionem publicari et înviolate observari curent; et contra personas, quae in futurum, praeter et contra prohibitionem hanc nostram, pacisci aut exigere ausae fuerint, tamquam publicos usurarios et foeneratores per viam accusationis vel denunciationis aut inquisitionis, et ex mero officio, prout eis videbitur, procedant, reosque culpabiles repertos condignis poenis, ut supra dictum est, afficiant; invocato etiam, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.
- § 7. Non obstantibus quarumcumque Clausulae decivitatum, provinciarum et locorum, iu-rogatoriae. ramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, quorumcumque tenorum existant, sive per modum constitutionis et legis perpetuae quomodolibet concessis, etiam saepius approbatis et innovatis, quae omnia nolumus cuiquam de cetero suffragari.
- § 8. Ut autem praesentes litterae ad o n- lussio publinium notitiam deducantur, neve aliquis cand hanc bulearum ignorantiam praetendere valeat, volumus ut illae in valvis basilicarum Pri..cipis apostolorum de Urbe et Sancti Ioannis Lateranensis et Cancellariae Apostolicae, atque in acie Campi Florae, per aliquem ex nostris cursoribus de more publicentur, dimissis et affixis earum exemplis in acie et valvis praedictis.

An. C. 1586

Fides transumptorum.

pressis etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, decimo secundo kalendas novembris, pontificatus nostri anno 11.

Dat. die 21 oct. 1586, pontif. anno II.

### LXIX.

Concessio privilegiorum hebraeis in Statu Ecclesiastico commorantibus, iisque qui in eodem Statu vel mansionem vel commercium fixerint 1

### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Christiana pietas, infelicem hebraeorum statum commiserans, illos apud se patitur diversari, ac etiam singulari complectitur humanitate, ut crebro illorum intuitu Passionis Domini memoria fidelium oculis frequentius obversetur, ipsique hebraei, huiusmodi pietate compuncti, suos agnoscant errores, ad verum lumen. quod est lesus Christus, perveniant claritatis.

§ 1. Unde et nos, qui hebraeis ipsis Sixtus non-nostra praesidia poscentibus, ex iniuncto nulla privilegia hebræorum uni- nobis apostolicae servitutis officio, christiaversitati con næ pietatis mansuetudinem non denegamus, felicis recordationis Pii Papae IV et plurimorum aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum vestigia secuti, statui universitatum hebraeorum opportune providere volentes, motu proprio, non ad ipsorum vel alicuius eorum aut alterius pro eis super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione et ex certa scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, infrascripta privilegia, indulta et gratias vulgari idiomate expressa, ut facilius illa

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

§ 9. Earumque transumptis, etiam im- | unusquisque eorum intelligere possit, tenore praesentium, perpetuo eisdem hebraeis concedimus et elargimur. Tenor autem privilegiorum, indultorum et gratiarum huiusmodi talis est. videlicet.

> § 2. Concediamo generalmente che ogni Facultas els ebreo di qualsivoglia sesso, grado, con-clesiastico perdizione e stato possi ora, e da qui in- manendi ac quascumque arnanti a loro beneplacito venire e pratticare tes exercendi, per tutto lo Stato Ecclesiastico, ed abitare lia a christianis nelle città, castelli grossi e terre di esso recipiendi. Stato, eccettuate le ville e borghi, vivendo conforme alle presenti costituzioni, e possino liberamente fare ogni sorte di arte, esercizio, trafico e mercanzia di grano, frumento, vino, soccita de animali, e seminare de grani: e similmente possino fare con cristiani partiti, ed avere pratiche, familiarità ed amicizie con essi per le occasioni sudette, valendosi delli mestieri, uffici, esercizi, e manualità de' cristiani con pagare le loro oneste e debite mercedi: e particolarmente de' macellari cristiani, quali siano tenuti darli carne, secondo si usa in Ancona ed altri luoghi. al prezzo che pagano li cristiani: non possino però tener servitori o serve cristiane, nè farli fare cose che a essi cristiani sia proibito, conforme alle costituzioni de' Pontefici.

> § 3. Nelle città, castelli e terre, ove In locis, opverranno novamente ad abitare essi ebrei, pidis ac civitali siano assegnate case, abitazioni e luoghi pretto eis locommodi, ed atti al rito, vivere con famiglie, trafichi, mercanzie e simili negozii loro, con ordine che li affitti nel principio siano onesti secondo il solito. nè mai più si possino accrescere o alterare, conforme anco alle lettere di Pio IV:

> § 4. Ancora ci compiacciamo di tole- Usus proprii rare essi Ebrei, e li loro riti, costituzioni ritus eis cone leggi, e similmente permettiamo che que praesinitum possino tener tutti li libri Ebraici, spur-datium, ultra gati che siano o vero purgati che nell'av-re teneantur. venire saranno dalle blasfemie contro

necnon victua-

quod nil solve-

Santa Chiesa, e con la mutazione delli nomi, secondo fu già nel concilio Tridentino, e da Pio guarto e di parere di Pio V allora cardinale Alessandrino, stabilito ed ordinato, come appare nell'indice, e per scritture del secretario di detto concilio: nè mai sia astretto alcun ebreo nelli giorni festivi o delle loro solennità comparire in giudizio per cause civili, nè fare cose che siano contro li loro riti e leggi. Quelli ebrei, che di nuovo entraranno e verranno per l'avvenire ad abitare nello Stato Ecclesiastico, pagando li maschi, dall'età di quindici anni sino alli sessanta, venti giuli per testa subito che entraranno per entratura, poi similmente dodici giuli ogni anno per testa alla Reverenda Camera Apostolica, sin che essi vi saranno o viveranno, pagandosi la metà delli sudetti dodici giuli in fine di ciascuno semestre, cominciando li sei mesi del pagamento del primo semestre dal primo di che entraranno. Non siano tenuti mai a pagare o conferire per altre gravezze, pesi, vigesime, imposte o balzelli di qualsivoglia sorte o causa, messi o imposti, o che si mettessero o che s'imponessero, eccettuato il pagamento annuo che si fa in Campidoglio per il giogo di Nagone, Testaccio o Palii; ma possono godere nelli luoghi ove staranno, quelle utilità, commodi e privileggi, che godono l'istessi cristiani per le cose, di che essi ebrei saranno capaci; meno siano tenuti quelli, che di nuovo entraranno, pagare residui de vigesima alcuna, caso ve ne fussero, nè sodisfare ad alcuni debiti d'università o communità passati, ma solamente ogni particolar ebreo sia tenuto a sodisfare suoi privati e particolari debiti, conforme alla ragione.

§ 5. Gl'ebrei che di nuovo entraranno Data facultas nel suddetto Stato possino avere ed aprire riendi, et coe- le scole e sinagoghe, ove dicono e compiscono li loro offici e riti, in quelle

città, castelli e terre dove n'erano prima aperte, pagando per l'avvenire solamente per le scole, che s'apriranno e s'useranno, alla casa de' catecumeni in Roma il loro ordinario; non essendo però tenuti per il tempo passato o per altre non aperte o già debitrici o fallite, a satisfare cosa alcuna: insieme li sia lecito e permesso recuperare li luoghi dove seppellivano i morti, pagando alli possessori e patroni, che l'avranno comprati, il loro prezzo. e che possino novamente comprarne a questo effetto con assenso degl'ordinari: similmente possino l'ebrei usare li terreni comprati al detto effetto di tempo in tempo, le parti bisognevoli per le sepolture, ed il resto goderlo a modo loro o affittarlo.

§ 6. Erigendosi di nuovo banchi nelle Telonia si apecittà, castelli o terre di detto Stato, go-licitum dino li banchieri, e osservino quelli ca-braeis. pitoli e tolleranze, che sono già in convenzione con la Camera Apostolica, confermati da Pio IV ed altri, ove, secondo che conveniranno con le communità delli luoghi, ma però con participazione ed assenso della Reverenda Camera Apostolica, non intendendo essi ebrei vendere li pegni prima de dicidotto mesi, nè riscuotere interessi de interessi, nè fare cosa contra l'onesto.

§ 7. Li vescovi residenti nelle città e Causae ab ornelli altri luoghi, li governatori o vero rumaliisque iuministri principali delle terre o castelli dicibus agnorispettivamente siano giudici competenti, solitum stylum. e nelle liti che verteranno sì tra essi ebrei, come tra essi e cristiani, amministrino la giustizia, ma nel procedere osscrvino li statuti de'luoghi, ed il modo che si osserva tra cristiani soli. E nel giudicare sia terminato conforme alla raggione e giustizia o leggi, considerata però la qualità delle persone, differenze e cause; e possino servirsi de' notari, sollecitatori, procuratori e avvocati cristiani, satisfa-

cendoli per li loro rogiti, scritture, patrocinio e fatiche le giuste ed oneste mercedi, come pagano i cristiani. Non si possi ad alcuna sorte di credito presente, passato o futuro delli ebrei apponere et allegare altra prescrizione di tempo che quella, qual è stabilita o terminata di ragione ecc., come anco altre volte li è stato concesso.

§ 8. A tutti li ebrei universalmente e Quibus in cri · singolarmente concediamo assoluzione gehebreos ad Sta. nerale d'ogni debito in qualsivoglia modo tum Reclesia-sticum acceden- sin qui commesso, purchè sopra di esso 168 procedi pos- non sii carcerato, processato o inquisito al presente, eccettuato l'omicidio, falsamoneta, rebellione o sacrilegio, qual assoluzione nell'avvenire si farà come era solito farsi da' Pontefici passati, massime da Pio IV, e per mezzo della Camera Apostolica a tempo di Pio V, e da Gregorio XIII. Nè per cause o delitti presenti criminali possino nell'avvenire essere molestati in giudizio passato un'anno, come anco Pio IV li graziò, eccettuati però li delitti suddetti, e l'interesse della parte.

cessa.

§ 9. Li ebrei tutti di qualsivoglia sesso Alia privile- e stato nelli viaggi loro possino liberagia eis con-mente e continuamente andare e ritornare senza segno alcuno, e finalmente senza esso andare alle fiere, starvi e ritornarne nel modo che li ebrei di Roma vanno ed usano, conforme all'istromento fatto con la Reverenda Camera Apostolica dei 21 aprile 1581, purchė fermandosi in here o terra più di un di debbano portare il segno. Andando generalmente li cbrei per viaggio non siano tenuti nè astretti pagare passaggi, gabelle, datii o pedaggi per le loro persone, nè meno per li loro beni, robbe o mercanzie, se non come quello e quanto li cristiani, il che anco li fu altre volte concesso da'Pontefici. Nessun ebreo navigando per mare, cosi nell'andare come nel ritornare, possi essere preso per schiavo, nè spogliato o pri-

vato de suoi beni o mercanzia ecc., confermandosi li brevi di Paolo III e di Gregorio XIII sopra ciò concessi. E possino portare, condurre o mandare liberamente mercanzie non proibite delle parti di Levante in Cristianità, e di Cristianità in Levante, come fanno li cristiani. Non sia lecito ad alcun cristiano di qualsivoglia grado, sesso e condizione battezzare, far violenza o far battezzare alcuno ebreo di qual sesso si sia, non avendo licenza o commandamento dalli suoi ordinari, e ciò conforme all'ordini e disposizioni de'sacri canoni, concilii e constituzioni de' Pontefici.

§ 10. Li uomini maschi ebrei siano Quando tenetenuti andare ad udire prediche e ser-a christianis moni di cristiani tre volte l'anno, quando audire. saranno invitati o chiamati da' predicatori, e tre altre volte l'anno in qualche solennità, quando paresse o fossero invitati dalli ordinari; nel resto del tempo niuno sia astretto, ma possi andarvi à suo beneplacito anco non invitato.

§ 11. Ogni medico ebreo, che da noi Medici hee dalla Sede Apostolica averà licenza, ti approbapossa medicare cristiani liberamente rum christianosenza scrupolo di cristiani, conforme alle scipere licenze et assensi de' Pontefici.

§ 12. Decernentes praemissa omnia et Praemissa osingula in praesentibus nostris litteris mala servari praecipit. contenta inviolabiliter observari; sicque per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et Sedis Apostolicae de latere legatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari ac diffiniri debere: ac irritum et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 13. Quocirca dilectis filiis nostro et S. R. E. camerario, ac etiam nostro in exequatores dealma Urbe eiusque districtu in spiritua-

Praesentium

libus vicario generali, et Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, motu simili, per praesentes mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dictorum hebraeorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, ac eis, in praemissis, efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant, auctoritate nostra, concessione, indulto, voluntate, permissione, liberatione, absolutione, decreto, confirmatione, approbatione aliisque praemissis omnibus et singulis pacifice frui et gaudere; non permittentes eos desuper contra praesentium tenorem quomodolibet molestari; contradictores quoslibet ac rebelles et praemissis non parentes, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 14. Confirmantes et approbantes o-Praedecesso- mnia et singula privilegia, constitutiones, rum ronun-cum privilegia gratias, indulta et litteras per nos et aet constitutio- lios Romanos Pontifices praedecessores nostros in parte et partibus dictis hebraeorum universitatibus quomodolibet concessa, et de praedictis loquentia.

§ 15. Non obstantibus felicis recorda-

expressum tempus, ac aliorum quorum-

cumque Romanorum Pontificum praede-

Contrariis de-tionis Pauli Papae IV, sub datum videlirogal; cet pridie idus iulii, pontificatus sui anno primo; necnon piae memoriae Pii Papae quinti illius confirmatoria sub datum videlicet tertiodecimo kalendas maii, et alia quarto kalendas martii, pontificatus sui respective I et IV annis; ac dicti Pii IV de registrandis gratiis interesse Camerae Apostolicae concernentibus in libris eiusdem Camerae infra certum tunc

cessorum nostrorum constitutionibus et ordinationibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis sub quibuscumque verborum formis et clausulis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis, irritantibusque et aliis decretis quibuslibet terris, oppidis et locis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque.

Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 16. Ceterum, quia difficile foret etc. Transumptis Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxII octobris MDLXXXVI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 22 oct. 1586, pont. anno II.

#### LXX.

De temeraria tori separatione, ac publicis adulteriis, stupris et lenociniis in quibusdam casibus severius in alma Urbe puniendis 1.

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ad compescendam, quantum in nobis Procentum.

1 Quoad lenocinia et stupra in Urbe contingentia, vide etiam in Pauli IV const. xxII. Sanctissimus, tom. vi, pag. 537.

nes confirmat;

est, carnis in lasciviam prolabentis petulantiam, praecipue vero continendos in officio sanctissimis pudicitiae et honestatis legibus subditos nostros, libenter omnem curam et sollicitudinem adhibemus. Nam et hoc ipsum arbitramur paternae caritatis et providentiae proprium, maximeque congruum munus, exquisita quadam diligentia, nova quotidie remedia et subsidia comparare, quibus a christifidelibus peccati et scandali occasionem, Domino adiuvante, submoveamus; et occurrendum est vehementiori studio ut nequaquam inolescant in publicae honestatis dedecus, pudoris et christianae disciplinae detrimentum ac animarum perniciem, graviorum quorumdam flagitiorum corruptelae, quale est adulterium, divinis humanisque legibus damnatum, praesertim si publico scandalo impudenter committatur, per quod sanctum matrimonii foedus, Deo auctore iunctum, sacrilege violatur, cum tamen illud oporteat caste et religiose custodiri, dicente Apostolo, Honorabile connubium in omnibus, et torus immaculatus; ac coniuges mutua se debeant charitate diligere, eodem Apostolo monente, Viri, diligite uxores vestras sicut et Christus dilexit Ecclesiam, et se ipsum tradidit pro ea. Et iterum, Mulieres, subditae estote viris sicut oportet in Domino; Viri, diligite uxores vestras, et nolite amari es e ad illas.

esecratio.

§ 1. Invigilandum quoque nobis est Adulteriorum ut avertamus a christifidelibus divinae Maiestatis iram, indignationem atque flagella, quae propter huiusmodi foeda carnis peccata et scelera, in filios diffidentiae, praesertim vero in violatores alieni tori, gravissima divinitus immitti solent, quemadmodum sacrarum testimonio Scripturarum, tum variis successibus permultisque exemplis comprobatur, tum vel maxime ex iis, quae Pharaoni Ægypti

Saram Abrahae uxorem abduxissent, signis clarioribus evenerunt, praeter aeternae damnationis poenam, quam iidem miserabiliter incurrunt. Nam. sicut idem pronunciat Apostolus, Adulteros et fornicatores iudicabit Deus. Et si ulla unquam tempora fuerunt, quae iudiciorum et legum severitatem requirerent, certe haec ipsa temporum conditio, qua nos Deus ad Ecclesiae suae gubernacula vocavit, hoc vel maxime exposcit. Nam, ut est fragilis et fluxa mortalium natura, et ad malum prona, nisi divina bonitas adiuvet, et eorum, qui praesunt, fraenum cohibeat; ita plurimis ab hinc annis, propter nimiam ipsorum malitiam depravatamque peccandi consuetudinem et effraenatam audaciam vitiorumque licentiam, improbi homines tantum sibi sumpserunt, ut sperarent quicquid eis libitum esset, id se impune perpetrare posse. Igitur, post repressam sceleratorum audaciam, qui caedibus et latrociniis ditionem ecclesiasticam atque adeo suburbana loca vexabant, nunc etiam in Urbe. ut, quod aeque necessarium est, inde sumamus initium, corroboranda fides connubialis, comprimendae publicae praesertim moechantium libidines, et alienis coniugiis insidiantium impudens nequitia coercenda, legitimæ sobolis honestae propagationi consulendum, et siqua dissoluta aut dilapsa fluxerunt, severis legibus vincienda sunt, praecipueque curandum ne qui cives aut incolae sanctae huius et sacerdotalis civitatis flagitiorum turpitudine, per varias machinationes et fraudes, diabolico astu adinventas, polluantur, sed ab eorum commercio pravi abusus et publicae ignominiae labes nostris potissimum temporibus exterminentur, et perpetuo exulent, ac potius haec alma Urbs nostra, omni virtutum genere florens, pura et immaculata luceat splenregi, et Abimelech regi Gerarae, quod dore et munditia honestatis suae, omnes-

An. C. 1586

que externas gentes ad sui imitationem convertat. Id enim postulat ipsius Urbis sanctitas et religio, quae sanctorum apostolorum et innumerabilium martyrum sanguine consecrata atque adeo perfusa est, ut quoquo pedem quis ponat, credere possit se venerandos eorum cineres calcare. Id praeterea requirit dignitas ipsius civitatis, quae, nostra propria Sedes, caput orbis et religionis effecta, benigne excipit gremio suo, quasi communis patria, omnes undique nationes ex remotissimis regionibus et ultimis terris ad eam confluentes. Id denique exigit communis utilitas universi populi christiani, ut, obstructo ore impiorum, advenae petentes huc disciplinam, mores, regulam normamque vivendi, spiritualis aedificii non minus quam materialium operum structuram admirentur, urbanisque exemplis meliores effecti, ad suos revertantur. Proinde ad servandam, invicem inter coniuges perpetua fide et concordia, societatem, et ad publicae honestatis pudorem illibate tuendum, super infrascriptis capitibus praesenti nostra, in eadem Urbe dumtaxat perpetuo valitura, constitutione duximus providendum.

niantur.

§ 2. Primum igitur, cum matrimonium Coninges te- individuam vitae consuetudinem contimuni cohabita- nere debeat, idque non solum naturali tione et con- iure, sed etiam divino manifestius comparantes, arbi- probetur, dum dicitur Relinquet homo patrem suum et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt duo in carne una; et Christus Dominus noster in Evangelio subiungat: Itaque iam non sunt duo sed una caro, quod ergo Deus coniunxit, homo non separet ac denique testetur Apostolus sacramentum hoc magnum esse in Christo et in Ecclesia. Et propterea nefas sit coniuges fideles se, propria voluntate aut arbitrio, a coniugali toro separare, nisi ex causa a sacris canonibus permissa et auctoritate ac iudicio Ecclesiae cognita et probata. Idcirco, ne quis in posterum huiusmodi facinus impune committat vel attentare audeat, apostolica auctoritate statuimus et ordinamus ut coniuges, qui quaeve, indissolubilem matrimonii nexum divina lege copulatum contemnentes, sine Ecclesiae iudicio, seu ecclesiastici iudicis sententia, propria temeritate, a communi cohabitatione discesserint, aut se a coniugali toro separare praesumpserint, arbitrio iudicum, pro excessuum gravitate. puniantur.

§ 3. Sed, et si per sententiam iudicis Maritus, judiecclesiastici separatio facta fuerit, ne ipsi cis auctoritate, tori separatioconiuges, sacrorum canonum et publica nem obtinens, iudicum auctoritate abutentes, delin-dicam vitam duquendi et adulteria committendi occasio- cens, ita ut appareat quod senem sumant, statuimus et decernimus ma- parationem afritum, qui dolo aut fraude sive alia quavis xuriose viveret occasione vel causa, etiam secundum iu- poena ultimi ris canonici dispositionem, separationem tur. tori ab uxore sua affectaverit, procuraverit et obtinuerit, seque a cohabitatione uxoris, cum effectu separaverit, ac, post a se abiectam vel amotam uxorem, pellicem vel concubinam palam induxerit et retinuerit, aut cum scortis et meretricibus et aliis mulieribus impuram vitam duxerit adeoque impudenter se volutaverit in coeno luxuriae et adulteriis, ut vel ex eo satis constet ipsum ad exercendam liberius libidinem suam se ab honestissimo matrimonii iugo exolvendi causam de industria quaesivisse, poena ultimi supplicii plectendum esse.

§ 4. Similiter uxorem, quae, instigante Uxor quae seantiquo pacis et pudicitiae hoste, sub prae-tinueris, imputextu morum, saevitiae, furoris vel insa-diceque postea niae, impotentiae coeundi, maleficii aut plura adulteria alterius canonici impedimenti vel alicuius palam quaestum delicti marito suo obiecti, aut alias quo- fecerit, eamdem quomodo suscitatis contra maritum dis- rat. cordiis ac dissidiis, etiam ad id via iuris procedendo, subterfugium obedientiae maritalis improbe exquisierit, et fraenum

et deinde impu-

vixerit et compoenam incur-

ac jugum viri sui excutere seque ab illo eximere procuraverit, aut certe culpa sua marito petendae separationis causam praebuerit, et postea quam a connubiali toro iudicio Ecclesiae separata extiterit, quasi auctoritate legum et iudiciorum suae luxuriae explendae occasionem nacta, se scandalosae et impudicae vitae dederit, et complura ac cum diversis personis adulteria perpetraverit, aut se in praedam adulterorum turpiter commaculandam publice exposuerit, sive palam quaestum fecerit, eadem poena ultimi supplicii puniri volumus.

poena capitis puniatur.

§ 5. Quod si, pendentibus huiusmodi Uxor quae ex litibus et controversiis super separatione aliquo loco per ludicom sibi as- vel divortio, aut subsecuta, ut praemittisignato aufoge- tur, tori separatione, uxor ipsa arbitrio vixerit, eadem iudicis, ad quem spectaverit, in monasterio aliquo monialium aut certe in aliquo tuto et honesto loco, sive apud aliquas probas, honestas et non suspectas personas deposita et collocata fuerit (super quo etiam, ut id magna adhibita cautione et sine aliquo periculo aut suspicione circumspecte fiat, iudicis ipsius conscientiam oneramus), statuimus ut ipsa uxor sic deposita et collocata, si e monasterio, sine licentia sui iudicis, violata clausura, exiverit, sive a custodia et cura vel alio honesto loco sibi per iudicem assignato, temerario ausu aufugerit, et vitam impudicam et inhonestam duxerit, eadem etiam poena plectatur.

§ 6. Praeterea eum, qui ut virginem Qui ut virgi- aliquam aut alienam uxorem stupro sive nem vel coniu-gatam cogno- adulterio corrumpat aut polluat, eius pascoret, pairem trem aut matrem, fratrem sive sororem etc. aut maritum aliamve personam, sub curii, illamque siu ius cura, tutela, custodia vel potestate illa praverit vel a- existit, praetextu cuiusvis causae civilis, dem poena ple- criminalis aut mixtae, etiam ad procuratoris fisci instantiam, in carcerem detrudi directe vel indirecte procuraverit, et ea occasione deinde virginem illam sive ux o-

rem alienam stupraverit aut adulteraverit, cum et is quoque, suae pravae concupiscentiae explendae causa, publica legum et magistratuum potestate impudenter abutatur, et sub colore iudicii, innocentes atque incautos opprimat, dicta quoque poena statuimus puniendum.

§ 7. Ac postremo etiam in patrem, ma- Parentes aut trem aut virum, qui quaeve suae filiae mariti suas filiae as vei uxores virginis pudorem aut propriam uxorem ad palam luxuin praedam alienae libidinis tradiderit, et inducentes, eare ipsa prostituerit aut induxerit ut contra niantur. ius et fas, stupra et adulteria, quaestus aut alia quavis causa, palam exerceat, poena eadem volumus animadverti.

dem poena pu-

§ 8. Antiquis tamen iuribus contra ce- contra alios teros adulteros et adulteras, lenones et le-adulteros, leno-nes etc. antinas ac stupra et huiusmodi facinora per qua iura serpetrantes promulgatis, alias in suo robore permansuris.

§ 9. Ceterum, quemadmodum hac nostra constitutione in nobis propositum est, viventes resiut siquos homines in posterum honesta-piscant, alioquin tis ac divinae legis interdum oblivio coe-ctas incurrant-

Conjugatae

- perit, eos saltem supplicii metus a flagitiis sceleribusque deterreat, ita hodie tales nullos esse vehementer optamus. Quod siquae forte sint coniugatae, quae palam impudice ac turpiter vivant, iis novem dumtaxat dierum spatium post huius constitutionis publicationem ad resipiscendum damus, intra quod tempus, si velint redire ad cor, venerabilem fratrem nostrum Iacobum episcopum Portuensem cardinalem Sabellum, nostrum in praedicta Urbe vicarium vel eius vicesgerentem adire debeant, eisque polliceri se deinceps pudicam vitam acturas, et aut cum suis viris cohabitaturas, aut honesto in loco, ubi ab ipsis iudicibus, ut supra dictum est, collocatae seu depositae fuerint, permansuras. Quo termino elapso, contra sic ut supra delinquentes, ad poenas pracdictas omnino procedi mandamus.
  - § 10. Decernentes sic per quoscumque

Decretum ir- iudicari debere; irritumque et inane. si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

linquentes.

§ 11. Et nihilominus mandamus unitudicum fa- versis et singulis dictae Urbis iudicibus cultates proce-dendi contra de. ordinariis pro tempore existentibus, quibus contra reos talium criminum aut quoad causas huiusmodi iurisdictio competit vel in futurum competet, ut curent praemissa omnia, iuxta praesentium litterarum continentiam et tenorem, firmiter et inviolate perpetuis futuris temporibus observari, et contra criminosos ac delinquentes praedictos utriusque sexus inquirant et procedant, ac in eos iuxta praemissa culpabiles repertos, praedictis poenis, ut supra dispositum est, animadvertant: contumaces, rebelles et inobedientes, eisque auxilium, consilium vel favorem guomodolibet praestantes per opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita. compescendo, invocato etiam ac adhibito, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatoriae.

§ 12. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis; dictae Urbis statutis, reformationibus et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, populo Romano vel curialibus aut aliis personis, etiam motu proprio et consistorialiter seu alias quomodolibet concessis, approbatis et innovatis, et quibuslibet aliis indulgentiis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus earum impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda esset in eisdem nostris litteris mentio specialis, quae omnia nemini volumus adversus praemissa in aliquo suffragari; atque illis ad effe- sae in valvis seu portis basilicarum san-

Bull. Rom. Vol. VIII.

ctum earumdem praesentium dumtaxat specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut ipsarum praesentium transumptis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, cadem prorsus fides, in iudicio et extra illud, habeatur, quae eisdem originalibus haberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 13. Quodque eædem praesentes ad forma et effectus publicanvalvas Lateranensis et Principis apostolo- di huius constirum de Urbe basilicarum, ac in acie tutionis. Campi Florae de more publicentur, affixis et dimissis inibi earum exemplis; quodque post decem dies, ab huiusmodi publicatione numerandos, statim incipiant unumquemque arctare, perinde ac si personaliter omnibus intimatae forent, cum non sit verisimile a quoquam id ignorari, quod tam patenter cunctis fuerit intimatum.

§ 14. Nulli ergo omnino hominum li- Sanetio posceat hanc paginam nostrorum statutorum, ordinationis, onerationis, decretorum, mandati, derogationis et voluntatum infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, tertio kalendas novembris, pontificatus nostri anno II.

Anno a nativitate Domini 1586, indictione xiv, die vero iii mensis novembris, pontificatus sanctissimi in Christo Patris et D. N. D. Sixti divina providentia Papa V anno II, retroscriptae litterae apostolicae lectae, affixae et publicatae fuerunt, et per aliquod temporis spatium dimisPubblicatio.

cti Ioannis Lateranensis, et sancti Petri principis apostolorum de Urbe, ac Cancellariae Apostolicae, per nos Ioannem Burlurault, et Octavium Tagliettum sanctissimi D. N. Papae cursores, necnon in acie Campi Florae, per eosdem cursores.

Alex. Parabiacus, mag. curs. Dat. die 30 oct. 1586, pontif. anno II.

### LXXI.

Iurisdictio iudicis causarum beneficialis confidentiae et simoniae et cum eis connexitatem habentium, in Romana Curia movendarum, aut per appellationem a iudicibus extra curia introducendarum 1

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Divina Dei providentia, quae cunctorum fidelium coetum per diversa tribunalia statuit in rectitudine gubernandum, in superno iustitiae throno, meritis licet imparibus constituti, nunc in muneribus et officiis ad ipsius iustitiae cultum instituendis, nunc pro personis idoneis ad illa assumendis et condignis titulis decorandis, aciem nostrae mentis sedulo convertimus, et quae ad officiorum et personarum huiusmodi stabiliendam iurisdictionem salubremque directionem pertinere noscuntur, ne propter varios diversorum iudicum et tribunalium concursus, et varias procedendi formas desuper dubitari contingat, ex pastoralis nostri officii debito constituimus, ac in his eiusdem offi-

1 De huiusmodi materiis attende const. IX, Cum detestabile, Eugenii IV de Simon. tom. v, pag. 16, const. cii. Pii IV, Romanum, tom. vii, pag. 305 atque Pii V const. cxxxi, Intollerabilis, tom. vii, pag. 754 cum ibi notatis, ubi constitutiones dictorum Pii IV et Pii V extenduntur ad regnum Galliae.

cii nostri partes favorabiliter impartimur, prout, rerum et causarum circumstantiis debite pensatis, conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Cum itaque alias felicis recorda- Pius V cautionis Pius Papa V, praedecessor noster, dentialium doomnium causarum confidentialium pro cisionem sibi tempore movendarum cognitionem et de-postmodum per cisionem, ac litterarum apostolicarum a dicem piae memoriae Pio Papa IV 1, etiam præ-consueverent. decessore nostro, super huiusmodi confidentiis emanatarum, executionem sibi et successoribus suis reservaverit; et postmodum, ob varias et continuas pro tempore existentium Romanorum Pontificum in gravissimis et arduissimis totius reipublicae christianae negociis occupationes, causae ipsae in Romana Curia pro tempore motae et introductae, per particularem iudicem, ex delegatione apostolica, audiri, decidi et cognosci consueverint; ipse autem iudex nedum solo Romani Pontificis nutu amovibilis, sed etiam sibi contra ordinarios collatores episcopos et alios superiores praelatos hac confidentiali labe plerumque infectos, procedendi facultas praeclusa existat; qui etiam in huiusmodi causarum prosecutione ut plurimum delegantur diversae simoniacae pravitates et aliae illicitae pactiones, quae licet ex istis confidentiis resultent seu illis mixtae et coniunctae sint, tamen a nonnullis praetenditur eas sub facultatibus praefato iudici concessis minime comprehendi, nec in illis ab ipso, sine speciali Sedis Apostolicae rescripto, posse procedi. Unde fit ut modo ipsius iudicis mutatione, quae interdum contingit, nunc facultatum suarum angustia, ac etiam delinquentium cavillationibus et subterfugiis, eiusdem iudicis auctoritas saepius illudatur, ac ea, quae ad purgandam hac contagione Dei Ecclesiam a dictis praedecessoribus sapientissime sunt sancita, ut plurimum debito effectu careant, in

1 Pii IV et Pii V constitutiones sunt indicatae in nota ad rubricam.

animarum perniciem et scandalum plurimorum.

cii auditoratus fidentialium.

§ 2. Nos, huiusmodi incommodis, pro Erectio offi- nostri pastoralis officii debito, obviare cucausarum con- pientes, operae pretium fore duximus praefati iudicis personam speciali titulo et denominatione decorare, illiusque iurisdictionem ampliare, ut in tribunali suo, tum iudicia tum cetera ad id munus pertinentia perpetuo stabiliantur, ac ad certum debitumque finem ordinentur; necnon litterarum et constitutionum Pii IV et Pii V. praedecessorum huiusmodi, ac praefatorum aliorumque privilegiorum, indultorum, gratiarum et facultatum, protempore existenti iudici causarum confidentialium huiusmodi concessarum, ac sententiarum desuper forsan latarum, et inde secutorum quorumcumque tenores, necnon litium et causarum huiusmodi status et merita, nomina et cognomina collitigantium praesentibus pro excressis habentes, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera deliberatione et certa scientia nostra, ac de apostolicae potestatis plenitudine, unum officium auditoratus generalis quarumcumque confidentialium, etiam simoniacam pravitatem et quamcumque aliam illicitam pactionem inducentium, seu connexitatem aliquam cum confidentia habentium, rerumque omnium inde resultantium, pro uno generali illarum auditore, qui omnium et singularum causarum huiusmodi ordinarius iudex existat, et officium ipsum ad eius vitam obtinere, illudque in nostri et pro tempore existentis Romani Pontificis manibus quandocumque resignare licite possit, ad instar aliorum Romanae Curiae et dictae Sedis officiorum vacabilium et resignabilium, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 3. Illique sic erecto et instituto, pro

illius dote, decimam partem omnium et Emolumentosingulorum fructuum, reddituum, pro-tuum assignaventuum, iurium, obventionum ac etiam 110. distributionum quotidianarum, etiam solis praesentib. et divinis officiis interessentib. dari et per eos percipi solitarum, et aliorum quorumcumque emolumentorum, ac etiam pensionum annuarum, cum interventu confidentiae, vel alias simoniaca aut alia illicita pactione interveniente, seu quae commissis confidentiis aliquam dependentiam vel connexitatem habeat, indebite perceptorum, ad quorum restitutionem quoscumque per ipsius auditoris sententiam condemnari, etiamsi postmodum per alios iudices causam fortasse revideri, et dictam sententiam confirmari seu reformari, ac etiam super quibus, post litem desuper in officio huiusmodi intentatam, quomodolibet componi vel alias concordari contigerit. Necnon omnia et singula alia iura, salaria, regalia et emolumenta quaecumque, ordinaria et extraordinaria, undecumque et quomodocumque provenientia, etiam sportulas vel alio quocumque nomine nuncupata, quae iudices causarum confidentialium huiusmodi in dicta Curia pro tempore deputati quomodolibet et quocumque titulo vel causa habere, consequi, lucrari et percipere consueverunt, seu etiam potuerint ac debuerint, cuiuscumque qualitatis. quantitatis et valoris fuerint, auctoritate et tenore praesentis, etiam perpetuo, applicamus et appropriamus.

§ 4. Necnon quod de cetero pro tem- Privilegiorum pore existens auditor praedictus, statim omnium quae veri familiares a die concessionis sibi de huiusmodi au- Pontificis conditoratus officio, dicta auctoritate factae, mensules sit et esse censeatur noster et pro tem- praelati dome stici. Se isque pore existentis Romani Pontificis verus, Apostolicae noindubitatus et non fictus familiaris, con-concessio. tinuus commensalis et praelatus domesticus ac dictae Sedis notarius, aliorumque familiarium, continuorum commen-

An. C. 1586

tinuique com-

salium, nobis et dicto Romano Pontifici I in Palatio Apostolico servientium, ac praelatorum domesticorum et eiusdem Sedis notariorum numero et consortio favorabiliter aggregatus, ac pro vero, indubitato et non ficto nostro et pro tempore existentis Romani Pontificis familiari, continuo commensali et praelato domestico, Sedisque huiusmodi notario haberi et reputari debeat, habituque et insigniis dictorum praelatorum et notariorum per quamcumque personam in dignitate ecclesiastica constitutam, quam ad hoc duxerit eligendam, sibi, recepto prius ab eo fidelitatis et obedientiae solito iuramento. exhibendis et conferendis, omnibusque et singulis ac prorsus similibus privilegiis, præeminentiis, indultis, immunitatibus, libertatibus, exemptionibus, facultatibus, honoribus, antelationibus, praerogativis, favoribus, indultis, concessionibus et gratiis, tam specialibus quam temporalibus. quibus ceteri nostri et pro tempore existentis Romani Pontificis veri, indubitati et non ficti familiares, continui commensales ac praelati domestici, dictaeque Sedis notarii, etiam de numero participantium existentes, etiamsi habitum et rochetum notariorum Sedis huiusmodi non deferant, de iure, statuto, usu, consuetudine vel aliquo etiam speciali privilegio aut alias quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possint et poterunt quomodolibet in futurum, in iudicio et extra ac ubique locorum, absque aliqua prorsus differentia, non solum ad illorum instar, sed pariformiter et aeque principaliter, in omnibus et per omnia, perinde ac si eidem auditori pro tempore existenti specialiter et expresse per praesentes concessa fuissent, sine tamen ipsorum praelatorum domesticorum et notariorum de numero participantium praeiudicio, uti, potiri et gaudere libere et licite possit et valeat.

Iurisdictio-

§ 5. Ipseque auditor pro tempore existens, omnes et singulas dictarum confi-di quascumque dentiarum symoniacam pravitatem vel causas confidentiales otc. quamvis aliam illicitam pactionem indu-concessio. centium seu aliquam dependentiam vel connexitatem habentium, rerumque omnium inde resultantium causas huiusmodi in eadem Curia quomodocumque et qualitercumque, ac per quascumque personas, etiam cardinalatus honore, ac patriarchali, archiepiscopali, episcopali dignitatibus fungentes, etiam per viam inquisitionis, aut ex officio seu apostolica delegatione vel alias quomodolibet motas et movendas, ac etiam quae per viam appellationis a sententiis definitivis vel interlocutoriis vim definitivae habentibus, per quoscumque iudices, ordinarios vel delegatos, ac etiam dictae Sedis legatos vel nuncios pro tempore latis et promulgatis, ad Sedem praefatam pro tempore interpositae, seu reclamationis iudicialis aut nullitatis, ad Sedem eamdem hactenus devolutae sunt vel in posterum devolventur, ita ut causae appellationum 'huiusmodi per eum solum cognosci, nec alteri, nisi per commissionem in Signatura Gratiae, vocato ipso auditore, propositam, et manu nostra signatam, committi possit, summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola veritate inspecta, etiam manu regia, ac terminis substantialibus, qui de stylo seu ordinatione Palatii Apostolici observari consueverunt, penitus omissis, ac etiam quibusvis appellationibus, nullitatibus et aliis diffugiis prorsus semotis, procedendo, una cum omnibus et singulis earum incidentibus, dependentibus, emergentibus, annexis et connexis, ac etiam toto negotio principali, audiendis, cognoscendis, decidendis, fineque debito terminandis, etiam singulis diebus et horis praeterquam in honorem Dei feriatis; necnon super omnibus et singulis confidentiis, etiam aliquam dependentiam vel connexitatem cum symoniaca vel alia illicita pactione habentibus, seu mixtis huiusmodi, rebusque omnibus inde resultantibus, tam ad procuratoris fiscalis denunciationem et promotionem, quam etiam partium accusationem, seu ex mero officio inquirendi, omnesque et singulas huiusmodi confidentialem et symoniacam pravitatem vel quamvis aliam illicitam pactionem inducentium, seu aliquam dependentiam vel connexitatem habentium, rerumque inde resultantium causas, coram guibusvis iudicibus, etiam Palatii Apostolici causarum auditoribus, inter quascumque personas motas et movendas, ad se et suum tribunal avocandi; ac omnes et singulos dictarum confidentiarum auctores, machinatores, conscios, complices et alios, quos opus fuerit, ac suum quomodolibet interesse putantes, etiam per edictum publicum, si ad eos tutus non pateat accessus, citandi; et constito sibi quantum sufficere videbitur de iudiciis, ad personaliter vel alias legitime comparendum, sub excommunicationis aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, ac privationis omnium et singulorum beneficiorum et officiorum per eos obtentorum, ac inhabilitatis ad illa et alia quaecumque in posterum obtinenda, necnon pecuniariis aliisque eius arbitrio, etiam, iuxta demeritorum exigentiam, corporis afflictivis poenis, monendi; eisque ac quibusvis iudicibus, tam ordinariis quam commissariis, etiam quacumque auctoritate fungentibus et functuris, sub similibus sententiis, censuris et poenis, tam in dicta Curia quam extra eam, ubilibet inhibendi, detinentes quoscumque libros, scripturas, computa, instrumenta et alia documenta publica vel privata dictarum confidentiarum, causas etiam, ut praefertur, mixtas quo-

da, necnon quoslibet testes ad se examini subiiciendum, ac veritatis testimonium perhibendum, etiam ex officio vel alias, prout sibi videbitur, per similes censuras et poenas cogendi et compellendi; eosque necnon contradictores quoslibet et rebelles, in sententias, censuras et poenas, etiam privationis huiusmodi, incidisse, servata forma concilii Tridentini, declarandi, auxiliumque brachii saecularis invocandi; necnon unum locumtenentem in huiusmodi causis, cum simili vel limitata potestate, quoties sibi videbitur, constituendi et deputandi, eumque revocandi, ac alium eius loco subrogandi; necnon litteras seu constitutiones Pii IV et Pii V, praedecessorum huiusmodi, super huiusmodi confidentiis editas, ac omnes et singulas sententias in dictis causis confidentiarum, tam hactenus per earum iudices, qui pro tempore fuerint, latas, quam in posterum per futurum auditorem huiusmodi eiusque successores ac locumtenentes ferendas, via executiva, nulla tela iudiciaria servata, et quacumque appellatione remota, ac alias iuxta litterarum seu constitutionum praefatarum ac etiam facultatum dictis iudicibus per nos et praedecessores nostros quomodolibet concessarum formam, continentiam et tenorem, plenarie et totaliter exequendi et executioni demandandi, mandataque executiva et alia quomodolibet necessaria et opportuna decernendi et relaxandi; ac generaliter omnia et singula alia, quae in praemissis omnibus et singulis quomodolibet necessaria et opportuna fuerint, faciendi, dicendi, gerendi, exercendi, mandandi, decernendi, statuendi, ordinandi et exequendi, plenam, liberam et omnimodam facultatem, potestatem et auctoritatem habeat et habere debeat.

causas etiam, ut praefertur, mixtas quomodolibet concernentia, ad illa exhibendem causarum de cetero, perpetuis futuratus of dem causarum de cetero, perpetuis futuratus of dem causarum de cetero, perpetuis futucessio.

praedictum ap- ris temporibus, ad meram et liberam pro tempore existentis auditoris praedicti dispositionem spectet et pertineat; ipseque pro tempore existens auditor officium notariatus huiusmodi, quod dilectus filius Prosper Vacca, ad hoc a nobis deputatus, ad praesens exercet, cum primum per cessum vel decessum aut privationem vel amotionem dicti Prosperi aut cuiusvis alterius, qui illud pro tempore quomodolibet obtinebit, aut alias quovis modo vacaverit, quibusvis personis, de quibus sibi videbitur, per suas patentes litteras, sigillo officii sui auditoratus, gratis vel pro pretio repetibili concedere et assignare, ac soluta sibi solita compositione resignationis de dicto officio notariatus pro tempore faciendae; necnon personam, cui officium ipsum notariatus pro tempore concesserit et assignaverit, ad illud illiusque liberum exercitium, absque alia nostra et pro tempore existentis Romani Pontificis concessione et assignatione, recipere et admittere, ac per eos, ad quos spectat et pro tempore spectabit, recipi et admitti, ac illi de solitis et consuetis iuribus et emolumentis responderi facere, libere et licite valeat, eisdem auctoritate et tenore, similiter perpetuo statuimus et ordinamus.

ferendarii, cum

§ 7. Insuper de dilecti filii magistri Auditoratus Alexandri Catalani clerici Romani, I. U. officii, in per-sonam Alexan D. ac litterarum apostolicarum maioris dri Catalani Ro-mani utriusque praesidentiae abbreviatoris, et in utraque Signaturae re- signatura nostra referendarii, fide, intepraedictis iu- gritate, probitate et doctrina nobis praerisdictionib., e- cipue in iudicis earumdem causarum muprivilegiis col- nere iam dudum exercendo et obeundo cognita atque perspecta, specialem in Domino fiduciam obtinentes, ipsumque Alexandrum a quibusvis excommunicationis. suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis, sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet inno-

datus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, eidem Alexandro officium auditoratus generalis causarum confidentialium vel alias, ut praefertur, mixtarum, a primaeva eius electione vacans huiusmodi, per eum. quoad vixerit, ad instar aliorum officiorum Curiae et Sedis praedictarum, tenendum, regendum et gubernandum, cum decima parte fructuum, reddituum, proventuum, iurium, obventionum, distributionum et aliorum emolumentorum ac pensionum indebite perceptorum et percipiendorum huiusmodi, et aliis illi annexis, necnon omnibus et singulis iuribus, regalibus, iocalibus, sportulis, taxis, proventibus, obventionibus, honoribus, emolumentis, privilegiis, exemptionibus, immunitatibus, præeminentiis, antelationibus, praerogativis, iurisdictionibus, favoribus, gratiis, indultis, ac de dicto officio notariatus disponendi et illius resignationes admittendi ceterisque facultatibus supradictis, auctoritate et tenore similibus, concedimus et assignamus, ipsumque Alexandrum ad officium auditoratus causarum confidentialium huiusmodi, illiusque liberum exercitium necnon decimam fructuum, reddituum, proventuum, iurium, obventionum, distributionum, emolumentorum et pensionum huiusmodi partem, ac iura, regalia, sportulas, taxas, proventus, obventiones, honores, privilegia, facultates ceteraque omnia et singula supradicta ex nunc recipimus et admittimus, ac per eos, ad quos spectat et pro tempore spectabit, recipi et admitti, receptumque et admissum in eis, quoad vixerit, manuteneri. sibique de eisdem integre responderi debere volumus et mandamus, etc.

§ 8. Ac easdem praesentes litteras nullo umquam tempore de subreptionis vel ob- praeservativae. reptionis vitio, aut intentionis nostrae vel quovis alio defectu, etiam ex eo quod in-

Ciausula o

teresse forsan habentes ad id vocati non fuerint, vel ex quavis alia causa, quantumvis legitima et iuridica, etiam necessario exprimenda, notari, impugnari, invalidari, ad terminos iuris reduci, in ius vel controversiam revocari, aut adversus illas quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari posse, minusque sub quibusvis illarum aut similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus et aliis contrariis dispositionibus comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et eum in quo antea quomodolibet erant statum restitutas, repositas et plenarie, etiam sub quacumque data per Alexandrum eiusque successores praefatos eligenda, reintegratas et de novo concessas, validasque et efficaces fore et esse, vimque validi et efficacis contractus inter nos et Cameram ex una, et Alexandrum eiusque successores praefatos ex altera partibus rite et recte initi et stipulati, ac etiam utrimque iurati, habere et perpetuo obtinere, dictamque Cameram ad Alexandrum et eius successores praefatos in iuribus et aliis praefatis tuendos, et ab omni incommodo, damno, laesione, lite, causa et controversia immunes, indemnes et exemptos conservandos teneri et obligatam esse ac fore.

ritans

§ 9. Sicque et non aliter per quoscum-Decretum ir- que iudices, ordinarios vel delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac eiusdem S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 10. Quocirca venerabilibus fratribus Executorum et defensorum nostris Amerino et Marturanensi episcoCamerae Apostolicae generali auditori, motu simili, per apostolica scripta, mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dicti Alexandri et eius in officio auditoratus huiusmodi successorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore spectabit. inviolabiliter observari, ac Alexandrum et successores praefatos illis pacifice frui et gaudere, non permittentes ipsos seu eorum quempiam, per quoscumque, quavis auctoritate fungentes, desuper quomodolibet molestari, perturbari vel inquietari; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, ac legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 11. Non obstantibus praemissis et de Clausulae decerto nominatorum praedictorum nume-rogatoriae. ro, necnon, quatenus opus sit, recolendae memoriae Symmachi et Innocentii III et Pauli II et quorumcumque aliorum Romanorum Pontificum, etiam praedecessorum nostrorum, de rebus Ecclesiae seu Camerae et Sedis praedictarum non alienandis; aliisque apostolicis ac in provincialibus, synodalibus et generalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus, dictaeque Cancellariae regulis, editis et edendis, etiam de gratiis ad instar non concedendis, eiusque et dictae Camerae ac earum ofdeputatio et la- pis, ac dilecto filio causarum Curiae ficiorum et collegiorum; necnon Urbis

Romae, illiusque tribunalium et curiarum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus, stylis, usibus, naturis, stabilimentis et etiam novis reformationibus; privilegiis quoque, indultis, exemptionibus, immunitatibus et litteris apostolicis, illis necnon ordinariis iudicibus et personis supradictis et quibusvis aliis, etiam per modum statuti perpetui, ac initi et stipulati contractus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, per quoscumque Romanos Pontifices prædecessores nostros ac nos et Sedem praedictam, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, ac alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiusmodi, acsi de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent, praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque; aut si aliquibus communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam, expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Fides tran-

§ 12. Volumus autem quod praesensanctio poena- tium transumptis etc.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum,

anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, kalendis novembris, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 1 nov. 1586, pontif. anno II.

### LXXII.

Montis Alti oppidi in provincia Marchiae in civitatem sublimatio; eiusque collegiatae ecclesiae in cathedralem et episcopalem erectio.

## Sixtus Papa V ad perpetuam rei memoriam.

Super universas orbis ecclesias, Eo disponente, qui cunctis imperat, et cui erectionis. omnia obediunt, meritis licet insufficientibus, constituti, levamus in circuitu agri Dominici oculos nostrae mentis, more pervigilis pastoris inspecturi, quid ecclesiarum ipsarum, praesertim cathedralium, statui et decori congruat, et quid operis circa illas earumque statum prosperum et felicem impendi debeat, et divino fulti praesidio, quo cuncta aequa benignitate pro populorum suorum fidelium salute disponuntur, ad ea, quae statui ecclesiarum huiusmodi congruunt, nostri officii partes salubriter et utiliter intendere curamus, prout in Domino conspicimus expedire.

§ 1. Sane, cupientes terram Montis Alti, Ripanae dioecesis, quae felicem oppidi in multis commendanostris dedit ortum natalibus, ac in ce-tio et separatio leberrimo et eminenti loco sita, et muris a dioecesi Aundique cincta est, et in qua saecularis sculana, firmaet collegiata ecclesia S. Mariae ad Collem eleganter constructa, et duas dignitates, et decem canonicatus et totidem praebendas ac sacristiam aliaque ad cultum divinum necessaria habens, et duae aliae ecclesiae, una scilicet S. Georgii et S. Petri, et altera Oratorium nuncupata S. Nicolai, in qua confraternitas sub in-

Causa buius

Montis Alti

vocatione Sanctissimi Sacramenti cano-1 nice instituta reperitur, necnon domus circiter trecentae nobiliter aedificatae ac plateæ lateribus stratae existunt, ac singula quaque quarta feria cuinslibet hebdomadae emporium, ad quod ex omnibus locis circumvicinis fit magnus con cursus, celebratur, et ex qua denique viri et in theologia ac iure et medicina aliisque scientiis excellentes prodierunt; ac saecularem ac collegiatam ecclesiam huiusmodi dignioribus titulis et nominibus decorare, habita super his cum fratribus nostris matura deliberatione, et de illorum consilio, ad omnipotentis Dei laudem et gloriam, ac eiusdem Beatae Mariae honorem, ac christifidelium devotionis augmentum, praedictam Montis Alti et Porculae ac Patrignonis, necnon Montis de Novem. et Rotellae ac Furciae, a dicta Ripana, necnon Montis Elpari, Communatiae ac Montis Monachi, a Firmana, et denique Castagnoni terrae seu loca aut castra, eorumque omnium territoria, ab Asculana dioecesi, quibus in spiritualibus subiectae sunt, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo separamus et dismembramus, illaque et eorum incolas et habitatores, ecclesiarum rectores, beneficiatos, priores et alia inibi beneficia ecclesiastica obtinentes, ac monasteria et domos fratrum aliaque pia loca ab omni iurisdictione, potestate et subjectione venerabilium fratrum nostrorum Ripanae, Firmanae et Asculanae dioecesum episcoporum, nunc et pro tempore existentium, necnon solutione decimarum eisdem episcopis per eas debitarum, ac de cetero faciendarum, perpetuo eximimus et liberamus.

§ 2. Necnon terram Montis Alti in ci-Erectio in ci- vitatem, et saecularem collegiatam ecclesiam huiusmodi in cathedralem, sub invocatione eadem eiusdem Beatae Mariae Virginis, pro uno episcopo Montis Alti Bull. Rom. Vol. VIII. 404

palem habeat et exerceat in spiritualibus, cum mensa episcopali, arca, sigillo aliisque insignibus, honoribus et privilegiis, quibus alii episcopi de iure vel consuetudine aut alias quomodolibet in eisdem spiritualibus utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere quomodolibet poterunt in futurum, de simili consilio, auctoritate et tenore praemissis, erigimus et instituimus. Ac civitatem et cathedralem ecclesiam sic erectas et institutas necnon episcopum Montis Alti pro tempore existentem ac ipsius ecclesiae Montis Alti capitulum Sedi Apostolicae immediate subiicimus, et sub protectione beatorum Petri et Pauli apostolorum subiicimus.

§ 3. Eidemque ecclesiae sic in cathedralem erectae et institutae, pro sua seu piscopo assimensae suae episcopalis dote, monasterium Beatae Mariae de Monte Sancto, Ordinis S. Benedicti, dictae Asculanae dioecesis certo, quem haberi volumus pro expresso, modo vacante, similiter perpetuo unimus, annectimus et incorporamus; ac silvam seu tenutam Bonettini concedimus, necnon terras et territoria pro dioecesi Montis Alti, illorum vero necnon dictae civitatis Montis Alti, ecclesias, personas pro clero, et habitatores pro populo, etiam perpetuo assignamus; ac eos, quoad superioritatem, iurisdictionem et iura episcopalia Montis Alti subesse, et tamquam membra capiti obsequentes de iuribus episcopalibus responderi vo-

lumus. § 4. Decernentes ex nunc irritum et Decretum irinane si secus super his a quoquam, qua-ritans. vis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

§ 5. Non obstantibus nostris de unio- Clausulae denibus committendis ad partes, vocatis rogatoriae et quorum interest, ac exprimendo vero valore, et de non tollendo iure quaesito; nuncupando, qui iurisdictionem episco- ac Lateranensis concilii novissime cele-

brati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis; ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis: necnon Ripanae, Firmanae et Asculanae ecclesiarum, iuramento et confirmatione Apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris ap., eisdem illarumque praesulibus, capitulis et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam motu proprio et consistorialiter ac alias quomodolibet in contrarium concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, illarum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat. specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, octavo kalendas decembris, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 24 nov. 1586, pontif. anno 11.

#### LXXIII.

Erectio custodiae S. Gregorii, Ordinis fratrum Minorum de Observantia Discalceatorum nuncupatorum in insulis Philippinis, in provinciam 1

### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Dum ad uberes fructus, quos religiosae personae, praesertim vero fratres Minores

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

de Observantia Discalceati nuncupati custodiae S. Gregorii in insulis Philippinis Indiarum Occidentalium, quasi in agro dominico seduli operarii, ad Dei gloriam et spiritualem salutem populorum, in remotissimis terris degentium et magno a nobis locorum intervallo disiunctorum, assidue sua industria, Deo iuvante, colligunt, convertimus oculos nostrae mentis, dignum, quin potius debitum, reputamus ut ad eorum commodum et propagationem apostolici favoris gratiam benigne impartiamur, eosque amplioribus privilegiis decoremus, praesertim cum id a nobis piis catholicorum regum votis postuletur.

§ 1. Sane carissimus in Christo filius noster Philippus Hispaniarum rex catho-nibus custodilicus, tam suo quam dilectorum filiorum gorii in provincustodis et aliorum fratrum custodiae tatur. S. Gregorii in insulis praedictis nominibus, nobis exposuit quod alias fratres provinciae Sancti Iosephi eiusdem Ordinis, in regnis Hispaniarum institutae, a qua custodia Sancti Gregorii praedicta dependebat, in capitulo nuper celebrato in oppido de Cadahalso, Toletanae dioecesis, provide considerantes se non posse huiusmodi custodiam, sine notabili sua diminutione, sustinere propter continuas fratrum missiones, quas fere annuatim facere cogebantur, nec religionem in illis partibus propagari, aut novas domus seu conventus fundari et institui posse, nisi custodia praedicta in provinciam erigeretur; decreverunt nobis humiliter supplicare quatenus custodiam praedictam provinciae nomine decorare, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur:

§ 2 Nos igitur, qui etiam ex dilecti fi- Erectio de lii Francisci Gonzagae, ministri generalis qua in rubrica. totius Ordinis de Observantia, insinuatione accepimus propter huiusmodi erectionem nulli praeiudicium inferri, ac custodiae

Promium.

praedictae patres sub debita regulari | observantia magno cum fructu gratum domino famulatum praestare, eos condignis favoribus exornare volentes, necnon ministrum et fratres praedictos et eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis. suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, custodiam S. Gregorii praedictam in provinciam Discalceatorum S. Gregorii in insulis Philippinis de cetero nuncupandam, ita quod deinceps per unum ministrum provincialem, ab ipsius provinciae fratribus in eorum capitulo provinciali, ad instar aliarum provinciarum eiusdem Ordinis, eligendum, sub obedientia tamen ministri generalis totius Ordinis fratrum de Observantia praedictorum, ac commissarii generalis Indiarum in curia regis praedicti pro tempore residentis, atque eorum commissariorum ad praedictam provinciam specialiter deputatorum seu deputandorum, prout sunt et aliae earumdem partium provinciae, regi et gubernari debeat, auctoritate apostolica, tenore praesentium, erigimus et instituimus.

nicantur.

§ 3. Dictaeque sic erectae provinciae Neo-erectae illiusque pro tempore existenti provinciali provinciae ce-terarum pro- ministro et singulis fratribus, ut omnivinciarum pri- bus et quibuscumque privilegiis et facultatibus, immunitatibus et exemptionibus, libertatibus, favoribus, gratiis et indulgentiis, etiam spiritualibus, quibus ceterae dicti Ordinis provinciæ, hactenus ubilibet institutae et existentes, earumque ministri provinciales et singuli fratres, tam de iure quam consuetudine aut alias quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, uti, potiri et gaudere libere et licite valeant,

auctoritate et tenore praefatis, concedimus et elargimur.

§ 4. Decernentes custodiam praedictam in provinciam sic erectam pro tali data facultas haberi, et ut praefertur regi et gubernari domosin Indiis, nonnullis exdeinceps debere; necnon pro tempore ceptis. existenti dictae provinciae Sancti Gregorii ministro provinciali, ut tam in ipsis insulis Philippinis quam in aliis quibusvis terris et locis Indiarum praedictarum ac regnorum della China nuncupatorum, et in quibus conversio gentilium ad fidem catholicam commode curari et tractari poterit, novas domos et conventus pro fratribus dicti Ordinis recipiendis, ad Dei laudem et gloriam, nostra aut Romani Pontificis vel ordinariorum locorum aut cuiusvis alterius licentia minime requisita, fundare et instituere, eosque ad inhabitandum recipere, et fratres in illis introducere libere et licite valeat, facultatem auctorifate et tenore similibus impartimur. Ita tamen ut minister provincialis provinciae noviter erectae huiusmodi a fundatione et institutione novarum domorum et conventuum in Malachan et de Sian ac de Chochin-Chinae regnis sive provinciis et eorum dominiis, necnon in terris illis et locis ad quae dudum dictus Franciscus generalis minister quosdam alios fratres, etiam Minores de Observantia provinciae Portugalliae, seu custodiae Sancti Thomae in Indiis Orientalibus institutae, pro erigenda alia custodia in posterioribus regnis seu provinciis ac eorum dominiis praedictis cum suis patentibus litteris destinavit, cuius commissio et auctoritas salva sit et esse censeatur, omnino abstineat, nec in domibus aut conventibus in civitate Malachan aut locis praedictis iam fundatis et institutis vel cum fratribus et personis in illis degentibus se ullatenus intromittat, aliamve in eas et eos iurisdictionem aut superioritatem exercere praesumat.

Previnciali

dulgentiae.

§ 5. Praeterea universis et singulis utri-Reclesias usque sexus christifidelibus vere poeniprovinciae hu-ias visitantibus tentibus et confessis, ac Sanctissimo Eupropositae in-charistiae Sacramento refectis, qui aliquam ex ecclesiis provinciae praedictae erectis seu erigendis in duabus anni festivitatibus per provincialem pro tempore specificandis a primis vesperis usque ad occasum solis earumdem festivitatum singulis annis perpetuis futuris temporibus devote visitaverint, et ibi pro christianorum principum concordia, gentilium conversione, haeresum extirpatione, sanctaeque matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effuderint, quoties id fecerint, plenariam omnium et singulorum peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus et elargimur.

§ 6. Necnon praesentes litteras nullo Praesentium umquam tempore de subreptionis vel olitterarum fir- breptionis vitio, aut intentionis nostrae vel quopiam alio defectu, etiam ex eo quod alias provincia illiusque fratres vocati non fuerint, aut crectio huiusmodi extra generale capitulum ipsius Ordinis facta fuerit, notari, impugnari vel alias invalidari nullatenus posse; sicque per quoscumque iudices et commissarios, etiam S. R. E. cardinales ac causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari debere; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate. scienter vel ignoranter contigerit attentari.

trariorum.

§ 7. Non obstantibus felicis recordatio-Derogatio con- nis Gregorii Papae X, in generali concilio Lugdunensi edita, qua expresse cavetur ne cuiusvis Ordinis Mendicantes domos ad inhabitandum de novo recipere valeant absque Sedis Apostolicae licentia speciali, ac aliis diversorum Romanorum Pontificum nostrorum praedecessorum, quod Regulae dicti et cuiusvis Ordinis in parti-

bus huiusmodi transmarinis, praesertim Indiarum, pro tempore degentes sub obedientia ministrorum provincialium provinciarum citeriorum omnino subsint; ac reliquis apostolicis, necnon in aliis etiam generalibus seu provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus; ac etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem Ordini illiusque provinciis antiquitus erectis, necnon superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis et cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, etiam motu proprio et ex certa scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, necnon consistorialiter, et de fratrum nostrorum consilio quomodolibet, in genere vel specie concessis, confirmatis, approbatis et innovatis; etiam de non erigendo custodiam in provinciam, nisi certum et determinatum domorum sive conventuum numerum contineat. Ouibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio habenda, seu quaevis alia expressio aut exquisita forma ad hoc servanda foret. tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv novembris MDLXXXVI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 15 nov. 1586, pont. anno II.

erectionis.

#### LXXIV.

S. Severini oppidi in provincia Piceni in civitatem sublimatio, eiusque colleqiatæ ecclesiæ in cathedralem et episcopalem erectio.

## Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Superna dispositione, cuius inscruta-Causa huins bili providentia incrementum suscipiunt universa, pro Sedis Apostolicae excellenti præeminentia, dignum arbitramur in irriguo militantis Ecclesiae agro novas episcopales sedes et ecclesias plantare, ut per huiusmodi novam plantationem, singulorum christifidelium augeatur devotio, divinus cultus effloreat, et animarum salus subsequatur, humiliaque loca dignioribus et eminentioribus titulis ac condignis favoribus illustrentur, ut propagatione novæ Sedis honoratique praesulis assistentia et regimine, cum apostolicæ potestatis, amplitudine, ac ortodoxae fidei profectu et exaltatione, ipsi christifideles aeternae felicitatis praemium, nostri Redemptoris inaestimabili caritate media, valeant adipisci.

mendatio.

§ 1. Sane, cum oppidum S. Severini in Oppidi Sancti Agro Piceno, Camerinensis dioecesis, inter cetera partium illarum oppida satis insigne ac percelebre, necnon, benedicente Domino, habitatorum ac incolarum multitudine refertum existat, ac dilecti filii, illius universitas et homines, pro eorum ac oppidi huiusmodi necnon eius cleri singulorumque habitatorum et incolarum praedictorum decore et amplitudine, ac divini cultus incremento et animarum salute, oppidum ipsum civitatis nomine et cathedralis ecclesiae honore decorari summopere desiderent; iidemque universitas et homines, pro saecularis collegiatae ecclesiae dicti oppidi, in qua una dignitas, quae inibi principalis digni-

tas existit, prioratus nuncupata, ac sex canonicatus et totidem praebendae fore noscuntur, si in cathedralem ecclesiam erigeretur, mensae episcopalis dote, redditum annuum seu censum mille scutorum monetae illarum partium, decem iuliis pro quolibet scuto huiusmodi computatis, super molendinis eiusdem oppidi, ad ipsos universitatem et homines legitime spectantibus, assignare parati sint:

§ 2. Nos, pium et salutare universitatis et hominum propositum et desiderium a dioccesi Cahuiusmodi volentes amplecti illique favere, merinonsi. ac cultum divinum augere, et spirituali animarum profectui huiusmodi, quem exinde speramus provenire, salubriter promovere intendentes, ipsosque universitatem et homines ac eorum singulos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, matura super his cum fratribus nostris deliberatione praehabita, necnon universitate et hominibus praefatis nobis super hoc humiliter supplicantibus, de eorumdem fratrum consilio et apostolicae potestatis plenitudine, ad omnipotentis Dei laudem et gloriam, ac gloriosissimae eius Genitricis Virginis Mariae totiusque curiae coelestis honorem. ac fidei catholicae exaltationem, et habitatorum ac incolarum praedictorum animarum salutem, oppidum praefatum cum illius comitatu et territorio, necnon omnibus et singulis castris, villis, locis, terminis, districtibus, ac clero, personis, ecclesiis, monasteriis, prioratibus, praeposituris, praepositatibus et aliis piis locis ac beneficiis ecclesiasticis, cum cura et sine cura, saecularibus et Ordinum quorumcumque regularibus, a dioecesi Ca-

Separatie

An. C. 1586

merinensi praedicta, apostolica auctoritate, perpetuo separamus et dismembramus, ac ab omni iurisdictione, superioritate, correctione, visitatione, dominio et potestate venerabilis fratris nostri moderni et pro tempore existentis Camerinensis episcopi, ac dilectorum filiorum capituli ecclesiae Camerinensis eorumque vicariorum et officialium ac quorumcumque aliorum; necnon a solutione quorumvis iurium episcopo et capitulo huiusmodi per oppidi ac singulorum castrorum, villarum, locorum huiusmodi habitatores et incolas, ac clerum, personas, ecclesias, monasteria et alia beneficia huiusmodi, ratione iurisdictionis et superioritatis predictarum, respective debitorum, dicta auctoritate, ac de simili consilio, etiam perpetuo, penitus eximimus et totaliter liberamus.

§ 3. Necnon oppidum S. Severini prae-Oppidi Sancti fatum in civitatem S. Severini nuncupan-Severini in ci-vitatem subli- dam, ac in ea cathedralem ecclesiam pro malio, eiusque uno episcopo S. Severini etiam nuncuclesiae in epi- pando, qui ipsi ecclesiae S. Severini praescopalem ere- sideat, ac in illa et civitate praedicta ipsique ecclesiae S. Severini assignanda dioecesi omnia et singula, quae ordinis et iurisdictionis ac cuiuscumque alterius muneris episcopalis sunt, exerceat, cum sede et mensa aliisque insigniis ac iurisdictionibus episcopalibus, necnon privilegiis, immunitatibus et gratiis, quibus aliae cathedrales ecclesiae et earum praesules de iure vel consuctudine aut alias quomodolihet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, de pari consilio, eadem auctoritate, similiter perpetuo erigimus et instituimus.

signatio.

§ 4. Ac oppidum civitatis, et ecclesiam Dioecesis as- cathedralis, necnon comitatum Sancti Severini huiusmodi ac illius territorium universum dioecesis, incolas vero et habitatores praefatos civium nomine et ho-

nore decoramus; eidemque sic erectae ecclesiae S. Severini in cathedralem oppidum praefatum, ut praefertur, in civitatem ereclum, pro civitate, et universum comitatum ac illius territorium huiusmodi, cum omnibus illius castris, villis, locis et districtibus per eosdem universitatem et homines specificandis et statuendis, pro dioecesi ipsarum civitatis et dioecesis S. Severini et habitatores pro clero et populo concedimus et assignamus.

§ 5. Necnon dictae ecclesiae S. Seve- Dous seu anrini mensae episcopali, pro illius dote, scutorum mille redditum annuum seu censum mille scu- pro episcopo assignatio. torum huiusmodi, per ipsos universitatem et homines, ut praefertur, assignandum, ex nunc prout ex tunc et e contra, postquam assignatus fuerit, pariter perpetuo applicamus et appropriamus, ac S. Severini, aliaque eiusdem comitatus, oppidi et comitatum ipsum, singuiaque illius castra, villas, loca, territorium, clerum et populum huiusmodi eidem episcopo Sancti Severini, qui pro tempore fuerit, quoad omnem ordinariam iurisdictionem et superioritatem, perpetuo subiicimus.

- § 6. Et insuper capitulo, clero, civitati Privilegiorum et dioecesi S. Severini huiusmodi, ipsarumque civitatis et dioecesis incolis et habitatoribus, ac eorum singulis, ut omnibus et etiam singulis privilegiis, exemptionibus, libertatibus, immunitatibus, gratiis, favoribus et indultis, quibus aliarum ecclesiarum cathedralium capitula, aliaeque civitates et dioeceses, ac eorum clerus, incolae et habitatores utuntur et potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere quomodolibet poterunt in futurum, uti, potiri et gaudere libere et licite valeant, auctoritate praedicta indulgemus.
- § 7. Non obstantibus constitutionibus Clausulae deet ordinationibus apostolicis ceterisque rogatoriae. contrariis quibuscumque.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno

Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, vi kalendas decembris, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 26 nov. 1586, pontif. anno II.

#### LXXV.

Divisio Burgi a regione Pontis et Transtyberim, et erectio illius in regionem Castelli S. Angeli nuncupatam 1.

### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

stendit:

§ 1. Ut primum potestas data est au-Sixtus Pp. gendae atque ampliandae dignitatis Burgi ad exornandum Urbis nostrae, in quo beatus Petrus, apo-Burgum S. Pe-tri paratum o-stolorum princeps, sibi et successoribus suis Romanis Pontificibus hanc sanctam Apostolicam Sedem, cui summa Dei benignitate praesumus, collocavit, nihil profecto praetermisimus in eo ornando atque honestando, quod vel ad honorificandum gloriosissimum Domini nostri Iesu Christi nomen, aut ad excolendam in cordibus nostris durissimae Passionis suae memoriam spectaret. Id autem ex eo potissimum cognosci potest, quod nuper sacratissimam eius crucem, non sine ingentibus nostris et Camerae Apostolicae sumptibus, tametsi maxima cum spirituali non solum nostra et Romanorum civium consolatione, sed etiam cum incredibili universi fere christiani populi gaudio, in emporio, olim superstitionum ethnicarum sordibus contaminato, nunc caelestium benedictionum et indulgentiarum muneribus refertissimo obelisco, ad Dei omnipotentis gloriam et huius nostrae Urbis insigne ornamentum extolli curavimus.

§ 2. Quare nos, in praesentiarum con-Ea de causa sentaneum ac decens arbitrantes ipsum illum a ceteris Burgum, quod nedum ipsius Urbis comburgisseparandum ducit; pendium, verum etiam nova propemo-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

dum civitas dici potest, tum propter augustissimam eiusdem Beati Petri basilicam, tum propter eximia et praeclara quae inibi existunt aedificia, quaeque nova in dies extruuntur, tum propter munitissimam nostram Sancti Angeli arcem, in qua aerarium publicum, ingenti pecunia a nobis auctum, conditur et asservatur, ab aliis tresdecim eiusdem Urbis regionibus distingui et seiungi, et in peculiarem et propriam regionem erigi atque ascisci.

§ 3. Motu proprio et de apostolicae potestatis plenitudine, Burgum ipsum cum nem decimam quartam ericit, praedicta S. Angeli arce, a regione Pon-dato tis ex uno, ex altero vero lateribus a regione Transtyberim, quibus prius suberat, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo seiungimus, dividimus et separamus, ita ut Pontis regio intra cancellos ipsius Pontis, Transtyberim autem regio usque ad portam Sancti Spiritus, vulgo Portones nuncupatam, exclusive terminetur et concludatur; illudque sic divisum, seiunctum et separatum in decimam quartam regionem, sicut antiquitus ipsa Urbs, quod in consesso est, ex decima quarta regione constabat, cum vexillo, cui pro suo stemmate et insigni leo anteriori pede dextero stellam super tribus montibus sustinens, uti vigilantissimus sacri thesauri custos, reliqua vero posteriore corporis parte aeneæ capsae innixus, iuxta exemplar quod praesentibus insertum demonstratur, cohereat, erigimus, creamus et instituimus, ac titulo et nomine regionis Castelli Sancti Angeli perpetuo insignimus et decoramus.

§ 4. Necnon eidem regioni Castelli sic erectae, creatae et institutae huiusmodi, giouum privile-gia ei concedit; ac illius pro tempore existenti praefecto, qui caput regionis Castelli nuncupabitur, ut omnibus et singulis privilegiis, facultatibus, immunitatibus, gratiis, favoribus, præeminentiis et honoribus, quibus aliae tresdecim regiones huiusmodi gaudent,

proprio

fruuntur et potiuntur, ac gaudere, frui potirique poterunt quomodolibet in futurum, pariformiter et aeque principaliter uti, frui et potiri ac gaudere libere et licite valeant, auctoritate et tenore praemissis de speciali gratia indulgemus.

tanda Irritat.

§ 5. Decernentes ex nunc irritum et Secus atten- inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari.

dicta quendi.

§ 6. Ac insuper mandantes in virtute Camerae A- sanctae obedientiae, ac sub nostro et sucpopuli Romani cessorum nostrorum arbitrio imponendis officialibus data poenis, dilectis filiis tam modernis quam exe- pro tempore existentibus Camerae Apostolicae camerario, vicecamerario, thesaurario generali, clericis et aliis eiusdem Camerae officialibus, necnon praedictae Urbis nostrae conservatoribus, priori et aliis eiusdem populi Romani ministris, ut dicto praefecto seu capiti regionis Castelli, aut pro eo praedicti populi Romani camerario de omnibus et singulis salariis, provisionibus, regaliis aliisque emolumentis, quocumque nomine nuncupatis, solitis tamen et consuetis, respondeant et responderi faciant, eisdem modo et forma, ac in omnibus et per omnia, prout aliis capitibus regionum praedictarum, seu pro eis eiusdem populi Romani camerario, per supradictos officiales et ministros de eis responderi usque ad praesentem diem solitum et consuetum fuit.

derogatio.

§ 7. Non obstantibus nostra de non tol-Obstantium lendo iure quaesito, ac quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac dictae Urbis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque et indultis, eidem Urbi ac illius senatori, conservatoribus ac quibusvis aliis officialibus et personis, sub quibuscumque formis et tenoribus, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in

rium per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros Sedemque Apostolicam concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, eorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die I decembris MDLXXXVI, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 1 dec. 1586, pontif. anno II.

#### LXXVI.

De S. R. E. cardinalium creandorum praestantia, numero, ordine, aetate et qualitatibus, et de optione sex cathedralium ecclesiarum quae cardinalibus conferuntur.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Postquam verus ille atque aeternus Pastor et Episcopus animarum Christus Do- verus Christi minus ad gubernandam universalem Ec-dinales apostoclesiam, quam suo pretioso Sanguine ac-lorum personas representant,e; quisivit, apostolorum principi B. Petro sunt Pontificis coelestis simul ac terrenae tradidit pleni- coadiutores, et tudinem potestatis, eique suas in terris pro eraltatio-catholicae vices commisit, sicut in cathedra ipsius religionis saa-Petri successor et verus Christi vicarius, ritum effundere Romanus Pontifex, divina præordinatione, eiusdem supremae apostolicae dignitatis fastigium et locum in terris tenet, ita etiam sacrosanctae Romanae Ecclesiae cardinales repraesentantes personas sanctorum apostolorum, dum Christo Salvatori regnum Dei praedicanti atque humanae salutis mysterium operanti ministrarent. eidem Pontifici in executione sacerdotalis officii, et in dirigenda ipsa Ecclesia catholica, cui præest, consiliarii et coadiutores assistunt, quasi oculi et aures ac genere vel in specie, ac alias in contra- | nobilissimae sacri capitis partes, et prae-

consiliarii et

cipua illius membra a Spiritu Sancto constituta, qui in hac ipsa ecclesiastica hierarchia, divina dispositione, instar illius caelestis, cui ex altera parte respondet, ordinata, ad altissimum gradum evecti, cum ipso Romano Pontifice communi patre ac pastore, ad quem ex omnibus undique gentibus ac nationibus in gravissimis maximeque arduis rebus fideles omnium generum, omnium ordinum, summi, et infimi, quotidie confluunt, tanti ponderis molem atque onus populorum sustineant, et pro animarum salute, pro fide, pro iustitia, pro unitate assidue invigilent ac laborent; qui circa ipsum universali Ecclesiae serviendo, singularum ecclesiarum commoditatibus se impendant, quorum consilio idem Pontifex agenda disponat, quorum opera, et necessaria et plurimum fructuosa universae reipublicae christianae in secundis rebus ornamento et commodo, in dubiis praesidio et adiumento esse possit. Qui denique pro exaltatione catholicae religionis, pro pace et quiete christiani populi, pro augmento et honore sanctae Sedis Apostolicae sanguinem, si ita res ferat, et spiritum constanter effundant.

bet,

§ 1. Cum itaque ipsi veri cardines sint, Pontifex igi- et clarissima Ecclesiae lumina, templi Dei mos et lectis- bases, firmamenta et columina christianae simos cardina- reipublicae, singulari quadam pietate ac doctrina, nec vulgari aut mediocri, sed insigni atque eximia virtute abundare debent, ut, quam gerunt, personam digne et honorifice valeant substinere. Ac quemadmodum praecipuae sunt partes summi Romani praesulis in iis asciscendis exquisitam adhibere diligentiam, et accurata circumspectione providere ut viri optimi ac lectissimi assumantur, et vel in hoc potissimum necessitati atque utilitati totius Ecclesiae sibi commissae consulatur, ita etiam praelati ceteraeque personae ecclesiasticae ad tantae dignitatis sublimi-

Bull. Rom. Vol. VIII. 102 tatem promovendi, anteactae vitae laude atque excellenti quadam et rara meritorum commendatione prae ceteris fulgeant, necesse est ut hoc amplissimo honore digni habeantur. Siquidem eorum vita ac mores ceteris exemplo esse debent, verba et responsa pro oraculis, monita ac praecepta ab universis christianis regulae et norma recte vivendi recteque sentiendi existimantur, ab iis quasi sapientissimis magistris ecclesiasticae disciplinae forma suscipitur, quae ad mores vitamque cunctorum fidelium componendos longe lateque diffusa propagetur. Ipsi denique vere sunt sal terrae, ac lucernae positae super candelabrum, ut inter sanguinem et sanguinem, causam et causam, lepram et lepram discernant, ac doctrinae opportunitate et veritate, infirma confirment, disrupta consolident, depravata convertant, luceant omnibus qui in domo Domini habitant, ac primae huic Sedi assistentes, cunctos pastores, dum in gravioribus negotiis eamdem Sedem consulunt, eiusve opem implorant, suo iudicio, consilio et auctoritate instruere, dirigere ac docere non cessent. Ceterum, cum non solum ad eos spectet plurima et maxima momenti negotia et causas, quae eis in dies committuntur, praeclara fide et prudentia cognoscere, ac legationibus in provinciis gubernandis, et in gravioribus rebus saepius ad reges et imperatores perfungi:

§ 2. Sed, quod omnium caput et summa est, ex eorum corpore, numero et quia ex collecollegio ille ipse, qui cunctis pastoribus creandus est est praeficiendus, ac totius Dominici gre-summus Pontigis curam habiturus, Summus Pontifex, deligatur, iidemque illum suis suffragiis creent, qui tunc demum publico bono christiani populi, optimus sine ulla dubitatione existet, si e numero et suffragiis bonorum deligetur. In hac sacra electione censendi sunt veri interpretes atque inter-

Praesertim gio cardina'ium universum Ecclesiae corpus sanctificatur et regitur, ita maxime hoc totum huiusmodi electionis opus eiusdem afflatu et instinctu absolvi certissimum est atque omnibus exploratum, ut vel ex hoc ipso perspici possit quanta in eis requiratur puritas et sinceritas ab omni carnis affectu, privatorum commodorum cura et factionum studiis aliena, quorum pectora et voces, templa et organa futura sint Spiritus Sancti, et ex quibus quasi seminibus is sit proditurus, in quem totius apostolicae potestatis plenitudo, Deo annuente, merito conferatur.

delicet:

§ 3. Quapropter, ut tanti muneris am-Ideo hanc de- plitudo ea, qua decet, observantia et adstitutionem, vi- miratione apud cunctos mortales honoretur, et in quos ob celsitudinem gradus, omnium oculi, omnium ora convertuntur, in eis summae dignitati par claritas et splendor eluceat, atque in eis glorificetur Deus, honorificetur sacerdotale ministerium, et animae fidelium laetificentur, certe sacris amplissimis huius honoris insignibus ii demum decorandi videntur, qui eximia eruditione, innocentia ac sanctitate et omni virtutum genere a vero solidorum bonorum largitore Deo supra ceteros fuerint illustrati. Proinde nos, postquam placuit divinae bonitati imbecillitatem nostram ad summi apostolatus apicem vocare, inter ceteras, quas pro bono universalis Ecclesiae, his maxime turbulentis temporibus, dies noctesque suscipimus curas et cogitationes, hanc ipsam pontificia nostra sollicitudine dignissimam iudicavimus, ut ad communem salutem et profectum christiani populi nostrae curae crediti, ac ad ipsius sanctae Romanae Ecclesiae decus et ornamentum circa cardinalium electionem atque assumptionem, tam a praedecessoribus nostris quam a nobis hactenus editas sanctiones et decreta expendere-

nuntii voluntatis Dei, cuius spiritu sicut mus; in quibus, licet pleraque salubriter ac prudenter disposita et ordinata fuerint, quia tamen res humanae facile in deterius prolabuntur, nisi sit qui eas assidue renovet algue conservet, easdem illas sanctiones et decreta partim innovando, partim declarando, partim pro rerum et temporum exigentia supplendo et in melius reformando, habita super his cum venerabilibus fratribus nostris eiusdem S. R. E. cardinalibus deliberatione matura, de eorumdem fratrum consilio et unanimi consensu, hanc nostram perpetuo valituram constitutionem duximus promulgandam, qua et nosmetipsos in re tam gravi nostri muneris admonemus, et quam nobis legem imponimus, eamdem nostris successoribus indicamus, quos et sui officii non immemores fore confidimus, et se aliquando in districto ac tremendo Dei iudicio suae villicationis rationem esse reddituros, Apostolo dicente: Omnes stabimus ante tribunal Christi; et unusquisque nostrum pro se rationem reddet Deo.

> § 4. Primum igitur cum, ita exposcente rerum ac temporum qualitate et occa-non sint plusione, recessum fuerit a veteri illo more ptuaginta, et eadmodum paucos viros in sacrum colle- vendorum ultra gium adscribendi, iamque plures nostra hune numerum nulla sit; aetate cardinales, quam antiquitus in ipsum collegium cooptari consueverint, tum ut iuxta generalis concilii Tridentini decretum omnium christianitatis nationum ratio habeatur, tum quia in eodem collegio multi, quae est humani corporis infirmitas, senectute vel morbis frequenter gravati, haud commode tanto oneri assidue substinendo sufficere queunt; ut in hoc moderatio congrua adhibeatur, et certi limites praescribantur, ne vel ad veterem illam paucitatem eos redigamus, vel rursus eorum honor nimia ac superflua numerositate vilescat, quod interdum et nos ipsi, dum in minoribus essemus,

vidimus et experti sumus. Ac. ut veteris synagogæ figura sanctae et Apostolicae Ecclesiae veritati respondeat, sequi cupientes mandatum Domini factum ad Movsen, de congregandis septuaginta viris de senibus Israèl, quos nosset senes populi esse et magistros, ut secum onus populi sustentarent, et non ipse solus gravaretur, super quos ad ostium tabernaculi ductos, loquente Domino, Spiritus requievit: de praedictorum fratrum nostrorum consilio, perpetuo statuimus et ordinamus ut in posterum, connumeratis omnibus cuiusque ordinis episcopis, presbyteris et diaconis cardinalibus, qui nunc sunt, guique in futurum creabuntur, cuncti simul numerum septuaginta nullo umquam tempore excedant, ac talis numerus quovis praetextu, occasione vel causa, etiam urgentissima, minime augeatur. Quod si unum vel plures a nobis vel pro tempore existente Romano Pontifice in futurum ultra dictum numerum cligi in cardinalem aut creari aut pronunciari contigerit, decernimus huiusmodi electionem, creationem et pronunciationem nullam, irritam et inanem fore et censendam esse, nullumque ius seu titulum re aut nomine sic electo seu electis acquiri, neque eorum quemquam pro cardinali haberi aut reputari posse aut debere, neque dictam electionem, creationem, pronunciationem, ab initio invalidam et ultra numerum factam, si postea ad praescriptum numerum, moriente uno vel pluribus cardinalibus, ipsum collegium redigatur, propterea ex post facto convalescere, sed uti a principio, sic deinceps in perpetuum nullius fore roboris vel momenti.

§ 5. Quoniam vero iam inde ab anti-Sintque ex eis quissimis etiam apostolorum temporibus episcopi ser, diaconorum ordo ad inserviendum et ministrandum in Ecclesia Dei ex magna providentia dignoscitur institutus, et pro l'res diaconi ad presbyteratus ordinem

temporum varietate modo maior, modo minor numerus esse consuevit, ita ut aliquando septem, interdum quatuordecim, quandoque vero decem et octo diaconi fuerint, et tamen hoc tempore tum propter eorum parvum numerum, tum propter aliquorum absentiam a Romana Curia, adeo pauci reperiantur ut eorum officio satisfacere nequeant; immo saepius presbyteri cardinales loco diaconorum, contra patrum instituta, Pontifici assistere et ministrare cogantur; idcirco statuimus ut ex praedicto numero cardinalium, diaconi quatuordecim, reliqui omnes, praeter sex episcopos, presbyteri sint et esse debeant.

§ 6. Neque posthac quispiam in diaco- Diaconi carnum cardinalem assumi possit, nisi saltem dinalesnon sint in vigesimo secundo suae aetatis anno infra annum ad ordinem diacofuerit constitutus, ita ut omnino intra natus promoveannum ad sacrum diaconatus ordinem ri debent, alias valeat et debeat promoveri, alioquin si, ctiva et passiva; anno elapso, ad ipsum diaconatus ordinem promotus non fuerit, eo ipso tam in consistorialibus et omnibus aliis actibus et negotiis cardinalitiis, quam etiam iuxta constitutionem felicis recordationis Pii Papae quarti, praedecessoris nostri, super reformatione conclavis editam, in electione Romani Pontificis voce activa et passiva omnino careat, ac privatus existat.

§ 7. Diaconorum autem numerus sic praefinitus perpetuo retineatur, ac diaconi fervore devoin eodem ordine semper remaneant; et si byteratum proqui corum ex devotionis fervore ad pres- inter diaconos, byteratus ordinem promoti fuerint, sem-quousque ex de cardinalibus de per tamen in codem diaconatus ordine novo creandis suppleatur nuet officioministrent, et suum locum inter merus xiv diadiaconos cardinales teneant, donec ex cardinalibus de novo creandis sive eligendis, alii diaconi praedictum numerum suppleant, et in eorum locum subrogentur ac substituantur. Quo casu antiquio-

moti,remaneant

promoti, ad presbyteros cardinales transire atque inter eos sedere valeant et connumerari.

§ 8. Ut vero diaconos cardinales, qui Diaconorum in sua vocatione permanserint, et in miprior aut se-quens, st stt nisterio ordinis sui perseveraverint, ma-

legitime acta- ioribus honoribus prosequamur, volumus vacatione sex ut cum aliquam ex sex cathedralibus ececclesiarum e-piscopal., pro- clesiis, quibus episcopi cardinales praemoveatur ad sunt, primo, secundo et tertio per obitum cantem, et in vel translationem aut alias pro tempore cantis antiqui- vacare contigerit, antiquior quidem presor promove-atur presbyter, byter cardinalis praesens, salvo cuique episcopo cardinali iure transeundi ad eam. dimissa priore cui præerat, ut moris est. promoveatur; sed ubi post tres vacationes, tres itidem ex ipsis presbyteris cardinalibus in episcopos praefecti fuerint, tunc si quarta alicuius harum ecclesiarum vacatio contigerit, excluso, ea tantum vice, antiquiore presbytero, prior diaconorum cardinalium, qui praesens fuerit et in aetate legitima constitutus, vel si ille noluerit aut nequiverit assumi, sequens diaconus eisdem qualitatibus præditus, ad eam promoveatur; et ita deinceps in huiusmodi vacationibus sex ecclesiarum praedictarum perpetuo observetur, ut post tres presbyterorum ad dictas ecclesias promotiones, quarta occurrente vacatione, prior diaconorum aut sequens. ut praefertur, in episcopum praeficiatur.

§ 9. Inter hos septuaginta cardinales. Inter execut- praeter egregios utriusque iuris aut dedinales prac-fatos assuman- cretorum doctores, non desint aliquot tur saltem qua- insignes viri in sacra theologia magistri. praesertim ex regularibus et Mendicantium Ordinibus assumendi, saltem quatuor, non tamen pauciores.

§ 10. Antiquum vero Clementis, Ana-Creari possint cleti, Evaristi, Alexandri et aliorum saneardinales in diebus ieiunio- ctorum Pontificum praedecessorum norum mensis de- strorum morem, per sexcentos et amplius cembris dum- annos continuata serie observatum, sequi volentes, ac decretum alias per nos in

nostro consistorio editum innovantes, perpetuo sancimus tempus creandorum cardinalium seu promotionis ad cardinalatus honorem faciendae, mense decembridumtaxat, in ipsis temporibus seu diebus ieiuniorum et non aliis, esse debere.

§ 11. Ut autem ipsi cardinales in regimine universalis Ecclesiae nobis et pro turque idonei ex omnibus natempore existenti Romano Pontifici utili- tionibus christiter assistere valeant, ac de omnibus chri- tum commode stianorum regnorum provinciarum que mo- Geri poterit; ribus, rebus et negotiis prompte et fideliter certa ab eis notitia, pro rerum emergentium opportunitate, habeatur, praedicti concilii Tridentini decreto inhaerentes, statuimus ut ex omnibus christianitatis nationibus, quantum commode fieri poterit, idonei assumantur.

§ 12. Praeterea, qui cardinales creandi llegitimi, eerunt, legitimis et honestis sint exorti quens matrimonatalibus, neque ulla prorsus labe aut nium legitimaillegitimorum natalium suspicione quovis defectu natalimodo laborent, sed omni macula et im- apostolica conpuritate careant; alioquin ad tam emi-sationem, inhanentem dignitatis gradum penitus inha-biles sint ad cardinalatum, biles et illius incapaces sint et esse censeantur. Quocirca considerantes quod, licet tanta sit vis et efficacia Sacramenti Matrimonii, quod, Apostolo teste, magnum est in Christo et in Ecclesia, ut qui antea geniti erant, ex soluto et soluta, inter quos rite matrimonium constare poterat, post illud contractum legitimi habeantur, in nonnullis tamen provinciis et dominiis nobilitatis privilegiis non gaudent, nec ad saecularia officia, honores et dignitates neque ad nobilium feudorum et statuum successiones admittuntur, quodque multo magis indecorum videretur, et ab Apostolicae Sedis dignitate alienum. si huiusmodi illegitimi, per sequens matrimonium, ut praesertur, legitimati, in cardinales assumerentur, ac cardinalatus celsitudo et splendor, qui dignitati regiae comparatur, facile deprimi, commaculari

anitatis quan-

tuor magistri in theologia;

aut quodammodo inobscurari posset. Ideo. ut puriori dignitati puriores natales respondeant, quoscumque illegitime natos, quorumvis, etiam magnorum principum, etiam ducali aut maiori, etiam regia et imperiali auctoritate fulgentium, filios, quocumque gradu, dignitate et præeminentia praeditos, etiam genitos ex soluto et soluta, inter quos tunc matrimonium constare poterat, ac postea per subsequens matrimonium, etiam rite et solemniter in facie Ecclesiae contractum, vel alias legitimatos et quomodolibet habilitatos et natalibus restitutos ac quorumvis bonorum capaces effectos, etiam si cum eis, ut hanc ipsam dignitatem obtinere valeant, super defectu natalium fuerit expresse et in specie auctoritate apostolica quomodolibet dispensatum; nihilominus praedictae cardinalatus dignitatis prorsus incapaces, et ad eam obtinendam perpetuo inhabiles decernimus ac declaramus.

§ 13. Sed et insuper prohibemus ne Non secus ac ii, quos propter defectus, vitia aut impeordines promo- dimenta quaecumque ad sacros ordines secundum canonicas sanctiones promoveri sunt: fas non est, etiamsi cum ipsis dicta auctoritate apostolica fuerit dispensatum, neve alicuius criminis aut infamiae nota re-

pore assumantur.

§ 14. Ceterum, ut non solum honore,

bent;

Promovendi sed etiam re ipsa cardines sint, super ad cardinalatus quibus ostia universalis Ecclesiae tuto probitate et a- nitantur, divinaque et humana ministeria aiurerequisitis sibi commissa utilius exequi possint, stapraestare detuimus ut lectissimi et praecellentes viri in ipsum collegium adscribantur, et quorum vitae probitas, morum candor, praestans doctrina et eruditio, eximia pietas et erga salutem animarum ardens studium et zelus, in dandis consiliis sincera fides et integritas, in rebus gerendis singularis

prudentia, constantia et auctoritas et aliae

spersi, in cardinales ullo umquam tem-

qualitates a iure requisitae, tam ipsi pontifici quam universo collegio cognitae et probatae sint.

§ 15. Ac proinde, ne homines sacra- clericali erum rerum plane imperiti et rudes atque insigniti, et in ecclesiasticarum functionum ignari, quasi uminoribus ordinibus condinibus in Ecclesia Dei hospites et peregrini, sta- stituti, per antim huiusmodi muneri praeficiantur, iu-te promotionem xta decretum iam pridem a nobis in prae-habitum et tondicto consistorio nostro sancitum, quod tenentur. pariter harum serie innovamus, districte interdicimus ne quis ullatenus ad cardinalatus honorem assumi queat, nisi qui, antea clericali charactere insignitus, et in quatuor minoribus ordinibus constitutus, per annum saltem habitum et tonsuram gestaverit clericalem.

§ 16. Cum autem ad hunc honorem adeo Filiamutriussublimem promovendi omni virtutum, et libet sexus, epræsertim castimoniæ laude, supra ceteros mo matrimonio vel ex eo neplurimum eminere debeant; qui vero fi- potem habenlios, etiam legitimos, ex uxore sua alias nequeunt ad dignoscitur suscepisse, certum nequeat cardinalatum. suae testimonium continentiae exhibere, et pater erga proprios filios naturali affectu nimia quadam propensione feratur, verendumque sit ne propterea variis propriae domus negotiis ac multiplici liberorum cura distractus, Ecclesiae negotia sibi credita aut negligenter tractet aut minus sollicite et fideliter, quam par est, eiusdem Ecclesiae iura tueatur; prohibemus ne aliquis, qui utriuslibet sexus filium seu filios, etiam ex legitimo matrimonio susceptos, vel nepotem seu nepotes ex eis habeat, ullatenus in cardinalem

§ 17. Insuper, ut factionum fomitem Frater, etiam et simultatum ansam ex sacro hoc coetu, ex uno parente quantum cum Domino possumus, ampu- patruelis contemus, decretum piae memoriae Iulii mitinus alicuius Papae III, praedecessoris nostri, in sacro cardin. vivenolim consistorio editum, approbantes et non possit. declarantes, similiter perpetuo interdicimus ne ullo umquam tempore assumatur

assumi aut promoveri possit.

num saltem an-

aliquis posthac in eiusdem S. R. E. cardinalem, qui frater ex utroque vel alterutro parente germanus existat alterius cardinalis viventis, ita ut eodem tempore duo fratres germani in eodem collegio nullatenus esse possint. Quinimmo, idem decretum extendentes et ampliantes, prohibemus quoque ne, patruele, vel amitino aut consobrino cardinale vivente, alter eius patruelis vel amitinus aut consobrinus ad cardinalatum valeat promoveri.

culi.

§ 18. Sed et pari ratione sancimus ne Patruus aut patruo aut avunculo cardinali vivente eius avunculus ne-potis ex fratre ex fratre vel sorore nepos, nec rursus vel sorore car- nepote ex fratre vel sorore cardinali exiprobibenturas- stente, illius patruus aut avunculus, nec nal.ete conver- ullus denique alius, qui primo aut secunso talis nepos do tantum consanguinitatis gradu alicui cardinali viventi coniunctus sit, quamdiu is vixerit, in cardinalem assumi possit. Ita ut omnes et singuli praedicti, tam pater filios aut nepotes habens, quam fratres germani, patrueles, amitini, consobrini, patruus, avunculus, nepos ex fratre vel sorore, et quivis ut supra primo aut secundo gradu coniunctus alter altero cardinali vivente, ad cardinalatum inhabiles, et illius incapaces sint et censeantur; neque corum aliquis cardinalis creari valeat: neque adversus hanc prohibitionem ex quacumque, etiam urgentissima, causa cum eis liceat dispensari. Et nihilominus electio, creatio ac promotio cardinalium huiusmodi contra praesentem prohibitionem aut interdictum facta et attentata, nulla, irrita et inanis sit eo ipso, ac cum omnibus inde secutis nullius sit roboris vel momenti.

§ 19. Postremo, attendentes proprium Absentes a esse eorumdem cardinalium munus assi-Curia ad cardinal, promoven-sistere, ut praemittitur, Christi in terris di, creari de- vicario, eique in regenda Ecclesia cathobent, adiecta consilium et operam assidue praestainfra annum A- re, atque cum eo Ecclesiae necessitatibus

officii debito, tum ex sanctorum patrum teneantur, et decretis teneri, ac propterea absurdum tionem bireti esse cardinales procul ab ipso Pontifice rubrieis a Pontifice transmitvitam agere, et locum mansionemque tendi, id facere suam in Ecclesia Dei adeo praecelsam vent; alias carcontra huiusmodi officii debitum et in re privati censuarum perniciem animarum negligere seantur. ac deserere; inhaerentes decreto similiter a nobis in consistorio nostro dudum desuper promulgato, de eorumdem fratrum consilio, statuimus et ordinamus ne quis in posterum a Romana Curia absens cardinalis creetur aut pronuncietur, nisi hac adiecta conditione ut intraannum in Romanam Curiam venire et Apostolorum limina visitare teneatur; necnon, antequam biretum rubrum, quod a Romano Pontifice de more benedici ac per certum nuncium mitti solet, ei tradatur, illiusve capiti imponatur, iuret in manibus personae alicuius in dignitate ecclesiastica constitutae, cui id negocii datum fuerit. se intra annum a die praestiti iuramenti numerandum, omni mora postposita et impedimento remoto, ad Urbem vel alio ubi Romana Curia co tempore fuerit, personaliter adventurum, ut sistat se nobis aut pro tempore existenti Romano Pontifici, et sanctae Sedi Apostolicae, cuius obsequiis erit adscriptus, et quamdiu ipsi Pontifici visum fuerit, muneri suo incumbat: atque ita de legibus, moribus, consuetudinibus ac toto statu eiusdem Sedis plene instructur, atque ad ecclesiae seu provinciae, cui forsan præerit, necessitates sublevandas, abusus tollendos, mores reformandos, ecclesiasticam disciplinam, siqua ex parte labefacta fuerit, restituendam, opportuna et salutaria consilia ab ipsius Pontificis paterna caritate, sapientia et vigilantia recipiat, et pro viribus exequatur. Cuius quidem iuramenti, postquam per eum praestitum fuerit, publicum inde instrumentum conficiatur, et in forma postolorum li-mina visitare providere, ipsosque tum ad id ex ipsius authentica ad nos vel nostri pro tempore

successorem, nulla interposita mora, transmittatur. Quod si forte id iurare recusaverit, volumus ut biretum rubrum ei omnino denegetur, ac neguaquam tradatur, sed ipso facto, absque alia declaratione vel decreto, cardinalatus honore privatus existat, atque habeatur, in omnibus et per omnia, ac si numquam in cardinalem assumptus vel promotus fuisset. Inhabilis quoque ad eamdem dignitatem postea obtinendam et illius incapax efficiatur. Sin autem iuret ac birctum rubrum accipiat, sed tamen postca ad Urbem et Romanam Curiam, ut praefertur, intra annum a die praestiti iuramenti non comparuerit, tunc pariter, absque alia declaratione, cardinalatus dignitate, officio, titulo, denominatione atque omnibus et quibuscumque illius insignibus, facultatibus, privilegiis aut auctoritatibus careat eo ipso, et perpetuo privatus sit et esse censeatur, perinde ac si numquam inter cardinales cooptatus fuisset, nec biretum rubrum accepisset. Quod quidem biretum post id tempus confestim deponere omnino teneatur.

§ 20. Decernentes sic in praemissis om-Decretum ir nibus et singulis per quoscumque iudices ritans. et commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et ipsos S. R. E. cardinales, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuique quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 21. Non obstantibus apostolicis ac in Clausulae generalibus conciliis editis constitutioniderogatoriae. bus et ordinationibus, etiam certum alium eorumdem cardinalium numerum praescribentibus, aut alias super praemissis disponentibus, quas omnes, quatenus præsenti constitutioni in aliquo adversantur, illarum tenores pro plene ac sufficienter | + Ego Gabriel card. Paleottus.

expressis habentes, etiam si de illis specialis, specifica, expressa ac individua de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio facienda esset, omnino abrogamus, abolemus et annullamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 22. Ceterum, ut praesentes litterae Forma publiomnibus innotescant, mandamus illas ad transumptorum. valvas Lateranensis et Principis Apostolorum de Urbe basilicarum, atque Cancellariae Apostolicae et in acie Campi Florae more solito publicari et inibi affigi, et per aliquod temporis spatium dimitti; eisque detractis, earum exempla eo in loco reliqui. Ac volumus ut illarum transumptis, manu alicuius notarii publici subscriptis, et sigillo praelati vel personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, in iudicio et extra illud, ubi opus fuerit, eadem prorsus fides adhibeatur. quae ipsis originalibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 23. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio poeceat hanc paginam etc. Siquis autem hoc nalis. attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, tertio nonas decembris, pontificatus nostri anno II.

+ Ego Sixtus Catholicae Ecclesiae episc. Papae subscr. De ventre matris meae tu es Deus protector meus.

+ Ego A. card. Farnesius, vice-cancellarius, episcopus Ostien.

subscriptiones.

- + Ego lac. card. Sabellus, episc. Por-
- + Ego Io. Ant. card. S. Georgii, episcopus Tusculanus.
- + Ego Io. Franciscus card. de Gambara, episcopus Praenestinus.
- 🕂 Ego Inn. Avalus card. de Aragon. episcopus Sabinensis.
- + Ego Marcus Siticus card. de Altaemps.
- + Ego Marcus Ant. card. Columna.
- + Ego P. card. Sanctacrucius.

Cardinalium

Dubium nos-

- + Ego frater Michael Bonel. card. Alex.
- + Ego Ludovicus card. Madrutius.
- + Ego Nicol. card. Senon. tt. S. Praxedis.
- + Ego Iul. A. Sanctorius card. S. Severinae.
- + Ego Hieronymus card. Rusticutius.
- Ego Io. Hieronymus card. Albanus.
- + Ego Hieronymus card. Simoncellus.
- 🕂 Ego P. card. Deza.
- + Ego Io. Antonius card. Caraffa.
- + Ego Io. Antonius card. SS. Quatuor.
- + Ego Io. Baptista card. S. Marcelli.
- + Ego Iulius card. Cananius.
- † Ego Antonius card. Salviatus.
- + Ego Augustinus card. de Verona.
- + Ego Vincentius card. Montisregalis.
- + Ego Philippus card. Spinola.
- + Ego Georgius card. Razivil.
- + Ego Scipio card. Lancellottus.
- + Ego Vincentius card. Gonzaga.
- + Ego Io. Baptista Castrucius, Signaturae iustitiae praesectus.
- + Ego Federicus card. Cornelius.
- + Ego Hippolytus de Rubeis card. Paviae.
- + Ego Decius card. Azzolinus.
- + Ego Hippolytus card. Aldobrandinus, maior poenitentiarius.
- + Ego Ferd. card. de Medicis.
- + Ego Philippus Vast. card. Camerarius.
- + Ego Andreas card. Battorius.
- + Ego A. card. Montaltus.

Dat. die 3 dec. 1586, pontif. anno II.

Seguitur declaratio dictae constitutionis.

randa.

§ 24. Sanctissimus D. N. dixit quod ctae bullae in cum in constitutione seu bulla Sanctitatis Suae alias super creatione sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium edita, volens diaconos cardinales, qui in sua vocatione permanserint, et in ministerio sui ordinis perseveraverint, majoribus honoribus prosequi, inter alia statuerit ut post tres vacationes sex ecclesiarum cathedralium, quibus episcopi cardinales praesunt, quarta vacatione alicuius ex eis occurrente, prior diaconorum cardinalium, qui praesens fuerit et in aetate legitima constitutus, vel si ille noluisset aut nequivisset assumi, sequens diaconus eisdem qualitatibus præ-

ditus, ad ecclesiam huiusmodi cathedralem, ut praefertur, vacantem, promoveretur, et ita deinceps servaretur, prout in eadem constitutione plenius continetur.

§ 25. Agnoscensque idem S. D. N. set excitari cirmentis suae in ea constitutione fuisse non diaconus carut novus vel forte paucos ante annos crea-dinalis debeat tus diaconus cardinalis, ad aliquem ex diaconatu antedictis episcopatibus seu ecclesiis, quibus quam possit seniores presbyteri cardinales praefici piscopatam, de solent, promoveatur, sed qui diu in suo quibus in dicta ordine et vocatione (ut verba eiusdem constitutionis aperte demonstrant) permanserit, et in ministerio sui ordinis perseveraverit, is tali ecclesiae praeficiatur; ac providere cupiens ne forte in futurum dubitari contingat de quanti temporis cursu perseverantia illa in diaconatus ordine et in ministerio intelligatur.

Declaratio di -

§ 26. Eadem Sanctitas Sua, in eodem eti dubii. consistorio suo secreto habito supradicta die, de venerabilium fratrum suorum S. R. E. cardinalium unanimi consilio et assensu, sua apostolica auctoritate, declaravit et decrevit ut prior diaconorum cardinalium, seu alius sive immediate seu successive sequens diaconus cardinalis, quarta occurrente vacatione, ut praemittitur, ad dictam ecclesiam seu episcopatum ex sex praedictis vacantem, assumi seu promoveri possit, exigi et requiri debere ut integros annos saltem decem, et non pauciores, in suo diaconatus ordine permanserit, et in illius ministerio perseveraverit, etiamsi numerus xiv diaconorum cardinalium non sit expletus, dummodo ad minus decem diaconi tunc existant, prout declaravit et decrevit.

§ 27. Ac sic in praemissis etc. per blata aliter iuquoscumque etc. etiam ipsos S. R. E. car-state. dinales etc. sublata eis etc. aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate. iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane quidquid secus etc. contigerit attentari similiter decrevit.

Datum Romae apud S. Petrum, die mercurii xxv novembris mdlxxxvi, in consistorio secreto.

## LXXVII.

Tolentini oppidi in provincia Picena in civitatem sublimatio, eiusque collegiatae ecclesiae in episcopalem erectio 1.

## Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Super universas orbis ecclesias, Eo disponente qui cunctis imperat et cui omnia obediunt, quamquam sine nostris meritis, constituti, levamus in circuitu agri dominici oculos nostrae mentis, more pervigilis pastoris inspecturi quid provinciarum et locorum quorumlibet statui congruat, ac desuper disponi debeat, unde, divino fulti praesidio, dignum, quin potius debitum, arbitramur, in irriguo militantis Ecclesiae agro novas episcopales sedes et ecclesias plantare, ut per huiusmodi novas plantationes popularis augeatur devotio, divinus cultus floreat, et animarum salus subsequatur, loca insignia, praesertim quorum incolae, benedicente Domino, multiplicari noscuntur, dignioribus titulis et condignis favoribus illustrentur, ipsique incolae honoratorum praesulum adsistentia, regimine et doctrina suffulti, in via Domini magis magisque in dies proficiant.

commendatio.

- § 1. Sane, attendentes oppidum Tolen-OppidiTolen tini, Camerinensis dioecesis, in agro Piceno, et territorio fructifero ac loco satis amaeno et pervio situm, admodum celebre, ac muris firmiter cinctum, plurium aedificiorum ornatu decorum, copioso incolarum numero habitatum, ac mille ad minus, ultra castra Colmurani sibi suppositi, focularia sive domus continere; ac in eo unam S. Mariae cum campanili, campanis, organo, choro, sacristia, plebano
  - 1 Ex hac civitate prodit S. Nicolaus Tolentinus nuncupatus, de cuius canonizatione et festivitate videre est in Eug. IV. const. xxxvi, Licet militans, tom. v, pag. 88.

Bull. Rom. Vol. VIII.

103

ac canonicis et aliis ad cathedralem ecclesiam requisitis, ac alteram eeclesiam collegiatam S. Iacobi, cum priore et canonicis, praeterea S. Catervii, S. Augustini canonicorum regularium, in qua eiusdem S. Catervii, S. Septimiae ac Sancti Bassi corpora reperiuntur, necnon S. Nicolai de Tolentino nuncupati, fratrum eremitarum eiusdem S. Augustini, in qua existit unum brachium incorruptum et corpus eiusdem S. Nicolai, qui ob vitae sanctimoniam, in vita et post eius obitum miraculis coruscans, numero sanctorum meruit adscribi, cuius etiam festum nuperrime in toto Statu Ecclesiastico celebrari et custodiri mandavimus. Ad haec S. Francisci fratrum Minorum Conventualium, et S. Mariae Cisoloni fratrum Minorum de Observantia, ac S. Petri fratrum 1 Cappuccinorum nuncupatorum, necnon S. Hieronymi fratrum eiusdem S. Hieronymi ac S. Agnetis monialium S. Clarae Ordinum monasteria et regulares domos ac quamplures alias ecclesias, ac duo hospitalia pro pauperibus et infirmis recipiendis satis commode extructa adesse, et ex eo cardinales, episcopos, referendarios et strenuos milites, capitaneos et duces generales Status Ecclesiastici aliosque illustres et egregios ac religione et doctrina praeclaros viros prodiisse.

§ 2. Nos, cupientes oppidum Tolentini praefatum, cuius, dum cardinalatus ho- Oppidi Tolennore fungeremur, protectores et fautores et beneficiis fuimus, cuiusque dilectos filios commu- dioeccesis Camerinensis sanitatem et homines singulari dilectione paratio. prosequimur, necnon collegiatam ecclesiam S. Mariae huiusmodi dignioribus titulis ac nominibus decorari, habita super his cum fratribus nostris deliberatione matura, de illorum consilio et assensu ac de apostolicae potestatis plenitudine, ad omnipotentis Dei laudem et gloriam, ac eiusdem Beatae Mariae Virginis honorem et christifidelium devotionis augmentum,

1 Minorum, Cherub. (R, T.).

oppidum et castrum huiusmodi ac villas comitatus Tolentini eorumque territoria a dicta dioecesi, cui in spiritualibus subiecta sunt, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo separamus et dismembramus, illaque separata et dismembrata, ac illarum incolas, habitatores, ecclesiarum rectores, beneficiatos, priores et alios inibi beneficia ecclesiastica obtinentes, monasteria, domos regulares aliaque pia loca omnia ab omni iurisdictione episcopi Camerinensis necnon solutione decimarum eidem episcopo per eos debitarum de cetero facienda, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo, eximimus et liberamus.

concessio privilegiorum.

- § 3. Insuper oppidum Tolentini in ci-Electio eius- vitatem Tolentini, et collegiatam ecclecivilatem, et e- siam S. Mariae huiusmodi in cathedralem, us ecclesiae sub invocatione eiusdem S. Mariae, ac in cathedralem, et ea dignitatem, sedem et mensam episcopalem pro uno episcopo Tolentino nuncupando, qui eidem ecclesiae Tolentinae praesit, ac iurisdictionem episcopalem habeat et exerceat, cum omnibus privilegiis, honoribus, iuribus et insignibus debitis et consuetis, ac quibus alii episcopi de iure vel consuetudine aut alias quomodolibet in spiritualibus utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere quomodolibet poterunt in futurum, necnon plebaniam illius in archidiaconatum, qui inibi dignitas maior post pontificalem existat, eisdem auctoritate et tenore similiter perpetuo erigimus et instituimus, ipsamque ecclesiam sic in cathedralem erectam Sedi Apostolicae immediate subiicimus, ac sub protectione Bb. Petri et Pauli apostolorum suscipimus.
- § 4. Praeterea canonicis eiusdem eccle-Concessio al- siae sic in cathedralem erectae, ut almumutarum pro canonicos aliarum cathedralium cathedralis. ecclesiarum deferri solitas, deferre libere et licite valeant, auctoritate et tenore praedictis, pariter perpetuo indulgemus.

5. Ipsamque ecclesiam sic in cathe- Unio dicti epidralem erectam cum ecclesia Maceratensi scopatus cumeunimus, ita ut pro tempore existens epi- ceratensi. scopus Maceratensis sit ambarum ecclesiarum unitarum huiusmodi episcopus, et, licet vocetur episcopus Maceraten., tamen in litteris et expeditionibus pertinentibus ad civitatem et dioecesim Tolentini, ordinarie se suscribere debeat episcopus Maceratensis et Tolentinus.

§ 6. Teneaturque retinere unum vi- Vicarius excarium in dicta civitate Tolentini qui Tolentini, qui non recognoscat superiorem, nec ab eo solum episcopum in superihabeatur recursus ad vicarium dictae ci- orem recognovitatis Maceratensis, sed tantum ad ipsum episcopum.

- § 7. Eidemque ecclesiae Tolentinae sic Assignatio doin cathedralem erectae, pro illius mensae tis. episcopalis dote, redditum annuum quadringentorum scutorum monetae Marchiæ per episcopum Tolentinum propria auctoritate percipiendum, de semestri in semestrem, et in fine cuiuslibet semestris, vel in fine cuiuslibet mensis pro rata, arbitrio ipsius episcopi, quam praefata communitas Tolentini eidem ecclesiae sic in cathedralem erectae super redditibus molendini ipsius communitatis, quousque tot praedia ipsa communitas emat et eidem ecclesiae sic in cathedralem erectae consignet, quorum fructus ad dictam summam quadringentorum scutorum ascendant, constituerunt et assignarunt, ac domum contiguam dictae ecclesiae Tolentinae, pro usu et habitatione ipsius episcopi Tolentini applicamus.
- § 8. Ac ipsi ecclesiae sic in cathedralem erectae civitatem Tolentini, eiusque inco- praesinitio, et cleri assignalas et habitatores pro civitate et civibus, necnon terras, villas et castrum Colmurani praefata eorumque territoria pro eius dioecesi, ac etiam clerum et populum civitatis et dioecesis Tolentinae pro clero et populo, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo assignamus.

Dioecesis

An. C. 1586

nas, circa immo-

rogatoriae.

§ 9. Decernentes ex nunc irritum et i Decretum ir- inane si secus super his a quoquam, quaritans. vis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 10. Non obstantibus Lateranensis Clausulae de- concilii novissime celebrati, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri prohibentis, aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon dictae S. Mariae et Camerinensis ecclesiarum praedictarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis ac litteris apostolicis, illis earumque praesulibus, capitulis et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, etiam motu proprio ac consistorialiter et alias in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, eorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Sanctio poena-

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo sexto, quarto idus decembris, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 10 dec. 1586, pontif. anno II.

### LXXVIII.

Reformatio circa immoderatos sumptus, qui in alma Urbe fieri consueverunt, circa vestes, dotes, ornamenta, indumenta et convivia 1.

## Sixtus Papa V, motu proprio, etc.

Cum in unaquaque bene et recte instituta republica et civitate, soleat sumpti-

1 Similem reformationem vide in Pii V, const. LIX, Quoniam, tom. VII, pag. 596.

bus civium et privatorum hominum mo- Pontifex iste deratio aliqua adhiberi, idque non solum ga almam Urredundet in utilitatem singularum perso-bem affectu, et ex causis hic narum et familiarum, ne hac de causa, expressis iusimminuto patrimonio sive re familiari ab-ribus populi Rosumpta, ad paupertatem redigantur, et mani, ul reforplurima exinde damna et pericula prove-rent opportuniant, sed etiam ad universam rempubli- deratos sumcam pertineat, cuius interest cives habere locupletes; et ne privati rebus suis male utantur, praecipue hoc ipsum observandum est in hac alma Urbe nostra, ex qua tamquam ex communi omnium patria, frugalitatis, modestiae ac bonorum morum exempla ad exteros manare convenit, ut quae tot donis ac praerogativis excellit, eadem optimis institutis, legibus et consuetudinibus sit temperata, sicuti iam inde a priscis etiam florentis reipublicae saeculis, mox imperatorum, ac deinceps posterioribus Romanorum Pontificum, praesertim felicis recordationis Clementis VII, Pii IV et Pii V praedecessorum nostrorum, temporibus, in eadem Urbe Roma complures leges ac statuta de sumptibus immoderatis coercendis, salubriter edita fuerunt. Quae cum successu temporum minime fuerint observata, et hac etiam tempestate, tum in constituendis dotibus puellarum, quae in matrimonium collocantur, tum in supervacaneis plerumque et minime decentibus ornamentis, tam circa mundum muliebrem, quam circa indumenta etiam virorum, tum in conviviis et aliis huiusmodi rebus, superflui ac pro modo facultatum excessivi sumptus fiant. Idcirco, pro eo quem gerimus erga eamdem nostram civitatem illiusque populum paternae dilectionis affectu, in primis nobis cordi fuit huiusmodi abusus, antequam latius serpant, de medio tollere, et, exemplo nostrorum huiusmodi praedecessorum, similibus remediis uti. Ideoque dilectis filiis Camerae eiusdem Urbis ac populi Romani conservatoribus et magistratui commisimus et l mandavimus ut ad moderandos sumptus huiusmodi opportunas conficerent reformationes.

derunt.

- § 1. Qui, mandato nostro parentes, Illi hanc refor- una cum civilibus aliquot ex unaquaque mationem sta-tuerunt, et Sum- dictae Urbis regione ad id deputatis, eas mo Pontifici de- praesentium temporum conditioni et moribus accommodatas composuerunt, ac postea, tam a magistratu quam a deputatis praedictis subscriptas, nobis praesentarunt.
- perfecerunt.
- § 2. Nos vero, cupientes rem ipsam Bi cardinales accurate et debita circumspectione abet alii ab eo-dem Pontifice solvi, dilectis filiis nostris Iulio Antonio deputati eam S. Bartholomaei in Insula S. Severinae, necnon Scipioni S. Simeonis Lancellotto, ac Henrico S. Pudentianae Caetano, mox, istis duobus ultimo dictis absentibus, Hippolyto S. Pancratii Aldobrandino, ac novissime Antonio Mariæ Salviato S. Mariae in Aquiro, titulorum presbyteris cardinalibus nuncupatis, dedimus in mandatis ut easdem reformationes diligenter reviderent et examinarent; qui postmodum, convocatis dicto magistratu, quatuor praelatis utriusque signaturae nostrae referendariis Romanis, et septem ex dictis per singulas regiones deputatis, saepius insimul hac de causa respective congregati, eisdem reformationibus diligenter excussis ac sigillatim examinatis, alia emendarunt, alia explanaverunt, nonnulla addiderunt, easque in meliorem ordinem redactas nobis exhibuerunt. Ac demum cum huiusmodi reformationes, in privato publicoque consilio eiusdem populi propositae nuper et perlectae fuerunt.

formationem.

§ 3. Nos, cupientes illas inviolate ob-Confirmat mo- servari, motu etc. simili et ex certa nodo idem Ponti-fex dictam re- stra scientia, reformationes ipsas, prout inferius descriptae sunt, cum omnibus et quibuscumque in eis contentis, auctoritate apostolica, perpetuo approbamus et |

confirmamus, illisque perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus, easque præsentis scripti patrocinio communimus, omnesque et singulos iuris, facti et solemnitatum, etiam substantialium, in eis forsan omissarum defectus, siqui intervenerint, supplemus, et pro illarum subsistentia firmiori, quaecumque in praedictis reformationibus continentur, de novo eadem auctoritate perpetuo statuimus et ordinamus, ac omnes et quascumque personas utriusque sexus, cuiusvis status, gradus, conditionis et præeminentiae fuerint, in eadem Urbe habitantes, etiam advenas et curiales, ad earumdem reformationum observationem teneri, et illis omnino obligari decernimus et declaramus.

§ 4. Necnon dilectis filiis eiusdem Ur- Executores rebis gubernatori et senatori ac conserva- formationis de-putat, et iuristoribus praedictis, nunc et pro tempore dictionem eisexistentibus, in solidum districte praecipiendo mandamus ut tam gubernator et senator praedicti et eorum quilibet, quam etiam ipsi conservatores curent et faciant reformationes huiusmodi perpetuo et inviolabiliter observari, et ad illarum executionem, etiam quoad poenas, sine ulla spe remissionis, procedi. Volentes nihilominus ut cuiusvis curiae aut tribunalis dictae Urbis executores, quascumque utriusque sexus personas, quas huiusmodi reformationibus contravenire deprehenderint, notare, ac dictis iudicibus deferre et denunciare.

§ 5. Necnon decernimus quod huius. Clausulas praemodi nostri motus proprii sola signatura ponit; sufficiat, isque, etiam non registratus, in iudicio et extra illud plenam fidem faciat. regula contraria non obstante. Et quod inferius descriptis reformationibus ac praesenti nostro motui proprio ac dispositioni etiam per nos et successores nostros numquam sufficienter derogatum censeatur, nisi prius accedente expresso

consensu eorumdem conservatorum pro tempore existentium et ipsius populi in consilio publico congregati, ac deinde publica signatura nostra proposita per aliquem referendarium supplicatione, cum huiusmodi nostri motus proprii insertione, per supplicationem aut alium motum proprium, nostra seu Romani Pontificis pro tempore existentis manu signatum, derogatio fuerit concessa, et quod dem motus proprius, una cum dictis reormationibus, manu scriptus sive impressus, reponatur et perpetuo retineatur post libros statutorum Urbis, inter alias eiusdem Urbis et Camerae populi Romani reformationes, privilegia et indulta quae in eorum proprio volumine continentur.

- § 6. Quodque eiusdem motus proprii Transumptis et reformationum transumptis, etiam inipressis, manu alicuius notarii publici subscriptis et sigillo gubernatoris aut senatoris vel conservatorum praedictorum vel alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem fides adhibeatur, in iudicio et extra, quae ipsis originalibus huiusmodi adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.
- § 7. Ac quod in Palatii Capitolini, con-Forma et ef- servatorum eorumdem ac audientiae caufectus publicandi haius consti- sarum Palatii Apostolici valvis et in acie Campi Florae, dimissis inibi copiis, affixae omnes et singulos ita afficiant et arctent, ac si illis personaliter intimatae fuissent.

ritans.

tutionis.

§ 8. Sicque in praemissis et infrascri-Decretum ir- ptis omnibus et singulis per quoscumque iudices et commissarios et causarum Palatii Apostolici auditores et sanctae R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; irritumque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate,

scienter vel ignoranter, contigerit atten-

§ 9. Non obstantibus constitutionibuet ordinationibus apostolicis; aliisque dis rogatoriae. ctae Urbis reformationibus, statutis, consuetudinibus, etiam novissime editis, inramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem conservatoribus et aliis magistratibus, populo, civibus et incolis aut ceteris personis, in genere vel in specie, quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Fiat, motu proprio. F.

Papas anhacr.

Datum Romae apud Sanctum Marcum decimo kalendas ianuarii, anno secundo.

Dat. die 23 dec. 1586, pontif. anno II.

Seguitur tenor dictae reformationis.

Riforma del vestire, delle doti e d'altre spese, da osservarsi in quest'alma Città di Roma, da ciascuna persona di qualsivoglia stato, grado, condizione o preeminenza si sia, fatta per ordine di Nostro Signore dalla congregazione de'deputati da Sua Santità.

## Modo da osservarsi nel vestire degli uomini.

In primis non sia lecito di portar nelle Moderatio cirberrette o cappelli medaglie, nè gioie, nè ca vestos vireperle, nè vere nè false, nè puntali, nè rosette, nè altro ornamento d'oro o d'argento, nè buono nè falso, nè piume, nè pennacchi, nè ricami, nè smalti, eccetto un cordon di velo o di seta intorno.

Item, non sia lecito di portar collane al collo, se non à cavalieri di alcun' Ordine Militare, o altri fatti da principi,

per portare attaccata la croce o medaglia.

Item, non sia lecito di portar camiscie lavorate d'oro o d'argento.

Item, non sia lecito di portar giubbone con altra guarnizione, eccetto che con imbottitura di seta semplice, distesa per traverso o per lungo senz'altro lavoro, e si possa trinciare con taffetta sotto.

Item, non sia lecito in saio, casacca, colletto o simile sorte di vestimenti di panno o di drappo, mettere altra guarnizione, che una banda intorno alli busti, maniche e falde di drappo non proibito, larga al più un terzo di palmo per di fuori o dentro, overo un rivetto o passamano o frangetta o trina di seta mezzo dito larga intorno all'estremità, la qual banda non possa aver più di sei imbottiture, e si possa compartire in tre liste o rivetti al più con due imbottiture per ciascuno, con le mostre di ermesino o taffettà, nè sia lecito di portar bottoni, nè puntali d'oro, nè d'argento, nè di gioie, nè di perle, vere nè false, nè si possa foderare d'altro drappo, che di taffettà schietto, e non si possa mettere drappo sopra drappo, eccetto che taffettà o ermesino nell'estremità.

Dichiarando che li drappi proibiti s'intendano tutti quelli ne' quali entra oro o argento, buono o falso, e tanto tessuti quanto non tessuti.

Item, non sia lecito di portar nella cappa altra guarnizione che una banda intorno, di dentro o di fuori, di drappo non proibito, largo mezzo palmo al più, nella quale non si possano fare più di sei imbottiture, con un passamano o frangetta o trina intorno alla estremità, la qual banda possa compartirsi in due o trè liste o rivetti, con due imbottiture per ciascheduna, e la cappa, cappotto, tabarro o feraiolo non possano esser foderati d'altro che di roverso o taffettà o di pellinon

proibite, le quali pelli proibite s'intendano zebellini, lupi cervieri, armellini e martore, eccettuata la cappa, la quale possa esser foderata di velluto, senz'altra guarnizione.

Item, non sia lecito usare calzoni o cosciali di drappi proibiti, nè in quelli oro o argento, buono o falso, nè ricamo o intaglio di sorte alcuna, nè disegno di ricamo, ma possano usarsi li cosciali con trinci di drappo non proibito, schietti, senza sorte di alcun' altro ornamento, che della fodera di tutto il cosciale di raso, dobletto, toletto, ermesino o taffettà, e così li cosciali di drappo non proibito, purchè non sia seta sopra seta.

Item, nelle calzette di seta o ligacci non si possa portare oro o argento, vero nè falso.

Item, non sia lecito nelle scarpe di velluto portare trapuntatura di seta d'altro colore che quello delle scarpe, nè farvi altra sorte d'ornamento.

Item, le cinte delle spade non si possano portare se non di corame o di velluto, senza ricamo e senza oro o argento, vero o falso, nè smalto, ma possano ben le fibie esser indorate o inargentate; e similmente le guarnizioni delle spade.

Item, perchè non solo nel vestir delle proprie persone, ma ancora nelle livree dei servitori ed ornamenti de' cavalli si eccede in molte spese, per questo si proibisce il vestir servitori, staffieri o paggi di casacca, saio, colletto, giubbone, cappotto, cosciali, calzoni di qualsivoglia drappo di seta, ma se li possa permettere una banda di drappo, overo al più due bande di drappo, che non eccedano un terzo di palmo intorno alla cappa, cappotto, casacca, saio, colletto o calzoni con una trina o passamano schietto senz'altro ornamento. E si proibisce inoltre che non si possano vestire di li-

e paggi.

Item, non sia lecito di portare gualdrappa o coperta di velluto, nè di panno che sia guarnita di velluto, eccetto che d'una frangia o trina di seta nell'estremità.

Item, nelle selle di velluto non si possa portare guarnimento d'oro o d'argento, vero o falso, nè ricamo, eccetto frange, trina o passamani di seta del medesimo colore.

Item, non possano portare finimenti di cavalli se non di corame senza fiocco di sorte alcuna, nè manco miniati d'oro o d'argento, non proibendo che le fibbie, borchie, briglie, sproni o staffe possano esser indorate o inargentate.

# Modi da osservarsi nel vestir delle donne. e prima dell'abito delle spose.

Non sia lecito alle spose di portare in testa, nè ciussi, nè siori, veri nè artificiosi, Moderatio cir- nè ricci finti, nè piume, nè pennacchi, nè magnoselle, nè altra simil portatura alta, ma debbano portar la tela o panno listato, che arrivi alla fronte al principio dei capelli, ancorchè vadino in cocchio.

> Item, non possano portare altri ornamenti in testa che perle ad oncia, ed una fronzetta di gioie e perle, che non ecceda il valor di ottanta scudi.

> Item, non possano portare pendenti da orecchia con gioie, eccetto che conperle o d'oro smaltato.

> Item, non possano portare camiscie, colletti nè altre cose lavorate d'oro o d'argento, eccetto li fazzoletti.

> Item, non possano portar guanti profumati, ma solamente lavati d'acque odorifere.

> Item, non possano portare più d'uno

vrea più di quattro persone tra servitori | due non passino il valor di cento cinquanta scudi.

> Item, non possano portare maniglie alle braccia ornate di perle, camei o qualsivoglia altra sorte di gioie.

> Item, non possano portare cannacche nè corone di profumo nè d'altra sorte al collo, nè traverso le spalle, nè alcuna sorte di banda, eccetto che al collo un vezzo di perle di un filo solo, il cui prezzo non passi scudi trecento, o catena d'oro senza gioie, che non ecceda il valore di settanta scudi.

> Item, non possano portare cintura con gioic o con perle, nè che la fattura ecceda trenta scudi.

> Item, nelle vesti o zimarre di drappo non possano portare altra guarnizione d'oro o d'argento, vero o falso, largo più d'un dito tanto nelli busti, quanto nell'estremità; nè possano aver vesti, nè zimarre trinciate nè ricamate; e similmente non possano portar pianelle con passamano d'oro o d'argento, vero o falso.

> Item, non possano farsi nè portare più d'una veste d'oro o d'argento semplice, schietto, non trinciata nè ricamata, e senza guarnizione, eccetto che di una pistagna distesa o trina larga mezzo dito al più nell'estremità.

> ltem, non possano portare la veste con strascino che passi un palmo.

> Item, non possano portare sottane d'oro o d'argento, ne dove sia in qualsivoglia modo oro, argento, vero o falso, o sorte alcuna di guarnizione, eccetto una o due liste o una trina di seta, larga al più mezzo dito, al busto, maniche ed estremità.

> ltem, nelle vesti non possano portare rosette, bottoni o puntali d'oro nè d'argento, nè gioie, nè perle, vere o false, o smalto.

Item, non possano portar vesti, zimarre, overo due anella nelle dita, che ambi- | traverse, panni da testa o qualsivoglia al-

ca vestes spongarum.

tarum.

tra sorte di rete, eccetto cuffie, colletti e i panni di spalle.

Item, non possano portare berretta, ma solamente il cappello, con un passamano o trina d'oro o d'argento intorno, senza piume o ricamo, senza puntali, rosette, medaglie o gioie, vere o false.

Item, non possano portar veli o buratti transparenti senz'altra veste di sotto.

Item, non possano andare in maniche di camiscie per Roma, nè a piedi nè in cocchio.

Dichiarando che l'esser sposa s'intenda per due anni dal giorno che sarà andata a marito, e non più, per tutto il qual tempo possa portare li sopradetti ornamenti, il qual passato, sia obbligata di mettersi in panni.

ltem, che tutto quello che è proibito alle spose, s'intenda ancora esser proibito alle zitelle di qualsivoglia età, alle quali in oltre si proibiscono ancora le gioie, vere o false, le vesti d'oro o d'argento, vero o falso, ricami ed intagli.

# Dell'abito delle maritate messe in panni.

Si ordina e dichiara che tutto quel che Moderatio cir- è proibito, come di sopra, alle spose, s'inca vestes mu-tterum coniuga. tenda espressamente proibito, ancora alle maritate messe in panni.

> Item, a nessuna donna maritata e messa in panni sia lecito di portare alcuna veste o sottana o zimarra di drappo, nè trincio, nè ricamo, nè intaglio, nè guarnizione d'oro nè d'argento, vero o falso, eccetto crespone o buratto doppio, nè transparente.

> Item, non possano portare alcuna sorte di pendenti all'orecchie, ne cannacca nè catena di gioie o d'oro, nè cintura d'oro o di gioie o di smalto, nè corone di profumo, nè al collo, nè alla cintura, nè in mano, eccetto che quando anderanno a nozze o a feste un vezzo di perle di un filo solo del prezzo come di sopra.

Item, non possano portare fazzoletti o colletti lavorati d'oro o d'argento, vero o falso, o di seta di colore.

Item, nelle vesti di sopra o zimarre non possano mettere altra guarnizione che una pistagna, trina o passamano negro o pavonazzo, che non sia largo più di mezzo dito, e solamente intorno alli busti, maniche ed all'estremità.

Item, non possano portar pianelle con alcuna sorte di ornamento, ma semplici, con un passamano di seta.

Item, non possano andar fuori di casa, nè a piè nè in cocchio, senza portar sopraietto o panno listato, steso e senza pizzo.

Item, andando a nozze ed a feste, possano portar le camiscie lavorate di seta di un color solo, ed una veste di drappo semplice.

#### Del vestire ed abito delle vedove.

Non sia lecito alle vedove di portare al- Moderatio cirtri panni che roggi o tinti di colore, che bitum vidusnon sia più oscuro che roggio, ed il panno rum. listato non avanzi fuori della fronte più che uno o due dita, e le lor vesti vedovili siano senza busti, e se sono aperte al petto, abbino la pezzetta roggia sotto con il panno di spalla di sopra, e conlacinta solita di tela bianca; e le lor vesti siano semplici, senza ornamento o guarnizione di sorte alcuna, e le maniche delle vesti siano di maniera che non si possano vedere le maniche delle sottane, eccetto se le dette maniche fussero nere.

#### Moderazione delle Doti.

Sebbene altre volte fu fatto particolar Moderatio dostatuto sopra la moderazione delle doti, frequentissie quello confirmato per motu proprio dalla me dantur masanta memoria di Papa Pio quinto, non- praevia supplidimeno non essendo nella debita osser- catione et gravanza, massime per domandarsene conti-

tia Papae.

nuamente derogazione, e tuttavia aumentandosi le dette doti, per provedere con nuova moderazione, conveniente à questi tempi, à tal eccesso, che è causa di molti disordini e inconvenienti, ed ha molto bisogno di reduzione.

Si ordina che nessuna persona, di qualunque stato, grado o preeminenza si sia. ardisca nè presuma constituire, promettere, pagare, ricevere, ancorchè la donna fosse erede, tanto in denari contanti. quanto in argento, oro, gioie, provenzioni o altre cose, eziamdio mobili e semoventi, ragioni ed azioni, dote ed acconcio, in una o più volte, che passi o ecceda, e computata eziamdio cassa bianca, bacile e boccale, la somma di scudi cinquemila e cinquecento di moneta, à ragione di dieci giuli per scudo, nè sia lecito a questo contravenire per alcun patto o consentimento, etiam giurato, da farsi per li contraenti ed altre persone terze, per causa ed occasione di accrescer somma dotale, constituir pegno o in qualunque modo far fraude à questa ordinazione, ad effetto che il marito o la donna o altri per essi vengano ad aver più della detta somma di scudi cinquemila, e cinquecento, in alcun modo o via, diretta o indiretta, alla pena di mille scudi simili, da incorrersi per ciascuno che contrafarà, e da applicarsi per la quarta parte all'accusatore, qual sarà tenuto secreto, l'altra parte all'essecutore, e per il resto alla fabrica del palazzo de'conservatori della Camera di quest'alma città di Roma; e nientedimeno, pagata o non pagata la detta pena, tutto quello che oltre la detta somma si desse, overo ancora con intervento di terze persone, sotto qual color si sia di donazione, parafreno o altro titolo, etiam in persona della donna, qual similmente si proibisce sotto la pena predetta, ipso facto sia applicato alla fabrica del palazzo delli conservatori. Ed ancora si

ordina che colui che constituisce, dà ovvero promette in alcun modo oltre la somma predetta, o suo erede o successore, ovvero la donna, per la quale fusse data per verun tempo, venendo in caso della restituzione, non possa ridomandare il soprapiù, ed abbi perduta ogni azione, che in ciò e sopra ciò gli competesse, e detto soprapiù s'applichi ipso iure alla fabrica predetta, come di sopra; e che tutti simili contratti o private scritture, quali sopra ciò si facessero, siano quanto alla detta quantità eccessa, ipso iure nulli et invalidi, e per vigore di essi non se ne possa fare alcuna esecuzione, quanto alla quantità eccedente li scudi cinquemila e cinquecento. Ancora si proibisce à tutti e singoli notari che non ardiscano nè presumano rogarsi d'alcun istromento qual sia contra la proibizione soprascritta, nè far scrittura, o che si riferisca à quella cedola privata, o qualunque altra scrittura o arbitrio d'uomo, sotto pena del falso e di scudi duecento per ciaschedun di loro che contrafarà, d'applicarsi come di sopra, e detti contratti siano nulli ed invalidi ipso iure et nullius fidei; ed essi notari s'intendano nondimeno privati in perpetuo de' loro offizi; e similmente si proibisce che nessuna persona possa in ciò come mezzano intravenire, o altrimente presuma far cedola privata, ovvero esser testimonio in contratto o cedola, che fusse contra la proibizione predetta, alla detta pena da incorrersi ed applicarsi come di sopra. Si ordina ancora che nelle soprascritte proibizioni e pene siano compresi baroni, cortigiani o forastieri, che apparenteranno con Romani, tanto originari come fatti cittadini e incoli di Roma, ancorchè siano chierici, tanto dando e promettendo quanto ricevendo e stipulando, ovvero come mezzano, notaro, testimonio, fideiussore e promissore, o in qualunque altro modo s'intronationum

nuptlis.

mettano, purchè uno delli consorti, cioè, o sposa o marito, o sposo o moglie sia Romano originario, ovvero fatto cittadino o pure incola di Roma.

#### Moderazione del donare nelle nozze.

Non sia lecito à padre o madre o altra Moderatio do- congiunta persona della sposa donare allo sposo o ad altri per lui, direttamente o indirettamente, nel tempo della subarrazione o prima o poi, alcun vaso, bacile o boccale, coppa, nappo, catena o altro dono, tanto d'oro come d'argento, denari, gioie, perle, drappi o altra cosa, eziamdio non simile, alla pena di scudi cinquecento, e perdita delle robbe, d'applicarsi come di sopra.

> Item, a nessuna persona, senza eccezzione di parente alcuno, sia lecito nel giorno ed atto dell'arraglia o publicazione del contratto del matrimonio per verba de praesenti, nè inanzi, donare cosa alcuna di qualsivoglia sorte alla sposa; ma, passato il detto giorno, sia lecito solamente alli parenti sino al secondo grado di consanguinità ed affinità, computato secondo il ius canonico inclusive.

> Item, non sia lecito allo sposo mandare alla sposa in Natale alcun presente in robbe che ecceda il valore di scudi venti.

> Item, non sia lecito allo sposo donare alla sposa più di due vesti, le quali però non siano di drappo proibito.

#### Moderazione de' banchetti e conviti.

Volendo anco limitar le soverchie spese Moderatio cir- che sono introdotte nel far nozze e banca convivia. chetti:

> Si ordina che non sia lecito ad alcuno che farà nozze o banchetti, dove siano più di dieci persone, dare altro che l'infrascritte vivande, cioè un' antipasto di

cose fredde, e una portata in tavola di cucina d'arrosto e d'allesso insieme, nella quale non si possano dar pavoni nè lavori di pasta, nè più di tre sorte di carne, e di tre sorte di ucellami, e dandosi polli d'India non si possa dar fagiani, ed essendo fagiani non si possa dar polli d'India, e si possa dare un altro servizio di credenza, una sorta di confezione con frutti, cialdoni e ciambelette, torte e cose simili, nè si possa mettere oro, argento nè muschio in altro che cotognate, o fiori.

E si proibisce ancora per occasione di battesimo, far colazione, che ecceda dieci scudi di spesa.

#### Moderazione de' letti nuziali.

Non sia lecito ad alcuna persona per moderatio ciroccasione di nozze o di donne di parto, ca lectos nucomprare o far di nuovo letto, che ecceda il valore di scudi duecento; si permette però che chi al presente li hà in casa fatti possa adoprarli.

## Proibizione nel donare, nel farsi i compari e comari.

Non sia lecito al compare o comare di Probibilio dofare alcuna sorte di presenti nè al com-nandi in pare nè alla comare nè al putto, così nel commatres. Battesimo come nella Cresima, sotto pena della perdita del dono à chi lo riceve, e della valuta di esso à chi lo dona.

#### Moderazione de' cocchi.

Non sia lecito ad alcuna persona alli moderatio circoschi o carrozze, che farà di nuovo, far ca currus. coperte, matarazzi, cuscini, spalliere e copertine de'cavalli, se non di panno o feltro o corame semplice, con frangia sola nell'estremità, senz'alcuna sorte di drappo per fodera di dentro, e li finimenti de'

cavalli non possano coprire di cosa alcuna, ed il cocchio non possa avere indoratura manco ne'pomi.

E perchè sarebbe di molta spesa a chi si trova il cocchio o carrozza già fatti l'avere a rifarli subito di nuovo, conforme alla presente riforma, se li concede che possa servirsene, sinchè siano consumati, non ostante detta riforma, nè sia lecito di farli di nuovo dopo la publicazione della presente riforma, se non nel modo suddetto.

## Moderazione de' funerali.

Non sia lecito all'essequie di accom
Moderatio cir- pagnare il morto alla chiesa con più di
tre servitori vestiti semplicemente di
lutto.

Non sia lecito ad alcuna donna nel giorno dell'essequie di star nella medesima stanza nella quale starà il corpo del defunto, e si esorta ciascuna di portar quell'abito modesto che si conviene e richiede in tal atto di condoglienza.

# Delle pene de' trasgressori della presente riforma.

Si notifica à ciascuno che le pene delli contravenien-trasgressori della presente riforma saranno, per ciascuna volta che si contraverrà, la perdita delle robbe, delle quali sara contravenuto, et inoltre di cento scudi d'applicarsi, la quarta parte all'accusatore, qual sara tenuto secreto, e li tre quarti alla Camera del Popolo.

Dichiarando che nel trasgredire, che si farà da alcuna gentil donna maritata contro la presente riforma, l'essecuzione si farà contro i lor mariti, la qual pena si esigerrà irremissibilmente, ed anderà a diminuzione della lor dote.

Ed acciochè la sopradetta riforma si osservi inviolabilmente da ognuno, e si

tolga ogni occasione che potesse farli impedimento, si commanda espressamente a tutti gl'orefici, sarti, banderari, setaroli, ricamatori e ad ogn'altro artista che dalla publicazione della presente riforma nessuno ardisca far lavoro diverso della sopradetta riforma, nè manco trovare o mettere in uso alcuna maniera d'invenzione o lavoro nuovo, di seta o di bottoni o di cuscitura, quali insino adesso non siano stati usati, sotto pena di tre tratti di corda e scudi venticinque, e la perdita del loro lavoro per ciascheduna volta che contraverrà, la qual pena s'applicherà come di sopra, e si eseguirà irremissibilmente.

Dichiarando che le sopradette riforme solamente sopra li vestimenti già fatti si abbiano da osservare, passati sei mesi dopo la publicazione della presente riforma, e nel resto dopo il giorno della publicazione sopradetta.

E che le vesti, sottane e zimarre di donne ed altri abiti proibiti, che si trovano già fatti, si possano fare acconciare per li figlioli e figliole sin' all'età di dieci anni.

E per dar tempo à forastieri, che possano accommodare e pigliare recapito degl'abiti e vestimenti che si trovano già fatti, si dichiara che passati li sei mesi sopradetti, alli forastieri che verranno per divozione o per altri negozi, si concede tempo di un altro mese di poter accomodare li suoi abiti, secondo la presente riforma.

E per osservanza della presente riforma, si ordina al senatore e conservatori in solidum pro tempore esistenti, i quali abbiano cura che si metta in essecuzione quanto in essa si contiene, e se gli da sopra di questo in ogni caso delli sopradetti, piena autorità di procedere e far eseguire le pene sopradette contra li trasgressori.

Marcellus Niger, deputatus. Sebastianus Varus, deputatus. Ego Hieronymus Alterius, deputatus. Marius Matthaeus, deputatus. Andreas Vellius, deputatus. Stephanus Paparonius, deputatus. Hieronymus Picus, deputatus.

Io. Dominicus Ninus, conservator. Livius Attracinus, conservator. Mercurius Amadeus, conservator. Petrus Benzonus, prior.

#### LXXIX.

Ampliatio congregationis sub invocatione Annunciationis Beatac Mariae Virginis, alias in Urbe institutae, pro scholaribus insistentibus Studiis collegii Societatis Iesu institutae, ad quoscumque alios etiam non studentes; et facultas alias congregationes aggregandi eisque indulgentias communicandi.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei. ad perpetuam rei memoriam.

Procmium.

Superna dispositione, cuius inscrutabili providentia ordinationem suscipiunt universa, in supereminenti apostolicae dignitatis specula, meritis licet imparibus constituti, et pia et salubria christifidelium vota, quae ad confraternitatum seu sodalitatum, praesertim in hac Urbe nostra rite institutarum, laudem et gloriam, cum animarum salute tendere dignoscuntur, libenter exaudimus, ipsasques confraternitates, seu sodalitates condignis titulis extollimus, ac álias desuper disponimus, prout in Domino conspicimus eisdem christifidelibus salubriter expedire.

§ 1. Alias siquidem pro parte dilecti instituit congre- filli Claudii Aquavivae, praepositi generagationem pro exteris schola- lis Societatis Iesu, felicis recordationis Gresia collegii so- gorio Papae XIII, praedecessori nostro, ex-

posito externos scholares ad collegia eius- cietatis lesu de dem Societatis etc. 1

§ 2. Cum autem, sicut exhibita nobis nuper pro parte dicti Claudii praepositi eedem collepetitio continebat, ex congregationibus seu lum scholarium, sodalitiis huiusmodi, novi in dies atque rum erigi oporeo maiores, quo plures sunt sodales, fru-tet congregactus provenire noscantur, et in multis collegiis, pro sodalium frequentia ac disparitate, opus fuerit non unam tantum, sed plures in eodem collegio congregationes huiusmodi instituere, quin etiam in eisdem collegiis ac etiam domibus dictae Societatis, alia non studiosorum scholarium, sed aliorum piorum christifidelium sodalitia seu congregationes passim instituantur.

§ 3. Ut igitur tam scholares quam ceteri christifideles eo promptiores ad hu-dictaeSocietatis iusmodi congregationes vel sodalitia in- supplicat Pongredienda reddantur, et ad piorum ope-tate eas instirum exercitia magis excitentur, ac excitati manuteneantur, quo amplioribus coelestis gratiae donis, se ac eorum congregationes seu sodalitia decoratos ac refectos, ac decorata et refecta esse conspexerint, pro parte dicti Claudii praepositi nobis fuit humiliter supplicatum quatenus sibi ac pro tempore existenti praedictae Societatis praeposito seu vicario generali, ut in quibusvis dictae Societatisecclesiis seu domibus ac collegiis, tam in Urbe quam extra eam, per universum orbem, nunc et pro tempore erectis seu erigendis, quasvis alias, sive scholarium tantum, sive aliorum christifidelium, sive utrorumque simul, tam sub eodem Beatae Mariae Annunciatae quam alio quovis titulo et invocatione, congregationes seu sodalitia dicta auctoritate perpetuo erigendi et instituendi facultatem et licentiam concedere, aliasque in praemissis op-

1 Omittitur narrativa huius const. quia est in tom. IV, Omnipotentis.

Urbe, ut in sua constitutione.

Sed plures in

829 An. C. 1587

portune providere de benignitate apostoli-1 ca dignaremur.

§ 4. Nos igitur, qui dudum inter alia Hie ideo Pon- voluimus quod litterae super indulgentiis praeposito con. non expedirentur ad instar, nisi specificarentur, ac animarum salutem nostris potissimum temporibus sinceris desideramus affectibus, Claudium praepositum seu vicarium praedictum ac eorum quemlibet a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, posterioribus supplicationibus hac in parte nobis porrectis inclinati, eidem Claudio et pro tempore existenti dictae Societatis praeposito seu vicario generali, ut in quibusvis eiusdem Societatis ecclesiis seu domibus ac collegiis, tam in dicta Urbe quam extra eam, per universum orbem, nunc et pro tempore erectis seu erigendis et instituendis, quasvis alias, sive scholarium tantum, sive aliorum christifidelium tantum, sive utrorumque simul, tam sub eodem Beatæ Mariae Annunciatæ quam alio quovis titulo et invocatione, congregationes seu sodalitia, unum scilicet vel plura, in singulis locis vel ecclesiis, pro personarum frequentia seu qualitate, auctoritate nostra, sine alicuius praeiudicio, perpetuo erigere et instituere.

municandi.

§ 5. Necnon congregationes seu soda-Facultatem litia huiusmodi iam nunc et pro tempore alias congrega- erecta et instituta eidem primariae contiones huic pri- gregationi seu primario sodalitio, auctorigationi Annun- tate apostolica et vigore praesentium litteciatae de Urbe aggregandi, et e- rarum, etiam perpetuo aggregare, eisque sic inegratias et in- erectis, institutis et aggregatis respective, eorumque sodalibus, scholaribus et non scholaribus, omnes et singulas tam plenarias quam alias indulgentias et peccato-

rum remissiones ac relaxationes, necnon exemptiones, immunitates ceterasque gratias, facultates, indulta et privilegia, spiritualia et temporalia, tam dictae primariae quam singulis aliis in quibusvis dictae Societatis collegiis vel domibus, aggregatis vel aggregandis, scholarium et aliorum congregationibus seu sodalitiis hactenus, tam per dictum quam alios quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, nosque et Sedem Apostolicam, ac etiam regia et imperiali auctoritate, ac tam per viam extensionis quam alias quomodolibet et quandocumque concessas et concessa hactenus ac in posterum concedenda quibuscumque aliis, sive scholarium dumtaxat, sive aliorum christifidelium tantum, sive utrorumque simul, ac mixtim, congregationibus seu sodalitiis, in quibuslibet collegiis aut domibus dictae Societatis hucusque institutis ac in posterum instituendis, eorumque sodalibus, scholaribus et non scholaribus, auctoritate apostolica et vigore praesentium huiusmodi, etiam perpetuo, communicare, illasque et illa ad easdem omnes congregationes seu sodalitia eorumque sodales, etiam non scholares, indifferenter et aeque principaliter extendere, ac etiam illis concedere et elargiri, libere et licite valeat, ita quod nunc et quandocumque in futurum ipsi sodales, scholares et non scholares, quicumque sint, faciendo et observando ea quae sodales primariae et aliarum congregationum seu sodalitiorum praedictorum, pro indulgentiis, peccatorum remissionibus, relaxationibus et aliis gratiis praedictis consequendis facere et exequi tenentur, ipsas indulgentias etiam plenarias et alias huiusmodi gratias plenarie et integre consequantur, ac illis fruantur et potiantur, acsi illae eis specialiter et ab initio concessae fuissent, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo indulgemus; dictique Gregorii praedecessoris litteras et immunitates, exemptiones, facultates, privilegia et indulta, necnon in eis contenta quaecumque, tam respectu dictarum congregationum seu sodalitiorum huiusmodi, quam dicti et pro tempore existentis praepositi seu vicarii generalis dictae Societatis ad praedictas congregationes seu sodalitia scholarium et non scholarium, etiam christifidelium quorunicumque, tam erectas quam in posterum, ut praefertur, crigendas, instituendas et aggregandas, pariter perpetuo extendimus, ita ut omnia in illis contenta, et praesentibus litteris huiusmodi concessa, indulta et elargita, ac si specialiter de verbo ad verbum eisdem praesentibus inserta, eorumque toti tenores expressi forent, concessa esse intelligantur.

§ 6. Decernentes easdem pracsentes lit-Clausulae teras sub quibuscumque similium vel dissimilium indulgentiarum vel aliarum gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, derogationibus et aliis contrariis dispositionibus, etiam in favorem basilicae Principis Apostolorum de dicta Urbe seu Cruciatae Sanctae, aut etiam per nos seu alios Romanos Pontifices praedecessores nostros ac dictam Sedem, etiam motu proprio, etiam potestatis plenitudine, seu ad quorumvis imperatorum et regum instantiam, pro tempore quomodolibet factis, minime comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac de novo concessas esse et censeri debere; irritumque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 7. Non obstantibus praemissis ac vo-Clausulae de- luntate nostra praedicta, necnon constirogatoriae. tutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quod si dictae congregationes aut sodalitia vel eorum quaecumque aliquo modo eidem Societati vel domibus seu collegiis aliquod impedimentum seu praeiudicium pro tempore attulerint, idem praepositus seu vicarius illas vel illa aut eorum singulas vel singula dissolvere possit.

§ 8. Quodque praesentium transumptis, etiam impressis, manu secretarii ipsius Societatis aut notarii publici subscriptis, et personae alicuius in dignitate ecclesiastica constitutae, seu ipsius pracpositi aut vicarii generalis pro tempore existentis eiusdem Societatis sigillo munitis, eadem prorsus fides ubique locorum, in iudicio et extra illud, adhibeatur quae adhiberentur eisdem praesentibus, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo septimo. nonis ianuarii, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 5 ian. 1587, pontif. anno II.

#### LXXX.

De incestis quibusdam casibus ultimo supplicio in Statu Ecclesiastico puniendis.

## Sixtus Papa V, motu proprio, etc.

Volentes, quantum in nobis est, compri- Causae huius constitutionis. mere effraenatas et flagitiosas hominum libidines, ex quibus, praeter gravem Divinae Maiestatis offensam, multa et magna in dies scandala, cum ingenti animi nostri dolore, exoriri videmus; ac subditos potissimum nostros, quorum salutis praecipuam et peculiarem gerimus sollicitudinem, peccandi licentia remota, ad pudicitiae et castimoniae studia salubribus

edictis incitare; ac attendentes gravia quædam incestus crimina, tum naturali lege damnari, sicuti legimus Ruben, quia violavit torum patris sui, primogenituram et illius benedictionem perdidisse, tum et ab ipso Domino in lege prohiberi inter alias incestas cum affinibus vel consanguineis coniunctiones, ne quis uxoris patris sui neve nurus suae neque uxoris fratris sui turpitudinem discooperiret, neque sororem uxoris suæ in pellicatum acciperet ea adhuc vivente; poenas quoque gravissimas in eadem lege inflictas fuisse, cum dicit, eos, qui cum noverca sua vel cum nuru sua dormierint, vel supra uxorem filiam duxerint matrem eius, omnes morte mori debere. Insuper Apostolum acriter reprehendisse Corinthios ob huiusmodi causam illis verbis: Omnino auditur inter vos fornicatio, qualis nec inter gentes, ut uxorem patris sui aliquis habeat. Legibus etiam saeculi inter affines, veluti inter socerum et nurum, socrum et generum, vitricum et privignam, novercam et privignum, levirum et uxorem fratris, atque alias huiusmodi incestas coniunctiones, variis poenis vetitas fuisse, sed et incestum cum his personis fornicarie committentes, graviori animadversione coerceri <sup>1</sup> Praeterea visum esse eam mulierem non recte facere, quae in patris concubinatu fuit, deinde in filii vel nepotis esse coepit, vel contra, quod nefaria sit talis coniunctio, et ideo huiusmodi facinus prohibendum sit. Itidemque sub poena stupri interdictum esse ne liberi concubinas parentum suorum uxores ducerent: ac demum secundum sacros canones affinitatis, non modo si ex legitimo matrimonio, verum etiam si ex fornicario et illicito coitu proveniat, rationem habendam esse 2, eodem Apostolo dicente:

1 Tol. tit. cod. et Auth. De Incest. nup. et Instit. tit. De Nup.; et l. 14 cum seq. Dig. De Rit. Nup. 2 C. vi et c. pen , De eo quod cog. consan, et ibi DD.

An nescitis quoniam qui adhaeret meretrici, unum corpus efficitur? Erunt enim, inquit, duo in carne una: adeo ut inter personas huiusmodi affinitate coniunctas, usque ad certos gradus matrimonia constare non possint, et propterea nequaquam tolerabile videri ut homines cum quibusvis personis, sine ullo carum delectu et distinctione, nulla etiam ratione habita reverentiae, erga eas praecipue personas, quibuscum huiusmodi arcto affinitatis vinculo coniuncti sunt, nedum divino, sed et naturali quodam iure debitæ, more belluarum, impune ac temere misceantur. Et ne eorum impunitatis exemplo, alii deinceps in abominandam hanc libidinem prolabantur, sed potius, ut qui, Dei benignitate eos ad poenitentiam expectante, non corriguntur, condigna punitione coerceantur.

§ 1. Motu simili et ex certa scientia etc. Vir scienter auctoritate apostolica, perpetuo statuimus liam sive duas et ordinamus ut in posterum in alma germanas co-Urbe nostra vel in quacumque alia civitate, oppido vel loco, nostrae et Romanae Ecclesiae ditioni in temporalibus subiectis, quicumque ausu nefario, scienter matrem et filiam sive duas sorores germanas carnaliter cognoverit, etiamsi eæ earumve altera publicae meretrices fuerint, sive clam sive palam, aut figura matrimonii tale crimen admiserit, sive etiam cum altera earum legitimo matrimonio coniunctus extiterit, poena ultimi supplicii plectatur.

§ 2. Qua itidem poena mulier punia- Mulier pectur, quae sciens matrem aut filiam vel so- cum quo scit rorem suam cum aliquo viro rem habuisse, liam aut soroeidem viro ipsa quoque sui corporis co-rem suam rem habuisse, piam fecerit.

§ 3. Similiter volumus unamquamque Mulier cum mulierem, etiamsi, instigante humani ge- vel duobus franeris hoste, eo devenerit impudentiae ut tribus scienter corpore publice quaestum faciat, quae peccaus, cum patre et filio sive cum duobus ger-

manis fratribus scienter se carnaliter commiscuerit, sive a praedictis sciens se carnaliter cognosci permiserit, etiamsi eorum alteri legitimo toro copulata fuerit, poena ultimi supplicii puniri.

§ 4. Idgue etiam in eum virum volu-Eidem poenae mus observari, qui sciens patrem aut fisubsit qui mu-lierem patri lium vel fratrem suum cum muliere alicognitam scien. qua rem habuisse, ipse etiam eamdem ter ingrediatur. mulierem carnaliter cognoscere non erubuerit.

ritans.

§ 5. Decernentes sic in praemissis u-Decretum ir niversis et singulis per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, in quavis causa et instantia, iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

res. juxta forstitutionis.

§·6. Et nihilominus mandamus univerludicum au- sis et singulis dictae Urbis ac totius Stadendi contra tus nostri Ecclesiastici iudicibus, ordinapraedictos de- riis, quavis dignitate et auctoritate fungenrumque fauto- tibus, modernis et pro tempore existenmam huius con tibus, quibus contra reos talium criminum iurisdictio competit vel in futurum competet, ut de cetero perpetuis futuris temporibus, in eos, qui iuxta praemissa criminosi et delinquentes fuerint, ut supra dispositum est, animadvertant, contumaces, rebelles et inobedientes, eisque auxilium, consilium vel favorem praestantes, per opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam vel adhibito ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatoriae.

§ 7. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis; dictaeque Urbis et aliarum eiusdem status, provinciarum, civitatum, oppidorum et locorum statutis, novis reformationibus, consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia robo-

ratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illarum civibus, incolis, populis et magistratibus aut aliis personis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, illorum tenores pro plene et sufficienter expressis et ad verbum insertis habentes, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem ut praesentis motus proprii sola signatura sufficiat, et ubique, tam in iudicio quam extra illud, et tam in Romana Curia quam extra eam, plenam et indubitatam fidem faciat, regula contraria non obstante.

§ 8. Utque in valvis basilicae Principis Forma et ef-Apostolorum de Urbe et in acie Campi tionis Florae more solito affigatur, et eo detra-constitutionis. cto, illius exempla, etiam impressa, inibi affixa reliquantur; factaque huiusmodi publicatione, hic in Urbe post quindecim, extra vero eam, post triginta dies, quoscumque perinde arctet et afficiat, acsi eorum unicuique personaliter intimatus fuisset.

fectus publica-

§ 9. Sed et quo facilius possit ad sin- officiales cugulorum notitiam pervenire, mandamus rent in eorum locis hane conomnibus et singulis legatis, vicelegatis, stitutionem pupraesidentibus et gubernatoribus provinciarum et civitatum quarumcumque dictae nostrae ditionis ecclesiasticae, ut in sua quisque residentia, et in aliis terris et oppidis eis bene visis, curent eumdem motum proprium illiusve transumpta in locis consuetis de more publicari.

§ 10. Ac decernimus ipsis transumptis Exempliscreetiam impressis, manu notarii publici subscriptis etc.

Datum Romae apud S. Petrum, nonis aprilis, anno 11.

Fiat, motu proprio. F. Anno a Nativ. D. 1587, indict. 15, die Publicatio. vero 8 mensis maii, Pont. SS. in Christo Patris et D.N.D.Sixti divina providentia Papae V, anno eius tertio, retroscriptae

Papae subscr.

litterae affixae et publicatae fuerunt ad valvas basilicae Principis Apost. de Urbe, et in acie Campi Florae, per nos Ioannem Baptistam Bagni, et Octavium Tagliettum, cursores.

Alex. Parabacus, Mag. Curs. Dat. die 5 aprilis 1587, pontif. an. II.

## LXXXI.

Praefinitio titulorum et diaconiarum pro sanctae Romanae Ecclesiae presbyteris et diaconibus cardinalibus 1.

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

sima institutio -

Religiosa Sanctorum Pontificum prae-Ex antiquis- decessorum nostrorum providentia instine solent quae- tutum olim suit, iam inde a vetustissimis dam cathedra-les ecclesiae Ur. temporibus et posteris traditum, ut sanbi finitimae as-signari cardina-ctae Romanae Ecclesiae presbyteris, cerlibus episcopis, tae in urbe Roma Ecclesiae, tituli apecclesiae aliis pellatae, quasi quaedam cuiusque propriae card. presby-dioeceses; diaconibus vero, Urbis regiocard. diaconis. nes, ad christianae Religionis propagationem et conservationem, assignarentur. Quae quidem sancta institutio, plurium saeculorum continuata serie, ac pro temporum varietate susceptis incrementis, ad nostram usque aetatem servata, ita viget, ut praeter sex episcopos cardinales, qui certis cathedralibus ecclesiis Urbi finitimis praesunt, singulis presbyteris et diaconis cardinalibus propriae in Urbe ecclesiae, tituli videlicet et diaconiae, cum suis clero et populo, ac quasi episcopali iurisdictione in spiritualibus et temporalibus regendae et administrandae committantur.

- § 1. Proinde nos, postquam per nostram nuper editam constitutionem crean-
- 1 Cardinalium numerum, ordinem, statum, officium et qualitates edixit hic idem Pontif.sup. in constit. LXXVI, pag. 808, ubi cetera de Cardinalibus notavi.

Bull. Rom. Vol. VIII.

105

dorum cardinalium numerum, computa- Pontifex iste tis sex episcopis praedictis, quatuordecim tulos et diacodiaconis, reliquis vero presbyteris cardi- nias pro eis denalibus, ad septuaginta praescripsimus, nunc quoque, ad Dei honorem, atque ad ipsius sanctae Romanae Ecclesiae decus et ornamentum, ac Romani cleri et populi bonum regimen salubremque directionem, eisdem presbyteris et diaconis cardinalibus totidem titulos et diaconias, ipsorum amplitudini et dignitati maxime congruentes, duximus assignandos. Ac licet pleraeque ex antiquis ecclesiis in titulos et diaconias concedi solitis, aut a praedecessoribus nostris successu temporum additis, adhuc integrae et illaesae permaneant, tamen quia nonnullae, tum diuturnitate et iniuria temporum, tum diversis quae olim contigerunt eiusdem Urbis direptionibus, incendiis et ruinis, collapsae sunt, nos, antiquae pietatis et religionis christianae monumenta conservare cupientes, sicuti sacrosanctas basilicas et augustiora templa antiquitate ipsa veneranda, neduni sarta tecta custodiri, sed et ingenti nostro sumptu refici, instaurari et ornari in dies magis curamus, ita etiam primo quidem loco veteres et nobiles ecclesias, priscis temporibus in titulos presbyterorum cardinalium, ut praefertur, institutas, delegimus, easque omnes, quae adhuc extant, volumus omnino in titulos pro modernis et futuris presbyteris cardinalibus rétinere. Deinde ex iis, quae recenti memoria in titulos erectae fuerunt, praetermissis quibusdam, propter loci incommoditatem aut, alias minus idoneis, ceteras itidem retinere, ac demum, ne titulorum numerus presbyteris cardinalibus desit, exemplo nonnullorum nostrorum praedecessorum, alias partim antiquas, nondum tamen huiusmodi honore decoratas, partim vero recentiores, celebres tamen ecclesias, dignitate praesulum maiorem in modumillustrare,

An. C. 1587

et in similes titulos erigere et instituere, ac pro numero presbyterorum cardinalium tot titulos addere et supplere; ex diaconiis quoque antiquitus institutis, quatuordecim magis insignes pro totidem diaconis cardinalibus seligere, et congrua distinctione confusionem perpetuo tollere decrevimus, eosdem nimirum titulos et diaconias proprios cuiusque ordinis certos et distinctos assignando, ita ut numquam in posterum, quod hactenus saepe factum est, presbyteris diaconiae, neque diaconis tituli presbyterales, perturbato ordine aut promiscue concedantur. Quod quidem rationi consentaneum videtur, ut, quemadmodum Summus Pontifex, universali Ecclesiae praesidens, et omnium totius orbis ecclesiarum sollicitudinem gerens, specialiter tamen Urbis Romae episcopus existit, et in ea divina dispositione supremam sacerdotalis potestatis cathedram tenet, pari quoque ratione cardinalibus, quos, uti speciales S. R. E. filios, in apostolici muneris functione atque in universae reipublicae christianae administratione praecipuos sibique maxime conjunctos habet consiliarios et cooperatores, in eadem urbe Roma, quae olim Beati Petri sede in ea constituta, ipsius et coapostoli eius Pauli doctrina et martyrio consecrata, et caput christiani orbis et religionis effecta est, certa sedes, mansionem et locum unicuique proprium assignet; cuius quidem loci concessione, iidem cardinales et sui officii admoneantur, et residentiae, quam assistendo ipsi Romano Pontifici servare debent, et vel ex hoc magis tamquam in unum corpus compacta membra, sacro capiti connexa esse et ab illo dependere clarius dignoscatur.

§ 2. Habita igitur cum venerabilibus Titulosque fratribus nostris ciusdem S. R. E. cardihie descriptos nalibus deliberatione matura, de eorum presbyte- consilio et assensu, statuimus et ordina-

mus, in posterum perpetuis futuris tem- ris cardinaliporibus, presbyteris cardinalibus has tan- eis assignat. tum, quae infra descriptae sunt, ecclesias, neque alias, in titulos assignari debere, videlicet, ex antiquis S. Crucis in Hierusalem, Ss. Marcellini et Petri, Ss. Quatuor Coronatorum, Ss. Ioannis et Pauli, S. Anastasiae, S. Sabinae, S. Stephani in Coelio monte, S. Clementis, Ss. Nerei et Achillei, S. Susannae, S. Pudentianae, S. Sixti, S. Petri ad Vincula, S. Martini in Montibus, S. Eusebii, S. Priscae, S. Vitalis, S. Marci, S. Marcelli, S. Laurentii in Lucina, basilicae duodecim Apostolorum, S. Laurentii in Damaso, quaeS.R.E. vicecancellario pro tempore existenti perpetuo concessa et assignata est, S. Balbinae, S. Ceciliae et Chrysogoni, S. Praxedis, S. Mariae Transtyberim. Ex posterioribus vero, Ss. Quirici et Iulitae et S. Ioannis ante Portam Latinam, S. Agnetis in Agone, S. Laurentii in Panisperna, S. Thomae in Parione, S. Silvestri in Campo Martio, S. Pancratii, S. Bartholomaei in Insula, S. Mathaei in Merulana, S. Mariae de Aracoeli, S. Mariae in Via, S. Mariae supra Minervam, S. Mariae Angelorum in Thermis, S. Hieronymi Illyricorum; necnon quas supradictis antiquis et posterius institutis addimus, et ex nunc in titulos presbyterorum cardinalium, cum honoribus, insignibus, privilegiis, auctoritatibus et præeminentiis debitis et consuetis, instar aliarum ecclesiarum, quae in similes titulos per nostros praedecessores antiquitus erectae et institutae fuerunt, sine alicuius praeiudicio, perpetuo erigimus et instituimus; ac titulorum nomine et dignitate insignimus et decoramus, S. Honuphrii in Ianiculo, mutato illius statu ex diaconia, quae hactenus fuit, in titulum presbyteralem, Sancti Augustini, Sanctae Mariae de Populo, Sancti Alexii in Aventino, S. Blasii de Annulo, S. Mariae de Pace, S. Salvatoris de Lauro, Sancti Petri in Monte Aureo, Sanctissimae Trinitatis in Monte Pincio, S. Mariæ Transpontinae.

signal:

§ 3. Ex diaconiis vero antiquis statui-Diaconias mus retinendas esse tantummodo quatuorquoque hic e-narratas pro decim infrascriptas, videlicet Sanctae Maand diagon. carriae in Aquiro, S. Mariae in Cosmedin, nat et eis as- Sanctorum Cosmae et Damiani, S. Mariae Novae, S. Hadriani, S. Mariae in Via Lata, S. Mariae in Porticu, S. Angeli in Foro Piscario, Sancti Nicolai in Carcere Tulliano, S. Mariae in Dominica, S. Eustachii, S. Viti in Macello, S. Agathae ac S. Georgii ad Velabrum ecclesias, quae insigniores existunt et praescriptum a nobis diaconorum cardinalium numerum exaequant.

bus delegat;

§ 4. Ita ut, computatis ecclesiis cathe-Episcopatus dralibus, videlicet Ostiensi et Veliterna pro sex episco-pis cardinali- invicem unitis, Portuensi et S. Rufinae itidem unitis, Albanensi, Sabinensi, Tusculana et Praenestina, quibus sex episcopi cardinales praesunt, et titulis presbyterorum superius designatis, numerum septuaginta ecclesiarum constituant.

tuit;

§ 5. Et alter praeterea titulus supra Aliumtit. provi numerum additus sit, ut si quando contingat diaconum vel episcopum cardinalem vicecancellarium esse, et ideo eumdem dictae ecclesiae S. Laurentii in Damaso, quae vicecancellario pro tempore existenti per litteras felicis recordationis Clementis Papae VII praedecessoris nostri, perpetuo, ut praefertur, concessa et assignata fuit, præesse, alicui presbytero cardinali proprius titulus non desit.

nunc vacare de-

§ 6. Omnes vero illas ecclesias, quae Ecclesias, per praesentem nostram constitutionem aliter presbyteris cardinalibus in titulos assiac supra ex-gnatae sunt, nunc vero a diaconis cardipressae a car-dinalibus obti- nalibus, etiam forsan ex dispensatione aex postolica, pro diaconia obtinentur; itidem omnes et quascumque ex quatuordecim superius enumeratis diaconiis, quae presbyteris cardinalibus in titulos forsan, e-

tiam ex simili dispensatione, concessae alias fuerunt, et ab iis obtinentur; demum omnes et quascumque ecclesias superius non expressas, ipsis presbyteris aut diaconis cardinalibus in titulos aut diaconias commissas et assignatas ac per ipsos obtentas, volumus et decernimus per praesentes ex nunc eo ipso vacare, et quascumque illarum assignationes, concessiones, necnon dispensationes, desuper, etiam motu proprio et consistorialiter ac de simili fratrum consilio expeditas, quae a praedecessoribus nostris, quaeque a nobismetipsis emanarunt, litterasque apostolicas desuper confectas processusque habitos per easdem et inde secuta quaecumque cassamus, irritamus et annullamus, irritaque et nulla ac nullius roboris vel momenti esse nunciamus, mox assignaturi eisdem cardinalibus, ex quorum personis ecclesiae in titulos aut diaconias per eos hactenus obtentae, vigore huius nostri decreti vacant, et eorum cuilibet alios titulos aut diaconias ex supradicto numero, proprio cuiusque ordini congruentes.

§ 7. In aliis vero, praeterquam supra Ecclesiasque nominatis ecclesiis, etiamsi earum ali-praedictas tanquae in titulos presbyterorum aut deno-liasintitulumet minationes diaconorum cardinalium con-dinalibus, modo cedi solitae sunt, et cardinales iis praefici et forma praeconsueverunt (quarum singularum situa- rum assignari tiones et invocationes praesentibus haberi volumus pro expressis), nomina, insignia, denominationes et statum huiusmodi titulorum aut diaconiarum perpetuo supprimimus et extinguimus; ac districte etiam interdicimus ne de cetero umquam, perpetuis futuris temporibus, alia quam ex suprascripto numero ecclesia in titulum aut denominationem cardinalatus cuipiam presbytero aut diacono cardinali concedatur aut assignetur; neque aliis quam supranominatis titulis aut diaconiis presbyteri vel diaconi cardinales praeficiantur; neve umquam aliqua

diaconiam carpraecipit;

ex supradictis diaconiis, presbytero, neque contra, ullus ex dictis titulis diacono cardinali quomodolibet concedatur vel assignetur, neque cum iis aut eorum aliquo, ex quavis causa, desuper dispensetur.

Licentias resiam prioristituli vel diacoconcedi prohibet.

primere

- § 8. Sed et decreta alias in consistorio tinendi eccle- super hoc edita innovantes et ampliantes, pari ratione, etiam perpetuo, prohibemus niae cardinali- ne in posterum alicui presbytero aut diacono cardinali, qui alterum titulum aut diaconiam quomodolibet assecutus fuerit, quive ex ordine diaconorum ad ordinem presbyterorum vel ad episcopalem dignitatem transierit, aut ex ordine presbyteratus in episcopum pariter promotus fuerit, licentia et facultas retinendi priorem ecclesiam sui tituli vel diaconiae in administrationem aut in titulum, neve canonicatuum et praebendarum, dignitatum, officiorum aut beneficiorum dimissi tituli vel diaconiae collatio, neque palatii, domus, vineæ, hortorum aut fructuum, reddituum et proventuum aut iurium quorumcumque ad huiusmodi titulos seu diaconias pertinentium, ad tempus seu ad vitam, retentio autulla alia reservatio, quovis praetextu, occasione vel causa, etiam melioramentorum et sumptuum in illarum reparationem, necessitatem sive utilitatem factorum, concedantur; sed volumus ut ipsi tituli et diaconiae, cum illis annexis, iuribusque et pertinentiis suis universis, libere dimittantur.
- § 9. Insuper praecipimus et perpetuo Cardinalesque ordinamus ut de cetero in quibuscumin subscriben-do litteris apostolicis, in quibus carstolicis nomen dinalium subscriptio manu propria fatituli aut diaconiac aut epi- cienda erit, iidem cardinales, etiam tisconatus sui ex-<sub>de-</sub>tuli seu diaconiae vel episcopatus sui cardinalatus nomine expresso, se subscribant.
- § 10. Decernentes per huiusmodi erec-Decretum ir- tionem et institutionem decem praediritans. ctas per nos in titulos erectas ecclesias et fidelis populi aedificationem, pia et

tantummodo, novis privilegiis et dignitate auctas, decoratas et insignitas, nihil autem omnino praeiudicii cuiquam illarum, nihil alieni iuris detractum aut immutatum censeri posse aut debere; sicque per quoscumque iudices, ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et cardinales praedictos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, et in quavis causa et instantia iudicari et definiri debere; necnon irritum et inane si secus super praemissis eorumque aliquo a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

et ordinationibus apostolicis, ac ecclesia- rogatoriae. rum supradictarum et aliarum quarumcumque, necnon Ordinum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis ac quibusvis personis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro expressis

habentes, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 12. Sic igitur ipsi cardinales, quibus huiusmodi ecclesiarum regimen, cura et munera circa sibi creditarum administratio pro tempore commissa e- ecclesiarum rerunt, eas in spiritualibus et temporalibus nistrationem. sollicite, fideliter et prudenter regant et gubernent, ac iuxta constitutionem piae memoriae Leonis Papae decimi, praedecessoris nostri, in concilio Lateranensi novissime celebrato, editam, frequenter visitent, circa cultum divinum invigilent. mores ac vitam cleri et populi eis subiecti diligenter explorent, eosque ad recte et honeste vivendum paterno moneant affectu; bonorum ac temporalium redituum curam gerant, sic ad Dei gloriam

§ 11. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de-

gimen et admi-

magnifica structura et fabrica suas quique ecclesias instaurare studeant et exornare; et tam in vita quam in mortis articulo, pro divini cultus augmento et salute animarum suarum, ac ad congrue sustentandum aliquem presbyterum, qui inibi in divinis deserviat, sive alias erga ipsas ecclesias, si reparatione indigeant vel alia subventione, de bonis sibi a Deo collatis, prout cuique pro modo facultatum conscientia dictaverit, munificos se exhibeant et liberales, ut earumdem ecclesiarum decora et ornamenta tantorum praesulum respondeant dignitati, ac ipsae ecclesiae tam sublimibus personis gaudeant se commissas, et eorum amplitudine illustratas; iidemque cardinales exinde ipsius S. R. E., cuius nobilissima membra sunt, maiestatem, sua pietate, sollicitudine et prudentia in dies magis extollant, et reverentiam omnium gentium erga illam exemplis bonorum operum insigniter augeant, ac denique, praeter aeternae retributionis praemia, digna quo quelaudum praeconia, a nobis et Apostolica Sede valeant promereri.

Inssin describendi hanc con-Apostolicae.

§ 13. Mandamus vero ut praesentes litstitut. in quin terae in quinterno Cancellariae Apostolicae de more describantur.

nalis.

§ 14. Nulli ergo omnino hominum li-Sanctio poe- ceat hanc paginam nostrorum statutorum, ordinationum, erectionis, institutionis, insignitionis, decorationis, voluntatum, decretorum, cassationis, irritationis, annullationis, nunciationis, suppressionis, extinctionis, interdicti, innovationis, ampliationis, prohibitionis, praecepti, derogationis et mandati infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo

quingentesimo octuagesimo septimo, idibus aprilis, pontificatus nostri anno secundo.

Dat. die 13 aprilis 1587, pontif. anno 11.

#### LXXXII.

Confirmantur constitutiones collegii Borromeiorum Papiensis 1.

## Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Romanum decet Pontificem ea, quae pro collegiorum quorumlibet ad publicam christifidelium amore scientiae flagrantium utilitatem institutorum provido regimine feliciter facta et ordinata esse dicuntur, quo facilius ab iis, ad quosspectat, promptiorique obedientia recipiantur et firmius observentur, ac illibata persistant, apostolici muniminis praesidio roborare.

§ 1. Sane, sicut dilectus filius Federi- Sanctus Ca-rolus Borromecus ex comitibus de Borromeis, clericus us huiusmodi Mediolanensis, cubicularius secretus et familiaris ac continuus commensalis noster,
statuta conmodernus collegii Borromei nuncupati in dendi. civitate Papiensi erecti administrator, nobis nuper exponi fecit alias bonae memoriae Carolus tituli Sanctae Praxedis presbyter cardinalis Borromeus nuncupatus, volens rem litterariam, cuius ab ineunte aetate studiosissimus fuit, multis beneficiis ornare atque augere, ac ut pauperes adolescentes litterarum studiis dediti, etiam vitae morumque exemplo in academiis publicis aliorum studentium animos, non solum ad litterarum studia, verum etiam ad recte christianeque vivendum excitare possent, in civitate Papiensi, ad quam maximus studiosorum hominum concursus esse solet, et in qua ipse Carolus cardinalis iuris civilis scientiae operam dedit, collegium Borromeium nuncupatum,

1 Ex Regest. in Secret. Brevium

Procemium

tam in antiquis Borromeiorum quam aliis aedibus, earumque situ, de licentia Sedis Apostolicae construxit, illudque de eiusdem Sedis auctoritate, iuxta ordinationem ab ipso Carolo cardinale vel de eius voluntate praescribendam, erexit atque instituit, reservata tamen sibi facultate condendi statuta et ordinationes pro ipsius collegii regimine, ac illius bonorum administratione.

gnatis.

§ 2. Ac voluit quod si ipse, aliqua de Quae nisi i- causa praepeditus, dictas constitutiones pse ederet, vo-luit ut obser- edere non posset, tum constitutiones et varentur con-stitutiones com- ordinationes per quondam Ioannem Bapilatae a per- ptistam Castellium, et Thomam Odescalcum, ac dilectum filium Ludovicum Moneta, presbyterum Mediolanensem, subscriptæ, in lucem proferendi, ab ipsius collegii administratore, rectore, collegialibus, singularibus dicti collegii personis omnino servarentur, ac alias prout in huiusmodi fundatione et aliis scripturis plenius dicitur contineri.

mortuis, solus neta illas edi-

§ 3. Cum autem, sicut eadem petitio Ceteris prae- subiungebat, dictis constitutionibus mi-Ludovicus Mo- nime extensis et subscriptis, loannes Baptista, et Thomas praedicti, ipso Carolo cardinale adhuctume in humanis agente, decesserint, ac deinde idem Carolus cardinalis etiam ab hac luce migraverit, solusque Ludovicus praedictus, ut praefertur, unus ex tribus per praedictum Carolum cardinalem nominatis, adhuc vivens remanserit, qui post dicti cardinalis obitum constitutiones et ordinationes pro eiusdem collegii recta administrandi gubernandique ratione, iuxta dicti Caroli cardinalis mentem et voluntatem, eidem Ludovico cognitam, edidit, extensasque et manu propria subscriptas publicavit.

§ 4. Cupiatque dictus Federicus con-Federicus Bor- stitutiones et ordinationes per eumdem romaus easdem Ludovicum sic, ut praefertur, editas et stolica firmari subscriptas, pro illarum subsistentia firmiori, ac ut inviolabiliter ab ipsius col-

legii administratore, rectore, collegialibus et aliis ad quos pro tempore quomodolibet spectabit, observentur, nostro et Apostolicae Sedis munimine roborari, pro parte dicti Federici nobis fuit humiliter supplicatum quatenus dictas constitutiones et ordinationes confirmare et approbare aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 5. Nos igitur, qui ipsius collegii ab Basdem coneodem Carolo cardinale, cuius memoria, ut pie creditur, in benedictione est, praecipua sua pietate et charitate, quemadmodum insignis laudibus et imitatione digna fuit, erecti et instituti profectum felixque regimen et augmentum sinceris exoptamus affectibus, ac constitutionum et ordinationum praedictarum tenores, de auibus per dilectum filium nostrum Scipionem tituli Sancti Simeonis presbyterum cardinalem Lancellottum nuncupatum, cui illarum revisionem demandavimus, nobis facta relatione, ad plenum informati sumus, ac certam scientiam habemus, praesentibus, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, ipsorumque constitutionum et ordinationum singula capitula eisdem praesentibus inserta fuissent, pro expressis et insertis habentes, ipsumque Federicum a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, constitutiones et ordinationes praedictas per Ludovicum editas et subscriptas, et etiam per Scipionem cardinalem praedictum recognitas ac etiam subscriptas, omniaque et singula in eis contenta, pro optimo ipsius collegii

illiusque collegialium ac rerum et bonorum regimine et administratione, apostolica auctoritate, tenore praesentium, ex certa nostra scientia, perpetuo confirmamus et approbamus, ac illis perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus.

§ 6. Omnesque et singulos tam iuris Singulos de- quam facti defectus, si qui intervenerint fectus supplet; in eisdem, omnino supplemus.

§ 7. Ipsiusque collegii administratorem, Adeorum ob- rectorem et collegiales aliasque dicti colservationemo- legii personas nunc et pro tempore exiclarat: stentes ad earumdem constitutionum et ordinationum observationem teneri et obligatos existere, ac ob illarum non observationem poenas in eisdem constitutionibus et ordinationibus contentas incurrere volumus.

§ 8. Et ita per quoscumque iudices et sic a judici- commissarios, quavis auctoritate fungendefiniri tes, etiam causarum Palatii Apostolici aubus mandat; ditores, ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus et declaramus.

praesentium deputat;

§ 9. Et nihilominus venerabilibus fra-Executores tribus nostris archiepiscopo Mediolanensi, ac Papiensi et Laudensi episcopis per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, constitutiones et ordinationes praedictas ab eiusdem Collegii administratore, rectore, collegialibus et aliis illius personis nunc et pro tempore existentibus, etiam sub censuris et poenis, tam ecclesiasticis quam pecuniariis, eorum et cuiuslihet ipsorum arbitrio moderandis et applicandis, reclamatione, recursu aut exceptione quibuscumque cessantibus, inviolabiliter ob-

servari faciant; contradictores quoslibet et rebelles ac eiusdem constitutionibus et ordinationibus non parentes per easdem censuras et poenas, appellatione postposita, compescendo, ipsasque censuras et poenas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 10. Non obstantibus felicis recorda- Contraria toltionis Bonifacii PP. VIII, praedecessoris nostri, de una, et concilii generalis de duabus diaetis, dummodo ultra tres diætas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur; aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac dicti collegii, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, iudultis, exemptionibus, conservatoriis et aliis litteris apostolicis sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis: irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie ac alias quomodolibet in contrarium præmissorum concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum exprimerentur et insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si administratori, rectori, collegialibus et personis praedictis vel quibusvis aliis eorum communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes ple-

An. C. 1587

nam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Petrum. sub annulo Piscatoris, die xxiv aprilis MDLXXXVII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 24 aprilis 1587, pontif. an. II.

#### LXXXIII.

Contra non restituentes aut revelantes scripturas ad Reverendam Cameram Apostolicam quomodolibet spectantes, a commissario eiusdem Camerae coercendos 1

## Sixtus Papa V, motu proprio, etc.

Non sine maxima animi molestia acce-

devenisse, et per easdem personas temere

et indebite detineri, in animarum suarum

periculum, dictaeque Camerae et diversa-

rum personarum interesse habentium

damnum ac iacturam non modicam.

Causa huius pimus a quampluribus annis citra, plures libros Camerae nostrae Apostolicae et illius ministrorum, ac diversas scripturas instrumentaque publica et privata, ad eamdem Cameram spectantia, ab aliquibus personis, tam ex archivio dictae Camerae, quam ex officiis notariorum illius et aliis locis clam subrepta et occultata fuisse, ac etiam alias diversimode amissa seu deperdita, ad variarum personarum manus

§ 1. Motu igitur simili et ex certa noscripturas stra scientia ac de apostolicae potestatis Cam.Apost.de-tinentes et in- plenitudine, omnes et singulas personas, tra ser dies non tam ecclesiasticas quam saeculares, et scientes et non cuiuscumque status, gradus, ordinis vel nas hie descri- conditionis fuerint, etiam quavis amplisptas incurrunt. sima dignitate fungentes, quae aliquos libros vel scripturas seu instrumenta quæcumque, publica vel privata, ad praefatam

> 1 Similem edidit const. Sixt, V. de qua et de officio commissarii vide hic supr. in constitut. LXVII, Ad excelsum, pag. 776.

Cameram quomodolibet spectantia et pertinentia, undecumque subripuerint, vel ab aliis subrepta seu deperdita vel alias quomodolibet ad manus suas habuerint, et penes se detinuerint vel detineant de praesenti, aut illorum detentores sciverint vel sciant, in Domino monemus, eisque nihilominus in virtute sanctae obedientiae ac sub excommunicationis maioris latae sententiae poena, a qua non nisi a nobis vel successoribus nostris Romanis Pontificibus praeterquam in mortis articulo constituti, absolvi possint, privationisque omnium et singulorum officiorum et beneficiorum suorum, si quae obtinent, inhabilitatisque ad illa et alia in posterum obtinenda, iniungimus et mandamus ut, intra sex dierum proxime futurorum terminum, quorum duos pro primo, duos pro secundo et reliquos duos dies pro tertio et peremptorio termino assignamus, libros, scripturas et instrumenta praefata, qui illos et illa habent, dilecto filio loffredo Lomellino notario et familiari nostro ac dictae Camerae generali commissario, cui, sui officii ratione, huiusmodi scripturarum cura, et pro illis procedendi facultas, per alias nostras litteras praecipue demandata est, restituant. Alii vero scientes penes quos illa fuerint vel sint, eidem revelent et significent cum effectu. Hos enim qui libros, qui scripturas seu istrumenta praefata retinuerint aut occultaverint, seu illa retinentes non revelaverint, dicto termino elapso, ipso facto, et absque aliqua citatione et declaratione, poenas praefatas incurrisse, et ad illarum executionem deveniri posse et deberi decernimus et declaramus, ac volumus et mandamus.

§ 2. Mandantes propterea eidem Ioffre- Commissarius do commissario ut, elapso dictorum sex Cam. Ap., post dierum termino, contra habentes seu de- sex dies, continentes libros, scripturas et instrumenta tamquam conhuiusmodi, ac illa et illas in dicto ter-cedat.

revelantes, poe-

mino non restituentes, vel ubi seu penes quem seu quos illa sint scientes et non revelantes, tamquam contra fures, etiam iuxta eius ordinarias facultates, etiam ex officio et per inquisitionem, ad illorum carcerationem et examina, pro reperienda veritate, ac prout iuris fuerit, ad eorum condemnationem, illiusque et praefatarum poenarum executionem, etiam omnibus aliis iuris et facti viis et remediis, opportune procedat.

V hic confirma-

§ 3. Ut autem haec omnibus innote-Forma publi- scant, tam praesentes quarum solam silam et aliam Pii gnaturam sufficere volumus, quam motum proprium facultatum, quas piae memoriæ Pius Papa V, praedecessor noster, olim, pro recuperatione scripturarum Cameræ et Sedis Apostolicae, bonae memoriae Carolo de Grassis episcopo Montisflasconensi, et quondam Honuphrio Camaiano, dictae Camerae praesidenti, dum in humanis agerent, sub data videlicet xiv kalendas septembris, pontificatus sui anno tertio, concesserat, de quarum publicatione non constat, quasque facultates nos nuper in personam dicti Ioffredi commissarii per easdem nostras innovavimus, in valvis basilicae S. Petri de Urbe et Camerae Apostolicae, necnon Cancellariae nostrae Apostolicae, et in acie Campi Florae, per unum ex nostris cursoribus publicari, earumque exempla, etiam impressa, de more affigi mandamus; publicationemque huiusmodi eos, quos praemissa concernunt, afficere, perinde ac si unicuique eorum personaliter intimatae fuissent, decernimus, cum eorum, quae tam publice notificantur, nulli valeat probabilem ignorantiam allegare.

sumptorum.

§ 4. Ac etiam volumus et mandamus Fides tran- quod praesentium exempla, etiam, ut praemittitur, impressa, manuque dicti Ioffredi commissarii subscripta, et eius sigillo sigillata, eamdem ubique locorum fidem faciant, quam praesentes facerent, 106 Bull. Rom. Vol. VIII.

si in medium exhibitae essent vel ostensae. Et nihilominus etiam mandamus litteras apostolicas, sive sub plumbo sive in forma brevis, quandocumque expediri posse.

Placet, motu proprio, F. Registrata in Cam. Apost. lib. I signa- Registratio in turarum S. D. N., fol. 178, penes me Gamera. infrascriptum dictae Camerae notarium et custodem.

Papae subscr.

Tydeus de Marchis.

Die xxvII aprilis mdlxxxvII suprascripta motus proprii cedula affixa et publicata fuit, una cum alia superius narrata alterius motus proprii cedula, in locis suprascriptis, ut moris est, per me lo. Andream Panizzam, Sanctissimi D. N. Papae cursorem.

Alex. Parabiacus, Mag. Curs. Pub. die 27 aprilis 1587, pontif. anno II.

#### LXXXIV.

Erectio typographiae Vaticanae 1.

#### Sixtus Papa V. ad perpetuam rei memoriam.

Eam semper ex omnibus immenso mu- Procemium ab neri, quod substinemus, incumbentibus cessitate ericuris, potissimam ob oculos habendam, rigendi huius-modi bibliotheac ibi solertius invigilandum et praecipue cam ductum. urgendum esse duximus, ubi, vel ad haereticorum execrabiles errores detegendos et conculcandos, vel ad religionem latius propagandam locum opportunum patefieri posse agnoscerimus. Considerantes etenim ex illa parte, illos paulatim suis erroribus serpentes, sensusque et veritatem sacrarum scripturarum insanis eorum fictionibus pervertentes, et pro illorum arbitrio contra eum sensum, quem tenuit et tenet sancta mater Ecclesia, contorquentes, librosque etiam, prout impiarum mentium furor illis suasit, imprimentes, pristinam veritatem novis eorum menda-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

ciis sub verborum nubibus involvere et corrumpere, ac corruptam per universum disseminare, et gregem Domini a recto tramite in eorum perniciem seducere et ipsorum veneno inficere ausos esse, hac ratione exitiosam admodum pestem -perversarum praecipue scripturarum corruptis editionibus in christianam rempublicam impia immanitate evomuisse; ex altera vero, intuentes miserandam plurimorum populorum calamitatem, ad quos, in longinquis et remotis orbis partibus vel infidelium regionibus existentes, veluti in tenebris versantes, catholicae fidei fulgentes radios (obstantibus sibi vel haereticae pravitatis vel gentilis coecitatis nubibus) penetrar illorumque mentes illustrare adhuc datum non fuit, non potuimus non assiduo salutaria pro praemissis remedia sollicite conquirere et providere. Unde nobis, Deo iuvante, ex tot quot animo diu agitavimus, praeclarum et optimum nuper oblatum est, quo mediante, utrumque, ad quem anhelamus, praemissorum finem feliciter consequi in Domino speramus.

edendi quacum-

§ 1. Itaque perfectamet omni ex parte Libri 81 ea pro totis viribus nostris absolutam et que lingua, ad elaboratam (conquisitis ad hoc peritis et puritatem ca- integris viris) officinam seu typographiam gmatum con- in hac alma Urbe nostra perfectius quam unquam antea instituere, certamque illi sedem et locum in Vaticano apud nostrum Palatium Apostolicum decernere et constituere proposuimus, prout ex nunc harum serie decernimus et constituimus, in qua, ut puritas Evangelii, sublatis erroribus, suo illaeso candore perpetuo conservetur, libri sacri, sanctorumque patrum traditiones, vitae, gesta et miracula, ac purae doctrinae christianae dogmata et alia sacra opera, non modo latine et italice, verum etiam, ad communem cunctorum populorum universarumque nationum commoditatem et salutem, di-

versarum Barbararum linguarum idiomate, incisis et fabricatis ad hoc typis, singulis, quos iuvare studuimus, externis populis, aptissime congruis (quod operoso labore praestitum est) imprimantur, et in lucem edantur; ad hoc, ut sic impressa et edita. ad haereticorum confusionem, omnibus mendis et erroribus expurgata, puraeque veritatis nitore micantia, in lucem prodeuntia, uno et eodem tempore, illorum latentes maculas et laqueos patefaciant, et per diversas regiones per manus piorum religiosorum, eo ferventi charitate peregrinantium, circumferantur, disseminentur et distribuantur; illisque sic ubique diffusis, odore coelestis doctrinae excitati, in errores et obliquas opiniones prolapsi erigantur, fide infirmi sanentur, imbecilliores confirmentur, rudes imbuantur, et in tenebris ambulantes, ad veritatis semitas arripiendas illuminentur, ac denique omnes sanctorum doctrina et exemplis sursum elati, quid vere sibi sequendum quidve vitandum sit agnoscentes, animarum suarum saluti securius consulere possint.

§ 2. Quocirca negocium huiuscemodi, Ei praeposi-Ecclesiae Dei ingens decus et incremen-tus Dominicus Basa. tum mirifice afferens, alacriter amplexi, delecto ad hoc et vocato dilecto filio Dominico Basa Veneto, valde perito et plurimum in opificio huiusmodi versato, cuius fides et integritas nobis iam pridem perspecta ac probata fuit, illique cura officinae praedictae totaque summa huiusmodi rei commissa et demandața extitit, prout illam ei etiam harum serie committimus et demandamus, et ex eo quia nos illa praemissa concessimus, prout tenore praesentium concedimus, cum omnibus honoribus, oneribus, iuribus, lucris et emolumentis inde quomodolibet proventuris, seu quae provenire posse sperantur.

§ 3. Et quia etiam eidem suppeditare

intra decenni-

El mutuari a promisimus, ad ingentes sumptus idcirco Cam. Apost. vi-ginti millia au necessarios facilius subeundos, scuta virea praecipii, ginti millia monetae tradenda et consium restituenda, gnanda ipsi Dominico Basae, et per eumtta tamen ut dem infra decennium a data praesentium cabilis erigatur proximum in manibus thaesaurarii nostri nos omnino ex- generalis pro tempore existentis, ad efpecuniis sicre- fectum extinctionis infra dicendae, integre et libere restituenda; ideo idem Dominicus Basa, primum erga nos et Cameram nostram, pro restitutione huiusmodi viginti millium scutorum, se suosque haeredes et successores ac bona omnia solemniter obligare, ac idoneas cautiones propterea praestare, necnon etiam pro subventione Sedis Apostolicae, quot annis, dicto decennio durante, scuta mille et ducenta monetae pariter in manibus nostri thesaurarii generalis pro tempore existentis se soluturum, et ad id similiter ut supra obligaturum et cautionem praestiturum libere obtulit. Nos propterea, perspicientes summam dictorum viginti millium scutorum pro dicto effectu parandam, absque nostro vel alicuius detrimento vel incommodo, facillime provideri, et cum nostrae et Camerae cautela omnes, qui pecunias huic negotio contulerint, et nobiscum propterea contrahent, abunde cautos reddi posse, siquidem dicta scuta mille et ducenta quot annis per dictum Basam solvenda applicentur eidem Camerae nostrae; et e converso totidem ex emolumentis vectigalium et proventuum nostrorum et Camerae praedictae constituentia, parem superius applicatae summam scutorum scilicet mille et ducentorum congerantur et secernantur ab ipsa Camera, quae propterea, stante dicta applicatione et subrogatione, nullam emolumentorum, diminutionem nullumque detrimentum patietur. Et super illis ita congestis et separatis, pro maiori contrahentium securitate et animi eorumdem quiete et satisfactione, unus mons non

vacabilis pro dicta summa scutorum viginti millium exigentium quot annis, ad rationem scutorum sex pro quolibet loco, dictam summam scutorum mille et ducentorum erigatur, extinguendus postea, prout ex nunc extingui volumus et ordinamus, infra decennium, ex dictis scutis viginti millibus per praefatum Basam eo tempore solvendis, quae ad hunc extinctionis effectum ex nunc dictae Camerae Apostolicae et, eius nomine, thesaurario nostro generali pro tempore existenti, assignamus, concedimus, applicamus et appropriamus, ac appropriata et applicata esse volumus, adeo ut dictus thesaurarius generalis pro tempore existens illa recipere, et de receptis quietare, et eadem in extinctionem huiusmodi montis absque ulteriori nostro vel Sedis Apostolicae ordine vel licentia convertere possit et omnino debeat.

§ 4. Volentes itaque huiusmodi nostram Talem monuniversae christianae reipublicae saluta-tus: rem deliberationem ad optatum exitum perducere, motu proprio et ex certa nostra scientia, deque traditae nobis apostolicae potestatis plenitudine, unum montem, vulgariter stampae Vaticanae nuncupandum, viginti millium scutorum monetae decem iulii pro scuto comparatis super emolumentis et proventibus thesaurariatus nostrae provinciae Campaniae, ad rationem huius summae, ac cuius portiones et loca non vacent, et quorum quaeque non minor centum scutis similibus sit, quae quidem loca montis huiusmodi resignabilia sint et nunquam vacent ad instar aliorum montium non vacabilium, prout Montis Fidei, Alumeriarum, Religionis, Pacis, ceteraque eiusdem Urbis montium non vacabilium portiones et loca, quae inter stabilia reputantur, auctoritate apostolica, tenore praesentium, erigimus et instituimus,

§ 5. Illique sic erecto et instituto, pro

Pro fructibus illius dote, ac eorum, qui, nostram et [ dicti montis redditus the- Romani Pontificis fidem secuti, pecunias saurariae pro- in huiusmodi monte contulerint et colniae assignat; locaverint, annua responsione et honesto fructu, cuiuscumque illi sint qualitatis et conditionis, dignitatis vel status, saeculares vel ecclesiastici, etiam regulares, cuiusvis aetatis, etiam illegitimi, incapaces et inhabiles; necnon ecclesiae et alia quaecumque loca, religiosa et profana, summam scutorum mille et ducentorum similium ex tribus millibus et quingentis vigintiquinque scutis, quae annuatim rediguntur ex praedictae thesaurariae provinciae Campaniae appaltu, ad quorum solutionem in manibus nostri depositarii generalis pro tempore existentis faciendam dilecti filii Horatius et Hieronymus Sabelli, Marcellus et alii de Filonardis, dicti appaltus conductores, tenentur et obligati existunt ex instrumento die xv septembris anni Domini MDLXXXV, in actis dilecti filii Scipionis Pevelli eiusdem Camerae notarii, ex quibus seutis tribus millibus quingentis viginti quinque, deductis scutis mille et quingentis pro diversis sumptibus et oneribus, ut in dicto instrumento assignatis, libere deveniunt in manus dicti nostri depositarii generalis scuta duo millia et paulo plus; et ex illis sic liberis remanentibus, praedictam summam scutorum mille et ducentorum huic monti assignatam, ab omnibus oneribus, ordinariis et extraordinariis, defalcationibus, diminutionibus, praesentibus et futuris, liberam, immunem et exemptam esse volumus et eximimus et liberamus, ita ut iidem omnes, qui pecuniam in dicto monte collocaverint pro rata centum scutorum, singulis annis summam scutorum sex, ac finito unoquoque bimestri, incipiendo a kalendis mensis iunii proxime futuri, ratam eiusdem portionis partem, absque ulla prorsus diminutione, percipiat, applicamus et appropriamus; eam-

demque summam scutorum mille et ducentorum super emolumentis dicti thesaurariatus provinciae Campaniae, ut præfertur, constitutam et assignatam titulo venditionis et alienationis eidem monti et locorum eiusdem emptoribus, quos hic pro singulariter nominatis haberi volumus, pro se ipsis et quibuscumque ab eis quandocumque nominandis, etiam utriusque sexus, personis, illarumque haeredibus et successoribus, qui inter sese collegium constituant, uti singulis et universis, perpetuo assignamus, ac in illos omne ius, potestatem et auctoritatem, in qua nos ipsi et Camera Apostolica est, transferimus; ipsosque in nostrum et Camerae praefatae locum, jus et actionem quoad dictam summam scutorum mille et ducentorum illiusque exactionem et perceptionem ponimus et subrogamus, dictamque summam scutorum sex pro quolibet loco per quemcumque libere et licite exigi, ac in sortem minime computari posse intendimus.

§ 6. Cum facultate etiam dictis mon- Montistis dat tistis eorumque collegio, ad instar alio-Privilegium Societarium sibi rum montium Urbis, secretarium eiusdem eligendi. montis ab ipsis eligendum, qui litteras patentes creditoribus descriptis in dicto monte conficiat et subscribat, et sigillo eiusdem montis munitas, illis concedat et consignet, ac iura eiusdem collegii in notam recipiat et conservet, deputandi et eligendi, qui tamen pro expeditione litterarum patentium ultra iulios duos percipere et exigere minime debeat.

§ 7. Necnon contrahentium nobiscum Depositarium et Camera praefata securitati consulere praedictum ad statutam sumvolentes, quod dilectus filius Joannes Au- mam persolven-dam se suaque gustinus Pinellus, noster depositarius ge- bona vult oblineralis, et eius in huiusmodi munere pro gari; tempore futuri successores, sese ipsos ipsorumque haeredes et bona, donec et quousque officium depositariae praedictæ retinuerit, pro dicta summa huic monti,

ut supra supposita, scutorum mille et liter et generaliter obligamus atque hypoducentorum annuatim integre, et singuli bimestris in fine, incipiendo a kalendis mensis iunii proxime, ut supra, pro rata, absque ulla prorsus retentione seu diminutione, eiusdem montis pro tempore creditoribus et illorum cuilibet pro rata locorum seu creditorum ad unumquemque ipsorum spectantium, vel eorum nomine in manibus mercatoris in depositarium dicti montis per dictum Dominicum Basam, pro prima vice, et postea per collegium et montistas prædictos nominandos et eligendos, prout ex nunc Dominico et collegio praedictis et cuilibet illorum respective facultatem concedimus, libere persolvenda, in forma dictae Camerae et aliis arctis obligationum vinculis obligare teneantur, statuimus illisque id expresse iniungimus per praesentes.

nes montistis gnat.

§ 8. Necnon eam summam, quae ne-Alias cautio- mini adhuc assignata, et ab omnibus onepraedictis assi- ribus libera ex dicto appaltu remanet et superest, ultra dicta scuta mille et ducenta huic monti assignata, ac etiam ulterius annua scuta octingenta monetae redigenda ex novo appaltu propediem faciendo vectigalis cartae extrahendae ex Statu Ecclesiastico, et insuper dicta scuta mille et ducenta, annuatim per praedictum Dominicum Basam dicto depositario generali solvenda, et dictae Camerae Apostolicae per nos ut supra applicata specialiter prae ceteris, et praeterea etiam omnia et quaecumque emolumenta dictae officinæ seu stamperiae Vaticanae, et quaecumque eiusdem augmenta inde quomodolibet pro tempore resultantia, ac denique omnia et singula eiusdem Camerae mobilia et immobilia et semoventia bona iuraque, res et actiones, praesentia et futura, ubique locorum et gentium existentia, praedicto monti illiusque collegio et personis, uti singulis et universis, pro praemissorum omnium observatione, insolidum specia-

thecamus, ac ad conservandum eosdem indemnes semper teneri, ac eiusdem Camerae ministros et agentes ad eximendum personas praedictas ab omni molestia et detrimento obligatos quoque volumus.

§ 9. Et insuper eisdem montistis eorumque haeredibus et successoribus qui-rorum montibuscumque, tam respectu personarum starum privilequam ipsius montis ac annui redditus, cat; ut supra assignati, necnon liberae perceptionis et dispositionis tam inter vivos quam in ultima voluntate et aliorum quorumcumque montistas et successores prædictos quomodolibet concernentium, ut omnibus et singulis immunitatibus, libertatibus, praerogativis, privilegiis, gratiis, favoribus, honoribus, exemptionibus, facultatibus et indultis, quibus Fidei, Alumeriarum, Religionis et Pacis montes in Urbe pridem instituti, quibuscumque illa sint concepta tenoribus, formulis aut confirmationibus et innovationibus vallata, quae, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, haberi volumus pro expressis, quibusque eorumdem montium descripti creditores utuntur, potiuntur et gaudent, ac quandocumque in futurum utentur, potientur et gaudebunt, etiamsi notam magis specialem requirerent, quam praesentibus sit expressa, uti, potiri et gaudere libere et licite possint et valeant, concedimus et indulgemus; ac montem praedictum, illiusque loca et portiones respectu summae illis assignatae omnino reductionibus, diminutionibus aut aliis contrariis dispositionibus, etiam prætextu enormissimae laesionis, urgentis necessitatis seu evidentis utilitatis, aut alia quacumque causa, sive in genere sive in specie faciendis, obnoxia, sed firma perpetuo et inviolata persistere, nec quemquam ex ipsius montis deinceps creditoribus, aut ab eis causam et ius habentibus super integris fructibus et emolumentis

Huiusmodi

praedictis quocumque modo turbari vel impediri, quinimmo in illorum pacifica et quieta liberae fructuum perceptionis et pretii dispositionis possessione, vel quasi, contra quoscumque defendi, conservari et perpetuo manuteneri debere, etiamsi officina seu stamperia praefata ex quocumque opinato vel inopinato eventu effectum in toto vel in parte minime sortiretur; seu, illo sortito, nunc seu quandocumque deficeret, cessaret seu penitus quomodocumque sublata esset, unde dic tae Camerae de subrogatione dictorum mille et ducentorum scutorum loco totidem dicto monti suppositorum, nec inde nec aliunde consultum aut provisum remaneret, quoniam fidem nostram secutos eiusdem montis creditores praedictis vel aliis quibuscumque opinatis vel inopinatis futuris casibus nullo modo subiacere, nec minus eosdem ad probandum vel docendum, in iudicio vel extra, pecunias in dicto monte collocatas, aut illarum partem in causam superius expressam, vel in aliam dictae Sedis vel Camerae necessitatem vel utilitatem conversas fuisse nullo unquam tempore teneri seu quomodolibet obligatos esse volumus, sed illos ex nunc a praemissis penitus absolvimus, eximimus et liberamus.

legia;

§ 10. Quinimo etiamsi nulla ex prae-Alia quoque missis utilitas Sedi vel Camerae Apostolicae resultaret, sed contrarium penitus apparere ullo unquam tempore posset, nihilominus ne quisquam fide nobis credita defraudetur, sed e contra semper laetus et contentus acquiescere possit, omnes et singulos dicti montis pro tempore existentes creditores sola et simplici praesentium ostensione perpetuo securos remanere volumus, absque eo quod aliud ulterius demonstrare, quaerere vel introspicere teneantur, quia ita motu, scientia et auctoritate praedictis omnino volumus

vim validi et efficacis contractus inter nos successoresque nostros, iusque et causam ab illis habuerint solemniter initi et stipulati obtinere, eumdomque ab omnibus observari debere, neque ab illo sub quocumque quaesito colore vel ingenio resiliri possit, aut in iudicium vel controversiam deduci; necnon, quibuscumque oppositionibus non obstantibus, dictum thesaurarium generalem ac etiam depositarium generalem et quoscumque illorum successores ad praestandam summam praedictam, ut praefertur, monti assignatam statutis temporibus libere et expedite teneri et obligatos esse, et ad id iuris et facti remediis opportunis cogi et compelli posse; facultate tamen redimendi dictum montem pro eodem pretio nobis et successoribus nostris perpetuo reservata.

§ 11. Sicque in omnibus et singulis praedictis per quoscumque iudices, ordi- perpetuam addit firmitatem. narios et delegatos, etiam S. R. E. cardinales, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere: necnon irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari. decernimus et ordinamus.

§ 12. Demum, ut omnia pro executio- Novi montis ne praemissorum necessaria rectius suo saurarius Rev. ordine procedant, dilectum filium Guidum Camerae con-Pepulum, thesaurarium nostrum generalem, dicti montis protectorem et administratorem cum plena et ampla facultate et absoluta auctoritate omnia et singula. quae ad ipsius montis progressum, defensionem et utilitatem spectare dignoverit, gerendi, administrandi, curandi et exequendi, ac etiam in hac prima erectione litteras patentes emptoribus locorum eiusdem, donec collegium inter sese constituant, sub eius nomine et sigillo conet statuimus, atque has nostras litteras | cedendi et expediendi, et interim pariter

An. C 1587

secretarium praedictarum eligendi in- | tabili dispensatione ordinata, et quasi in Pauperum substituimus et deputamus.

derogatio.

§ 13. Non obstantibus praemissis, ac Obstantium felicis recordationis Pii PP IV, praedecessoris nostri, de similibus vel dissimilibus gratiis, indultis et concessionibus in Camera Apostolica intra tres menses praesentandis et registrandis, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, aliisque omnibus et singulis, quae minime obstare volumus, et quae latius expressa et specificata fuerunt in aliis litteris nostris erectionis montis pacis, quae his pro repetitis et iterum specificatis haberi volumus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus quoque ut praesentium transumptis, etiam impressis, et manu alicuius notarii publici vel defensoris pro tempore existentis collegii dicti montis subscriptis, et sigillo eiusdem montis vel cuiusvis personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur, in iudicio et extra, regula seu constitutione quacumque contraria edita vel edenda non obstante, quae ipsis originalibus litteris adhiberetur, si essent exhibitae, vel ostensae.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxvII aprilis MDLXXXVII, pontificatus nostri anno II.

Dat. die 27 aprilis 1587, pontif. anno II.

## LXXXV.

Institutio hospitalis pauperum mendicorum in Urbe ad eos pie alendum, eorumque animae et corpori salubriter consulendum, cum annuorum redituum et privilegiorum assignatione.

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Quamvis infirma et varia mortalium conditio ita divinae providentiae inscru-

quosdam gradus distincta sit, ut, secun- et misericordia dum propriam vocationem, aliqui in hoc commendatur. mundo temporalibus copiis abundent, aliqui mediocrem aut tenuem vitam degant, quidam autem pauperes et miserabiles sint, qui aliena divitum ope ad sui sustentationem indigeant, quod et ita semper fore, Moyses populum Israel præmonuit, dicens: Non deerunt pauperes in terra habitationis tuae: idcirco ego praecipio tibi, ut aperias manum fratri tuo egeno, et pauperi, qui tecum versatur in terra. Et Dominus discipulis suis confirmavit illis verbis: Semper pauperes habebitis vobiscum. Ipse tamen rerum divinarum atque humanarum rector ac moderator Deus, qui vitae subsidia et opes sic inaequaliter hominibus distribuens ac dividens, non ideo iniustus aut iniquus, quod absit, dici potest, nec sine causa efficit ut alii affluant et abundent, aliis vero haec ipsa desint et illis egeant, sed ut hac via divites quidem suae benigni-

tatis ac fidelis administrationis praemia

accipiant, pauperes vero per virtutem

patientiae coronati, digna mercede hono-

rentur; voluit, pro sua immensa in uni-

versum genus humanum caritate ac be-

neficentia, potissimum erga pauperes et

egenos eam specialem ac perpetuam cu-

ram diligenter adhiberi, ut neque indi-

gerent, neque mendicare cogerentur, quemadmodum et praedicto populo Israel

per eumdem. Moysen expresse mandavit: Omnino indigens et mendicus non erit

inter vos. ut benedicat tibi Dominus Deus

tuus in terra, quam traditurus est tibi in

possessionem. Et inter christifideles, in ipso nascentis Ecclesiae initio, sub sanctis

apostolis plene servatum esse, eorumdem

apostolorum acta testantur. Neque enim,

inquiunt, quisquam egens erat inter illos.

Ouare idem Dominus noster Jesus Chri-

stus, volens mundo universo, ac praeci-

pue fidelibus suis aperte demonstrare quanti faceret humilitatis eximiam virtutem, et quam sibi cara et dilecta esset paupertas, ac pariter docere ne a divitibus et opulentis hominibus pauperes despicerentur, eorumque cura negligerentur, primum quidem ipsemet, quando, iuxta praeclara vaticinia prophetarum, e coelo in terras, humana carne assumpta, descendit, non regium diadema aut sublime aliquod decus, quod mundo ostentaret, et hominum oculis obiiceret, secum detulit: sed semetipsum exinanivit formum servi accipiens, ac pauper in stabulo nasci, locum in diversorio non habere, pauperis præsepis angustiis contineri, pauperem demum vitam, quam pro nobis suscepit, eligere ac usque in finem retinere dignatus est, ut non immerito dixerit: Vulpes foveas habent et volucres coeli nidos, filius autem hominis non habet ubi caput reclinet. Et per os David prophetae: Ego autem mendicus sum et pauper: Et Apostolus scripserit: Scitis enim gratiam Domini nostri Jesu Christi, quoniam propter vos egenus factus est, cum esset dives, ut illius inopia vos divites essetis. Deinde etiam pauperum et miserabilium personarum, dum in mundo conversatus est, singularem quandam sollicitudinem gessit, eosque divinis gratiis et beneficiis multipliciter adiuvit, quod passim evangelica testatur historia, dum pauperes sibi discipulos delegit, dumque caecis visum, surdis auditum, mutis loquelam, claudis gressum, aridis et paralyticis corporis et membrorum integritatem reddidit, leprosos mundavit, daemoniacos liberavit, aliosque variis languoribus et infirmitatibus laborantes et oppressos curavit, pauperum quoque sequentium turbas coelesti verbo saepius pavit et instruxit, et eas quandoque esurientes, etiam corporalibus mirabiliter satiavit alimentis. Et confirmat apostolus Jacobus, dicens: Nonne Deus

elegit pauperes in hoc mundo, divites in fide et haeredes regni, quod repromisit Deus diligentibus se? Ac praeterea misericordiam et eleemosynas, quae pauperibus fiunt, tamquam sibi factas recipit et acceptas refert. Unde et a sanctis et piis viris pro pauperibus peregrinis et mendicis, non angelos modo, sed angelorum Dominum saepius hospitio susceptos fuisse legimus; quod et Apostolus ad Hebraeos memorat dicens: Hospitalitatem nolite oblivisci, per hanc enim placuerunt quidam, angelis hospitio receptis. Ac denique sideles cunctos, ad sublevandas pauperum necessitates, monitis et praeceptis et maximis etiam propositis praemiis, in scripturis sacris vehementer inflammat; ait enim per Isaiam: Frange esurienti panem tuum et egenos, vagosque induc in domum tuam: cum videris nudum operi eum, et quae sequuntur. Ac rursus paulo infra: Cum effuderis esurienti animam tuam, et animam afflictam repleveris, orietur in tenebris lux tua, et tenebrae tuae erunt sicut meridies. Et requiem tibi dabit Dominus Deus tuus semper, et implebit splendoribus animam tuam, et ossa tua liberabit, et erit quasi hortus irriguus, et sicut fons aquarum, cuius non deficient aquae. Atque in Evangelio per seipsam Veritas dicit: Cum facies convivium, voca pauperes, debiles, claudos et caecos, et beatus eris, quia non habent retribuere tibi: retribuetur enim tibi in resurrectione iustorum. Et iis demum testatur se in novissimo die aeternae beatitudinis præmia paravisse, qui misericordiae opera in pauperes et egenos exercuerunt, ipsis namque dicturus est: Venite benedicti Patris mei, possidete paratum vobis reqnum a constitutione mundi. Esurivi enim et dedistis mihi manducare: sitivi, et dedistis mihi bibere: hospes eram, et collegistis me: nudus, et operuistis me: infirmus, et visitastis me: in carcere eram, ct venistis ad me. Et rursus, Amen dico vobis, quamdiu fecistis uni de his fratribus meis minimis, mihi fecistis.

Iste Poptifex. eb causas hic expressas.

§ 1. Quae quidem nos attentius considerantes, ac recolentes in quadam aliquando sinodo pie constitutum fuisse ut unaquaeque civitas pauperes et egenos incolas suos alimentis congruentibus pasceret, secundam vires, ut tam vicini presbyteri, quam cives omnes suum pauperem pascerent, quo fieret ne pauperes ipsi per alienas civitates vagarentur; atque olim huiusmodi hospitalia, in quibus pauperes et mendici alerentur, in multis civitatibus extitisse, et in aliquibus etiam in Italia adhuc vigere, simulque egenorum calamitates, quorum ingens quotidie numerus nobis ante oculos versatur, paterna caritate miserati, tum christianae pietati, tum etiam nostro pastorali officio consentaneum esse duximus, in hac alma Urbe pietatis et caritatis altrice, ad quam ex omnibus totius orbis terrarum regionibus, quasi communem patriam et tutisslmum refugium, in sinum et gremium S. R. E. plurimi pauperes fame, frigore, nuditate, rerumque omnium inopia confecti, ac variis morbis et incommodis conflictati, se recipiunt, domum hospitalem instituere, in quam omnes benigne excipiantur, alantur, vestiantur, paratos habeant lectos, cibos, potum aliaque ad imbecillia corpora confovenda et recreanda opportuna, hac demum ratione provideatur ne ulterius mendici per vias et plateas tota Urbe dispersi ac vagantes, victum quaeritando defatigentur, ne, non modo publica loca aut privatarum aedium vestibula, sed ipsa quoque templa gemitibus et eiulatibus compleant, ne suis clamoribus obstrepant fidelibus, dum divinis officiis aut missae sacrificio intenti sunt, ne in ecclesiis, in quibus debet esse quieta conversatio, quaerimoniis, lamentis ac vociferationibus tumultus excitent;

ne ipsa divina officia et circumadstantium devotionem importunis ac molestis vocibus perturbent; ne, quod praecipue nobis cordi est, dum incertis sedibus Urbem peragrant, proprium parochum non agnoscentes, absque alicuius divini praecepti aut bonorum morum notitia, tanquam bruta animalia rationis expertia, cibo tantum quaerendo et ventri pascendo intenti, aberrent: ita ut nemo illis sacramenta ecclesiastica ministrandi, nemo eorum salutis spiritualis curam specialem gerat. Postremo, ut eadem opera, cunctis, quos in publicum quaestum incerta mendicitas vocaverit, inspectis, exploretur, in singulis integritas corporum et robur annorum, atque inertes quidam et sine ulla debilitate internoscantur, eorumque ignaviae et nequitiae via praecludatur, qui, simulata infirmitate seu praetextu fictae aut per socordiam, et otium affectatae paupertatis, alimoniam vere infirmis ac pauperibus praeripiant, ac simulandi morbi infamem quandam, dolosam et fraudolentam artem factitant, mox bene valentes, robusta et valida totius corporis firmitate, ludis, commessationibus aut illicitis aliis rebus vacant, cum salutis suae dispendio, multorumque scandalo et offensione.

§ 2. Ut igitur eorumdem mendicorum animae et corporis saluti consulatur, mendicorum in Urbe erigit, et hocque tam salutare et necessarium opus, ministros quaalias a nonnullis praedecessoribus nostris tuorad eius reinchoatum, semper tamen ex eo quod annis eligi mancertos redditus pro alimentis inopum non assignarunt, inefficaci conatu relictum et dimissum, nunc demum nostra auctoritate, nostrague ingenti, pia tamen, impensa, ut prosperiores successus optatumque effectum sortiatur et perpetuo subsistat, scandalisque et incommodis praedictis occurratur, ac Sedis Apostolicae, quae omnes afflictos materno sinu semper complectitur, pietas et benignitas in dies ma-

Hospitale

gis elucescat: habita super hoc cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus deliberatione matura, de eorum consilio et assensu, ad Dei omnipotentis gloriam, pauperum mendicorum commodum et salutem, ac piorum operum incrementum, in eadem alma Urbe, in aedibus prope Pontem Sixtum ad Tyberis ripam sitis, quas ad hoc nostris pecuniis magno pretio emimus, ut ad usum eorumdem pauperum instauratione et fabrica opportuna accommodari curavimus, unum hospitale pauperum mendicorum utriusque sexus, in quo tamen seorsum viri a mulieribus manere et commorari debeant, pro ipsorum perpetuis receptione, habitatione et substentatione, cum suis oratorio, sacristia, coemeterio, humili campanili et campanis, ac distinctis et separatis, pro eisdem utriusque sexus personis, refectoriis, dormitoriis, hortis, areis, cellis et officinis, congrua suppellectili, utensilibus aliisque rebus necessariis, non mediocri nostro sumptu comparatis, sufficienter instructum, per quatuor viros clericos aut laicos idoneos et probatos, quorum duo a populo Romano in publico consilio, et duo reliqui a dilectis filiis confratribus archiconfraternitatis Sanctissimae Trinitatis Convalescentium et Peregrinorum, cuius oratorium ibi proximi via intermedia constitutum existit, ex suo corpore annis singulis eligantur et deputentur, regendum, administrandum et gubernandum, ex certa nostra scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, tenore praesentium, erigimus et instituimus.

gnal:

§ 3. Ac ipsi hospitali pauperum men-Reditusque dicorum erecto et instituto, dotis nomiet annuos pro-ventus assi- ne, et ad sustentandos pauperes reditum annuum novem millium scutorum monetae Romanae, iuliis decem pro quolibet scuto huiusmodi computatis, ita constituimus et assignamus, ut videlicet pro

nunc in praesentis operis inchoatione super exactione seu gabella lignorum combustibilium ac reditibus ex ea annuatim provenientibus ad hunc potissimum usum a nobis nuper destinata, quinque millia scuta annualim perpetuo percipiantur: reliqua vero quatuor millia scuta annua ex pensionibus per conductores alterius novae gabellae super attractione seu conductione navium et navicularum, quae per Tyberim flumen cum bubalis, iumentis vel aliis animalibus deducuntur annuatim persolvendis. Quoniam nostris sumptibus, tam dicta utensilia et suppellectilia, ut praesertur, pro usu ipsius hospitalis, quam etiam alia inpraesentiarum necessaria pro victu et vestitu eorumdem mendicorum empta iam et comparata ac satis abunde provisa sunt, nunc demum in eiusdem hospitalis usus erogari et converti volumus et mandamus, ubi et quando ad urgentes illuc confluentium necessitates maiori impensa opus esse compertum erit, ac emolumenta tam ex primodicta, quam si opus erit, ex secundo dicta gabellis proventura, mendicorum huiusmodi necessitatibus perpetuo dicamus, applicamus et appropriamus: inhibentes in virtute sanctae obedientiae, ac sub poena excommunicationis per singulos contravenientes eo ipso incurrenda, praedictis thesaurario et commissario generalibus nunc et pro tempore existentibus et aliis, ad quos spectat, ne praedictos ex huiusmodi gabellis sic per nos assignatos et applicatos annuos reditús in alios, quamvis pios et necessarios, usus erogare aut convertere audeant vel praesumant, et quod nobis licere non patimur, idipsum nostris successoribus indicamus. Eamdem assignationem et applicationem iuramento a nobis praestito de rebus Ecclesiae non alienandis nequaquam adversari arbitrantes, tum quià provenit ex gabellis de novo institutis.

quas dicta Camera hactenus nunquam habuit, et in quarum redituum percipiendorum seu exigendorum possessione vel quasi nunquam fuit: tum quia, quod pauperibus erogat, Deo ipsi, qui nobis omnia tribuit, dari censendum est.

eins officiales eo degentes et iudicum supeficialium Urbis eximit:

concedit;

- § 4. Volumus autem hospitale paupe-Hospitale et rum mendicorum praedictum, ac illius pauperesque in pro tempore existentes administratores. corum bona a officiales, ministros et alios servientes. turisdictione et ratione ipsius hospitalis dumtaxat, paurioritate et of- peresque in eo degentes necnon eiusdem hospitalis pauperum mendicorum bona mobilia et immobilia, cuiuscumque qualitatis et quantitatis, in dicta Urbe et extra ac alias ubique locorum consistentia, exempta esse ab omni iurisdictione. correctione, visitatione, dominio, superioritate et potestate pro tempore existentium dictae Urbis gubernatoris, senatoris, conservatorum reformatorumque, ac nostri et Romani Pontificis pro tempore existentis in dicta Urbe in spiritualibus vicarii, necnon causarum curiae Camerae Apostolicae generalis auditoris, et cuiusvis ordinarii locorum, aliorumve quorumcumque judicum et officialium in ipsa Urbe vel alias ubilibet constitutorum
- § 5. Ipsumque hospitale pauperum Exemptionem - mendicorum et quoscumque in propriis que a quacumque gabella et eorum rebus et bonis cum eo contrahendecima d. hosoecima d. nos-pitali et cum eo tes a solutione et exactione quorumcumcontrahentibus que, ut vocant, pedagii, gabellae, bollettini, decimarum et cuiusvis alterius, tam ordinarii quam extraordinarii, oneris, ex quacumque causa impositorum et imponendorum, eximimus et prorsus liberamus; ac sub Beati Petri et Sedis Apostolicae atque nostra protectione suscipimus et collocamus, nobisque et dictae Sedi immediate subiicimus, ac liberos, immunes et exemptos declaramus. Necnon sanctae Romanae Ecclesiae camerario, vice-camerario, praesidentibusque et clericis Camerae Apostolicae, senatori,

conservatoribus, reformatoribus aliisque officialibus, iudicibus et personis praedictis et quibusvis ad exactionem decimarum, et aliorum onerum praedictorum pro tempore deputatis, ne quarumcumque litterarum eis sub quibuscumque tenoribus et formis concessarum praetextu, hospitale pauperum mendicorum administratores, officiales, ministros et servientes praedictos personasque in eo degentes super praemissis quovis modo molestent seu molestari permittant, districtius inhibemus.

- § 6. Praeterea pauperibus mendicis in Mendicos hoeodem hospitali pro tempore degentibus, spitalis circa quorum infirmitas vel nimis imbecilla nium, habito u-triusque medivaletudo aut corporis habitudo ieiunium cis seu carnium et lacticiniorum abstinen- dispensat; tiam ferre non poterit, ut de utriusque medici consilio, quibusvis quadragesimalibus et quatuor anni temporibus, ac vigiliis et aliis diebus, in quibus ieiunium ab Ecclesia indictum, aut carnium, ovorum et lacticiniorum usus de iure vel consuetudine seu alias prohibitus existit vel fuerit, carnibus, ovis, butyro, lacticiniis et aliis cibis prohibitis huiusmodi uti et vesci.
- § 7. Singuli quoque presbyteri, saecu- Presbyteris in lares et cuiusvis Ordinis regulares, qui ad dicto hospitali deputandis, cirhoc a gubernatoribus et administratoribus ca administraseu deputatis pro tempore existentibus mentorum, pro hospitalis mendicorum huiusmodi electi, mendicis, ministris, et seret a praedicto in Urbe vicario approbati vientibus hofuerint, singulos pauperes, ministros et lales hic exservientes eiusdem hospitalis mendicorum, dit. et a quibusvis excommunicationis, etiam maioris, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, quibus innodati fuerint, necnon quibuscumque eorum peccatis, criminibus, excessibus et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam talibus de quibus dicta Sedes me-

tionem sacra-

rito consulenda foret, videlicet in casibus, tam ordinariis locorum quam etiam Sedi Apostolicae quomodolibet reservatis, non autem in iudicium deductis, neque contentis in litteris die Coenae Domini legi solitis, semel in ingressu hospitalis, et iterum ab omnibus supradictis, nullo prorsus excepto, in mortis articulo, confessione eorum diligenter audita, in foro tantum conscientiae, absolvere, iniuncta inde eis pro modo culpae, suo arbitrio, poenitentia salutari. Quodque pauperibus, ministris et servientibus hospitalis mendicorum huiusmodi, sacramenta ecclesiastica administrare et defunctorum corpora in proprio coemeterio sepelire libere et licite valeant, eisdem auctoritate et tenore similiter perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 8. Ceterum volumus ut in hospitali Peregrinos in praedicto, sic per nos erecto, pauperes et codem hospitali mondici advenae per Urbem transcuntes, recipi mandat. si co divertere voluerint, benigne recipiantur, ac eis tres refectiones subministrentur, et inde cum Dei benedictione ad iter suum prosequendum dimittantur.

putorum ab of-

§ 9. Praecipimus vero quatuor admi-Rationes com nistratoribus seu deputatis praedictis ut natoram at off- ipsi singulis mensibus ab oeconomis, prolis mensibus curatoribus, officialibus, ministris et quibusvis personis dicti hospitalis pauperum mendicorum rationes accepti et expensi eiusdem hospitalis diligenter exigant et inspiciant, eosque ad huiusmodi rationes reddendas cogant omnino et compellant, prout corum unumquemque ad id teneri volumus et decernimus.

§ 10. Ac insuper ut ipsius hospitalis Thesaurarium pauperum mendicorum conservationi, et commissa-rium generales, bonoque regimini corumdemque paupeeiusdem hospi- rum indigentiis opportunius consulatur. talis guberna- dilectos filios nostros et Camerae Apostolicae thesaurarium et commissarium generales, nunc et pro tempore existentes,

gubernatores et superintendentes constituimus et deputamus, quorum consilio et ope quatuor administratores seu deputati praedicti curam et guberniam eorumdem mendicorum ac dicti hospitalis, illiusque redituum, proventuum, iurium, actionum et bonorum mobilium et immobilium, oblationumque et eleemosynarum administrationem gerant. Denique cetera omnia ad pietatem et caritatem exercendam pertinentia, peragant, ordinent ac decernant. Mandantes eisdem thesaurario et commissario, modernis et pro tempore existentibus, ut una cum ipsis quatuor administratoribus seu deputatis, tam iterum praedictas quam alias quascumque rationes et computa dicti hospitalis, illiusque debitorum, saltem tertio quoque mense, et praeterea quoties opus fuerit, exigant, accurate videant, examinent et solident. Dantes illis et concedentes plenam et liberam facultatem et auctoritatem praedictos oeconomos, procuratores, officiales, ministros, servientes, debitores et alios quoscumque, quorum intererit, ad reddendas huiusmodi rationes opportunis iuris et facti remediis cogendi et compellendi, et eos qui satisfecerint, quietandi, absolvendi et liberandi, ac similiter cum interventu eorumdem quatuor administratorum seu deputatorum, pro salubri directione et conservatione dicti hospitalis pauperum mendicorum, illiusque bonorum et iurium temporalium et spiritualium, quoscumque officiales, procuratores, ministros et servientes in eo deputandi et amovendi, aliosque eorum loco sufficiendi, ordinationes et statuta, licita tamen et honesta sacrisque canonibus et generalis concili Tridentini decretis non contraria, faciendi et edendi, eaque, cum visum fuerit, revocandi, immutandi, corrigendi, aliaque de novo condendi. Quae quidem statuta sic facta, edita, revocata, eiusdem hospitalis pauperum mendicorum | immutata et correcta, postquam per nos aut Romanum Pontificem pro tempore existentem approbata fuerint, ab omnibus supradictis gubernatoribus, administratoribus seu deputatis, oeconomis, procuratoribus, officialibus, ministris, servientibus et aliis quibuscumque inibi pro tempore receptis, inviolabiliter observari volumus; ac iuxta corumdem dispositionem a quibusvis iudicibus, sublata eis quavis aliter iudicandi facultate, iudicari et definiri debere; et si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter attentare contigerit, irritum et inane decernimus.

rogatoriae.

§ 11. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis, ac dictae Urbis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, eisdem Urbis gubernatori, senatori, conservatoribus, reformatoribus, vicario, auditori causarum Curiae dictae Camerae, allisque superius nominatis, necnon praedictae Urbi et Populo Romano, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam iteratis vicibus concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, illorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

ne ministrent.

§ 12. Ut autem hoc pium et salutare Hortatio ad opus feliciora in dies, Deo favente, suspitalis ut be- scipiat incrementa, eosdem gubernatores, administratores seu deputatos, œconomos, procuratores, officiales et ministros dicti hospitalis enixe hortamur et monemus ut curam ipsius hospitalis pauperumque mendicorum, qui in eo recipientur, ita alacriter et prompte suscipiant, pauperes ipsos mendicos sincera in Domino caritate tractent, bona temporalia eiusdem

hospitalis fideliter et prudenter dispensent et administrent, ac demum piis huiusmodi operibus, ad Dei gloriam pauperumque utilitatem et salutem se ferventer exerceant, ut exinde, praeter coelestis regni praemia, etiam nostram et Sedis Apostolicae benedictionem et gratiam consegui mereantur.

§ 13. Et quia difficile foret praesentes Pides exemlitteras ad singula loca ubi eis opus fuerit, plorum... deferre, volumus ut earum transumptis. etiam impressis, manu publici notarii subscriptis, et sigillo personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eadem prorsus fides, in iudicio et extra illud, ubique adhibeatur, quae adhiberetur ipsis originalibus, si essent exhibitæ vel ostensæ.

Nulli ergo omnino hominum etc.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, quinto idus maii, pontificatus nostri anno III.

> Ego Sixtus Episcopus catholicae Ecclesiae ff.

Sequentur card. subscriptiones. Dat. die 11 maii 1587, pontif, anno III.

### LXXXVI.

Declaratio quod suppellectilia ad cultum divinum destinata per obitum praelatorum in regnis Hispaniarum relicta, capitula debeant de manibus generalis collectoris spoliorum Camerae, non autem propria auctoritate recipere 1.

## Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Romanus Pontifex, cui universalis Ec- Prommium. clesiae cura a Domino commissa est, super iis, quae in favorem ecclesiarum et divini cultus ac alias a praedecessoribus suis facta ac sancita sunt, si hominum

1 Ex Regest. in Secret. Brev.

malitia atque audacia aliter quam par est, et contra verum illorum sensum interpretentur, ipsique homines sinistre eisdem utantur, novis constitutionibus declarat ac statuit, et ne in Ecclesia Dei, quam decet omnis sanctitas, abusus irrepant, aut si iam irrepserunt, ut inde removeantur, studio providet diligenti, prout ipsa rerum experientia docet ac suadet esse faciendum.

§ 1. Cumitaque, sicut accepimus, post-

cra supellectiecclesiarum caper ipsa capictoritate capienda.

Pius V sa- quam felicis recordationis Pius PP. V. lia apud eccle- praedecessor noster, quadam sua perpesiasticos defun-ctos reperibilia tua valitura constitutione de spoliis inter In Hispaniis, alia declaraverat ac statuerat quod de pitulis addixit cetero omnia et singula ornamenta et tula proprisag- paramenta ac vasa et alia res ac bona per quoscumque patriarchas, archiepiscopos, episcopos, abbates et alios quoscumque ad usum et cultum divinum, etiam in eorum privatis aedibus et cappellis. destinata, tempore eorum obitus ex testamento vel ab intestato relicta, sub appellatione spoliorum minime venirent, sed ad singulas ecclesias, monasteria et beneficia, quae tales personae ecclesiasticae viventes obtinuissent, omnino spectarent, et illis postquam ipsae personae obiissent, incorporata censerentur, ipsa-Cum vero ca rumque ecclesiarum capitula illa propria talis constitu- auctoritate retinere possent, ut in dicta tionis usurpa-rent etiam alias constitutione plenius dicitur contineri, res ad Cam. A non defuerint nec desint de praesenti ex spolli perlinen- capitulis ecclesiarum in regnis Hispaniarum consistentium, qui diversa res et bona ex spoliis archiepiscoporum et episcoporum post illorum obitum, sub praetextu quod illa, tanquam divino cultui dicata, ad ipsorum ecclesias spectent, auctoritate propria et de facto usurparunt et sibi appropriarunt, in grave etiam Camerae nostrae Apostolicae praeiudicium, et ipsorum usurpantium animarum periculum.

§ 2. Ad horum igitur reprimendam au-

daciam, praesenti nostra constitutione sixus jussit perpetuo quoque valitura, apostolicae Se-rem spoliorum dis auctoritate, declaramus, statuimus, esse declarandecernimus et ordinamus quod ex nunc vino cultui apdeinceps perpetuis futuris temporibus per plicanda. nunc et pro tempore existentem Camerae praedictae illiusque iurium et spoliorum huiusmodi in regnis et partibus Hispaniarum generalem collectorem, aut ab eo deputatum dumtaxat videri ac declarari debeat, quae ex rebus et bonis quorumcumque archiepiscoporum, episcoporum, abbatum, commendatariorum et aliarum quarumcumque personarum ecclesiasticarum in eisdem partibus et regnis Hispaniarum, et in quibus dictus collector deputatus fuerit, pro tempore decedentium, servitio et cultui divino vere destinata ac dicata sint.

§ 3. Ita quod capitula ipsarum eccle- El sic lales siarum illa de manu ipsius collectoris res capitula de aut ab eo deputati, non autem propria lectoris porciauctoritate, recipere et habere possint ac debeant.

§ 4. Insuper, quia ad aures quoque no- Jussit quoque stras pervenit episcopos et alios praela-tiones ab ecclotos earumdem ecclesiarum in dictis re-siarum praelatis gnis et partibus Hispaniarum, qui ad faciendae flant ipsas ecclesias illarumque regimina pro- captae possesmoti, certa regalia, quae solutiones cap- na caducitatis parum seu boni ingressus appellant, ca- contra cas ipsos et ca- ecclesias et capitulis earumdem ac ipsismet ecclesiis pitula quibus solvere tenentur, solutiones huiusmodi, tiones facienvel usque ad diem sui obitus vel quam-dae erant. diu possunt, diferre solitos esse, non sine eiusdem Camerae nostrae damno et praeiudicio, hac eadem constitutione nostra ordinamus ac volumus quod omnes et singulae huiusmodi solutiones, sive praedicto sive alio quocumque nomine nuncupentur, per quoscumque archiepiscopos, episcopos et praelatos ac alios partium et regnorum praedictorum, ad quos quomodolibet spectat, intra unum aut ad summum duos annos a die adeptae per

huiusmodi solu-

ipsos regiminis, necnon bonorum vel maioris partis eorum quarumcumque ecclesiarum cathedralium, etiam metropolitanarum, ac monasteriorum et aliorum beneficiorum ac locorum, ubilibet in dictis partibus et regnis existentium, in quorum superiores et praelati ad aliquas huiusmodi solutiones tenentur, possessionis computandos, omnino et integraliter fieri; quin etiam, tempore praedicto durante, capitula et canonici ac alii, quibus illae debentur, easdem exigere et recuperare debeant, alias tempore huiusmodi elapso, omnis actio, quae desuper contra dictam Cameram praetendi posset, eo ipso cesset aut cessare intelligatur, nec iam capitulis, canonicis et alias super spoliis ac bonis praelati pro tempore defuncti quomodolibet praetendentibus ullum prorsus ius, ullaque actio super eisdem solutionibus, illarumque exactione et recuperatione competat nec remaneat.

§ 5. Decernentes sic in praemissis o-Et sic in per- mnibus et singulis per quoscumque iudipetuum iubet ces et commissarios quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate atque auctoritate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 6. Non obstantibus apostolicis, ac Contraria tol- in provincialibus et synodalibus conciliis editis, generalibus vel specialibus, constitutionibus et ordinationibus; ac ecclesiarum, monasteriorum et locorum praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv maii MDLXXXVII, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 15 maii 1587, pontif. anno 111.

## LXXXVII.

Indultum ut commissarius generalis ordinis fratrum Minorum de Observantia nunc et pro tempore existens in partibus Indiarum habeat vocem activam et passivam in capitulo generali 1.

## Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Cum ad regendos fratres Minores de Observantia degentes in partibus In- di privilegii. diarum, sive totius novi orbis, carissimi in Christo filii nostri Philippi Hispaniarum regis catholici ditioni subiectarum, praeter duos commissarios et ministros provinciales et duos custodes, qui totidem provinciis illarum partium praesunt, etiam unus commissarius generalis depurari soleat, secundum statuta in congregatione Toletana instituta, qui supremam, in omnes personas regulares dicti Ordinis in illis regionibus potestatem habeat; ac licet in capitulis generalibus eiusdem Ordinis, quae pro tempore celebrantur, praedictum commissarium generalem pro tempore existentem interesse deceat, ac eius praesentia, ex eo quod de rebus et negotiis, deque statu et indigentiis ipsius Ordinis plene instructus et informatus esse solet, sit admodum fructuosa et quodammodo necessaria; vocem tamen activam et passivam in dicto capitulo generali, iuxta litteras felicis recordationis Leonis Papae X, nostri praedecessoris, et forsan alia ipsius Ordinis statuta, minime habeat, non mediocriter expedire, et rationi consonum esse iudicamus, ut, quoniam ex ministris provincialibus et custodibus quam plures, ob locorum intervallum ac distantiam, ad capitula generalia accedere non possunt, et plerumque eorum aliquis deest, saltem commis-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Causao dan-

sario generali praedicto vox activa et passiva concedatur, praesertim cum hoc ipsum valde gratum et acceptum praedicto Philippo regi fore existimemus, et tam ultramontani quam cismontani fratres communiter in hoc concurrant.

qua in rubrica.

§ 2. Quare nos, bono regimini eius-Declaratio, de dem Ordinis consulere volentes, ac de religionis zelo, aliisque probitatis et virtutum meritis dilecti filii Hieronymi de Guzman, moderni commissarii, plurimum in Domino confisi, motu proprio, tam eidem Hieronymo quam cuivis alteri pro tempore futuro commissario generali dicti Ordinis in partibus praedictis, ut in generali in domo B. Mariae de Aracaeli de Urbe iam congregato capitulo et quibuslibet aliis capitulis generalibus congregandis, et in omnibus eorum capitularibus, quae in futurum ubilibet in locis celebrabuntur, in electione generalis ministri et alias in omnibus et per omnia vocem activam et passivam ac locum congruentem, prout aliis commissariis generalibus dicti Ordinis dari solet, omnino habeat, et sua voce uti et locum retinere libere et licite valeat, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo concedimus et indulgemus.

Clausulae

- § 3. Decernentes praedictum Hieronymum ac pro tempore existentem commissarium generalem ad vocem activam et passivam et locum huiusmodi per eos, ad quos spectat, omnino, et quacumque contradictione, appellatione aut recursu remotis, recipi et admitti debere; necnon irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contigerit attentari.
- trariorum.

§ 4. Non obstantibus dictis Leonis prae-Derogatio con- decessoris litteris; ac constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon dicti Ordinis iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis. statutis et consuetudinibus, etiam tales voces cuipiam alteri quam certis personis tunc expressis concedi prohibentibus; privilêgiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem Ordini aut illius superioribus ac personis quomodolibet concessis. approbatis et innovatis. Qnibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio habenda foret, tenores huiusmodi pro expressis ac ad verbum insertis habentes, ad effectum praesentium dumtaxat, latissime derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xv maii MDLXXXVII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 15 maii 1587, pontif. anno 111.

#### LXXXVIII.

Statuitur quod capitulum generale Ordinis fratrum Minorum Sancti Francisci de Paula de cetero de sexennio in sexennium celebrari debeat.

### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

De sacrarum religionum quarumlibet Procenium salubri directione solliciti, ea pro pastoralis officii nostri debito constituimus, per quae illarum profectibus occurritur, et dispendiis obviatur.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, ca- Capitula gepitulum generale Ordinis fratrum Mino-neralia singulis trienniis cerum S. Francisci de Paula singulis trien-lebrari soleniis in festivitate Pentecostes, iuxta ipsius pagato hubordinis statuta seu privilegia et indulta tam frequentia illi a Sede Apostolica concessa, celebrari, capitula noxia esse coeperunt et in eo corrector generalis eiusque collegae ac zelosus dicti Ordinis nonnisi ad triennium eligi consueverint; ordo autem praedictus, benedicente Domino, ita ex-

1 Ex Regest. in Secret. Brev.

bant, sed pro-

creverit, ut frequentes illius domus in variis mundi provinciis institutae, et propagatae reperiantur, et propter locorum distantiam domus ipsae in suis provincialibus et aliis religiosis ad dictum capitulum generale unoquoque triennio transmittendis maxima rerum et impensarum dispendia subire cogantur, nec infra triennium huiusmodi ab eodem correctore generali commode visitari possint. Singuli vero correctores dictarum domorum, qui annales dumtaxat existunt, antequam de statu earumdem domorum ac rebus ad illarum curam et administrationem pertinentibus instrui possint, officiis suis destituti remaneant; et huiusmodi annalis eorum mutatio, domibus praedictis plurimum damni et incommodi adferat.

cogantur.

§ 2. Nos, ex his et aliis causis animum Statuit itaque nostrum moventibus, opere praetium fore Pontifex ut in-posterum sin- arbitrati ut provisionis nostrae ministerio galis sexenniis incommodis et dispendiis praedictis aliqua commoda ratione occurratur, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera deliberatione et certa scientia nostra, ac de apostolicae potestatis plenitudine, statuimus et ordinamus quod ex nunc de cetero, perpetuis futuris temporibus, dictum capitulum generale in festivitate Pentecostes huiusmodi de sexennio in sexennium, non autem quolibet triennio, ut hactenus observatum fuit, congregari et fieri, et tam dilecti filii Gregorius Carbonellus a Paula, corrector generalis, eiusque collegae ac zelosus in capitulo generali novissime celebrato electi, quam qui deinceps ad correctoris generalis, eiusque collegarum ac zelosi eiusdem Ordinis officia pro tempore eligentur, in suorum huiusmodi officiorum functione per integrum sexennium a die electionis de sua cuiusque persona factae computandum, et usque ad eiusdem Or- rali et aliis correctoribus, necnon zeloso,

dinis capitulum generale post electionem huiusmodi proxime futurum insistere et perseverare. Singulae autem domus praedictae, lapso anno administrationis modernorum earum correctorum annalium, non amplius per annales, sed biennales correctores, de biennio in biennium eligendos et deputandos, regi et gubernari debeant; servata tamen alias forma, in electionibus tam generalis quam aliorum correctorum, necnon zelosi et collegarum huiusmodi hactenus observari solita, quam salvam et illaesam esse volumus.

nullo umquam tempore, etiam praetextu praeservativae. quod ad id ipsius Ordinis capitulum generale specialiter indictum et interesse habentes vocati non fuerint, seu ex quavis alia quantumvis legitima causa, de subreptionis vel obreptionis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quovis defectu notari, impugnari seu invalidari, aut ad ius vel controversiam revocari posse; sic que per quoscumque indices ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et deffiniri debere; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate,

§ 3. Decernentes praesentes litteras

§ 4. Non obstantibus praemissis et apostolicis, ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus, necnon Ordinis et domorum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam immemorabilibus et quantocumque tempore observatis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque gene-

scienter vel ignoranter, contigerit atten-

tari.

Clausulas

Obstantium

collegis, fratribus, religiosis et personis sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos, dictamque Sedem, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, etiam consistorialiter vel alias quomodolibet etiam iteratis vicibus concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi, pro eorum sufficienti derogatione, alias de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes; illis alias in suo robore permansuris, ad hoc ut praesentes litterae suum omnino consequantur et consequi debeant effectum, specialiter et expresse derogamus, ac sufficienter derogatum fore et esse decernimus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die iv iunii MDLXXXVII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 4 iunii 1587, pontif. anno 111.

#### LXXXIX.

Erectio cappellae ad praesepe Iesu Christi in basilica S. Mariae Maioris de Urbe, cum praepositi, sacristae, cappellanorum et beneficiatorum institutione. atque cardinalis protectoris et iudicis causarum ad eos spectantium iurisdictione.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Gloriosae et semper Virginis Dei geni-Pontifer ab intricis Mariae salutiferam faecunditatem fantia, Beatam humiliter venerantes, intra cuius castis-advocatam de-legil, eiusque sima viscera, virtute Altissimi mirabili- patrocinio multer obumbrante, divina Sapientia sibi do-vasit. mum aedificavit, summas illius laudes et praeclara in universum genus humanum. sed in nos potissimum, merita, et verbis et factis, quantum pro humana imbecillitate possumus, libentissime praedicamus. Hanc enim beatissimam Virginem gratiae et misericordiae parentem ab ipsa pene infantia nobis advocatam delegimus, cuius patrocinio et intercessione multis periculis erepti fuimus, et multa beneficia a bonorum omnium largitore Deo accepimus.

- § 1. Itaque, cum alias eiusdem sanctissimae Virginis nomine et miraculorum clesias et maxime basilicum splendore illustres ecclesias semper in ho- S. Mariae Maioris devote adnore habuimus, tum in primis erga cele-modum coluit. berrimam eius in alma Urbe basilicam ad Praesepe Domini, quae S. Mariae Maioris appellatur, praecipua quadam et pia devotione affecti sumus.
- § 2. Cumque consideraremus S. Do- Praesepisitaminici Praesepis sacellum in eadem basi- que sacellum in eadem basilica situm, ob sacras illius praesepis reliquias, in quo Rex Gloriae nasci non ab-dens. dum card. horruit, et infans iacuit, magna in vene-nis ope fretus, ratione merito habitum, minus decenter insignem ibi pro loci dignitate et sanctitate ornatum cavit. et extructum esse; nos, cupientes tam eximium et religiosum monumentum debito cultu decentique ornatu augere, ac nobili aedificio circumseptum communire, opus sane viribus nostris et facultatum nostrarum illo quidem tempore tenuitate maius, freti ope eiusdem Deiparae semper Virginis, et animo suscepimus et re

la pericula e-

ipsa aggressi sumus. Nam iampridem. cum S. R. E. cardinalatus honore fungeremur, loco a dilectis filiis capitulo eiusdem basilicae, interveniente etiam auctoritate felicis recordationis Gregorii Papae XIII, praedecessoris nostri, nobis concesso, insignem cappellam, et spatii amplitudine et substructionis magnificentia. templi instar, coepimus a fundamentis aedificare.

fuit creatus,

§ 3. Cumque aedificatio feliciter pro-Interim eius cederet, ecce divina sic disponente cleprecibus mentia, nullis nostris meritis, sed ipsius Pontifex beatissimae Virginis precibus, in Apostotamque capel-licae Sedis fastigio locati sumus. Quare ornavit et per- inchoatum opus tanto impensius urgentes, nullisque quamvis maximis sumptibuş parcentes, cappellam ipsam testudine sublimi plumbi laminis extrinsecus tectam, et pretiosis crustis et tegmentis marmorum, atque opere tectorio marmorato, egregiisque picturis et sacris imaginibus et loco ipso congruentibus exornatam, ita demum, benedicente Domino, perfecimus atque omni ex parte absolvimus, ut ipsa antiqua venerandi Praesepis aedicula, multis catenationibus, colligationibus et fulcturis circum adhibitis, ne parietes dissolvi, neve opus ulla ex parte labefactari posset, magna ergatarum et tractoriarum machinarum vi, ingenti labore atque artificio, tota simul solida ac prorsus integra, quod factu difficillimum videbatur, veteri sede convulsa et in altum sublata, in medium ipsius novae capellae gremium, sub eius pavimento, in locum subterraneum translata atque asportata fuerit, ubi et specus circumcirca humili fornice concameratus, per quem circuiri possit, extructus est gradibus ad commodum descensum in eamdem Sacri Praesepis aediculam, et dictum specum hinc inde ante positis, ut christifideles viri tan-

> 1 Ad quam praesepis aediculam mortuus, fuit transportatus.

tum laudes et preces Deo offerre, et presbyteri in altari ibidem sito missas devote celebrare valeant.

§ 4. Altare item supra ipsius aedicu- Et altare ma-ius ad missas lae fornicem constituto, et ad missas pon-Pontificis cetificias celebrandas.

lebrandas con-

§ 5. Duo praeterea minora, sed tamen Alia duo alinsignia, altaria sive sacella, nostra itidem taria ad niimpensa aedificata, eodem modo picturis adiunxit. et ornamentis magnifice exculta ad ipsius cappellae limina ab utraque parte adiunximus.

§ 6. Unum videlicet sub S. Luciae Vir- Unum S. Luginis et martyris invocatione dicatum, cu-ss. innocenius festus dies idem natalis noster est, et tium corpuscuquam ab ineunte aetate omni studio ve-luit. nerati, ut pro nobis apud Deum intercederet, magna cum fiducia assidue praecati sumus; sub cuius etiam altari in arca marmorea duo sacra beatorum Innocentium corpuscula, a basilica S. Pauli extra Portam Ostiensem nostro iussu translata, rite recondi curavimus, ut ad Christi infantis cunabula, iidem sancti Innocentes (flores ac primitiae Martyrum, Deoque gratissimae victimae) quodammodo excubare videantur.

- § 7. Alterum vero in honorem et me- Alterum vero moriam S. Hieronymi praestantissimi Ecclesiae doctoris, cuius titulus in Ecclesia Illyricorum fuit nobis in nostra assumptione ad cardinalatus honorem assignatus et perpetuo retentus, quique Praesepe Domini ita vivens coluit, ut ex hoc mundo decedens per illud tamquam vitae ianuam ad coelestem patriam commigrarit.
- § 8. Cum igitur, Deo favente, pium huiusmodi opus iam absolutum et ad te- Post perfecctum perductum foret, compertum est cappellae, comtandem, relatione ac testimonio fide dignorum virorum, qui ex peregrinatione Ter-veteri cappelrae Sanctae nuper in Urbem advenerunt, Domini in Ecnobis nihil tale umquam cogitantibus, clesia Bethlenon humano consilio, sed plane divino ex inspiratione

lae ad Praesepe emitana, quod videtur.

divina id Pon-instinctu, ita contigisse ut haec nostra i cappella, veteri cappellae ad Praesepe Domini positae in ecclesia Bethleemitana, quae est in Palestina, aedificio, substructione ac praecipuis suis partibus admodum similis evaserit. Nam et a sinistra parte ecclesiae, uti haec nostra sita est, et habet aediculam Praesepis Dominici subterraneam, nostrae consimilem, tectam testudine, opere vermiculato ornatam, sicuti et haec est, ad quam et per gradus descensus patet; habet quoque illa cappella marmoreum, uti et haec nostra, pavimentum. Altaria etiam proxima in memoriam sanctorum Innocentium, S. Catherinae virginis et martyris, et Sancti Hieronymi extructa, quemadmodum et nostra unum in S. Luciae, cum reliquiis sanctorum Innocentium, et alterum in eiusdem S. Hieronymi memoriam pariter erecta, ita ut ipsa gloriosa virgo, quae olim primis sanctae huius basilicae fundatoribus certos fines et locum nivibus, quarum memoria in hodiernum usque diem religiose colitur, mirabiliter praescripsit ac designavit, nunc etiam in nostra cappella, quasi dictae basilicae appendice extruenda, divinitus mentem nostram inspiraverit, simulque suae ac divinae voluntatis et providentiae admirabilem minimeque obscuram dederit significationem.

posuit

§ 9. Demum vero nos, ad Dei omni-In cadem cap- potentis et intemeratae Virginis partus tifex sepulchra gloriam fidelisque populi erga coelorum magnifice ex-truxit, alterum Reginam devotionem augendam, eamdem Pio Papae V, a cappellam solemni ritu consecrari et delae; alterum si- dicari curavimus, atque in ea duo sepulalud etiam in chra conquisitissimis columnis et lapidum vestibulo pro varietate, opere sumptuoso ac magnifico neis sepelien. extruximus, quorum alterum sanctae memoriae Pio Papae V, nostro etiam praedecessori, de christiana republica deque nobis optime merito, a dextris eiusdem cappellae posuimus, ut perpetuum nostri

erga eum grati et pii animi apud posteros monumentum extet; alterum a sinistris ad nostram sepulturam reservavimus; tertium vero separatim in vestibulo dictae cappellae, et in ipsa navi basilicae illi contigua, pro nostris dumtaxat consanguineis sepeliendis assignavimus.

§ 10. Ut autem in eadem cappella no- Et modo ad stra ad ipsum Sanctum praesepe, ubi an- dem B. Virgigelorum chori Deo gloriam et hominibus nis, et d. Praeseus venerapacem annunciarunt, et ubi nos anno tionem, unam praeterito, cum venerabilibus fratribus tuor cappellanostris S. R. E. cardinalibus ac aliis epi-nias, et quatuor clericatus in scopis et praelatis in natalis Domini no-dicta capella cte, missarum solemnia celebravimus, as- unit. sidue incruentum salutaris hostiae sacrificium, pro nostra et totius populi christiani salute, offeratur, et divinae laudes atque officia persolvantur; ob eam causam certos presbyteros et clericos, qui in cappella duobusque ei coniunctis sacellis seu altaribus praedictis Deo inserviant, constituere decrevimus. Cum itaque, sicut accepimus, S. Ioannis de Pyro Policastren., et S. Leonardi Salernitan. civitatum vel dioecesum monasteria, Ordinum S. Basilii et S. Benedicti, quae bonae memoriae Petrus episcopus Caietanus, et quondam Ludovicus Blanchettus clericus, ex dispensatione et concessione apostolica, in commendam, dum viverent, respective obtinebant, utraque commenda huiusmodi, per obitum Petri episcopi et Ludovici praedictorum, qui apud Sedem praedictam diem clauserunt extremum, cessante, adhuc eo quo ante commendam ipsam vacabant, modo vacaverint et vacent ad praesens; et dilectus filius noster Philippus tituli S. Sabinae presbyter cardinalis Spinola nuncupatus, qui monasterium Sancti Nicolai de Butramo dicti Ordinis S. Basilii, Hieracensis dioecesis, ex simili concessione et dispensatione in commendam ad eius

erigit et insti-

vitam nuper obtinebat, posteriori commendae huiusmodi ac omni, et cuicumque iuri sibi in dicto monasterio S. Nicolai illiusque regimine et administratione vel ad illa guomodolibet competenti, hodie in manibus nostris sponte et libere cesserit. Nos, cessionem huiusmodi admittentes, ac cappellam nostram praedictam, ad eiusdem Redemptoris nostri laudem et honorem, et gloriosissimae Illius Genitricis dictique Sancti Praesepis memoriam et venerationem, ac divini cultus incrementum, competenti beneficiorum et ministrorum ecclesiasticorum numero stabilire, annuisque reditibus, pro congrua corum substentatione et manutentione, onerumque illis ac dictae nostrae cappellae, necnon illius fabricae et sacristiae pro tempore incumbentium supportatione necessariis, dotare volentes, verumque et ultimum dictorum monasteriorum vacationis modum, etiamsi ex illo quaevis generalis reservatio, etiam in corpore iuris clausa, resultet, praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad alicuius nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera deliberatione et certa scientia nostra, ac de apostolicae potestatis plenitudine, in cappella nostra praedicta unam praeposituram, quae in ipsa basilica secunda dignitas existat, hoc est prima post archipresbyteralem, pro uno praeposito, utriusque vel alterius iurium doctore, seu in theologia magistro, et in presbyteratus ordine constituto; ac unam sacristiam, pro uno sacrista; et quatuor perpetuas sine cura cappellanias pro quatuor perpetuis cappellanis presbyteris; et quatuor alia clericatus nuncupanda perpetua simplicia beneficia ecclesiastica pro totidem aliis clericis nuncupandis perpetuis beneficiatis; quorum siquidem sacristiae, cappellanorum et beneficiatorum, qui clerici nuncupantur, dictus praepositus caput

per eos tractandis et faciendis primum et digniorem locum habeat, ibidemque praesit; ac tam ipse quam praedicti sacrista, cappellani et beneficiati dictae cappellae, prout inferius descriptum erit, deserviant, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus.

§ 11. Ac eidem cappellae nostrae il- Pro illorumliusque fabricae et sacristiae, necnon com- que substenta-tione redimuni massae ipsorum praepositi, sacri- tus beneficiostae, cappellanorum et beneficiatorum, scriptorum eis pro eorum manutentione et substenta-assignat. tione ac onerum illis incumbentium supportatione, singula monasteria praedicta, quae conventu carent, ac quorum fructus, reditus et proventus, S. Ioannis videlicet ad quadraginta, S. Leonardi vero ad quinquaginta florenos auri, in libris Camerae Apostolicae taxati reperiuntur; Sancti Nicolai autem, ac illi perpetuo annexorum, S. Mariae de Pigliano, et eiusdem S. Mariae de Canisis quingentorum et quinquaginta ducatorum auri de Camera seçundum communem existimationem valorem annuum, ut etiam accepimus, non excedunt, quibusvis modis et ex quorumcumque personis, seu per liberas quorumvis cessiones de illorum regiminibus et administrationibus, in Romana Curia vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus sponte factas. vacent, etiamsi tanto tempore vacaverint, quod eorum provisio, iuxta Lateranensis statuta concilii aut alias canonicas sanctiones, ad Sedem praedictam legitime devoluta existat, et illa ex quavis causa ad Sedem eamdem specialiter vel generaliter pertineat, et de illis consistorialiter disponi consueverit seu debeat; ac super regiminibus et administrationibus monasteriorum huiusmodi inter aliquos lis vel eorum possessorio molestia, cuius litis statum etiam praesentibus haberi volumus existat, ac in rebus, negotiis et actibus pro expresso, pendeat indecisa, cum prae-

rum hic de-

An. C. 1587

861

dictis et forsan aliis illis annexis, eorumque membris, grangiis, praediis, possessionibus, decimis, primitiis, vineis, terris, agris, censibus, fructibus, reditibus, proventibus, iuribus, obventionibus, emolumentis, pertinentiis, rebus et actionibus universis, ceterisque bonis, mobilibus et immobilibus ac se moventibus, cuiuscumque qualitatis, pretii et valoris annui existentibus, ac ubique locorum consistentibus eorumque proprietate et dominio. Ita quod liceat collegio, praepositi, sacristae cappellanorum et beneficiatorum huiusmodi, per se vel alium seu alios, eorum et dictae nostrae cappellae, illiusque fabricae et sacristiae suaeque mensae seu massae communis nominibus, corporalem, realem et actualem possessionem monasteriorum, annexorum, membrorum, grangiarum, praediorum, possessionum, decimarum, primitiarum, vinearum, terrarum, agrorum, censuum, iurium, pertinentiarium, rerum, actionum et bonorum huiusmodi, propria auctoritate, absque spolii et attentatorum vitio, ac cuiuscumque iudicis decreto vel ministerio, libere apprehendere et perpetuo retinere, illaque regere et administrare; necnon fructus, reditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta eorumdem percipere, exigere et levare, illaque in suos, secundum ordinationem inferius per nos descriptam, et dictae cappellae nostrae illiusque fabricae et sacristiae usus. utilitatem et necessitates omnino convertere, dioecesani loci vel cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo unimus, annectimus et incorporamus, ac in eisdem monasteriis sic unitis, eorumque ecclesiis, annexis, membris et grangiis, dignitates abbatiales, illarumque titulos, nomina et denominationes, eisdem auctoritate et tenore, si-

militer perpetuo supprimimus et extinguimus.

§ 12. Statuentes et ordinantes ut praepositus et cappellani praedicti singulis praedictis quas diebus dominicis et festivis missas qua-dam missas, et anniversaria tuor, aliis vero diebus, tres missas, al-celebrandi cuternis vicibus seu hebdomadatim, iuxta providam dispositionem et ordinationem desuper ab eis faciendam, celebrare; et quotannis tria anniversaria officia mortuorum, unum videlicet pro dicti Pii praedecessoris, et aliud pro nostra, postquam viam universae carnis ingressi fuerimus, reliquum autem pro parentum et propinquorum nostrorum ac infrascriptorum patronorum animabus; quae tamen non intra dictam cappellam nostram, sed extra eam, in illius vestibulo, quod est in eiusdem basilicae navi eidem cappellae contigua, peragantur, ne, ubi vitae auctor et mortis victor ac triumphator est ortus, ibi castra doloris, cenotaphia pallea, feretralia et alia mortuorum ac funeralium officiorum insignia conspiciantur.

§ 13. Sacrista vero curam celebratio- Sacristae, cenis anniversariorum, officiorum et missa-ficiorum et caprum huiusmodi, necnon custodiam sa-pellae suppellectilis et ornacrae supellectilis ac ornamentorum et mentorum cuparamentorum ad dictae cappellae nostrae usum pro tempore pertinentium, habeat.

§ 14. Alii autem beneficiati praedicti Beneficialiseisdem praeposito, sacristae et cappellanis praemissis asin praemissis assistere, eisque in divinis sistendi et diinservire, ac alia obsequia et onera sibi di imponit. pro tempore imposita praestare debeant et teneantur. Ac omnes simul unum collegium inter se, cum arca, massa et sigillo communibus aliisque collegialibus insignibus, ad instar aliorum similium collegiorum, tam in praedicta quam aliis quibusvis dictae Urbis basilicis et ecclesiis institutorum, constituant.

§ 15. Necnon annis singulis ex dictis

Eisque omni- fructibus, reditibus, proventibus, iuri- 1 bus certos re-ditus et prov- bus, obventionibus et emolumentis, ipsius ventus conce- nostrae cappellae praepositus quadringenta, sacrista centum et quinquaginta, singuli cappellani, etiam centum et quinquaginta, singuli vero alii beneficiati clerici inibi pro tempore existentes, quinquaginta scuta monetae Romanae percipere; ipsique insimul similiter annis singulis unum thesaurarium seu camerarium, qui de eorum gremio existat, et ad quem peculiaris cura recuperationis, exactionis, distributionis et repartitionis omnium et singulorum fructuum, redituum, proventuum, iurium, obventionum et emolumentorum ad dictam cappellam nostram, illiusque fabricam et sacristiam, atque ad communem massam collegii huiusmodi nunc et pro tempore spectantium pertineat, eligere et deputare; necnon ut, soluta praeposito, sacristae ac singulis cappellanis ac beneficiatis praedictis rata parte seu portione eos, ut praefertur, tangente, et deductis omnibus impensis ad usum cappellae nostrae illiusque fabricae et sacristiae huiusmodi necessariis, totum id quod supererit, in emptionem tot locorum montium non vacabilium aut aliorum bonorum stabilium erogare; illorumque necnon inde provenientes fructus postquam ad summam centum scutorum similium ascenderint, pro una inter se proportionabiliter dividere et repartiri; pro altera vero medietatibus, eorumdem super excrescentium fructus, in usum, necessitates et ornamenta cappellae nostrae, illiusque fabricae et sacristiae huiusmodi convertere debeant: ita tamen ut thesaurarius aut camerarius pro tempore existens, de receptis et administratis per eum, rationem et computa eidem collegio in fine cuiuslibet anni reddere omnino teneatur.

> § 16. Ac insuper, ubi, quoties et quandocumque eis placuerit, libere eorum ar-

bitrio, sine ullo tamen onere aut obli- Et in choro gatione, et sine ullo impedimento, stal-dem quandolum et locum in dicta basilica et illius cumque ii adeschoro habere, omnibusque et singulis ho- signat. ris canonicis ac aliis divinis officiis, necnon processionibus ceterisque publicis actibus, non tamen capitularib., dictae basilicae interesse, ita ut neque ad interessendum praemissis umquam cogi vel compelli, nec, si sponte accedere voluerint, impediri quovis praetextu possint. Et ibidem praepositus, videlicet, cappam aut cottam cum rochetto, prout temporis qualitas exegerit, ad instar canonicorum eiusdem basilicae, sacrista autem et cappellani, ac alii beneficiati clerici nuncupati praedicti, habitum per alios beneficiatos et clericos ipsius basilicae gestari solitum respective deferre; necnon attenta antiquitate, nobilitate et praestantia eiusdem sancti Praesepis Dominici, a quo, tamquam praecipua et primaria parte, tota basilica etiam ad praesepe Domini olim dicta fuit, et cum haec ipsa per nos erecta dignitas sacristia, cappellaniae et beneficia pro divino cultu et servitio eiusdem Praesepis fuerint instituta, praepositus immediate post vicarium archipresbyteri dictae basilicae, et ante omnes illius canonicos supradictos. sacrista vero et deinde cappellani post ipsos canonicos et ante omnes beneficiatos basilicae, alii autem eiusdem cappellae nostrae beneficiati clerici appellati, post beneficiatos et ante clericos basilicae huiusmodi immediate sedere et incedere libere et licite possint.

§ 17. Per hoc tamen eiusdem basilicae Interdicit ne capitulo, canonicis, beneficiatis et cle-propterea all-quod emoluricis quoad distributiones et alia emolu- mentum percimenta per eos dum horis canonicis divinisque officiis ac processionibus et aliis actibus huiusmodi intersunt, percipi et lucrari solita, aliqua ex parte praeiudicare nequaquam intendiuus; quinimmo

dictis nostrae cappellae praeposito, collegio, sacristae, cappellanis et beneficiatis, clericis nuncupatis, et eorum cuilibet, auctoritate et tenore praedictis, inhibemus ne ipsi eorumve aliquis, sive propter eorum praesentiam, interessentiam et assistentiam in choro horis canonicis, diurnis et nocturnis, missis, etiam solemnibus, et aliis divinis officiis, etiam in festivitatibus maioribus, et quocumque anni tempore, aut processionibus vel anniversariis mortuorum, sive propter aliam quamcumque causam vel occasionem, quippiam, parvum aut magnum, etiam pro eorum rata, aut pro virili de ipsius basilicae capituli beneficiatorum et clericorum praedictorum mensa, massa, distributionibus aut emolumentis, ordinariis. vel extraordinariis, etiam incertis, et ut praefertur, personaliter interessentibus tantum dari solitis, ullo modo aut quæsito colore vel ingenio, percipere aut quomodolibet praetendere audeant, vel praesumant.

§ 18. Deinde ne in ipsa cappella nostra In cappella a. illiusque situ seu ambitu, solo aut paviliud sepulchrum mento, muris, structuris et aedificiis, præpro quavis per- ter supradicta monumenta, aliud sepulchrum aut sepulturae locus seu tumulus, alteri personae, cuiuscumque status, gradus, qualitatis et conditionis fuerit, sive per viam depositi, sive alias quomodolibet concedi vel assignari possit aut debeat, districte interdicimus, et omnino in perpetuum prohibemus.

§ 19. Praeterea eamdem cappellam Cappellam ip- nostram, illiusque fabricam et sacristiam, sam, et eius sa-cristiam, prae- necnon praepositum, sacristam, cappelpositum, sa- lanos et beneficiatos, clericos nuncupatos, pellanos et cle- pro tempore existentes, ipsumque colleque bona, ab gium, ac praedicta ceteraque omnia et sliorum iuris- quaecumque illius et eorum bona, mobilia et immobilia, cuiuscumque qualitatis et quantitatis, in dicta Urbe et locis et extra ac alias ubique locorum consistentia,

ab omni iurisdictione, correctione, visitatione, dominio, superioritate et potestate nunc et pro tempore existentis Urbis vicariis ac archipresbyteri dictae basilicae, eiusque vicarii et capituli, et cuiusvis ordinarii loci aliorumve quorumcumque iudicum et officialium, in ipsa Urbe vel alias ubilibet constitutorum, perpetuo eximimus et liberamus, ac sub Beati Petri et Sedis Apostolicae atque nostra protectione suscipimus, nobisque et dictae Sedi immediate subiicimus.

§ 20. Ad haec, praeposito, sacristae, Privilegiaque cappellanis et beneficiatis, clericis nun-aliis in ecclecupatis, praedictis, illorumque collegio, gnitates huiusut omnibus et singulis privilegiis, immu- tibus concessa nitatibus, exemptionibus, libertatibus, prætiam concedit. eminentiis, prærogativis, favoribus, facultatibus, indultis et aliis gratiis, tam spiritualibus quam temporalibus, quibus alii dignitates, cappellanias et alia beneficia in dictae Sanctae Mariae Maioris et aliis eiusdem Urbis basilicis et ecclesiis, pro tempore obtinentes eorumque collegia, de iure vel consuetudine aut ex privilegio vel alias quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, non solum ad eorum instar, sed aeque principaliter et pariformiter, in omnibus et per omnia, uti, potiri et gaudere libere et licite valeant, auctoritate et tenore praedictis, indulgemus.

§ 21. Necnon tam praedictis in Urbe vicario, archipresbytero eiusque vicario et omnibus ne molestent capitulo, locorum ordinariis, quam aliis praecipit. quibuscumque personis, quavis auctoritate et dignitate fulgentibus, ne quarumcumque facultatum, privilegiorum aut litterarum eis sub quibuscumque tenoribus et formis concessorum praetextu, praepositum, sacristam, cappellanos aut beneficiatos, qui clerici appellantur, prædictos, sive eorum aliquem in praemissis

Officialibus

dictione exi-

sona fleri pro-

hibet.

quomodo molestent aut molestari permittant, districtius inhibemus.

§ 22. Ut vero cappellae nostrae, illius-Protoctorem- que fabricae et sacristiae ac collegii huque et corum-den defenso-iusmodi felici et prospero regimini, gu-Alexan- bernio et conservationi opportune consucardinalem de latur, utque promptum et paratum sit Monte Alio eis auxilium, dilectum filium Alexandrum tem, et eo de-Sanctae Mariae in Cosmedin diaconum bic designatos cardinalem de Montealto nuncupatum, ex sorore germana, secundum carnem, pronepotem nostrum, et eo vita functo, antiquiorem sanctae Romanae Ecclesiae cardinalem, ex nostra familia et parentela, vel in eius defectum, ex provincia Marchae Anconitanae oriundum, seu si nullus eorum fuerit, primum presbyterum cardinalem pro tempore existentem, eiusdem cappellae nostrae illiusque personarum, rerum, bonorum at jurium protectorem et defensorem, cuius consilio et ope omnia supradicta et quaecumque alia in his et circa ea quomodolibet necessaria agantur, statuantur et ordinentur, constituimus et deputamus. Ac volumus et declaramus quod, licet, nullo existente nostri sanguinis cardinale, alius ad id, ut praefertur, vocatus cardinalis munus protectoris huiusmodi subire et exercere incoeperit; nihilominus, si postmodum contingat aliquem nostrae familiae et parentelae ad cardinalatus honorem assumi, is in eiusdem muneris functione praeferri debeat, et constitutio ac deputatio de cuiusvis alterius persona in protectorem huiusmodi factae eo ipso cessare et expirare censeantur.

buit.

§ 23. Dantes et concedentes eidem Jurisdictio- Alexandro cardinali moderno, et pro temnem circa prae-positum, sa- pore existenti eiusdem nostrae cappellae cristam, cappel protectori, plenam et liberam facultatem cos et eorum et auctoritatem, differentias, lites, controlites eldem tri- versias, inter quascumque personas, tam praepositi quam sacristae, cappellanorum et beneficiatorum, clericorum nuncupa-Bull. Rom Vol. VIII. 109

torum, dictae cappellae, corumdemque litium consortes, seu ab eis causam habentes pro tempore exortas, summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, appellatione remota, decidendi, definiendi, terminandi et exequendi; ac denique eamdem prorsus iurisdictionem, superioritatem et potestatem in cappella nostra, illiusque altaribus, atque universis et singulis personis praedictis libere exercendi, in omnibus et per omnia, quam pro tempore existens archipresbyter dictae basilicae eiusque vicarius in ipsa basilica illiusque altaribus, capitulo, canonicis, beneficiatis et clericis vel ministris, de iure, consuetudine aut ex privilegio aut alias quomodolibet exercere potest et debet, sive in futurum poterit et debebit, etiam quoad ea universa et singula, quae expressionem et concessionem requirunt magis specialem, quaeque sub generali huiusmodi concessione non comprehenduntur.

§ 24. Insuper iuspatronatus et praesentandi personas idoneas, etiam alienigenas, natus et praead praeposituram videlicet, protectori; ad nas praedictas sacristiam vero ac quatuor cappellanias eius pronepoti et alia beneficia elericatus nuncupata illiusque descendent conhuiusmodi, praeposito, pro tempore exi-cedit. stentibus praedictis, tam hac prima vice ab corum primaeva erectione et institutione huiusmodi apud Sedem praedictam vacantia, quam quoties ex nunc de cetero illa quibusvis modis et ex quarumcumque personis, etiam nostri aut Romani Pontificis pro tempore existentis seu cuiusvis cardinalis, etiam tunc viventis, familiaribus continuis commensalibus, seu Romanae Curiae officialibus, aut alias quomodolibet reservationem inducentibus, semper liberas, vel ex causa permutationis resignationes de illis in dicta Curia etiam in manibus nostris vel Romani Pontificis pro tempore existentis, vel extra eam quomodolibet factas et

admissas, aut assecutionem alterius beneficii ecclesiastici, quavis auctoritate collati, seu illa pro tempore obtinentium decessum vel quamvis aliam dimissionem, amissionem, privationem, religionis ingressum, matrimonii contractum aut alias quomodocumque et qualitercumque, etiam apud Sedem praedictam, simul vel successive vacare contigerit, per protectorem et praepositum praedictos ad praesentationem huiusmodi in forma solita instituendas, dilecto filio Michaeli Peretto Burgi S. Petri et militum custodiae nostrae moderno praefecto similiter nostro, secundum carnem, ex sorore dicta, pronepoti, eiusdem masculis et ex masculis descendentibus legitimis et naturalibus, ac ex legitimo matrimonio natis et procreatis, ita tamen quod praesentatio fieri debeat solum a primogenito et ipsius primogeniti primogenito usque in infinitum, hoc modo videlicet: si dictus Michael plures filios masculos habuerit, praesentatio pertineat ad natu maiorem tantum; qui si etiam plures susceperit filios masculos, natu maior eorum tantum praesentet;'et sic ius praesentandi huiusmodi semper transeat de primogenito in primogenitum usque in infinitum; et deficiente linea masculorum totaliter, linea masculorum ex masculis descendentium a dicto primogenito praesentatio modo et forma praemissis ad secundo genitum, si superstes fuerit, sin minus ad maiorem natu masculum ex masculis descendentibus ab eodem; et sic de primogenito masculo ad primum genitum masculum similiter usque in infinitum; et deficiente linea masculorum ex masculis descendentibus a secundogenito, ius praesentandi huiusmodi transeat ad tertiogenitum, praedicto ordine servato, et sic successive de una linea ad aliam, ad omnes descendentes a dicto Michaele.

§ 25. Et deficientibus omnibus masculis

descendentibus a dicto Michaele, succedat Bis autem defilia primogenita dicti Michaelis, si fuerit patronalus ad superstes, vel si ea non extabit, ab ea Flaviam Perettam d. Michaedescendentes masculi, donce extabunt, lis sororem gertranseundo de primogenito in primoge- sque descennitum, modo et forma praemissis; et, de-dentes, et ul-timo cis omnificientibus omnibus masculis, et masculis tibus deficientidescendentibus ab omnibus filiabus dicti Pontificis san-Michaelis, succedant masculi descendentes guine proxiex nepotibus eiusdem Michaelis. Deficien- nire decernit. tibus autem omnibus masculis et foeminis a dicto Michaele descendentibus, iuspatronatus et praesentandi huiusmodi transeat ad dilectam in Christo filiam Flaviam etiam Perettam dicti Michaelis sororem germanam, si extabit; et post eam, vel si ipsa non extabit, ad filios masculos ipsius, et ab eis masculos descendentes usque in infinitum, et cessantibus masculis, ad foeminas a dictis masculis descendentes. Et cessantibus omnibus. tam masculis quam foeminis descendentibus a dicta Flavia, succedat dilecta in Christo filia Ursina similiter Peretta, eiusdem Michaelis etiam soror germana, et post eam, vel si ipsa tunc non extabit, eius filii masculi, et masculi ex masculis descendentes usque in infinitum; et deficientibus masculis ex masculis descendentibus, succedant foeminae al eis descendentes. Deficientibus autem omnibus et singulis masculis et foeminis descendentibus a dictis Michaele, Flavia et Ursina, tunc succedat in dicto iure patronatus qui nobis fuerit sanguine proximior, servato semper in omnibus casibus supradictis ordine primogeniturae, transeundo scilicet de primogenito in primogenitum, et praeferendo lineam primogeniti lineæ secundogeniti, et masculos ex masculis descendentes natis ex foeminis, ac masculos ex foeminis ipsis foeminis, ac alias in omnibus ac per omnia, prout in linea filiorum et descendentium a dicto Michaele ordinatum est, ita quod

manam, illiu-

ius praesentandi huiusmodi ad unum so-1 lum successorem insolidum, et post illum ad alium semper deveniat, absque eo quod inter plures successores dividi possit, motu et scientia similibus, auctoritate et tenore praediciis, pariter perpetuo reservamus, concedimus et assignamus.

dotatione petere.

§ 26. Decernentes inspatronatus et præ-Ius istud pa- sentandi huiusmodi, laicorum nobilium rum nobilium et illustrium existere, ac Michaeli et aliis et illustrium futuris patronis praedictis, non ex privipatronis non ex legio, sed ex vera, primaeva, reali, actuali, vera fundatione plena, integra ac omnimoda fundatione et dotatione de perpetua dotatione competere, et ad illos pertinere, illudque vim, effectum. naturam, substantiam, essentiam, qualitatem, validitatem et roboris firmitatem obtinere, ac Michaeli et aliis futuris patronis praedictis et eorum cuilibet, perpetuo suffragari debere in omnibus et per omnia, absque ulla prorsus differentia, perinde ac si illis et eorum cuilibet, ratione verae, realis, actualis, plenae et integrae fundationis ac perpetuae dotationis per eos de eorum propriis et mere patrimonialibus et laicalibus bonis dumtaxat competeret et concessum esset.

ponit praeservatıvas.

§ 27. Ac ut tale sub quacumque dero-Clausulas ap-gatione, etiam cum quibusvis praegnantissimis et efficacissimis verbis, clausulis ac decretis, etiam cum clausula Quorum tenores, in quacumque dispositione, etiam per viam constitutionis, legis, regulae Cancellariae Apostolicae aut alias quomodocumque facta nullatenus comprehendi, nec illi ullo umquam tempore, etiam ratione cuiusvis litis pendentiae vel vacationis praepositurae, cappellaniarum, sacristiae et aliorum beneficiorum huiusmodi apud Sedem praedictam, etiam ex causa permutationis vel devolutionis seu alio quocumque praetextu, et ex quacumque causa, quantumvis urgenti et legitima, per nos seu quoscumque alios Romanos Pontifices pro tempore existentes

vel Sedem praedictam aut illius legatos, etiam de latere, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, seu cuiusvis intuitu et contemplatione, per quascumque litteras apostolicas, etiam in forma brevis, et quasvis etiam derogatoriarum derogatorias, ac fortiores et insolitas clausulas, necnon irritantia et alia contraria decreta quaecumque derogari aut derogatum censeri posse neque debere, nisi in illis de toto tenore ac data praesentium, necnon patroni pro tempore existentis nomine, cognomine et qualitate, specialis, specifica et individua mentio facta fuerit, ac eiusdem patroni pro tempore existentis ad hoc expressus accesserit assensus; et aliter factas derogationes. necnon quascumque collationes, provisiones, commendas, praesentationes, institutiones vel alias dispositiones de praepositura, sacristia, cappellaniis et aliis beneficiis praedictis, ut praefertur, vel alias quovis modo, etiam apud Sedem eamdem pro tempore vacantibus, quibusvis personis alias, quam ad praesentationem Michaelis et aliorum patronorum praedictorum, seu de eorum expresso consensu, etiam cum speciali et expressa derogatione iurispatronatus huiusmodi pro tempore factas, processusque desuper habitos, ac inde pro tempore secuta quaecumque, nulla et invalida nulliusque roboris vel momenti fore et esse, ac pro nullis et infectis haberi et censeri, nec ius aut coloratum titulum possidendi cuique tribuere vel per illa acquiri posse, sed praesentationes per Michaelem et alios futuros patronos praedictos pro tempore factas, et subsecutas institutiones, validas et efficaces fore, suosque effectus sortiri, ipsisque praesentatis et institutis tale ius in re et ad rem acquiri debere, quale acquiritur praesentatis et institutis ad beneficia de vero et reali iurepatronatus laicorum nobilium et illustrium, ratione

primaevae et integrae fundationis ac perpetuae dotationis ex bonis mere laicalibus et patrimonialibus dumtaxat existentia; necnon praeposituram, sacristiam, cappellanias, aliaque beneficia, clericatus nuncupata huiusmodi, sub quibusvis specialibus vel generalibus reservationibus, unionibus, annexionibus, incorporationibus, suppressionibus, extinctionibus, etiam perpetuis, vel temporalibus expectativis, et aliis etiam praeventivis gratiis, ac uniendi, annectendi et incorporandi, necnon conferendi, providendi et aliis facultatibus, concessionibus, litteris, mandatis, ctiam de providendo, et indultis quibuscumque, illorumque et illarum revalidationibus, quibusvis personis, etiam praedictae Romanae Ecclesiae cardinalibus, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, ac cum quibusvis suspensivis, restitutivis ac etiam derogatoriarum derogatoriis clausulis, irritantibusque et aliis etiam vim contractus inducentibus decretis, atque alias quomodolibet nunc et pro tempore concessis, necnon quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac dictae Cancellariae regulis quomodolibet et cum quibusvis clausulis et decretis, quantumvis amplissimis ac praegnantissimis, etiam cum clausula Quorum tenores, editis et edendis, nullatenus comprehensa esse aut fore, minimeque comprehendi posse aut debere, sed semper ab illis excepta et exclusa esse et censeri debere; ac omnia et singula praemissa, necnon praesentes litteras, nullo umquam tempore, de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quovis defectu, etiam ex eo quod causae propter quas eadem praemissa facta sunt, coram locorum ordinariis, etiam tamquam Sedis praedictae delegatis, examinatae. verificatae et ab eis approbatae, ac interesse forsan habentes ad id vocati non

fuerint, nec desuper suum consensum praestiterint, seu ex quavis alia causa vel quocumque praetextu, quaesito colore vel ingenio notari, impugnari, invalidari, retractari, ad terminos iuris reduci, seu in ius vel controversiam vocari; aut adversus illa quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari posse; nec sub ullis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum, et eum, in quo antea crant statum, restituta, reposita et plenarie reintegrata, ac de novo, etiam sub data per Michaelem et futuros patronos praedictos quandocumque eligenda, concessa, valida et efficacia fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri, ac perpetuo suffragari.

§ 28. Sieque in praemissis universis et Decretum irsingulis per quoscumque iudices, ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi ac interpretandi facultate et auctoritate, in quavis causa et instantia, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 29. Quocirca venerabilibus fratribus nostris Ostiensi, Sabinensi et Tusculano deputat; episcopis, motu simili mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte pro tempore existentium protectoris et patroni, necnon praepositi, sacristae, cappellanorum et aliorum beneficiatorum praedictorum, seu alicuius eorum fuerint requisiti. solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assi-

ritans addit.

Executores

stentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari. necnon protectorem, patronum, praepositum, sacristam, cappellanos et beneficiatos pro tempore existentes praedictos eorumque singulos illis pacifice frui et gaudere. Non permittentes ipsos vel quempiam ex eis per quoscumque desuper quomodolibet molestari, perturbari vel inquietari. Contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et pocnas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; ac legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando. Invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 30. Non obstantibus praemissis, ac Clausulus con- piae memoriae Bonifacii Papae octavi, gatorias appo- similiter praedecessoris nostri, etiam qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suæ dioecesis ad iudicium evocetur; seu ne iudices a Sede praedicta deputati extra civitatem vel dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere aut alii vel aliis vices suas committere audeant seu praesumant; et in concilio generali edita de duabus diaetis; necnon, quatenus opus sit, nostris de non tollendo iure quaesito et unionem committendo ad partes, vocatis quorum interest, ac exprimendo vero annuo valore, tam beneficii uniti, quam illius, cui fit unio; Lateranensisque ultimo celebrati et quorumcumque aliorum generalium conciliorum uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fieri, ac etiam beneficia unius dioecesis uniri prohibentium aliisque apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis et edendis, spe-

cialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus. Necnon basilicae Sanctac Mariae Maioris, ac monasteriorum et Ordinum praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis ac archipresbytero et capitulo praedictis, necnon abbatibus, superioribus, conventibus et religiosis Ordinum huiusmodi, illorumque ac quibusvis aliis personis, etiam praedictis cardinalibus, ac etiam dilectis filiis populo Romano, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, irritativis. annullativis, cassativis, revocativis, modificativis, reservativis, exceptivis, declarativis mentis attestativis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et dictam Sedem, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, seu etiam ad imperatoris, regum, ducum et quorumvis principum instantiam, seu eorum intuitu et contemplatione, et per modum statuti perpetui seu contractus initi, ac etiam iuramento vallati, et alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, concessis, approbatis et innovatis; etiamsi in eis caveatur expresse quod dignitates. cappellaniae et alia beneficia ecclesiastica dictae Urbis, nonnisi civibus Romanis ac civium Romanorum filiis originariis et alias certo tunc expresso modo qualificatis conferri possint; et alias de illis etiam per Sedem praedictam pro tempore factae collationes et provisiones ac quævis aliae dispositiones nullius sint roboris vel momenti; quodque eisdem statutis, privilegiis, indultis et litteris nullatenus, aut nonnisi sub certis modo et forma in eis expressis, derogari possit; et si illis aliter derogari contingat, derogationes huiusteste carent, et ideo certum ac manife- Dubium exorstum est cos verum semen emittere non ditato conjugioposse; quia impura carnis tentigine atque rum quae contrabut eunuimmundis complexibus cum mulicribus chi. se commiscent, et humorem forsan quemdam similem semini, licet ad generationem et ad matrimonii causam minime aptum, effundunt, matrimonia cum mulieribus, praesertim hunc ipsum eorum defectum scientibus, contrahere praesumant, idque sibi licere pertinaciter contendant, et super hoc diversae lites et controversiae ad tuum et ecclesiasticum forum deducantur: requisivit a nobis fraternitas tua quid de huiusmodi connubiis sit statuendum. § 1. Nos igitur, attendentes quod se-

impotentes, iidem minime apti ad con-

trahenda matrimonia reputantur, quodque

praedicti eunuchi aut spadones, quas

tamquam uxores habere non possunt,

casdem habere ut sorores nolunt, quia

experientia docet, tam ipsos dum se po-

tentes ad coeundum iactitant, quam mu-

§ 1. Nos igitur, attendentes quod secundum canonicas sanctiones et naturae sint in futurationem, qui frigidae naturae sunt et rum.

modi nemini suffragentur Quibus omnibus, etiamsi, pro illocum sufficienti derogatione, alias de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus praedictorum vel quibusvis aliis communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem. Volumus autem, quod propter unionem, annexionem et incorporationem praedictas, monasteria huiusmodi in spiritualibus non lacdantur. et in temporalibus detrimenta non substineant, sed corum congrue supportentur onera consueta.

Clausulae

Nulli ergo, etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, quinto idus iunii, pontificatus nostri anno III. Dat. die 9 iunii 4587, pontif. anno III.

#### XC.

Damnatio conjugiorum per cunuchos et spudones contractorum et contrahendorum.

Sixtus Papa V, venerabili fratri episcopo Navarlensi nostro et Sedis Apostolicae in regnis Hispaniarum nuncio.

Cum frequenter in istis regionibus eunuchi quidam et spadones, qui utroque

lieres, quae eis nubunt, non ut caste vivant, sed ut carnaliter invicem coniugantur, prava et libidinosa intentione, sub praetextu et in figura matrimonii, turpes

cum peccati et scandali occasionem praebeant, et in animarum damnationem tendant, sunt ab Ecclesia Dei prorsus exterminandae. Et insuper considerantes quod ex spadonum huiusmodi et eunuchorum

huiusmodi commixtiones affectare, quae

coniugiis nulla utilitas provenit, sed potius tentationum illecebrae et incentiva libidinis oriuntur, eidem fraternitati tuae per praesentes committimus et mandamus

ut coniugia per dictos et alios quoscumque eunuchos et spadones utroque teste carentes cum quibusvis mulieribus, defectum praedictum sive ignorantibus sive

ctiam scientibus, contrahi prohibeas, cos-

que ad matrimonia quomodocumque contrahenda inhabiles auctoritate nostra declares; et tam locorum ordinariis ne huiusmodi conjunctiones de cetero fieri quoquomodo permittant interdicas, quam eos etiam, qui sic de facto matrimonium contraxerint, separari cures, et matrimonia ipsa sic de facto contracta nulla, irrita et invalida esse decernas.

§ 2. Eos etiam qui sic iam contraxe-Declaratio runt, si appareat illos non ut caste simul quosa contra-vivant, contraxisse, sed actibus carnalibus et libidinosis operam dare, simulve in uno et eodem lecto cum praedictis mulieribus dormire convincantur, omnino

similiter separari cures.

§ 3. Nos enim ita in praemissis et non Clausula aliter per quoscumque iudices et com-Sublata missarios, quacumque auctoritate et dignitate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter indicandi et interpretandi facultate, in quacumque causa et instantia, iudicari et definiri debere; et si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, attentatum forsan est hactenus vel attentari in posterum contigerit, irritum et inane decernimus.

§ 4. Non obstantibus cuiusvis civitatis, Clausulae de- provinciae aut regni statutis, legibus murogatoriae nicipalibus aut consuetudinibus, quae abusus potius et corruptelae censendæ sunt, etiamsi ab immemorabili tempore observatae dicantur, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, die vigesima secunda 1 iunii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 22 iunii 1587, pontif. anno 111. 1 Cherub, legit vigesima septima.

XCI.

SIXTUS V PP.

Provincia Hispaniae Ordinis Carmelitarum Discalceatorum erigitur in congregationem, datis et nonnullis statutis concessisque privilegiis 1.

### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Cum de statu ac bono regimine omnium religiosorum paternam gerimus sollicitudinem, tum corum salubris directio nobis praecipue curae est, qui sanctiora et priscis sanctorum patrum regulis prorsus similia vitae instituta sectantes, arctiorem regularis disciplinae observantiam profitentur, eosque libenter in suo laudabili proposito confirmemus, ut sinc ullo impedimento perseverent, atque in dies magis proficiant.

§ 1. Alias siquidem felicis recordationis Gregor, XIII se-Gregorius Papa XIII, praedecessor noster, paratis a quaintelligens complures domos seu mona-cia iis fratristeria Ordinis fratrum et monialium Beatæ lam secundum Mariae de Monte Carmelo in Hispaniarum antiquam disci-plinam observaregnis existere, in quibus vigebat obser-bant, cos in divantia primitiva eiusdem Ordinis Regulae, scere provincum omni rigore iuxta primaeva instituta, de mandato piae memoriae Innocentii Papae IV, etiam praedecessoris nostri, confirmatae, non autem secundum mitigationem, quae a recolendae memoriae Eugenio Papa IV, nostro pariter praedecessore, dicitur impetrata; carissimi in Christo filii nostri, tunc sui, Philippi Hispaniarum regis catholici precibus inclinatus, institutum huiusmodi super observantia primitivae Regulae approbando, ipsos fratres et moniales camdem primitivam Regulam sic observantes, Discalceatos nuncupatos, corumque domos, conventus, monasteria et loca tunc et pro tempore existentia a privilegiis fratrum et monialium eiusdem Ordinis secundum Regulam per dictum Eugenium

4 Ex Regest. in Secret. Brevium.

bus, qui reguciam concessit. praedecessorem, ut praefertur, mitigatam pro tempore degentium, penitus et omnino in perpetuum, auctoritate apostolica, seiunxit et separavit, ipsos Discalceatos ab omni et quacumque visitatione, correctione et superioritate priorum provincialium ceterorumque superiorum secundum mitigatam Regulam degentium exemit et liberavit, et eorum fratrum et monialium Discalceatorum domos, monasteria et loca quaecumque, eatenus erecta et instituta, ac ex tunc in futurum erigenda et instituenda, in unam provinciam de per se Discalceatorum nuncupandam, per unum priorem provincialem, qui in capitulo ipsius provinciae ex eisdem Discalceatis, ut praefertur, eligi deberet, regendam et gubernandam, in perpetuum erexit et instituit.

§ 2. Ac ipsam provinciam fratrum et Eam vero prio- monialium Discalceatorum sub obedientia rt generali or-dinis subjects, et superioritate prioris generalis totius Ordinis, ad instar aliarum provinciarum eiusdem Ordinis, perpetuo subiectam remanere, subesse et subiacere voluit: cui prior generalis per se ipsum tantum vel per alium virum idoneum ex ipsis Discalceatis, et iuxta eorum primitivam Regulam ac regularia instituta ab ipsis Discalceatis observari solita, eos visitare, reformare, corrigere et punire posset.

buit, nisi talis

§ 3. In monasteriis tamen, domibus et Extra vero locis eorum fratrum Discalceatorum, exmonasteria et tra quae nullatenus ipsi Discalceati vel vinciae extrahi aliquis eorum ab eodem priore generali, queniquam ipsi- quovis praetextu vel occasione, amoveri. nerali prohi- assignari, mutari, extrahi seu transferia mutatio flat in aut ad alias provincias mitti aut retineri possent, nisi aliter in eodem capitulo provinciali fuisset ordinatum, prout in ipsius Gregorii praedecessoris litteris, quae iampridem debitae executioni demandatae, usu receptae et per nos nuper approbatae fuerunt, plenius continetur.

§ 4. Cum autem, sicut nuper audivi- Dilatata vero mus, numerus fratrum huiusmodi et mo-tali provincia auctisque dominialium Discalceatorum non mediocriter dus, ils ut ooauctus fuerit, et in dies maiora, benedi-nus provinciacente Domino, suscipiat incrementa, cum divini cultus augmento, bonae famae odore, ac spirituali fructu et consolatione animarum tum ipsorum religiosorum, tum etiam aliorum christifidelium, qui piis eorum exemplis in viam salutis diriguntur, iamque non modo per universam fere Hispaniam, sed etiam in Indiis complura monasteria et domos aliaque regularia loca Discalceatorum instituta et erecta fuerint, quae omnia per unum priorem provincialem non ita commode regi et gubernari queunt; propterea, eiusdem Philippi regis nomine, ac pro parte etiam eorumdem fratrum Discalceatorum nobis fuit humiliter supplicatum quatenus in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 5. Nos igitur, volentes pro debito Sixtus capipastoralis officii, eorumdem religiosorum tulum generale congruotempopio desiderio, bono regimini ac propaga- re cogi mantioni, ut par est, consulere, habita super hoc cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus super negotiis regularium deputatis matura deliberatione, huiusmodi precibus in hac parte annuentes, necnon universos et singulos fratres et moniales dictae provinciae Discalceatorum a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes. dilecto filio moderno priori provinciali dictae provinciae fratrum Discalceatorum Ordinis praefati per praesentes committimus et mandamus ut capitulum provinciale, iuxta facultatem per ipsas Gregorii

praedecessoris litteras sibi attributam, et secundum morem eiusdem provinciae, suis loco et tempore indicet, convocet et congregari faciat.

torum eligi;

rum et locorum

exigentiam,

§ 6. In eque capitulo, postquam erit In eque vi- legitime congregatum, volumus ut pricarium genera-lem erigen- mum quidem per suffragia seu vota eodae congrega-rum, qui in electione prioris provinciatium discalcea- lis in huiusmodi capitulo provinciali vocem habere hactenus consueverunt, post diffinitorum electionem, ut fieri solet, statim unus vicarius generalis de novo erigendae congregationis fratrum Discalceatorum eligatur.

§ 7. Si electus vicarius praesens in ca-Quitalem pro- pitulo erit, statim ipsi capitulo praesideat; res provincias si absens, idem, qui nunc est, prior prodividat, novas- vincialis illius vices gerat, et in capitulo via monasterio- praesideat, ac de voto eorumdem provinciam ipsam, quae hactenus fuit Discalceatorum, prout domorum et monasteriorum numerus ac locorum opportunitas suadebit, et alias videbitur expedire, in plures partes et regiones distingui curet; quas quidem singulas partes sic distinctas et divisas, necnon eas, quas similiter in futurum iuxta augmentum et numerum domorum ac monasteriorum idem vicarius in capitulo eiusdem congregationis duxerit distinguendas ac dividendas in singulas provincias.

§ 8. Universas vero provincias in unam

Tales autem congregationem omnium huiusmodi proprovincias in congregationem vinciarum Discalceatorum nuncupandam, erigit Pontifex. auctoritate apostolica, tenore praesentium

rali eam super

perpetuo erigimus et instituimus. § 9. Praeterea statuimus et ordinamus Vicario gene- ut singulis huiusmodi provinciis singuli conce- priores provinciales praesint. Dictus vero dit iurisdictio-nem, qua fru- vicarius generalis, et ipsis prioribus proitur prior ge- vincialibus et toti congregationi praefitotum Ordinem. ciatur, eamque regat et gubernet, illamque eamdem prorsus auctoritatem et potestatem in monasteria, domos, loca et personas dictae congregationis iam recepta et recipienda, dummodo primitivae Regulae ac eiusdem congregationis regulari observantiae contravenire non possit, habeat, quam prior generalis totius Ordinis tam de iure et consuctudine, quam per privilegia, super domibus, monasteriis, locis et personis sibi subiectis habere dignoscitur.

§ 10. Et in hoc primo capitulo, hac in suturo caprima vice, post factam electionem vicarii printo eligendi generalis et distinctionem novarum pro-ciales, necnon vinciarum, per suffragia seu vota corum-rum, ac demum dem, qui in electionibus prioris provin- rum consilio et cialis hactenus vocem habuerunt, singuli suffragio uti depriores provinciales novarum huiusmodi rius generalis. provinciarum; deinde singuli priores cuiusque domus seu monasterii dictae congregationis, demum sex consiliarii ipsius vicarii generalis ex omnibus provinciis eligantur. Ipse autem vicarius generalis consilio et interventu huiusmodi consiliariorum utatur, tum in controversiis et negotiis congregationis nniversae et singulorum fratrum expediendis, tum in provinciarum et singulorum monasteriorum ac domorum reformatione ac regulari observantia dirigenda: ita tamen ut, etiam absque illis, quae ad reformationem strictioremque observantiam pertinere videbuntur, executioni demandare, delinquentes, praesertim publicos et scandalosos, punire per se vel alium libere possit.

§ 11. Officium et potestas vicarii generalis huiusmodi per sex annos duret, le, priorum vequibus finitis, eo ipso illius potestas et ro provinciaauctoritas expiret, et novus vicarius ge-romque trienneralis eligatur. Eadem vero persona, nisi ro iterum eligi intermisso altero sexennio, iterum in vi- aliud sexennicarium generalem eligi, et ultra sexen-um vel triennium ipsum officium continuare non possit; quod si secus factum sit, electio nulla et irrita censeatur. Priores vero provinciales et consiliarii et singularum domorum ac monasteriorum priores ac collegiorum rectores triennales sint, eorum-

priores domo-

An. C. 1587

carii sexenna-

Bull. Rom. Vol. VIII.

celebranda.

que auctoritas finito triennio similiter l expiret.

§ 12. Capitulum generale congrega-Capitula ge-tionis Discalceatorum nuncupandum terneralia quando et a quibus sint tio quoque anno celebretur, illudque in singula triennia indicendi et convocandi vicarius generalis curam habeat, qui etiam in illo praesideat. Ad ipsum capitulum generale dictae congregationis, praeter vicarium generalem, cuncti et singuli priores provinciales cum singulis sociis, diffinitoribus etiam capituli electis, et sex itidem consiliarii accedere teneantur.

§ 13. Atque in eodem capitulo generali Quid in iis sit singulis trienniis novi priores, tam profacieudum. vinciales quam singularum domorum et monasteriorum, novi etiam consiliarii ac etiam diffinitores eligantur alternis trienniis et sic sexto quoque anno in capitulo generali per vota eorumdem vicarii generalis, necnon priorum provincialium, sociorum, diffinitorumque et consiliariorum primum quidem novi vicarii gene-

§ 14. Idemque vicarius generalis ex Vicarius ge- nunc deinceps perpetuis futuris temposui ordinaria ribus cum primum a plurimis qui vocem statim exercet, in capitulo generali congregationis habere post acceptum debent, seu eorum maiori parte, in virali confirma- carium generalem, ut praefertur, electus extiterit, eo ipso ordinaria sui officii exercere tantummodo possit; graviora vero vel altiora non nisi postquam a priore generali approbatus et confirmatus fuerit

gerere aut exegui valeat.

superiorum electiones celebrentur.

ralis; deinde vero ceterorum huiusmodi

§ 15. Dimisso generali capitulo, infra Quando cele- decimumoctavum mensem, quisque prior branda capitula provincialis suae provinciae capitulum convocari curet, atque inibi socius prioris provincialis ad generale capitulum congregationis cum eo iturus, et diffinitores eius provinciae eligantur.

§ 16. Si ante finitum gerendi officii tempus priorem aliquem provincialem,

aut cuiusvis domus vel monasterii ab hu- Decedente amanis decedere, aut alias quomodolibet provinciali vel officium ipsum dimittere vel amittere domus aliculus ante capitulum contingat, vicarius generalis, cum primum generale, vicaeius rei notitiam habuerit, de voto dicto-alium rum consiliariorum et capituli generalis subrogare de praefati diffinitorum, alium in eius locum torum etc. sufficiat et subroget, cuius potestas et auctoritas usque ad capitulum generale proxime celebrandum duret.

§ 17. Si vero ipse vicarius generalis Decedentiveante finitum sexennium, et antequam ge-nerali ante senerale capitulum sit congregatum, e vita rennium succemigraverit, tunc primus diffinitor capitu- nitor. li praecedentis, aut secundus, et sic successive de reliquis diffinitoribus in defectum praecedentium, toti congregationi praesideat, qui interim, quousque capitulum generale celebretur, et in eo novus vicarius generalis eligatur, generalis vicarii locum et potestatem habeat; et si tempus celebrando capitulo generali, ut dictum est, praefixum, ultra biennium expectandum esset, curet etiam ante tempus praefixum, cum primum id commode fieri poterit, capitulum generale indici et convocari, et in eo novum vicarium pro sexennio sequenti eligi.

§ 18. Insuper eidem vicario generali Vicarii generali rales possunt pro tempore futuro, tam in hoc primo condere statuta quam quocumque alio dictae congrega- pro bono con-gregationis retionis pro tempore celebrando capitulo gimine, novos generali, statuta quaecumque et ordina- sere otc. tiones, ad Dei honorem, salubrem reformationem et bonum regimen dictae congregationis pertinentia, condendi, mutandi, alterandi, in totum, si videbitur, abrogandi, de novo condendi, dummodo sacris canonibus, concilii Tridentini decretis, ac constitutionibus apostolicis, necnon primitivae Regulae ac eorum institutis non adversentur; abusus quoscumque tollendi, eaque ab omnibus et quibuscumque etiam prioribus, provincialibus aut aliis officialibus, praelatis et

provincialia?

tionem.

superioribus ceterisque personis dictae congregationis perpetuo et inviolabiliter observari praecipiendi; monasteria, domos et conventus tam virorum quam mulierum eiusdem congregationis in quibusvis locis, cuiuslibet licentia desuper minime requisita, et sine consensu generalis capituli totius Ordinis, erigendi, seu construi et aedificari faciendi, aut iam constructa ad inhabitandum recipiendi, suasque vices pro quibuscumque rebus sibi benevisis et ad suum officium pertinentibus alii nec aliis fratribus Discalceatis praefatis demandandi.

§ 19. Ita tamen ut priores provinciales Priores pro. et alii fratres, sine expressa licentia vivinciales nova carii generalis, novas domos aut monaconsulto vica- steria recipere, erigere aut construere rio generali, recipere non pos- minime audeant.

mibus.

§ 20. Dictis quoque prioribus provin-Possunt la- cialibus similiter statuta, tam in suo camen statula fa-cere pro sua pitulo provinciali pro tota provincia, quam provincia et do- in visitatione singulorum monasteriorum et domorum pro fratribus seu monialibus eius domus vel monasterii, durante ipso prioris provincialis officio observanda, dummodo generalis capituli totius congregationis statutis non repugnent, condendi, ac denique de cetero, ipsis prioribus provincialibus, postquam electi fuerint et a vicario generali confirmati, statim officia sua, quaeque ad illa quomodolibet pertinent, gerendi, exercendi, exequendi, etiam quoad ea universa et singula, quae provinciales priores totius Ordinis praedicti mitigatam Regulam profitentes respective in suos subditos de iure, consuetudine vel privilegio facere possunt seu debent, dummodo primitivae Regulae et dictae congregationis statutis non repugnent, ac nisi eorumdem provincialium priorum ab ipso vicario generali fuerit limitata potestas et iuxta tenorem praesentium litterarum dumtaxat, plenam, liberam et absolutam facultatem,

auctoritate et tenore praemissis, concedimus et impartimur.

§ 21. Ceterum volumus ut tam prae- Quae sit audicta congregatio quam praedictus vica- ctoritas prioris generalis Ordirius generalis ipsi priori generali, tan-uis supra hane quam universali et superiori capiti totius Ordinis, iuxta tamen formam in his litteris descriptam, subiaceant. Qui prior generalis totius Ordinis praefati domos et monasteria dictae congregationis Discalceatorum, corumque conventus et singulares personas, solus per seipsum personaliter, et associatus duobus sociis et uno scriba seu secretario, ab ipsa congregatione Discalceatorum eligendis, et iuxta eiusdem congregationis primitiva et novissima statuta, nec alias visitare, corrigere, reformare, et delinquentes punire possit, idque de consilio praedictorum sociorum et intra monasteria, domus et loca ipsorum Discalceatorum dumtaxat, extra quae nullatenus ipsi Discalceati eorumve aliquis ab eodem priore generali totius Ordinis amoveri vel alio transferri, neque quisque illorum loco mutari aut poni, neque priores aut alii officiales eorumdem domorum, monasteriorum et locorum congregationis Discalceatorum pro tempore eis praesidentes a suis officiis amoveri, neque alii eorum loco substitui, nisi ob enormem excessum, qui iuste tolerari nequiret, et tunc in defectum vicarii generalis ipsius congregationis, et de consensu dictorum sociorum, nec alias ullo modo valeat.

§ 22. Prohibemus quoque ne idem prior generalis aliquas gratias particulares fra-deminterdicantribus Discalceatis concedat, neve per impositionem aut taxas eorum domos et monasteria aggravet, quae quidem impositiones et concessiones nulla sint eo ipso, neve quidquam penitus ex ipsa visitatione, praeter necessarium viaticum, habita ratione tenuitatis domorum et monasteriorum Discalceatorum moderandum, et in itinere ipso visitationis dictae congrega-

tionis Discalceatorum consumendum recipiat aut exigat.

§ 23. Vicarius autem praedictus, cum Vicarius ge- duobus sociis eligendis in capitulo conueralis interest gregationis, capitulo generali totius conrali Ordinis cum gregationis interesse, ibique vocem tam duobus sociis. activam quam passivam et locum sibi congruentem tam vicarius quam socii vocati habere teneantur.

§ 24. Prior autem generalis praedictus Visitatio mona. quoad visitanda monasteria, domos et steriorum per loca Discalceatorum statutis et privilegiis ralem facienda ciusdem congregationis in omnibus et per omnia se conformet, nihilque contra illa innovare aut alterare praesumat, praedictaeque congregationis Discalceatorum, ut praefertur, monasteria, domos, loca et personas visitare valeat, et antequam visitationem incipiat, hoc ipsum in capitulo generali dictae congregationis Discalceatorum intimare et denunciare teneatur. ad effectum ut inibi praefati socii visitationis, uti superius dispositum est, deputentur.

cessa.

tate.

§ 25. Et tandem praedicto vicario ge-Vicario ge- nerali ac congregationi huiusmodi respegregationi neo. ctive quaecumque privilegia, indulta et faerectae commu-cultates quæ provinciae ac priori provinalias ciali dictae provinciae Discalceatorum a provinciali con- nobis vel aliis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris concessa fuerunt, competere statuimus et declaramus.

§ 26. Decernentes praesentes litteras Giausulae pro nullo unquam tempore sub ullis similium tutionis firmi vel dissimilium gratiarum revocationibus, alterationibus, limitationibus, derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus a nobis et quibusvis aliis Romanis Pontificibus vel dicta Sede nunc et pro tempore emanatis, comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et eum, in quo ante praemissa erant, statum restitutas, et de novo, etiam sub posteriori data per pro tempore existentem vicarium generalem

congregationis huiusmodi eligenda, concessas esse et fore; ac ita et non aliter per quoscumque iudices, tam ordinaria quam delegata et mixta auctoritate fungentes, etiam S. R. E. cardinales dictaeque Sedis legatos, etiam de latere, et nuncios, ac causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique et in quavis instantia interpretari, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 27. Quocirca venerabilibus fratribus Deputatio comuniversis patriarchis, archiepiscopis et missarior, pro episcopis ac dilectis filiis eorum vicariis in spiritualibus, aut officialibus generalibus et causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori, necnon abbatibus, prioribus, praepositis, decanis, archidiaconis, canonicis, capitulis ac aliis. ad quos quomodolibet spectat et spectabit per presentes, auctoritate apostolica, mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dictorum fratrum Discalceatorum vel alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, dictosque fratres Discalceatos illis omnibus et singulis pacifice frui et gaudere, non permittentes eos desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; legitimisque super his ha-

bendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

traciorum.

§ 28. Non obstantibus praemissis, ac Derogatio con- piae memoriae Bonifacii Papae VIII, etiam praedecessoris nostri, de una, et duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas quis vigore praesentium ad iudicium non trahatur; necnon etiam ciusdem Bonifacii VIII, praedecessoris praefati, prohibitione, qua prohibetur ne fratres dicti Ordinis in aliqua civitate, castro, villa aut alio quocumque loco, domos sive loca de novo accipere, aut capta, mutare praesumant, absque dictae Sedis speciali licentia faciente plenam et expressam ac de verbo ad verbum de prohibitione huiusmodi mentionem, aliisque apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus; necnon praedicti Beatae Mariae de Monte Carmelo et quorumvis Ordinum ac Religionum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis eorumque superioribus et personis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et dictam Sedem, motu proprio, et ex certa scientia, ac de apostolicae potestatis plenitudine, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie ac alias quomodolibet, etiam pluries, concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi in eis caveatur expresse quod illis nullatenus derogari possit, ac pro illorum sufficienti derogatione de illis eorumque totis tenoribus specia-

lis specifica et expressa mentio habenda, seu aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possit per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 29. Volumus autem quod praesentium transumptis, etc.

Transumptis danda fides.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die x iulii MDLXXXVII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 10 iulii 1587, pontif. anno III.

## XCII.

Institutio collegii honestarum viduarum et puellarum, sub regimine confratrum congregationis Sancti Bernardi religiose educandarum, cum indultorum concessione, praesertim quoad pia eis rclicta. Et iurisdictio sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis protectoris et iudicis causarum ad eas spectantium.

## Sixtus Episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Proemium.

Sacrosanctae militantis Ecclesiae gubernacula ex summi sacerdotii cathedra nobis, licet meritis imparibus, demandata, tenentes, ad ea libenter intendimus, per quae coenobia et alia religiosa loca, in quibus prudentes virgines, accensis lampadibus, se praeparent obviam iturae sponso Iesu, in quarum societate aliae quoque mulieres, spretis mundi vanitatibus, gratum et debitum Deo exhibeant famulatum, ubique gentium, sed praesertim in hac alma Urbe nostra, in qua, sicut in universi orbis magistra, verae fidei et religionis documenta relucent, ita universa divinae Maiestati accepta opera exerceri summopere desideramus, construantur et erigantur; idque, ut facilius succedat, ac personae ad id opportuna auxilia exhibentes a nobis gratias et favores reportasse laetentur, opem et operam impendimus efficaces, ac in his officii nostri partes libenter impartimur, prout conspicimus in Domino salubriter expedire.

constitutionis.

§ 1. Sane cum, sicut accepimus, alias Causa buins postquam nos ecclesiam Sanctorum Viti, Modesti et Crescientiae martyrum regionis Montium de Urbe, confraternitati sacerdotum et aliorum utriusque sexus christifidelium Sancti Bernardi de dicta Urbe canonice institutae, cum facultate et licentia pro eisdem confratribus ibidem erigendi monasterium monialium sub Regula Sancti Benedicti, congregationis S. Bernardi Cisterciensis Ordinis, propauperibus puellis, quae, spretis mundi illecebris, Christo earum sponso perpetuum famulatum exhibere optarent, concesserimus, prout in nostris desuper confectis litteris plenius continetur; dilecti filii prior et custodes ac confratres eiusdem confraternitatis ibidem monasterium. cum choro, dormitorio, hortis, hortalitiis et aliis necessariis, construi et aedificari procuraverint, illudgue adeo commodum reddiderint, ut infra octavam Conceptionis Beatae Mariae Virginis proxime praeteritae, nonnullae puellae Deo dicatae, per deputatos eiusdem confraternitatis approbatae, in moniales ipsius monasterii. iuxta laudabilem illius normam, receptæ, admissae et introclusae extiterint. Tamen quia, sicut etiam accepimus, ultra tre-

eadem Urbe, alius ingens ac fere infinitus numerus pauperum puellarum minorum sexdecim annis, quae ob earum minorem aetatem infra annum probationis, iuxta concilii Tridentini decreta, expressam professionem emittere, ac in moniales recipi nequeunt, reperitur; et pleraeque adsunt, quae si aetatem decem annorum excedant, vel utroque parente orbatae, seu neophytae aut illegitimae genitae non sint, aut si habeant parentes et consanguineos honestae conditionis et famae, ab archihospitalis Sancti Spiritus in Saxia, Sanctorum Ouatuor Coronatorum, S. Catharinae de Rosa, alias Miserabilium, et S. Basilii Neophytarum respective nuncupatarum praedictae Urbis monasteriis, iuxta eorumdem monasteriorum statuta, privilegia et indulta eis desuper concessa penitus excluduntur; puellaeque huiusmodi ac etiam nonnullae honestae viduæ, quae a maritali vinculo solutae, in coelibatu sub claustro pudoris et continentiae vitam coelibem sibi libenter statuerent, si in aliquo monasterio, collegio aut loco recipi possent; quo fit ut locum receptionis non invenientes, non sine maximo earum virginitatis, honoris et pudoris periculo, in saeculo remanere cogantur. Quibus, sicut pariter accepimus, dicti confratres permoti, habita inter eos pluries matura deliberatione, cogitarunt quod si collegium unum, in quo pauperes puellae et viduac honestae huiusmodi, quae in aliis praedictis monasteriis recipi non possunt, reciperentur et admitterentur, ac cum timore Dei una cum aliis puellis dicto collegio minime onerosis, quae ibidem sicut in pluribus aliis monasteriis et locis piis consuevit, recipi et admitti possent, educarentur, erigeretur et institueretur ac construeretur, et una duorum millium ex testamento quondam Marci Antonii Mureti Iunioris, clerici Lemovicentas per ipsos deputatos iam visitatas in | censis dioecesis, sub die vigesimanona septembris proxime praeteriti condito, i pauperibus puellis vitam regularem profiteri cupientibus legata, et arbitrio dilectorum filiorum Ludovici Rivaldi presbyteri dictae dioecesis, et Marci Antonii Lanfranci veronensis, dicti Marci Antonii hæredum et executorum, ac altera mille pauperibus puellis orphanis nuptui tradendis, arbitrio eorumdem Ludovici et Marci Antonii Lanfranci, iuxta tractatum seu conventionem inter priorem, custodes et confratres, necnon Ludovicum et Marcum Antonium Lanfrancum huiusmodi desuper initum seu initam, et factum seu factam; necnon reliqua summae trium millium respective scutorum de iuliis decem pro quolibet scuto, collegio sic erigendo huiusmodi per dilectam in Christo filiam Magdalenam Strozziam Anguillariam, sub certis modo et forma in instrumento donationis desuper confecto donatae; necnon quaecumque res et bona per quoscumque christifideles, etiam causa testamenti, codicillorum, donationis aut alias ipsis viventibus donata et concessa, seu donanda et concedenda, eidem collegio erigendo applicarentur et appropriarentur, profecto, non solum publicae utilitati consuleretur, sed exinde plures ex dictis puellis Domino famulatum perpetuum exhiberent, reliquae vero facilius nuptui traderentur, eleemosynaeque et alia pietatis opera, tam ab ipsis confratribus quam aliis utriusque sexus christifidelibus verisimiliter in dies ibidem erogarentur et augerentur.

§ 2. Nos igitur, qui nostris potissimum Erectio col- temporibus, quantum cum Deo possumus, virginum et ho- quascumque virgines et honestas viduas nestarum vidua- in numero prudentum adscribi, ac dictæ nasterium mo- confraternitatis incremento consulere sinnlalium S. Ber- ceris desideramus affectibus, priorem, custodes et confratres praedictos ac eorum a singulos quibusvis excommunicatio-

ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis. a jure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, necnon testamentorum, codicillorum ac inter priorem, custodes et confratres, ac Ludovicum, et Marcum Antonium Lanfrancum ac etiam per Magdalenam praedictos, ut praefertur, initorum et transactorum, aliorumque quorumcumque instrumentorum et donationum factorum tenores etiam veriores praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad prioris, custodum et confratrum praedictorum vel alicuius eorum pro eis super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate, in dicto monasterio Sancti Bernardi, ut præfertur, constructo, seu prope illud, aut alibi, ubi pro tempore forsan transferri contigerit, unum collegium pauperum puellarum virginum et honestarum viduarum bonae et honestae conditionis et famae, in quo puellae et viduae ipsae, ne paupertate oppressae, daemonis arte in vitiorum sordes prolabantur, recipi, ac separatim a commercio monialium pie et caritative regi et educari, ac sub Domini timore, virtutumque exercitiis ac christianis moribus et institutis instrui, necnon inibi, quousque iuxta cuiuslibet earum inclinationem, voluntatem ac devotionem, sive alia honesta ratione, per dictae confraternitatis confratres, provisum fuerit, habitum per moniales dicti monasterii gestari solitum susceperint, et professionem per easdem emitti solitam expresse emittere proposuerint, aut alias nupserint, permanere possint. Ita tamen quod, quoties aliquam ex dictis puellis et virginibus ac viduis e dicto collegio, vel voti religionis vel matrimonii contrahendi nis, suspensionis et interdicti aliisque causa egredi contigerit, liceat priori et

visitatoribus ac confratribus eiusdem confraternitatis, nunc el pro tempore existentibus, aliam puellam et virginem seu viduam modo praemisso qualificatam loco egressae, aut alias iuxta facultates dictae confraternitatis, ipsorumque prioris, visitatorum et deputatorum arbitrio ibidem collocare, subrogare et substituere pro carumdem puellarum ac viduarum, perpetuis usu et habitatione, una cum ecclesia praefata Sanctorum Viti, Modesti et Crescentiae martyrum, vel alia ubi pro tempore, ut praefertur, dictum collegium et monasterium transferri contigerit, ad eorumdem monasterii et collegii usum, in qua missa celebrari ac sacramenta ecclesiastica ministrari, cadavera tam ipsarum quam etiam eiusdem monasterii monialium ecclesiasticae sepulturae tradi, et verbum Dei praedicare valeant, cum campanili et campanis, necnon refectorio, dormitorio, hortis et hortalitiis aliisque necessariis ad eiusdem collegii usum iam constructis et construendis. Ita quod in dicto collegio sic erigendo nonnullae aliae puellae virgines et honestae viduae eidem collegio minime onerosae, sed potius utiles, atque etiam per pro tempore visitatores eiusdem collegii approbandae, pro salubri earumdem educatione, ad instar aliorum monasteriorum similes puellas recipientium et admittentium, recipi et admitti valeant, sine alicuius praeiudicio, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus.

stifidelibus.

§ 3. Ac eidem collegio sic crecto, om-Applicatio bo- nes et singulas pecuniarum summas per norum el elargi- Marcum Antonium Muretum Iuniorem, endorum a chri- iuxta sui testamenti dispositionem, ac etiam instrumentorum et conventionum inter dictos priorem et confratres ac Ludovicum et Marcum Antonium Lanfrancum praefatos, quam etiam legati et donationis dictæ Magdalenae, ut praefertur factorum, nec-

non quæcumque res et bona per quoscumque christifideles eidem collegio relinquenda et eroganda. Ita quod dictae confraternitatis prior, visitatores et confratres nunc et pro tempore existentes, seu ab cis deputati vel deputandi, illorum omnium corporalem, realem et actualem possessionem libere apprehendere et perpetuo retinere, illaque omnia ad monasterii et collegii usus, necnon personarum inibi pro tempore existentium et degentium manutentionem convertere valeant, cuiusvis licentia minime requisita, auctoritate et tenore praesatis, etiam perpetuo, applicamus, appropriamus, concedimus et assignamus.

§ 4. Eisdemque priori, officialibus, vi- Concessio ausitatoribus et confratribus, ut sacerdotes etoritatis officialibus dieti ex approbatis ab examinatoribus pro tem-monasterii et pore existentis dictae Urbis vicarii pro- ius totali regivectae aetatis, doctrina, vitae munditia et mine. morum honestate religionisque zelo praeditos, et a protectore dictorum collegii et monasterii pro tempore existente approbandos, qui personarum omnium in dictis monasterio et collegio erecto huiusmodi, ut praesertur, degentium confessiones audiant, ecclesiastica sacramenta administrent, quique, et de idoneis verbi Dei concionatoribus, qui illas in spiritualibus pracceptis et documentis ac sanctis consiliis ad viam Domini instruere possint, omnino providere. Quique, una cum eiusdem confraternitatis priore, custodibus, visitatoribus et aliis officialibus pro tempore existentibus, et ad id forsan deputatis et deputandis, de qualitatibus puellarum et viduarum inibi etiam pro educatione recipiendarum et admittendarum, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis vel nationis fuerint, accurate et diligenter, quoties id a praefata confraternitate sive illius officialibus, visitatoribus et confratribus praefatis requisiti fuerint, inquirere. Ac denique, circa exa-

collegii pro e.

men et approbationem earum, quae nedum educationis huiusmodi, causa, verum quoque pauperum puellarum et honestarum viduarum huiusmodi, quas ibidem pro tempore educari, ac ad susceptionem habitus regularis et professionem admitti necnon matrimonio collocari contigerit, consulere debeant. Ac pro feliciori dictorum monasterii et collegii gubernio et statu, ac ut puellae pauperes et honestae viduae huiusmodi facilius instruantur et educentur, de consensu et consilio tamen dilecti filii nostri Michaelis tituli Sanctae Mariae supra Minervam cardinalis Alexandrini nuncupati, moderni ac pro tempore existentis dictae confraternitatis protectoris, et visitatorum huiusmodi, unam ex eis in abbatissam, quae caput omnium existat, post tamen dilectæ in Christo filiæ Maurae Perfectae Machabeæ, alias de mandato nostro ex monasterio monialium S. Caeciliae, regionis Transtyberim de eadem Urbe, Ordinis Sancti Benedicti, in quo triginta octo annos laudabiliter vixerat, pro eisdem puellis et mulieribus in sic noviter erecto et instituto monasterio receptis et pro tempore recipiendis, in vita et institutis regularibus dicti Ordinis instruendis, necnon ipsius monasterii cura et administratione gerendis et suscipiendis, translatae et nuper in illius abbatissam benedictae et consecratae, obitum. Quam ex nunc, ob eius virtutum merita bonosque mores et exemplarem vitam, ac attento quod, elapso primo et subsequenti triennio, nulla monialis in praefato noviter constructo monasterio, iuxta dispositionem concilii Tridentini, pro illo, ut convenit, regendo forsan qualificata reperiatur, nec aliqua alia regularem disciplinam, in eo cum bono odore et spirituali consolatione personarum in illo existentium introductam, manutenere melius quam eadem Maura poterit, eidem noviter erecto monasterio in abbatissam ad eius vitam dicta auctoritate praeficimus, sibique illius curam, regimen et

administrationem in spiritualibus et temporalibus plenarie committimus, una cum congruo aliarum officialium et ministrarum numero ad certum tempus eis benevisum eligendi, ac etiam quoties opus et expediens erit, concurrente maiori vel saniori parte monialium pro tempore existentium eiusdem monasterii, iuxta formam dicti concilii, confirmandi, et etiam confirmationem reiterandi, vel tempore huiusmodi finito, illas omnino amovendi, et postmodum alias amotarum huiusmodi loco subrogandi et deputandi; ita tamen quod electio huiusmodi, tam iuxta formam et tenorem Regulae Ordinis Sancti Benedicti, quam constitutiones et ordinationes ac decreta iam forsan per confratres dictae confraternitatis et seu visitatores deputatos eiusdem desuper edita et edenda. Et quoad gubernium, constitutionem et educationem monialium et puellarum ac viduarum huiusmodi, ac exercitia tam spiritualia quam temporalia inibi iam forsan praescripta et a dicto Michaele cardinale protectore approbata, seu praescribenda et approbanda, necnon pro felici regimine, gubernio et administratione confratrum confraternitatis, monasterii et collegii praefatorum, aliarumque personarum omnium, rerum et bonorum confraternitatis, monasterii et collegii huiusmodi priori, officialibus et aliis ad id ab eadem confraternitate deputatis et pro tempore deputandis, quaecumque statuta, licita tamen et honesta ac sacris canonibus, praesertim decretis ipsius concilii, non contraria, toties quoties et quando expediens videbitur, edendi, condendi et faciendi, illaque edita, condita et facta, prout ratio vel utilitas exegerit, aut suaserit necessitas, pro tempore mutandi, alterandi et in melius reformandi, aliaque etiam de novo faciendi licentiam et facultatem, eisdem auctoritate et tenore, si-I militer perpetuo concedimus et elargimur. Quae postquam condita, alterata et mutata ac edita et reformata, ac a praefato nunc et pro tempore existente protectore approbata et confirmata fuerint, eo ipso, dicta apostolica auctoritate confirmata sint et esse censeantur.

§ 5. Ac spem iam conceptam habentes Exemptio a iu- quantum Urbi nostrae praefatae et unirisdictio, et su-perioritate etc. versae christianae reipublicae utilitatis vicarii Urbis et afferent monasterium et collegium sic per nos erecta et instituta, illa ac eorum personas, res et bona, ipsamque confraternitatem et confratres Sancti Bernardi sub nostra et pro tempore existentis Romani Pontificis et Sedis Apostolicae praefatae in spiritualibus et temporalibus protectione pariter perpetuo recipimus et admittimus, ac ab omni iurisdictione, superioritate, visitatione, correctione, dominio et potestate venerabilis fratris nostri Iacobi Portuensis cardinalis de Sabellis nuncupati, moderni ac etiam pro tempore existentis in eadem Urbe vicarii generalis, et illius vicegerentis ac locatenentium et officialium quorumcumque, necnon abbatum, visitatorum et superiorum totius Ordinis S. Benedicti, et praesertim congregationis S. Bernardi dicti Ordinis, ac pro tempore existentis rectoris parochialis ecclesiae in qua monasterium et collegium huiusmodi nunc sita sunt et pro tempore erunt, etiam circa sacramentorum administrationem, penitus et omnino ac perpetuo eximimus et liberamus; ac monasterium et collegium huiusmodi prorsus exempta et libera a vicarii nostri ac abbatum, visitatorum et superiorum praefatorum ac parochiali iurisdictione et superioritate esse et fore statuimus et decernimus.

§ 6. Et insuper ut monasterium et gentlarum pro collegium huiusmodi non solum manuvel teneantur, verum etiam in dies incremenclesiam, vel teneantur, verum etiam in dies incremenibi celebrantibus aut celetum suscepiant, tam ecclesias S. Bernardi
brari facientiprope Columnam Trajanam, et Sanctorum prope Columnam Traianam, et Sanctorum

Viti, Modesti et Crescentiae praefatas, ac alias ecclesias pro tempore dictorum confraternitatis, monasterii et collegii existentes, necnon tam confraternitatem, monasterium et noviter crectum collegium. quam illorum protectorem, priorem, custodes, visitatores aliosque officiales et confratres, necnon abbatissam, moniales aliasque ipsius collegii noviter erecti personas, et nunc et pro tempore existentes, universosque alios utriusque sexus christifideles, S. Bernardi et Sanctorum Viti, Modesti et Crescentiae ecclesias praedictas ut supra devote visitantes, necnon missas in eis vel earum aliquibus celebrantes seu celebrari facientes, quovis modo et quocumque totius anni die, in perpetuum, ad communicationem et participationem, etiam per extensionem omnium et singulorum privilegiorum, facultatum, immunitatum, exemptionum, praeeminentiarum, antelationum, indultorum, indulgentiarum, etiam plenariarum, et peccatorum remissionum, ac quorumcumque aliorum favorum et gratiarum, tam spiritualium quam temporalium, tam dicconfraternitati Cathecumenorum, quam quibusvis Cisterciensi et Sancti Benedicti respective Ordinibus, corumque monasteriis et conventibus, domibus, abbatibus, monacis, fratribus, protectoribus, pueris, puellis, confessoribus et monialibus, ac corum et earum ecclesiis, cappellis aliisque ministris et officialibus, necnon etiam christifidelibus dictas ecclesias seu cappellas visitantibus et visitaturis, per nos et quoscumque Romanos Pontifices, et praecipue felicis recordationis Paulum tertium, sub datum Romæ XIII idus februarii, pontificatus sui anno septimo, quomodolibet obtentorum et concessorum, quoad ea quae hactenus revocata non fuerunt, nec sub ullis revocationibus sunt comprehensa, ac quibus dictae ecclesiae confraternitas et loca pagaudent, et quae eidem concilio non sunt contraria, similiter perpetuo recipimus et admittimus, ac illa eis communicamus, et ad eos, ca et eas extendimus, ac etiam de novo, quatenus opus sit, eis concedimus, in omnibus et per omnia, perinde ac si dictis ecclesiis et cappellis Sancti Bernardi ac Sanctorum Viti, Modesti et Crescentiae martyrum, necnon confraternitati, monasterio noviter erecto et collegio praedictis, ac eorum protectori, priori, custodibus, officialibus, confratribus, abbatissae, monialibus, confessoribus et aliis pueris et puellis ac personis, necnon christifidelibus supradictas ecclesias S. Bernardi ac Sanctorum Viti, Modesti et Crescentiae ac alias ecclesias ut supra visitantibus, ac missas in eis vel earum aliqua celebrantibus vel celebrari facientibus, concessae forent.

rum etc.

§ 7. Praeterea, ne confraternitas, mo-Jurisdictio car- nasterium et collegium huiusmodi diverdinalis prote-ctoris et judi- sis Urbis tribunalibus vexentur, dictum cisomnium cau-Michaelem cardinalem et pro tempore nasterii et col- existentem dictorum confraternitatis, moque persona- nasterii et collegii protectorem, ac prioris, custodum ac aliorum officialium, confratrum ac ministrorum necnon abbatissae, monialium, puellarum aliarumque personarum eorumdem, pro tempore, quo in dictis monasterio et collegio steterint, quoad omnes et singulas lites, causas, quaestiones, controversias, differentias et molestias, civiles et criminales ac mixtas, tam active quam passive hactenus forsan motas et in futurum quomodocumque movendas, super bonis, rebus, iuribus et actionibus quibuscumque ad confraternitatem, monasterium, collegium et ecclesias Sanctorum Bernardi, Viti, Modesti et Crescentiae, ac alias ecclesias praedictas, ac ad moniales, puellas et alias personas supradictas nunc et

cifice hucusque usi sunt ac utuntur et l'iudicem ordinarium, cum eisdem facultatibus, indultis, privilegiis, antelationibus et potestatibus, quibus protectores confraternitatum Orphanorum, Cathecumenorum, S. Catherinae de la Rosa, ac Sanctissimi Crucifixi, ac deputati fabricae basilicae Principis Apostolorum de dicta Urbe utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum. Ita etiam quod in causis discussionum et alias, quando de restituendo res et bona quaecumque de cetero eisdem monasterio et collegio relicta et donata, seu vigore praesentium aut alias quomodolibet acquisita, prioribus et potioribus creditoribus agi censebitur, confratres ipsi, nisi coram dicto Michaele cardinale et pro tempore dictae confraternitatis protectore, ad iudicium trahi non debeant, sed facta obligatione per priorem, custodes et camerarium dictae confraternitatis, in eventum quod alia bona ubilibet sita et quovis modo possessa non reperiantur, Michael cardinalis et pro tempore existens protector huiusmodi illa cisdem confratribus et respective creditoribus, etiam de facto et sine strepitu vel figura iudicii, neque expectata sententia aut fine litis, tradi et consignari mandet et procuret, etiam perpetuo constituimus et deputamus.

§ 8. Et ne etiam monasterium et col- Facultas visilegium huiusmodi, dum cura in tempo- sterii et colleralibus dictae confraternitati eiusque con-gii praedictofratribus et officialibus commissa est, in spiritualibus aliquod detrimentum sentiant, eisdem confratribus, pro triennio seu alio eis beneviso tempore, tres sacerdotes, auctoritate et rerum gerendarum experientia pietateque graves, qui visitatores nuncupentur, et nostras ac dicti vicarii, vicegerentis, locatenentium et illius officialium huiusmodi vices gerant, dictisque monasterio et collegio, illius pro tempore quomodolibet spectantia, in labbatissae, monialibus, puellis, personis,

rebus et bonis praefatis in spiritualibus praesint (salva tamen in omnibus supradictis iurisdictione Urbis vicarii in casibus, in quibus episcopi, tamquam Sedis Apostolicae delegati, auctoritate dicti concilii, in monasteria, quantumvis exempta, et praecipue circa eorum clausuram, iurisdictionem exercent, et ad eos specialis et particularis approbatio sacerdotum et confessorum electorum spectet et pertineat), eligendi et deputandi, ac postquam electi fuerint, electionis et deputationis huiusmodi confirmatio ad nos et successores nostros vel dictum Michaelem cardinalem et pro tempore existentem dictae confraternitatis protectorem pertineat, quotiesque sibi videbitur, finito triennio seu alio tempore deputationis huiusmodi, illos, prout tempus et necessitas expostulaverit, confirmandi ac etiam amovendi, et illorum loco alios collocandi et deputandi facultatem impartimur. Nosque, hac prima vice, pro proximo triennio ab hodie incipiendo, et ut sequitur finiendo, de Michaelis cardinalis protectoris praefati assensu, idem munus dilectis filiis Petro Fulvio presbytero Romano, utriusque iuris doctori, moderno priori, Ioanni Daddeo canonico basilicae S. Mariae Maioris, et Annibali Summario, sacrae theologiae professori, dictae confraternitatis confratribus committimus, ipsosque in eorumdem collegii et monasterii visitatores, correctores et moderatores creamus, constituimus et deputamus. Dantes eis auctoritatem omnia et singula faciendi, mandandi, corrigendi, puniendi, reformandi et exequendi, quae ad spirituale regimen personarum in dictis monasterio et collegio degentium, illorumque felix incrementum et gubernium expedire atque opportunum esse censuerint. Ita ut personae in dictis monasterio et collegio vitam degentes, in piae et religiosae vitae sinceritate et pu-

ritate per sollicitam eorum operam foveantur et conserventur, temporalia vero bona ex circumscripta dictae confraternitatis cura bene atque utiliter administrentur.

§ 9. Porro ipsas puellas, quas paupertate oppressas in huiusmodi collegio col- pauperum puel-larum, quod adlocari contigerit, speciali privilegio insi- mittantur ad gnire intendentes, quod ubi pauperes quae per diverpuellae huiusmodi aliena expetere auxi- sas confraternilia coactae fuerint, quibus, adveniente dari solent. actate legitima, qua vel monasteria ingredi vel matrimonio collocari censuerint, quascumque dotes et auxilia pia, tam ab Annunciationis Beatae Mariae supra Minervam, Conceptionis, Confalonis et aliis archiconfraternitatibus et confraternitatibus, necnon ecclesiis, oratoriis et locis piis, quam quibuscumque utriusque sexus personis, usque ad summam honestam et eisdem priori et visitatoribus bene visam, petere, impetrare, obtinere, seque ad hunc effectum in rotulis et listis archiconfraternitatum, confraternitatum, ecclesiarum, oratoriorum, locorum piorum, necnon personarum huiusmodi adscribi facere et procurare, et deinde postquam dictae puellae seu earum aliquae dotes et auxilia huiusmodi obtinucrint, seu ad id adscriptae fuerint, quod tam illae, quae dictum monasterium ingredi et iam ingressae sunt, quam etiam quae matrimonio collocari voluerint. dotes et auxilia huiusmodi eis quomodolibet procurata, promissa et acquisita omnino lucrari, percipere et exigere debeant. Illaque omnia una cum praemissis dotibus et legatis, factis et faciendis, eisdem monasterio et collegio perpetuo concedimus; pauperesque huiusmodi puellas, dotium, auxiliorum piorum ac legatorum et donationum praefatorum factorum et faciendorum, quibuscumque, etiam motu pari emanatis, prohibitionibus vel statutis, etiam iuramento, con-

Privilegium subsidia dotium firmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, non obstantibus, capaces omnino facimus, reddimus et declaramus. Mandantes omnibus et singulis custodibus, camerariis et quibuscumque officialibus dictarum archiconfraternitatum. quae dotes et auxilia pia huiusmodi pauperibus puellis dare et assignare consueverunt, quod ex nunc dotes promissas puellis iam dictum monasterium ingressis et profiteri cupientibus, et statim postquam professae fuerint, priori, custodi et camerario pro tempore existentibus dictae confraternitatis Sancti Bernardi, ac si ipsae dictum monasterium ingressae seu in matrimonio collocatae, de consensu et licentia archiconfraternitatum et locorum piorum huiusmodi extitissent, dare et cum effectu persolvere; ac deinceps pauperes ipsas puellas in dicto collegio pro tempore degentes, ad subventionem dotium et auxiliorum huiusmodi admittant et admitti procurent, et deinde tam puellis profiteri cupientibus quam in matrimonio collocandis, dotes eis promissas et deinceps promittendas priori et officialibus huiusmodi dare et cum effectu solvere debeant; nec ad id, et sub praetextu decretorum, privilegiorum aut aliorum quorumcumque statutorum, archiconfraternitatum, confraternitatum, ecclesiarum, oratoriorum et piorum locorum huiusmodi quomodolibet concessorum, contradicere audeant seu praesumant, etiam licentia earumdem confraternitatum et locorum piorum huiusmodi minime obtenta neque petita. Ne autem super praemissis vel illorum aliquo in futurum quomodocumque vel quavis de causa pro validitate dubitari contingat:

§ 10. Volumus ac etiam mandamus Indultum cir- quod quaecumque ordinationes, instruca relicta mo-menta, donationes, tam inter vivos quamlegio praedictis, causa mortis, testamenta, codicilli et quae-

folia, facta et facienda, per et inter quascumque utriusque sexus personas, etiamsi mulicres nuptae, ac minores viginti annis fuerint, ac testatae vel intestatae decesserint, etiam de bonis suis disponere prohibitae, nisi adhibita certa forma et solemnitate requisita, a iure vel ab homine, seu statutis novisque reformationibus Urbis, seu obtenta a Romano Pontifice desuper licentia, de quibusvis corum bonis quomodocumque acquisitis et acquirendis, de quibus in favorem confraternitatis, monasterii et collegii huiusmodi testari, legari, codicillari, vel inter vivos aut causa mortis aut alias quomodolibet disponi contigerit. Quodque tam Marci Antonii Iunioris scutorum trium millium, ac Magdalenae Strozziae de Anguillaria, aliaque, ut praefertur, facta legata, quam quaecumque alia donationes, testamenta, codicilli, voluntates, instrumenta, scripturae et documenta ad favorem monasterii, collegii et confraternitatis huiusmodi iam facta et facienda, perinde valeant ac suum sortiantur effectum, ac si coram notario publico et legitimo testium numero, adhibitisque omnibus de iure requisitis qualitatibus et solemnitatibus, facta fuerint; nec monasterium, collegium et confraternitas huiusmodi de eisdem bonis in testamentis, legatis, codicillis, donationibus et aliis voluntatibus ac dispositionibus, instrumentis, documentis et scripturis eisdem monasterio, collegio et confraternitati pro tempore relictis, donatis, datis, cessis et applicatis, aliquam partem Camerae Apostolicae vel monasterio Convertitarum in eadem Urbe, etiam iuxta dispositionem indultorum felicis recordationis Leonis decimi, Clementis septimi et Pauli tertii aliorumque Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, seu fabricae dictae basilicae Principis Apostolorum et ecrum vali- cumque alia documenta, scripturae et aut quibusvis aliis personis et ecclesiis

dare minime teneantur, sed bona ipsa, ut supra pro tempore relicta vel donata, confratres ipsi libere et integre recipere, ac eorum possessionem apprehendere et perpetuo retinere, ac in eorumdem monasterii, collegii et confraternitatis usus et utilitatem convertere libere et licite valeant, etiam cuiusvis licentia minime requisita.

contrariae.

§ 11. Decernentes ordinationes, con-Approbatio or stitutiones et statuta hucusque a praectarum et 12- fata confraternitate facta, necnon instruciendarum a menta, donationes, testamenta, codicillos, ellamsi Regulae scripturas, ac etiam, prout illa concernunt, omnia et singula in dictis ordinationibus, constitutionibus, statutis, capitulis, instrumentis, donationibus, testamentis, codicillis, tam factis quam faciendis, et aliis scripturis contenta, et inde secuta quaecumque, licita tamen et honesta, maxime ea circa licentiam edendi carnes et alios cibos in refectorio quolibet die dominico, tertia et quinta feriis et aliis diebus arbitrio supradictorum visitatorum, et circa usum omnium pannorum lini, et etiam cubilis, videlicet cum subucula tantum et linteaminibus 1. ac etiam breviarii Romani cum Proprio congregationis Sancti Bernardi dicti Cisterciensis Ordinis, ita quod ad recitationem Officii Beatae Virginis Mariae non teneantur. Quo vero ad praescriptionem horarum ad divina officia, tam diurna quam nocturna, recitanda, et quaecumque alia exercitia, spiritualia et temporalia, anno singulo facienda iuxta visitatorum et abbatissae huiusmodi dispositionem et ordinationem, ac ea quae iam forsan decreta et descripta in libro constitutionum et statutorum ipsius confraternitatis in pergameno, etiam quod sint contraria Regulae Sancti Benedicti huiusmodi, quæ praesentium tenore approbamus et confirmamus, ac illis perpetuae

1 Cherub. addit sine scapulari.

firmitatis robur adiicimus, fieri et observari debere.

§ 12. Ac supplentes omnes et singulos Validatio diiuris, etiam communis et municipalis, et spositionum fafacti, etiam quarumcumque solemnita- dem monasterio et collegio. tum in eis forsan ex dispositione iuris vel statutorum sive novarum reformationum Urbis circa validitatem donationum in genere, etiam respectu consensus propinquorum, parentum insinuationis et testium, ac donationum in subscriptionibus, et in specie contractuum mulierum, et omnia alia forsan requisita, omissa et omittenda, praesertim quoad dicti Marci Antonii Iunioris, et desuper inter confratres et officiales confraternitatis S. Bernardi ac Ludovicum et Marcum Antonium Lanfrancum praefatos; necnon donationis per dictam Magdalenam aliaque omnia et singula legata, donationes, instrumenta, testamenta, codicillos, scripturas, documenta et alia quaecumque quomodolibet facta et facienda, aliosque defectus, siqui in praemissis omnibus et singulis seu eorum aliquo intervenerint aut intervenire possint quomodolibet in futurum. Inhibentes nunc et pro tempore existentibus praesidenti et deputatis fabricae dictae basilicae Principis Apostolorum, ac quibusvis aliis officialibus, ministris et personis, cuiusvis status, gradus et conditionis existant, etiamsi cardinalatus honore praefulgeant, ne priorem, officiales et confratres nunc et pro tempore existentes, in omnibus et singulis praemissis, et praesertim super dictis pecuniis per dictum Marcum Antonium Muretum legatis, et per Magdalenam Strozziam donatis, omnibusque et singulis aliis legatis, donationibus, testamentis et codicillis pro tempore per quascumque personas quomodolibet et ex quacumque causa factis et faciendis, in rebus vel bonis dictae confraternitatis,

quovis quaesito colore vel ingenio, di- l recte vel indirecte, molestare, perturbare aut inquietare audeant vel praesumant. Et etiam decernentes omnia et singula praemissa, ac inde secuta et inde sequenda quaecumque, valida et efficacia fore, ac suos plenarios et integros effectus sortiri et inviolabiliter ab omnibus observari debere.

§ 13. Et sic per quoscumque iudices Clausula sub- et commissarios, etiam sanctae Romanae Ecclesiae cardinales ac causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere. Necnon quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

huius bullae deputatio, et au ctoritas.

§ 14. Quocirca venerabilibus fratribus Executorum nostris patriarchae Alexandrino, ac Marturanensi et Venusino episcopis per apostolica scripta motu simili mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte prioris, custodum ac confratrum praefatorum seu alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra priorem, custodes et confratres praefatos ac eorum singulos eisdem praesentibus et in eis contentis quibuscumque pacifice frui et gaudere; ac praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus, quos illa concernunt et quomodolibet concernent in futurum, inviolabiliter observari. Non permittentes eos vel eorum aliquem desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari. Contradictores quoslibet et rebelles per sententias et censuras ecclesiasticas ac etiam pecuniarias poenas, eorum arbi- | Quibus omnibus et singulis, etiamsi, pro

trio imponendas et moderandas, aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, ac legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatoriao.

§ 15. Non obstantibus de non tollendo Clausulae deiure quaesito ac de non concedendo indulgentias et privilegia ad instar; necnon quibusvis aliis, etiam Pauli secundi et Pauli quarti ac Pii quinti de rebus ecclesiasticis non alienandis, et male alienatis recuperandis; ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, Cancellariaeque Apostolicae regulis, ac monasterii, collegii Cisterciensis et Sancti Benedicti Ordinum huiusmodi statutis, et iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, tam monasterio Cisterciensi et Sancti Benedicti, quam quibusvis aliis etiam praefatis dictae Urbis monasteriis et illorum Ordinum, superioribus, conventibus et personis, necnon praesidenti et deputatis dictae fabricae, aliisque omnibus et singulis collegiis, fabricis, monasteriis et locis piis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque decretis, in genere vel in specie, quomodolibet concessis, etiamsi in eis expresse caveatur quod illis derogari nequeat, nisi derogationes huiusmodi et causae in eis forsan expresse et specialiter insererentur; ac de consensu superiorum, monasteriorum, Ordinum, collegiorum, fabricarum et aliorum piorum locorum huiusmodi fierent, et alias factae derogationes huiusmodi nemini suffragentur.

dentes, ad ea, per quae congregationum quarumlibet, praesertim personarum sub suavi Religionis iugo Altissimo famulantium, felici successui ac directioni, ac ipsarum personarum opportunis gubernio et regimini cum divini cultus incremento

ficii debitum vigilantibus studiis inten- Prommium.

valeat salubriter provideri, nostrae diligentiae studium libenter convertimus, ac in his eiusdem officii partes favorabiliter

impartimur, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat harum serie, pari motu, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus communiter vel divisim ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

rum fides.

§ 16. Volumus autem quod earumdem Transumpto- praesentium transumptis, etiam impressis, ac manu prioris seu visitatorum aut custodum ac secretarii dictae confraternitatis subscriptis, ac praefati Michaelis cardinalis, nunc et pro tempore existentis dictae confraternitatis protectoris, vel ipsius confraternitatis sigillo munitis, cadem prorsus fides, in iudicio et extra illud, adhibeatur, quae eisdem praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo septimo idibus iulii, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 13 iulii 1587, pontif. an. III.

#### XCIII.

Statutum quod officia generalis, visitatorum, priorum, vicariorum et procuratorum congregationis sancti Georgii in Alga sint triennalia, et capitulum generale celebretur de triennio in triennium, et in electionibus nulla habeatur ratio absentium 1.

Sixtus Papa V, ad futuram rei memoriam. Ad exequendum nostri pastoralis of-1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, ex Causa huiusce veteri consuetudine et etiam statutis con-tutionis gregationis S. Georgii in Alga statutum et practice servatum fuerit ut in omnibus electionibus, etiam generalis prioris, ad eas omnes conventus mittant vota litteris inclusa cuiuscumque canonici obsignata, ita ut unumquodque collegium suam litteram cum votis mittat, qui ritus servatur in electionibus socii capitularis et officialium particularium conventuum, et tamen vota absentium tantummodo in primo scrutinio olim valebant, in ceteris vero reiiciebantur in totum; et quot annis celebrabatur capitulum generale, et quando placet unicuique collegio, eligitur socius capitularis, dummodo eligatur post completas secundas visitationes; et dignitates in ipso capitulo decretae non se extendunt amplius quam per annum, neque generalis prior, neque visitatores et priores anno sequenti confirmari, praeterquam prior S. Salvatoris in Lauro de Urbe nuncupatus, et S. Mariae ab Horto Venetiarum quem sequentem annum confirmari solebant; reliqui in totum vacabant, et erant contumaces ad praedictas dignitates, nisi saltem vacarent ad prioratum et visitatoratum duobus mensibus, et ad generalatum tribus annis; et si aliquam ecclesiam per cessum vel decessum infra annum contingebat vacare, canonici ecclesiae vacantis eligebant unum e collegio, quem | dicunt socium capitularem, cuius munus est deferre vota inclusa et obsignata ad S. Georgium in Alga, ubi una cum collegio illius conventus et patribus novem, computatis votis delatis a socio capitulari praedicto, perficitur electio ecclesiae vacantis; et subrogatio visitatorum ad collegium S. Georgii in Alga cum patribus novem pertinet. Et postquam felicis recordationis Pius Papa V, praedecessor noster, apostolica auctoritate mandaverat et ordinaverat ut in eorum capitulis, tam generalibus quam particularibus, celebrandis super electione prioris generalis aliorumque officialium vota absentium secreto reciperentur, et quod ipsa vota licet in primo scrutinio capitulari electio, de qua ageretur, non perficeretur, nihilominus in omnibus aliis sequentibus scrutiniis, prout in primo, et usque ad perfectam electionem firma et valida permanerent, ac eamdem vim et robur haberent prout in primo. Idem Pius praedecessor mandato et ordinationi huiusmodi, certis de causis tunc expressis, derogando, ut dictorum absentium vota in totum reciperentur, iuxta formam antiquam congregationis, ultra primam vicem et primum scrutinium, nullam vim et robur in aliis sequentibus scrutiniis haberent, sed invalida remanerent, etiam mandaverit et ordinaverit; et postmodum piae memoriae Gregorius Papa XIII, etiam praedecessor noster, simili auctoritate mandaverit et ordinaverit quod cum canonicis praedictis in dictis eorum capitulis, tam generalibus quam particularibus, celebrandis super dicta electione prioris generalis aliorumque officialium vota absentium reciperentur, et ipsa vota non solum in primo, verum in omnibus aliis sequentibus scrutiniis, et usque ad perfectionem capituli et electionis prioris generalis fiendae eamdam

vim et robur haberent, firmaque et valida, prout in primo scrutinio, permanerent, et dicta vota absentium non reiicerentur vel comburerentur, antequam dicta prioris generalis electio absoluta non fuisset, prohibuerit. Ita, quod si, durante codemmet capitulo generali, electio prioris generalis per obitum vel cessionem nuper electi aut alias iteranda vel pluries habenda fuisset, absentium vota semper attenderentur, validaque et efficacia cum- praesentium in capitulo suffragiis connumerarentur, et ex illis omnibus simul iunctis et computatis, si quis medietatem excederet, is in primo statim scrutinio prior generalis creatus, publicaretur; si nullus vero medietatem praedictam excederet, tunc secundo et tertio scrutinio a capitularibus iterato, connumeratis et votis absentium semper in omni scrutinio computandis, qui plures haberet voces, is prior generalis electus esse censeretur; et si contingeret, ut omnium vota in partes dividerentur aequales, tunc eo casu, qui in congregatione antiquior canonicus esset, omnium consensu prior generalis designatus esse intelligeretur; necnon, ut vota praedicta secreto porrigerentur, etiam praeceperit et mandaverit ut quicumque votum electivum habentium capitulo generali vel particulari personaliter interessent, ibi per suffragia et fabas, palloctas, ut vocant, in pixide tecta, sua cuiusque manu non autem aliena, immitterent, alioquin nulla immittenda sua vota declararent. Qui vero absentes forent, singuli in singulis schedulis vel chartulis nomen eligendorum in summa chartula, suum vero nomen in ima chartula, describerent, quae chartulae ab una parte complicatae, ita obsignarentur et occluderentur ut eligentium nomina a nemine prorsus sciri possent; eligendorum vero nomina a scrutatoribus, iuxta antiquorum statutorum

eiusdem congregationis formam deputan dis, legi, notari et numerari possent, dictaque forma et in capitulis conventualibus, in quibus aliae electiones essent fiendae, omnino observaretur, prout in ipsorum praedecessorum diversis litteris desuper confectis plenius continetur.

§ 2. Nos, cupientes salubri dictae con-Statuta de gregationis directioni et regimini iuxta temporum varietates, ac prout his praesertim temporibus ratio postulat et exigit, providere, et ne in huiusmodi capitulis et electionibus, tam generalibus quam particularibus, per canonicos praedictos celebrandis, aliqua fraus aut vis adhibeatur, sed illa libere et canonice celebrentur, necnon pro eorumdem canonicorum commoditatibus, totiusque congregationis et illius monasteriorum minori dispendio, ac sacri concilii Tridentini decretis inhærere volentes, dictarumque litterarum veriores tenores praesentibus pro expressis habentes, ipsosque congregationes et canonicos specialibus favoribus et gratiis prosequi volentes, motu propio, non ad canonicorum aut congregationis huiusmodi aut alterius pro eis super hoc nobis oblatae petitionis instantiam, sed ex mera voluntate certaque scientia nostris, ac de apostolicae potestatis plenitudine, volumus ac praedicta auctoritate perpetuo statuimus et ordinamus quod deinceps, perpetuis futuris temporibus, prioris generalis, visitatorum, priorum, vicariorum et procuratorum officia, dignitates usque ad triennium se extendant, et capitulum generale protrahatur ac celebretur de triennio in triennium, et electio sociorum capitularium in anno, quo celebrandum erit capitulum generale, fiat ab omnibus in omnibus conventibus, aliquo ex diebus hebdomadae incipiendo a sabbato dominicae Passionis usque ad sabbatum dominicae Palmarum; et in posterum nulla habeatur ratio votorum absentium cano-

nicorum, quos tali praerogativa privamus; et tam in electione generali quam in aliis, ut solummodo habeant ius eligendi illi qui personaliter intererunt electioni; quodque in posterum praedictum capitulum generale omnimodam habeat electionem prioris generalis et aliorum officialium, et si per cessum vel decessum contigerit vacare aliquam ecclesiam, tunc, temporibus a iure statutis, prior generalis accedat ad conventum ecclesiae vacantis; et si ipse ad illum accedere nequiverit, possit mittere alium nomine suo, qui fungatur vicibus suis, ad conventum ecclesiae vacantis, ac congreget omnes vocem habentes, et eligant priorem, in qua electione vocem etiam habeat ipse prior generalis vel eius vicegerens, si dictae ecclesiae praesens fuerit: in subrogando autem visitatore servetur ordo consuetus, ut capitulum Sancti Georgii in Alga cum patribus novem eligant.

§ 3. Necnon voluntatem, statutum, ordinationem et declarationem nostra huiusmodi ac praesentes litteras nullo umquam tempore revocari posse, sed semper valida et efficacia existere, illaque suos plenarios effectus sortiri ac ab omnibus inviolabiliter observari; sicque per quoscumque iudices et commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, etiam de latere legatos, necnon etiam locorum ordinarios, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et diffiniri debere; ac quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus.

§ 4. Quocirca venerabilibus fratribus patriarchis, archiepiscopis, episcopis ac xecutorum. dilectis filiis eorum vicariis in spiritualibus et officialibus generalibus, necnon dictae congregationis et aliis abbatibus et

Clausulae

Delegatio 6-

An. C. 1587

prioribus et aliis, ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum, per easdem praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, ubi et quando expedierit, et quoties pro parte congregationis aut canonicorum huiusmodi seu alicuius eorum fuerint requisiti, per se vel alium seu alios, faciant auctoritate nostra praesentes nostras litteras ab omnibus inviolabiliter observari: contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo.

trariorum.

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Derogatio con- et ordinationibus apostolicis, ac congregationis huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eidem congregationi illiusque superioribus et personis et quibusvis aliis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis in contrarium quomodolibet concessis, approbatis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, ac servata eorum forma, insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus communiter vel divisim ab Apostolica sit Sede

indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die xv iulii MDLXXXVII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 15 iulii 1587, pontif. anno III.

#### XCIV.

Confirmatio gestorum in diaeta in monasterio de Pace de Urbe habita pro congregatione Lateranensi 1.

## Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

§ 1. Licet capitulum generale dicto- Cum generarum filiorum canonicorum regularium le apitulum cogi nequive-Ordinis S. Augustini, congregationis Late- rit, de licentia ranensis singulo quoque triennio per illius est diaeta. rectorem generalem et diffinitores, abbates, praelatos et socios capitulares, iuxta ordinationes et litteras felicis recordationis Gregorii Papae XIII, praedecessoris nostri, post tertiam dominicam a festo Paschalis Resurrectionis Domini nostri Iesu Christi sequentem, celebrari debeat; nihilominus id hoc anno adveniente fine triennii, et instante tempore dicti generalis capituli de more solito congregandi. commissariis dicti Ordinis ad monasteria et loca eidem congregationi subiecta visitandum, et causas propter quas ipsa monasteria seu abbates et priores illorum onera eis incumbentia solvere cessarunt cognoscendum, transmissis, rationalibus causis celebrari non valuit, et loco eiusdem capituli generalis, de consensu venerabilis fratris Marci Antonii episcopi Praenestinensis, cardinalis Columnae nuncupati, ac dictae congregationis protectoris, qui nobis dicta impedimenta significaverit;

1 Ex Regest. in Secret. Brev.

et praecipue de nostra licentia, verbo concessa, per dilectos filios Petrum Franciscum Rivam Veronensem, rectorem generalem, et diffinitores quarta dominica post dicta festa Paschalia in monasterio Beatae Mariae Pacis de Urbe dictorum Ordinis et congregationis diaeta habita fuit.

§ 2. In qua, ut nobis relatum est, idem In ea electus rector et diffinitores dilectum filium Anvisitator generalis, ponnulli dream Cremonensem in visitatorem, et pluabbates et prio- res alios in abbates monasteriorum S. Petri de Pado Cremonensi, S. Modesti de Benevento, ac S. Viti prope et extra muros Mantuanos, et priorem S. Mariae de Creta, crearunt et deputarunt, et alia tractarunt et gesserunt, quae dictae congregationi duxerunt expedire.

ei dari posset;

§ 3. Et post hanc diaetam quondam Che-Sed mortuo rubinus Reparius, dicti monasterii Beatæ procuratore go- Mariae abbas, et ipsius congregationis quam successor procurator generalis in ultimo capitulo in civitate nostra Ravennatensi celebrato, insolidum cum dicto rectore generali, et cum amplis facultatibus in actis Hieronymi a Porta notarii publici Ravennatensi, die trigesima aprilis anni Domini millesimi quingentesimi octuagesimi quarti, nuper diem clausit extremum, et dictum mandatum ad triennium dumtaxat factum expiravit; unde negocia, lites et causae dictae congregationis vix tractari, expediri et legitime defendi posse videntur, ut magnum inde potest damnum et incommodum resultare.

in dieta diaeta

§ 4. Cupientes itaque eiusdem congre-Pontifez acta gationis indemnitati consulere, ipsamque confirmat, ele- specialibus favoribus et gratiis prosequi, tionesque o- ac dicti Marci Antonii episcopi et cardiclas approbat. nalis supplicationibus hac in parte inclinati, ex certa nostra scientia et de apostolicae potestatis plenitudine, creationem et denominationem visitatoris, abbatum et prioris praedictorum et quaecumque in ipsa diaeta gesta, apostolica auctoritate,

tenore praesentium, approbamus, illaque de voluntate et consensu nostro facta fuisse. et plenissimum firmitatis robur habere decernimus, perinde ac si in ipso capitulo generali legitime celebrato praemissa omnia gesta fuissent. Alios quoque visitatores, abbates, priores, praepositos ceterosque praelatos et officiales monasteriorum et locorum dicti Ordinis nunc existentes. cum omnibus facultatibus et iurisdictionibus solitis et consuetis confirmamus, et, quatenus opus sit, de novo deputamus. ita ut eorum officium, gubernium, administrationem et regimen, donec in primo capitulo generali de aliis officialibus, ut moris est, per congregationem ipsam provisum fuerit, exercere ac continuare valeant.

§ 5. Et insuper, ne, defectu dicti mandati generalis vel propter dubium illius tat procuratovaliditatis, ipsa congregatio aut eius mo-lem. nasteria in suis negociis, rebus, litibus et causis damnum vel praeiudicium aut impedimentum aliquod patiantur vel incurrant, immo ut possint omnia incumbentia utiliter expedire, et praesertim ut contractus, qui nomine dictae congregationis cum dilecto filio Ioanni Baptista Lurago. et quondam Pompilio fratribus germanis. super extinctione censuum valoris quadringentorum millium scutorum auri celebrati, et per nos in forma brevis die XIII mensis iulii MDLXXXVII, confirmati fuerunt, adimpleri, eidem Petro Francisco, quem in rectorem generalem atque procuratorem et administratorem dictae congregationis, suorumque monasteriorum, bonorum et iurium confirmamus et de novo deputamus, ad easdem omnes facultates et auctoritates, quae in dicto instrumento mandati, ex actis ipsius Hieronymi confecto, cuius tenorem, ac si de verbo ad verbum insererctur praesentibus, haberi volumus pro expresso, plenius continetur, ac ad omnia et singula negocia,

An. C. 1587

res, lites et causas active et passive, necnon ad omnia et singula congregationem ipsam suaque monasteria et loca ac eorum quodlibet concernentia, et demum omnia in dicto mandato contenta tractandum et expediendum, ac quoscumque veteres census redimendum, et novos utiliori conditione creandum et vendendum super quibuscumque dictorum monasteriorum bonis, et alia faciendum pro dicti contractus cum Ioanne Baptista et Pompilio praedictis adimplemento necessaria et opportuna; ipsumque Petrum Franciscum quoad praemissa omnia et singula in locum dicti Cherubini ponimus et subrogamus, et insuper eidem Petro Francisco et duobus visitatoribus quemcumque procuratorem totius Ordinis praedicti generalem, cum eademmet auctoritate et mandato, quae ei solet conferri per capitulum generale, prout in actis ipsius capituli generalis, per dictum Hieronymum authenticatis constat.

concedit facultales.

§ 5. Et abbates, priores, praepositos, Nonnullas ei praelatos et officiales in locum defunctorum et vacantium, prout necessitas vel occasio postulabit, usque ad capituli generalis celebrationem iuxta eorum constitutiones, necnon facto prius verbo cum dicto Marco Antonio episcopo cardinale, protectore dictae congregationis, et de eius consensu, quoscumque praelatos, abbates, priores, praepositos sive quoscumque alios, quovis nomine nuncupatos, superiores ad regimen quorumlibet monasteriorum quomodocumque vacantium, etiam non expectata illorum renunciatione, si actu praelati fuerint, aut abbates seu priores eligendi et deputandi, seu electos confirmandi; et si ita expedire visum fuerit pro quiete subditorum aut utilitate monasteriorum praedictorum, de consensu protectoris et duorum visitatorum prædictorum, quemcumque abbatem, priorem, praepositum aut alium superio-

rem a regimine unius monasterii amovendi, et ad alterius regimen et gubernium transmittendi, plenam et amplam auctoritatem concedimus et impartimur.

§ 6. Decernentes omnia et singula gesta el gerenda per ipsum Petrum Fran- ab eo fici conciscum, et ab eo desuper substituendos tinget. in quibuscumque contractibus, distractibus, rebus, negociis et litibus perpetuo valida et efficacia ac legitima fore, suosque effectus sortiri debere.

et emanatas, executioni demandari no-

lumus, earumque effectum pro hac vice

tantum omnino suspendimus, donec et

quousque per Marcum Antonium episco-

pum et cardinalem, ac Petrum Franci-

scum, necnon visitatores et commissarios

§ 7. Praeterea litteras eidem congrega- Constitutionem tioni a nobis in forma Brevis contra eos, dis qui onera suorum monasteriorum a prae-monasteriorum suspendit. dicta congregatione imposita non solvissent, anno proxime praeterito concessas

- praedictos, de mandato nostro eamdem congregationem visitantes, causae propter quas onera huiusmodi per eos soluta non fuerint, cognitae sint, et pro veris, legitimis et necessariis repertae fuerint. Et quod nullo umquam tempore abbates, priores, praepositi seu quocumque alio titulo nuncupati praelati, ministri et officiales, qui propter legitimas et rationabiles causas per protectorem, generalem et commissarios sua onera solvere non potuisse reperti fuerint, molestari seu perturbari occasione dictarum nostrarum litterarum a quocumque iudice et a Sede Apostolica delegato possint, omni penitus contradictione et oppositione remotis.
- § 8. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, ordinarios et delegatos, praeservalivae etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; irritum

Clausulae.

quoque et inane decernimus si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

contrariorum.

§ 9. Non obstantibus constitutionibus Derogatio et ordinationibus apostolicis, usibus et naturis dictae congregationis, ac etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis ipsi congregationi, illiusque ac dictorum monasteriorum superioribus, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, etiam irritantibus, etiam motu proprio ac consistorialiter ac alias in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis illorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quavis alia expressio habenda foret, illorum tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die 1 augusti MDLXXXVII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 1 augusti 4587, pontif. anno III.

#### XCV.

Statutum quod libri linguae Arabicae, Turcicae, Persicae et Chaldaicae etiam sacrue theologiae et quarumeumque facultatum imprimendi, ante quam imprimantur debeant per cardinales super congregatione indicis deputatos examinari et corrigi, etc 1

## Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

§. 1. Alias felicis recordationis Gregorius 1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

Papa XIII, praedecessor noster, dilectum Greg. XIII gram. filium nostrum Ferdinandum Sanctae Ma-maticas lingua-rum Arabicae, riae in Via Lata diaconum cardinalem de Turcicae, Per-Medicis nuncupatum protectorem linguae caeimprimilus. Arabicae constituit et deputavit, eique, ut a se erectis. praedictae ac Turcicae, Persicae et Chaldaicae linguarum usus et exercitium in collegiis ab eodem praedecessore in Urbe institutis quanto citius introducerentur, grammaticales institutiones et dictionaria ipsarum linguarum fideliter conscribi et exarari, conscriptaque et exarata et alios libros linguis praedictis compilatos et compilandos ac interpretandos imprimi et typis excudi faciendi curam demandavit, prout in litteris ipsius praedecessoris in forma brevis desuper confectis plenius continetur.

§ 2. Cum autem, sicut accepimus, hoc Hinc alii enegotium, spatio quatuor annorum et tlam libri Sacri ultra, non sine dicti Ferdinandi cardina- a cardinale da Medicis. lis maxima impensa, ac laboribus et vigiliis personarum ab eodem Ferdinando cardinale ad hoc deputatarum, eo redactum sit, quod non solum praedicti, sed etiam omnes alii libri praedictarum et aliarum partium orientalium linguarum, etiam sacri, et quarumcumque aliarum facultatem de facili imprimi poterunt.

§ 3. Nos, sperantes quod ex huiusmodi Cavet itaque impressione librorum et dictarum lin- libri imprimanguarum apud christifideles cognitione, tur inconsulta in partibus infidelium fides catholica, tione indicts. quae antiquis temporibus inibi floruit, verbi Dei praedicatione, dictorumque librorum lectione, dante Domino, restitui poterit: ac propterea tam laudabile et reipublicae christianae salutiferum opus, quantum in nobis est, confovere, utque praemissa omnia quanto citius, et sub ea, qua decet, correctione, sublatis inipedimentis quibuslibet, publicari et in lucem poni possint, providere volentes, motu proprio, non ad alicuius super hoc oblatae nobis petitionis instantiam, sed

sicæ et Chaldaj-

ex certa scientia nostra, volumus et apostolica auctoritate statuimus et ordinamus quod libri praedictarum linguarum etiani sacrae theologiae et utriusque iuris scientiae, nec non aliarum quarumcumque facultatum de cetero imprimendi, antequam imprimantur, a dilectis filiis sanctæ Romanae Ecclesiae cardinalibus et aliis personis super congregatione indicis a nobis et successoribus nostris deputatis et deputandis examinentur et corrigantur; qui sic examinati et correcti possint a deputatis ab eodem Ferdinando cardinale libere, et absque alicuius impedimento, imprimi, ac impressi ubique locorum teneri, legi et vendi.

Clausulae.

§ 4. Decernentes deputatos ab eodem Ferdinando cardinale super praemissis per quoscumque quomodolibet molestari, perturbari seu inquietari non posse; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

trariorum,

§ 5. Non obstantibus constitutionibus Diregatio con et ordinationibus apostolicis, ac privilegiis, indultis et litteris apostolicis quibusvis personis, etiam eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus, etiam motu et scientia similibus, etiam consistorialiter ac alias in contrarium quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis corumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio habenda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die vaugusti MDLXXXVII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 5. aug. 4587, pontif. anno III.

#### XCVI.

De constitutionibus Pii IV et Pii V circa confidentias beneficiales editis, in regno Galliae exequendis, cum moderatione poenarum 1

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Pastoralis officii sollicitudo nos admonet ut quae ad Dei laudem, animarumque salutem a praedecessoribus nostris provide statuta fuisse noscuntur, debitae executioni demandari curemus, et si quando opus sit, illa etiam moderemur, prout, personarum et locorum qualitate pensata, id in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Sane felicis recordationis Pius Papa quartus, praedecessor noster, ad tollen- (itala in rudam fiduciariae mancipationis beneficio- brica. rum ecclesiasticorum corruptelam, statuit et decrevit, etc 2

Pii IV bulla

Proce mium.

§ 2. Et deinde recolendae memoriae Pius Papa quintus, etiam praedecessor ibi eti m cinoster, ad tam nefarium crimen facilius tata detegendum et profligandum, similiter statuit et decrevit, etc. 3

§ 3. Cum autem, sicut accepinus, litterae praedictae in regno Galliae, ob tem- Pontifex manporum iniuriam aliasque varias subortas franciae dictas difficultates diversaque impedimenta, ad- bullas executioni demandari huc debitae executioni non fuerint de-ab mandatae, ac propterea tam perniciosum confidentiae vitium, quod celeriter extirpari et eradicari oportuerat, in dies magis serpere ac propagari noscatur, in maximum animarum periculum ac scandalum plurimorum; nos, ad hanc corruptelam

Hic mode

- 1 Hanc bullam Pii IV, habes in tom. IV, const Romanum, pag. 305; illam Pii V, habes in eodem const. IV, Intolerabilis, pag. 754. De materia vero confidentiarum et simoniarum beneficium, vide superius in const. LXXI, Divina, pag. 794.
- 2 et 3 Omittitur residuum huius narrativae, quia illam reperies in locis in praecedenti nota signatis.

e regno illo, quod non ita dudum omni christianarum virtutum genere florebat, et, adjuvante Domino, etiam in posterum florebit, tollendam ac prorsus eliminandam, animarumque saluti in primis consulere volentes, omnibus et singulis dicti regni archiepiscopis et episcopis, eorumque officialibus, et ad quos de iure et consuetudine pertinet, per praesentes mandamus, ac sub interminatione divini iudicii districtius iniungimus ut in suis quisque ecclesiis, civitatibus, dioecesibus et locis, etiam exemptis, ad praedicta studiose attendant, et in eos, quos in confidentiae crimine, praesertim vero in aliquo ex casibus superius expressis, etiam per praesumptiones et coniecturas praedictas, deliquisse constiterit, severe animadvertant. Qui, si in praemissis exequendis negligentiores fuerint, eorum negligentiam suppleri volumus a capitulis ecclesiarum metropolitanarum et cathedralium, ac etiam collegiatarum, ubi de beneficiis ipsarum collegiatarum coclesiarum agatur, ac etiam ab abbatibus seu prioribus claustralibus et conventibus monasteriorum, aliorumque regularium locorum, ubi de eorumdem monasteriorum seu locorum officiis et beneficiis quaestio extiterit.

non suspensivem concedit.

indulget

- § 4. Et nihilominus appellationes a sen-Appellationem tentiis, quas contra delinquentes huiusmodi fieri contigerit, ad proximos superiores iuxta canonicas sanctiones devolvi, executionem tamen sententiarum praedictarum minime impedire aut retardare.
- § 5. Beneficia vero occasione confiden-Bonoficia ex tiae huiusmodi ad praesens vacantia et hoc crimine va-cantla per or- in posterum vacatura ab ipsorum benefidinarios dicti ciorum ordinariis collatoribus, perinde ac si dispositioni dictae Sedis Apostolicae minime reservata fuissent, libere conferri, et de illis provideri posse et debere decernimus, dum tamen talium criminum participes aut consentientes non fuerint.

Quo casu, ac etiam ubi iidem ordinarii collatores per sex menses a die detectae et comprobatae seu convictae confidentiae beneficia ipsa, ut praefertur, vacantia, canonice conferre et de illis providere neglexerint, beneficiorum eorumdem collatio et provisio ad proximos superiores devolvatur. Quae vero beneficia de iure patronatus laicorum fuerint, ad eorumdem patronorum praesentationem, dummodo in crimine huiusmodi non fuerint partecipes, conferri. De ecclesiis vero ac monasteriis aliisque beneficiis ecclesiasticis, ad carissimi in Christo filii nostri Henrici tertii Francorum regis christianissimi nominationem spectantibus, novam ipsius regis nominationem, iuxta concordata seu indulta a Sede Apostolica ei concessa, volumus expectari.

§ 6. Fructus vero ex ecclesiis, mona- Fructus eosteriis et aliis beneficiis praedictis male clesiarum apet indebite perceptos, in usum ac repa-plicari iubet. rationem ecclesiarum, monasteriorum et beneficiorum praedictorum, super quibus confidentia huiusmodi contracta et commissa fuerit, per archiepiscopos, episcopos seu officiales aliosque praedictos converti et applicari posse volumus ac decernimus.

§ 7. Magnopere hortantes et enixe in Hortatur re-Domino requirentes eumdem regem chri- gem ad exequenda praestianissimum, ut omne studium, operam dicta et auctoritatem ad praedicta peragenda et exequenda praestare et impertiri velit.

§ 8. Absolutionem autem a censuris Absolutionem et poenis ac irregularitatibus propter cri- a consnits Nunmen confidentiae huiusmodi quomodolibet incursis pro tempore existenti nostro et Sedis Apostolicae apud regem praedictum Nuncio, et quoad provincias sub legatione Avinionensi comprehensas eidem Avinionensi Legato, cum facultate etiam alios subdelegandi, de quorum pietate et prudentia magis confidant, per praesentes committimus et demandamus.

trariorum.

§ 9. Non obstantibus Pii quarti et Pii Derogatio con- quinti praedecessorum praedictorum litteris, quas quoad dictum regnum in superius expressis duximus relaxandas et moderandas, illis nihilominus quoad alia regna et loca in suo robore duraturis, aliisque apostolicis constitutionibus; privilegiis quoque et indultis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa aut in totum non inserta, praesentium effectus et executio impediri valeat quomodolibet vel differri, et de quibus eorumque totis tenoribus habenda sit in nostris litteris mentio specialis, ceterisque contrariis quibuscumque.

plorum.

§ 10. Volumus autem ut praesentium Fides exem- exempla, etiam impressa, edantur, eaque notarii publici manu et cuiusque curiae ecclesiasticae eiusve praelati sigillo obsignata, eamdem illam prorsus fidem in iudicio et extra, ubique locorum faciant, quam ipsae praesentes facerent, si essent exhibitae vel ostensae.

nalis.

§ 11. Nulli ergo omnino hominum lisanctio poe- ceat hanc paginam nostrorum mandati, iniunctionis, decretorum, hortationis, requisitionis, commissionis, demandationis et voluntatum infringere vel ci ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac Beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, idibus augusti, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 13 aug. 1587, pont. anno III.

#### XCVII.

Studii generalis almae Urbis regimen collegio advocatorum consistorialium confertur, cum antiquorum privilegiorum confirmatione et praecedentiae concessione 1

## Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium

Sacri apostolatus ministerio, meritis licet insufficientibus, superna dispositione praesidentes, inter ceteras curas quae animum nostrum delectant, illam libenter suscipimus, per quam nostrae provisionis auspiciis, officia singula, praesertim in hac Urbe nostra consistentia, illorumque regimina, viris committantur idoneis, quorum opere et auxilio adolescentes, studii bonarum artium causa, e diversis mundi partibus ad ipsam Urbem confluentes, eorum animos virtutibus et bonis moribus felicius excolere valeant, ac desuper officii nostri partes interponimus, prout in Domino conspicimus salubriter expedire.

§ 1. Sane, licet alias officium rectora- Revocatio contus gymnasii almae Urbis uni ex praelatis minis Studii cui-Romanae Curiae ad eius vitam concedi et cunque cessi. assignari solitum fuerit, etc.; nihilominus, attendentes quod si dictum officium collegio dilectorum filiorum sacrae aulae nostrae consistorialis advocatorum perpetuo uniretur, annecteretur et incorporaretur, idem officium felicius gubernaretur, ac utilitati publicae et ipsius gymnasii plenius consuleretur, cum in dicto collegio semper adsint viri litterarum scientia, rerum experientia, ac usu et prudentia praestantes. Idcirco quaslibet concessiones, assignationes ac alias dispositiones de dicto officio per nos ac prae-

1 De huius studii erectione, et indultis, vide in Bonif. VIII. const. xvi. In supremae. tom. IV pag. 157. De advocatis autem consistorialibus, vide in Bull. IV Martini V. In apostolicae, tom iv pag. 679.

dictum ac quosvis alios praedecessores nostros dictis et aliis quibusvis personis hactenus factas, praemissis et certis aliis rationabilibus causis adducti, harum serie, specialiter et expresse revocantes, cassantes, irritantes et annullantes, illasque prorsus et omnino revocatas, cassas, irritas et annullatas esse et censeri debere declarantes, easdemque personas a praedicto officio penitus amoventes, ac utilitati publicae prospicere, ipsumque collegium ac illius singulares personas a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum harum serie absolventes et absolutos fore censentes, ac dictarum litterarum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes:

cti regiminis

§ 2. Motu proprio, non ad collegii præ-Concessio di- dictorum vel aliorum pro ipsis nobis sucum suis one- per hoc oblatae petitionis instantiam, sed ribus, honori-bus et emolu- de nostra mera liberalitate et ex certa mentis, colle- scientia nostra, deque apostolicae poterum consistori- statis plenitudine, officium rectoratus gymnasii Urbis huiusmodi, per ipsos collegium regendum et gubernandum, iuxta providam dispositionem et ordinationem per eos vel eorum maiorem partem faciendam, et toties, quoties eis vel eorum maiori parti expedire videbitur, mutandam, cum omnibus et singulis illius fructibus, reditibus, proventibus, iuribus, obventionibus et emolumentis universis et quibuscumque, tam ordinariis quam extraordinariis, et quae alii, qui pro tempore fuerunt rectores dicti gymnasii quovis modo habuerunt seu habere potuerunt, ac quibusvis causis et rationibus, necnon cum quibusvis honoribus, oneribus, praeeminentiis, antelationibus, praerogativis, iurisdictionibus, auctoritatibus, facultati-

bus, libertatibus, immunitatibus et exemptionibus, privilegiis et indultis, solitis ac consuetis, et quibusvis aliis concessionibus et gratiis, quibus tam ultimus quam alii rectores dicti gymnasii, quavis ratione vel causa, usi, gavisi et potiti fuerunt, ac uti, gaudere et potiri potuerunt, collegio advocatorum huiusmodi, ita quod liceat ipsis collegio, per se vel alium seu alios eorum et collegii huiusmodi nominibus, corporalem, realem et actualem possessionem dicti officii apprehendere ac perpetuo retinere, illiusque fructus, reditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta percipere, exigere et levare, et in suos ac collegii et officii huiusmodi usus et utilitatem convertere. Ipsumque officium per se et quemlibet eorum exercere, regere et gubernare, ac omnia et singula quae ad huiusmodi officium eiusque liberum exercitium spectant et pertinent, gerere et facere, cuiusvis licentia desuper minime requisita, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo unimus, annectimus et incorporamus, etc.

§ 3. Ac ut collegium et advocati huius- Praecedentia modi, qui maioribus occupationibus de- ante alios adtinentur, maioris etiam dignitatis titulo ctores, etiam decorentur, omnibus et singulis praedic- dem datur. tae aulae consistorialis advocatis, ut ipsi universos et quoscumque advocatos, procuratores, doctores, etiam antiquiores. et quoscumque alios, tam in Romana Curia quam extra eam, praecedant.

§ 4. Omniaque et quaecumque privilegia eisdem collegio et advocatis per lia quaecumque quoscumque Romanos Pontifices praede- privilegia concessores nostros, et praecipue per piae memoriae Iulium Papam tertium, etiam praedecessorem nostrum, super facultate doctores creandi, etiam privative quoad alios: quae privilegia et litteras apostolicas desuper confectas, corum tenorum praesentibus etiam pro expressis habentes, auctoritate et tenore praedictis, confirma-

mus et innovamus, et, quatenus opus sit, de novo concedimus, motu, scientia ac potestatis plenitudine praedictis. Ac universis et singulis, cuius cumque conditionis, status, gradus, dignitatis et honoris, ne sub indignationis nostrae aliisque arbitrio nostro imponendis poenis, eosdem collegium advocatorum in praemissis vel circa ea aut in eorum aliquo quomodolibet impedire, molestare, perturbare seu inquietare contra praesentium continentiam et tenorem ullatenus audcant vel praesumant, districtius inhibemus, necnon omnibus et singulis ad quos spectat et spectabit quomodolibet in futurum, ut hacc omnia plene observent et observari faciant praecipimus.

præservativae.

§ 5. Decernentes unionem, annexionem, Clausulae incorporationem, applicationes, indultum, inhibitionem ae praeceptum praedicta, praesentesque litteras, nullo umquam tempore, etiam ad praedictorum et aliorum quorumvis instantiam, etiam ex quacumque et inexcogitata causa, etiam sub praetextu quod in forma iuris facta non fuerint, revocari, alterari, limitari, modificari aut ad terminos iuris communis reduci, vel quempiam adversus illa in integrum restitui, seu de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae aut alio quovis defectu notari vel impugnari posse; dictosque collegium ad causam seu causas, propter quas illa emanarint, coram quocumque ad verificandum non teneri, nec propterea, aut ex eo quod interesse praetendentes vocati non fuerint, per subreptionem vel obreptionem obtenta praesumi, aut alias viribus carere; ac illorum quasvis revocationes, suspensiones, derogationes vel limitationes pro tempore factas et emanatas, pro nova illorum concessione haberi, ac quoties illac emanabunt, totics renovata et de novo concessa, etiam sub datum per eosdem collegium eligendum,

censeri; ac collegium huiusmodi, eorumdem locorum emptores et quoscumque alios in praemissis interesse quomodolibet praetendentes, ad probandum seu verificandum praemissa et in quos usus praedicta summa conversa fuerit, nullo umquam tempore teneri, nec locorum huiusmodi proventus in sortem principalem computari.

§ 6. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, etiam causarum Palatii Apostolici auditores huiusmodi, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, etiam de latere legatos, ac alios quoscumque, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quavis istantia iudicari et definiri debere; et irritum, etc.

- § 7. Quocirca dilecto filio magistro Evangelistae Pallotto, datario et praelato executoris. domestico nostro, motu simili, per apostolica scripta mandamus quatenus ipse, per se vel alium seu alios, faciat auctoritate nostra collegium ac illius advocatos praedictos unione, annexione, incorporatione, permissione, concessione, impartitione, confirmatione, innovatione, inhibitione et decreto aliisque praemissis pacifice frui et gaudere. Non permittentes eos et eorum quemlibet desuper contra praesentium tenorem quomodolibet per quoscumque indebite molestari. Contradictores per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo.
- § 8. Non obstantibus praemissis ac Derogatio connostra de non tollendo iure quaesito et trariorum. aliis Cancellariae Apostolicae regulis, ac quatenus opus sit, Lateranensis concilii novissime celebrati uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis fieri prohibentis, et aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon Urbis et advocatorum ac gymnasii, etiam iura-

mento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem Urbi, collegiisque et tribunalibus, ac gymnasii illius ipsorumque superioribus et personis, ac dilectis filiis populo Romano, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, per quoscumque praedecessores nostros, etiam iteratis vicibus aut alias quomodolibet in contrarium concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem, etc. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicæ MDLXXXVII, decimo kalendas septembris, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 23 aug. 1587, pontif. anno III.

#### XCVIII.

Declaratio circa proprietatem olim congregationi canonicorum saecularium Sancti Georgii in Alga Venetiarum absolute interdictam.

#### Sixtus Papa V, ad futuram rei memoriam.

Circumspecta Romani Pontificis benignitas, fidelium quorumlibet sub regulari

1 Alia de institutione et statu huius congregationis videnda sunt in constitut. II Gregorii XII, Illis, tom. IV, pag. 645.

observantia piae vitae studio vacantium necessitatibus et commoditatibus intendens, nonnunguam ab eo provide statuta moderatur, ac quae sacrarum Religionum et sanctionum decreta generaliter interdicunt, fidelibus ipsis ex apostolicae potestatis plenitudine sibi tradita relaxat et specialiter permittit, prout illorum statui et conscientiae purificationi conspicit salubriter expedire.

\$ 1. Sane, licet alias nos, ut abusus Hio Pontifex habendi proprium et retinendae proprie- canonicis et fra-tribus congretatis pecuniarum ac bonorum, etiam gationis proprietatem stricte plerumque male acquisitorum, qui inter interdixeral, soplures canonicos seu fratres congregatio- et nis Sancti <sup>1</sup> Augustini, contra expressum ri iusserat. paupertatis votum ab eis emissum, irrepserat, extirparetur, et simul dissolutioni aeris alieni, quo universa congregatio huiusmodi gravata erat, ac aliis illius necessitatibus provideretur, universos et singulos eiusdem congregationis fratres, seu canonicos ac priores, etiam generales, privato et proprio rerum bonorumque omnium, mobilium et se moventium, dominio, usu, usufructu, possessione, proprietate et etiam pecuniis, a quocumque peculio quomodolibet acquisitis vel obtentis, per alias nostras litteras perpetuo privaverimus; ac omnia et quaecumque privilegia, dispensationes, licentias, permissiones et indulta unicuique eorum tam apostolica quam suorum superiorum, etiam generalis, prioris vel capituli dictae congregationis auctoritate desuper concessa, confirmata et innovata, revocaverimus et annullaverimus; ac omnino prohibuerimus ne quis frater vel canonicus eiusdem congregationis, quocumque officio vel dignitate, etiam prioris generalis, fungens, proprium quicquam aut peculiare haberet, et a ceteris separatum sibi vindicaret aut possideret, nec similes licentiae seu permissiones per quoscumque dictae congregationis superiores aut

1 Cher. addit Georgii in Alga Venetiarum. Ordinis Sancti, etc. (R. T.).

lumque victum

etiam capitulum generale alicui unquam ! desuper concederentur. Insuper praeceperimus et mandaverimus ut res, pecuniae, debitorum nomina, reditus, taxae ac alia omnia, ut quaecumque bona supradicta, per singulos fratres seu canonicos, qui aliquid tale privatim possiderent, in uno loco communiter, a priore et fratribus cuiuscumque domus designando, actu et re ipsa, intra certum tunc expressum tempus, deponerentur, et quoad dominium, possessionem et usum in commune conferrentur; hisque perfectis, statim unusquisque prior cuiuslibet domus generalem priorem de his omnibus diligenter certiorem faceret, transmisso ad eum inventario, in quo praemissa omnia antea privatim retenta, deinde vero in commune collata, descripta essent. Demum ipse prior generalis victum et vestitum ac quantum rei convenientis praesens necessitas videretur postulare, cuique canonico seu fratri congrue suppeditari curaret; id autem omne quod reliquum esset, in extinctione aeris alieni, quo singulae domus vel tota congregatio communiter obstricta erat, converteretur, aut ipsis domibus vel universae congregationi, ad communes usus et necessitates sublevandas, perpetuo applicaretur.

§ 2. Quicumque autem litteris nostris Contravenien- praedictis continuo non obtemperarent, nas imposuerat, vel ante illarum publicationem, pecunias ut in eius bulla et alia praedicta occultarent, sive intra sufficienter e- vel extra domus praedictas deponerent, aut etiam in pias causas converterent, aut alicui pio loco assignarent, quique alios canonicos seu fratres inobedientes non statim superioribus, ut praefertur, denunciarent, in poenam privationis dignitatum et officiorum suorum inciderent, et ad ea in posterum obtinenda inhabiles censerentur, ac pro crimine etiam tanquam fures severe punirentur, et excom-

municationis sententiam incurrerent eo

ipso, a qua, nonnisi in mortis articulo constituti, ab alio quam Romano Pontifice absolutionis beneficium valerent obtinere, prout in litteris praedictis plenius continetur.

§ 3. Nihilominus, cum sicut accepimus, Nunc idem Pontifex, excaulitterae ipsae fuerint debitae executioni, sis hic expresquantum commode fieri potuit, deman- sis, prohibitiodatae, etiam aere alieno huiusmodi pro- et reducit ad pemodum dissoluto, operae pretium fore cilii Tridentini, censemus circa prohibitionem nostram et constitutiopraedictam, in omnes paulo severius in- gregationis. terpositam, moderationis remedium adhibere, ac in futurum prospicere, ne, stante prohibitione huiusmodi, multorum animae censuris praedictis in salutis suae perniciem illaqueatae remaneant, et non solum fratres seu canonici praedicti a rebus, pecuniis et bonis ad vitae remedium, suis industria et labore, acquirendis, sed etiam eorum parentes et consanguinei ab eleemosynis, donationibus, legatis, relictis et aliis subventionibus eis privatim faciendis retrahantur, et exinde congregatio ipsa rerum, bonorum, donationum, legatorum, relictorum et subsidiorum huiusmodi successione destituatur, ac graviora dispendia et expensarum onera subire cogatur in sublevandis necessitatibus eorumdem fratrum seu canonicorum, qui alias sine suae cuiusque domus incommodo et dispendio se possent commode substentare. Quocirca, de nobis attributae potestatis plenitudine, omnes et singulas censuras et poenas in proprietarios et alios praedictos, dictarum litterarum serie promulgatas, ad eas dumtaxat, quae decretis sacrorum canonum concilii Tridentini, ac Ordinis et congregationis praedictorum regulis et constitutionibus contra tales statutae sunt, apostolica auctoritate, tenore praesentium, reducimus et moderamur; ac prohibitionem et alia praedicta, necnon omnia et singula in eisdem nostris litteris contenta,

tibusque poenunciatam ponere nolui.

ad hoc ut deinceps prior generalis pro tempore existens, necnon ii ex dictis fratribus seu canonicis, quibus id ab ipso priori generali aut aliis corum superioribus specialiter permissum aut indultum fuerit, ex pecuniis rebusque et bonis unicuique eorum sigillatim intuitu personae suae donatis vel relictis, ac in posterum donandis vel relinquendis, aut suis labore et industria vel alias undecumque, licite tamen et legitime, acquisitis ac acquirendis, exceptis pecuniis per eosdem fratres et canonicos vigore dictarum litterarum ubicumque depositatis, quas in monasteriorum et congregationis huiusmodi utilitatem omnino cedere volumus, eam partem et portionem, quae pro eorum moderato victu et vestitu ac occurrentibus necessitatibus, secundum cuiusque gradum et qualitatem, necessaria videbitur, privatim percipere, habere, retinere, ac in suos usus et necessitates huiusmodi convertere libere et licite, sine alicuius poenae vel censurae incursu, possint et valeant, apostolica auctoritate et tenore praedictis, relaxamus, eisque desuper indulgemus.

cursas.

§ 4. Necnon priori generali et aliis su-Superioribus perioribus congregationis huiusmodi, ut que Orannis 1a-cultatem con- quoscumque illius fratres seu canonicos. cedit remitten- qui hactenus praemissorum occasione excommunicationis vinculis et aliis censuris praedictis irretiti, ad ipsos humiliter recurrerint et absolutionem petierint, praevia debita restitutione seu satisfactione, si quae fuerit facienda, ab excommunicationis et aliis censuris propterea incursis absolvendi et totaliter liberandi, dictasque poenas eis remittendi et condonandi, omnemque inhabilitatis et infamiae maculam sive notam contra eos praemissorum occasione quomodolibet insurgentem ab eis abdendi, ipsosque et eorum singulos in pristinum et eum, in quo an-

endi, reponendi et plenarie reintegrandi, plenam et liberam, eisdem auctoritate et tenore, concedimus facultatem.

§ 5. Non obstantibus prohibitione aliis- Clausulae deque praemissis et apostolicis, ac in provincialibus, synodalibus et universalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus constitutionibus et ordinationibus necnon congregationis, Ordinis et domorum huiusmodi, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem quod earumdem Fides exempraesentium transumptis etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die v septembris MDLXXXVII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 5 sept. 1587, pont. anno III.

#### XCIX.

Prohibitio admittendi ab beneficia regni Valentiae alienigenas regnorum Hispaniae, in quibus ipsi Valentini ad similia non admittuntur.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

In sacrosancto Beati Petri principis apostolorum solio, nullis nostris meritis, sed sola Redemptoris nostri benignitate, constituti, in universi orbis regiones et provincias, praesertim infidelibus et barbaris nationibus adiacentes, aciem nostrae meditationis, more vigilis pastoris dominici gregis, passim reflectimus, et ut ibidem divini nominis ac catholicae religionis cultus feliciter conservetur et effloreat, illarumque indigenae in fidei et devotionis erga Sanctam Sedem sinceritate apostolicis favoribus ac spiritualibus et temporalibus adiumentis iugiter confovetea quomodolibet erant, statum restitu- antur, opem et operam libenter intendi-

Procemium.

mus, ac in his pastoralis officii nostri partes favorabiliter interponimus, prout regionum et provinciarum huiusmodi publicae utilitati et felici statui, ipsorumque indigenarum ad ecclesiastica ministeria et litterarum studia directioni et commoditati cognoscimus in Domino salubriter expedire.

constitutionis.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, re-Causae huius gnum Valentiae, in citeriori Hispania consistens, angustissimos fines habeat, et nihilominus populi multitudine refertum, et in illius metropoli Universitas Studii generalis celeberrima a felicis recordationis Alexandro Papa VI, praedecessore nostro, inde oriundo, ad ipsius regni indigenarum et quorumcumque aliorum ibi confluentium, necnon theologiae ac utriusque iuris et aliis optimis scientiis vacare affectantium instructionem atque profectum instituta; et ab eo, ac etiam nuper a nobis, variis amplissimisque privilegiis et gratiis ornata existat, et alienigenae, praesertim ex aliis Hispaniarum regnis, provinciis et dominiis et illis adiacentibus insulis oriundi, dignitates, canonicatus, praebendas et alia beneficia ecclesiastica in dicto regno Valentiae constituta ambientes, si qui <sup>1</sup> de illis provideri, ac fructus corumdem, et seu pensiones desuper reservari procurent, et passim, absque ullo obstaculo, ad beneficia, fructus et pensiones huiusmodi recipiantur et admittantur; ipsius vero regni Valentiae indigenae in aliis regnis, provinciis, dominiis et insulis praedictis, praetextu quorumdam privilegiorum et indultorum apostolicorum seu constitutionum, aut sanctionum pragmaticarum nuncupatarum vel consuetudinum ibidem vigentium, ab assecutione quorumcumque beneficiorum et perceptione fructuum et pensionum omnino excludantur ac repellantur; et exinde plerique eorum, qui assiduis laboribus et vigiliis maximisque impensis

1 Cher. legit sibi loco si qui. (R. T.).

in dicta Universitate, tamquam ingenuarum artium ac sacrarum et aliarum scientiarum uberrimo seminario, virtutis et doctrinae semina susceperunt, et in agro Dominico, si ad illius culturam vocarentur, salutaria germina, quae Altissimo lectissimos fructus suo tempore redderent. producere, sibique ipsis et aliis ad salutem ac catholicae religionis fideique propagationem et conservationem prodesse possent; nequeuntes beneficia ecclesiastica aut fructus vel pensiones pro eorum decenti sustentatione, neque in patriae solo, propter exterorum illa occupantium frequentiam, minusque extra illud assegui, exacta iam aetate, et facultatibus suis consumptis, veluti inertes, aerumnosam et miserabilem vitam ducere, ac paupertatem in senectute (quod durissimum est) tolerare cogantur; alii vero, illorum conditione perterriti, et spe assecutionis benesiciorum huiusmodi destituti, se clericali militiae adscribi, ac in disciplinis et ministeriis ecclesiasticis sacrarumque litterarum studiis se exercere non curent; et denique proceres, nobiles et alii incolae eiusdem regni Valentiae a beneficiorum fundatione, ac iurium eorumdem libertatisque ecclesiasticae defensione et tuitione quodammodo retrahantur:

§ 2. Nos, statui indigenarum regni Va- Ad beneficia lentiae huiusmodi paterna caritate com-regni Valentiae quovismodovapatientes, ac aequum et rationi consonum catura indigeesse censentes ut ipsi in beneficiorum gni in eo vere eiusdem regni assecutione exteris praefe-lienigenae aliorantur, aut saltem ad beneficia aliorum Hispaniae adregnorum, provinciarum, dominiorum et mittantur. insularum huiusmodi, ad instar incolarum eorumdem, aequo iure admittantur, ac eamdem conditionem experiantur, ac propterea pro pastoralis officii nostri munere, praemissis incommodis occurrere et desuper opportune providere volentes, ipsosque indigenas ac eorum singulos a quibusvis excommunicationis,

suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes; necnon beneficiorum in dicto regno Valentiae consistentium qualitates, quantitates, innovationes, nuncupationes, denominationes, situationes et illorum fructuum veros annuos valores praesentibus pro expressis habentes, motu proprio, non ad indigenarum praedictorum vel alicuius ipsorum aut alterius seu aliorum pro eis nobis super hoc oblatae petitionis instantiam, sed ex mera deliberatione et certa scientia nostra, ac de apostolicae potestatis plenitudine, hac nostra in perpetuum valitura constitutione statuimus et ordinamus, quod ex nunc deinceps, perpetuis futuris temporibus, omnia et singula beneficia ecclesiastica in universo regno Valentiae huiusmodi nunc et pro tempore consistentia, etiamsi canonicatus et praebendae, dignitates etiam maiores post pontificales, et principales personatus, administrationes et officia, etiam curata et electiva, in metropolitana et aliis cathedralibus ac collegiatis ecclesiis, necnon parochiales ecclesiae seu earum perpetuae vicariae, ac in Romana Curia vel extra eam litigiosa, et de iure patronatus etiam regum, ducum vel aliorum laicorum, etiam nobilium et illustrium, seu eorum et clericorum mixtim, etiam ex fundatione vel donatione aut indulto apostolico seu alias quomodolibet qualificata sint vel fuerint, quoties illa per cessum, etiam ex causa permutationis, vel decessum seu quamvis aliam dimissionem vel amissionem aut privationem ea pro tempore obtinentium seu ius in illis vel ad illa habentium, aut alias quovis modo, etiam apud Sedem praedictam, ac etiam

in aliquo ex mensibus, in quibus vacantium beneficiorum ecclesiasticorum dispositio nobis et Sedi Apostolicae etiam per constitutiones apostolicas seu Cancellariae Apostolicae regulas est vel pro tempore fuerit reservata, vel etiam ordinariis collatoribus per easdem constitutiones seu regulas vel litteras alternativarum, aut alia privilegia et indulta concessis hactenus et in posterum concedendis, simul vel successive vacare contigerit, etiamsi actu nunc, ut praefertur, vel alias quibusvis modis et ex quorumcumque personis vacent; ac ex eo quod beneficia ipsa obtinentes, seu in illis vel ad illa ius habentes, nostri et quorumcumque aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum seu successorum nostrorum, aut S. R. E. cardinalium, etiam viventium et in dicta Curia praesentium, familiares, continui commensales, seu dictae Sedis notarii, subdiaconi, acolythi, cappellani, litterarum apostolicarum abbreviatores, scriptores, cubicularii, scutiferi, proventuum et iurium Camerae Apostolicae debitorum collectores et subcollectores, seu quicumque alii Curiae et Sedis praedictarum officiales, etiam sub diversis constitutionibus felicis recordationis Pauli Papae IV, praedecessoris nostri, suorum et pro tempore existentium Romanorum Pontificum familiarium, continuorum commensalium declaratoriis, comprehensi, praesentes et futuri, quocumque nomine nuncupati, seu ex quavis alia causa dispositioni apostolicae specialiter vel alias generaliter reservata, aut ex generali reservatione apostolica affecta, seu ad Sedem eamdem devoluta existant vel fuerint, solis indigenis dicti regni, vere, realiter et non ficte in eo natis et nascituris, affecta et debita; praedictique alienigenae ad huiusmodi beneficia in titulum, commendam, administrationem vel alias quomodolibet obtinendum, aut il-

lorum fructus, reditus, proventus, iura, obventiones, distributiones et emolumenta quaecumque seu super eis pensiones annuas percipiendum, omnino inhabiles ac incapaces, et si ullo umquam tempore eadem beneficia etiam ad illorum patronorum praesentationem sibi conferre, aut de illis provideri, seu fructus, reditus, proventus et pensiones huiusmodi reservari obtinuerint, aut collationibus, provisionibus, praesentationibus, institutionibus, reservationibus et aliis dispositionibus ipsis desuper factis seu etiam motu simili concessis, uti, seu eas ratas et gratas habere praesumpserint, omni et quocumque beneficio et officio ecclesiastico per eos, etiam extra dictum regnum, ubicumque obtento, eo ipso, absque aliqua declaratione desuper facienda, privati existant.

praemissis conhic expressis.

§ 3. Necnon quicumque ordinari et Collatores in alii inferiores collatores, ac etiam papraemissis con-travenientes af- troni, qui contra praemissa quicquam atficiantur poenis tentare praesumpserint, a quorumcumque beneficiorum collatione, provisione, electione, praesentatione, institutione et quacumque alia dispositione, prout cuique competierit, tamdiu suspensi remaneant, donec remissionem a Romano Pontifice pro tempore existente meruerint obtinere. Et nihilominus si sic suspensi conferre, providere, eligere, praesentare, instituere aut alias quomodolibet disponere ausi fuerint, excommunicationis latae sententiae poenam eo ipso incurrant, nec ullus alius quam Romanus Pontifex pro tempore existens sive absolutionis sive relaxationis beneficium, excepto mortis articulo, valeat eis impartiri.

§ 4. Notarii vero et tabelliones, etiam Notarii quo- apostolica vel imperiali aut regia seu alia piscenda pos- quacumque auctoritate creati, qui super sessione bene- adipiscenda possessione cuiuscumque beregni Valentiae neficii in dicto regno Valentiae pro temper allis quam pore rogabuntur, nisi prius eis fide digal seripturam gnorum testimoniis aut alias legitime con-

Bull. Rom. Vol. VIII.

114

stiterit eum, cui possessio ipsa fuerit aliquam couftradenda, vere, realiter et non ficte in hic descriptis eodem regno Valentiae natum fuisse, ul- Plectentur. lum omnino super actu possessionis huiusmodi instrumentum publicum aut quamcumque aliam etiam privatam scripturam conficere, seu in protocollum redigere minime valeant; et si secus fecerint, crimen falsi eo ipso etiam incurrant, necnon ad huiusmodi ac quaecumque alia munera et officia publicasque functiones similiter inhabiles existant.

§ 5. Et quicumque iudices ordinarii Alienigenae auvel delegati, coram quibus litem contra admittentur ad quemcumque alienigenam in quovis be-beneficia turisneficio contra praesentium tenorem in- in fundationitrusum, tam in dicta curia quam extra per oriundos eam, moveri contigerit, cum primum de gonere funsibi legitime constiterit beneficium ipsum rat illa obtinoab alienigena detineri, possessionem ac fructus, reditus et proventus eiusdem beneficii, donec iis, ad quos de iure spectabunt, adiudicentur, sequestrare, ac sub arcto et firmo sequestro ponere debeant et teneantur. Ita tamen ut, si in fundationibus beneficiorum de iure patronatus laicorum seu illorum et clericorum mixtim, ut praefertur, existentium, caveatur expresse quod nonnisi per clericos seu presbyteros de ipsorum fundatorum genere et familia oriundos obtineri possint, eo casu ctiam alienigenae, de genere seu familia fundatorum huiusmodi ad illa praesentari, ac in eis institui libere possint, nec sub praesenti statuto quoad assecutionem talium beneficiorum comprehendantur.

§ 6. Et quatenus ullo umquam tempore Et etiam alilicuerit et permissum fuerit praedictis in- ius rogni Hispadigenis beneficia, fructus et pensiones in nise in quo taliquo ex aliis regnis, provinciis, domi- ad beneficia adniis et insulis praedictis libere et indifferenter, absque aliquo obstaculo, perinde ac si ibidem nati essent, obtinere et percipere, ipsi quoque alienigenae, ex tali

An. C. 4587

regno seu provincia vel dominio aut insula orti, ad similia beneficia ac fructus et pensiones in dicto regno Valentiae vicissim admitti debeant, et ad illa habiles et capaces censeantur.

nullae exint.

§ 7. Decernentes omnes et singulas col-Collationes lationes, provisiones, commendas, elenes quæcumque cliones, acceptationes, præsentationes, inadfavorem alie-nigenarum con-stitutiones, et quasvis alias dispositiones tra dictam for- de quibuscumque beneficiis dicti regni Valentiae, ut praefertur, vel alias quomodolibet qualificatis, ac reservationes illorum fructuum, redituum, proventuum et pensionum super eisdem in favorem dictorum alienigenarum, contra praesentis statuti formam et tenorem, etiam per nos et quoscumque alios Romanos Pontifices successores nostros, dictamque Sedem, ac illius legatos, etiam de latere et nuncios, omnesque et singulos alios ius et facultatem conserendi, providendi, commendandi, eligendi, praesentandi, instituendi et alias quomodolibet de huiusmodi beneficiis disponendi, illorumque fructus, reditus, proventus et super eis pensiones reservandi ab ipsa Sede habentes, necnon ordinarios et alios inferiores collatores, etiam ad patronorum praesentationem seu de illorum consensu pro tempore factas, ipso iure nullas et invalidas, nulliusque roboris vel momenti fore et esse, ac pro nullis et infectis haberi, nec per eas cuiquam ius vel etiam coloratum possidendi titulum tribui posse, ipsosque alienigenas illarum prorsus usu et commodo carere; nec Cancellariae Apostolicæ regulas seu constitutiones de annali et triennali possessoribus, etiam propter quantumvis diuturnam continuatae possessionis tolerantiam, aut quodcumque aliud ius vel beneficium, ullo tempore illis suffragari; sed beneficia huiusmodi ut prius vacare, et quae ex illis tempore dispositionis apostolicae dictis alienigenis factae eidem dispositioni reser-

vata seu affecta fuerint, sub eadem reservatione seu affectione remanere, et tam illa quam etiam omnia alia non reservata neque affecta, de quibus a dicta Sede vel illius legatis seu nunciis aut aliis, ius et facultatem conferendi a dicta Sede, ut praefertur, habentibus, in huiusmodi alienigenas quandocumque dispositum fuerit, ad novam Romani Pontificis pro tempore existentis dispositionem dumtaxat pertinere; ab ordinariis vero et aliis inferioribus collatoribus, cessantibus reservationibus seu affectionibus apostolicis, eisdem alienigenis pro tempore collata. ac etiam ea quae de iure patronatus huiusmodi fuerint, si contingat ad illa quemquam contra praesentis statuti formam praesentari, devolutioni ad Sedem praedictam immediate eo ipso subiacere, illaque omnia ab alienigenis dicti regni et Sede praedicta dumtaxat impetrari posse, nec ius ullum ad resignantes seu cedentes, etiamsi in possessione, etiam diutina, remanserint, et resignationes seu cessiones huiusmodi publicatae non fuerint, redire vel penes eos remanere.

§ 8. Impetrationes vero ac motu pro- Etiamsi clauprio concessiones, quae de eisdem bene-toriae etc. in ficiis pro tempore fient, quibuscumque eorum impetraderogationibus fuerint suffultae, num-sent etc. quam sub clausulis generalibus aut vacationum modis conditionalibus vel implicitis comprehendi, sed specialiter et expresse, ob non servatam praesentis statuti formam, cum declaratione nominum et cognominum ipsorum alienigenarum, dispositive, et non conditionaliter nec per aequipollens, omnino fieri debere; eisdemque praesentibus litteris per quascumque alias litteras apostolicas, etiam quasvis generales vel speciales, etiam derogatoriarum derogatorias, aliasque efficaciores et insolitas clausulas et irritantia et alia decreta sub quibuscumque verborum formis concepta, in se continen-

tes, nullatenus derogari posse, nec derogatum censeri, nisi earumdem praesentium tenor de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, insertus, ac urgens et sufficiens causa expressa, ac per trinas distinctas in forma brevis litteras, earumdem praesentium tenorem continentes. tribus distinctis vicibus, cum unius mensis intervallo, ordinibus trium statuum eiusdem regni Valentiae prius legitime intimata et insinuata, ac derogationes ipsae, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, consistorialiter et de S. R. E. cardinalium pro tempore existentium consilio factae fuerint, et Ordinum trium statuum regni Valentiae huiusmodi ad hoc expressus accesserit assensus, appareatque Romanum Pontificem illis expresse derogare voluisse; et aliter factas derogationes nemini suffragari, et clausulam implicitae derogationis, videlicet, quod eorum vel earum seu praesentium tenores latissime extendi, et eædem præsentes ac desuper conficiendae litterae earumque tenores habeantur pro expressis, seu in toto vel parte exprimi possint in quibusvis supplicationibus, concessionibus, gratiis et litteris, a nobis et successoribus nostris pro tempore emanatis, appositam, nihil penitus operari, nec in litteris apostolicis desuper conficiendis quicquam, ultra quod in supplicationibus, concessionibus et gratiis huiusmodi specifice fuerit expressum, narrari posse, nec quemquam ad parendum litteris derogatoriis huiusmodi et decretis super illis processibus ac eorum executoribus et subexecutoribus, illorumque mandatis et monitionibus minime teneri, sed illis firmiter resistere, et litterarum earumdem executionem omnino impedire, nec ratione resistentiae huiusmodi aliquibus censuris vel poenis ecclesiasticis seu pecuniariis per eosdem executores et subexecutores innodari. Necnon easdem praesentes litteras, etiam eo quod causae, propter quas

emanarunt, coram locorum ordinariis, etiam tamquam a Sede praedicta delegatis, vel alias quomodolibet examinatae, iustificatae, verificatae, purificatae et approbatae, ipsique ordinarii et alii inferiores collatores ac patroni et alienigenae, necnon quicumque interesse habentes, ad id legitime vocati non fuerint, neque praemissis consenserint, seu etiam enormis et enormissimae laesionis vel alio quocumque praetextu, aut ex quavis alia causa, quantumvis legitima, urgenti et iuridica, de subreptionis et obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel quocumque alio defectu notari, impugnari, invalidari, retractari, in ius vel controversiam revocari, ad terminos iuris reduci, seu adversus cas quodcumque iuris, facti vel gratiae remedium impetrari posse, nec sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus a nobis vel quibuscumque aliis Romanis Pontificibus ac dicta Sede, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, pro tempore emanatis, comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et eum, in quo antea quomodolibet erant, statum. restitutas, repositas et plenarie reintegratas, ac de novo, etiam sub data posteriori per ordines trium statuum regni Valentiae huiusmodi eligenda, concessas, validasque et efficaces fore et esse, ac vim validi et efficacis contractus inter nos et dictam Sedem ex una, ac ordines trium statuum regni Valentiae huiusmodi ex altera partibus rite et recte initi, stipulati ac etiam utrimque iurati habere et perpetuo obtinere, suosque plenarios et integros effectus sortiri, ac ab omnibus inviolabiliter observari.

§ 9. Sicque per quoscumque iudices, Decretum irordinarios et delegatos, etiam causarum ritans.

Palatii Apostolici auditores, ac eiusdem sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quavis causa et instantia, iudicari ac definiri debere; irritum quoque et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari. Quocirca dilectis filiis causarum curiae Camerae Apostolicae generali auditori et archidiacono ecclesiae Valentinae, ac abbati monasterii Beatae Mariae Valisdignae, Cisterciensis Ordinis, Valentinae dioecesis, per apostolica scripta motu simili mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte indigenarum praedictorum seu alicuius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ob omnibus ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, ipsosque indigenas illis pacifice frui et gaudere, non permittentes eos vel quempiam ex illis desuper quomodolibet indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; necnon legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato ctiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 10. Non obstantibus praemissis, ac piae memoriae Bonifacii Papae VIII, etiam praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi

unam diaetam, a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur; seu ne iudices a Sede praedicta deputati extra civitatem et dioecesim, in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, aut alii vel aliis vices suas committere audeant seu praesumant; et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium adiudicium non trahatur; necnon, quatenus opus sit, nostra de non tollendo iure quaesito, aliisque apostolicis ac in provincialibus, synodalibus et universalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus: necnon ecclesiarum, in quibus beneficia huiusmodi fuerint, ac regnorum, provinciarum, dominiorum et insularum huiusmodi, iuramento, confirmatione apostostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam quantumvis longissimo tempore observatis, ac legibus, etiam municipalibus, et pragmaticis aliisque sanctionibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam super facultate beneficia praedicta ipsis alienigenis conferendi, seu de illis providendi et alias quomodolibet disponendi, ipsosque alienigenas ad beneficia. fructus et pensiones huiusmodi recipiendi et admittendi, eisdem ecclesiis, illarumque praesulibus et capitulis, necnon regnis, provinciis, dominiis et insulis prædictis, eorumque communitatibus, universitatibus, hominibus, incolis et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam vim validi et efficacis contractus seu statuti perpetui vel legis habentibus et inducentibus, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nos et dictam Sedem, etiam in certis exceptis casibus, et illis ultra motu, scientia et potestatis plenitudine

Clausulae deregatoriae.

similibus, etiam consistorialiter, seu etiam ad imperatoris, regum, reginarum seu aliorum principum instantiam, vel corum contemplatione et intuitu, in genere vel in specie, aut alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus et pluries concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 11. Ceterum, ut statutum, ordinatio Forma et ef- et alia praemissa ac eaedem praesentes litfectus publica-tionis bulus terae ad corum quorum interest notitiam constitutionis. deducantur, nullusque possit aliquam illorum ignorantiam praetendere vel excusationem allegare, sed illa perpetuo firma et illibata permaneant, volumus ut eaedem praesentes litterae in basilicae Principis Apostolorum de Urbe ac Cancellariae Apostolicae valvis et acie Campi Florae per aliquem ex cursoribus nostris affixae, copia illarum ibidem dimissa, ab eadem die omnes et singulos perinde afficiant et arctent, ac si illis ipsis fuissent personaliter intimatae.

Fides exemplorum.

§ 12. Quodque earum exemplis, ctiam impressis etc.

Sanctie poenalis

§ 13. Nulli ergo etc.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, nonis septembris, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 5 sept. 1587, pontif, anno III.

C.

Ampliatio collegii clericorum Camerae ad numerum duodenarium 1

### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Proomium.

Sic humani plerumque fallit incertitudo iudicii, dum futuris eventibus certam normam praefigere nititur, ut quae utilia ab initio videbantur, temporis successu, inefficacia dignoscantur; unde Romanus Pontifex, singula quaeque mature perpendens, saepius a praedecessoribus suis constituta, rationalibus suadentibus causis, in melius reformat moderamine certo, prout, rerum et temporum qualitate pensata, in Domino conspicit salubriter expedire.

§ 1. Sane, cum felicis recordationis Pius V nu-Pius Papa V, praedecessor noster, atten- rum Camerae dens collegium clericorum Camerae A- ausit ad duodepostolicae negotiis pertractandis litibusque dirimendis praesidentium, quod antea a piae memoriae Eugenio Papa IV, etiam praedecessore nostro, ad septenarium numerum redactum fuerat, adeo arctatum et angustatum fuerat, ut, si qui clericorum praedictorum vel adversa valetudine laborarent, aut aliis dictae Sedis ingruentibus occupationibus distracti, seu quopiam simili impedimento detenti forent, reliqui clerici imminentia pertractare negotia et muneri suo competenter satisfacere minime valerent; idem Pius praedecessor, his et aliis rationabilibus causis adductus, uno clericatus officio, quod tunc per obitum Iulii Sauli, olim dictae Camerae clerici, vacabat, suppresso et extincto, eius loco, de fratrum suorum, de quorum numero tunc eramus, consilio, sex alia similia officia perpetuo erexit et constituit, qui, cum aliis sex tunc superstitibus clericis coniuncti, numerum duodenarium adimplerent, assignato di-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

ctis novis clericis reditu annuo novem millium scutorum auri in auro ex pecuniis thesaurariae provinciae Romandiolae, eiusque Cancellariae, necnon proventuum maleficiorum, tractarum frumenti, augmenti salis et aliorum subsidiorum et redituum dictae provinciae exigendo.

§ 2. Et deinde idem Pius praedecessor, Postea redu- novis emergentibus causis, alia ineundo ad dena-consilia, collegium praedictum de duodenario, duobus officiis clericorum tunc vacantibus suppressis, ad denarium numerum reduxit, fructusque et emolumenta duorum clericatuum sic suppressorum, pro rata eis obveniente, dictae Camerae perpetuo applicavit.

cum prius ad

§ 3. Successive vero recolendae me-Gregor, XIII, moriae Gregorius Papa XIII, praedecesocto reduxis- sor noster, nonnullis de causis adductus, set, denario nu-mero postmo- de numero clericorum huiusmodi redudum restituit. cendo consilium suscepit; quare uno, per bonae memoriae Hieronymi episcopi Gadicensi, et altero ex officiis praedictis per quondam Francisci Bandovini obitus tunc vacantibus, illa sic vacantia perpetuo extinxit et suppressit, fructusque et emolumenta eisdem suppressis officiis assignata, ad summam trium millium et octingentorum scutorum auri in auro taxata, ab eodem collegio separavit, et Camerae ipsi applicavit. Denique aliud officium huiusmodi per obitum bonae memoriae Hieronymi episcopi Maceratensis postmodum vacans, iterum occasionem dedit eidem Gregorio praedecessori de collegii praedicti statu et numero alia cogitandi; ideoque officium sic vacans praedictum pariter extinxit et abolevit, illius autem loco tria clericorum huiusmodi officia pariter erexit et instituit. ceterisque tunc existentibus clericis addens, dictum collegium denario numero de cetero constare decrevit, summamque trium millium et octingentorum scutorum praedictam, ab eodem collegio, ut prae-

fertur, separatam et Camerae huiusmodi applicatam, de novo a dicta Camera separavit et segregavit, una cum fructuum et emolumentorum ultimo extincti officii supradicti, integra portione eidem collegio pro dictis tribus officiis de novo auctis restituit et applicavit, prout in diversis Pii et Gregorii praedecessorum litteris et cedulis motu proprio subsignatis, quarum solam signaturam iidem Pius et Gregorius praedecessores sufficere voluerunt, latius continetur.

§ 4. Sed ea est humanarum rerum conditio, ut nihil adeo constans sit atque gitandi de auperpetuum, quod non tempori subiaceat, gendo hutus-numero et nascentibus casibus immutetur. Hinc ad duodenarinos, postquam, divina favente clementia, ad summi apostolatus apicem assumpti fuimus, ex urgentibus rationabilibus causis animum nostrum moventibus, ipsius Pii praedecessoris exemplo innitentes, in eam venimus sententiam ut collegium praedictum ad duodenarium numerum restitui quam maxime expediret; ob idque primis pontificatus nostri temporibus, collegium praedictum ad numerum undecim clericorum ampliantes, undecimum officium huiusmodi venerabili fratri Annibali episcopo Faventinensi per alias litter's nostrus concessimus et assignavimus. Porro camerariatus S. R. E. per obiture bonae memoriae Philippi Sancti Eustachii diaceni cardinalis, olim eiusdem S. R. E. camerarii, apud Sedem Apostolicam defuncti, vacans, ansam nobis praebuit cogitationem praedictam ad effectum perducendi, tot ex reditibus dicti camerariatus separando, quot pro congrua duodecim clerici sustentatione, absque Sedis Apostolicae iactura, sufficerent competenter.

§ 5. Quamobrem, habita super his de- Qued cogitaveliberatione matura, collegium supradi-rat oxequitur. ctum ad duodenarium numerum ab eodem Pio praedecessore praefinitum resti-

Clausulae ad

firmitatem.

tuendum duximus. Porro litterarum et cedularum praedictarum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum inserti forent, pro expressis habentes, ac reductionem et suppressionem necnon ampliationem praedictas per Pium et Gregorium praedecessores, ut praefertur, factas, et alia quaevis effectum praesentium impedientia penitus tollentes et abrogantes, motu proprio et ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, collegium praedictum ad duodenarium numerum praedictum, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo restituimus et ampliamus pro duodecim clericis, ita quod novus, ut praefertur, deputandus et prope diem adscribendus clericus una cum nunc existentibus decem clericis antiquis unum corpus et collegium integrum ex omni parte aequali et inseparabili efficiant et conștituant; ex reditibus vero et emolumentis camerariatus praedicti summam duorum millium et ducentorum scutorum monetae, iuliis decem pro quolibet scuto computatis, perpetuo separantes et segregantes, eamdem summam sic separatam et segregatam eidem clerico nominando prædicto concedimus et assignamus: ita quod liceat eidem collegio reditus et emolumenta prædicta e manibus depositarii camerariatus huiusmodi per nos deputati vel deputandi percipere, exigere et levare, ac in communi massa ipsius collegii ponere, una cum aliis eorum emolumentis inter ipsos undecim clericos participandis dividere, ac in suos usus et utilitatem convertere, cuiusvis licentia desuper minime requisita.

§ 6. Sicque per quoscumque indices, ordinarios et delegatos, et einsdem S. R. E. cardinales, ac causarum Calatu Apostolici auditores, in quacumque causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi

facultate et auctoritate, iudicari ac diffiniri debere; necnon irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

§ 7. Non obstantibus eorumdem Eu- Derogatio congenii et Pii ac Gregorii aliorumque Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum decretis, statutis, constitutionibus et ordinationibus, ac regulis Cancellariae, et de non tollendo iure quaesito, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, collegio et clericis supradictis, etiam ex causa onerosa, et interveniente quacumque pecuniarum quantitate, etiam rationabili, ac per modum statuti perpetui, etiam solemniter initi et stipulati contractus, ac cum quibusvis, etiam derogatoriis, aliisque fortioribus, efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis specialis et expressa mentio habenda esset, illorum omnium tenores praesentibus pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die v septembris MDLXXXVII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 5 sept. 1587, pontif. anno III.

CI.

Quod Franciscus Medices, magnus dux Hetruriae et magnus magister militiae Ordinis S. Stephani, erigere valeat in commendas dictae militiae hospitalia per laicos regi solita, ad hospitalitatem instituta, in Hetruria existentia,

de quibus Sedes Apostolica disponere non consuevit 1

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, dilecto filio nobili viro Francisco Medices, magno Hetruriae duci. Dilecte fili nobilis vir, salutem et apostolicam benedictionem.

laudum magni ducis Etruriae

Praeclara devotionis sinceritas et exi-Enunciatio mia fidei constantia, quae tibi divinitus concessae, extuorum progenitorum quasi haereditate videntur acceptae, quibusque in nostro et Apostolicae Sedis conspectu, de qua continuo, ut obcdientiae filius, benemereri non cessas, fulgere dignosceris, nos supra modum invitant suaviterque alliciunt, ut votis tuis, quae, ut christianum principem decet, religionis propagationi ac fidei catholicae defensioni aspirare conspicious, gaudenter annuamus, eaque favoribus opportunis libentissime prosequamur.

phani hospitalia

- § 1. Sane pro parte tua nobis nuper Qui apud hunc expositum fuit quod, cum in diversis tuae Pontificem in-stat pro licen ditioni subiectis civitatibus, terris, oppidis tia erigendi in et locis quamplurima hospitalia per laicos dinis Sancti Ste-regi, gubernari et administrari solita, de quibus in quae de jure patronatus tuo et seu magistratuum, communitatum, universitatum et hominum, civitatum, terrarum, oppidorum et locorum praedictorum seu etiam laicorum, ex fundatione vel dotatione aut alias, existunt, in quibus, tum ob locorum distantiam seu incommoditatem, tum etiam ob illorum fructuum tenuitatem, parum aut nihil hospitalitatis servatur, illorumque fructus in profanos et illicitos usus converti solent, diversaque interdum in illis patrantur scelera; unde si in dictis hospitalibus et eorum ecclesiis, de dictorum laicorum patronorum consensu, unum vel duo aut plura ex eis insimul perpetuo uniendo et incorporando seu etiam sup-
  - 1 Instituta fuit haec militia a Cosmo Francisci patre, ut videre est in Pii IV constit. Lv, His quae, tom. vii, pag. 158.

primendo, tot quot volueris, praeceptoriæ militiae sancti Stephani, cuius tu magnus magister existis, ad instar aliarum dictae militiae praeceptoriarum, erigerentur et instituerentur, eorumdemque hospitalium fructus, reditus et proventus, servata hospitalitate et aliis supportatis oneribus, remanentes dictis praeceptoriis sic erigendis et instituendis, etiam perpetuo applicarentur, ex hoc profecto eisdem militibus de congrua subventione provideretur, ipsaque hospitalia melius ac decentius gubernarentur. Quare nobis humiliter supplicare fecisti quatenus tibi hospitalia praedicta insimul, ut praefertur, uniendi et incorporandi seu etiam supprimendi, et in illis vel eorum ecclesiis tot, quot volueris, praeceptorias dictae militiae, ut praefertur, erigendi et instituendi, eorumdenique hospitalium fructus eisdem praeceptoriis applicandi, licentiam et facultatem concedere, ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos, ipsius militiae, quae a clarae Ipse igitur memoriae Cosmo Medices, dum vixit, ma-Pontifex ob caugno Hetruriae duce, progenitore tuo, ad sas dictam limaris Mediterranei incursibus infidelium cedit. infestati custodiam et defensionem instituta fuit, incrementum paternis exoptantes affectibus, ac attendentes quod illius milites, tamquam indefessi Iesu Christi athletae, pro fide catholica, etiam vitae ac salutis incolumitati non parcentes. dictae militiae triremibus per maria undique discurrunt, ac publicae quieti invigilantes, piratarum sive maritimorum latrunculorum insidiis et fraudibus occurrere, ac christifidelium tum bona tum corpora et animas ab illis tutari atque defendere non cessant: huiusmodi supplicationibus inclinati, tibi ut omnia et singula praedicta hospitalia et eorum ecclesias, ad hospitalitatem servandam, non autem pro infirmis recipiendis, instituta,

et de quibus per Sedem Apostolicam disponi non consuevit, quae de iure patronatus tuo et seu dictorum magistratuum, communitatum, universitatum et hominum seu etiam aliorum laicorum praefatorum, ut praesertur, sunt, de illorum patronorum laicorum consensu: si vero de iure patronatus dictorum magistratuum, communitatum vel universitatum et hominum praedictorum fuerint, etiam absque illorum consensu, ac etiam ordinarii loci vel'cuiusvis alterius licentia minime requisita, perpetuo unire, annectere et incorporare, seu aliqua ex eis supprimere, ac in eisdem hospitalibus et eorum ecclesiis, ut praefertur, unitis, annexis et incorporatis tot, quot volueris, et prout tibi melius videbitur et placuerit, praeceptorias militiae huiusmodi, ad instar aliarum dictae militiae praeceptoriarum per illius milites obtineri solitarum, quae per te et pro tempore existentem dictae militiae magnum magistrum, ad praesentationem illorum patronorum vel de illorum consensu concedi et assignari debeant. etiam perpetuo erigere et instituere, eorumdemque hospitalium fructus, reditus et proventus (servata hospitalitate et, aliis illorum oneribus supportatis) remanentes, dictis praeceptoriis sic erigendis et instituendis etiam perpetuo applicare et appropriare libere et licite possis et valeas, plenam et liberam ac omnimodam apostolica auctoritate, tenore praesentium, facultatem, potestatem et auctoritatem concedimus et impartimur, tibique desuper de speciali gratia indulgemus.

ctae concessiotivas,

§ 3. Decernentes in eisdem praemissis Clausulae di- et circa ea per te facienda et terminanda nis praeserva- semper et perpetuo valere, ac ab illis ullo umquam tempore, quovis praetextu, resiliri non posse, et quascumque concessiones in contrarium faciendas, nullius roboris vel momenti existere. Declarantes praesentes litteras de subreptionis vel

Bull. Rom. Vol. VIII.

115

obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel quopiam alio defectu notari vel impugnari nullatenus posse, sed incommutabilis voluntatis et •intentionis nostrae fuisse et esse. Sicque et non aliter per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam S. R. E. cardinales ac causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et èorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 4. Non obstantibus quibusvis aposto- Clausulae coulicis, ac in provincialibus et synodalibus gatoriae; conciliis editis, generalibus vel specialibus constitutionibus et ordinationibus; ac dictorum hospitalium, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis, exemptionibus, conservatoriis et aliis litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie, eisdem hospitalibus vel illorum rectoribus, etiam pluries, concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illorum omnium et singulorum tenores praesentibus pro sufficienter expressis et insertis habentes, harum serie, specialiter et expresse derogamus et ad plenum derogatum esse volumus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die xi septembris MDLXXXVII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 11 sept. 1587, pontif. anno III.

CII.

Privilegia et immunitates pro aedificantibus vel habitantibus in Via Felici et in Via Pia almae Urbis.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

basilicas, plures brandis renova-

perduci flat.

Decet Romanum Pontificem, post mul-Hie Pontifer tas et graves pastoralis sui officii curas, procommodiori hanc quoque non negligere, ut alma urbs randas Urbis Roma, in qua, non sine Dei voluntate, a vias latas ape- vicario suo Beato Petro apostolorum prinet antiquum ri- cipe, sancta Sedes Apostolica, ad omnium tum de capel-lis in elsdem christifidelium commoditatem religionisbasilicis cele- que incrementum constituta extitit, et ad quam, olim orbis, nunc etiam christianæ religionis caput, magnus fit concursus, non modo salutaribus legibus, bonisque moribus in meliorem statum reformetur, sed novis etiam viarum, vicorum, regionum atque aedificiorum incrementis, ad populi in dies, benedicente Domino, excrescentis et confluentium advenarum commodum assidue dilatetur. Quod, dum ab initio nostri pontificatus sedulo meditaremur, simul etiam, ut ad venerandas eiusdem Urbis basilicas, toto orbe terrarum celebres, commodius et decentius adiri posset, atque in eis frequentius visitandis populi devotio augeretur, praesertim veteri more sanctorum Pontificum nostrorum praedecessorum, in stationibus et pontificalibus capellis nostra praesentia celebrandis per nos renovato, vias complures latas et directas ad easdem basilicas patefecimus.

§ 1. Necnon uberrimum et copiosissi-Fontemque mum nitidae et saluberrimae aquae fonaquae Felicis tem, quae Felix nuncupatur, nostra solli-Urbis citudine et ingenti impensa, difficili et laborioso opere magnaque industria ad superiores partes collium ipsius Urbis, cum maximo totius populi gaudio et ap-

vente, perduci curavimus, ut cives et incolae eiusdem Urbis, viarum et fontium commoditate, simul etiam aeris salubritate, atque ipsius loci eminentioris et patentioris amoenitate perfrui possint, construendisque aedibus ad commodiorem habitationem spatia habeant latiora, ac nobilissima pars Urbis non modo sumptuosis veterum substructionum vestigiis, sed religiosis etiam christianae antiquitatis monumentis insignis, novis aedificiis et incolarum frequentia, in pristinum decus et celebritatem, nostris potissimum temporibus, restituatur.

§ 2. Cupientes igitur eorumdem incola- Et modo Rerum et civium, necnon curialium et quo- via Felici et rumcumque peregrinorum eo concurren- Via Pia concetium commodis plenius consulere, eosque ficia construenad huiusmodi partem Urbis cum omni quie- que praeterte et tranquillitate inhabitandam, novisque maiestatis delidomibus replendam, apostolicae benigni- cto, consiscari tatis favoribus et gratiis invitare: motu proprio et ex certa nostra scientia, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo statuimus et ordinamus quod quæcumque domus et aedificia, quae per quasvis personas, cuiuscumque status, gradus, ordinis vel conditionis existentes, in via nova, Felici nuncupata, ab ecclesia Sanctae Mariae Maioris usque ac ecclesiam Sanctissimae Trinitatis in Monte Pincio, per nos strata ac directa, necnon in via Pia per nos etiam aeguata, a palatio nostro in Monte Quirinali usque ad ecclesiam S. Susannae, et in vicis prope dictas vias dirigendis pro tempore construentur. ex quocumque delicto, quantumvis gravi (criminibus tamen divinae et humanae Maiestatis laesae tantum exceptis), confiscari non possint, sed eorum dominis vel in eis ius habentibus et successoribus suis, perinde ac si delicta non commisissent, firma et illaesa remanere debeant.

§ 3. Ac propterea, quod ii qui per plausu, ad publicam utilitatem, Deo fa- biennium continuum dictas domos seu busque per biennium aedis-

Inhabitanti-

An. C. 1587

cia praedicta aedificia in viis praedictis consistentia quaecumque Ro- inhabitaverint, iisdem immunitatibus et um privilegia exemptionibus, quibus veri et originarii cives Romani, de iure vel consuetudine vel ex privilegio aut alias quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, vel uti. potiri et gaudere poterunt quomodolibet in futurum, non solum eorum instar, sed pariformiter et aeque principaliter, ac absque ulla prorsus differentia, uti, potiri et gaudere libere et licite valeant.

non molesten-

§ 4. Quodque ii, qui domos seu aedi-Habitantes ibi- ficia in dictis viis constituta pro tempore dem pro debi-tis contractis habitabunt, ratione aeris alieni aut custatum iusvis contractus, obligationis, instrumenti, etiam iurati, etiam sub Camerae Apostolicae vel alia quavis forma et conceptione verborum, extra tamen loca ditioni nostrae ecclesiasticae in temporalibus subiecta, initi et celebrati, seu contracți, quamdiu aedificia vel domos huiusmodi inhabitabunt, vigore mandati cuiuscumque iudicis curiae vel tribunalis, in personam vel in rem, molestari minime possint nec debeant.

Capitolini gaudeant.

- § 5. Ac insuper privilegio fori Capito-Privilegia fori lini civibus Romanis competenti, perinde ac si veri originarii et indubitati cives Romani forent, in omnibus et per omnia gaudeant, atque, instar civium Romanorum, causas suas coram quocumque iudice, tribunali aut curia pro tempore motas, iuxta formam statutorum eiusdem Urbis novissime editorum ac litterarum apostolicarum desuper confectarum, ad Curiam Capitolinam trahere ac reassumi facere valeant, motu, scientia, auctoritate et tenore praedictis, perpetuo concedimus et indulgemus.
- § 6.. Demum universos et singulos ar-Artifices ea- tifices seu opifices, cuiuscumque artis, dem aedificia domos seu aedificia huiusmodi in viis præcollectis per dictis pro tempore incolentes, ab omni et consulatus imponendis, ac quocumque onere seu collecta aut gravaab onere excu- mine per consules eiusdem artis, ratione

ipsius consulatus, pro tempore impositis, bias tempore similiter perpetuo eximimus et liberamus, pestis etc. faeisque pariter indulgemus quod nec prae-sint. missis contribuere, nec quicquam vel minimum tali de causa persolvere teneantur. Ac tempore pestis aut belli (quod Deus avertat) aut cuiuscumque alterius sinistri et inexcogitati casus fortuiti, ad custodias seu excubias faciendas neguaquam sint obligati, neque ad praemissorum quippiam cogi vel compelli possint aut debeant, liberique, immunes et exempti ab omnibus supradictis sint et esse censeantur.

§ 7. Decernentes omnia et singula Decretum ir-

praemissa valida perpetuo et efficacia fore, ritans. suosque plenarios effectus sortiri debere. ac in singulis, quos illa concernunt, suffragari. Sicque per quoscumque iudices et commissarios, ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter velignoranter, contigerit attentari.

§ 8. Quocirca dilecto filio nostro Hen-

rico tituli Sanctae Pudentianae presbytero et defensorum deputatio et facardinali Caietano nuncupato, moderno cultatos. ac pro tempore existenti praedictae Romanae ecclesiae camerario, et Camerae Apostolicae praesidentibus clericis per

praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte alicuius praedictorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, ac domorum seu aedificiorum huiusmodi conductoribus, habitatoribus, incolis, dominis eorumque haeredibus et successoribus, artificibus et quibusvis aliis supradictis, in praemissis efficacis defensionis

praesidio assistentes, faciant autoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, per cos, ad quos spectat et spectabit in futurum, perpetuo, firmiter et inviolabiliter observari, illasque debitae executioni demandari procurent. Contradictores per censuras ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogatorias.

§ 9. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de- et ordinationibus apostolicis; ac dictae Urbis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, etiam novissime reformatis; privilegiis, indultis et litteris apostolicis eidem populo Romano eiusque magistratibus ac consulatibus artium aut illarum consulibus pro tempore existentibus vel quibuslibet aliis personis, civibus, provinciis, terris et locis, sub quibuscumque tenoribus et formis, etiam motu et scientia similibus, ac de apostolicae potestatis plenitudine concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio, seu quaevis alia expressio ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Sanctio poenalis

§ 10. Nulli ergo omnino hominum liceat etc.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, idibus septembris, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 13 sept. 1587, pont. anno III.

CIII.

Confirmatio declarationis, correctionis et reformationis constitutionis Magalottæ in provincia Romandiolae observandæ1.

## Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

In omnibus rebus humanis nihil tam perfecte institui, nihil ullis legibus sanctionibusque tam diligenter muniri potest. quin id prava quorumdam intelligentia pervertere, seu in alium sensum, atque sancitum est, contorquere moliatur. Unde nos ad huius praecelsae dignitatis fastigium evecti, decet et expedit providere ut, pravo sensu huiusmodi eliminato, illa. prout facta sunt, intelligantur et observentur, et quae ad publicam utilitatem ordinata et reformata fuerunt, approbare et confirmare.

§ 1. Cum itaque, sicut accepimus, non- Causa buiusnulli abusus, pravi intellectus et corrupte- rum declaratiolae adversus germanam intelligentiam cu-num, quas foiusdam constitutionis, ac praeter et extra Cunanius. eam, quam alias Gregorius Magalottus, praeses provinciae nostrae Romandiolae, edidit et promulgavit, et postmodum per diversos Romanos Pontifices praedecessores nostros forsan confirmata fuit, et quae in viridi observantia fuit et est, versentur; et pluries coram diversis dictae provinciae legatis, praesidentibus et seu aliis Apostolicae Sedis ministris fuerit tractatum et mature discussum pro extirpandis et penitus abolendis huiusmodi abusibus et corruptelis; et tandem dilecti filii communitates et homines civitatum, terrarum, castrorum et locorum dictae provinciae coram dilecto filio nostro Iulio tituli Sancti Eusebii presbytero cardinali Cananio nuncupato, ac nostro et dictae Sedis tunc temporis de latere legato, ad hunc et eumdem effectum convenerunt, ac negotio huiusmodi diu et

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

mature inter ipsos discusso, quasdam ordinationes et declarationes ac reformationes ediderint, illaeque per dictum Iulium cardinalem approbatae, et ad nos, pro maiori illarum robore et subsistentia, muniendae transmissae fuerint.

commissario ge-

§ 2. Nosque, attendentes multa in com-Earumdem e- munitates et homines praedictos commosit Sixtus card. da ex nova huiusmodi ordinationum, dede S. Cruce, et clarationum et reformationum approbaner. Cam. Apo- tione esse profectura, dilecto filio nostro Prospero, tituli S. Clementis presbytero cardinali de S. Cruce nuncupato, mandavimus ut, convocato dilecto filio magistro Iofredo Lomellino, Camerae Apostolicae generali commissario, dictas ordinationes; declarationes et reformationes diligenter excuterent et examinarent, et quae viderentur, corrigerent, delerent atque emendarent; ipsique saepius congregati, illis diligenter visis et singulatim examinatis matureque discussis, parum aut nihil immutaverint; denique ipsi Prosper cardinalis et Iofredus, omni studio et diligentia ab ipsis de mandato nostro adhibita, postremam illis manum imposuerint.

omnibus consutrarlis;

§ 3. Nos, quibus Prosper cardinalis Abrogatisque praedictus praemissa saepius retulit, voetudioibus, in lentes quae tanto labore, impensis ac terpretationi-- maturitate ad publicam utilitatem digeni Magalouae, sta sunt, inviolabiliter observari, ac tenorationibus con- rem constitutionis Magalottac praesentibus pro sufficienter expresso habentes, motu proprio, non ad dictorum communitatum et hominum aut aliorum pro eis nobis desuper oblatae petitionis instantiam; sed ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnes et quascumque intelligentias, consuetudines et longissimos usus, stylos ac declarationes, etiam iuramentis, litteris, confirmationibus et approbationibus apostolicis vel quibusvis aliis firmitatibus roboratas, et dictis constitutionibus, Magalotti ac huiusmodi declarationibus, ordi-

nationibus et reformationibus in aliquo adversantes, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo abrogamus, tollimus et penitus abolemus, neminemque ad illas deinceps obligari volumus.

- § 4. Praecipientes, in virtute sanctae Quidquam conobedientiae ac sub excommunicationis ri vel indicari sententia per contrafacientes eo ipso in- probibet currenda, ne in posterum aliquis provinciae praedictae rector, iudex seu notarius aut procurator vel advocatus audeat quoquomodo introducere, vel se subscribere et testari de aliquo stylo, consuetudine, usu et intelligentia, quae sit vel esse videatur contra dictae constitutionis Magalottae, ac huiusmodi declarationum, ordinationum et reformationum continentiam et tenoreni.
- § 5. Et si quid in contrarium factum Et quae eeaut in iudicium tractum fuerit, id omne declarat. nullum et invalidum nulliusque roboris vel momenti existat et esse censeatur perpetuo.

tra easdem fie-

- § 6. Novissimas vero ordinationes, declarationes ac reformationes praedictas, vero declarationes ac reformationes praedictas, nes apostolica quas praesentibus de verbo ad verbum firmat auctoriannotari fecimus, dicta auctoritate, earumdem tenore praesentium, étiam perpetuo approbamus et confirmamus, ac praesentis scripti patrocinio communimus, supplentes omnes et singulos defectus, si qui intervenerint in eisdem.
- § 7. Et ut approbatio huiusmodi am- Ad earumtraplius innotescat, decrevimus ut de cetero, que causas post post quatuor dies a publicatione praesen- quatuor dies a tium in dicta provincia facienda, nulli a- stitutionis pulii intellectus, styli, consuetudines et usus, cidi mandat. etiam inveterati per longissimum temporis spatium, qui dictis constitutionibus Magalotti ac huiusmodi ordinationibus, declarationibus et reformationibus adversentur, ad pendentium, indecisarum et futurarum causarum decisionem ac negotiorum expeditionem allegari possent, nec quisquam illas allegans audiri debeat,

blicatione de-

sed tantum secundum praedictas Magalotti constitutiones et huiusmodi ordinationes, declarationes et reformationes, a nobis, ut praefertur, approbatas et confirmatas, in dicta provincia et singulis illius civitatibus, castris, terris, villis et locis, quavis alia, tamquam sinistra, odiosa vel captiosa, interpretatione sublata, inviolabiliter et perpetuo, prout iacent, observentur, ac iuxta illas causae et negotia omnia in futurum per quoscumque iudices, tam saeculares quam ecclesiasticos, delegatos et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debeant; sitque irritum et inane quidquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

deputat.

§ 8. Quocirca venerabili fratri archi-Brecutores episcopo Ravennatensi, ac dilectis filiis erctori dictae nostrae provinciae pro tempore existenti, ac collegio rectorum civitatum et locorum eiusdem provinciae per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, ubi et quando expedierit, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque publicent et publicari seu etiam imprimi faciant, ac inviolabiliter et perpetuo observari; contradictores quoslibet ac rebelles et praemissis non parentes, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

rogat.

§ 9. Non obstantibus felicis recorda-Contrariis de- tionis Pii Papae quarti, praedecessoris nostri, de gratiis interesse Camerae praedictae concernentibus infra certum tunc

expressum tempus registrandis, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis; necnon statutis, stylis, usibus et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis, sub quibuscumque tenoribus et formis. ac cum quibusvis clausulis et decretis, in genere vel in specie, etiam motu, scientia et potestate similibus, ac alias in contrarium quomodolibet, etiam officialibus. ministris et aliis personis in dictis constitutionibus et reformationibus expressis et nominatis, et in erectione officiorum per nos seu aligs Romanos Pontifices concessis, ac forsan pluries et iteratis vicibus approbatis et confirmatis; necnon quaecumque litis pendentia coram quibuscumque iudicibus, etiam dictis auditoribus, super praesentationibus, quae dictis constitutionibus et reformationibus adversantur, tam in possessorio quam in petitorio, forsan existentis, et ad cuiusvis instantiam introducta, necnon litis, status et dictorum statutorum et aliorum praemissorum tenores praesentibus haberi volumus pro sufficienter et plene expressis, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus, communiter vel divisim, ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 10. Tenor vero ordinationum, decla- Tenor declarationum et reformationum praedictarum rationum super editarum. sequitur et est talis:

Correctio et sublatio abușuum et errorum in provincia Romandiolae.

Quoniam experientia rerum magistra edocuit, vel procuratorum vel notariorum vel cancellariorum vel advocatorum aut iudicum avaritia, nonnullos in hac Romandiolae provincia introductos fuisse errores in taxandis praedictorum et aliorum curiae generalis commodis deservientium mercedibus: ideo nos,

Gregorii Magalotti ordinationes et mentem penitus a quibuscumque et singulis praedictorum dictae provinciae observari desiderantes, propterea, adhibito etiam consilio eorum, qui quotidie in foro et subselliis versantur, amputantes et tollentes supradictos errores, abusus et corruptelas, infrascripta ordinanda, pro utilitate et commodo subditorum et provincialium, sic provincia exigente, omni studio et diligentia esse censuimus.

# De officio praesidis.

Sancte admodum Gregorius Magalottus ordinavit praesidem provinciae, pro suorum provincialium tranquillitate et iustitia, omnem curam et sollicitudinem gratis et paterno affectu cuncta ab eo expedienda impendere debere; abusus tamen et corruptela inolevit cubicularios, sub colore sigilli, aliquando extorsisse sportulas, cum in publica visitatione carcerum mandasset praeses aliquem relaxari. Nunc tamen errorem penitus tollentes, volumus nihil tali casu pro mandatis executivis cubicularios posse accipere, sicuti et gratis impartitur praeses auctoritatem suam, et illum mandatum gratis pariter tradere debere decernimus.

# De officio auditoris.

Quia compertum iam esse reperitur in generali curia ab auditore quandoque in

executivis, ubi nec rei contradictio nec causae cognitio intervenit, pro mercede receptos fuisse denarios sex pro libra valoris et extimationis rei petitae, usque ad quamcumque summam, dummodo sportulae non excederent scuta tria; si vero mandatum traditum non esset, licet decretum, usque ad quamcumque summam aliquando sportulas extorsisse; propterea, amputantes et removentes prædictum errorem, volumus et mandamus non excedi quatuor denarios pro libra, ubi nec rei contradictio nec causae cognitio intervenit, valoris et aestimationis rei petitae, usque ad quamcumque summam, dummodo sportulae non excedant scuta tria; si vero mandatum non fuerit traditum, licet decretum, nihil percipiat auditor, sicut Magalottus expresse decrevit.

Pariter, et quia intelleximus aliquando in contumaciam reorum ab auditore receptas fuisse sportulas; et si, refectis expensis, petierit reus aliquis reaudiri, voluisse eumdem denuo et iterum alias sportulas, mandamus, si contigerit huiusmodi casus, nisi semel praefatum auditorem posse sportulas accipere, nisi diversum fuerit negocium; sed si fuerit eadem causa, nisi semel, illas percipere posse mandamus.

Ab aliquibus fuisse, etiam contra mentem Magalotti, accepimus, in executivis, ubi intervenit rei contradictio, et aliqua causae cognitio, et mandatum traditum fuerit, duplicatas, casu quo quis voluerit ad se defendendum admitti, fuisse receptas sportulas; et si mandatum non fuerit traditum, vel quia reus petiit terminum ad solvendum, vel aliter fuerit cum adversario concordatum, salarium ab eo fuisse exactum; decernimus primo casu nisi semel tantum sportulas ab eo recipi posse, altero vero casu nihil auditorem habere posse mandamus, nisi per senten-

tiam provinciarum fuerit, et semel tantum in utroque casu, servetur in hoc dispositio Magalotti loquentis circa exactionem sportularum in executivis, ubi rei contradictio et aliqua causae cognitio intervenerit.

Quia compertum est in interlocutoriis. vim definitivae habentibus, et quae post se aliam non expectant sententiam, et per quam totum negotium, de quo agitur, terminatur, aliquando voluisse auditorem sportulas commensurari, sicuti in ordinariis, propterea attendentes et insequentes Magalotti intentionem, mandamus et volumus tantummodo medietatem illum posse consequi, quod in ordinariis accepisset, si diffinitivam tulisset sententiam; si vero aliquam post se expectaret sententiam, volumus a quinquaginta scutis supra scutum unum illum posse dumtaxat percipere, si causa sit cuiuscumque quantitatis, infra vero, nisi dimidium scuti; in interlocutoriis vero quae vim diffinitivae non habent, volumus illum quidquam accipere posse, sicuti expresse decrevit Magalottus.

Et quoniam aliquando scimus per auditorem curiae generalis fuisse, si partes ad concordiam pervenerint, salaria, et quidem indebite, exacta, ideo volentes eiusdem cupiditati occurrere, subditis opportune providere, eorumque indemnitati consulere, ac penitus hunc extirpare errorem, mandamus ac sancimus, si inter partes fuerit concordatum, nihil auditorem percipere posse, nisi quando causa esset instructa usque ad sententiam exclusive; tunc enim permittimus, ex quo saepe ac saepius fuerit aditus et forsan interlocutus, pro sportulis, medietatem illum capere posse eius quod habuisset; sed si depositatae fuerint sportulae, et sententia in cedula habita fuerit, aut terminus pro servato habitus fuerit, tunc totum recipiat salarium; si vero tantum

fuerint depositatae, et tunc habeat prout in interlocutoriis, sicut et ex Magalotto decretum fuit.

Errorem pariter fuisse introductum advertimus auditorem voluisse et exegisse sportulas ad rationem sex denariorum pro libra, si sententiae petebatur respectu expensarum taxae producta executio, cum tamen expresse Magalottus nihil pro sententia eum recipere posse, nisi novus fieret processus; propterea abiicientes et penitus removentes hunc abusum et corruptelam, mandamus, sicuti et Magalottus praecepit, auditorem nisi pro sententia tantummodo sportulas habere posse; pro executione vero illius sententiae nihil eum consegui audere, nisi fieret novus processus; et ut hominum malitiis obvietur, declaramus illum novum intelligi processum, quando coram iudice competenti contingit litem vel causam aut controversiam cognosci, licet etiam coram alio incompetenti fuisset cepta, vel quando nova instantia incipit currere, aut in forma iudicii fit novus processus super consecutione petita rei iudicatae; hoc enim casu permittimus, ob laborem, quem sustinet auditor in cognoscendo illum, sportulas habere posse, prout de interlocutoriis dictum est.

Graviter etiam accepimus non semel auditorem voluisse, si agebatur super nullitate alicuius sententiae, et contigisset pronunciare, licet sententia, de cuius nullitate agebatur, esset super negotio executivo, voluisse, inquam, sportulas, prout in ordinariis solvitur; et tamen nemo est qui non videat gravissimum esse hunc abusum; unde, omnino subditorum querelis prospicere cupientes, mandamus et ordinamus tantummodo prout in executivis illum posse sportulas accipere. Absurdum enim arbitramur plus debere solvi ob cognitionem nullitatis oppositae, quam

fiat super principali negocio, aut pro prima sententia.

Non minus resecandum est quod fiebat in materia appellationum; nam invenimus observatum fuisse dicentem appellationem esse desertam, vel illam non devolvere, si super praedictis pronunciaretur solutas fuisse sportulas, ac si sententia diffinitiva fuisset lata; et tamen omnibus compertum est Magalottum voluisse quod interlocutoriis vim diffinitivae habentibus, in his quae post se aliam non expectant sententiam, solveretur pro medietate illius salarii, quod in ordinariis solvi debere ordinatum est; et quoniam cavillationibus aliquando usque ad nauseam altercatum est, an supradicta et siquae praedictis similia reperiantur, dicantur interlocutoriae habentes vim diffinitivae; pro bono communi, volumus et mandamus praedictas haberi pro interlocutoriis vim diffinitivae habentibus, omnibus cavillationibus et hominum malitiis penitus resecatis.

Abusu quoque receptum fuisse accepimus, auditorem pro tempore voluisse pro primo vel secundo decreto in contumaciam, veluti pro decreto de immittendo in possessionem absque causae cognitione, licet nihil laboris egerit, salarium, ac si diffinitivam tulisset sententiam. Propterea Magalotti mentem et intentionem insequentes, mandamus pro primo et secundo decreto auditorem aliquod non posse salarium percipere, nisi tantum ubi causae cognitio intervenit. Quo etiam in casu, cum modicus ei labor est futurus, illum, proutinexecutivis, volumus, sportulas accipere posse.

Pariter accepimus, si in uno eodemque negocio plures extiterint personae vel quantitates petitae, auditorem voluisse multiplicare usque ad triplicationem sportulas; ideo resecantes et penitus amputantes abusum hunc pravum, et toti pro-

vinciae damnosum errorem, et illum omnino tollentes, mandamus et decernimus, sive causae fuerint universitatum,
communitatum, corporum, collegiorum,
societatum aut aliorum, et tandem in
nullo casu ex quo una tantum praedictorum est causae cognitio, et maior non est
iudicis labor, non nisi unicam simplicem
mercedem, omni et qualibet multiplicatione reiecta, deberi antedicto auditori,
dispartiendam et solvendam secundum
proportionem et ratam personarum, rerum et quantitatum petitarum.

Et quia posset dubitari an omnia supradicta vendicent sibi locum respectu notariorum vel cancellariorum, declaramus et mandamus respective illa omnia, etiam intuitu ipsorum, accommodari debere, et in illis locum habere, ac si de verbo ad verbum specifice et expresse fuissent repetita et nominatim in illis enunciata, singula singulis tamen congrue referentes, cum secundum praedictorum salaria regulentur et illa notariorum et cancellariorum.

Et quia omnium habere memoriam potius divinitus est, quam humanitus, propterea, nolentes aliquos ob enumerationem praedictorum extimasse ceteros alios, siqui erant et sunt pravi abusus. nos vel dissimulasse vel inobservantia reliquisse, ideo declaramus, sí quod ultra praedictos errores, abusus et pravas corruptelas supra expositos seu expositas reperietur, quod directe vel indirecte, contra expressam vel tacitam mentem Magalotti, fuerit etiam consuetudine vel usu et tacito hominum consensu introductum vel confirmatum in officio supradicto auditoris civilis et eius notarii, cancellarii, intelligatur et sit per hanc nostram declarationem et determinationem penitus et omnino sublatum et extinctum; et ne contingat amplius super hoc dubitari, et de cetero minime huiusmodi aut alii in-

praesidis volumus esse tributum, ut determinet et declaret quis sit aut fuerit abusus, error, corruptela vel aliquid contra mentem Magalotti, cuius determinationi omnes teneantur acquiescere sub poena arbitrio praesidis imponenda.

## De causis criminalibus.

Ex mente Magalotti etiam alias fuisse observatum accepimus, si in una eademque sententia plures personae ultra numerum trium absolverentur, auditorem criminalem curiae generalis, eiusque notarium seu cancellarium aliquando consuevisse sportulas accipere ad rationem reorum et numerum absolutorum qui erant inquisiti. Verum, quia contra Magalotti mentem contingebat, et nimium esse cognoscitur, cum eveniebat plures ac plures etiam de uno eodemque delicto esse accusatos vel inquisitos, etiam ad rationem praedictam excessivas fuisse aliquando exactas sportulas, et in tali et simili casu volumus et mandamus auditorem criminalem nonnisi pro tribus absolutis tantum, et non ultra sint, quotquot fuerint rei deliquentes accusati, inquisiti, de uno aut pluribus delictis simul a praedictis factis aut commissis sportulas accipere.

Contingebat aliquando reum unum de pluribus delictis esse inquisitum et processatum, et cognita illius innocentia liberari, ideo quia intelleximus non semel aliquando auditorem pro sportulis voluisse, multitudine delictorum inspecta, salaria duplicata et quandocumque triplicata; propterea, licet haec expresse non determinet Magalottus, mandamus hoc casu unicam tantum mercedem non duplicatam nec triplicatam, sed simplicem, illum exigere posse.

Similiter et relatum est auditorem cri-

troducantur errores vel abusus, arbitrio minalem curiae generalis in absolutoriis a poenis pecuniariis voluisse excessivas sportulas ad rationem poenarum a bannimentis provinciae impositarum, non habito respectu constitutionum Marchiae vel statutorum civitatum vel locorum provinciae, quae vigebant tempore Magalotti, quorum poenae non erant ita graves, sicuti ex bannimentis imposita esse dignoscuntur; propterea, ad honestam mercedem huiusmodi salaria reducentes, in praedictis absolutoriis mandamus supradictum non posse pro mercede sua excedere scuta decem, ne contingat maiorem fieri solutionem pro poena pecuniaria quani pro poena capitali et confiscatione bonorum.

> Quia experientia ostendit exmulctisauctoritatem et iurisdictiones iudicum conservari, et ex timore mulctarum fieri quod delinquentes puniantur et castigentur, ideo in usu sunt frequentes, et videntur fieri, ut earumdem taedio affecti mulctati compareant; propterea, ne ad alium trahantur finem, volumus quod, pro praedictis mulctis impositis, auditor nihil recipere possit, quod hactenus male observatum est, cum pro praedictis fuerint multoties sportulae etiam indebite exactae: idem etiam volumus observari, si vel comparuerit vel captus fuerit reus: nam declaramus ipso iure esse mulctam nullam et facto cassam et irritam.

#### De sententiis condemnatoriis.

In pecuniariis condemnatoriis statuit Magalottus praedictum auditorem criminalem curiae secundum consuetudinem decimas habere posse non condemnationis, sed eius summae in quam reus se cum Camera composuerit, moderandas arbitrio dicti praesidis, secundum contingentiam casuum et quantitatem poenarum et personarum qualitatem, quam summam statuit excedere non posse scuta quinquaginta, quantumcumque quantitas magna sit, in quam reus condemnatur vel componitur; et tamen, hominum subtilitate acceptum est, ut particula illa vel, stet disjunctive, non autem copulative, et ob id magna difficultas exorta est, cum vere sensus esse videatur ut conjunctive et copulative accipi debeat, ne absurdum sequatur, plus illum posse consequi, quam sit eius, quod ingrediatur Cameram: ideo arbitramur, tollentes altercationes et iurgia quae super huiusmodi casu audiebantur, maxime cum aliquando perverse fuerit a quibusdam id hactenus acceptum, declarandum esse coniunctive et copulative dictionem illam vel assumendam esse, vel loco dictionis et accipiendam esse, sicuti ex praecedentibus ostenditur etiam Magalottum eam dictionem vel assumpsisse.

Male a quibusdam fuisse acceptum non negamus, quod clarissime statuit Magalottus circa praesentationem et visionem cuiuslibet gratiae et absolutionis alias praesentatae et visae; nam mandavit pro prima nihil accipere debere auditorem, et pro illa, quae non fuit amplius praesentata et visa, scutum unum pro eius labore posse recipere; et tamen intellectum est pro primo capite illum voluisse extorquere aureum unum, cum expresse nihil accipere posse tali casu decreverit; altero vero casu tot scuta voluisse, quot essent nominati in dicta praesentatione et visione gratiae et absolutionis, cum unum tantum ex mente Magalotti scutum eum posse recipere compertum est: unde mandamus, supradictos abusus tollentes, primo casu, nihil illum habere posse, sicuti Magalottus decrevit; altero vero casu, nonnisi scutum unum, licet plures in illa fuerint praesentatione et visione gratiae et absolutionis nominati, prout expresse disponit Magalottus.

Pariter et alterum circa praefatos casus extare errorem intelleximus, scilicet praefatum auditorem non solum pro praesentatione et visione supplicationis cuiuslibet, scutum unum, sed et pro praesentatione litterarum, et etiam praedictis casibus praedictum scutum unum accepisse quando habet decimas, ideo cum manifeste constet esse contra Magalotti mentem, mandamus praedictum scutum illum pro praesentatione et visa supplicationis tantum recipere posse, non autem pro praesentatione litterarum; nec quando decimas percipit quidquam pro praedictis consequi valeat.

Compertum est aliquando, ubi auditor curiae criminalis mandavit bona describi, pluries voluisse mercedem non simplicem, sed multiplicasse illam tam pro se quam pro baricello; ideo, tollendo hunc expressum errorem, mandamus auditorem praedictum, pro confectione descriptionis bonorum uniuscuiusque casus, in quo de iure venirent bona confiscanda, non nisi unicam et simplicem mercedem, tam pro se quam pro notario et baricello, accipere posse; mandantes etiam in inventario non nisi necessaria describi debere, et pro non necessariis in nihilo pro mercede teneatur illis.

Notarium criminalis curiae seu eiusdem pro tempore cancellarium coegisse, a multis annis citra, et hodie pariter cogere, singulos reos accusatos et inquisitos, pro uno eodemque delicto, et pro copiis simplicibus, et pro authenticis actibus seu scripturis, veluti inditiorum, constitutorum, inquisitionum, tertium, et aliorum etiam productorum actuum multiplicasse usque ad triplicationem mercedem suam, et singulos praedictorum reorum et unumquemque triplicare supradictarum mercedem, quod nedum irrationale et iniquum est, sed et inhumanum, unum pro tribus solvere debere, cum nisi unicum

substineat cancellarius laborem; ideo, 1 tollentes hunc pravum et toti provinciae damnosum et eiiciendum errorem, abusum, stylum aut irrationabilem consuetudinem, mandamus, omni multiplicatione reiecta, huiusmodi et similibus casibus, praedictos cancellarios seu notarios non posse nec cogere nec recipere, etiam a sponte offerente, sub poena arbitrio dicti praesidis imponenda, mercedem triplicatam pro supradictis, vel copiis vel authenticis, sive unus sit sive plures fuerint de eodem delicto accusatus vel accusati, inquisitus vel inquisiti, sive sit communitas sive universitas, corpus, collegium vel societas aliqua; nam volumus, si pro uno eodemque delicto fuerint accusati, inquisiti aut aliter denunciati, praedictos notarios aut cancellarios non posse eorum mercedem in aliquo casu praedictorum multiplicare, sed permittimus tantum ut percipiant dumtaxat simplicem, puram et unicam mercedem.

Non minori ratione tollendum est quod auditores et notarii seu cancellarii eiusdem curiae criminalis agere consueverunt, siquidem supradictos pro capiendis informationibus contra reos inquisitos contingebat aequitare, pravo quodam abusu, si contra duos vel tres aut plures, solitos fuisse duplicare et triplicare mercedem viatici, etiamsi esset pro uno eodemque delicto. Ideo, amputantes hunc pravum errorem et abusum, et mentem Magalotti attendentes, qui nunquam de duplicatione aut triplicatione in similibus casibus locutus est, volumus simplicem et non multiplicatam praedictum auditorem et cancellarios posse accipere mercedem.

Quae de auditore curiae criminalis hactenus, ut supra, et de tollendo abusus et huius provinciae pravos errores, disposita sunt, mandamus quod de notariis et cancellariis eiusdem curiae criminalis, qua-

sint, etiam respectu praedictorum, decreta et diffinita; sicuti etiam volumus omnes alios, siqui erant aut sunt vel errores vel abusus contra expressam mentem aut tacitam, ac curiae, per hanc nostram intelligantur et sint sublati, et in hoc servetur quod supradiximus in officio auditoris civilis pro extirpandis et tollendis erroribus et corruptelis, et ad iudicandum circa praedictos et praedicta; hoc enim praecipuum muneris volumus esse praesidis pro tempore aut rectoris futuri huius provinciae.

De officio cancellarii sive secretarii curiae generalis et eius mercede.

Simpliciter determinavit Magalottus cancellarium curiae generalis, pro qualibet littera cum sigillo, pro eius mercede posse iulium unum habere; usus tamen introduxit quod si littera plura capita contineat, habeat tot iulios dictus cancellarius, quod certe removendum est; unde volumus illum tantum recipere posse pro qualibet littera iulium unum, etiam si plura contineat capita vel personas.

Fuit quoque receptum usu et consuetudine pro littera commissionem continente cancellarium percipere ultra iulium et perinde ac si esset simplex causae commissio; ideo mandamus pro tali littera nisi unum iulium posse illum habere.

Quod dictum est de decima in auditore criminali, hîc referatur et determinatum esse intelligatur.

Et quia pariter intelleximus cancellarium voluisse, ubi contingit, ante sententiam, per supplicationem aliquam expediri compositionem pecuniariam, et non appareret de aliqua gratia de qua fuit facta compositio, quinque pro centenario, non eius, quod Cameram ingreditur, sed eius, de quo facta fuit gratia; et si fiat comtenus adaptari possint, intelligantur et positio post sententiam, voluisse praedictum cancellarium quinque pro centenario, non eius quod Cameram ingreditur, sed eius de quo facta fuit gratia: ideo, quia absurdum est illum plus habere posse quam par sit, propterea mandamus primo illum tantum modo tria scuta pro quolibet centenario habere et consequi posse eius quod Cameram ingreditur, nulla habita ratione eius de quo facta est gratia, et hoc ne contingat illum plus recipere quam Cameram; altero verò casu, pariter volumus illum dumtaxat posse accipere quinque pro centenario eius quod Cameram ingreditur, non autem eius ad quod fuit condemnatus.

Quia solebat etiam praedictus cancellarius pro littera continente gratiam tot iulios accipere quot essent nominati, mandamus, si gratia fuerit pro uno eodemque delicto, non posse illum nisi duos iulios habere, nisi diversa delicta fuerint, et diversae personae aut causae; hoc tamen casu tot permittimus accipere iulios quot sunt aut erant personae.

In causis vero mixtis, quia varie solutio fiebat cancellario, ideo rem ipsam ad honestum reducentes, mandamus praedictum cancellarium unam tantum solutionem debere consequi, et illam arbitrio dicti cancellarii, sive ille corporalem sive civilem attendere voluerit poenam reo inflictam.

# De officio notarii ad criminalia curiae generalis.

Quia solent notarii ad criminalia, in conficiendis copiis et authenticis praestandis partibus, admodum paucis lineis et distinctionibus folia exhibere, propterea mandamus pro quolibet folio non minus quam viginti lineas esse in eo debere, decem dictiones continentes, prout Magalottus et Marchiae constitutio decrevit, et merces sit, prout a Magalotto fuit taxata; alicuius multiplicationis ratio haberi possit, sive sit communitas, universitas, collegium, corpus, societas aut aliud, si quod ex praedictis simile plures referens personas.

Resecandum pariter est in officio notarii curiae generalis ad causas civiles quod aliquando observatum pro citatione in forma nostra copulative mandavit Magalottus pro citatione in forma cum insertione commissionis et inhibitionis cum sigillo, cancellarium pro mercede posse vigintiquinque solidos percipere, et hunc cancellarium voluisse eamdem mercedem, etiamsi non adfuerit commissio causae, licet adfuerit citatio cum inhibitione tantum: propterea, tóllentes hunc abusum, volumus illum tantum posse consegui pro mercede sua quod'est a Magalotto determinatum pro simplici citatione cum sigillo.

Pro copiis cuiuslibet scripturae notarios curiae civilis solitos fuisse paucissimas lineas, et dictionibus duabus aut tribus denotatas, partibus tribuisse, propterea in hoc mandamus observari quod in cancellario aut notario curiae criminalis emendatum et diffinitum est, inhibentes quamcumque multiplicationem, ut supra dictum est.

Quia consueverunt notarii ad causas civiles, si contigisset in partibus examinari testes, vigore litterarum remissorialium decretarum a judicibus curiae generalis, velle mercedem, inserendo illas in processu authentico; ideo, cognoscentes hoc esse irrationabile, et non esse conveniens, si semel pro illis habendis fuerit competens merces soluta, mandamus pro praedictis nihil supradictos notarios posse habere, sed gratis illas accommodare debere partibus: necnon etiam volumus praedictas in processu, nisi de consensu partis, notarium reponere aut inserere nec in illis edendis et partibus tradendis, | posse, quo casu permittimus et concedimus, etiam sicuti si contigerit fieri earum attestationum vel aliarum scripturarum in partibus factarum et productarum copias, posse competentem recipere mercedem, sicut supra diffinitum est.

Pariter excessivam voluisse notarium mercedem, si pro executione litterarum citatorialium et inhibitorialium ab Urbe emanatarum vel ab alio loco, una cum relatione authentica, auditum est; ideo ad condignam mercedem id reducentes, volumus illum praeter unum iulium nihil consequi audere.

Et quia contingit multos velle processus suos authenticari, et pro mercede etiam excessivam notarium voluisse mercedem, ideo determinamus notarium nisi quatuor bolon., computata mercede quam habuit pro copiis, illum posse consequi. Quod nedum in curia civili volumus et mandamus observari, sed etiam in curia criminali a cancellario seu notario illius curiae criminalis.

De officio baricelli curiae generalis.

Quoniam reprimenda est audacia baricelli curiae generalis, ideo, quia contingit illum facere duplicem executionum speciem, altera est quae pro executionibus fiendis eorum quae occurrunt in provincia, altera est eorum quae fieri debet vigore litterarum executorialium ab Urbe vel ab alio loco emanatarum, unde immodicas in hac ultima volebat mercedes:

Nos autem, attendentes id quod iuri et aequitati convenit, volumus ambas commensurari aequaliter, et quod in primo capite ex taxatione Magalotti solvitur, illud idem praedictum habere debere, nec aliquem in plus cogere posse sub poena arbitrio dicti praesidis vel rectoris provinciae imponenda.

De officio gubernatorum civitatum.

Gubernatores civitatum provinciae vo-

luisse accepimus, si contingebat eos personaliter, partibus instantibus, ad aliquem locum differentiae in civitate vel surburbiis vel extra multiplicare viaticum, prout in auditore generalis curiae civilis diximus et criminalis, ideo mandamus praedictos gubernatores tantummodo percipere posse viaticum, prout supra in auditoribus supradictis dictum est et diffinitum.

Et quoniam intelleximus gubernatores voluisse, pro decreto de habilitando aliquem a carceribus in palatio vel domi, vel pro cassanda fideiussione, et in aliis similibus, mercedem exegisse, cum tamen Magalottus pro praedictis nihil eis tribuat: ideo, sequentes Magalotti mentem, mandamus etiam praedicta a dictis gubernatoribus gratis fieri debere, nec aliquid, praetextu alicuius abusus aut pravae consuetudinis, posse eos accipere, sicuti nec volumus quidquam eis pro subscriptione etiam mandati de relaxando solvi debere.

Quia contingit quandoque, vel propter mutationem gubernatorum aut iudicum, vel partium negligentia, non fieri executionem mandati executivi obtenti, ideo pro subscriptione, si requiratur et fuerit necessaria, mandamus praedictos gubernatores successores, vel si fiant in subsidium iuris, nihil eos percipere posse, nisi iulium unum, quod intelligatur etiam de mandato relaxato per praedecessorem; et idem servare debeat auditor curiae generalis.

Abolendum omnino arbitramur quod, cum maximo damno provincialium, usu pravo introductum est, siquidem contingebat pro quocumque delicto aliquem per viam decreti relaxari, voluisse gubernatores ex huiusmodi decreto mercedem; ideo illud tollentes, mandamus praefatum nihil pro decreto huiusmodi habere posse, quod in auditore criminalis curiae dispositum esse iubemus.

In causis communitatum, licet Maga-

lottus determinasset sportulas gubernatores accipere non posse, iniqua consuetudine fuit introductum gubernatores sportulas exigere posse; propterea, cum sit contra expressam Magalotti ordinationem, mandamus in hoc eos nihil posse accipere, si causae fuerint communitatum, sive de earum interesse fuerint, sicuti verbis claris Magalottus decrevit.

Et ut tollatur dubium an istae debeant intelligi etiam de cancellariis suis, declaramus respective ad eosdem referri debere, perinde ac si specifice et expresse et nominatim fuissent statuta, ordinata et diffinita. Pariter volumus omnia et quaecumque ordinata et definita sunt, ut in cancellariis curiae generalis civilis et in cancellariis seu notariis curiae generalis criminalis vendicent sibi locum, prout adoptari poterunt, omni prava consuetudine, stylo aut abusu non obstante, in praedictorum gubernatorum notariis seu cancellariis, et ad criminalia in quarta parte eius, quod accipere potest gubernator.

# De officio advocati, procuratoris, et eorum mercede.

Inolevit abusus, quod nec habetur advocatorum ratio, nec procuratorum labor attenditur, sed promiscue utrumque, et quidem indigne, exercetur officium; ideo corruptelam hanc tollentes, mandamus advocatos non posse officium procuratoris exercere, nec procuratores posse se intromittere in advocati officio, sub poena a Magalotto determinata et diffinita, quam, si opus est, renovamus et imponimus, omni corruptela et consuetudine reiecta, exceptis tamen casibus a Magalotto permissis, in quibus, servatis quae ille disposuit pro bono communi et partium minori impensa, permittimus.

Licet advocatis et procuratoribus merces omni ratione debeatur, cum bona,

honores et famam in vitam suo ingenio et voce gloriosa conservent, est etiam indignum eos amplius velle quam par sit: ideo, quia accepimus, contra mentem Magalotti, eos salaria maiora inter Ravennates et quoque duplicasse et triplicasse, scientes se ultra scuta sexdecim excedere non posse, licet causa sit cuiusvis magnae summae et valoris, volentes secundum statuta civitatis taxari eorum salaria usque etiam ad triginta duo scuta, quod a procuratoribus fieri pariter solet, cum tamen ex Magalotto solummodo duodecim scuta percipere valeant procuratores, e contra vero si ab eorum statuto modica taxata salaria habent, Magalotti determinatione illa subtaxare procurant; propterea mandamus et advocatorum et procuratorum huiusmodi salaria debere taxari secundum ordinationem Magalotti; et causarum quae coram iudice civitatum, qui non sit delegatus a praeside vel ab Urbe, et qui non dependet a curia generali. salaria possint et debeant taxari secundum statuta locorum; et, ut tollatur disputandi circa hoc facultas, declaramus istud procedere etiam si causae fuerint inter unum forensem et alterum Ravennatensem, necnon etiam habere locum in aliis locis, terris, castris et civitatibus provinciae Romandiolae subiectis.

Eosdem etiam provinciae advocatos voluisse sibi taxari salaria et solvi, etiam si in aliqua causa non fuerunt nisi a procuratore nominati et nihil egerint intelleximus: ideo, tollentes hanc corruptelam et pravum abusum, decernimus praedictos advocatos non posse aliqua salaria percipere, nisi cum effectu constiterit eorum scripturis, manu propria subscriptis, fuisse advocatos non solum in initio causae, sed etiam usque in finem, nisi ad ratam, quando contigerit fieri advocati mutationem a partibus ipsis, eo vel ignorante vel etiam de eius consensu, secun-

dum tamen ratam temporis, quo inser-

Quia contingit aliquando curiam generalem esse modo in una civitate, modo in alia, et nunc uno in loco, modo in alio: ideo relatum est advocatos quandoque adire curiam, et a clientulis suis, etiamsi vel pro suo proprio interesse proficiscantur vel aliorum, voluisse viatica, quod certe iniquum est; propterea decernimus praedictos advocatos non posse a praedictis suis clientulis, sub ullo praetextu, aliquid ratione viatici consegui, nisi expresse constiterit de voluntate eorum realiter et cum effectu illos curiam adiisse. sub poena arbitrio dicti praesidis taxanda et imponenda illis; secus vero, si de voluntate praedictorum adierint curiam, et pro illis aut uno eorum tractaverint, locuti fuerint vel causas disputaverint, tunc enim permittimus illos tali casu congrua et honesta viatica secundum ordinationem Magalotti habere posse.

Advocatos et procuratores consuevisse salaria recipere, si debitor citabatur, et ante petitionem solvebat creditori suo, accepimus. Cum tamen nihil laboris egerint, iniquum est velle salaria hoc casu; ideo, resecantes hunc abusum, mandamus praedicto casu nihil eos pro salario habere posse, cum non constet in aliquo laborasse. Quod volumus etiam observari, porrecta petitione, si mandatum non fuisset relaxatum, quia tunc permittimus patrocinia illis debere; alias minime volumus illos quicquam habere posse, quia nec iudicibus Magalottus concedit aliqua salaria in executivis, si mandatum traditum non fuerit. Ita pariter prohibemus praedictis advocatis et procuratoribus posse in executivis, ubi mandatum traditum non fuit, aliquid praetensum salarii vel patrocinii habere, reiecta consuetudine prava, quae diu observata fuit Leonis X, Ite, tom. v, pag. 692.

contra mentem Magalotti, qui nec iudicibus nec notariis tali casu aliquid tribuit.

Prohibendum pariter est advocatis necnon procuratoribus, sub poena infamiae, posse retinere sportulas a clientulis, causa deponendi pro sententia ferenda; nam relatum est eos quandoque ab illis recipere sub praedicto colore et sententia posita, prout in cedula, vel habito termino pro servato, non curare ultra causam expediri cum gravi iactura principalium: ideo determinamus illos statim atque habuerint sportulas illas deponere sub poena praedicta.

Quia etiam intelleximus, si partes ad concordiam venerint antequam sententia proferatur, eosdem advocatos et procuratores voluisse patrocinia, ac si lata fuisset sententia: ideo, huic pravo abusui occurrentes, determinamus in hoc servandum esse quod diximus supra in auditore et notario seu cancellario curiae civilis.

Pariter tollendum est quod a multis auditum est, scilicet eosdem advocatos et procuratores voluisse salaria, si summarie et sine processu et absque tela iudiciaria aliqua causa expediebatur per maiorem superiorem: ideo, quia modicus eis sit labor, mandamus illos nisi prout in executivis dictum est supra de auditore et notario civili consequi posse.

Datum Romae apud Sanctum Marcum, sub annulo Piscatoris, die xix septembris MDLXXXVII, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 19 sept. 1587, pontif. anno III.

#### CIV.

Prohibitio extrahendi aut quoquo modo amovendi libros et alia existentia in bibliothecis fratrum Minorum de Observantia Ordinis S. Francisci; et ordinationes quibus eadem conservari debeant 1

#### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Cum, sicut accepimus, nonnulli, parum 1 Alia de hoc Ordine inspice in constit. xxvII constitutionis.

Causa huius attendentes procedere via quae ducit ad salutem, sub variis respectibus ausi fuerunt et in dies audent, contra formam litterarum felicis recordationis Pii Papae V, praedecessoris nostri, in forma brevis, sub datum Romae, quarta novembris, millesimo quingentesimo sexagesimo octavo, pontificatus sui anno quarto, asportare libros, quinterna, folia et res existentes in bibliothecis monasteriorum seu domorum fratrum S. Francisci de Observantia.

mnibus amotio

§ 1. Idcirco, volentes plenius providere Prohibeturo- praedictis, tenore praesentium, motu promnibus amoulo prio ac ex certa scientia nostra et de abliothecis Ordi- postolicae potestatis plenitudine, in virtute sanctae obedientiae, ac sub excommunicationis latae sententiae poena, ipso facto, sine alia declaratione, per contravenientem in singulis casibus infrascriptis incurrenda, a qua nisi a Romano Pontifice, praeterquam in mortis articulo, possit absolvi, et nisi in primis satisfacto omni damno dictarum bibliothecarum, mandamús omnibus ministro ac commissario generalibus, ministris, provincialibus, commissariis, guardianis ceterisque fratribus, quocumque nomine nuncupatis, dicti Ordinis, aliisque omnibus et singulis personis ecclesiasticis, saecularibus et regularibus, cuiusvis status, ordinis, conditionis, etiamsi pontificali dignitate praefulgeant, vel alias hic specifice nominandi fuissent, praesentibus et futuris, ne, sub quovis praetextu, causa et ratione (etiam quibus dici posset, si nobis expressa fuissent vel de his cogitavissemus, non sic ordinavissemus), audeant seu præsumant, neque aliquis eorum audeat seu praesumat, per se vel alium seu alios, nec pro minimo quidem temporis spatio, dictos libros, quinterna, folia nec res de dictis bibliothecis nunc et quandocumque existentes de dictis bibliothecis amovere, asportare, tollere, seu amoveri, asportari aut tolli facere vel consulere, neque ver-

l bo vel facto, in aliquo ex praedictis, alicui auxilium aut opem praestare. Quinimmo quilibet ex praedictis teneatur quicquid in praedictis audiverit aut sciverit factum vel fieri tentatum in praeiudicium dictorum fratrum eorumque bibliothecarum, notificare guardiano, et, in eius absentia, vicario domus seu monasterii, in cuius bibliotheca aliquid ex praedictis contigerit. Qui guardianus et vicarius teneatur, iuxta omne eorum suorumque superiorum et aliorum quorumcumque posse, quorum auxilio indiguerint, quod per quoscumque praestari eis mandamus, curare cum effectu omnia restitui in pristinum, et satisfieri omni damno successo in dicta bibliotheca per culpabiles in praedictis.

tela et securitate praedictorum, mandamus servandi. sub eisdem poenis, necnon privationis vocis activae et passivae, 'inhabilitatisque perpetuae ad quaelibet officia dictae Religionis umquam obtinenda et exercenda, omnibus et singulis dictorum monasteriorum guardianis quandocumque electis, ne, sub quovis praetextu, causa et ratione hic alias necessario exprimendis, audeant assumere officia guardianatus, neque in eo verbo seu facto se ingerere, nisi prius in praesentia discretorum loci seu monasterii, in quo fuerit aliqua bibliotheca, cum fuerit plenum et perfectum inventarium omnium et singulorum librorum, quinternorum et foliorum, anni et loci impressionis, coperturaeque praedictorum ac alterius cuiusvis certioris et magis specialis specificationis dictorum librorum, quinternorum, foliorum et rerum; quod inventarium completum debeat subscribi a dicto guardiano et discretis, dictique inventarii exemplar ad verbum cum similibus subscriptionibus transcribi in uno libro ad hunc solum effectum tantum et

perpetuo conservato in capsula vel loco,

in quo solent deponi sub clavibus eleemo-

§ 2. Et nihilominus, pro potiori cau- Traditur for-

synae pro tempore dictis domui, monasterio ac fratribus factae. Qui libri, quinterna, folia resque quaelibet praedictae debeant per simile inventarium et inventaria, ut supra scribenda et subscribenda a dictis guardiano et discretis, et in dicto actu consignationis cum veteribus proxime praecedentibus et aliis, quibus opus erit, ratiocinata et collata, per guardianum iam officium complentem, seu a dicto officio guardianatus seu commissariatus discedentem, consignari eius in officio successori, et ab eodem successore in praesentia supradictorum subscribi; sicque perpetuo ab omni guardiano seu eius vicesgerente, antequam assumat munus dicti guardianatus, vel in eo verbo seu facto se intromittat, quae inventaria pariter fiant formis et modis supradictis, renoventur a guardianis existentibus in officio tempore datae praesentium. Quod inventarium quilibet minister provincialis et dictae provinciae commissarius teneatur singulis annis sui officii in praesentia dicti guardiani et discretorum eius domus et monasterii, revidere, et quod aut additum fuerit aut ex dictis bibliothecis asportatum fuerit, facere addere dictis inventariis ac in dictas bibliothecas reportare, dictisque additionibus et inventariis una cum praedictis guardiano et discretis se subscribere.

Puniuntur concomplices.

- § 3. Quod si singula praedicta, ut supra ordinata, facta non fuerint, volumus et runiuntur con-travenientes et decernimus ultra praedictas poenas dictum guardianum, ministrum et commissarium statim, sine aliqua declaratione, intelligi privatos, prout privamus 1 ex tunc semper, officio guardianatus, ministratus aut commissariatus, quod tunc gerit, neminemque de cetero ei obedire volumus; et eumdem sic ut supra in omnibus non obedientem declaramus inhabilem ad quaevis officia dicti Ordinis per ipsum umquam gerenda. Et nihilominus quili-
  - 1 Waddingus addit: ex nunc prout (R. T.).

bet ex praedictis ministris, commissariis, guardianis et fratribus nunc et pro tempore existentibus dicti Ordinis Minorum, asportans aliquid aut asportari faciens vel asportari consulens, aut opem aut auxilium, ante vel post vel in ipso actu asportandi, verbo seu facto praestans extra dictas bibliothecas contra formam praesentium, debeat ab eius immediate superiori incursuro, sine alia declaratione, statim dictas omnes poenas, si haec omnia debitae executioni non mandaverit, incarcerari, et in carceribus detineri per sex menses continuos; neque elapsis dictis sex mensibus possit de dictis carceribus liberari, nisi refectis omnibus damnis dictae bibliothecae, et omnibus restitutis in pristinum. Decernimusque praesentes quemlibet eorum concernentes arctare ad earum observationem in Italia post quatuor menses, extra vero Italiam post octo menses, in partibus vero Indiarum ac locorum de novo repertorum post biennium a data praesentium.

- § 4. Nec de subreptionis aut obreptio- subreptio alnis, nec etiam intentionis nostrae vel quo- legari prohibelibet alio defectu aut vitio, cogitato vel incogitato, redargui posse, nec contra has aliquid dici, nec ignorantiam aut illorum inobservantiam posse allegare, sed plenissime ad litteram observare, sublata aliter declarandi, interpretandi et iudicandi cuilibet, etiam S. R. E. cardinali et causarum Palatii Apostolici auditori. facultate et auctoritate; irritum et inane decernentes quidquid in contrarium factum fuerit.
- § 5. Non obstantibus praemissis ac Derogaturconconstitutionibus et ordinationibus apostolicis; ac monasteriorum, domorum. ecclesiarum et Ordinum praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, privilegiis et consuetudinibus, ceterisque contrariis quibuscumque, etiam

insa materia de-

samptum.

de quibus hic specialis mentio facienda

§ 6. Et quia difficile foret praesentes Transumpto- originales ubique, ubi opus esset, ostendi, volumus etiam transumptis etc.

> Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die in octobris millesimo quingentesimo octuagesimo septimo. pontificatus nostri anno III.

Dat. die 3 oct. 1587, pontif. anno III.

CV.

Confirmatio privilegiorum Ordinis fratrum Minorum Sancti Francisci de Observantia 1

### Sixtus papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Etsi Mendicantium Ordines et praeser-Exordium ab tim sacer Ordo fratrum Minorum de Observantia, qui sedulo ad vineam Domini Sabaoth Dei gratia Ordo ipse magnos probitatis et doctrinae ac animarum salutis fructus semper olim attulerit et quotidie afferre summa diligentia conatur, in eaque immensum exhibere non cessat famulatum, summo semper studio (etiam cum in minoribus essemus) amplexi fuimus; ad summum tamen apostolatus apicem (meritis licet imparibus), divina favente clementia, assumpti, dum id mente recolimus, facere non possumus quin eumdem Ordinem de Observantia propensiori charitate et paterno affectu amplectamur, ac exinde pro suis sanctis studiis honestisque laboribus; ac pro animarum salute ab Apostolica Sede (cuius continue pacem et dignitatem Ordo ipse de Observantia fortiter tutatus est) tam spiritualia quam temporalia subsidia ornamentaque acceperint et accipiant, quibus et sancta sua officia ac vitam suam regularem facilius atque expeditius exequi et transi-

1 Ex Regest. in Secret. Brev.

gere possint, et ceterae religiosae personae Ordinesque alii exemplo ipsorum promptiores alacrioresque ad sua officia persolvenda reddantur.

§ 1. Sane pro parte dilectorum filio- Romani Ponrum Francisci a Tholosa, ministri gene- huic Ordini conralis, et Thomae de Massa, commissarii cessa privilegia confirmarunt. generalis Cismontanae familiae praedicti Ordinis de Observantia nobis nuper expositum fuit quod cum ex ipsius Sedis provisione ac benigna dignatione provenire dignoscatur ut Romanus Pontifex quandoque praedecessorum suorum Romanorum Pontificum gesta innovet, ac apostolica auctoritate innovata et restaurata muniat et fulciat et in pristinum statum reponat ac reducat, necnon propterea nonnulli Romani Pontifices praedecessores nostri nonnullas gratias, concessiones, indulgentias, peccatorum remissiones, absolutiones, etiam plenarias, libertates, praerogativas, favores, immunitates, exemptiones, declarationes, facultates multaque alia privilegia et indulta tam praedictis fratrum Minorum, quam S. Clarae ac tertio de Poenitentia nuncupato Ordinibus, illorumque superioribus, fratribus, monialibus et sororibus ac utriusque sexus personis et monasteriis, domibus, ecclesiis et locis quibuscumque dictorum Ordinum nunc et pro tempore existentibus in genere vel in specie, etiam per modum communicationis sive extensionis privilegiorum aliis Ordinibus, eorumque domibus et ecclesiis et utriusque sexus personis Ordinum Mendicantium et non Mendicantium existentibus concessorum concesserunt, aut iam concessa confirmarunt et approbarunt, prout in singulis concessionibus, declarationibus et litteris eorumdem praedecessorum expeditis plenius dicitur contineri.

§ 2. Cum autem, sicut eadem exposi- Minister getio subiungebat, illa quae saepius apostoneralis et com-

An. C. 1587

postulant.

missarius gene- lica auctoritate praedicta munita existunt, ralls boc idem a Sixto concedi maiorem obtineant roboris firmitatem, pro parte eorumdem Francisci et Thomae nobis fuit humiliter supplicatum ut praedictis privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, favoribus, conservatoriis, declarationibus, facultatibus, dispensationibus, gratiis, concessionibus, indulgentiis et indultis pro illorum observantia, nostrae approbationis robur adiicere, aliasque in praemissis opportune providere de benignitate apostolica digna-

BULLARIUM ROMANUM

tifex.

§ 3. Nos igitur, qui omnium votis, prae-Praestat Pon- sertim illis, qui sub suavi Religionis iugo divinis laudibus et christianae religionis augmento incumbentium personarum tranquillitati et commoditati consulitur, libenter annuimus, eague favoribus proseguimur opportunis, huiusmodi supplicationibus inclinati, quaecumque praemissa ac omnia et singula alia privilegia, immunitates, exemptiones, libertates, praerogativas, favores, conservatorias, declarationes, facultates, dispensationes, gratias, concessiones, indulgentias et indulta spiritualia et temporalia, etiam per modum communicationis et extensionis inter se et cum aliis Ordinibus Mendicantibus et non Mendicantibus eiusdem fratrum Minorum regularis Observantiae et S. Clarae et de Poenitentia tertio Ordinibus, etiam in congregatione, sub trium votorum substantialium professione, et eorumdem superiorum Ordinis Minorum regularis Observantiae huiusmodi obedientia degentibus, ipsorumque superiorum fratribus, monialibus, sororibus, ac utriusque sexus etiam singularibus personis, necnon monasteriis, domibus, ecclesiis et locis quibuscumque in genere et in specie, etiam per solam signaturam, etiam vivae vocis oraculo, ut praefertur, aut alias per eosdem Romanos Pontifices praedecessores nostros

cumque forma et expressione verborum concessa, ac etiam iteratis vicibus approbata, necnon omnibus et singulis in eis forsan contentis clausulis, decretis et declarationibus quibuscumque, ac singulas desuper etiam pluribus vicibus confectas litteras, et in eis contenta et inde secuta quaecumque, illorum omnium tenores et formas, datas, effectus et decreta in illis apposita, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, et in his essent inserta, pro sufficienter expressis habentes, dicta auctoritate apostolica, tenore praesentium, ex certa scientia, in his omnibus, in quibus decretis concilii Tridentini non adversentur, approbamus et confirmamus ac innovamus, perpetuamque roboris firmitatem obtinere et firmiter observari.

§ 4. Necnon Ordinibus fratrum Mino- Et alia privirum regularis Observantiae et S. Clarae, legia Tertio Orac tertio de Poenitentia nuncupato, etiam tensia commuin congregatione sub obedientia fratrum Minorum de Observantia huiusmodi degentibus superioribus, fratribus, monialibus et tertiariis nuncupatis sororibus, personis, monasteriis, domibus, ecclesiis et locis praedictis, etiam per modum communicationis et extensionis huiusmodi, suffragari, illisque frui, uti et gaudere, quando et quoties opus fuerit, posse et debere, in iudicio et extra, ac etiam in foro coscientiae, in omnibus et per omnia, ac si specialiter et expresse eisdem fratrum Minorum ac S. Clarae, et tertio de Poenitentia Ordinibus per nos concessa fuissent, decernimus, supplentes omnes et singulos iuris et facti ac solemnitatum, etiam de iuris necessitate. aut alias quomodolibet requisitarum forsan omissarum, et alios quoscumque defectus, si qui forsan intervenerint in eisdem.

§ 5. Quocirca venerabilibus fratribus ac nos et Sedem praedictam, sub qua- | Calaguritanensi et Leodiensi episcopis, et

Executores dilecto filio causarum Curiae Camerae tutionis depu- Apostolicae generali auditori per easdem praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta quaecumque plenum eorum effectum sortiri, illisque omnes, quos concernunt, pacifice frui et gaudere, non permittentes quemquam desuper contra praesentium tenorem, sub quovis praetextu et causa, etiam defectu intentionis nostrae, per quoscumque quomodolibet indebite molestari; quinimo quidquid in contrarium attentari vel fieri continget, omnia semper in pristinum reponi; contradictores quoslibet et rebelles etiam per quoscumque, de quibus eis videbitur, censuras et poenas ecclesiasticas et alia opportuna iuris et facti remedia, appellatione quacumque postposita, compescendo, ac legitimis super his habendis servatis processibus, etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

cari praecipit.

- § 6. Sicque per quoscumque iudices Sieque indi- et commissarios, ac S. R. E. cardinales, necnon Sacri Palatii Apostolici causarum auditores, sublata eis quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere.
- § 7. Non obstantibus praemissis, ac Derogatio con- piae memoriae Bonifacii PP. VIII, etiam rariorum. praedecessoris nostri, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis praesentium vigore ad iudicium non trahatur; aliisque apostolicis constitutionibus, ac provincialibus et capitularibus statutis et consuetudinibus, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, etiam in forma brevis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac etiam nos

et Sedem praedictam, etiam motu proprio ac scientia et potestatis plenitudine similibus, ac cum quibusvis irritativis, annullativis, cassativis, etiam privilegiorum eorum revocativis, restrictivis, reservativis, exceptivis, restitutivis, declarativis, mentis attestativis ac derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacissimis et insolitis clausulis, quomodolibet, etiam pluries, concessis, confirmatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi, pro illorumsufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, etiam quod in eis caveatur expresse quod illis nullatenus, aut nonnisi sub certis modo et forma, derogari possit, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis et insertis habentes; motu, scientia et auctoritate similibus derogamus. Aut si aliquibus communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Verum, quia difficile foret etc. Datum Romae apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die III octob. MDLXXXVII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 3 oct. 1587, pontif. anno III.

Fides transumptis danda. CVI.

Approbatio congregationis fratrum Minorum Conventualium reformatorum S. Francisci, cum habitus designatione et privilegiorum communicatione 1.

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Apostolici muneris sollicitudo, divina dispensatione, nobis licet immerentibus, delegata, indesinenter requirit ut circa statum religiosarum personarum quarumlibet, illarum praesertim quae ex singulari devotionis fervore sub strictiori Religionis iugo gratum Deo famulatum praestare affectant et continuo insistunt, assidua mentis cogitatione invigilantes, ad ea, per quae regularis vitae institutum in melius dirigatur, ipsaeque personae religiosae in huiusmodi earum laudabili instituto, remoto quocumque perturbationis et molestiae obstaculo, quiete ac tranquillitatis amoenitate perseverare valeant, propensius intendamus, ac in his officii nostri partes libenter interponamus, prout undique, debite pensatis circumstantiis, conspicimus in Domino salubriter expedire.

§ 1. Sane exhibita nobis nuper pro Causse huius parte dilectorum filiorum fratrum Minoconcessionis. rum conventualium Reformatorum S. Francisci petitio continebat quod, annis iam pluribus retroactis, nonnulli Ordinem fratrum Minorum S. Francisci, iam tunc expresse professi, strictioris Religionis iugum subire, ac eiusdem S. Francisci Regulam institutumque pium ac sanctum exactius segui atque imitari, et sub illis magis gratum Deo famulatum exhibere peroptantes, coeperunt seipsos iuxta eamdem Regulam paulatim reformare, nonnullasque domos, conventus et

> 1 De toto autem Ordine Franciscano plene notavi in constit. LXVII Honorii III, Solet, tom. III, pag. 394.

loca in provincia Marchiae Anconitanae. in Hetruria, ac in Neapolitano et Siciliae regnis, in quibus ipsam' Regulam servare, et secundum illam vivere possent, acquisiverunt et acceptarunt. Licet autem in domibus et locis huiusmodi, sub obedientia protectoris et superiorum Ordinis fratrum Minorum Conventualium huiusmodi vivant, nec ideo ab aliquo potuissent nec possint vel debuissent aut debeant super sic reformato vivendi modo per quemquam molestari vel impediri; nihilominus in quibusdam locis, et potissimum in praedicto Siciliae regno, aliqui locorum ordinarii, sub praetextu quod haec fratrum Reformatorum congregatio nova ac nequaquam ab Apostolica Sede approbata existeret, permiserunt quidem ipsos fratres Reformatos ecclesias et loca fabricari facere et acquirere, sed postea eos illis de facto spoliarunt; alii verò in aliis locis eosdem super habitu ipsorum et seu aliis ac super aliis molestarunt et inquietarunt. Cum autem, sicut eadem petitio subiungebat, dicti fratres Reformati provide, et ne ipsos eorumque congregationem super praemissis contingat ulterius inquietari, utque praesens reformatio magis stabilita, non solum manuteneatur, sed incrementum accipiat, speciali nostro et Sedis praedictae privilegio, ut infra, dilectis filiis protectore et magistro generali dicti Ordinis in hoc etiam consentientibus, praefulciri desiderent, ac pro parte eorumdem fratrum Reformatorum nobis fuit humiliter supplicatum quatenus in praemissis opportune providere, ac eos in huiusmodi pio et laudabili proposito confovere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos igitur, qui personas devotas, praesertim vero eas quae, relicto mundo, Ordinis Christum secutae sunt, specialibus libenter prosequimur favoribus, eosdem fra-torum eorumtres Reformatos ac illorum singulos a nis.

quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, reformationem praedictam ubicumque locorum coeptam et introductam ac in dies introducendam, ac pro ea et illius felici et prospera directione facta, statuta et ordinationes, cum inde secutis quibuscumque, sicuti pie ac sancte sancita et ordinata sunt, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo confirmamus et approbamus, illaque omnia per quoscumque locorum ordinarios et alios, ad quos quomodolibet spectat et spectabit in futurum, inviolabiliter observari debere decernimus, omnesque et singulos tam iuris quam facti ac solemnitatum, etiam substantialium, defectus, siqui forsan quomodolibet intervenerint in eisdem aut eorum aliquo, de plenitudine apostolicae potestatis, supplemus.

stant.

§ 3. Et nihilominus eisdem fratribus Reformati sub Reformatis, quod nunc ac deinceps in tectoris gene- perpetuum ipsi ac eorum congregatio, ralis procurato- tam in praedictis quam quibusvis aliis viocialium exi- regnis et mundi partibus, fratres Minores Conventuales Reformati nuncupari et pro talibus haberi et reputari, necnon seipsos ita ubilibet et in quibusvis actibus publicis et privatis vocare et inscribere, et secundum veram beati Francisci Regulam, apostolico more in communi, sub dilectorum filiorum nunc et pro tempore existentium dicti Ordinis fratrum Minorum Conventualium protectorum et magistrorum ac procuratorum generalium et ministrorum provincialium vivere, exceptis dumtaxat domibus et conventibus urbis et civitatis Neapolitanae, quae sub lomnibus et singulis privilegiis, immuni-

obedientia ministri, et in eius absentia, procuratoris generalis Ordinis, ut par est, degere et subesse tantum intelligantur.

§ 4. Custodesque provinciae in eis re- custodis prosidere debeant, etiamsi aliqui eremiti-vinciae residencam, aliqui sub obedientia fratrum Minorum de Observantia nuncupatorum, alii vero tamquam Tertiarii aut alias aliam vitam duxerint, seque voto vitae quadragesimalis obligaverint, ac etiamsi postea aboliti fuerint; a quibus omnibus votis et professionibus, quatenus opus sit, eos et illorum singulos plenarie absolvimus et liberamus ac habilitamus, plenarieque absolutos et habilitatos esse decernimus.

§ 5. Ac quod quicumque ipsorum fra- Reformati in trum Reformatorum vocati, in quacum-ventualium inque provincia, capitulo seu congrega-tersint, faciant-que congregatione provinciali dicti Ordinis fratrum tionis voca-Conventualium intersint, in quo particularis fiat congregatio diversorum vocalium Reformatorum, et in ea praesidens ipsius capituli existat ac praesideat, ibidemque custodem Reformatum inter ipsos eligat.

§ 6. Cuius officium per annum tantum custodis offiduret, quique visitandi, corrigendi, in-cium et auctocarcerandi, puniendi, privandi, collocandi et deponendi sive dislocandi, necnon reformandi ac primas causas cognoscendi, sicut cognoscit provincialis, dummodo ab ipso provinciali non praeveniatur, et ab ipso eiusque decretis ac sententiis ad ipsum provincialem Conventualium refinquatur recursus et appellatio, qui vel quae numquam impediri queat, quoties opportunum fuerit, sed tantum in eos possit provincialis praedictus, quantum in Conventuales, de iure, more laudabilique consuetudine potest et debet.

§ 7. Et insuper eorumdem fratrum Re-Privilegiis, etc. formatorum quilibet, necnon quaecum- Conventualium, ipsi reformati que domus, ecclesiae et loca ipsorum potiuntur.

tatibus, exemptionibus, praerogativis, concessionibus, facultatibus, indultis, indulgentiis, stationibus ceterisque gratiis, tam temporalibus quam spiritualibus, quibus domus et ecclesiae dictorum fratrum conventualium, eorumque guardiani et fratres de iure, usu et consuetudine vel privilegio aut alias quomodolibet utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, pariformiter et sine differentia, dummodo contra puritatem Regulae eiusdem beati Francisci non sint, nec ei in aliquo derogent, sed conservationem et augmentum dictae reformationis concernant, uti, frui, potiri et gaudere possint in quolibet actu.

putare possunt. ferant.

§ 8. Concedimus itidem ut in quolibet Syndicum pro eorum conventu seu domo syndicum, iuxta secularibus ne-goriis agendis ordinationem felicis recordationis Nicolai Reformati de-Papae III, praedecessoris nostri, super et habitum hie hoc factam, cui per provincialem, custodem ac guardianum loci, cum aliis fratribus, negocia saecularia domus seu conventus, ac computa rationum revidenda, expensae faciendae, provisiones necessariae pro alimentis et vestimentis, et constructiones, reparationes conventuum, ne commutent habitum, etiam quantumvis rudem vilium pannorum, sive novum sive veterem, ac de saccis, etiam repetiatum et resarcitum, non enim habitus exquisitus in qualitate vel quantitate decet fratrem Reformatum, coloris terrei seu cineritii, ac caputium seu scapularium in capite rotundum et a tunica divisum gestare ac ubilibet deferre, nudisque pedibus aut suppositis solis, sive, ut vocant, sandaliis, incedere libere et licite valeant, ac etiam debeant.

§ 9. Necnon quod ab ordinariis loco-Super con- rum quorumcumque regnorum et mundi ventibus rece-ptis et recipi- partium, in quibus pro tempore domus endis dictique seu conventus et loca habuerint, ac inallisque troducti fuerint, aut etiam quibuscum-

que aliis personis, superioribus et prae- praemissis molatis, cuiuscumque status, gradus, ordinis lestari nequeet conditionis existentibus, in hac super tam iam fabricatis ac receptis, quam deinceps quandocumque et ubicumque, de ordinariorum locorum licentia, fabricandis, recipiendis et acceptandis, per eos ac eis oblatis et donatis domibus, conventibus, ecclesiis ac locis, illorumque usu, habitatione ac retentione liberis, quietis et pacificis (dummodo tamen de licentia expressa ministri generalis pro tempore existentis dictorum fratrum Conventualium, ac capitulo provinciali sic determinante) domos et loca huiusmodi receperint et acceptaverint, habitusque delatione et aliis praemissis quovis modo aut quaesito colore, publice vel occulte, directe vel indirecte, ullatenus umquam molestari, perturbari vel inquietari.

§ 10. Neque item ipsi fratres Reformati aliquos alios fratres alterius cuius- ventuales de ecumque Ordinis Sancti Francisci de Ob-licentia, alios servantia, ac Cappucinorum, aut aliorum vero nequa-Ordinum, iuxta litteras felicis recordatio- iuxta const. Pii nis Pii Papae V, etiam praedecessoris nostri, in forma brevis, sub die prima decembris millesimi quingentesimi sexagesimi noni, pontificatus sui anno quarto, emanatas, sed tantum Conventuales, et cum expressa ad hoc habita ministri generalis ipsorum Conventualium licentia, recipere, minusque sic inter Reformatos ex Conventualibus recepti, professionem alio tempore, vel anticipato vel non completo anno, vel ante annum sextumdecimum, vel datis vel intimatis terminis professionis faciendae, et hoc etiam in publica ecclesia, capitulo vel refectorio, prout ipsi Conventuales emittunt, ac nonnisi iuxta veram et puram Regulam beati Francisci praedictam emittere, neque postquam ad Reformatos ex Conventualibus sic transiverint, ad dictos Conventuales inde reverti; quin etiam praedicti fratres

Reformati ex saecularibus nullos, nisi qui bonae vitae et famae, priusquam in ipsa congregatione Reformatorum recipiantur, probati fuerint, ac habita prius a provinciali dictorum fratrum Conventualium licentia, quam nec guardiani, custodes vel commissarii quicumque dare possint, in fratres Reformatos recipere queant.

tualibus ad pronec alies probere possint.

§ 11. Demum quod ipsi fratres Refor-Com Conven- mati et eorum congregatio, dictis fratricossiones ince- bus Conventualibus ac cum illis ita uniti dant, ab illis-que se num- sint et esse censeantur, ut nullo umquam quam separare, tempore liceat illis alios protectores getectores, vel nerales vel provinciales quam dictorum provine. quam conventualium habere, nec in processionibus et aliis actibus aliam quam Conventualium crucem segui vel deferre, nisi forte ipsi fratres Reformati in aliquo loco fuerint, in quo non adsunt Conventuales, quo casu iidem Reformati per seipsos ire ac incedere, sub excommunicationis poena, sese a conventualibus umquam separare aut segregare ullo modo ullove tempore valeant.

saffragatur.

§ 12. Praesentes quoque et desuper Hace consti- conficiendae litterae toti et soli congresia sub Conven- gationi Reformatorum, sub obedientia tualium o'edi- Conventualium in omnibus provinciis vibus solummodo ventium, suffragentur ac concessae intelligantur, illaeque per quoscumque uniformiter, etiamsi aliqui hactenus in quacumque provincia privilegium aliquod aut facultatem particularem a nobis et aliis Romanis Pontificibus praedecessoribus nostris quomodolibet impetrarint, observari debeant, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo, concedimus et indulgemus.

§ 13. Ac etiam statuimus et ordinamus Clausulae easdem praesentes litteras nullo umquam praeservativae, tempore de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis vel quovis alio defectu notari vel impugnari, aut alias quomodolibet infringi vel retra-

Bull. Rom. Vol. VIII.

ctari nullatenus umquam posse, sed illas semper et perpetuo validas et efficaces existere, suosque effectus sortiri debere. Neque sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus, per quascumque litteras vel constitutiones apostolicas seu Cancellariae Apostolicae regulas, etiam per nos et successores nostros praedictos, etiam motu proprio et ex certa scientia ac de praedictae potestatis plenitudine ac consistorialiter, necnon sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis clausulis pro tempore factis, comprehendi, sed semper ab illis exceptas, necnon quoties illas revocari vel limitari aut suspendi seu eis derogari contigerit, toties in pristinum statum, etiam sub data priori, restitutas et plenarie reintegratas et de novo concessas esse et censeri.

§ 14. Sicque etiam per quoscumque Decretum iriudices, commissarios et delegatos, ac causarum Palatii Apostolici auditores et S.R.E. cardinales, necnon quosvis alios ecclesiarum praelatos ac iudices, tam ecclesiasticos quam saeculares, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; et si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane decernimus et declaramus.

et ordinationibus apostolicis, necnon statutis, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis, etiam motu

simili ac alias quomodolibet concessis,

§ 15. Non obstantibus constitutionibus Clausulae de

approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiani si de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda ad hoc servanda foret, illorum tenores, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in eis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Volumus autem quod praesentium copiis sive transumptis, etiam impressis, et manu alicuius superioris dictorum fratrum Reformatorum subscriptis, plenaria ubique fides adhibentur, in iudicio et extra, ac si originaliter exhiberentur.

Sanctio poe-

§ 16. Nulli ergo omnino hominum,

Datum Romae and Sanctum Marcum. anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, idibus octobris, pontificatus nostri anno tertio.

Dat. die 15 octob. 1587, pontif. an. III.

#### CVII.

Quod tam professores Ordinis S. Hieronymi oppidi de Escurial nullius diveccsis, provinciae Toletanae quametiam saeculares, clerici ac laici, qui in collegio eorumdem fratrum theologiae et philosophiae operam dederint, postquam cursus studiorum perfecerint, et de hoc fidem obtinucrint, possint recipi et admitti ad quoscumque gradus magisterii et doctoratus in quacumque Universitate Studiorum generalium in regnis Hispaniae.

#### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Dum suaves atque uberes fructus quos in agro Domini viri litterarum maxime

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

sacrarum et philosophiae scientia praediti assidue producunt, animo contemplamur. in eam curam libenter incumbimus, ut in quibuscumque christiani orbis partibus, praesertim vero sub religiosorum disciplina ii, qui in huiusmodi studiis progressus faciunt, congruis honoribus et privilegiis decorentur.

- § 1. Exponi siquidem nobis curavit Causas concecarissimus in Christo filius noster Philippus Hispaniarum rex catholicus, quod in collegio fratrum Ordinis S. Hieronymi iuxta monasterium S. Laurentii el Real nuncupati eiusdem Ordinis, prope et extra muros oppidi de Escurial nullius dioecesis provinciae Toletanae ab ipso rege fundato et dotato, ita, iuvante Domino, vigent et florent in dies magis bonarum artium et praesertim philosophiae et theologiae studio, atque ea diligentia et assiduitate multi eximia doctrina et singulari eruditione praestantissimi viri, non secus atque Universitatum Studiorum generalium publici lectores easdem facultates profitentur, ut iam non solum fratres dicti Ordinis, sed aliarum etiam quarumcumque personarum frequens concursus ad capessendas praedictas disciplinas eo libenter accedant. Quare idem rex, monasterii et collegii praedictorum fundator et patronus, nobis humiliter supplicavit ut studiosis, qui illuc confluunt, ne post absolutos inibi studiorum cursus et labores debitis et consuetis honoribus et praerogativis defraudati remaneant, opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.
- § 2. Nos itaque, eiusdem regis preci- Concessio pribus inclinati, universis et singulis, tam vilogii, de qua dicti Ordinis professoribus quam etiam saecularibus, clericis vel laicis, qui in praedicto collegio huiusmodi facultatibus operam dederint, earumque professores audierint, si et postquam more solito cursus studiorum perfecerint, et de hoc fidem

obtinuerint, quod in quacumque Universitate Studiorum generalium in regnis Hispaniarum consistentium gradibus baccalaureatus, licentiaturae, magisterii seu doctoratus, tam artium quam theologiae, prout eorum quisque, perfecto cursu, ac praevio consueto examine, idoneus repertus fuerit, perinde ac si eosdem studiorum cursus actu in ipsa Universitate absolvissent, et in matricula scholasticorum eius Universitatis descripti fuissent, insigniri, et ad huiusmodi gradus recipi et admitti; et postquam graduati fuerint, omnibus et quibuscumque privilegiis, indultis, immunitatibus, præeminentiis, praerogativis, antelationibus, honoribus, insignibus, facultatibus et gratiis, quibus alii graduati, qui in ea Universitate studuerunt, de iure, consuetudine vel alias utuntur, potiuntur et gaudent, sive uti, potiri et gaudere quomodolibet poterunt in futurum, non solum ad eorum instar, sed pariformiter et aeque principaliter, ac sine ulla prorsus distinctione aut differentia, in omnibus et per omnia uti, potici et gaudere libere et licite valeant, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo concedimus et indulgemus.

dinarli- data executione.

§ 3. Mandamus vero cunctis et singu-Locorum Or- lis locorum ordinariis, necnon quibusvis commissio pro dictarum Universitatum rectoribus, superioribus et personis, ceterisque, ad quos spectat, ut dictas personas saeculares vel Regulares, quae sub disciplina professorum collegii praedicti debito tempore, et ut moris est, in praedictis facultatibus respective operam dederint, quique, ut praesertur, idonei reperti suerint, ad gradus praedictos, sine ulla controversia, recipiant et admittant, recipique et admitti et illis insigniri, ac praesentibus litteris et in eis contentis omnibus superius expressis pacifice frui et gaudere faciant.

§ 4. Decernentes sic per quoscumque iudices, quavis auctoritate fungentes, etiam Sacri Palatii Apostolici causarum auditores, seu S.R.E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Derogationes.

An. C 1587

Clausulae ir-

§ 5. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, necnon quarumcumque Universitatum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, privilegiis quoque indultis et litteris apostolicis eisdem Universitatibus, earumque scholasticis graduatis, doctoribus et professoribus quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, illis alias in suo robore permansuris, hac vice et ad effectum praesentium dumtaxat derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die xxxi octobris MDLXXXVII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 31 octobr. 1587, pontif. anno m.

#### CVIII.

De decies alteris centenis millibus nummum aureorum in Arce Sancti Angeli sepositis, nullo umquam tempore, nisi in praescriptis casibus, certaque desuper servata forma, depromendis 1.

# Sixtus episcopus, servus servorum Del, ad perpetuam rei memoriam.

Anno superiore decies centena millia 1 Alia centena millia hic idem Pontifex pro S. R. E. praesidio in primo anno sui pontificatus collegit, et in eadem arce reposuit, indeque promi vetuit, ut supra in eius const. xLIII, Ad clavum, pag. 693.

hic indicata,

Hic Pontifex nummum aureorum in Pontificia Sancti I anno primo re-posuit in arce Angeli arce et certo sanctiori aerario re-S. Angeli cen- posuimus et collocavimus, ac de illis in constitutione asservandis, ac numquam, nisi certis praescriptis casibus, promendis et erogandis, constitutionem perpetuo valituram edidimus, cuius tenor infra descriptus est 1

isdem prohibitentis,

§ 1. Verum, cum ob culpas peccata-Et deinde a- que nostra multiplicia, quibus divinam lia centena mil- Maiestatem in dies magis ad iracundiam erodo in eadem provocamus, usque eo necessitates supereponit, came-rius enarratae multiplicentur, periculationibus legibus que gregi Dominico impendentia adauot conditioni- geantur, ut illis nec dum prioris pecuniae stitutione con- collectione satis provisum esse videatur; nos, quamvis in omnibus difficultatibus curisque nostris in Dei omnipotentis auxilio spem nostram fixam habeamus, ad illiusque opem (qui nisi custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam) ex intimo cordis affectu confugiamus, tamen ab eo ipso pastorum principe Christo frequenter admoniti, ut pro ovibus nostrae fidei creditis, earumque salute et utilitate, modis omnibus vigilemus, facere non possumus, pro nostro pastorali munere in hac quoque parte obeundo, quin humanis etiam consiliis ac viribus (ut pro eo ac nobis ab eodem clementissimo Domino elargitum est) ad tot mala periculaque propulsanda, nova quotidie præsidia comparemus. Quamobrem alia decies centena millia aureorum nummum, non ad nostra aut cuiusque nostrorum privata commoda, sed ad publicum bonum, ad S.R.E., cui Deo auctore praesidemus, defensionem, ad fidei catholicae conservationem ac propagationem, nostra sedulitate ac frugalitate collegimus, quae eadem in arce, ut priora altera decies centenamillia, reponi, asservari, nec inde amoveri erogarive, nisi in supradictis expressis necessitatibus, eodem plane modo volumus. Motu proprio igitur et

1 Omittitur tenor quia habetur supra pag. 693.

ex certa nostra scientia, ac habita super hoc cum venerabilibus fratribus nostris S.R.E. cardinalibus in consisterio nostro secreto matura deliberatione, de eorum consilio et unanimi consensu, hac praesenti nostra perpetuo valitura constitutione, dicta alia decies centena millia aureorum nummum in eadem arce nostra Pontificia Sancti Angeli et sanctiori aerario nunc recondimus, reponimus et collocamus, ac Christo Domino nostro. Beatae Mariae semper Virgini, et sanctis apostolis Petro et Paulo offerimus et dicamus, iisdem omnino legibus et conditionibus, quae in nostra superius descripta constitutione praescriptae et praefinitae sunt.

§ 2. Declarantes nostrae voluntatis ceptis declamentisque esse ut quod in ipsa constitu- rat comprehentione de recuperatione Terrae Sanctae et caperationiere. generali expeditione contra Turcas di-patorum, et ctum fuit, idem etiam locum obtineat, tra S. R. E. hoquoad utramque Deo dicatam pecuniae stes. summam, in recuperatione regnorum a quibuscumque catholicae Romanæ Ecclesiae hostibus occupatorum, et in expeditione, quam contra eosdem decerni ac fieri contigerit.

§ 3. Ubi vero in praescriptis casibus Formamque pecuniarum aliquid sumi necessitas po- ctis casibus destulaverit, volumus ut de tota summa, promondi detam superiori anno quam etiam nunc re- vari praecipit. posita, hoc prorsus et non alio modo pecuniae sumantur et erogentur; nimirum, ut in consistorio secreto praescriptarum necessitatum qualitate ac rerum et temporum ratione diligenter perpensa, atque ita cogente, non duarum ex tribus partibus cardinalium, sicuti in priori constitutione nostra sancitum erat, sed trium saltem ex quatuor partibus cardinalium. qui consistorio interfuerint, consensu, decreto et subscriptione adhibitis, ex binis decies centenis millibus aureorum nummum a nobis repositis, non ultra

In casibus ar-

anorum occu-

An. C. 1587

quartam partem, idest, non ultra quingenta millia nummum promi liceat, et ea quidem quingentorum millium summa, non tota simul, sed paulatim moderate et successive depromatur, per certas portiones, quae in eodem consistorio, in quo de tota re deliberabitur, a tribus partibus cardinalium, ut dictum est, omnibus diligenter examinatis, decretae et praefinitae fuerint. Quod si ipsis quingentis millibus erogatis et consumptis. praescripti casus et necessitates novam impensam requisierint, tunc iterum proposita et adhibita in consistorio consultatione, si consensus, decretum et subscriptio trium ex quatuor partibus cardinalium, ut supra dictum est, accesserint, aliam summam, non tamen quingenta millia aureorum excedentem, illamque pariter non statim totam, sed moderatione ea servata, eoque, quem diximus, modo limitatam et praefinitam sumi posse permittimus.

mam reponituhet.

§ 4. Ceterum statuimus, prout alia no-Et quampri- stra constitutione ordinatum est, ut partes et portiones pecuniae supradictae, quae in aliquo ex praemissis casibus sumptae fuerint, cum eius impensae faciendae ratio cessaverit, omnino in aerarium, unde depromptae fuerunt, integre restitui ac reponi primo quoque tempore debeant.

§ 5. Has autem Deo dicatas pecunias,

- Praedictaque nullo umquam tempore, nisi aliqua ex iis vovet, et sicut quas diximus, necessitas urgeat et requiinfrascripti car rat, neque in totum neque ex aliqua parte idem amoveri, erogarive quovis modo a nobis ta ab aliis car- posse volumus, eamque amovendi et erotempore pro- gandi potestatem et facultatem a nobis mitti decernit. ipsis abdicamus. Idque successores nostros Romanos Pontifices, proposito sibi tremendo iudicio, in quo summo patrifamilias de administrata villicatione exquisita reddetur ratio, eodem plane modo facturos esse confidimus et speramus. Tan-

demque Deo per praesentes oblatam pecuniam, una cum illa priori, nos integram, ut dictum est, conservaturos esse; ac perinde omnino, ac res et bona Ecclesiae immobilia nos habituros promittimus, iuramus et vovemus, et sicuti omnes cardinales praesentes et infrascripti voverunt, promiserunt ac iurarunt, ita per alios cardinales nunc et pro tempore existentes, ac per successores nostros, quando et quoties superius ordinatum fuit, et iuxta formam nunc traditam, iurāri, promitti ac voveri debere decernimus.

- § 6. Denique cetera omnia et sin- Colera omnia gula in eadem constitutione suprascripta stitutione conquomodolibet expressa, constituta et de- tenta de nevo creta, etiam in hac pecunia a nobis, ut praefertur, nunc collata et recondita, et quo ad praesentes nostras litteras, in omnibus et per omnia, penitus, omnino et inviolabiliter observari et locum habere volumus, praecipimus et mandamus.
- § 7. Si quis autem fortasse nostrorum successorum, id quod minime credimus, Successoribus in aliquo conhuic nostrae constitutioni omnino aut ali- travenientib.inqua ex parte derogare aut contra sta-dicat post eotuere voluerit, aut depromptam pecuniam, cere sucressout supra sancitum est, in idem aerarium ribus agereconnon restituerit, admonemus, post dero-contravenientis gantis aut contra statuentis contraque fa- dinales consencientis obitum, liberum esse successori- tientes et eobus, ea derogatione et quibusvis aliis, ut hic, et in d. quae contra statuta sunt, non obstantibus, const. XLIII in pro pecunia contra huius constitutionis praescriptum sumpta ac deprompta, recuperanda, tam adversus Pontificis derogantis et contrafacientis posteros seu coniunctos omnes, quam adversus cardinales idem consentientes aut quoscumque eorum haeredes, quibus ab ipso Pontifice aut cardinalibus bona quovis titulo vel quavis ratione obvenerint, agere, et possessionem bonorum, quae ad ipsos
- 1 Adverte quod hic est aliquid immutatum a prima const.

rum haeredes,

nalis.

posteros pervenerint, adipisci retinerique, donec quicquid pecuniae depromptum est, id omne in aerarium referatur et restituatur, eaque ipsa bona, si quo modo, ut supra dictum est, a forma per nos constituta recedi contigerit, huiusmodi obligationi atque oneri obnoxia et addicta esse volumus; singulis, quae in nostris litteris adversari possent vel quoquo modo obesse, penitus remotis ac non obstantibus.

§ 8. Nulli ergo omnino hominum lisanetto poe- ceat hanc paginam nostrae reconditionis, repositionis, collocationis, oblationis, dicationis, declarationis, permissionis, statuti, voluntatum, abdicationis, promissionis, iuramenti, voti, decreti, praecepti, mandati et admonitionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimoseptimo, octavo idus novembris, pontificatus nostri anno III.

Papas subsr. + Ego Sixtus catholicae Ecclesiae episco-

Cardinalium + Ego Ant. card. Farnesius, vicecancelsubscript. larius, Episcopus Ostiensis.

- + Ego lac. card. Sabellus, episcopus Portuensis.
- + Ego Io. Antonius episcopus Tuscul. cardin. S. Georgii.
- + Ego Alphons. card. Gesualdus, episcopus Albanen.
- + Ego Inn. Avalus card. de Aragona, episcopus. Sabinensis.
- + Ego Marcus Ant. card. Columna, episcopus Praenestin.
- + Ego Marcus Siticus card. ab Altaemps tit. S. Mariae Transtyberim.

- + Ego Ptolomaeus card. Comensis, tituli S. Mariae de Populo.
- + Ego Prosper card. Santacrucius, tituli S. Clementis.
- + Ego Gabriel card. Paleottus, tit. S. Laurentii in Lucina.
- + Ego frater Michael Bonellus card. Alexandrinus, tituli S. Mariae super Miner-
- + Ego Ludovicus Mandrutius. card., tit. S. Anastasiae
- + Ego Nicolaus de Sens, tituli Sanctæ Pra-
- + Ego Iulius Antonius cardinalis Sanctae Severinae tituli Sancti Bartholomaei in
- + Ego Hieronymus card. Rusticucius, tituli S. Susannae.
- + Ego Ioannes Hieronymus cardinalis Alban., tituli Sancti Ioannis ante Portam Latinam.
- + Ego P. card. Deza, tit. S. Hieronymi Illyricorum.
- + Ego Ant. tit. Ss. Ioannis et Pauli cardin. Carafa.
- + Ego Ioannes Antonius cardinalis Ss. Quatuor.
- + Ego Ioannes Baptista card., tit. S. Marcelli.
- + Ego Franciscus card. de Joyeuse, tituli S. Sylvestri.
- + Ego Ant. Maria card. Salviatus, tit. S. Mariae de Pace.
- † Ego Augustinus card. de Verona, tituli S. Marci.
- + Ego Vincentius, tit. S. Mariae in Via card. Montis Regalis.
- + Ego Philippus card. Spinola, tit. S. Sabinae.
- + Ego Scipio card. Lancellottus, tit. S. Salvatoris in Lauro.
- + Ego Vincentius card. Gonzaga, tit. sancti Alexii.
- † Ego Henricus, tit. S. Pudentianae, card. Caietanus camerarius,

943

racoeli.

- augmentum pertinere dignoscuntur, libenter annuimus, eague favoribus prosequi-
- + Ego Federicus cardinalis Cornelius, tituli Sancti Stephani in Monte Coelio.

+ Ego Ioannes Baptista cardinalis Castruccius, tituli Sanctae Mariae in A-

- + Ego Dominicus, tit. S. Laurentii, card. Pinellus.
- + Ego Hippolytus card. Aldobrandinus, tituli Sancti Pancratii, maior poenitentiarius.
- + Ego Hieronymus, tit. S. Petri ad Vincula, card. de Ruvere.
- + Ego Franciscus Hieronymus cardinalis Ascul., tituli Sancti Thomae in Parione.
- + Ego Franciscus Constantius cardinalis Sarnanus, tituli Sancti Petri in Monte Aureo.
- + Ego Guillielmus Alanus, tituli Sancti Martini in Montibus, cardinalis Augustus.
- + Ego Alexander card. Montaltus, diaconus S. Eustachii.
- + Ego Hieronymus Matthaeius, Card. diaconus S. Mariae in Cosmedin.
- + Ego Benedictus S. Agathae diac. cardinalis Iustinianus.
- + Ego Ascanius Ss. Viti et Modesti et Crescentiae diaconus, cardinalis Colu-

Dat. die 6 novemb. 1587, pontif. anno 111.

#### CIX.

Indulgetur fratribus et monialibus Ordinis Beatae Mariae de Mercede Redemptionis captivorum, recitandi officium iuxta breviarum pro dicto Ordine a cardinalibus deputatis approbatum 1.

## Sixtus Papa V, ad futuram rei memoriam.

Piisregularium personarum votis, praesertim quae ad Divini cultus et devotionis

4 Ex Regest. in Secret. Brevium.

mur opportunis. § 1. Nuper siguidem cum pro parte Fratres haius dilecti filii magistri generalis Ordinis Beatae Mariae de Mercede Redemptionis nonnulla parti-Captivorum nobis expositum fuisset ipsum sibi petunt acac reliquos omnes eiusdem Ordinis fra-

tres, qui secundum usum et morem San-

ctae R. E. breviario Romano ex decreto

concilii Tridentini restituto, ac felicis

recordationis Pii Papae V, praedecesso-

ris nostri, iussu edito, in recitandis ho-

ris canonicis uti solent, pro eorum de-

votione valde cupere proprios quosdam

cularia officia

An. C. 4587

festos dies sui Ordinis et nonnullos alios ex vetusta et laudabili consuetudine propriis officiis celebrare, eaque ipsa officia, quae antiquitus instituta habent, ad ritum et normam breviarii praedicti accommodari: § 2. Nos, dilectis filiis nostris Iulio Antonio Sancti Bartholomaei in Insula San-cardinalibus ectae Severinae, et Vincentio, Sanctae Mariæ licit Pontifex. in Via, titulorum Montis Regalis nuncupatis presbyteris cardinalibus, vivae vocis

oraculo dedimus in mandatis ut officia

praedicta diligenter reviderent et exami-

narent.

§ 3. Qui, postmodum convocatis non- Revisores ea nullis aliis piis et eruditis viris, omni- ad dict. breviabus illorum partibus sigillatim perspectis darunt. et accurate recognitis, quaedam detraxerunt, alia emendarunt, nonnulla addiderunt, ac ritui Romani breviarii maxime consentanea redegerunt.

§ 4. Quare pro parte praedicti magistri Fratres Itaque generalis nobis fuit humiliter supplicatum mari; ut illa, sic correcta et emendata, auctoritate nostra comprobare, illorumque usum eis concedere de benignitate apostolica dignaremur:

§ 5. Nos, huiusmodi precibus inclinati, Approbat Sitam eidem magistro quam universis et singulis aliis fratribus et monialibus dicti

Kiordium.

Ordinis pro tempore existentibus, ut in quibusvis domibus et monasteriis, collegiis et locis eiusdem Ordinis, tam publice quam privatim, in choro et extra chorum, coniunctim vel divisim, diebus huiusmodi sic, ut praefertur, designatis, propriis officiis praedictis sic correctis et emendatis uti, illaque imprimi facere et divulgare; necnon secundum eorum tenorem horas canonicas diurnas et nocturnas recitare, et officia ipsa sic recitando obligationi plene satisfacere libere et licite valeant, ita ut eisdem diebus ad recitandum aliud officium iuxta Romani breviarii regulas vel antiquum praedicti Ordinis usum et morem minime teneantur, dummodo tamen modum et formam praescriptos in libello per dictos cardinales de mandato nostro reviso, correcto et emendato, cuius kalendarium inferius describi mandavimus, ad unguem observent, ac nihil penitus addant vel diminuant, plenam et liberam licentiam et facultatem, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 6. Non obstantibus dicti Pii praede-Contraria tol- cessoris super reformatione et approbatione breviarii Romani, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac in generalibus, provincialibus vel synodalibus conciliis editis, praedictique Ordinis, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, quodque huiusmodi dies festi in novissimo kalendario Romano descripti non sint, ceterisque contrariis quibuscumque.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die x novembris MDLXXXVII. pontificatus nostri anno III.

> Kalendarium festorum dierum et officiorum Ordinis B. Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum.

#### DECEMBER.

Die 18. Expectatio Beatae Mariae Virginis, duplex.

#### IANUARIUS.

Die 14. Sanctissimi Nominis Iesu, duplex.

Die 17. S. Antonii Abbatis, duplex cum octava.

Die 23. S. Ildefonsi episcopi et confessoris, duplex.

#### FEBRUARIUS.

Die 12. S. Eulaliae virg. et mart., duplex cum octava.

#### MARTIUS.

Die 20. S. Ioachim Patris B. M. Virginis, duplex.

Die 24. Sanctæ Gabrielis arcangeli, duplex.

#### APRILIS.

Die 25. Boni Latronis, duplex.

#### IULIUS.

Die 16. Triumphus Sanctae Crucis, duplex.

Die 18. Sanctae Margaritae V. et martyris duplex.

Die 25. Sancti Iacobi Apostoli praecipui Hispaniarum patroni, duplex cum octava.

#### AUGUSTUS.

Die 28. Sancti Augustini episcopi, confessoris et Ecclesiae doctoris, duplex cum octava.

# SEPTEMBER.

Die 18. Sanctis Raphaelis arcangeli, duplex.

## NOVEMBER.

Die 10. Passio Imaginis Domini nostri Iesu Christi, duplex.

Die 21. Praesentatio Beatae Mariae Virginis, duplex.

Dat. die 10 novemb. 1587, pontif. anno III.

CX.

Indulta et gratiae Congregationis monachorum Beatae Mariae Fulliensis, Ordinis Cisterciensis Sancti Benedicti strictioris observantiae 1

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Super specula militantis Ecclesiae, Domino disponente, qui cunctis imperat cuique omnia obediunt, quamquam sine nostris meritis, constituti, salutis operibus intenti, de his continua sollicitudine excogitamus, per quae nostrae propitiationis auxilio iis, qui monasticam vitam susceperunt, eamque reformant, salus proveniat. Et ut ad diversa loca eorum institutio et regularis disciplinae observantia propagetur, alia loca erigi et institui concedimus, prout regum et principum christianorum vota exposcunt, et nos conspicimus in Domino salubriter expedire.

riae Fulien. in bricam.

- § 1. Sane pro parte dilectorum filio-Hic Ponti- rum abbatis et conventus monasterii Beatex confirmavit strictiorem mo- tae Mariae de Fulliens, Cisterciensis Ornasticae vitae dinis, Riven. dioecesis, nobis nuper exnasterio S. Ma- hibita petitio continebat quod alias, poststitutam, ut in quam accepimus, in dicto monasterio in-Con. XLIV cit. stitutionem et disciplinam monasticam in longe meliorem formam restituerant, ipsique in laboribus, iciuniis, orationibus, carnis maceratione et mortificatione aliisque poenitentialibus operibus strictiorem aliis monachis dicti Ordinis Regulam Sancti Benedicti observabant; necnon ritus, mores, vitae normam et reformationem ad arctiorem regularis disciplinae observantiam in dicto monasterio introductam, reduxerant, nos ritus, mores, vitae normam et reformationem hu-
  - 1 Hic idem Pontifex istam congregationem primo approbavit ut sup. in const. XLIV, Religiosos, pag. 700.

Bull. Rom. Vol. VIII.

iusmodi, dummodo sacris canonibus et concilii Tridentini decretis, et Sancti Benedicti Regulae, auctoritate apostolica approbatae, contraria non essent, dicta auctoritate confirmavimus, prout in nostris desuper confectis litteris plenius continetur.

§ 2. Cum autem, divino inspirante Numine, iam centum et quadraginta mona-servantiam ad chi ipsam reformatam Regulam professi, universum Galmulti vero in eodem monasterio novitii tendi postulaexistant; carissimusque in Christo filius noster Henricus Francorum rex christianissimus, ac dilectus filius nobilis vir Henricus dux de Retz, aliique pii ac probi viri, gratum huius vitae odorem sentientes, hoc vetustum vivendi genus et laudabilem regularis disciplinae observantiam per universum Galliae regnum, illiusque loca et terras, spargi atque effundi summopere peroptent. Quia tamen (sicut eadem petitio subiungebat) istius arctioris Regulae approbatio citra praefatum monasterium nequaquam extenditur, prædicti abbas et conventus, piis praedictorum regis et ducis ac proborum virorum votis had in parte satisfacere non possunt, nisi nostra et Sedis Apostolicae licentia eis desuper suffragetur. Quare pro parte abbatis et conventus praedictorum nobis fuit humiliter supplicatum quatenus praedictae Religionis reformatae propagationi, ac alias in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 3. Nos igitur, eumdem abbatem et Quam idem conventus huiusmodi singulares personas concedit, cum a quibusvis excommunicationis, suspen-aedificandi mosionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis nasteria etiam absque licentia sententiis, censuris et poenis, a iure vel ordinariorum uab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, huius-

bique locorum.

modi supplicationibus inclinati, abbati et conventui praedictis, ut quoscumque ex monachis ipsam strictiorem Regulam professis, quos duxerint eligendos et deputandos, tam ad hoc per totum Galliae praedictum, quam alia regna et respublicas mundique partes universas, prout eis visum fuerit, mittere. Ipsique sic missi in regnis, rebuspublicis et dominiis prædictis, ac quibuscumque eorum civitatibus, terris atque locis, aliisque mundi partibus, quaecumque, tam virorum quam mulierum monasteria, prioratus, praeposituras et decanatus ac alia nuncupanda loca congregationis Fulliensis etiam nuncupandae, eiusdem Cisterciensis Ordinis, pro totidem abbatibus, abbatissis, prioribus, praepositis, decanis, conventibus et aliis superioribus et personis eiusdem congregationis, qui inibi divinis laudibus et obsequiis insistere, ac iuxta regularia congregationis sic reformatae instituta vivere debeant, fundare, erigere et instituere, ac etiam per alios eiusdem vel alterius cuiuscumque Ordinis fundata et erecta, ex eorum, ad quos spectat et spectabit, concessione, dioecesanorum locorum vel quorumvis aliorum licentia desuper minime requisita nec expectata.

recipiendi.

§ 4. Novitiosque in eis recipere et re-Novitiosque ceptos ac ipsa monasteria ingressos, probationis tempore completo, ad professionem solitam, per dictos monachos emitti solitam, admittere regularem, ac illud vitae genus regulariaque instituta, quae in primo dicto monasterio vigent et in futurum vigebunt, inibi introducere libere et licite possint et valeant, licentiam et omnimodam facultatem atque auctoritatem, dicta auctoritate, tenore praesentium, concedimus et impartimur.

§ 5. Necnon praedicto de Fulliens et Privilegia, quibusvis aliis dictae congregationis pro exemptiones et tempore erigendis et seu iam erectis mociensis Ordinis nasteriis, prioratibus, praeposituris, de-

canatibus et aliis nuncupandis locis, tam huic congrevirorum quam mulierum, illorumque su- gationi comperioribus, abbatibus, abbatissis, priori-que concodit. bus, praepositis, decanis, monacis, monialibus, novitiis et conversis aliisque quibuscumque personis utriusque sexus, in eis pro tempore existentibus, ut omnibus et singulis privilegiis, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus, praerogativis, concessionibus, facultatibus, indultis, indulgentiis, etiam plenariis, et peccatorum remissionibus, relaxationibus, ceterisque gratiis, tam spiritualibus quam temporalibus praedicto Ordini ac congregationibus sub illo institutis, eorumque monasteriis et locis pariter utriusque sexus per universum mundum constitutis et erectis, ac constituendis et erigendis, in genere vel in specie, etiam per solam signaturam et vivae vocis oraculo, ac per modum communicationis et extensionis, etiam motu proprio et ex certa scientia, et apostolicae potestatis plenitudine, vel alias quomodolibet, tam per nos quam quoscumque alios Romanos Pontifices, etiam praedecessores nostros, ac Sedem Apostolicam, sub quacumque forma et expressione verborum concessis ac concedendis quomodolibet in futurum, etiamsi talia sint et forent quae specialem ipsorum requirerent mentionem, uti, potiri et gaudere libere et licite, tam coniunctim quam divisim, valeant, non solum ad instar, sed aeque principaliter et pariformiter in omnibus et per omnia, perinde ac si illis et eorum cuilibet ab initio specialiter et expresse concessa extitissent, auctoritate et tenore praemissis, perpetuo indulgemus; ipsaque privilegia, indulgentias et gratias quibusvis aliis superioribus, abbatibus, prioribus, monasteriis, ecclesiis et locis piis, ac celebrandis capitulis et festivitatibus eiusdem Ordinis et singularum illius congregationum, ad monastenium et congregationem de Fulliens hu-

iusmodi, illorumque abbates, priores, monachos, abbatissas, moniales et alios superiores et personas, necnon ecclesias, monasteria, capitula celebranda, sanctorum festivitates et loca quaecumque et qualiacumque, ac ex superioribus et personis ad superiores et personas perpetuo extendimus, illisque communicamus, ac de novo concedimus, et eis desuper indulgemus.

hibet.

§ 6. Decernentes abbatem et conventus Et desuper huiusmodi singulares personas super praemolestari pre- missis a quoquam, quavis auctoritate fungente et dignitate praefulgente, molestari. impediri vel inquietari nullatenus posse, irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate. scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

movet.

§ 7. Non obstantibus praemissis, ac Contraria re- que enus opus sit, de indulgentiis ad inster non concedendis, et quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus; necnon monasteriorum et Ordinis praedictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis eisdem monasteriis et Ordini, illorumque superioribus et quibusvis aliis personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, irritantibus et aliis decretis, in genere vel in specie, etiam motu proprio et consistorialiter et alias in contrarium quomodolibet concessis, confirmatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, harum serie, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 8. Nulli ergo omnino hominum etc. Sanctio poe-Datum Romae apud Sanctum Marcum, nalis. anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, idibus novembris, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 13 nov. 1587, pontif. anno III.

#### CXI.

Confirmatio statutorum monasterii seu collegii Sancti Laurentii el Real provinciae Toletanae Ordinis Sancti Hieronymi 1.

# Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Ex debito pastoralis officii nobis a Prommium. Domino iniuncti, auctoritatem nostram libenter interponimus ut religiosa loca insignia dignis et idoneis superioribus gubernanda committantur, eorumque electiones, omni fraude et ambitione cessante, canonice et rite celebrentur, praesertim cum id a nobis catholicorum regum, a quibus huiusmodi loca pietatis causa fundata sunt, honestis votis enixe postuletur.

§ 1. Quare, ut celebre monasterium Philippus rex S. Laurentii el Real nuncupatum, Ordinis a se fundato se-S. Hieronymi, prope et extra muros op-quentia statuta pidi de Escurial, nullius dioecesis, a ca-vari. rissimo in Christo filio nostro Philippo Hispaniarum rege catholico pia et magnifica impensa fundatum, constructum et dotatum, et illi annexum collegium idonearum personarum regimini creditum, maiora quotidie in spiritualibus et temporalibus suscipiant incrementa, quique inibi Altissimo famulantur, religiose divinis obsequiis pacifice et quiete insistant, neque ullae factiones et contensiones aut ambitiones inter eos excitentur; idem Philippus rex fundator et patronus, habita

4 Ex Regest in Secret. Brevium.

super hoc matura consultatione, decrevit l circa electionem prioris et ceterorum officialium praedicti monasterii haec, quae inferius descripta sunt, capitula et ordinationes observanda esse.

facienda.

- § 2. Primum quidem quod electio Prioris electio prioris dicti monasterii in capitulo genenerali Ordinis rali eiusdem Ordinis, tertio quoque anno, celebrari solita, per generalem, priorem et octo diffinitores fieri debeat, eadem illa forma servata quae in eligendis prioribus novarum domorum dicti Ordinis servatur: intra ipsum vero monasterium S. Laurentii electionem prioris eius monasterii celebrari neguaguam liceat, ita ut monasterium praedictum quoad hoc de numero domorum novarum esse censeatur; et haec forma eligendi, neque etiam statutum totius Ordinis immutari, neque alterari quoquomodo valeat. § 3. Porro in electione prioris saltem
- A quibus sit consensus maioris partis novem suffrafacienda. giorum seu vocum praedictarum necessario requiratur; quod si diffinitorum numerus in posterum augebitur, eorum unusquisque in huiusmodi electione votum habeat, et semper majoris partis consensus attendatur. Si is, qui prioris munere in dicto monasterio functus fuerit.

non tamen se ipsum eligere.

§ 4. Quinimmo, nisi post intermissum Quocasu prae- alterum triennium a die finiti officii nuad alterum tri- merandum, iterum eligi in priorem non confirmari pos- possit, praeterquam si duarum saltem ex tribus partibus eligentium vota iterum eumdem eligerent; tunc enim ad alterum triennium, et sic ad sexennium in totum. ulterius vero nequaquam, prioris officium continuare possit.

sub fine sui officii in diffinitorum nume-

rum relatus erit, possit nihilominus vo-

cem in electione futuri prioris habere,

§ 5. Ubi autem aliquis non tamen prior. Quae cautelae servandae sed procurator aut frater dicti monasterii sint in tale e- Sancti Laurentii ex numero eorum, qui professionem inibi emiserunt, seu prior vel procurator alterius domus inter diffinitores deputatus erit, tunc in eius arbitrio et libera voluntate positum sit, utrum malit, uti suffragio et cum ceteris votum suum dare in electione prioris praedicti monasterii, vel non dare, sed tamen non possit se ipsum eligere, et quamvis huiusmodi persona in electione suo suffragio non utatur, nihilominus futurus prior saltem quinque vota ex octo reliquis habere debeat, eademque ratio votorum habeatur, si eligentium numerum, ut praefertur, augeri contigerit.

§ 6. Quoniam vero fratres in dicto mo- Prior aonnisi nasterio professi pleniorem notitiam ha- nasterii assubent omnium rerum ipsius monasterii et mendus. eorum quae pro bono illius regimine necessaria sunt, maiorem etiam gerunt ad ipsum monasterium devotionis et filialis benevolentiae affectum, et magis quodammodo obligati et devincti sunt ad referendam aliqua ex parte gratiam et ad ostendendum aliquod grati animi indicium erga idem monasterium, a quo tantum beneficium receperunt, quam alii qui in aliis domibus professionem emiserunt. His et aliis iustis de causis pro tempore futuris, prior dicti monasterii nonnisi ex numero fratrum, qui in eodem Sancti Laurentii monasterio professi erunt, eligi possit aut debeat, qui etiam de religionis zelo, litterarum scientia, vita exemplari et morum honestate sit maxime commendatus. cum et monasterium ipsum adeo insigne et primarium existat; ac praeter res ipsius monasterii, etiam collegium iuxta illud institutum ab eodem priore gubernetur.

§ 7. Si quis ex prioribus alicuius alterius domus in priorem praedicti mona-ius domus si fuerit electus, sterii eligetur, eius domus, cui præerit, regimen alteregimen sine ulla mora aut exceptione dimittere, et statim dicti monasterii Sancti Laurentii curam et officium prioris acceptare et exercere teneatur, nisi forsan totius Ordinis generalis prior existeret.

An. C. 1587

modi electioni dum.

§ 8. Ceterum, ut huiusmodi electio rec-Quae huius- tius celebretur, prior generalis et diffisint praemitten nitores, antequam ipsum priorem dicti da ad dignio-rem dignoscen-monasterii eligant, a visitatoribus generalibus, recepto iureiurando, diligenter inquirant, saepe informent, quinam sint inter fratres ipsius monasterii, qui, ut praefertur, qualificati prioris officio digni et ad illud idonei videantur, et num ex ipsa visitatione constet quempiam ipsorum ad huiusmodi officium inhabilem sive illius incapacem esse; facta electione iuxta formam supradictam, si electus in priorem capitulo generali praesens aderit, statim electio illi intimetur, ut electioni de persona sua facta consentiat, qui etiam invitus consensum praestare cogatur.

toribus.

§ 9. Dimisso autem capitulo generali, De confirma- ex numero eorum priorum seu procuratorum aliarum domorum, qui capitulo interfuerint, duo ab ipsis generali priore et diffinitoribus in confirmatores eligantur, qui debeant ad ipsum monasterium Sancti Laurentii personaliter accedere, atque inibi iuxta morem dicti Ordinis novum priorem confirmare et in possessionem inducere. Quod si electus prior in capitulo non aderit, nihilominus accedant confirmatores ad monasterium S. Laurentii praedictum, eumque citent ad comparendum personaliter et ad acceptándum munus prioris sibi iniunctum. Deinde vero ipsi confirmatores ad suas domos revertantur.

§ 10. Praeterea, si contingat priorem Quid agendum monasterii praedicti ante finitum trienre ante cele- nium sui officii ab humanis decedere, ne pituli genera interim monasterium cum magno detrimento prioris regimine destitutum remaneat, liceat in hunc eventum generali priori totius Ordinis in privato capitulo iuxta formam praedictam novum priorem dicti monasterii eligere, atque in demortui prioris locum et tempus substituere, cuius suffecti prioris officium usque ad l

proximum generale capitulum duret, et tunc statim eius potestas et auctoritas expiret, et officium vacet, novaque electio secundum modum praedictum celebretur. Sed si prior subrogatus praedictus non ultra annum hoc munere functus erit, in eoque officio bene et laudabiliter se gesserit, pro sequenti triennio denuo eligi possit, neque electio in privato capitulo facta ei noceat vel aliquod impedimentum praestet.

§ 11. Liceat eidem Philippo regi, ipsius Philippo regi monasterii fundatori et patrono, quamdiu priorem sibi vixerit, nominare, tam in generali quam benevisum dein privato capitulo praedictis, etiam aliquem alium fratrem eiusdem Ordinis non in dicto monasterio, sed alibi professum, vel aliquem, qui continuato sexennio officium prioris exercuerit, ipsi Philippo regi ob eius merita gratum et acceptum, qui, servata in reliquis forma superius descripta, etiam post continuatum sexennium nihilominus in priorem eligi valeat; post obitum autem dicti Philippi regis, conditiones supradictae perpetuo et inviolabiliter serventur.

- § 12. Postremo electio vicarii et pro- De electione curatorum principalium dicti monasterii que officialium. S. Laurentii, ac pro abbatia de Parazes illi annexa, et pro administratione librorum novi officii, ita fieri debeat ut prior eiusdem monasterii nominet duos antiquiores fratres, professos ipsius monasterii, et dicti duo antiquiores nominati, intra decem dies singulas personas, magis idoneas magisque sufficientes, ad ea ministeria eligant, et tamen postea sit in potestate prioris, pro suo arbitratu, personas electas acceptare vel reiicere, prout est in potestate cuiuscumque prioris aliarum domorum, vicarios sibi assignatos admittere vel repellere.
- § 13. Quae quidem capitula et ordinationes, ut perpetuis futuris temporibus Apost auctoritate confirmari inconcussa et inviolata permaneant, idem petit;

Philippus rex, monasterii praedicti fundator et patronus, nobis humiliter supplicavit ut, illis confirmationis apostolicae robur adiicere, aliasque opportune providere de benignitate apostolica dignaremur:

firmat Sixtus.

- § 14. Nos itaque, ipsius Philippi regis Ea itaque con- precibus inclinati, capitula et ordinationes, praedicta auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo approbamus et confirmamus, illaque praesentis scripti patrocinio communimus, necnon eis perpetuae et inviolabilis firmitatis robur adiicimus; ac praemissa omnia et singula prout supra expressa sunt, perpetuo firmiter et inviolabiliter observari debere volumus et mandamus, omnesque et quoscumque iuris et facti et solemnitatum, etiam substantialium, et in eis necessario requisitarum, defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus.
- § 15. Decernentes hanc formam elec-Prioris ele- tionis immutare aut alterare nemini licere, ctionem iuxta • Meri man- et quascumque electiones contra diffinitionem litterarum nostrarum praesentium pro tempore factas ac inde secuta quaecumque nullius roboris vel momenti esse.

tua firmitate.

§ 16. Necnon praesentes litteras de Clausulae pro subreptionis vel obreptionis aut nullitatis regarum perpe- vitio notari vel impugnari, aut ex eo quod de consensu dictorum superiorum et fratrum alias quam per simplicem praesentium narrativam illarumque exhibitionem non constet, in ius vel controversiam revocari, aut ad terminos iuris reduci non posse, neque illas sub quibusvis similium vel dissimilium statutorum et ordinationum generalibus vel specialibus revocationibus, suspensionibus, annullationibus aut derogationibus comprehendi, sed semper ab illis exceptas, et quoties illae emanabunt, toties praesentes litteras in pristinum et validum statum restitutas, repositas et plenarie reintegratas esse, et de novo sub possessorio et data

per eos, quorum intererit, eligenda, concessas censeri; et solas praesentes ad probandum et verificandum, in iudicio et extra illud, omnia et singula supradicta sufficere, plenamque fidem facere, nec ad id probationis alterius adminiculum requiri, ac valere et tenere, perinde ac si in capitulo generali totius Ordinis communi omnium consensu statuta et ordinata fuissent.

§ 17. Sicque per quoscumque iudices, Et sic semordinarios et delegatos, etiam Palatii per et ubique Apostolici causarum auditores, et S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere decernimus; ac irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 18. Quocirca venerabili fratri episcopo Segobien., et dilectis filiis causarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori et archidiacono Ecclesiæ Toletanæ per apostolica scripta mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, ubi et quando opus fuerit, et quoties pro parte alicuius religiosi dicti Ordinis fuerint requisiti, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque solemniter publicantes, faciant capitula et ordinationes praedicta; necnon confirmationem, approbationem, voluntatem et decreta nostra ceteraque omnia et singula praedicta debitae executioni demandari, eosque, quos concernunt, illis pacifice frui et gaudere, nec permittant quicquam contra prohibitiones supradictas per quoscumque attentari; contradictores quoslibet et rebelles per censuras et poenas ecclesiasticas, appellatione posposita, compescendo, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 19. Non obstantibus fundationibus.

contrariorum.

Derogatio institutionibus, statutis et consuetudinibus praedicti Sancti Laurentii et quorumvis aliorum monasteriorum, prioratuum.domorum et locorum dicti Ordinis; atque adeo ipsius Ordinis et eius provinciarum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis illis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica et expressa mentio habenda, aut alia forma servenda foret, tenores huiusmodi pro ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 20. Volumus autem, quando et quo-Praesentium ties electiones praedictae faciendae erunt, cienda publi- has nostras litteras in praesentia eorum, catio. qui vocem activam aut passivam habebunt, legi et publicari, ut earum forma omnibus intimata ad unguem observetur.

> Datum Romae apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xvi novembris MDLXXXVII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 16 nov. 1587, pontif. anno 111.

#### CXII.

Prohibitio recipiendi ad habitum vel professionem cuiuscumque Ordinis regularis homines illegitimos, criminosos aut aeri alieno reddendisve rationibus obnoxios; et praescriptio formae novitios recipiendi.

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Procenium.

Cum de omnibus ecclesiasticis Ordinibus, in ea, qua convenit, puritate et dignitate conservandis, praecipuam geramus sollicitudinem, tum vero illud præter

cetera nobis cordi est ut a regularium personarum congregationibus, quas, tamquam Deo dicatas, maxime candor sanctitasque decet, cuiuscumque criminis aut turpitudinis labes et scandali occasio quam longissime arceantur. Siquidem res ipsa nos admonet quam indecorum sit, et ab ea quae divinae Maiestati eique consecratis personis debetur reverentia alienum, si eiusmodi homines, qui propter sua scelera poenas graves sibi in saeculo propositas timent, quive propter immunditiam et peccata, ex quibus orti sunt, notati perpetua ignominia, ab omni mundano honore et a paterna haereditate repelluntur, iidem omnipotenti Deo tamquam hostiae offerantur, atque ad habitandum in domo, quam decet honor et sanctitudo, inter ministros Domini, cui servire regnare est, ad sacras functiones. quacumque profana præeminentia multo nobiliores, sine ullo delectu admittantur. Cum etiam secundum legem Moysis, immundi ab ingressu sanctuarii excluderentur, ac sacerdos habens maculam, panes Deo suo offerre non posset, nec accedere ad ministerium eius, et quod in holocaustum Domini aut victimam pacificorum offerebatur, id immaculatum esse deberet, ut acceptabile foret, nec ulla macula esset in eo, quod si maculam habuisset, neque offerendum neque acceptabile futurum esset.

§ 1. Ne igitur contingat illegitime ge- Causa huius nitos, qui ut plurimum parentum vitia et constitutionis. incontinentiam imitari solent, nec pietatis studio, sed temporalium commodorum intuitu (quia haereditates maiorum aut dignitates aliquas consequi non possunt) ad Religionem confugiunt et vitam, quam animo a Religione alieno susceperunt, ab institutis religiosis alienam, plerumque cum dedecore et propriæ salutis dispendio ducere, suisque corruptis moribus et malis exemplis quietem et statum cete-

rorum Deo famulantium perturbare, aut hac quasi faece et colluvie, ipsarum Religionum honorem et existimationem laedi, ut denique homines, qui hac spe ad filios spurios in peccato gignendos essent propensiores, eo magis abstineant ab huiusmodi carnis flagitiis, quo suae proli hoc quoque refugium praeclusum viderint:

Religionem non recipiantur.

§ 2. Hac nostra in perpetuum valitura Illegitimi ad constitutione districte interdicimus et prohibemus ne illegitimi procreati ex incestu aut ex sacrilegio (quorum scilicet parentes consanguinitate vel affinitate intra tertium gradum invicem coniuncti fuerint, vel quorum alteruter parens castitatem Deo voverit) etiam apostolica, imperiali vel regia aut quavis alia auctoritate legitimati aut natalibus restituti, ad aliquam quorumcumque Ordinum, etiam Mendicantium, et non Mendicantium, fratrum, monachorum, eremitarum vel canonicorum aut clericorum regularium, congregationem aut hospitalium Religionem, neque ad habitum nec professionem regulares, recipi vel admitti quoquo modo possint. Quod si eorum quispiam habitum post publicationem praesentis constitutionis in futurum receperit, vel professionem posthac emiserit, decernimus habitus susceptionem et professionem ex nunc prout ex tunc irritam, nullam et invalidam, nulliusque roboris vel momenti fore, ac nullum exinde, aut ex huiusmodi voto penitus annullato, obligationis vinculum oriri posse, quinimo illos habitu regulari, ad quem reassumendum perpetuo inhabiles sint, quamprimum exui et ab ipsa Religione eiici exterminarique debere. Et nihilominus quicumque superiores, tam monasteriorum, prioratuum, praepositurarum, domorum, collegiorum et locorum regularium, quam etiam praefatorum Ordinum, congregationum, hospitalium et quarumcumque Religionum provinciales

vel generales, quovis nomine nuncupati, qui ex praedictis incestu vel sacrilegio genitos post dictam publicationem ad habitum receperint vel ad professionem admiserint, excommunicationis sententiam eo ipso incurrant, a qua eorum nemo, nisi in mortis articulo constitutus, ab alio quam Romano Pontifice absolutionis beneficium valeat obtinere. Sed ne iis, qui in humilitatis spiritu, Deo et Religioni servire et poenitentiam agere intra monasteria vel domos regulares cupiunt, ad sanctum huiusmodi propositum via penitus praecludatur, permittimus ut præfati illegitimi, ex dictis incestu aut sacrilegio geniti, ad habitum conversorum seu famulorum in monasteriis vel domibus regularibus servientium recipiantur, et in ipsis monasteriis seu domibus regularibus ad servilia ministeria, viliora obsequia, humiles functiones atque abiecta servitia admitti possint; ea tamen conditione ut ad habitum religiosorum, vel ad professionem quam religiosi emittere solent emittendam, nec non ad omnes, non modo sacros, sed etiam minores Ordines, vel ad clericalem characterem, denique ad cuncta ecclesiastica officia et functiones, et ad ascendendum ad altiores gradus sint eis portae perpetuo clausae et obseratae.

§ 3. Quoad reliquos vero non ex in- Alii autemilcestu praefato nec sacrilegio, sed ex legitimi ettem quovis alio minus legitimo toro natos, vala forma hie tradita, recipi spurios vel naturales, etiam, ut praefer-possini, et sic tur, vel alias legitimatos, qui ob melio- les ad quosrem vitae frugem, Religionem ingredi et dignitates cupiunt, statuimus et ordinamus eos ad sui Ordinis ob-Religionem admitti non posse aut debere, neant, donec nisi prius, illorum vita et moribus dili- tate apost. degenter cognitis, et circumstantiis univer- super cum eis sis, quae circa idoneitatem personae at-spensatum. tendendae erunt, consideratis, ac de Religionis zelo, pietate, integritate et doctrina fide dignis testimoniis adeo com-

recepti inhabitinendas remaspecialiter di-

mendati fuerint, adeo bonam indolem et specimen virtutis praeseferant, ac tot merita eis suffragentur, ut defectum natalium suppleant, eorumque receptio universae religionis commodo et utilitati profutura videatur; et super hoc ipso in generali vel provinciali capitulo matura deliberatione habita, generalis vel provincialis superioris ac diffinitorum unanimi consensu approbati et ad habitum regularem admissi extiterint. Et tamen hi sic recepti ad gradus, honores et dignitates sui Ordinis obtinenda perpetuo inhabiles et illorum incapaces remaneant, nisi super hoc cum eis fuerit auctoritate apostolica specialiter dispensatum. Si quis autem eorum alias, quam ut praefertur, recipietur, professio similiter nulla sit, atque ipsi habitu privari et a Religione eiici debeant, eorumque receptores excommunicatione, ut supra, innodati ipso facto existant.

§ 4. Ceterum, quoniam saepe se vitia Griminosi vel ingerunt, et se esse virtutes mertiuntur, suspecti aut ae-ri alleno vel ac multi decoctores post dilapidatam rem reddendis ratio-nibus obnosiji familiarem et contractam ingentem vim ad Religionem aeris alieni, aut interversam alienam pecuniam eorum fidei creditam, ut rationes effugiant, alii post furta, latrocinia, rapinas, homicidia aliave facinora patrata, etiam banniti aut damnati, seu qui meritas pro suis delictis poenas metuunt, non pia intentione, sed ad evitandam legum et iudiciorum severitatem, quia tuto in saeculo vivere non possunt, tunc demum quaerunt a Religione auxilium, quando aliunde illud non sperant, unde sub habitu et nomine religiosorum, animum Religioni inimicum et inveterata vitia retinent, neque alios qui sancta vocatione vocati sunt, patiuntur tranquille divinis obsequiis insistere, in gravem Dei offensam, religionis opprobrium et scandalum plurimorum; ut his quoque subterfugii et impunitatis spes omnis tollatur, aucto-Bull. Rom. Vol. VIII.

ritate apostolica et tenore praesentium, etiam perpetuo statuimus et ordinamus iuvenes aut viros adultos, maiores sexdecim annis, non aliter in aliquam Religionem recipi posse nec debere, nisi prius de eorum parentibus, patria deque anteacta vita et moribus diligenter inquiratur, et ex accurata informatione et fide digna relatione compertum et exploratum sit eos neque aliquorum criminum, qualia sunt homicidia, furta, latrocinia vel alia similia aut graviora, réos vel suspectos existere, ut propterea damnati sint, aut ne damnentur formident, neque ingenti aere alieno supra vires facultatum suarum gravatos, vel reddendis rationibus ita obnoxios, ut, ex huiusmodi causa, lis vel molestia eis iam illata vel timendum sit ne inferatur. Nisi denique constet ipsos non humana aliqua ratione, sed tantum devotionis et pietatis fervore vitam religiosam sponte et ex animo elegisse; deque his omnibus in generali vel provinciali capitulo plena et indubitata fide facta, tam superioris generalis seu provincialis quam diffinitorum consensu approbati et ad habitum regularem admissi fuerint; omnes autem et quoscumque, ut dictum est, criminosos vel suspectos aut aeri alieno, ut etiam diximus, vel rationibus reddendis obligatos, ad Religionem

§ 5. Et si qui eorum contra praesentem Receptio all. nostram constitutionem temere admitten- tur. tur, tam susceptionem habitus quam professionem et inde secuta ex nunc prout ex tunc pari modo irritamus et annullamus, viribusque et effectu carere decernimus, ac iubemus eos, qui sic de facto recepti erunt, habitu spoliari et a Religione expelli; et nihilominus si expulsi non fuerint, volumus et pariter declaramus habitus susceptionem et professionem penitus nullam esse et censeri, ac propterea, attenta nullitate habitus et

perpetuo inhabiles declaramus.

professionis, licere quibuscumque iudicibus et curiis, etiam saecularibus, ad quos seu quas spectat, contra eos, ut prius, iuris et facti remediis opportunis, ex officio vel ad cuiuscumque instantiam vel querelam civiliter, criminaliter aut mixtim procedere. Quare volumus ut cuiusque iuvenis aut viri maioris xvI annis, a sæculo ad Religionem transeuntis approbatio, admissio et receptio, in generali vel provinciali capitulo, ut supra ordinatum est, pro tempore fiant; necnon religiosi sic recepti nomen et cognomen quibus in saeculo utebatur, et patria in actis ipsius capituli describantur et notentur.

роспас ітроnuntur.

§ 6. Et insuper quoscumque religiosos Recipientibus eorumque superiores, qui aliquas personas, ut dictum est, inhabiles post hanc constitutionem publicatam receperint, voce activa et passiva, necnon officiis, gradibus, honoribus et dignitatibus quibuscumque per eos obtentis eo ipso in perpetuum privamus, et tam illis privatos. quam ad illa et alia quaecumque in posterum obtinenda perpetuo inhabiles eorumque incapaces decernimus et declaramus.

una provincia secum deferre carcerentur.

§ 7. Sed et quia interdum satanas in Regulares de angelum lucis se callide transfigurat, ac ad aliam sui perditi quidam et facinorosi homines. Ordinis trans-euntes superio quod saepe vidimus et experti sumus, rum licentiam instigante antiquo pacis et religionis hodeboant alio-ste, non veriti sunt temerario ausu harecipi neque- bitum religiosorum assumere ea mente ant, et a loco-rum ordinariis ut, veluti sub ovina pelle lupi rapaces per dolum et insidias christifideles incautos et nihil mali a religiosis suspicantes, opprimerent, sive ut post scelera perpetrata, viam faciliorem ad fugam haberent, sive ut banniti curiae saecularis, quae eos propemodum interceptos persequebatur, manus effugerent, et contigit aliquando ipsos sicarios, religiosis vestibus indutos a veris religiosis hac fraude deceptis, intra domus regulares hospitio

receptos fuisse. Prohibemus eodem modo atque interdicimus ne quis regularis ex una provincia ad aliam provinciam sui Ordinis transeundo, etiam in itinere, intra aliquod monasterium, domum vel locum alterius provinciae ad habitandum, vel tamquam hospes recipi, aut ad modicum tempus divertere possit, nisi a superiore eius loci ubi residet expressam licentiam discendendi in scriptis obtentam, seu litteras obedientiae vel commendatitias secum deferat atque exhibeat, vel nisi ita cognitus sit iis, ad quos diverterit, ut de eius persona nullus omnino dubitationi aut suspicioni locus relinquatur: ideoque praecipimus universis et singulis locorum ordinariis eorumque vicariis in spiritualibus generalibus, ut per suos officiales, ministros vel executores curent ab omnibus personis regulari habitu indutis, quas per suas civitates vel dioeceses iter facere vel transire, et ad quaecumque hospitia vel diversoria se recipere contigerit, diligenter perquiri num huiusmodi litteras obedientiae seu commendatitias secum deferant. Quod si eos dictas litteras non habere vel ignotos esse deprehenderint, possint contra ipsos, etiam tanquam dictorum criminum suspectos, procedere, et tamdiu illos sub custodia detinere, donec certa de eisdem notitia habeatur; et tamen volumus ut iis, qui etiam pietatis vel hospitalitatis praetextu, regulares alterius provinciae ignotos, aut sine licentia vel litteris, ut supra, receperint, dictas poenas privationis vocis activae et passivae, necnon officiorum, graduum, honorum et dignitatum obtentorum atque inhabilitatis perpetuae pariter incurrant.

§8. Decernentes sic in praemissis omnibus per quoscumque iudicari debere, irritans. nec non irritum et inane si secus a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

deputatio.

§ 9. Quocirca venerabilibus fratribus Executorum nostris S. R. E. cardinalibus, dictorum Ordinum, congregationum, hospitalium et locorum regularium apud nos et Sedem Apostolicam protectoribus, nunc et pro tempore existentibus, ac locorum ordinariis praefatis, per apostolica scripta mandamus ut eorum unusquisque, per se vel alium seu alios, cardinales quidem in suae protectionis, ordinarii vero in suarum civitatum, dioecesum et districtuum regularibus locis, curent praesentes litteras publicari, easque perpetuo firmiter et inviolate observari, inobedientes, censuras et poenas praedictas incurrisse declarando, illasque etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

contrariorum.

§ 10. Non obstantibus constitutionibus Derogatio et ordinationibus apostolicis, necnon quorumcumque Ordinum, congregationum. hospitalium et religionum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa, vel totaliter non inserta, effectus praesentis constitutionis impediri valeant quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus habenda sit in his litteris mentio specialis. Quae omnia, quatenus eidem constitutioni in aliquo adversentur, illorum tenores pro expressis habentes, perpetuo tollimus, annullamus et abrogamus, ac nolumus cuiquam suffragari, aut si superioribus et personis dictorum Ordinum, congregationum, hospitalium, communiter vel divisim, ab Apostolica sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

§ 11. Mandamus vero easdem praesen- Iussio publites ad valvas basilicae Principis Aposto- transumptorum. lorum de Urbe ac Cancellariae Apostolicae de more publicari et affigi, illarumque exemplis, etiam impressis, praelati ecclesiastici sigillo et notarii publici subscriptione munitis, eamdem fidem, in iudicio et extra illud, haberi, quae eisdem originalibus haberetur, si essent exhibitae vel ostensae.

An. C. 1587

§ 12. Nulli ergo omnino hominum li- Sanctio poeceat hanc paginam nostrorum interdictorum, prohibitionum, statutorum, ordinationum, declarationum, decretorum, voluntatum, permissionis, irritationis, annullationis, iussionis, privationis, praecepti, sublationis, abrogationis et mandatorum infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, sexto kalendas decembris, pontificatus nostri anno in.

Dat. die 26 nov. 1587, pontif. an. III.

Sequentur declarationes dictae constitutionis.

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ad Romanum spectat Pontificem, sacrorum canonum conditorem, quae per eum sancita sunt, ita suae declarationis arbitrio dilucida reddere, ut inde nemini possit dubitationis scrupulus exoriri, praesertim vero salubriter consulere ut, cum de regularibus agitur, qui se omnino Dei omnipotentis obsequio manciparunt, tollantur ca omnia, quae eorum sanctum Christo pie inserviendi

Exordium.

institutum quoquomodo valeant pertur-

§ 1. Sane post editam nostram con-Dubia exorta stitutionem, quae incipit Cum de omnisunt super di- bus ecclesiasticis Ordinibus, etc., super modo et forma recipiendi et admittendi ad professionem eos, qui sub Religionis iugo Altissimo famulari desiderant, cum variae sint exortae dubitationes et quaestiones, eaeque postea ad audientiam nostram perlatae:

promit declarationes;

§ 2. Nos, ad tollendam omnem ambi-Ideo hic Pon- guitatis occasionem, habita cum veneratifex subseque bilibus fratribus nostris S.R.E. cardinalibus congregationis super regularium negociis et consultationibus per nos institutae matura deliberatione, de illorum consilio et assensu, praesentem nostram perpetuo valituram declarationis constitutionem duximus promulgandum.

legitime natos

§ 3. Cum itaque inter alia dubitetur, Prima decla- num primo dicta nostra constitutio, ubi ratio quo ad il- de illegitime genitis loquitur, comprehenex parentijus dat etiam eos qui postea per subsequens tunc matrimo- matrimonium fuerunt legitimati; nos, innium consiste re poterat et haerentes sacrorum canonum dispositioni, postea subsecu- auctoritate apostolica, tenore praesentium, declaramus illegitime natos ex iis parentibus, inter quos tempore quo ipsi gar niti sunt, matrimonium rite consistere poterat, secuto postea matrimonio legitimos effectos, sub dicta constitutione minime comprehendi, sed eos, tam quoad emittendam professionem quam quoad consequendos gradus, honores et dignitates sui Ordinis, aequo iure cum illis, qui ex matrimonio legitimo et constanti nati sunt, censendos esse.

§ 4. Illegitimos vero, etiam ex soluto Secunda de- et soluta, qui antequam nostra constituclaratio quoad tio emanaret, professi, vigore seu praeex so uto et so textu privilegiorum aut indultorum apoluta, qui ante e-ditam censtitu. stolicorum cuivis Ordini, Religioni, motion: praedi-nasterio aut congregationi, eorumve suctoritate legiti- perioribus, in genere vel in specie con-

cessorum, eo ipso per ingressum Religio-mati, aut ad dinis, vel per eosdem superiores sive alios tati, et il is perquoslibet, etiam Sedis Apostolicae de la-functi sunt, tere legatos, aut alios officiales vel ministros, quavis præeminentia vel auctoritate, etiam apostolica, fungentés, aut facultate suffultos legitimati, aut ad gradus, honores et dignitates habilitati seu reintegrati, et illis alias perfuncti sunt; volumus posthac, non obstantibus quibuscumque, tam antiquis privilegiis aut litteris apostolicis, quam aliis indultis seu declarationibus, etiamsi illa per nos post dictam constitutionem novissime edita fuisse asserantur, honores, gradus aut dignitates huiusmodi obtinere non posse, ac dispensationes et legitimationes quascumque eis nullatenus suffragari, nisi specialiter et nominatim cum eorum singulis fuerit super natalium defectu, ad honores, gradus et dignitates obtinendas, ante vel post ingressum Religionis, per Romanum Pontificem, immediate vel de eius speciali mandato dispensatum, deque dispensatione seu mandato per litteras apostolicas, seu in fórma brevis vel saltem per patentes litteras cardinalis protectoris de ipsius Romani Pontificis voluntate fidem facientes, legitime constiterit.

§ 5. Eos pariter, qui tempore publi- Tertla declacationis nostrae constitutionis in suis Re-non dispensator ligionibus sine huiusmodi speciali Romani tae constitutio-Pontificis dispensatione, officia, honores nis praedictae. et dignitates habebant ad vitam, eo ipso ab illis amotos et absolutos harum serie declaramus. Ad tempus autem illa obtinentes permittimus in sua administratione usque ad finem sui temporis conservari; ita tamen ut in posterum, nec tempus ordinarium eis prorogari aut extendi, neque ipsi ad alias non modo similes, verum etiam neque ad inferiores aut altiores et maiores dignitates, honores, gradus ascendere possint, perinde ac si id ipsum

An. C. 1587

in praefata nostra constitutione ab initio expressum fuisset. Ne tamen huiusmodi religiosi in liberalium artium ac praesertim sacrae theologiae studiis et religiosis profectibus segniores fiant, atque eorumdem pia studia refrigescant, eos nosse volumus, quod si ipsorum quispiam eximia doctrina vitaeque et morum sanctitate excellere reperietur, deque eorum probitate et praeclaris meritis Ordinum protectores eam apud nos fidem fecerint, ut non immerito sperari queat eorum doctrinam et operam ipsi Ordini et sanctae Dei Ecclesiae usui et commodo futuram, tunc demum indulgentiam et benignitatem nostram facile experientur.

ratio guid intelduntar.

cipiendis.

- § 6. Quoniam vero a multis quaesitum Quarta decla- est sub nomine honorum, graduum et diligatur sub no- gnitatum, a quibus illegitimi penitus exmine dignita-tum, bonorum et cluduntur, quid potissimum sit intelligengraduum a qui dum; declaramus hac in re, de qua nunc legitimi exclu- agitur, appellatione dignitatum, honorum, graduum debere intelligi praepositatus, abbatiatus, prioratus, guardianatus, custodiatus, provincialium ac generalium superiorum officia et alia his similia, cum honore et superioritate coniuncta. Ab officiis autem oneris, veluti lectoris, confessarii, studiorum et sacrae theològiae magistri, regentis, praedicatoris verbi Dei et ceteris huiusmodi, immo etiam a voce activa, a sacris ordinibus suscipiendis, ipsorumque ministerio, ipsos illegitimos, dummodo ex sacrilegio vel incestu geniti non sint, nequaquam arcemus.
- § 7. Cum vero in quibusdam religioni-1. Declaratio bus capitula provincialia aut numquam circa celebra-tionem capitu- aut non quotannis, sed rarius, celebrenlorum genera- tur, quaedam etiam monasteria aut dovincialium pro mus huiusmodi in remotissimis regioniper novillis re- bus haereticorum aut infidelium tyrannidi finitimis sita sint, ne ii, quos extra capitula, ad habitum vel professionem regulares admitti prohibuimus, tempus ce-

expectare aut ad ea cum maximo incommodo accedere cogantur, concedimus ét indulgemus ut in qualibet provincia saltem duo, vel, si commode fieri poterit, tria aut plura monasteria seu domus regulares deputentur, quarum seu quorum superiores infra annum saltem ad inquisitionem super novitiis faciendam, et ad ipsos religiosos iuxta formam praefatae constitutionis recipiendos, et ad alia quae in ipsa constitutione continentur peragenda, insimul congregentur.

- § 8. Quod si paucitas aut nimia distan- 2. Declaratio tia monasteriorum ne id quidem patiatur, dictorum capisaltem tribus ex antiquioribus patribus u- tulorum, vel ab nius monasterii aut domus eius provin- rum pro inquiciae huiusmodi facultas et auctoritas per cia. capitulum generale, scilicet monachorum, vel provinciale, Mendicantium et reliquorum regularium eius Ordinis, demandetur.
  - sitione praedi-
- § 9. Verum in iis monasteriis, domi- 3. Declaratio bus et locis regularibus, quae aut non- tem capitulodum in congregationes redacta aut alias rum conventua. nulli provinciae subiecta sunt, statuimus ctis. ut trina capitula conventualia tribus distinctis cum intervallo saltem decem dierum vicibus celebrata, eamdem in recipiendis novitiis, per trinas huiusmodi distinctas vices approbatis, habeant auctoritatem, quae per nostrani constitutionem capitulis provincialibus est attributa.
- § 10. Neque vero si in generalibus 4. Declaration vel provincialibus capitulis aliqui voca- circa numerum in les desint, nec si a diffinitorum consensu recipiendis realiquis discrepaverit, idcirco receptio religiosorum retardari, impediri aut impugnari debebit, sed satis esse volumus si vocalium et suffragiorum numerus legitimus, a iure vel per cuiuscumque Ordinis statuta praefinitus, intervenerit.
- § 11. Et quod de capitulo provinciali 5. Declaratio aut generali dictum est, idem iuris sta-circa verbum lebrandis capitulis praefixum nimis diu tuimus, si quae Religionis non capitulo-

rum, sed congregationum aut diaetarum vel alio quovis nomine uti reperiantur.

sionis

gionem

- § 12. Quod autem pertinet ad professio-Prima deela- nem, tam illegitimorum quam eorum qui ratio circa ad- post sexdecim aetatis annum expletum, professionem. regularem habitum susceperunt, quia tunc demum vere et proprie religiosi effici dicuntur, cum professionem emittunt; declaramus eos qui ante praedictam nostram editam constitutionem habitum susceperint, et post ipsius promulgationem cupiunt profiteri, non alias ad professionem admittendos esse, quam facta inquisitione, et servata forma in ipsa constitutione praescripta; et eorum, qui post dictam promulgationem, etiam ignoranter, non habita dicta inquisitione, et non servata forma, ad professionem admissi fuerint, professionem nullius esse roboris et momenti. In oblatis autem et conversis professionem emittentibus, satis erit si quoad mores et statum personarum ipsa inquisitio fiat.
- § 13. Sed cum eadem ratio vigeat in 2. Declaratio tacita professione emittenda, quae milieirca nullitatem tat in expressa, statuimus quod in quibusvis Ordinibus et Religionibus, neque etiam tacita professio quorumcumque religiosorum induci possit nec inducta intelligatur, nisi in receptione constitutionis forma servata fuerit.
- § 14. Si quis vero ante editam no-3. Declaratio stram constitutionem iam tacite profescirca validita-tem expresse sus, expresse cupiat profiteri, vel si quis professionis et apostata ad suam Religionem redire voditus ad Reli- lucrit, inquisitio et forma praescripta non erit necessaria, nisi vel de moribus, statu et qualitate personae, vel de validitate ipsius tacitae professionis dubitatio aliqua oriatur.

§ 15. In iis autem qui, in locis a sua Declaratio cir. patria longissime remotis degentes, vel ca advenes sub quorum patria ab haereticis vel infidelirecipientes, qui bus misere oppressa detinetur, voluerint

se divinis obsequiis sub regulari habitu commoranturin dicare, ut in hoc quoque Sedis Apostoli-regionibus a sua patria recae benignitas elucescat, quae cunctos motis, aut ab infidelibus opmortales, praesertim vero exteros ex lon-pressis. ginquis regionibus ad eam assidue confluentes, materno sinu libenter amplectitur, sancimus exteros huiusmodi et advenas, quamvis non liquido constet de iis omnibus quae in constitutione nostra requiruntur, tamen si, diligentia adhibita, nihil appareat quod eos impediat, habiles reputandos esse.

natalium defe-

- § 16. Quod si quis ante vel post con- Declaratio cir. stitutionem ipsam professus, ad sacros ca eos quos promotioordines vel ad honores, gradus et digni-nem ad gradus, tates promotus existat, et postmodum in ctum, aut crieo natalium defectum aut criminum in di- minum notam pati constiterit. cta constitutione nostra expressorum notam, quae priusignorabantur, detegi contigerit, decernimus eum statim, post huiusmodi defectus notitiam habitam, non alias quam iuxta formam ipsius constitutionis, ad honores, gradus et dignitates, aut ad executionem sacrorum ordinum admitti debere.
- § 17. Contra criminosos vero, quo- Declaratio quorum professio eadem constitutione no-modo dicta constra irrita declaratur, ac propterea iudi- eriminosos procibus et curiis saecularibus procedendi facultas conceditur, tunc demum id locum habere volumus et non aliter, cum actis publicis constiterit ipsos iudices et curiam saecularem ante susceptionem habitus de ipso crimine adversus eos accusationem suscepisse vel inquisitionem instituisse.

- § 18. Ceterum, quae a nobis circa re- Declaratio ad ligiosos viros in praefata constitutione san- moniales non extenditur. cita sunt, ea nequaquam volumus ad moniales nunc extendi.
- § 19. Postremo, dum interdicimus ne 1. Declaratio quis regularis alterius provinciae intra a- circa receptioliquod monasterium, domum vel locum alterius, vel ealienae provinciae, etiam tamquam ho- ciae. spes, et ad modicum tempus recipi pos-

Decretum ir-

sit, nisi a superiore loci, ubi residebat et a quo discessit, licentiam expressam in scriptis exhibuerit, vel nisi satis cognitus sit, id observari volumus non solum in religiosis itinerantibus de una in aliam provinciam, sed in iis quoque qui proficiscuntur de uno in aliud eiusdem provinciae monasterium, tam sui quam alterius Ordinis.

circa cosdem.

rum in Urbe.

- § 20. Quod si dicerent se ad Apostoli-2. Declaratio cam Sedem confugere ob gravamina a suis superioribus sibi illata, et ideo ab ipsis superioribus licentiam et litteras obtinere non potuisse, non propterea ullo modo recipi valeant, nisi fide, dignorum testimonio de petita ab eis licentia, et per suos superiores denegata, constiterit.
- § 21. In alma vero Urbe nostra reli-3. Declaratio giosi advenae et peregrini de gravaminibus nem peregrino- sibi illatis conquerentes nullibi sine hurum et advena- iusmodi litteris aut licentia recipiendi erunt, nisi prius ad congregationem dictorum cardinalium super negociis regularium a nobis deputatorum, vel ad suos protectores remittantur, ubi, ipsis auditis, pro rerum et personarum qualitate, quid agendum sit, statuetur.

§ 22. Reliqua autem in priori nostra Confirmatio constitutione contenta, quae in praesenticta constitutio- bus litteris non declarantur, volumus perne contentopetuo firma et valida et in suo robore permanere, ac ab omnibus, ad quos spectat,

pitula.

rum.

- inviolabiliter observari. § 23. Et si quid a nobis alicui Ordini Revocatio qua- aut Religioni, praeter aut contra praefacessionum de tae constitutionis formam, post illius erecipiendis no- ditionem, circa recipiendos extra capitula novitios, aut alias indultum aut concessum fuit, id omne ac desuper confectas litteras prorsus revocamus et annullamus, ac ad terminos praesentis constitutionis reducimus, et alias nemini volumus suffragari.

niversis et singulis per quoscumque iudices, ordinarios et delegatos, etiam causarum sacri Palatii Apostolici auditores, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales. sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, in quavis causa et instantia, ubique iudicari et diffiniri debere; necnon irritum et inane si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

§ 25. Non obstantibus praefata et aliis Clausulae doconstitutionibus et ordinationibus aposto-rogatoriae. licis, necnon quorumcumque Ordinum, tam Mendicantium, quam non Mendicantium, Religionum ac monasteriorum, etiam eorum quae Ordinum capita dicuntur, prioratuum, domorum et quorumvis regularium locorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis, consuetudinibus, stabilimentis, usibus et naturis, quantocumque tempore observatis, necnon fundationibus eorumdem; aliis quoque privilegiis, indultis, exemptionibus et litteris apostolicis illis omnibus ipsorumque superioribus, generalibus vel provincialibus, conventibus, capitulis, fratribus et personis, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros ac nosmetipsos, etiam post primam dictæ nostrae constitutionis publicationem, et praefatam Sedem, etiam per modum statuti perpetui, ac initi et stipulati contractus, seu quasi, necnon motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, ac etiam consideratione, intuitu, contemplatione, vel ad instantiam imperatoris, regum, ducum aliorumque principum, sanctaeque Romanae Ecclesiae cardinalium, ac de eorum consilio et assensu, etiam consistorialiter habito, quomodocumque ac sub quibusvis tenoribus et formis, necnon cum quibusvis restrictivis, restitutivis, praeservativis, annul-§ 24. Decernentes sic in praemissis u- | lativis, derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus, efficacissimis et insoli- specifica, expressa et individua ac de tis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis quomodocumque concessis, confirmatis et etiam iteratis vicibus extensis et moderatis, etiamsi in eis ac statutis, stabilimentis et fundationibus praefatis caveatur expresse quod nunquam eorum privilegia et indulta revocata vel moderata aut immutata intelligantur, nec illis in toto vel in parte derogatum censeatur per quascumque litteras, etiam derogatoriarum derogatorias, ac alias fortiores et efficaciores clausulas in se continentes, nisi illorum ac etiam certarum specialium litterarum apostolicarum inde confectarum vere, non autem per clausulas generales vel speciales idem importantes, inserto tenore, ac de simili cardinalium consilio; quodque semper in huiusmodi derogationibus et aliis dispositionibus censeatur apposita clausula, quod tunc demum nec aliter nec alio modo effectum sortiantur, cum superiorum, capitulorum et conventuum praefatorum ad id accedat assensus; quodque derogationes et aliae depositiones huiusmodi aliter effectum non habeant, nisi consistorialiter factae et per trinas distinctas litteras eumdem tenorem continentes tribus distinctis vicibus superioribus, capitulis et conventibus praefatis fuerint intimatae, eorumque pariter ad id expressus accedat assensus, aliter vero factae viribus et effectu omnino careant, ac superiores, capitula, conventus et aliae personae praefatae ad parendum illis et decretis desuper processibus, eorumque executoribus et subexecutoribus, ac ipsorum mandatis et monitionibus minime teneantur, sed litterarum huiusmodi executionem omnino impedire, nec ratione resistentiae censuris ecclesiasticis, etiam per ipsos executores vel subexecutores latis, innodari possint. Quibus omnibus, etiamsi alias de eis eorumque totis tenoribus specialis, | tom. v, pag. 614, ubi eas plene tibi indicavi.

verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis et insertis habentes, harum serie, specialiter et expresse derogamus, et quatenus effectum praesentium quoquo modo impedire vel retardare vel illis obesse possent, ea omnino tollimus et abrogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 26. Ut autem praesentes litterae o- Forma publimnibus plenius innotescant, mandamus stitutionis. illas ad valvas basilicae Principis Apostolorum de Urbe, et in Cancellaria apostolica, necnon acie Campi Florae publicari, earumque exempla de more affigi, volumusque et decernimus ut ipsarum praesentium exempla, etiam impressa, manuque notarii, etc.

Nulli ergo, etc.

Sanctio poe-

Datum Romae in Monte Quirinali, anno nalis. Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo octavo, duodecimo kalendas novembris, pontificatus nostri anno iv.

#### CXIII.

Reformatio Curiae almae Urbis gubernatoris quoad causas civiles.

## Sixtus Papa V. motu proprio, etc.

In sublimi beati Petri Sede, meritis licet imparibus, superna dispositione constituti, agrique dominici curae praepositi, id inter alia nostri muneris esse cogno-

Exordium.

1 Iurisdictionem et facultates huius gubernatoris vide in constitut. IX Leon X Et si, pro,

An. C. 1587

seimus, ut singula circa omnes gradus et hominum conditiones deformata ac depravata, providentiae nostrae ministerio corrigamus et reformemus, praesertim in tribunalibus almae Urbis nostrae, in quibus omnis iuris ratio exigit ut iudices primum studiosa vigilantia, manuum munditia et ordinata iuris scientia sint aliis praestantiores; notarii quoque ad conscribendum acta deputati, mandatariique et alii ministri, vitae honestate, operosa sufficientia, moderata mercedis exactione, compassivaque erga pauperes benignitate sint admodum ornati, litigantesque demum et eorum procuratores, ultimum omnipotentis Dei iudicium praecogitantes, a perniciosis subtilitatibus, subterfugiis, intricationibus et extorsionibus se abstineant, ut deformibus omnibus sublatis, honesta sint omnia, et prava transeant in directa, ac ius et iustitia salubriter et aequa lance, ac minoribus quam fieri potest dispendiis, unicuique ministretur.

benedictus Urriae reformationem edidit.

- § 1. Nos tamen, quia humanarum vi-Marianus Par- rium fines excedere non valemus, tanta-Denedicius Ur due est apostolici officii negociorum mohanc suae Cu-les, ut circa singula per nos ipsos eiusdem officii debitum exolvere non possumus, plurimum in Domino laetati sumus quod venerabilis frater noster Marianus Parbenedictus episcopus Marturanensis et dictae Urbis nostrae eiusque districtus generalis gubernator et vice-camerarius a nobis deputatus, huic nostrae sollicitudini respondens, Deique timore et virtutis ac iustitiae zelo ductus, diversos abusus, quos in suo tribunali irrepsisse cognovit, tollere, et aliis, quae inde irrepere potuissent, occurrere cupiens, sequentem suae Curiae reformationem circa causas civiles edidit, nobisque por-
  - § 2. Et ideo, cupientes reformationem huiusmodi accurate et debita circum-Bull. Rom. Vol. VIII. 121

spectione absolvi, dilecto filio nostro Hie- Cardinalis Matronymo Sanctae Mariae in Cosmedin dia- thaeius eam de mandato Pagas cono cardinali Matthaeio nuncupato, viro examinavit e absolvit. vitae integritate, litterarum scientia, longaque rerum et Romanae Curiae experientia insigni, dedimus in mandatis ut eamdem reformationem diligenter examinaret, suppleret et corrigeret; et ille, mature omnibus visis sigillatimque examinatis, nonnulla explanavit, nonnullaque etiam emendavit et addidit, extremamque dictae reformationi manum adhibuit, nobisque exhibuit, eiusque tenor talis est, videlicet.

## Sequitur Reformatio.

§ 3. Dominus locumtenens civilis gu- Reformatio subernatoris almae Urbis pro tempore exi- per locumtestentis, unus dumtaxat in futurum sit, civilium qualitalegum scientia vitaeque probitate et Romanae Curiae experientia insignis, et ex loco qui ab Urbe distet per quadraginta milliaria oriundus. Qui omnes causas civiles, tam commissarias, iuxta formam commissionum, quam ordinarias vel alias in ipso tribunali introducendas, iuxta suas facultates, cognoscat, terminet et decidat.

§ 4. Audientiam terminorum, pro qui- Audientiae hobus litigantes pro certa hora citati non sint, in sala palatii gubernatoris, circa horam vigesimam, pro tribunali sedendo, teneat.

§ 5. Ius reddat singulis diebus, exceptis festivis de praecepto aut consuetudine tis, almae Urbis, necnon diebus coronationis Pontificis viventis, ingressus gubernatoris, iovis, lunae et martis immediate ante Cineres, ac ipsius diei Cinerum, totius Hebdomadae Sanctae, Commemorationisque defunctorum et vigiliae Nativitatis Domini.

Diebus feria-

§ 6. Significationes per viam recursus Significationiconcedendas semper concedat cum clau- bus vigore resula non tamen in contumaciam.

§ 7. In causis ordinariis vel via ordi- Causis ordinaria introducendis, etiamsi ad probationem producantur cedulae, iura et instrumenta obligationum cameralium, non relaxet mandata executiva (si respectu summae vel valoris rei, de qua agitur, dictae causae sint appellabiles), nisi elapsis decem diebus datis ad appellandum, et servatis solitis terminis ad docendum de legitima appellatione et eius legitima prosecutione, et constito sibi de re iudicata.

§ 8. Suspectus post litem contestatam Suspectis de vel pro contestata habitam, allegari non possit, nisi a principalibusmet vel eorum procuratoribus ad id speciale mandatum habentibus, et ex certa causa per eos in actis specificata et iurata, a gubernatore pro legitima approbata.

§ 9. Ab eius sententiis definitivis ap-Appellatione pelletur ad Sanctissimum in causis appelet recursu. labilibus; in aliis vero non appellabilibus, et in quibus de iure recursus datur, recurratur ad gubernatorem, qui causas huiusmodi recursus, per seipsum vel alium ab eo deputandum, iuxta suas facultates expediat.

§ 10. Qui deputandus tam in ipsis cau-Judice depu- sis recursus, quam in illis in quibus in tato a guberna- locum domini locumtenentis, uti suspecti recusati, a gubernatore deputabitur; et in causis quoque commissariis, in quibus ex rescripto signaturae a gubernatore similiter deputabitur, ea dumtaxat emolumenta recipiat, quae, ut mox dicetur, dominus locumtenens recipere poterit, et nihil penitus ultra, sub poenis eis indictis. Recursus, ut supra, ad gubernatorem a locumtenentis decretis et sententiis petendi, infra decem dies dumtaxat peti debeant, et tunc executionem non retardent, usquequo gubernator huiusmodi recursus non admiserit.

§ 11. Sportulas dom. locumtenens non Sportulis, has recipiat nisi in illis causis commissariis bitatione, sala-rio et emolu- tantum quae auctoritate ordinaria a principio ab eo cognosci non potuissent; in quibus circa quantitatem servet taxam

felicis recordationis Pii Papae IV; in ceteris vero causis quibuscumque sportulas nullo modo accipiat, etiam a sponte dantibus, sed earum loco, ultra commodam habitationem, quam in dicto palatio pro se suisque servientibus habere debeat. et ultra scuta auri in auro quinque, a quolibet ex duobus notariis causarum civilium huius Curiae, ipsi tantum domino locumtenenti quolibet mense, in eius principio, solvenda, percipere possit iulium unum pro singulis infrascriptis expeditionibus; videlicet, pro quolibet mandato executivo. non tamen in contumaciam, pro quolibet arresto in carceribus, mandato de excarcerando, significatione dotali, aut vigore termini, aut in vim litis pendentiae, aut litis finitae, aut stante deposito vel negatione, aut data cautione de stando iuri. et iudicatum solvendo concessa; et etiam pro qualibet citatione vel inhibitione, vigore commissionis, aut extra curiam decreta: dummodo in quolibet ipsorum casuum agatur de re vel summa scutorum auri septem, qui constituunt iulios septuaginta septem.

§ 12. Alioquin praedictus dominus Locumteneniudex poenas in Pii Papae IV consti-tis contravenitutione de reformatione tribunalium contentas, iucurrat.

§ 13. Notarii teneant, intus vel iuxta Notarialuum dictum palatium, corum officia separata locis. et in locis ita distantibus, ut collitigantium tumultus nullum afferre possit impedimentum.

§ 14. In causis tribunalis, neque officio Procuratioprocuratoris vel sollicitatoris fungantur, neque eis inneque alio quovis modo se intromittant.

§ 15. In eorum mercedibus recipiendis Taxae obserservent omnino taxam Pii Papae IV; quia in ea omissus est casus examinis testium super articulis absque interrogatoriis, ideo tali casu notarii recipiant pro huiusmodi examine cuiuslibet testis, bononenos octo usque ad scuta decem, et

mentis,

bononenos decem usque ad scuta viginti, I et bononenos quindecim usque ad quamcumque summam, et non ultra.

§ 16. Citationes et alias mandatariorum Citationibus, et cursorum relationes nullatenus in actis apponant, nisi cursores et mandatarii eas in cartulis octavae partis folii prius subscripserint, et supra subscriptiones nomen notarii causae appositum fuerit.

> Citationes et alios actus pro aliquo vel contra aliquem non recipiant, nisi tam actoris quam rei nomen cum cognomine aut exercitii habitationisque designatione specifice in eis exprimatur.

> Citationes ad videndum mandari consignari pignora non recipiant, nisi appositum sit etiam ad videndum mandari subhastari.

Manualibus.

§ 17. Manualia citationum et manualia protestationum separatim et distincte teneant.

libris.

§ 18. Expeditionum libros duos habeant, Expeditionum in quorum uno distincte et ordinatim adnotare debeant omnes significationes per viam recursus concedendas, cum expressione nominis collitigantium, et curiarum a quibus dominus locumtenens recursus iuxta suas facultates concedet. ac etiam summae vel valoris rei de qua agitur, necnon et omnia sequestra et monitoria, ex quavis causa decernenda; in altero autem adnotare debeant omnia mandata executiva, non tamen in contumaciam, et omnia arresta, mandata de excarcerando, significationes dotales, aut vigore termini, aut in vim litis pendentis aut litis finitae, aut stante deposito vel negatione, aut data cautione de stando iuri, et iudicatum solvendo concessas, et omnes citationes vel inhibitiones vigore commissionis aut extra curiam decretas; dummodo in quolibet ipsorum casuum agatur de re vel summa scutorum auri, septem.

§ 19. Listas expensarum non conficiant, | laxata.

neque propterea mercedem aliquam, etiam a sponte dantibus, recipiant, nisi praevio domini locumtenentis decreto et eiusdem subscriptione in calce citationum, ad videndum taxari expensas, apponenda.

§ 20. Examen testium scribere possint Examine teduo tantum notarii pro quolibet officio, quos gubernator pro tempore approbaverit, et non alii.

Expensarum

§ 21. Decreta aliqua ex seipsis notarii non conficiant, sed citationes omnes domino locumtenenti in audientia publice legant, ab eoque decreta sumant, et deinde in actis apponant.

Decretis.

§ 22. Mandata suspicionis fugae scri-Mandatis suspibere nequeant, nisi prius domino locumtenenti iura producta vel probata ostenderint, illeque postea mandata decreverit.

§ 23. Iuramenta suspicionis fugae ab Iuramentis sualiis quam principalibusmet vel personis ad id speciale mandatum habentibus non recipiant.

§ 24. Sequestra non scribant, ctiam in Sequestris, causis mercedum, nisi in executionem mandatorum servatis servandis relaxatorum, vel nisi docto de credito, etiam extraiudicialiter, arbitrio domini locumtenentis, iuratoque de dilapidatione aut fugae suspicione.

§ 25. Advocatos, procuratores et solli- Fideiussionicitatores pro fideiussionibus occasione litium dandis nullo modo recipiant.

§ 26. Significationes per viam recursus significatioconcedendas non scribant, nisi cum clausula non tamen in contumaciam. Alias vero significationes non scribant nisi vigore termini, aut nisi productis iuribus vel probationibus super solutione, aut nisi stante pendentia litis, sive lite finita, vel nisi data cautione de stando iuri et iudicatum solvendo, quando essent relaxata mandata suspicionis fugae, pro assecuratione iudicii, aut nisi stante negatione contra mandata in contumaciam re-

um poenis,

§ 27. Responsiones ad articulos et iu-Responsione ramenta super partitis decisivis, coram domino locumtenente tantum recipere ad articulos. possint et debeant, nisi ipse aliter decreverit, ex causa infirmitatis aut alterius legitimi impedimenti collitigantium.

§ 28. Quicumque ex notariis sive actua-Notariorum riis in eorum officiis scribentibus in aliquo praemissorum contravenerit, pro qualibet vice poenam scut. xxv, aliasque poenas pecuniarias et corporis afflictivas, pro modo excessus a gubernatore arbitrandas, incurrat, damnaque et interesse partibus reficere cogatur.

§ 29. Mandatarii huius curiae citatio-Mandatario- nes et alias relationes in scriptis dumrumque circa taxat referre debeant, exprimendo an citationes. personaliter vel domi copia dimissa vel affixa, et an ad statim vel ad hodie per totam seu ad primam vel aliam diem fecerint.

> Citationes, intimationes etc. personaliter aut domi dimissa copia, non exequantur, post secundam horam noctis; per affixionem autem, non nisi de die; et tunc in relationibus exprimant fecisse de die, dimissa copia affixa in tali loco.

> In citationibus, tam actoris quam rei, nomen cum cognomine, vel cum exercitii habitationisque designatione exprimant.

> In citationibus ad videndum mandari consignari pignora, apponant etiam: et videndum mandari subhastari.

§ 30. In eorum mercedibus recipiendis FAIR Obser- servent corum taxas; ultra quas, etiam vantia. a sponte dantibus, nihil omnino accipiant.

§ 31. Pignora omnia ab executoribus quibuscumque eis consignanda, ordinatim singulariter adnotare debeant in eorum libris, exprimendo rerum qualitates et quantitates, et nomen executoris et collitigantium. Pignora subhastanda, publice, in loco commodo, ad id per gubernatorem deputando, tenere debeant, a die quo receperint mandata de subhastando, us-

quequo receperint mandata de deliberando. Oblationes recipiendas adnotare debeant in eorum libris, cum appositione anni, mensis et diei, ac expressione nominis, cognominis exercitique et habitationis offerentium. Non recipiant oblationes cuiuscumque officialis huius curiae nec eis servientium, neque mandatarii affinium vel consanguineorum usque ad tertium gradum.

§ 32. Quicumque in aliquo praemissorum contravenerit, poenam scutorum de- um poenis. cem pro qualibet vice, aliasque poenas pecuniarias et corporis afflictivas, privationisque officii, pro modo excessus a gubernatore arbitrandas, incurrat, damnaque et interesse partibus reficere compellatur.

Eorumdem

§ 33. Procuratores non possint actualiter exigere nomine suorum principalium, rum circa exaetiam ab Urbe absentium, et vigore mandatorum ad exigendum, aliqua bona, res et pecunias a quavis persona, in causis et negociis ipsius tribunalis, nisi praevio gubernatoris decreto, gratis desuper interponendo. Et qui contravenerit, officio procuratoris omnino privetur, poenamque pecuniariam, gubernatoris arbitrio, solvat.

§ 34. Executores cuiuscumque Curiae Executorummandata huius tribunalis exequentes, ni- que circa tahil ultra eorum taxam, etiam a sponte dantibus, recipiant, et nisi post factam executionem sive capturam.

§ 35. Mandata civilia non exequantur Executionide nocte neque de die festivo, nisi sint suspicionis fugae.

Cautiones in executione mandatorum nullatenus recipiant, sed executiones realiter vel personaliter, prout in mandatis continetur, exequantur; pignoraque baroncello huius Curiae infra biduum consignent, describique faciant in libro, quem praefatus baroncellus ad id specialiter tenere, in eoque adnotare, debeat qualitates

Pignoribus;

et quantitates rerum sibi consignatarum, et nomen executoris consignantis.

§ 36. Restituat quilibet executorum Pignorum quo- praedictorum executiones sive bona in que restituexecutione capta gratis, quotiescumque tione, dominus locumtenens mandaverit.

tium poenis.

§ 37. Quicumque in praemissis contra-Contravenien- venerit, officio suo privetur, et pro modo excessus corporalibus poenis, gubernatoris arbitrio plectatur, damnaque et interesse partibus reficere cogatur. Pro quibus damnis et interesse quilibet baroncellus cuiuscumque curiae pro suis executoribus et birruariis obligatus sit.

§ 38. Nos itaque, volentes reformatio-Confirmatio nem huiusmodi, tam maximo labore et buius reforma- tam matura discussione, ad publicam maxime collitigantium utilitatem, tribunalisque dictae Urbis gubernatoris directionem, ut praefertur, digestam, perpetuo inviolabiliterque observari; motu proprio et ex certa nostra scientia, deque apostolicae potestatis plenitudine, praedictam reformationem omniaque et singula in ea contenta, tenore praesentium, auctoritate apostolica confirmamus et approbamus. Quinimmo eamdem reformationem in eaque contenta quaecumque, motu et auctoritate praedictis nos de novo statuimus, decernimus et ordinamus; et per praefatum nostrum et pro tempore existentem Urbis gubernatorem eiusque in civilibus locumtenentem ac procuratores, notarios, mandatarios, litigantes, executoresque sive birruarios et alios quoscumque, exactissime perpetuoque servari praecipimus et mandamus, poenasque in dicta reformatione appositas de novo contravenientibus quibuscumque, et pro qualibet vice, apponimus et infligimus.

§ 39. Decernentes omnia quae contra Clausula dictae reformationis formam et tenorem, sublata decreta, acta et gesta fuerint, nulla, invalida et extorta et subreptitia, nulliusque roboris et momenti fore et censeri,

neminique propterea suffragari posse vel debere. Et ita, per quoscumque iudices et commissarios, quavis auctoritate fungentes, etiam S. R. E. cardinales et causarum Palatii Apostolici auditores, in quavis causa et instantia, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, iudicari et definiri debere; irritum quoque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari.

Clausulae de-

§ 40. Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ac stylo, consuetudine ac quocumque temporis cursu, etiam immemorabili, roboratis; privilegiis et indultis, tam ipsi tribunali Urbis gubernatoris, vel ipsis gubernatoribus et locumtenentibus, quam notariis, mandatariis eorumque collegio et collegiis aliisque quibuscumque personis, quacumque generali vel speciali nota et expressione dignis, et quomodocumque et qualitercumque privilegiatis, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, etiam consistorialiter, sub quibuscumque tenoribus et formis, et cum quibusvis. etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis. irritantibusque et aliis decretis, in genere vel in specie et alias quomodolibet, etiam per nos, concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, individua et expressa ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda aut aliqua exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi praesenti pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; et quibuslibet aliis privilegiis, indultis et litteris apostolicis,

generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesenti non expressa vel totaliter non inserta, effectus illius impediri valeat quomodolibet vel diferri, et de quibus quorumque totis tenoribus specifica, individua et expressa, ac de verbo ad verbum, habenda esset mentio specialis, ceterisque contrariis quibuscumque.

candi.

- § 41. Ut autem praesens motus proprius Jussio publi- ad omnium notitiam deducatur, ac ut omnes, quorum interest ac interesse poterit, afficiat, volumus et mandamus illius copiam in Cancellariae Apostolicae, seu Curiae reverendissimi Urbis gubernatoris valvis, ac in acie Campi Florae affigi, et ibi relicta eius copia, aliquandiu detineri.
- § 42. Volumus item quod praesentis Signatura sola motus proprii sola signatura sufficiat, et aufficit. ubique fidem faciat, in iudicio et extra, regula quacumque contraria non obstante:

sumptorum.

§ 43. Quodque eius transumptis, nota-Fides tran- rii publici manu subscriptis et alicuius personae in ecclesiastica dignitate constitutae sigillo signatis, plena et indubitata fides, eague prorsus adhibeatur, in iudicio et extra, quae praesenti adhiberetur si foret exhibitus vel ostensus.

Papae subsc.

Fiat, motu proprio. F.

Et cum absolutione a censuris, ad ef-Clausularum fectum, etc., et de confirmatione, approrepetitio.

batione, statuto, ordinatione, praecepto. mandato, inflictione, decretis, derogatione, voluntate aliisque praemissis, quae hic pro sufficienter repetitis ad partem habentur, in forma gratiosa latissime extendentes, et cum opportuna, si videbitur, iudicum executorum deputatione. qui assistant, etc,. cum potestate citandi, etc., inhibendi, aggravandi, etc., invocato. etc. saecularis, ac derogatione diaetarum. non tamen trium, etiam latissime extendendi. Et si videbitur litteras desuper etiam per breve S. V. etc., in praemissorum omnium et singulorum, etiam qualitate, invocatione, denominatione nuncupatis annexis, aliorumque necessariorum maiori et veriori specificatione et expressione expediri possit, etc., simul vel ad partem, etiam in una, non facta mentione de alia vel aliis expediendis, etc. Fiat. F.

Anno a nativitate Domini MDLXXXVII. indictione xv. die vero 1, mensis decem., pontificatus Sanctiss. in Christo Patris et D. N. D. Sixti, divina providentia Papae V, anno eius tertio, supradictae litterae in valvis Cancellariae Apostolicae et Curiae reverendissimi d. Urbis gubernatoris et in acie Campi Florae affixae, lectae et publicatae fuerunt, iuxta formam illarum.

Alex. Parabiacus, Mag. Curs. Publ. die 1 dec. 1587, pontif. anno III.

### CXIV.

Indulgentiarum elargitio pro quorumdam christianorum imperatorum numismata gestantibus, aut ecclesias, ubi ea asservantur, visitantibus, et pia opera hic expressa exercentibus.

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Laudamus viros gloriosos, christianos praesertim imperatores, in iis quae, pro christiana religione tuenda et propaganda, pie ac praeclare gesserunt, dum pietatis zelo, virtutis magnitudine et imperii maiestate vere augusti, eiusdem religionis, quam omnibus gentibus omnibusque nationibus Deus voluit apostolicis vocibus praedicari, cultum totis in Christo visceribus amplexi, usque adeo suis quisque temporibus de hac Sacrosancta Sede, cui, auctore Domino, licet immeriti, praesidemus, egregie promereri studuerunt, ut vera et orthodoxa fides, ex apostolico hoc fonte dimanans, tunc eorum ope et patrocinio munita, propulsatis hostium op-

Promnium.

pugnationibus, toto terrarum orbe diffusa | floreret, omnisque lingua confiteretur, quoniam Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. Eorum sane ipsorum, quos constituit Dominus propugnatores et defensores Ecclesiae suae, illustria pie recteque-factorum exempla, ad omnem gloriam insignia, imitationisque studio dignissima, ac merita praeclara, cum semper pro grati in eos animi testatione et officio commemorare debemus; tum, hoc potissimum tempore, quo nobis eorum memoriam renovandi mirifica divinitus oblata est occasio, id impensius faciendum arbitramur.

quamplura imperta fuerunt, tur, videlicet.

§ 1. Nam, cum ab ipso nostri pontifica-In restaura- tus initio, ad exornandam novis aedificiis tione basili-cae Lateranen. Lateranensem praecipue basilicam, nullis sis, numismata parcentes impensis, animum adiicissemus, peratorum re- effectum est, non obscura divinae volunquorum nomina tatis significatione, ut demoliendis quiet praeclara ge-sta bic referun-busdam aulae Lateranensis pervetustis ac pene collabentibus parietibus, complura antiqua diversis in locis recondita numismata, ex auro purissimo obryzo confecta, invenirentur, in quibus ex una parte salutiferae crucis signum aut imago aliqua eadem cruce insignita cernitur, ex altera vero vultus effigiesque expressae sunt diversorum veterum, qui ante annos circiter mille floruerunt; augustorum imperatorum, nimirum Theodosii senioriis, duorum filiorum eius Arcadii et Honorii, necnon Theodosii iunioris, Valentiniani tertii, Marciani, Leonis, Iustini, Iustiniani, Tyberii, Mauritii, Phocae et Heraclii, qui, etsi longo locorum intervallo disiuncti, urbem Romam ne fortasse quidem omnes umquam viderint, Magni tamen Constantini piissimi imperatoris exemplo et munificentia excitati, ad declarandum pietatis suae studium erga gloriosos apostolorum principes et fortissimos Christi martyres, quorum innumerabilis multitudo in hac sancta civitate requiescit, et quo-

rum praesenti ope et auxilio domi forisque votis susceptis saepe numero rempublicam fortiter et feliciter administraverant, et clarissimas de hostibus victorias reportaverant, huius almae Urbis sacras basilicas, atque hanc in primis sacrosanctam Lateranensem, donariis et oblationibus quamplurimis, augustali pietate et magnificentia dignis, cumularunt, diversisque aut novorum aedificiorum extructionibus, aut veterum instaurationibus pro temporum varietate ornarunt. Quod cum alia multa antiquitatis monumenta, tum vel haec ipsa nuper reperta aurea tot inclytorum imperatorum numismata testantur, religioso plane consilio et occulto quodam Dei instinctu, in his aedificiis reposita, ut post multa saecula aliquando tandem patefacta in lucemque prolata, eorumdem imperatorum singularem religionem et perpetuam erga sanctam Romanam Ecclesiam devotionem insigni apud posteros testimonio comprobarent. Qua in re divinam providentiam agnoscimus, suspicimus atque admiramur, quod calamitoso hoc tempore, cum tam multi crucis Christi Domini hostes catholicæ fidei veritatem impiissime oppugnant, praedictorum imperatorum effigies in ipsa Lateranensi basilica, ubi primus idem Magnus Constantinus Augustus sacri baptismi lavacro emundatus est, simul reperiri voluerit, quae summam eorum erga invictissimam crucem pietatem et eximianı religionem aperte palamque profiterentur.

§ 2. Theodosii igitur senioris impera- Theodosii se toris religiosissimi memoria in benedictione sit, qui se Nicaenae fidei defensorem acerrimum praestitit, qui lege edita, eam se tantum fidem sequi, quam a beatissimo apostolo Petro Romanis traditam Damasus Pontifex docebat, apud cunctos populos publice testificatus est; qui in ecclesiae cultu ac veneratione disciplinam

tertio, eorumdem Arcadii et Honorii so- Teodosii alii roris filio, in occidente imperii guber- lentiniani neponacula tenentibus, sancta tertia univer- is Arcadii et salis Ephesina Synodus contra impium Nestorium, ex beatissimi Coelestini Romani Pontificis auctoritate, indicta et celebrata est; quo tempore amborum imperatorum pietas in fovenda tuendaque eadem Sinodo, et Ecclesiae pace per sanctorum Patrum definitionem procuranda, magnopere eluxit.

Valentinianus autem, beatae memoriae Sixti III Pontificis hortatu, ipsius basilicae Lateranensis fastigium argenteum a barbaris ereptum, magna in id opus erogata pecunia, refecit, ac Sancti Leonis Pontificis cultor eximius, uberrimum suae pietatis fructum tulit, cum eius etiam precibus, idem beatissimus Pontifex, immanissimum Attilam, Flagellum Dei vocatum, divina sua eloquentia atque auctoritate placavit ac deterruit, horribilemque tempestatem iam imminentem ab ipsa Roma atque a tota Italia avertit.

§ 5. Marcianus vero, simul atque ad Marciani, qui imperium evectus est, ad eumdem Sanctis- novus Constansimum Pontificem Leonem litteras dedit turpietatis et erga Apostolicam Sedem observantiae plenas. Quare, apostolica auctoritate et catholici imperatoris adiumento, magnum illud sexcentorum triginta episcoporum Chalcedonense concilium adversus Eutychen et Dioscorum coactum est, in quo Marcianus ipse insigni elogio novus Constantinus est appellatus.

§ 6. At Leo caesar, Dei spiritu et cre-Leonis caebris Sancti Leonis Papae epistolis roboratus, nullis se haereticorum machinis passus est a catholicae fidei constantia et Chalcedonensis Synodi propugnatione dimoveri.

§ 7. Nec vero praetereundus nobis est Iustini seniovere pius et catholicus imperator senior ris. Iustinus, qui sanctum Germanum Capuanum episcopum, Sanctissimi Hormisdae

Honorii filiorum eius.

§ 3. Sed et duorum filiorum eius Ar-Arcadii et Honorii nomen cum benedictione meminisse libet, qui pietatis ac disciplinae praeceptis institutisque a S. Arsenio Romanae Ecclesiae diacono instructi, ut christianam religionem propagarent, ubique terrarum simulacra idolorum confringi, eorumque templa dirui, legibus sanxerunt, catholicae porro fidei integritatem constantissime retinentes, haereticos omnes imperii viribus coercuerunt, quod communes ab eis promulgatae leges adhuc ostendunt.

imitatione dignam, non solum legibus

edictisque professus est, sed etiam miri-

fice coluit; qui denique, ob gravem Thes-

salonicensium caedem a sancto Ambrosio

episcopo publice correptus, et ab ingressu

ecclesiae repulsus, insigni christianae hu-

militatis exemplo reverenter abstinuit, et

impositam ab eodem Ambrosio poeniten-

tiam humiliter suscepit, libentique animo

adimplevit, quo obedientiae et poeniten-

tiae exemplo is, qui claustra imperii

Christi Domini sic validis praesidiis ante

munierat, non solum reipublicae hostes

submovit, verum etiam christiani nominis

gloriam feliciter adauxit.

Illud autem proprium Honorio occidentale imperium regenti, quod basilicam Sancti Pauli, a Valentiniano iuniore amplificari coeptam, omnibus partibus absolvi atque exornari curavit; quodque beato Augustino, firmissimae Ecclesiae columnae, in comprimendis et propulsandis Africanis haereticis magno adiumento fuit.

ld quoque laudi potissimum Arcadio tribuitur, quod cum eius militibus contra Persas bene pugnantibus cruces aureæ 1 in vestibus apparuissent, ut victoriae divinitus partae monumentum ubique extaret, is auream monetam cum eodem crucis signo fieri voluit.

§ 4. Atque Theodosio quidem iuniore, Arcadii filio, in oriente, et Valentiniano 1 Cherub. legit aereæ (R. T.).

Papae legatum, tamquam angelum Domini, summo cum honore excepit, cuius imperatoris pietas hoo quoque promeruit, ut et beatum Ioannem Summum Pontificem Constantinopolim ad se venientem videret. admirabili sanctitate virum et postea martyrii gloria illustrem, ad cuius ille pedes, Christum in eo agnoscens, procubuit. Deo clarissimum illum congressum insigni miraculo comprobante, cum in ipso aditu Portæ Aureæ, coeco supplicanti ab eodem Summo Pontifice lumen est restitutum.

gni.

§ 8. Magnis etiam laudibus efferendus lustiniani Ma- est Iustinianus ille, qui tot rebus fortiter sapienterque gestis, magnus merito est appellatus, sed profecto sui ipsius victoria et erga Apostolicam Sedem obedientia multo maior. Nam cum zelo catholicae religionis confessionem verae ac orthodoxae fidei quae in sancta Dei Ecclesia praedicatur, et simul haeresum damnationem, de catholicorum episcoporum consensu, proposito edicto, fecisset omnibus manifestam, ac deinde per suas litteras et legatos, reddens Apostolicae Sedi et S. Joanni Papae II debitum honorem et reverentiam, pro singulari studio quod gerebat de unitate omnium, praesertim orientalis tractus ecclesiarum, illarumque sacerdotum, cum ipso ac eius sede, tamquam earum capite, servanda atque custodienda, etiam suae fidei confessionem ac illud ipsum edictum transmisisset, humiliterque postulasset suis illa litteris et Apostolicae Sedisiudicio comprobariatque ipsis quoque diebus B. Petro Principi apostolorum pretiosa munera obtulisset, idem Sanctus Pontifex, et dignis eum laudum praeconiis extulit, et quae in ipso edicto continebantur, veluti apostolicae doctrinae consentanea, suo iudicio. atque auctoritate confirmavit. Cumque postmodum ipse iustinianus imperator, a Theodora conjuge depravatus, a beato Agapito Pontifice vehementius contende-

ret ut Anthymum haereticum patriarcham ad communionem admitteret, eiusque electionem confirmaret, eoque constantissime recusante, minas precibus admisceret, Sanctus Pontifex zelo fidei incensus, exclamavit: Eqo ad Iustinianum Imperatorem christianissimum venire desideravi, sed Diocletianum inveni; qua invicti animi constantia permotus imperator, ac tandem erroris caligine detersa, ad veritatis lucem emergens; seipsum totum ad parentis in Christo optimi voluntatem conformavit, hominemque haereticum loco deiici, et catholicum episcopum Mennam ab eodem Sancto Pontifice consecrari non solum patienter, sed etiam libenter tulit, praeclaro christianis principibus exemplo relicto ut paternas Christi Vicarii admonitiones et obiurgationes aequissimo animo ferrent, memores verbi Domini: Qui vos audit, me audit et qui vos spernit, me spernit.

§ 9. Iam vero Tyberii Constantini no- Tyberii Conmen cum laude commemorandum est, stantlai. quem urbis Romae conservatorem appellare licet, quod eam a Longobardis gravissima obsidione oppressam, magnaque rei frumentariae angustia laborantem, larga frumenti copia ex Ægypto transsmissa, a famis simul et obsidionis calamitate, paternis sanctae memoriae Benedicti I Summi Pontificis cohortationibus, liberaverit. Hic cum Sanctum Gregorium Magnum adhuc diaconum disputantem audisset, Eutychii patriarchae, veram tractabilemque corporum resurrectionem negantis, librum statim comburendum in ignem iniecit. Idem sanctae crucis signum ita coluit, ut aliquando, cum humi eam in lapide sculptam vidisset, statim tolli et decenti loco collocari iusserit, ut iam minus mirandum sit quod magnus crucis cultor, crucis imaginem in aureis nummis eleganter, ut videmus, curaverit exprimendam.

Mauritii

§ 10. Commemorandus est etiam iure optimo Mauritius vir fortissimus, cuius filium idem Gregorius, cum adhuc diaconus Constantinopoli apostolicum legatum ageret, ex sacro Baptismi fonte levavit; postea vero Pontifex factus, eidem Mauritio locupletissimum pietatis testimonium praebet, dum illum in suis epistolis hominem multarum lacrymarum, orationum, ieiuniorum et eleemosynarum fuisse commemorat. Certe de Apostolica Sede et universa Italia egregie est meritus, quod exercitu comparato, ducibus in Italiam missis, Francorum auxiliis advocatis, omni denique diligentia adhibita, Longobardorum furorem non mediocriter represserit.

Phoci.

- § 11. Nec minori dignus est praeconio Phocas imperator, qui cum de more conaretur, se catholicae religionis defensorem perpetuum futurum sanctissimo iureiurando obstrinxit, et summam ab ipso Christo Domino Romanae Ecclesiae traditam auctoritatem et potestatem praeclare intelligens, publice edixit ut eamdem sanctam Romanam Ecclesiam, tamquam omnium Ecclesiarum primam atque caput, omnes et agnoscerent et profiterentur.
- § 12. Hunc autem clarissimum coetum Eraclil Au- merito claudit Eraclius Augustus, novisgusti. simus eorum quos supra enumeravimus, qui sacrosanctam crucem illam ipsam, in qua vitae auctor pependerat et mortem moriendo superaverat, decimoquarto anno, postquam venerat in potestatem Persarum, felicissime recepit, eamque suis humeris, abiecto imperatorio amictu, calceisque detractis, in ipsum Calvariae montem, in passionis Christi memoriam, magna cum

bace num smacipes atque car-

humilitate reportavit. § 13. Nos igitur, aliquam augustissimae Hie Pontilex eorumdem imperatorum memoriægratiam transmisit non immerito referre cupientes, carissimis reges et prin- in Christo filiis nostris Romanorum imdinales alios- peratori electo, ac regibus et dilectis filiis  ribus Christi gerimus, quaedam ex supradictis aureis numismatibus, singulare paterni nostri amoris erga ipsos pignus, misimus, ut ad similem virtutis et religionis laudem excitentur, et se Ecclesiae Romanae filios, catholicorum principum successores et crucis Christi defensores esse crebrius reminiscantur, veteres in hoc quidem sanctos Pontifices praedecessores nostros, praesertim eumdem Beatum Gregorium Papam, imitati, qui regibus et principibus ac primariis viris aureas cruces et claves parvulas, quae claves B. Petri dicebantur, mittere consueverant, quaeque, collo appensae et religiose gestatae, miraculis coruscabant; quaedam vero alia ex eisdem numismatibus dedimus venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus, reliqua vero eodem modo piis et praestantibus viris iam distribuimus.

§ 14. Ut autem ab omnibus et singulis do indulgentifs christifidelibus, quibus a nobis tradita decorat eis coniam sunt, devotius ac religiosius et cum spirituali animarum fructu gestentur, decrevimus, ad sanctissimae crucis honorem et gloriosam memoriam imperatorum, eadem numismata praecipuis gratiis et indulgentiis amplissimis ex nostra apostolica benignitate insignire.

§ 15. Quamobrem de omnipotentis Dei Gestantibus misericordia ac beatorum apostolorum tibus hic descrieius Petri et Pauli auctoritate confisi, pta. universis et singulis christifidelibus utriusque sexus, quodcumque ex his numismatibus penes se gestantibus, quoties eorum aliquis ante salutiferae crucis signum aut sacram aliquam imaginem pertransiens,

operto capite, venerationem tribuerit aut genuflexerit, Orationem Dominicam vel Salutationem Angelicam pronunciando, toties ei centum annos et totidem qua-

dragenas.

Singulis autem diebus, si ter Orationem Dominicam Salutationemque Angeli-

cam, aut semel Psalmum Miserere mei Deus seu De profundis clamavi devote recitaverit, annos ducentos, ac etiam totidem quadragenas.

Item quoties ad Deum mentem elevaverit, illiusque divinam opem imploraverit, etiam ducentos annos et totidem quadragenas.

Si vero quocumque dominico aut festo die coronam Beatissimae semper Virginis Dei genitricis Mariae etiam pia devotione recitaverit, annos trecentos et totidem quadragenas.

Ac si conscientiam suam mane aut vesperi, cum emendationis proposito, examinaverit, ac de male anteacta vita veniam supplex a Deo misericordiarum patre postulaverit, similiter trecentos annos et totidem quadragenas de sibi iniunctis vel alias quomodolibet per eum debitis poenitentiis, misericorditer in Domino relaxamus.

Atque ut eosdem sideles ad pietatis opera exercenda eo etiam magis invitemus, eorum cuilibet, quoties pro haereticorum reductione, infidelium conversione, christianae atque orthodoxae fidei propagatione, et sanctae matris Ecclesiae tranquillitate et exaltatione, ac inter principes christianos pace et concordia, Deum precando, Orationem Dominicam Salutationemque Angelicam quinquies devote dixerint, easdem illas indulgentias ac peccatorum remissiones, quae unam e septem praecipuis Urbis basilicis visitantibus concessae sunt, concedimus et impartimur.

Quod si quis peccatorem a via perditionis, veluti ab haeresi, blasphemia aliisve eiusmodi sceleribus et peccatis, ad viam salutis converterit, aut si certe in eo laboraverit, aut si inter discordantes pacem conciliaverit, aut quantum in se est, procuraverit, concedimus ut sanctorum sacrificiorum, ieiuniorum, orationum ac quorumvis aliorum piorum operum, quae in omnibus Ordinibus et congregationibus regularibus sanctae catholicae Ecclesiae fiunt, non secus ac si uniuscuiusque earum proprium membrum foret, eo ipso particeps efficiatur.

Praeterea unicuique vere poenitenti. qui peccata sua alicui ex sacerdotibus idoneis et ad id approbatis confessus fuerit, et sacram sumpserit Eucharistiam, aut missam, si sacerdos fuerit, celebraverit, quoties' id fecerit, toties ei plenariam.

Aut si in mortis articulo constitutus, numisma collo appensum aut quovis modo secum habuerit, pronunciato nomine Iesu, corde saltem, si ore nequiverit, etiam plenariam.

Atque itidem militibus aut aliis qui aliquod huiusmodi numisma secum habentes contra infideles vel haereticos aut alios S. R. E. hostes pugnaverint, praesertimque si ibi eos mori contigerit, Iesu nomine, ut supra, invocato, pariter plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, auctoritate praedicta, tenore praesentium, etiam misericorditer in Domino concedimus et elargimur.

Utque defectus et negligentiae animique distractiones, quae ex humana fragilitate in Divini officii recitatione. missarumque celebratione vel auditione sacerdotibus aut clericis vel laicis contingere solent, aut horum etiam ob iustum impedimentum praetermissio, ex devota huius numismatis gestatione, corona tamen Beatae Mariae Virginis pie recitata, aut saltem pronunciato psalmo Miserere mei Deus, suppleri et compensari possint, eadem auctoritate concedimus et indulgemus.

§ 16. Quicumque autem aliquod huius- Numisma •cmodi numisma habuerit ipsum pro suo closiis tantum posarbitrio in testamento aut alia ultima vo- nit.

luntate, cui voluerit ecclesiae, nec vero cuiquam alii, absque speciali nostra aut nostrorum successorum concessione, relinquere aut donare possit.

consequantur.

- § 17. Quam quidem ecclesiam, in qua Ouas ecole- fuerit dictum numisma repositum, festis sias visitan-tes indulgentias diebus Inventionis et Exaltationis Sanctae Crucis, universis et singulis christifidelibus utriusque sexus vere poenitentibus et peccata sua confessis, devote visitantibus, similiter plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem damus, concedimus et elargimur.
- § 18. Quod si quis numisma habens Numisma in ab intestato decesserit, volumus ut illud testatideceden-tis ad propin- ad propinquiorem eius domicilio ecclequiorem Becle- siam, cum eisdem gratiis, facultatibus et indulgentiis, pertineat.

siam spectal.

§ 19. Cuicumque nihilominus in arti-In articulo- culo mortis constituto, de consilio eius que mortis con-stitutis accom- confessarii, ipsum numisma liceat commodari possit. modare, qui itidem omnes supradictas indulgentias et peccatorum remissiones valeat obtinere.

§ 20. Postremo ut animabus quoque Animabusque christifidelium in purgatorio existentibus, purgatorii pro-sit, impletis bic quae per caritatem Domino nostro Iesu Christo unitae ex hac vita migraverint, quaeque antequam decederent aliorum christifidelium suffragiis iuvari meruerunt. de coelestibus ecclesiae thesauris, quorum dispensatores a Domino ad animarum salutem constituti sumus, paterne subveniamus, divina miseratione confisi, concedimus ut quoties quilibet aliquod ex huiusmodi numismatibus secum habens, pro dictarum animarum salute, praemissa corumve aliqua adimpleverit, vel quicumque alius ecclesias, in quibus eadem numismata exponi contigerit, dictis festis diebus Inventionis et Exaltationis Sanctae Crucis visitaverit, ipsae animae, pro quibus id fecerit, efficacissimis Iesu Christi Domini nostri meritis, ac eiusdem Beatae Mariae semper Virginis, sanctorum ange-

lorum, apostolorum, martyrum, confessorum, virginum omniumque sanctorum et sanctarum precibus et intercessionibus suffragantibus, easdem indulgentias et peccatorum remissiones consequantur.

§ 21. Praesentes vero litteras, sub qui- Clausulae hubusvis similium vel dissimilium indulgen- jus elargitionis praeservativae. tiarum et gratiarum revocationibus, suspensionibus, abrogationibus aut aliis contrariis dispositionibns, per nos vel successores nostros Romanos Pontifices, etiam motu proprio et ex certa scientia, ac in favorem Cruciatae Sanctae vel alias quomodolibet faciendis, minime comprehendi, sed quoties illae emanabunt, toties easdem praesentes ab illis exceptas, et nisi de eis expressa et individua mentio fiat, adversus illas in pristinum et validissimum statum restitutas, ac de novo concessas esse et censeri, et perpetuo validas et efficaces fore, ac supradictis personis et ecclesiis perpetuis futuris temporibus suffragari debere decernimus et declaramus.

- § 22. Non obstantibus nostra de non Clausulae deconcedendis indulgentiis ad instar, ac aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 23. Volumus autem ut praesentium Fides exemlitterarum exemplis, etc.

Exordium.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, kalendis decembris, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 1 decemb. 1587, pontif. anno III.

#### CXV.

Confirmatio privilegiorum civitatis, terrarum et locorum comitatus Esii cum nonnullis statutis pro directione eiusdem comitatus 1

#### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

De salubri civitatum, oppidorum et locorum nostro et Romanae Ecclesiae

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

temporali dominio subiectorum statu sedula meditatione solliciti, ea pro pastoralis officii nostri debito constituimus in dies, quae ad illorum prosperum regimen et gubernium spectare cognoscimus.

hernatorem instituerat.

§ 1. Hinc est quod nos, qui ab ipso Sixtus Esti gu- pontificatus nostri initio in civitate nostra Esina, tunc per unum praetorem sub gubernio provinciae nostrae Marchiae regi solita, nomine, titulo, statu et essentia praetoris, illiusque officio huiusmodi ibidem apostolica auctoritate perpetuo suppressis et extinctis, civitatem Esinam praedictam, ac illius universum districtum, comitatum, terras, castra et loca corumque cives, incolas, habitatores, personas, res et hona regimini et gubernio unius gubernatoris ibidem instituti, cum omnibus honoribus, privilegiis et præeminentiis, quibus gubernatores aliarum civitatum dictae Marchiae fruebantur, per quasdam subiecimus, et deinde nonnullorum querelis desuper interpositis adducti, extinctum officium praetoris huiusmodi in gubernium peculiare, salva tamen pro tempore existentis legati, seu praesidentis vel alterius gubernatoris provinciae praedictae superintendentia, ad instar gubernatorum civitatis Castelli et Tuderti, per alias nostras in forma brevis litteras ereximus et instituimus, prout in singulis litteris praedictis plenius continetur.

§ 2. Eiusdem civitatis nostrae Esinae, Dictae civi- quae antiquitate, nobilitate, fertilitate ac mnia et privi- populi frequentia praestantiumque virolegia confirmat. rum copia et territorii foecunditate plurimum celebris existit, decori, dignitati et ornamento per amplius consulere, ac dilectos filios illius communitatem et homines qui etiam in nostram et Apostolicae Sedis subventionem nuper summam quatuor millium scutorum auri in auro, XII iuliis monetae Romanae pro quolibet scuto huiusmodi computatis, per dilectos filios Annibalem Pritium, utriusque iuris

doctorem, et Polidorum Baldassinum, eorum concives et apud nos et Sedem praedictam in hac parte agentes, nobis ad effectum causae onerosae praesentibus contentae obtulerunt, ac depositario nostro generali realiter et cum effectu persolvi curarunt, grati animi affectu, condignisque favoribus et gratiis prosequi et compensare volentes, necnon communitatem et homines ac alios incolas et habitatores praedictos a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, a iure vel ab homine, quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, ac ad instar aliorum Romanorum Pontificum praedecessorum nostrorum, a quibus gubernia et regimina variis temporibus instituta et separata fuere, supplicationibus communitatis, hominum et agentium praedictorum per eos et dilectum filium nostrum Prosperum tituli Sancti Clementis presbyterum cardinalem Sanctacrucium nuncupatum, nobis iamdudum humiliter porrectis, inclinati, causa quoque, et praesentibus huiusmodi per nos et dilectum filium thesaurarium generalem dictae Camerae primo, et deinde per dilectum filium nostrum Hieronymum, Sanctae Mariae in Cosmedin diaconum cardinalem Mattheium nuncupatum, diligenter cognitis et examinatis, ac etiam dicto gubernio, ad quod referendarios etiam signaturae nostrae transmisimus, ac omnibus aliis debita animadversione pensatis, suppressionem ac extinctionem officii praetoris huiusmodi ratas et gratas habentes et innovantes, atque superintendentiam peaedictam abrogantes et abolentes, motu etiam proprio et'ex certa nostra scientia ac de apostolicae potestatis plenitudine, omnia et singula statuta, constitutiones et ordinationes civitatis Esinae I illiusque communitatis et hominum praedictorum, necnon privilegia, exemptiones, libertates, praerogativas, facultates, gratias, tam spirituales quam temporales, et indulta quomodocumque et per quoscumque Romanos Pontifices pro tempore existentes ac nos et dictam Sedem seu alios hactenus quomodolibet edita et concessa, licita tamen et honesta, ac sacris canonibus et concili Tridentini decretis non contraria, et quatenus illa in usu existant, nec sub ullis apostolicis revocationibus comprehensa, illorum omnium dictarumque litterarum tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus, pro sufficienter expressis habentes, dicta auctoritate, tenore praesentium, confirmamus, approbamus et innovamus, ac illis perpetuae et inviolabilis firmitatis robur favorabiliter adiicimus, omnesque et singulos tam iuris quam facti ac solemnitatum, etiam substantialium, defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus.

cumque jurisdiiicit.

§ 3. Nec non civitatem ipsam Esinam, Eam a cuius ac illius universum districtum, comitactione liberat, tum terras seu castra et loca, eorumque so ique Aposto-licae Sedi sub- cives, incolas, habitatores, personas, res et bona, ab omni et quacumque iurisdictione, potestate, legatione, vicelegatione, gubernio, dominio, correctione, visitatione, regimine, superioritate, auctoritate. superintendentia et facultate ordinaria vel extraordinaria, generali vel speciali, tacite vel expresse quomodocumque concessa seu concedenda, legatorum etiam de latere, vicelegatorum, praesidentium gubernatorum, iudicum, officialium, vicariorum, locatenentium et aliorum ministrorum quorumcumque dictae Marchiae. vel alterius provinciae sive loci, etiamsi de illis magis specialis et expressa mentio habenda foret, ita ut ipsi vel eorum aliqui in quibuscumque maximis, minimis mediocribusque causis temporalibus, saecularibus, profanis, criminalibus, civilibus sive mixtis, in prima, secunda, tertia et quacumque alia instantia, tam per viam simplicis querelae, quam etiam cuiuscumque appellationis, recursus, iuramenti. etiam per horrecentiae, inhibitionis, bannimenti, edicti et quemcumque alium modum, etiam ratione et occasione fideiussorum de non offendendo et se repraesentando datarum sive dandarum, seu quae alias renovandae essent, et pacis initae sive ineundae, ac induciarum fractarum sive frangendarum, vel alias quomodolibet motis et inchoatis, dummodo ad praesens non sint instructae, nec per compromissum introductae, et in posterum quomodocumque movendis, cogitatis, cuiuscumque qualitatis, quantitatis et status existentibus, se amplius ex officio, sive ad fisci sive partium instantiam, intromittere, vel in civitatem Esinam huiusmodi ac illius districtum, comitatum, terras, castra aut loca, eorumque cives, incolas, habitatores, personas, res et bona ullam in eos iurisdictionem, potestatem, regimen, gubernium, visitationem, correctionem, superioritatem, auctoritatem, superintendentiam ac controversiam, tam in petitorio quam in possessorio, amplius ullo modo, via, iure, causa et forma exercere, aut quascumque sententias, censuras et poenas promulgare nequeant, auctoritate et tenore praedictis, in omne aevum, sine tamen Camerae nostrae Apostolicae auditoris generalis ubique locorum iurisdictionem habentis, ac iudicum, commissariorum, quibus a nobis vel successoribus nostris, sive ex signaturae rescripto, causae commissae extiterint. praeiudicio, penitus eximimus et totaliter liberamus, ac nostro soli et dictae Sedis regimini, gubernio et iurisdictioni, cum omnibus et singulis suis causis, iuribus et actionibus, servato tamen legum et canonum ordine, immediate, absque alicuius alterius recognitione et superintendentia, perpetuo subircimus, ipsiusque Marchiae et cuiuscumque alterius provinciae seu loci legatis, etiam de latere, praesidentibusque et gubernatoribus desuper perpetuum silentium omnino imponimus.

ni committit.

§ 4. Necnon in ipsa civitate Esina eius-Solius guber- que districtu, comitatu, terris, castris et locis praedictis unum amplum, absolutum et peculiare gubernium, ab omni legatione et quocumque alio gubernio liberum et exemptum, pro uno gubernatore a nobis et successoribus nostris Romanis Pontificibus eligendo et nominando, seu iam per nos electo et nominato.

lis gubernatoris enunciat.

§ 5. Qui nostro et S. R. E. nomine Facultates ta- citra alicuius legati vel praesidentis aut alterius gubernatoris recognitionem, superintendentiam aut dependentiam ac ab illis privative civitatem Esinam, ac illius districtum et comitatum, eorumque cives, incolas, habitatores, personas, res et bona quaecumque regat et gubernet, ac liberam, amplam et omnimodam iurisdictionem, potestatem, auctoritatem et superioritatem in illam et illos iuridice exerceat, necnon civiles, ordinarias in prima instantia per locumtenentem suum vel iudicem ordinarium praedictae civitatis tantum, ita ut praeventioni locus sit, et de uno ad eorum alterum, qui non iudicaverit, et demum ad ipsum gubernatorem appellari possit; reliquas vero civiles, summarias videlicet et executivas, necnon criminales ac fideiussiones, paces, etiam inducias praedictas, etiam antea sub dicta curia generali semel vel pluries initas, factas, impletas aut innovatas, et de cetero sub ipsa curia Esina ineundas, frangendas, implendas et innovandas, ac pro initis, fractis, impletis et innovatis respective habendas civitatis Esinae ac illius districtus, comitatus, terrarum aut castrorum et locorum praedictorum eorumque civium, incolarum, habitatorum, personarum, rerum et bonorum, ut praefertur, vel alias quomodolibet, ac quavis causa et occasione motas, dummodo ad praesens non sint alibi instructae vel per compromissum introductae, et in futurum quomodocumque movendas.

§ 6. Sine tamen auditoris generalis, et Cam. Apost. iudicum commissariorum praedictorum piscopi or linapraeiudicio, et salva eorum iurisdictione, rifius reservat. ac exceptis causis ecclesiasticis ad forum ecclesiasticum pro tempore existentis episcopi Esini illiusque curiam, iuxta formam canonum ac sacri concilii Tridentini decretorum spectantibus et spectaturis, per se suosque ministros agere, tractare, audire, cognoscere, decidere fineque debito, iustitia mediante, terminare.

- § 7. Omnibusque et singulis honoribus, Aliarum similium civitatum privilegiis, facultatibus et præeminentiis, privilegia comquibus' civitatum nostrarum Fanensis, Anconitanae, Firmanae et Asculanae, ceterique liberi gubernatores, nostram tantum et dictae Sedis auctoritatem, iurisdictionem et superioritatem immediate recognoscentes, de iure vel consuetudine seu ex privilegio autalias vigore quarumcumque litterarum apostolicarum, quarum tenores, formas, compendi ac datas etiam praesentibus haberi volumus pro expressis, quomodocumque utuntur, fruuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, frui, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, pariformiter, absque ulla prorsus differentia, uti, frui, potiri et gaudere libere et licite possit.
- § 8. Cum salario et stipendio alias au- Salarium gucto quinquaginta scutorum argenteorum gnat. monetae illarum partium, si ipse gubernator fuerit in aliqua praelatura constitutus; alioquin triginta scutorum similium dumtaxat pro quolibet mense, iuxta dictae civitatis Esinae illiusque communitatis et hominum concilia olim celebrata.
  - § 9. Et cum usu et manutentione ca-

nalihns.

sportulae etc. pitulorum de et super sindicatu, ac modo pro causis civi-ilbus et crimi- et forma regiminis, tum etiam observatione taxarum de et super sportulis vel aliis solutionibus in causa civili vel criminali quomodolibet tempore dictae praeturae praestari solitis, quae salvae et illaesae remaneant, donec alia condigna et rationabilia capitula et taxae de et super praemissis per civitatem praedictam illiusque communitatem et homines confecta fuerint, necnon cum omnibus aliis proventibus, emolumentis, honoribusque et oneribus, solitis et consuetis, auctoritate et tenore praedictis, similiter perpetuo constituimus, erigimus et instituimus.

Clausulae adterarum firmi-

§ 10. Insuper, pro maiori gubernii per praesentium li- praesentes instituti stabilitate, ac aliorum tatem opportu- praemissorum omnium observatione et manutentione, necnon communitatis et hominum praedictorum cautela et securitate perpetua et solemni, omnia et singula Sedis et Camerae Apostolicae praedictorum bona civitati praedictae illiusque communitati et hominibus obligamus et hypothecamus, ac obligata et hypothecata esse; necnon praesentes litteras ac omnia et quaecumque in eis contenta nullo umquam tempore de subreptionis vel obreptionis seu nullitatis vitio, aut intentionis nostrae vel alio quovis defectu, etiam causarum vel personarum, etiam transeuntium vel forensium, aut alia quacumque occasione, in toto vel in parte, notari, argui, impugnari, invalidari, retardari, rescindi, ad terminos iuris reduci, in ius vel controversiam vocari, aut adversus illa quodcumque iuris et facti vel gratiae remedium impetrari, seu etiam motu, cientia et potestatis plenitudine similibus concedi posse, ac sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, ad tempus vel beneplacitum, limitationibus aut aliis contrariis dispositionibus, etiam per nos et alios quoscumque Romanos Pontifices praede-

cessores et sucessores nostros, dictaeque Sedis sub quibuscumque tenoribus et formis, quandocumque vel qualitercumque, generaliter, communiter, specifice et expresse factis et faciendis, minime comprehendi, sed semper et perpetuo abillis excepta, et quoties emanabunt, toties in pristinum statum restituta, reposita et plenarie reintegrata, ac etiam sub data per communitatem et homines praedictos eligenda de novo reconcessa, valida, firma et efficacia existere, suosque plenarios et integros effectus sortiri ac inviolabiliter observari debere, vimque et robur veri et validi contractus ac efficacis obligationis inter nos ac Sedem et Cameram praedictas ex una, nec non civitatem praedictam illiusque communitatem et homines partibus ex altera legitime ex titulo vere oneroso, mediante solutione praedictae summae quatuor millium scutorum huiusmodi, initi et stipulati ac etiam utrinque iurati obtinere; dictamque Cameram ad communitatem, homines, incolas, habitatores et personas huiusmodi in libero gubernio ac iuribus et aliis praemissis tuendos immunes, indemnes et exemptos conservandos teneri et obligatos esse ac fore, easdemque praesentes litteras ad probandum plene solutionem summae quatuor millium scutorum huiu. modi, ac quod illa in nostram dictaeque Scdis subventionem conversa fuerint, aliaque præmissa ubique, tam in indicio quam extra, sufficere, nec alterius probationis adminiculum requiri.

§ 11. Sieque per praedictos ac quos- sicobservancumque alios indices, ordinarios et dele-dum in quocum-que tribunali. gatos, cuinsvis auctoritatis et potestatis, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, etiam de latere legatos, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quavis causa et instantia, perpetuo iudicari et

deffiniri debere; necnon si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus et declaramus.

tra violatores.

§ 12. Districtius inhibentes praedictis Poenae con-legatis, etiam de latere, vicelegatis, gubernatoribus, commissariis, locatenentibus ordinariis et extraordinariis, quavis auctoritate, generali vel speciali, specifica et expressa, fungentibus et functuris, ceterisque officialibus, notariis, executoribus et iustitiae ministris quibuscumque eiusdem Marchiae vel alterius provinciae sive loci, ac omnibus et quibuscumque aliis, cuiuscumque dignitatis, status, gradus, ordinis et conditionis existentibus et extituris, exceptis tantummodo Camerae nostrae Apostolicae generali auditore et iudicibus, quibus a nobis vel a successoribus nostris, sive ex signaturae rescripto causae commissae fuerint, ne sub indignationis nostrae, respectu cardinalium, et excommunicationis, respectu aliorum, poenis, quidquam contra praesentium tenorem directe vel indirecte, quovis quaesito colore, attentare aut alias illis quomodolibet contravenire audeant vel praesumant.

cuteres.

§ 13. Et nihilominus dilectis filiis cau-Deputati exe- sarum Curiae Camerae Apostolicae generali auditori nunc et pro tempore existenti, ac universis et singulis legatis etiam de latere, necnon patriarchis, archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesiarum praelatis seu in ecclesiastica dignitate constitutis, motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, per praesentes committimus et mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, per se vel alium seu alios, easdem praesentes litteras ac omnia et singula in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dictae civitatis illiusque communitatis, hominum,

huiusmodi seu alterius eorum fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus et singulis ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, ac gubernatores, communitatem, cives, homines, incolas, habitatores et personas civitatis Esinae, illiusque districtus, comitatus, terrarum, castrorum et locorum huiusmodi, illis omnibus et singulis, iuxta eorumdem praesentium continentiam et tenorem, pacifice frui et gaudere, non permittentes eos vel eorum quempiam desuper quomodolibet molestari et inquietari vel perturbari; contradictores quoslibet vel rebelles ac praemissis non parentes, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas ac temporales aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo, necnon legitimis super his habendis servatis processibus, illas sententias, censuras et poenas praedictas incurrisse, servata tamen forma concilii Tridentini, declarando, illasque etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 14. Non obstantibus Pii IV de praesentandis et registrandis in dicta Camera contrariorum. Apostolica gratiis et privilegiis illius interesse concernentibus, infra tres menses a die impetrationis; necnon Bonifacii VIII, de una, et in concilio generali edita de duabus diaetis, constitutionibus, ac terrarum, castrorum et locorum quorumcumque, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus, usibus, stabilimentis, decretis, reformationibus; privilegiis quoque, indultis, facultatibus et litteris apostolicis illis corumque legatis, vicelegatis, praesidentibus, gubernatoriincolarum, habitatorum et personarum bus, locatenentibus, officialibus, iudicibus

Derogatio

et ministris et quibusvis aliis personis per praedictos et quoscumque Romanos Pontifices praedecessores vel successores nostros ac nos et Sedem praedictam, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, etiam per vias generalis legis et statuti, et de fratrum consilio, ac ex causis quantumvis gravibus et onerosis, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis in genere vel in specie ac alias quomodolibet etiam iteratis vicibus concessis, approbatis et innovatis, ac concedendis, approbandis et innovandis. Quibus omnibus, etiamsi, pro illorum sufficienti derogatione, alias de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, et in eis caveretur expresse quod illis nullatenus derogari possit, illorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, pro plene et sufficienter expressis, ac modos et formas ad id observandos pro servatis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, eaque et alia omnia in quantum præsentibus litteris contrariantur, aut illis et in eis contentis quibuscumque obesse, aut illorum executionem et effectum retardare possunt, omnino revocamus, tollimus et abrogamus, ac pro revocatis, sublatis et abrogatis haberi volumus et sufficientissime derogatum, contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus communiter vel divisim ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto huiusmodi

mentionem, per praesentes autem praeiudicare taxis et oneribus, tempore dictae praeturae ac gubernii praeteriti per officiales ipsos vel alios Camerae nostrae, sive alteri solvi solitis vel consuetis, vel alicuius expensae augmentum afferre. comitativis occasione dicti aucti salarii et gubernii sic concessi, aut aliquod illis in lite et causa inter eos in Camera Apostolica coram dilecto filio Fabio Corneo eiusdem Camerae Clerico de et super introitibus rebusque aliis indecisa pendentia, ac quibuslibet eorum iuribus et statui praeiudicium etiam in minimo generare, seu aliquid desuper innovare non intendimus, quae quoad hoc salvae et illaesae remancant.

§ 15. Ceterum volumus ut, etc.
Datum Romae apud S. Petrum, sub
annulo Piscatoris, die xv decembris
MDLXXXVII, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 15 dec. 1587, pontif. anno III.

Fides danda transumptis.

## CXVI.

Erectio collegii S. Bonaventurae in conventu Sanctorum XII Apostolorum de Urbe Ordinis Minorum conventua-lium 1

# Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Ineffabilis divinae providentiae altitudo, cuius nutu ordinationem suscipiunt universa, iam inde ab ipso apostolicae praedicationis primordio, almam urbem Romam adeo copiosis coelestium gratiarum donis ac praerogativis cumulavit, ut quae antea per tot saecula variis superstitionibus quasi quibusdam praestigiis decepta ac seducta tenebatur, quaeque fuerat erroris schola, tunc primum glorioso bea-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

rardiam

ceritate ac solida christianae religionis doctrina illustrata, divinae sapientiae ac veritatis sacrarumque litterarum publicum gymnasium esse inciperet, et ab ipsa, quae orbis terrarum regebat imperium, tamquam a summa ac primaria omnium provinciarum sede, in omnes partes lux illa veritatis se se diffunderet, quae pro communi humani generis salute divinitus tradita, tunc recens per cosdem apostolos in tetra illa errorum caligine mundo fuerat revelata. Et exinde diversi Romani Pontifices nostri praedecessores, sancto propagandae fidei zelo accensi, eam pontificio munere dignissimam susceperunt curam et sollicitudinem ut eamdem Urbem, unde vera pietas, religio et doctrina in omnes gentes ac nationes perpetuo disseminanda erat, alii religiosi collegiis et universitatibus, alii publicis et sacrorum librorum bibliothecis ornarent atque augerent; sic quoque nos, qui regulari Pontifex se habitu Ordinis fratrum Minorum convenprofessum, mu- tualium S. Francisci al ineunte aetate niaque in eo suscepto, illius Regulam et instituta solemniter riteque professi sumus, cum Romae in domo ipsius Ordinis apud Sanctorum XII Apostolorum basilicam verbi Dei concionatoris, et postea universi Ordinis Minorum procuratoris, ac demum magistri generalis amplissimis muneribus fungeremur; domum praedictam non modo fabricis atque aedificiis, sed etiam bibliotheca, auximus atque ornavimus, non sine fragranti desiderio aliquod ibidem collegium, ac divinarum litterarum sacraeque theologiae studium instituendi.

tissimorum Petri et Pauli apostolorum I martyrio Deo omnipotenti consecrata, sin-

huius Ordinis

xerat.

Quare nunc demum ad celsissimam lampridem hu- pontificatus Sedem, immensa divina clecollegii mentia, nullis nostris meritis, provecti, mentem indurei optimae perficiendae propositum diutius non duximus differendum, cum praesertim hoc a nobis expostulare videatur,

non solum apostolicis muneris divinitus fidei nostrae commissi sollicitudo, praecipuaque illa, qua urbem hanc nostram Romam diligimus, caritas et studium quo illius ornandae maxime flagramus, sed plane flagitat beati Seraphici Francisci regularis Ordo, a quo tot summorum virorum doctrina et sanctitate praestantium religiosae cohortes et copiae ad Ecclesiae Dei propagationem et defensionem prodierunt, ut quod olim felicis recordationis Innocentius PP. III, praedecessor noster, praesignificavit dum beatum Franciscum ipsius Ordinis parentem et auctorem suis humeris Lateranensem basilicam collabentem sustinere in somnis vidit, id deinde communi bono christianae reipublicae ipse rerum eventus comprobarit.

Idem enim Franciscus ea sapientiae s. Francisci suae semina edidit, ea reliquit continen-elusque religiotiae, abstinentiae ac susceptorum pro gionem christianam et S. Se-Christo laborum tolerantiae documenta, dem merita. ut qui eius Regulam sequuti sunt, quasi novae sobolis faetus adoptati, ac salutaribus praeceptis instructi, perpetua futurorum temporum successione universae catholicae Ecclesiae ornamento extiterint, siguidem multi ex ipsis, sanctitate atque eruditione insignes, tanti patris et magistri hortatu atque exemplo excitati, multis variisque provinciis peragratis, nationes in tenebris aberrantes ad disciplinae christianae lucem revocarunt, ac convulsis vitiorum atque errorum radicibus, verbi Dei, quod velut imber de coelo descendens terramque inebrians facit eam germinare, pia praedicatione mentes hominum foecundarunt, et usque adeo praeclari huius Ordinis tum sanctitatis, tum doctrinae odor iam inde ab initio in omnem terram se diffundit, ita in dies magis huius sanctae familiae alumni, iuvante Domino, profecerunt, ut piae memoriae Gregorius IX et Gregorius X, aliique Romani Pontifices, etiam praedecessores nostri, ad res Eccle-

siae maximas gerendas eiusdem Ordinis professores adhibuerunt, ac potissimum duos illos spectatae pietatis et doctrinae, qui legati apostolici ab eodem Gregorio X Constantinopolim missi, Graecos ad Sanct. Apostolicae Sedis obedientiam, Tartaros ad catholicam fidem reduxerunt; quin etiam constans opinio fuerit seraphici doctoris S. Bonaventurae opera in concilio generali Lugdunensi idem egregie perfectum fuisse, et longum sit recensere ceteros complures eiusdem Ordinis regulares, qui, per illorum gloriosa vestigia pleno gradu incedendo, continuata tot saeculorum serie ad nostram usque aetatem uberrimos, ad Dei gloriam et animarum salutem, in sancta Dei Ecclesia fructus protulerunt.

cior. hic enunciatorum.

§ 1. Cum itaque monasterium S. Mariae Attenta va- de Arabona S. Benedicti vel Cisterciensis forum benefi- Ordinis, nullius dioecesis, provinciæ Theatinae, quod bonae memoriae Iacobus episcopus Portuensis S. R. E. cardinalis Sabellus nuncupatus ex concessione et seu dispensatione apostolica in commendam, dum viveret, obtinebat, commenda ipsa per obitum eiusdem Iacobi cardinalis, qui nuper apud dictam Sedem debitum naturae persolvit, cessante, adhuc eo quo ante commendam ipsam vacabat modo; necnon perpetua capellania sub invocatione Conceptionis seu Nativitatis Beatae Mariae Virginis in ecclesia Veliterna per obitum quondam Ioannis Petri Ghislerii, alias de consiliariis, in dicta ecclesia dum viveret perpetui capellani, apud Sedem camdem defuncti, vacaverit et vacet ad praesens, nullusque de dicta capellania praeter nos, pro eo quod dudum omnia beneficia ecclesiastica apud Sedem praedictam tunc vacantia et in antea vacatura collationi et dispositioni nostrae reservavimus, ac ex tunc irritum et inane decernimus si secus super eisa quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, con-

tigerit attentari, hac vice disponere potuerit sive possit, reservatione et decreto obsistentibus supradictis; nos, qui pietatis ac disciplinarum et theologiae felices in Domino progressiones perpetuo fovere debemus, iustissimis causis et rationibus adducti, quod semper antea in votis habuimus, id re ipsa exequi volentes, eamdem basilicam a recolendae memoriae Ioanne Papa III, similiter praedecessore nostro, plurimis privilegiis decoratam, novo collegio ac studio divinarum litterarum sacraeque theologiae ornare, reque augere decrevimus, ad hoc ut in ea professoribus dicti Ordinis Minorum conventualium ad studia sacrarum litterarum huiusmodi occasio et commoditas, nostra et Sedis praedictae beneficentia, subministretur, simulque novi operarii ad agri dominici culturam introducantur.

§ 2. Motu itaque proprio, non ad ali- collegium vicuius nobis super hoc oblatae petitionis ginti studentiinstantiam, sed ex certa nostra scienția, SS. XII apostolorum instituit. et de apostolicae potestatis plenitudine, ad omnipotentis Dei laudem et gloriam, necnon militantis Ecclesiae exaltationem, divinique cultus et orthodoxae fidei augmentum, ac religiosorum praedictorum commoditatem atque profectum, in praedicta domo unum collegium viginti ad minus eiusdem Ordinis Minorum Conventualium professorum in humanioribus litteris et ingenuis artibus, nempe in logica, physica et methaphysica, optime versatorum, ac alias iuxta ordinationes et statuta desuper facienda et stabilienda qualificatorum, qui in huiusmodi collegio, tanquam uberrimo divinac legis seminario, sacrae theologiae seraphici eximii doctoris S. Bonaventurae tantum studiis insistere et operam suam navare, atque in quatuor sententiarum libris eiusdem S. Bonaventurae, quem inter praecipuos Ecclesiae sanctae doctores adscribendum et ornandum per specialem

nostram constitutionem declaravimus. continue proficere studeant, sub unius praestantissimi et exercitatissimi lectoris regentis nuncupandi doctrina et disciplina, qui etiam legendo, interpretando ac disputando, ut moris est, in generalibus eiusdem Ordinis Minorum Conventualium studiis, eosdem religiosos collegiales exercere debeat, ut post peractum studiorum suorum huiusmodi cursum, tamquam feraces praedicti agri dominici plantae in Sacris Scripturis exponendis, interpretandis ac publicis verbi Dei concionibus habendis, aliisque spiritualibus officiis et ministeriis obeundis, sane doctrinae germina latius diffundere et superabundantes fructus ad communem utilitatem et salutem, Ordinisque Minorum conventualium huiusmodi decorem, producere valeant, auctoritate apostolica, tenore praesentium, perpetuo erigimus et instituimus.

signat.

§ 3. Illique sic erecto et instituto, pro Pro dole col- eius dote, ac lectoris seu regentis et collegii beneficia legialium huiusmodi substentatione, monasterium praedictum, in quo, ut accepimus, quatuor vel quinque dumtaxat monachi dicti S. Benedicti vel Cisterciensis Ordinis, ibidem a suis superioribus seu pro tempore existente dicti monasterii commendatore introducti, ad praesens degunt, eiusque fructus, reditus et proventus ad Lx florenos auri in libris Camerae Apostolicae taxati reperiuntur; et capellaniam huiusmodi, quae sine cura est personalemque residentiam non requirit, ac cuius et illi forsan annexorum fructus, reditus et proventus ccc ducatorum auri de Camera secundum communem aestimationem valorem annuum, ut etiani accepimus, non excedunt, sive capellania praemisso, sive alio, et tam illa quam monasterium huiusmodi quibusvis modis et ex aliorum quorumcum-

annis Petri vel alterius resignationem de capellania ac cessionem cuiusvis de regimine et administratione monasterii huiusmodi in Romana Curia vel extra eam, etiam coram notario publico et testibus sponte factas, aut capellania per assecutionem alterius beneficii ecclesiastici, quavis auctoritate collati, vacent, etiamsi tanto tempore vacaverint, quod capellaniae collatio et monasterii huiusmodi provisio, iuxta Lateranensis statuta concilii aut alias canonicas sanctiones, ad Sedem praedictam legitime devoluta, ipsaque capellania dispositioni apostolicae specialiter aut alias generaliter reservata existat, et provisio dicti monasterii ex quavis causa ad Sedem eamdem specialiter vel generaliter pertineat, ac de ipso monasterio consistorialiter disponi consueverit seu debeat; necnon super capellania ac regimine et administratione monasterii huiusmodi inter aliquos lis, cuius statum, verumque et ultimum monasterii et capellaniae · praedictorum vacationis modum, etiamsi ex illo quaevis generalis reservatio, etiam in corpore iuris clausa, resultet, praesentibus haberi volumus pro expressis, pendeat indecisa, cum annexis, membris, bonis, proprietatibus, iurisdictionibus, iuribus et præeminentiis suis universis, ita quod liceat ex nunc ipsius collegii lectori seu regenti et collegialibus pro tempore existentibus 'illorum omnium corporalem possessionem per se vel alium seu alios, nomine eiusdem collegii, propria auctoritate, absque iudicis mandato vel decreto, ac spolii et attentatorum vitio, libere apprachendere et perpetuo retinere, eague regere et administrare, ac fructus, reditus, proventus, iura, obventiones et emolumenta monasterii et capellaniae ac annexorum huiusmodi in suos dictique collegii communes usus, utilitatem que personis, seu per liberam dicti lo- et necessitates convertere, dioecesani loci

vel cuiusvis alterius licentia desuper minime requisita, auctoritate et tenore praedictis, etiam perpetuo, unimus, annectimus et incorporamus.

abhatia sic unire jubet.

legio imponit.

- § 4. Ac in ipso monasterio dignitatem Abrogata in abbatialem, nomenque, titulum et denota abbatiali di- minationem abbatis, necnon conventuagnitate, mona-chos ad aliamo-litatem, si quae sit, ac Sancti Benedicti, nasteria transi- seu Cisterciensem Ordinem praedictum, illiusque statum, essentiam et dependentiam regulares, eisdem auctoritate et tenore similiter perpetuo supprimimus et extinguimus, ipsosque monachos ibidem degentes ad alia monasteria seu regularia loca sui Ordinis, ad id eis a suis superioribus assignanda, vel alias ubi benevolos invenerint receptores, ita ut ex nunc deinceps in monasterio unito praefato nullatenus permanere, nec ex illius fructibus vel rebus alimenta vel ullum omnino subsidium aut ius vel actionem ibidem praetendere possint, sed statim, habita praesentium notitia, ad alia monasteria et loca huiusmodi, nulla alia a nobis expectata iussione mentisque nostrae declaratione, sub excommunicationis latae sententiae, ac etiam carceris aliisque arbitrio nostro imponendis poenis, ipso facto per contravenientes · incurrendis, transire debeant; ac rector seu regens ac collegiales praefati, ad alios monachos in dicto unito monasterio recipiendum et admittendum, illisque alimenta ministrandum vel aliud quidpiam praestandum minime teneantur nec obligati sint, minusque ad id cogi vel compelli valeant, transferimus.
- § 5. Necnon fundationem et institu-Talis mona- tionem monasterii huiusmodi, ac missasterfionera col- rum, anniversariorum et aliorum divinorum officiorum obligationes, commissiones et defunctorum suffragia, si quae sint, ceteraque onera eidem unito monasterio quomodolibet incumbentia, in dicti collegii ministeria convertimus ac etiam commutamus.

§ 6. Insuper eidem collegio illiusque Bi ceterorum lectori seu regenti, collegialibus, schola- collegia commuribus, officialibus, ministris et personis, nicat; ut omnibus et singulis privilegiis, exemptionibus, libertatibus, facultatibus, indultis ceterisque gratiis, tam spiritualibus quam temporalibus, quibus alia praedicti Minorum conventualium et quorumvis aliorum Ordinum collegia, ad quarumcumque bonarum litterarum et disciplinarum cultum et propagationem ubique instituta, illorumque rectores, regentes, collegiales, scholares, officiales, ministri et personae de iure vel consuetudine, seu ex privilegio, etiam per viam communicationis seu extensionis, aut alias quomodolibet utuntur, potiuntur et gaudent, ac uti, potiri et gaudere possunt et poterunt quomodolibet in futurum, non solum ad eorum instar, sed pariformiter et aeque principaliter, absque ulla prorsus differentia, uti, potiri et gaudere libere et licite valeant in omnibus et per omnia, perinde ac si illa eis specialiter nominatim et expresse concessa et communicata fuissent, auctoritate et tenore praefatis, pariter perpetuo concedimus et indulgemus.

§ 7. Ut autem dicti collegii prospero ac felici regimini et conservationi oppor- assignat. tune consulatur, dilectum filium nostrum Alexandrum S. Eustachii diaconum cardinalem de Monte Alto nuncupatum, et eo vita functo, alium ex familia nostra, si quis erit, sin minus, antiquiorem ex provincia Marchiae Anconitanae oriundum, et utroque cessante, protectorem praedicti Ordinis Minorum conventualium pro tempore existentem S. R. E. cardinalem eiusdem collegii, illiusque lectoris seu regentis collegialium, scholarium, officialium, ministrorum et personarum rerumque et bonorum protectorem et defensorem, cuius consilio et ope omnia supradicta et quaecumque alia in eis et

circa ea quomodolibet necessaria agantur, statuantur et ordinentur, statuimus et deputamus.

enunciat.

§ 8. Praeterea Alexandro cardinali ac Facultates ta. pro tempore existenti protectori praedicto lectorem seu regentem praedictum, necnon una cum ipso lectore seu regente oeconomos, officiales, advocatos, procuratores ceterosque ministros dicti collegii deputandi et amovendi, ac loco amovendorum alios sufficiendi, necnon quaecumque statuta, ordinationes et decreta circa eiusdem collegii illiusque rerum et bonorum spiritualium et temporalium curam, directionem, regimen et administrationem, quam collegialium praedictorum receptionem et admissionem, eorumque qualitates, victum, amictum, studiique cursum ac tempus per quod in dicto collegio ali et confoveri debeant, ac alias in praemissis et circa ea quomodolibet necessaria et opportuna, licita tamen et honesta ac sacris canonibus et concilii Tridentini decretis, ipsiusque Ordinis Minorum conventualium regularibus institutis non contraria, faciendi et edendi, ac illa, quoties pro eorum et temporum qualitate vel alias expediens videbitur, immutandi, corrigendi, moderandi, reformandi, interpretandi ac alia ex integro condendi, quae postquam edita, immutata, correcta, moderata, reformata et condita fuerint, eo ipso dicta apostolica auctoritate confirmata et approbata sint ac esse censeantur, et ab omnibus ad quos pro tempore spectabit, etiam sub poenis in contravenientes statuendis, observari debeant, plenam liberamque facultatem concedimus et elargimur.

§ 9. Decernentes erectionem, unionem, Clausulae pro annexionem, incorporationem, supprespraesentis constitutionis persionem, extinctionem, translationem, constitutionis pers petua firmitate versionem, commutationem, indultum, statutum, deputationem, concessionem,

tes litteras, nullo unquam tempore, sive pro eo quod causae, propter quas emanaverint et factae sint, coram locorum ordinariis, etiam tamquam praedictae Sedis delegatis, vel alibi examinatae, verificatae et approbatae, ac ordinarii, superiores et monachi praedicti vel quicumque alii interesse habentes ad id vocati non fuerint, nec eisdem praemissis consenserint, sive alias ex quibusvis causis, quantumvis legitimis et urgentibus, de subreptionis, obreptionis vel nullitatis vitio seu ibtentionis nostrae, aut alio quovis defectu notari, impugnari, invalidari, retractari, in ius vel controversiam revocari, ad terminos iuris, seu adversus illa quomodocumque iuris, gratiae vel facti remedium impetrari, seu etiam motu scientia et potestatis plenitudine similibus concesso uti posse, neque sub quibusvis illarum ac unionum, annexionum, incorporationum seu aliarum similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificaționibus, derogationibus aut aliis contrariis dispositionibus, etiam a nobis vel successoribus nostris Romanis Pontificibus, etiam in crastinum assumptionis ipsorum successorum nostrorum et cuiuslibet eorum ad summi apostolatus apicem, ac alias quomodolibet, ac cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, alliisque efficacioribus et insolitis clausulis, irritantibusque et aliis decretis pro tempore emanatis, etiamsi de praesentibus litteris earumque toto tenore ac data specialis, specifica et expressa mentio fiat, minime comprehendi, sed illis ac quibusvis aliis contrariis non obstantibus, in suis robore et efficacia persistere; et quoties revocationes, suspensiones, limitationes aliaque contraria praedicta emanabunt, toties in pristinum statum restituta, reposita et plenarie reintegrata ac de novo etiam sub data per facultatem aliaque praemissa ac praesen- | protectorem, lectorem seu regentem, collegiales et personas huiusmodi quandocumque eligenda de novo concessa esse, suosque integros et plenarios effectus sortiri.

§ 10. Sicque per quoscumque iudices Alque obser- et commissarios, ordinarios et delegatos, vantia. etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quavis causa et instantia, iudicari et deffiniri debere.

§ 11. Quocirca venerabilibus fratribus deputati.

Executores nostris Cameranensi, et Montis Alti episcopis, ac dilecto filio Curiae causarum Camerae Apostolicae generali auditori, per apostolica scripta, motu simili, mandamus quatenus ipsi, vel duo aut unus eorum, per sé vel alium seu alios, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte protectoris, lectoris seu regentis et collegialium praedictorum, seu alicuius eorum desuper fuerint requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore spectabit, inviolabiliter observari, ac protectorem, lectorem seu regentem, collegiales et alios praesentes eorumque singulos illis pacifice frui et gaudere, non permittentes ipsos vel eorum quempiam desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari, perturbari et inquietari; contradictores quoslibet et rebelles ac praemissis non parentes per censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; necnon legitimis super his habendis servatis processibus, censuras et poenas ipsas incurrisse declarando, easvocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

§ 12. Non obstantibus praemissis, et Contrariorum quatenus opus sit nostris de non tollendo iure quaesito, ac gratiis ad instar non concedendis, et unionibus committendis ad partes, vocatis interesse habentibus, veroque valore etiam beneficii cui aliud unitur exprimendo; necnon Lateranensis novissime celebrati et aliorum etiam generalium conciliorum uniones perpetuas, nisi in casibus a jure permissis, fieri, et de monasteriis huiusmodi extra consistorium disponi, ac beneficia unius dioecesis cum beneficiis alterius dioecesis uniri prohibentis; necnon similis memoriae Bonifacii Papae pariter praedecessoris nostri, etiam quae cavet ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis expressis casibus, et in illis ultra unam diaetam a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur; seu ne iudices a dicta Sede deputati extra civitatem vel dioecesim in quibus deputati fuerint, contra quoscumque procedere, 'aut alii vel aliis suas vices committere audeant seu praesumant, et in concilio generali edita de duabus diaetis, dummodo ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur; aliisque apostolicis ac in provincialibus et synodalibus conciliis editis, specialibus vel generalibus, constitutionibus et ordinationibus; necnon monasterii et Ordinis ac ecclesiæ prædictorum, iuramento, confirmatione apostolica vel quavis alia firmitate roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis, illis corumque praesulibus, capitulis, abbatibus, superioribus, magistris, conventibus, fratribus, religiosis et aliis personis sub quibuscumque tenoribus et formis, cum quibusvis, etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efque etiam iteratis vicibus aggravando, in- ficacioribus et insolitis clausulis, necnon

irritantibus et aliis decretis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac nos et Sedem praedictam, etiam ad imperatoris, regum, reginarum. ducum vel aliorum principum instantiam, seu eorum contemplatione et intuitu, etiam motu, scientia et potestatis plenitudine similibus, etiam consistorialiter, in genere vel in specie, ac alias quomodolibet, etiam iteratis vicibus, etiam contra uniones, annexiones et incorporationes aliaque praedicta quomodolibet concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro sufficienter expressis et insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de huiusmodi vel aliis beneficiis ecclesiasticis in illis partibus speciales vel generales dictae Sedis vel legatorum eius litteras impetrarint, etiamsi per eas ad inhibitionem, reservationem et decretum vel alias quomodolibet sit processum. Quas quidem litteras et processus habitos per easdem et inde sequuta quaecumque ad dictam capellaniam volumus non extendi, sed nullum per hoc eis, quoad assecutionem beneficiorum, aliorum praeiudicium generari; et quibuslibet aliisque privilegiis, indulgentiis et litteris apostolicis, generalibus vel specialibus, quorumcumque tenorum existant, per quae, praesentibus non expressa vel totaliter non inserta, effectus eorum impediri va-124 Bull. Rom. Vol. VIII.

leat quomodolibet vel differri, et de quibus quorumque totis tenoribus de verbo ad verbum habenda sit in eisdem litteris mentio specialis.

§ 13. Volumus autem quod propter u- Aliae clausunionem, annexionem et incorporationem mnitate abbapraedictas, dictum monasterium in spiri-tiae et capeltualibus non laedatur, et in temporalibus rum. detrimenta non sustineat, ac cura animarum, si qua illi immineat, nullatenus negligatur, ipsaque capellania debitis non fraudetur obsequiis, sed eius congrue supportentur onera consueta. Nos enim quoad capellaniam prout est, si attentatum forsan est hactenus vel in posterum; quo vero ad alia omnia supradicta ex nunc, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, irritum et inane decernimus.

Nulli ergo omnino etc.

Sanctio poe-

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, decimo quinto kalendas ianuarii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 18 decemb. 1587, pontif. anno III.

#### CXVII.

Institutio quindecim congregationum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, cum iurisdictionum et facultatum partita concessione, ad faciliorem universae reipublicae christianae statusque ecclesiastici et Romanae Curiae negociorum et causarum expeditionem 1

## Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Immensa aeterni Dei omnium opifex sapientia a fine usque ad finem fortiter atProcemium.

1 Ad haec videnda sunt quae sigillatim ad unamquamque rubricam congregationis adnotabo.

tingens, sic cuncta inter se admirabili concordiae nexu copulavit suaviterque disposuit, ut vicissim ad suorum se munerum functiones exercendas mutuis auxiliis sublevarent; ipsa in coelesti Ierusalem varios beatorum spirituum ordines distinxit, quorum superiores de divinae providentiae rebus inferiores illuminarent. Ipsa militantis Ecclesiae, quae triumphantis illius imago est, corpus variis membris discrevit quae, capiti suo glutino caritatis compacta et connexa, mutuo se adiuvarent, ex quo totius corporis salus et conservatio existeret.

institutionis.

§ 1. Quare iure optimo Romanus Pon-Causae huins tifex, quem Christus Dominus corporis sui, quod est Ecclesia, visibile caput constituit, omniumque ecclesiarum sollicitudinem gerere voluit, multos sibi tam immensi oneris adiutores advocat atque adsciscit, cum venerabiles episcopos fratres suos, quos toto terrarum orbe ad singulos greges pascendos mittit, tum amplissimum ordinem S. R. E. cardinalium, qui tamquam nobilissima membra capiti propius cohaerentia, eidem summo Pontifici, sicut Christo Domino apostoli, semper assistunt, quique primi laborum et consiliorum socii sunt et participes, ut partita inter eos aliosque Romanae Curiae magistratus ingenti curarum negociorumque mole, ipse tantae potestatis clavum tenens, divina gratia adiutrice, non succumbat.

in rubr.

§ 2. Nos igitur, magni illius Moysi e-Institutio quiu. xemplo adducti, qui cum Deo loquens decim congre-gationum de qua soceri sui lethro consilium de variis iudicibus constituendis non repudiavit, quique Dei iussu insignem senatum septuaginta seniorum conscripsit, qui cum eo onus populi sustinerent, ne solus ipse gravaretur, pontificium hoc unus, angelicis plane humeris formidandum, inter senatores orbis terrae fratres nostros cardinales, apta quadam distributione, pro

temporum conditione, negociorum multitudine et varietate, ipsaque utilitatis ratione salubriter partiri decrevimus. Ea in primis cogitatione permoti, ut qui ex omnibus nationibus ad hanc matrem, magistram perfugiumque fidelium Apostolicam Sedem, devotionis salutisque studio, iuris persequendi, gratiae impetrandae, aliasve multiplices ob causas frequentissimi confugiunt, ii quidem et tuto et commode (quantum in provinciis nostris praestare possumus) Romam perveniant: et ut facilius celeriusque expediantur, distinctos cardinalium conventus et congregationes ad certas rerum negociorumque tractationes paratas habeant, cardinalesque ipsi distributi muneris partem levius ferant, diligentius administrent, commodius nos consulant, et denique viri primarii publicis in rebus exercitati nullo umquam tempore desint. Itaque motu proprio et ex certa scientia, ac de eorumdem fratrum nostrorum S. R. E. cardinalium consilio et assensu, ex eodem sacro collegio, quod per Dei gratiam viris pietate, doctrina rerumque usu praestantibus ex omni natione abundat, congregationes quindecim constituimus, singulisque certa negocia assignavimus, ita ut graviores difficilioresque consultationes ad nos referant; ac unicuique earum suas facultates et auctoritatem in eum modum, qui infra descriptus est, dedimus atque attribuimus.

## Congregatio prima pro sancta Inquisitione 1

§1 In primis igitur, quoniam fides, sine

1 Ista congregatio iamdiu istituta fuit, eique amplam auctoritatem dedit Paulus III, ut in eius const. xliii, Licet ab, tom. vi, pag. 344; ac Pius IV const. xcvII, Cum nos per, tom. VII, pag. 298; ac Pius V, const. I, Sanctissimus, ibid, pag. 422, et constitut. xxxIII, Inter, pag. 499, et const. Cum... felicis, pag. 464.

Causa huius niciosissimus ut cancer serpit, et filii tenebrarum arcem catholicae veritatis omni machinationis genere oppugnant, libris praesertim hæresis veneno infectis promulgandis, aliisque noxia doctrina aspergendis corrumpendisque, postulat a nobis pastoralis officii sollicitudo ut vulpes dolosas et lupos rapaces ab ovili Christi

omni vigilantia arceamus.

nalium.

§ 1. Quare ut cardinales, qui ad libros Institutio con- prohibendos expurgandosve delecti sunt, et explicatio in ea cura diligenter ac maiori cum fructu muneris cardi- versentur, has illis facultates tribuimus ut librorum eiusmodi catalogos et indices, aut olim aut proxime confectos, eorumque regulas editas recognoscant atque examinent, certorum auctorum libros prohibitos aut quovis modo in prioribus indicibus suspensos diligenter excutiant, et prout expedire iudicaverint, permittant. Libros qui post indicem Tridentini concilii iussu editum prodierunt catholicae doctrinae christianorumque morum dîsciplinae repugnantes, expendant et recognoscant, ac ubi nobis retulerint, nostra auctoritate reiiciant; hominum vero iniuria et dolo depravatos emendent; eos libros, qui, paucis erroribus rejectis, alioquin utiles studiosis esse possent, expurgandi atque corrigendi modum ineant, indicesque expurgatorios conficiant; novos praeterea libros approbandi et imprimendi rationem praescribant; universitatum Parisiensis, Bononniensis, Salamaticensis, Lovaniensis aliarumque probatarum studia ad librorum expurgationem et correctionem excitent, earumque diligentem operam et industriam requirant. Permittimus quoque eidem congregationi ut theologis, canonistis aliisque peritis viris, piis atque idoneis, etiam aliunde accersitis, ad hoc omne negocium reipublicae christianae, tam in his temporibus necessarium adhibitis, eam ob rem tantum, nec vero aliis, libros vetitos tenendi legendique, etiam

absque nostra licentia, impartiantur facultatem.

SIXTUS V PP.

Congregatio octava pro executione et interpretatione concilii Tridentini 1.

Deo autem Patri misericordiarum gra- Causa buius tias agentes, qui in oecumenico concilio instit. Tridentino Spiritus Sancti lumine diffuso, catholicam veritatem omnibus patefecit, haereses nostrorum temporum confutavit, mores et disciplinam restituit, eiusdemque concilii decreta ab omnibus observari volentes, cum ad singularem Romani Pontificis auctoritatem tantummodo spectet generalia concilia indicere, confirmare, interpretari et ut ubique locorum serventur, curare ac praecipere.

Explicatio

§ 1. Eorum quidem decretorum, quae ad fidei dogmata pertinent, interpretatio- muneris cardinem nobis ipsis reservamus, cardinalibus vero præfectis interpretationi et executioni concilii Tridentini, si quando in his, quae de morum reformatione, disciplina ac moderatione et ecclesiasticis iudiciis aliisque huiusmodi statuta sunt, dubietas aut difficultas emerserint, interpretandi facultatem, nobis tamen consultis, impartimur. Et quoniam eodem concilio Tridentino decretum est synodos provinciales tertio quoque anno, dioecesanas singulis annis celebrari debere, id in executionis usum ab iis, quorum interest, induci eadem congregatio providebit. Provincialium vero, ubivis terrarum illae celebrentur, decreta ad se mitti praecipiet, eaque singula expendet et recognoscet. Patriarcharum praetèrea, primatuum, archiepiscopórum et episcoporum (quibus beatorum apostolorum limina certo con-

1 Huius concilii indictionem, prosecutionem et approbationem, et huius congregationis institutionem vide in Pii IV const. xxvII, Ad Ecclesiae, tom. vII, pag. 90; et const. xcix, Alias nos, ibidem, pag. 300.

stituto tempore visitare alia nostra sanctione iussum est), postulata audiat, et quae congregatio ipsa per se poterit, ex caritatis et iustitiae norma expediat, maiora ad nos referat, qui fratribus nostris episcopis, quantum cum Domino licet, gratificari cupimus. Item ab iisdem praesulibus ecclesiarum exposcat, quae in ecclesiis eorum curae ac fidei commissis cleri populique morum disciplina sit; quae concilii Tridentini decretorum, cum in omnibus, tum praesertim in residentiae munere executio; quae item piae consuetudines et qui omnium denique in via Domini sint progressus, ipsisque det litteras ex formula praescripta in testimonium obitae per eos visitationis liminum sanctorum eorumdem apostolorum. Habeat itidem congregatio auctoritatem promovendi reformationem cleri et populi, nedum in Urbe et Statu Ecclesiastico temporali, sed etiam in universo christiano orbe, in iis quae pertinent ad divinum cultum propagandum, devotionem excitandam, et mores christiani populi ad praescriptum eiusdem concili componendos, atque ad rationes difficillimis his perturbatisque temporibus necessarias conformandos, quo uberius divinae misericordiae vim in nobis sentiamus, iustamque iram atque animadversionem effugiamus.

Congregatio nona pro Status Ecclesiastici gravaminibus sublevandis.

Nec vero paternus noster affectus, quem Causa hulus erga populos nobis et huic S. Sedi subiecinstitut. tos, tamquam erga peculiares filios gerimus, eo contentus est quod, Deo aunostraque sollicitudine, publica pace et tranquillitate perfruuntur, quodque de corum utilitate et quiete multis aliis modis praestanda et augenda assidue cogitamus, sed eos etiam ab exactionum oneribus, ob temporum interdum

difficultates variasque publici boni rationes a praedecessoribus nostris impositis, magnopere, quantum fieri poterit, cupimus sublévare:

§ 1. Quocirca nonam instituimus car- Institutio con dinalium congregationem, ut quaecum- gregat. nonae cum eius faculque gravamina vectigalium, pedagiorum tatibus etc. et tributorum, cuiuscumque generis illa sint, corumque exigendi rationes, quaestorum iniurias, si quas adesse compererint, commissariorum extorsiones, indicii forma plane postposita, mature audiat et cognoscat, atque si fieri posse videbitur, controversias moderetur et componat. Quod si rationibus hinc inde allatis accurate expensis, res transigi nequiverit, eam totam ad nos deferat, ut quod aequum et pium erit, eius congregationis consilio prudenter definire valeamus. Causas vero in quibus iudicialis ordo requiritur, propriis iudicibus de iure decidendas relinquat. Qui autem a iudicibus senserint se gravatos, ad tribunalia quae his sunt ex antiqua institutione praeposita, ac ad alia, ut moris est, iuris remedia confugiant.

Congregatio decima pro Universitate Studii Romani 1.

Illud etiam cogitantes quod litterarum Causa huius cognitio liberalesque doctrinae et disci-instit. plinae, quibus iuventus in publicis gymnasiis instruitur et eruditur, magnam christianae reipublicae, si cum pietate coniungantur, afferunt utilitatem: tunc enim civitates et regna optime administrantur, cum sapientes atque intelligentes gubernacula possident; ob eam sane causam Romani gymnasii ciusque Universitatis ornandae et amplificandae curam merito gerimus, unde et ipsam Univer-

1 De istius Romani Studii erectione eiusque indultis et regiminine notavi in Bonif. VIII const. xx, In supremae, tom. IV, pag. 666.

sitatem ab aere alieno vigintiduorum millium scutorum et aliis pluribus oneribus sublevavimus ac plane liberavimus.

nalium.

§ 1. Itaque ut illius rationibus quam Institutio con- optime prospiciamus, cardinales quinque et explicatio fa- eidem gymnasio et universitati, illiusque cultatis cardi- reformationi praeficimus, quibus facultatem concedimus ut, cum opus fuerit. praeclaros theologiae magistros, iurisconsultos egregios et liberalium artium professores eximios undecumque ad iuventutem erudiendam evocent. Qui morum integritate, eruditione atque elegantia litterarum non minus praestent quam peritia, usuque docendi assiduisque praelectionibus iuvenes instruant, utque singulis scientiarum magistris pro meritorum ratione, re tamen nobiscum aut cum successoribus nostris participata, stipendium constituant. Insuper cum in hac alma Urbe nostra, singulari Dei beneficio, inter alias discentium scholas Graecorum, Maronitarum et Neophytorum, ingenti Pontificum liberalitate atque munificentia, erecta sint collegia, congruisque reditibus dotata, in quibus sacra theologia liberalesque artes hebraice, graece, arabice et chaldaice edocentur, eisdem cardinalibus iniungimus ut horum collegiorum alumnos ad litterarum studia ardentiori animo complectenda quod ad fidei catholicae propagationem et litterarum ornamentum et ingenia excolenda maxime pertinet, opportune pro eorum pietate et prudentia, omni adhibito studio, excitari curent. Denique cum in praecipuis christiani orbis partibus sancta haec Apostolica Sedes, ut pia mater, insignes quasdam Universitates, in quibus sacrarum litterarum, legum et artium praestantissima studia florent, olim in tutelam et clientelam receperit suam, nimirum Parisiensem, Oxoniensem, Bononiensem, Salamantinam, ut in eis scilicet ex Apostolicae Sedis protectione bonarum

artium studia, tanto maiori cum fructu excolerentur, nos, et illas ipsas et ceteras catholicas Universitates paterna benevolentia complectentes, nec ipsam Oxoniensem, quantum in nobis est, deserentes, sed ex intimo animi affectu ad matris gremium et ad viam salutis revocantes, omnesque intimo cordis affectu et summa benevolentia prosequentes, ac sub nostra et beati Petri Apostolorum principis protectione iterum suscipientes, eidem congregationi imponimus ut earumdem universitatum atque ad eas pertinentium negociorum apud Sedem Apostolicam curam gerat, illarumque necessitates nobis successoribusque nostris ordine exponat, ut eis ex paterna caritate opem et auxilium afferre valeamus, easque interdum per litteras visitet, nostroque nomine catholicis viris apostolicam benedictionem impertiatur, illisque, ut prospera cuncta eveniant, aliis vero spiritum consilii sanioris, a Deo Optimo maximo deprecetur.

Congregatio undecima pro consultationibus régularium.

Nec sane minus de regularium Ordi- Causa huius nibus solliciti sumus, qui Ecclesiae Dei instit. magnum adiumentum atque ornamentum omni tempore praestiterunt, immo vero summopere cupientes eorum salutaria studia progressusque ad pietatem promovere, qui e fluctibus saeculi in portum regularis vitae confugerunt, ob eam causam ut, remotis impedimentis et inanibus contentionibus amputatis, sub suavi Religionis iugo et suorum institutorum observantia quiete vivant gratumque Altissimo famulatum exhibeant.

§ 1. Quinque alios cardinales delegi- Institutio conmus, quibus facultatem concedimus ut greg undecime facultatiregularium, claustralium, Mendicantium, bus cardinanon Mendicantium, hospitalariorum et mi-

litarium, possidentium et non possidentium, cuiusvis demum Ordinis sint, controversiis, dubitationibus consultationibusque propositis respondeant. Causas vero, quas inter ipsos religiosos oriri contigerit, iuxta quarumcumque Religionum instituta eorumque dispositionem, superiores illorum definiant atque terminent. Dum autem inter episcopos et regulares dubitationes inciderint, quae sub decretorum concilii Tridentini dispositione aut interpretatione comprehendantur, eas ad eamdem congregationem concilii remittant. Audiant itidem ac decidant praedicti cardinales causas et controversias inter praedictos Ordines vertentes, sive in universum sive ratione particularium locorum, dummodo formam iudiciariam non requirant. Concedimus etiam ut dictis regularibus, non ad laxiorem nec ad parem, sed ad arctiorem religionem transeundi, iis quos fervore spiritus incensos ad perfectioris vitae statum transire velle constiterit, non obstantibus quibuscumque praedecessorum nostrorum decretis, licentiam dare possint. Apostatarum quoque, eiectorum et præterea extra monasteria degentium aut vagantium causam iidem cardinales audiant et cognoscant, eosque coercendi potestatem habeant. Curent præterea visitationis apostolicae iussa, et constitutiones editas a Romanis Pontificibus circa ipsos regulares exequendas et in usum introducendas. Provideant insuper regulares laudatae vitae, zelo Dei et salutis animarum et prudentia spiritus praeditos, institutorumque regularium Ordinis et laudabilium consuetudinum peritissimos, qui, cum necessitas exegerit, provincias sui Ordinis, et non alterius, receptis a nobis litteris, ad omnipotentis Dei laudem et locorum utilitatem, salubriter visitare valeant. Sub nomine autem regularium etiam moniales, cuiusvis sint regulae et

observantiae, comprehendi volumus. Omne denique studium cardinales ipsi impendant ut ab inferioribus erga superiores debita humilitas et obedientia, ac vicissim a superioribus erga illos paterna benevolentia in multa caritate et disciplina, in spiritu lenitatis adhibeatur, neve dominentur inter fratres, sed superiores ipsi patres se esse meminerint. Postremo eosdem cardinales quasi religiosorum omnium tutissimum perfugium esse volumus, ut eorum auctoritate et auxilio recreati, studium religiosae vitae et regularis perfectionis sine impedimento strenue percurrant.

Congregatio duodecima pro consultationibus episcoporum et aliorum praelatorum.

Et nos quidem ex apostolicae servitu- Causa hulus tis officio, omnibus christifidelibus ad institutionis. aedificationem debitores sumus, sed tamen praecipuo caritatis affectu in Christo complectimur venerabiles fratres nostros ecclesiarum praesules et pastores, qui ex praecepto Apostoli vigilant, in omnibus laborant, ministeriumque suum implent.

§ 1. Quare, ut ab Apostolica Sede, a qua, Institutio contamquam a matre, honorem et iurisdi- greg, duodecictionem acceperunt, sibi, cum opus erit, tiomuneris eius auxilium praesidiumque paratum esse intelligant, ut greges suos tanto fructuosius pascant, quinque itidem cardinales praeponimus episcoporum et aliorum praelatorum consultationibus audiendis. Quorum erit facultas, ut patriarcharum, primatuum, archiepiscoporum, episcoporum, praelatorum et ordinariorum quorumcumque, etiam inferiorum, non tamen regularium, petitiones audiant, propositisque difficultatibus, quaestionibus ac controversiis, aliisque super quibus consulti fuerint, etiam per litteras, sedulo humaniterque respondeant; dubia,

rationes et causas ecclesiarum, earumque

dignitatis, iurisdictionis, exemptionis, im-

munitatis, iurium, privilegiorum et laudabilium consuetudinum conservationem

concernentes, summarie cognoscant, at-

que tam ex partium petitione quam ex

officio componant, prout honestum op-

portunumque eis videbitur. Causas item

et controversias inter eosdem praelatos

de iurisdictione aliave de causa exortas,

item inter capitula aut obtinentes digni-

tates ac inter quascumque singulares per-

sonas et universitates aut locorum in tem-

poralibus dominos, praeter eas quae con-

cilii Tridentini interpretationem exigunt,

vel ordinem iudiciarium re ipsa requi-

runt, examinent, atque amicabiliter de-

super transigere, etiam per alios, si ita

consultum videbitur, etiam extra dioece-

sim, curent. Ac praeterea ad ecclesias vi-

sitandas ubique locorum, in quibus chri-

stiana viget religio, visitatores nobis praesentent, ut exemplo beati Gregorii Magni

ac Leonis et aliorum summorum Ponti-

ficum praedecessorum nostrorum, cum

in Domino expedire videbitur, destinare

valeamus. Visitationis item formam illis

praescribant, ut multo cum spirituali

fructu et fidelium aedificatione munus

suum obeant, negociorumque omnium

tractationis modum assignent, ac negli-

gentiam, si quando opus erit, emendent.

Insuper, ubi necessitas exegerit, viros

usu et doctrina idoneos, rectos et timen-

tes Deum deligant, qui nostrarum litte-

rarum auctoritate suffulti, ecclesias ut

vicarii apostolici regant. Denique eosdem

cardinales immunitatis ecclesiarum de-

fensores, ad tuendum ipsorum praelato-

rum personas, res et bona quaecumque

ecclesiarum praedictarum, ab omnium

iniuriis atque oppressionibus adversus

quoscumque, quavis auctoritate praeful-

gentes, constituimus.

Congregatio decimatertia pro viis, pontibus et aquis curandis.

Et quoniam curae et cogitationes no- Causa hotus strae ita communis boni procuratione defixae sunt, ut dum graviora maioraque disponimus, eorum etiam, quae minora videntur, non obliviscamur, considerantes quod ad almae Urbis locorumque ditionis nostrae ecclesiasticae ornamentum, aeris salubritatem, civium incolarumque utilitatem, ac ad peregrinorum iterque agentium commoditatem, eorum praesertim qui ad hanc Apostolicam Sedem et apostolorum limina totque sancta loca innumerabilium martyrum sanguine consecrata pie visitanda concurrunt, permagni interest viarum, pontium et aquarum curatio:

§ 1. Nos ideireo, huie rei consulentes, Institutio concardinales sex infra nominatos deputavi- tertim et explimus, quibus facultatem damus vias cu-catio facultatum randi, aperiendi, muniendi, dirigendi, factasque tuendi, coarctatas dilatandi, veteres iam occupatas iterum in publicum usum vendicandi et redigendi. Pontes item tuendi, et, ubi opus est, novos extruendi, veteresque ruinosos instaurandi, et iam collapsos, si ita necessitas tulerit. reficiendi. Aquarum praeterea curam gerendi, illarum praesertim quas nos tanta impensa et labore in Urbém adduximus, illasque certa mensura ad publicum usum commoditatemque melius distribuendi, et ubi maiori aquarum copia opus esse viderint, fontes aquarum magis uberes, unde deduci possint, investigandi, deductiones, substructiones, castella, formas, aquaeductus receptaculaque earumdem sarta tecta conservandi, omne impedimentum tollendi. Camerae nostrae Apostolicae praesides et ministros, quibus ea specialis cura data est, dirigendi, et ab contradictoribus protegendi, aliaque in his necessaria et opportuna exequendi.

An. C. 1587

Si qua vero difficultas aut causa, tam p contra domicellos, communitates et universitates quam contra quoscumque alios, etiam immunes atque exemptos, super his omnibus iam exorta sit vel in posterum inciderit, eam omnem summarie, sola facti veritate inspecta, ac re primum ad nos et successores nostros relata, demum definiendi potestatem facimus. Qua facultate iidem cardinales nedum in alma Urbe, verum in universa ecclesiastica ditione temporali, uti posse statuimus.

## Congregatio decimaguarta pro tupographia Vaticana.

institutionis.

Ceterum, cum ex omni antiquitatis me-Causa huius moria notum sit quantum semper detrimenti attulerint haereticorum aliorumque veritatis hostium insidiae et deli sacris libris sanctorumque Patrum monumentis multis modis corrumpendis, quantamque hoc potissimum saeculo animarum perniciem importaverint eorumdem librorum mendosae impressiones atque editiones impuro et pestifero haeresum fermento aliisque erroribus coinquinatae et corruptae:

greg. decimaefacultatibus.

§ 1. Nos, volentes pro nostra pontificia Institutio con- sollicitudine, ut haec praeclara et salutaquarta cum suis ris nostra haereditas a maioribus accepta, inviolata conservetur, nuper eius rei causa, non mediocri nostra impensa, typographiam Vaticanam ereximus; nunc autem, pro rei et negocii gravitate, infrascriptorum cardinalium congregationem statuimus, quibus imponimus ut sacra Biblia latinae vulgatae, graecae et hebraicae editionis, decretales epistolas concilia generalia, sanctorum praecipuorum Ecclesiae doctorum opera, ceteros denique libros, quibus fidei catholicae doctrina traditionesque ecclesiasticae continentur et explicantur, quam emendatissime curent imprimendos. Quare mandamus ut, vetustis manuscriptis emendatisque codi-

cibus adhibitis, praesertim ex nobili et optimis libris referta Pontificia Vaticana bibliotheca, adiumento etiam, studio atque opera doctissimorum hominum ex omnibus christiani orbis nationibus per nos aut successores nostros selectorum, qui linguarum peritissimi sint, libros imprimendos accurate diligenterque conferrant et recognoscant, ut eorum editio, quantum fieri poterit, integra atque incorrupta prodeat. Si quae vero graviores dubitationes et difficultates in veterum codicum auctoritate, librorum correctione et emendatione inciderint, rebus prius in congregatione examinatis, ad nos referant, ut in lectionum varietate, id quod orthodoxae veritati maxime consonum erit, ex speciali Dei privilegio huic Sanctae Sedi concesso, statuamus. Demum eadem congregatio, typographos et librorum recognitioni praefectos in quibusvis christiani orbis regnis et provinciis admonebit ut diligentem opportunamque operam ad sua quaeque officia fideliter atque integre exequenda praestent, in librorumque huiusmodi editione accuratissime versentur, et ad Vaticanae impressionis praescriptum ac normam omnino se conforment.

## Congregatio decimaquinta pro consultationibus negociorum Status Ecclesiastici.

Denique cum valde consentaneum sit Causa huius ut qui longinquos et externos in Domino institutionis. complectimur, eorumque negocia breviter expediri curemus, domesticis et propinquis, qui sub nostra et Apostolicae Sedis peculiari tutela sunt, hac quoque in re propensius consulamus, idcirco, ut fideles Ecclesiae Romanae filii ditioni nostrae temporali subiecti, ad varia negocia, causas necessitatesque suas proponendas perfacilem aditum inveniant, remedium-

que ex iustitiae et aequitatis praescripto opportune celeriterque obtineant.

cardinalium.

§ 1. Cardinales itidem quinque eorum Institutio con- consultationibus praeficimus ac praepogreg. decimae-quintae et expli- nimus, quorum iuris sit consultationes, catio muneris dubitationes, querelas super causis civilibus, criminalibus et mixtis ad forum saeculare dumtaxat spectantes audire, illasque inter se statis diebus conferre, quod aequum esse, quodque omnibus diligenter consideratis de maioris partis sententia expedire censuerint, statuere et deliberare, iustitiam expedite administrare, quae decreta ac definita erunt, executioni tradi curare. Ipsisque facultatem concedimus ut ipsi omnibus negociis et causis, cuiuscumque generis illae sint, etiam inter fiscum et privatum, et inter privatos. communitates, universitates, collegia eorumque rectores aut alios quoscumque, etiam coram ditionis ecclesiasticae magistratibus et ministris, introductis et pendentibus, quod iustum et aequum videbitur, praecipiant, causas ab eis, ubi id ius et ratio postulaverit, auctoritate nostra avocent, aliisque iudicibus committant, gubernatoribus, praetoribus ceterisque omnibus officia ex Sedis Apostolicae auctoritate gerentibus, ut iussa et imperata eius congregationis exequantur, significent, impositas poenas sive mulctas, bonorum proscriptiones seu confiscationes, corporis poenas, etiam capitis ultimique supplicii (nobis tamen prius de ea re consultis) moderentur et commutent, ac eos, qui in carcere erunt, de loco ad locum, ubi id ita expedire iudicaverint, transferri mandent, ceteraque pro iustitiae conservatione, subditorumque nostrorum quiete et tranquillitate deliberent ac provideant.

## Sequitur declaratio facultatum praedictarum Congregationum 1

Denique quo dictarum congregationum expeditiones validae existant, cardinales

1 Aliae facultates habentur immediate post hanc et in eius fine.

in qualibet congregatione non sint pan- Congregatiociores tribus. Ad iudiciorum vero confusionem evitandam, volumus ut unaquae-dinalibus carque congregatio, quando aliqua causa, quaestio vel consultatio ad eam delata fuerit, diligenter perpendat an ad ipsam proprie eius causae cognitio et expeditio pertineat, et si ad se minime spectare cognoverit, eamdem ad judices ordinarios vel ad propriam congregationem remittat.

§ 2. Itidem cardinales dictarum congregationum proprios singillatim babeant beant. secretarios, ab eisdem libere deputandos, et ad res, quae in dies geruntur, annotandas, et in publicam formam, si opus

fuerit, redigendas.

§ 3. Et quoniam divinis oraculis ad- Theologi et monemur ubi multa consilia ibi salutem viri peritt in adesse, eædem congregationes pro earum bus adhibeanarbitrio viros sacrae theologiae, pontificii caesareique iuris peritos, et rerum gerendarum usu pollentes, in consultationibus advocent atque adhibeant; ut causis, quaestionibus et negociis quam optime discussis, quæ Dei gloriae animarumque saluti et iustitiae atque aequitati consentanea maxime erunt, decernantur; graviora vero quaecumque ad nos vel successores nostros deferantur, ut quid secundum Deum expediat, eius gratia adiuvante, mature statuamus.

§ 4. Sicque et non aliter per quoscum- Decretum irque judices, ordinarios et delegatos, etiam dictos cardinales ac causarum Palatii Apostolici auditores, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debere; irritumque et inane quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, contigerit attentari, decernimus.

§ 5. Non obstantibus praemissis, ac Clausulae dequibusvis constitutionibus et ordinatio-rogatoriae. nibus apostolicis; privilegiis quoque, indultis et litteris 'apostolicis, quibuscum-

Secretarios roprios

que formulis illa sint concepta. Quibus omnibus, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio aut quaevis alia expressio habenda esset, eorum tenores, ac si ad verbum insererentur praesentibus, pro expressis atque insertis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter, expresse ac latissime derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Demum per paternam nostram ca-Hortatio ad ritatem et auctoritatem, quae nobis a principes chri- Christo Domino data est, admonemus, et per Ipsum, per quem reges regnant, obtestamur carissimos in Christo filios nostros in imperatorem electum, omnesque reges 1 ac ceteros sæculares principes, quos Deus in excelso loco constituit et temporali potestate communivit, ut fidei catholicae propugnatores et defensores sint, de quorum pietate et erga Apostolicam Sedem observantia atque obedientia magnopere in Domino confidimus et quam etiam multis argumentis perspectam habemus:

diant.

- § 7. Alios vero ecclesiastica dignitate Monitioque ad praeditos per haec apostolica scripta ac clesiasticasper. per debitae obedientiae vinculum statussonas, ut in que sui sublimem conditionem, qua Deo veant et obe- arctius religati existunt, obstringimus ut his nostris conatibus ad Dei laudem, fidei propagationem, fidelium commoditatem et salutem assistant; ac auctoritatem, quae ecclesiae praesulibus in beati Petri persona a Christo Domino credita et collata fuit, ad fidei catholicae exaltationem et augmentum, prout ex eorum munere tenentur, nosque eos pie facturos speramus, tueantur et defendant; ac operam dent studiumque demum omne conferant ut eadem auctoritas ecclesiastica omnino illaesa conservetur, ac Ecclesiae Dei ministris opem et auxilium in omnibus im-
  - 1 Cherub. addit: Ac dilectos filios nobiles viros rerum publicarum aliosque duces (R. T.).

pendant, et de Sede Apostolica, ex sua maiorumque suorum pietate, benemereri non desinant; memores se in susceptione imperialis ac regii diadematis et principatus, ad id prae ceteris devinctos esse ut inde in hac mortali vita felicitatem, nostramque et Sedis eiusdem benignitatem ac gratiam uberius valeant promereri; post exactum vero mortalis huius vitae curriculum, a Deo aeternam gloriam et beatitudinem consequantur. Quod si secus ab eorum aliquo, quod minime credimus, factum erit, divinam iram, donec sub potenti manu Dei humilientur, qui tarditatem poenae supplicii interdum gravitate compensat, se minime effugere posse certo sciant.

- § 8. Ut autem hae nostrae litterae Haec constiquamprimum ubique locorum et gentium tuto sit perpeinnotescant, quas inter alias apostolicas postolicas conperpetuasque constitutiones annumera-numeretur. mus, illas publicis in locis de more affigi. earumque exemplis etiam impressis, sigillo obsignatis alicuius personae ecclesiastica dignitate praeditae, ac quibus notarius publicus subscripserit, eamdem fidem haberi volumus, quae his exhibitis maxima cum reverentia omnino esset adhibenda.
- § 9. Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poehanc paginam nostrorum decretorum. constitutionum, assignationis, dationis, attributionis, confirmationum, corroborationis, statutorum, approbationis, declarationis, delectionum, praefectionum, tributionis, permissionis, reservationis, impartitionis, institutionis, concessionum, iniunctionis, impositionis, voluntatum, mandati, praepositionis, derogationis, admonitionis, obtestationis, obstrictionis et annumerationis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum,

anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo septimo, undecimo kalendas februarii, pontificatus nostri anno III.

Sequentur aliae declarationes editae in consistorio XI maii MDLXXXVII, circa dubia in congregationibus evenienda.

Sanctissimus Dominus Noster postquam Institutio con- deputavit omnes cardinales super diversis congregationibus, ut vellent illis inqua supra. cumbere, et expedire negocia quae ibi tractanda erunt, ut et ipse Sanctissimus a laboribus sublevetur, et partes citius expediantur:

§ 1. Et ne in futurum dubitari contin-Amolio dubi- gat super aliquibus dubiis, quae oriri tationum, cum possunt super facultatibus ipsis congredeclarationibus subsequentibus gationibus datis, ideo Sanctitas Sua fecit quinque infrascriptas declarationes.

§ 2. Prima est, quod si ante inchoatum Declaratio iudicium coram aliquo iudice, pars coram prima; congregatione conventa, renuerit in illam consentire, et noluerit causam a congregatione terminari, tunc ad iudicem competentem remittatur.

§ 3. Secunda est, quod si coram aliquo Declaratio iudice inchoatum fuerit iudicium, et desecunda: inde partes concordes congregationem adiverint, tunc congregatio causam decidat, et acta ad se transportari faciat.

§ 4. Tertia est, quod si causa coram Declaratio congregatione coepta fuerit, et deinde alitertia; quod emergens supervenerit, tunc nedum illa causa coepta, verum etiam illud emergens a congregatione expediatur.

§ 5. Quarta, quod si causa in ipsa Declaratio congregatione decisa requirat ut super quartes illa expediatur supplicatio vel breve, tunc decrevit Sanctitas Sua, quod in ipsa supplicatione, vel in ipso breve, flat mentio causam de ordine congregationis fuisse ita terminatam.

§ 6. Quinta, quod si alicui congrega-Declaratio tioni occurrerit pro rebus ad ipsam cap. xxxiv. quinta.

congregationem spectantibus brachio saeculari indigere, tunc recurratur ad gubernatorem, auditorem Cameræ, vicarium, sive ad alium iudicem, qui praeceptis ab ipsa congregatione factis obedire teneatur.

### CXVIII.

Prohibitio ad arma ex quibusvis causis, praeter hic exceptas, armatorum manus aut cavalcatas tumultuosasque hominum collectas in Statu Ecclesiastico congregandi 1

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Dum pro communi totius gregis dominici salute, fidei nostrae divinitus prohibitionia crediti, sollicitis studiis invigilamus, eam quasi peculiarem et privatam populorum, nostro et S. R. E., cui, Deo auctore, praesidemus, temporali dominio subiectorum curam suscipimus, ut in quibuscumque eiusdem dominii provinciis, civitatibus, oppidis et locis, armorum, tumultuum et seditionum turba et strepitus conquiescat, ac inde omnis iniuria et violentiae terror propulsetur, atque, facinorosorum hominum audacia et immanitate compressa, securitas, quies et tranquillitas perpetuo vigeat et conservetur. Est enim rationi consentaneum ut Sedes Apostolica, quae cunctis mortalibus iustitiam ministrat, suos praecipue subditos in officio contineat, et cuius auctoritas ab ipso Domino constituta, apud omnes etiam exteras gentes ac nationes sacro-

1 De materia vide quae notavi ad const. xxxII, Ioann. xxII, Ad hoc, tom. IV, pag. 299, et etiam Pauli II, const. IV, Viros, tom. V, pag. 186; Alexand. VI, const. III, Inter, ibidem, pag. 360, necnon constitutionem Marchiaeli I, c. 15 et lib. IV, cap. XLII. Ac Urbis statutum, lib. II,

sancta et inviolabilis permanet, debitam obedientiam et reverentiam, quam summi reges et principes ei praestant, magis ab iis exigat, qui ipsius regimini in temporalibus subiecti, neminem alium principem, praeter Romanum Pontificem, agnoscunt, ut quae denique universos fideles sublevare solet, hos potissimum in suam tutelam specialiter receptos, ab omni iniuria vindicet, atque illaesos defendat et tueatur.

praeter exceptos.

§ 1. Quare nos, considerantes primum Prohibitio con- quidem in quantas rerum perturbationes, vocandi ad ar- in quam intolerabilem perditorum et scetas seu aduna- leratorum hominum licentiam noster ponper quascum- tificatus sui initio inciderit, vel ad eas que universita-tes seu perso- potius fuerit divina providentía reservatus; nas, quavis di- deinde vero quam benigne faverit coeptis tes, S.R.E. me- nostris divina maiestas, quam facile non diate et imme-diate subjectas, obscura Dei omnipotentis voluntate haec, in quibuscum-que casibus, qua fruimur, quies et tranquillitas sit infra consecuta, numquam cessamus quantas maximas animus noster capere potest, eidem divinae bonitati, in qua sola confidimus, gratias agere, et ne in aliquo pastoralis nostri officii partes desiderentur, his quasi fundamentis constituendae reipublicae praeclare iactis, novis eam praesidiis in dies magis ac magis confirmare et communire studemus. Cum igitur inter alios, qui in temporali Statu nostro Ecclesiastico irrepserant, quosque a nobis magna ex parte sublatos omnino abolere nitimur, pravos abusus, ille sit maxime damnabilis, ut barones, domicelli aut communitates vel universitates, aut magistratus civitatum, oppidorum, terrarum, castrorum et locorum praedictae Romanae Ecclesiae temporali ditioni subjectorum. sub praetextu recuperandae sive manutenendae aut adipiscendae possessionis bonorum immobilium, finium seu terminorum et limitum territorii vel agrorum. quae ad se legitime pertinere praetendunt, dum se ius suum tueri aut consequi velle, et bona sua ab illicitis detentoribus vel occupatoribus vendicare profitentur. ad arma populos convocare et incitare, tumultus facere et commovere, armatorum hominum copias cogere non dubitent, ex quibus postmodum quandoque contigit ut, commotis seditionibus, auxilium facinorosorum seu etiam bannitorum evocent, imbecilliores per iniuriam opprimant, agros vastent, aliena rapiant et invadant, pacificos possessores expellant, quietem publicam perturbent, in Dei offensam, animarum perniciem et scandalum plurimorum. Nos, attendentes ad hoc potissimum sanctae huius Sedis potestatem et auctoritatem in supremo iustitiae throno, Deo disponente, collocatam, et viribus ad regendos subditos necessariis fuisse satis instructam et roboratam, ut per Romanum Pontificem illi praesidentem cunctis aequa lance ius suum sine aliqua perturbatione tribuatur, ideoque minime ferendum ut quis temere vel vi adhibita, ius sibi dicat, sed magis talem improbitatem et audaciam, legum severitate et gravioribus poenis propositis, compescendam et coercendam esse censentes, habita cum venerabilibus fratribus nostris S. R. E. cardinalibus deliberatione matura, de eorum consilio pariter et assensu, hac nostra perpetuo valitura constitutione. districte interdicimus et prohibemus universis et singulis ducibus, principibus, marchionibus, comitibus, baronibus et domicellis, quacumque, etiam ecclesiastica, dignitate fungentibus, necnon vicariis, feudatariis, armorum ductoribus, capitaneis, magistratibus, communitatibus, universitatibus et officialibus, ac aliis personis civitatum, oppidorum, terrarum, castrorum et aliorum quorumcumque locorum, ipsi Romanae Ecclesiae mediate vel immediate in temporalibus subiectorum, cuiuscumque status, gradus et conditionis existentibus, ne posthac quisquam eorum,

tiores et urgentissimas, etiam consuetudine permissas, causas, etiamsi ab aliis provocati et lacessiti fuerint, etiam propter et adversus huiusmodi manifestas iniurias, aut recuperandae vel adipiscendae possessionis seu quasi dominiorum, statuum, feudorum, praediorum, agrorum, finium, limitum et terminorum ac quorumcumque iurium et bonorum ad eos vel ad ecclesias, monasteria, hospitalia, de eorum iurepatronatus, seu praesentandi, aut sub ipsorum cura, administratione vel protectione recepta quomodolibet pertinentium, sive violenter aut de facto recuperatae, vel adeptae, retinendae et tuendae, vel alio quovis praetextu aut quaesito colore vel ingenio, militum copias cogere, comparare vel ducere, neve populos vel singillatim singulares personas, publice aut privatim, palam vel occulte, ad arma, ut dictum est, convocare, conclamare, concitare, neque armatorum manus, coetus, conventus seu illicitas et tumultuosas collectas, vel etiam, ut vocant, cavalcatas vel adunatas facere vel insimul congregare, aut aliquid huiusmodi, per se vel per alium, moliri aut machinari audeat vel praesumat. Quare his praesentibus monemus tam dictos duces et reliquos, quam communitates ac universitates, quae super possessione seu quasi, aut super finibus, limitibus seu terminis territorii vel agrorum, aut aliis huiusmodi rebus, aliquas inter se lites vel controversias habent, ut si illas extraiudicialiter aut amicabiliter componere, seu super eis transigere commode nequeunt, easdem in iudicium deducant, sive deductas prosequantur, et donec legum ac iudicum auctoritate illae definiantur, seu iustitiae complementum sibi ministretur, aequo animo ferant et expectent.

§ 2. Ceterum, quoniam interdum aliqua urget occasio armatos homines col-Bull. Rom. Vol. VIII. 126

propter praedictas vel alias, etiam urgen- | ligendi, id tantum permittimus et concedimus in casibus infrascriptis, nempe ut sione. praedicti duces et alii praedicti communitates et universitates, suas civitates, oppida, terras, castra, domos, villas, dominia, loca et territoria a grassatoribus viarum, latronibus, sicariis et bannitis, aliisque similibus notoriis delinquentibus defendant, dum ab ipsis actu infestantur, vel ut secura et expurgata custodiant, reosve capiant etapprehendant, vel captos et apprehensos, gubernatoribus, postestatibus, iudicibus aliisve magistratibus et officialibus tradant, sive ut Curiae ministris adversus tales facinorosos auxilium et opem impendant, iuxta constitutionem nostram alias super hoc editam; vel si ad tuenda et propugnanda loca maritima, tam in Thyrreni quam Adriatici maris littore, periculosis temporibus adversus Turcas et piratas, vel alias ex nostro vel nostrorum successorum Romanorum Pontificum praecepto, ad arma eos concurrere contigerit. Sed et si quis alius eiusmodi casus ingruat, qui similiter armatorum auxilium deposcere videatur, noverint nos, aut pro tempore existentem Romanum Pontificem, quamprimum consulendos esse, a quibus aut promptum subsidium aut licentiam super praemissis citius impetrabunt. Si vero necessitas adeo urgeat aut impellat ut ad nos aut ad successores nostros praedictos in tempore vel opportune recurri non possit, tunc provinciarum, civitatum, oppidorum, terrarum et locorum praesides, gubernatores, locatenentes et officiales a nobis et Sede Apostolica deputatos adeant, eisque huiusmodi necessitatis causas exponant, ac ab ipsis arma sumendi licentiam obtineant, ita ut tales armatorum collectas de alicuius ex superioribus praedictis permissu vel auctoritate factas fuisse manifesto constet.

§ 3. Quod si quis contra praesentem

Poenne con- nostram prohibitionem et interdictum, directe vel indirecte quicquam attentare aut aliis mandare vel transgressoribus adhaerere vel favere praesumpserit, eum, si dux, princeps, marchio, comes, baro, domicellus, vicarius, feudatarius aut quaevis alia singularis persona extiterit, laesae maiestatis reatum verum, ac nulla iuris aut hominis fictione confictum crimen incurrisse, et eiusdem Romanae Ecclesiae rebellem, omnibusque et singulis privilegiis, gratiis, libertatibus, indultis, exemptionibus, immunitatibus realibus, personalibus et mixtis, necnon ducatibus, principatibus, marchionatibus, comitatibus, civitatibus, oppidis, terris, castris, dominiis, vicariatibus, guberniis, locis, iurisdictionibus, dignitatibus, etiam ecclesiasticis, honoribus, iuribus, officiis ac beneficiis, quorum per infrascriptam privationem vacantium collatio, provisio et omnimoda dispositio nobis et Apostolicae Sedi perpetuo reservata sit et esse censeatur, ita ut de illis per alium quam per nos, aut pro tempore existentem Romanum Pontificem, disponi nullo modo possit aut debeat, necnon pensionibus et fructibus ecclesiasticis, ac etiam quibuscumque feudis et concessionibus, quae a Romana praedicta et aliis quibuscumque ecclesiis obtinet et in futurum obtinebit. ceterisque omnibus in Sedis Apostolicae temporali dominio possessis, immobilibus, mobilibus et semoventibus, bonis, iuribus et actionibus, eo ipso privatum, ipsumque et illius filios ad illa et quaelibet alia in posterum obtinenda, ac quoscumque actus legitimos exercendos inhabiles et indignos fore et esse. Ac praeterea a dicto Statu Ecclesiastico universo, una cum sua familia, perpetui exilii poena damnari debere, domosque, aedificia, arces et fortalitia eiusdem demolienda et solo aeguanda, seu aliis Camerae Apostolicae iuribus adscribenda esse; nec illis portam

ullius dignitatis ecclesiasticae vel mundanae unquam patere statuimus, decernimus et declaramus. Insuper vassallos, custodes, vicarios, capitaneos, potestates, officiales, populos et subditos eorumdem a fidelitatis iuramento ac homagii et quocumque alio iure, quo ipsis quomodolibet adstricti fuerint, ex nunc penitus absolvimus et liberamus. Ducatus vero, dominia, vicariatus, gubernia, feuda, civitates, oppida, terras, castra et loca, ceteraque bona praedicta, necnon iura et actiones cum fructibus, reditibus, proventibus et emolumentis eorumdem, fisco nostro et Camerae prædictae, ipso facto et absque aliqua declaratione, etiam in praeiudicium filiorum et aliorum descendentium in investituris, concessionibus seu aliis dispositionibus comprehensorum, in omnibus et per omnia, perinde ac si per lapsum temporis illorum concessionis et finitam lineam ad ipsam Cameram devoluta essent, confiscamus et applicamus. Sin autem communitates et universitates in praemissis 1 consilio deliquerint, eas omnibus et quibuscumque castris, villis et iurisdictionibus, ac communibus bonis, rebus et iuribus ad illas pertinentibus, immunitatibus, exemptionibus, libertatibus et indultis eis quomodolibet concessis similiter privamus, privatasque declaramus, ac dicta castra, villas ac iurisdictiones, bona, res et iura similiter fisco et Camerae praedictis applicamus et appropriamus. Statuentes etiam contra principales auctores et particulariter delinquentes tamquam dicti criminis laesae maiestatis reos, ut praefertur, procedi debere. Et nihilominus omnem et quamcumque possessionem, seu quasi, sic de facto, contra praesentem nostram constitutionem, cum manu seu collecta armatorum hominum in futurum pro tempore apprehensam, usurpatam, detentam vel occupatam, sive adipiscendo, sive taliter

An. C. 1588

1. Cherub. addit communi (R. T.).

An. C. 1588

adeptam retinendo, sive recuperando, omnesque actus possessorios vel quasi quomodolibet factos, necnon super illis confecta instrumenta, rogitus et alia acta, et inde secuta quaecumque, annullamus, irritamus et viribus evacuamus, necnon penitus cassamus et abolemus, ac pro irritis, nullis et infectis et mere attentatis habenda, nulliusque roboris vel momenti esse, ac nullum inde ius nullamque actionem cuiquam de novo acquiri, nasci aut competere, neque postmodum lapsu temporis ctiam longissimi ex huiusmodi possessione ab initio, ut praefertur, vitiosa, ullam praescriptionem sequi, aut cuiquam ullo tempore suffragari posse. Quinimmo praedictis delinquentibus amotis et expulsis, priorem possessorem in primis et ante omnia in suam pristinam possessionem, seu quasi, restituendum et plenarie reintegrandum, et donec et quousque cui illa de iure competat legitime decernatur, manutenendum esse; eosdemque delinquentes ad damna, expensas et quicquid interest parti laesae reficienda et resarcienda teneri et efficaciter obligatos existere, ac ad id cogi et compelli. Super praemissis vero omnibus et singulis per accusationem, delationem, inquisitionem et quovis alio meliori modo, tam ad partis et fisci instantiam, quam ex mero officio civiliter, criminaliter aut mixtim procedi posse.

ritans.

- § 4. Sicque per quoscumque iudices. Decretum ir- ordinarios et delegatos, quavis auctoritate fungentes, etiam causarum Palatii Apostolici auditores et S. R. E. cardinales, sublata eis et eorum cuilibet aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, ubique iudicari et definiri debere; ac quicquid secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter vel ignoranter, attentari contigerit, irritum et inane pariter decernimus et declaramus.
  - § 5. Non obstantibus constitutionibus hanc paginam, etc.

et ordinationibus apostolicis, statutisque Clausulae deet consuetudinibus quarumvis provincia-rogatoriae. rum, civitatum, oppidorum, terrarum, castrorum et locorum; necnon privilegiis, indultis et litteris apostolicis, ac investituris et concessionibus praedictis quoquo modo factis, concessis, approbatis et innovatis. Quibus omnibus, corum tenores praesentibus pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 6. Volumus autem ut eædem prae- Forma et effectus publicasentes ad valvas Lateranensis, et Principis tionis Apostolorum de Urbe basilicarum, et in acie Campi Florae de more affigantur, et illis detractis, transumpta inibi affixa relinquantur, factaque huiusmodi publicatione, hic in Urbe et in eius districtu post quindecim, alibi vero post triginta dies, quoscumque perinde arctent et afficiant, ac si corum unicuique personaliter intimatae fuissent. Sed et quo facilius possint ad universorum notitiam pervenire, mandamus omnibus et singulis vicelegatis. praesidentibus et gubernatoribus provinciarum, et civitatum quarumcumque dictae nostrae ditionis ecclesiasticae, ut in sua quisque residentia, civitatibus, oppidis, terris et castris sibi benevisis curent easdem nostras litteras in locis consuetis de more publicari.

§ 7. Et quia difficile foret illas ad eo- Transumptorum quemlibet et ad singula loca ubi sanctio poenaopus erit deferre, decernimus transumptis lis. ipsis, etiam impressis, notarii publici manu subscriptis, et sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, in iudicio et extra illud, ubique eamdem fidem adhibendam esse, quae ipsis originalibus adhiberetur, si essent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat Sanctio poe-

Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo octavo, undecimo kalendas martii, pontificatus nostri anno III.

Papae subser. † Ego Sixtus, Episcopus Catholicae Ecclesiae, subscripsi.

- Card. subser. + Ego Alexander cardinalis Farnesius, episcopus Ostien., vicecancellarius.
  - + Ego Io. Antonius epis. Portuen., card. S. Georgii.
  - + Ego Alph. cardin. Gesualdus, episcopus Tusculanus.
  - + Ego Inn. Avalos, card. de Arag., episcopus Sabinen.
  - † Ego Marcus Antonius card. Columna, episcopus Praenestin.
  - + Ego Ptolomæus cardinalis Comensis, episcopus Albanen.
  - + Ego Marcus Siticus card. ab Altaemps, tit. S. Mariae Transtyberim.
  - + Ego Prosper cardinalis Sanctacrucius, tit. S. Clementis.
  - + Ego Gabr. card. Paleottus, tit. S. Laurentii in Lucina.
  - + Frater Michael Bonellus cardinalis Alexandrinus, tit. Sanctae Mariae super Minervam.
  - + Ego Ludovicus, tit. S. Anastasiae presbyter cardinalis.
  - † Ego Nicolaus de Pelleve, tit. S. Praxedis card. Senonen.
  - † Iul. Anton., tit. S. Bartholomaei in Insula presb. card. S. Severinae.
  - † Ego Hieronymus card. Rusticucius, tituli S. Susannae.
  - + Ego Ioannes Hieronymus cardinalis Albanus, tituli Sancti Ioannis ante Portam Latinam.
  - + Ego Hieronymus card. Simoncellus, tituli S. Priscae.
  - + Ego Petrus card. Deza, tit. S. Hieronymi Illyricorum.
  - + Ego Antonius. tituli Sanctorum Ioannis et Pauli, presbyter cardinalis Carafa.

- † Ego Ioannes Antonius cardinalis Sanctorum Quatuor.
- + Ego Ioannes Baptista card. tit. S. Marcelli.
- + Ego Franciscus card. de Ioyeuse, tituli Sanctissimae Trinitatis in Monte Pincio.
- † Ego Iulius cardinalis Cananus, tituli. S. Eusebii.
- + Ego Nicolaus card. Cremonensis, tituli S. Caeciliae.
- + Ego Antonius Maria card. Salviatus, tituli S. Mariae de Pace.
- + Ego Augustus cardinalis Veronen., tituli S. Marci.
- + Ego Vincentius, tit. S. Mariae in Via, card. Montis Regalis.
- + Ego Philippus card. Spinula, tit. Sanctae Sabinae.
- † Ego Scipio, tit. S. Salvatoris in Lauro, card. Lancellottus.
- + Ego Vincentius card. Gonzaga, tituli S. Alexii.
- + Ego Henricus cardinalis Caietanus, tituli Sanctae Pudentianae, S. R. E. camerarius.
- + Ego Ioannes Baptista cardinalis Castrucius, tituli Sanctae Mariae in Aracoeli.
- † Ego Federicus card. Cornelius, tituli S. Stephani in Monte Caelio.
- + Ego Dominicus, tit. S. Laurentii, cardinalis Pinellus.
- † Ego Hippolytus cardinalis Aldobrandinus, tit. S. Pancratii, maior poenitentiarius.
- † Ego Hieronymus, tituli Sancti Petri ad Vincula, cardinalis de Ruvere.
- † Ego Philippus card. de Lenoncourt, tituli S. Honuphrii.
- † Ego frater Hieronymus cardinalis Asculensis, tituli Sancti Thomae in Parione.
- † Ego Antonius Maria, tit. S. Agnetis in Agone, card. Perusinus.

Publicatio.

- † Ego frater Constantius cardinalis Sarnanus, tituli Sancti Petri in Monte Aureo.
- † Ego G. card. Alanus, tit. S. Martini in Montibus.
- † Ego Scipio, tit. S. Mariae de Populo, card. Gonzaga.
- † Ego Antonius, tit. S. Vitalis, card. Saulius.
- † Ego Evangelista, tituli Sancti Matthaei in Merulana, cardinalis Cusentinus.
- † Ego F. Stephanus, tituli Sanctorum Marcellini et Petri, presbyt. cardinalis Aretinus.
- + Ego F. card. Sfortia, diac. S. Nicolai in Carcere.
- † Ego Alexander card. Montaltus, diaconus S. Eustachii.
- † Ego Hieronymus S. Mariae in Cosmedin diac. card. Matthaeius.
- + Ego Benedictus S. Agathae diac. cardinalis Iustinianus.
- + Ego Ascanius Sanctorum Viti et Modesti et Crescentiae diaconus cardin. Columna.
- † Ego Fridericus Sanctae Mariae in Dominica diaconus card. Borromaeus.

Anno a nativitate Domini MDLXXXVIII, indictione I, die vero veneris, undecima mensis martii, pontificatus Sanctissimi in Christo Patris et D. N. D. Sixti divina providentia Papae V, anno eius tertio, retroscriptae litterae apostolicae affixae et lectae et publicatae fuerunt in valvis seu portis S. Ioannis Lateranensis, et S. Petri Principis Apostolorum de Urbe, necnon Cancellariae Apostolicae et in acie Campi Florae, et per aliquod temporis spatium dimissae, per nos Ioa. Baptistam Bagni, et Io. Burlurault, SS. D. N. Papae cursores.

Alex. Parabiacus, mag. curs. Dat. die 19 febb. 1588, pontif. anno 111.

CXIX.

Adscriptio S. Bonaventurae Balneoregiensis inter egregios sanctosque catholicae ecclesiae doctores, cum indulgentiis pro eius festivitate die XIV iulii celebranda 1.

Sixtus episcopus, servus servorum Dei,

Universis venerabilibus fratribus nostris patriarchis, primatibus, archiepiscopis, episcopis, et dilectis filiis aliarum ecclesiarum praelatis per universum terrarum orbem constitutis, salutem et apostolicam benedictionem.

Proœmium

Triumphantis Hierusalem gloriam sempiternam et Sanctorum cum Christo felicissime regnantium numquam marcescentes coronas cum gaudio admirans, sancta mater Ecclesia, adhuc in terris militans, ad eamdem vero iustitiae coronam festinans, Deum in Sanctis suis mirabilem praedicare non cessat. Nec vero insignes tantum victorias et praeclara sanctorum merita eximiis laudibus celebrat, sed eosdem Sanctos, quos Deus mirifice honorificat, ipsa quoque pie veneratur ac colit, quorum nimirum praedicatione salutarique doctrina instituta, sanguine fundata, illustribus caritatis operibus atque exemplis educata, ferventibus illorum apud Deum precibus quotidie adiuvatur. Quamobrem debitis etiam congruisque honoribus unicuique Sanctorum singulatim tribuendis, ad coelestis illius hierarchiae, ubi omnia in caritate perfecta ordinata sunt, normam atque imaginem sese conformare, quantum quidem in huius praetereuntis mundi exilio licet, ma-

1 Canonizationem huius sancti praefinivit Sixtus IV, ut in sua const. xxvi, Superna, tom. V, pag. 284. Aliorum ecclesiae doctorum et evangelistarum festa duplici officio celebrari iussit Bonifacius VIII in Extrav. 1. de Reli. et ven. Sanct. xime studet. Nam quemadmodum in magna illa summi patrisfamilias bonisque omnibus cumulata domo mansiones multae sunt, et beatae illae animae mira quadam varietate unius gloriae beatitudine perfruuntur; sic catholica Ecclesia, quae coelestis illius effigies est, ut castrorum acies ordinata, in veneratione Sanctis Dei adhibenda, sacros illos ordines divino illustrata lumine agnoscit atque distinguit. Itaque dum gloriosum apostolorum chorum, dum prophetarum laudabilem numerum, dum fortissimorum martyrum laudat exercitum, ceterisque Sanctis suo loco et ordine rite honores defert, in uno caritatis spiritu et consimili piae devotionis affectu multipliciter exultat. Inter illos vero beatissimos Sanctorum choros, quorum memoria a cunctis fidelibus religioso cultu merito celebratur, insigni splendore elucet sanctorum doctorum Ordo a Paulo apostolo diserte enumeratus, cum ait: Et ipse dedit quosdam quidem apostolos, quosdam autem prophetas, alios vero evangelistas, alios autem pastores et doctores, quos vineæ suae strenuos fidelesque cultores atque operarios constituit, ad consummationem Sanctorum in opus ministerii, in aedificationem Corporis Christi. Hi sunt, de quibus Divina Sapientia clamat: Oui elucidant me, vitam aeternam habebunt de his Angelus apud Danielem loquitur: Qui autem docti fuerint, fulgebunt quasi splendor firmamenti, et qui ad iustitiam erudiunt multos, quasi stellae in perpetuas aeternitates: eos denique Salvator ipse Christus Dominus insigni illo elogio ornavit: Oui fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno coelorum. Cum autem omnibus temporibus sacrorum doctorum studium et doctrina in Ecclesia Dei utilis et salutaris fuit, tum maxime fructuosam et plane necessariam esse res ipsa demonstravit, cum, persecutorum chri-

stiani nominis horribili furore represso, in ipsa Ecclesiae pace, teterrima haeresum bella vehementius excitata sunt, tunc enim haereticorum doli et fallaciae, qui, diabolo instigante, in agro Domini zizania superseminare non intermittunt, doctorum cura et diligentia detectae, et pestiferi ac detestabiles errores gladio spiritus amputati, et catholicae veritatis vi, sacris doctoribus administris, mendacium prostratum, quare iure optimo Hvadum stellarum nomine sancti doctores in Ecclesia designantur, qui, perfrigida hyeme et longis infidelitatis noctibus expletis, et persecutionis tempestate sedata, tunc clariores sanctae Ecclesiae exorti sunt, cum veritatis sol per corda fidelium altius calesceret, et tamquam novo fidei vere lucidior annus aperiretur.

§ 1. Iam vero inter eos, quos Domi- Sancius Bonus magnus spiritu intelligentiae replere sixto IV estcavoluit, quique tamquam imbres eloquia nonizatus, ut in nota ad rubr. sapientiae suae in Ecclesia Dei emiserunt, merito numeratur S. Bonaventura confessor et pontifex, et in cadem catholica Ecclesia doctor eximius, quem felicis recordationis Sixtus Papa IV, praedecessor noster, ob admirabilem vitae sanctitatem et praecellentem doctrinam, in Sanctorum numerum adscripsit.

§ 2. Is enim Balneoregii in Etruria na- Sancti Bonatus, ut piae matris voto satisfaceret, ado-venturae vita lescens seraphicam Sancti Francisci Religionem est ingressus, per cuius vestigia recentia adhuc novus Christi miles, humiliter et constanter incedens, saluberrimam regularium institutorum observantiam tanto animi ardore tantaque cordis aviditate auxit, ut summa in eo sanctitas appareret, ac vitae innocentia et castitate. sancta humilitate, patientia, mansuetudine, terrenarum rerum displicentia, coelestium desiderio omnibus et exemplo et admirationi esset; tanta quoque spiritus dulcedine et divini amoris fervore in-

An. C. 1588

flammatus in Deum rapiebatur, ut iam i in cellam vinariam sponsi introductus, et vino optimo caritatis ebrius, Iesum Christum crucifixum et patientem utique intueri et in eius vulneribus habitare videretur. Ad hanc vero eximiam vitae sanctitatem vir Dei magnam praestantis doctrinae laudem adiunxit, Deo ita disponente, ut ad eius gloriam et Ecclesiae utilitatem, non solum exemplo, sed verbo et eruditione magnopere proficeret. Itaque cum in sacrarum litterarum studio, sanctorum Patrum lectione et scholasticae theologiae pernecessaria disciplina Alexandro de Ales magistro, insigni illius aetatis theologo, diligentissime versaretur, brevi temporis spatio excellentis ingenii bonitate, assiduo labore, et quod caput est, gratia Spiritus Sancti, qui vas aureum in honorem electum omni ex parte formabat, tantos progressus fecit, et ad tantam doctrinae perfectionem pervenit, ut doctoris et magistri insignibus in celeberrimo Parisiensi gymnasio solemni more decoratus, sacram theologiam ibidem publice professus sit.

enarrantur.

§ 3. Tantam vero laudem in interpre-Sancti Bo-tandi munere, et in universae theologiae tutes, laudes, et scientia est consecutus, ut viri doctissimi praeclara gesta eius doctrinam et eruditionem admirarentur. Et quidem multiplices sancti viri lucubrationes et praeclara scripta, quae adhuc magna Ecclesiae utilitate et non mediocri Deo beneficio extant, quaeque et nostrae et superiorum aetatum viri eruditi multo cum fructu legerunt et magnopere comprobarunt, quantus ille in theologia fuerit, satis declarant. Ea enim divini ingenii sui monimenta posteris reliquit, quibus perdifficiles et multis obscuritatibus involutae quaestiones, magna optimorum argumentorum copia, via et ordine, enucleate ac dilucide explicantur, fidei catholicae veritas illustratur, perniciosi errores et profanae hae- humiliter recusavit.

reses profligantur, et piae fidelium mentes ad Dei amorem et coelestis patriae desiderium admirabiliter inflammantur. Fuit enim in S. Bonaventura id praecipuum et singulare, ut non solum argumentandi subtilitate, docendi facilitate, definiendi solertia praestaret, sed divina quadam animos permovendi vi excelleret; sic enim scribendo cum summa eruditione parem pietatis ardorem coniungit, ut lectorem docendo moveat, et in intimos animi recessus illabatur, ac denique seraphicis quibusdam aculeis cor compungat, et mira devotionis dulcedine perfundat; quam sane gratiam in eius ore et calamo diffusam admirans praedecessor noster Sixtus IV pontifex, illud dicere non dubitavit: Spiritum Sanctum in eo locutum videri.

§ 4. Cum igitur servo fideli tam multa Sanctus Boet praeclara a Domino talenta essent cre-naventura gedita, ut illis ad fratrum utilitatem exer-in Ordine septimus post Sancendis et negociandis, coelestis gratiae cum Francisthesauros amplificaret, divino consilio et min. summo totius sui Ordinis consensu, Romae minister generalis septimus post Beatum Franciscum est factus, quo in officii munere non solum prudentiam, vigilantiam, sollicitudinem praestitit, sed tanto fraternae caritatis ardore exarsit, tantaque christianae humilitatis demissione fratribus inservivit, ut in eo illud Salvatoris agnosceretur: Qui maior est in vobis, sit vester minister.

§ 5. Quin et piae memoriae praede- Archiepiscocessor noster Clemens Papa IV, qui sansis a Clemente ctum virum valde dilexit et eius doctrina IV ei oblatus, mirifice est delectatus, ut tam excellens satus fuit. virtus et prudentia ad multorum utilitatem latiori in campo excurreret, insignem Eboracensem archiepiscopatum ei obtulit. Ille vero cum se a seraphicae paupertatis complexu divelli non facile pateretur, oblatam dignitatem modeste atque

§ 6. Ceterum, cum Gregorius X Sum-Ad generale mus Pontifex, ob gravissimas christianae conc. Lugd. a reipublicae causas concilium generale tus et humanis-Lugdunum indixisset, virosque sanctitate, doctrina et sapientia praestantes perquireret, quorum forti et fideli opera ad rei maximae tractationem atque explicationem uteretur, duo in primis clarissima illius aetatis lumina e duobus florentissimis Ordinibus Praedicatorum et Minorum delegit, sanctos Thomam et Bonaventuram, quos ad se ire iussit. Sed cum alter in ipso itinere in morbum incidisset, atque ad gloriae coronam feliciter evolasset, S. Bonaventura Lugdunum profectus, humanissime exceptus est a Romano Pontifice Gregorio, qui in eius virtute et sapientia ita acquiescebat, ut concilii recte dirigendi et administrandi partes ei praecipue tribuendas esse decerneret. Quare ex publica Ecclesiae utilitate et necessitate, ut maiori cum dignitate et auctoritate concilii rebus non solum interesset, sed præesset, statuit lucernam ardentem et lucentem supra excelsum candelabrum ponere, ut in domo Dei magis luceret.

et episcopus Al-Pontifice creatus fuit.

§ 7. Itaque S. Bonaventuram nullos Cardinalisque honores appetentem, fugientem potius, ban, ab eodem sed Christi Vicario obtemperantem, nulibi losque pro Ecclesia labores subire recusantem, tamquam in totius orbis terrae theatro in sacrum cardinalium collegium et in episcoporum Ordinem statim cooptavit; nam Ecclesiae Albanensi illum praefecit, qui honos antiquioribus presbyteris cardinalibus tribui solet. Qua ille amplissima dignitate auctus, universam in Dei gloriam et Ecclesiae utilitatem contulit. Etenim in rebus concilii arduis operam egregiam praestitit, catholicam fidem constantissime defendit, pravas opiniones acerrime refutavit, eiusdemque prudentia, doctrina, sanctitate, orationibus, Gregorii Pontificis pastoralis sollici- Dei, qui facit mirabilia magna solus, ibi aggregavit.

tudo tantopere adiuta est, ut sublato per Dei misericordiam schismatis dissidio, Michael Palaeologus Graecorum imperator orientalesque nationes ad Apostolicae Sedis obedientiam, unitatem communionemque redierint, ac denique dignus habitus est, quem Graeci Eutychii nomine appellarent.

§ 8. Merito igitur, cum paulo post in Ri post multa eodem concilio fortissimus Christi athleta gesta in rebus ex huius vitae peregrinatione ad coelestem concilii et fldei augmentoin eopatriam emigrasset, omnes eius mortem dem doluerunt, omnes communem iacturam coelestem padeplorarunt, omnes illius funus lacrymis triam migravit, et eius miracuet laudibus ornarunt, sed unus praeter lorum fama perceteros, viri sanctissimi vitam integerrime actam, mores probatissimos, labores permultos pro Ecclesia susceptos, doctrinam in illo ipso concilio spectatam insigni laudatione verissime celebravit. Is fuit piae memoriae Petrus cardinalis a Tarantasia, vir eruditione et christiana eloquentia praestans, qui postea ad pontificatus fastigium evectus, Innocentius Papa V est appellatus. Ipse vero Summus Pontifex Gregorius X, ex intimi animi sensibus amissum fratrem, adiutorem et consiliarium fidelissimum dolens, palam gravibus verbis testificatus est catholicam Ecclesiam, quae ex tanti viri pietate et doctrina fructus uberrimos acceperat, magnam illius morte iacturam fecisse. Sed vere a Spiritu Sancto dictum est: In memoria aeterna erit iustus: nam qui in vita illustris fuerat, multo post mortem factus est illustrior; Deo, qui admirabilis et gloriosus est in Sanctis suis, signis compluribus ac prodigiis et miraculis maxime insignibus servi sui sanctitatem comprobante.

§ 9. Quorum miraculorum fama cum Ideo Sixtus apud omnes percrebresceret, idem Sixtus ram in SS. Conpraedecessor noster, e sublimi Apostoli-fessorum poncae Sedis specula ea aspiciens, digitum rum numerum

tificum docto-

plane esse intellexit, itaque et sponte sua, et clarae memoriae Federico Romanorum imperatore, regibus, rebuspublicis, ducibus civitatibusque per multis vehementer requirentibus, ac omnium fere fidelium consensu efflagitante, de viro praestantissimo Bonaventura episcopo cardinali in Sanctos referendo, Pontifex Romanus dignam cogitationem suscepit. Summa igitur cura et diligentia vitae illius eximia sanctitate et miraculorum veritate examinata atque comperta, omnibus denique, quae ad eam rem pertinebant, rite recteque actis, ad Dei gloriam et Ecclesiae catholicae exaltationem, pro sua summa eique a Deo in beato Petro apostolo tradita potestate, eumdem beatum Bonaventuram, de fratrum suorum S. R. E. cardinalium et praelatorum omnium consensu, in Sanctos retulit, et in sanctorum confessorum pontificum doctorum numerum adscripsit atque aggregavit, eiusque festum anniversarium diem secunda mensis iulii dominica die celebrari, officiumque de eo. veluti de confessore pontifice doctore in universa Ecclesia recitari iussit, aliis item decretis adiectis, quae in eiusdem Sixti litteris plenius continentur.

strandam ani-

§ 10. Et quamvis gloriosus hic doctor Et mode hic S. Bonaventura et in Ecclesia catholica Pontifex ex multis validissimis celeberrimus sit, et in coelo maxime rerationibus hic splendeat, ubi corona illa est coronatus sundem S. Bona- quam repromisit Deus diligentibus se, venturae san-ctitatem et do- nec ulla humana re indigeat, qui bonis ctrinam illu- illis cum Christo perfruitur, quae nec omum applicuit culus vidit, nec in cor hominis ascendederunt; urget nos tamen caritas Christi, et ardens quidam devotionis affectus, quo erga eum ab ineunte fere aetate perpetuo exarsimus, ut de eius sanctitate et doctrina magis magisque propaganda atque illustranda, quantum cum Domino possumus, cogitemus. Movemur quidem, ut par est, sancta cum eo communione seraphicae Religionis nostrae, in qua edu-

cati et tot annos versati sumus, et cui tamquam matri optime meritae, omnia pietatis et grati animi monumenta praestare debemus; sed multo magis movent nos Dei gloria, pastorale officium quod gerimus, viri sanctissimi pro Ecclesia Dei tot suscepti labores, tot illustria merita, tanta cum Romana Ecclesia coniunctio. in cuius amplissimo ordine et senatu summa cum laude consedit. Denique movet nos Ecclesiae universalis utilitas, quae ex tanti doctoris eruditione semper maior et uberior capi potest, praesertim cum haereticorum insidiae et diabolicae machinationes, quibus sacram theologiam, quae scholastica appellatur, hoc luctuoso saeculo oppugnant, vehementissime nos magnopere admoneant, ut eamdem theologiam, qua nihil Ecclesiae Dei fructuosius, omni studio retineamus, illustremus, propagemus. Divino enim Illius munere, qui solus dat spiritum scientiae et sapientiae et intellectus, quique Ecclesiam suam per saeculorum aetates, prout opus est, novis beneficiis auget, novis praesidiis instruit, inventa est a maioribus nostris sapientissimis viris theologia scholastica, quam duo potissimum gloriosi doctores, angelicus sanctus Thomas, et seraphicus sanctus Bonaventura, clarissimi huius facultatis professores, et primi inter eos, qui in Sanctorum numerum relati sunt. excellenti ingenio, assiduo studio, magnis laboribus et vigiliis excoluerunt atque ornarunt, eamque optime dispositam multisque modis praeclare explicatam posteris tradiderunt. Et huius quidem tam salutaris scientiae cógnitio et exercitatio, quae ab uberrimis divinarum litterarum, summorum Pontificum, sanctorum Patrum et conciliorum fontibus dimanat. semper certe maximum Ecclesiae adiumentum afferre potuit, sive ad scripturas ipsas vere et sane intelligendas et interpretandas, sive ad Patres securius et utilius perlegendos et explicandos, sive ad varios errores et haereses detegendas et refellendas. His vero novissimis diebus, quibus iam advenerunt tempora illa periculosa ab Apostolo descripta, et homines blasphemi, superbi, seductores proficiunt in peius, errantes et alios in errorem mittentes, sane catholicae fidei dogmatibus confirmandis et haeresibus confutandis pernecessaria est. Et profecto rem ita se habere ipsimet veritatis inimici sunt iudices, quibus theologia scholastica maxime est formidolosa, qui profecto intelligunt, apta illa et inter se nexa rerum et causarum cohaerentia, illo ordine et dispositione, tamquam militum in pugnando instructione, illis dilucidis definitionibus et distinctionibus, illa argumentorum firmitate et acutissimis disputationibus lucem a tenebris, verum a falso distingui, eorumque mendacia multis praestigiis et fallaciis involuta, tamquam veste detracta patefieri ac denudari. Quanto igitur magis illi hanc munitissimam scholasticæ theologiæ arcem oppugnare et evertere conantur, tanto magis nos decet hoc invictum fidei propugnaculum defendere, et haeroditatem patrum nostrorum conservare et tueri, et acerrimos veritatis defensores meritis honoribus, quantum possumus, decorare.

instituit.

§ 11. Quamobrem, ut seraphici Docto-Be tdeo col- ris eruditio ad multorum utilitatem latius legium S. Bo-naventurae a- diffundatur, et ex eius libris et operibus pud basilicam SS. Apostolo- eruditi et studiosi viri copiosiores suaviorum de Urbe resque in dies fructus capiant (quod ad ipsius Sancti, quamquam in coelo beatissimi, gloriam aliquam facere non est dubitandum) primum quidem in alma Urbe nostra, in hac basilica Sanctorum Duodecim Apostolorum, Sancti Bonaventurae nomine collegium instituimus, in quo ex huius praecipue eximii devotique Doctoris operibus et commentariis sacra theologia publice explicatur.

§ 12. Deinde etiam opera illius omnia, Eiusque opequae inveniri potuerunt, partim nondum et emendatissiedita, nostraque auctoritate et impensis me e typograundique conquisita, partim iam evulgata, in lucem emitti simul omnia decenti forma, et quam emendatissime imprimi et e typographia nostra Vaticana in lucem emitti curamus. Quod autem, ab ipso pontificatus nostri initio, Deo, ut pie credimus, inspirante, constanter proposuimus, sancti huius Doctoris nomen et merita gloriosa apud omnes pro viribus celebrare, fideliumque erga eum venerationem augere et amplificare.

§ 13. Sane ad id quoque non medio- Et sicut Pius criter excitati sumus exemplo sanctae me- V, S. Thomam, sui Ordinis præmoriae Pii Papae quinti, praedecessoris dicatorum denostri, de christiana republica optime volens, eius femeriti, et quem ut parentem adhuc reve-stum celebrari remur et colimus. Is enim religiosa pie-Pontifex idem S.Bonaventurae tate et singulari devotione permotus, qua sui Ordinis Conafficiebatur erga Sanctum Thomam de A-Francisci ornaquino, Ordinis sui decus et Ecclesiae ca-mento deberietholicae ornamentum, cupiens eodem multam inter modo eumdem Sanctum, ob eius prae- virtutis sanctistantissima in catholicam Ecclesiam me- tatis, doctrinae rita, congruis honoribus exornare, prae-conjunctionem, et similituditer alia hoc iussit atque decrevit ut illius nem. festus dies quotannis duplicis officii ritu ad instar sanctorum quatuor Ecclesiae doctorum perpetuo celebraretur; quod et S. Bonaventurae doctori eximio tribui debere aeguum profecto existimamus, cum tam multa inter eos virtutis, sanctitatis, doctrinae, meritorum coniunctio et similitudo intercedat. Hi enim sunt duae olivae et duo candelabra in domo Dei lucentia, qui et caritatis pinguedine et scientiae luce totam Ecclesiam collustrant; hi singulari Dei providentia eodem tempore tamquam duae stellae exorientes, ex duabus clarissimis regularium Ordinum familiis prodierunt, quae sanctae Ecclesiae ad catholicam religionem propugnandam maxime utiles, et ad omnes la-

ipsos Sanctos

bores et pericula pro orthodoxa fide subeunda paratae semper existunt, ex quibus tamquam ex fertili et bene culto solo quotidie per Dei gratiam foecundae et fructuosae plantae procreantur, hoc est viri doctrina et sanctitate praestantes. qui Petri naviculae tot fluctibus agitatae, et Romano Pontifici, eius clavum non sine magna sollicitudine tenenti, fortem et fidelem operam navant. Hi duo Sancti cum essent coaevi iisdemque studiis dediti. condiscipuli, simul magistri, pari ratione a Gregorio decimo summo Pontifice, cum ambo ad concilium evocarentur, honorati, et in huius vitae peregrinatione fraterna caritate, spirituali familiaritate, sanctorum laborum societate valde coniuncti fuerunt, et denique pari gressu ad coelestem patriam commigrantes, pariter felices et gloriosi illa sempiterna beatitudine perfruuntur, ubi eodem caritatis affectu, ut pie credimus, pro nobis in hac lacrymarum valle laborantibus orant, divinamque opem implorant, ut merito idem Sixtus IV hos duos Sanctos persimiles et quasi geminos in Christo fratres agnoscens, statuerit sanctum Bonaventuram consimili venerationis et honoris praerogativa atque S. Thomam decorandum esse.

egregios Eccleannumerat.

§ 14. Quod igitur a nobis, et seraphici Et doctrinam Ordinis caritas et sancti Bonaventurae S. Bonaventuet ipsum inter clesiae, cuius gubernacula nobis, licet siae doctores immerentibus, a Deo commissa sunt, utilitas et aedificatio requirit, habita super his omnibus cum venerabilibus fratribus nostris sanctae Romanae Ecclesiae cardinalibus deliberatione matura, de eorumdem consilio et unanimi assensu, et ex certa nostra scientia, ac de attributae nobis apostolicae potestatis plenitudine, hac nostra perpetuo valitura constitutione, doctrinam ipsius sancti Bonaventurae a supradictis praedecessoribus nostris Clemente quarto, Gregorio decimo et Sixto quarto laudatam, in concilio Lugdunensi maxime spectatam, in Florentino, etiam ad res difficiles explicandas adhibitam. gravissimorum virorum auctoritate testificatam et commendatam, et eximio Ecclesiae doctore dignam, nos quoque plurimum in Domino laudamus et commendamus, ac litteras eiusdem Sixti quarti, quas pro expressis hoc loco haberi volumus, excepta eius ordinatione de festo die S. Bonaventurae secunda dominica iulii celebrando, harum tenore approbantes et innovantes, ipsum sanctum Bonaventuram, iure sanctorum doctorum consortio ab eodem Sixto quarto adscriptum et connumeratum, auctoritate apostolica, tenore praesentium, inter praecipuos et primarios qui theologicae facultatis magisterio excelluerunt habendum ac venerandum esse decernimus et declaramus.

§ 15. Atque ob eam causam sperantes ra e typograin Domino, huius seraphici Doctoris lu-phia Vaticana pucubrationes ad doctrinam et devotionem, blice citari dequam in clero populoque christiano magnopere lucere et ardere cupimus, maximo adiumento fore, illius libros, commentarios, opuscula, opera denique omnia, prout ex nostra typographia Vaticana, quam emendatissima, ut supra dictum est, emittuntur, ut aliorum Ecclesiae doctorum, qui eximii sunt, non modo privatim, sed publice, in gymnasiis, academiis, scholis, collegiis, lectionibus, disputationibus, interpretationibus, concionibus, sermonibus omnibusque aliis ecclesiasticis studiis, christianisque exercitationibus citari, proferri, atque cum res postulaverit, adhiberi volumus et decernimus.

§ 16. Et nihilominus, ut sapientissimi Festum die 14 huius Doctoris gloriosa recordatio, si non iulii duplici ofpro ipsius dignitate, at saltem pro hu-iubet. mana tenuitate, ob ingentia illius merita, ardentiori studio recolatur, felicis recor-

dationis praedecessorum nostrorum Bo-1 nifacii Papae octavi, qui de sanctis quatuor doctoribus, et Pii Papae quinti, de praedicto sancto Thoma eadem praeceperunt, exemplo adducti, praecipimus ut eiusdem sancti Bonaventurae dies festus in omnibus christiani orbis partibus sub duplici officio a cunctis personis, ecclesiasticis, saecularibus et quorumvis Ordinum regularibus, tam publice quam privatim, pridie idus iulii (non obstante praedicta Sixti quarti ordinatione de secunda dominica dicti mensis) celebrari, atque in kalendariis, cum doctoris nomine et festi duplicis adiectione, describi et imprimi debeat, etiamsi in novissimis breviarii et missalis Romani reformationibus aliter dispositum fuerit, neque secus atque a nobis ut supra ordinatum fuit, per quoscumque, quavis auctoritate praeditos, censeri aut interpretari posse decernimus.

que pro die di-

§ 17. Hortantes universos utriusque Indulgentias- sexus christifideles civitatis Balneoregii, que pro die di-ctae suae festi- quae clarissimum hoc edidit lumen, et vitatis concedit. illius dioecesis, ut eodem die festo a servilibus, de sanctae Ecclesiae more, operibus abstineant. Ut autem christifidelium devotio ad seraphici huius doctoris diem festum colendum eiusque opem pie implorandam eo magis accendatur, quo ex hoc coelestis gratiae dono se uberius conspexerint esse refectos, de omnipotentis Dei misericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum Eius auctoritate confisi, omnibus utriusque sexus christifidelibus, tam in dicta civitate et dioecesi Balneoregii, quam in praeclara Galliae urbe Lugduno, ubi ille bono certamine legitime decertato, cursu consumato, fide servata, ex hoc calamitoso saeculo ad meritorum suorum praemium et coronam in coelum feliciter migravit, in almaque Urbe nostra, ubi in hac basilica Sanctorum Duodecim Apostolorum collegium

a nobis, est ut iam diximus, erectum, constitutis, qui eius festum huiusmodi, ut ceteras de praecepto Ecclesiae servari solitas festivitates, devote colentes, vere poenitentes et sacramentali peccatorum suorum confessione praemissa, eo die sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumpserint, plenariam omnium peccatorum suorum indulgentiam et remissionem misericorditer in Domino concedimus et elargimur. Qui vero ecclesias fratrum Minorum S. Francisci ipso die festo a primis vesperis usque ad occasum solis eiusdem dièi devote visitaverint, pias inibi ad Deum preces, prout sua cuique suggeret devotio, effundentes, decem annos et totidem quadragenas de iniunctis eis seu alias quomodolibet debitis poenitentiis per praesentes litteras perpetuo duraturas. quas sub quibusvis indulgentiarum revocationibus vel limitationibus nullo modo comprehendi volumus, misericorditer in Domino relaxamus.

§ 18. Quocirca fraternitati et discre- Hanc constitioni vestrae per apostolica scripta man-que promulga-damus ut praesentes litteras et in eis ri et observari contenta quaecumque in suis quilibet provinciis, civitatibus, ecclesiis et dioecesibus solemniter publicari, et ab omnibus personis ecclesiasticis, saecularibus et quorumvis Ordinum regularibus, ubique locorum et gentium inviolate perpetuo observari procurent.

praecipit.

§ 19. Volumus autem ut earumdem plorum. praesentium transumptis, etc.

Sanctio pos-§ 20. Nulli ergo omnino hominum li-nalis. ceat, etc.

Datum Romae apud basilicam Sanctorum Duodecim Apostolorum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo octavo, pridie idus martii, pontificatus nostri anno III.

+ Ego Sixtus catholicae Ecclesiae epis-

Sequentur card. subscriptiones. Dat. die 14 mart. 1588, pontif. anno III.

Papae subsc.

CXX.

Monasterium Sancti Cypriani mensae patriarchali Venetiarum unitur 1

> Sixtus papa quintus Mota proprio etc.

Venerabilibus fratribus Veronensi et Vicentino, episcopis, necnon dilecto filio primicerio ecclesiae Sancti Marci Venetiarum, salutem et apostolicam benedictionem.

§ 1. Hodie a nobis emanarunt litterae Bulla unionis, tenoris subsequentis. Sixtus episcopus servus servorum Dei. Ad perpetuam rei memoriam.

Exordium.

Apostolici muneris sollicitudo divina dispositione nobis, licet immeritis, delegata, indesinenter requirit ut ad ecclesiarum quarumlibet, praesertim patriarchalium, statum nostrae considerationis intuitum propensius praetendentes, quae pro illarum praesulum necessitatibus sublevandis et felici earumdem ecclesiarum ac monasteriorum et aliorum regularium locorum quorumlibet directione opportuna remedia fore intelligimus, quamprimum adhibeamus, ac his pastoralis officii nostri partes interdum per unionis et annexionis monasteriorum eorumdem ministerium favorabiliter interponamus, ac aliter desuper disponamus, prout rerum, locorum et temporum qualitatibus undique pensatis, conspicimus in Domino salubriter expedire.

monasterium;

§ 2. Sane cum venerabilis frater noster Lite pendente Ioannes patriarcha Venetiarum commenda, super patronatu ac iure nomi- in quam monasterium SS. Cornelii et nandi ad hoc Cypriani de Murano, Ordinis S. Benedicti, Torcell. dioecesis, qui antequam de persona sua ecclesiae Venetiarum, tunc certo modo pastoris solatio destitutae, apostolica auctoritate providerent, ut ipsius monasterii abbas Ordinem praedictum

1 Ex Ughellio, Italia Sacra, tom. V, pag. 1318.

expresse professus praesidebat, et cum quo postmodum in provisione eiusmodi et una in ipsa ecclesia, monasterium ipsum in commendam ad eius vitam retinere valeret, sub certis usu, modo et forma expressis, dicta auctoritate dispensatum extitit, ex huiusmodi dispensatione abstinebat, necnon omni iuri sibi in regimine et administratione dicti monasterii, vel ad illa quomodolibet competenti, in manibus nostris in favorem dilecti filii Ioannis Emi clerici Venetiarum, cum reservatione omnium et singulorum dicti monasterii fructuum, redituum et proventuum per ipsum Ioannem patriarcham, quoad viveret, propria auctoritate, exceptis dumtaxat ex eis centum ducatis monetae Venetae pro dicto Ioanne Emo et successoribus suis, monasterium praedictum in titulum commendae administratione vel aliter quomodolibet obtinentibus percipiendorum, necnon postquam reservatio fructuum huiusmodi cessaret, quarumdam pensionum pro certis personis assignandarum, aut alias sponte et libere cedere intenderet, libellumque supplicem nobis desuper porrigi curasset; et dilecti filii Paulus et Vincentius quondam Petri Dominici Gradenici, cives et patritii Venetiarum, asserentes iuspatronatus et præsentandi seu nominandi personam idoneam ad dictum monasterium, dum pro tempore vacat, ad ipsum eorumque posteros legitime pertinere, cessioni et aliis praemissis, habita illorum notitia, se opposuissent, ac eidem monasterio de alicuius persona aliquem ad ipsorum praesentationem seu nominationem, aut saltem de eorum consensu provideri vel aliter de illo disponi non posse neque debere contenderent. Nos de monasterii praedicti, illiusque bonorum et rerum statu et qualitate, necnon praetenso iurepatronatus et praesentandi vel nominandi huiusmodi voluimus edoceri, et inter alia deprehen-

dimus monasterium praedictum civitati Venetiarum finitimum, et competentibus reditibus dotatum, et pro tempore existentem patriarcham Venetiarum, illiusque regimini et administrationi, tam in spiritualibus quam in temporalibus, utilem et commodum existere, et propter facultatem suae mensae patriarchalis angustam, et pro loci et personae dignitate, sine fructuum ipsius monasterii subventione, decenter sustentari non posse, et licet iuspatronatus huiusmodi legitime verificatum non existeret, vacatione tamen ipsius monasterii occurrente, desuper dubitari, et graves lites, et controversias, multis difficultatibus obstructas oriri posse.

§ 3. Quo circa nos, qui dudum inter Attentaque alia voluimus quod petentibus beneficia tenuitate red-dituum mensae ecclesiastica aliis uniri tenerentur expripatriarchal. Ve- mere verum annuum valorem et beneficii cui aliud uniri peterent, et semper in unionibus commissio fieret ad partes. vocatis quorum interest, quique etiam decernimus, et intentionis nostrae esse declaramus, quod deinceps per quascumque gratias seu litteras apostolicas pro mandatis et declarationibus quibusvis, etiamsi motu proprio et ex certa scientia a nobis emanarent, nulli ius sibi quaesitum quomodolibet tollerent, his et aliis nobis magis notis suadentibus causis, litium et controversiarum anfractibus obviare, ac praedicti Ioannis et pro tempore existentis patriarchae Venetiarum congrue subventioni, monasteriique huiusmodi salubri directioni consulere, necnon dilectis filiis nobilibus viris duci et reipublicae Venetiarum, quorum inveteratum erganos et Sedem Apostolicam devotionis et reverentiae studium grati animi propensione iugiter amplectimur, rem gratam et acceptam facere cupientes, necnon quarumcumque unionum, annexionum et incorporationum eidem mensae patriarchali hactenus factarum tenores, illiusque fructuum, redituum et proventuum annuum valorem, verumque et ultimum dicti monasterii vacationis modum, etiam si ex illo quaevis generalis reservatio et in corpore iuris clausa resultet, praesentibus pro expressis habentes:

§ 4. Motu et scientia similibus, et de Sixtus a taapostolicae potestatis plenitudine, iuspa- tus illud libetronatum et praesentandi seu nominandi rum declarat, personam idoneam ad dictum monasterium Paulo et Vincentio eorumque posteris et suae familiae eiusmodi, ut praefertur, vel aliter quomodolibet minime competisse nec competere apostolica auctoritate declaramus, illudque penitus et omnino supprimimus et extinguimus et abrogamus, ipsumque monasterium ab illo liberum et exemptum esse et fore decernimus.

§ 5. Necnon praedictum monasterium, Perpetuoque a quo hodie per alias nostras litteras cer- dictae patriartam partem illius bonorum et iurium nit. dismembravimus et separavimus, illique certum prioratum per nos erectum subiectis modo et forma tunc expressis, applicavimus et appropriavimus, prout in dictis litteris plenius continetur, cuius et illi forsan annexorum fructus, reditus et proventus ad ducentos et octoginta florenos auri ante dismembrationem praedictam in libris Camerae Apostolicae taxari imponuntur, secundum vero communem extimationem quatuor millium ducatorum auri similium secundum communem extimationem valorem annuum, ut accipimus, non excedunt, illiusque abbatialem dignitatem, cum omnibus et singulis annexis, iuribus, obventionibus, emolumentis, proprietatibus, bonis, iurisdictionibus et pertinentiis suis, exceptis dumtaxat bonis et iuribus, ut praefertur, dismembratis praedictis, eidem mensae patriarchali, dicti Ioannis patriarchae ad hoc expresso accedente consensu, etiani

perpetuo unimus, annectimus et incorporamus.

- § 6. Itaque liceat ipsi et pro tempore Illius posses- existenti patriarchae venerabili praedicti bendendi patri- monasterii, illiusque regiminis et admiarchae dat fa- nistrationis, ac reliquorum bonorum ac proprietatum huiusmodi corporalem, realem et actualem possessionem per se vel per alium seu alios, mensae patriarchalis huiusmodi nomine, propria auctoritate, libere apprehendere et perpetuo retinere, illorumque fructus, reditus et proventus, iura et obventiones ac emolumenta quaecumque percipere, exigere et levare, ac in suos mensaeque patriarchalis et monasterii huiusmodi usus et utilitatem convertere.
- § 7. Necnon omnia et singula priora-Omnía et sin- tus, praeposituras, dignitates, personatus, gula beneficia, dignitates etc. administrationes et officia ceteraque beab eodem de-neficia ecclesiastica, cum cura et sine cura, saecularia et quorumvis Ordinum clericalia, ad collationem, provisionem, praesentationem, institutionem, electionem et confirmationem et quamvis aliam dispositionem pro tempore existentis abbatis dicti monasterii quomodolibet spectantia, personis idoneis conferre, et de illis etiam providere, similesque personas ad illam praesentare et eligere, et praesentatas et electas instituere et confirmare.

lia faciendi tam competebant.

§ 8. Necnon monasterium illiusque res Omniaque a- et bona huiusmodi tam in spiritualibus intra quam ex- quam in temporalibus regere et gubertra monasteria nare, ac sedem, locum ac præeminentiam abbatis, tam in choro quam in capitulo et conventu et aliis quibusvis publicis et privatis actibus ipsius monasterii, habere, et ibidem praesidere, ceteraque omnia in praemissis et circa ea quomodolibet necessaria et opportuna facere et exegui in omnibus et per omnia, prout ipsius monasterii abbates, qui pro tempore fuerunt et exequi potuere seu etiam debuerunt, cuiusvis licentia desuper minime requisita, curam, regimen et administrationem ipsius monasterii eidem patriarchae pro tempore existenti in eisdem spiritualibus et temporalibus plenarie committendo.

§ 9. Decernentes unionem, annexionem, incorporationem et alia praemissa, ac ubique servari praesentes litteras sub quibuscumque revocationibus, suspensionibus vel derogationibus similium vel dissimilium gratiarum per Sedem ipsam quomodolibet faciendarum non comprehendi, sed ab illis semper exceptas esse, et quoties illas suspendi, revocari aut eis derogari contigerit, toties, etiam sub posteriori data, per eos, quorum intererit, eligenda, de novo concessas ac in pristinum statum restitutas, et ad hoc ut sub revocationibus, suspensionibus ac derogationibus eiusmodi minime comprehendatur, ex nunc vere et non ficte suum plenarium et integrum effectum sortita esse, illaque non de vacaturo, sed de vacante monasterio huiusmodi facta, et per illa vere et non ficte, ius plenum in re et ad rem acquisitam existere, et patriarcham pro tempore existentem, etiam regulis de non tollendo iure acquisito, ac de annuali et triennali possessionibus gaudere debere, ac praesentium litterarum suspensiones, revocationes, derogationes ac alias contrarias dispositiones, pro novis illarum concessionibus et restitutionibus habere et censere; minusque easdem praesentes litteras de subreptionis vel obreptionis aut nullitatis vitio, seu intentionis nostrae vel alio quovis defectu notari, impugnari, annullari, aut ex eo quod nulla aut minus iusta et legitima causa subsistente, ac extra consistorium emanarint, causaeque ipsae, iuris ordine servato, coram loci ordinario vel alibi examinatae et iustificatae, aliterque praesentibus litteris expressa vel exprimenda, probata et verificata, et alii, quorum in-

mnia semperet

terest, vocati et auditi non fuerint, nec illis consenserint, in ius vel controversiam revocari, ad terminos iuris reduci, seu adversus illas quodcumque iuris, facti aut gratiae remedium impetrari posse, sed illas et in eis contenta quaecumque valere et plenam roboris firmitatem obtinere, ac perpetuo inviolabiliter observari debere in omnibus et per omnia, perinde ac si de unanimi venerabilium fratrum nostrorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium consilio et consensu consistoriali, ut moris est, servatis quibuscumque servandis, emanassent, et quæcumque ad illarum validitatem, efficaciam et perpetuitatem quomodolibet requisita formaliter et individue, nihil omisso, intervenissent, ac observata et facta fuissent.

mnibus iudi-

§ 10. Sicque per quoscumque iudices Sieque ab o- et causarum Palatii Apostolici auditores ac praedictos cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate, iudicari et definiri debeat; irritum quoque et inane si secus super his a quocumque, quavis auctoritate, sciențer vel ignoranter, contigerit attentari.

Obstantibus derogat.

§ 11. Non obstantibus voluntate ac intentione et declaratione nostri praedecessoris, necnon Lateranensis 1, uniones perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, aut extra consistorium fieri, aut Turonensis conciliorum uniones perpetuas beneficiorum fieri, et beneficia unius beneficio seu loco alterius dioecesis uniri prohibentium; ac felicis memoriae Bonifacii Papae VIII, praedecessoris nostri, qua cavetur ne quis extra suam civitatem vel dioecesim, nisi in certis exceptis casibus, et in illis ultra unam diaetam, a fine suae dioecesis ad iudicium evocetur, seu ne iudices a Sede Apostolica deputati extra civitatem vel dioecesim, a quibus deputati fuerint, contra quoscumque proce-

1 Ughell. addit novissime (R. T.).

dere, autalii vel aliis vices suas committere quoquomodo audeant vel praesumant; et in concilio generali editas de duabus diaetis, dummodo non ultra tres diaetas aliquis auctoritate praesentium ad iudicium non trahatur; aliisque apostolicis ac in provincialibus et synodalibus et etiam universalibus conciliis editis, specialibus ac generalibus constitutionibus et ordinationibus, necnon monasterii et Ordinis praedictorum, etiam iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis illis, coram abbatibus, conventibus, superioribus et personis, sub quibuscumque tenoribus et formis, ac cum quibusvis derogatoriarum derogatoriis aliisque efficacioribus et insolitis clausulis, necnon irritantibus et aliis decretis per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac nos et dictam Sedem, et motu, scientia et potestatis plenitudine paribus, et etiam consistoriali, contra uniones, annexiones et incorporationes perpetuas, dismembrationes et separationes etiam aliter quomodolibet in genere vel in specie concessis, approbatis et innovatis, quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua, ac de verbo ad verbum, non autem per clausulas generales idem importantes, mentio seu quaevis alia expressio habenda, aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda esset, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum, nihil penitus omisso, et forma in illis tradita observata, inserti forent praesentibus, pro expressis habentes, illis aliter in suo robore permansuris. hac vice dumtaxat, motu et scientia paribus, specialiter et expresse derogamus; quodque monasterium praedictum extra civitatem et dioecesim Venetiarum consistat, contrariis quibuscumque. Volumus

autem quod propter unionem, annexionem / et incorporationem praedictas, monasterium praedictum debitis non defraudetur obseguiis, sed illius et dilectorum filiorum conventus congrue supportentur onera consueta.

Clausulae poenales.

§ 12. Nulli ergo omnino hominum liceat, etc.

delegat.

§ 13. Quocirca discretioni vestrae per Executores apostolica scripta motu simili mandamus quatenus vos, vel duo aut unus vestrum, per vos vel alium seu alios, easdem praesentes litteras et in eis contenta quaecumque, ubi et quando opus fuerit, ac quoties pro parte dilecti filii Ioannis et pro tempore existentis patriarchae Venetiarum desuper fueritis requisiti, solemniter publicantes, eisque in praemissis efficacis 1 præsidio assistentes, faciatis auctoritate nostra praesentes litteras et in eis contenta huiusmodi ab omnibus, ad quos spectat et pro tempore spectabit, firmiter observari, ipsumque Ioannem et pro tempore existentem patriarcham Venetiarum, unione, annexione et incorporatione et aliis praemissis pacifice frui et gaudere, non permittentes unquam a quibuscumque indebite molestari; contradictores quoslibet et rebelles, per sententias, censuras et poenas ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; et legitimis super his habendis servatis processibus, sententias, censuras et poenas ipsas etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis. Non obstantibus omnibus supradictis, seu si dilectis filiis conventui et vassallis dicti monasterii vel quibusvis aliis communiter ac divisim ab eadem sit Sede indultum quod interdici, suspendi vel excommunicari non possint per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo

ad verbum de indulto huiusmodi mentionem.

Datum Romae apud S. Marcum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo octavo, idibus martii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 45 martii 1588, pont. anno III.

#### CXXI.

Quomodo clerici regulares S. Pauli decollati novitios ad eorum Religionem admittere possint 1

Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

Exigit incumbentis nobis apostolicae servitutis officium ut monasteriorum et regularium locorum quorumlibet propagationi, pauperumque clericorum in eis pro tempore recipiendorum pio desiderio, quantum cum Deo possumus, providere studeamus.

Exordium.

§ 1. Exhibita siquidem nobis nuper pro parte dilectorum filiorum praepositi ge- in constitutionineralis, ac presbyterorum et clericorum tionis ne illecongregationis clericorum regularium alieno sancti Pauli decollati canonice institutae rosi ad hanc petitio continebat quod alias per consti-Religionem admitterentur. tutiones dictae congregationis, quae cum interventu bonae memoriae Caroli tituli Sanctae Praxedis presbyteri cardinalis Borromaei nuncupati, dum viveret, ecclesiae Mediolanensis, ex dispensatione apostolica, praesulis, necnon dilecti filii nostri Ioannis Antonii episcopi Portuensis Sancti Georgii nuncupati, eiusdem congregationis protectoris, ad id accedente voto et consensu, factae et stabilitae extiterunt, inter alia sancitum fuit ne illegitime nati, etiam per subsequens matrimonium postea legitimati, æreque

1 De institutione huius congregationis et aliis quae eam respiciunt vide in const. xLv, Clemen. VII, Vota, tom. vi, pag. 160.

1 Deest defensionis (R. T.). Bull. Rom. Vol. VIII.

alieno gravati, et qui antea facinorosam vitam duxissent, in dicta congregatione admitterentur; aliaque diligens super hoc inquisitio, ipsaque receptio volentium dictam congregationem ingredi, in civitate Mediolanensi, ad quam post longam probationem a locis, in quibus praefati fuerint, propterea mittuntur, a praeposito generali et quatuor assistentibus eiusdem congregationis fieret.

Pontifice probiptio extra capitulum 1.

§ 2. Novissime vero nostra in perpe-Et ab isto tuum valitura constitutione super hoc bus full reco- edita, statuimus ac voluimus ut antequam quis in eadem congregatione reciperetur, causae huiusmodi examinarentur, ipsague receptio in capitulo generali sive provinciali dictae congregationis fieri deberet, prout in singulis constitutionibus praedictis plenissime dicitur contineri.

generale cele-

§ 3. Cum autem, sicut eadem petitio Et quia i- subiungebat, presbyteri et clerici dictae sta congregation congregation nondum sint in provincias triennio cap. distincti, ac proinde numquam capitulum brat, et provin- provinciale, generale vero singulo quoque ciale nusquam; triennio tantum facere ac celebrare sovententium ad leat, sicque cupientes et petentes in ipsam Religionem ni- congregationem recipi, cogantur expectare, donec ipsum capitulum fiat, mutataque postea eorum voluntate et pia intentione, aliam vitam eligant, in maximum congregationis huiusmodi damnum, praeiudicium et incommodum,

§ 4. Quare praepositus generalis, pre-Congregatio sbyteri et clerici praedicti nobis humistaque a Papa liter supplicari secerunt ut eis in praemissis opportune providere de benignitate apostolica dignaremur.

§ 5. Nos igitur, dictae congregationis Biciteo Pon- amplitudinem, et singulorum in illa protilex dat aucto- fectum, inter ceteras nostri pastoralis ofsito elusque as- ficii curas, tota animi propensione cupiensistentibus, o-mni tempore tes, ipsosque praepositum generalem, prevenientes ad sbyteros et clericos a quibusvis excomsua constitutio- municationis, suspensionis et interdicti

> 1 Ut supra in eius const. CXII, Cum, de omnibus, pag. 951.

et poenis, a iure vel ab homine, quavis endi. occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutos fore censentes, ac veriores nostrae et congregationis constitutionum praedictarum tenores praesentibus pro expressis habentes, huiusmodi supplicationibus inclinati, praeposito generali, presbyteris et clericis praedictis, quod ex nunc deinceps perpetuis futuris temporibus modernus et pro tempore existens praepositus generalis, illiusque assistentes, quoscumque cupientes in dicta congregatione recipi, qui tamen a constitutione nostra praedicta non prohibeantur, non expectato capitulo generali, sed quocumque alio tempore, de consensu omnium assistentium, nemine penitus discrepante, recipere et admittere libere et licite valeant, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo indulgemus, eisque desuper licentiam concedimus et impartimur. Decernentes praepositum generalem, presbyteros et clericos praedictos nullatenus umquam

aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris ne non prohi-

§ 6. Non obstantibus nostra praedicta, ac quibusvis aliis constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

desuper per quoscumque quomodolibet

molestari vel impediri posse; ac ex nunc

irritum et inane si secus super his a

quoquam, quavis auctoritate, scienter

vel ignoranter, contigerit attentari.

Contrariis

Nulli ergo omnino, etc.

Si quis autem, etc.

Datum Romae apud S. Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo quingentesimo octuagesimo octavo, idibus martii, pontificatus nostri anno III.

Dat. die 15 martii 1588, pontif. anno III.

Sanctio poenalis.

#### CXXII.

Institutio praesidii ducentorum millium scutorum pro ubertate annonae in alma Urbe. 1

### Sixtus episcopus, servus servorum Dei, ad perpetuam rei memoriam.

praesidii.

Abundantes divinae gratiae divitias et Causa insti- incredibilem benignitatis ubertatem sæpenumero recogitantes, quam super humilitatem nostram, ab ipso susceptae apostolicae servitutis initio, Ille dignatus est ostendere, qui solus dives est in misericordia, cogimur multorum beneficiorum tamquam ingenti pondere oppressi, cum sancto Propheta exclamare: Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi? Etenim notum est omnibus, in quas rerum angustias et difficultates pontificatus nostri initia inciderint, cum infinita quadam exulum et facinorosorum hominum licentia omnia perturbata essent, cum rei frumentariae inopia omnis fere ditio sanctae Romanae Ecclesiae in temporalibus subiecta, et ipsa potissimum Roma magnopere laboraret, cum denique apostolicum aerarium ita exinanitum reperissemus, ut in summa pecuniarum difficultate versaremur; quibus tot incommodis neguaquam deterriti, sed Dei auxilio freti, Cui bona omnia accepta referimus, in eas omnes curas eodem tempore alacriter incubuimus. Quare, et compressa improborum audacia, tranquillitas publica restituta est, et aerarium abunde instructum, frumento statim non mediocri sumptu et labore suppeditato, annonae caritas ita sublevata est, ut eam copiam et abundantiam, quae postea, be-

> 1 Congregationem cardinalium super ista annona instituit hic idem Pontifex in constitutione cxvii, Immensa, pag. 985, in congregatione IV.

nedicente Pomino, consecuta est et qua nunc fruimur, aequo omnes animo expectare potuerint. Fatemur tamen, paterna viscera nostra, quibus omnes fideles, sed praecipue eos, qui sunt in temporali dominio nostro, in Christo complectimur, nulla re magis commota esse quam illa annonae caritate. Nam in Urbe hominibus refertissima, si fames ingruat aut annona durior sit, pauperes maxime, quorum ingens est multitudo, vehementius conflictantur, qua ex re quam multa mala dimanent, nihil necesse est multis verbis explicare; cum plane perspicuum sit humanarum calamitatum caput esse famem, et quovis mortis genere acerbiorem. Quod quidem et miserabilis illa apud prophetam lamentatio declarat: Omnis populus Eius gemens et quaerens panem. Scientes igitur nos, licet simmeritos, Eius locum in terris tenere, qui non solum panem supersubstantialem tribuit, quo anima reficitur, sed terrenum etiam panem, quo corpus quotidie sustentatur, quique in deserto semel et iterum misericordia motus est super turbas non habentes cibaria, eiusque apostolos suos panem divinitus multiplicatum distribuere iussit: Nos quoque, pro nostra pastorali sollicitudine, summopere cupimus, quantum cum Domino possumus, quam longissime providere, ut haec nostra alma Urbs, ad quam quotidie tamquam ad communem natriam nationes omnes confluent, quamque omnibus commodis et ornamentis augere studemus, non solum rei frumentariae inopia nequaquam vexetur, sed uberiore potius copia et utilitate, quantum fieri potest, perfruatur. Nec vero ignoramus bonorum omnium largitorem Deum, qui fructum frumenti, vini et olei multiplicat, qui semen seminanti administrat, et panem ad manducandum praestat, sed illud etiam scimus a servo super familiam Domini constituto, et fidem et

prudentiam requiri, ut det illi cibum in I tempore, et in divinis scripturis pigrum ad formicam mitti, ut discat in aestate parare quod in hyeme comedat, et denique humanae providentiae adiumenta illa merito laudanda esse, quae ad Dei gloriam relata, eius in primis ope nituntur et in eo praecipue conquiescunt. Illud autem eleemosynae genus Deo gratissimum esse arbitramur, quod in commune distributum, ad omnium egestatem sublevandam maxime accommodatur. Quamobrem, nullis quamvis magnis impensis parcentes, et publicae praesertim pauperum utilitati opportune providere cupientes, praegrandem pecuniam seponere et certo in loco collocare decrevimus, quae annonae et abundantiae, quam appellant, perpetuo attributa sit, reique frumentariae copiae curandae et comparandae in posterum perpetuo deserviat.

lia senta hic causae pro anubertale,perpetue donat.

§ 1. Habita igitur super his cum venera-Ducenta mil- bilibus fratribus nostris sanctae Romanae Pontifex a sui Ecclesiae cardinalibus deliberatione maipsius et Cam. tura, de eorumdem fratrum consilio et asabdicat, et piae sensu, ex certa nostra scientia ac de nobis nonae scilicet attributae apostolicae potestatis plenitudine, ducenta millia scuta monetae ad rationem decem iuliorum pro quolibet scuto, ex pecuniis nostra parsimonia et frugalitate ac diligentia ad publicam utilitatem comparatis, apud dilectum filium Ioannem Augustinum Pinellum laicum Genuensem, nostrarum et Camerae Apostolicae pecuniarum depositarium, realiter et cum effectu deposita et collocata, prout de corum reali et actuali receptione ac confessione et quietatione ipsius Ioannis Augustini publico instrumento per dilectum filium Tydeum de Marchis dictae Camerae notarium desuper rogatum, hodierno mane in eadem Camera confecto. plene constat, praedictae piae causae ad annonam pertinenti perpetuo applicamus, appropriamus et incorporamus, ac pro

potiori cautela, titulo donationis, quae dicitur inter vivos, perpetuo valiturae, irrevocabiliter concedimus, donamus, elargimur, atque omnem praedictae pecuniae proprietatem, ius et dominium etiam a nobismetipsis et Camera Apostolica penitus abdicantes, eadem ducenta millia scuta ad parandam annonae copiam, sive illius penuriam, inopiam et caritatem sublevandam dumtaxat, nec in aliam causam, sive universam quantitatem sive illius partem, quaecumque illa fuerit, insumendam esse.

§ 2. Idque, etiamsi cuiusvis alterius Eaque pro arei propositae, aut de qua tunc esset a-tiori necessigendum, maior urgeret necessitas, vel a- tate expendi liud expetere aut efflagitare praesens u- pro aliis gravitilitas videretur, sancte et religiose o- tiis locupletismnino servari debere, de similibus con-simum pecunia-rium praesisilio et assensu, auctoritate apostolica, te-diam collegit, nore praesentium, pariter perpetuo sta-eti arce Santuimus et ordinamus. Siquidem ad cer-posuit 1. tas alias urgentes et graves, quae contingere possent, indigentias vel necessitates, aerarium, benedicente Domino, locupletissimum, nostra etiam cura et sollicitudine partum et Deo dicatum perpetuo extabit.

§ 3. De iisdem vero pecuniis ad hanc maxime piam causam, omnibusque in hortatur nedum huiusmodi pe-Urbe degentibus atque ad illam undequa- cuniam immique confluentibus apprime salutarem, be- nuant, sed in malora nigne et liberaliter iam per nos applica- praesidia praetis, donatis atque elargitis, sicuti de ceteris piis per nos factis largitionibus, aliter quam, ut praefertur, perpetuis futuris temporibus disponi stricte interdicimus et prohibemus, certa spe ducti Romanos Pontifices nostros pro tempore successores, ad annonae incommoda sublevanda paratam huiusmodi pecuniam nedum imminuturos, verum exemplo patriarchae Ioseph in Aegypto, dum ipsi veri Ioseph, qui est Christus Dominus, pro iniuncto munere locum obtinebunt in terris, nova

1 Ut supra in eius const. cvIII, Anno, p. 939 et const. xLIII, Ad Clavum, pag. 639.

oribus indigen-

adiumenta adversus famem illiusque incommoda esse laturos, ac pro eo quem erga Christi pauperes universi Status Ecclesiastici, ac praecipue sacerdotalem et regiam hanc Urbem, christianae religionis domicilium, beatissimorum apostolorum Petri et Pauli pretioso martyrio consecratam, gerere debent insigni affectu, alia in dies maiora subsidia praeparaturos esse.

licae, admini-

§ 4. Ac praeterea congregationi vene-Congregatio- rabilium fratrum nostrorum S.R. E. carlium per ipsum dinalium, super ubertate annonae nunc Pontificem su-per ubertate et pro tempore deputatorum per nos nuannonae nuper per institutae, earumdem pecuniarum ad institutae, adhibitis secum rei frumentariae atque aliarum cuiusvis rico annonae generis frugum, quibus ad vitae humapraesecto et nae sustentationem indigemus, copiam et merae Aposto- ubertatem, tam in Urbe nostra quam in strationem hu- universo Statu Ecclesiastico temporali paiusmodi pecu- randam et providendam, adhibitis secum dilectis filiis Camerae Apostolicae thesaurario generali clerico annonae praefecto et commissario etiam generali. Ita tamen quodipsae pecuniae in huiusmodi annonae usus, ad nutum et iussionem eiusdem congregationis, cum mandato a dicto praefecto, prout adhuc servatum est, expedito, necalias erogentur vel expendantur, ac rursus sic erogatae vel expensae suo tempore recuperentur, liberam absolutamque administrationem, dictasque pecunias, si quando, peccatis populi id promerentibus, terrae sterilitas, quod Deus avertat, in temporali ecclesiastica ditione contigerit, ad convehendum aliunde commeatum, in toto vel in parte, per eosdem thesaurarium, annonae praefectum et commissarium erogari; ac rursus si quid tempore famis ex dicta summa decesserit, postea, ubi temporis opportunitas tulerit, illam redintegrari, atque ubi expedire videbitur, in aerarium apostolicum Castri S. Angeli referri et asservari, atque inde, quoties occasio postulaverit, libere de-

promi et extrahi eorum arbitrio faciendi. Ita tamen ut datorum et acceptorum rationes et computa, in Camera Apostolica singulo trimestri, in ipsa vero cardinalium congregatione singulis annis integre reddantur, plenam ac pariter liberam et omnimodam concedimus facultatem. Volentes eumdem Ioannem Augustinum et pro tempore existentem depositarium dictae pecuniae ad annonam pertinentis, in erogandis aut exigendis vel in unum redigendis pecuniis praedictis eam ob causam exponendis, aliorum quam dictae annonae praefecti mandato; in illis vero in dictum aerarium redigendis, seu inde extrahendis, aliorum quam dictae congregationis cardinalium aut eorum maioris partis ordinationibus et mandatis, etiamsi quascumque poenas aut censuras in se continerent, parere minime teneri, et quorumvis ctiam aliorum sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium, illiusque collegii ac Camerae Apostolicae iussa et imperium impune ea in re detrectare posse, quinimmo ipsum Ioannem Augustinum et pro tempore existentem depositarium, ab omni cuiuscumque alterius iudicis aut magistratus, quavis dignitate et auctoritate fungentis, superioritate et iurisdictione, quoad negocia ipsam annonam concernentia, prorsus eximimus et liberamus atque immunem constituimus. Inhibentes quibusvis iudicibus, praesidentibus et officialibus ne circa praemissa se intromittere vel ingerere, aut Ioannem Augustinum vel depositarium pro tempore existentem praedictos quomodelibet molestare, perturbare aut inquietare audeant vel praesumant.

§ 5. Quocirca dictos cardinales nunc Cardinales eet pro tempore in eadem congregatione iusdem congredeputatos, eiusdem negocii protectores cutores huius atque desensores, ad hoc ut in omnibus constitut. dequae his litteris continentur, auctoritatem suam interponant, ac difficultates,

quae suboriri possent, removeant, perpetuo constituimus et deputamus, eisque per praesentes committimus et mandamus ut, quando et quoties opus fuerit, per se vel alium seu alios, praesentes litteras et in eis contenta quaecumque solemniter publicantes, ac tam dicto Ioanni Augustino et depositario, qui pro tempore erit, quam aliis quibuscumque, quos praemissa concernunt et concernent in futurum, efficacis defensionis praesidio assistentes, faciant omnia et quaecumque in eisdem praesentibus litteris contenta, perpetuo firmiter et inviolabiliter observari; contradictores et rebelles, per sententias et censuras ecclesiasticas aliaque opportuna iuris et facti remedia, appellatione postposita, compescendo; invocato etiam ad hoc, si opus fuerit, auxilio brachii saecularis.

pro resarcienda pervenerint.

§ 6. Siquis autem fortasse, quod vix successoribus nobis persuaderi potest, successorum noiodicat legem strorum huic nostro statuto et ordinaet decernit quod tioni, palam vel occulte, contravenerit. pocunia hine atque constitutam pecuniam in alium male deprompta quam praescriptum usum verterit, aut contra Pontifi- ab aliis eius auctoritate fretis id fieri pasnientis, et cardi- sus fuerit, eum serio admonemus ut menalium ac alio-rum, qui par- minerit quam nobismetipsis quoad dispoticipes erunt, nendum de huiusmodi pecuniis, nostra, coniunctos o- ut praefertur, parsimonia et sollicitudine bona ad hoc publicum et pium opus compa-....do ratis, et intuitu pietatis, atque ad sublevandas Christi pauperum necessitates per nos applicatis et irrefragabilis donationis titulo, ut dictum est, concessis ac donatis, legem imposuimus, eamdem etiam ab ipso, qui ex debito pastoralis officii annonae ubertatem ad commune bonum subditorum summo studio procurare tenetur, inviolate servari debere; alioquin se in districto Dei iudicio suae administrationis et huius peculii ad piam huiusmodi causam destinati, si illud temere violaverit, ac damnorum et malorum, scienter vel ignoranter, attentari contige-

quae inde provenient, rationem fore redditurum; et praeter actionem popularem, quam adversus eos omnes, qui eorumdem participes fuerint, proponimus, quoniam publica in hoc laederetur utilitas, scire etiam volumus universos, post derogantis aut contra statuentis aut mandantis obitum, quibusvis Romanis Pontificibus successoribus licere et liberum esse, iis quae contra statuta aut mandata fuerint nequaquam obstantibus, etiam singulis de populo, sicuti in actionibus popularibus fit, ad agendum admissis, vel etiam nemine instante, pro resarcienda pecunia desumpta, illaque recuperanda, adversus Pontificis derogantis et contra facientis, atque cardinalium et aliorum quorumcumque, qui eius rei participes fuerint, posteros seu coniunctos omnes, quibus ab ipso Pontifice aut cardinalibus vel quibuscumque ex praedictis, bona quovis titulo aut quavis de causa obvenerint agere et possessionem bonorum, quae ad ipsos testamento vel ab intestato delata fuerint, apprehendere et retinere donec quicquid ex summa praedicta imminutum fuerit, id omne quam citissime, etiam per bonorum alienationem et distractionem, redintegretur, ac in pristinum restituatur. Ac propterea omnia bona praecipue huic oneri atque obligationi, cum ea quae publici iuris sunt, privatorum commodis omnino praeferantur, addicta esse.

§ 7. Sicque in praemissis universis et pecretum irsingulis per quoscumque iudices et commissarios, ordinarios et delegatos, etiam causarum Palatii Apostolici auditores, ac sanctae Romanae Ecclesiae cardinales, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter iudicandi et interpretandi facultate et auctoritate, in quavis causa et instantia, iudicari et definiri debere; necnon si secus super his a quoquam, quavis auctoritate,

ritans apponit.

rit, irritum et inane decernimus et de- | quingentesimo octuagesimo octavo, xvii claramus.

§ 8. Non obstantibus constitutionibus Clausulas de- et ordinationibus apostolicis, ac Camerae Apostolicae praedictae iuramento, confirmatione apostolica vel quavis firmitate alia roboratis, statutis et consuetudinibus; privilegiis quoque, indultis et litteris apostolicis quomodolibet concessis, approbatis et innovatis; quibus omnibus et singulis, etiamsi de illis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et individua mentio, aut quaevis alia expressio aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, tenores huiusmodi, ac si de verbo ad verbum insererentur præsentibus, pro sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore permansuris, hac vice dumtaxat, specialiter et expresse derogamus; ceterisque contrariis quibuscumque.

§ 9. Ut autem praesentes litterae ad o-Formam et mnium notitiam facilius perveniant, iueffectum publicationis huius bemus eas ad valvas Lateranensis et Princonstitut. sub- cipis Apostolorum de Urbe basilicarum, et in acie Campi Florae de more affigi et inibi ac in Camera Apostolica quamprimum publicari, ac earum exempla tam in praedictis locis affixa relinqui, quam etiam in libris ipsius Camerae describi, et ad perpetuam memoriam conservari. Quibus quidem exemplis, etiam impressis, manu notarii publici subscriptis, ac sigillo alicuius personae in dignitate ecclesiastica constitutae munitis, eamdem, in iudicio et extra illud, ubique fidemadhiberi volumus, quae eisdem praesentibus litteris adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

§ 10. Nulli ergo omnino hominum li-Sanctionem ceat hanc paginam nostrarum approbatiopoenalem sub- nis, innovationis, decretorum, declaratio-

> Datum Romae apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominicae millesimo

kalendas aprilis, pontificatus nostri anno tertio.

+ Ego Sixtus catholicae Ecclesiae episcopus, subscripsi.

An. C. 1588

Sequentur cardinalium subscriptiones. Dat. die 16 martii 1588, pont. anno III.

#### CXXIII.

Quod vacent omnes ecclesiae et beneficia eorum qui ad dignitatem cardinalatus promoventur. Et quando eis datur retentio, intelligatur de beneficiis non requirentibus residentiam in loco, dictae dignitati non convenienti 1

Sanctissimus dominus noster Sixtus Vacentomnia Papa V decrevit quod per promotionem beneficia per promotionem promotionem ad ad cardinalatum vacent omnes ecclesiae et omnia beneficia, cuiuscumque nominis et tituli sint, nisi fuerit data retentio; quae concessa intelfigatur, et data ad patriarchales, metropolitanas et cathedrales ecclesias, ad monasteria etiam commendata, ad prioratus et ad cetera omnia alia beneficia, quae viderentur convenire dignitati cardinalatus.

§ 1. Ad alia vero, quae videntur repugnare dignitati et gradui cardinalatus, ligatur; ut in puta archipresbyteratus, archidiaconatus, nota ad rubridecanatus, canonicatus et similia beneficia, non extendatur, cum obtinentes huiusmodi beneficia teneantur residere in choro, et habere debeant locum post episcopum, cardinalis dignitati non convenientem.

Actum Romae apud Sanctum Petrum, die mercurii, xvi martii mplxxxviii, in consistorio.

Dat. die 16 martii 1588, pontif. anno III.

1 Alia de cardinalibus, vide supra in constitut. LXXVI, Postquam, pag. 808.

#### CXXIV.

Confirmatio omnium privilegiorum, indultorum, indulgentiarum et quarumcumque gratiarum locis ad sanctissimum sepulchrum dominicum spectantium, ac illa visitantibus, necnon fratribus Ordinis fratrum Minorum sancti Francisci de Observantia in illis partibus degentibus quomodolibet concessarum, dummodo sint in usu, et decretis concilii Tridentini non adversentur 1

#### Sixtus Papa V, ad perpetuam rei memoriam.

Procemium.

Piis fidelium votis, ex quibus praecipue sacratissimorum locorum venerationem et animarum salutem provenire conspicimus, libenter annuimus, et illa, quantum cum Deo possumus, favoribus apostolicis benigne confovemus, ac singulos christifideles ad loca huiusmodi devote visitanda indulgentiis et seccatorum remissionibus invitamus.

§ 1. Exponi siquidem nobis nuper fe-Causae huius cit dilectus filius frater Mattheus Salernitanus, provinciae S. Iacobi in Compostella, Ordinis fratrum Minorum de Observantia nuncupatorum professore, quod cum ipse commissarius et procurator generalis in universo orbe christiano ad recipiendas et recuperandas quascumque eleemosynas, tam ordinarias quam extraordinarias, ad sanctissimum sepulchrum dominicum et alia loca sancta transmarina spectantes, illasque tam reparationi ipsorum locorum, quam in sustentandis fratribus dicti Ordinis pauperibus in illis partibus divino obsequio insistentibus, prout necessitas exigeret, applicandas deputatus fuisset, ac officium huiusmodi spatio triennii vel circa quo dictas eleemosynas perpetuas et ordinarias in quingentis duca-

1 Ex Regest. in Secret. Brevium.

tis annuis pie sibi a diversis personis in partibus Hispaniarum, intuitu dictorum locorum, erogatis, adauxit, exercuisset; domum ad Urbem personaliter accedens, facto novo sui Ordinis capitulo generali, fuit in huiusmodi officio confirmatus; cumque postmodum ipse frater Mattheus aliquas eleemosynas a carissimis in Christo filiis nostris Rodulpho Romanorum imperatore, ac Philippo Hispaniarum rege catholico iam factas collegerit, et Deo adiuvante, ad praedicta loca transmarina, tam pro sua devotione, quam ut eorum statui et augmento provideat, se personaliter conferre, ac paramenta magni valoris ad ipsum sepulchrum dominicum transportare intendat, nobis humiliter supplicari fecit, ut ipsorum sacratissimorum locorum devotionem nedum conservare, verum etiam adaugere, ac christifidelium dicta loca visitantium, necnon pauperum captivorum in infidelium servitute in illis partibus detentorum, animarum saluti consulere, de benignitate apostolica dignaremur.

§ 2. Nos igitur, huiusmodi supplicationibus inclinati, omnia et singula privile- indultorum de qua in rubrica gia, concessiones, facultates, indulta, indulgentias ceterasque gratias spirituales et temporales eisdem locis ac illa visitantibus, necnon dicti Ordinis guardiano et fratribus in illis partibus degentibus, per quoscumque Romanos Pontifices praedecessores nostros, ac nos et Sedem Apostolicam in genere vel in specie aut alias quomodolibet concessa, quatenus sint in usu, et decretis concilii Tridentini non adversentur, apostolica auctoritate, tenore praesentium, perpetuo approbamus et confirmamus, omnesque et singulos defectus, si qui intervenerint in eisdem, supplemus. Et insuper modernis et pro tempore existentibus guardianis monasteriorum et regularium domorum dicti Ordinis et aliis sacerdotibus ab eisdem guar-

dianis approbatis, omnium et quorumcumque christianorum ad illas partes declinantium seu ibidem commorantium, ac etiam captivorum confessiones audire, illosque a quibuscumque peccatis, criminibus, excessibus et delictis, quantumcumque gravibus et enormibus, etiam in casibus Sedi Apostolicae reservatis, ac etiam contentis in litteris die Coenae Domini legi solitis, necnon a quibusvis excommunicationis et suspensionis, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et poenis, iniuncta illis salutari poenitentia, in foro conscientiae absolvere, ac super quacumque irregularitate quomodolibet, praeterguam ex homicidio voluntario et bigamia contracta cum personis etiam in presbyteratus ordine constitutis, in eodem foro tantum dispensare, ita ut missas celebrare et alias in divinis ministrare valeant, necnon pro locorum et ministrorum ecclesiasticorum dictorum locorum opportunitate paramenta ecclesiastica benedicere possint et valeant, plenam et liberam ac omnimodam, apostolica auctoritate, tenore praesentium, licentiam, potestatem et facultatem perpetuo concedimus et impartimur, eisque desuper indulgemus.

indulgentiarum.

§ 3. Praeterea de omnipotentis Dei mi-Confirmatio sericordia, ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi, universis et singulis utriusque sexus christifidelibus et in infidelium servitute detentis, l

vere poenitentibus et confessis, qui sanctissimum sepulchrum, montem Calvarium ac praesepe SS. Domini nostri devote visitaverint, plenariam; necnon iis, qui monasteria seu regulares domos dicti Ordinis, illorumque ecclesias et oratoria, tam in dictis locis quam in Constantinopolitana et aliis civitatibus et locis illarum partium, in Domini nostri Iesu Christi et B. Virginis Mariae, ac beatorum apostolorum, necnon eiusdem beatae Mariae Egiptiacae nuncupatae, et sancti Ioannis Chrisostomi nativitatum festivitatibus devote visitaverint, ac inibi pias ad Deum preces effuderint, quo die singularum festivitatum huiusmodi id fecerint, plenariam omnium et singulorum peccatorum suorum indulgentiam et remissionem, apostolica auctoritate, tenore praesentium, concedimus et elargimur.

§ 4. Non obstantibus regula nostra, Derogatio con per quam voluimus quod si ecclesiae et trariorum. personis, quibus indulgentia conceditur, aliqua alia indulgentia concessa sit, huiusmodi litterae sint nullae; aliisque constitutionibus et ordinationibus apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die ix aprilis, MDLXXXVIII, pontificatus nostri anno tertio.

Pub. die 9 aprilis 1588, pontif. anno III.

FINIS TOMI OCTAVI

# **INDEX**

## NOMINUM ET RERUM PRÆCIPUARUM

NUMERUS PAGINAM INDICAT — a PRIMAM COLUMNAM — b SECUNDAM DESIGNAT

#### A

Abbatissae Monialium aliaeque praefectae in Italia ad triennium tantummodo cligantur, iuxta suorum ordinum instituta, et concilii Tridentini decreta, 404 b. Praescribitur forma eligendi abbatissas Ord. S. Benedicti congregationis Cassinensis 64, b; praelatis dictae congregationis facultas circa husmodi electionem competit, 65 a. V. Moniales.

Absolutio datur Sebastiano regi Portugalliae aliisque deputatis a censuris forsan incursis ob commercia cum infidelibus habita et merces ad eos delatas, 187 a. Innovantur et confirmantur indulta a Martino, Eugenio et Callixto Romanis Pontificibus alias super hoc concessa, *ibid. b.*; satisfactio iniungitur adimplendo poenitentiam a confessario imponendam, 188 a.

Advocatorum et procuratorum collegium in provincia Marchiae ius habet, a Paulo III confirmatum, conferendi lauream doctoratus, 602 b; alia privilegia ei concessit Paulus IV, etc., 603 a et b; quae omnia confirmantur, 604 a.

Ædificia almae Urbis et loca. V. Camerarii et magistri.

Ærarium constituit Sixtus V in Arce S. Angeli seponens ibi, plurimis de causis, decies centena millia aureorum in praesidium S. R. E., 693 b. Eaque Deo eiusque Virgini Matri Mariae, Apostolis Petro et Paulo Ecclesiaeque dicat, ex quibus aliquid promi, praeter in casibus expressis, vetat, 695 b. Idque se servaturum iure iurando vovet eiusque successores dictum iuramentum ligare declarat, 696 a. Casus praescriptus ad alios nullo modo applicari debet, ibid. b.. Alia decies centena millia aureorum in eadem Arce iisdem legibus reponit, 940 a. In

casibus exceptis declarat comprehendi causam recuperationis regnorum occupatorum et expeditio contra S. R. E hostes, *ibid. b*; modumque pecunias in dictis casibus depromendi describit et servare praecipit, *ibid.*; et quam primum reponi iubet, 941 a; praedicta se servaturum vovet et omnes cardinales pro tempore promittere decernit, *ibid.* Quae in alia constitutione statuerat renovat, *ibid. b.* Posse procedi contra haeredes successorum in aliqua parte huiusmodi legis contravenientium, *ibid.* Pecuniam dictis casibus extractam quam primum reponi iubet, 697 a. Claves sex ad custodiam dictae pecuniae ordinatas sex personis nominatis assignat, praestito iuramento praemissa observandi sub poena excommunicationis, *ibid.* Praefectus arcis S. Angeli praemissa servare iuret, *ibid. b.* Cardinales omnes in assumptione vel accessu ad curiam observationem huius bullae curent, 698 a. In conclavi idem ipsi cardinales et etiam Pontifex post coronationem iuramento promittant. *ibid.* Haec bulla in conclavi legatur et describatur in Cancellariae quinterno, *ibid. b.* Si successores contravenerint agi poterit contra eorum et cardinalium consentientium coniunctos, *ibid.* 

Agni innocentissimi figuras, vulgo Agnusdei, a Romano Pontifice benedictas depingere aut vendere nefas, 11 a.

Alienationes V. Civitates et alia loca.

Aloysius Lilio V. Kalendarium.

Alumina infidelium, ne ad christianorum partes importentur, confirmatis et innovatis constitutionibus summorum Pontificum Iulii II, Pauli III, Iulii III et Pii IV, prohibetur, 87 b.

Ambrosii (S.) ad Nemus congregationis constitutiones, auctoritate capituli generalis a Francisco Sfortia cardinali et protectore et a rectore generali ac priore monasterii S. Clementis de urbe reformatas, confirmat Sixtus V. 710 a.

Anconitanae civitati concessiones, immunitates, privilegia etc., a summis pontificibus romanis communicata confirmantur, 604 et seq.

Anglicanum collegium Romae instituit Gregorius XIII, pro scholaribus Anglicae nationis pie ibi educandis et instruendis ad imitationem Gregorii I, pro Anglorum ab haeresi conversione, 209 b. Annuos reditus ei assignat, et opportuna loca collegio concedit, 210 a. Ne illud eiusque personae a ministris hospitalis molestentur praecipit, ibid. b. collegium a iurisdictione ordinariorum et quorumcumque iudicum eximit, ac pariter a solutione pedagiorum et gabellarum, 211 a. Indulta ei studii generalis Urbis concedit, ibid. Inhibitio contra omnes officiales, ne collegium et eius personas super praemissis molestent, ibid. et b. Facultas superiorum illius promovendi, cum consensu protectoris, scholares ad gradus etc. ibid. Scholares et alumni eiusdem collegii promoveri possunt extra tempora, et absque ordinariorum litteris dimissoriis, et sine titulo, et non obstante defectu natalium, 212 a; protectoris deputatio et facultates, ibid. et b. Forma recipiendi alumnos atque probationis dandae ab ipsis antequam admittantur, et forma iuramenti prestandi post admissionem rectori collegii, 213 a. Facultas absolvendi alumnos a quibusvis excessibus etiam reservatis in bulla Caenae Domini, ac demum indulgentiarum concessio pro scholasticis rectoribus et ministris collegii, ibid. b.

Anglorum collegio Rhemis a Sede Apostolica instituto pauperibus ceterisque Anglis

pro fide catholica dispersis, ut christifideles et principes subveniant, exhortatur Gregorius XIII, 383 b et seq. Idem collegium commendatur a Sixto V, qui christifideles et principes iterum illi succurrendo hortatur ut Anglos exulantes recipiant et faveant,  $740 \ a$  et b.

Annatas, communia et quindennia de beneficiis ecclesiasticis Camerae Apostolicae debita persolvenda mandaverant Paulus II, III, et IV et Pius V aliique pontifices; Sixtus V confirmat, 703, b; et extendit ad quascumque uniones beneficiorum non exceptorum, 704 a et seq. Iudicis deputatio et facultas in causis et exigentiis annatarum etc., 705 a et b. Collegium clericorum Camerae Apostolicae a Pio V auctum, a Gregorio XIII diminutum, ad duodenarium numerum a Sixto V reducitur, 909 b et seq.

Annae (S.) matris Mariae Virginis festum, duplici officio celebrandum quotannis die XXVI iulii, instituit Gregorius XIII, 455 b. S. Annae confraternitas Varsaviae in archiconfraternitatem, supplicationibus Annae Poloniae reginae, erigitur et ceterae eiusdem nominis ei subiiciuntur, 744 a. Seniori confraternitati statuta condendi facultas datur, ibid. b; aliasque confraternitates aggregandi, propriaque privilegia, indulgentias etc., communicandi. ibid.; ei vero extenduntur privilegia a summis Pontificibus concessa archiconfraternitati Confalonis, ibid.

Annonae congregatio a Sixto V instituta et facultates eidem concessae, 989 a. Conservatio praesidii ei commendatur, ibid. b. Ad curandam Annonae ubertatem in egentium subsidium ducenta millia aureorum pontifex a sui ipsius et Camerae Apostolicae dominio abdicat in perpetuo et donat, 1020 a. Pro aliis necessitatibus quibuscumque expendi nequeant, ibid. b. Successores deprecatur ne huiusmodi pecuniam imminuant sed maiora in dies praesidia parent, ibid. Administrationem huius institutionis congregat. cardinalium assignat, qui adhibitis secum dicto thesaurario et Camerae Apostolicae commissario, emergentiis provideant, 1021 a. Cardinales eiusdem congregationis executores huius constitutionis deputat, ibid. b. Pro resarcienda pecunia hinc male deprompta contra Pontificis, cardinalium aliorumque quomodocumque participantium posteros et heredes, agere decernit, 1022 a.

Annonae praefecti Urbis et totius Status ecclesiastici iurisdictio et facultates, 140 a et seq. Ipsi cogere possunt quoscumque ad notificandum eorum frumentum et legumina, ibid. b. Prohibere ne illa asportentur de loco ad locum sine licentia, 141 a. Fraudes desuper cuiusvis generis prohibere, frumenta quoque et legumina undique cogere et emere pretiis sibi benevisis, ibid. b. Ministros desuper deputare cum salariis ab eo declarandis ibid., ceteraque omnia necessaria et opportuna facere, 142 a. Officiales status et alii omnes obediant praefecto, ibid.

Annuntiationis confraternitas erecta in ecclesia Sanctae Mariae supra Minervam, 369, a; quibus operibus incumbat, *ibid. b.* Quae sit facultas Cardinalis eiusdem protectoris, *ibid.* Indulgentiae fratribus concessae, 370 b. Confraternitas seu primarium Sodalitium scholarium externorum collegii Societatis Iesu et aliorum christifidelium sub eiusdem Annuntiationis invocatione instituitur, 500 b; cuius sodalibus indulgentiae variis piis operibus praemissis conceduntur, *ibid.* et seq. Facultas praepositi generalis aggregandi alias congregationes eisque gratias com-

- municandi, congregationes visitandi et statuta pro earum regimine condendi, 502 a et seq. Eadem congregatio pro studentibus collegii societatis Iesu ampliatur et extenditur ad quoscumque alios non studentes, 828 a et seq. Facultas alias congregationes huic aggregandi et gratias et indulgentias concedendi, 829 a et seq.
- Antonii (S.) Viennensis Ordinis fratribus eleemosynas pro eorum hospitalibus colligere permittitur, 384 b et seq. Forma colligendi praescribitur, poenis iniunctis eam non observantibus, 386 a et b.
- Antonii (S.) de Padua nuncupati a Gregorio IX Sanctorum albo adscripti festum duplici ritu celebrandum die XIII iunii, Sixtus V constituit, 654 a.
- Appellatio a sententiis fori ecclesiastici, in Indiis occidentalibus et insulis maris Oceani regi Hispaniarum subiectis, ab episcopo ad metropolitam fieri potest,  $2 \ a$ . Si prima sententia a metropolita lata fuerit, ad episcopum viciniorem appellatio interponenda,  $2 \ b$ .
- Archiconfraternitas V Annae (S.) Varsaviae; Campi Sancti de Urbe; Chordigerorum S. Francisci; Confalonis; Pietatis carceratorum; Sacramenti (SS); Trinitatis. (SS.)
- Archihospitale Spiritus Sancti in Saxia de Urbe privilegiis et indulgentiis a summis Pontificibus ditatum est, 172 a. Quae quatenus Tridentino non obstant, confirmantur, *ibid.* b; locisque omnibus Ordinis communicantur, 173 b.
- Ariminensis comitatus constitutiones pro eius regimine sancitae, 598 a et seq. V. Iulius II.
- Armeniorum collegium in Urbe instituitur, 493 a. Merita Armeniorum recensentur, inter quae auxilium Hierosolymitanae expeditioni praestitum, *ibid. b.* Privilegia collegio concessa, 494 a; officiales aliique ad illud pertinentes iisdem privilegiis donantur, quibus gaudet studium Romanum, *ibid. b.* Quomodo ad gradus promovendi, *ibid.* et seq. Qui Collegii protectores. 495 a.
- Artis conficiendi sericum in toto ecclesiastico dominio institutio. V. Petrus Valentinus. Astrologia iudiciaria multa mala affert, 646 a et seq. Libri de illa tractantes omnino ab ordinariis extirpandi erant ex praescripto Tridentini concilii; quod executioni demandatum non fuit, 649 a et b. Pontifex igitur iubet ut ordinarii et inquisitores astrologos iudiciarios, mathematicos, divinatores severe coerceant librosque universos harum artium eliminent. 650 a.
- Auditoratus causarum confidentialium decisionem Pius V sibi reservavit, 794 b. Sixtus V auditoratus officio causas confidentiales assignavit, 795 a; cum emolumentis, reditibus et privilegiis omnibus, quae veri familiares Pontificis, continui commensales et domestici praelati Sedisque Apostolici notarii habent, ibid. Notariatus ad auditoratus officium praedictum applicatur et conceditur, ibid. 798.
- Augustini (S.) Ordo eremitarum a Gregorio XIII privilegium impetrat permutandi, locandi et alienandi, bona Ordini pertinentia, dummodo in evidentem ipsius utilitatem fiat, et licentia a generali priore obtineatur,  $14 \ a$ .

В

Bandositates et similia quomodocumque exercentes in regnis Aragoniae et Valentiae, ac principatu Cataloniae, necnon comitatibus Rossilionis et Ceritaniae vel con-

silium sive auxilium impertientes sub praetextu legis aut consuetudinis, anathematiomnibusque aliis ecclesiasticis censuris subiecti censeantur, 170, a et b; et si ecclesiastici sint dignitates et beneficia ipso facto amittant, 171 a. Qui pugnaverint et occisi fuerint ecclesiastica sepultura perpetuo priventur, ibid.

Banniti aliique facinorosi homines eorumque receptatores et fautores constitutionibus pontificiis damnati, a Sixto V. illis innovatis, insectantur 586, a; barones et communitates, sua territoria a bannitis etc. libera custodiant, eosque capiant et officialibus pontificiis consignent, et capere non valentes persequantur, convocatis dominis et communitatibus finitimis, ibid. b; et ad cavillosas proponendas excusationes non admittantur. 587, a. Particulares personae contra bannitos arma capiant et accurrant ibid.; executoribus iustitiae non se opponant vel resistant, sed armata manu subveniant, ibid. Communitates, feudatarii aliique facinorosos non capientes, ultra alias poenas ad damna reficienda adstringuntur ibid. b; barones et alii maiores an. xiv et S. R. E. mediate et immediate in temporalibus subjecti, in statu et extra, auxiliantes aut eosdem bannitos receptantes vel eorum persecutionem impedientes poenas incurrunt eodem modo quo communitates eos tollerantes 589, a; qui eos capere nequeunt, illico propalare et finitimos convocare debent, scientesque in praemissis aliquem esse culpabilem revelare tenentur. ibid. Iudices procedant etiam per inquisitionem privilegiis non consignandis bannitis revocatis. ibid. Receptatores non excusantur praetextu agnationis, consanguineitatis aut non dolosae receptionis. ibid. Executorum deputatio et facultates. 590, a: Hortatio ad principes exteros ut bannitos non assecurent, sed capiant et remittant ibid. b.

Barchinonensis ecclesiae capitulares et aliae personae praetextu officiorum principatus Cataloniae distributiones quotidianas percipere non possunt. 266,  $\alpha$  et sequenti.

Basilicae Lateranensis cardinalis archipresbyter iurisdictionem habet causas quascumque capituli, canonicorum aliarumque personarum ecclesiae Lateranensis ad se avocandi, motas coram quocumque iudice Romanae Curiae, 179, a; easdem incoandi et summarie audiendi, ibid. b; in curia et extra curiam citandi, inhibendi, et inobedientes coercendi. 180, a; personas quascumque ab excommunicatione absolvendi, circa fatalia, attentata et ferias in causis appellatis providendi, ibid. et b; causarum huiusmodi avocatio a nemine, nisi a Romano Pontifice per speciale rescriptum, fieri possit. ibid.

Basilius (S.) Magnus Ordinem instituerat monachorum qui multis saeculis, vitae sanctitate et doctrina, toto terrarum orbe floruerunt; sed calamitate temporum hominumque pravitate deficientes, in unam congregationem reducuntur. 307. a; pro reformatione vero totius Ordinis, inhaerendo constitutioni Innocentii III et concilii Tridentini decretis, statuitur celebratio capituli generalis, electio abbatis, generalis, visitatorum aliorumque officialium quibus monachi subiecti sunt ibid. b et seq.; praefinitur habitus 309, a; omnibus imponitur regularis professio. ibid.; et quae ad capitulum generale triennale officialiumque electionem et mensas etc. spectant, ordinantur. ibid. et seq.; Ordini Basiliano congregationis Cassinensis privilegia conceduntur 310 b; a iurisdictione ordinariorum eximitur, atque abbatibus visitatoribusque subiicitur, 311 a.

- Benedicti (S.) Ordini in Portugalliae regno, ab antiqua disciplina desciscenti, 3 b; Sebastianus rex Pio V supplicat ut opportune provideat, 4 a; reformanda monasteria in congregationem redigit Pontifex sub patronatu regis praedicti, ibid.; Ordinis privilegia innovat, ibid. b; duobus monachis ex provincia Castellae, a rege accersitis, optatam reformationem committit, ibid. et seq.; Gregorius XIII praedecessoris litteras confirmat, novosque executores deputat, 6 b.
- Beneficia collata personis prohibitis contra canonicas sanctiones abolentur. 358 a; quae Sedi apostolicae reservantur. 358 b.
- Beneficia regni Valentiae alienigenis regnorum Hispaniae concedi nequeunt, 903 a et seq.; Collatores in praemissis contravenientes et notarii poenis afficiantur, 905 a et b; alienigenae autem praedicti admittantur ad beneficia iuris patronatus, si in fundatione cautum fuerit per oriundos de fundatorum genere obtineri illa posse ibid.; et etiam alienigenae alicuius regni Hispaniae in quo ipsi Valentini ad beneficia admittuntur collationes et provisiones quaecumque ad favorem alienigenarum contra dictam formam nullae habeantur et sint. 906 a.
- Beneficiorum ecclesiasticorum possessio declaratur capienda in executione brevium apostolicorum cum interpretatione Concilii Tridentini sess. xxiv cap. xx. 82 a; Romanus Pontifex quandoque praecipere solet ut possessio et fructus beneficiorum Sedi Apostolicae reservatorum, eius nomine apprehendantur, donec litterae apostolicae expediantur, et quandoque etiam mandat provisos ipsos in possessionem induci, etc. ibid.; multi tamen ad impediendam executionem dict. litterarum dicebant causas omnes in prima instantia spectare ad ordinarios, exceptis causis a pontifice per speciale mandatum committendis; ibid. b; huiusmodi litterarum executionem impediri non posse ex praedictis declarat pontifex, 83 a; contravenientium poenae 84 a; resignationes et iurium cessiones publicari debent intra sex menses vel novem, secundum beneficiorum locum, 434 b; forma eas publicandi, 435 a; declaratio circa apprehensionem possessionis, ibid. b; annullatio resignationum et cessionum, non observatis omnibus praedictis. 436 a; declaratio quod procedi possit contra cedentem, donec successor venerit ad causam, quando lis est facienda, ibid. b; forma admittendi et publicandi resignationes quae fiunt coram ordinario vel legatis. 437 a.
- Bernardi (S.) congregatio Ordinis Cisterciensis ad praelaturas eligere solebat viros ex universo sacerdotum numero, 600~b; revocato Gregorii XIII decreto, viros magis idoneos ex universo sacerdotum numero, qui tamen minora officia per biennium exercuerint, eligi mandat Sixtus V.  $601~\alpha$  et b.
- Bonaventura (S.) Balneoregiensis inter catholicae ecclesiae doctores adscribitur a Sixto V cum indulgentiis pro eius festivitate die xiv iulii celebranda ,1005 b et seq.; Sixtus IV iam inter sanctos eum adscripserat 1006 b; eius vita recensetur, virtutesque et laudes et praeclara gesta enarrantur 1007 a; sanctus Bonaventura generalis minister in Ordine septimus post sanctum Franciscum creatus fuit ibid. b; archiepiscopatum Eboracensem a Clemente IV ei oblatum recusavit ibid.; ad generale conc. Lugdunense a Gregorio X vocatus et humanissime exceptus fuit, 1008 a; cardinalis et episcopus Albanensis ab eodem pontifice ibi creatus ibid.; et post multa praeclara gesta in rebus concilii et fidei augmento, in eodem concilio decessit, et ad coelestem patriam

1033

- migravit, cuius miraculorum fama percrebuit, *ibid. b*; ideo Sixtus IV inter sanctos, Sixtus vero V in sanct. Pontif. Doctorum numerum aggregavit, *ibid.*; eiusque opera omnia simul et emendatissime a typographia Vaticana in lucem emitti curavit, *ibid. b*; et sicut Pius V S. Thomae festum, ita Sixtus V S. Bonaventurae instituit, *ibid.* Eius doctrina quam maxime commendatur et ipse inter egregios ecclesiae doctores enumeratur, 1011 a; eiusque festus dies officio celebrandus, eoque indulgentiae concessae, 1012 a.
- Bonaventurae (S.) collegium Romae in conventu SS. XII Apostolorum Ordinis Minorum conventualium erigit Sixtus V, 980 b; pro dote eiusdem assignat quaedam beneficia vacantia, dispositioni Sanctae Sedis reservata, 981 a; abrogata et sic unita abbatiali dignitate, monachos, ad alia monasteria transire iubet 982 a; monasterii onera collegio imponit, ibid.; cui ceterorum collegiorum privilegia communicat, ibid. b; cardinalem protectorem assignat, eiusque facultates enumerat 983 a.
- Bononiensis episcopalis ecclesia in Archiepiscopalem erigitur cum privilegiis omnibus archiepiscopalibus, 402 a; Placentina, Parmensis aliaeque ecclesiae cum suis episcopis subiiciuntur Bononiensi archiepiscopo *ibid. b* et *seq.*
- Bononiensis universitatis doctores obtinuerunt datium mercium ab Eugenio IV, 712 a; a Iulio II novis legibus confirmatum, ibid. b; a Clemente VII auctum, qui montem erexit et facultatem doctoribus dedit, pro suo arbitrio deputandi depositarium 722 a; Paulus III privilegia omnia confirmavit, et curam canalis concessit, ibid.; Paulus IV et Pius IV erecti Montis curam collegio doctorum vindicarunt, ibid. b; demum Pius V privilegia omnia et singula confirmavit, ibid.; sed novis exortis causis, Sixtus V depositarium a doctoribus constitutum confirmat cum omnibus veteribus priviligiis 723 a et b.
- Bononiensium collegiorum doctoribus philosophiae et medicinae privilegia, praerogativae, gratiae et indulta a summis pontificibus, ab imperatoribus et regibus Romanis ac aliis principibus concessa confirmantur, quatenus sint in usu et sacris canonibus, praesertim Concilii Tridentini decretis, non repugnent, 432 b. Doctores artium liberalium praedictarum equites aurati creantur 433 a; eisdemque datur facultas aggregandi doctores ad militiam auratam cum aliis privilegiis, ibid. et seq.
- Bononiensium confraternitas in Urbe instituta approbatur et proprio nomine distinguitur, 535 a; unum carceratum quolibet anno liberare potest, *ibid.* et b; insuper aliis quibuscumque confraternitatibus eiusdem nationis sub eadem invocatione Sancti Ioannis Apostoli et Evangelistae, etiam extra Italiam praedicta omnia communicare, 536 a; indulgentiarum concessio, *ibid.*
- Bonorum alienatio in Statu ecclesiastico existentium aliis quam vassallis absque Sedis Apostolicae licentia vetita, 581 a; castra vero et fortalitia nec a vassallis vendi possunt, nisi obtenta simili licentia *ibid.* b; qui reversuri non sunt in Statum ecclesiasticum illa vendant infra biennium *ibid.*; declaratio circa praedictas prohibitiones et bona ut supra alienari prohibita, *ibid.*; contravenientium poenae et annullatio contractuum, 582 a.
- Borromaeorum collegium Papiae Sanctus Carolus Borromaeus erigit, reservata sibi facultate, eius statuta condendi, 837 b; ipso vita functo cum aliis, quibus sta-Bull. Rom. Vol. VIII. 130

tuta praedicta edere mandaverat, solus remansit Ludovicus Moneta, qui illa edidit, 838 *a*; Federicus Borromaeus auctoritate apostolica firmari petit, *ibid.*; Pontifex confirmat et defectus singulos supplet *ibid.* b et seq.

Brugensi in civitate erigitur collegium Societatis Iesu, Philippo Hispaniarum rege petente, 480 a et b; dotis assignatio pro sustentatione cum monasterii Dulcis Vallis suppressione, 481 a; privilegiorum praefato collegio concessio, 482 a.

Burgensis ecclesia cum Apostolicae Sedi sit immediate subiecta, de iure patronatus Philippi II Hispaniarum regis, et prae ceteris eius partis regni Castellae perinsignis, nobilissima et antiquissima dioecesis, in metropolim erigitur a Gregorio XIII, 103 b et seq.; Pampilonensis et Calaguritanensis ecclesiae a iurisdictione archiepiscopi Cesaraugustanensis segregatae Burgensi metropolitano subiiciuntur cum omnibus iuribus ac privilegiis archiepiscopalibus, salvo tamen praedicto iure regii patronatus, ibid.

 $\mathbf{C}$ 

Calaguritana ecclesia, 754 a et sequenti. Qui recipi possint in filios patrimoniales, ibidem; quomodo conferenda eius beneficia, et de iis provisi quomodo sint admittendi, 755 a et seq.

Camaldulenses Eremitae Ordinis S. Benedicti in antiquis privilegiis confirmantur, adjecta facultate frumentum et oleum de uno ad alium locum libere transferrendi, pro ipsorum usu, 26 b et seq.; supprimuntur quadam monasteria et dignitates abbatiales congregationis Camaldulensium ad regularem disciplinam restituendam, 256 b et 257 a; monasteria in quibus litterarum studia vigere debeant, ibid. b; administratores absoluti liberas dimittant possessiones ibid.; abbas Ss. Quatuor Coronatorum haud amplius eligatur, ibid., abbas S. Hyppoliti vocem non habeat in capitulo generali, 258 a; duodecim saltem monachi in quolibet monasterio alantur, ibid.; Ordinis definitores a generali eligantur ibid. b; corumdem congregationis tres prioratus S. Nicolai, S. Crucis ac Sancti Damiani, antea uniti cum propriis eorum fructibus, proventibus ac iuribus, perpetuo dissolvuntur et separantur, in integro retentis pro unoquoque prioratu privilegiis, indultis et praerogativis quibus gaudebant in communi, 411 a etc.; Eremitae dioecesis Aretinensis possunt recipere religiosos Ordinum Mendicantium, ipsi vero ad alium Ordinem, etiam Eremitarum Sancti Romualdi Montis Coronae, transire nequeunt, 505 a; Contravenientibus poenae infliguntur, ibid. b; S. Romualdi Montis Coronae, religiosos cuiuscumque monachi Ordinis recipere possunt, 720 a; ipsi vero ad alium, etiam Eremi Camaldulensis, transire nequeunt, ibid.; contravenientes gravissimis poenis subiiciuntur, ibid. b; sacri Eremi maior potest eremitis sibi subiectis quatuor Ordines minores conferre et cardinales episcopi ad dictum Eremum accedentes, extra tempora et non servatis interstitiis, sacros Ordines eisdem conferre, si maiori videantur idonei, 438 a et b.

Camerae Apostolicae Romanae census, canones aliaque iura in vigilia SS. Petri et Pauli apostolorum non solventes quas poenas incurrant, 336 b et seq.; consti-

tutiones Pauli III et Iulii III de forma, qua expeditiones camerales signandae sunt referuntur et approbantur, 497 a; factae a clericis absque nomine et sigillo camerario reprobantur, ibid.; et innovatis ac confirmatis praedictis constitutionibus, huiusmodi expeditiones invalidae decernuntur, 498 a, clericis eisdem praecipitur, ut omnes expeditiones sub nomine et sigillo camerarii signent, ibid.; et notariis ne expeditiones aliter scribant, ibid. b; etiam clericorum auditoribus ne subscribant, etc., ibid.; camerarii facultates contra inobedientes, 499 a; ampliatio collegii clericorum camerae ad numerum duodenarium, 909.

Camerarii et magistri aedificiorum et locorum publicorum, abrogatis antiquis constitutionibus, cogere possunt dominos locorum ad vendendum pro viis et locis publicis dirigendis, 89 a; et claudere domos dirutas, areas aliaque loca vacua. existentia penes vias publicas, ibid.; aedificantes possint muro propinquo uti, soluto pretio, viculosque intermedios suis domibus adiungere, 90 a; vicinos etiam cogere ad vendendum loca vicina aliis locata vel etiam ab eis habitata, aucto pretio ad duodecimam vel quintam partem, ibid.; domini domus partim dirutae ob ornatum Urbis cogant vicinos contiguos, domum non habitantes, eis vendere. Et si plures sint domini electio datur ei qui minorem iacturam passus est, vel qui domum suam sarsit, ibid. b; vendere volentes fundos debent vicinis intimare, ipsique ac emptores iurare venditionem esse veram, alioquin vicini retrahunt infra annum a die scientiae, 91 a; vicini autem quibus venditiones intimatae fuerint, si emere voluerint debent hoc declarare etc. ibid, b: simulatoresque huiusmodi venditione determinatas poenas incurrant. 92 a; inquilinis etiam intimatio praefata fieri debet et ipsi praestare tenentur contenta in venditione, non autem aedificare, vicinis autem eis praeferuntur, si aedificare velint, ibid.; vicinis pluribus concurrentibus, quis praeferendus 92 a; aedificare volentes in re stabili in emphyteusim etc. concessa, obtinebunt a camerario et magistro viarum liberationem, praestita alia re stabili eiusdem pretii et reditus, cum oneribus quae erunt in re sic liberata, ibid. b; vineæ aut canneta intra milliaria tria ab Urbe existentia et locari solita vendenda sunt vicinis habentibus ibi vineas maiores et nobiliores, ibid.; praediola decem rubrorum intra xII milliaria ab Urbe existentia et maioribus praediis contigua vel ea intersecantia, vicinis vendenda sunt, 93 a. Declaratur hanc dispositionem circa venditiones praedictas, sponte vel coacte fiendas, locum habere etiam in bonis ad pia loca spectantibus aut subiectis fideicommisso ibidem.: facultas camerarii et magistrorum et forma procedendi in casibus in quibus. recusat quis vendere alicui bona iuxta formam huius constitutionis, ibid. b; et procedendi etiam quando quis consentit vendere iuxta hanc dispositionem. 94 a, facultas eorumdem praescribendi tempus ad aedificandum, atque summam ibi exponendam a volentibus uti favore huiusce constitutionis causa aedificandi, ibid.; qui emerunt bona, vigore dictarum litterarum Sixti IV, Leonis X ac Pii IV, et aedificare promiserunt, debent ea adimplere infra sex menses, ibid. b; applicatio locis piis poenarum incurrendarum ob contraventiones, ibid.; facultas camerarii et magistrorum procedendi summarie etc. pro executione supradictorum, 95 a.

Camerinensis communitatis et comitatus statuta et ordinationes super dotibus, ar-

rediis, muncribus et conviviis confirmantur, 236 a et seq.; summa dotis constituendae, ibid. b; augmentum dotis prohibetur, 237 a; pactiones dotales a publico notario scribendae, 238 a; quid agendum si notariorum copia defuerit, ibid. b; statutis huiusmodi renunciari non potest, ibid.; ad contraventionem probandam sufciunt graves praesumptiones, ibid. et 239 a; bona stabilia statutam summam dotis excedere nequeant, ibid.; declaratio, ibid. b; arredium, ibid.; arredii consignationi qui praesentes esse possint, 240 a; indumenta sponsae, ibid. b; fraudibus obviam itur, 241 a; quale pileum, ibid.; quae et quales crepidae, ibid. b; qui vocandi ad desponsationem, ibid.; ornatus cunabuli, ibid.; dona facienda puerperae, ibid.; vestes innuptarum puellarum, ibid.; qui possint ad puerperam accedere, 242 a; qui ad convivium venire possint, ibid.; revisio facienda a deputatis, ibid.; capitis ornamentum, ibid. b; lucrum dotale, ibid.; haeredes munerum sponsae, ibid.; munerum restitutio vetita, 243 a; restitutio dotis, ibid.; dubia in statuto civitatis tolluntur, ibid.; mulier dotata a dotantis excluditur haereditate favore masculorum, ibid. b; praesumptio dotis solutae, ibid.; confirmatio statutorum praedictorum, 244 a et seg.

- Camillus de Laeliis presbyter Theatinae dioecesis congregationem clericorum Regularium Ministrantium infirmis in hospitalibus et extra degentibus Romae instituit 669 a, quam confirmat Sixtus V, ibid. b; licentia eleemosynas colligendi in Urbe, ministrandique infirmis atque audiendi confessiones corum, concessa ibid.; assignatio habitus, 670 b.
- Campi Sancti de Urbe Germaniae inferioris et superioris ac Flandriae nationis confraternitas, 264 b; eius erectio in archiconfraternitatem aliarum confraternitatum similium, cum facultate aggregandi, 265 a; concessio indulgentiarum eius ecclesiam vel eius coemeterium visitantibus, 265 b et seq.
- Canonicorum regularium Sancti Salvatoris Ordinis Sancti Augustini capitulum generale quolibet triennio cogendum in quo prioris generalis aliorumque praelatorum electio fiat, 313 a; quomodo sint administranda bona temporalia, 314 a; Prior generalis et visitator sunt triennales nec, nisi elapso triennio, religi possunt, 359 a et b.
- Capella insignis in basilica Sanctae Mariae Maioris ad praesepe de Urbe erecta a Sixto V qui, antequam Pontifex fieret, singulare patrocinium eiusdem Beatae Virginis Mariae recognoscens, cam fundaverat, inde egregie exornavit et perfecit, 858 b et seq.; altare maius ad missas pontificis celebrandas constituit, ibid. b; duo alia ad limina d. capellae adiunxit, ibid.; ibique sepulchra magnifice extruxit unum pro Pio V a dextris, alterum pro se a sinistris, tertium pro consanguineis suis in vestibulo 860 a; unum segretarium, quatuor capellanias et quatuor clericatus in cadem capella crexit, ibid. b; reditusque assignavit, 861 b.
- Capellae Pontificales in basilicis aliisque almae Urbis ecclesiis, dominicis Quadragesimae et adventus statisque solemnibus diebus, cardinali missam cantante, renovantur, 664 a; ad hoc viae apertae sunt ad basilicas, ibid. b; et pro ecclesia Sancti Sebastiani ecclesia Sanctae Mariae de populo subrogata, ibid.; ordo capellarum in dictis septem ecclesiis celebrandarum, 665 a; aliaeque capellae aliis festivitatibus sanctorum, quibus dicatae sunt, ibid.; capellam quoque ordi-

1037

nat Sixtus V haberi prima die Quadragesimae in ecclesia Sanctae Sabinae martyris, ibid. b; hortatur etiam christifideles ad veram conversionem tempore quadragesimali stationalesque ecclesias vere poenitentes et pie visitandas. 666 a;. Collegium xxi cantorum pro capellis pontificiis erigitur 737 a; concessio privilegiorum, redituum et insignium collegii ac facultatis eligendi de eorum numero magistrum capellae et alios ministros, ibid. b; statuta pro bono regimine collegii condendi, ibid.; exemptio ab omni superioritate ordinariorum et iudicum in Urbe et extra, 738 a; confirmatio atque innovatio omnium privilegiorum iam concessorum, ibil.; cantores a collegio non amoveantur, nisi data eis prius equivalenti remuneratione, si xxv annorum spatio servierint vel legitime impediti fuerint, ibid.; privilegia cantorum etiam amotorum perpetua sunt, ibid. b; deputatio protectoris collegii cum facultate praedicta omnia ordinandi et gubernandi, et causas omnes collegii eiusque personarum cognoscendi summarie, ibid. et 739 a; reliqua ad servitium decusque capellae eiusdem pertinentia, ad capellanos, sacristas etc. accurate praescribuntur 862 b et seq.

INDEX RERÚM

Cardinales sunt Papæ consiliarii et coadiutores, 808 b; optimi et lectissimi viri ad cardinalatum assumuntur quia, inter alia, exipsorum collegio creatur summus Pontifex. 809 b; numerum septuaginta excedere non debent, 810 b; sintque ex eis episcopi sex, presbyteri quinquaginta et diaconi quatuordecim 811 a; diaconi cardinales non sint minores xx11 an., et infra annum ad ordinem diaconatus promoveantur, secus carent voce activa et passiva; qui si ad presbyteratum promoveantur, diaconi cardinales nihilominus appellentur, ibid. b; quomodo promovendi sint ad ecclesias episcopales vacantes, 812 a; inter Lxx cardinales assumantur saltem quatuor magistri in theologia, ibid.; promoveantur idonei ex omnibus nationibus christianis, ibid. b; illegitimi promoveri non possunt ad cardinalatum non secus ac qui ad ordines promoveri debent, 813 a; promovendi ad cardinalatum quibus qualitatibus praediti esse debeant, ibid.; qui prohibeantur ad cardinalatum promoveri, ibid. et 814 a; absentes promoveantur sub conditione visitandi infra annum limina apostolorum, et ante consignationem bireti rubri iurent se observaturos constitutiones pontificias, alioquin dignitate privati censeantur, ibid. et b; diaconus cardinalis quando promoveri possit ad episcopatum declaratur, 816 b; tituli et diaconiae pro cardinalibus S. R. E. praefiniuntur, 833 b; tituli quinquaginta presbyteris ordinantur eisque assignantur, 834 a et b; diaconiae quoque xiv diaconis similiter ordinantur, etc. 835 a; episcopatus sex episcopis delegantur, ibid.; alius titulus vicecancellario tribuitur, ibid.; ecclesiae seu beneficia omnia quae ab eis obtinebantur ex nunc vacare decernuntur, ibid.; licentia retinendi ecclesiam prioris tituli vel diaconiae cardinalibus non conceditur, 826 a. Ipsi obsignent litteras apostolicas exprimendo nomen tituli diaconiae vel episcopatus, ibid.: cardinalium munera circa regimen et administrationem ecclesiarum, ibid. b. Congregatio instituitur a Sixto V pro classe paranda et servanda ad status ecclesiastici defensionem eiusque munera explicantur, 990 a et b; item alia ad status ecclesiastici gravamina sublevanda cum eius facultatibus, 992 a et b; alia ab eodem erecta ad vias, pontes, aquas curanda cum eius attributionibus et facultatibus, 995 b. In cardinalium promotione beneficia omnia quae ab eis obtinebantur vacent, 1023 b; retentioque concessa intelligatur de beneficiis non requirentibus residentiam loco dictae dignitati non convenienti ibid.

Carmelitae tam fratres quam sorores possunt alienare bona stabilia pro necessitate vel utilitate monasteriorum, 135 b et seq.; quomodo probanda sit utilitas vel necessitas, 136 b; discalceati fratres ac moniales Hispaniarum congregationem constituunt, 352 a; Ordinis tamen priori generali subiiciuntur, cuius munus describitur, 353 a; Ordinis privilegiis gaudent, ibid. b; ad Cartusianorum tantum Ordinem transire possunt, ibid. officiales mitigatorum non molestent ipsos discalceatos, 354 a; discalceati possunt recurrere ad Sedem Apostolicam vel Ordinis protectorem, ibid. facultates mitigatis concessae visitandi et gubernandi discalceatos revocantur, ibid.

Carmelitarum discalceatorum congregatio noviter in provincia Hispaniarum erigitur a Sixto V, 871 b et seq.; et priori generali Ordinis subiicitur, 872 a; cui prohibetur quemquam extrahi, aut mutari extra monasteria vel domos nisi auctoritate capituli provincialis, ibid.; auctis provincia et domibus ut unus impar sit ad regimen, capitulum generale congruo tempore cogi mandat Pontifex, ibid. b; in eoque vicarium generalem erigendae congregationis fratrum discalceatorum eligi, 873 a; qui talem provinciam in plures dividat novasque provincias erigat iuxta monasteriorum et locorum exigentiam, ibid.; tales autem provincias in congregationem erigit pontifex, atque vicario generali cam super illas concedit iurisdictionem, quam habet prior generalis supra totum Ordinem, ibid.; officium vicarii sexennale sit, priorum vero triennale, nemo autem iterum eligi potest nisi post aliud sexennium et triennium, ibid.; capitula generalia quando et a quibus sint celebranda, 874 a; vicarius generalis officii sui ordinaria statim exercet, graviora vero post acceptam a priore confirmationem, ibid.; quando celebranda capitula provincialia, ibid.; priore provinciali vel domus decedente ante capitulum generale, vicarius generalis de consilio definitorum etc. alium subrogare debet ibid. b; mortuo vicario generali ante sexennium succedit primus definitor, ibid.; vicarii generales possunt condere statuta pro bono congregationis regimine, novos conventus erigere, etc. ibidem; prioris provincialis et generalis auctoritas, 875, a et sequenti; visitatio monasteriorum per priorem generalem fiat praevia denunciatione, ibid.

Carolus cardinalis et Carolus Lotharingiae, etc. V Pontis Monsonii.

Cassinensis congregationis S. Iustinae de Padua Ordinis Sancti Benedicti definitores electi in generali capitulo iuxta decreta Eugenii IV, possunt abbates eligere et destituere, 66 b; etiamsi abbatiae vacent apud Sedem Apostolicam, 67 a; monachis obedientia erga superiores iniungitur, ibid.; iudicia vero in monachos movenda fiant summarie et remota appellatione, 68 a; appellantes eorumque consultores poenis coercentur, ibid.; ambientes eorumque complices perpetua inhabilitate puniuntur, idid. b; promotiones non canonicae irritandae et contra promotores procedendum, ibid.; eiusdem congregationis statuta et ordinationes circa officium definitorum, etc. 165 a et seq.; damna perpetuitatis officiorum exponuntur, 166 a; perpetuitas officii definitoris tollitur et unus

pro quolibet monasterio ad biennium creatur, qui nequit esse eodem anno visitator, *ibid.* b; visitatoribus propria munia in scriptis tradantur, 167 a; definitores non sint ab omni superioritate immunes, qui conservatoribus rationem reddant gestorum, *ibid.*; definitores quomodo eligendi, *ibid.* b; procuratoris generalis officium, *ibid.*; congregationis statuta et ordinationes in capitulo generali facta super eiusdem reformatione confirmantur, 259 b et seq.

Castra et loca Sanctae Romanac Ecclesiae non infeudanda et alienanda statuerat Pius V, 671 a; approbaverat Gregorius XIII, ibid.; nunc confirmat Sixtus V. ibid.

Castruccius cardinalis artis sericae et Petri inventoris protector constituitur, 718 a. Cataloniae principatus necnon comitatus Rossilionis et Ceretaniae a latronibus et facinorosis hominibus valde turbantur, hi vero conquisiti a ministris iustitiae ad ecclesias confugiunt impunitatem consequuturi, 19 b. Quinimmo ut vim legum eludant, tonsuram ecclesiasticam, aut aliquod beneficium habere praesumunt, 20 a. Philippus, Hispaniarum rex, supplicat Gregorio XIII ut opportune provideat, ibid. Concedit Pontifex delinquentes praedictos ab ecclesiis extrahi posse a ministris iustitiae. verum si clerici sint, iudici ecclesiastico tradi debere ibid.; clericos vero in veste laicali, in flagranti crassandi crimine per vias deprehensos, a judicibus saecularibus puniri jubet, ibid. b. Deputato et auditori ecclesiasticis qui, propriis relictis domiciliis, ad Barchinonensem civitatem se, cum aliis quatuor saecularibus ad bonum regimen ipsius principatus per triennium electis, transferre ac ibi morari magnis expensis coguntur, facultatem percipiendi distributiones quotidianas, etiamsi absentes fuerint, concedit Gregorius XIII, 96 b. Qui alia constitutione concedit ut deputatus et auditor ecclesiastici possint adesse cum deputatis saecularibus in causis criminalibus absque conscientiae scrupulo, a voto tamen se abstineant, 99 b.

Catharinae (S.) de Senis in Urbe confraternitas approbatur, 329 a; indulgentia et privilegiis ei concessis, *ibid.* b.

Cavalcatae seu adunatae et convocationes ad arma in Statu Ecclesiastico per quascumque universitates et personas effectae prohibentur, 1000 a et seq.; praeterquam in casibus exceptis, qui enumerantur, 1001 b.

Chordigerorum S. Francisci Archiconfraternitas erigitur in ecclesia Assisiensi fratrum Minorum conventualium, 630 b. Indulgentia confratribus die ingressus, 631 a, aliaeque indulgentiae fratribus conventualibus, et confalonis confraternitati concessae, *ibid*. Generali Magistro conventualium alias confraternitates aggregandi facultas tributa, *ibid*. b. Praedictorum nova confirmatio, et extensio cum adiectione aliarum gratiarum tam pro religiosis quam pro confratribus et confraternitatibus aggregandis, 632 a et seq.

Cisterciensi Ordini privilegia et statuta a summis Pontificibus Pio IV et V concessa, confirmantur a Gregorio XIII, 74 b et 76 a. Insuper Abbates et praelati visitandi monachos et moniales seu loca et personas ius habent, *ibid*. Indulta Apostolica episcopis aliisque concessa visitandi eadem loca limitantur, 75 a. Episcopi aliique impedientes quomodolibet in visitationibus, poenis mulctantur, *ibid* et b. Gratiae, privilegia et indulta Ordini Cistercii et quatuor domibus filiabus nuncupatis earumque superioribus a pluribus summis pontificibus con-

cessa confirmantur, 75 b. Munus et electio praelatorum huiusce congregationis in Italia, ordinantur precibus Moroni cardinalis protectoris, 224 b. Celebratio capituli fiat quolibet triennio cum destinatione visitatorum singulis annis necnon discretorum electione, 225 b; in eo praeses creatur, qui sit totius congregationis caput, eoque intra triennium decedente, alius eius loco sufficiatur, 226 a et seg. Electio duorum scrutatorum et approbatio praelatorum cum formatione definitorum ex quibus praeses eligatur, ibid. et seq. Deputatio visitatorum cum suis facultatibus, 228 a et seq.; eorumque et definitorum iura erga praelatos, ibid. b. Regimen utriusque provinciae Tusciae et Lombardiae, ibid. Praelati Cistelli et Bonisolatii veri abbates declarantur, et prior Morimundi titulo abbatiali gaudeat, 230 a. Constitutiones Alexandri VI et Iulii II, confirmantur, constitutio Leonis X approbatur, 230 b. Constitutio Pauli III innovatur. 231 a. Definitores possunt in unaquaque provincia creare tres titulos abbatiales ibid. b. Silentium imponitur circa quaestiones omnes non detegendas in futuro capitulo, ibid. Ordo eiusque Abbates, monachi et monasteria, gratias et privilegia obtinuerunt a summis pontificibus, 706, b. Gregorius IX signanter Abbatis electionem a nemine impediri iussit, 707 a. Innocentius IV Ordinem a iurisdictione, episcoporum eximit, ibid. Sixtus IV Commendatariis nonnulla prohibuit, ibid, b. Innocentius VIII habitus difformitatem vetuit, ibid. Pius IV, Pius V et Gregorius XIII, alia commendatariis prohibuerunt, ibid. Nonnulli alii Pontifices quaedam alia Ordini concesserunt, ibid. Sixtus V omnia confirmavit et, quatenus in usu et concilio Tridentino non contraria, innovavit, ibid. Cisterciensis Ordinis S. Benedicti monasteria, aliis personis commendata, quameiusdem Ordinis, habeant mensam conventualem, distinctam ab abbatiali et sufficientem pro monachis, 76 a; religiosi alterius Ordinis instrusi in locis huius Ordinis, aut inde eiiciantur, aut intra annum eiusdem Ordinis habitum suscipiant et faciant professionem, ibid. b; monasteria omnia tenentur solvere contributiones abbati, et capitulo, ibid.; etiam commendata et de iure patronatus laicalis, officiis destituta, reficiantur ad clausuram, ibid.; monasteriorum ecclesiae de necessariis ad divinum cultum et monachorum usum convenienter instruantur; et divina in iisdem quotidie officia celebrentur, ibid. b; novitii vero in duobus monasteriis uniuscuiusque provinciae instruantur ibid.; conventus claudantur et nullo modo a commendatariis, etc. impediantur 78 a; mulieres loca Ordinis non ingrediantur, ibid.; inventarium fiat in quolibet monasterio omnium iurium et bonorum, ibid.; monasteria existentia in locis non tutis transferantur ad loca vicina, ibid. b; visitationes fiant sollicite et prudenter, visitatoresque hospitari debent a commendatariis, ibid.; qui nihil detrahant de necessariis monachorum, nec eos ob delicta eiiciant, sed visitatori puniendos deferant, 79 a; eleemosynas pauperibus distribuant, ibid. b; archivium constituatur in monasterio Cistercii cum indice cuiuscumque monasterii et beneficiorum, bonorum et iurium eorum, 79 a; revocantur indulta et licentiae aliquid habendi proprium a quibuscumque Romanis Pontificibus concessa, 79 a; non gaudent facultate appellandi ad legatos vel nuntios a sententiis abba-

tis aliorumve superiorum huius Ordinis, ibid. b.

- Civitates et alia loca S. R. Ecclesiae vendere aut lege vectigali ad tributa alienare vetuit Pius V, 11 b. Gregorius XIII eius constitutionem confirmat, 12 a.
- Clerici regulares S. Pauli Decollati. V. Pauli (S.) Decollati.
- Clericorum. saecularium congregatio de Oratorio nuncupata a Philippo Nerio instituitur in ecclesia Sanctae Mariae de Vallicella de Urbe, 541 b; eique parochialis ecclesia praedicta cum omnibus suis bonis et iuribus applicatur, 542 b; facultasque conceditur ordinationes pro salubri statu suo condendi et immutandi,543 a.
- Collegium. V. Anglicanum, Anglorum Rhemis, Armeniorum, Bonaventurae (S.), Borromaeorum Papiae, Camerae apostolicae, Cantorum, Germanicum, Grecorum, Helvetiorum et Rhetiorum Mediolani, Hieronymi (S.) de Escurial Hispaniarum, Hungaricum, Maronitarum, Montis alti Bononiae, Neophitorum adolescentum ecclesiasticum, Notariorum, Procuratorum, Puellarum et viduarum honestarum pauperum, Spiritus (S.) et purificationis B. M. Elborensis et hospitale etc., Mussipontanense, etc. V. Societatis Iesu.
- Commissariatus R. C. A. generalis in officium perpetuum et vacabile ad instar aliorum Romanae Curiae officiorum erigitur, 777 a. Ei cura demandatur archivii scripturarum Camerae Apostolicae, ibid. b. Iurisdictio in detinentes scripturas Camerae, scientes et non revelantes, 778 a. Emolumenta necnon salaria et regalia solita dantur, ibid. Referendarium utriusque signaturae ipsum commissarium creat Pontifex eique multa privilegia tribuit, ibid. b. Indultum circa pensiones, 779 a. Habitum et locum in Camera et actibus cameralibus, visitationibusque carcerum et capella et consistoriis et aliis actibus publicis assignat, ibid. b. Expeditiones pro commissario gratis fieri iubet, ibid. Iaffredo Lumellino U. S. referendario officium commissariatus cum iurisdictionibus et emolumentis praedictis ad eius vitam concedit, 784 a. Camerae Apostolicae scripturas non restituentes aut revelantes, a commissario eiusdem Camerae poenis, quibus fures, coerceantur, 840 a. Confirmatur bulla Pii V contra eosdem, 841 a.
- Communitates status ecclesiastici pro aliis obligatae infra annum a die denuntiationis liberentur, 759 a. Si obligationes extingui nequeant a debitoribus idoneis revelatores dentur communitatibus, ibid. b. Communitates et particulares personae praemissa agere valeant iudicesque, unica citatione praecedente, mandatum executivum post annum a die denunciationis exequendum relaxent, atque in futurum, absque licentia bona alienare vel, praeter quam ratione locationis et non ultra decennium, obligare nequeant, 760 a; nec eius oratores ad Pontificem sumptibus publicis sine licentia mitti ibid. b. Pii IV litterae nec non statuta Urbis in suo robore permaneant, 761 a.
- Concilii Tridentini congregatio pro eiusdem interpretatione et executione instituta a Sixto V confirmatur cum explicatione muneris cardinalium, 991 b et seq.
- Confessores, vi privilegiorum Cruciatae Sanctae eligendi, neminem ab incursu et lapsu in haeresim absolvere possint, 145 a.
- Confalonis confraternitas Recommendatorum B. Mariae Virginis ab anno Mcclxiv, Romae instituta multis privilegiis a Pontificibus donatur, 146 a. A S. Bonaventura quamdam specialem coronam pro modo orandi obtinet, *ibid. b*; atque copiosis indulgentiis ditatur a summo Pontifice Gregorio, XIII, *ibid.* et seq. Bull. Rom. Vol. VIII.

Confalonis archiconfraternitas Romae instituta, 373 b. et seq. Quoscumque christifideles S. R. E. ditioni subjectos, piorum eleemosynis perquisitis, ab infidelium captivitate redimendi facultate donatur, 374 a. Item licentia condendi statuta, 375 a: et indulto liberandi duos carceratos recepta ab eis aliqua eleemosyna, 377 a. Archiconfraternitati eidem demandata fuit cura redimendi captivos Status ecclesiastici a Gregorio XIII, 673 a et b; quod Sixtus V confirmat, 674 a et b. Facultas quaestuandi eleemosynas pro hoc opere in Statu ecclesiastico, quae aliis ordinibus aufertur, 775 a. Reditus nonnullarum expeditionum assignatur, ibid. b. Bonorum etiam emphiteuticorum dispositiones ad redemptionis opus fieri possunt, 676 b. Legata in Statu ecclesiastico, (non tamen pro aliqua certa persona vel regulari loco) pro redemptione praedicta, ibid. et seq. Pro ecclesiasticis personis, tertia parte archiconfraternitati soluta, usque ad scuta ccc disponere potest, 677 a. Capsas ad colligendum eleemosynas in statu ecclesiae ordinandi facultatem archiconfraternitas habet, ibid. b. Poenae delinquentium in aliqua portione huic operi applicantur, 678 a. Indulgentiae archiconfraternitati et aliis ei aggregandis confraternitatibus ceterisque personis respective conceduntur, ibid. et b. Extensio facultatis colligendi eleemosynas pro eiusmodi redemptione etiam extra Statum ecclesiasticum, 682 a. Cardinalis et iudicis causarum iurisdictio, 726 b. Custodibus facultas datur quatuor praelatos praesentandi cardinali protectori, qui ex eis unum eligat iudicem causarum dictae archiconfraternitatis, cum potestate cognoscendi eas summarie, 727 a; citandique et inhibendi tam in curia quam extra et quibuscumque iudicibus, 728 b; contradictores etiam coercendi, 729 a. Appellatio ab eius sententiis semel, nec suspensive ad alium iudicem a protectore deputandum admittitur, tresque nullitates tantum opponi possunt, ibid. Iudicis facultates, ibid. Citationes fieri possunt per quosvis mandatarios, 730 a. Alii iudices has causas non cognoscant, ibid. et b. Declaratio quod sub eodem iudice sint omnes redempti et puellae ab archiconfraternitate dotatae, 731 a. Praefectus signaturae iustitiae, regensque et referendarii non signent commissiones contra formam praescriptam, nec iudices quibus essent commissae procedant, ibid. Iudex praefatus cogere possit notarios omnes ad sibi consignanda instrumenta concernentia aliquod interesse archiconfraternitatis, seu redemptionis captivorum, ibid. b.

Confraternitas V. Annuntiationis B. M. V. scholarium externorum, Catharinae (S.) de Senis, Confalonis B. M. V. recomendatorum, Corporis SS. Christi in regno Franciae, Corporis SS. Christi in ecclesia S. Augustini de Urbe, S. Mariae Rotundae, Bononiensium, Nominis SS. Dei in Hispania, Rosarii SS. B. M. V., Sacramenti Sanctissimi super Minervam.

Confraternitatis Sanctae Mariae Rotundae erectio confirmatur, 365 b. et seq.

Congregatio V. Ambrosii ad nemus, Bernardi Ord. Cister. Eremitarum camaldulensium, Clericorum regularium ministrantium infirmis a Camillo de Laeliis instituta, Cardinalium, Carmelitarum discalceatorum in Hispania, Monachorum Cassinensium S. Iustinae de Padua, Clericorum regularium S. Pauli Decollati, Clericorum regularium S. Maioli alias de Somascha, Cler. Saecularium de Oratorio, Eremitarum S. Hieronymi de Observantia, Fuliensis B. M. V. monachorum strictioris observantiae, Georgii (S.) in Alga Venetiarum fratrum, Iesuatorum

- fratrum S. Hieronymi, Lateranensium canonicorum, Minorum conventualium reformatorum, Olivetanorum monachorum.
- Congregationes quindecim S. R. E. cardinalium instituuntur cum iurisdictionum et facultatum partita concessione ad faciliorem negotiorum et causarum expeditionem universae Ecclesiae, Status et civitatis, 986 a; quarum I. Inquisitionis, 987 a. II. Signaturae gratiae, 988 a. III. Consistorialis, ibid. b. IV. Annonae, 989 a. V. Sacrorum rituum, ibid, b. Vl. Pro praeparanda et servanda classe, 990 a. VII. Indicis, 991 a. VIII. Concilii Tridentini, ibid. IX. Ad Status ecclesiastici gravamina sublevanda, 992 a. X. Universitatis studii Romani, 993 a. XI. Regularium, 993 b. XII. Episcoporum, 994, b. XIII. Ad vias pontes et aquas curandum, 995 b. XIV. Typographiae Vaticanae, 996 a. XV. Pro consultationibus negotiorum status ecclesiastici, 997 a. Congregationes praedictae fiant tribus existentibus cardinalibus, 997 b. Secretarios proprios habeant, ibid. Theologi et viri periti in consultationibus adhibeantur, ibid. Excitantur principes cliristiani, ut fidei catholicae propugnatores et defensores sint, 998 a. Monentur quaecumque ecclesiasticae personae ut praemissis faveant et obediant, ibid. Sequuntur aliae quinque declarationes supra dubia quaedam evenicnda, 999 a.
- Coniugia per eunuchos et spadones contracta et contrahenda nulla declarantur, 870 a et b. Inhoneste viventes huiusmodi coniugati separentur, 871 a.
- Contractus societatis, qui securitatem capitalis aut certam responsionem aut aliam usurariam pravitatem continent, damnantur, 783 a; compendium pactorum illicitorum, quae in contractibus societatum apponi contingit, *ibid.*; damnatio illicitarum pactionum in societatibus apponendarum, 784 a; forma societatum de cetero contrahendarum, *ibid.* b; contravenientium poenae, 785 a.
- Corporis (SS.) Christi confraternitatis in regno Franciae crigendi facultas conceditur Christophoro de Capite Fontium Ordinis minoritarum ad augendum cultum erga SS. Eucharistiae Sacramentum multis propositis indulgentiis, 177 b et seq; Huic confraternitati in ecclesia Sancti Augustini ordinis Eremitarum de Urbe institutae, reum unum ultimo supplicio damnatum quotannis liberandi, 347 b et seq.
- Crimina contra bonos mores Romae perpetrata Sixtus V gravi sermone execratur, 789 b et seq.; ac iubet coniuges temere a toro se separantes et a cohabitatione arbitrio iudicis puniri, 791 a; maritus et mulier iudicis auctoritate separationem obtinentes, at luxuriose viventes ultimo supplicio puniendi, ibid. b; quod applicandum est etiam aliis in casibus, 792 a et seq.; iudicum facultates procedendi contra delinquentes, 793 a.
- Curia gubernatoris almae Urbis quoad causas civiles locumtenentis reformatur, 961 b. audientiae hora, locus, dies significantur, ibid.; de significationibus vigore recursus, ibid.; causis ordinariis, 962 a; de suspectis de fuga, ibid.; appellatione et recursu, ibid.; iudice deputato a gubernatore, ibid.; sportulis, habitatione, salario et emolumentis, ibid.; locumtenentis contravenientis poenae, ibid.; notariatuum loca, procuratio eis interdicta', ibid.; taxae observantia, ibid. b; citationes, ibid.; manuales, expeditionum libri, 963 a; expensarum taxationes, ibid.; examen testium, ibid.; decreta, mandata, suspicionis fugae, iuramenta suspicionis, sequestra, fideiussiones et significationes, responsiones ad articu-

los, notariorum contravenientium poenae, mandatariorumque citationes, taxae observandae, pignora, 964 a; reformatio procuratorum circa exactiones, ibid. b; executorum circa taxas, ibid.; executiones, ibid. b; pignorum restitutio, ibid. Confirmatio huius reformationis, 965 a.

Cypriani (S.) monasterium tenuis reditibus provisum, patriarchali Venetiarum mensae unitur, 1013 a et seq.; patriarcha possessionem illius apprehendat, atque beneficia, dignitates, etc., conferat, 1015 a; reliquia omnia abbati competentia exequatur, ibid.

D

Dantes, promittentes vel aliquid recipientes pro gratia vel iustitia obtinenda apud Sedem Apostolicam poenis variis a Bonifacio VIII affecti, 105, a; cuius constitutionem confirmat et extendit Gregorius XIII, aliasque poenas imponit, ibid. b.

Depositio pecuniarum, occasione litium Romae fieri solita penes notarios actuarios, in posterum fiat penes Montem Pietatis, nulla aucta expensa et cedularum ac pignorum usu non ablato, 491 b. Debitor quisque, sive lite vertente, sive finita in creditoris absentia pecuniam in Monte tute deponat, 492 a.

Dismembratio provinciae Fluvii Ianuarii ab ecclesia Basiliensi S. Salvatoris, 125 a; quae, ob nimiam extensionem territorii ac populorum frequentiam, in vicariam erigitur, 126 a; vicarius facultates in dicta provincia obtinet, 127 a.

Doctores ex patre et avo Romae natis ad legendum in quacumque facultate in generali studio Urbis admittuntur, 102 a.

Doctrinae christianae societati in regione Transtyberina institutae applicatur carolenus unus pro qualibet navi ad ripam Tyberis appellente ad eius manutentionem, 326 b.

Dominicus (S.) Ordinis praedicatorum institutor. V. Rosarium.

Duellum ac bandositates in regnis Aragoniae et Valentiae ac principatu Cataloniae et comitatibus Rossilionis prohibet Gregorius XIII, gravissimis propositis poenis, 45 b; quod antea generatim suis constitutionibus praestarunt Iulius II, Leo X, Clemens VII et Pius IV in terris R. E. subiectis, 45 a et seq.; duellorum mala recensentur, 47 a; poenae in duellantes et participantes etiam clericos, iudices, advocatos, patrocinatores describuntur, ibid. et seq.; contra duellantes declarantur constitutiones Summorum Pontificum, et Sacrosancti Concilii Tridentini decretum, quod ad privatum duellum extenditur, 399 b et seq.

E

Emmanuel Philibertus, Sabaudiae dux. V Mauritii (S.) martyris militia. Episcoporum congregatio a Sixto V instituta pro consultationibus episcoporum et aliorum praelatorum, eiusque cardinalium munera explanantur, 994 b et seq.

Eremitae V. Augustini Sancti Ordo, Camaldulenses eremitae, Hieronymi S. de observantia eremitae.

Eremitorii erectio del Tardon in monasterium Ordinis S. Basilii, 181 a; Matthaeus de la Fuente certam religiosam vitam cum nonnullis sociis in eremo del Tardon dioecesis Cordubensis et valle de Galleguillos degentibus ducit, ibid. et seq.; qui habita notitia constitutionis Pii V sibi ipsis applicandae, S. Basilii regulam professi sunt, cellulas eremi in monasterium convertendo, propriam sustentationem labore manuum procurando, et, monachorum more vivendo, voluntarie dicti Matthaei regimini se commiserunt, qui sine canonica provisione munere abbatis fungebatur, ibid. et seq. Sed. eo defuncto, Didacus Vidal Abbas creatus fuit, 182 a. Quia vero nulla erat professio eorum, ideo Pontifex in monasteria erigit et abbatialem dignitatem instituit cum aliis officiis, ibid.; illisque dat facultatem Eucharistiam in ecclesiis retinendi et officia celebrandi iuxta missale et breviarium noviter restituta, ibid. b; monasteria praedicta aliaque in regnis Hispaniarum construenda Ordini S. Basilii subjicit, sub protectione Sedis Apostolicae recipit, et liberat ab omni iurisdictione ordinariorum, ibid.; monasteria in unam congregationem unita sub eodem capite, unam provinciam (Hispanicam nuncupandam) constituant, in qua provinciale capitulum fiat quolibet triennio, 183 a; habitu nigro monachi utantur, ibid.; privilegiis Ordinis S. Basilii et congregationis Cassinensis gaudeant, ibid. b; monachi celebrent quanto citius capitulum provinciale, ibid.; visitatorem provinciae Hispaniarum ad triennium eligant, ibid.; huius facultates, 184 a; visitator, abbates et ceteri dictae provinciae subiecti sint abbati seu vicario generali Ordinis, ibid.; visitator convenire debet in electione abbatis generalis et habet vocem activam et passivam, ibid. b; in capitulo provinciali nihil statui possit contrarium ordinationibus Concilii Tridentini et canonicis sanctionibus, ibid.; degentes in eremitoriis dictis del Tardon et de Gallequillos in monasteriis erectis in monachos S. Basilii recipiantur, ibid.; et post annum professionem emittant, 185 a; exemptio a decimis ibid.

Esii comitatui et civitati statuta omnia et privilegia confirmantur 973 a;. Apostolicae Sedi subiiciuntur, 874 a; et gubernatoris regimini committuntur, 875 a; eius facultates enunciantur, *ibid.*; Camerae Apostolicae auditoris et episcopi ordinarii ius reservatur, *ibid.* b; aliarum similium civitatum privilegia communicantur, *ibid.*; salarium gubernatoris assignatur, *ibid.*; sportulae etc. pro causis civilibus et criminalibus, 976 a.

Excommunicatio et anathematizatio quorumcumque haereticorum necnon aliorum omnium, qui contentis in bulla Coenae Domini contraveniunt, 413 a et seq. Absolutio Romano Pontifici reservata quos comprehendat, ubi detur, 418 a; quotannis eam publicandi praescriptio eiusque forma, 419 a; huius constitutionis transumptum confessarii penes se habere curent ibid.

F

Facinorosos, latrones etiam clericos in quatuor minoribus constitutos et tenui beneficio provisos puniendi facultas conceditur iudicibus saecularibus regnorum Aragoniae et Valentiae, Philippi Hispaniarum regis catholici supplicationibus, 49 b; clerici laicalibus vestibus induti et in flagranti crimine crassandi reperti ultimo supplicio afficiendi a iudice saeculari, 50 a.

Famigeratores, vulgo menantes, quanta mala gignant, 12 b; perpetua ignominiae nota affecti triremibus damnantur, ibid.; eamdem poenam incurrunt qui horum scripta receperint et Urbis gubernatori non tradiderint aut non significaverint, 13 a; antiqua iura contra mittentes aut scribentes libellos famosos, in suo robore remanent, ibid.

Felix cardinalis Perettus. V. Sixtus V.

Feretranae ecclesiae cathedralis translatio ab oppido Sancti Leonis ad oppidum Pinnae Billorum in ecclesiam Sancti Bartholomaei, respectivis capitulis invicem unitis, 516 a et scq.; in eaque archidiaconatus et archipresbyteratus erigitur, congrua dote assignata, 517 a; praepositurae quoque Sancti Leonis ac Sancti Bartholomaei constituuntur in dignitates, addita ecclesia parocchiali Sancti Nicolai de Billis in dotis augmentum, ibid. et b; hoc Pii V decretum confirmat Gregorius XIII, 519 a.

Festivitas. V. Annae (S.) Matris Beatae Mariae Virginis, Antonii (S.) de Padua, Bonaventurae (S.) C. P. D., Francisci (S.) de Paula, Ianuarii (S.) episcopi et Martyris, Nicolai (S.) de Tolentino, Petri (S.) Martyris, Purificationis B. M. V., Rosarii (S.) B. M. V.

Festivitates celebrantur ad gratias Deo ferendas, praesertim pro aliqua populi liberatione, 44 b.

Firmanum studium a Bonifacio VIII erectum, 594 a; a Callixto III privilegiis decoratum, a Sixto V renovatur, *ibid.*; qui illi eiusque personis ac ibi promotis privilegia omnia aliorum studiorum generalium concedit, 595 b; doctorandi formam praescribit, *ibid.*; promotis in eo facultatem ubique legendi, etc. elargitur, 596 a; rectori statuta condendi pro dicti studii regimine auctoritatem tribuit, *ibid.* 

Francisci (S.) Ordinis minorum de observantia religiosi appellare nequeunt a praelatis Ordinis ad saecularia tribunalia, 108 b; contravenientes eorumque fautores, et resistentes commissariis in provinciis visitandis missis, et ministri provinciales mutantes commissariorum ordinationes poenis afficiuntur, 109 a; nonnulli huius Ordinis fratres ab Indiis revocantur propter quaedam scandala et ad propria claustra, ubi professi fuerant, reducuntur, 323 b et seq., Huius Ordinis fratres transire nequeunt ad Ordinem Cappucinorum, 657 b et seq.; contravenientium poena, 658 a. Libere et licite retinere possunt loca, quae etiam sine titulo possident, dummodo ordinariorum consensum habeant, quoad ea, quae possident a decem annis citra, 742 b; indulgentias et privilegia eisdem locis et ecclesiis a principio, licite receptis et aedificatis concessa similiter habeant, 743 a; ampliatio supradicti indulti, ibid. et b; eorum commissarius generalis Indiarum pro tempore habeat vocem activam et passivam in capitulo generali, 855 b et seq.; fratres omnes prohibentur libros aliaque extrahere aut guoguo modo amovere ex bibliothecis Ordinis, 929 a; traditur forma libros conservandi, *ibid*. b; puniuntur contravenientes et complices, 930 a; privilegia antiqua toti Ordini confirmantur, aliaque privilegia tertio Ordini de poeniten-

1047

tia communicantur, 931 b et 952 b; fratres qui degunt in locis spectantibus ad SS. Sepulchrum Domini confirmationem privilegiorum, indulgentiarum etc. obtinent quomodolibet concessarum, dummodo decretis Concilii Tridentini non adversentur, 1024 a et seq.

Francisci (Sancti) de Paula Ordinis fratrum Minimorum institutoris festivitatem singulis annis die secunda mensis aprilis duplici officio celebrandam decrevit Sixtus V, 592 b. Fratres Minimi a S. Francisco instituti capitulum generale tertio quoque anno celebrantes sexto in posterum celebrare debent, 856 b et 857 a.

Franciscus cardinalis Sfortia. V. Ambrosii (S.) ad Nemus.

Franciscus Medices magnus dux Hetruriae, 912 a; facultatem obtinet erigendi in commendas Militiae Sancti Stephani hospitalia per laicos regi solita in Hetruria existentia, *ibid.* b et seq.

Fratres praedicatores, Ordinis Sancti Dominici ad instantiam personae extra Ordinem gratiam facere et poenas remittere nequeunt, 335 b; nec conquisitis favoribus et suffragiis officia procurare, 336 a.

Fratrum Minorum S. Francisci de observantia Ordo. V. Electiones praelatorum.

Fuliensis congregatio Beatae Mariae monachorum Ordinis Cisterciensis Sancti Benedicti strictiorem observantiam assumit, 700 a; approbatur a Sixto V, *ibid.* b; qui etiam interdicit superioribus dicti Ordinis ne a dicta vivendi norma ipsos monachos retrahant, 701 a; cognitionem dubiorum circa vivendi normam sibi reservat, *ibid.*; strictiorem observantiam ad totum Galliae regnum extendit, addita facultate nova monasteria aedificandi, inconsultis etiam ordinariis locorum, 945 a et b; novitios recipiendi, 946 a; privilegia, exemptiones et gratias Ordinis Cisterciensis huic congregationi communicat, *ibid.* b.

Furnarii Urbis in causis discussionum pro pretio panis ceteris creditoribus praeferantur, 381 a; et omnes iudices Urbis in eorum litibus manu regia procedere possint, *ibid. b.* 

Ġ

Genuenses extra urbem ad iudicium vocari, interdici, et excommunicari non posse concesserunt et approbarunt nonnulli Pontifices, Sixtus V concessa privilegia apprime confirmat, 633 b et seq.; ad refraenandos autem scelestos homines tam laicos quam ecclesiasticos, laesae maiestatis crimine reos, litteras Clementis VII, Pauli III ac potissimum Gregorii XIII approbat et innovat, 634 et seq.; insuper reos capellarum et ecclesiarum etc. loca et crates quomodolibet apprehendentes ecclesiastica immunitate minime frui declaravit, 637 a et seq.

Georgii (S.) in Alga Venetiarum congregationis fratres nihil proprium habere possunt, 651 b; privilegia, licentiae, dispensationes in contrarium irritantur, ibid.; generalis et capitulum super hoc dispensare nequeunt, 652 a; omnia communia, ibid.; census assignationes etc. priori cuiuscumque domus dari debent, qui nequit eorumdem exactionem antiquis committere possessoribus, ibid. b; prior vero generalis singulis subministret necessaria, reliqua in bonum totius congregationis cedat, 653 a; poenae contra inobedientes, ibid. Huius congre-

gationis statuta quoad officia generalis, visitatorum, priorum, vicariorum et procuratorum sint triennalia, 890 a; capitulum generale quolibet triennio celebrandum, atque in electionibus nulla absentium ratio habeatur, *ibid.*; proprietatis stricta prohibitio ad terminos Concilii Tridentini et constitutionum Ordinis 901 b.

Georgii (S.) Custodia ordinis fratrum minorum de observantia discalceatorum, in insulis Philippinis in provinciam erigitur, 802 b; cui privilegia ceterarum provinciarum communicantur 803, a; provinciali data facultas novas erigendi domos in Indiis, nonnullis exceptis, *ibid. b*; Ecclesias provinciae huius visitantibus propositae indulgentiae, 804 a.

Germanicum collegium in Urbe a Iulio Papa III iampridem erectum pro alendis, educandis et instruendis pueris nationis Germanicæ variis de causis imminutum, 53 a; a Gregorio Papa XIII sublevatur, ibid. b; et pro illius sustentatione ei applicantur decem mille ducati, ibid.; eius gubernium presbyteris societatis Iesu assignatur, 54 b; eximuntur a iurisdictione senatoris et consulum, ibid.; item a decimis et gabellis, 55 a; privilegia eisdem studii Urbis tribuuntur. ibid. regentibus et superioribus facultas conceditur ut una cum protectoribus possint scholares ad gradus promovere, ibid. b; deputantur protectores pro eius regimine, ibid.; indulgentiis scholares ditantur, 56 b; sed amplior exemptio a datiis et gabellis tribuitur cum inhibitione quarumcumque molestiarum vel perturbationum, 57 a et b; huius collegii causas conoscere et summarie decidere cardinales protectores possunt, 85 a; eidem vinea et vineola extra Portam Flaminiam pro recreandis scholaribus donantur a Gregorio XIII, 155 b et seq.; huius collegii constitutiones pro bono regimine necessariae praescribuntur, 447 b et seq. Quomodo iuvenes huic collegio proponantur et approbentur, 448 a; ex quibus provinciis deligendi sint alumni, ibid.; eorum qualitates, ibid. b; iusiurandum ab iisdem praestandum, 449 a; quibus maxime operam dare debeant, ibid.; tempus et probationis ratio, ibid. b; eisdem legibus omnes vivere debent, 450 a; magistri rerum spiritualium, et festorum sanctificatio, ibid. b; alumnorum exercitia tempore vacationum, ibid.; obsequia alumnis morientibus praestanda, ibid.; alumni promoveri poterunt ad sacros Ordines etiam sine litteris dimissorialibus, 451 a; quae servare debeant extra collegium, ibid. b; quas poenas incurrant impudici et seditiosi, ibid.; quanto tempore scientiis operam dare debeant, 452 a; studiis absolutis, triginta dies in collegio manere possint, ibid.; superiorum facultas quosdam diutius retinendi, ibid.; negotia in Urbe nulla possunt gerere, 452 b; ad severius vitae genus aspirantes non impediantur, ibid.; loca discedentium ultra annum non vacent, ibid.; rectoris praefati collegii munus, 453 a; protectorum auctoritas, ibid.; servanda quoad ecclesiasticam suppellectilem et sacras reliquias, ibid.; ministri a quo eligendi et quales esse debeant, ibid.; oeconomi non sint superiorum consanguinei, 454 a; bona collegii locari nequeunt praedictis, ibid.; administrationis ratio singulis annis ab oeconomis reddenda, ibid. b; constitutionum defectus suppleantur a protectoribus et superioribus, ibid.

Goanensis ecclesia metropolitana, cum pastore viduatur, ob nimiam a Roma distantiam, biennio vel etiam triennio, aliquando vacare contigit cum magno ani-

marum detrimento, 24 b; Gregorius XIII ordinat ut, occurrente vacatione, Conchinensis episcopus, illius suffraganeus, in metropolim Sedem suam transferat, et utriusque ecclesiae curam gerat, *ibid*. et *seq*.

Graecorum collegium in Urbe instituit Gregorius XIII pro educatione et instructione puerorum et adolescentum eiusdem nationis, 159 b; cui annuos reditus assignat, 160 a; a superioritate ordinariorum et aliorum eximit, ibid.; privilegia studii Urbis eiusque doctorum elargitur, 161 a; cum facultate scholares ad gradus promovendi, ibid. b.

Graecensis Universitas Dioecesis Salisburgensis in collegio presbyterorum societatis Iesu a Carolo archiduce Austriae extructo a Gregorio XIII erigitur, 264 a; a Sixto V confirmatur, 165 a; rectori collegii Universitas subiicitur quae privilegiis ditatur, ibid. b; rector lauream conferre potest ibid.; praepositus, generalis Societatis Iesu condere potest statuta et rectorem ceterosque officiales eligere, 566 a; bona eidem collegio ab archiduce assignata confirmantur cum alia pensione ab eodem addita, ibid. b et seq.

Gregorius XIII, Papa ccxxvIII, III idus maii mplxxII electus, XIII kalendas iunii coronatus, obit iv idus aprilis MDLXXXV, 1 a; litteras Pii confirmat pro reformatione Ordinis Sancti Benedicti, 3 b; eiusdemque constitutionem de non alienandis et infeudandis terris et locis S. R. E., 11 b; Levantinis mercaturam exercentibus in civitate Anconae privilegia et exemptiones renovat, 32 b etc.; ad terminos iuris communis reducit privilegia omnia a Pio V ordinibus mendicantium concessa, 39 b etc.; Beatae Mariae Virginis festum Rosarii instituit, 44 a etc.; duellantes poenis coercet, 45 b; collegium Germanicum de novo Romae erigit ac ditat, 52 b et seq.; Curiam de Sabellis marescalli Urbis reformat, 106 b; formam professionis a Graecis emittendam praescribit, 133 a; neophitorum Collegium Ecclesiasticum instituit Romae 188 b etc.; Anglicanum quoque erigit, 208 b; contra monopolia exercentes innovat poenas 220 b; Collegium Hungaricum in monasterio S. Stephani in Monte Coelio 250 a et seq.; confraternitatem Campi Sancti de Urbe Germaniae et Flandriae in archiconfraternitatem erigit, 264; Collegium Helvetiorum et Rhetiorum Mediolani instituit, 269 a et seq.; Collegium Purificationis Beatae Mariae Virginis Elborensis et hospitale scholarium pauperum Collegio S. Spiritus unit, etc. 279 b et seq.; in Archiconfraternitatem societatem pietatis carceratorum erigit, 284 b et seq.; LXXIX propositiones Michaelis Baii a Pio V damnatas vulgat, 314 b; kalendarium pro festivitatibus S. R. E. suis temporibus celebrandis noviter restitutum, veteri reprobato adoptat, 386 et seq.; hospitale pro Maronitis Romae erigit, 438 etc.; festum Sanctae Annae celebrandum statuit, 455 b; Collegium Maronitarum Romae instituit, 476 b; praedicationem verbi Dei semel in hebdomada pro hebraeis faciendam statuit, 487 b; clericorum secularium congregationem de Oratorio in ecclesia Sanctae Mariae de Vallicella approbat, 541 b.

Guillelmus et Eleonora duces Mantuae et Ferrariae V. Mantua.

H

Hebraeis praedicatio verbi Dei semel in hebdomada facienda pro eorum conversione, in terris et locis in quibus extant synagogae, episcoporum curae demandatur, Bull. Rom. Vol. VIII. 132

487 b; Iudaei maiores annorum xII utriusque sexus per circuitum ad tertiam partem saltem interveniant, 488 b; christiani ab huiusmodi praedicatione iudaeos seducentes puniantur, et principes ordinariis faveant in praemissis, ibid.; congregationes praedictae fiant tribus existentibus cardinalibus, 997 b; secretarios proprios habeant, ibid.; theologi et viri periti in consultationibus adhibeantur, ibid.; excitantur principes christiani ut fidei catholicae propugnatores et defensores sint, 998 a; monentur quaecumque ecclesiasticae personae ut praemissis faveant et obediant, ibid.; sequentur aliae quinque declarationes super dubia quaedam evenienda, 999 a; in Statu ecclesiastico commorantibus et commercium exercentibus nonnulla concedit privilegia Sixtus V, 786 a; in locis, oppidis ac civitatibus honesto pretio eis locandae domus; qui proprio ritu utantur, certumque praefinitum datium solvere teneantur, ibid.; facultas synagogas aperiendi et coemeteria construendi, 787 a; Telonia si aperiantur, quid sit licitum hebraeis, ibid. b; causae ab ordinariis locorum aliisque iudicibus agnoscendae iuxta solitum stylum, ibid.; quibus in criminibus contra hebraeos ad Statum ecclesiasticum accedentes procedi possit, 788 a; alia privilegia eis concessa, ibid.; quando teneantur conciones a christianis audire, ibid. b; Medici hebraei approbati infirmiorum christianorum curam suscipere possunt, ibid.; praedecessorum pontificum privilegia et constitutiones confirmantur, 789 a.

Helvetiorum et Rhetiorum collegium Mediolani erigitur, 270 b; pars bonorum praepositurae Sancti Spiritus distrahitur et applicatur eidem collegio, 271 a; reditus annui assignantur, ibid. b; et privilegia rectori aliisque de collegio conceduntur, ibid.; provisiones variae ad rem, 272 a et seq.

Henricus Francorum rex christianissimus. V. Monetarii falsi.

Henricus Portugalliae et Algarbiorum rex. V. Spiritus (Sancti) et Purificationis collegium.

Hieronymi (S.) de observantia eremitae habent ex instituto priores annales, qui per tres annos in priores eligi possunt, et postea per annum vacare debent, 69 b; ex qua frequenti mutatione ambitus occasio praebetur, 70 a; Gregorius XIII praesentes priores amovet et alios deputat, eisque prioratus a futuro capitulo assignari mandat, ibid.; atque nonnullos priores dicti capituli definitores constituit, ibid. b. Priores postea eligendos perpetuo priores remanere decernit, sed eodem in monasterio triennio tantum, postea in aliis praefici iubet, ibid.; capitulum tamen singulis annis illos transferre valet, et loco priorum, ut supra deputatorum, alios subrogare potest, ibid.; praepositus generalis, visitatores, consultores et definitores ex munero priorum eligendi sunt, ibid.; procuratores a monasteriis missi ad capitulum generale voce electiva carere debent, 71 a; vacante prioratu electio ad capitulum generale differatur, ibid.; priores ex vicariis eligantur qui a capitulo generali, vel occurrente necessitate, a praeposito generali cum consultorum voto eligi possunt, ibid. b; monachi extra claustra lectiones audire vel profiteri publice vel privatim nequeunt, 71 b; in propriis monasteriis certo modo operam dare possunt, ibid.; accessus ad Urbem absque protectoris vel praepositi generalis licentia prohibetur, ibid.; constitutio procuratoris ad negotia vel causas congregationis vel eius locorum interdicitur, 72 a; praepositus generalis ex prioribus eligatur a capitulo generali sed non ultra annum, ibid.; ciusdem congregationis monachorum regni Portugalliae nonnulla statuta et ordinationes ad instituti conservationem cultusque divini augmentum iam existentia a Gregorio XIII comperta approbantur, 233 a; praesertim circa electionem provincialis eiusque munus, ibid. b; priorem monasterii de Bethleem, *ibid.*; socium provincialem *ibid.*; priorum et vicariorum electionem extra tempus capituli, ibid.; visitationem monasterii, atque visitatores, 234 a; munus priorum, ibid.; tempus provincialatus, ibid.; servanda in casu infirmitatis aut mortis provincialis, ibid.; electionem procuratoris, ibid.; electionis modum, ibid.; causas maiores, ibid.; novitiorum educationem, qui, ubicumque fuerint, provinciali obedire tenentur, ibid. Eorumdem Eremitarum Capitulum generale pro electionibus quolibet triennio celebrandum est, 473 b; praeposito generali decedente vel amoto, alter eligendus, et priores cum procuratoribus electioni intersint, ibid.; prioratu vacante, praepositus et consultores vicarium substituant, ibid.; praepositus, durante triennio et postea, prioratum quem habebat retinet, et est etiam prior Sancti Alexii in Urbe, 474 a; post triennium vacare debet per sex annos a dicto officio, ibid.; ambitus prohibetur, ibid.; pecunia congregationis nulli monasterio applicetur ibid. capitulum generale ubi celebrandum, ibid. b; regularis observantia quibus in locis retinenda, ibid.; haec constitutio observanda et a praeposito publicanda, ibid. Ordinis et collegii erecti in oppido de Escurial nullius dioecesis in provincia Toletana tam professores quam studentes, expleto cursu possunt admitti ad quoscumque magisterii gradus et doctoratus in quacumque Hispaniae universitate, 938 a et seq.; statuta monasterii seu collegii Sancti Laurentii El Real prope et extra muros oppidi de Escurial a Philippo Hispaniorum rege data describuntur, 947 b; prioris electio in capitulo generali facienda et a guibus, 948 a; quo casu praecedens ad alterum triennium tantum confirmari possit, ibid.; quae cautelae servandae in huiusmodi electione, ibid.; prior nonnisi de gremio monasterii assumendus, ibid. b; prior alicuius domus, si fuerit electus, regimen alterius dimittat, ibid.; quae huiusmodi electioni sint praemittenda ad digniorem dignoscendum, 949 a; quid agendum sit, mortuo priore ante celebrationem capituli generalis, ibid.; rex sibi facultatem assumit priorem benevisum deputandi, ibid. b; de electione vicarii aliorumque officialium. ibid.: statuta praedicta regis Philippi confirmat Sixtus V, 950 a; prioris electionem iuxta ea fieri mandat, ibid. et b.

Hispalensis archiepiscopus, qua ordinarius, pro lapsis a fide, in casibus ad eius iurisdictionem pertinentibus facultatem habet absolvendi ab haeresi, etc. 138 b; qua inquisitor, seu quoad casus qui officium Sanctae Inquisitionis respiciunt, adhibitis inquisitoribus archiepiscopatus, absolvendi, remittendi quascumque poenas, et ad ecclesiae gremium restituendi facultate donatur, ibid. et seq.; captivis sacerdotibus licentiam impertiri potest pueros a matribus oblatos baptizandi, 139 b.

Homicidas et capitaliter bannitos Status ecclesiastici recipientes vel eis faventes, et communitates eos non capientes, excommunicationem aliasque temporales poenas incurrunt, 356 a et seq.

Hospitale pro Maronitis apud ecclesiam Sancti Ioannis in Urbe erigitur eique aggregantur domus, aedificia ceteraque ad eam ecclesiam pertinentia cum reditibus, proventibus etc. 439 b et seq.; servitium in ecclesia constituitur, 440 a; exemptio hospitalis a visitatione, et a quocumque onere, ibid. b; hoc Maronitarum hospitale ad illius nationis maiorem utilitatem supprimitur 475 b et 476 a; V. Maronitarum collegium. V. Beatae Mariae Virginis Teutonicorum, Pauperum mendicantium, Ioannis de Deo Granatense, Spiritus (S.) et Purificationis B. M. V. Portugalliae, Ioannis (S.) Hierosolimitani.

Hospitalia a Ioanne de Deo fundata creverunt ubique cum confratibus 762 a; unum tamen superiorem unamque regulam minime habebant, ibid. et 763 a; ea proinde omnia in unum corpus unit Sixtus V, atque primum capitulum in hospitali S. Ioannis Calybitae haberi permittit, ad quod binos confratres ex singulis hospitalibus praecipit transmitti; ibid. a et seq.; decreta capituli perpetuo observari iubet 764 b. V Iacobi (S.) de Spatha, Calatrava et Alcantara, Antonii (S.) Viennensis, Franciscus Medices Hetruriae.

Hospitalis B. M. V. magistro, et fratribus Theutonicis antiqua confirmantur privilegia, praesertim conferendi beneficia, etiam mensibus reservatis S. Sedi 218 a et seq.

Hungaricum collegium in monasterio Sancti Stephani in Monte Coelio de Urbe instituitur, 250 a et b. Ecclesia Sancti Stephani in Coelio Monte collegio applicatur, 251 a; eaque ab ecclesia Lateranensi separatur, atque aedificia et bona eidem pertinentia collegio assignantur, ibid. b; hospitale insuper cum suis bonis collegio unitur, ibid. Privilegia collegio eiusque rectoribus et familiaribus ceterisque concessa, 252 a. Inter alia promovendi alumnos ad academicos gradus, ibid. b; designantur cardinales protectores, 253 a.

Ι

Iacobi (S.) de Spatha militia et Militia de Avis regularis adversus Mauros aliosque fidei catholicae hostes in Lusitaniae regno instituta et a Romanis Pontificibus, praesertim Nicolao V, Iulio II et Paulo III, privilegiis permultis et gratiis ditatae, alios iudices, praeter eos, qui in litteris apostolicis per Pium V latis deputati fuerant, in dignitate tamen constitutos in Portugalliae regno in futurum deputare libere et licite possunt, 110 a et b; omnia privilegia militiis regularibus in regnis Hispaniarum concessa ad easdem militias in regnis Lusitaniae extenduntur, ibid.; omniaque pro potiori cautela noviter conceduntur, 112 b; de Calatrava, et de Alcantara fratrum et militum hospitalium et militiarum a Pio V revocata testandi de propriis bonis facultas, supplicationibus Philippi Hispaniarum regis, restituitur a Gregorio XIII, 130 a et seq.

Ianuarii (S.) episcopi et martyris et sociorum eius die xix septembris festivitas simplici officio renovata, 662 b.

Iesuati fratres congregationis Sancti Hieronymi gratiarum, exemptionum et indulgentiarum a plurimis summis pontificibus concessarum confirmationem obtinent, 199 b et seq.

Illegitimi ad habitum vel professionem cuiuscumque Ordinis regularis nullo modo

admittantur, 952 a; alii autem illegitimi etiam legitimati, servata forma recipi possunt, sed gradus et dignitates Ordinis non obtinent, nisi praevia speciali dispensatione apostolica, ibid. b. Criminosi vel suspecti aut aere alieno gravati ad religionem non admittantur, 953 a; regulares in aliam provinciam absque patenti superioris licentia transeuntes hospitio non recipiantur aut ab ordinario carceri mancipentur, 954 a; dubia exorta circa praedicta exponuntur, 956 a et seq.; declarationes circa celebrationem capitulorum generalium sive provincialium pro inquisitione super novitiis recipiendis, ibid. circa facultatem dictorum capitulorum vel ab eis deputatorum pro inquisitione praedicta, ibid. b; circa facultatem capitulorum conventualium in praedictis. ibid.; circa numerum suffragiorum in recipiendis religiosis, ibid.; circa verbum capituli, ibid.; circa admittendos ad professionem, 958 a; circa nullitatem tacitae professionis, aeque ac circa validitatem expressae professionis et apostatarum reditus ad religionem, ibid.; circa advenas sub regulari habitu recipientes, qui commorantur in regionibus a sua patria remotis aut ab infidelibus oppressis ibid. b; circa eos quos, post promotionem ad gradus, natalium defectum aut criminum notam pati constiterit, ibid.; ad moniales declaratio non extenditur, ibid.; declaratio circa receptionem hospitum alterius vel eiusdem provinciae, ibid.; circa receptionem peregrinorum et advenarum religiosorum in Urbe, 959 a.

Incestus in Statu ecclesiastico in casibus, qui fuse enumerantur, ultimo supplicio puniuntur, 830 b et seq.

Indiae Occidentales. V. Appellatio a sententiis.

Indiarum archiepiscopis et episcopis ab eisque subdelegandis tribuitur facultas absolvendi Indos et Mauros et eorum filios a crimine haeresis et idololatriae ac aliis peccatis, Sedi Apostolicae reservatis et in bulla *Goenae* contentis, 405 b et seq.

Indicis congregatio libros linguae Arabicae, Turcicae, Persicae et Chaldaicae, etiam sacrae theologiae et quarumcumque facultatum imprimendos examinare et corrigere debet per suos deputatos antequam imprimantur, 894 b.

Indicis librorum prohibitorum congregatio instituta a Sixto V cum explicatione muneris cardinalium, 991 a.

Indulgentia plenaria. V. Sacramenti (SS.) confraternitas.

Ingressus in monasteria vetitus mulieribus. V. Licentiae.

Inquisitores haereticae pravitatis in Hispaniarum regnis queunt procedere in eos qui, minime promoti ad presbyteratus Ordinem, missas tamen celebrant et confessiones audiunt, 86 a.

Inquisitores haereticae pravitatis animadvertere possunt in iudaeos et infideles qui audent contra religionem christianam nefanda multa committere, 378 a; negantes quae communia habent circa fidem cum christianis, ibid. b; daemones invocantes illisque immolantes, ibid.; christianos nefaria ista docentes, blasphemiasque circa Christum eiusque matrem proferentes, christianos a fide deviantes, infideles ad fidem Christi transire impedientes, ibid.; haereticos scienter receptantes vel auxiliantes, 379 a; libros prohibitos retinentes, hostiam altaris despicientes, aut crucem deridentes, etc. ibid.

Inquisitionis Sanctae Officium in Portugalliae et Argarbiorum regnis statutum dotatur dismembratione et applicatione tertiae partis fructuum ab uno canonicatu et praebenda quarumcumque ecclesiarum cathedralium et metropolitanarum praedictorum regnorum, 427 b et seq. Excipiuntur canonicatus quorum reditus cc cruciatos non excedunt, 229 a. Contra haereticam pravitatem congregatio iampridem instituța confirmatur a Sixto V, 987 a; eiusque facultates et indulta huius officii ministris renovantur, ibid.; excitantur principes et alii ut ei faveant, ibid. b; sed nihil innovetur de officio inquisitionis Hispaniae, ibidem.

Inservientes in ecclesiis reg. Hispaniarum, etiamsi iuxta novum missale et breviarium missas officiaque divina celebraverint, fructus et distributiones quotidianas pro celebratione alicuius specialis festivitatis relictas lucrari possunt, 100 a; atque eius Sancti commemorationem facere modo et loco praescriptis, 104 a.

Ioannes (S.) de Dios hospitale Granatense instituit, 537 a; eius confratres multis bonis operibus de infirmis optime meriti, ibid. b; omnibus christifidelibus eorum hospitali quacumque de causa morantibus Pius V eligendi confessarium approbatum concessit facultatem, qui possit absolvere a quibusvis criminibus Sedi Apostolicae reservatis, ibid. et seq.; Indulgentiae toties quoties acquirendae visitantibus hospitale, 538 a; et eius ecclesiam duabus diversis festivitatibus anni, applicandae etiam defunctis per modum suffragii, ibid. b; plenaria tandem in mortis articulo administratoribus, benefactoribus, confratribus etiam sub invocatione Sancti Spiritus confraternitatis in ecclesia dicti hospitalis institutae sive in ipso hospitali sive extra decedentibus, ibid. et seq.; privilegia confessariorum, officiorum tempore interdicti aliaque, 539 a; a iurisdictione parochiali hospitale in pluribus exemptum, ibid.; extensio praedictorum privilegiorum ad alia hospitalia eiusdem Ordinis, 540 b.

Ioannis (S.) Hierosolymitani militiae statuta quaedam et privilegia a variis Pontificibus data declarantur, quoad professionem emittendam habitumque suscipiendum 320 b et seq.; exemptio confirmatur a solutione decimarum aliorumque onerum, 324 a; militum familiares, vicarii, coloni et ministri subiecti sunt ordinariorum iurisdictioni, 350 b et seq.; eiusdem militiae statuta pro toto Ordine corrigit et reformat Sixtus V, 671 b et seq. militiae privilegia approbare et extendere censuit Pius V, ita tamen ut etiam a S. Ap. provisi certa iura communi aerario solverent certaque onera subirent, 765 a et b; neque extortas derogationes in debilitationem ipsius Ordinis dictis statutis ullo modo praeiudicare decrevit, 766 a et b; et ideo omnes etiam cardinales ad dictam solutionem teneri, ibid.; Ordinemque ipsum auctoritate propria percipere et de illis disponere posse definivit, 767 a; quia vero Pius V ante huiusmodi constitutionis expeditionem obiit, Sixtus V eam validat a die suae datae 769 a; receptores huius militiae, ut iura communis aerarii consequi possint, possessionem prioratuum aliorumque beneficiorum capere et retinere usque ad solutionem valeant, 770 a; officiales omnes et principes eis favere et assistere mandat Pontifex, ibid. et b.

Ioannis (Sancti) Evangelistae Portugalliae, Statutum collegiorum ne quis extra dicta collegia habitum deferat; cum mandato Ordinariis ut id servari faciant, 289 b et sequenti.

Ipris prope civitatem erectio collegii Societatis Iesu in monasterio monialium de Merchetensis Philippi Hispaniorum regis instantia, 465 b; et seq.; designatio dotis, 466 b.

Iubilaeum indicitur a Sixto V ad implorandum Dei auxilium pro bono regimine reipublicae christianae, 576 b; modus illud consequendi, 577 a; iussio publicandi ubique dictum iubilaeum, 578.

Iudaei. V. Hebraei. Iudaei et infideles. V. Inquisitores.

Iulius II constitutionem edidit pro regimine comitatus Ariminensis, quam Sixtus V confirmat et declarat ad exortas lites componendas novasque evitandas, 598 a.

Iuramentum, cum non sit vinculum iniquitatis, circa illicita, impossibilia, damnosa, ecclesiasticae disciplinae, libertati et Concilii Tridentini decretis adversantia damnatur, innnovata constitutione Nicolai III cum aliis sanctionibus, 489 b; exigentes et praestantes poenis mulctantur, 490 a et b.

K

Kalendarium pro officiis et festis Sanctorum, ex Tridentino Concilio, auctoritate et iudicio Romani Pontificis condi debet Gregorius XIII, Lilii Aloysii libri adiutorio, necnon doctissimorum virorum opera, concinnatum statuit epactarum cyclum aliaque ad eius perfectionem pertinentia, 387 a; aequinotium vernum reponit in sede sua ad diem xxi martii, 388 a; bissextum quemque quartum annum assignat ibid.; cyclum epactarum substituit in kalendario loco numeri aurei, et cyclum solarem antiquum ad novam et quamcumque intercalandi rationem accomodatum, ibid. b; sic restitutum approbatur sed prohibetur imprimi sine licentia Summi Pontificis, 389 a; eiusque observantia omnibus christifidelibus praescribitur, incipiendo post diem x octobris MDLXXXII, ibid.; declaratio super observatione kalendarii pro iis qui de mense octobris an. MDLXXXII observare non coeperunt, 390 a.

L

Lanae ars Romae restituitur, 638 b; atque privilegia mercatoribus conceduntur, 339 a; consulum iurisdictio, et officium, ibid. b; facultas statuta collegii et societatis mutandi, et cognoscendi omnes causas artem Lanae concernentes, etiam quoad hebraeos, 640 b.

Lateranensis basilicae capitulum a Bonifacio IV obtinuit facultatem dandi licentiam in eius fundis erigendi loca pia, quae a Pio IV revocata, a Sixto V renovatur sub ordinariorum licentia et iurisdictione, 655 b et seq.

Lateranensium canonicorum congregatio cum capitulum generale de more celebrare nequiverit, de licentia Papac diaetam celebravit, 891 b; in ea electus visitator generalis, nonnulli abbates et priores, 892 a; sed, mortuo procuratore generali antequam successor eligeretur, Pontifex acta in dicta diaeta confirmat; electionesque omnes in ea factas approbat, ibid.; novum deputat procuratorem

generalem, *ibid.* b; nonnullas ci concedit facultates, 893 a; constitutionem suam de solvendis oneribus monasteriorum suspendit, *ibid.* 

Latrones diripientes, ementes, permutantes, vel quomodolibet receptantes aut retinentes animalia vel alia bona in Statu ecclesiastico subiliciuntur excommunicationi maiori, Summo Pontifici reservatae, 504 a; episcopi, etc. Status ecclesiastici et regni Neapolis ac ducatus Etruriae, Ferrariae et Urbini publicent constitutionem, ibid. b.

Laureti oppidum, provinciae Picenae, in civitatem erigitur eiusque ecclesia in cathedralem, 667 a; dioecesis designatur ac dos duorum millium scutorum pro Lauretano episcopo assignatur, *ibid.* b; dignitates eiusdem ecclesiae 668 a; reservatur familiae Peretti de Monte Alto iuspatronatus praesentandi archipresbyterum, *ibid.* b.

Lazari (S.) Hierosolymitani V. Mauritii (S.) martyris militia.

Licentiae ingrediendi monasteria monialium et virorum cuiuscumque Ordinis, quibuscumque mulieribus concessae revocantur, 113 b; sub poena excommunicationis summo pontifici reservata, ipso facto incurrenda, 114 a; addita pro religiosis poena privationis dignitatum, etc., necnon inhabilitatis, ibid.; prohibitio utendi licentiis, in casibus necessariis concedendis, nisi ipsae necessitates urgeant, ibid. b; ab hisce ordinationibus praelati monialium eximuntur, quatenus ea ingredi tantummodo in casibus necessariis valeant; contravenientes subiiciuntur poenis, 115 a etc.

Limina Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli Romae certis temporibus ab episcopis, archiepiscopis et aliis ecclesiarum primatibus visitanda decernit Sixtus V, 644 b et seq.; omnes praelati promovendi aut transferendi iuramento se obstringent ea statutis temporibus visitare, pastoralis officii rationem reddituri, 643 a; legitime impediti per certum nuncium haec adimpleant, ibid. b; principes temporales hortatur, ut opera ipsorum episcoporum aut aliorum a Sede Apostolica auxilia et subsidia petant, ibid.; tempus praefinit omnibus praelatis ad explendum hoc visitationis officium, 644 a; obedientiam eis inculcat, inobedientibus poenas imponit, ibid. b.

Livoniae provincia in regno Poloniae, ab haereticorum manibus vindicatur a Stephano rege, 568 b.

Lovaniensis Universitatis Studii generalis privilegia a Sixto IV, a Leone X circa nominationes et electiones ad beneficia rectori vel decano, etc. concessa, 506 a et seq. provisio in nominationibus baccalaureorum vel magistrorum artium, 108 a; dispositiones circa expectativas et speciales reservationes, 509 a; Hadriani VI privilegia et concessiones, 510 a; assignatio annuae pensionis artium magistris, 511 b; qui ad iudicium extra Universitatem trahi nequeunt, 512 a; confirmatio et ampliatio dictorum privilegiorum, 513 b; cessiones nominationum vetantur, et nominati ad beneficia curata ab ordinariis locorum approbari debent, 514 a.— V. Nominationes ad beneficia.

M

Magalottae constitutionis in provincia Romandiolae abusus examinantur et corriguntur, 917 a; abrogatisque omnibus contrariis quidquam contra constitutionem

eamdem sieri prohibetur, *ibid*. et *b*; iuxta illas quaecumque causae post quatuor dies a praesentis publicatione decidendae, *ibid*.; in Romandiolae provincia corriguntur et auferuntur abusus et errores circa officium praesidis, 919 *a*; officium auditoris, *ibid*. et *b*; circa causas criminales, 922 *a*; sententias condemnatorias, *ibid*. b et *seq*.; officia cancellarii seu secretarii Curiae generalis eiusque mercedem, 924 *b* et *seq*.; officium notarii ad criminalia Curiae generalis, 925 *a* et *seq*.; officium baricelli curiae generalis, 926 *a* et *seq*.; officia advocati, procuratoris, et eorum mercedem, 927 *a* et *seq*.

Maioli (S.) congregationis alias de Somascha clerici regulares exemptiones et gratias a Gregorio XIII obtinent, quas validat Sixtus V, 574 α et b; licentiam divina Sacramenta omnibus christifidelibus etiam alienae parochiae, excepto tempore paschali, ministrandi et exemptionem a servitiis praelatorum ministrantium et funeralium, 575 α; transitus ad alium Ordinem etiam arctiorem, exceptis capuccinorum et cartusianorum Ordinibus, absque superioris huius congregationis licentia prohibitus, ibid. b; emittentibus professionem sit facultas ea die eligendi confessarium qui eos absolvat, et cum eis dispenset, ibid.; Gregorii XIII non expeditae huiusmodi litterae a Sixto totaliter validantur, 575 α.

Mantuae erigitur collegium Societatis Iesu, supplicatione Guillelmi et Eleonorae ducum prope ecclesiam S. Salvatoris, 485 a; quae eidem unitur cum suis domibus, praediis, iuribus et reditibus pro dotatione, *ibid. b* et *seq.* 

Marescallus Almae Urbis. V. Sabellis (de) Curia.

Maronitarum collegium Romae erigitur ad scholares eiusdem nationis bonis moribus et sana doctrina instruendos, 476 b; eique aggregatur ecclesia Sancti Ioannis cum domibus, aedificiis necnon reditibus annexis et iuribus pro sustentatione, addita licentia missam et divina officia arabico vel chaldaico idiomate celebrandi, 477 a; exemptio eius a iurisdictione quorumcumque ordinariorum et iudicum, ibid.; necnon a gabellarum, et quorumcumque pedagiorum solutione, ibid.; indulta et privilegia studii generalis Almae Urbis ei conceduntur, 478 a; cardinalis protector deputatur, ibid. b.

Matrimonii sumptus immoderati etc. Romae vetantur, 819 b; conservatores aliique Urbis mandato eiusdem pontificis reformationes proposuerunt et cardinales aliique a pontifice deputati eas absolverunt, 820 a; quas confirmat Pontifex, ibid. et b. Moderatio luxus in vestibus virorum et sponsarum, 821 b et seq.; mulierum coniugatarum et viduarum, 824 a et b; dotes et donationes in nuptiis moderantur, 824 b et sequ.; convivia et lectus nuptiales, ibid. b; prohibitio donandi inter compatres et commatres, ibid.; moderatio circa currus et funeralia, 827 a.

Mauritii (S.) martyris militia a Gregorio instituitur, impetrante Emmanuele Philiberto, Sabaudiae duce, 16 a; illa subiicitur Cisterciensium regulae et regimini ducis, facta eidem copia quemcumque Sabaudiae locum pro suprema militiae Sede designandi, ibid. b et seq.; Emmanuel Philibertus reditum annuum quindecim millia scutorum militiae elargitur, 17 a; magni magistri dignitatem pro se suisque successoribus consequitur, ibid.; facultas magni magistri milites ad habitum recipiendi, ibid. b; beneficia erigendi, erectisque bona lai-Bull. Rom. Vol. VIII.

calia pro dote assignandi, ibid.; ius patronatus fundatoribus reservandi, ibid.; militiae provincias et nationes separandi, eiusque statuta condendi, ibid.; forma professionis fidei emittendae per singulos milites, 18 a et seq. Militia hospitalis S. Lazari Hierosolymitani huic unitur sub eodem magno magistro, qui duas triremes habebit ad Sedis Apostolicae nutum, 22 a; huiusmodi unio Militia Sanctorum Mauritii et Lazari nuncupatur, ibid.; magni magistri facultas immutandi veterem habitum militum S. Lazari, 23 a. Huiusce sic unitae Militiae beneficia et baliagia ab haereticis recuperata uniuntur, 527 b; facultas corporalem possessionem capiendi aliaque opportune ordinandi Emmanueli Philiberto Sabaudiae duci conceditur, 828 b; quae non extenditur ad parochiales ecclesias, si populi ab haeresi resipiscant, ibid.; privilegia vetera confirmantur, aliaque nova conceduntur, 547 b; sub Sedis Apostolicae protectione Ordo eiusque professores suscipiuntur, 548 a; eximuntur a dioecesanis, a solutione gabellae, datii et decimae, 549 b; milites possunt disponere de beneficiis, provisionibus, commendis, 550 a; iurisdictio meri et mixti imperii, ibid. b; iurisdictio ordinaria, ibid.; iurisdictio fori usque ad tertiam definitivam sententiam, 551 a; qui comparere teneantur coram magistro in causis et convenire, ibid.; iudicant in causis ad militiam spectantibus, ibid., ius appellationis habeant ad capitulum generale, 552 a; recuperandi bona militiae ab iniustis detentoribus, ibid.; exceptio in litteris Pii V contenta salva remanet, ibid. b; bonorum alienatio prohibetur, 553 b; electio conservatorum et testium in causis, 554 a; solutio iurium mortuariorum et vacantium, ibid.; iurispatronatus, ibid.; qua de causa quisque honore militiae privari possit, ibid. b; declaratio quod milites sacros ordines possint suscipere, 555 a; magister potest beneficia militum oneribus gravare, ibid. b; procuratorem in Curia Romana et alios officiales constituere, ibid.; animalibus campanas appendere, ibid.; facultas gestandi arma, 556 a; utendi insignibus pontificalibus, ibid.; percipiendi legata, 557 a; capellani eiusdem militiae, ab ordinariis approbati possunt confessiones militum, intra loca regularia degentium, audire, ceteraque divina officia etiam tempore interdicti celebrare, ibid. ct b; indulgentiarum concessio, ibid.

Medici et Aromatarii Urbis. V. Physicorum et Aromatariorum contentiones.

Medici hebraei vel infideles ad curandos christianos infirmos iuxta constitutiones Pauli IV, Innocentii III et Pii V non admittantur, 374 b; Medici omnes tenentur monere infirmos ad confessionem peccatorum, ibid. et seq.

Mendicantium et non Mendicantium Ordines. V. Privilegia.

Michaelis Baii LXXIX propositiones a Pio V damnatae recensentur, 314 b.

Militiae. V. Mauritii (S.) martyris, Hierosolymitani militiae et hospitalis unio, De Spatha, Calatrava, de Alcantara et De Avis Portugalliae, Ioannis (S.) Hierosolymitani.

Minorum conventualium reformatorum congregatio approbata, 934 a et b; reformati sub obedientia protectoris generalis, procuratoris et provincialium existant, 935 a; custodis provinciae residentis, ibid. b; reformati capitulis conventualibus intersint, fiat congregatio vocalium et praeses eligat custodem, ibid. eius officium et auctoritas, ibid. et seq.; syndicum pro saecularibus negotiis agendis reformati deputare possunt, 936 a; fratres conventuales de licentia eorum genera-

- lis, alios vero nequaquam recipiant, iuxta constitutionem Pii V, *ibid.*; cum conventualibus ad processiones incedant ab illisque se nunquam separare, nec alios sibi superiores eligere possint, 937 a; quae constitutio reformatis sub conventualium obedientia viventibus solummodo suffragatur, *ibidem*.
- Minorum conventualium Sancti Francisci habitum et instituta Romae domi eiusdem Ordinis apud basilicam Sanctorum XII Apostolorum se professum, ibique varia munia exercuisse enarrat Sixtus V, 979 a; S. Francisci eiusque religiosorum in religionem christianam et Sedem Apostolicam merita, ibid. b.
- Moderatio constitutionis editae a Pio V quoad electionem visitatoris generalis et exemptionem fratrum Tertii Ordinis de poenitentia Sancti Francisci a superioritate ministrorum provincialium fratrum Minorum de Observantia in Italia, 683 b et seq.
- Moniales clausuram servare debent, 28 a. Multae vero, ob sublatam eleemosynas quaerendi facultatem, victui necessariis carent, *ibid.* b; Gregorius XIII medietatem eleemosynarum pro Christi pauperibus monialibus concedit, 29 a; locorum ordinariis dictae medietatis exactionem et distributionem committit, 30 a; eosdem admonet ut monialium consanguineos ad eas adiuvandum hortentur, *ibid.* b; Pii V constitutionem circa conversas professas et non professas declarat, *ibid.*; alterius Ordinis non admittantur in abbatissas Ordinis Cistercii, nisi legitima causa, et praesente superiore, necnon iuratis statutis, 77 a.
- Monialium monasteria Sanctae Catharinae et Sanctae Mariae Magdalenae Perusinae Ordinis Sancti Benedicti, ab Innocentio VIII invicem unita, visitationi ac congregationi Sanctae Iustinae Paduanae subiiciuntur cum confirmatione indulgentiarum eis ab Alexandro VI et de novo concessarum, 287 a et seq.; intra clausuram monasteriorum monialium in regnis Hispaniarum nulla cadavera sepeliri possunt nisi regalia, 701 b et seq.; sepulturae intra clausuram constructae alio transferendae, 702 b; capellarum ianuae extra clausuram aperiendae, ibid.; opportunae ad id Apostolico nuncio concessae facultates, ibid.
- Monetarii falsi in regno Franciae censuris et poenis constitutione Clementis VI iam mulctati, nunc Henrici regis precibus iterum in eos animadvertit Pontifex, Clementina constitutione confirmata et renovata, 443 a et b.
- Monopolia exercentes mercatores frumenti et aliorum ad victum occurrentium in regnis Aragoniae iamdiu decreverat puniendos Hadrianus VI, propositis censuris et poenis, 221 a; quia vero cupiditatis voragine ducti nonnulli mercatores praedicti, omni iure civili et pontificio postposito, ingenti societatis detrimento, non monopolia tantum sed et contractus, quietamentos nuncupatos, exercebant, ideirco Hadriani statuta innovantur, et ad huiusmodi contractus extenduntur cum prohibitione notariis, sub poena falsi, ne aliquod instrumentum super praemissis conficiant, 222 a; poena temporalis in mercatores de quibus in constitutione, ibid. b.
- Montense prope oppidum, Cameranensis dioecesis erigitur collegium Societatis Iesu, Philippi Hispaniarum regis precibus, 469 b et seq. Unio duorum prioratuum pro eius sustentatione cum omnibus iuribus et pertinentiis, 471 a.
- Montis Alti collegium Bononiae in prioratu Sancti Antonii Ordinis Sancti Augustini erexit Sixtus V pro populis Marchiae Anconitanae, praefinito alumnorum nu-

mero a communitatibus nominandorum, 771 a et b; cui unit beneficia ecclesiastica 772 b; ipsique privilegia elargitur, 773 a. Oppidum in provincia Marchiae in civitatem, eiusque ecclesiam in episcopatum erigit, 801 a; dotem pro episcopo assignat, ibid. b.

Mussipontanense, dioecesis Metensis, Studium generale et collegium erigitur, 571 a; studiorum regimen rectori collegii Societatis Iesu assignaverat Gregorius XIII, cetera quoad Universitatem Carolo cardinali Lotharingo, ibid. b; sed vita functoante electionem rectoris universitatis, idem Pontifex rectorem collegii declaravit quoque rectorem Universitatis, ibid. et seq.; ducibus Lotharingiae eligendi decanum et professores iurisprudentiae tribuit facultatem, 572 b: necnon decano officiales removendi et laurea miuris utriusque concedendi, 573 a; episcopis autem Virdunensi ac Tullensi statuta condendi et reformandi, etc. ibid.; sed Gregorii litteris non expeditis, obitus causa, praedicta omnia confirmat Sixtus quintus, ibid. b.

## N

- Nationis Germanicae concordata cum Sede Apostolica circa collationem beneficiorum ecclesiasticorum in mensibus reservatis, litteris Nicolai V describuntur, 154 a. Gregorius eadem declarat *ibid*. b et seq.
- Neophytorum adolescentum collegium ecclesiasticum in Urbe instituitur, 188 b; extabat iam Romae oratorium pro praedicatione diebus sabbathi ad haebraeos a quo collegii origo, *ibid.*; reditus assignantur, 189 a; privilegia concessa familiaribus aliisque eiusdem collegii, *ibid.*; facultas conferendi scientiarum gradus regentibus et superioribus eiusdem collegii concessa, *ibid.* et 190 a; protectorum designatio, *ibid.* et b.
- Nicolai (S.) de Praefectis ecclesia parochialis regionis Campi Martis de Urbe per abdicationem, translationem, suppressionem et extinctionem ius parochiale amiserat vi constitutionis S. Pii V, 116 a etc.; eam de novo in parochialem erigit Gregorius XIII, restitutis omnibus iuribus parochialibus, 117 a et b.
- Nicolaus de Tolentino, ordinis fratrum eremitarum Sancti Augustini, sanctorum catalogo solemni ritu adscriptus ab Eugenio IV, 645 b; eius festum duplici officio die decima mensis septembris celebrari mandat Sixtus V, *ibid*.
- Nominationes ad beneficia vel officia ecclesiastica per collatores studii generalis Lovaniensis, vigore litterarum Sixti IV faciendae, quae intimandae erant ordinariis, per affixionem ad valvas locorum, ubi ipsi collatores resident, in posterum intimari, iubet Gregorius XIII, 61 b et 62 a; qui privilegia universitati, concedit, et in pristinum statum reducit, *ibid*.
- Nominis (SS.) Dei confraternitas in Hispaniae regnis instituta contra blasphemos approbatur, indulgentiis adiectis, 348 b et seq.
- Notarii Sedis Apostolicae a primordiis ecclesiae romanae instituti, septem numero fuerunt ad gesta martyrum et ecclesiae ipsius describenda, 622 a; eorum collegium ampliat Sixtus V ad duodenarium numerum, *ibid.*; omnesque iisdem gratiis et privilegiis pariter exornat, *ibid.* b: annuum reditum eis assignat,

623 a; emolumenta et privilegia alias concessa supradictis septem notariis antiquioribus confirmat, 625 a; doctorandique facultatem concedit, ibid.; notarios etiam creandi, ibid. b; spurios legitimandi ad successionem bonorum etiam ecclesiae, et statuta pro collegio condendi, 626 a. Familiares papae et eius praelati domestici declarantur, panem, vestes et locum in cavalcatis habeant, ibid.; litterae apostolicae gratis pro eis expediantur et emolumenta assignata nusquam eis diminuantur, ibid. b; licentia deferendi arma pro ipsis et eorum familiaribus, 627 a; facultas tenendi ctiam de acquisitis ex bonis ecclesiasticis pro ducatis bismille, ibid. Eximuntur a iurisdictione ordinariorum, ibid. b; locus eorum in signaturis, et in actibus publicis concistorii, 628 a; monetas coronationis habeant, ibid.; papae quando inserviant, ibid.; pontificalibus quando utantur, ibid. b; altarique portatili, ibid., post decennium, etiam dimisso officio, notarii remanent, ibid.

Numismata quorumdam imperatorum gestantibus, vel ecclesias ubi ea asservantur visitantibus, et pia quaedam opera exercentibus indulgentiae conceduntur, 966 b; in basilica lateranensi christiani quidam imperatores, in signum perenne eorum religionis et Sanctae Romanae ecclesiae devotionis, numismata deposuerunt, 967 a et b; quorum nomina et actiones celebrantur, 968 a et seq.; Pontifex Sixtus numismata misit ad imperatorem, reges etc., indulgentiis decorata, ab illis lucrandis qui ea deferrent, 970 et seq.

Nundinas in civitate Viterbiensi kalendis septembris quot annis ad dies decem duraturas concesserat Iulius II, ut harum occasione christifideles indulgentiis etiam et privilegiis attracti et illecti ad devotionem excitarentur erga ecclesiam domus B. Mariae de Quercu in campo Gratiano prope muros Viterbii, fratribusque ordinis praedicatorum ibi commorantibus emolumenta augerentur, 292 b et seq.; Leo X tempus et durationem nundinarum immutaverat, 193 b; Clemens VII duos deputatos ad triennium deligit, ibid.; Pauli III circa supradictos deputatos dispositiones, 294 a; necnon circa spatium temporis nundinarum et alia, ibid. b; Pii IV ad rem ordinationes, 295 a; Pii V dispositiones eiusque litterae, ibid. b. Confirmatio litterarum praedictarum, 296 b; immutatio dierum pro nundinis habendis, 297 a.

0

Olivetanae congregationis monachi nequeunt praelaturas extorquere principum favoribus et officia congregationis, sub poena excommunicationis pontifici reservatae, cum privatione officiorum et vocis activae, et passivae, 254 b et seq.

Ordinationes pro bono regimine fratrum minorum S. Francisci strictioris observantiae a Clemente VII editas Gregorius XIII approbat et confirmat, 275 a; et nonnulla addit circa novitiorum professionem, ibid. et b; Eorum recessum post professionem, ibid.; custodis munus in recipiendis novitiis et fratribus de observantia, ibid; loca reformatis assignanda, 276 a; minister generalis fratrum de observantia et non alii facultatem habeant visitandi ac corrigendi reformatos, ibid.; Reformati non retineant reformandum, nisi lectores et prae-

dicatores cum suorum superiorum licentia, *ibid.* b; custos possit mittere fratres etiam ad loca extra reformatorum custodias pro negotiis necessariis et piis causis, *ibid.*; capitula custodialia singulis annis in locis custodiae ad electionem custodis fieri debeant, 277 a; qui praeses in illis, *ibid.*; custodes ad triennium eligantur, et confirmationem petant a ministro provinciali, *ibid.*; custode decedente, eligatur commissarius usque ad capitulum custodiale, *ibid.*; custodum facultates, *ibid.*; constitutiones non contrariae huic reformationi serventur, 278 a; vestes designantur, *ibid.*; ordinationes et taxae in tota Mediolanensi provincia per iudices commissarios et regularium exemptorum conservatores eorumque notarios observandae in causis tam civilibus quam criminalibus confirmantur, 342 b et seq.; munera nec danda nec recipienda, 343 a; advocatorum delectus liber, *ibid.*; regulae circa notarios et assessores et circa expeditiones, *ibid.*; munera pro sigillo et aliis, *ibid.* b. Dispositio quoad terminos, *ibid.*; taxas personarum pro iudicibus, *ibid.*; emolumenta et propinas notariis et iudicibus debita, 344 a; taxam in criminalibus, *ibid.* 

Ordo. V. Antonii (S.) Viennensis, Augustini (S.) eremitarum, canonicorum regularium, Basilii (S.), Benedicti (S.), Bernardi (S.) Cisterciensis, Francisci (S.) minorum de observantia, Francisci (S.) de Paula minimorum, Dominici (S.) fratrum prædicatorum, Hieronymi (S.) eremitarum, Servorum B. M. V., Pauli (S.) primi eremitae, B. M. V. de mercede redemptionis captivorum, Trinitatis (SS) redemptionis captivorum.

Orientales hebraei mercatores, Anconam necnon alia S. R. Ecclesiae loca incolentes, obtinent a cardinali Guidone Ascanio Sfortia, Pauli III camerario, facultatem erigendi, ubique in Statu ecclesiastico, synagogam ad libitum mobilem, 33 a; vendendi merces quibuscumque personis, ibid. b; exemptionem ab hospitio militum, ibid.; privilegium fori gubernatoris Anconitani et consulis orientalium, pro orientalibus Anconae degentibus, ibid.; exemptionem a iurisdictione tribunalium Status ecclesiastici quoad causas in eodem Statu originem non habentes nec christianos afficientes, 34 a; peculiarem processus formam in causis capitalibus, ibid.; exemptionem a tributis impositis hebraeis, ibid.; facultatem in urbe Anconitana manendi etiam sine mercibus, ibid. b.; absolutionem ab omni poena, ibid.; annuam dictorum privilegiorum publicationem, 35 a; praedicta omnia approbarunt Paulus III, Pius IV et Pius V, ibid. et seq. Gregorius XIII eadem confirmat, adiiciens ut decedente aliquo orientalium, cuius haeres absit, bonorum inventarium fiat a consule nationis defuncti, 37 b et seq.; item ut hebraei Italici dilatione quinquennali vel alio favore debitorum uti non possint contra orientales, 38 a.

P

Parochia Sancti Salvatoris ad Turrim militum de Urbe propter redituum tenuitatem parochiae Sancti Quirici unitur in perpetuum, 175 a et seq.

Pauli (S.) primi cremitae Ordinis monasteria erecta in Hungaria, Polonia, Istria et Dalmatia confirmantur cum suis privilegiis, 431 a et b; eidem ordini mona-

steria omnia seu domus in Hungaria, Polonia, Istria, Dalmatia et Slavonia, eorumque iura, privilegia, libertates etc. de novo confirmantur, 563 a.

Pauli (S.) decollati congregationis regulares clerici ad processiones et alios actus publicos ne accederent indulserat Gregorius XIII, 583 a et seq.; sed, obitu superveniente, litteras eius non expeditas validat et observari mandat Sixtus quintus 584 b; absque licentia eius praepositi generalis, ad alium quemcumque ordinem praeter Cartusianum, transire nequeunt, 191 a et seq. Forma transeundi praescribitur, 192 b; poenae contravenientibus infliguntur, ibid. Clerici constitutiones et statuta in capitulo generali petunt approbari, 245 a et b. A Gregorio XIII confirmantur, 246 a. Quinam in capitulo generali vocem habeant, ibid. b. Novitii admitti possunt, dummodo nec illegitimi, nec aere alieno gravati, et receptio fiat durante capitulo, 1017 et seq. Quum vero capitulum tertio quoque anno fiat, indulsit Papa praeposito congregationis eiusque assistentibus novitios omni tempore admittere, 1018 et seq.

Pauperum mendicantium hospitale Romae instituitur, 847 a; quatuor ministros ad eius regimen singulis annis eligi mandat Sixtus V, ibid. b; reditusque et annuos proventus assignat, 850 a et seq.; hospitale, eius officiales, pauperesque in eo degentes et eorum bona a iurisdictione et iudicum superioritate et officialium Urbis eximit, 851 a; et facultates concessae presbyteris deputandis pro administratione sacramentorum, pro mendicis, ministris et servientibus hospitali, ibid.; peregrinos in eodem hospitali benigne etiam recipi mandat, 852 a; rationes computorum ab officialibus singulis mensibus exigi praecipit, ibid.; thesaurarium et commissarium generales, eiusdem hospitalis gubernatores deputat, ibid. et b.

Petri (S.) martyris festum duplici officio III kalendas maii in universa ecclesia celebrari debet, 690 b et seq.

Petrus Valentinus artem conficiendi sericum in toto dominio Ecclesiastico instituit Sixto V approbante, 711 u; qui propterea decernit arbores celsi plantari debere ubique in Statu ecclesiastico in quantitate praescripta et diligenter a dominis custodiri, 712 u et b; de arboribus huiusmodi a Romana Camera nullum fructum, nisi de serico percipiendum, ibid.; qui intra quinquennium non obedierint, incurrant poenam mille scutorum et eorum expensis exequantur plantationes huiusmodi ab officialibus camerae apostolicae qui fructus suos faciant ad quinquennium et ad cameram ipsam arbores deinde spectent, ibid.; quid faciendum contra non plantantes arbores, 713 a; cum primum enascuntur folia, educantur vermes iuxta modum a Petro praescriptum, ibid.; quibus in locis arbores plantari non debeant, ibid.; Nonnulla loca conceduntur senatui Romano ad plantandas arbores, 714 a; quid agendum pro commodo et indemnitate dominorum dictarum arborum, ibid. b et seq.

Philippus (S.) Nerius. V. Congregatio.

Philippus Portugalliae et Algarbiorum rex. V. Inquisitionis sanctae officium.

Physicorum et aromatariorum collegiorum, post primam Gregorii XIII definitionem, contentiones sopitae renovantur, post secundam vero terminantur approbatione ordinationum, 119 a et seq.; praescribitur ut aromatariam artem nemo, nisi

approbatus, exercere valeat, ut patentes more solito fiant et contravenientes poena mulctentur a propriis iudicibus iurisdictionem habentibus, ibid. b; poenis quoque coerceantur aromatarii qui ex simplicibus medicamenta componunt, non servata forma tradita, ibid.; aromatarii protomedicorum visitationi subiiciuntur, 120 a; medicamenta aut res venenatas absque medici praescriptione vendere nequeant, ibid. b; libri receptarum rerumque omnium usu quotidiano ad medicinam pertinentium indicem habeant, ibid.; vendant ad pondus praescriptum et iusto pretio, ibid. et 126 a. Inter medicos et aromatarios interdicitur societas, ibid.; in appellatione a taxatione pretii auditor camerae apostolicae decidat, ibid.; medicina a solis aromatariis subministretur, ibid.; protomedicus aromatarius visitare et perquirere libere potest, sed absque consiliariis et consulibus damnare nequit etc., 121 b; libris aromatariorum fides ultra tres annos non habeatur, ibid.; quivis etiam ecclesiasticus consulum iurisdictioni subiectus sit circa spectantia ad artem aromatariam, ibid.; morae solutionum praeter ordinarias prohibentur, 122 a; protomedicus peritos medicos aromatariarum visitationes extra Urbem delegat, qui proprio vere fungatur munere, testimonio publico allato, ibid.; depositarius instituatur qui quotannis rationem de poenis exactis reddat, quarum partitio et applicatio fiant iuxta praescripta S. Pii V, ibid.

Piae Domus Romae erectae a Pio IV ad recipiendas mulieres peccatrices poenitentes pieque alendas sub regimine sodalitatis XII SS. Apostolorum cardinales protectores deputat Pontifex ad lites cum opportunis iurisdictionibus, 202 a; scilicet cognoscendi causas ad domum piam spectantes et summarie procedendi, ibid. et b; iudices deputandi, 203 a; citandi et inhibendi in curia et extra, ibid.; diebus etiam feriatis procedendi, ibid. b. notarium deputandi, ibid.; mandatarii et executores omnes eis serviant, ibid; alii iudices in his causis non procedant, ibidem.

Pietatis carceratorum Societas Romae a nonnullis christifidelibus proposita ad pia cum eis opera exercenda in archiconfraternitatem a Gregorio erigitur, 285 a b et seq., eique facultas conceditur statuta condendi, ibid.; carceres non secretos intrandi et cum carceratis tractandi ibid. b; indulgentiae confratribus tributae, atque alias confraternitates aggregandi et indulgentias communicandi 287 a.

Pii IV litterae super solutione impositionum cameralium confirmantur, 214 a, b et seq.; quaecumque exemptiones, non tamen ex causa onerosa revocantur, ibid.; cives et domicelli ac familiares cardinalium vel thesaurarii civitatis Assisiensis ac comitatus et districtus et personae ecclesiasticae tam saeculares quam regulares etiam exemptae teneantur ad contribuendum tam cameralibus, quam aliis pro necessitatibus urgentibus dictae communitatis impositis et imponendis oneribus pro bonis de quibus decimas non solvunt cum derogatione quorumvis privilegiorum etiam officialibus Romanae curiae concessorum, ibid.; Pii IV et V PP. bullas circa confidentias beneficiales editas in regno Franciae executioni ah ordinariis demandari ordinat Sixtus V, 895 b; appellationem non suspensivam concedit, 896 a; beneficia ex hoc crimine vacantia per ordinarios dicti regni conferri indulget, ibid.; fructus eorum usui ecclesiarum applicari iubet, ibid. b;

1065

- regem hortatur ad exequenda praedicta, *ibid*.; absolutionem a censuris nuncio reservat, *ibid*.
- Pistorum privilegia in alma Urbe confirmantur, 725 a; eorum consulibus in causis usque ad triginta ducatos iurisdictio et inde supra praefecto annonae contra quoscumque tribuitur, *ibid.*; pistorum credita ceteris creditis etiam cameralibus anteriora decernuntur, *ibid.* b; apellatio ad conservatores a scutis decem et supra permittitur, 726 a.
- Pontis Monsonii Universitas studii generalis cum collegio presbyterorum societatis Iesu, cura Caroli cardinalis et Caroli ducis Lotharingiae et Bari fratrum erigitur, 519 b et seq.; eisque assignantur domus praeceptoriae et hospitale S. Antonii ordinis S. Augustini ac illorum ambitus cum annuo reditu mille scutorum aureorum ex bonis monasterii et prioratuum ordinum in dioecesibus Meldensi, Tullensi et Virdunensi existentium et quingentorum ex mensa episcopali Meldensi, 521 et seq.; lectorum munus et numerus, 522 a; personis dicti collegii privilegia personarum studii Bononiensis et Parisiensis conceduntur, ibid. b; Doctoratus et graduum insignia conferendi et recipiendi facultas datur promotisque indulta in aliis studiis generalibus concedi solita, 523 a; Carolo cardinali venia edendi statuta pro studii bono regimine tribuitur, ibid. b; iurisdictio similiter in personas non autem in societatem, 524 a; et ius easdem personas eligendi, ibid.; poenae in contravenientes, ibidem.
- Portugalliae et Algarbiorum regnis extenduntur litterae, quibus in Hispaniarum regnis poenae contra agitantes tauros a Pio V inflictae, sublatae fuerunt, quoad laicos et milites, sacris ordinibus non initiatos, 382 b.
- Praecedentia in processionibus inter mendicantium ordines et confraternitates laicorum, 429 b et seq.
- Praeceptoriae militiae et ordinis Sancti Ioannis Hierosolymitani per promotionem ad episcopatum vacent, 419 b et seq.
- Praelatorum electiones a Pii V constitutione ordinatae pro fratribus minoribus S. Francisci de observantia declarantur a Gregorio XIII, 88 b; quoad eorum discessum a capitulo, ibid. quoad subornantes et subornatos eorumque poenas, 59 a; quoad durationem temporis in officio et reelectionem ibid.; modificatur bulla Pii V circa electionem ministri generalis in procuratorem necnon circa custodes et theologiae lectores, ibid. a et b; confirmatur autem bulla Pauli IV circa descendentes ab haereticis, ibid.; aliae declarationes sequuntur, 59 b et seq.; etiam circa procurationem favorum extra religionem, 60 b; generali et visitatoribus restituuntur, 63 a; quartus additur visitator, ibid.; capitulum et omnia officia triennalia decernuntur, ibid. b; post triennium praelati ad alias praelaturas assumi possunt, ibid.; procurator generalis eligendus iuxta ritum ceterorum praelatorum et confirmari potest, ibid.; officiis extraordinarie vacantibus canonice provideatur, ibid.; electiones iuxta praemissa factae canonicae declarantur, 64 a.
- Praesentationis B. Mariae Virginis festum die vigesima prima mensis novembris duplici officio celebrari mandat Sixtus V, 591 b et seq.
- Privilegia omnia mendicantibus aliisque Ordinibus concessa tribus constitutionibus Pii V ad ius antiquum et concilii Tridentini ordinationes reducuntur, 39 a et seq.; Bull. Rom. Vol. VIII.

- lites iuxta praescripta decidendae. 40 b; dubiorum declarationes Sedi Apostolicae reservandae, ibid.
- Processio solemnis SS. Corporis Christi a Pio V ordini fratrum praedicatorum Hispaniae provinciae solummodo concessa infra octavam eiusdem festivitatis ab omnibus celebrari potest ex concessione Gregorii XIII, 41 b et seq.; qui bullam Pii V processiones huiusmodi fieri prohibentem cassat, 42 b.
- Processioni Sanctissimi Sacramenti interessentibus omnibus christifidelibus, in ecclesiis ordinis fratrum Praedicatorum provinciae Hispaniae dominica infra octavam SS. Sacramenti, indulgentia plenaria conceditur, 158 b et seq.
- Procuratorum collegium civitatis Perusinae instituitur statutisque donatur; qualitates in procuratoribus requisitae; decanus eiusque auctoritas, et admissio in collegium, 299 a et b; forma iuramenti praescribitur, ibid. et seq.; collegialium obligationes, 300 a etc.
- Professio ortodoxae fidei a Graecis emittenda praescribitur eaque XVIII articulis exponitur, 133, 135.
- Prohibitio sal exterum mercandi in locis Sedis Apostolicae mediate et immediate subiectis, 194*a*; quae iterum quinque post annos ab eodem Pontifice Gregorio XIII declaratur et extenditur, *ibid*. *b*.
- Prohibitio extrahendi de locis Status ecclesiastici triticum, hordeum, legumina, animalia et omnis generis fruges et frumenta etiam ex bonis ecclesiasticis collecta vel impediendi illa afferentes ad Urbem aut ea emendi praeterquam pro usu suo suarumque familiarum unius anni; necnon revocatio licentiarum et indultorum extraendi, etiam ex causa onerosa, concessorum, 195 a et b; alia prohibitio latior extrahendi frumenta etc., extra Statum ecclesiasticum et impediendi afferre illa ad urbem et emere ultra usum unius anni, et renovatio indultorum, 196 b et seq.
- Protomedicus et collegium physicorum almae Urbis iurisdictionem habet examinandi quoscumque in ea medentes, idoneosque haud repertos ab exercitio medicinae removendi, 142 a et seq.
- Provincia Sancti Ioseph fratrum Minorum Discalceatorum ordinis S. Francisci in regnis Hispaniarum, Indiarum et alibi approbatur et confirmatur, 247 b; facultas recipiendi fratres de observantia, 248 b; onus missarum fratribus Discalceatis iniungi non potest ab illis de observantia, *ibid.*; inhibitio transferendi fratres Discalceatos superioribus de observantia iniuncta, *ibid.*; subsint Discalceati in reliquis ministro generali de observantia, 249 a.
- Provincia Hispaniarum pro fratribus ordinis Carmelitarum instituta confirmatur, 745 a, 747 b; eius fratres transire possunt ad Discalceatos, *ibid.*; breviarium romanum iuxta novam reformationem recitare possunt, 748 a; Romae generalem procuratorem habere queunt, *ibid.*
- Puellarum pauperum et honestarum viduarum collegium instituit Sixtus V apud monasterium monialium S. Bernardi, religiose educandarum sub regimine confratrum congregationis eiusdem S. Bernardi, 879 u et seq.; applicatio bonorum elargitorum et elargiendorum a christifidelibus, 880 a; concessio auctoritatis officialibus dicti monasterii et collegii pro eius totali regimine, ibid., b et seq.; exemptio a iurisdictione et superioritate etc., vicarii Urbis et aliorum omnium,

882 a; iurisdictio cardinalis protectoris et iudicis omnium causarum dicti monasterii vel collegii eorumque personarum, 883 a; facultas visitatorum monasterii vel collegii praedictorum, *ibid. b*; privilegium pauperum puellarum, *ibid. b*. indultum circa relicta monasterio et collegio praedictis et eorum validitatem, 885 a.

 $\mathbf{0}$ 

Quadragesimale tempus est præ ceteris aptum christifidelibus, ut in ieiunio et lacrymis convertantur ex toto corde ad Dominum, 666 a.

Quito (de) in civitate provinciae Sancti Michaelis Indiarum Occidentalium Universitas Studii generalis Ordinis eremitarum Sancti Augustini, instante Philippo Hispaniarum rege erigitur 734, a; facultas ei tribuitur lauream concedendi, *ibid.* b; privilegia ceterarum Universitatum conceduntur, *ibid.*; privilegia studentium, 735 a; facultas rectori condendi statuta, *ibid.* 

R

Redemptionis captivorum Ordo, Beatae Mariae Virginis de Mercede per commissarios a Pio V et Gregorio XIII reformatus in reformatione persistat, 619 a et 620 a; magister generalis quolibet sexennio eligatur, ibid. b; quo defuncto ante tempus capituli, prior monasterii Barchinonensis est iure suo vicarius generalis, ibid.; primum capitulum in civitate Cesarangustana cogendum, ibid.; in quolibet capitulo de loco et tempore futuri capituli et electione ministri generalis tractandum, ibid.; quidquid in huiusmodi capitulo fuerit statutum firmiter tenendum, 621 a; Ordinis fratribus ac monialibus recitandi officium iuxta breviarium, pro ipsis approbatum, indulgetur, 943 b; describitur kalendarium festorum dierum et officiorum Ordinis Beatae Mariae de Mercede Redemptionis captivorum, 944 a et b.

Referendarii utriusque Signaturae Romani Pontificis ad centenarium numerum limitantur, 749 a et b; admittendorum qualitates et admissionis forma, 750 a; post triennium ad signaturam gratiae admittendi sint, ibidem; assistentium signaturae gratiae numerus et ordo, ibid. b; referendarii super concessione referendariatus litteras apostolicas infra tres menses expediant; ibid.; familiaritatis et verae nobilitatis insignia sua gentilitia eisdem conceduntur et a iurisdictione ordinariorum exempti declarantur, 751 a; mitra uti possunt et populo benedicere, ibid. b; confessorem approbatum eligere, qui semel in vita et in articulo mortis plenariam eis indulgentiam concedat, ibid. b; celebrare ac celebrari facere circa auroram etiam in locis interdicto ecclesiastico suppositis, ibid.; stationes Urbis dictis referendariis visitantibus ecclesias ab eis eligendas conceduntur, 752 a; carnibus quando vesci possint, ibid.; dignitate gaudeant, de qua in capit. Statutum, de rescript. in vi ibid.

Reformatio officii et emolumentorum secretarii domestici Romani Pontificis, 685 a; Secretariorum Apostolicorum collegium erexerat Innocentius VIII cum suis reditibus, ctc., reservata facultate sibi deputandi unum secretarium domesticum, etc.; Pius V idipsum confirmaverat, ibid. b; sed Sixtus V officium dicti secretariatus supprimit eiusque curam collegio concedit, 686 a; a quo deputandus secretarius sit a pontifice approbatus, et mansionem in Palatio Apostolico habeat, ibid. b; unam ex portionibus pro secretario hoc reservatam ab Innocentio. collegio concedit, ib.; medietatem etiam emolumentorum quae secret, praedictus seorsum a collegio percipere consueverat, 687 a; et licentiam possessionem propria praedictorum auctoritate capiendi, ib.; collegii facultas deputandi et removendi tres personas ad scribendum brevia et registrandum bullas secretas; et cibaria dictis scriptoribus assignata, ibid.; taxas a praedicto Innocentio assignatas renovat Sixtus V solvendas singulis sex mensibus, 688 a; taxasque aliorum locorum post publicationem quinterni Innocentii VIII Sedi Apostolicae incorporatorum concedit, ibid. b; secretarios doctores post annos xxv in habitu praelatorum incedentes utriusque signaturae referendarios esse decernit, ibid.; secretarium ex dictis referendariis antiquiorem, singulis Papae signaturis intervenire posse concedit, 689 a; habitum eis et in capella locum assignat, ibid.; Pii V concessiones confirmat cum suppletione defectuum, ibid. b.

- Regularium congregatio instituta a Sixto V pro eorum consultationibus cum cardinalium facultatibus, 993 b et seq.
- Revocatio litterarum concessarum congregationi clericorum Regularium S. Pauli Decollati in ea parte, qua duabus constitutionibus pro felici dictae congregationis regimine editis, adversantur, iisdem in reliquis approbatis 263 b.
- Revocatio quarumcumque exemptionum a solutione onerum cameralium nisi ob susceptionem liberorum ut in iure, vel veram et congruam exbursationem pecuniarum, vel alias causas per pontificem cognoscendas et approbandas, 570 b; declaratio quod a die xxix iunii anni molxxxv revocatio afficiat. 579 a; confirmatio bullae Pii V et aliorum Pontificum, *ibidem b*; litium quarumcumque extinctio, *ib*.
- Rigae in Polonia Societatis Iesu collegium erigitur in ecclesia Sancti Iacobi cum suis annexis bonis et iuribus, 445 a; designatur dos pro sustentatione, *ibid. b*; animarum cura iniungitur, 446 a. Stephanus Poloniae rex cum Claudio Aquaviva praeposito generali Societatis Iesu supplices litteras pontifici dederunt pro rectione Collegii Rigae. V. 444 a et 445 a.
- Ripae Urbis mercatores gaudent privilegio a Paulo III concesso, deinde a Gregorio XIII confirmato, et contra quarcumque personas etiam mulieres coniugatas extenso, probandi credita libris propriis conformibus cum libris proxenetarum, et executioni mandandi sicut obligationes camerales, 456 a et b; aliter iudicandi prohibitio et partibus perpetui silentii impositio, 457 a.
- Rituum sacrorum et caeremoniarum congregatio a Sixto V instituta cum facultatibus cardinalis, 989 b.
- Romac Burgi Sancti Petri regio separatur a regione Pontis et Transtyberinæ et erigitur in regionem decimam quartam, dato proprio nomine et stemmate, 807 a et b; aliarum regionum eidem privilegia conceduntur, ibid.; viae latae plures apertae et stratae a Sixto V, ut commodius ritus de capellis in Urbis basilicis venerandis renovaretur, 914 a; fonsque aquae Felicis ad superiores colles per-

ductus, *ibid*.; et modo aedificantibus in Via Felici et Via Pia aedificia construenda pro quocumque delicto, praeterquam lesae maiestatis, confiscanda non sint, *ibid*. b; inhabitantibusque per biennium aedificia praedicta quaecumque Romanorum civium privilegia concessa, 915 a; habitantes ibidem pro debitis contractis extra statum non molestentur, *ibid*.; privilegio fori Capitolini gaudeant, *ibid*. artifices eadem aedificia incolentes a collectis per consulatus imponendis ac ab onere excubias tempore pestis, *etc.*, faciendi, exempti sint, *ibid*. b.

Rosarium seu Psalterium Beatae Virginis Mariae ad iram Dei placandam et intercessionem eiusdem Virginis implorandam a Sancto Dominico instituitur, 44 b; eius festivitas quotannis Dominica prima octobris celebranda in gratiarum actionem decernitur, quia preces processionaliter effusas die vu octobris, quae erat Dominica, a Rosarii sodalibus per orbem universis pro victoria contra Turcas a christianorum classe reportata, multum profuisse credi potest, ibid. b; confraternitas gratias et indulgentias a multis Pontificibus obtinuit, quae a Sixto V confirmantur et renovantur, 660 a et b; magister et vicarius generalis Ordinis Sancti Dominici et deputati eorum possunt instituere confraternitates Rosarii, eisque sic erectis gratias omnes et indulta aliis confraternitatibus data elargiri, 661 a; aliae indulgentiae concessae, ibid. b.

Rossilionis in Comitatu Adriani VI litterae innovantur et ampliantur quibus prohibentur monopolia seu contractus quoscumque contra Statuta et ius commune, 421 a; poenae in contravenientes declarantur, ibid. b.

S

Sabellis (de) curiae reformationes a Iulio II et Paulo IV praestitae cum lapsu temporis obsoletae essent, innovantur a Gregorio XIII atque observanda proponuntur 107 a. Iudex gratuito deputetur ad annum vel ex rationabili causa ad biennium, *ibid*. Commentariensis et capitanei ac executoris officia non vendantur nec locentur, *ibid*. b; notarii sint duo tantum, *ibid*.; iudex cognoscere nequit causas pro quibus statuta est poena corporalis, *ibid*.; neque alias si alibi sit praeventum; significationesque non concedat, *ibid*.; fiscus citetur in causis criminalibus eiusdem curiae atque poenarum solutiones adnotentur, *ibid*.; in civilibus causis appellatio detur ad auditorem 108 a; tributum non exigatur ab inhonestis mulieribus, *ibidem*.

Sacramenti (Sanctissimi) confraternitas, in Ecclesia B. Mariae supra Minervam Ordinis Praedicatorum statis diebus plenariam peccatorum indulgentiam obtinet, 51 a et seq.; eius confratres extra Urbem existentes, visitantes ecclesiam quamcumque indulgentiam stationum consequantur, ibid. b; et alias aliis diebus, ibid.; facultas confratrum alias confratrias propriae aggregandi, 52 a; archiconfraternitas Sancti Petri de Urbe potest commutare cum confraternitate aggregata vel aggreganda primam dominicam mensis ad processionem habendam in aliam dominicam, prout unaquaeque expedire iudicaverit 719 b; confraternitatibus etiam fit facultas habendi processionem infra octavam Corporis Christi, ibid.

- Severi (S.) oppidum in regno Neapolitano in civitatem erigitur, eiusque ecclesia Sanctae Mariae in cathedralem, 362 b et seq.; dioecesis limites; episcopi capitulique dos praescribitur, 363 b et seq.
- Sebastianus Portugalliae et Algarbiorum rex. V. Absolutio. V. Benedicti (S.) Ordo V Militia S. Iacobi de Spatha.
- Sententiae latae super confinibus Perusinae, Urbevetanae et Tudertinae civitatum a Ioanne Petro Ghislerio, Pontificio delegato, confirmantur a Sixto V, 691 b et sequitur.
- Servorum Beatae Mariae Virginis Ordo privilegiorum omnium et immunitatum confirmationem obtinet, 205 b; indulgentiae eius ecclesiis a diversis pontificibus concessae, validantur, 206 a et seq.; eiusdem Ordinis fratrum constitutiones iussu Pii V per generalem et deputatos confectae et per cardinalem protectorem revisae confirmantur a Gregorio XIII, 290 et seq.
- Severini (S.) oppidum, in provincia Piceni, in civitatem sublimatur, 805 a; et a dioecesi Camerinensi separatur, *ibid.* b; eius collegiata ecclesia in episcopalem erigitur et dioecesis assignatur, 806 a; dos episcopi et privilegia, *ibid.*
- Signaturae gratiae congregatio instituitur et munera explicantur cardinalium, 988 a; ad alias signaturas praefecti in hanc signaturam censeantur adnumerati, ibidem.
- Sixtus V Papa CCXXIX anno Christi MDLXXXV die XXIV aprilis electus, kalendis maii coronatus, sedit annos v, menses Iv, dies III, creavit xxIII cardinales. Obiit die xxvn augusti MDxc. 563 b. Iubilaeum indicit 576 b; bannitos aliosque facinorosos poenis coercet, 586 a; festum praesentationis Beat. Mariae instituit, 591 b; item festum Sancti Francisci de Paula', 592 b; notariorum collegium Sedis Apostol. ad numerum duodenarium ampliat, 622 a; Chordigerorum Sancti Francisci archiconfraternitatem instituit, 630 b; visitandi statis temporibus SS. Apostolorum limina archiepiscopis, episcopis et Ecclesiae primatibus ordinat 641 b; festum Sancti Nicolai de Tolentino renovat, 645 b; item Sancti Antonii de Padua instituit, 654 a; privilegia et gratias Rosarii Beatae Mariae Virginis confirmat et auget, 660 a; Camilli de Laeliis institutum ministrorum pro infirmis confirmat, 669 a; festum Sancti Petri martyris instituit. 690 b; decies centena millia aureorum reponit in Arce Sancti Angeli nunquam detrahenda praeterquam in casibus praescriptis, 693 b. Artem conficiendi sericum in Urbe et toto Statu Ecclesias, in stituit, 714 a et sea,; hospitalia congregationis Ioannis de Deo in unum corpus unit, 762 a; Montis Alti collegium Bononiae erigit, 771 a et seq.; officium commissariatus R. C. A cum juribus et emolumentis instituit, 777 a; privilegia hebraeis in Statu ecclesiastico commorantibus et commercium exercentibus concedit, 786 a; indelinquentes contra bonos mores severe animadvertit, 789 b seq.; Oppidum Montis Alti in provincia Marchiae in civitatem ciusque occlesiam in cathedralem et episcopalem erigit, 801 a; de cardinalibus S R. E. creandis statuta et ordinationes emittit, 808 b; matrimoniorum reformat immoderatos sumptus in Urbe, 819 b et seq.; incestum committentes in Statu celesiastico in quibusdam casibus ultimo supplicio punit, 830 b et seq.; typographiam Vaticanam erigit, 841 b; hospitale pauperum mendicorum, 847 a; capellam ad praesepe in basilica San-

ctae Mariae maioris, etc., 858 b; Collegia puellarum et honestarum viduarum, 879 a; Studii generalis Almae Urbis regimen collegio advocatorum consistorialium confert, 897; Romae vias aperit fontemque aquarum ad civium commoditatem construit, ibique aedificantibus privilegia tribuit, 914 a et seq.; alia decies centena millia aureorum reponit in Arce Sancti Angeli ut supra, 940 a; Curiam Gubernatoris Romae reformat, 961 a; numismata veterum imperatorum dat imperatori et principibus cum multis indulgentiis, 966 b; Sancti Bonaventurae collegium Romae in conventu SS. XIIA postolorum Minorum conventualium erigit, 980 b; congregationes quindecim S. R. E. cardinalium pro totidem officiis instituit 986 a; Bonaventuram Balneoregiensem inter sanctos confessores pontifices et doctores catholicae ecclesiae adscribit eiusque festum indicit, 1005 b; ad curandam annonam ducenta millia scuta aurea in egentium subsidium Camerae assignat et donat, 1019 a.

Societas Iesu a Pio V facultatem habet eligendi in suos iudices et conservatores quascumque personas in dignitate ecclesiastica constitutas, 8 a et seq.; Pio autem morte perempto ante litterarum expeditionem, Gregorius XIII illas executioni demandat, 10 b. Huius societatis religiosi et personae ad publicas processiones accedere non cogantur, 143 a et b; ipsi autem ut fructiferi palmites in vinea Domini per terrarum orbem dispersi, multos fructus afferunt, ideoque eorum institutum a Paulo III et Gregorio XIII confirmatum fuit, 148 a et seq.: quia vero adhuc molestabantur a diversis Ordinum mendicantium religiosis, praetextu privilegiorum cannarum, ipsamet privilegia revocantur, quoad istam societatem; 149 et seq.; praeterea facultas eiusdem clericis ubique ecclesias, domos, etc., aedificandi datur, non obstante privilegio aliis ordinibus concesso, vel concedendo, non autem nova monasteria prope eorum loca, 150 a; privilegia societatis omnia confirmantur, ibid. b; a solutione decimarum et quarumcumque aliorum onerum exemptio ei tribuitur, 198 a et seq.; usus altaris portatilis religiosis permittitur in missionibus, 298 b; ad abusus religiosorum huius societatis coercendos in regno Portugalliae a Sancta Sede eis absoluta inhibitio datur transeundi, quocumque praetextu, ad Ordines etiam mendicantium vel Carthusianorum, 302 a et seq.; poenae contra transgredientes dictam ordinationem, 303 a; nonnulli eam eludere conantur, ibid. b; quod fieri nequit sine iactura bonorum spiritualium, 304 a; confirmatur dicta inhibitio a Gregorio XIII, ibid. b; poena in cos qui contra decreta huius constitutionis religiosos praedictos in aliam religionem receperint, vel non dimiserint, 305 a et b: potestas superioribus in delinquentes procedendi concessa, 306 a; presbyteris societatis a praeposito generali designatis conceditur litteras sacrae poenitentiariae Apostolicae aperiendi, 391 a; praeposito generali facultas conceditur alienandi aliisque modis contrahendi, 392 a et seq.; dubia quaedam circa praedictam anctoritatem explicantur, 395 a b et seq. Clerici huius societatis a quocumque antistite, etiam extra tempora de licentia suorum praelatorum, ad sacros Ordines promoveri possunt, 398 a; necnon transire ad alios Ordines regulares, habita licentia praepositi generalis, 399. Laudabili instituto a summis Pontificibus approbato et a concilio Tridentino commendato propter uberes in universam ecclesiam fructus productos, statuta, privilegia et gratias, ab eisdem pontificibus concessa, amplissime confirmat Gregorius XIII, declarans ea non in favorem tantum eiusdem societatis coadiutorum, sed et omnium qui, biennio probationis elapso, tria vota, etsi simplicia emiserint, 408 b et seq.; Institutum et constitutiones iam a multis Romanae Ecclesiae Pontificibus approbata tertio confirmantur et declarantur, 458 a et b; novitii biennio probentur et deinde ad substantialia vota simplicia admittantur, ibid.; postea vel uti scholares vel uti coadiutores temporales habeantur, 459 a; scholares tertio probationis anno retineantur, ibid. b; qui deinde ad professionem quatuor votorum admitti debeant, ibid.; admissi incapaces sunt haereditariae successionis, 460 a; votum obedientiae Papae specialiter emittunt, ibid.; aliaque vota simplicia, ibid.; discedentes sine licentia apostatae censentur, ibid. b; omnes post novitiatum in communi vivant, ibid.; paupertatem servent, licet non professi dominium bonorum retineant, ibid.; veri religiosi sunt et Ordinis privilegiis gaudent, 461 a. Dubia quaedam circa constitutiones resolvuntur et institutum constitutionesque approbantur, 462 b; tria vota praedicta etiam simplicia, substantialia tamen vere declarantur, 463 a; eaque emittentes religiosi viri haberi decernuntur, ibid.; impugnari institutum nefas, ibid.; dubiorum supervenientium in posterum praeposito reservatur declaratio, 464 a; clerici huius societatis etiam sacris ordinibus non initiati verbum Dei praedicare possunt, 496; presbyteri regimen obtinent studii generalis nonnullarum Universitatum et collegia nova sibi crigunt in variis orbis partibus, V. Brugense, Graecense in dioecesi Salisburgensi, Ipris, Mantuae, Montense Cameracensis dioecesis, Pontis Monsonii, Rigae in Polonia, Mussipontanense, Vilnae in Polonia.

Spiritus (S.) et Purificationis B. Mariae Elborensis collegium et hospitale pro pauperibus scholaribus ab Henrico rege Portugalliae iustituuntur, 280 a et seq.; eorum reditus uniuntur, 282 a et seq.; presbyteri Societatis Iesu facultatem obtinent regendi personas et bona cum oneribus, etc., 283 a et seq.

Spolia regularium extra claustra vagantium ad Romanam Cameram Apostolicam spectare iuxta constitutionem Pauli III aliorumque pontificum declarat Gregorius XIII, 162 b et seq.

Stationum Urbis consuetudo antiquissima et observata visitationis devotae antiquarum basilicarum et ecclesiarum, 663 a et b.

Subcollectores et commissarii nuntii apostolici tantum in regno Neapolitano subiacent iurisdictioni in causis criminalibus contra eos promovendis, 106 a; irrita quaecumque alia iudicia declarantur cum facultate nuntii in contravenientes, *ibid*.

Suppellectilia sacra apud praelatos defunctos reperibilia in Hispaniis, ecclesiarum capitulis, propria auctoritate assignanda indulserat Pius V, 854 a; capitula vero alias etiam res cum usurparent ad Cameram Apostolicam pertinentes, ratione spolii, statuit Pontifex Sixtus V per collectorem spoliorum esse declarandum quae divino cultui applicanda, *ibid.* b; tempus solutiones faciendi assignatur, *ibid.* 

T

- Taurorum agitatio in Hispaniarum regnis sub excommunicationis poena vetita, poenis a Pio V adiectis, 129 b; quas tollit Gregorius XIII, quoad laicos et milites, dummodo in sacris non sint, nec taurorum agitationes diebus festis fiant, ibidem.
- Theologiae Sacrae magistri in Italiae provinciis eligendi ex Ordine fratrum Eremitarum Sancti Augustini, 422 b et seq.; eorum numerus et qualitates praescribuntur, 423 a; eorumdem experimentum et examen, 424 u; facultas prioris generalis eos promovendi, ibid. b; privilegii quibuscumque concessi revocatio, 425 b.
- Tolentini oppidum in provincia Picena ab incolis et beneficiis dioecesis Camerinensis separatur, 817 a et b; et in civitatem erigitur eiusque ecclesia Sanctae Mariae in cathedralem, 818 a; canonici almutiis uti possunt, ibid.; episcopatus unitur episcopatui Maceratensi, ibid. b; cui dos assignatur, ibid.
- Trinitatis (SS.) archiconfraternitas de Urbe privilegia sibi a Pii IV concessa confirmari obtinet a Gregorio XIII, 531 a; qui illa confirmat *ibid.* b; facultas eligendi quemcumque confessorem, qui possit confratres absolvere a nonnullis criminibus et vota commutare, 532 b; statuta et Ordinationes condendi, 533 a.
- Trinitatis (SS.) Redemptionis Captivorum Ordinis praelati facultatem habent benedicendi vasa sacra, vestimenta et ornamenta ecclesiastica, 132 a et b.
- Typographia Vaticana erigitur, 841 b; libri sacri ab ea edendi quacumque lingua ad puritatem catholicorum dogmatum conservandam, 842 a; cui praeponitur Dominicus Basa, ibid. b; a Cam. Ap. viginti millia aureorum mutuari praecipit Sixtus V intra decennium restituenda, 843 a. Montem vulgo Stampae xx millium scutorum erigit, ibid. b; pro fructibus dicti montis reditus thesaurariae provinciae Campaniae assignatur, 844 a; depositarius generalis pro tempore ad statutam summam persolvendam se suaque bona obliget, ibid. b; montistis huiusmodi ceterorum montistarum privilegia communicantur 845 b; novi montis protector thesaurarius generalis Camerae Apostolicae constituitur cum opportunis facultatibus et iuribus, 846 b. Pro hac Typographia congregatio instituitur a Sixto V eiusque cardinalium munera enarrantur, 996 a et b.

U

Universitatis Studii Romani congregationem erigit Sixtus V et facultates cardinalium explicat. 993'a.

Urbis almae statuta approbantur, 332 a; cum declaratione quod ordinatoria in curia Capitolina et decisoria in omnibus aliis curiis Urbis, et districtus observentur, *ibid.*; reintegratio iurisdictionis et indultorum universitatum artium Urbis, praeservata superioritate gubernatoris et aliorum iudicum, 332 b et seq. declaratio quod constitutio praeinserta non praeiudicet facultatibus gubernatoris Urbis, capitanei appellationum et aliorum iudicum, 335 a.

Urbis almae Studii generalis regimen uni ex praelatis Romanae curiae concessum revocatur, 897 b; confertur autem dictum regimen cum suis oneribus, honoribus et emolumentis collegio advocatorum consistorialium, 898 a; praecedentia ante alios advocatos et doctores etiam antiquiores eisdem datur, *ibid.* b; doctorandi facultas et alia quaecumque privilegia confirmantur, *ibid.* 

V

Valentinum studium ab Alexandro VI institutum propter tenuitatem redituum lectoribus salarios solvere nequit, 610 b; nonnulla heneficia eidem unit Sixtus V, 612 a et seq.; forma rectoris eligendi praescribitur, 614 a; collationisque in futurum fiendae modus, ibid. b et seq.; lectorum admissionis norma, 616 a; lectoribus quotidianae distributiones, tempore quo legunt, conceduntur, ibid. b; eorum munus circa lites et praedicationes, ibid.; archiepiscopo et aliis fit facultas condendi statuta circa lectorum servitia, etc., ibid.

Vilnensis Universitas studii generalis in regno Poloniae sub regimine presbyterorum regularium Societatis Iesu a Valeriano Vilnae episcopo erigitur, 560 b et seq.; illique privilegia aliorum studiorum generalium conceduntur, ibidem; praeposito eius generali auctoritas statuta condendi pro ipsius bono regimine tribuitur, 556 a et b.

Vindensis ecclesia in Livoniae provincia a Stephano Poloniae rege e manibus haereticorum erepta in cathedralem erigitur, 568 b; capitulum et dignitates instituuntur, 569 b; dioecesis formatur, 570 a; dos episcopo capituloque assignatur, ibidem; iuspatronatus Poloniae regibus conceditur, ibidem et b.

# INDEX ALPHABETICUS PONTIFICUM

Gregorius XIII habet Constitutiones CLXXXIX.

Sixtus V hoc in tomo habet Constitutiones CXXIV.

### 1DEM CHRONOLOGICE DISPOSITUS

----

Gregorius XIII Anno 1572 pag. 1 | Sixtus V Anno 1585 pag. 563

### INDEX INITIALIS

#### A

Ab ipso pontificatus, paq. 105.

Ab ipso primum die, 256. Abundantes divinae, 1019. Ad apostolicae dignitatis, 530, Ad clavum apostolicae, 693. Ad compescendam eorum, 223. Ad compescendam, quantum, 789. Ad excelsum universalis, 776. Ad exequendum nostri, 888. Ad hoc nos Deus, 247. Ad Romani Pontificis auctoritatem, 45. Ad Romani Pont. providentiam, 82. Ad Romani Pont. spectat, 336. Ad Romanum spectat, 955. Ad tollendum, 400. Æquum arbitramur, 765. Æquum et rationi, 568. Æquum reputamus et... congruum, 515. Æquum reputavimus, 574. Æguum reputamus, 7. Afflictae et crudeliter, 740. Alias emanarunt a nobis litterae, 194. Alias a fel. rec. Gregorio, 634. Alias fel. rec. Gregorius, 894. Alias per fel. rec. Pium, 348.

Alias piae memoriae, 371.
Almam Urbem, 332.
Anno superiore, 939.
Antiqua Iudaeorum, 378.
Apostolici muneris sollicitudo, 250.
Apost. muneris sollicitudo, divina, 934
Apostolicae Sedis, 391.
Ascendente Domino, 457.

В

Benedictus Dominus Deus, 307.

 $\mathbf{c}$ 

Camerae nostrae apostolicae, 703.
Cathedram militantis, 771.
Cristianae nobiscum, 373.
Christiana pietas, 786.
Christiani populi, 16.
Circa pastoralis officii, 701.
Circa religiosarum, 245.
Circumspecta in omnibus, 360.
Circumspecta Romani Pont., 900.
Coelestis Pater, 724.
Coelestis Patris, 563.
Caeli et terrae, 646.

Cogit muneris, 181.
Commissum nobis, 165.
Constantia et eximiae, 598.
Controversia inter, 419.
Consueverunt Romani, 413.
Consuevit Rom. Pont... candore iidem, 58.

Consuevit Romanus Pont.... camdore, sublatis, 62.

Consuevit Romanus, etc.., 59.

Copiosus in misericordia in cunctis gloriosus, 541.

Copiosus in misericordia in cunctis suis, 609.

Cum adeo pium, 681.

Cum ad regendos, 855.

Cum alias considerantes, 638.

Cum alias fel. rec. Paulus P. III praedecessor, 456.

Cum alias fel. rec. Paulus P III societatis, 398.

Cum alias fel. rec. Pius P V, 359.

Cum benigna mater, 673.

Cum de omnibus, 951.

Cum de rebus, 753.

Cum de statu, 871.

Cum frequenter, 870.

Cum Illius vicem, 274.

Cum in unaquaque, 819.

Cum in cunctis, 259.

Cum interdum, 41.

Cum inter alios, 431.

Cum interna, 438.

Cum nihil ita, 254.

Cum nihil magis, 335.

Cum officio pastorali, 118.

Cum, sicut accepimus, fratres, 290.

Cum, sicut accepimus, pistores, 380,

Cum, sicut accepimus, dilectus filius, 711,

Cum, sicut accepimus, nonnulli, 928,

Cum, sicut accepimus, saepe, 179.

Cum, sicut accepimus, saepius, 770.

Cum, sicut accepimus, venerabilis, 726.

Cum, sicut exponi, 405.

Cum, sicut nobis, 742.

Cupientes domum, 202. Cupientes, pro nostri, 105. Cupientes pro pastoralis, 390. Cupientes universos, 102,

D

Decet apostolicam Sedem, 526. Decet Romanum Pontificem, 442. Decet Rom. Pontificem aequi, 302. Decet Rom. Pontificem civitatum, 236. Decet Rom. Pont. post, 914. Decet Romanum Pontif., sanctae, 292. Deo sacris virginibus, 28. De sacrarum Religionum, 856. De salubri civitatum, 972. Detestabilis avaritiae, 783. Divinae caritatis altitudo, 632. Divina Dei providentia, 794. Dominicum gregem, 422. Dubiis, quae emergunt, 115. Dudum emanarunt, 32. Dum ad amplos, 269. Dum ad uberes fructus, 802. Dum ad uberes, quos, 205. Dum ad uberes salutiferosque, 13. Dum attenta considerationis, 560. Dum ineffabilia meritorum, 659. Dum pro communi, 999. Dum recte, 106. Dum suaves, 938.

 $\mathbf{E}$ 

Ea est Eremi, 505.
Ea est rerum, 12.
Ea quae, 473.
Eam semper, 841.
Ego N., 133.
Egregia populi Romani, 663.
Etsi erga, 325.
Etsi Mendicantium, 931.
Etsi pro debito, 761.
Ex Apostolicae Sedis, 109.

Ea est congregationis, 720.

Ex Collegio Germanico, 447.

Ex debito ministerii, 328.

Ex debito pastoralis officii ad ea, 394.

Ex debito pastoralis officii nobis, 947.

Exigit incumbentis, 1017.

Eximia, quam, 218.

Ex incumbenti, animum, 135.

Ex incumbenti intendimus, 193.

Ex iniuncti nobis, 426.

Ex iniuncto nobis, 174.

Ex nostri pastoralis, 64.

Ex omnibus christianae, 669.

Exponi nobis fecisti, 186.

Exponi nobis fecit, 382.

Exponi nobis nuper fecisti, 390.

Exponi nobis nuper fecit.. quod Aragoniae, 49.

Exponi nobis nuper fecit quod, licet, 129. Exponi nobis nuper fecit, quod principatus, 19.

Exponi nobis nuper fuerunt, 299.

Exposcit debitum pastoralis officii, cui, 1.

Exposcit debit. pastor. officii, quod, 404.

Exposcit pastoralis officii cura, 132. Exposcit pastoralis officii munus, 429.

Expositum nobis nuper, 721.

Ex supernae dispositionis, 630.

F

Fidei constantia, 602. Fidelium votis, 719. Firmum ita quicquam, 399.

G

Gloriosae et semper Virginis, 858.

H

Hoc nostri pontificatus, 585. Hodie a nobis, 1013. Humana sic, 475. Humani generis, 169. Humano vix iudicio, 434. I

Immensa aeterni Dei, 985.

Immensa Dei Providentia, 480.

Immensa Dei providentia, cum monasterium, 465.

Immensa Dei Providentia, cum.

Prioratus, 469.

Immensa Dei providentia, sane Carissimus, 444.

Immensa, divinae sapientiae, 654.

In Apostolicae dignitatis culmine, 151.

In Apostolicae Sedis specula, 159.

In coeli throno, 592.

In communi pastoralis, 233.

Inducti eximia, 347.

In ecclesiis praesertim, 358.

Ineffabilis divinae, 978.

In omnibus rebus, 916.

In præecelsa, 505.

In sacrosancto B. Petri, 902.

In specula supremae, 191.

In sublimi B. Petri, 961.

In supereminenti, Apostolicae Sedis, 519.

In supereminenti militantis, 124.

In supereminenti Sedis, 537.

In superna militantis, 736.

In tanta rerum, 39.

Intelligentes quam, 733.

Intemeratae matris, 591.

Inter apostolicas, 489,

Inter ceteras curas, 287.

Inter ceteras pastoralis, 140.

Inter ceteras quae, 11.

Inter gravissimas pastoralis, 386.

Inter multiplices animi, 491.

Inter multiplices nobis, 196.

Inter varias curas, 578.

Inter varias et multiplices, 758.

Invictorum, 690.

lustis, 3.

L

Laboriosam, 484. Laudabilis Sedis, 624. Laudamus, 966. Licet capitulum, 891.

M

Meritis vestrae, 604.

Monet Apostolus, 44.

Muneris nostri debito, 87.

Muneris nostri debito incumbit, 593.

N

Nihil in unaquaque, 66.
Non sine gravi, 503.
Non sine maxima, 840.
Nostro maxime, 214.
Nuper cum per nostras, 61.
Nuper pro parte, 600.

0

Officii nostri partes exequimur, 138.
Officii nostri partes, ... ne gratiae, 144.
Officii nostri partes, ... ut dubia, quae ab, 162.
Officii nostri partes, ... ut dubia quae variis, 86.
Omni certe studio, 10.
Omnipotens Deus qui immensae, 383.
Omnipotentis Dei, 499.

P

Pastoralis officii cura, . . et inducit, 115,
Pastoralis officii cura . . . ut nostrae, 198.
Pastoralis officii cura nos admonet, 24.
Pastoralis officii sollicitudo, 95.
Pastoralis officii sollicitudo nos admonet, 895.
Pastoris aeterni, qui non vult, 145.
Pastoris aeterni, qui, ut, 50.
Pia consideratione, 350.
Pia sanctorum patrum, 662.
Pietatis et christianae, . fidelibus ipsis, 365.

Pietatis et christianae, fidelibus suis, 264. Pii Patris altissimi, 284. Pii fidelium votis, 1024. Piis regularium, 943. Pium et utile, 397. Pontifex Romanus, 706. Postquam Deo. 52. Posquam verus, 808. Praeclara ac insignia, 744. Praeclara devotionis, 912. Præstantissima pietas, 633. Pro apostolicae servitutis, 544. Pro commissa nobis, 21. Pro ea quam, 657. Pro eccellenti præeminentia, quamquam, 362. Pro excellenti praeminentia... quamvis, 666. Pro nostri muneris officio aeguum, 85. Pro nostri muneris officio et caritate, 69. Pro pastorali officio nobis, 651. Provisionis nostrae, 314.

0

Quae a praedecessoribus, 745. Quae a Rom. Pontificibus, 496. Quaecumque improbi, ... Cum itaque sicut, 420. Quaecumque improbi. prudenti, 220. Quaecumque sacrarum Religionum instituta, 143. Quaecumque sacrarum religionum statum, 289. Quae in Ecclesiam, 153. Quae inter religiosorum, 313. Quae publicae, 88. Quamvis infirma, 847. Quanta Apost. Sedis, 670. Quanto fructuosius, 406. Quemadmodum providus, 749. Ouo magis ac firmius, 320. Quoniam Coll. Ger. quod in Urbe, 155. Quoniam divinae, 208. Quoniam nostro pastorali, 108.

R

Rationi congruit.. Cum itaque, 571. Rationi congruit. 583.

Reddituri, 158.

Regimini universalis, 409.

Religiosa Sanctorum, 833.

Religiosos viros, 700.

Romana Ecclesia, 493.

Romani Pont. aequa et circumspecta, 262. Rom. Pont providentia circumspecta ea

nonnunquam, 685.

Romani Pont. providentia circumspecta, circa gesta, 266.

Romani Pont providentia circumspecta dum singulis, 384.

Rom. Pont. providentia circumspecta nonnumquam ea, 683.

Romani Pont. prov. circumspecta quae ad scientiae, 279.

Romani Pont. providentiae et benignitatis, 130.

Romanum decet Pont. ea quae pro collegiorum, 837.

Romanum decet Pont. ea quae pro felici, 709.

Romanum decet Pont. illis quae, 691. Romanum decet Pontificem personarum, 98.

Romanum decet Pont. providentiae suae partes, 342.

Romanus Pont. Beatissimi, 641. Romanus Pont. Christi Vicarius, 621. Romanus Pontifex, cui universalis, 853. Romanus Pont. ex commisso, 224.

S

Sacri apostolatus, 897.
Sacrosanctae Militantis, 877.
Sacrosanctae Romanae Ecc., 534.
Salvatoris Domini nostri, 148,
Salvatoris nostri, 438.
Salubri regularium, 671.
Sancta mater Ecclesia, cuius Chritus, 487.
Sancta mater Ecclesia, quae salutaribus, 455.

Sancta Romana Universalis Ecclesia, 645, Sanctissimus, etc. decrevit, 1023.

Sedis apostolicae copiosa, 25.

Sic humani plerumque, 909.

Si cunctas per orbem, 655.

Significavit nobis nuper, 100.

Si inter praecipuas, 172.

Sollicitudo paternusque, 580.

Spectatus, 199.

Super specula militantis Ecclesiae, Domino, 945.

Super universas orbis Ecclesias . meritis licet insuff., 800.

Super universas orbis ecclesias quamquam sine, 817.

Superna dispositione, cuius inscrutabili, 73.

Superna dispositione, cuius inscrutabili Providentia, 805.

Superna dispositione cuius inscrutabili providentia ordinationem, 828.

Т

Tanta sunt, 432.
Tanta tamque horrenda, 355.
Thriumphantis Hierusalem, 1005.

U

Ubi gratiae et indulta, 113.
Universi Orbis Ecclesiis, 401.
Universis orbis ecclesiis, 403.
Urbem Romam, 330.
Usum altaris, 298.
Ut ceteri de republica, 56.
Ut cuncti fideles, 619.
Ut erga sanctissimum, 177.
Ut primum potestas, 807.
Ut sanctissimum, 369.

V

Vices Eius nos, 188. Vigore privilegii, 496. Virium nostrarum, 576. Volentes, pro nostra, 195. Volentes, quantum, 830.

## INDEX RUBRICARUM

#### GREGORIUS XIII

- I. Statuit quod in causis forum ecclesiasticum concernentibus, in Indiis occidentalibus et insulis maris Oceani regi Hispaniarum subiectis, si a sententiis pro tempore latis appellari contigerit, ab episcopo ad metropolitanum, a metropolitano ad ordinarium viciniorem appelletur, absque rescripto Sedis Apostolicae, paq. 1.
- II. Pro congregatione S. Benedicti in regno Portugalliae deputatio executorum litterarum Pii V super erectione dictae congregationis, 3.
- III. Facultas religiosorum Societatis Iesu eligendi conservatores in eius causis, ac iurisdictio ipsorum conservatorum ex indulto Pii V, 7.
- Prohibitio depingendi sive miniandi aut venales proponendi agnusdei a Romano Pontifice benedictos, 10.
- V. Confirmatio constitutionis Pii V de non alienandis et infeudandis terris et locis sanctae Romanae Ecclesiae, 11. Bull. Rom. Vol. VIII ' 136

- VI. Contra famigeratores nuncupatos menantes, eorumque scripta recipientes, et famosos libellos scribentes et mittentes, 12.
- VII. Facultas Ordinis, tam fratrum quam monialium, Eremitarum S. Augustini, permutandi et alienandi bona cuiuscumque monasterii in evidentem eius utilitatem, cum licentia vel approbatione prioris generalis dicti Ordinis, 13.
- VIII. Institutio militiae S. Mauritii martyris, sub Regula Cisterciensi, ac sub regimine Emanuelis Philiberti Sabaudiae ducis suorumque successorum, qui dictae militiae magni magistri perpetuo sint, 15.
- IX. Dat facultatem iudicibus saecularibus principatus Cataloniae et comitatus Rossilionis et Ceretaniae facinorosos et latrones, etiam clericos et aliquod tenue beneficium obtinentes, ad loca sacra confugientes, ab illis extrahere et iudici ecclesiastico tradere; clericos autem vestibus saecularibus

- indutos in flagranti crimine deprehensos, tamquam latrones et viarum crassatores, in eo habitu in quo reperti sunt, usque ad ultimi supplicii poenam inclusive punire absque incursu censurarum, 19.
- X. Unio militiae S. Mauritii martyris et militiae S. Lazari Hierosolymitani, sub denominatione Ss. Mauritii et Lazari, et regimine Sabaudiae ducis magni magistri perpetui, 21.
- XI. Occurrente vacatione ecclesiae Goanensis, metropolis ecclesiarum Indiae Orientalis, ob nimiam ab Urbe distantiam, episcopus Conchinensis ad illam accedere et eius administrationem suscipere tenetur, ibique pontificalia exercere, relicto in sua ecclesia Conchinensi idoneo vicario, donec ecclesiae Goanensi per Sedem Apostolicam fuerit provisum, et pastor eo accedere potuerit, 24.
- XII. Confirmatio privilegiorum eremitarum Camaldulensium et concessio quod ipsi, pro eorum necessitatibus, frumentum et oleum ab uno ad alium eorum locum transferre possint, 25.
- XIII Declaratio circa eleemosynas monialibus servantibus clausuram praestandas, 28.
- XIV. Confirmatio privilegiorum et gratiarum Levantinis civitatis Anconae a Summis Pontificibus concessorum, et quod, decedente aliquo ex ipsis, cuius hacres non sit praesens, eorum consul faciat inventarium per manus notarii, cum assistentia viri probi ab episcopo Anconitano deputandi; et quod nullus hebraeus Italus, qui acceperit merces vel sit eorum debitor, aliquod beneficium quinquennale vel alterius dilationis contra cosdem desuper obtinere possit, 32.
- XV. Reductio ad terminos iuris communis et concilii Tridentini trium con-

- stitutionum a Pio V, pro Ordinibus Mendicantium aliisque editarum, 39.
- XVI. Quod omnibus liceat in quacumque die octavae Sanctissimi Corporis Christi processionem solemniter facere in honorem suae festivitatis, 41.
- XVII. Institutio festivitatis sub invocatione Rosarii B. Mariae Virginis, prima dominica die mensis octobris, in ecclesiis vel capellis Rosarii duplici maiori officio celebrandae, pro gratiarum actione de victoria die vii dicti mensis octobris parta contra Turcas, 44.
- XVIII. Constitutio super abolendo usu duellorum ac bandositatum in regnis Aragoniae et Valentiae ac principatu Cataloniae et comitatibus Rossilionis, cum gravissimis poenis, 45.
- XIX. Concessio facultatis iudicibus saecularibus regnorum Aragoniae et Valentiae facinorosos et latrones, etiam clericos in minoribus ordinibus constitutos, etiam aliquod tenue beneficium obtinentes, puniendi etc., absque incursu censurarum etc., 49.
- XX. Confraternitatem Sanctissimi Sacramenti in ecclesia B. Mariae supra Minervam, Ordinis Praedicatorum, necnon alias in aliis institutas, indulgentiis exornat, 50.
- XXI. Nova institutio collegii Germanici in Urbe pro scholaribus nationis Germanicae pie ibidem educandis et instruendis, cum assignatione annui reditus privilegioque exemptionis a decimis et pedagiis, 52.

Sequitur amplior concessio exemptionis a datiis etc., 56.

XXII. Declarationes constitutionis a Pio V editae circa electionem et munus ministri generalis aliorumque praelatorum Ordinis fratrum Minorum S. Francisci de Observantia, ac for-

- piendorum etc., 58.
- XXIII. Statuit quod de cetero nominationes ad beneficia vel officia ecclesiastica per collatores Universitatis Studii generalis Lovanieusis, vigore litterarum Sixti IV faciendae, quae intimandae erant ordinariis, intimentur per affixionem ad valvas locorum, ubi ipsi collatores resident; et restituit eius privilegia in pristinum, adversus quascumque revocationes, 61.
- XXIV. Gregorius Papa XIII restituit generali et visitatoribus omnium praelatorum electionem; quartum addit visitatorem; capitulum generale et omnia officia triennalia declarat; post triennium ad alias praelaturas assumi, non autem in eisdem confirmari posse decernit; procurator generalis ut eligatur iuxta ritum aliorum praelatorum ac in officio confirmari valeat, benigne concedit, 62.
- XXV. Forma observanda in electione abbatissarum monasteriorum monialium congregationis Cassinensis Ordinis S. Benedicti, 64.
- XXVI. Innovatio constitutionum Eugenii IV circa potestatem definitorum et visitatorum congregationis Cassinensis, alias Sanctae Iustinae, monachorum Ordinis S. Benedicti; et prohibitio ambitus necnon appellationis a praelatis eiusdem congregationis, 66.
- XXVII. Ordinationes circa electionem praepositi generalis et aliorum praelatorum congregationum monachorum Eremitarum Sancti Hieronymi de Observantia, eorumque studia et accessus ad Urbem, 69.
- XXVIII. Confirmatio et extensio gratiarum, privilegiorum et indultorum Ordinis Cisterciensis monachorum S. Benedicti; novaeque ordinationes pro feliciori eius regimine, 73.

- mam et qualitatem novitiorum reci- | XXIX. Declaratio super executione brevium seu litterarum apostolicarum de capienda possessione beneficiorum ecclesiasticorum, cum interpretatione concilii Tridentini, sessione xxiv, capitulo xx, 82.
  - XXX. Iurisdictio et facultates S. R. E. cardinalium protectorum collegii Germanici in Urbe, 85.
  - XXXI. lurisdictio inquisitorum haereticae pravitatis in cos qui, ad ordinem presbyteratus minime promoti, missas celebrant et poenitentiae sacramentum ministrant, 86.
  - XXXII. Confirmatio et innovatio constitutionum Romanorum Pontificum, ne alumina infidelium ad christianorum partes importentur, 87.
  - XXXIII. De aedificiis et iure congrui, ac iuriedi tiene et facultatibus S. R. E. camerarii et magistrorum viarum Urbis, 88.
  - XXXIV. Conceditur facultas deputatis principatus Cataloniae, nunc et pro tempore existentibus, percipiendi distributiones quotidianas in absentia, 95.
  - XXXV. Ut deputati nunc et pro tempore existentes principatus Cataloniae se immiscere possint in criminalibus, 98.
  - XXXVI. Statuitur ut quicumque in ecclesiis regnorum Hispaniarum inservientes, etiamsi iuxta novum missale et breviarium missas et alia divina officia celebraverint, fructus et distributiones quotidianas pro celebratione alicuius specialis festivitatis relictas lucrari valeant, cum diversis aliis ordinationibus, 100.
  - XXXVII. Privilegium doctorum Romanorum publice legendi in quacumque facultate in generali Studio almae Urbis, 102.
  - XXXVIII. Erectio ecclesiae Burgensis in metropolitanam, 103.
  - XXXIX. Confirmatio et extensio consti-

- tutionis Bonifacii VIII editae contra dantes aliquid vel promittentes vel recipientes pro obtinenda gratia vel iustitia apud Sedem Apostolicam, 405.
- XL. Quod subcollectores et commissarii nuntii apostolici in regno Neapolitano, eius dumtaxat iurisdictioni snbiaceant, in causis criminalibus contra eos promovendis, 105.
- XLI. Reformatio curiae de Sabellis, marescalli almae Urbis, 106.
- XLII. Prohibitio appellandi per religiosos Ordinis S. Francisci de Observantia a praelatis eiusdem Ordinis ad tribunalia saecularia, vel mutandi ordinationes ministri generalis; permissioque habendi recursum ad ipsum ministrum vel protectorem aut Romanum Pontificem, 108.
- XLIII. Declarat concessiones, gratias, privilegia etc. concessa et concedenda tam in genere quam in specie, militiis de Spatha, de Calatrava et Alcantara, in Castellae et Legionis regnis, ad militias de Spatha et de Avis Portugalliae extendi, inhaerendo vestigiis Nicolai V et Iulii II ac Pauli III, praedecessorum, cum deputatione iudicum etc., 109.
- XLIV. Revocatio licentiarum et indultorum quibuscumque mulieribus concessorum ingrediendi monasteria cuiuscumque Ordinis regularium; prohibitioque utendi eiusmodi licentiis pro casibus necessariis concedendis praeterquam ipsis necessitatibus urgentibus; et declaratio quod praelati monialium, in casibus necessariis, et paucis comitati religiosis, ingredi possint, 113.

Sequitur declaratio dictae constitutionis quoad praelatos monialium, 115.

XLV. Ecclesiam Sancti Nicolai de Prae

- fectis de Urbe de novo in parochialem praeficit, 115.
- XLVI. Ordinationes a collegio physicorum necnon a collegio aromatariorum Urbis observandae, eorumque in prima, et auditoris Curiae causarum Camerae Apostolicae in secunda instantia iurisdictiones, 118.
- XLVII. Dismembratio provinciae Fluvii Ianuarii ab ecclesia S. Salvatoris Brasilii, et erectio in vicariam perpetuam, 124.
- XLVIII. Tollit censuras et poenas in litteris Pii V contentas contra agitantes tauros in Hispaniarum regnis, quoad laicos et milites, dummodo in sacris non sint, et agitationes taurorum diebus festis non fiant, 129.
- XLIX. Reintegratio licentiarum et facultatum fratrum et militum hospitalium et militiarum, tam S. Iacobi de Spatha, quam de Calatrava, et etiam de Alcantara, testandi et disponendi de eorum bonis, 130.
- L. Quod praelati Ordinis fratrum Sanctissimae Trinitatis Redemptionis Captivorum benedicere possint vasa, vestimenta et ornamenta ecclesiastica, 132.
- Ll. Professio orthodoxae fidei a Graecis emittenda, 133.
- LII. Quod liceat fratribus et monialibus Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo bona etiam stabilia, pro necessitate vel utilitate monasteriorum, alienare, 135.
- LIII. Facultas ordinario Hispalensi in perpetuum ut tamquam loci ordinarius in casibus ad iurisdictionem ordinariam pertinentibus; in aliis vero Officium Inquisitionis concernentibus, adhibitis inquisitoribus Hispalensibus, absolvere possit ab omnibus peccatis, etiam haeresis etc., ac in pristinum restituere; necnon sacer-

- dotibus captivis licentiam baptizandi pueros a matribus oblatos, dare possit, 137.
- LIV. Iurisdictio et facultates praefecti annonae Urbis et totius Status Ecclesiastici, 140.
- LV. Quod religiosi et personae Societatis Iesu ad publicas processiones accedere non cogantur, 142.
- LVI. Quod confessores, in vim privilegiorum Cruciatae sanctae eligendi, neminem ab incursu et lapsu in haeresim absolvere possint, 144.
- LVII. De confraternitate Recommendatorum B. Mariae Virginis, Confalonis postea nuncupata, Romae, anno MCCLXIV, a nonnullis patritiis Romanis instituta; ac de modo orandi, sive corona a Sancto Bonaventura eius confratribus praescripta, indulgentiarumque elargitione, 145.
- LVIII. Quod pro Religione clericorum regularium Societatis Iesu ubique ecclesiae et domus aedificari possint, non obstante privilegio aliis Ordinis concesso et concedendo, quod prope eorum loca nova monasteria constitui nequeant, 148.
- LIX. Iurisdictio protomedici et collegii physicorum almae Urbis quoscumque medicos in ea medentes examinandi, et non repertos idoneos ab exercitio medicinae expellendi atque coercendi, 151.
- LX. Declaratio concordatorum inter Sedem Apostolicam et nationem Germanicam circa collationes beneficiorum ecclesiasticorum in mensibus rerevatis, 153.
- LXI. Vinea et vineola extra Portam Flaminiam collegio Germanico, pro recreandis scholaribus donantur, 155.
- LXII. Indulgentia plenaria conceditur omnibus Christifidelibus, qui proces-

- sioni Sanctissimi Sacramenti interfuerint ut in constitutione, 158.
- LXIII. Institutio collegii Graecorum in Urbe, pro scholaribus nationis Graecae pie alendis et instruendis, cum annuorum redituum assignatione et indultorum concessione, 159.
- LXIV. Declaratio quod spolia regularium extra claustra vagantium spectant ad R. Cameram Apostolicam, iuxta constitutiones Pauli III et aliorum praedecessorum, 162.
- LXV. Nonnullae ordinationes et statuta congregationis Cassinensis, alias Sanctae Iustinae de Padua, Ordinis Sancti Benedicti, circa officium diffinitorum et aliorum, qui præesse debent regimini eiusdem congregationis, 165.
- LXVI. Revocatio cuiusdam legis seu consuetudinis super honore tuendo, ex quo homicidia nascuntur in regnis Aragonum, Valentiae ac principatu Cataloniae et comitatibus Rossilionis et Ceritaniae, cum poenis, 166.
- LXVII. Confirmatio gratiarum et privilegiorum archihospitali S. Spiritus in Saxia de Urbe concessorum, quatenus concilio Tridentino et sacris canonibus non sint contraria, illorumque communicatio inter omnia loca Ordinis, 172.
- LXVIII. Parochia S. Salvatoris ad Turrim Militum de Urbe unitur parochiae S, Quirici, 174.
- LXIX. Facultas instituendi confraternitates sanctissimi Corporis Christi in regno Franciae, cum indulgentiarum elargitione, 177.
- LXX. Iurisdictio S. R. E. cardinalis archipresbyteri et iudicis causarum capituli canonicorum et aliarum personarum sacrosanctae Lateranensis ecclesiae, 179.
- LXXI. Erectio eremitorii del Tardon in

monasterium Ordinis Sancti Basilii, eiusque et aliorum monasteriorum dicti Ordinis in regnis Hispaniarum aggregatio eidem Ordini cum privilegiorum concessione, 181.

- LXXII, Absolvit regem Portugalliae et alias personas deputatas a quibusviscensuris et poenis ob commercia cum Saracenis ac infidelibus habita, et merces ad eos delatas; ac ei et successoribus suis, innovando indulta super hoc a Martino, Eugenio et Calixto concessa, facultates elargitur licentiam concedendi subditis in futurum cum eisdem infidelibus commercium habendi, 186.
- LXXIII. Erigitur in Urbe collegium ecclesiasticum Adolescentum Neophytorum, 188.
- LXXIV. Clerici regulares congregationis Sancti Pauli Decollati, absque licentia eius praepositi generalis, ad alium quemcumque Ordinem, praeter Cartusianum, transire nequeunt, 191.
- LXXV. Prohibitio sal exterum mercandi in locis Sedis Apostolicae mediate et immediate subiectis, 193.

Sequitur extensio paecedentis constitutionis, 194.

- LXXVI. Prohibitio extrahendi delocis Status Ecclesiastici triticum, hordeum, legumina, animalia et omnis generis fruges et frumenta, etiam ex bonis ecclesiasticis collecta; vel impediendi illa afferentes ad Urbem; aut ca emendi, praeterquam pro usu suo suarumque familiarum unius annis; necnon revocatio licentiarum et indultorum extrahendi, etiam ex causa onerosa concessorum, 195.
- LXXVII. Exemptio Religionis clericorum regularium Societatis lesu a solutione et praestatione decimarum

- et aliorum onerum quorumcumque, 198.
- LXXVIII. Confirmatio gratiarum, exemptionum, indulgentiarum congregationis fratrum Iesuatorum S. Hieronymi, 199.
- LXXIX. Iurisdictio S. R. E. cardinalium protectorum et iudicum causarum Domus Piae ad recipiendas et pie alendas mulieres peccatrices poenitentes, in Urbe institutae, 202.
- LXXX. Confirmatio privilegiorum et immunitatum fratrum Ordinis Servorum Beatae Mariae Virginis, ac revalidatio omnium indulgentiarum eidem Ordini et eius ecclesiis a diversis Pontificibus concessarum, 205.
- LXXXI. Institutio collegii Anglici in Urbe, pro scholaribus nationis Anglicae pie ibi educandis et instruendis, cum annuorum redituum assignatione, exemptionumque et indultorum concessione, et sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis protectoris et iudicis in cognoscendis eorum causisiurisdictione, 208.
- LXXXII. Confirmatio litterarum Pii IV super solutione impositionum cameralium, et revocatio quarumcumque exemptionum, non tamen ex causa onerosa; ac ordinatio quod tam cives et domicelli ac familiares cardinalium vel thesaurarii civitatis Assisiensis ac comitatus et districtus, et personae ecclesiasticae tam saeculares quam regulares, etiam exemptae, teneantur ad contribuendum tam cameralibus quam aliis pro necessitatibus urgentibus dictae communitatis impositis et imponendis oneribus pro bonis de quibus decimas non solvunt, cum derogatione quorumcumque privilegiorum etiam officialibus Romanae Curiae concessorum, 214.

- LXXXIII. Confirmat indulta magistro et fratribus hospitalis Beatae Mariae Theutonicorum a praedecessoribus suis concessa cum suppletione defectuum, praesertim super praesentatione ad beneficia dicti hospitalis, et innovat perpetuo, ita quod dicti magister et fratres in collatione seu praesentatione ad dicta beneficia, etiam in mense reservato et apud Sedem vacantia, molestari non debeant, et litteris apostolicis impetratis contra eorum indulta non teneantur respondere, nisi de indultis ipsis fecerint mentionem, 218.
- LXXXIV. Innovatio poenarum ab Hadriano VI propositarum contra mercatores exercentes monopolia frumentorum et aliorum ad victum necessariorum in regnis Aragoniae, et extensio ad facientes contractus quietamentos nuncupatos, cum prohibitione notariis, sub poena falsi, ne aliquod instrumentum super praemissis conficiant, 220.
- LXXXV. Revocatio fratrum Ordinis Minorum de Observantia ab Indiis, eorumque reductio ad propria claustra, ubi professi fuerant, 223.
- LXXXVI. De munere et electione praelatorum congregationis Sancti Bernardi in Italia monachorum Ordinis Cisterciensis regularis Observantiae, 224.
- LXXXVII Confirmatio nonnullorum statutorum et ordinationum monachorum congregationis S. Hieronymi regni Portugalliae circa electionem provincialis, priorum ac aliorum officialium, etc., 233.
- LXXXVIII. Confirmatio statutorum et ordinationum communitatis et comitatus Cameranensis super dotibus et arrediis, 236.
- LXXXIX. Constitutiones et statuta in ca-

- pitulo generali congregationis Clericorum Regularium S. Pauli Decollati observanda, 245.
- XC. Approbatio et confirmatio provinciae S. Iosephi Hispaniarum, Ordinis fratrum Minorum Discalceatorum, et eorum laudabilis instituti, cum omnibus monasteriis obtentis et obtinendis, cum mandato generali et fratribus de Observantia ne illos molestent aut quicquam super eis innovent, etc., 247.
- XCI. Erectio collegii Hungarici in monasterio S. Stephani in monte Coelio de Urbe, 250.
- XCII. Inhibitio perpetua, sub poena excommunicationis ac privationis officiorum et vocis activae et passivae, monachis congregationis Montis Oliveti extorquendi praelaturas et officia dictae congregationis favoribus principum, 254.
- XCIII. Suppressio quorumdam monasteriorum et dignitatum abbatialium congregationis Camaldulensium, et applicatio aliis monasteriis et ecclesiis pro restituenda regulari disciplina in dicta congregatione, 256.
- XCIV. Confirmatio statutorum et ordinationum in capitulo generali factorum super reformatione congregationis Cassinensis, 259.
- XCV. Revocat S. Sua alias suas litteras congregationi clericorum regularium S. Pauli Decollati concessas, ea in parte qua adversantur duabus constitutionibus pro felici regimine dictae congregationis editis, super iure suffragii et celebratione capituli generalis, dictasque constitutiones perpetuo approbat, 262.
- XCVI. Institutio confraternitatis Campi S. de Urbe, Germaniae inferioris et superioris ac Flandriae nationis, in archiconfraternitatem aliarum con-

- fraternitatum similium, cum facultate aggregandi et indulgentiis, 264.
- XCVII. Decretum quod capitulares et aliae personæ ecclesiae Barchinonensis non possint percipere distributiones quotidianas praetextu officiorum principatus Cataloniae, 266.
- XCVIII. Erectio collegii Helvetiorum et Rhetiorum in civitate Mediolanensi, 269.
- XCIX. Ordinationes pro bono regimine fratrum Minorum S. Francisci strictioris Observantiae, 274.
- C. Unio collegii Purificationis B. Mariae Elborensis et hospitalis ad recipiendum pauperes scholares, per regem Portugalliae institutorum, collegio S. Spiritus eiusdem civitatis, cum fructibus et reditibus eis applicandis, cum facultate presbyteris Societatis Iesu possessionem capiendi, et regendi illorum personas et bona, etc., ac cum oneribus et ordinationibus, etc., 279.
- CI. Institutio archiconfraternitatis Pietatis carceratorum in alma Urbe, ad eos visitandos, consolandos et adiuvandos, cum indulgentiarum concessione, 284.
- CII. Confirmatio litterarum Innocentii VIII, per quas monasteria monialium Sanctae Catharinae et Sanctae Mariae Magdalenae Perusinae, Ordinis Sancti Benedicti, invicem unita, visitationi et congregationi S. Iustinae Paduanae subiiciuntur, cum confirmatione indulgentiarum eis ab Alexandro VI et de novo concessarum, 287.
- CIII. Statutum collegiorum Sancti Ioannis Evangelistae Portugalliae, ne quis extra dicta collegia habitum deferat, cum mandato ordinariis ut id servari faciant, 289.
- CIV. Confirmatio constitutionum fratrum Beatae Mariae Servorum per gene-

- ralem et alios deputatos correctarum et compilatarum, et per cardinalem protectorem revisarum, 290.
- CV. Quaedam circa nundinarum libertatem in Viterbiensis coenobii Ordinis Praedicatorum favorem sancita firmat, 292.
- CVI. Usus altaris portatilis religiosis Societatis Iesu restituitur, non obstante concilii Tridentini dispositione, ut in eorum missiones, quae a superioribus eorum fiunt, ubique in loco tuto missam celebrare et Eucharistiam ministrare possint, 298.
- CVII. Confirmatio institutionis ac statutotorum collegii procuratorum civitatis Perusinae, 299.
- CVIII. Confirmatio ac inhibitio ne religiosi Societatis Iesu ad alios Ordines, etiam Cartusiensem, se possint transferre, 302.
- CIX. Reductio monachorum Ordinis Sancti Basilii in unam congregationem et sub regimine unius abbatis, cum privilegiorum et gratiarum elargitione pro dicti Ordinis reformatione, 307.
- CX. De electione, quolibet triennio in capitulo generale fienda, prioris generalis et aliorum praelatorum congregationis canonicorum regularium S. Salvatoris, Ordinis S. Augustini, eiusque bonorum temporalium administratione, 313.
- CXI. Vulgat constitutionem qua S. Pius V, Ordinis fratrum Praedictorum, LXXIX propositiones Michaelis Baii damnaverat, 314.
- CXII. Declaratio quorumdam statutorum et privilegiorum militiae et Religionis S. Ioannis Hierosolymitani, circa professionem emittendam habitumque suscipiendum; et confirmatio exemptionis a solutione decimarum et aliorum onerum quorumcumque, 320.

- CXIII. Applicatio unius caroleni pro qualibet navi ad Ripam Tyberis appellente pro manutentione societatis Doctrinae Christianae illiusque ecclesiae in regione Transtyberina institutae, 325.
- CXIV. Approbatio institutionis et statutorum confraternitatis Sanctae Catharinae de Senis de Urbe, cum facultate eadem innovandi, et indulgentiarum elargitione, 328.
- CXV. Statutorum almae Urbis confirmatio, cum declaratione quod statuta ordinatoria in Curia Capitolina observentur, decisoria vero in omnibus tribunalibus Urbis eiusque districtus, ubi non extant particularia statuta de eisdem casibus disponentia, 330.

Sequitur reintegratio invisdictionis et indultorum universitatum artium Urbis praeservata superioritate gubernatoris et aliorum indicum, 332.

Sequitur declaratio quod constitu tio praeinserta non praeiudicat facultatibus gubernatoris Urbis, capitanei appellationum et aliorum iudicum, 335.

- CXVI. Quod fratres Praedicatores Ordinis S. Dominici, ad instantiam cuiuscuinque personae extra ipsum Ordinem aliquam gratiam facere aut poenam rémittere non possint, neque conquisitis favoribus et suffragiis officia procurare, 335.
- CXVII. Contra non solventes in festo Ss. Petri et Pauli census, canones et alia iura Reverendae Camerae Apostolicae debita, 336.
- CXVIII Confirmatio ordinationum et taxarum in tota provincia Mediolanensi per iudices commissarios et regularium exemptorum conservatores eorumve notarios observandarum, 342.
- CXIX. Confraternitati Sanctissimi Corporis Christi, in ecclesia Sancti Augu-Bull. Rom. Vol. VIII 137

- stini Ordinis Eremitarum de Urbe institutae, quotannis unum reum ultimo supplicio damnatum liberandi facultatem concedit, 347.
- CXX. Approbatio institutionis confraternitatis sub invocatione Sanctissimi Nominis Dei, adversus blasphemos in Hispaniarum regnis erectae, cum largitione indulgentiarum, 348.
- CXXI. Approbatio congregationis fratrum et monialium Ordinis B. Mariae de Monte Carmelo, in regnis Hispaniarum sub denominatione Discalceatorum institutae, cum declaratione muneris provincialis eorum prioris ac superioritatis prioris generalis totius Ordinis, gratiarumque eiusdem Ordinis communicatione, 350.
- CXXII. Innovatio constitutionum a praedecessori us editarum contra homicidas et alios capitaliter bannitos; et maiorum poenarum inflictio in eorum receptatores et auxiliantes, communitatesque eos non persequentes et capientes, 355.
- CXXIII. Annullatio dispositionum beneficialium, quae contra canonicas sanctiones, statuta vel apostolica privilegia fiunt personis prohibitis propter genus aut haeresim et a fide apostasiam; cum declaratione, quod ad novam Romanorum Pontificum dispositionem pertineant, 358.
- CXXIV. Statuit ut prior generalis et visitotor congregationis Sancti Salvatoris, Ordinis S. Augustini canonicorum regularium sint triennales, nec nisi elapso triennio reeligi possint, 359.
- CXXV. Iurisdictio ordinariorum in puniendis vicariis, familiaribus, colonis et ministris fratrum militum hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, iuxta dispositionem concilii Tridentini sess. xxiv, cap. xi, 360.
- CXXVI. Erectio novae ecclesiae cathedra-

- CXXVII. Confirmatio erectionis confraternitatis S. Mariae Rotundae, 365.
- CXXVIII. De confraternitate Annunciationis in ecclesia S. Mariae supra Minervam constituta, 369.
- CXXIX. Medici hebraei vel infideles ad curandos christianos infirmos non adinittantur; et medici omnes servent constitutionem Pii V in monendis infirmis ad confessionem peccatorum, 371.
- CXXX. De auctoritate archiconfraternitatis B. Mariae Virginis Confalonis de Urbe quoscumque christifideles Sanctae R. E. ditioni subiectos, piorum eleemosynis perquisitis, ab infidelium captivitate redimendi, duosque carceratos, in festo eiusdem B. Mariae et in eius honorem, anno quolibet liberandi, 373.

Sequitur indultum liberandi carceratos, de quo in praecedenti rubrica, 376.

- CXXXI. De iudaeorum aut infidelium flagitiis, in quae haereticae pravitatis inquisitores animadvertere possunt, 378.
- CXXXII. Furnarii Urbis, pro pretio panis, in causis discussionum, ceteris aliis creditoribus praeferantur, et omnes iudices Urbis in eorum litibus manu regia procedere possint, 380.
- CXXXIII. Extendit literas, quibus alias sustulit censuras et poenas, in litteris Pii V contra agitantes tauros contentas, in Hispaniarum regnis, quoad laicos et milites sacris ordinibus non initiatos, ad Portugalliae et Algarbiorum regna, etc., 382.
- CXXXIV. Hortatio ad christifideles ad subveniendum pauperibus collegii Anglicani Rhemis, et ceteris Anglis pro fide catholica dispersis, 383.

- lis Sancti Severi in regno Neapo- i CXXXV. Quomodo permittatur Ordini fratrum S. Antonii Viennensis pro eorum hospitalibus eleemosynas colligere, 384.
  - CXXXVI. Kalendarii nuper restituti, pro festivitatibus S.R.E. suo tempore celebrandis divinisque itidem officiis recitandis, approbatio, et veteris kalendarii abolitio, 386.

Sequitur declaratio super observatione kalendarii nuper editi, pro illis, qui de mense octobris MDLXXXII illud servare non coeperunt, 390.

- CXXXVII. Qui presbyteri Religionis et Societatis Iesu litteras sacrae Poenitentiariae Apostolicae aperire possint, 390.
- CXXXVIII. De auctoritate praepositi generalis clericorum regularium Societatis Iesu, circa contractus censuum alienationumque et aliorum, 391.

Sequitur ampliatio dictae auctoritatis alienandi, 394.

CXXXIX. Quod personae Societatis lesu a quocumque antistite, etiam extra tempora, de licentia suorum praelatorum, ad sacros ordines promoveri, et ad quoscumque alios Ordines transire possint, habita licentia praepositi generalis, 397.

> Sequitur facultas transeundi ad alios Ordines regulares, 398.

- CXL. Nova constitutio super duellis, 399.
- CXLI. Concilii Tridentini prohibitio de duellis extenditur ad duella privatim commissa, 400.
- CXLII. Erectio ecclesiae episcopalis civitatis Bononiae, in provincia Lombardiae, in ecclesiam archiepiscopalem, 401.
- CXLIII. Abbatissae et aliae praefectae monasteriorum monialium in Italia ad triennium tantummodo eligantur, 404.

- CXLIV. Facultas archiepiscopis et episcopis Indiarum et ab eis subdelegandis absolvendi Indos et Mauros ac eorum filios a crimine haeresis et idololatriae ac aliis peccatis Sedi Apostolicae reservatis et in bulla Coenoe contentis, 405.
- CXLV. Confirmatio institutionis, privilegiorum et exemptionum Societatis Iesu, cum nonnullis declarationibus, 406.
- CXLVI. Dissolutio trium prioratuum Camaldulensis congregationis alias unitorum, 409.
- CXLVII. Excommunicatio et anathematizatio quorumcumque haereticorum necnon aliorum omnium, qui contentis in hac bulla Coenae Domini contraveniunt, 413.
- CXLVIII. Quod praeceptoriae militiae et Ordinis Sancti Ioannis Hierosolymitani vacent per promotionem ad episcopatum, 419.
- CXLIX. Prohibitio sub poenis, etc. ne cuiquam liceat contractus contra dispositionem statutorum autiuris communis, seu monopolii in comitatu Rossilionis, 420.
- CL. De electione, numero et qualitatibus magistrorum sacrae theologiae, de cetero in provinciis Italiae eligendorum ex Ordine fratrum Eremitarum S. Augustini, 422.
- CLI. Dismembratio tertiae partis fructuum ab uno canonicatu et praebenda quarumcumque ecclesiarum cathedralium et metropolitanarum regnorum Portugalliae et Algarbiorum, et applicatio eorumdem Officio SS. Inquisitionis dictorum regnorum, 426.
- CLII. Declaratio praecedentiae inter Ordines Mendicantium et inter confraternitates laicorum in processionibus, 429.
- CLIII. Confirmatio erectionis quorumdam

- monasteriorum Ordinis monachorum Sancti Pauli primi eremitae in Hungaria, Polonia, Istria ac Dalmatia, et privilegiorum, 431.
- CLIV. Confirmatio diversorum privilegiorum pro doctoribus philosophiae et medicinae collegiorum Bononiensis, 432.
- CLV. Forma publicandi resignationes beneficiorum ecclesiasticorum in Curia et extra, 434,
- CLVI. Maior sacri eremi Camaldulensis potest, quando sibi expedire videtur, conferre Eremitis sibi in eremo subiectis quatuor ord. minores; et cardinales episcopi ad dictum eremum accedentes possunt, etiam extra tempora et non servatis interstitiis, sacros ordines eisdem conferre si ipsi maiori idonei videntur, 438.
- CLVII. Erectio hospitalis pro natione Maronitarum in Urbe, 438.
- CLVIII. Confirmatio litterarum Clementis VI contra fabricantes falsam monetam in regno Franciae, 442.
- CLIX. Erectio collegii Societatis Iesu Rigae in partibus Poloniae, 444.
- CLX. Constitutiones collegii Germanici, 447.
- CLXI. Institutio festivitatis Sanctae Annae, matris Mariae Virginis, pro die xxvi mensis iulii duplici officio celebrandae, 455.
- CLXII. Declaratio et extensio constitutionis Pauli III de privilegio mercatorum Ripae Urbis, quod eorum libri concordantes cum libris proxenetarum plene probent, et executionem paratam habeant, sicut obligationis camerales, contra quascumque personas et etiam mulieres coniugatas, 456.
- CLXIII. Approbatio tertia instituti et constitutionum Religionis clericorum regularium Societatis Iesu, cum ali-

- quorum dubiorum totali remotione et privilegiorum confirmatione, 457.
- CLXIV. Erectio collegii Societatis Iesu in civitate Iprensi, 465.
- CLXV. Erectio collegii Societatis Iesu in oppido Montensi Cameracensis dioecesis, 469.
- CLXVI. De electione praepositi generalis et aliorum praelatorum congregationis monachorum Eremitarum Sancti Hieronymi de Observantia, celebrationeque capituli generalis, et retentione regularis observantiae, 473.
- CLXVII. Institutio collegii ad scholares nationis Maronitarum pie et catholice bonis artibus christianisque moribus et doctrina instruendos in Urbe; et deputatio cardinalis pro eius regimine; annuorumque redituum assignatio pro eorumdem substentatione, 475.
- CLXVIII. Erectio collegii Societatis Iesu in civitate Brugensi, 480.
- CLXIX. Erectio collegii Societatis Iesu in civitate Mantuana, 484.
- CLXX. De praedicatione verbi Dei semel in hebdomada facienda hebraeis, pro eorum ad Christi fidem conversione, in terris et locis in quibus extant eorum synagogae, 487.
- CLXXI. Innovatio constitutionis Nicolai III et aliarum sanctionum contra iurantes et iurare facientes illicita, impossibilia, damnosa et ecclesiasticae libertati ac decretis concilii Tridentini adversantia, 489.
- CLXXII. Deposita pecuniarum actualia supra summam scutorum quinque, occasione litium in alma Urbe fienda, apud Montem Pietatis de cetero fiant, 491.
- CLXXIII. Erectio collegii Armeniorum in Urbe, 493.
- CLXXIV. Quod religiosi Societatis cleri-

- corum regularium Iesu, etiam sacris ordinibus non initiati, verbum Dei praedicare possint, 496.
- CLXXV. De forma qua clerici R. C. Apostolicae expeditiones camerales signare debent, sub nomine et sigillo Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis camerarii, 496.
- CLXXVI. Institutio confraternitatis seu congregationis externorum scholarium, studiis collegă Societatis Iesu de Urbe insistentium, sub invocatione Annunciationis Beatae Mariae, ad pia opera exercendum; et facultas alias aggregandi congregationes, cum indulgentiarum communicatione, 499.
- CLXXVII. Contra exules et alios in Italia commorantes, qui animalia et alia bona in Statu Ecclesiastico diripiunt, abducunt, recipiunt vel permutant, 503.
- CLXXVIII. Quod Eremitae congregationis Camaldulensis, Ordinis S. Benedicti, Aretinensis dioecesis, religiosos Ordinum Mendicantium recipere possint; ipsi vero ad alium Ordinem, etiam Eremitarum Sancti Romualdi Montis Coronae, transire nequeant, 505.
- CLXXIX. Confirmatio privilegiorum Universitatis Studii generalis Lovaniensis, 505.
- CLXXX. Publicatio litterarum seu potius decreti Pii Papae V super translatione ecclesiae cathedralis Feretranae ob oppido Sancti Leonis ad oppidum nuncupatum Pinna Billorum, et respectiva unione, augmento ac dotatione utriusque capituli, 545.
- CLXXXI. Institutio collegii presbyterorum regularium Societatis Iesu, Universitatisque Studii generalis diversarum scientiarum bonarumque artium in oppido Pontis Monsonii, Me-

- tensis dioecesis, in Lotharingia, cum redituum assignatione privilegiorumque elargitione, 519.
- CLXXXII. Unio beneficiorum baliagiorum ab haereticis recuperatorum Sanctorum Mauritii et Lazari, 526.
- CLXXXIII. Confirmatio privilegiorum et indultorum a Pio IV concessorum archiconfraternitati Ss. Trinitatis de Urbe, 530.
- CLXXXIV. Confirmatio erectionis confraternitatis nationis Bononiensis in Urbe institutae, cum facultate quotannis liberandi unum carceratum, etc., 534.
- CLXXXV. Communicatio et extensio indulgentiarum et privilegiorum concessorum hospitali Ioannis de Dios Granatensi ad quaecumque alia hospitalia quibusvis in locis ad instar dicti hospitalis instituenda, 537.
- CLXXXVI. Institutio congregationis clericorum saecularium de Oratorio nuncupatae, in ecclesia S. Mariae de Vallicella de Urbe, 541.
- CLXXXVII. Confirmantur privilegia militiae Sanctorum Mauritii et Lazari, 544.
- CLXXXVIII. Institutio Universitatis Studii generalis diversarum scientiarum bonarumque artium in collegio presbyterorum regularium Societatis Iesu in civitate Vilnensi, in Regno Poloniae, per Valerianum illius episcopum fundato, cum privilegiorum elargitione, 560.
- CLXXXIX. Ordini S. Pauli primi cremitae confirmantur omnia monasteria seu domus in Hungaria, Polonia, Istria, Dalmatia et Slavonia, eorumque iura et privilegia, libertates, etc., 563.

#### SIXTUS V.

- I. Erectio Studii generalis in oppido Graecensi Salisburgensis dioecesis, 563.
- II. Erectio ecclesiae cathedralis Vindensis in Livonia, 568.
- III. Erectio Universitatis Studii generalis et collegii in oppido Mussipontanensi Metensis dioecesis, 571.
- IV. Exemptiones et gratiae clericorum regularium congregationis Sancti Maioli, alias de Somascha, a Gregorio XIII elargitae, validantur, 574.
- V. Iubilaei indictio ad implorandum Dei auxilio pro bono regimine reipublicæ christianae, 576.
- VI. Revocatio exemptionum omnium ab onerum cameralium solutione quibuscumque personis quomodolibet concessarum, 578.
- VII. Prohibitio alienandi per subditos Status Ecclesiastici in non subditos et forenses bona in eo existentia aut fortalitia et castra, absque Sedis Apostolicae licentia, 580.
- VIII. Quod clerici regulares congregationis Sancti Pauli Decollati ad processiones et alios actus publicos accedere non cogantur, ex indulto Gregorii XIII, 583.
- IX. Innovatio omnium constitutionum a Romanis Pontificibus hactenus editarum contra exules, bannitos aliosque facinorosos homines, eorumque receptatores et fautores; et multarum impositio poenarum in eosdem, necnon contra communitates et alios sua territoria eiusmodi scelestis hominibus expurgata non custodientes, 585.
- X. Quod festum Praesentationis B. Mariae Virginis die vigesimaprima mensis novembris duplici officio celebretur, 591.

- XI. Quod festum S. Francisci de Paula, Ordinis fratrum Minimorum institutoris, singulis annis die secunda mensisaprilis duplici officio celebretur, 592.
- XII. Renovatio Studii generalis in civitate Firmi Status Ecclesiastici, olim a Bonifacio VIII instituti, cum privilegiis et indultis aliorum Studiorum generalium, 593.
- XIII. Confirmatio statutorum Iulii Papae II super bono regimine castrorum comitatus Ariminensis, novaeque declarationes ad exortas lites componendas futurasque evitandas, 598.
- XIV. De electione praelatorum congregationis Sancti Bernardi in Italia monachorum Ordinis Cisterciensis regularis observantiae, de cetero facienda ex universo numero sacerdotum dictae congregationis, qui minora officia laudabiliter biennio exercuerint, 600.
- XV. Confirmatio privilegiorum collegii advocatorum et procuratorum provinciae Marchiae, seu eorumdem nova concessio, 602.
- XVI. Confirmatio litterarum diversorum Romanorum Pontificum super bono regimine civitatis Anconitanae, et conservatione immunitatum ac privilegiorum eiusdem civitatis, 604.
- XVII. De regimine Studii generalis Valentini, ab Alexandro VI instituti, et applicatione beneficiorum ecclesiasticorum, etc., 609.
- XVIII. Ut in Ordine Beatae Mariae de Mercede Redemptionis Captivorum observetur reformatio edita a commissariis deputatis per Pium V et Gregorium XIII, cum declarationibus Sixti Papae V, 619.
- XiX. Ampliatio collegii septem notariorum Sedis Apostolicae antiquitus instituti ad numerum duodecim, cum

gratiarum et privilegiorum extensione pro ipsis septem notariis, 621.

Sequentur privilegia pro supradictis septem notariis antiquioribus, 624.

XX. Institutio archiconfraternitatis Chordigerorum Sancti Francisci, chordam per fratres eius Ordinis gestari solitam devote deferentium, cum indulgentiarum concessione, et alias confraternitates aggregandi facultate, 630.

Sequitur extensio dictae constitutionis, 632.

- XXI. Confirmantur privilegia a Romanis Pontificibus civibus Genuensibus concessa, quorum vigore extra Urbem Ianuam ad iudicium vocari non possunt, 633.
- XXII. Confirmat litteras praedecessorum Pontificum, ac praecipue Gregorii XIII, quibus ad refraenandos scelestos homines tam laicos quam ecclesiasticos, laesae maiestatis criminis reos, ecclesiasticae immunitatis in civitate Genuensi restringit limites, 634.
- XXIII. Iurisdictio consulum artis lanae in Urbe, et privilegia mercatorum eiusdem artis, 638.
- XXIV De visitandis, certis hic statutis temporibus, sanctorum Petri et Pauli de Urbe liminibus etc. ab archiepiscopis, episcopis et aliis ecclesiarum primatibus, 641.
- XXV. Innovatio festivitatis Sancti Nicolai de Tolentino, Ordinis fratrum Eremitarum S. Augustini, duplici officio die decima mensis septembris celebrandae, 645.
- XXVI. Contra exercentes artem astrologiae iudiciariae et alia quaecumque divinationum genera, librosque legentes vel tenentes ,646.

- XXVII. Quaelibet proprietas in congrega- | XXXVI. Confirmatio constitutionis Pii V tione canonicorum regularium Sancti Georgii in Alga Venetiarum interdicitur, 651.
- XXVIII. Quod festum S. Antonii Lusitani, de Padua nuncupati, sub die xiii mensis iunii duplici officio de cetero celebretur, 654.
- XXIX. Innovatio indulti capitulo sacrosanctae Lateranensis ecclesiae de Urbe concessi, dandi licentiam in eius locis erigendi loca pia, accedente licentia ordinariorum, quibus subiecta remaneant, 655.
- XXX. Prohibitio transeundi ab Ordine fratrum Minorum Sancti Francisci de Observantia ad fratres Cappuccinos, 657.
- XXXI. Confirmatio et ampliatio indultorum ac indulgentiarum Rosarii Beatae Mariae Virginis; et facultatis magistri generalis et vicarii Ordinis Sancti Dominici in erigendis capellis et instituendis confraternitatibus Rosarii, pro quibus aliae etiam gratiae et indulgentiae conceduntur, 659.
- XXXII. Innovatio festivitatis S. Ianuarii episcopi et martyris et sociorum eius, die xix septembris simplici officio celebrandae, 662.
- XXXIII. Renovatio pontificialium capellarum in basilicis ceterisque almae Urbis ecclesiis, dominicis Quadragesimae et Adventus aliisque statis solemnibus diebus celebrandarum, 663.
- XXXIV. Lauretani oppidi provinciae Picenae in civitatem sublimatio, eiusque collegiatae ecclesiae in cathedralem et episcopalem erectio, 666.
- XXXV. Approbatio congregationis clericorum regularium Ministrantium infirmis in hospitalibus et extra degentibus, Romae nuper institutae, cum habitus assignatione, 669.

Sequitur assignatio habitus, 670.

- de non infeudandis et alienandis castris et locis Sanctae Romanae Ecclesiae, 670.
- XXXVII. Confirmatio statutorum et stabilimentorum hospitalis S. Ioannis Hierosolymitani, 671.
- XXXVIII. Annuorum redituum concessio archiconfraternitati B. Mariae Virginis Confalonis de Urbe nuncupatae, cum facultate ubique eleemosynas colligendi, ad christianorum redemptionem ab infidelium captivitate, 673.

Sequitur extensio dictae facultatis colligendi eleemosynas pro eiusmodi redemptione, 681.

- XXXIX. Moderatio constitutionis editae a Pio V quoad electionem visitatoris generalis, et exemptionem fratrum Tertii Ordinis de Poenitentia Sancti Francisci a superioritate ministrorum provincialium fratrum Minorum de Observantia in Italia, 683.
- XL. Reformatio officii emolumentorum secretarii domestici Summi Romani Pontificis, cum indultorum collegii secretariorum concessione et ampliatione, 685.
- XLI. Quod festum Sancti Petri martyris duplici officio de cetero celebretur, 690.
- XLII. Confirmantur sententiae latae super confinibus communitatum Perusinae, Urbevetanae et Tudertinae, 691.
- XLIII. De decies centenis millibus nummum aureorum in arce S. Angeli repositis, et nullo umquam tempore, nisi in praescriptis casibus, detrahendis, 693.
- XLIV. Confirmatio congregationis B. Mariae Fuliensis strictioris observantiae monachorum Ordinis Cisterciensis S. Benedicti, cum gratiarum elargitione, 700.

- XLV. Prohibitio quod de cetero nulla corpora defunctorum, praeterquam regalia, in choris et aliis locis intrasepta et clausuram monasteriorum monialium in regnis Hispaniarum sepeliri valeant, 701.
- XLVI. Approbatio, declaratio et extensio constitutionum editarum a Pontificibus praedecessoribus circa solutionem annatarum, communium et quindenniorum de beneficiis Romanae Camerae Apostolicae debitorum, 703.
- XLVII. Confirmatio et nova concessio gratiarum et privilegiorum Ordini Cisterciensi, eiusque abbatibus, monachis et monasteriis a Gregorio IX, Innocentio IV, Sixto IV, Innocentio VIII, Pio IV, Pio V, Gregorio XIII et aliis Summis Pontificibus concessorum, 706.
- XLVIII. Confirmatio constitutionum congregationis fratrum S. Ambrosii ad Nemus, 709.
- XLIX. Institutio artis conficiendi sericum in Urbe et toto Statu Ecclesiastico cum nonnullis ordinationibus, 711.
- L. Facultas archiconfraternitati Sanctissimi Sacramenti in ecclesia S. Petri de Urbe commutandi cuique confraternitati aggregatae et aggregandae primam dominicam mensis, ad processionem habendam, in aliam dominicam, prout unicuique huiusmodi confraternitati expedire iudicaverint, 719.
- L1. Quod Eremitae Sancti Romualdi Montis Coronae, Ordinis Camaldulensis, sub Regula Sancti Benedicti, alterius Ordinis religiosos recipere possint; ipsi vero ad alium etiam Eremi Camaldulensis transire nequeant. 720.
- LII. Confirmatio privilegiorum doctorum et legentium Universitatis Bononiensis,

- ac praesertim applicationis datii mercium, 721.
- LIII. Confirmatio et extensio iurisdictionis consulum artis pistorum et praefecti annonae almae Urbis in rebus ipsam artemtangentibus, ac privilegiorum et gratiarum eorumdem pistorum, 724.
- LIV. Iurisdictio S. R. E. cardinalis et iudicis causarum archiconfraternitatis
  Beatae Mariae Virginis de Urbe, Confalonis nuncupatae, ad redemptionem captivorum ab infidelium servitute aliaque pia opera exercenda dudum institutae, 726.
- LV. Erectio Universitatis Studii generalis in civitate de Quito, provinciae Sancti Michaelis Indiarum Occidentalium, Ordinis Eremitarum Sancti Augustini cum facultatibus aliis Universitatibus concedi solitis, 733.
- LVI. Iurisdictio S. R. E. cardinalis protectoris et iudicis causarum collegii cantorum capellanorum Romani Pontificis, cum privilegiorum etgratiarum concessione, 736.
- LVII. Hortatio ad omnes christifideles ut Rhemensi collegio, pro catholicis Anglis a Sede Apostolica instituto, pie et liberaliter subveniant, et ad imperatorem, reges et principes christianos, ut Anglos, propter iustitiam persecutionem patientes, iuvent et faveant, 740.
- LVIII. Quod fratres Minores Ordinis Sancti Francisci de Observantia licite retineant loca, quae etiam sine titulo possident, dummodo ordinariorum consensus accedat, quoad ea quae possident a decem annis citra, 742.
- LIX. Confraternitas S. Annae Varsaviae erigitur in archiconfraternitatem cum eiusdem facultatibus et privilegiis, quae habet archiconfraternitas Confalonis de Urbe, 744.
- legentium Universitatis Bononiensis, | LX. Confirmatio erectionis provinciae Hi-

- spaniarum fratrum Ordinis Beatae Mariae de Monte Carmelo, cum transitu eiusdem ad Discalceatos, 745.
- LXI. Praefinitio numeri et qualitatum praelatorum referendariorum utriusque Signaturae Romani Pontificis, cum privilegiorum concessione, 749.
- LXII. Nonnulla statuuntur pro ecclesiis Calaguritana et Calceatensi super receptione filiorum patrimonialium in beneficiatos dictarum ecclesiarum, 753.
- LXIII. Communitates Status Ecclesiastici pro aliis obligatae, infra annum ab earum obligationibus liberentur; et de cetero pro aliis se obligare et eorum bona alienare ac, praeterquam ratione locationis, obligare; vel oratores sumptibus publicis ad Pontificem mittere nequeant, 758.
- LXIV. Unio hospitalium congregationis Ioannis Dei in unum corpus, cum nonnullis ordinationibus, 761.
- LXV. Quod omnes etiam S. R. E. cardinales, beneficia et pensiones militiae S. Ioannis Hierosolymitani, etiam ex Sedis Apostolicae provisione obtinentes, ad solutionem iurium communis aerarii omnino teneantur, receptoresque propria auctoritate exigere valeant, ex indulto Pii V, 765.

  Sequitur alia constitutio, quae praecedemtem ampliat 769.
- LXVI. Erectio collegii Montis Alti in civitate Bononiensi, 771.
- LXVII. Erectio officii commissariatus Rev. Camerae Apostolicae in officium perpetuum vacabile, cum iurisdictionis, emolumentorumque et indultorum concessione, 776.
- LXVIII. Damnatio contractuum societatis securitatem capitalis aut certam responsionem autaliter usurariam pravitatem continentium, 783.
- LXIX. Concessio pgivilegiorum hebraeis
  Bull. Rom. Vol. VIII. 138

- in Satu Ecclesiastico commorantibus' iisque qui in eodem Statu vel mansionem vel commercium fixerint, 786.
- LXX. De temeraria tori separatione, ac publicis adulteriis, stupris et lenociniis in quibusdam casibus severius in alma Urbe puniendis. 789.
- LXXI. Iurisdictio iudicis causarum beneficialis confidentiae et simoniae et cum eis connexitatem habentium, in Romana Curia movendarum, aut per appellationem a iudicibus extra curia introducendarum, 794.
- LXXII. Montis Alti oppidi in provincia Marchiae in civitatem sublimatio; eiusque collegiatae ecclesiae in cathedralem et episcopalem erectio, 800.
- LXXIII. Erectio custodiae S. Gregorii, Ordinis fratrum Minorum de Observantia Discalceatorum nuncupatorum in insulis Philippinis, in provinciam, 802.
- LXXIV. S. Severini oppidi in provincia Piceni in civitatem sublimatio, eiusque collegiatae ecclesiae in cathedralem et episcopalem erectio, 805.
- LXXV. Divisio Burgi a regione Pontis et Transtyberim, et erectio illius in regionem Castelli S. Angeli nuncupatam, 807.
- LXXVI. De S. R. E. cardinalium creandorum praestantia, numero, ordine, aetate et qualitatibus, et de optione sex cathèdralium ecclesiarum quae cardinalibus conferuntur, 808.

De ventre matris meae tu es Deus protector meus, 815.

- LXXVII. Tolentini oppidi in provincia Picena in civitatem sublimatio, eiusque collegiatae ecclesiae in episcopalem erectio, 817.
- LXXVIII. Reformatio circa immoderatos sumptus, qui in alma Urbe fieri consueverunt, circa vestes, dotes, ornamenta, indumenta et convivia, 819.

- nis, 821.
- LXXIX. Ampliatio congregationis sub invocatione Annunciationis Beatae Mariae Virginis, alias in Urbe institutae, pro scholaribus insistentibus Studiis collegii Societatis Iesu institutae, ad quoscumque alios etiam non studentes; et facultas alias congregationes aggregandi eisque indulgentias communicandi, 828.
- LXXX. De incestis quibusdam casibus ultimo supplicio in Statu Ecclesiastico puniendis, 830.
- LXXXI. Praefinitio titulorum et diaconiarum pro sanctae Romanae Ecclesiae presbyteris et diaconibus cardinalibus, 833.
- LXXXII. Confirmantur constitutiones collegii Borromeiorum Papiensis, 837.
- LXXXIII. Contra non restituentes aut revelantes scripturas ad Reverendam Cameram Apostolicam quomodolibet spectantes, a commissario eiusdem Camerae coercendos, 840.
- LXXXIV. Erectio typographiae Vaticanae, 841.
- LXXXV. Institutio hospitalis pauperum mendicorum in Urbe ad eos pie alendum, eorumque animae et corpori salubriter consulendum, cum annuorum redituum et privilegiorum assignatione, 847.
- LXXXVI. Declaratio quod suppellectilia ad cultum divinum destinata per obitum praelatorum in regnis Hispaniarum relicta, capitula debeant de manibus generalis collectoris spoliorum Camerae, non autem propria auctoritate recipere, 853.
- LXXXVII. Indultum ut commissarius generalis ordinis fratrum Minorum de Observantia nunc et pro tempore existens in partibus Indiarum habeat vocem activam et passivam in capitulo generali, 855.

- Seguitur tenor dictae reformatio- | LXXXVIII. Statuitur quod capitulum generale Ordinis fratrum Minorum Sancti Francisci de Paula de cetero de sexennio in sexennium celebrari debeat, 856.
  - LXXXIX. Erectio capellae ad praesepe Iesu Christi in basilica S. Mariae Maioris de Urbe, cum praepositi, sacristae, capellanorum et beneficiatorum institutione, atque cardinalis protectoris et iudicis causarum ad eos spectantium iurisdictione, 858.
  - XC. Damnatio conjugiorum per eunuchos et spadones contractorum et contrahendorum, 870.
  - XCI. Provincia Hispaniae Ordinis Carmelitarum Discalceatorum erigitur in congregationem, datis ei nonnullis statutis concessisque privilegiis, 871.
  - XCII. Institutio collegii honestarum viduarum et puellarum, sub regimine confratrum congregationis Sancti Bernardi religiose educandarum, cum indultorum concessione, praesertim quoad pia eis relicta. Et iurisdictio sanctae Romanae Ecclesiae cardinalis protectoris et iudicis causarum ad eas spectantium, 877.
  - XCIII. Statutum quod officia generalis, visitatorum, priorum, vicariorum et procuratorum congregationis sancti Georgii in Alga sint triennalia, et capitulum generale celebretur de triennio in triennium, et in electionibus nulla habeatur ratio absentium, 888.
  - XCIV. Confirmatio gestorum in diaeta in monasterio de Pace de Urbe habita pro congregatione Lateranensi, 891.
  - XCV. Statutum quod libri linguae Arabicae, Turcicae, Persicae et Chaldaicae etiam sacrae theologiae et quarumcumque faculcatum imprimendi, ante quam imprimantur debeant per cardinales super congre-

- et corrigi, etc., 894.
- XCVI. De constitutionibus Pii IV et Pii V circa confidentias beneficiales editis. in regno Galliae exequendis, cum moderatione poenarum, 895.
- XCVII. Studii generalis almae Urbis regimen collegio advocatorum consistorialium confertur, cum antiquorum privilegiorum confirmatione et praecedentiae concessione, 897.
- XCVIII. Declaratio circa proprietatem olim congregationi canonicorum saecularium Sancti Georgii in Alga Venetiarum absolute interdictam, 900.
- XCIX. Prohibitio admittendi ab beneficia regni Valentiae alienigenas regnorum Hispaniae, in quibus ipsi Valentini ad similia non admittuntur, 902.
- C. Ampliatio collegii clericorum Cameræ ad numerum duodenarium, 909.
- CI. Quod Franciscus Medices, magnus dux Hetruriae et magnus magister militiae Ordinis S. Stephani, erigere valeat in commendas dictae militiae hospitalia per laicos regi solita, ad hospitalitatem instituta, in Hetruria existentia, de quibus Sedes Apostolica disponere non consuevit, 912.
- CII. Privilegia et immunitates pro aedificantibus vel habitantibus in Via Felici et in Via Pia almae Urbis, 914.
- CIII. Confirmatio declarationis, correctionis et reformationis constitutionis Magalottae in provincia Romandiolae observandae, 916.
- CIV. Prohibitio extrahendi aut quoquo modo amovendi libros et alia existentia in bibliothecis fratrum Minorum de Observantia Ordinis S. Francisci; et ordinationes quibus eadem conservari debeant, 928.
- CV. Confirmatio privilegiorum Ordinis fratrum Minorum Sancti Francisci de Observantia, 931.

- gatione indicis deputatos examinari | CVI. Approbatio congregationis fratrum Minorum Conventualium reformatorum S. Francisci, cum habitus designatione et privilegiorum communicatione, 934.
  - CVII. Quod tam professores Ordinis S. Hieronymi oppidi de Escurial nullius dioecesis, provinciae Toletanae quam etiam saeculares, clerici ac laici, qui in collegio eorumdem fratrum theologiae et philosophiae operam dederint, postquam cursus studiorum perfecerint, et de hoc fidem obtinuerint, possint recipi et admitti ad quoscumque gradus magisterii et doctoratus in quacumque Universitate Studiorum generalium in regnis Hispaniae, 938.
  - CVIII. De decies alteris centenis millibus nummum aureorum in Arce Sancti Angeli sepositis, nullo umquam tempore, nisi in praescriptis casibus, certaque desuper servata forma, depromendis, 939.
  - CIX. Indulgetur fratribus et monialibus Ordinis Beatae Mariae de Mercede Redemptionis captivorum, recitandi officium iuxta [breviarum pro dicto Ordine a cardinalibus deputatis approbatum, 943.
  - CX. Indulta et gratiae Congregationis monachorum B. Mariae Fulliensis, Ordinis Cisterciensis S. Benedicti strictioris observantiae, 945.
  - CXI. Confirmatio statutorum monasterii seu collegii S. Laurentii el Real provinciae Toletanae Ordinis Sancti Hieronymi, 947.
  - CXII. Prohibitio recipiendi ad habitum vel professionem cuiuscumque Ordinis regularis homines illegitimos, criminosos aut aeri alieno reddendisve rationibus obnoxios; et praescriptio formae novitios recipiendi, 951.

Sequentur declarationes dictae constitutionis, 955.

CXIII. Reformatio Curiae almae Urbis gubernatoris quoad civiles, 960.

Sequitur Reformatio, 961.

- CXIV. Indulgentiarum elargitio pro quorumdam christianorum imperatorum numismata gestantibus, autecclesias, ubi ea asservantur, visitantibus, et pia opera hic expressa exercentibus, 966.
- CXV. Confirmatio privilegiorum civitatis, terrarum et locorum comitatus Esii cum nonnullis statutis pro directione eiusdem comitatus, 972.
- CXVI. Erectio collegii S. Bonaventurae in conventu Sanctorum XII Apostolorum de Urbe Ordinis Minorum conventuatium, 978.
- CXVII. Institutio quindecim congregationum S. R. E. cardinalium, cum iurisdictionum et facultatum partita concessione, ad faciliorem universae reipublicae christianae Statusque Ecclesiastici et Romanae Curiae negociorum et causarum expeditionem, 985.

Congregatio prima pro sancta Inquisitione, 986.

Congregatio secunda pro Signatura Gratiae, 988.

Congregatio tertia pro erectione ecclesiarum et provisionibus consistorialibus, 988.

Congregatio quarta pro ubertate annonae Status Ecclesiastici, 989.

Congregatio quinta pro sacris ritibus et caeremoniis, 989.

Congregatio sexta pro classe paranda et servanda ad Status Ecclesiastici defensionem, 990.

Congregatio septima, pro Indice librorum prohibitorum, 990.

Congregatio octava pro executione

et interpretatione concilii Tridentini, 991.

Congregatio nona pro Status Ecclesiastici gravaminibus sublevandis, 992.

Congregatio decima pro Universitate Studii Romani, 992.

Congregatio undecima pro consultationibus regularium, 993.

Congregatio duodecima pro consultationibus episcoporum et aliorum praelatorum, 994.

Congregatio decimatertia pro viis pontibus et aquis curandis, 995.

Congregatio decimaquarta pro typographia Vaticana, 996.

Congregatio decimaquinta pro consultationibus negociorum Status Ecclesiastici, 996.

Sequitur declaratio facultatum praedictarum Congregationum, 997.

Sequuntur aliae declarationes editae in consistorio xi maii MDLXXXVII, circa dubia in congregationibus evenienda, 999.

- CXVIII. Prohibitio ad arma ex quibusvis causis, praeter hic exceptas, armatorum manus aut calvacatas tumultuosasque hominum collectas in Statu Ecclesiastico eongregandi, 999.
- CXIX. Adscriptio S. Bonaventurae Balneoregiensis inter egregios sanctosque catholicae ecclesiae doctores, cum indulgentiis pro eius festivitate die xiv iulii celebranda, 1005.
- CXX. Monasterium Sancti Cypriani mensae patriarchali Venetiarum unitur, 1013.
- CXXI. Quomodo clerici regulares Sancti Pauli Decollati novitios ad eorum Religionem admittere possint, 1017.
- CXXII. Institutio praesidii ducentorum millium scutorum pro ubertate annonae in alma Urbe, 1019.

cxxIII. Quod vacent omnes ecclesiae et beneficia eorum qui ad dignitatem cardinalatus promoventur. Et quando eis datur retentio, intelligatur de beneficiis non requirentibus residentiam in loco, dictae dignitati non convenienti, 1023.

CXXIV. Confirmatio omnium privilegiorum, indultorum, indulgentiarum et quarumcumque gratiarum locis ad sanctissimum sepulchrum dominicum spectantium, ac illa visitantibus, necnon fratribus Ordinis fratrum Minorum Sancti Francisci de Observantia in illis partibus degentibus quomodolibet concessarum, dummodo sint in usu, et decretis concilii Tridentini non adversentur, 1024.

V ex delegatione D. D. Archiepiscopi Taur.

P. CLODOVÆUS A COSTILIOLIS Ord. Min.

stitutae.

Confirmatio qua impossibile est placere Deo, totius I tionis lam in- spiritualis aedificationis fundamentum est, cupientes hoc preciosum depositum, quod nobis potissimum a Christo Domino in beato Petro Apostolo est creditum, adversus omnes inferorum portas integrum inviolatumque custodire; congregationem sanctae Inquisitionis hæreticae pravitatis, magna praedecessorum providentia, tamquam firmissimum catholicae fidei propugnaculum in Urbe institutam, cui, ob summam rei gravitatem, Romanus Pontifex praesidere solet; nos quoque confirmamus et corroboramus, illiusque omnia instituta, omnesque et singulas facultates a Romanis Pontificibus, praedecessoribus nostris, cardinalibus ad eam congregationem pro tempore delectis concessas, omnemque auctoritatem et potestatem eis communicatam, scilicet inquirendi, citandi, procedendi, sententiandi et definiendi in omnibus causis, tam haeresim manifestam, quam schismata, apostasiam a fide, magiam, sortilegia, divinationes, sacramentorum abusus et quaecumque alia, quae etiam praesumptam haeresim sapere videntur, concernentibus, non solum in Urbe et Statu temporali, nobis et huic Sanctae Sedi subiecto, sed etiam in universo terrarum orbe, ubi christiana viget religio, super omnes patriarchas, primates, archiepiscopos et alios inferiores ac inquisitores, quocumque privilegio illi suffulti sint, quorum ac aliorum praedictorum series his nostris litteris ad verbum expressa censeatur, confirmamus.

Elusque fa- eosdem praedecessores circa eamdem coneultatum.

gregationem illiusque iurisdictionem et auctoritatem decreta suerunt, nos itidem statuimus atque decernimus.

§ 2. Ea deinde omnia quae, veluti per

§ 3. Exemptiones quoque, immunita-Etindultorum tes, privilegia atque indulta etiam eiusdem haius officil miofficii ministris, vel in hunc usque diem nistrorum

concessa atque recepta, pariter approbamus.

§ 4. Obnixe in Domino hortantes et per viscera misericordiae Iesu Christi, et principes et aper eius tremendum iudicium obtestantes ant etc. carissimos in Christo filios nostros, in imperatorem electum, omnesque reges ac dilectos filios nobiles viros rerumpublicarum aliosque duces, illisque regendis et administrandis praepositos, ac singulos orbis terrarum principes et magistratus, quibus gladii saecularis potestas ad malorum vindictam a Deo est tradita, per eam ipsam, quam se tueri promiserunt, catholicam fidem, ut sic suas quisque partes, sive in praestando ministris praedictis auxilio, sive in criminum post ecclesiae sententiam animadversione interponant, quod eos pro eorum pietate libenter facturos confidimus, ut eorum quoque praesidio ministri ipsi tantum munus tamque salutiferum, pro Regis aeterni gloria ac religionis incremento feliciter exequantur, cuius pii christianique obsequii principes ipsi et magistratus amplissimum a Domino praemium recepturi sunt in aeternae beatitudinis consortio catholicae fidei assertoribus et defensoribus praeparatum.

§ 5. In his autèm omnibus nostra est Sed ex hoc nibil innovetur intentio ne in officio sanctae Inquisitio- de officio inquinis, in regnis et dominiis Hispaniarum, niae. Sedis Apostolicae auctoritate, superioribus temporibus instituto, ex quo uberes in agro Domini fructus in dies prodire conspicimus, nobis aut successoribus nostris inconsultis, aliquid innovetur 1

1 Omittuntur hic nomina cardinalium nunc deputatorum huic congregationi et aliis sequentibus, quoniam ob eorum obitum, alii subrogati sunt et frequenter eiusmodi mutatio contingit.

sitionis Hispa-

#### Congregatio secunda pro Signatura Gratiae 1.

Et quoniam ad eam, quae Signatura Cansa hulus Gratiae appellatur, et in qua nos etiam, praedecessorum nostrorum Romanorum Pontificum more, praesidemus, ex diversis orbis terrarum partibus, ob multiplices gratias obtinendas, magni concursus fiunt, supplicesque libelli referuntur, ut quae ex iudicum ordinaria facultate expediri nequeunt, potestate principis, qui viva est lex, iustis de causis explicentur et concedantur, sane pro loci dignitate et rerum ratione, magna circumspectio adhibenda est ut et honestae supplicationes, quantum cum Domino licet, exaudiantur, et multorum petentium importunitas coerceatur.

§ 1. Quamobrem cardinales infrascri-Institutio con- ptos Signaturae nostrae gratiae adscribigr. secundae et explicatio mu- mus, ad hoc ut omnes Signaturam nostram neris cardinal. quavis de causa adeuntes, benigne audiant, porrectasque oblatarum petitionum informationes excipiant; nobis vero aut successoribus nostris, dum supplices libelli referuntur, assistant, opportunumque consilium afferant, omnique deposito hu-

tia dicat.

tatorum.

§ 2. Declaramus autem in dictam con-Declaratio cir- gregationem semper eos cardinales adca cardinales scriptos esse qui infrascriptis muneribus aliorum depu- et officiis praefecti erunt; videlicet, maior poenitentiarius, praefectus Signaturae Gratiae, praefectus Signaturae Brevium, praefectus Signaturae Iustitiae, et qui datarii munere fungetur, si cardinalis fuerit, qui simul atque eas praefecturas et officia adepti erunt, statim in ipsam Signaturam adnumerati censeantur.

mano affectu, sincere suam quisque sen-

tentiam, etiam non rogatus, ex conscien-

1 Ad Signaturam Gratiae videri potest const. LXXII Pii IV, Cum nuper, tom. VII, pag. 224; et const. LXXV, In eligendis, ibid, pag. 230.

Congregatio tertia pro erectione ecclesiarum et provisionibus consistorialibus.

Illa praeterea cura ad pastoralis nostri Causa buius officii sollicitudinem et ecclesiae universalis gubernationem maxime pertinet ut ad fidelium populorum utilitatem, ecclesiis iam erectis aut in posterum iustis de causis erigendis, de episcopis et pastoribus idoneis et fidelibus ac fructuosis in vinea magni patrisfamilias operariis salubriter in Domino provideamus.

institutionis.

gnoscant de legitimis causis erectionum cardin. eiusmodi erectiones, iuxta praescriptum incidentes, controversias quoque inter eas. quae iam erectae sunt, necnon dictarum

§ 1. Quare aliam constituimus cardina- Institutio tertiae congregalium congregationem, qui in primis co-tionis, et explinovarum ecclesiarum quarumcumque, patriarchalium, metropolitanarum et cathedralium, ac de cuiusque earum dote, capitulo, clero, populo et aliis, quae ad sacri concilii Tridentini et Sanctorum Patrum decreta, necessaria erunt. Examinent praeterea omnes difficultates de his ecclesiarum, dioecesum vel monasteriorum uniones, dismembrationes, cessiones, permutationes, translationes, pensionum super illarum reditibus assignationes, monasteriorum pluralitatem, dignitatum incompatibilitatem, praesentationes et nominationes, electionum sive postulationum confirmationes seu admissiones, suffraganeorum coadiutorumque deputationes, cum futura successione, sive absque eadem successione, curamque adhibebunt solertem circa aetatem et qualitatem promovendorum; eaque discussa et examinata ad nos successoresque nostros referant, ut pro nostro eorumve arbitrio, in consistorio secreto, iuxta formam in hunc usque diem servatam proponantur.

instit.

#### Congregatio quarta pro ubertate annonae Status Ecclesiastici 1

Cumque ad providentiam nostram per-Causa huius tineat curare ut populi ecclesiasticae ditioni subjecti, non solum pane verbi Dei reficiantur, sed hoc quoque terreno, quem etiam cum illo a Patre coelesti nobis dari quotidie petimus, abundent, pauperes praesertim et egeni, quibus parentis loco sumus, ideireo ut in omnibus provinciis nostris, et in hac potissimum alma Urbe; ad quam tanta hominum frequentia undique confluit, res frumentaria bene curata sit, et annonae publicae copia, benedicente Domino, semper suppetat:

§ 1. Congregationem cardinalium con-Institutio con- stituimus, quae omni studio curet non facultates car- solum in Urbe, sed in universo Statu Ecdinalis deputa- clesiastico temporali, copiam haberi frumenti atque aliarum huius generis frugum, quibus ad vitam humanam sustentandam indigemus, quae, si peccatis populi id promerentibus, ob terrae sterilitatem in ditione Ecclesiastica aliquando, quod Deus avertat, deerunt, aliunde commeatum pro locorum opportunitate, convehi comportarique studeat, civitatibus, oppidis, locis, personis quibuscumque, quavis etiam ecclesiastica atque cardinalatus dignitate fulgentibus, ea omnia, quae ad abundantiam parandam atque conservandam erunt opportuna, praecipiat. Commissarios ubique locorum, prout exegerit necessitas aut suaserit utilitas, deputet, contra impedientes aut negligentes, sive annonam extrahi vel abduci, per se ipsos aut per alios, palam vel occulte procurantes, procedat, aliaque faciat quae ad annonae ubertatem omnino pertinere videbuntur.

§ 2. Praecipuam vero curam et dili-

1 Huic annonae praeficitur a Summo Pontifice unus ex clericis Rev. Camerae Apostolicae, ut videre est superius, pag. 140. in constitutione LIV Gregorii XIII, Inter ceteras.

gentiam adhibeat ut pecuniae summa, Quae hic discutorum scilicet ducentorum millium, a servatione prænobis tam salubri ac necessario operi pau- sidii. perum in primis causa paterne assignata atque attributa, nec in alium usum convertatur, et integra conservetur; quo si in caritate annonae aliquid ex dicta summa decesserit, illius recuperandae ac reintegrandae ratio quamprimum tueatur, ut hoc publicum praesidium et tamquam patrimonium pauperum, eorumdem cardinalium prudentia et sedulitate, perpetuo asservetur et, prout in alia constitutione super hoc a nobis edita, latius explicatur.

#### Congregatio quinta pro sacri ritibus et caeremoniis.

Iam vero, cum sacri ritus et caeremoniae, quibus Ecclesia a Spiritu Sancto institutionis. edocta, ex apostolica traditione et disciplina utitur, in sacramentorum administratione, divinis officiis omnique Dei et sanctorum veneratione magnam christiani populi eruditionem veraeque fidei protestationem contineant, rerum sacrarum maiestatem commendant, sidelium mentes ad rerum altissimarum meditationem sustollant, et devotionis eas igne inflamment, cupientes filiorum Ecclesiae pietatem et divinum cultum sacris ritibus et caeremoniis conservandis instaurandisque magis augere:

§ 1. Quinque itidem cardinales delegi- Institutio conmus, quibus haec praecipue cura incum- gregat. quiote cumfacultatibus bere debeat ut veteres ritus sacri ubivis card locorum, in omnibus Urbis orbisque ecclesiis, etiam in capella nostra pontificia, in missis, divinis officiis, sacramentorum administratione, ceterisque ad divinum cultum pertinentibus, a quibusvis personis diligenter observentur; caeremoniae si exoleverint, restituantur, si depravatae fuerint, reformentur, libros de sacris ritibus et caeremoniis, in primis

Causa Shuius

instit.

Pontificale, Rituale, Caeremoniale, prout opus fuerit, reforment et emendent; officia divina de sanctis patronis examinent, et nobis prius consultis, concedant. Diligentem quoque curam adhibeant circa sanctorum canonizationem festorumque dierum celebritatem, ut omnia rite et recte et ex patrum traditione fiant, et ut reges et principes eorumque oratores, aliaeque personae, etiam ecclesiasticae, ad Urbem Curiamque Romanam venientes, pro Sedis Apostolicae dignitate ac benignitate honorifice more majorum excipiantur, cogitationem suscipiant seduloque provideant. Controversias de praecedentia in processionibus, aut alibi, ceterasque in huiusmodi sacris ritibus et caeremoniis incidentes difficultates cognoscant, summarie terminent et componant.

Congregatio sexta pro classe paranda et servanda ad Status Ecclesiastici defensionem 1.

Praeterea posteaquam Dei benignitate, Causa huius nec sine magno nostro labore et sumptu, perditorum hominum licentia compressa, publica tranquillitas in locis mediterraneis restituta est, ut iam unicuique absque timore ullo sub vite sua et sub ficu sua quiescere liceat, cupientes ut littora quoque et orae maritimae ditionis nostrae superi inferique maris, a piratis ac praedonibus, quantum fieri potest, tutae sint, nedum ad nostrorum subiectorum securitatem, verum ut exterae quoque nationes ad hanc fidei petram communemque fidelium matrem secure, pro eo quod in nobis est, accedant, neque a piratis in mise-

> 1 Subsidium annuum scutorum ducentum millium et quingentorum paravit et dedit hic pontifex pro manutentione paratae classis decem triremium, sed eius bullam tamquam minus necessariam duxi praetermittendam.

ram servitutem, quod alias persaepe accidit, abducantur:

§ 1. Ob eas causas cardinales quinque Institutio conpraeficimus triremibus numero decem pa- et explicatio randis, aedificandis, ornandis omnique nalis. necessario nautico et militari apparatu instruendis, curaque diligentissima conservandis, quarum ope et praesidio, Deo adiutore, piratae et praedones coerceantur et a nostris littoribus longe repellantur; quique, et earum triremium idoneos duces, ac praefectos, nobis tamen et pro tempore Romanis Pontificibus consultis. deligant, et cetera omnia ad ea, quae diximus, celeriter utiliterque efficienda, pro ipsorum prudentia et sedulitate, disponant atque expediant. Deinde operam adhibeant ut subsidium pecuniarium quodcumque ab iis, qui nostro mandato huic tam necessario operi contribuere tenentur, fideliter, integre matureque exigatur: exactum vero ac receptum ad supradicta tantummodo opera perficienda ex voluntatis nostrae praescripto fructuose impendatur. Illud autem cardinales ipsos magnopere admonemus, curent diligenter ut in his triremibus apostolicis nautae omnes et milites, non solum ex nautica militarique, sed multo magis ex christiana disciplina, pie et modeste vivant. Quare viros religiosos, animarum corporumque curatores deligant; qui valentes ad pietatem instruant, aegrotos multae caritatis affectu quovis necessario adiumenti genere, spirituali in primis, recreent atque reficiant. Denique omni loco a praefectis, militibus, nautis ea pie vivendi ratio et institutio observetur, ut vere illos christianos ac pontificios esse omnes agnoscant.

Congregatio septima, pro Indice librorum prohibitorum 1

Quia vero haeresis morbus animae per-1 Ista congregatio perfecit indicem librorum huiusmodi alias a Pio IV approbatum.